

# · ETIMOLOGICO

DEI

### VOCABOLI ITALIANI DI ORIGINE ELLENICA

CON BAFFRONTI AD ALTRE LINGUE

COMPILATO

AD USO SPECIALMENTE DEI GINNASII E DEI LICEI

DA

## MARCO ANTONIO CANINI

TEBZA EDIZIONE



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1882

Diritti di riproduzione riservati alla Società Editrice.

Biritti di tradusione in lingue straniere riserrati all'Antore.

Depositate le copie volute dalla legge il 28 ottobre 1865.

### FC. 1582 PREFAZIONE & 7

Καλεπά τά καλα έστιν δπη έχει μαθείν καὶ δή καὶ τό περί τῶν δυομάτων οἱ σμικτὸν τυγχανει τὸ μάθημα..... Σκοπεισθαι οἱν χρὴ ἀνδρείως τε καὶ εὖ καὶ μὴ ῥαδίως ἀποδέχεσθαι.

Difficile è il conoscere l'essenza delle cose belle; e certo non è lieve cosa la scienza dei nomi (l'etimologia). . . . Vuolsi dunque a tutt'uomo e per bene cercare, e non essere di facile contentatura.

PLATONE, Cratilo, 1, 283, 325, ed. Didot.

Ī.

Non havvi forse alcuna parte dell'umano sapere, intorno alla quale siano così diversi i giudizi, come l'etimologia. Infatti molti scrittori levano a cielo questa dottrina, la quale (dicono) accerta l'origine e il vero senso dei vocaboli, a tutte le scienze è collegata e torna utile, particolarmente alla psicologia; è face che rischiara la notte de' tempi remoti in cui si formarono le lingue. Non pochi, consacrate a tale disciplina lunghe veglie, pubblicarono opere dottissime. Altri scienziati e letterati o manifestamente derisero l'etimologia, negandole qualità e grado di scienza, o ne posero in forse i

adatti, fu da taluno censurato, come da Cicerone avrebbe voluto che si dicesse piuttosto notazione,

chè (egli dice) le parole sono le note delle cose (1) nel passo sopraccitato afferma il pregio e la dil cotali studi, e conforta altrui a darvi opera: ma dialogo stesso, il Cratilo, combatte coloro che i rano, a suo parere, l'importanza; ed esponendo di assurde e stranissime congetture sull'etimolog recchi vocaboli, le quali egli stesso dubita essere d lascia incerti noi posteri se abbia voluto parlare si non piuttosto farsi beffe di tali ricerche, mostrand nità. Sant'Agostino, uomo di universale sapere, gi medesima stregua gl'interpreti di sogni e gl'invest etimologie (3). Il Varchi in cosifatti studi, a' suc dottissimo dice che · le etimologie dei vocaboli g

mandato di nessuna, ch'egli, così pazzo com'era te rispondesse incontanente (4) : e cita alcune fra le e di quel messer Antonio, da fare sbellicar dalle risa. E con amara beffa e troppo più persuasiva di qualun (1) Novitatem verbi (etymologia) non satis apti fugientes,

tini sono spesse volte piuttosto ridicole che vei molte fra esse più degne di riso che le moderne di un maestro Antonio Carafulla, e il quale mai n

notationem appellamus, quia sunt verba rerum nota. pic., IX: Rhelor. et orat. 1, pag. 632, ed. Lemaire. (2) Συνεπίσκεψαι μετ' έμου, μή τι παραληρήσω λέγων οίαν δεί τ των όνομάτων ορθότητα είναι. - Considera meco, se io per avv deliri nel dire qual debb'essere la ragione (l'etimologia) dei p

PLATONE, Cratilo; 1, 311, ed. Didot. Platone dice opporte nel senso di etimologia, vocabolo inventato più tardi; e u των δικμάτων scienza, dottrina intorno ai nami, nel senso etimologica, o solamente etimologica, come dissero gli Ell-(3) Ineptum aggredi quod persequi profecto infinitum

mea sententia nimis curiosa et non nimis necessaria. . . . rum interpretatio, ita verborum origo pro cujusque ingenio tur. August., Principia dialecticæ, vii; Op., 1. Parigi 16.
(4) VARCHI, Ercolano, pag. 260, 261; ed. comin.

discussione, afferma che l'etimologia è una scienza in cui le vocali non fanno nulla, e le consonanti pochissimo. La conclusione sarebbe che gli è vano stillarsi il cervello in cosifatte indagini; che le parole sono tali perchè sono: prodotto, secondo alcuni, del caso; secondo altri, di una convenzione che esclude ogni nesso fra gli elementi loro e il pensiero o fra quelli e le cose significate.

Eppure tanta è la sete naturale di sapere nell'uomo, che gli studiosi d'ogni tempo e d'ogni paese, piuttosto che ammettere quella conclusione, hanno preferito di tener per buone molte etimologie, di accurate indagini frutto o trovate a casaccio, che la scienza progredendo ha rigettato o rigetra. E alcune di esse, che da più secoli passano di libro in libro, di lingua in lingua, hanno una sanzione considerata come rispettabilissima, l'antichità e il consenso dei dotti.

Come è noto e come Platone dice benissimo (1), dei nomi (e, in generale, dei vocaboli) alcuni sono formati coi primi o primitivi; altri sono primitivi. L'incertezza dell'etimo concerne particolarmente i vocaboli primitivi, o composti ia tempi remoti, o da una lingua introdotti in un'altra. Incanzi a tutto è molte volte incerto quali siano i vocaboli primitivi, dove l'analisi debba far sosta, quale sia il valore degli elementi semplici.

Gli antichi e, fino a' di nostri, anche i moderni ebbero costume di andare, in cosifatte ricerche, a tentoni; e se con tale erroneo metodo azzeccarono qualche volta il vero, e' fu miracolo. Una certa somiglianza di suone, il più delle volte fortuita, ed una più o meno lontana analogia di significato erano le sole guide loro in questo labirinto, mal sicure guide o pericolose. Nè verrà fatto di sciogliere gli ardui problemi suaccennati, prima che siano ben conosciute ed accertate la struttura e le radici delle lingue, massime di quelle che sono o furono parlate dalle razze più civili, le leggi

<sup>(1)</sup> Των όνοματων τὰ μὲν ἐχ προτέρων συγκείμενα, τὰ δὲ πρωτα. PLATONE, Crutio; 1, 319, ed. Didot.

dell'organo della favella e della commutazione de altri più o meno affini, l'origine del linguaggio u norme che ne governarono lo sviluppo.

Per vero dire gli studi linguistici hanno fatto secolo maravigliosi progressi: vi primeggiarono meggiano tuttavia i Tedeschi. L'Italia ha di queste pochi e valenti cultori: dirne i nomi è superfluo, abbastanza noti. Ma i più degl'Italiani anche e colti ne sono affatto digiuni; chè anzi (perchè nostre vergogne?) non solamente lo studio del eziandio (ch'è peggio) quello del latino è in comp denza fra noi: la generazione infarinata di sape educa il bello italo regno, non saprà il latino Que' profondi studi linguistici furono volti alle favelle della razza umana che, stesa dal morin all'ultima Islanda, tenne e tiene su tutte il della razza aria, cui noi pure apparteniamo. Ma t resta a fare che non siasi fatto sinora: uscirei da limiti che mi sono imposti, se volessi parlare es di quelle lacune e de' miei desiderii. Basterà il l'affinità tra le lingue arie, le turaniche e le s da alcuni esagerata, da altri negata, non fu ancora ficienti prove nè stabilita nè rigettata. Non si so compiutamente analizzate le lingue moderne più c

fuse, per classificarne scientificamente le radici. saggio fu pubblicato dal Bolza per mostrare l'affinostra lingua colla sanscrita; ma non è che un s. Dizionario delle radici della lingua francese : cato da Charrassin; lavoro pregevole, ma incompesiste alcun dizionario etimologico della lingua e nelle etimologie date in quello del Tramater c' pagliucola d'oro, ma il più è impura scoria. I

paginicola d'oro, ma il più è impura scoria. I hanno dottissimi lavori di questo genere sulla lin per cui Grimm, Diefenbach ed altri salirono in fa lingua francese conosco due dizionarii etimologi del Roquefort e quello dello Scheler, erudite compilazioni. Il lavoro etimologico più recente sulla lingua inglese è il Dizionario di Wedgwood colle addizioni di Marsh (Nuova-York, 1862).

Non mi sembra lodevole il metodo seguito dai più fra i moderni etimologi, di ridurre tutti i vocaboli delle lingue arie alle radici classificate *ab antico* dai grammatici indiani. Converrebbe a parer mio, prescindendo dalle radici sanscrite, analizzare le nostre lingue e le antiche, trovare di ciascuna le radici primitive, e quindi raffrontare questi ultimi risultamenti dell'analisi a quelli già trovati dagl'Indiani, che di tanti secoli ci hanno preceduti in tali studj.

Quanto alle leggi dell'organo della favella, che non è certo la lingua sola, ma tutta la cavità della bocca e la laringofaringea con parte della cerebrale, sono da ricordare, e con alta lode, gli studj di Grimm, di cui sono famose le leggi fonetiche che portano il nome di quell'illustre filologo, e

quelli di Müller (1), per tacere di altri dotti.

Io non posso estendermi a ragionare sulle leggi della commutazione dei suoni e delle lettere che li rappresentano. Avverto solamente gli studiosi, massime i discenti, che consulteranno questa mia opera, che nel raffrontare i vocaboli si tengono in poco conto le vocali, o in nessuno; e che facilmente si cambiano tra loro i suoni della stessa classe, cioè le articolazioni labiali con altre labiali, e così si dica delle dentali, delle gutturali, delle nasali e delle liquide. Si osservi nei dialetti italiani la grande varietà di suoni vocali per una stessa parola, tanto che a' non pratici di questi studj non par più quella. Si ammette pure dai filologi che un suono possa talvolta tramutarsi da una classe fonetica ad un'altra: questa è però materia difficile e assai controversa.

Relativamente all'origine e allo svolgimento del linguaggio, siamo poco più innanzi degli antichi; e ancora sono agitate

<sup>(1)</sup> MAX MULLER, Lectures on the science of language; seconda serie, pag. 95 e seg. Londra 1864.

le questioni da Platone, da Aristotele e da altri dotti o trattate o indicate, se sia stato agli uomini comunicato da qualche divinità, ovvero stabilito per convenzione, o altrimenti: adhuc sub judice lis est. Io aderisco interamente (e sembrami che sia il passo più avanzato che abbia fatto in questa parte la linguistica) alle dottrine di Renan, il quale, seguendo la scuola razionalistica tedesca, ambedue quelle ipotesi esclude, e opina · doversi il linguaggio attribuire alle facoltà umane operanti spontaneamente e nel loro insieme; la parola essere naturale nell'uomo e quanto al cavare la voce e quanto al suo valore espressivo; l'uomo essere naturalmente parlante, com'è naturalmente pensante; la parola essendo la forma espressiva e la veste esterna del pensiero, l'una e l'altro doversi tenere come contemporanei; non essersi formato il linguaggio lentamente e per sovrapposizioni, ma creato in breve tempo dall'umanità al suo nascere (1) . Queste sono in complesso le dottrine esposte dall'illustre scienziato francese.

Posto in mezzo alle meraviglie della natura, in aere puro e vivifico, in suolo d'erbe e fiori e frutta lussureggiante, come tutte le antiche tradizioni ricordano, con intelletto e memoria vergini tuttavia, nella esuberanza delle forze di un essere nuovo e allora allora nato, nato compiuto, l'uomo pensò, e comunicando i suoi pensieri... parlò. La parola, come dice benissimo Tommaseo, è concreata al pensiero.... Essa è funzione naturale dell'uomo al pari delle altre funzioni.... L'uomo primitivo parlò come l'uccello canta, come le corde vocali dall'aria percosse mandano un grato concento.

Tenuta ferma la dottrina di un intimo nesso fra il pensiero e la parola, conviene determinare le leggi della parola stessa. Non intendo parlare delle leggi grammaticali, ma di quelle che si riferiscono agli elementi fonetici e alle com-

<sup>(1)</sup> E. RENAN, De l'origine du langage. Parigi, 1858.

binazioni loro, i vocaboli. Ora perchè la parola è funzione naturale dell'uomo, i vocaboli dovranno forse essere formati a caso? Non sono tutte le funzioni umane regolate da norme stabili e fra loro connesse? Anche il pensiero è naturale nell'uomo, e sapienti leggi vi presiedono. Non potendosi dunque ammettere che le lingue siano parto del caso, che l'intinia associazione della parola e del pensiero esclude questa ipotesi; non potendosi ammettere una convenzione per creare il linguaggio, la quale, con petizione di principio, farebbe supporre i contraenti già di linguaggio forniti per intendersi; è chiaro che lo sviluppo delle umane favelle si è fatto con certe leggi, e che i vocaboli sono fra loro per queste leggi da manifesto o da occulto vincolo congiunti.

Ecco, a parer mio, alcune di queste leggi cardinali, le quali si applicano particolarmente alle lingue arie e alle

affini.

1) I vocaboli radicali delle favelle umane possono es-

sere ordinati in categorie.

2) La prima di queste categorie è l'affermazione, il verbo propriamente detto, essere; da cui dipendono le idee affini, i modi di essere, cioè tempo, causa, potere, ecc.

Segue la categoria che esprime il moto; da cui altre si diramano, che si suddividono in altre, e così in seguito con ordine non interrotto, a modo di albero genealogico.

P. e. Le radici che significano luce sono affini a quelle che esprimono moto; e le radici che significano bellezza, a quelle che esprimono luce.

3) Tutte le articolazioni semplici della voce umana, con vocale preposta o posposta, esprimono essere; così pure alcune combinazioni di que' primi elementi.

4) Ciascuna lingua possiede come radici alcuni fra gli elementi semplici o fra le combinazioni che si contengono in un quadro generale delle categorie.

Vi sono tra vocaboli e vocaboli di ciascuna favella delle discontinuità; in modo che, per esempio, il vo-

cabolo che significa tempo, non ha affinità con quello che nella medesima lingua, ma con quello che in una lingua affine significa essere. Talvolta una lingua ha un solo vocabolo o due per una data combinazione di elementi fonetici in un certo senso; le mancano gli anteriori, i posteriori e altri della medesima serie, che si trovano invece in altre lingue affini.

Citerò ad esempio il vocabolo sanscrito pura nel senso di oriente. La lingua vedica non ha alcun'altra combinazione di quegli elementi, in quella categoria, cioè in senso di luce, tranne barh lampeggiare; cosicchè i dottissimi autori del Vocabolario sanscrito-tedesco di Pietroburgo (Böthlingk e Roth) notarono pura oriente con un?, quasi dubitando se fosse vocabolo genuino o no. Si raffronti ai vocaboli della categoria medesima nella lingua coptica, peire è sorto il sole (mampeire oriente) e firi splendere; agli ellenici corrispondenti, in una categoria laterale, πυρέρο pyrr-òs rosso acceso e πορτύρα por-fyr-a porpora, e al lat pur-pur-a. Le radici corrispondenti in una categoria superiore, sono φίρω fèr-o porlo, (skt. bhar), φύρω fyr-o agito con violenza, per la legge esposta alla pagina precedente.

4) Per solito un vocabolo non ha una sola radice, ma o tante quante sono le categorie che si digradano dalla prima essere fino a quella cui appartiene, o una parte di esse, e talvolta anche alcune fra le laterali. In tal modo ciascun vocabolo porta seco, per così dire, la propria definizione.

In questo senso si può intendere quello che dice Platone il nome essere manifestazione della cosa, strumento per indicare e distinguere la sostanza; ragione del nome (etimologia) essere quella che mostra qual sia la cosa (1). La qual dottrina sarebbe da rigettare quando si volesse intendere

<sup>(1)</sup> Τούνομα δήλωμα του πράγματος... "Ονομα διδασχαλικόν τί έστιν όργανον και διακριτικόν τῆς οὐσίας... "Ονόματος ὁρθότης θτήν αὐτη ήτις ἐνδείξεται οἴόν ἐστι το πράγμα. PLATONE, Cratilo; 1, 286, 316, ed. Didot.

che sempre fra il nome e la cosa ci fosse una necessaria corrispondenza di onomatopea, cioè che il suono materiale rendesse l'idea.

5) La forza dei vocaboli si accresce, e la varietà in-

sieme ·

a) Per epanadiplosi o raddoppiamento della radice, o della lettera iniziale della medesima seguita da una vocale;

b) Per affissione di vocali prostetiche, per solito di un a; di un'aspirazione o di un s, seguito o no da una vocale;

c) Per combinazione di radici equivalenti o quasi

equivalenti.

La radice mar splendere offre esempj di quasi tutte queste forme. Infatti μαράσσω, ἀμαρύσσω, μαρμαίρω, σμαίρω mar-àsso, a-mar-ysso, mar-mèr-o, s-mèr-o hanno

tutti senso di splendere.

6) Conforme alla legge di antitesi che regna in tutta la natura, le articolazioni le quali nel linguaggio umano esprimono l'essere, significano pure la negazione dell'essere. La quale prima categoria dà origine ad altre, e queste ad altre, in ordine antistico e parallelo a quelle che hanno per primo grado e origine l'affermazione; onde la vita e la morte, il bene ed il male, il moto e la quiete, la luce e le tenebre, l'abbondanza e il difetto, creare e distruggere, alto e profondo, punta e cavità, ecc. hanno spesso in lingue affini e talora nella stessa lingua nomi identici o quasi identici.

Qui, stretto da angusti limiti, mi torna impossibile lo sviluppare queste leggi e spendere di molte parole a conva-

lidarle con prove.

Noterò solamente che il fatto del significato contrario di vocaboli identici, può essere facilmente osservato dagli studiosi, ove pongano mente che il tedesco kalt freddo corrisponde foneticamente a caldo; che ἀργὸς arg-òs ha doppio senso di reloce e lento; che πελὸς pel-òs nero è

corrispondente e insieme antistico allo slavo bi el bianco. che le preposizioni affisse ai verbi ellenici hanno talora contrario significato, ecc. Questo fatto venne dai filologi tedeschi nominato enantiosemia (1), e ne parlarono parlicolarmente Döderlein e Kanne (2). Bopp credette · il significato primitivo di molti vocaboli essere passato nell'opposto. (3). Questa opinione del Nestore dei linguisti europei si può forse ammettere in alcuni casi. P. e. la voce che significa uomo in alcune lingue, in altre vuol dire schiavo, o come un dispregiativo (chè lo straniero fu ne' tempi antichissimi chiamato barbaro, muto, stupido), o per essere il popolo che così diceva uomo, caduto in ischiavitù. Ma tanti sono gli esempj della enantiosemia, che necessariamente debbe esistere una legge intorno a questo fenomeno, larga, comprensiva, generale. Mi sembra di essere primo a indicarla ed a formularla.

#### II.

Ora quale è il vincolo che collega le dottrine sues oste con questo Dizionario etimologico? E quali sono gl'i tendimenti e l'utilità dell'opera mia?

Esporrò lo scopo di questo tibro colle parole stesse di un valente filologo che mi ha preceduto, e il cui lavoro (4) è stato in gran parte la base del mio, il Marchi. Esso cont ene la ragione delle voci elleniche usate nel linguaggio scientifico e letterario, non che le compendiose ed esatte de ni-

<sup>(1)</sup> Evartice enant-ios contrario e onuzivo sem-eno significo.

<sup>(2)</sup> DÖDERLEIN, Die lateinische Vorbildung, pag. 19. — KANNE, De vocabolarum enantiosemia. Norimberga 1819

<sup>(3)</sup> Sensus primitions in oppositum transit; Bopp, Glossarium sanscritum, pag. 157. Berlino 1847. — Varrone (De lingua latina, lib. 1v); Multa verba aliud nunc ostendunt. aliud ante significabant.

<sup>(4)</sup> MARCHI, Dizionario tecnico-etimologico filologico.

zioni delle cose da quelle rappresentate. E vi è particolarmente indicata la qualità, la proprietà per cui tal cosa ha tal nome.

I vocaboli di origine ellenica i quali appartengono al linguaggio scientifico e letterario del popolo italiano, e in generale di tutti i popoli colti, si possono in due classipartire:

1) Vocaboli composti di altri vocaboli ellenici di senso noto e non controverso. La maggior parte di essi furono creati dai moderni, più o meno acconciamente, in servigio dellescienze, che hanno meravigliosamente progredito. Il darne l'etimologia era la parte più facile del mio lavoro. Quanto alla definizione, ebbi sottocchi dotte opere e dizionarii scientifici, tra i quali citerò solamente il Dizionario di storia naturale di C. d'Orbigny (1) e il Dizionario di medicina, ecc. di Nysten (2).

2) Antichi vocaboli ellenici, in gran parte di origine o incerta o straniera, passati nel latino, nell'italiano ed in altre lingue. Lo indagarne l'etimologia era appunto del mio lavoro la parte più difficile, ed in cui poteva fare nuove ed

accurate indagini.

Ho accennato sopra che il *Dizionario* del Marchi fu la base del mio: nè poteva essere altrimenti, chè quel filologo mi ha preceduto di quarant'anni o poco meno. Egli compose la sua opera su quella del Bonavilla (3), aggiungendo, emendando, come suolsi fare in tali compilazioni. E il Bonavilla aveva probabilmente avuto per modello il *Dizionario etimologico* del Morin (4).

(2) NYSTEN, Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie et des sciences accessoires. Parigi 1855.

(3) BONAVILLA. Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati nelle scienze, arti e mestieri, che traggono origine dal greco. Milano 1821.

(4) MORIN, Dictionnaire étymologique des mots français dérivés du grec. Parigi 1809



<sup>(1)</sup> C. D'Orbigny, Dictionnaire universel d'histoire naturelle. Parigi, 1847.

Io non conosco altre opere che abbiano per intendimento di dare tutti o quasi tutti i termini scientifici derivati dallo ellenico, che le suaccennate e un'altra pubblicata trenl'anni sono in Germania, ormai antiquata ed insufficiente al pari di quella del Marchi. I dizionarii delle varie lingue europee non ne danno che una parte, e spesso o senza l'etimologia o con inesatte congetture etimologiche. Esistono alcune terminologie relative a varie discipline, e dizionarii di scienze particolari: di questi lavori può fare suo pro chi intraprenda di raccogliere tutti i vocaboli scientifici e letterarii di ellenica origine. Ma fatto sta che un lavoro recente simile al mio, qualunque ne siano i pregi o i difetti, non esiste in alcuna lingua d'Europa.

Il Marchi fu degno di lode per avere da vocabolarii e opere scientifiche d'ogni maniera adunato ricca messe, o spigolato: ma si può accusare di poca critica, imperocchè egli abbia accolto tutto quanto gli veniva alla mano. Ogni quisquiglia fu dal buon abate, come preziosa margarita, raccattata e posta a suo luogo. Arrogi che il suo *Dizionario*, naturalmente mancante di molte e molte voci inventate più tardi, è di uso difficile; perchè a una prima serie di vocaboli n'è aggiunta una seconda, a mo' di appendice o supplemento, di mole eguale o poco meno, e alla seconda una terza, e alla terza una quarta.

Inserire nel mio Etimologico tutti i vocaboli scientifici creati finora con elementi ellenici, mi tornava impossibile per varie ragioni e particolarmente perchè (come più volte ho accennato) mi erano stati prescritti dei limiti di spazio, vale a dire un certo numero di fogli. Io era dunque costretto, con pericolo di accogliere i meno importanti ed escludere i più importanti vocaboli, a non eccedere certi limiti. Si voleva fare un libro destinato particolarmente alle scuole, per conseguenza di mole e di prezzo mediocri; sempre nel dubbio che, con tutto ciò, non ne fosse agevole lo spaccio, chè in Italia poco si legge e si studia. È delle condizioni misere delle nostre lettere la colpa, che autori,

editori e pubblico si palleggiano a vicenda, certo in buona parte tocca a codesto rispettabile pubblico, che (ripeto) poco legge e studia. Io dovetti dunque dare solamente i vocaboli più importanti ed in uso. Si noti che la scella era difficile anzi che no. E perchè, a mo' d'esempio. accogliere tal nome di pianta o d'insetto e non tal altro? Con quelle pastoje ho fatto il meglio che per me si è potuto, e con tutta brevità. Pochissimi sono i vocaboli intorno ai quali mi sono allungato, quasi dicessi: editore o lettore umanissimo, · lascia che un poco a ragionar m'inveschi ·. Il lettore mi sia dunque indulgente se l'opera non è uscita completa; prenda intanto questi 20,000 e più vocaboli, che io scelsi fra quelli che avrei potuto mettere insieme nel mio lessico; e rammenti quello che ho detto un'altra volta, non esistere una raccolta di voci di origine ellenica (appartenenti ad una lingua moderna) copiosa al pari di questa, la quale ne contiene in buon dato.

Molte voci moderne che si trovano nell'*Etimologico*, sono formate di elementi ellenici accozzati male, scorrettamente: ciò si applica soprattutto a quelle di conio recente.

Il formare vocaboli nuovi con radicali antiche non è

Il formare vocaboli nuovi con radicali antiche non è cosa da tutti; non è impresa da pigliare a gabbo, massime per una lingua così difficile come l'ellenica: richiede la conoscenza dei canoni sulla derivazione e formazione delle parole elleniche, i quali furono esposti dal Regnier con ottimo metodo e molta dottrina (1).

La lingua scientifica ribocca dunque di vocaboli inesattissimi. Io a questo sconcio non poteva riparare; non aveva autorità di farlo. I dotti e particolarmente i corpi scientifici vi proveggano, chè il male va ogni giorno crescendo: il linguaggio scientifico, ch'era già abbastanza inesatto, è in pericolo di diventare una sconciatura (massime nella mineralogia, nella chimica, ecc.). Vi proveggano (dico) i corpi

<sup>(1)</sup> REGNIER, Traité de la formation des mots dans la langue grecque. Parigi, 1840.

scientifici di autorità grande e universalmente riconosciuta. L'Istituto di Francia proponga alle altre più riputale società dotte d'Europa di formare una commissione, la quale riveda la lingua scientifica e ammendi, crei, cassi i termini tecnici, come la ragione logica e la linguistica chieggono. Questa commissione tenga un'adunanza ogni anno, ovvero ogni biennio; e d'ora in poi tutti i vocaboli scientifici e tecnici, di cui il progresso dell'umano sapere e le sue applicazioni all'industria rendano necessaria la formazione, con elementi ellenici od altri, siano da que' rappresentanti della scienza approvati prima che si dia loro cittadinanza europea.

Un altro difetto, fra i tanti, voglio notare nel linguaggio scientifico: lo si debbe, s'è possibile, tôr via, o almeno d'ora innanzi evitare. Linneo ed altri valenti naturalisti presero non pochi nomi ellenici di cui era ignoto il vero significato, ovvero a cui nelle lingue moderne corrispondevano altre voci, non elleniche, accolte nel linguaggio scientifico; e li applicarono a caso ad altri esseri (piante, animali, ecc.). Citerò fra gli altri il vocabolo milabride, dall'entomologo svedese Fabricius applicato ad un genere di insetti coleopteri, della famiglia dei cantaridii. L'etimologia di milabride, da me trovata, è che mangia farina, che mette a quasto i mulini: e in fatti significava anticamente nn genere d'insetti ortopteri, della famiglia dei blattii, che appunto abitano i mulini e si nutrono di farina. L'insetto che ora porta quel nome, non ha che sare coi mugnai e coi loro sacchi.

Non ho potuto nè voluto dare, nell'opera mia, il significato che, di loro arbitrio, alcuni dotti hanno attribuito a vocaboli ellenici. scostandosi dal senso vero, in uso, conforme all'origine. Avrei troppo ingrossato la mole del libro; avrei offeso la ragione filologica registrando tante stranezze. La lingua ellenica è ricchissima: infiniti vocaboli di buon conio si possono ancora formare co' suoi elementi. Merita di essere

biasimato tanto chi crea vocaboli a sproposito, quante chi dei vocaboli noti altera capricciosamente il significato.

Ebbi per un momento l'idea di espungere i vocaboli difettosi o torti ad altro significato, e di sostituirne degli altri più logici e meglio adatti, notando il perchè di tali cangiamenti. Ma poi abbandonai questa idea. Sarebbe stata impresa troppo audace e faticosa; nè io aveva l'autorità necessaria per assumerla con probabilità di successo.

#### III.

La parte più importante, più faticosa, più nuova del mio lavoro consiste nelle indagini da me fatte sull'etimo di molti vocaboli ellenici di origine o incerta o notoriamente straniera, introdotti nel latino e nelle lingue moderne. Tenni in questo altra via da quella del Marchi, il quale dice nella sua prefazione:

Nel dar la ragione dei vocaboli, ristretto mi sono all'epoca in cui la Grecia pervenne al suo lustro maggiore...
senza curarmi d'investigare donde ella abbia tratto gli elementi della sua lingua. In tal caso avrei dovuto rintracciarne l'origine nei selvaggi suoi primi abitatori,.... indi
nella Fenicia, nell'Egitto ed in tutti quei paesi le cui colonie fondarono Argo e Micene, Atene, Tebe ed altre sue
città, e finalmente in tutti i popoli a cagione di traffico, di
viaggi e di guerre conosciuti dai Greci... Siffatta impresa,
nonchè alle mie forze, ma a quelle, cred'io, superiore di
qualunque uomo che viva, immerso mi avrebbe nel profondo e fallace pelago di gratuite congetture.

Per correre quel profondo pelago io osai, che il Marchi non osò, alzare le vele; sperando di trovarlo non tanto fallace e di riuscire, invece che a gratuite congetture,

0 - 10

10 7a

}•

ŀ

10

ŀ

i

e

al vero scientifico. Se il Marchi non tolse quell'impresa, non bisogna fargliene colpa; gli studi linguistici non erano al suo tempo progrediti come sono al nostro. Vi primeggiano a ragione alcuni dottissimi filologi tedeschi, tra cui Pott (1), Benfey (2) e Curtius (3). Il primo fu accusato di essere farraginoso anzi che no; il secondo di aver tenuto metodo non buono, e dato parecchie volte nel falso; il terzo di avere alla scienza poco aggiunto di nuovo. Ma que' valent'uomini sono lodevolissimi e benemeriti per la copia della dottrina, per la pazienza e sagacia nelle indagini; e quegli che venne ultimo in ordine di tempo, il Curtius, anche per il lucido ordine, qualità che spesso manca nelle opere di Tedeschi dottissimi. I nomi di questi etimologi, del pari che quelli di Kuhn, di Aufrecht, di Weber, di Müller, ecc., meriterebbero di essere in Italia più conosciuti che non siano. Fra gli etimologi non tedeschi che ho consultato, merita particolare menzione e lode il Pictet, che è molto addentro nelle lingue celtiche, e che nell'ultima sua opera (4) ha raccolto copiosi materiali e preziosi.

Io mi sono inoltre servito dei lavori lessigrafici di Peyron (5), di Wilson (6), di Bopp (7), di Böhtlingk e Roth (8),

- (1) POTT, Etymologische Yorschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen, Lemgo, 1833; 2 ed. Lemgo, 1861.
  - (2) BENFEY, Griechisches Wurzellexikon. Berlino, 1839-42.
- (3) Curtius, Grandzüge der griechischen Etymologie. Lipsia, 1858-62.
- (4) PICTET, Les origines Indo-Européennes, ou les Aryas primitifs. Parigi, 1859-63
  - (5) PEYRON, Lexicon linguæ copticæ. Torino. 1835.
- (6) WILSON, Dictionnary sanskrit and english. Calcutta, 1819. Glossary of judicial and revenue terms. etc. from the Arabic, Persian, Hindustani, Hindi, etc. Londra, 1845.
  - (7) BOPP, Glossarium sanscritum. Berlino 1847.
  - (8) Böhtlingk e Roth, Sanskrit-Wörterbuch. Pietroburgo, 1852-65.

di Diefenbach (4), di Miklosich (2), di Justi (3), di Hahn (4), di Zenker (5) e di altri dotti; e più che di tutti, del Tesoro della lingua greca di Stefano, vero tesoro (6). Tanta copia di libri probabilmente in nessuna biblioteca italiana avrei potuto rinvenire, fuorchè in quella dell'Università di Torino, nella quale detti opera al mio Etimologico. Della qual cosa, come pure della cortesia che trovai in tutti coloro che, nella biblioteca torinese, in vario grado, hanno ufficio, debbo, per onor del vero, fare pubblica testimonianza.

Fra' vocaboli ellenici di origine incerta e controversa, alcuni derivano da radici che di raro si trovano in quella lingua; altri sono veramente stranieri, ellenizzati. Înfatti Platone dice · Molti nomi gli Elleni hanno dai barbari preso.... Più antichi di noi sono i barbari.... Ma lo indagare quelle origini è impossibile a cagione dell'antichità (7) .. In quest'ultima asserzione crediamo che il grande filosofo errasse. È certo impossibile il discoprire la maggior parte delle etimologie a chi sia di straniere favelle digiuno, non a chi n'abbia notizia. La qual cosa per Platone e per i suoi contemporanei, per gli Elleni in generale, massime quelli dell'età di Alessandro e delle successive, era, sotto molti aspetti, più facile che non sia per noi. È vero che riusciva malagevole per essi l'avere cognizione delle lingue germaniche e delle scandinave, che sono pure cognate alla ellenica. Ma viveva allora la lingua pelasgica.

<sup>(1)</sup> DIEFENBACH, Vergleichendes Wörterbuch der germanischen Sprachen. Francosorte, 1851.

<sup>(2)</sup> Miklosich, Lexicon palæoslovenico-græco-latinum. Vienna, 1865-1865.

<sup>(3)</sup> JUSTI, Handbuch der Zendsprache. Lipsia, 1864. (4) HAUN, Albanesische Studien. Jena, 1854.

<sup>(5)</sup> ZENKER, Türkisch-Arabisch-Persisches Wörterbuch. Lipsia, 1862 64.

<sup>(6)</sup> STEFANO (ÉTIENNE), Thesaurus græcæ linguæ; colle agginnte di Hase e di Guglielmo e Lodovico Dindorf; ed. Didot, Parigi 1831-65.

<sup>(7)</sup> Πολλά οἱ Ελληνες ὀνόματα... παρά τῶν βαρβάρων εἰλήφασι..., εἰοὶ δ΄ ἡμῶν ἀρχαιστροι οἱ βαβάροι... Ὑπὸ παλαιότητος ἀδύνατον αὐτά ἐπισκέ-ψροθαι. Platone, Cratilo; 1, 302, 303, ed. Didot.

almeno in Epiro, se non più nelle città in cui si parlava tuttavia ai tempi di Erodoto (1). Viveva l'antica lin-gua slava nella Tracia e nella Macedonia: imperocchè io credo i Traci antichi essere stati Slavi, ed i Bulgari essere i discendenti di quelli, non già stranieri venuti nella Tracia più tardi, quasi in paese deserto (2); e credo Slavi anche i Macedoni, o almeno più affini agli Slavi che agli Albanesi. Gli Elleni, a cagione di studio, di commercio e poscia di conquista e dominio, conoscevano, meglio che noi non possiamo, tanta parte di mondo. Fumava allora l'incenso sugli altari di Hôrmazd, ed erano alla mano molti libri zendi ora perduti, mentre noi moderni possediamo così scarsi avanzi di quella letteratura. La lingua sanscrita era spenta, o, per meglio dire, scissa in dialetti: ma fiorivano la màgadha e la pali, che a quella più di ogni altra si avvicinano. L'Egitto custodiva intatta l'antica sapienza; e per i dotti alessandrini non potevano esservi penetrali di tempio inaccessibili, se volevano i Tolomei. Era facile ai coloni elleni sul Bosforo il conoscere le lingue scitiche. Finalmente anche la lingua celtica poteva essere nota agli Elleni: i Celti erano penetrati sino ai Balkani e più oltre; parte dell'Asia Minore, la Galazia, era da celtiche genti occupata, per metà ellenizzate.

Gli Elleni furono grandi in molte arti e discipline, come tutti sanno, e in alcune insuperati; ma trascurarono affatto lo studio delle lingue straniere: della stessa lingua latina pochissimi tra loro furono periti, come Polibio e Dionigi d'Alicarnasso. Onde nel cercare le origini di molti vocaboli della lingua loro, dettero nel falso. Basta vedere l'Etimologico grande, Esichio ed altri, per accertarsene. Disse benissimo il Braun: 1 Greci e i Romani ignorando le lingue orientali, i riti e i costumi di quei popoli, e non potendo intendere il vero significato di alcuni vocaboli

(1) ERODOTO, Storie, 1, 57.

<sup>(2)</sup> Vedi l'Etimologico al vocabolo Pelasgi.

di quelle lingue, ne attribuirono loro un altro a casaccio, secondo i luoghi o l'origine delle cose, al postutto falsamente (1).

Si osservi che le compilazioni etimologiche che sono giunte a noi sono di tempi assai tardi, quando la letteratura ellenica era già in piena decadenza. Perirono le opere del filosofo Crisippo, di Demetrio Issione, di Orione e di altri etimologi. L'anonimo autore dell'*Etimologico grande* ed altri approfittarono dei lavori antichi? Non abbiamo tanto in mano da affermarlo nè da negarlo.

Fra le altre cose da biasimare negli etimologi elleni, si è l'abuso che hanno fatto di nomi proprii nelle loro congetture sull'origine di molti vocaboli. P. e. l'agarico è così detto perchè abbonda in Agaria nella Sarmazia; l'agata dal fiume Acate nel cui letto se ne trova; l'euforbio da un medico Euforbo, l'eupatorio da un Eupatore re del Ponto, e va via dicendo. Così saltano di piè pari le maggiori difficoltà. Inoltre quegli etimologi sono pieni di tante inezie ed

Inoltre quegli etimologi sono pieni di tante inezie ed assurdità, che non dee far maraviglia che alcuni buoni ingegni dell'antichità, come sant'Agostino, abbiano avuto a noja l'etimologia. È vero che in mezzo a tanta borra si trova qualche cosa di buono, particolarmente alcuni passi preziosi di autori perduti. Si ponno dunque consultare conqualche frutto, come sussidio di altri studj. P. e. l'etimologia che ho trovato di abaco viene confermata dall'Etimologico grande, che dice essere abaco ogni sorta di asse.

Poco frutto si può trarre anche dai lavori di moderni, come lo Stefano, Trippault, Bernières, Damm, ecc. Fra le etimologie che danno appiglio ai beffardi di straziare la nostra scienza e chi vi pone opera, sono senza fallo quella data dallo Stefano di ammiraglio da δλμυρὸς salato, e quella che diede il Damm, di πόσις marito, da πόω, πίνω bevo διά την σπερματικήν εγρότητα, et quia bibitur quasi ab

<sup>(1)</sup> BRAUNIUS, Vestitus sacerdotum Hebrozorum, 11, 638. Amsterdam, 1780.

nuxore · (1). Queste inezie si leggono anche nell'edizione di Londra 1827 del Lessico di Damm!... I veri fondatori

dell'etimologica sono filologi tedeschi del nostro secolo (2).

Qual criterio doveva io propormi nelle mie ricerche?....
Innanzi a tutto doveva investigare l'origine di que' vocaboli ellenici di etimo incerto, nella lingua sanscrita, nella zenda e nelle altre della famiglia aria. Non insisto su di ciò, perchè gli è evidente ed incontroverso.

Erano sufficienti quelle indagini? Così credettero in generale i miei predecessori; non io.... Ecco, a mio parere.

come doveva essere posta la questione.

Gli Elleni crearono una civiltà propria, o ebbero la ci-viltà da altri popoli?..... Si noti che i creatori delle cose ne sono pure i nominatori; e che gli stranieri la cosa accogliendo, accolgono pure il nome. Così noi nel linguaggio tecnico relativo al vestire abbiamo parecchi vocaboli francesi, perchè sulla Senna ha il suo trono la moda; in quello relativo alle ferrovie usiamo alcune parole inglesi, perchè quella maravigliosa invenzione si debbe al popolo anglo-sassone.

Gli Elleni non crearono una civiltà: la civiltà da altri ricevuta perfezionarono maravigliosamente. Essi conquistarono un paese già civile, la Pelasgia, chè questo era l'antico nome dell'Ellade: il Peloponneso si chiama ancora con antichissimo vocabolo pelasgico Morea, che non viene da mare e molto meno da moro, ma da morè uomo, vocabolo tuttavia usato nell'albanese e nell'ellenico volgare. I primi civilizzatori dell'Ellade e dell'Italia furono i Pelasgi; onde è vana logomachia il disputare se i vasi delle tombe etrusche siano opera di elleni o d'itali artefici, se noi abbiamo

(1) Πότις, secondo l'etimologia data di recente dai filologi tedeschi, deriva dalla radice sanscrita på nutrire, proteggere, signoreggiare, e corrisponde al sanscrito pati, zendo paiti.

(2) Fra i tentativi fatti anteriormente per dare un assetto scientifico

all'etimologia, mi giova notare l'opera seguente del Gelenio, ora dimenticata, Lexicon symphonicum, quo qualuor linguarum Europæ fa-miliarium, græcæ, scilicet, latinæ, germanicæ et slavonicæ concordia consonantinque indicantur, Basilea, 1536.

insegnato l'arte agli Elleni o questi a noi. La penisola delle Alpi e quella dei Balkani furono incivilite dai Pelasgi: pelasga vi è l'arte ceramica, come tutte le altre esercitate anticamente. Gli avanzi di que' nostri prischi civilizzatori, ora caduti in semibarbarie, vivono a poche miglia dall'Italia, in Albania; i discendenti dei progenitori dei Toschi portano ancora questo nome. Avlona o Vallona, a quattro o cinque ore di vapore da Otranto, è in Toschenia (1).

E i Pelasgi furono autori della loro civiltà o l'ebbero da altri popoli? Secondo ogni probabilità, i primi semi della

civiltà pelasgica furono egiziani.

Adunque nelle lingue dei Pelasgi e degli Egiziani, autori che furono della civiltà ellenica, è d'uopo cercare le origini di molti vocaboli ellenici; cioè nella lingua albanese e nella coptica, che si avvicinano alla pelasgica e all'egiziana spente. Dico spenta anche l'egiziana, sebbene gli studi sui geroglifici e sui papiri abbiano tanto progredito, che fu possibile al Chabas di compilare un glossario di circa mille vocaboli di quell'antichissima favella (2).

E tanto più volentieri io m'arrecava a fare indagini nell'albanese, che per la mediocre conoscenza che ho della lingua italiana, dell'ellenica volgare e della rumânesca (in ciascuna delle quali ho fatto delle pubblicazioni), sono persuaso esistere in tutte e tre, per così dire, un substrato di albanese, cioè di pelasgico, che in parte è a quelle tre lingue comune, in parte spetta a ciascuna di

<sup>(1)</sup> A rinnovare le relazioni fra l'Italia e quell'antica culla della civiltà elleno-italiana gioverebbe moltissimo l'esecuzione del progetto che io primo ho ideato e formulato, di una ferrovia da Vallona a Salonichio per monti Candavii (fra il Pindo e lo Scardo) e di là a Costantinopoli. Si porterebbe inoltre verso l'Italia il commercio di tutte quelle regioni, mettendo le sponde del Mar Nero alla distanza di trenta ore dalle italiane sull'Adriatico, o (a meglio dire) sul canale che mette in comunicazione il Mare Adriatico e lo Jonio. - Sulla missione che ha l'Italia in Oriente, come liberatrice e civilizzatrice, parlai anche nel mio scritto « Ἡ Ἑλ-λὰς, ἡ Σερδία, ἡ Ἰταλία καὶ τὸ ἸΑνατολικὸν ζήτημα; la Grecia, la Serbia, l'Italia e la questione d'Oriente. Atene, 1863 ».
(2) Chabas, Le papyrus magique Harris. Châlon-sur-Saône, 1860.

esse. Onde ho modificato le opinioni espresse iu un altro mio lavoro (1), nel quale sostenni essere italiano quasi tutto il lessico rumânesco. Il quinto del rumânesco è pelasgico,

cioè daco-pelasgico.

Si noti che io dico sempre ellenico volgare, e non mai ellenico moderno. Credo che l'ellenico volgare sia antichissimo, come antichissimi sono i dialetti italiani; nato dalla mistura della pelasgica parlata dai vinti colla favella ellenica dei vincitori, dell'una e dell'altra partecipa nel lessico e nella grammatica (certo in proporzioni ineguali, chè l'elemento ellenico sovrabbonda): insomma è la ἀνελεύθερος φουνί (favella dei non liberi), di cui parla un grammatico. E credo che gli Elleni d'oggidì siano fuor di via trascurando quella lingua volgare ricchissima e bellissima per tornare alla ellenica classica o, peggio, fare (come fanno) un dotto miscuglio delle due. Nel che io sono d'accordo cogli altri Italiani che studiarono tale questione in Grecia e aveano autorità per darne giudizio.

Le relazioni fra gli antichi Elleni e gli Egiziani furono soggetto di opinioni differenti e talvolta opposte: Nelle scoperte della filologia comparata (dice Renan).... nulla è venuto a dare un'ombra di verosimiglianza a quelle colonie egiziane cui si riferiscono i nomi favolosi di Inaco, di Penelope, di Dauao (2) . Vale a dire, se intendiamo bene le parole del dotto scrittore, che non ci sono vocaboli ellenici le cui origini accennino a strette relazioni tra gli abitanti dell'Ellade e quelli della valle inferiore del Nilo; ad una trasmissione d'idee e di cose, che abbia costituito la civiltà egiziana come uno tra i principali fattori dell'ellenica.... Ora io credo che venga da' miei studj dimostrata la probabilità di quella trasmissione d'idee, di cose, di vocaboli, che nei

<sup>(1)</sup> CANINI, Studii istorice asupra originei natiunii rumane; Bucuresci, 1858.

<sup>(2)</sup> RENAN, Les antiquités égyptiennes, Revue des deux Mondes, aprile 1865.

tempi antichi si faceva particolarmente per via di colonie, e rincalzata la dottrina che le terre elleniche siano state incivilite dagli Egiziani.

#### IV.

L'analisi di alcune parole che si riferiscono ad antichi miti (V. Jacinto, Narciso), mi ha fatto sospettare che il molteplice senso degli elementi fonetici che le compongono, abbia dato occasione a creare quei miti. Senonchè prima di generalizzare, bisogna che si faccia l'analisi anche di altri vocaboli simili, e che si ottengano simili risultamenti. Io intanto scrivo quello che ho osservato. Non è degno di osservazione e di nota, anche come il vocabolo mara abbia in varie lingue orientali (con leggere modificazioni) i significati di parola, serpente, morte, uomo? Qual nesso può avere questo fenomeno linguistico colle antiche tradizioni esposte nella Genesi intorno al primo uomo ed alla sua caduta?

Io mi sono talvolta abbattuto, nel compilare questo Etimologico, in parole di etimo difficilissimo, intorno a cui si erano inutilmente adoperati dotti antichi e moderni. Basti per tutte la parola entelechia, di senso tanto dubbio che si narra, per facezia, avere Ermolao Barbaro, solenne erudito, evocato il diavolo, perchè gliela spiegasse, e il diavolo stesso non averlo saputo fare. Intorno all'etimo di Curia disputarono eruditi di gran nome, fra i quali Pott e Mommsen; eppure non azzeccarono il vero. Sull'etimo di φρίν mente e diafragma discordarono Aristotele ed Ippocrate. Bopp scoprì il primo elemento di ἀνδρωπος υοπο (ἀνὴρ, ἀνδρὸς), ma non riuscì a trovare il secondo; imperocchè la sua congettura che sia la radice aria pa nutrire, proteggere, dominare, non fu accolta dai dotti. Vedi l'etimo

da me trovato, se ho dato nel segno, applicando la legge che ho formulato alla pag. XI di questa prefazione, relativamente alla combinazione delle radici equivalenti o quasi equivalenti. Io propongo la soluzione di molti di quei problemi linguistici più difficili e complicati, non di tutti, il che mi sarebbe stato impossibile: anzi in questo mio lavoro, per evitare la soverchia lunghezza e le congetture troppo incerte, ho di qualche vocabolo italiano notato solamente l'origine ellenica, cioè la voce ellenica corrispondente senza analizzarla. Seguendo il consiglio di Platone (1), io posi mano

all'opera a tutt'uomo. Non esitai a rigettare etimologie consacrate dalla veneranda antichità e in mille libri ripetute (V. Comèdia, Eunuco, Gimnastica, Satira, Tragèdia, Afrodite, Ecatombe, Sicofante, ecc.). Alcune delle etimologie antiche generalmente ammesse e che io rigetto, sono così strane ch'egli è da credere essere state inventate da qualche capo ameno, della risma di quel Carafulla di cui parla il Varchi, per passar mattana; p. e. quella di sico-fante. Chi conosce gli Elleni moderni, di vivacissima fantasia, faceti, canzonatori, come gli antichi, crederà la mia congettura molto probabile.

Sono io stato nelle mie ricerche più fortunato di chi mi ha preceduto?... Sottopongo il mio lavoro al giudizio dei dotti. Quando pure tutte le etimologie nuove da me proposte non fossero accolte, daranno a pensare, a discutere. Questa fu l'opinione che espressero pure, da me consultati, due uomini in tali materie autorevolissimi, il Tommaseo ed il Gorresio.

Per maggiore comodità de' lettori, ai vocaboli ellenici citati nell'*Etimologico* aggiunsi la trascrizione in lettere latine. Non pretendo di avere esattamente rappresentata la pronuncia antica: essa è incerta. Si può ragionevolmente congetturare che  $\eta$  si pronunciasse e, e u come u francese o iu. Ma come si pronunciavano i così detti dittonghi e, o ?

(1) Vedi il passo del Cratilo posto come epigrafe a questa prefazione.

Nè, come gli Erasmiani fanno, ei, oi; nè come gli Elleni moderni, i. Probabilmente quelle combinazioni di lettere rappresentavano un suono semplice intermedio fra i suoni delle lettere di cui sono formate, ora perduto. Le lettere o le combinazioni di lettere di dubbio suono si ponno acconciamente trascrivere in un modo conforme a quello che si usa nei vocaboli latini di ellenica origine. Perciò scrissi ne, u y. Quanto a u, diedi per abbondare ambedue le trascrizioni ei, i; ripetei le parole. Del dittongo α detti pure due trascrizioni, oi e i; perchè non mi posso persuadere che si pronunciasse oe, come lo trascrissero ordinariamente i Latini. Credetti superfluo il trascrivere lo spirito aspro con un h, perchè dai moderni non si pronuncia; del pari che nelle parole latine h iniziale, almeno da noi Italiani. Così

pure trascrissi ρ r, e non rh come suolsi: χ scrissi ch.
Più difficile riusciva il trascrivere le parole d'altre lingue straniere, soprattutto perchè fra i caratteri coi quali fu stam-pato questo libro, mancavano quei segni particolari che si sogliono dai dotti adoperare in così fatte trascrizioni. Onde non si può pretendere che in questo il mio lavoro sia esattissimo. Il ge italiano molle nei vocaboli sanscriti scrissi, come suolsi, g'; segno necessario massime quando è finale. N duro sanscrito scrissi nh, mancandomi il solito carattere n con un punto sotto. Sh si legga nei vocaboli coptici, come in inglese, cioè come sce italiano; ma nei vocaboli sanscriti e nei zendi questo suono è rappresentato, come si usa, da c. Invece di r col punto sotto, scrissi talvolta r,; ma più spesso usai l'altra trascrizione, ch'è pure in uso, ar. Altra difficoltà: l'accento dei vocaboli italiani di ellenica

origine. Pur troppo di molti di essi si può dire che « Græca per Ausoniæ fines sine lege vagantur : la pronuncia n'è abbandonata all'arbitrio. Certo vi saranno leggi, ma non furono sinora bene stabilite teoricamente. Alcune parole si pronunciano, ad arbitrio, in più maniere; p. e. si dice tanto ippòdromo quanto ippodròmo.

Ed altre difficoltà ancora. Come doveva trascrivere ct, pt, ft, mn, x ed altre combinazioni di lettere che esistono nelle parole elleniche e nelle latine corrispondenti, e che sono ad orecchio italiano dure anzi che no? Doveva scrivere invece di ct e pt, due t; invece di ft, t; nn per mn, e doppio ss per ps e x ecc.? Facilissima cosa in teoria, ma difficile in pratica! Innanzi a tutto, i discenti e in generale coloro che hanno bisogno di consultare un dizionario etimologico, molte volte trovano quelle parole scritte in latino, nè facilmente sanno fare la trascrizione secondo i canoni della pronuncia italiana. E vi sono altri sconci. Come ftisi si è trasformato in tisi, dovremmo trasformare ftoro in toro? E scrivere teno invece di cteno? Ovvero ad arbitrio tenere ora un modo di trascrizione, ora un altro? Ho preferito di usar sempre un'ortografia che si avvicina all'ellenica, anche perchè, a mio parere, ai vocaboli di greca origine, che quasi tutti sono scientifici, dà una forma (dirò così) più scientifica: ho talora notato i medesimi vocaboli scritti in altro modo, facendo i rimandi necessarii. È vero che parrà strano il vedere scritto axioma, ecc.: ma altrettanto e più sarebbe strano toro invece di ftoro, o teno invece di cteno.

Nel mio Etimologico non si trovano almanacco, amalgama ed altri vocaboli, di cui in altre opere simili a questa si danno le etimologie. Credo che quelle voci siano di origine araba e non ellenica, quindi naturalmente escluse dalla cerchia nella quale restrinsi i miei studj. Forse avrei dovuto escludere anche chimica e i derivati: nel dubbio ne accennai l'etimo che corre; ma è più probabile che sia voce araba, come alchimia, con cui ha la stessa relazione che ha corano con alcorano (al è l'articolo arabo).

Erano pure escluse dalla cerchia di questo lavoro molte voci che sono nello stesso tempo elleniche e latine, senza che una lingua le abbia tolte dall'altra. Anche in questo sorgevano delle difficoltà. Chi p. e. può dire a' di nostri se ai Latini siano state dagli Elleni trasmesse le voci ecatombe e salamandra, la prima di origine egiziana e l'altra sanscrita, ovvero dagli Egiziani e dagli antichissimi Arii?... Nel duubio ho seguito l'opinione che siano voci elleniche, e le ho inserite nell'Etimologico. Vi si trova pure qualche rara voce che non è certo ellenica, come curia, o che forse non è tale, come macheroni: le ho date perchè qualche vocabolo ellenico affine ne può chiarire l'etimo incertissimo.

#### V.

Certo io non credo di aver fatto opera in sè e nella sua esecuzione materiale scevra di difetti; parte dei quali mi era impossibile evitare nelle condizioni attuali delle lettere in Italia, e mi sarà possibile in seguito traducendo o piuttosto rifacendo od ampliando, come ho intenzione di fare, questo lavoro, in francese o in altre lingue. Nè mi si potrebbe di quest'opera dire tanto bene o tanto male (intendo di quello che si può per avventura dire ragionevolmente), che io già nol mi sapessi! E credo che valga qualche cosa appunto perchè ne conosco i difetti. Sono gli artefici dappoco e presuntuosi che reputano perfette e miracolose le loro fatture.

Come ogni cosa umana, così i lavori filologici, per quanto dotti e accurati, non sono perfetti. Ne recherò una sola prova. Havvi opera più dotta, più ricca, più profonda del *Tesoro della lingua greca* di Stefano, pubblicato da Didot; a correggere ed ampliare il quale concorsero eruditi di gran nome e dottrina? Eppure vi sono difetti, lacune... P. e. vi è omesso un vocabolo di Plutarco, δεκλές de k-ás secondo l'edizione di Schāfer, δεχλές de ch-ás secondo quella di Didot: vocabolo che Plutarco stesso spiega come segue: Gli efori lo (*Agide*) condannarone a morte, e ai

famigli ordinarono di condurlo nella così detta decade: è questa una stanza della carcere, in cui uccidono i condannati strangolandoli (1). È vocabolo di buon conio, di pretta origine aria; affine all'albanese de k-ije morte, de k-oig faccio un'offesa, una rottura, una ferita; de k u m-eja offesa, rottura, ferita — forma secondaria afine al latino decim-are, ch'è passato nelle lingue romanze, ed ha senso di uccidere, distruggere, particolarmente uccidere per punizione una parte dei soldati di un corpo; di cui si dà per solito un'etimologia erronea, da dec-em dieci, quasi se ne uccidesse per ogni dieci uno. La radice sanscrita è daksh, che, sola, ha il senso di mordere (come la voce ellenica corrispondente δάκω, δήκω dàk-o, dék-o, tema inusitato di δάκω dàkn-o); ma preceduta dalla particella sa m significa premere. contundere (δάκος dàk-os animale nocivo, velenoso). Dalla medesima radice deriva δεκκυκόν de kan-ik-on carcere o meglio luogo di tormento: forma secondaria analoga a δάκνω dàkn-o.

Opere di tanta mole e di tanto valore hanno dunque imperfezioni e lacune! Or pensa se io poteva non ometter nulla, fare un lavoro perfetto in materia tanto vasta e difficile, in cui non si tratta solo di compilare diligentemente, ma eziandio di trovare nuove dottrine e di combattero talora quelle che sono accolte da molto tempo e per consenso generale; se io poteva farlo particolarmente nelle condizioni attuali degli studi e degli studiosi in Italia!

L'etimologia, dice benissimo il Curtius, ha tutta l'attrattiva delle scienze le quali si occupano dei principi e della generazione di grandi fenomeni della natura e dello spirito. I risultamenti cui essa conduce, compensano le lunghe e pazienti indagini che richiede. Questo campo ancora in così gran parte sodo o mal coltivato, è in apparenza

<sup>(1)</sup> Θάνατον αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, καὶ τοὺς ὑπηρέτας ἐκέλευον ἄγειν εἰς τὰν καγουμένην δεκάδα. Τοῦτο δέ ἐστιν οἰκημα τῆς εἰρκτῆς, ἐν ὧ θανατοῦσι τοὺς καταδίκους ἀποπνίγοντες. Plutarco, Vile, II, 958; ed. Didot.

spinoso ed arido; ma, quando venga diligentemente colto, dolci frutta produce e copiose. Onde altri a siffatta opera con fatica pone e ne ritrae con fatica la mano. Perciò non senza dispiacere io faccio punto e smetto questo lavoro, che considero quasi saggio di opera maggiore. E, malgrado le mende che per avventura vi si trovano, o per difetto di scienza in me o per le nostre particolari condizioni letterarie, spero di aver giovato, sia pure in menoma cosa, alla filologia, distruggendo qualche errore e mettendo in luce qualche vero nella scienza del linguaggio umano.

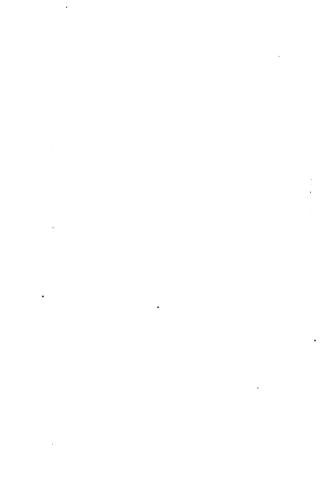

### APPENDICE

Questa Prefazione all'Etimologico io dettava sullo scorcio del 1865; ora con poche modificazioni la riproduco in fronte alla seconda edizione. L'opera mia, quando uscì in luce, fu accolta con favore, essendo quella del Marchi rara in commercio, di non facile ricerca ed incompleta. Questo spiacque ad un uomo che negli studi filologici considera se stesso come principe in Italia, al professore Ascoli. Costui è noto tanto per ingegno sottile, quanto per animo ingeneroso ed astioso, come provò il battibecco ch'ebbe con altri cultori della filologia e delle belle lettere, quali il Marzolo, il Biondelli e, di recente, quell'eruditissimo ed elegante scrittore che fu il Camerini, cui le persecuzioni dell'Ascoli amareggiarono ed accorciarono la vita. Dunque l'arcifanfano dei nostri filologi mi assalì scortesemente, villanamente, e pronunciò che il mio libro era pessimo: altri fecero coro con lui, tra i quali alcuni Tedeschi da lui aizzati contro di me. Taluno di questi, come il Müller, non aveva nemmeno veduto l'opera mia. Io gagliardamente rimbeccai l'avversario. pubblicando gli Spropositi del prof. Ascoli e l'Appendice agli Spropositi dell'illustre uomo. Nè mancai allora d'invocare in mio favore alcuni valentuomini, le cui lettere a me indirizzate sono aggiunte al primo di quegli opuscoli. Uno di essi, il Gorresio, luminare degli studi sanscritici in Italia, mi scriveva: v'hanno nel suo libro molte parti pregevoli, ben dedotte e bene esposte, di cui potrà giovarsi la scienza. Ella forse primo in Italia tentò di aprire alle indagini etimologiche nuove e più larghe vie ..

Fu pur viva la polemica nei giornali. Tra gli altri che presero le mie difese, furono Evaristo Chiaradia nel Giornale di Napoli, e il mio amico prof. L. D'Ancona, che dettò un bello ed esteso articolo per la Rivista Contemporanea. Si noti che l'Ascoli non entrò mai in discussione meco: si contentò di pronunciare ex cathedra il suo giudicio e di farsi forte dell'autorità altrui.

Parecchi anni sono corsi d'allora. Uno de' miei avversarii, pedissequo dell'arcifanfano, aveva detto ch'era inutile di parlare dell'opera mia: sarebbe stata fra breve gittata nel dimenticatoio. Invece il pubblico italiano l'ha comperata, malgrado il prezzo veramente eccessivo di dieci lire per esemplare; ed ora se ne fa la seconda edizione, e si sarebbe fatta assai prima, se il libro si fosse venduto, come si venderà d'ora innanzi, ad un prezzo moderato.

Poichè vo facendo, per così dire, la storia di questo libro, per completarla, aggiungerò alcune altre cose : chieggo scusa se dovrò parlare di me, de' miei studi,

della mia vita.

Posi mano, verso la fine del 1863, a quest'opera, ch'era stata proposta all'*Unione Tipografica* dal fondatore di quella casa, l'illustre editore Giuseppe Pomba. Ripresi allora gli studj filologici, per il lungo esilio e le tempeste della mia vita, interrotti.

Come ho notato nella Prefazione, il difficile lavoro ch'io intraprendeva, ha due parti ben distinte. Si trattava di raccogliere, nelle opere dei filologi che mi avevano preceduto e nei trattati scientifici, i vocaboli derivati dal greco e più o meno acconciamente composti, massime dai moderni, di darne l'etimo e di notare il carattere scientifico cui accenna il nome. Questo esigeva molte, lunghe, faticose ricerche; ma era alla fin fine la parte men difficile del lavoro. Era invece difficilissimo il dare l'etimologia di molte voci greche, o credute tali, che si usano nel linguaggio scientifico, talora anche nel linguaggio comune, in tutte le moderne

lingue colte. Gli antichi grammatici ed etimologi non ne hanno dato gli etimi, o ci hanno lasciato sull'origine di quei vocaboli assurde congetture. Io lodai nella Prefazione i moderni etimologisti tedeschi; ma non si può negare che o non abbiano potuto trovare l'etimologia di molti e molti vocaboli greci, di quelli appunto il cui uso è più frequente nelle lingue moderne, od abbiano esposto troppe volte opinioni non meno assurde di quelle degli antichi.

Piccolissimo è il numero degli etimi che tolsi dalle opere tedesche per inserirli in questa mia. P. e. quello di Nèttare appartiene al Pott, quello di Peristèra (colomba) è del Benfey, quello d'Istmo è del Curtius. Certo sono strane le congetture degli antichi sull'etimo di Eunùco (che ha un letto), di Sicofante che vuol dire calunniatore (che parla di fichi), e va via dicendo. Ma non sono meno strane molte fra quelle di alcuni moderni etimologisti tedeschi. P. e. Benfey trae ἀμωγδάλη, amygdale, mandorla dal verbo ἀμώσσω che vuol dire lacerare: io dimostro che significa oleosa. A suo parere τύραννος, tyrannos, tiranno, è l'uomo della torre; sostengo che significa padrone, re, signore. Curtius deriva σῶμα, sòma, corpo, da σάος, sàos, salvo: io dimostro in questa mia opera, e più estesamente dimostrerò in questa mia opera, e più estesamente dimostrerò in un'altra, che quel nome, del pari che tutti quelli che significano corpo, esprime l'idea di dimensione figurata, materia e forma.

Tutta la dotta Germania ammette un'etimologia che a me pare stranissima, proposta (credo) da Lassen, e la quale acquistò, per così dire cittadinanza europea, ripetuta che fu da Renan nella sua Origine du langage; quella di δυγάτηρ, thygàter, figlia, in sanscrito duhitr, in inglese daughter, ecc. dal sanscrito duh mungere: figlia è quella che munge le vaeche. Io invece dimostrerò nel mio libro Études étymologiques quello ch'ho già accennato nelle note di alcune mie traduzioni dal greco e dal sanscrito pubblicate nel 1868 a Parigi, che questo vocabolo, come tutti quelli che signi-

ficano madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella, deriva da una radice che vuol dire generare. Il vocabolo corrispondente persiano dokhi (dokhtar) che per solito significa figlia, vuol dire sorella in dokht-andar, sorella uterina. Dunque tante donne di casa, figlie, sorelle, tutte attendono al mungere, sono tutte mungitrici di vacche! Questo sarebbe, ripeto, affatto assurdo.

Talvolta, a proposito di alcuni vocaboli, que' dottissimi uomini si contraddicono tra loro o a sè stessi, escono dal seminato, imbottano nebbia; p. e., rispetto a δισπότης, despòtes (despota), ed al femminile δέσποινα, dèspoina, despina. Taluno ammette, come etimo della seconda parte del vocabolo, πότης, il sanscrito pati, signore: ma δεσ ?... Qui giace nocco. Benfey invece suppone una radice δεσπ, esser padrone: t sarebbe un semplice suffisso. Kuhn raffronta a δέσποινα, dêspoina, dèspina, il sanscrito dâsapatni, e sostiene l'identità dei due vocaboli. Pott acconsente; Benfey dubita; Schweizer osserva che il t di dâsapatni non può essere sparito. Regel crede δέσποινα, dèspoina, despina, identico a un vocabolo ipotetico sanscrito, sadaspatni padrona di casa (sa è, dice, sparito): δεσπότης, despòtes, despota, sarebbe dunque il padrone di casa, sadaspati. Curtius crede che sia contratto di δεσιπότης, che traduce binde-herr, un signore che fa legare. Ma la più strana congettura è quella di Wall, che riferisce quel vocabolo (δεσπότης) ad una radice che vuol dire brillare. Dunque despota vorrebbe dire un brillante! Che capo ameno quel signor filologo Wall! (1)

Questo insegni agl'Italiani a non ammirar poi tutto, tutto quello che viene dalla dotta, arcidotta, arcidottissima Germania. Con piglio franco e alterosa maniera, dottamente e arcidottamente, si possono anche dire degli spropositi, dei grossi spropositi. E ve ne son di molti nelle opere etimologiche dei Tedeschi, massime in quelle di Benfey.

<sup>(1)</sup> Tutte queste opinioni si trovano passim nel Giornale filologico di Kuha.

Dopo lunghi anni di studj su queste spinose materie mi sono persuaso di una cosa che non sapevo, anzi che avrei negato, nel 1863-64, quando compilai l'Etimologico. Non si può affermare che l'etimologia sia ancora una vera scienza: si va ancora troppo a tentoni. Nè certo è impeccabile l'ar-cifanfano dei filologi italiani, il dottissimo prof. Ascoli,

quantunque egli beatamente sel creda.

La parte più pregevole dei nuovi studi etimologici con-siste in alcuni canoni sulle modificazioni e trasformazioni delle lettere. Ma anche questi sono incompleti; e quante volte dotti, dottissimi uomini peccano, nelle loro ricerche, contro di essi, e pigliano granchi solenni! Per es. Ascoli (nel Giornale di Kuhn), deriva ημέρα, giorno, dal sanscrito ush, brillare, ardere. Il dotto banchiere-professore disse, anni sono, che erano tanto vere le mie etimologie, quanto che la luna sia un globo di carta. Io potrei dire che la strana trasformazione di ush in  $\frac{\epsilon_{11}}{\epsilon_{12}}$  mi fa pensare a quelle che si vedono fare talvolta sulle piazze publiche dai giocolieri. Ma io conosco troppo bene il galateo che si osserva o si dovrebbe osservare fra la gente di lettere, per dire certe cose tanto spiattellatamente.

Intraprendendo dunque, nel 1863-64, un'opera così difficile, trovando poche guide e mal sicure, cercai nuove vie: soglio in politica, in poesia, in filologia, dire di me quello che di se diceva il Chiabrera, ripetendo le parole del grande scopritore dell'America: vo' trovar terra nuova o affogare.

Come nella Prefazione accennava di voler fare, cercai (nel 1866-67) in Francia un editore per il mio Etimologico corretto ed ampliato, e lo trovai. La sola parte botanica, che ho quasi finito, è che abbraccia pure le specie, mentre nel mio libro italiano non si va oltre i generi, comprende tante definizioni quanto tutto l'Etimologico italiano, 25,000. Feci accurate ricerche sulla botanica degli antichi, e riuscii a sciogliere difficilissimi problemi, come p. e. quello sull'Amomo

(V. Cardamómo). La sciagurata guerra del 1870-71 interruppe i miei studj e mi fece abbandonare l'ospite suolo della Francia. Vi tornai poscia, ma le condizioni erano mutate: sarebbe sconveniente lo aggiungere altri particolari. Quel

grande lavoro è, almeno per ora, abbandonato.

In quello stesso anno fatale io stava per publicare un'opera ch'era frutto di lunghi studi, di molte notti vegliate: per dar l'etimo difficilissimo di cento vocaboli greci (i più dei quali usati anche nelle lingue moderne), ne sono citati 10,000 appartenenti a cento lingue; 1500 greci, 1500 sanscriti, 700 armeni, 600 persiani, ecc. L'opera era tutta tipograficamente composta, coi potenti mezzi di cui dispongono parecchie tipografie parigine. Durante la mia assenza da Parigi, tutto fu scomposto... Tenterò forse fra breve di pubblicar l'opera per sottoscrizioni: ne serbo le prove di stampa. Doveva publicarsi col titolo di Solutions de cent problèmes étymologiques: se uscirà, porterà quello più modesto di Etudes Étymologiques. Era annunciata in calce al mio Fragment du Parthénée d'Alcman, che io restaurai ed interpretai sopra un papiro del Louvre. Questo lavoro fu bene accolto in Germania e lodato da Blass nel Philologus del 1870. Non c'erano allora tristi Italiani per aizzare altri contro di me!

Eccomi a dar in brevi parole ragione del modo col quale condussi questa seconda edizione dell'*Etimologico*.

Soppressi la monografia Dio e Uomo. Aveva publicato nel 1865 studj incompleti; dovrei dare quelle materie sotto forma più vasta, più corretta; meglio è farne senza per ora.

Al Dizionario feci alcune correzioni, quante si poteva fare volendo servirsi degli antitipi (clichés) della prima edizione. Alcune cose mutai; conservai e convalidai la maggior parte delle etimologie più contestate.

Aggiunsi infine un Elenco dei vocaboli di cui son dati nell'opera mia etimi nuovi: sono circa trecento e cinquanta. Potrò compire e pubblicare il mio grande Etimologico francese? Almeno pubblicare l'opera mia già finita Etudes étymologiques? dar mano a nuovi lavori già ideati? esporre estesamente il mio sistema?... Forse sì, se mi basteranno la vita e le forze; se per me saranno meno avversi i casi, meno tristi gli uomini, men dura matrigna l'Italia; o se le condizioni della Francia diventeranno migliori, e potrò riprendere il buon Gallo sentiero, come diceva l'Alamanni.

Attesi per qualche tempo, affine di preparare questa edizione, agli studi smessi da più anni. È vero che ho ripreso dal 1870 la poesia italiana, che aveva pure da tanto tempo abbandonato e ho pubblicato dei versi; ma il più delle mie forze e del tempo è assorbito dalle cure, dalla lotta per la vita materiale, massime in questa Italia in cui io nacqui, per cui studiai e soffersi, e dove la vita mi fu più triste che in altra terra.

Intanto ai benevoli che hanno tratto o trarranno qualche utilità dai frutti, qualsiansi, del mio ingegno, mando un saluto di cuore. Ai nemici ringhiosi fo sapere che vivo e scrivo, e che le mie opere si spacciano a loro dispetto. Gli uomini coscenziosi e modesti, che coltivano questi dificili stndj, gli studj etimologici, prego, osservino la regola di condotta prescritta da quell'antico: chiediamo gli uni agli altri, e gli uni agli altri accordiamo venia dei nostri errori.

## ABBREVIATURE

| G       | anticamente (senso an- |         | lepidopteri           |
|---------|------------------------|---------|-----------------------|
| 1       | tico del vocabolo)     | m.      | modernamente (senso m |
| acal.   | acalefii               |         | derno del vocabolo)   |
| acant.  | acantopterigi          | malac.  | malacopterigi         |
| anell.  | anellidi               | mio.    | minerale              |
| apt.    | apteri                 | moll.   | molluschi             |
| cl.     | classe                 | om.     | omopteri              |
| col.    | coleopteri             | ord.    | ordine                |
| condr.  | condropterigi          | ortopt. | ortopteri             |
| crost.  | crostacei              | p. a.   | piante acotiledoni    |
| dim,    | diminutivo             | part.   | particella            |
| ell.    | ellenico               | p. d.   | piante dicotiledoni   |
| elm.    | elminti                | pleon.  | pleonastico           |
| em.     | emipte <b>ri</b>       | p. m.   | piante monocotiledoni |
| ep.     | epiteto                | pol.    | polipi                |
| eter.   | eleromeri              | priv.   | privativa.            |
| eulon.  | eufonico               | rett.   | rettili               |
| echin.  | echinodermi            | stdiv.  | sotto-divisione       |
| exap.   | exapodi                | skt.    | sanscrito             |
| fam.    | famìglia               | sin.    | sinonimo              |
| fig.    | figuratamente          | sp.     | specie                |
| foss.   | fossili                |         | sotto-genere          |
| gen.    | genere                 | stord.  | sott'ordine           |
| ibr.    | ibrido                 | sttr.   | sotto-tribù           |
| imen.   | imenopteri             | tetr.   | tetrameri             |
| infus.  | infusorii              | tr.     | tribù                 |
| in gen. | in generale            | trim.   | trimeri               |
| ins.    | insetti                | voc.    | vocabolo              |
| int.    | intensiva              | volg.   | volgarmente           |
| it.     | italiano               | ucc.    | uccelli               |
| lat.    | latino                 | zoof.   | zoofiti               |
|         |                        | 1 2001. | 200111                |

NB. L'asterisco (\*) precede i vocaboli che non si trovano nei classici e furono inventati dai moderni.

I nomi delle lingue sono quasi sempre scritti per intero, fuorchè sanscrito (skt.), di raro abbreviati.
È usato promiscuamente albanese e pelasgico, essendo l'albanese un avazzo dell'antico pelasgico.

## **ETIMOLOGICO**

A - & - part. prefissa, che può i abacisco, quadrettino di legno, ecc. essere 1) privativa o negativa. onde il vocabolo composto esprime il difetto o il contrario di quello che esprime il vocabolo semplice (V. Acefalo, Afillo, occ.); 2) intensiva, aggiungendo qualche cosa al senso del vocabolo semplice, accrescendone la forza (V. Aconito, ecc.); 3) collettiva, significando unione, comunanza (V. Adelfo). Talora è pleonastica od eu/onica: o indica diminuzione, peggioramento, ecc. Quando il vocabolo semplice comincia per vocale, fra esso e la particella à a si frappone nei composti un v n eufonico.

ABACO - dal skt. bhag', zd. åbaksh, arm. bashkh-el, egiz. pak, copt fah, pog'gh dividere; arm. bek-bek-el rompere: skt. bhag-a. zd. bagh-a porzione; copt. pôgh-e pezzo, tavola; skt. bhak-t-i, ar. bag-t divisione, premesso un å pleonastico. a, tavola, asse; tavola su cui si ponevano i vasi per vivande, acqua, vino, necessarii all'uso quotidiano; tavoletta per giuocare a dadi: tavola su cui si contavano danari o voti; vaso, per solito di forma tondeggiante, per portare i cibi (a pranzo, ecc.); tavoletta che, sparsa di polvere o di cenere, serviva ai matematici per disegnarvi sopra figure, far computi; madia; tavola quadrata sovrapposta agli l epistilii, che risale sopra l'uovolo l e sporta in fuori. Dim. abacio o l

per lavori di tarsia o per lacunarii, pavimenti. Talvolta la materia non era legno, massime per gli abacii e gli abacischi, ma o marmo, o una pasta vitrea, o metallo; conforme all'etimo, cioè alla radice βαx, bhag', ecc., che significa dividere, tagliare, in generale. Di tutti quei sensi i moderni hanno conservato solamente quello di tavola (di marmo) sovrapposta a fusto di colonna.

Quanto poi ad abaco nel senso volgare di carte di far di conto. tavola di numeri per imparare la moltiplicazione, arnese per facilitare i computi » (dei quali sensi non v'ha esempio negli scrittori antichi), ecco quello che si può congetturare. Può derivare da abaco. tavoletta per far conti, come è detto sopra; o piuttosto dal coptico a ps numero e shai moltiplicare (calcolare), modificato sh in k; ovvero dal coptico kob raddoppiare (calcolare), che aveva probabilmente anche il senso di numero. ed è affine a kobh ritmo (come sono affini ἀριθμὸς arythm-òs numero e ρυθμός rythm-os ritmo); invertito l'ordine degli elementi fonetici e premesso à pleonastico.

Tornando ad aga abax pezzo, asse, tavola, arnese fatto di pezzi, di tavole, osserveremo che in tutte le lingue le parole che hanno questo significato, si riferiscono ad altre che significano dividere, rompere; p. e. isl. fiöl, skt. phalaka, serbo polika tavola; skt. phal, ar. falk fendere, alb. bjel rompere, ecc.

ABAPTISTA, ABAPTISTO - da ά priv. e βαπτίζω baptlz-o immergo - trivella o trapano che s'insinua nel cranio senza ledere il cervello.

ABATO – da ἀ priv. e βάω bà-o vado - parte di un tempio in cui era permesso di entrare solamente ai sacerdoti.

ABISSO – da ά priv. e βώω by-o, fut. βύτω bys-o chiudo – profonditá senza limiti.

 ABRÀNCHI – da ἀ priv. e βράγχιον brànch-ion branchia – ord. di anellidi; privi di branchie.

ABRO - da άξερδ; abr-òs elegante m. gen. di p. d., fam. leguminose; i cui semi sono di un bel rosso di corallo.

\* ABRÒMA – da ἀ priv. e βρῶμα bròm-a alimento – gen. di p. d., fam. bittneriacèe; i cui semi sono simili a quelli del cacao (V. Teòbroma), ma non si mangiano.

\* ABRÒNIA – da άβρὸς abr-òs elegante – gen. di p. d., fam. nictaginee; distinte da bei fiori a ciocche.

ABROTONO - da άθρὸ; ahr-òs molle e skt. danà artemisia, o psan. dan-a, tan-a pianta - gen. di p. d., fam. artemisie; le cui foglie sono coperte di lanugine.

ABSIDE - dal skt. a b hitas all'intorno, attorno attorno, cangiato bh in bs; come nell'antico persiano a bi's, che corrisponde al skt. a b hi per, sopra, intorno, ecc. (¿¿a ab-a ruota) - parte anteriore delle antiche basiliche, a emiciclo e con una volta di sopra. 2 Parte anteriore di una chiesa, a imitazione delle antiche basiliche. 3 m. Rotonda all'estremità di ogni braccio della croce o del transetto in alcune chiese, a imitazione dell'abside del coro. A Nicchia in un tempio antico o in una chiesa cristiana, a emiciclo e a volta. 5 Arco dell'orbita di un astro. 6 m. Nonte specifico di alcuni insetti, di forma curva.

Absintio άψινθος, άψινθιον apsinth-os, apsinth ion. La forma più antica è ἄσπινθος, ἀσπίνθιον àspinth-os, aspinth-ion. 'A è spesso un affisso pleonastico; così pure o s (come in σχόνυξα skonyz-a coniza, per κόνυζα coniza (pianta); σπέλεθος spèleth-os escremento, per πέλε-&c. Talvolta si affigge pleonasticamente ad una radice à + o, ào, as : p. e. in άσπετος aspet-os veloce = do, as + πετ pet (skt. pat, copt. pet correre, pel. sh-peite veloce). La radice del skt. pitt a fiele, del ted. bitter amaro, è piti, bitt essere amaro Dunque ἄσπινθος e ἀσπίνθιον àspinth-os, aspinth-ion sono formati da ἀσ+radice πιθ pith, con v n esentetico mue pinth essere amaro - gen. di p. d., fam. artemisie, di sapore amarissimo; volg. assenzio.

L'assenzio si chiama anche βαθύπικρος bathypikr os βαθύ (skt. bahu molto) + πικούς amaro.

ABULÌA – da ἀ priv. e βούλομα: bùl·ome voglio – mancanza di volontà; sintomo di pazzia.

Accia – raddoppiamento della radice skt. aç penetrare – gen. dl p. d., fam. leguminose; il cui tipo è l'acacia egiziana od arabica, tutta irta di spine. – Derivano dalla medesima radice àxii, ձzzıva ak-b, àk-en-a punta, ecc. E questa una delle radici semplici o monogramme più ricche di forme secondarie o poligramme, e di derivati, in tutte le lingue arie ed anche in altre di diverse famiglie umane.

da all'estremità di ogni braccio della ACADÈMIA, \*ACCADÈMIA – da Έχέcroce o del transetto in alcune δημος Echèdem-os Echedemo, ve-

nejato come semidio - luogo de- | lizioso vicino ad Atene, ove si radunavano i discepoli di Platone e di altri filosofi. 2 Scuola di filosofia che prese nome dal luogo. 3 Società di scienziati, letterati, artisti. 4 Intrattenimento pubblico di musica, scherma ecc.

ACALÈFA - da ἀχαλήση akalèf-e ortica - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; di cui alcune specie presentano una rassomiglianza esterna coll'ortica, ma senza produr bru-

ciore come questa.

ACALEFI - da ἀκαλήση akalèf-e ortica - ord, di raggiati: animali marini il cui contatto produce sulla pelle un bruciore simile a quello dell'ortica. \* ACALICE – da ἀ priv. e κάλυξ kålvx *calice* - ep. di pianta, i cui fiori non hanno calice.

ACALLE - da ἀ priv. e κάλλος kall-os bellezza - m. gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; di forme

ineleganti.

ACALIPTO - da ά priv. e καλύπτω kalvpt-o nascondo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; il cui ano non è coperto dagli elitri.

ACAMPSIA - da ά priv. e χάμπτω kampt-o piego rigidezza di un arto.

Acanonisti – da á priv. e zavův kan-òn canone - libri ecclesiastici non compresi fra i canonici, che l non sono accettati nel canone.

ACÀNTA – da ấxavêz àkanth-a spina – colonna vertebrale. 2 Apofisi di vertebra. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. sternossi; che hanno mandibole robuste, puntute.

\* ACANTACEE. V. Acanto.

\* ACANTEFIPPIO - da axavêa àkanth-a spina e ἐφίππιον efippi-on sella - gen. di p. m., fam. orchidee; in cui il calice forma una specie di volta spinosa, quasi a foggia di sella.

ACANTICO - da axavea akanih-a spina - m. gen. d'ins. em. om., fam. cicadelle; col corsaletto lungo e bifido all'estremità.

ACANTINA - da azzvez akanth-a spina - m. gen d'ins. dipt., fam. notacanti: che hanno lo scudo con

quattro punte.

\* ACANTÌNIO – da ἄκανθα àkanth-a spina e ivicy ini-on occipite - gen. di pesci acant.; che hanno l'occipite acuminato.

ACÀNTO - da dixayên akanth-a spina - gen. di p. d., fam. acantacee; il cui tipo è l'acanto spinoso. 2 Ornamento a capitello di colonna corinzia simile a foglie d'acanto. m. Ornamento architettonico a somiglianza di foglie d'ulivo, cardo ecc.

ACANTÒBOLO – da ἄκανθα àkanth-a spina e βάλλω bàll-o getto – stru– mento chirurgico per estrarre spine ecc. dalle parti molli del corpo.

\* ACANTOBÒTRIA - da «xavba àkanth-a spina e βότρυς bòtr-ys ciocca - gen. di p. d., fam. papilionacee; che hanno fiori a ciocche e spinosi.

\* ACANTOCÈFALO – da ἄκανθα å– kanth-a spina e κεφαλή kefal-è testa - gen. d'ins. em eter., fam. corei: che hanno la testa armata di spine. 2 Ord. di vermi, fam. parenchimatosi; con enfiamento cefalico guernito di pungoli.

\*ACANTÒCERO - da axavôa àkanth-a spina e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tabanii; con antenne puntute. 2 Gen. d'ins. em. eter.: in cui il primo articolo delle antenne è munito di una specie di dente. 3 Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; in cui uno degli articoli delle antenne si prolunga in punta.

\* ACANTOCLADO - da áxavôa àkanth-a spina e κλάδος klad-os romo - ep. di pianta che ha rami | \* ACANTÒGENA - da ἄκανθα à spinosi. | kanth-a spina e γένως gèn-ys ma-

\* ACANTODACTILO - da dzzwez àkanth-a spina e δάκτυλες dàktyl-os dito - gen. di rett., che hanno il naso a foggia di dito puntuto.

\* ACANTODERMO – da ἄκανθα åkanth a spina e δίρμα dèrm-a pelle – gen. di pesci acant. foss., che

hanno pelle spinosa.

ACANTODE - da axxxox akanth-a spina-m. gen. d'ins. ort., fam. locustarii; colle zampe armate di robuste spine. 2 m. Gen. di pesci acant. foss.. molto spinosi.

\* ACANTÓDERO - da ἄχενθα àkanth-a spina e δέρα dèr-e collo, cresta - gen, d'ins. ort, fam. spettri; che hanno molte spine sul corsaletto. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; con una spina sul corsaletto.

\*ACANTODONTE — da źwzwa a-kanth-a spina e żww., żówrc, odus, odont-os dente – gen. d'ins. apt., fam. aracneidi; che hanno due articoli dei palpi armati di spine a foggia di denti. 2 Sostanza foss., che si crede dente di pescecane, acuta a guisa di spina.

ACANTOFAGO – da ἄκανθα àkanth-a spina e φάγω fag-o, mangio – ep. di animali che si pascono di piante spinose o di semi di cosiffatte piante.

\* ACANTÒFI – da ἄκανθα åkanth-a spina e ὄφις δίf-is serpe – gen. di rett.; che hanno in cima della coda una forte spina.

ACANTOFILLO – da ἄκανθα àkanth-a spina e φύλλον fyll-on foglia – m. gen. di p. d., fam. composte; le cui foglie sono irte di spine.

ACANTÓFORO - da αχανθα àkanth-a spina e φίρω fèr-o porto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; irti di spine. 2 m. (gen f.) gen di p. a., fam. ficee; con foglie spinose.

\*ACANTOGENA - da æxxða à kanth a spina e γίνο; gên ys mascella - sp. d'ucc., gen. filedone; che hanno la mandibola superiore

spinosa a foggia di sega.

\* ACANTOGLÓSSA - da ἄκανθα akanth-a spina e γλώσσα glòss-a lingua - gen. di p. m., fam orchidee; distinte da una glandola curva alle masse pollinee.

\*ACANTOLÉPIDE - ἄκανθα àkanth-a spina e λιπίς lep-is scaglia gen. di p. d., fam. composte; in cui l'involucro del fiore è spinoso.

- \*ACANTOMERA da ἄχανθα àkanth-a spina e μπρὸς mer-òs coscia - gen. d'ins. dipt., fam. tabanii; i cui maschi hanno coscie spinose.
- \*ACANTONÈMA da được àkanth-a spina e vãµz nèm-a filo gen. di pesci acant. foss., fam. teuti; che sono un tessuto di spine.
- \* ACANTONICE da ἄκανθα àkanth-a spina e ὄνυξ ὀnyx unghia gen. di crost. decapodi, fam. ossirinchi; le cui zampe sono fornite di un tubercolo puntuto.
- \* ACANTONICHIA da ἄχανθα àkanth-a spina e ὄνυξ ὀnyx unghia gen di p. d., fam. paronichie; coi petali esterni guerniti di una resta
- spinosa.
  \* ACANTOPE da ἄχανθα àkanth-a spina e ῶψ ops occhio – gen. di pesci, fam. ciprinoidi; che hanno gli ossi sottorbitarii spinosi.
- \*ACANTÒPSI da ἄκχνθα àkanth-a spina e ὅψις ὀps-is vista - gen. d'ins. ort., fam. mantidi; cogli occhi in punta.
- \*ACANTOPODO da ἄχανθα àkanth-a spina e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - gen. d'ins. col. eter., fam. melastomi; le cui gambe posteriori sono puntute.
- \* ACANTÒ POMA da ἄκανθα àkanth-a spina e πῶμα pòm-a coper

hanno opercoli spinosi.

\* ACANTOPTERIGI – da axavea àkanth-a spina e πτέρυξ ptèryx aletta ord. di pesci, che comprende tutti quelli che hanno pinne appuntate, composte di uno o più raggi articolati o rigidi.

\* ACANTORRÍNCO - da ázavôa àkanth-a spina e ρύγχος rynch-os muso, becco - gen. d'ucc., fam. melifagi; col becco lungo e puntuto.

\* ACANTOSOMA – da ázavôz ákanth-a spina e σώμα sòm-a corpo gen. d'ins. em. om., fam. scutellarii; con una spina alla base dell'addome. 2 Gen. di crost. irti di spine.

\* ACANTOTORÀCE – da ἄκανθα àkanth-a spina e θώραξ thòrax torace gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il torace spinoso.

\* ACANTÚRO – da žzavôz ákanth-a spina e cipà ur-à coda - gen. di pesci acant, colla coda armata di spine. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che terminano in punta. 3 Gen. di vermi, che hanno l'estremità inferiore spinosa.

ACÀNZIA – da ἄκανθα àkanth-a spina - sp. di pesci acant., gen. squalo; spinosi. 2 a. Gen, d'ins. em. om., fam. cicadelle; che stanno su piante spinose. 3 Gen. d'ins. em. om., fam. reduvii; con becco robusto e puntuto.

\* ACARDIA – da ἀ priv. e καρδία kard-ia cuore - mancanza di cuore. \* ACARDIOTROFÍA - da à priv.,

καρδία kard-la cuore e τροφή trof-è alimento - atrofia del cuore, diminuzione del suo volume.

\* Acaridi - da azapı akar-i acaro, e είδο; èid-os, id-os, specie, somi-

glianza - fam. d'ins. apt.; il cui tipo è l'acaro. ACARO - da ά priv. e κείρω kèir-o

taglio - gen. d'ins. apt., così detti | \* ACEFALOCARDIA - da à priv.,

chio - fam. di pesci olobranchi; che | per la loro piccolezza, quasi indivisibili.

> ACATALÈCTICO - da & priv. e xaταληχτικός katalectik-òs catalettice verso cui non manca alcuna sillaba.

> ACATALÈPTICI - da à priv. e xaταληπτικός kataleptik-os catalettica - setta di filosofi che negavano all'uomo la facoltà catalettica.

> ACATÀSTATO - da & priv. e x2τάστασις katàstas-is stato ecc. - m. ep. di febbre che non ha nulla di regolare nei periodi, nelle urine, nella forma

> \*ACATTÒLICO - da & priv. e 22θελικός catholik-òs cattolico - non cattolico (si dice per solito di cristiano non cattolico).

> \* Acaulo - da ἀ priv. e καυλὸς caul-òs caule, gambo - ep. di pianta senza gambo apparente.

> ACEFALIA - da ά priv. e κεφαλή kefal-è testa - mancanza di testa.

ACEFALI - V. Acefalo - popolo di uomini senza testa, come favoleggiarono viaggiatori antichi e moderni. 2 Setta di eretici che non volevano riconoscere un capo. 3 m. Cl. di moll., opposta ai cefalofori.

ACÈFALO - da ἀ priv. e κεφαλή kefal-è testa - ep. di corpo fisico e morale che manca di testa; animale anormalmente nato che manca di testa distinta dal tronco; animale che normalmente manca di testa. 2 m. Ep. di un ovario di fiore che non porta immediatamente lo stilo. 3 Ep. di vescovo ecc. che si sottrae alla dipendenza gerarchica. 4 Ep. di concilio non presieduto dal suo legittimo preside.

\* ACEFALOBRACHIA - da ἀ priv., κεφαλή kefal-è capo e βραχίων brach-ion braccio - mostruosità caratterizzata dalla mancanza di testa e di braccia.

rayeni kefal-è copo e zapita kard-la coure - mostruosa mancanza di testa e di cuore in un feto.

\*ACEFALOCHERÌA - da ἀ priv., κιφαλή kcfal-è capo e γείρ cher mano - mostrnosità di un feto senza testa nè mani.

\*ACEFALOCISTE - da ἀ priv., κεφαλὶ, kefal-ê capo e κύστις kyst-is vescira - produzione morbida nel corpo umano, creduta da taluno una sorta di animale acefalo; consistente in una vescica piena di liquido.

\*ACEFALOPODÍA - da ἀ priv., κεφαλή kefal-è capo e πεῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede – mostruosità che consiste nella mancanza di testa e

di piedi.

\*ACEFALORACHIA - da α priv., κισαλή kefal-è copo e ἐάχις ràch-is rachi - mostruosità consistente nella mancanza di testa e di spina dorsale.

\*ACEFALOTORACIA - da ά priv., κιφαλή kefal-è capo e θώραξ thorax torace - mostruosa mancanza di testa e di torace.

\*Acemila - da àxi ak-è punta e pula mysea mosca, - gen. d'ins. ditt., fam. atericeri, tr. muscidi; le cui ali sono fornite di una punta all'estremità della curvatura mediastina esterna.

ACENA – da ἄκαινα ἐkeιι-apunta, pungalo – m. gen. d'ins. lepid., fam. Botturni; che hanno coda puntuta. \*ACERANTO – da ἀ priv., κέρας kèr-as corno e ἄκθες ànth-os fiore—gen. di p. d., fam. berberidee; che differiscono dall'epimedio solamente per la forma dei fiori, i quali sono privi di certi tubercoli o cornetti che si trovano in quelli dell'epimedio.

ACERATA - da ά priv. e χέρας kèr-as corno - gen. di p. d., fam. asclepiadee; che differiscono dalle altre asclepiadee solamente per la l

mancanza di alcune punticine nell'interno dei cornetti che compongono la corona staminale.

ACERA - da à priv. e zépaz, kèr-ns corno - m. ep. della famiglia dei moll. bullei, che mancano di tentacoli. 2 m. Gen. di p. m., fam. orchidee; che differiscono dall'orchide, tra le altre cose, per la mancanza o per la piccolezza del cornetto o sperone al labello.

ACERÀTIO - da ἐ priv. e κεράτιον keràt-ion, dim. di κέρες ker as cornoegn. o st-gen. di p. d., fam. eleccarpee: che non differiscono tlai gen. affini che per la mancanza di certe piccole appendici in forma di corno alle antere dei flori.

ACERI - da ἀ priv. e κίρα; kèr-as corno - prima cl. d'ins. apt. = Aracnidi; che mancano di corna, d'antenne

\*ACEROTÈRIO - da ά priv., χέσες kèr as corno e θερίον ther-lon mostro-gen. di mamm. foss., affini al rinoceronte, ma senza corna. \*ACERLÍA - da ά priv. e χειδες chilos labbro - mancanza di labbra. \*ACERIA - da ά priv. e χαίνω chèn-o mi apro - frutto indeiscente.

che nou si apre. dros è con ACHERONTIA - da Ayreow Achèrron Acheronte, fiume infernale - m. gen. d'ins. lepid., fam. crepuscolari; così nominati perchè hanno sul corsaletto una macchia che rappresenta una testa di morto.

ACHEROPIÈTA, ACHEROPITA - da à priv., zip chèr mano e nou piè-o faccio - m. immagine di Gesti im pressa sopra un velo, che si conserva a Roma e si fa credere opera non di mano mortale.

ACHERÚSIA - da 'Αχερουσία Acherusia, palude infernale - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternossi; di corpo grosso e aspetto ributtante.

ACHETA - da nz ech o suono -

detti dallo strepito che fanno.

ACHILLEA - da 'Αγιλλεύς Achill-èus Achille, famoso eroe greco - gen. di p. d., fam, composte: il cui tipo è la specie detta milletoglie o achillea, con cui Achille guari le terite di Telefo.

\* ACHIMENE - da & priv. e yeluwv chimon inverno - gen. di p. d., fam. scrofularinee; piante esotiche che in Europa resistono al freddo.

\* ACHIRANTO - da «Yupev achyr-on paglia e avec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. amarantoidi: il cui fiore è guernito di pagliucole.

\* ACHERÍA - da & priv. e χείρ cher mano - mancanza di mani.

\* ACHIRÁSTRO - da áyupev áchyr-on paglia e agreey astr-on astro - gen. di p. d., fam. cicoracee; il cui pennacchio è formato di scaglie membranose disposte in forma di stella.

\* ACHIRIDE - da ayupov àchyr-on paglia - gen. di p. d., fam. composte; la cui achena ha un pennacchio pagliaceo.

\* ACHIROCLINA - da «χυρον àchyr-on paglia e xxiva clin-e letto gen. di p. d., fam. composte; i cui capitoli hanno un ricettacolo pa-

gliaceo.

\* Achirònia - da «yupev àchyr-on paqlia - gen. di p. d., fam. leguminose: il cui calice è acuminato in forma di paglia bifida.

\* ACHIROPÁPPO – da «zupcy áchyr-on paglia e πάππος papp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte ; il cui pennacchio dell'achena è formato di pagliucole o scaglie membranose.

 ACHITÓNIO - da ά priv, e χιτών chiton tunica - gen. di p. a., fam. funghi: i cui spori sono senza integumento.

\*Acia - da dxn ak-è punta - cee idem.

gen, d'ins, ort., fam. grillidi; così | gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno le due estremità a forma di punta.

> \* ACIDIMETRIA - Vocab, ibr. da acido e ustos mètron misura processo chimico per valutare la quantità d'acido libero o di sale acido contenuto in una sostanza.

ACIDOTA - da ἀκιδωτὸς akidot-òs acuto - m. gen. di p. d., fam. enforbiacee: coi rami e le foglie irti di peli acuminati.

\* Aciforo - da dxi; ak-is punta e φέρω fèr-o porto - tr. d'ins. dipt... fam. atericeri: armati di spine.

\* ACINACIFÒRME - vocab, ibr. da azivázny akinak-es acinace, pugnale che portavano i Persiani, che si credeva fatto a guisa di scimitarra e forma - ep. di organi vegetali di forma simile all'acinace, curvi.

\* ACISPERMO - da axis ak-is punta e σπέρμα spèrm·a seme – gen. di p. d., fam. composte; il cui seme è puntuto.

ACINÓFORO - vocab, ibr. da acino e φέρω fèr o porto - gen. di p. d., fam. funghi; caratterizzati da un peridio globuloso che racchiude dei gongili o spori molli.

ACLADO - da ά priv. e κλάδις klad os ramo - m. gen. di p. a., fam. funghi; composte di filamenti semplici, senza rami.

\* ACLEIDE – da ἀ priv. e κλείς kleis chiare - ep. di mamm, che mancano di clavicola.

\* ACLIA – da ży kus achl-ys oscurita – gen. di p. a., fam. ficee; che abitano arque profonde, luoghi tenebrosi.

ACLIDE - da áxios aclil-ys oscurità - m. oscuramento della cornea dell'occhio.

\* Aclisia - da ἀχλὸς achl-ys oscurità - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi: d'incerta classificazione. 2 m. Gen. di p. d., fam. renoncula-

\* Acmadènia - da ἀκμὴ akm-è sommità e àSiv aden glandola gen. di p. d., fam. diosmee; che hanno le antere dei fiori con glandole in cima.

Acmena - da ἀκμηνὸς akmen ès fiorente - a. gen. di p. d., fam. mirtacee; così dette per la copia

di fiori.

\* Acnanto - da aym achn-espuma, cosa leggera e avoc anth-os fiore gen. di p. a., fam. artrodicee : composte di filamenti rudimentali; quasi fiori spumosi ».

ACNE - da aym achn-e cosa leggera - m. piccola escrescenza; tubercoletto duro in faccia.

\* Acocefalo - da ἀκὴ ak-è punta e κεφαλή kefal-è testa - gen. d'ins. em. om., fam. cicadelle; che hanno la cima della testa di forma triangolare. Acolia - da à priv. e year chol-è

bile - mancanza di bile. 2 m. Colera asiatico, in cui sembra sospesa la secrezione della bile.

\*ACOLOGÍA – da «xoc àk-os rimedio e λόγος lòg-os discorso - materia medicale.

Acòlito - da ἀχολουθῶ akoluth-ò seguo - che segue il vescovo (o il prete) e serve all'altare; primo degli ordini minori.

\*Acòmi – da ảxh ak-è punta e μῦς mys topo – gen. di mamm., fam. murii; i cui peli sono misti di spine.

Aconito - da á int. e xovà kon-è uccisione - gen, di p. d., fam. elleboracee; violento veleno.

ACÒNTIA – da ἀχόντιον akônt-ion dardo - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; rapidi a guisa di dardi. 2 m. Gen. d'ins. lep., fam. diurni; che si agitano molto rapidamente.

ACÒRIO – da ἀχώρ achòr cosa sudicia - malattia della testa : crosta lattea. 2 Eruzione alla testa e

alla faccia; tigna mucosa.

Acosmeto - da á priv e xóguog kosm-os ornamento - gen. d'ins. lep., fam. notturni; ineleganti.

Acòsmo – da ἀ priv. e κόσμος kôsm-os ornamento - gen. di p. d., fam. leguminose; di forme ine-

\*ACOTILÈDONE - da & priv. e κοτυληδών cotyledon cotiledone - ep. di pianta che non ha cotiledoni; che non ha embrione apparente.

\* ACRANIA – da å priv. e κρανίου kranl-on cranio - mancanza totale

o parziale di cranio.

\*ACRANTERA - da áxpos akros alto, estremo e άνθηρα anther-à antera - gen. di p. d., fam. rubiacee: distinte da antere acuminate.

\*ACRANTO - da á priv. e xpaivo krėn-o faccio. compisco - gen. di rett., fam. pleodonti; che hanno solamente quattro dita alle zampe posteriori.

ACRASIA - da á priv. e xpãous krás-is crasi - alterazione della crasi, del temperamento, del miscuglio normale di solidi e liquidi nel corpo umano.

ACRATO - da ά priv. e κεράω, κεράννυμι ker-ao, kerann-ymi mesco - non misto, puro; ep. di vino ecc. ACRATÓPOTA - da ακρατος àkrat-os acrato, e πότης pòt-es be-

vitore - chi beve vino puro. ACREO - da à priv. e xxéas krèas

carne - chi si astiene dall'uso delle

carni. \* ACREOFAGIA - da & priv., xpéag

krè-as carne e φάγω fag-o mangio astensione dall'uso della carne. ACRIBOLOGÍA – da áxosbic akri-

b-ès esatto e λόγος lòg-os discorso parlare proprio, senza omettere ne aggiunger nulla.

\* ACRIDII – da ἀκρὶς akr-is locusta - fam. d'ins. ort., il cui tipo è la locusta o cavalletta.

ACRIDÓFAGO - da dxolg akr-is lo-

eusta e φάγα fag-o mangio - ep. di | cagione dell'elegante fogliame che animale che si nutre di locuste.

ACRISIA - da ἀ priv. e κρίσις kris-is crisi - crisi di malattia che avviene con difficoltà. 2 Mancanza di crisi; guarigione senza fenomeni critici.

ACROAMA – da áxozácua: akr-oãome sento - recita. 2 Accompagnamento musicale.

ACROAMATICO – da ἀχριάιμαι akr-oaome sento - ep. d'insegnamento a voce. 2 Ep. d'insegnamento non destinato ad essere divulgato.

ACRÓBATE - da ἄχρις àkr-os alto e βατίω bat-èo vado - saltatore di corda.

ACROBÀTICO. V. Acròbate - proprio di un saltatore di corda.

\* ACROBRIA – da ἄχρος àkr-os alto e βρύω bry-o germino – gruppo di vegetali il cui accrescimento si fa unicamente alla sommità della pianta, la parte inferiore non avendo altra funzione che di trasmettere i succhi nutritivi.

\* ACROCARPI – da ἄκρις àkr-os alto, estremo e καρπός karp-òs frutto - sud. di p. a., fam. muschi; il cui peduncolo porta la capsula.

\* ACRÒCERA – da ἄχρις àkr-os alto e xipa; kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomi; che banno le antenne inserite sulla cima della testa.

\* ACROCHETA – da áx:oc àkr os alto e xairn chèt-e chioma - gen. d'ins. ditt.; che hanno lo stilo terminale delle antenne peloso.

ACROCOLÌA - da άκρος àkr-os alto, estremo e zwicy kól-on membro estremità delle membra. 2 Membro estremo, p. e. braccia, piedi, orecchie ecc.

\* ACROCOMÍA - da ázocs ákr-os alto e zour kom-e chioma - gen. di p. |

ne corona il fusto.

\* Acrocòrdo – da áxec àkr-os alto, estremo e χερδη chord-è budello - tubercoletto che si forma sulla pelle, simile a un capo di budello reciso.

\* ACRODICLIDIO - da «xxxx àkr-os alto e δικλίς, δικλίδες dikl-is, diklid-os porta a due battenti - gen. di p. d., fani, lauracee; così dette dal modo con cui si aprono le antere. quasi a due battenti.

\* ACRÒFIO – da ãzpos àkr-os alto e φύω fy-o nasco – ep. di tutto ciò che nasce, cresce in cima; p. e. in cima a un ramo.

\* Acroforo – da žzece akr-os alto e φέρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. asplenacee; che hanno le capsule presso all'orlo delle foglie all'estremità di una nervatura.

\* ACRÒGENO – da ἄχρος àkr-os allo e γίνομαι gin-ome nasco ecc. - div. delle p. a., che comprende i muschi ecc., che crescono per allungamento delle loro estremità senza alcun cambiamento nelle parti già formate.

\* ACROLÈPIDE - da «xpos àkr-os alto e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. ciperacee, aventi scaglie imbricate. 2 Gen. di pesci foss., fam. sauroidi; distinti da scaglie appuntite.

\* ACROLOFO da axp: c akr-os alto e idaes lof-os altura ecc. - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; i cui palpi hanno gli articoli pelosi fino all'estremità.

\* ACROMANÌA - da ἄχρος àkr-os estremo e uavía mania - mania eccessiva : estremo grado della mania. \* ACROMATICO. V. Acromatismo ep. di prismi, lenti, cannocchiali, che deviano i raggi luminosi senza

decomporli. m., fam. palme; cesì chiamate a \* Acromatismo - da à priv. e χρώμα chròm-a colore – proprietà di l un sistema di prismi o di lenti, di tali sostanze e talmente combinati da deviare i raggi luminosi senza decomporli nei loro diversi colori.

\* ACROMIIA – da áxxx àkr-os allo c water my-ia mosca - gen. d'ins. dict., fam. muscidi; che hanno le antenne inserite nella parte estrema della testa.

\* ACROMIALE. V. Acròmio - che appartiene all'acromio; ep. dell'arteria e della vena dell'acromio.

\* ACRÓMIO - da axocs alto, estremo e ωμες din-os - apofisi che termina in alto la spina dell'omoplata.

ACRÒNFALO - da ἄχρος àkr-os alto, estremo e duvado, omfal às ombilico - parte media dell'ombilico: estremità del cordone ombelicale.

ACRÓNIA - da axos àkr-os alto gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da sepali lunghi ed acuminati.

ACRONICTA - da áxpos àkr-os estremo ecc. e νύξ, νυκτό; nyx, nykt-os notte - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; così detti perchè volano sul far della notte.

ACRÓO - da à priv. e ypócs chr-òos colorito - ep. di chi per malattia o emorragia ha perduto il colore naturale.

\*ACROPĖLTA - da čzoc åkr-os alto, estremo e πέλτη pèlt-e scudo - gen. di p. a., fam. ficee; i cui sporidii sono collocati in una specie di disco in forma di piccolo scudo all'estremità delle fronde.

ACROPÓDIO - da «xxxx àkr-os alto. estremo e πεῦς, πεδὸς pus, pod-às piede - plinto Lasso e quadrato; piedistallo di una statua.

ACRÓPOLI - da ázocs àkr-os alto. estremo e πόλις pòl-is città - fortezza situata sopra un'altura che domina la città; specialmente quella di Atene.

estreno e moon, posth-e nelle des membro viri : - estremità della pelle che copre la ghianda del pene.

\* AGRORIENIO - da daze akros estremo e sie rin naso - punta del naso. 2 Tutto l'ambito delle narici.

 ACROSARCO - da axoscákr-os alto. estremo e σάρξ, σαρχό; sarx, sark-òs carne - bacca nella quale gli avanzi del calice sono rimasti attaccati alla parte superiore dell'ovario.

\* ACROSPORIO - da áxec; àkr-os alto, estremo e σπόρος spòr-os seme - gen. di p. a., fam. funghi bissoidi; in cui gli spori sono posti gli uni dopo gli altri come pallottoline di rosario.

\* ACROSPERMO - da axecç akr-os estremo e σπέρμα spèrma seme fungo con semi collocati in cima.

ACROSTICO - da axp:; àkr-os estremo e orcivec stich os serie. verso - sorta di componimento poetico in cui le prime lettere di ogni verso esprimono o un nome o una sentenza se si leggono insieme dalla prima all'ultima.

\* ACROTANNIO – da ἄχρος àkr-os estremo e báuvoc thamn-os cespualio, virgulto - gen. di p. a., fam. funghi mucedinei; che lianno l'estremità delle loro ramificazioni a forma di virgulto.

\*ACROSTOMA – da áxpoc ákr-ns estremo e στόμα stòm-a bocca - gen. di vermi, che ondeggiano nell'interno di una cavità, alla cui parete membranosa si attaccano coll'estremità della bocca.

ACROTERIASMO - da experience akroter-ion estremita - amputazione di una delle viù importanti membra estreme del corpo. p. e. un braccio, una gamba.

ACROTERIO - da axosc àkr-os estremo, alto - pinacolo d'un tempio. 2 Piedistallo sulla sommità o ACROPOSTIA - da expo; akr-os a un angolo di un frontone per portar una statua. 3 Qualungue orna- l mento in cima di un edifizio.

\* ACRÒTRICE - ἄκρις àkr-os alto, estremo e θρίξ, τριχός thrix, trich òs - gen. di p. d., fam. epacridacee; distinte da una corolla a segmenti terminati in un fascio di peli.

ACTEA – da daréa akt-èa sambuco - m. gen. di p. d., fam. renuncolacee; il cui frutto rassomiglia a quello del sambuco.

\* ACTEBIA – da ἀχτὰ akt è sping– qia e Bic; bi-os vita - gen. d'ins. lepid., fam notturni; che vivono in paesi a mare.

\* ACTEFILO – da ἀχτή akt è lido e φίλος fil-os amico - gen d'ins. col. pent., fam. carabici; che abitano i lidi del mare.

\* ACTEGITONO - ἀ×τὴ akt-è spiaggia e γείτων git-on vicino - gen. di p. d., fam. rannee; che si trovano sulle spiaggie del mare.

\* ACTIGEA - da dari; aktis raggio e γñ gè terra - gen, di p. a., fam. funghi; il cui peridio ha forma stellata e rade il suolo.

\* ACTINANTO – da axtic, axtico aktis, aktin-os raggio e áveo; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui fiori sono disposti a forma di raggio.

\* ACTINEA - da axtic, axtivocakt-is, aktin-os raggio - gen. di p. d., fam. composte; coi fiori disposti a raggio.

\* ACTINII - da áxtic, áxtivoc aktis, aktin-os raggio - gen. di polipi, fam. actinoidi; cosi detti per la loro forma radiata.

\* ACTINOROLO - da datic, dativec aktis, aktin-os raugio ε βάλλω ball-o getto - m. gen. di moll., comp**os**ti di raggi che partono da un punto centrale.

\* ACTINOCARPO - dutis, dutivos aktis, aktin-os raggio e καρπὸς kar- | p-òs frutto - gen. di p. d., fam. alis- dal centro alla circonferenza.

\* ACTINOCÈREO - da àxtic, axtivos aktis, aktin-os raggio e xxpòs ker-òs cera - gen. di moll., fam. actinii; caratterizzati da un corpo fisso cilindrico contrattile a mo di cero.

\* ACTINOCLÒA - da datic, dative aktis, aktin-òs raggio e χλόη chlò e erba - gen di p. m., fam. gramince; così dette per la disposizione radiata delle pannocchie.

\*ACTINOCRINITI - da autic, autiνος aktis, aktin-os raggio e κρίνεν krin-on *qiqlio* - gen. di crinoidi fossili; che hanno la faccia esterna delle coste sporgente in forma di raggio.

\* ACTINODÒNTE - da ántic, ántiνος aktis, aktin-os raggio e όδους, όδόντος odùs, odònt os dente - gen. di p a., fam muschi pleurocarpi: il cui peristomio esterno ha sedici denti disposti a raggi.

\* ACTINÒFORO – da axtic, axtive: aktis, aktin-os raggio e φέρω fèr-o purto - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno antenno radiate.

\* ACTINIODE - da duris, durive; aktis, aktin-os raggio e eloc; èid-os id-os specie, somiglianza - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno peridio radiato, il quale si apre dal centro alla circonferenza

\* ACTINÒLOBO – da dutis, dutives aktis, aktin-os raggio e λοθος lob-os lobo - gen. di polipi actinii; che hanno il disco buccale lobato.

\* ACTINOMÒRFI – da dutic, dutivos aktis, aktin-os raggio e μορφή morf-è forma - animali radiati, divisi in articolati e subarticolati.

\* ACTINONÈMA - da detis, detivos aktis, aktin-os raggio e νῆμα nèm-a filo - gen. di p. a., fam. funghi bissoidi: composti di fibre ramose che si spargono in forma di raggi

macee; coi frutti disposti a raggio. ACTINOSPERMA - da axtic, axti-

w; aktis, aktin-os raggio e σπίρμα sperm-a seme - gen. di p. d., fam. sinanteree; con un pennacchio in cima al frutto, a mo' di ventaglio.

ACTINOTO da axric, axrivecaktis, aktin-os raggio - m. gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui flori sono circondati da un involucro formato da brattee divergenti in forma di raggio. 2 m. Gen. di polipi, in cui l'orificio terminale delle branche è striato a raggi.

\* ACTINOZOARII - da axriç, axrīveç aktis, aktin-os raggio e ζων zò-on animale - animali radiati, divisi in echinodermi, acalefi e polipi.

\*ACTINŪRA - da ἀχτίς, ἀχτίνος aktis, aktin-os raggio e εὐεὰ ur-à coda - sp. d'ucc., fam. passeri, gen. tordo; che hanno la coda lunga, a ventaglio.

ACTINURO. V. Actinura - gen. d'infus. rotiferi, a doppia coda.

ACUSMATICO – da ἀκεύω akù-o odo – discepolo di Pitagora, che assi steva a lezioni elementari.

ACÚSTICA - da ἀκείω akù-o odoscienza dei suoni.

ADAMANTINO - da ἀδάμας, ἐδάμαντο; diamante, la cui radice
δαμ, dam ha un doppio significato, brillare ed esser duro; pers.
dam, bret. tomm caldo, kimt.
twym calore, splendore, skt. tam
esser duro; aor. 2° ταμείν tagliare.

ADÈLFI – da ἀδελφὸ; adelf-òs fratello (ἀ collett. e δελφὺ; delf-ys utero) - m. stami riuniti in un certo numero sopra uno o più androfori

\* ADELFOGAMIA - ἀδελφό; adelf-òs fratello e γάμως gam os matrimonio - nozze incestuose tra fratello e sorella.

\* ADELOCÉFALO - da άδηλος àdel-os occullo ο κες αλή kefal-è (esta - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno la testa nascosta sotto il tocace.

\* ADENANTÈRA - da àðiv adèn ylandola e àðapà anther-à antera - gen. di p. d., fam. leguminose; distinte da antere coronate da una glandola stipitata.

\*ADENANTO - da ἀδτιν adèn glandola e ἄνθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. protacee; distinte da quattro glandole alla base persi-

stente del perigono.
\* ADENALGIA – da ἀδὰν adèn glandola e ἄλγος àlg-os dolore – dolore che ha la sua sede nelle glandole.

che ha la sua sede nelle glandole.

\*ADENENFRASSI – da ἀδὰν adèn
glandola e ἔμφραξι; èmfrax-is ingoryo – ingorgo delle glandole.

\* ADENITIDE - da ἀδτα adên glandole.

\* ADENITIDE - da ἀδτα adên glandole.

\* ADENOBASIO - da ἀδτα adên glandole.

\* ADENOBASIO - da ἀδτα adên glandola e βάσι; bàs-is base - gen. di p. d., fam. omalinee; il cui ovario è inscrito sopra un disco annulare di sostanza glandolosa.

\*ADENOCĂRPO - da ἀδὰν adèn ylandola e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam leguminose; che hanno il calice glandoloso e la siliqua coperta di glandole stipitate.

\*ADENOCRÈPIDE - da ἀδὴν adèn glandola e κριπὶς krep-is base - gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui stami hanno un ricettacolo glandoloso.

\* ADENODÈRMIO – ἀδήν adèn glandola e δέρμα dèrm-a pelle – ep. di affezione sifilitica alle glandole della i pelle.

\* ADENOFARINGÌTE – da ἀδὴν adèn glandola e φάρυζε fàrynx faringe – infiammazione delle amigdale e della faringe.

\* ADENOFORO - da ἀδὰν adèn glandola e φέρω fêr-o porto - gen. di p. a., fam. felci; che hanno la fronda coperta di peli glandolosi. 2 Gen. di p. a., fam. alghe; le cui fronde sono tutte glandolose. 3 Gen. di p. d., fam. campanulacee; coperte di | caratterizzate da semi terminati in glandole.

- \* ADENÒIDE da ἀδὰν adèn qıan– dola e zioc; èid-os, id-os specie, somiglianza - ep. della prostata, corpo glandoloso al vertice della ve-
- \* ADENOLOGÍA áðív adén alandola e λόγις lòg os discorso - trattato delle glandole.
- \* ADENOMENINGEA da ἀδὰν adèn glandola e μήνινς meninx membrana - ep. di febbre che ha la sua sede nella membrana interna del condotto alimentare e specialmente nelle sue glandole o cripte mucose.

\* ADENONCOSI – da άδὴν e ὄγκωσις | duk os-is enflagione - tumefazione delle glandole.

\* ADENOPELTA - da ἀδὰν aden glandola e πίλτη pèlt-e scudo - gen. di p. d., fam. euforbiacee; le cui brattee hanno due glandole a foggia di scudo.

\* ADENONERVÒSO – da ἀδὴν adèn glandola e veŭpov neur-on nervo ep. di febbre caratterizzata da ingorghi glandolari e da alterazione nel sistema nervoso; febbre che accompagna la peste.

\* ADENOSCLEROSI – da ἀδτίν aden glandola e σχληρὸς skler-òs duro – indurimento e tumefazione delle glandole.

\* ADENÒS: – da ໔ຽາ,v adèn glan– dola - malattia cronica delle glandole.

\* ADENÒSMA - da ἀδτν adèn glandola e οσμή osm-è odoregen. di p. d., fam. acantacee; che hanno le foglie coperte di glandole, onde esala un soave odore di menta.

\* ADENÒSO – da ἀδὰν adèn glandola - ep. di tumore delle glandole, che somiglia a tumore glandolare.

\* ADENOSTÉMMA – da ἀδτν adèn glandola e στέμμα stèmm-a corona una glandola globulosa.

\* ADENOTOMIA – da ἀδήν aden glandola e τομή tom-è taglio – taglio di glandole. 2 Arte di anatomizzare le glandole.

\*ADERMONERVIA - da & priv., δέρμα dernia pelle e νεύρον neur on nervo - paralisia; perdita della sen-

sibilità della pelle.

\* ADIACRISI - da à priv. e διάχρισις diakris-is diacrisi - malattia ganglio-adinamica, che consiste nella diminuzione o nella soppressione delle secrezioni.

ADIAFANIA - da ἀ priv. e διαφάνεια diafan-ia *trasparenza – m*. malattia degli occhi, che prende diversi nomi secondo la parte che affetta e i sintomi che l'accompagnano.

\* Adiafòresi – da ἀ priv. e διαφέρησις diafòres-is traspirazione, digestione - soppressione della traspirazione. 2 Soppressione della digestione. 3 Difficoltà in queste fun-

\* ADIANTITE. V. Adianto - pianta foss., che ha somiglianza coll'adianto.

ADIANTO - da α priv. e διαίνω dièn-o bayno, immollo - gen. di p. a., fam. felci; che ha per tipo l'adianto capelvenere, le cui foglie liscie e come verniciate, se vi cade sopra acqua, non s'inumidiscono, non s'immollano.

ADIAPLASTO - da ά priv. e διαπλάττω diaplàtt-o formo-m. aborto, feto le cui membra non sono ancora formate.

\* ADIAPNEUSTÌA – da ἀ priv. e πνεῦσις pnèus-is respirazione - maucanza di respirazione. 2 Difficoltà nella respirazione.

\* ADIARREA – da α priv. e διάρροια diarre a corso di liquidi o di acri-- gen. di p. d., fam. eupatorie; formi - soppressione di liquidi che

ADI dovrebbero scorrere per essere espulsi, ingorgo.

ADina - da άδινος adin-os ubbondante - gen. di p. d , fam. rubiacee; così dette dai molti fiori l aggregati in capitolo sopra un ricettacolo comune.

ADINAMIA - da à priv. e δύναμις dynam-is forza - mancanza di forza: debolezza morbosa, affievolimento delle funzioni naturali, dei movimenti volontarii e involontarii.

ADINAMICO. V. Adinamia - ep. di febbre putrida, perchè accompagnata da diminuzione dell'azione vitale dei muscoli.

\* Adinamico-atax ico -- da à priv , δύναμις dynam-is forza, à priv. e τάξις tax is ordine - che riunisce i caratteri dell'adinamia e dell'ata x ia.

\* ADINANDRÍA - da άδινὸς adin-òs i copiuso e ávip, ávôsos anèr, andr ós uomo, fig. stame - gen. di p. d. fam terustremiacee; distinte da un gran numero di stami.

\* ADINATOCÒΜΙΟ - da ἀδύνατος adynat-us debole e κιμέω kom-èo curo stabilimento per curare invalidi o imbecilli.

\* ADINATOCRASÍA - da ἀδύνατος adynat-os debole e xpanı; kràs-is crasi - temperamento debole.

ADIARTRO - da ά priv. e διαρθρόω diarthr-oo articolo, ordino, formo - inarticolato. 2 m. Ep. di feto non ancora formato.

ADIPSIA - da à priv, e δίψα dips a sete - malattia in cui è soppresso o molto diminuito l'appetito dei liquidi, o sintomo di malattia.

\* Adiscale - da à priv. e δίσκος disk-os disco - ep. d'inserzione di stami, quando non hanno per base l'organo carnoso detto disco.

ADITO - da à priv. e δύω dy-o penetro - parte interna del tempio, dietro o sotto la cella, inaccessibile a tutti fuorche ai sacerdoti.

ADONIDE - da "Adome Adon is Adone amante di Venere - gen. di p. d., fam. renuncolacee; che hanno bellissimi fiori, colle corolle di un rosso acceso.

ADONIO - da "Aδωνις Adon-is Adone - verso formato di un dattilo e di uno spondeo; o carme composto di cosiffatti versi, che si cantava nelle feste di Adone.

\* ADRAGANTO - forma corrotta da τραγάκανθα *trayàkanth-a* – materia gommosa che trasuda da più specie di astragalo.

AEDIA - da ándia aedi-a noia. tristezza - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; i eni bruchi vivono solitarii mentre quelli di generi affini stanno in compagnia.

\* AERANTO - da àre aer aria e avθες anth-os fiore - gen. di p. m., fam. orchidee; che fioriscono in aria. che non hanno bisogno di essere piantate in terra.

\* AEREMOTO X lA - da ἀλρ aèr aria; αίμα èm-a sanque e τεξικέν toxik-òn tossico - avvelenamento che risulta dall'introduzione dell'aria nelle

\* AERENTOCARDIA - da ἀτρ aer aria, ivros ent-òs entro e xaodía kardi-a cuore - presenza dell'aria nell'endocardo o membrana interna del cuore.

\* AERIECA - da àto aer aria e oixo; èk-os abitazione - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui radici servono solamente per fissarle agli alberi e che traggono tutto il loro nutrimento dall'aria.

\* AERÒBIO - da ἀλρ aèr aria e βίος bi-os vita - gen. di p. m., fam. orchidee; piante parassite che vivono d'aria, cui gli alberi danno solo un punto di appoggio.

\* AEROCISTE - da die aer aria e χύστις kyst-is vescica - sorta di vescichette delle fronde di alcuni fuchi: le quali, voluminose e piene di gas. | ναύτης nàut-es marinajo - che napermettono loro di sostenersi a galla dell'acqua.

\* AERODINÀMICA - da cho aèr aria e δύναμις dynam-is forza - parte della fisica che tratta delle leggi che regolano i movimenti dei fluidi e la pressione dell'atmosfera.

\* AEROFOBIA – da ἀτρ aèr aria e φόθες fob-os timore - stato morboso, ma ssime nelle affezioni nervose, in cui la luce, il suono, la stessa azione dell'aria sulla pelle offendono e irritano il malato.

\* Авко̀бово. V. *Aerofobia* – chi è affetto di aerofobia.

\* ΑΕRÒFONO – da ἀλρ aèr *aria* e covà fon-è voce - gen. d'uccelli, fam trampolieri; così detti dal vociare che fanno in aria volando.

\* AEROGASTRO – da ἀλο aèr aria e γαστίρ gaster ventre - gen. di p. a., fam, funghi; molto carnosi, che crescono alla superficie della terra, cuasi in aria.

 AEROGRAFÍA – da ἀἡρ aèr aria e ~sάσω graf-o descrivo - descrizione dei fenomeni atmosferici.

\* AEROLITO – da ἀὴρ aèr aria e λίθος lith-os pietra - meteora, corpo che, attraversando l'atmosfera, cade sulla superficie della terra, come dire pietra dell'aria.

\* AEROLOGIA - da dio aer aria e λόγος lòg-os discorso - parte della fisica, che tratta dell'aria e delle sue proprietà, specialmente de'suoi rapporti coll'economia animale.

AEROMANTE. V. Aeromanzia chi osserva i fenomeni atmosferici collo scopo d'indovinare gli avvenimenti futuri.

AEROMANZÍA – da ảnp aèr *aria* e μαντεία mant-la divingzione - osservazione di fenomeni atmosferici collo scopo d'indovinare gli avvenimenti futuri.

\*AERONAUTA - da are aer aria e roccia pirossenica; il cui nome è

viga per l'aria con globo aerostatico.

AERONAUTICO. V. Aeronauta che è proprio di aeronanta o dell'arte di aeronanta.

\* AEROPNEUMONECTASÍA – da 🖄 aer aria, πνεύμων pneum-on polmone e έχτασις èktas-is estensione dilatazione delle vescichette polmonari per mezzo dell'aria.

\* AEROSTATICO – da ἀτρ aer aria e ίστημι ist-emi sto - (g. f.) parte della fisica che tratta della gravità e dell'equilibrio dell'aria. 2 Proprio di aerostato.

AERÒSTATO. V, Aerostàtica pallone pieno d'aria rarefatta o di un gas più leggiero dell'aria; che si alza e si sostiene in aria.

\* AETITE - da ἀετὸς aet òs aquila varietà geodica del ferro, che gli antichi favoleggiavano trovarsi spesso nel nido delle aquile e possedere maravigliose virtù.

AFAGIA - da ά priv. e φάγω fág-o mangio - astinenza dal cibo.

\* AFANANTEMO – da ἀφανής afan-ès non apparente, occulto e avbiusv anthem-on fiore - st. gen. di p. d., gen. eliantemo, fam. cistinee; distinte da petali piccolissimi e spesso

AFANO - da à priv. e φαίνομαι fen-ome apparisco - m. gen. di p. d., fam. rosacee; senza corolla e con quattro stami cortissimi e poco apparenti.

'AFANÈSE. V. Afano - arseniato di rame, minerale verde-azzurro; la cui composizione è poco cono-

AFANISTICO - da ἀφανίζομαι afaniz-ome *sparisco - m*. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoːi; che sogliono stare sulle piante basse **e** non si vedono per la loro piccolezza. \* AFANITE. V. Afano - specie di

un'allusione allo stato impercettibile degli elementi mineralogici di cui è composta.

\* AFANOPETALO - da doavic afan-ès non apparente, nascosto e mi-Tzacv petal-on foglia di fiore - gen. di p. d., fam. cunionacee; i cui petali sono lineari, minimi e qualche volta nulli.

\* ΑΓΑΝΌΡΤΕΚΟ – da ἀφανής afau-ès che non apparisce ecc. e πτερὸν pter on ala - ord. d'ins. apteri, di cui è tipo la pulce.

\* AFANOSTEFO - da apavis afan ès

non apparente, invisibile e aripu stèf-o cingo - gen. di p. d., fam composte; i cui rami mancano di foglie in cima. AFANOSTEMA – da doavic afan ès

non apparente, invisibile e oriqua sièm-a stame - gen. di p. d., fam. ranuncolacee; che hanno petali minimi e antere introrse, cosicché non

appariscono.

AFARTERO - da ἀφάρτερος afärter-os rapido, agile - m. sp. d'ins. apt., fam. aracneidi, gen. sclenopi; così detti per la rapidità dei loro movimenti.

\* AFEDRÒDERO - da ἀφεδρών afedron ano e δέρη der e collo - gen. di pesci, fam. percoidi; distinti dall'ano posto sotto la gola, quasi fra l'istmo della mascella inferiore

\* AFELANDRA - da ἀφελής afel-ès semplice e avrie, avocos aner. andr-òs uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. acantacee; i cui stami banno antere uniloculari.

AFELIA – da ἀφέλεια afèl-ia semplicità - m. gen. di p. d., fam. centrolepidee; caratterizzate da stame unico e ovario unico.

\* AFÈLINO – da ἀφελής afel-ès semplice - m. gen. d'ins. imenott., fam. calcidii; le cui antenne presentano solamente sei articoli dis'inti.

\* AFĖLIO – da ἀπὸ apo da e τίλιος èl-ios sole - punto dell'orbita di un pianeta, in cui la sua distanza dal sole è la massima possibile; una delle estremità del grand'asse dell'elisse che il pianeta descrive intorno a quell'astro.

AFERESI – da ἀφαιρῶ afer-ò tolgo, sopprimo - soppressione di una lettera o una sillaba al principio di un vocabolo.

AFESI - da apinus afie-ini lascio. libero ecc. - parte del circo, ove si pigliava le mosse al corso dei carri. 2 Diminuzione d'intensità in una malattia. 3 m. Prostata deforme.

AFIA – da ἀ priv. e φύω fy ο nαsoo, quasi non nato, o da à collett. e φύω nasco quasi nato insieme - pesciolini appena nati, che vanno insieme. 2 Pesciolino del gen. ciprino. AFIDEFAGO – da άφις, άφιδος af-is,

àfid-os cimice e φάγω fàg o mangio - gen. d'ins. col. trim.; che massime allo stato di larve si pascono di cimici.

\* AFIDIO - da aus, ausos af-is, àfid-os cimice - gen. d'ins. em omopt.; sorta di cimice che abita sulle piante. \* AFIDÒIDI - da ἄφις, ἄφιδος àf-is,

àfid-os cimice e cioc; èid-os, id-os specie, somiglianza - gruppo d'ins. em. omopt.; il cui tipo è l'afidio. \* AFILACE - da α priv. e φύλαξ fy-

lax custode - gen. di p. d., fam. commelinacee; distinte da involu-

cro nullo.

AFILANTROPIA - da ά priv., φίλος fil-os amico e ανθρωπος anthrop os uomo - m. mancanza di filantropia.

AFILLANTO - da ἀ priv., φύλλον fyll-on foglia e ávôc; ànth-os fiore 🗕 gen. di p. m., fam. asfodelee; distinte da scape guernite solamente di piccole foglie vaginanti alla base. AFILLO - da à priv. e φύλλον fylfusto è senza foglie.

\* AFILLOCALPA - da ἀ priv., φύλλον fyll-on foglia e κάλπη kalp-e urna - gen. di p. a., fam. felci; la cui urna è priva di foglie, ossia è portata da un sostegno speciale e non dalle foglie.

\* AFILLOCAULO - da ἀ priv., φύλλον fyll-on foglia e καυλός kaul-os fusto - gen. di p. d., fam. sinanteree; il cui fusto è uno scapo o peduncolo radicale senza foglie.

AFILO - da à priv. e φίλος fil-os amico - che non ha amici. 2 Alieno

dall'amicizia. 3 Nemico.

\* AFIÒSTOMI – da ἀφύω afv-o assorbo, succhio e στόμα stòm-a bocca - fam. di pesci cartilaginosi, distinti dalla bocca posta all'estremità del muso e somigliante ad un tubo.

\* AFITA - da & priv. e φυτὸν fyt-òn pianta - gen di p. m., fam. citinee; che non hanno nè fusto nè foglie, e consistono in fiori che nascono dalle radici dell'euforbia mauritana.

\* AFLEGMATICO - da & priv. e φλέγμα flègm-a - che non ha flegma;

che non è flegmatico.

\* AFÒDIO - da ἄφεδες àfod-os escremento - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che si pascono di escrementi di animali. 2 (in generale) Ep. d'ins. che vivono di escrementi.

AFONIA - da ά priv. e φωνή fon-è i voce - mancanza di voce. 2 Difficoltà ad essere pronunciato.

AFONO. V. Afonia - muto. 2 Difficile ad essere pronunciato.

\* Aforcismo - da ἀπὸ apò da e έρκισμὸς orkism-òs scongiuro - sin.

AFORISMO - da ἀφορίζω aforiz-o separo, descrivo, definisco - sentenza dottrinale, che esprime in poche parole un precetto; che rias- | frith-a, got. frjathva, angl. sass. sume lunghe osservazioni, accurati i frend amore: forma secondaria

I-on foglia - ep. di pianta il cui esperimenti. 2 Censura ecclesiastica, scomunica, 3 m. Divieto di far la comunione. 4 m. Sospensione a divinis, ossia proibizione del vescovo a un prete di dir la messa.

AFORISTICO. V. Aforismo - che è proprio di aforismo. 3 Ch'è soggetto ad aforismo nº 2, 3, 4. 2 Ep. di massima, sentenza breve, precisa, contenente il risultato di lunghe osservazioni ed accurati esperimenti.

AFORO - da ά priv. e φέρω fèr-o porto - infecondo. 2 m. Ep. di pericarpio mancante di valvole.

ÁFOTISTO - da à priv. e φωτίζω fotiz-o illumino - m. gen. di p. a., fam. funghi; che crescono in luoghi sotterranei ove non penetra la luce. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. sterno xi: così detti per opposizione ad altri gen. affini che sono fosforescenti.

\* AFRAGMA – da ἀ priv. e φράγμα frågm-a parete, barriera - gen. di p. d., fam. crucifere; distinte da

silique uniloculari.

\* Afragmia. V. Afrågma - gen. di p. d., fam. acantacee; distinte da capsule a loggie uniloculari.

AFRITE - da dopòc afr-òs schiumu - m. schiuma di terra, calcare madreperla, che presenta i varii colori della schiuma. 2 m. Minerale di color biancastro, che si trova nelle montagne calcari.

\* AFRIZITE - da ἀφρίζω afriz-0 spumeggio - min., sorta di tormalina che, esposta al cannello, dà un vetro spumoso.

AFRODISIACO - da 'Αφροδίτη Afrodit-e Venere - sostanza che eccita di esorcismo. Line Soifus. Liner la libidine (cantaride, fosforo ecc. ).

AFRODITE - 'Appobite Venere. La radice è φροδ frod amare. preceduta da un à pleon. - zend.

· 750

della radice skt. pr!, zend. fr!
amare, got. frij-on; antistrofe
dell'armeno darph amare; darphadz-u amante, darphud amoroso. Tutti nomi della Dea dell'amore derivano da radici che significano amare; lat. Venus; skt.
vén, zendo van amare - skt.
Kami; kam amare - angl. sass.
Frig; frigjan amare; ant. pers.
Mitari; skt. mid amare; islandico
Lofn; léofan amare.

AFTA - da ἄπτω àpt-o brucio ulcera che produce una molesta sensazione di calore alla bocca, agli organi della voce, al canale digestivo o alle parti pudende; piccola flegmasia superficiale.

AFTÁRTODOCÉTI - da ἄφθαστος hart-os incorruttibile e δοχίω dok-êo sembro - setta d'eretici i quali opinavano essere il corpo di Gesù incorruttibile, quindi non esser egli stato soggetto a morte.

\*AFTONITE - da ἄφθονος àfthon-os abbondante - min; zolfo stibiuro di rame, che abbonda d'argento.

AGALACTIA - da ἀ priv. o da ἀ intens. o da ὰ collett. e γάλα, γά-λαπτος gàla, galakt-os latte - mancanza di latte. 2 Abbondanza di latte. 3 Fratellanza di latte.

AGÀLLOCO - da à pleon. e skt. kàlîyaka - gen. di p. d., fam. euforbiacee; volg. legno aloe.

AGAMIA. V. Agamo - m. classe di piante, che comprende quelle che sono prive di organi di fruttificazione apparenti; sin. di criptogamia, acotiledonia.

AGAMO - da à priv. e yáuoc gàm-os unione sessuale - m. div. di moll, che comprende quelli che sono privi di organi sessuali apparenti. 2 m. Ep. di piante prive di organi di fruttificazione apparenti; sinonimo di criptògamo, acottlèdone.

AGAPE – da ἀγάπη agape amore (skt. bhag amare; bhag-a amore; irlandese bakh amante). In greco la radice è invertita: γαπ gap invece di bhag, bhakh, come vagheggiare e gaveggiare – banchetto che i Cristiani dei primi secoli solevano far nelle chiese in segno di unione, di affezione fraterna.

AGRICO - da à intens. e dal sanscrito-zendo gara veleno (persiano e turco akariz fungo) - gen. di p. a., fam. funghi; le cui specie sono in massima parte velenose. 2 m Min., varietà di calcare, bianca e spugnosa come carne di fungo.

\*AGARO - da à pleon. e γάρον gàr-on salsa di pesce - gen. di p. a., fam. ficee floridee; di cui è tipo lo sferocereo rubro, che si usa a

mo di salsa.

\*AGASTACHIDE – da άγαν agan
molto e στάχος stach-ys spiga - gen.
di p. d., fam. proteacee; che hanno
un gran numero di fiori disposti a
spighe.

\*AGASTRO – da à priv. e γαστρο gastèr ventre – ep. d'infus. privi di canale intestinale, che assorbono il loro nutrimento per la superficie esterna del corpo.

AGATA - da ἀχάτης achàt-es min.; varietà di quarzo compatto, semitrasparente, di varii e vivaci colori. V. Sardagata.

AcATIDE – da ἀγκῶς agath-is fascio, gomitolo – m. gen. di p. d., fam. conifere; così nominate per la disposizione delle antere. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonii; distinti per la forma delle autenne globose e pelose.

AGATIDIO – dim. di ἀγαθίς agath-is gomitolo – m gen. d'ins. col. tetr., fam. clavipalpi; piccoli insetti di forma sferica, che si raggomitolanno e si fingono morti quando hanno paura.

\* Agatistega - da ἀχάτης achàt-es | gèus-is gusto - privazione del guayata e στέγω stèg-o copro – gen. di | moll. cefalopodi; sorta di conchiglie microscopiche, le cui nicchie banno vaghi colori a mo' di agata.

AGATODEMONE – da ἀγαθὸς agath-òs buono e δαίμων démon genio -

genio buono.

AGATOFILLO - da ἀγαθὸς agath-òs buono e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. lauracee; le cui foglie sono aromatiche.

\* AGATÒIDE – da ἀχάτης achàt-es agata e eloc; èid-os, id-os specie, somiglianza - pietra che rassomiglia all'agata, benchè ne differisca di natura.

\* AGATOLOGÌA – da ἀγαθὸς agath-òs buono e λόγες lòg-os discorso - dot-

trina, trattato del Bene.

 AGATÒSMA – da ἀγαθὸς agath-òs buono e coun osm-è odore - gen. di p. d., fam. rutacee; le cui foglie sono odorose.

AGAVE – da ἀγαυὸς agau-òs, agav-os magnifico - m. gen. di p. m., fam. bromeliacee; da cui sorge uno stelo gigantesco, che arriva persino a ventidue piedi, a foggia di candelabro, coronato di fiori eleganti.

AGELEA - da dyéhn agèl-e truppa - m. gen. d'ins. imenopt., fam. polistidi; che vanno a sciami.

AGELEO. V. Agelèa - m. gen. d'ucc., fam. tessitori ; che vanno a stormi.

AGENÈIO – da ἀ priv. e γένειον gen-eion, gen-ion barba - m. gen. di pesci malacopt. abdominali; che non hanno bargigli sotto la mascella | inferiore.

AGENNESIA - da α priv. e γεννω genn-ò genero – impotenza di geperare.

AGERATO – da ἀ priv. e γήρας gèr as vecchiaja – m. gen. di p. d., fam. composte; sempreverdi.

\*AGEUSTIA - da ά priv. e γεύσις bianca in forma d'occhio sulle ali.

sto; abolizione o diminuzione della facoltà di percepire i sapori.

\*AGINARIO. V. Aginèia – ep. di fiori doppi in cui l'organo femminile manca od è appena visibile.

\* AGINEIA - da à priv. e yuvi, gyn-è donna, fig. organo femminile - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; che hanno solamente uno o due fiori femmine per più maschi.

AGINEI o AGINII. V. Agineia setta di eretici che abborrivano il matrimonio.

\* Aginico. V. Aginèia - ep. d'inserzione di stami, quando quest organi non hanno aderenza coll'ovario.

Agiografia. V. Agiògrafo - com posizione di vite di santi.

AGIOGRAFICO. V. Agiografo che si riferisce ad agiografo o ad agiografia.

AGIOGRÀFO - da ayus àg-ios santo e γράφω gráf o scrivo – scrittore di vite di santi.

AGIONITI - da αγιος ag-ios santo setta di eretici che si spacciavano per santi e condannavano il matrimonio.

\* Agirio - da ἀ priv. e γύρος gyr-os giro - gen. di p. a., fam. funghi: così nominati perchè non presentane volute come il gen. affine dei tremellii.

AGLÀIA – da ἀγλαία aglε-ìa splendore - m. gen. di p. d., fam. meliacee; così nominate per il loro aspetto elegante e per le scaglie brillanti che coprono le foglie e i fiori. 2 m. Gen. d'ucc., fam passeri tanagridi; che hanno penne di colori varii e vivaci.

AGLIA – da ἀγλίη agli-e – cicatrice biancastra nella cornea dell'occhio. 2 m. Gen. d'ins. lepid. fam. notturni; con una macchia

glòss-a lingua - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che mancano di

tromba. AGLOSSÍA. V. Aglóssa - man-

\* AGNATO - da a priv. e γνάθος gnàth-os mascella - gen d'ins. col. eter., che hanno gli organi della bocca in uno stato rudimentale.

\* AGNATIA. V. Agnato - mancanza

dell'osso mascellare.

canza di lingua.

\* Agnocasto - vocab, ibr. da άγνὸς agn-òs casto e casto (ripetizione) - gen. di p. d., fam. verbenacee: così nominate perchè si consideravano erroneamente dagli antichi come antiafrodisiache.

AGONÀRCA - da ἀγὼν agôn agone e ἄργω àrch-o presiedo - preside ai

pubblici agoni.

AGÒNE - da ἀγών agòn - pubblica gara nel pentatlo, nel canto, nella poesia ecc. 2 Combattimento.

\* AGONIO NÈURO - da α priv., γωνία gon-la angolo e νεύρεν nèur-on nervo - gen. d'ins. imenopt.; che hanno le ali con una sola nervatura senza ramificazioni.

AGONISTA - da dyw agon agone - chi si presenta all'agone; chi pubblicamente gareggia con altri nel pentatlo, nella poesia, nella musica ecc. 2 Combattente.

AGONISTÀRCA - da ἀγωνιστές agonist-ès agonista e αξχω àrch-o presiedo – che presiede agli agonisti.

AGONISTICA – da ἀγών agon agone - arte di esercitarsi in un agone (pentatlo, eloquenza forense ecc.).

AGONISTICO – da ἀγὼν agòn agone - che spetta all'agone o all'agonista; che è atto agli agoni.

AGONO – da ἀ priv. e γόνες gon-os generazione - che non genera; sterile, infecondo.

AGONO - da ά priv. e γωνία gon-la angolo - m. gen. di pesci, fam. per- | - scimia che vive nelle selve, ha

AGLÒSSA - da α priv. e γλώσσα | coidi: che hanno le mascelle guernite di piccoli denti, le ossa palatine e il vomere senza denti.

AGONÓDICO - da araiv agon agone e δίχη dik-e giudizio - giudice nei puhblici agoni.

AGONOGRAFÍA - da dyw agón agone e yeavi graf-è descrizione descrizione di agoni.

\* Agonostomo - da áyeme agon-os non angoloso e στόμα stòm-a bocca - gen. di pesci, fam. mugiloidi; che hanno muso non angoloso, non molto prominente.

AGONOTESIA. V. Agonotèta - ufficio dell'agonoteta.

AGONOTETA - da aywagon agone e birn; thetes che ordina, dispone (τίθημι tith-emi ordino, dispongo) - che aveva l'ufficio di ordinare, disporre, dirigere i pubblici agoni, di giudicare\_e proclamare i vincitori e distribuire i premii.

AGORANOMIA. V. Agoranomo -

ufficio dell'agoranomo.

AGORANÒMIO. V. Agorànomo luogo in cui sedevano gli agoranomi per esercitare il loro ufficio.

AGORÁNOMO – da dyced agor-à mercato e νόμος nòm-os legge – magistrato che aveva cura di mantenere il buon ordine al mercato e giudicava i litigi fra venditori o fra venditori e compratori.

AGRA – da ἄγρα àgr-a preda – m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che divorano altri insetti.

AGRÈUTERO – da ἀγρευτήρ agreu– ter cacciatore - m gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che vanno alla caccia d'altri insetti.

AGRIAMPELO - da aypios àgr-ios selvatico e αμπελος àmpel-os vite pianta che rassomiglia alla vite, vite selvatica: lambrusca.

\* AGRIANTROPO - da «γριος àgr-ios selvatico e άνθρωπος ànthrop-os uomo aspetto quasi d'uomo selvatico; sin, | selvatico e μορφή morf-è forma di urangutang.

AGRIELEA - da applos agr-ios selvatico e έλαία elè-a olivo - olivo

selvatico, olivastro. AGRIELĖO. V. Agrielėa – olio di olive selvatiche.

\* AGRIMÒNIA - da ἀγρὸς agr-òs campo e μόνος mòn-os solo, solitario – gen. di p. d., fam. rosacee; che crescono in luoghi agresti e solitarii.

AGRIO - da apples agrios selvatico - m. sorta di esantema, erpete fagedenico; lichene di cattiva indole; sin. di agriolichène.

AGRIOCARDAMO – da ἄγριος àgr-ios selvatico e κάρδαμων kardam-on cardamo - sp. di p. d., gen. cardamo, fam. crucifere pleurorizee; selvatiche e spinose.

AGRIOCINARA - da appros agr-ios selvatico e xiváoa kinàr-a carciofo gen. di p. d., fam. composte cinaree; carciofo selvatico.

AGRIOCOLOCÍNTA – da ἄγριος àgr-ios selvatico e zadazúven kolokynth-e zucchetta - gen. di. p. d., fam. cucurbitacee: zucchetta selvatica.

AGRIÒFAGI – da ἄγριος àgr-ios selvatico e φάγω fág-o mangio - popoli dell'estrema Etiopia e delle Indie, che si pascevano (dicesi) di carne di leone e di pantera.

AGRIOFILLO – da ἄγριος àgr-ios selvatico e φύλλον fyll-on foglia - m. gen. di p. d., fam. corimbifere; che hanno foglie spinose e calice scabro e coperto di squame dentate. 2 m. Sp. di p. d., fam. composte, gen. berklusa; che hanno foglie appena coerenti alla base, denticolate agli orli e nell'interno scariose.

AGRIOLICHÈNE V. Agrio.

AGRIOMELE - da éxpice àgrios selvatico e míxi meli mele - mele selvatico.

AGRIOMÒRFO - da Expecç agr-ios vano nei campi.

che ha aspetto silvestre, ferino.

AGRIOPIRO - da appies agr-ios selvatico e πυρὸς pyr-òs grano, frumento - gen. di p. m., fam. graminacee; sorta di frumento selvatico.

AGRÍOPO – da ἄγριος agr-ios selvatico e ωψ ops aspetto - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di brutto aspetto, irti di spine.

\* AGRIOPSORA - da apples agr-ios selvatico e ψώρα psòr-a roqna - rogna di cattiva indole, difficile da guarire.

\* AGRIORNI - da appice agr-ios selvatico e ὄρνις òrn-is gallina – st.-gen. di ucc. gallinacei, gen. pepoaza; sorta di gallina selvatica.

AGRIOSELINO - da «γριος àgr-ios selvatico e σέλινον sèlin-on sedano – gen. di p. d., fam. ombrellifere; sorta d'apio silvestre o ipposelino.

\* AGRIOTIMIA. V. Agriotimo - fierezza d'animo. 2 Pazzia furiosa.

AGRIOTIMO - da άγριος agr-ios selvatico e θυμός thym-òs animo di animo generoso, altiero. 2 Pazzo furioso.

\* AGRIÒΤΙΡΟ – da ἄγρικς àgr-ios selvatico e τύπος typ-os tipo – gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonii; che hanno brutte forme, lo scudo spinoso, l'addome grosso, il peduncolo mingherlino.

\* AGRIPNOCOMA - da ἄγρυπνος àgrypn-os vigile, insonne e xãua kom-a sopore, torpore - insonnia congiunta con una gran voglia di dormire; detta pure coma vigile.

\* Agròbate – da ἀγρὸς agr-òs campo e βατέω bat-èo vado - gen. d'ucc., fam. silvani; che frequentano i campi coltivati.

\* Agròfilo – da dypòs agr-òs campo e φίλος fil-os amico - gen. d'ucc., fam. fringillidi; che amano di stare nei campi coltivati. 2 Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che si trocampo e μύζω myz-o ronzo – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri muscidi: che ronzano nei campi.

AGRONOMIA. V. Agrônomo - a. magistratura dell'agronomo nº 1. 2 m. Scienza dei principii che si riferiscono alla terra in quanto è coltivabile: teoria della coltivazione.

AGRONÓMICO. V. Agrônomo - ep. di ciò che ri riferisce ad agronomo o ad agronomia.

AGRÒNOMO – da ἀγρὸς agr-òs campo e vépeç nom-os legge - a. Magistrato che amministrava i suburbii, i villaggi vicini alla città. 2m. Che è perito di agronomia.

\* AGROSTEMMA - da áypis agr-òs campo e στέμμα stèmni-a corona gen. di p. m., fam. silenee; che crescono nei campi fra il grano e il cui fiore ha forma di corona.

AGRÒSTERO – ἀγρωστήρ agroster cacciatore - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni: che vanno a caccia di altri insetti.

\* AGROSTICULA - da ἄγρωστις àgrost-is agrostide - gen. di p. m., fam. graminacee; affine all'agrostide.

\* AGROSTICORO – da ἄγρωστις àgrost-is gramigna e xópos kor os germoglio, ramoscello - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; che si trovano sui gambi, sui fiori delle graminee.

AGRÒSTIDE – da ἀγρὸς agr-òs campo - gen. di p. m., fam. graminacee; fra le cui specie è l'agrostide canina o tritico repente, volg. dente canino, che nasce nei campi e somministra ottimo cibo al bestiame.

\* AGROSTIFILLO - da άγρωστις àgrost-is gramigna e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui foglie somigliano a quelle delle graminee.

\*Agrómiza - da dypòc agr-òs l'àgrost-is gramigna e ypaqvi graf-è descrizione - parte della botanica descrittiva, che ha per oggetto lo studio delle graminee. 2 Opera che

tratta di questa famiglia di piante. AGROTO - da άγεὸς agr-òs campo - m. gen. d'ins lepid., fam. notturni; i quali si tengono nascosti fra

le alte erbe dei campi.

AIDIA - da deidre aid-es eterno. perpetuo - m. gen. di p. d., fam. caprifoliacee; che forniscono un eccellente legno da costruzione, di una durata (per così dire) eterna.

AIFANO - da dei ai sempre e caiνομαι fèn-ome apparisco – m gen. di p. m., fam. palmizi; così dette perchè sono quasi sempre fiorite.

Alfillo - da ἀεὶ ai sempre e φύλλεν fyll-on foglia - ep. di piante che sono in ogni stagione ornate di foglie, sempreverdi.

\* AlPATIA – da ἀεὶ al sempre e πάθες pàth-os male - infermità cronica. \* Alzòo – da àsí ai sempre e ζώω zò-o rivo - gen, di p. d., fam, fi-

coidi; sempreverdi. \* AIZOONIA - da dei ai sempre e ζώω zò-o vivo - gen di p. m., fam. sassifragacee; sempreverdi.

ALABASTRITE - da ἀλάθαστρον alàbastr-on vaso per unquenti min., sorta di carbonato di calce mescolato a una piccola quantità di materie straniere, che serviva specialmente a fare alabastri o vasi da profumi, da unguenti; detto pure onice, alabastro, alabastro orientale, alabastro vero.

\* ALABASTRINO. V. Alabastro candido come l'alabastro gessoso. 2 Calce carbonata, una volta usata in medicina come assorbente o in unguento per ammollire certi tumori.

ALABÀSTRO - da ἀλάδαστρον alàbastr-on vaso per unguenti per so-\* AGROSTOGRAFIA - da «Υρωστις lito di onice o alabastrite - m. min. sin, di alabastrite: detto pure alaba- | Alceo poeta greco - verso compostro orientale, alabastro vero. 2 m. Min., sorta di solfato di calce idrata: pietra bianchissima, qualche volta venata o macchiata, detta pure alabastro falso, alabastro aessoso.

Alcuni derivano alabastro dal celtico alap bianco e tre pietra. Ma il vero alabastro orientale non è tutto bianco, ma di varii colori screziato. In Egitto si trovava quella pietra e se ne facevano vasi, il cui nome ellenico più antico è ἀλά-Caστον alàbaston. Sembra dunque che l'etimologia del vocabolo sia dal contico al pietra, bo capello, o be sepolero, ovvero pa che si riferisce a, e sti unquento, olio odoroso; come dire pietra per contenere unquenti per i capelli o unquenti da offrire ai morti (come solevasi) ovvero pietra per contenere unquenti; o finalmente, come altre parole egizie, potrebbe esprimere cumulativamente tutti quei sensi. L'etimologia che danno tutti i lessici greci, anche quello di Stefano, edizione Didot, da & priv. e λαθή lab-è manico (senza manico) non è accettabile, perchè molti di così fatti vasi rappresentati nei monumenti o conservati hanno manico.

ALABASTROTÈCA – da ἀλάδαστρεν alàbastr-on vaso per unguenti e Orxn thèk-e teca, ripostiglio - stipetto da riporre i vasi d'unguenti. \* ALADROMA - da αλς, αλὸς àls, al-òs mare e δρόμος dròm-os corso gen. d'ucc. palmipedi; che hanno l'abitudine di correr volando sul mare.

\* Albuminòide – vocab. ibr. da albumina e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza - corpo azoto, simile all'albumina; come caseina, fibrina ecc.

sto di quattro piedi e una cesura: i primi due piedi jambi, la metà di un iambo e due dattili (il primo può essere anche spondeo). 2 Verso composto di quattro piedi, cioè due dattili e due corei - così detti perchè le poesie d'Alceo erano per solito composte di cosifatti versi.

\* ALCALIGENO - vocab. ibr. dall'ar, alcali e γεννῶ genn-ò genero. produco - sin, di azoto; che combinato coll'idrogeno produce l'alcali volatile o ammoniaca.

\* ALCALIMETRIA - vocab, ibr. dall'ar, alcali e μέτοςν mètr-on misura - processo per conoscere la proporzione di alcali vero o base salificabile contenuta in una data quantità di soda o potassa del commercio.

\* ALCALIMETRO. V. Alcalimetria - strumento per misurare la proporzione d'alcali contenuto in una data quantità di soda o di potassa. \* ALCALÒIDE - vocab. ibr. dell'ar. alcali e είδος èid-os, id-os specie. somiąlianza – sostanza organica estratta da vegetali, che ha proprietà simili a quelle dell'alcali o soda; come stricnina, morfina ecc. \*ALCALOIDOMETRÍA - da alcalòide, V. e pétro mètr-on misuraprocesso per valutare esattamente la quantità di alcaloide contenuta in certi vegetali.

\* ALCALOIDÒMETRO. V. Alcaloidometria - strumento per valutare esattamente la quantità di alcaloide contenuta in certi vegetali.

ALCÈA - da ἄλχω alk-o giovo gen. di p. d., fam. malvacee.

\* Alcelafo - žàxn àik-e alce e idaφος èlaf-os cervo – gen. di mamm., fam. antilopi; che rassomigliano all'alce e al cervo.

\* ALCEMÉROPE - da ἀλκή alk-è ALCAICO - da 'Alxaioc Alke-os forza e mérops merope - gen. d'ucc., fam, meropidi; che hanno partengono piuttosto agli spongiarii per tipo il merope amicto, con che agli alcionii.
becco lungo e forte. \*\*ALCOOLOMETRIA - vocab. ibr.

becco lungo e forte. ALCIDE - 'Alxion: Alkld-es Ercole - m. gen. d'ins. col. pent.; che hanno antenne corte e forti e solida

struttura

ALCIONE - da άλς, άλὸς àls, al-òs mare e χύω ky-o genero - uccello pescatore che fa il nido sull'estremo lido del mare. 2 m. Gen. d'ucc. marini, il cui tipo è l'alcedine tribrachio o uccello pescatore dalle tre dita, fam. alcedidee. 3 (secondo alcuni naturalisti) m. Ord. di ucc. marini, che comprende i gen. pescatore e cacciatore: sinon, di palmatode.

\* Alcionei. V. Alciòne - fam. di polipi sarcoidi: così detti perchè

sono generati nel mare.

\* ALCIONELLA. V. Alcione - gen. di polipi, fam. plumatellii (o di pol. ippocrepii, ord. tunicei tentacolati); produzioni marine.

\* ALCIONIDĖA – da άλχύων alky-on alcione e elos èid-os, id-os, specie, somiglianza - gen. di polipi, fam. alcionii: distinti dai generi affini per la retrattilità completa delle estreme ramificazioni.

\* ALCIONIDII. V. Alcionidea - diverse produzioni marine, animali o vegetali, che sono state distribuite secondo i regni naturali e le sezioni

di essi cui appartengono.

ALCIÒNII. V. Alcione - m. fam. di pol. parenchimatosi; la cui cavità digestiva presenta un tubo esofagico. 2 Quattordici giorni d'inverno nel mese di dicembre, per solito belli e sereni; in cui gli alcioni sogliono nidificare.

ALCIÒNIO. V. Alciòne - m. gen. di pol. parenchimatosi, fam. alcionii; con tentacoli retrattili.

\* ALCIONITI. V. Alciòne – sorta di produzioni marine foss.; che ap-

dall'ar, alco ol e ustosy metr-on m:sura - processo per misurare la proporzione di alcool puro contenuto in una data quantità di liquido. \* ALCOOLOMETRO, ALCOOMETRO.

V. Alcoolometria - strumento per misurare la proporzione d'alcool puro contenuto in una data quantità di liquido.

ALECTO - da 'Αληκτώ Alektò Alecto, una delle Furie - m. gen. d'ucc., fam. tessitori; tutti neri. con becco gonfio e rugoso, di brutto aspetto. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; deformi. 3 m. Sez. d'ins. apt., fam. araneidi, gen. migala: bruttissimi.

\* ALECTORIA - da ἀλέχτωρ alèkt-or gallo - gr. di p. a., fam. licheni; così dette perchè hanno talli filamentosi, i quali, a somiglianza di creste o di bargigli di gallo, pendono da rami di vecchi abeti.

ALECTÓRIDI – da άλέκτως alèctor gallo e sides èid-os, id-os specie. somiolianza - m. fam di ucc. trampolieri; che hanno il becco corto e forte come il gallo.

ALÈCTORO - da άλέχτωρ alèktor gallo - m. fam. di ucc. gallinacei d'America. \* ALECTORÒLOFO – da ἀλέχτωρ alè-

ktor gallo e λόφος lòf-os altura. cresta - m. gen. di p. d., fam. scrofularinee; che hanno il labbro superiore della corolla bifido e l'inferiore trifido, a foggia di cresta di gallo.

ALECTOROMACHÍA - da αλέκτωρ alèktor *gallo* e μάχη màch-e *bat*taglia - combattimento di galli.

ALECTOROMANTE. V. Alectoromanzia - chi esercita l'alectoromanzia.

ALECTOROMANZÍA - da dhíxtue

alèktor gallo e μαντεία mant-ìa di- l vinazione - divinazione per ispezione del volo e delle interiora dei galli o del loro canto.

\* ALÈCTRA – μα ἀλέχτωρ alèkt-or gallo - gen. di p. d., fam. scrofularinee: che hanno fiori gialli rigati di porpora, a foggia di cresta di gallo.

ALÈCTRIDE – da άλεκτρίς, άλεκτρίδcc alektr-is, alektrid-os gallina m. fam. d'ucc. silvani; che hanno creste piumose simili a quelle carnose delle galline.

ALECTRIÔNE - da ἀλεκτρυών alektrvon gallo - m. gen. di p. d., fam. abietinee; il cui frutto è una bacca coronata da una cresta coriacea.

\* Alectùro – da ἀλέχτως alèktor gallo e còca ur-à coda - gen. d'ucc. silvani, fam. mioteri; che lianno la coda a foggia di quella dei galli.

\* ALEPADE - da α priv. e λεπας, λεπάδος lepàs, lepàd-os coccio di ostrica - gen. di moll. cirripodi. fam. lepadii; che invece di conchiglia, hanno un'invoglia membranosa.

\* ALEPIDEA. V. Alepidoto - gen. di p. d.; fam. ombrellifere; che hanno il ricettacolo nudo, senza scaglie.

ALEPIDOTO - da ά priv. e λεπίς. λεπίδος lep-is, lepid-òs squama - m. gen. di pesci chetodonti; che non hanno squame.

ALESSICACO – da ἀλέξω alèx-o allontano e xaxòv male - che allontana i mali; ep. di Apollo.

ALESSIFARMACO – da ἀλέξω alèx-o allontano, preservo e φάρμακεν fàrmak-on veleno - contravveleno; preservativo contro il veleno.

\* ALESSIPIRETICO – da ἀλίξω alèx-o allontano, preservo e πυριτός pyret-ès febbre - febbrifugo; preservativo contro la febbre.

\* ALEPISAURA - da a priv., λεπίς lep is scaglia e gavon saur-e saura sorta di pesce - gen, di pesci, fam, salmoidi; che hanno pelle nuda, senza scaglie.

\* ALETOFILO – da ἀλήθεια alèth-eia. alèth-ia verità e φίλος amico - amico della verità.

\* ALETOSCOPIO - da antono aleth-ès vero e σχοπέω skop-èo osservo - rappresentazione di oggetti in colori sopra tele, in modo che, veduti attraverso di certe lenti ottiche, appaiono di grandezza naturale.

ALETRIDE - da άλετρίς, άλετρίδος aletris, aletridos mugnaja (ἀλέθω alèth-o macino) - m. gen. di p. m., fam. liliacee; le cui foglie sono tutte coperte da una specie di calugine. onde appariscono come infarinate.

ALETTO . . . . . ALETTURO. V. Alècto . . . . . Alectùro.

\* ALEURÍA - da aleur-on farina - sp. di p. a., fam. funghi, gen. peziza; che appariscono quasi sparsi di farina.

\* ALEURISMA – da ἄλευρον àleur-on farina - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno spori globulosi, farinacei, cosicchè pajono un mucchio di farina.

ALEURITE - da άλευρίτης aleurit-es pane di pura farina - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee: che hanno tutte le parti cosparse di peli minutissimi e biancastri, quasi di farina

ALEUROMANTE, V. Aleuromanzia - chi esercita l'aleuromanzia.

ALEUROMANZIA – da &λευρον àleur-on farina e μαντεία mant-la divinazione - divinazione per ispezione della farina, cioè delle sue qualità, del modo con cui si appasta ecc.

ALFABÉTO - da α, β (alfa, beta), prime nella serie delle lettere elleniche – serie dei caratteri che si usano per esprimere suoni semuna lingua.

ALFEO - da 'Αλφειὸς Alfe-ôs Alfeo fiume dell'Elide - m. gen. di crost. decapodi, fam. macruri.

ALFITEDONE - da άλφιτεν àlfit-on farina – frattura del cranio, in cui le ossa sono sminuzzate, quasi ridotte in polvere.

\* ALFITÒBIO – da ἄλφιτεν àlfit-on farina e βίος bi-os vita - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che vivono nella farina.

ALFITOMANTE. V. Alfitomanzia chi pratica l'alfitomanzia.

ALFITOMANZIA - da άλφιτεν àlfit-on farina e μαντεία mant-la divinazione - divinazione per mezzo della farina, osservando come si staccia, come si appasta ecc.

\* ALFITOMORFA - da aloutov alfit-on farina e peror, morf-è forma gen. di p. a. fam. funghi: che rassomigliano a farina sparsa sulle foglie di altre piante.

ALFO - da ἀλφὸς alf-òs bianco infiammazione cronica della pelle della testa, da cui si staccano squame farinose, biancastre; che imbianca i capelli.

\* ALFOIDE - da ἀλφὸς alf-òs alfo e rides èid os, id-os specie, somiglianza - specie di lebbra squamosa, con squame bianche.

\* ALGA, ALIGA - da άλυκὴ alyk-è mare - fam. di p. a.: che vivono quasi tutti alla superficie o in fondo dell'acqua.

ALGEDONE – da άλγηδών alged-ön vivo dolore - m. vivo dolore all'ano. ai testicoli. 2 m. Infiammazione dolorosa del collo della vescica per blennorragia o per subita soppressione di blennorragia.

\* ALGOLOGIA - voc. ibr. da alga e λόγος lòg-os discorso - trattato sulle alghe.

ALIADE - da άλς, άλός als, al-òs rino (άλς, άλὸς als, al-òs mare) -

plici e alcuni suoni composti di mare che appartiene al mare - a. barchetto. 2 m. Gen. d'ins. lepid., fam. potturni; il cui bruco ha forma di barchetto, con uno dei capi che figura una prora e l'altro una poppa.

ALIAETO - da άλιος àl-ios marino e detòs aet-òs aquila - m. gen. di ucc. di rapina, fam. falcenidi; il cui tipo è il falcone albicaudo,

\* ALIANASSA - da alios àlios marino e žvagga ànass-a signora, dominatrice - gen. di mamm. cetacei foss., fam. lamantini; che sembrano aver avuto un corpo smisurato. \* ALICE - da αλς, αλὸς àls, al-òs

mare - m. sp. di pesci, gen. clupeo. fam. clupeoidi. 2 m. Macchia che precede lo sviluppo di una pustola vajolosa, simile a quelle che mostrano salsedine, corruzione di umori.

 \* ALICHÈRO – da άλς, άλὸς àls, al-os mare e voicos chè-ros porco sp. di mamm. cetacei, gen. foca; volg. porco marino; con un grugno simile a quello del porco.

\* ALICTISTO – da άλς, άλὸς als, al-os mare e πτίστης ktist-es fabbricatore

- gen. d'ins. imenont., fam. meliferi; che smuovono la terra sui lidi del mare per formare le loro abitazioni.

\* ALiDRA – da άλς, άλὸς àls, al-òs mare e δρύς drys quercia – gen. di p. a., fam. alghe: che hanno la forma di piccola quercia, in fondo al mare.

ALIEUTICO - da άλμύω alièu-o pesco - che appartiene alla pesca o a pescatore; peschereccio. 2 (gen. f.) Arte della pesca. 3 Poema di cose peschereccie.

\* ALIMÈNIO - da άλς, άλὸς àls, al-òs mare e buty ymèn membrana gen. di p. a., fam. alghe floridee; che hanno foglie membranose.

ALIMO - da άλιμος alim-os ma-

atriplicee; piante che fanno sulle rive del mare. 2 m. Gen. di crost. stomatopodi, fam. unicorazzati; produzioni marine. 3 m. Gen. di crost. decapodi, fam. ossirinchidi; idem.

ALIMO - da à priv. e λιμὸς lim-òs fame - m. che è atto a impedire o

a togliere la fame.

\* ALIMODENDRO – da αλιμος àlim-os marino e δένδρον dèndr-on albero gen. di p. d., fam. papilionacee lotee; che si trovano in luoghi paludosi.

\* Alinfia – da ἀ priv. e λύμφη lvmf-e linfa - difetto di linfa.

\* ALIÒTIDE - da άλς, άλὸς àls, al-òs mare e ωτίς, ωτίδος otis, otid-os orecchietta - gen. di moll. macropodi; che hanno sulla testa due grandi tentacoli conici, quasi orecchie; volg. orecchie di mare.

\* ALIOTITE. V. Aliòtide - aliotide

pietrificata,

ALIPENO - da α priv. e λιπαίνω lipèn-o ingrasso - empiastro, che non contiene materie grasse, e si pone sulle ferite per toglierne l'infiammazione e cicatrizzarle.

ALIPLOO - da άλς, άλὸς àls, al-òs mare e πλίω plè-o navigo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantarii; che si arrampicano sulle erbe acquatiche, nuotano e vivono nell'acqua.

ALIPO - da α priv. e λύπη lyp-e afflizione – m. gen. di p. d., fam. globularie; così dette per antifrasi, essendo un purgativo violento e

pericoloso.

ALIPTA - da ἀλείφω aleif-o, alif-o ungo - untore; che ungeva di olio misto a sabbia fina il corpo degli atleti; o stropicciava e ungeva il corpo dei bagnanti, come ancora suolsi fare nei bagni turchi. 2 Direttore, sorvegliante degli esercizii e della dieta degli atleti.

m. sp. di p. d., gen. atriplice, fam. | cui gli atleti gimnici si ungevano prima di entrar nell'agone. 2 Stanza dei bagni, ove i bagnanti si facevano

stropicciare, ungere, profumare. ALIPTICA. V. Alipta - arte degli esercizii che si solevano fare con corpo nudo e unto; sin. di agoni-

stica, di gimnàstica.

\* ALISELMINTO - da ἀλυσίς alys-is catena e expers, experdes elmins. elminth-os verme - gen. di vermi intestini, simili a lungo nastro; sin. di tènia.

\* ALISFÈRIA - da άλς, άλὸς àls, al-os mare e opaípico sfer-ion, dim. di σφαίρα sfèra - gr. di p. a., fam. licheni; o piuttosto stato primordiale di licheni non ancora forniti di apoteca; massa di globuli filamentosi.

ALISIDIO - da άλυσίδιον alysid-ion. dim. di άλυσίς, άλυσίδες alys-is, alysid-os catena - m. gen. di p. a., fam. funghi; caratterizzate da filamenti composti di articuli ovali, a foggia di monile.

ALISIDOTO - da άλυσὶς, άλυσίδες alysis, alysid-os catena - m. gen. d'ins. imenopt., fam. crabronii; le cui antenne articolate formano una specie di catenella.

ALISIO - da alústico alys-ion, dim. di άλυσίς alvs-is catena - m. gen. di p. a., fam. ficee; le cui fronde sono articolate ad articoli ovali, in serie, cosicchè rassomigliano ad un monile.

ALISMA – da άλισμὸς alism-òs agitazione del mare (αλς, άλὸς àls, al-òs mare) - gen. di p. m., fam. alismacee; che crescono in luoghi paludosi.

\* ALISMACEE. V. Alisma.

ALISMO - da ἀλύω aly-o vado vagando (di luogo in luogo, di pensiero in pensiero ecc.) - m. specie di pseudestesia, di allucinazione, in cui si percorrono col pensiero varie ALIPTERIO. V. Alipta - luogo in immagini di cose senza fissarsi sopra di alcuna; come quella prodotta dallo hascisc.

Alisso - da à priv. e λύσσα lyss-a rabbia - gen. di p. d., fam. crucifere; cui gli antichi attribuivano la proprietà di guarire la rabbia.

ALITARCA - da ἀλύτης alyt-es littore e άξχω presiedo - capo dei littori incaricati di mantener l'ordine

negli agoni pubblici.

ALITA - da àλότης alyt-es littore - m. gen. di rett. batracii anuri fam. raniformi; il cui maschio prende le uova mano mano che la femmina le partorisce a mo' di pallottole infilate e se le mette intorno alle coscie per covarle.

ALLÀNTO - da ἀλλάς, ἀλλάντις all-às, allànt-os budello - m. gen. d'ins. imenopt., fam. tentredinii; così detti per la forma dell addome,

a budello.

- \*ALLANTÔIDE da ἀλλάς, ἀλλάντος al-as, allant-osbudello e εἰδες èid-os, jorma, somiglianza sorta di sacco membranoso nel feto dei mammíeri, rudimento della vescica e dell'uraco, poscia canale di comunicazione fra questo e quella.
- \*ALLANTOIDIO. V. Allantòide cr. di vaso venoso o arterioso dell'allantoide, o di liquido contenuto 18 quella cavità.

\*ALLANTOÌNA. V. Allantòide - soc'anza neutra che esiste nel liquido

a<sup>p</sup>antoico della vacca.

\*ALLANTOPÓDIO - da ἀλλάς, ἀλλαττες all·às, allànt-os budello e τοῦς, πεδές pus, pod-os piede - gen. di p. a., fam. felci; il cui frutto consiste in una capsula allungata a guisa di budello.

\* ALLANTOTÒ X ICO, ALLANTÒ X ICO da ἀλλας, ἀλλαντες all-às, allànt-os badello e τεξικόν toxik-òn tossico - veleno che si sviluppa nelle salsicce e in ogni altra specie di salumi cor-

rotti dal tempo.

ALLEGORÍA - da έλλες àll-os altro e ἀγερεύω agorèu-o dico, esprimo - figura che sotto l'immagine di un oggetto ne adombra un altro.

Allegòrico. V. Allegoria - che riguarda allegorie; che tiene d'al-

legoria.

ALLEGORIZZARE. V. Allegoria – esprimersi in modo allegorico.

ALLELENGIO - da ἐλληλις àllel-os reciproco e ἰγγίω engy-o garantisco - chi è garante per altri che reciprocamente lo garantisce.

\* ALLENTESI – da έλλες àll-os altro, èv en in e θέσις thès-is posizione (τίθλημι tith-emi pongo) – intrusione di un corpo estraneo nellorganismo.

ALLIOTICO - da ἀλλιώ alli-òo cangio, modifico - m. ep di sostanza propria a modificare la composizione del sangue, a purificarlo.

\* ALLIRRÒA - da ἄλλιμαι àll-ome 
salto e ἐω rè-o scorro - gen. di

salto e έεω ré-o scorro – gen. di polipi, fam. alcionii sarcoidei ; che scorrono saltando.

\* Allocarpo - da άλλος all-os al-

tro, diverso e xagnoc karp-òs frutto
gen. di p. d., fam. composte; i
cui semi del raggio sono cuneiformi,
schiacciati e senza pennacchio, mentre quelli del disco sono cilindrici
e con pennacchio.

\* Allòcero - da ελλος àll-os altro, diverso e χέρας kêr-as como - gen. dins. col. pent., fam. lungicorni; i cui maschi hanno le antenne composte di articoli cilindrici e allungati, mentre le femmine le hanno di articoli corti e dentellati a sega.

\*ALLOCROITE – da &λλος àll-os altro, diverso e χρόα chrò- a colore – min.; varietà di granato compatto, che non differisce dal granato melanite quasi in altro che nel colore.

Allòdapo - da ἀλλοδαπὸς allodap-òs straniero - m. gen. di p. d., fam. epacridce; il solo genere di questa famiglia che si è trovato nell'America antartica, mentre tutti gli altri abitano l'Australia.

\*ALLOFANO - da έλλες àll-os altro e φαίνεμα: lên-ome apparisco-min., allumina idrata silicifera, che apparisce bianca quando è pura, e si colora altrimenti quando è mista ad altre sostanze.

\*ALLOLALÍA - da ἔλλος àll-os altro e λαλῶ lal-ò parlo - vizio della favella, che consiste nel pronunciare una parola invece di un'altra.

ALLÒMENO – da αλλομαι àll-ome salto – m. gen. d'ins. col. pent., fam. alopiarii; che vanno saltando. 2 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che saltellano.

ALLOMORFIA – da άλλες all-os altro e μεςφή morfe forma – cangiamento di forma, di aspetto.

\*ALLONORFITÉ. V. Allomòrfo min., varietà di solfato di barite; così detta perchè la presenza del solfato di calce ne altera talvolta la forma primitiva.

ALLOMÒRFO. V. Allomorfia - che cangia forma, aspetto.

\* Allopatia – da δλος àll-os altro e πάθες pàth-os malattia – metodo di trattamento in cui si fa uso di medicamenti la cui azione sull'uomo sano produce fenomeni morbidi diversi da quelli che si osservano nel malato.

\* ALLOPATICO. V. Allopatia - proprio dell'allopatia. 2 Ep. di medico che tratta i suoi malati coll'allopatia.

\*ALLÒPORO – da ἄλλος àll-os altro e πόρος pòr-os poro – gen. di pol. entozoarii, tr. fitocoralli; distinti dai generi affini per la diversa struttura del polipajo.

\* ALLÓPTERI - da Ελλες àll-os altro e πτερέν pter-on ala - pinne inferiori dei pesci; che variano di posizione, ora jugulari, ora toraciche, ora abdominali, e che ora mancano.

\*ALLÒSORO – da ἐλλες àll-os altro e σωρές sor-òs cumulo – gen. di p. a., fam. felci pteridi; in cui i sorr o gruppi di capsule sono distinti invece di formare una linea continua come nelle altre pteridi.

ALLOTRIA – da ἀλλότρως allotr-ios diverso – m. gen. d'ins. imen., fam. cinifii; distinti dai generi affini per la forma delle antenne, dello scudo-

e delle ali.

\* ALLOTRIOCHEZIA – da ἀλλότρις allòtr-ios diverso e χαϊζω chèz-o caco – evacuazione da parte insolita e per un'apertura artificiale. 2 Evacuazione di sostanze eterogenee persecesso.

\* ALLOTRIOFAGIA – da ἀλλότριες allòtr-ios diverso, strano e φάγω fàg-o mangio – depravazione dell'appetito, che porta a mangiare materie non alimentari.

\*ALLOTRIONOMÌA – da ἀλλότριος allòtr-ios diverso e νόμος nòm-os legge – abitudine d'imitare leggi, costumi di popoli stranieri.

\* Allotriotocia. V. Allotriotocoatto di partorire in modo diverso dall'ordinario o un feto abnorme. \* Allotriotoco - da ἀλλότριες allotr-ios diverso, strano e τώκες tök-os parto - parto venuto alla luce in modo diverso dall'ordinario. 2 Parto di un feto abnorme, p. e. di una mola.

\* ALLOTRIURIA – da ἀλλότριος allòtr-ios diverso e οῦρος ùr-os urina – uscita dell'urina per una parte diversa dalla consueta.

ALLOTRIÙSIO – da ἀλλότριος allòtr-ios diverso e εὐσία us-ìa sostanza – che ha sostanza differente.

\*ALLOTROPIA - da ἄλλος àll-os altro e τρόπος tròp-os modo - cambixmento di proprietà fisiche o chimiche di alcuni corpi secondo lo stato sotto cui si presentano, la disposizione degli atomi che li compongono.

ALLOTROPO. V. Allotropia - m. ep, di corpo che ha proprietà fisiche o chimiche differenti secondo lo stato sotto cui si presenta, la disposizione degli atomi che lo compongono (p. e. il carbone e il diainante).

\* ALMAGESTO - vocab. ibr. dall'articolo arabo al il e μέγιστος mègi \*\* ALOGERMAFRODISIA - da άλογον st-os massimo – raccolta di osservazioni astronomiche e di problemi geometrici fatta da Tolomeo; quasi libro massimo, così detto per la grande stima che ne facevano gli Arabi. 2 Raccolta simile a guella di Tolomeo.

\* ALMATÜRO - da άλμα, άλματος alm-a, almat-os salto e cupa ur-à coda - sp. di mamm., gen. canguru, fam. marsupiali; che si ajutano colla coda per saltare.

\* ALOBATE – da ἄλς, άλὸς àls, al-òs mare e βατίω bat-èo vado, cammino - gen. d'ins. em., fam. idrometridi; che nuotano alla superficie del mare.

\* ALOCNEMO – da άλς, άλὸς als, al-òs mare e xvíµn knèm-e gamba, fig. gambo - gen. di p. d., fam. atriplicee; che si trovano sulle rive del Mar Caspio, e il cui gambo è spesso immerso nell'acqua.

\* ALODENDRO - da ἄλς, άλὸς àls, al-òs mare e δένδρον dèndr-on albero - gen. di p. d., fam. verbenacee; che nascono in Siberia in terreni salmastri.

ALOE – da ἀλόη alò-e aloe – gen. di p. m., fam. liliacee, tr. aloinee. 2 Succo amarissimo che si estrae da quelle piante.

\* ALOETICO. V. Aloe - che contiene aloe, 2 Ep. di acido formato per reazione dell'acido nitrico sull'aloe soccotrino.

\*ALOETINA. V. Aloe - principio amaro, resina che si estrae dal-'aloe; sin. di *aloina*.

 ALÒFILO – da αλς, άλὸς àls, al-òs mare e pilos fil-os amico - sp. di p. m., fam. iridee, gen. iride; che amano le rive delle paludi. 2 Gen. di p. d., fam, podostomee; che si trovano sui lidi del Madagascar. 3 Gen. di p. d , fam. casuarinee: ehe fanno in luoghi a mare.

álog-on bruto e έρμαφοιδισία ermafrodisia - ermafrodisia dei bruti.

\* ALOGETONE - da αλς, άλὸς àls, al-òs mare e γείτων geit-on, git-on vicino – gen. di p. d., fam. atriplicee salsolee; che crescono in vicinanza del mare.

ALOGI - da α priv. e λόγος lòg-os verbo - eretici che negavano il Verbo, negavano la divinità di Cristo.

ALOGOTROFIA - da &).cycv alog-on bruto (α priv. e λόγες ragione) e τροφή trof-è allevamento - allevamento di bestiame.

\* ALOGOTROFIA – da ἄλογος àlog-os irragionevole, anormale (à priv. e λόγος lòg-os ragione) e τροφή trof-è nutrizione - sviluppo anormale di qualche parte del corpo, che ne altera le proporzioni, le forme.

 \* ALÒIDE - da αλς, άλὸς àls, al-òs sale e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - sostanza che non è vero sale nel senso chimico, ma

ne ha alcune delle qualità. \* Aloina. V. *Aloe –* sin. di *Aloe-*

\* Aloinèe. V. Aloe.

\* ALOMANTE, V. Alomanzia - che esercita l'alomanzia.

\* ALOMANZÌA - da ἀλς, άλὸς als, àl-òs sale e μαντεία divinazione divinazione per mezzo del sale.

\* ALONEE. V. Alòmia.

\* Alòmia – da ἀ priv. e λῶμα lòm-a frangia - gen. di p. d., fam. sinanteree, tr. eupatoriee alomee; i cui semi sono forniti di una specie di frangia.

 ALOMÍA - da άλς, άλὸς àls, al-òs | mare e μύια my-ia mosca - gen. d'ins. imen., fam. icneumonii; che somigliano alle mosche e si trovano sulle rive del mare.

ALÒNE – da άλως àl-os disco, cerchio ecc. - aureola circolare, multicolore, che sembra cingere un astro veduto attraverso di un'aria pregna

di vapori.

ALOPECIA – da ἀλώπηξ alòp-ex volve - difetto naturale, ovvero sintomo o conseguenza di malattia; per cui, cadendo qua e là i capelli o in parte imbiancando, la testa apparisce chiazzata come la pelle della volpe, che pure va soggetta a cosiffatto spelamento o imbiancamento.

\* ALOPECICO, V. Alopecia - ep. di malattia che produce o accompagna l'alopecia. 2 Ep. di piastra cutanea

spelata per alopecia.

ALOPECIO – da ἀλώπηξ alòp-ex volpe - m. gen. di pesci, fam. squali. 2 a. Pesce di gen. incerto, che (dicesi) ha sapore simile a quello della

volpe.

\* ALOPECURO – da ἀλώπηξ alòp-ex rolpe e củoà ur-à coda - gen, di p. m., fam. graminee; che hanno fiori a spighe dense, a glume allungate, disposti a foggia di coda di volpe.

 ALOPECURÒIDE – da ἀλώπηξ alopex volpe, coca ur-à coda e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza sp. di p. d., fam. leguminose, gen. astragalo; a spighe ovali, setolose,

somiglianti a coda di volpe. ALORRAGEA – da άλς, άλὸς àls, al-os mare e ράξ, ραγός rax, rag-os acino d'uva - gen. di p. d., fam. plorragee; che hanno semi simili

ad acini d'uva ed abitano a mare, \* ALORRAGEE. V. Alorragèa.

 ALOTECNIA – da άλς, άλὸς àls, al-òs sale e réym tèchn-e arte - ramo della chimica; che tratta della preparazione dei sali.

\* ALÒTRICO - da αλς, άλὸς àls, al-òs sale e %iξ thrix pelo, capello – min., varietà di allume, formata di lunghi

fili paralleli.

\* ALSEVOSMIA - da &λσος àls-os boschetto e εὐεσμία euosm-la, evosm-la fragranza (sì eu, ev buono, bene e ἀσμή osm-è odore) – gen. di p. d., fam. caprifoliacee; arboscelli che portano fiori molto odorosi e formano dei boschi alla Nuova Zelanda.

\* Alsidio - da ἀλσίδιον alsidion. dim. di ἄλσος àls-os bosco - m. gen. di p. a., fam. ficee floridee; la cui fronda filiforme è suddivisa in rami.

ALSINA - da έλσες àls-os bosco m. gen. di p. d., fam. cariofillee, tr. alsinee: che nascono nei boschi. \* ALSINEE. V. Alsina.

\* Alsinèlla, V. Alsina – gen. di p. d., fam. cariofillee, tr. alsinee; simile all'alsina.

ALSODE - da άλσις àls-os bosco m. gen. di p. d., fam. violarie, tr. alsodinee; che amano l'ombra dei boschi.

\* ALSODINÈE, V. Alsòde.

\* Alsòfila - da ἄλσες àlsos bosco e φίλος fil-os amico - gen, di p. a, fam. felci; arborescenti, che si trovano nei boschi delle regioni intertropicali.

ALTEA - da αλθω àlth-o sano gen. di p. d., fam. malvacee; così dette per l'uso henefico che se ne fa in medicina.

\* ALTERNANTÈRA – vocab. ibr. da altern-o e ăvônpà anther-à \* antera – gen. di p. d., fam. amaran– tacee; così dette perchè hanno gli stami alternativamente anteriferi o ananteri.

ALTICA - da άλτικὸς altik-òs atto al salto, agile - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; agilissimi al salto; volg. pulci di giardino.

\* ALTICOPO - da άλτικὸς altik-òs atto a saltare e πιος pùs piede - lionidi; che hanno i piedi posteriori

molto proprii al salto.

\* ALVEÒLITO – vocab. ibr. da alveo e λίθες lith-os pietra - gen. di pol. foss., fam. millepori; masse pietrose, ramose, formate di strati di cellule alveolari prismatiche.

AMADRIADE - da 'Αμαδρυάς, 'Αμαδρυάδος Amadry-as, Amadryad-os Amadriade, ninfa boschereccia che nasceva e moriva con una quercia che aveva in cura (aua àma insieme e δρὸς drys quercia) - m. sp. di mamm. primati, fam. scimie. 2 m. Sp. di rett. ofidii, gen. colubro. 3 m. Gen. d'ins. lepid., fam. diurni. 4 m Gen. di p. d., fam. renunculacee anemonee; che abitano boschi montuosi.

\* AMALLOCERO – da ἀ priv., μαλλὸς schezza. mall-òs lana e xipa; ker-as corno gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che non hanno corna pelose

come i generi affini.

\* AMALLOPODO - da ά priv., μαλλὸς mall-òs lana e πους, ποδός pùs, pod-òs piede - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni ; distinti da altri generi affini, perchè non hanno spazzole ai tarsí.

AMALO - da ἀμαλὸς amal-òs molle - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che sono pelosi.

AMALTEO – da ἀμαλθεύω amal– thèu-o abbondo, arricchisco - ep. di corno o braccio di fiume, per allusione alla fecondità dei terreni di alluvione. 2 Ep. di corno, detto pure cornucopia o corno di abbondanza, che si poneva in mano a Pane: personificazione della natura. 3 (gen. f.) Nome della capra che allatto Giove e di una figlia di un re di Creta che ebbe cura di esso. 5 m. (gen. f.) Unione di molte achene in un calice persistente.

\* Amanite – da 'Aμανὸς Aman-òs |

gen. d'ins col. tetr., fam. curcu- | Amano, monte della Cappadocia gen. di p. a., fam. funghi agarici; che abbondano sull'Amano.

> \* AMANITINA. V. Amanite - sostanza tossica che si estrae da alcune

specie di agarico.

Amàraco - da àuápaxev amàrak-on - gen, di p. d., fam, labiate :

volg. maggiorana.

AMARACINO, V. Amaraco - ep. di unguento in cui entra maggiorana. \* AMARANTÀCEE. V. Amaranto.

AMARANTINA. V. Amaranto - m. sp. di p. d., fam. amarantacee; si mili all'amaranto.

AMARANTO - da à priv. e μαραίνω marèn-o appassisco - gen. di p. d., fam. amarantacee; i cui fiori conservano a lungo bellezza e fre-

\* Amareno – da ἀ priv. ε μαραίνω marèn-o appassisco - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui fiori hanno

petali persistenti.

\* Amaria – da ἀμάρα amàr-a cαvità, canale - gen. di p. d.. fam. leguminose; i cui fiori hanno petali sõlcati dalla base alla cima.

AMARILLIDE - da 'Αμαρυλλίς Amarvll-is Amarillide, pastorella cantata dai poeti-m. gen. di p. m., fam. amarillidee; che hanno fiori grandi

e di sfoggiati colori. \* AMARILLIDÈE, V. Amarillide.

\* AMAROCARPO – da ἀμάρα amàr-a cavità, canale e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. rubiacec; che hanno i nuculi del frutto solcati.

Amassobii – da ἄμαξα àmax-a carro e βίος bì-os vita – popoli nomadi che viveno sui carri, come gli Sciti.

\* Amastozòl – da à priv., μαστὸς mast-òs mammella e ζωςν zò-on an imale - gruppo del regno animale che comprende gli animali vertebrati senza mammelle.

polvere, sabbia - m.gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui crisalidi sogliono giacere nude sulla terra. 2m Gen. d'ins. lepid., fam. crepuscolari; che fanno le loro uova sulla sabbia. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che si trovano nelle sabbie dell'Egitto.

AMATO - da auatic àmath-os polvere, sabbia - m. gen. d'ins. nevropt., fam. friganii; che abitano luoghi sabbiosi.

Amatóde – da ἄμαθος àmath-os polvere, sabbia e eldos èid-os, id-os forma, somiglianza – m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; di color bruno come sabbia.

AMAUROSI - da à int. e μαῦρος màur-os nero - indebolimento o labbro curvo, mentre è diritto in perdita totale della vista per ane-! generi affini. stesia o paralisia della retina o del l nervo ottico o della parte del cervello | destinata a percepire le sensazioni huminose, o per lesione d'organi estranei all'organo della visione e simpatici con esso.

AMAURÒTICO. V. Amauròsi - ch'è proprio dell'amaurosi; che si riferisce all'amaurosi.

AMAZONI – da `Αμαζών Amaz-ôn (& priv. e zendo mas'ya, illirico maz' uomo; lat. mas maschio) guerriere di Scizia. Licia ed altri paesi; che stavano sole, senza uomini.

• Ambigeno – vocab. ibr. da ambi e γένος gen-os genere, generazione - ep. d'inviluppo fiorale, la cui parte esterna quanto ai colori arieggia a calice, e l'interna invece a corolla. \* Amblactiento - da ἀμελύς ambl-ys ottuso e \* ayzivicy achen-ion, dim. di \* àyaiva achèn-e achena-sp. di p. d., fam. bittneree, gen. achirofora: che hanno frutta ottuse o brevemente rostrate.

\* Amblemma – da au am per ava

Amarite - da δμαθες àmath-os i an-à su e βλέμμα blèmm-a squardo - gen. di moll., fam. pediferi; la cui cerniera guarda in su.

Anblia - da àublòs ambl-ys oftuso - m. gen. di p. a., fam. felci: le cui nervature si anastomizzano in forma d'arco.

\* Amblicàrpo – da ἀμδλὺς ambl-ys ottuso e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. composte; che hanno achene ottuse.

\* Amblicèfalo – da ἀμελύς am– bl-vs ottuso e κιφαλή kefal-è testa – gen, di rett, ofidii, fam, colubri; che hanno testa grossa, ottusa.

 \* Amblichélia – da ἀμβλὺς am– bl-vs ottuso e yeilog chèil-os, chil-os labbro - gen. d'ins. col. peut., fam. carabici; che hanno il margine del

\* Amblignato – da ἀμελὸ; ambl-ys ottuso e γνάθος gnath-os mascella gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno mandibole quadrate, arcale, ottuse.

Ambligona. V. Ambligono - m. gen, di p. d., fam, poligonie; la cui achena è depressa e ottusa agli orli.

\* AMBLIGONITE. V. Ambligono min., varietà di fosfato d'allumina, in piccole masse cristalline prismatiche ad angoli molto ottusi.

Ambligono, Ambligónio - da áuελύς ambl-ys ottuso e γωνία gon-ia angolo - che ha angoli ottusi; p. ė. ep. di eristallo.

\* Amblileride – da ἀμελώς ambl-ys ottuso e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. composte; che hanno le scaglie interne tondeggianti, molto ottuse.

\* Amblimero – da ἀμελὸς ambl-ys olluso e ungos mer-os coscia - gen. d'ins. imen., fam. calcidii; che hanno le cosce grosse, tondeggianti.

AMBLÍNTICO - da autimo am-

blyn-o ottundo - che ottunde, che indebolisce, p. e. la vista.

\* AMPLIODONTE - da dublic ambl-vs ottuso e όδους, όδόντος odús, odont-os dente - gen, di pesci abdom.; con denti ottusi, 2 Gen. di p. a., fam. muschi; il cui pericarpio è guernito di denti ottusi.

AMBLIOPE - da ἀμελύς ambl-vs ottuso e 64 ops occhio - che ha vista debole; che soffre di ambliopia. 2 m. Gen. di pesci, fam. gobioidi; i cui occhi sono piccolissimi, appena visibili.

AMBLIOPIA. V. Amblione - indebolimento, debolezza della vista, o senza alterazione dell'organo o per malattia di una parte di esso. 2 m. Amaurosi incipiente, al primo grado; detta pure amaurosi ambliopica.

Ambliòpico. V. Ambliope - che si riferisce a un ambliope, all'ambliopia.

' Anbliptero – da ἀμελὺς ambl-ys ottuso e πτερόν pter-on ala - gen. di pesci foss, ganoidi, fam. lepidoidi; che hanno le pinne ottuse.

\* Amblirranfo - da ἀμελὺς ambi-ys ottuso e ράμφος ràmf-os becco - gen. d'ucc., fam. trupiali; distinti dai generi affini, per la forma del becco che è conico, ottuso all'estremità. \* Amblirrinco – da ἀμελὺς ambl-ys ottuso e ρύγχος rynch-os muso – gen.

di rett., fam. iguanii pleurodonti; distinti da muso corto e rotondo. \* Amblisperma – da ἀμβλὺς am–

bl-ys ottuso e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. sinanteree; distinte da achene molto ottuse. \* Ambliùro – da ἀμβλὺς ambl-ys

ottuso e copà ur-à coda - gen. di pesci foss. ganoidi, fam. lepidoidi; distinti da una pinna caudale larga e mozza.

AMBLOMA – da ἀμελώω ambl-δο abortisco - aborto: feto abortivo.

AMBLOPE. V. Ambliope. AMBLOPIA. V. Ambliopia. Amblosi, V. Ambloma - aborto: atto di abortire.

Amblòsimo. V. Amblòma – abortivo, che ha la proprietà di far abortire.

Ambòne – da ἄμθων àmb-on (ὰι. per ἀνα anà sopra e βαίνω bèn-o vado) - tribuna nelle antiche chiese. al disopra o a sinistra dell'entrata del coro, ove si leggeva l'evangelio e il vescovo predicava.

Ambròsia – da autocouce ambros-ios incorruttibile, delizioso, perfetto (à priv., μ per v euf. e βρώσχω, βιθρώσχω br-dsk-o, bibr-dsk-o consumo) - cibo degli Dei, incorruttibile, delizioso. 2 a. Sp. di p. d., fam. artemisie; che banno odore soavissimo. 3. m. Gen. di p. d., fain. composte, tr. ambrosiee; che stropicciate mandano un grato olezzo. 4 m. Gen. di p. d., fam. chenopodee; che hanno soave odor d'ambra, e con cui si sa per infusione una grata bevanda; volg. erba del Messico, te del Messico.

Se si accetta come radicale di àuεροσία ambros-la ambrosia quello del verbo Ερώσχω br-òsk-o consumo (radice sanskrita br, consumare; onde Bootos brot-òs mortale ecc.); si può congetturare che il u (àu am per av an) non sia eufonico, ma parte integrante della particella negativa (radice sanskrita aun, ûn privare: affine a ἀνέω, ἰνέω an-èo. in-èo evacuo, tovic èun-is privo aggettivo, žveu an-eu senza ecc.) -Altra etimologia di ἀμθροσία ambro*sia è* il vocab. sanskrito amrit-am, che ha appunto il medesimo senso (radice mr. distruggere; onde μέρος mòr-os fato, morte ecc.); nel qual caso il 6 sarebbe eufonico. \* Ambrosièe. V. Ambròsia.

AMBROSIÓIDE - da άμθροσία am-

bros la ambrosia e eldo; èid-os, ld-os | mètr-on misura - smoderatezza? specie, somiglianza - m. sin. di ambrosia nº 4; tè del Messico.

\*AMELIDE. V. Amelina - corpo che si ottiene dal melano trattato coll'acido solforico o col nitrico.

\* Amelina – da ἀ int. e μέλαν mêlan melano - corpo che si ottiene dal melano trattato coll'acido cloridrico.

\* Amenia. V. Amenorrėa.

\* AMENORRĖA - da ἀ priv., μλν men mese e biw re-o scorro - mancanza di mestrui; detta pure amenia.

AMERÍMNO - da ά priv. e μέριμνα mèrimn-a cura - m. gen. di p. d., fam. papilionacee; che prosperano senza cultura.

\* Ametamórfo – da ἀ priv. e μεταμερφέω metamorf-do trasformo che non subisce metamorfosi 2 Animale articolato, p. e. crostaceo, aracnide; che non ha metamorfosi.

AMETISO. V. Ametisto - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; il cui colore è simile a quello dell'ametista.

AMETISTA. V. Ametisto - min., pietra preziosa, allumina pura; così detta perchè gli antichi credevano che portandola addosso preservasse dall'ubbriachezza; o piuttosto perchè il suo colore è come di vino misto d'acqua, che non ubbriaca.

\* AMETISTEA. V. Ametista - gen. di p. d., fam. labiate; i cui fiori sono di color violetto-vinoso.

AMETISTICO. V. Ametista - di colore ametista, violetto.

AMETISTO - da ά priv. e μεθύω meth-yo ubbriaco - preservativo o antidoto contro l'ubbriachezza; che la previene o che la dissipa.

AMETODO, \* AMETODICO - da & priv. e μέθεδος mèthod-os metodo che non ha metodo.

sproporzione.

AMÈTRO. V. Ametria - smoderato; sproporzionato. 2 Contrario di ritmico; prosaico.

\* Ametroemia – da ἄμετρος àmetr-os ametro e alua em-a sangue uscita eccessiva di sangue.

Amia – da aua am-a insieme e ἴημι ì-emi vado – gen. di pesci, fam. palamide; così detti perchè vanno insieme a frotte. 2 m. Gen. di pesci, fam. clupei: idem.

\* Amiantinite. V. Amianto - min. simile all'amianto; silicato di magnesia e calce.

AMIANTINO, V. Amianto - ep. di tela, carta, ecc. fatti di amianto.

AMIÀNTO – da à priv. e maissa. mièn-o *tingo, lordo* – min. : silicato di magnesia e di ferro idrato, composto di filamenti flessibili, di cui gli antichi facevano tela per varii usi; così detto perchè il fuoco ordinario non lo tinge, non lo consuma, anzi lo pulisce.

\* AMIANTÒIDE – da ἀμίαντον amiant-on amianto e cioca eid-os, id-os forma, somiglianza – min.; variet**à** di actinoto: in filamenti simili a quelli dell'amianto.

\* Amiba – da ἀμείθω amèib-o, amib-o cangio - gen. d'infus., fam. protei; così detti perchè cangiano ogni momento di forma, ora contraendosi, ora protendendosi.

\* Amictero – da ἀ priv. e μυκτήρ mykter naso, rostro – m. gen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno rostro cortissimo.

\*AMIDALICO. V. Amido - preparazione farmaceutica in cui entra dell'amido.

\* Amino – da ἀ priv. e μύλος myl-os mulino - sostanza granosa, bianca, che si trae dal frumento e da un gran numero di altri vegetali AMETRIA - da & priv. e uérocy macerati nell'acqua, indi seccati al

sole; come dire farina preparata senza molino, senza che il grano sia macinato.

\*AMELENCEFALIA - da ά priv., 
μυλιός, myel-òs midolla e i γραίφαλες 
enkêfal-os rervello - mancanza simultanea della midolla spinale e del cervello in un feto mostruoso.

\*AMIELIA - da à priv. e μυκιός myel-òs midolla - mancanza della midolla spinale in un feto mostruoso

\*AMIELONEEVIA - da à priv. enter
\*AMIELONEEVIA - da à priv. enter-

\* AMIELONERVIA - da à priv., µueλὸς myel-òs midolla e νεῦρον neur-on nervo - difetto di azione, paralisia della midolla spinosa.

\* AMIELOTROFIA – da à priv.. μως λὸς myel-òs midolla e τροφή trof-è nulrizione – atrofia della midolla spinale.

Amignala - αμυγδάλη amygdal-e mandorla (ἀμύγδαλον mandorlo) corrisponde al persiano maghzdar che contiene una cosa molle, oleosa, della polpa, una mandorla. Il pers. mung' significa mandorla (tolta n esent. = mug'). A-maghz dar = A-mug'-dar = Amugdal (dar =skt. dhara; dhar contenere). Mughz, mugʻ si riferiscono a radici che significano esser molle, grasso, oleoso - m protuberanza della faccia inferiore del cervello; che ha forma di mandorla. 2 m. (plur.) due corpi situati sull'istmo della faringe, a destra e a sinistra della base della lingua; che per la loro forma e per la loro superficie ineguale e come foracchiata somigliano a mandorle; sin di tonsille.

AMIGDALÉE - da ἀμυγδαλέα amygdal-èa mandorlo - m. tr. di p. d., fam. rosacee; che comprende gli alberi a frutto libero, monospermo, fra cui il mandorlo.

\* AMIGDALICO – da ἐμυγδάλη amygdàl-ė mandorlo - ep. dell'acido tratto dall'amigdalina.

AMIGDALÌNA - da ἀμυνδάλι, amyg-

dàl-e mandorla - m. corpo che si ottiene trattando la pasta di mandorle amare coll'alcool.

AMIGDALINO · da σμυγδάλη, amygdàl-e mandorl a - fatto di mandorle, estratto dalle mandorle, p. e. olio. 2 m. In cui è misto olio di mandorle; p. e. supone.

\* AMIGDALITE - da ἀμυγδάλαι amygdal-e umigdale - infiammazione alle amigdale o tonsille; sin. di angina tonsillare, esquinanzia. 2 Sin. di amigdaloide.

AMIGDALO - V. Amigdala - gen. di p d., fam. rosacee, tr. amigdalee; volg. mandorlo

\* AMIGDALÓIDE - da ἀμωγδάλπ amygdàl-e mandorla e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza - roccia a base di basalto; in cui sono disseminati nocciouli, di forma più o meno simili a mandorle, di varii minerali, come agate, calcedonie, ecc.

\* AMILACEO – da ἄμυλος àmyl-os amido – ch'è della natura dell'amido, che ne racchiude. AMILO – da ἄμυλος amyl-os amido,

V. – m. radicale ipotetico di una serie di composti, il cui ossido idrato è l'olio di patate. 2 Sin. di amido o farina amilacea.

\*AMILOIDE – da žuvice àmyl-os amido e iloe èid-os, id-os specie, somiglianza – sostanza simile al—l'amido, estratta dal tamarindo o da altre piante,

Animone – da ἐμύμων amym-on elegante, perfetto (à priv. e μῦμος, colicamente per μῶμος, môm-os difetto ecc.) – m. sp. di crost., fam. monocli, gen. ciclopi; di eleganti forme e colori.

\*AMIOSTENIA - da & priv., μύων my-on muscolo e σθένος sthèn-os forza - cessazione della contrazione muscolare; paralisi.

\* AMIRIDACEE. V. Amiride.

\*Amiride - da ά intens e μύρον myr-on balsamo - gen. di p. d., fam. terebintacee, tr. amiridacee; che forniscono il balsamo.

\*Amirina. V. Amiride - materia cristallizzabile, bianca; che si trae daila resina dell'amiride elemifora.

AMISTO – da α priv. e μύστης myst-es iniziato ai misteri (μύω my-o chiudo, nascondo) – non iniziato ai misteri; che non deve essere iniziato; profano.

 Amittico – da ἀμύσσω, ἀμύττω amyss-o, amytt-o lacero – ep. di rimedio corrosivo, scarificante.

Ammi – da ἄμμι àmmi – gen. di p. d., fam. amminee.

\* Amninėe. V. Ammi.

Amnite – da ἄμμες anim-os arena – a. pietra arenaria. 2 m. Massa di piecoli corpi rotondi, di natura calcare, simili a piecoli semi; concrezioni globulose a strati concentrici.

Ammòbate - da ἄμμες àmm-os sabbia e βατίω bat-èo vado - gen. di ofidii, fam. colubri; chesi trovano in luoghi sabbiosi. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi; idem.

\* A m n o Bio - da αμμως amm-os sabbia e βίως hi-os vita - gen. di p. d., fam. composte; che abitano luoghi aridi e sabbiosi.

\* AMMOCETE – da άμμος amm-os sabbia e κείτος kòit-os, kit-os sorta di pesciolino – gen. di pesci, fam. ciclostomii; che dimorano nelle sabbie dei fiumi e dei ruscelli.

Annocriso – da ἄμμως àmm-os sabbia e χρυσὸς chrys-òs oro – min.; mica gialla, volg. oro di gatto o polvere d'oro.

\* Ammodéndro - da ἄμμως àmm-os sabbia e δίνδρων dèndr-on albero - gen. di p. d., fam. leguminose; che abitano le steppe della Siberia.

\* Ammòdia – da ἀμμώδης ammòd-es sabbioso – sp. di p. d., fam. legumi-

\*Amiride – da ά intens e μύρον nose, gen. astragalo; che si tronvr-on balsamo – gen. di p. d., vano in luoghi sabbiosi.

Ammodite - da άμμες àmm-os sabbia e δύω dy-o penetro - sp. di rett. ofidii, fam. vipere; che hanno coda durissima e bifida e penetrano nella sabbia. 2 m. Gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che abitano luoghi sabbiosi. 3 m. Gen. di pesci, fam. incerta; che, massime d'inverno, stanno entro la sabbia.

\* Αμμός àmm-os sabbia e δεόμες dròm-os via, corso - m. gen. d'ucc., fam. passer iconirostri; che corrono rapidamente per i lidi del mare anche nottetempo.

\* Amófilla - da ἄμμες àmm-os sabbia e φίλες fil-os amico - gen. di p. m., fam. graminacee; che abbondano sulle dune e sulle rive sabbiose del mare. 2 Gen. d'ins. imenopt., fam. scavatori; che depongono le uova nella sabbia. 3 Nome specifico di molti insetti, che si trovano in luoghi sabbiosi.

\* AMMOGÉTONE - da ἄμμος àmm-os sabbia e γείτων gèit-on, git-on vicino - gen. di p. d., fam. composte; che fanno vicino ai lidi del
mare.

Ammóne - da <sup>\*</sup>Αμμων Ammon, ri massimo Iddio degli Eliopi, degli Egizii, dei Libii; l'Altissimo (coptico amun sublime, eccelso) m. gen. di mamm., fam. capre; così detti, perchè hanno grandi corna, quasi a somiglianza di quelle che porta in capo una delle forme secondarie di Ammone, Amunknef, come simbolo del fallo, della generazione.

AMMONEE. V. Ammonite - m. gruppo di moll. cefalopodi foss.; conchiglie multivalvi, fra cui è l'ammonite.

Ammoneo. V. Ammonète - terreno secondario in cui abbondano le ammoniti. \*Ammoniaca. V. Ammoniaco - corpo aeriforme, azoturo d'idro-geno (o acqua saturata di gas ammoniaco); così detta perchè fu estratta la prima volta dal sale ammoniaco. 2 Ep. di una specie di gomma resina. V. Ammoniaco.

\*Ammoniaca - ch'è proprio dell'ammoniaca.

Ammoniaco - da 'Approviz Ammonia, oasi della Libia, ora detta oasi di Sula, celebre per il tempio e l'oracolo di Ammone. 2 Sin. di Libia e di Egitto superiore - sale formato dalla combinazione dell'ammoniaca con un acido; così detto perchè uno di questi sali, il cloridrato di ammoniaca, si preparava anticamente nell'Ammonia (sia nell'oasi, sia nell'Egitto superiore) calcinando gli escrementi di camello. 2 Sin. di ammoniacale. 3 Gomma resina che si trae da una specie di ferula, pianta della Libia.

Ammonio. V. Ammoniaca. - m. gaz ammoniaco, più un atomo d'i-drogeno, che ossidato diventa base dei sali ammoniaci.

\*Ammonite - da \*Aμμων Amm-on Ammone - gen. di moll. cefalopodi, fam. ammonee; conchiglie fossili, che hanno forma di corna; volg. corna d'Ammone.

\*Ammonitro – da ἄμμος âmm-os sabbia e νίτρον nitro on nitro – sabbia mescolata con nitro per la fabbricazione del vetro.

\* Ammonocerato - da Aμμων Ammon Ammone e κέρας kèras corno - gen. di moll. cefalopodi foss., fam. ammonee. V. Ammonite.

AMMOTEA – da <sup>3</sup>Αμμόδεα Ammotenea Ammotea, nome di una Nereide (ξμμες âmm-os sabbia e θεά theà dea) – m. gen d'ins. apt., fam. aracnidi tracheari; che si trovano ¡n lidi sabbiosi. 2 m. Gen. di pol., jam. sarcoidei alcioni; idem.

\*Amnesia – da à priv. e μνῆσις mnès-is memoria – perdita totale o diminuzione della memoria.

AMNESTIA. V. Amnistia.

\*Amnico. V. Amnio - che si riferisce all'amnio.

ANNIO – da ἀμνίον amn-ion – la più interna delle membrane che involgono il feto, separata da esso per un liquido detto acqua dell'amnio.

\* AMNOCLÉPSI – da ἀμνίον amn-lon amnio e κλέπτω klèpt-o soltraggo – uscita precoce del liquido dell'amnio.

\* ANNIOMANZIA – da ἀμνίον amn-lon amnio e μαντεία mant-èia, mant-ia divinazione - divinazione della sorte propizia o avversa che avrà un neonato, per ispezione dell'amnio

\*AMNIÒTICO. V. Amnio - acido che si contiene nel liquore allantoico.

AMNISTIA - da a priv. e uvácuat mn-àome mi ricordo - a. oblio d'inguirie e offese reciproche decretato da Trasibulo in Atene, dopo abolita la tirannide dei Trenta. 2a. Perdono dei delitti pubblici concesso dall'imperatore Aureliano. 3 m. Indulto accordato dall'imperante a rei di Stato o carcerati o fuorusciti; abolizione dei processi o remissione delle condanne.

\* AMOMEE. V. Amomo.

Amono. V. Cardamomo - m. gen. di p. m., fam. amomee; aro-

matiche.

\*Amomocarpo – da ἄμωμεν ἀmom-on amomo e καρπὸς karp-òs frutto – frutto foss... che rassomiglia a quello di alcune specie di amomo.

AMÒRFA. V. Amòrfo - m. gen, di p. d., fam. leguminose; la cui corolla non ha altro petalo che une stendardo senz'ale e carena. 2 m. Larva d'insetto exapode.

Amorria. V. Amorfa - informità; difformità. 2 Mancanza di torme corporee (in Dio, negli Angeli). 2 m. Proprietà di certi corpi di non assumere forma cristallina quando diventano solidi.

\*Amorfismo. V. Amòrfo - sin. di amorfia.

AMÔRFO – da à priv. e μεφφή morf-è forma – informe, deforme. 2 Che non ha forme corporee. 3 m. ep. di minerale che non ha forma regolare, che non presenta nulla di distinto nella sua struttura.

\* AMORFOCERO - da ἄμιρρφος àmorfos amorfo e χέρας kèr-as corno gen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno antenne corte, inserite in mezzo al rostro.

\* AMORFOFALLO - da ἄωρφος àmorfos amorfo e φαλλός fall-ôs organo della generazione - gen. di p. m., fam. aroidee; le cui antere hanno forma irregolare e si aprono per due pori alla loro sommità.

\* AMORFOPO - da ἄμερφες àmorf-os amorfo e πεῦς pus piede - gen d'ins. ortopt., fam. acridii; le cui coscie e gambe sono difformi.

\*AMORFOZOARII - da ἄμιρφος àmorf-os e ζωάριον zoàr-ion animaluccio - animali che non presentano traccia di apparecchio digestivo, nervoso e muscolare (spugne ecc.).

\*AMPÉLICO. V. Ampelina - ep. di acido che si ottiene trattando coll'acido nitrico i prodotti della rettificazione dell'olio di schisto.

AMPÉLIDE - da Ζμπελος àmpel-os vigna - gen. di ucc., fam. passeri tenuirostri; che frequentano i vigneti.

\* Ampelidee, Ampeloidee – da ἄμπελος àmpel-os vite e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza – fam. di p. d.; il cui tipo è la vite.

AMPELINA. V. Ampelite - m. olio grasso che si ottiene trattando l'olio di schisto con acido solforico concentrato e potassa caustica.

AMPELITE - da δωπελος àmpel-38 vigna - min.; roccia di struttura schistosa; così detta perchè una delle sue specie, l'ampelite alluminifera, si usava dagli antichi nei vigneti per la proprietà che le si attribuiva di distruggere gl'insetti.

AMPELODESMO - da ἐμπελες àmpel-os vigna e δεσμός desm-òs legame - gen. di p. m., fam. graminee; che si usa in Sicilia per legar le viti (in dialetto siciliano liga ma).

\*AMPELOGRAFIA - da ἄμπελος àmpel-os vigna e γραφή gral-è descrizione - descrizione delle viti.

AMPELOLEUCE – da ἄυπελες àmpel-os vigna e λευχές leuk-ôs bianco – gen. di p. d., fam. cucurbitacee; che hanno tralci simili a quelli della vite e radici bianche.

\* Ampelologia – da ἔμπελος àmpel-os vite e λόγος lòg-os discorso – trattato sulla coltivazione delle viti.

AMPELÒPRASO – da ἄμπελος àmpel-os vigna e πράσεν pràs-on porro – gen. di p. m., fam. asfodelee; sorta di porro che nasce per le vigne.

\*Ampelòps: - da ἄμπελος àmpel-os vigna e ἄψες òps-is vista, aspetto - gen. di p. d., fam. sarmentacee; simili alla vite.

\*AMPLEXICAULE - vocab. ibr. dal lat. a mplex us abbraccio e κακλές kaul-os caule - ep. di foglie, peduncoli ecc., di piante, che si allargano alla base e abbracciano tutto o in parte il gambo.

ANÀ àvà - come preposizione siguili; onde o intera o abbreviata (a à) si usa nelle ricette per indicare che tutti gl'ingredienti debbono entrare in eguale proporzione nel medicamento prescritto - Questa particella prefissa a nomi o a verbi significa o ripetizione, (V. Ana-

baptisti); o innalzamento (V. Ana- 1 goge; o allontanamento, da (V. Anacoreta, Anacronismo); o a guisa di (V. Anacardio); o a (V. Anatèma); o parità (V. Analogia); o è intensiva, corrispondendo quasi a due à intens, col v eufon, frapposto (V. Anagàllide) ecc.

Anàba - da àvà anà sopra e βάω b-ào vado - m. gen. di pesci acant., fam. faringeni; che (dicesi) salgono su per gli alberi delle rive attaccandosi per le spine dell'opercolo.

ANABAPTISTI - da ἀνὰ anà di nuovo e βαπτίζω baptiz-o battezzo - settarii cristiani; che ribattezzavano in età adulta chi entrava nella loro setta, sebbene già battezzato da altre sette; opinando doversi dare il battesimo solamente agli adulti (Ariani, Novaziani, Donatisti, ecc.). 2 Settarii in Germania nel secolo xvi, più volte riformati; ora più conosciuti col nome di Mennoniti da Mennone loro riformatore; idem. 3 Settarii in Inghilterra e in America; detti pure Baptisti; idem.

ANABASI. V. Anaba - spedizione militare da paesi a mare verso l'interno; p. e. la spedizione di Ciro il giovane contro suo fratello Artaserse, dall'Asia minore verso il centro dell'impero persiano. 2 m. Gen. di p. d., fam. chenopodee; il cui embrione è rivolto all'insù, mentre quello delle piante affini è orizzontale.

ANABATE – da dvà àna sopra e βατέω bat-èo vado – m. gen. d'ucc., fam. passeri tenuirostri, tr. anabatici; poco atti al volo; che si asrampicano su per gli alberi.

Anabatici. V. Anabate. \* ANABATÒIDE - da avalatic anabat-es anabate e eldez éid-os, id-os

fam. passeri tenurostri; simili agli anabati.

ANABATTISTI. V. Anabaptisti. \* Anabena – da àvà anà in su e βαίνω bèn-o vado - gen. di p. d., fam. euforbiacee; che hanno stelo arrampicante. 2 Gen. di p. a., fam. ficee; così nominate perché le specie che crescono in fondo alle acque, si arrampicano ad altri vegetabili sommersi.

\* ANABIO – da àvà anà di nuovo e βίες bì-os vita - gen. d'ins. col pent., fam. serricorni; i quali si appallottolano e fanno il morto, poi si svolgono e si rifanno vivi.

ANABLEPO – da čva àna in su e βλέπω blèp-o vedo - m. gen. di pesci malacopterigi; distinti da occhi spore enti e incastonati in un'orbita, la cui volta è formata da un'escrescenza dell'osso frontale.

ANABBOCHISMO - da dvà anà di nuovo, doppio e βρέχες bròch-os nodo - maniera di strappare qualche pelo di ciglio ritorto entro l'occhio, o di attaccarlo esteriormente con qualche empiastro, afferrandolo con un nodo scorsojo formato da un capello.

Anabrosi – da ávà anà sopra e βρῶσις bròs-is corrosione - m. corrosione, esulcerazione superficiale: effetto di un umore acre sopra una parte solida o sopra una vena.

ANABRÒTICO. V. Anàbrosi - m. sostanza corrosiva, che consuma le superficie con cui è messa contatto.

\*ANACAMPILA - da ἀνὰ απὰ intens. e χαμπύλος kampyl-os curvo scaglia curva che si trova sopra alcune piante agame.

ANACAMPSERÒTE - da ἀναχάμπτω anakampt-o ritorco (ava ana di nuovo, ri κάμπτω kàmpt-o torco) e έρως, έρωτος èros, èrot-os amore forma, somiglianza - gen. d'ucc., gen. di p. d., fam. crassulacee - così nominate perchè si favoleg-|zione; ripetizione compendiosa che giava che il toccarle facesse tornare l'amore che si era convertito in detto da esso o anche dall'avverodio.

ANACAMPSI. V. Anacamptica m. gen di p. m., fam. orchidce; che differiscono dagli aceri per due foglioline situate alla base del labbretto e ripicgate in su.

ANACAMPTICA - da ἀναχάμπτω anakampt-o ritorco, rifletto (dva ana ri e χάμπτω kàmpt-o torco) – scienza che tratta della riflessione dei raggi luminosi; sin. di catòttrica. 2 Scienza che tratta della riflessione delle onde sonore; parte dell'acustica.

ANACAMPTICO. V. Anacamptica atto a ritorcere, a riflettere (raggi luminosi, onde sonore ecc.).

ANACAMPTO. V. Andcamptica melodia discendente.

\* ANACANTÌNI. V. Anacanto.

Anacanto – da & priv., v eufon. e: axav6a àkanth-a spina - m. gen. di pesci, fam. razze, tr. anacantini; senza pungoli e natatoje dorsali e caudali 2 m. Gen. d'ins. col. tetr.. tam. lungicorni; caratterizzati dalla mancanza di spine al corsaletto.

Anacardio - ski. vranakart, vrana ferita e kart da kar fare (vr spari) – gen. di p. d., fam. terebintacee il cui frutto mangiato crudo ulcera la bocca, la copre di afte. \*ANACARDITE. V. Anacardio.

ANACATARSI – da ἀνὰ anà sư e caθαρσις cathars-is purgazione - m. purgazione dello stomaco (per vomito, per emetico).

ANACATARSIA. V. Anacatarsi-m. espettorazione di materia corrotta.

ANACATARTICO. V. Anacatarsi - rimedio che purga le stomaco (per vomito).

ANACEFALÈOSI - da ἀναχεφαλέω anakefal-èo ricapitolo (da dvà anà ri

fa un oratore di tutto quello che fu sario.

Anacènosi – da ávà anà a e 🗠 zavěc ken-ès comune – comunicazione: figura rettorica per cui l'oratore fa vista di domandar consiglio agli avversarii o ai giudici.

ANACICLICO - da ávà anà in e χύκλος kykl-os circolo – ep. di componimento in versi, in cui le parole dei due o tre primi si trovano negli ultimi, ma disposte in senso inverso.

Anàclasi - da ἀνακλάω anakl-ào 🕨 rifrango (ἀνὰ anà ri e κλάω kl-ào frango) - figura rettorica, per cui ciò ch'è stato detto da altri si prende non in quel senso, ma in contrario. 2 Piegatura, contorsione di una giuntura verso la parte esterna.

ANACLASTICA. V. Anaclasi parte dell'ottica che tratta della rifrazione dei raggi.

ANACLINÒPALA – da ἀνακλείνω anaklėin-o, anaklin-o piego, chino (ἀνὰ anà ri e κλείνω klèin-o, klin-o chino) e πάλη pal-e palestra, lotta lotta; continuazione della lotta, quando uno dei lottatori o entrambi non erano più ritti in piedi, ma chini, e toccavano colle ginocchia o con altra parte del corpo la terra.

ANACOLLEMA - da dva and intens. e χόλλημα köllem-a colla – medicamento glutinoso, conglutinante, manteca.

ANACOLÙTO, V. Anacoluzia forma di costrutto elliptica, in cui omettesi una di due voci che si sogliono per solito corrispondere.

Anacoluzia – da & priv., v eufon. e ἀχαλουθέω akoluth-èo sequo – incoerenza delle parti di un discorso, per cui quelle che seguono non corrispondono alle precedenti.

ANACORETA – da ἀναγωρέω anae xsoca kefal-è capo) - ricapitola- | chor-èo cangio di luogo, o partendo avanti, indietro e y ωρος chòr-os luogo) - che vive lontano dai luoghi abitati, in orazioni e digiuni; che vaga per il deserto senza stanza fissa.

Anacorètico. V. Anacorèta proprio di anacoreta.

\* ANACREONTICA – da 'Avax céov 'Avaxecovec, Anakréon, Anakréont-os Anacreonte - componimento poetico brioso, spontaneo, breve, leggero, a imitazione di Anacreonte.

\* Anacreontico. V. Anacreonte ch'è proprio di Anacreonte o di anacreontica. 2 Verso composto di tre piedi e mezzo, per lo più spondei, jambi e talvolta anapesti; così detto perchè le poesie di Anacreonte sono per solito in cosifatti versi.

Anacronismo - da ávà anà avanti. indietro e yoéves chron-os tempo a. cambiamento di tempo; trasporto di quantità da una sillaba ad un'altra. 2 m. Erronea attribuzione di un avvenimento, di un'idea, di un sistema ecc., ad un tempo non vero. cioè anteriore al tempo vero, o posteriore.

ANADÈMA – da ἀναδέω anad-èo rilego (ἀνὰ anà intorno e δέω d-èo lego) - nastro che cinge la testa, ornamento di donne e di uomini; per opposizione a diadema, ch'era segno di distinzione reale, religiosa od onorifica.

ANADIOMĖNE – da ἀναδύω anady-o sorgo (ἀνὰ anà sopra e δύω dy-o penetro) - Venere che sorge dal mare. 2 m. Gen. di pol. flessibili; che hanno nervature simmetriche, articolate, eleganti.

ANADIPLOSI - da ἀναδιπλέω anadipl-òo raddoppio (ἀνὰ anà ri e διπλόςς dipl-oos doppio) - figura rettorica, per cui una parola si ripete più volte nello stesso periodo. 2 Figura

o tornando o ritirandomi (🚧 anà l'un verso è la prima del verso s🌩 guente. 3 m. Ripetizione d'accesso di sebbre intermittente.

Anadosi - da αναδίδωμι anadidomi distribuisco ( ava ana in e δίδωμι do) - m. distribuzione dei principii nutritivi del corpo nei differenti vasi.

ANADROMA - da avà anà su e δεόμες dròm-os corso - m. ranido trasporto di un umore dalle parti inferiori del corpo alle superiori. \* Anafia – da á priv., v eufon. e αφλ af-è tatto – diminuzione o pri– vazione assoluta del tatto.

ANAFISI - da ἀναφύω anafy-o cresco di nuovo (da ava ana di nuovo e φύω fy-o genero, cresco) ristaurazione di parti organiche per forza vitale (ossa, tessuto cellulare ecc.).

Anafônesi – da ἀναφωνέω anafon-èo esclamo, vocifero (ava ana intens, e covi fon-è voce) - vociferazione : esercizio del petto e degli organi fonetici per fortificarli.

ANAFORA – da ἀναφέρω anafèr-o ripeto ecc. (ává anà di nuovo, su e φέρω fer-o porto) - figura reftorica, per cui si ripete più volte una parola in una frase, in principio d'ogni membro o in fine, ovvero senza astringersi a quest'ordine. 2 Vomito (specialmeute di sangue).

ANAFÒRICO. V. Anàfora - ep. di costrutto in cui c'è anafora. 2 Medicamento che eccita il vomito.

ANAGÀLLIDE - da àvà anà intens. e ἀγάλλω agàll-o adorno - gen. di p. d., fam. primulacee, tr. anagal-lidee; che producono graziosi fiorellini rossi ed azzurri.

\* Anagallidee. V. Anagàilide.

\* ANAGALLIDIASTRO - da αναγαλλίς, ἀναγαλλίδες anagallis, anagallid-os anagallide e ägtecy astr-on astro gen. di p. d., fam. primulacee; che rettorica, per cui l'ultima parola di | somigliano all'anagallide e hanno le stella.

\* Anagallòide - da ἀναγαλλίς anagall-is anagallide e sidoc èid-os, id-os forma, somialianza - gen, di p. d., fam. genzianee; che somigliano all'anagallide.

ANAGENESI - da ἀναγεννάω anagenn-an rigenero (dvà anà ri e vévνάω genn-ào genero) - rigenerazione.

\* Anagènita. V. Anagènesi - min.; roccia la cui pasta schistosa o petrosilicea racchiude frammenti di roccie ignee ; terreno di transizione; così detto per opposizione a protoaina.

\* Anagiride – da ἀνὰ anà in e γῦρος gyr-os giro - gen. di p. d., fam. leguminose; che producono baccelli curvi.

ANAGLIFA - da ἀναγλύφω anaglyf-o scolpisco (ἀνὰ anà in e γλύφω glyf o scolpisco) - m. porzione del cervello che sembra scolpita; detta pure calamo scriptorio, perchè ha qualche rassomiglianza con una penna da scrivere. 2 m. Gen. di p. d., fatn. composte; che hanno i rami coperti di una sorta di lanugine glandolosa.

ANAGLIFO. V. Anàglifa - vaso o altro oggetto scolpito in alto o in basso rilievo. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti da una specie di rigonfiamento alla base delle elitre e all'estremità delle coscie posteriori.

ANAGLIPTICA. V. Anàglifa - arte di scolpire in alto o in basso rilievo. ANAGLIPTICO. V. Anàglifa - che

concerne l'arte anagliptica.

ANAGNOSI – da ἀναγινώσκω anaginósk-o *riconosco, leggo* (ảvà anà di nuovo e γινώσχω ginòsk-o conosco) - a. reminiscenza, per cui (secondo Platone) la mente imparando si ri-

divisioni della corolla in forma di cedenti. 2 Lettura: lezione. 3m. 11bro ecclesiastico in cui si contengono le lezioni de'giorni festivi. 4 m. Accurato esame del medico per conoscere la natura delle malattie ed applicare i rimedii; che comprende la diagnosi, la prognosi, la terapentica.

> ANAGNOSTA. V. Anagnosi - a. schiavo la cui funzione era di far la lettura al suo padrone o agli ospiti. 2 Recitatore pubblico; chi recita in teatro o nelle piazze pubbliche passi di poeti. 3 Lettore della Santa Scrittura in chiesa; secondo degli ordini minori.

> ANAGNOSTERIO, V. Anagnosi luogo ove si legge; (neo-ellenico) gabinetto di lettura.

ANAGNOSTICA. V. Anagnosi parte della grammatica antica, che consisteva nel leggere il testo degli scrittori riveduto e corretto.

ANAGOGE – da ἀνάγω anàgo innalzo (ἀνὰ anà su e ἄγω àgo conduco) - innalzamento dell'animo alle cose divine. 2 Interpretazione mistica del senso recondito dei testi sacri.

\* ANAGOGIA. V. Anagoge - stato di estasi, di rapimento dell'anima verso di Dio, verso le cose di-

ANAGOGICAMENTE. V. Anagogico in modo anagogico.

ANAGÒGICO. V. Anàgoge - ep. di senso recondito, mistico dei testi sacri, d'interpretazione in questo senso. 2 Proprio ad innalzar l'animo a Dio, alle cose divine.

ANAGÒGIO. V. Anàgoge-demone, genio, che trae la mente dalle cos e terrene e l'innalza alle superiori. alle spirituali.

ANAGRAFE - da ἀναγράρω anagraf-o inscrivo (ava ana in e γράφω graf-o scrivo) - atto pubblico in corda di cose conosciute in vite ante- cui sono inscritti i nomi di tutti gli

shitanti di un paese, con dati sta- per cui l'uomo debbe sopportar fortistici relativi.

ANAGRAMMA - da ava ana contro, in senso inverso e γράμμα gramm-a lettera - trasposizione delle lettere di un nome in modo da formare una nuova combinazione che abbia un significato in lode o in biasimo della persona o della cosa espressa dal nome medesimo. 2 Inversione delle lettere o delle parole in un verso o in una frase qualunque, dalla prima all'ultima, in modo che n'esca o il senso stesso o un altro senso.

ANAGRAMMATISMO. V. Anagramma - anagramma, nel senso nº 1. Anagrammatista. V. Anagramma - che si occupa di fare anagrammi.

ANALCIMO - da & priv., v eufon. e a) zn alk-è forza - m. min ; silicato idrato di allumina e di soda; così nominato per la sua debole virtù elettrica, perchè difficilmente si elettrizza.

ANALECTI - da ἀναλέγω analèg-o raccolgo, (àvà ana intens. e λέγω) lèg-o raccolgo) - m. collezione di frammenti, di piccoli opuscoli.

ANALEMMA - da ἀναλαμβάνω anatamban-o levo su, accumulo ecc. (àvà anà su e λαμθάνω lambàn-o prendo) - base; contrafforte; costruzione. 2 Piedestallo d'orologio solare; orologio solare. 3 Projezione ortografica della sfera, l'occlio essendo supposto a una distanza infinita; per uno di questi elementi.

ANALETTI. V. Analecti.

ANALFABETA - da « priv., v eufon. e αλφάθητεν alfabet-on alfabeto - illetterato; che non conosce nemmeno l'alfabeto.

ANALGESIA - da à priv., v eufon. d lore, indolenza, 2 Dottrina stoica, tematico.

temente il dolore, come non fosse. \* ANALGICO. V. Analgesia - rime dio atto a scemare o a togliere il

dolore. ANALISI - da ἀναλύω analy-o sciolgo (ἀνὰ anà ine λύω ly-o sciolgo) scomposizione di un tutto o reale o ipotetico nelle sue parti, procedendo dal molteplice al semplice, dall'effetto alla causa: uno dei me todi della mente umana nello indagare e scoprire la verità. 2 (nel sense grammaticale) Scomposizione di un discorso in frasi, di frasi in parole per indagarne i rapporti; e di parole nei loro elementi radicali, suffissi ed affissi, con esercizii sulle modificazioni di cui le medesinie sono suscettibili. 3 (nel senso matematico) Metodo di scomposizione, che procede dal cognito all'incognito: e specialmente deduzione di tutte le conseguenze di una proposizione ipotetica, finchè il risultamento ultimo ne dimostri la verità o la falsità. 4 (nel senso fisico-chimico) Indagine sui componenti i corpi, e sulle relazioni di quantità, forma e giacitura di essi e sui nuovi rapporti possibili. 5 (nel senso medico patologico) Esame di ciascun sintomo di una malattia, risalendo alle cause. 6 (nel senso anatomico) Separazione delle parti costituenti un corpo organizzato per mezzi meccanici, fisici e chimici. 7 (nel senso artistico) sciogliere i problemi sull'altezza, l Esame speciale di ogni parte di l'ora e l'azimut di un astro, dato un'opera d'arte, sia letteraria, sia grafica, sia architettonica; eliminando le parti secondarie, gli ornamenti ed artifizii, per risalire all'idea prima dell'opera, al pensiero creatore.

\* Analista. V. Analisi - perito nell'analisi; che usa il metodo anae άλγις àlg-os dolore - mancanza di litico, specialmente nel senso maANALITICA. V. Análisi - scienza denae; il risolvere le potenze dell'intelletto per trovare i principii a priori, che hanno origine nell'intelletto.

ANALITICO. V. Anàlisi - ch'è atto all'analisi; che impiega l'analisi. 2 Ch'è proprio dell'analisi.

ANALIZZARE. V. Analisi - far l'analisi.

Analogia – da ἀνὰ anà eguale e ἐχτς lògos loyo, rapporto – eguaglianza di due rapporti. 2 Relazione, somiglianza che due o più cose hanno fra loro, sebbene differiscano nel resto per qualità che loro sono proprie.

Analogo. V. Analogia - che ha relazione, ha somiglianza con oggettì, da cui però sotto altri aspetti differisce.

\* Anamnesia – da ἀνὰ anà ri e μνῆσις mnès-is memoria – facoltà di ricordarsi; memoria,

ANAMNESTICO. V. Anamnesia – a. che eccita la memoria. 2 m. Segno per conoscere una malattia; fenomeno precedente ad essa. 3 m. Rimedio o altro mezzo per restaurare la memoria indebolita o perduta.

\*Anamòrrico. V. Anamòrfosi – cristallo in cui la posizione del nucleo è come rovesciata relativamente alla posizione naturale del poliedro.

ANAMORFOSI - da ἀνὰ anà all'inverso, di nuovo e ψέρφωσις mòrfos-is
formazione - m. immagine-irregoinre, mostruosa che, veduta a certa
distanza o attraverso certe lenti poliedre o prismatiche, o riflessa da
certi specchi, apparisce regolare,
proporzionata. 2 m. Forma morbida
o atipica di un lichene o di altra
più riconoscere.

Anandria. V. Anandro-m. gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori del raggio sono tutti femminei.

ANADRO - da ἀ priv., v eufon. e αὐτρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame-m. ep. di fiore i cui stamimancano completamente o si sonotrasformati in petali (fiori doppi). 2 m. Ep. di piante che hanno solamente fiori femmineì.

\* Anantociclo - da ἀ priv., v eufon., ἄ-θες ànth-os fiore e κύκλος kykl-os circolo - gen. di p. d., fam. sinanteree; che mancano del raggio di fiori.

ANAPALE – da ἀνὰ anà a guisa e πέλη pàl-e lotta – danza, per solito di fanciulli, in cui s'imitavanole pose degli atleti nella lotta e in altri esercizii gimnastici.

ANAPAUSI - da ἀναπαύω anapau-o riposo (ἀνὰ anà ri e παύω pau-o poso) - m. remissione della febbre. ANAPESTICO. V. Anapèsto - verso

o carme composto di anapesti.

ANAPESTO – da ἀνὰ anā indietro e πάω pào percuoto – piede composto di due brevi e una lunga; inverso del dactilo; quasi dactilo ripercoso, battuto in senso inverso. 2 Verso composto di piedi anapesti.

ANAPESTO-PIRRICHIO. V. Anapesto e Pirrichio – verso composto di un anapesto e di un pirrichio, ossia di due brevi, una lunga e due brevi.

ANAPLASI - da ἐνεπλάσσω anaplàss-o formo di nuovo (ἀνὰ anà di nuovo e πλάσσω plàss-o formorestaurazione di un membro rotto, perduto; di carni, di forze.

ANAPLASMA. V. Anàplasi - membro restaurato, o in vece di uno perduto.

\*\*ANAPLASTICA. V. Anàplasi - arte di ridurre nello stato primitivo un membro, un osso infranto, sconciato. 2 Arte di sostituire ad unmembro perduto qualche cosa di stica, Uranoplàstica ecc.).

ANAPLECTO - da ἀναπλέχω anaplèk-o *ripiego* (ἀνὰ anà ri e πλίχω plėk o piego) - m. gen. d'ins. ortopt., fam. blattii; le cui seconde ali coprono e passano le prime, ripiegandosi su di esse.

ANAPLÈROSI – da ἀναπληρόω anapler-co supplisco, completo - m. preparazione artificiale, che ha per oggetto di ammendare la mancanza di un organo congenita o accidentale, totale o parziale.

Anapleròtico. V. Anapleròsi m. ep. di medicamento per agevolare la riproduzione delle carni e la cicatrizzazione delle ferite.

\*Anapnéustico – da ἀνὰ anà ri e πνέω pn-èo spiro - m. ep. di rimedii che facilitano la respirazione.

\* ANAPÒRIE – da ἀνὰ anā in e πίρος pòr-òs poro - tr. di p. m., fam. aracee; le cui antere sono deiscenti per via di pori.

\* ANAPÒRICO – da ἀνὰ anà in e πορεύομαι poreu-ome passo - orologio il quale rappresenta il corso del sole che passa per i segni dello zodiaco; e i segni celestí che si mostrano ai loro tempi per emersione ed ascensione.

Anarchia - da & priv., v eufon. e άρχη arch-è principio o άρχων àrch-on signore, governante (zeχω arch-o principio; precedo; sono cagione; signoreggio, governo) - a. mancanza di principio, di causa. 2 a. Mancanza di principe, di governo, di potere sovrano. 3 Interruzione nell'azione libera e completa dei poteri governativi. 4 Usurpazione dei poteri governativi; sconvolgimento di società prima regolare e ordinata. 5 m. Mancanza di principii sociali fondamentali universalmente riconosciuti in teoria e applicati in pratica. 6 m. Libera azione dei pri-

esteriormente simile (V. Rinoplà-; vati con minima o nulla ingerenza dei poteri governativi.

\* ANARCHICO. V. Anarchia - ch'è proprio dell'anarchia; che si riferisce all'anarchia.

\* Anarchista. V. Anarchia - che vuole l'anarchia; che procura l'anarchia.

ANARCO. V. Anarchia - ep. dei quattro giorni complementarii dell'anno lunare presso gli Ateniesi. in cui erano cessati gli antichi magistrati e si eleggevano i nuovi.

\* Anarmonia – da ἀ priv., v eufont e άρμενία armon-la armonia 🗕 mancanza di armonia: serie di suoni sgradevoli all'orecchio, contraria alle leggi dell'armonia.

Anarréa – da ává anà sopra e ρέω rè-o scorro – m. affluenza degli umori verso le parti superiori.

Anàrrico – da ἀναβριχάομαι anarrich-àome mi arrampico - gen. di pesci, fam. gobioidi: che si arrampicano (dicesi) su per gli scogli. \* Anarrinco – da ἀνὰ anà sopra e ῥύγχος rynch-os muso, becco - gen. di ucc., fam. trampolieri; caratterizzati da un becco lungo, ricurvo in alto e deviato a destra.

Anarrino - da ἀνὰ ana su, in e ρίν rin naso - m. rimedio per i mali del naso. 2 m. Che si tira su per il

naso. \* ANASÀRCA – da ἀνὰ anà in e σὰρΕ. σαρχὸς sarx, sark-òs carne – intumescenza generale del corpo o della maggior parte delle membra, prodotta da linfa infiltrata nelle carni. nel tessuto cellulare; specie d'idropisia.

\* Anàspide - da & priv., v eufon. e ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins. col eter., fam. stenopteri; caratterizzati da uno scudo quasi impercettibile.

ANASTALTICO – da ἀναστέλλω anastèll-o impedisco, stringo (àvà anà intens. e στέλλω stèll-o fermo) – m. estringente; che ferma le emorragie.

ANASTASI – da ἀνίστημι anist-emi risorgo (ἀνὰ anà su e ἴστημι ìst-emi sto) – risurrezione (di Gesù Cristo).

ANASTATICA. V. Anàstasi - m. gen. di p. d., fam. crucifere, tr. anastaticee; così nominate perché, quando sono morte, i rami si contraggono e si appallottolano, e poscia bagnati si riaprono a poco a poco; volg. rosa di Gerico.

\* ANASTATICEE. V. Anastatica.

\*ANOSTOMA - da ává anà sopra e ornos stòma stòma bocca - gen. di moll, gasteropodi, affine all'elice; le cui conchiglie sono caratterizzate dall'apertura sull'orlo estremo, in posizione diametralmente opposta a quella delle elici.

ANASTOMO. V. Anástomo - gen. d'ucc., fam. cultrirostri, tr. cico-gne; caratterizzati da un becco a mandibole arcate nel senso opposto, che lasciano fra i loro orli un intervallo vuoto, fra la base ele punte.

ANASTÒMOSI – da ἀναστομόω anastom-oo allargo o stringo la bocca (o qualunque apertura); stringo a mo' di bocca ; metto capo - un fiume in un altro, in lago, inmare (avà anà in, come, στόμα stòma bocca) - a. apertura della bocca. 2 a. apertura delle vene o delle arterie nelle emorragie. 3 a. Abboccatura; foce; confluente : riunione di rami gli uni negli altri. 4 m. Comunicazione fra due vasi che non provengono dallo stesso tronco, fra arterie ed arterie, arterie e vene, queste e vasi linfatici, o vasi linfatici tra loro, ad arco, ad angolo. 5 m. Comunicazione fra varii nervi.

ANASTOMÒTICO. V. Anastòmosiche ha rapporto all'anastomosi; 2 m. che è proprio dell'anastomosi. 2 m. Rimedio per dilatare i vasi e rendere più libra la circolazione del sangue.

ANASTROFE – da avacrofou anastrêf-o inverto (ava anà in e craptou strêf-o volgo) – inversione d'ordine delle parole, per cui si mette dopo quella che dovrebbe andar prima; o delle parti delle parole composte.

\*ANASTROFIA. V. Anastrofe inversione, rovesciamento di una
parte del corpo, p. e. della vescica
orinaria. 2 Gen. di piante, fam.
composte, distinte da fiori con lembi
curvi.

ANATEMA - da ἀνὰ anà a e Θτὸς Theòs Dio (secondo altri, da ἀνατίστως anatim-emi espongo - ἀνὰ anà in, a e τόνημι tith-emi pongo) - a. uomo, cosa (luogo, monte, trofeo, ornamento ecc., come tripode, scudo ecc.) consacrati agli Dei superi o agl'inferti; o atto di consacrate. 2 a. Oggetto (uomo, cosa) esecrato, maledetto (consacrato agli Dei inferi). 3 m. scomunicato, maledetto dalla Chiesa per delitti contro le sue leggi. 4 m. Atto di scomunica, di maledizione munica, di maledizione.

\*ANATEMATISMO. V. Anatèma scritto che ha per assunto di provare che una dottrina è degna di anatema.

ANATEMATIZZÀRE. V. Anatéma – a. consacrare alla divinità. 2 Scagliare l'anatema, la maledizione.

\*ANATÉRO – da à priv., y eufon. e àbiça athèr resta – gen. di p. m., fam. graminee; affine al gen. an-

dropogone, da cui differisce solo

per la mancanza delle reste.

ANATOMIA – da àvà anà in e
rum tom-è ezzione (riumo tèmm-o daglio) – arte di esaminare i corpianimali o vegetali per conoscerne la
struttura e le funzioni, separandone
le parti collo scalpello e rendendole
evidenti con questo e con altrimezzi;
scienza della struttura e organizzazione dei corpi animali e vegetali

(numero, forma, situazione, connessione di parti ecc.); che ha per hase le verità trovate per mezzo della dissezione dei medesimi e altri mezzi somministrati dall'arte. 2 Anatomia filosofica; scienza dell'organismo per spiegare le leggi di composizione, sviluppo, origine, esistenza di esso. 3 Anatomia comparata: scienza dell'organizzazione di diversi animali e dei rapporti fra le narti analoghe. 4 Anatomia sistematica o classica; applicazione della scienza anatomica alla classificazione degli esseri organizzati. 5 Anatomia medico-chirurgica; applicazione della scienza anatomica allo studio delle malattie. 6 Anatomia chirurgica o topografica: scienza delle parti che si trovano in una regione del corpo e della loro posizione rispettiva. 7 Anatomia patologica; arte e scienza anatomica. applicate allo studio degli organi alterati dalle malattie. 8 Anatomia fisiologica; scienza delle funzioni degli organi. 9 Anatomia veterinaria; scienza anatomica applicata specialmente agli animali domestici. 10 Anatomia zoologica e paleontologica: scienza anatomica degli avanzi degli esseri organizzati sepolti nelle corteccie del globo. 11 Anatomia microscopica; scienza anatomica di esseri organizzati o delle parti di esseri organizzati che per il loro volume sono invisibili o mal visibili ad occhio nudo, esaminate coll'ajuto del microscopio. 12 Anatomia plastica: arte di modellare in cera, in carta o in altro modo le parti del corpo umano sane od ammalate - V. per le etimologie i vocaboli filosofico, sistemàtico, chirurgico, topográfico, patològico, fisiològico, geològico, paleontològico, microscòpico, plàstico.

ANATOM:CO. V. Anatomia - che

appartiene all'anatomia. 2 Sin di Anatomista.

\* ANATOMISTA. V. Anatomia - che studia, che pratica l'anatomia.

\* ANATRIPSOLOGIA - da ἀνάτριψις anàtrips-is frizione (ἀνὰ anà intens., τρίδω trib-o frego) e λόγος log-os discorso - trattato sulle frizioni.

ANATROPE - da ἀνατρίπω anatrèp-o rorescio (ἀνὰ anà ri e τρίπω trèp-o volgo) m. gen. dip. d., fam. zigofillee o elatinee; così nomiuate perchè l'ordine di alcuni caratteri sembra rovesciato, confuso.

ANATROPO. V. Anatrope - m. ep. di ovuli vegetali in cui l'exostomo e il calazo sono diametralmente

opposti

ANCHILOBLÉFARO - da ἀγχώλες ankyl-os curvo, o piuttosto da άγχι
anchi vicino e βλίφαρο bléfar-on
palpebra - unione sia congenita,
sia accidentale degli orli delle due
palpebre 2 Aderenza delle palpebre
al globo dell'occhio-detta pure simbléfaro, pròsfisi delle palpebre,
anchilosi.

\* Anchilochilia - da ἀγκύλος ankyl-os curvo, o piuttosto da ἄγχι ànchi vicino e χείλες chèil-os, chil-os labbro - aderenza anormale delle labbra.

\*\*ANCHILOGLOSSIA – da ἀγχυλος ankylos curvo ο piuttosto da ἄγχι ànchi vicino e γλώσα glòss-a lingua – aderenza della lingua sia alla faccia posteriore delle gengive, sia alle parti inferiori della bocca, per causa del filetto o scilinguagnolo non tagliato o mal tagliato, o per altro.

ANCHILOGLÒSSO. V. Anchiloglassìa – ehe soffre di anchiloglossia; tartaglia.

\* ANCHILOGLOSSOTOMO - da \* ἀγχιλεγλωσσία (anchiloglossia) ε τεμπι tome taglio - strumento per operare l'asostosi della lingua.

ANCHILGPE - da ayxı anchi vi-

more situato all'angolo superiore dell'occhio.

\* Anchilorrinia - da ἀγχύλος ankyl-os curvo, o piuttosto da ἄγχι ànchi vicino, e biv rin naso - aderenza anormale delle pareti del naso.

Anchilosi - da azz anchi in vicinanza, in aderenza - aderenza anormale delle parti di un'articolazione; che ne impedisce il movimento, le funzioni.

Ancile – da ἀγχύλος ankyl-os curvo, o da ἀγκύλη ankyl-e ansa, appicagnolo ecc. - scudo sacro di bronzo, ovale, che si credeva caduto dal cielo a Roma; così nominato perchè aveva nel perimetro due incavi opposti; o perchè aveva un'ansa in alto in cui passava la mazza colla quale i sacerdoti Salii portavano cosiffatti scudi solennemente per la città.

\*Ancilòcera – da ἀγχύλος ankyl-os curvo e xépaç kèr-as corno gen. d'ins. coleopt. tetram. fam. lungicorni; distinti dagli articeli terminali delle antenne fatti ad i uncino.

ANCILODÒNTE - da ἀγκύλος ankyl-os curvo e όδους, όδόντος odús, odont-os dente - m. gen. di pesci, fam, scienoidi; che differisce dal gen. affine otoliti, per aver le mascelle inferiori armate sui lati di denti appuntati e ricurvi.

\* ANCILOGNATO = da ἀγχύλος ankyl-os curvo e γνάθες gnàth-os mascella, mandibola - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; caratterizzati da mandibole curve.

\* ANCILOMÈLE – da ἀγχύλος ankyl-os curvo e μήλη mèl-e sonda – sonda curva.

\* ANCILOMERO – da ἀγχύλος ankyl-os curvo e unpòs mer-os coscia gen. di crost. anfipodi, fam. ipe-

cino e ωψ ops occhio - piccolo tu- | zione delle zampe del quinto pajo, che terminano in una grossa mano subcheliforme.

> \* Ancilònice – da ἀγχύλος ankvl-os curvo e όνυξ, όνυχος όπγχ, όπγch-os unghia - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni : che hanno unghie curve.

> \* Ancilònoto – da ἀγχύλος ankyl-os curvo e νῶτες not-os dorso - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno lo scudo arrotondato di dietro.

> \* ANCILÒSCELO – da ἀγκύλος ankvl-os curro e σχέλος skèl-os gamba gen. d'ins. imenopt., fam meliferi; che hanno le zampe curve.

> ANCILOTOMIA - da ἀγχύλη ankyl-c scilinguagnolo e reun tomè taglio operazione di tagliare il freno, lo scilinguagnolo della lingua, che la tiene aderente e le impedisce di articolare.

> ANCILOTOMO V. Ancilotomia strumento per operare l'ancilotomia.

> ANCIRÒIDE – da ἄγχυρα ankyr-ə ancora e eloc; èid-os, id-os forma, somiglianza – m. apofisi curva che termina al di fuori l'orlo superiore o cervicale dell'omoplata; sin. di coracoide. 2 m. Cavità dei ventricoli laterali del cervello.

Ancistro - da άγκιστρον ankistr-on amo - m. strumento chirurgico adunco a foggia di amo.

\* ANCISTROCÁRPO – da ἄγκιστρον ankistr-on uncino, amo e καρπός karp-òs *frutto* – gen. di p. d., fam. chenopodiee; i cui frutti sono coperti di peli curvi a guisa d'amo.

\*Ancistrodero - da άγκιστρον ankistr-on uncino, umo e δέρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorm; che hanno il collo CHTVO.

\* ANCISTRÒLOBO – da äyzıstpəv ànkistr-on uncino, amo e λεθδ, lob-os rini; caratterizzati dalla conforma- lobo - gen. di p. d., fam. iperica-

ANC oblunghe e ritorte.

\* Ancistrosomo – da áyxiotogy ankistr-on uncino, amo e σωμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. melolontidi; caratterizzati da una punta acuta, di cui l'abdome del maschio è armato alla base.

\* ANCISTROSTIGMA - da άγχιστρον ankvstr-on uncino, amo e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. portulacee; distinte da uno stigma terminale in forma di amo.

Ancistroto - da άγχιστρον ànkistr-on uncino, amo - m. gen. di col tetr., fam. lungicorni; distinti dagli altri generi della medesima tribù per avere gli angoli del corsaletto dilatati ed armati ciascuno da due forti spine.

Ancomeno - da άγχω anch-o strangolo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; caratterizzati dalla testa ristretta alla base, come per una specie di strangolamento.

ANCONE - da ἀγκων ancon – angolo formato dalle due ossa del braccio quando si piegano verso l'articolazione del cubito. 2 Angolo della squadra. 3 Mensola che sostiene un ipertiro o cornice d'ornamento sopra una porta. 3 Spranga di bronzo o di ferro nelle costruzioni per unire i blocchi di marmo.

\* Anconeo – da άγκων ankon gomito - ep. dei muscoli che si attaccano al gomito presso l'epicondilo cubitale.

\* ANCONAGRA - da ἀγκὼν ankôn qo-

mito e aypa agr-a (V. Chiragia) dolore artritico al gomito.

ANCORA - da ἀγχυρα ἀnkyr-a – strumento di ferro adunco alle astremità (in antico di pietra) per aggrapparsi al fondo del mare e fermar il corso della nave cui è acco-

cee; distinte da capsule coriacee, | ancora e ciòc; èid-os, id-os for na, somiglianza - terza apolisi della scapula, che si prolunga a foggia di uncino colla punta piegata al di fuori.

> \* ANDRASPIDE - da ἀνήρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. organo maschile e ἀσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os *scudo -* gen. di p. d., fam. primulacee; che hanno le foglie dei fiori maschi in forma di scudo.

> \* Androceo - da ἀνὰρ, ἀνδρός anèr, andr-òs uoma, fig. stame, e cixiα oik-ìa, ik-ìa *casa* – insieme degli stami, sia che compongasi di un solo o di più verticilli; sia un solo stame, ovvero uno o più fasci di stami.

> \* ANDROCERA – da ἀνήρ, ἀνδρὸς uomo, fig. stame e zioz; ker-as corno - gen. di p. d., fam. solanacee; che hanno uno degli stami allungato a foggia di corno.

\* Androcefaloide – da ávi,p, ávδρός aner, andr ès uomo, κεφαλή kefal-è testa e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - pietra che ha forma di capo umano.

ANDROCTONO - da ανήρ, ανδρός anèr, andr-òs uomo e x-ovo; kton-os uccisione (κτείνω ktèin-o, ktin-o uccido) - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi polmonari; sorta di scorpioni tanto velenosi da uccider un uomo.

\* Androfilace - da ἀνλο, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame, e φύλαξ, φύλακος fylax, fylak-os custode - gen. di p. d., fam. menispermacce; che hanno gli stami protetti da petali fra loro opposti

\* Androi oro - da ἀνιρ, ἀιδρυ, anèr, andr-òs uomo, fig. stame, e φέρω fèr-o porto - fascio di filamenti staminali saldati insieme. 2 Ciascano dei filamenti in particolare.

\*Androgineco – da ávia, ávôcic anèr, andr-òs uomo, fig. stame, e \* ANCOROIDÈA – da άγχυρα ànkyr-a γυνή, γυναικός gyn-è, gynek-òs donna, fig. pistillo - ep. di fiore doppio, in cui gli organi dei due sessi si sono trasformati in petali senza modificazione degli integumenti florali.

\*Androginètta. V. Androgineco gen. di p. a., fam. muschi licopodiacei; distinte da fiori ermafroditi.

\*ANDROGINIA. V. Andrògino stato dell'androgino. 2 Riunione dei due organi sessili nella stessa pianta, in fiori separati.

\*Androginiflore - vocab. ibr. da ἀνδρόγους androgyn-os androgino e lat. flos, floris fiore - capitolo che si compone di fiori androgini.

ANDROGINO – da ἀνώρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame, e γνν, gyn-è donna, fig. pistillo - a. che riunisce gli organi e le funzioni dei due sessi, che può generare e sar generare. Favoleggiavano gli antichi che al principio del mondo i due sessi fossero uniti nello stesso individuo, e che in Africa esistessero cosiffatti pepoli. 2 a. Che fa da uomo e da donna, in senso osceno. 4 a. Matrimonio (senso conservato nel neoellenico). 5 m. Sorta di animali che possedendo i due sessi non possono riprodursi che accoppiandosi a due a due (p. e. le lumache); mentre ermafroditi sono quelli che si riproducono da sè (p. e. le ostriche). 6 m. Ep. di piante che riuniscono sullo stesso individuo i due organi sessili, in fiori separati. 7 m. Donna per coraggio, ingegno superiore allamaggior parte delle altre, struotdinaria.

ANDROMANE - da ἀνὰς, ἀνδζάς anêr, andr-ôs uomo e μανία man-la pazzia - ep. di donna che va pazza per gli uomini, che si abbandona loro sfrenatamente. 2 Sin. di nin-fomane.

ANDROMANIA. V. Andromane -

intemperanza, sfrenatezza di donna nei piaceri venerei. 2 Sin. di ninfomania.

ANDRÒMEDA - da 'Aνδρομέδη Andromėde (ἀνὴρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo e μέδω mèd-o signoreggio) - Andromeda, figlia di Cefeo re d'Etiopia, che fu esposta a un mostro marino e salvata da Perseo. 2 Costellazione di tre stelle di prima e terza grandezza (in cui Minerva collocò Andromeda dopo la sua morte). 3 m. Gen. di p. d., fam. ericacee, tr. andromedee, che si trovano specialmente nei climi boreali: ed i cui vaghi fiori sono l'ornamento di quelle squallide e deserte regioni, come Andromeda della rupe su cui fu esposta.

\* Andromedee. V. Andromeda.

ANDRONE – da ἀνίρ, ἀνδρὸ; andr, andr-òs uomo – prima delle due divisioni di una casa elienica, ch'era riserbata agli uomini; opposta a ginecèo.

\*ANDROPETALARIO - da ἀνὰρ, ἀνδρὰς anèr, andr-òs uomo, fig. stame, e πέτελον pètal on petalo - ep. di pianta a fiori doppii, cioè in cui gli stami si sono trasformati in petali, ma col pistillo intatto.

\*ANDROPÓGONO - da ἀνὰρ, ἀνδρὰ; anêr, andr-òs uomo, fig. stame, e πώγων pɨgon barba - gen. di p. m., fam. graminee; i cui tiori sono pelosi alla base a foggia di barba, e le cui radici o barbicine sono lunghe, sottili e resistenti.

ANDROSACE – da ἀνὶρ, ἀνδρὸς anèr, andr-ὸs nưmo e ἄνες ἐλι-οs ri-medio – a. ¡ianta marina di gen. incerto (sembra che fosse una specie di alga), con cui si facevano decotti molto salutiferi. – I moderni naturalisti, traendo l'etimologia del vocabolo da ἀνὶρ, ἀνδρὸς anèr, andr-ὸs uomo e σάνες sàk-os specie d₁ scudo, hanno attribuito il nome d

Androsace ad una sp. di p. a., fam. funghi agarici, con cappello convesso e leggermente depresso al centro; sin. di rizomorfa retiforme; e ad un gen. di p. a., fam. alghe; con disco a forma di ombrella un po concava; sin. di acetàbolo del Mediterraneo.

ANDROSEMA - da ἀνίς, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo e αίμα èma sangue - gen. di p. d., fam. ipericacee; così nominate perchè i flori stretti fra le dita emettono un liquore rossiccio (onde gli antichi lo chiamavano anche φόνες fonos uccisione).

\*ANDROSTÈMMA – da ἀνῖρ, ἀνδρὸς anêr, andr-òs uomo, fig. stame, e στέμμα stèmm-a corona – gen. di p m., fam. emorodacee; distinte da stami inseriti alla gola del perianto

in forma di corona.

\*ANDROTRICO – da àrip, àrdža, aner, andr-ōs uomo, fig. stame, e 6piž, τριχό; thrix, trich-òs pelo, capello, fig. filamento – gen. di p. m., fam. ciperacee; distinte da tilamenti staminali lunghi, simili a capelli.

\* ANECDOTICO, ANEDDOTICO. V. Anecdoto - ch'è proprio dell'anecdoto.

ANECDOTO, ANEDDOTO da à priv., ν eufon. e εκδοτις èkdot-os dato fuori, pubblicad i εκδίθους ekdid-omi do fuori, pubblico εκ εκ fuori e δίδωμι did-omi do) - m. racconto breve e piacevole di un fatterello di qualche importanza o per sè o per le persone cui si riferisce, o non ancora divulgato, o già conosciuto.

ANEDDOTO. V. Anecdoto.

\* ANELECTRICO, ANELETTRICO - da kpriv., veufon. e \* ήλεκτρικό; elektrik-òs elettrico - ep. di corpo apparontemente poco suscettibile o non suscettibile di elettrizzarsi per stropicciamento; corpo conduttore che

Androsace ad una sp. di p. a., fam. | perde l'elettrico subito ch'è in esse funghi agarici, con cappello convesso | prodotto, se non viene isolato.

\* ANELITRO - da à priv., v eufon. e Élutrov èlytr-on elitra - ep. d'ins.

privi di elitre.

\*AREMAGRÒSTIDE - da ἄνεμος ànemos vento e ἄγρωστις, ἀγρωστις, ἀγρωστις, ἀγρωστις, αγρωστις, argintions gramigna - gen. di p. m., fam. graminee; le cui spiche alte e leggere sono agitate dal vento.

\*Anemarreno da zupucânem-os vento e zézino da ren maschio, fig. stame, antera - gen. di p. m., fam. liliacce; le cui antere sono fissate sopra fogliette perigonali interne e facilmente mosse dal vento.

\*Anemia – da ἔνεμος ånem-os vento – gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni; che sono appena lunghi tre linee e larghi una e mezza; tanto piccoli che (per così dire) il

vento li porta via.

ANENIA – da à priv., v eufon. e alva è m-a sanque – a. privazione, scarsezza di globuli nel sangue con aumento proporzionale della quantità d'acqua in esso contenuta; volg. potenta di sangue; stato opposto alla pletora.

\*\* ANÉMICO. V. Anemia - proprio dell'anemia.

\*Anemobarometro – da ἔνιμες anem-os vento, βάρες har-os peso e μέτρον mètr-on misura – strumento per misurare il peso, la pressione, la forza del vento.

ANEMOLIO - da ανεμος ànem-os vento - m. ep. di tavole che indi-

cano la direzione dei venti.

\* ΑΝΕΜΟΙΟGÍA – da ἄνεμος ànem os vento e λόγος lòg-os discorso – trattato dei venti.

\* ANEMOMANTE. V. Anemomanzia - chi pratica l'anemomanzia.

suscettibile di elettrizzarsi per stropicciamento; corpo conduttore che m us-vento e μαντεία mant-eia, man-

ispezione dei venti.

- ANEMOMETRIA. V. Anemòmetro - misura della direzione e della forza del vento
- \* Anemométrico. V. Anemômetro - ch'è proprio dell'anemometro o dell'anemometria.
- \*ANEMOMETRO da áveno; anem-os vento e uérocy mètr-on misura strumento con cui si misura la direzione del vento, o la forza, o la direzione e la forza insieme.
- \* ANEMOMETRÒGRAFO da «vellos anem-os vento, μέτριν mètr-on misura e γράφω graf-o scrivo - strumento che indica le variazioni del vento: che traccia, sulla carta od altrimenti, segui relativi alle variazioni, alla durata e velocità del vento.

\* Anemòmilo - da ανεμος ànem-os vento e μύλος myl-os molino - molino a vento; in cui la forza motrice è il vento, che fa girare delle ali di

legno.

\* ANEMONÀNTO – da ἀνεμώνη anemon-e anemone e avoc anth-os fiore - st.-gen. di p. d., gen. anemone, fam. ranuncolacee; che hanno fiori eleganti.

\* ANEMONÈE. V. Anèmone.

ANÈMONE - ἀνεμώνη, doricamente άμώνα amon-a. Analizziamo questo ultimo vocabolo. La radice può es sere à u. ed allora v è un suffisso: si può comparare col skt. hêm-a rosso, con alua sangue (in cui la vocale è lunga e preceduta da una aspirazione). Ovvero à è una part. pleon. o intens., e allora la radice è mov mon, che pur significa esser rosso (V. Antimònio.) - gen. di p. d., fam. ranuncolacee; che hanno fiori rossi. L'antico etimo da avenos ànem-os vento è assurdo.

ANEMONELLA. V. Anémone - gen. di p. d., fam. ranuncolacee; affine liscrizione. all anemone.

- t-la divinazione divinazione per | \* ANEMÒNICO. V. Anèmone acido che si ottiene dall'anemonina.
  - \* ANEMONINA. V. Anèmone principio acre, attivo dell'anemone; che si ottiene per distillazione dall'anemone pratense e da altre specie di anemone.
  - \* ANEMOSCOPIA. V. Anemoscòpio osservazione dei venti.
  - \* Anemoscòpio da «veuccànem-os vento e σχοπέω scop-èo osservo strumento per osservare le variazioni dei venti
  - \* Anencefalia da á priv., v eufon. e έγκέφαλος enkèfal-os cervello - mancanza di cervello in un feto mostrnoso.

\* Anencefalo. V. Anencefalia feto mostruoso, che manca di cervello

\* Anencefaloemia - da a priv., v eufon.. ἐγκέφαλος enkèfal-os cervello e alua èm-a sangue - mancanza di sangue al cervello; sincope.

\*Anencefaloneuria - da á priv., v eufon., ἐγκέφαλος enkèfal-os cervello e veŭocy neur on nervo - difetto di azione nervosa al cervello.

\* ANENCEFALOTROFIA - da à priv., v eufon., ἐγκέφαλος enkefal-os cer-cello e τος φη trof-è nutrizione - di. minuzione del volume del cervello.

- \* ANENTERO da à priv., v eufon e ἔντερον ènter-on intestino - cl. d infus.; che hanno più stomachi ap pesi all'apertura buccale, ma non hanno nè intestini nè ano.
- \* ANENTERONERVIA da à priv., > eufon., evtepev enter-on intestino e νεύρον neur-on nervo - paralisi degli intestini.

ANEPIGRAFO - da & priv., v eufon. e ἐπιγραφὴ epigraf-è inscrizione ep. di libro che non ha titolo, di monumento ecc. che non ha

\* ANEPISCHESI - da à priv., v eu-

fon. e ἐπισχω episch-o ritengo – paralisi di uno sfinctere, per cui non si possono più ritenere le feccie.

\* ANEPITIMIA - da α priv., v eufon. e επιθυμία epithym-la desiderio - diminuzione degli appetiti di fame, sete, venere.

\*ANERGIA – da α priv., ν eufon. e ἔργον èrg-on opera – il contrario

d'energia; mancanza di azione; inazione.

ANESTESIA - da à priv., v eufon. e atoticus éstines is sensa atone (atoticus) expans estinen estato) - insensibilità; privazione generale o parziale della facoltà di sentire, cioè di percepire per mezzo dei sensi, per malattia o per effetto di agenti anestetici. - Gli antichi usavano amestesia in un senso tanto fisico, quanto morale, come noi insensibilità. Ora si usa solamente nel senso fisico.

\*ANESTETICO. V. Anestesia - sostanza che ha la proprietà di estinguere o diminuire la sensibilità (etere solforico, cloroformio ecc.).

ANETO - da avreto aneth-on - gen. di p d., fam. ombrellifere; volg. finocchio.

ANEURA - da à priv. e vesçes nèuren nervo - m. gen. di p. a., fam. epatiche, tr. aneuree; che hanno, fra gli altri caratteri distintivi, fronde senza nervatura, uniformi, composte di cellule simili fra loro.

\* ANEUREE. V. Anèura.

\* ANEURIA - da ἀ priv. e νεῦρον neur-on nervo - scarsezza, mancanza di azione nervosa; paralisi.

ARUNISMA - da à intens. , euton. e signi eur-ys largo - a. allargamento, apertura: dilatazione di un vaso venoso o arterioso. 2 m. Dilatazione di una o più membrane o tuniche di un'arteria (con rottura o senza di alcuna di essey isin, di arteriectasia: cavità, sacco nel

punto dilatato. 3 m. Tumore prodotto lungo il corso di un'arteria dal sangue spagliato nel tessuto cellulare, per la rottura spontanea di tuniche arteriose. 4 m. Dilatazione e ispessimento delle membrane del cuore per ipertrofia. 5 m. Dilatazione, ingrandimento delle cavità del cuore per assottigliamento delle sue pareti 6 m. Tumore prodotto nel tessuto cellulare dal sangue uscito da un'arteria per lesione esterna (aneurisma traumático, encistico). 7 m. Dilatazione delle tuniche di una vena per impulso del sangue di un'arteria. che per lesione esterna ha messo capo in quella vena pure offesa; sin. di aneurisma flebectasico, varice aneurismale, aneurisma varicòso, aneurisma per anastòmosi). \* ANEURISMATICO. V. Aneurisma che è proprio dell'aneurisma; che si riferisce all'ancurisma.

ANEURO - da à priv. e vesços neuron nervo, nervatura - m. gen. d'ins. em. eteropt, fam. aradii; che hanno elitre quasi interamente trasparenti e senza nervature distinte.

\*ANFACANTO - da àuçi amfi in due parti e àzzvôz àkanth-a spina - gen. di pesci, fam. teuti; che hanno il raggio interno delle pinne ventrali soinoso come l'esterno.

\*ANFANTO - da ἀμφί amfi intorno e ἄνθος ànth-os fiore - ricettacolo intorno al quale sono disposti i fiori. ANFARISTERO - da ἀμφί amfi in-

ANFARISTERO - θα αμφι almi invece e άριστερά arister-à sinistra chi si serve della mano sinistra come della destra.

\*ANFERETIDE – da ἀμφὶ amfi intorno, due volte e ἰρίσω erèl-o copro
- gen. di p. d., fam. composte; i cui
fiori hanno un calice comune composto di molte squame imbricate,
cioè le une coprenti le altre, il quale
inviluppo è coperto da un secondo
- \*ANFESIPONA V. Anfishèna.

bignifica li, per, intorno, a guisa di, ecc. Nelle parole composte ha senso di intorno (V. Anfacanto); in due o più parti (V. Anficoma); da ogni parte (V. Anfiteatro); a guisa di, simile a (V. Anficònio); in modo incerto, dubbio (V. Anfigamo), ecc.

\* Anfiachiride – da ἀμφὶ amfi intorno e azupev achyr-on paglia - st.-gen. di p. d., gen. brachiride, fam. sinanteree asteroidi; in cui le achene del raggio sono munite di una corona di pagliuole.

\* ANFIARTROSI - da ἀμφὶ amfi a due e ἄρθρον arthr-on articolo - unione intima di due superficie articolari per mezzo di un corpo intermedio fibro-cartilaginoso; che partecipa della diartrosi quanto alla mobilità, e dalla sinartrosi quanto al modo | di connessione.

\* Anfibicòride – da ἄμφιθιος amfibi-os anfibio e κόρις, κόρεως ο κόριδος kòris, kòr-eos o kòrid-os cimice tr. d'ins. em. eteropt.; che corrono sulla superficie dell'acqua come in terra; somiglianti alle cimici.

Anfibio - da ἀμφί amfi in una (parte) e in un'altra e βίος bì-os vita - animale che può uscire dall'ambiente suo abituale (aria, acqua ecc.), e vivere anche in altro ambiente.

ANFIBLESTRO - da ἀμφίθληστρον amfiblestr-on avvolgimento, rete (ἀμφιθάλλω amfibàll-o circondo – αμφὶ amfi intorno e βάλλω bàll-o getto) – m. gen. di p. a., fam. felci; distinte da nervature articolari, a guisa di rete.

\* ANFIBLESTRÒIDE – da ἀμφίθλη– στρον amfiblestr-on rete e είδος èid-os, id-os *forma, somiglianza –* retina dell'occhio, membrana fatta appunto a rete.

ANFÌ - auxì - come preposizione | stròide - infiammazione della retina dell'occhio.

> ANFIBOLI - da ἀμφὶ amfi da una parte e dall'altra e βάλλω ball-o getto - m. tr. d'ucc. passeri : muniti di due dita avanti e due indietro.

\* ANFIBOLITE. V. Anfibolo - min.; roccia formata in gran parte di anfibolo misto a mica, quarzo, granito ecc.

ANFIBOLO - da ἀμφίθολος amfibol-os dubbio (duoi amfi da una parte e dall'altra c βάλλω ball-o getto) m. min. composto di due silicati, l'uno di calce o isomorfi, l'altro di magnesia o protossido di ferro; così detto perchè fu per molto tempo confuso con altri minerali che hapno con esso una somiglianza esterna.

ANFIBOLOGÍA - da ἀμφίθολος anfibol-os dubbio (ἀμφὶ amfi da due parti e βάλλω ball-o getto) e λόγες lòg-os *discorso* - dubbio senso di un costrutto, che per la sua sintassi può essere interpretato in due o più modi differenti; parlare scuro ad arte (invece di Anfibolo-logia).

ANFIBOLÒGICO. V. Anfibolia ep, di costrutto, discorso che può essere interpretato in modi differenti.

ANFÌBRACO – da ἀμφὶ amfī da due parti e βραχύς brach ys breve piede composto di due sillabe brevi con una lunga in mezzo.

\* Anficarpia – da ἀμφί amfi di due sorta e καρπός karp-òs frutto gen. di p. d., fam. leguminose; i cui fiori caulinarii sono sterili, o producono frutti non conformi a quelli dei fiori inferiori.

\* Anficòma – da ἀμφὶ amfi da due parti e zówn kóm-e chioma – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; pelosi al protorace e all'addome.

\* Anficônio – da ἀμφὶ amfi a guisa \* ANFIBLESTROIDITE. V. Anfible- | di e xóvic kònis polvere - gen. di p. a., fam. ficee; i cui sporidii somi- | fam. muschi; il cui peristomio & gliano a polvere.

\* ANFICÓRDA - da ἀμφὶ amfi intorno e vesor chord-è corda - gen. di p. a., fam, funghi; caratterizzate da ricettacoli lunghi, cordiformi.

\* ANFICRANIA - da aupi ainsi in due parti e zpavícy kran-ion cranio - gen. d'ins. col. peut., fam. lamellicorni; che hanno la testa biforcata.

\*ANFICTENO - da ausi amíl a quisa di e xteis, xtevès ktèis, ktis, kten-òs *pettine* - st.-gen. di ancll., gen, anfitriti; distinti da quattro branchie disposte a forma di pettine.

\* ANFICTIONATO, ANFIZIONATO. V. Anfictiòni – dignità, ufficio di Anfictione. 2 Tempo in cui l'Anfictione durava in carica. 3 D gnità simile a quella degli Anfictioni.

ANFICTIONI, ANFIZIONI - da augi amfi intorno e κτίζω ktiz-o fabbrico - popoti vicini. 2 Popoli vicini a Delfo, che strinsero fra loro una lega con adunanze, tribunale federale e cerimonie sacre comuni: lega che poi si allargò ad altri popoli massime tessali. 3 Altri popoli vicini collegati (vicini a Calauria; isolani delle Cicladi, a Delo ecc.), 4 Membri dell'adunanza, del tribunale federale degli Anfizioni tessali, che si riunivano a Delfo o ad Antela presso le Termopile, o di altri popoli Anfictioni o confederati.

ANFICTIONIA, ANFIZIONIA. V. Anfictioni - adunanza degli Anfictioni. 2 Diritto federale anfictionico.

Anfictiónio, Anfictiónico, An-FIZIONIO, ANFIZIONICO - che è proprio degli Anfictioni v dell'Autictionia.

ANFIDÈO – da ἀμφὶ amfi intorno e δίω dè-o lego - m. ligamento circo- | coda corta e conica. lare alla parte superiore deil'orifi- \* ANFILOFIO - da àvoi amfi da due

cinto da una membrana.

\* ANFIDESMITE - da aupí amfi de una parte e dall'altra e Seques desm-òs leyume - gen, di moll ecefali, fam. matracci; così detti perchè in alcune specie una parte del ligamento sporge in fuori, lo che fece credere che avessero due figamenti.

\* ANFIDOXA - da ἀμςὶ amfi dubbio. incerto e δέξα dox-a opinione - gen. di piante, fam. composte, il cui nome allude alla incertezza dei botanici nel classificarle, essendo affini all'elicriso, al gnafalio e all'ifloga.

\* ANFIEXAEDRO - da auci amfi da ambe parti ecc., εξ ex sei e έδρα ėdr-a *base* – solido, p. e. cristallo, che presenta due exaedri; cubo donnio.

\* ANFIGAMIA - da ἀμφὶ amfi in modo incerto, dubbio e γάμες gam-os unione sessuale - cl. del regno vegetale, che comprende i licheni, i funghi e le ficee; così detta perchè è incerto come in queste piante avvenga la generazione.

\* ANFIGASTRIE - duci amfi intorno e γαστιρ, γαστιός gaster, gastr-os ventre - terza scrie di foglie delle piante criptogame, che in un gran numero di specie coprono la parte inferiore o il ventre del gambo.

\* Anfigeno - da ausi amfi a due e γένες gen-us genere - m. min., silicato doppio di allumina e potassa: così detto perchè la struttura di esso è fra quelle che si applicano a due forme primitive differenti.

\* Anfilepto - da augi amfi da due parti ecc. e λεπτὸς lept-os sottile - gen. d'infus.; la cui fronte si prolunga assottigliandosi in forma di tromba, e che termina in una

cio della matrice. 2 m. Gen. di p. a . parti e locco lof-os altura, cresta -

gen. di p. d., fam. bignoniacee; | che hanno calice e corolla a lembo doppio e semi cinti da un'ala membranosa.

Aκfilogia – da ἀμφὶ amfi in modo incerto, dubbio e λόγος lòg-os discorso - discorso ambiguo, che può essere interpretato in più sensi.

\* Anfilomia – da ἀμφὶ amfi da due parti ecc. e λωμα lòm-a frangia - st.-gen. di p. a., gen. urceolaria, fam. licheni; caratterizzate da apoteche guernite di una doppia frangia.

ANFIMACRO - da àugi ainfi da due parti e μακρός makr-òs lungo piede cemposto di tre sillabe, la prima e la terza lunga e la seconda breve.

ANFIMETRIO – da ἀμφὶ amfi relativamente e μήτρα mètr-a matrice ep. di sintomo d'affézione alla matrice.

\* Anfinomia – da ἀμφὶ amfi dubbio, incerto e νέμες nòm-os legge – gen. di piante, fam. leguminose; così chiamate perchè i botanici, esitando a quale dei generi affini ascriverle, decisero di farne un genere a parte.

\* Antiodonte - da àugi amfi in due parti e έδευς, έδεντες odus, odont-os dente - gen. di pesci, fam. clupeoidi; così detti perchè hanno alle mascelle, come alla lingua, denti conici e puntuti.

ANFIPIRO – da ἀμφὶ amfi intorno e πῦρ pyr fuoco - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni , tr. anfipiridi; così detti perchè girano intorno al lume.

\* Anfipiridi. V. Anfipiro.

\* Anfipriono – da ἀμφὶ amfi da due parti e πριών priòn sega – gen. di pesci, fam percoidi; che hanno ambedue le mascelle guernite di l denti a sega.

due parti e πρόσωπον prosop-on faccia, figura - ep. di Giano con due faccie. 2 Erma, statua di Mercurio a due faccie, posta nei bivii per indicare le strade.

ANFIPROSTILO – da ἀμφὶ amfi da due parti e πρόστυλος pròsiyl-os prostilo - portico al di là della cella o parte principale di un edifizio. 2 Edifizio che ha un portico a colonne sulla parte anteriore e un altro sulla parte posteriore.

\* Anfiptero – da ἀμφὶ amfi da due parti e πτερόν pter-on ala dragone a due ali effigiato negli stemmi.

\* AnfirRino – da ἀμφὶ amfi. α guisa e più rin naso - gen. di p. a., fam. muschi; che hanno una caliptra o cuffia a foggia di naso.

\* Anfisarco – da ἀμφὶ anifi intorno e σάρξ, σαρχές sarx, sark-os carne - sostanza carnosa che circonda il aucleo osseo di alcuni frutti. 2 Sostanza che riveste internamente il seme dei frutti esternamente legnosi; frutto pluriloculare, carnoso, polispermo, indeiscente, duro e legnoso di fuori, tenero e polposo di dentro.

ANFISBENA - da župi; amfis da due parti e βαίνω bèn-o vado, cammino - a. gen. di rett. ofidii; m. tiflope septembriata; serpe che cam ... mina per avanti e per indictro, cioè colla testa avanti, o avanti colla coda. 2 m. Gen. di rett. ofidii, fam. anfishenii pleurodonti; che hanno la coda grande come la testa.

\* Anfisbenii. V. Anfisbena.

\* Anfiscòpia – da ἀμφὶ amfi intorno e σχοπέω skop-èo osservo – gen. di p. d., fam. acantacee; così dette perchè il loro fusto si alza diritto, come se guardasse intorno.

\* Anfisporio – da àugi amfi di due soria e σπέρες spòr-os seme + ANFIPROSOPO - da ἀμφὶ amfi da | gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; che hanno spori di due! sorta, gli uni fusiformi, gli altri globulosi.

\* Anfistereo – da ἀμφί amfi da due parti e στερεός stere-òs solido sez. di elm., fam. rabdocota; il cui canale intestinale è chiuso ad ambedue le estremità.

ANFISTOMO - da άμφὶ amfi dall'una e dull'altra parte e orcha stòma boccu - m. gen. di elm., fam. trematodi; a doppia ventosa terminale.

ANFITALAMO – da ἀμφὶ amfi vicino e θάλαμος thalam-os cumera anticamera.

ANFITALE - da ἀμφὶ amfi intorno e θάλλω thall-o fiorisco rigogliosamente - m. gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; che hanno molti fiori disposti a spighe.

\* ANFITEATRALE. V. Anfileatro ch'è proprio di anfiteatro.

Anfiteatro – 'da ἀμφὶ amfi da due parti, da ogni parte e biaτρον thèatr-on teatro (θεάςμαι thè-aome veggo) - edifizio destinato a spettacoh pubblici (combattimenti di gladiatori e di fiere, naumachie ecc.); così detto perchè aveva forma circolare, mentre il teatro era semicircolare; quasi formato da due teatri uniti. 2 Anfiteatro anatomico; recinto in cui si fanno lezioni di anatomia sopra cadaveri o sopra parti di cadaveri; ove intorno alla cattedra si alzano gradini perchè gli spettatori possano meglio vedere.

\* ANFITÈRIO - da αμφί amfi dubbio e Ingicy ther-ion bestia - mamm. foss... di gen. incerto; da alcuni collocato fra i didelfi, da altri fra i monadelfi.

ANFITRETA – da ἀμφὶ amfi da due parti e rentos tret-os bucato m. gen. di p. a., fam. funghi; le cui due faccie sono porose.

due e θρίξ, τριχός thrix, trich-ôs capello, pelo - gen. di p. a., fam. funghi; caratterizzate da filamenti

ANFITRITE - da 'Αμφιτρίτη Amfitrite, dea del mare (àuxi amfi in-

torno, τρίζω triz-o strepito) - m. gen. di anell. marini, fam. tubicoli; ornati di vaghi colori. 2 m. Piccolo pianeta tra Marte e Giove.

 ANFITROPEO – da ἀμφὶ amfi da due parti, intorno e τροπή trop-è rivolaimento - embrione di vegetale, le cui estremità cotiledonarie si avvicinano quasi in egual modo all'ilo; ricurvo in forma di cerchio.

\* ANFIXILO - da ἀμφὶ amfi da due parti e ξύλον xyl-on legno - gen. di pesci; distinti da una spina anteriore alla dorsale, che invece d'essere rialzata sulla linea dorsale, è orizzontale e sembra essere una continuazione degli scudi del dorso.

Anfizioni, Anfizionia ecc. V. Anfictioni, Anfictionia ecc. \* ANFODIPLOPIA - da ἀμφὶ amfl

da due parti, διπλὸς dipl-os doppio e & ops vista - vista doppia in ambi gli occhi.

ANFODÒNTE - da ἀμφὶ amfì da due parti e ¿δεῦς, ¿δόντος odùs, odont-os dente - animale fornito di denti in ciascuna mascella. 2 m. Gen. o st.-gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; che hanno il labbro superiore del calice bidentato e l'inferiore tridentato.

\* ANFONICHIA – da ἀμφὶ amfi *da*r due parti e ὄνυξ, ὄνυχος όπιχ. onych-os unghia - gen. d'ins. lepid., fam. crepuscolari; che differiscono dal gen. affine sfinge, per l'ultimo articolo dei palpi appuntito e sporgente dinanzi alla testa, a guisa d'unghia.

ANFORA – da ἀμφὶ amfi da due parti e φέρω fèr-o porto (contratto ANFITRICO - da appi amfi in da appi-popeus amfi-for-eus) - vaso a due manichi; specialmente vaso di terra cotta con due manichi, molto più alto che largo, con hase molto angusta in proporzione dell'altezza, detto pure στάμνα stâmna, nome che conserva nell'ellenico volgare. 2 Misura ellenica di liquidi, corrispondente a litri 38,82. 3 Misura romana di liquidi, corrispondente alitri 25,89; detta pure anfora capitolina, perchè se ne conservava in Campidoglio il modello. 4 Misura della portata di una nave da carico, libbre ottanta. 5 Uno dei dodici segni dello zodiaco; Acquario.

ANGARIA, \*ANGHERIA - da άγγαρευω angarêu-o costringo (a lavorare, portar pesi, costruir strade, senza retribuzione ecc.) - atto di angariare, vessare (in generale). 2 Lavoro forzato. 3 m. Obbligazione che può imporre un governo in tempo di guerra ai bastimenti che si trovano nei suoi porti, sulle sue rade, di trasportare uomini e merci

mediante indennità.

ANGÉLICA. V. Angelo – m. gen. di p. d., fam. ombrellifere, tr. angelicee; il cui nome è un'allusione alle virtù medicinali che si attribuivano ad alcune specie, p. e. all'angelica arcangelica. 2 m. Sp. di p. d., gen. pimpinella; che si adoperavain medicina. 3 Danza oscena, presso gli antichi, che si faceva talvolta dopo i conviti; così detta perchè forse rappresentava gli atti di chi arreca o riceve una lieta notizia.

\*ANGELICATO. V. Angélica - trasformato in angelo, che ha qualità angeliche. 2 Combinazione dell'acido angelico con una base.

\* ANGELICEE. V. Angèlica.

ANGELICI. V. Angelo - monaci Basiliani, che vivevano santamente. 2 Settarii cristiani che opinavano espere il mondo creato dagli Angeli.

e prestavano ad essi culto superstizioso.

\* Angelicina. V. Angèlica - sostanza cristallizzata che si estrae dall'angelicato di potassa.

ANGÈLICO. V. Angelo - ch'è proprio di angelo. 2 m. Acido estratto

dalla radice di angelica.

ANGELO – da ἀγγέλλω angèll-o annuncio - a. messaggiero. 2 Essere intelligente, incorporeo che, secondo la teologia ebrea e cristiana, annuncia agli uomini ciò che Iddio vuole comunicar loro. 3. m. Gen. di pesci, fam. plagiostomi; così detti perchè le loro pinne pettorali sono bianche e distese come le ali che si attribuiscono agli angeli. 4 m. Palla di cannone divisa in due emisferi congiunti da una catena o da una spranga; che si getta per rompere gli alberi e le sarte delle navi nemiche. 5 m. Moneta d'oro, in Francia, al tempo di Filippo di Valois e di alcuni suoi successori: così detta perchè portava l'effigie di un angelo.

\* ANGELOLATRÌA – ἄγγελος àngel-08
angelo e λατρία latr-la culto – culto
religioso verso gli angeli

religioso verso gli angeli.
\*ANGHERIA. V. Angaria.

\*ANGIANTEE. V. Angianto.

\*ANGIANTO – da àryreico angèi-on, angi-on vaso e &&c, anth-os flore – gen. di p. d., fam. composte, st.-tr. angiantee; i cui capitoli sono riuniti in glomeruli circondati da an involucro di scaglie a foggia di vaso.

Anginio – da ἀγγείδων angêid-ion, angid-ion, dim. di ἀγγείδω ang-èion, ang-ion vaso – m. sorta di pericarpio, che ha forma di urna. 2 m. Gen. di p. m., fam orchidee; i cui fiori hanno forma di una urnetta.

 Schtarii cristiani che opinavano \* Anglectasia – da ἀγγεῖον anessere il mondo creato dagli Angeli, g-èion, ang-ìon vaso e ἔκτασις èktas-is estensione - dilatazione dei vasi | descrizione - descrizione dei vasi nel corpo.

ANG

\* ANGIECTOPIA - da ayyetev ang-èion, ang-lon vaso, ix ek da, fuori e τόπις top-os luogo - spostamento di un vaso, o congenito o per tumefazione.

\* Anglemia - da άγγεῖον ang-èion, ang-ion vuso e aiua èm-a sanque eccessiva affluenza di sangue nei vasi; pletora.

\* Angienfraxia – da ágyeico ang-èion, ang-ìon vaso e ἔμφραξις èmfrax-is ostruzione (èv en in e φράττω frátt-o chiudo) - ostruzione dei vasi nel corpo.

\* Anglite – da ἀγγεῖον ang-èion, ang-ion vaso - infiammazione dei vasi del corpo, in generale.

\* Angina – da ἀγχω ànch-o stringo, soffoco - infiammazione della faringe, della laringe e delle parti attigue; che restringe le vie della deglutizione e della respirazione, producendo nell'esercizio di queste funzioni uu senso di dolore, di soffocamento. 2 Sin di sternalgia.

\*Anginoso V. Angina - ch'è proprio dell'angina. 2 Ch'è affetto di

angina.

\* ANGIOCARPIO, ANGIOCARPO – da άγγειον ang-èion, ang-ìon vaso e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. a., fam. funghi; i cui organi fruttiferi sono chiusi in un inviluppo. 2 Vegetale i cui frutti sono coperti! in tutto o in parte da un organo che nasconde la loro forma.

\* Anglogenia – da ἀγγεῖεν ang-èion, ang-ion vaso e γεννάω genn-ào *genero* – formazione, sviluppo

dei vasi del corpo.

\* Angiodiastasi - da agreco ang-èlon, ang-lon vaso e διάστασις diàstas-is dilatazione - dilatazione dei vasi sanguiferi.

\* ANGIOGRAFÍA – da ἀγγεῖον an– g-èion, ang-ìon vaso e prapi, graf-è g-èion, ang-ìon vaso e priyout rè-

del corpo umano, o di altri corpi organizzati.

\*ANGIOIDROGRAFÍA - da agresos ang-èion, ang-ìon vaso, ὕδωρ ydor acqua e prapa graf-è descrizione descrizione dei vasi linfatici.

\*Angioidrologia - da àgreior ang-èion, ang-lon vaso, εδως ydor acqua e λόγος lòg-os discorso - trattato dei vasi linfatici.

\* Angioidrotomia – da àyyeicy an-

g-èion, ang-ìon vaso, ύδως ydor acqua e reur, tom-è sezione - dissezione dei vasi linfatici.

\* Angioite – da áyyeisv ang-éion, ang-ion vaso - infiammazione dei vasi sanguiferi o dei linfatici.

\*Angiologia - da àyyeicy ang-èion, ang-ion vaso e λόγος lòg-os discorso - parte di anatomia che tratta dei vasi sanguiferi e dei linfatici.

\* Angiomice – da ἀγγεῖον ang-ĉion, ang-lon raso e μύχης myk-es fungo fungo dei vasi sanguiferi.

\* Angiomonosperma - da αγγείον ang-èion, ang-ion vaso, usios indn-os solo e σπέρμα spèrm-a seme pianta angiocarpa, caratterizzata da un solo seme.

\* Angiopatia – da ágyeico ang-èion, ang-ion vaso e πάθις pàth-os male, dolore - malattia dei vasi

sanguiferi o dei linfatici.

\* ANGIOPLÒCE – da ἀγγεῖον ang-cion, ang-ion vaso e πλοκή plok-c intrec ciamento - modo meccanico di fermare le emorragie, intrecciando, torcendo i vasi.

\* ANGIOPTERIDE - da agresos ang-èion, ang-ìon vaso e πτερις pter-ìs felce - gen. di p. a., fam. felci ; il cui frutto ha forma di vaso ovale. che si apre per una fessura longitudinale.

\* Angiorragia - da ágyeiov an-

gn-ymi rompo – rottura di vasi. 2 l'iusso sanguigno per rottura di vasi, specialmente capillari.

\*Angionrèa – da ἀγγεῖον ang-èion, ang-ìon vaso e ῥέω rè-o scorro – scolo di fluidi bianchi per rottura di vasi capillari.

\*Angiorrexia - da ἀγγεῖεν ang-èion, ang-ìon vaso e ὑτξις rèx-is rottura - rottura di vasi nel corpo.

\*Angioscòpio – da ἀγγιῖον ang-eion, ang-ion vaso e σκεπίω scopeo osservo – strumento per esaminare i vasi capillari.

\*ANGIOSPERMIÀ – da ἀγγεῖον ang-èion, ang-ion vaso e σπέρμα spèrm-a seme – secondo ord., quarta cl. delle piante fanerogame; caratterizzato da semi racchiusi in cap-

\* ANGIOSPERMITE – da ἀγγεῖον angeion, angeion vaso e σπέρμα spèrma seme – infiammazione agli organi genitali. 2 Infiammazione ai condotti spermatici.

\*ANGIOSPERMO. V. Angiospermia - ep. di piante che hanno un pericarpio distinto dagl'invogli del seme.

\*ANGIÒSPORI – da ἀγγιῖον ang-èion, ang-ion vaso e σπόρος spòr-os seme-tr. di p. a., fam. licheni; i cui sporidii sono contenuti in teche.

\*ANGIOSTENIA - da àppetev ang-èion, ang-ion vaso e ofixe, sthèn-os forza - febbre infiammatoria; malattia che si manifesta per alterazione del polso, per eretismo arterioso.

\* Angiostènico. V. Angiostenia ep. di febbre senza lesione apparente di un organo, per eretismo di vasi; sin. di febbre infiammatoria.

\* ANGIOSTENOSI - da ἀγγεῖον ang-èion, ang-ion vaso e στένωσις stènos-is ristringimento - ristringimento dei vasi.

\* Anglostèosi – da áppeiev ang-èion, ang-ìon vaso e òstéo ost-èon osso – ossificazione dei vasi.

\*ANGIÒSTOMA – da ἀγγεῖεν ang-èion, ang-ion vaso e στεμα stòm-a bocca – ord. di moll. paracefalofen sifonobranchi; le cui conchiglie hanno un orifizio molto stretto.

\*Anglòstrofe – da ἀγγεῖεν ang-èion, ang-ìon vaso e στρεφή strof-è torsione – torsione delle arterie per fermare le grandi emorragie.

\* ANGIOTÈCHE - da á y tico ang-èion, ang-ìon vaso c bixn thèk-e teca, ripostigito – cl. di p. a., fam. funghi; così dette perchè gli organi fruttiferi sono chiusi in un vaso, in un involucro; sin. di angiocărpe.

\* ANGIOTOMIA – da ἀγγεῖεν ang-èion, ang-ion e τεμπ tom-è taglio - incisione dei vasi del corpo umano. 2 Dissezione dei vasi sanguiferi e linfatici.

\* Anglomania – da \*Αγγλος Angl-os Inglese e μανία mania – imitazione

Inglese e μανία mania - imitazione esagerata delle idee, dei costumi, delle maniere inglesi.
\* ANGLOMANE V. Anglomania -

\*ANGLOMANE V. Anglomania - chi imita esageratamente le idee, i costumi, le maniere inglesi.

Anguria - da ayyo; ang-os vaso -m gen. di p. d., fam. cucurbitacee; i cui frutti sono globosi, a forma di vaso. *Angùria* dicesi pure in alcuni dialetti italiani, mentre in Toscana e altrove si dice cocomero, voce che nei dialetti ha spesso il significato di cetriuolo. È incerto se gli antichi Elleni usassero άγγεύριεν angur-ion nel senso di cocomero; certamente aveva significato di cetriuolo, come ha nel volgare attuale. Ora il cocomero si chiama con vocabolo turco καρπούζιον karpùz-ion; una specie che si serba per l'inverno è detta appunto χειμωvixòv chimonik-on invernale. L'etimologia di άγγεύριεν angur-ion, nel senso di cetriuolo, è nel sanskrito del calice guerniti di spine d'ineanguri dito, pene, per la forma i guale grandezza. del cetriuolo, simile appunto a dito,

ANIÀRA – da ἀνιάω ani-ào attristo, spiaccio - m. gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni; che hanno elitre rossastre, testa e corsaletto neri; brutti d'aspetto.

ANICE - da avioco anis-on - gen. di p. d., fam. ombrellisere.

t-òs, anikt-òs aperto (ἀνείγω anòig-o, coli delle antenne sono ineguali. anig-o apro) e yeiles chèil-os, chil-os | \* Aniscuria - da à priv., v eufon. dilatato, aperto.

di mostri unitarii onfalopti; ultimo | hanno antenne ineguali. termine di mostruosità, imperocchè \* Anisocalice - da avioce ànis-os

\* ANIDREMIA - da à priv., y eufon., ύδωρ ydor acqua e αίμα èm-a sangue - sottrazione dell'acqua dal sangue nel colera e in altre malattie. I \*ANIDRITE V. Anidro - solfato

di calce anidra; varietà calcifera di solfato di barite.

ANIDRO – da å priv., v eufon. e τδως vdor acqua - m. sale a cui fu | labiate; che hanno il labbro supetolta la sua acqua di cristalliz- priore del calice intero, l'inferiore

zazione. \* Anidrosi – da & priv., v eufon. e ίδρως idr-òs sudore - diminuzione

o cessazione del sudore.

ANIPOSTATO - da à priv., v eufon. e imiorante ypustas is sostansa (ὑπὸ γρὸ sotto e ιστημι ist-emi sto) - che non ha sostanza; non sostanziale. 2 Non esistente, insussistente.

\* ANISACANTA - da zvioce ànis-os ineguale (V. Aniso) e axavoa akanth-a spina - gen. di p. d., fam. chenopodee; che hanno i segmenti

\*ANISACTINA - da avioce anis-os ineguale (V. Aniso) e àxtic, àxtiveç aktis, aktin-os raggio - st.-gen. di p. d., fam ombrellifere, gen dauno; i cui raggi dell'ombrella sono

ineguali. \* ANISARTRIA - da avioce anis-os

inequale (V. Aniso) e apopor àrthr-on articolo - gen. d'ins. col. \* ANICTOCHILO - da àveixtes anoik- pent., fam. micetofagi; i cui arti-

labbro - gen. di p. m., fam. or- ισχω isch-o ritengo e εύρεν ùr-o r chidee; che hanno il labello a lembo , urina - impotenza di ritenere l'urina.

Aniso - da & priv., v eufon. e \* ANIDEO - da á priv., v enfon. e locs is-os eguale - m. gen. d'ins. ίδία idė-a idea, immagine - gen. col. tetr., sam. curculionidi; che

non presentano alcuna immagine di ineguale (V. Auiso) e κάλυξ, κάλυessere animato; consistendo in un 1 xc; kalyx, kalyk-os calice - gen. di sacco mal siminetrico pieno di tes-, pol.; che rassomigliano a fiori con suto cellulare, senza visceri distinti, i calici ineguali.

> \* Anisocheta - da avioce anis-òs inequale (V. Aniso) e zairn chèt-c chioma - gen di p. d., fam. composte; i cui fili del pennacchio sono

inegnali. \* ANISOCHILO - da avisos ànis-òs inequale (V. Aniso) e yeilos chèil-os. chil-os labbro - gen. di p. d., fam.

troncato. \* ANISODACTILI - da avioce anis-os inequale (V. Aniso) e δάκτυλος daktyl-os dito - ord. di ucc. silvani; il cui carattere principale è di avera tre dita dirette in avanti e ura in dietro - ord. corrispondente ai tenuirostri; st.-ord. dei passeri arrampicatori.

\* ANISODACTILO. V. Anisodactili - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno tarsi di forma e

lunghezza ineguali.

quale (V. Aniso) e δέρη dèr-e collo gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini: che hanno il corsaletto ineguale di forma.

\* ANISODONTE – da ávioce ànis-os inequale (V. Aniso) e όδοῦς, όδόντος odus, odont-os dente - gen. di pesci. fam. squali: con dentatura inecuale. 2 Gen. di p. d., fam. solanacee; il cui calice è inegualmente

\* Anisodònte gen. o st-gen. di p. d., fam. labiate: distinte da un calice a denti

ineguali.

\* ANISOFISO - da avioce ànis-os inequale (V. Aniso) e φύω fy-o genero - gen. d'ins. dipt., fam. aleruri; caratterizzati da alcune differenze tra la forma del maschio e quella della femmina.

\* ANISOMERICO – da ávioce ànis-os nequale e μέρος mèr-os parte - ep. di fiori composti di parti dissimili

ed irregolari.

\* Anisonema - da avigo; anis-os ineguale (V. Aniso) e ντμα nèm-a filo, filamento - gen, di p. d., fam. euforbiee; che hanno, tra gli altri caratteri distintivi, stami ineguali. 2 Gen. d'infus., fam. tecamonadii: i cui organi visibili sono due filamenti, che hanno moti ed uffici di-

\* ANISOPAPPO - da avioce anis-os inequale (V. Aniso) e πάππος pàpp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte; che hanno i frutti coronati da pagliette corte e inegaali.

\* ANISOPÈTALO - da avioce ànis-os inequale (V. Aniso) e πέταλον pètal-on petalo - corolla, in cui uno o più petali sono più corti degli

altri.

\* ANISOFLIA - da avigos anis-os inequale (V. Aniso) e eman oplee thrix, tricheos capello, pelo-st.-gen.

\*Anisòdera - da anoccànis-os ine- | unghia - gen. d'ins. col. pent., fam. lamelliformi : i cui tarsi finiscono in unghie ineguali.

> \* ANISÒPODO - da avigo: ànis-os inequale (V. Aniso) e ποῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede - gen, d'ins, dipt... fam. micetofili; che hanno zampe ineguali. 2. Gen. di crost, anfipodi, fam. crevetine; con zampe che si allargano verso la cima. 2 Gen. d'ins col. tetr., fam. lungicorni; i cui tarsi posteriori hanno il primo articolo più grande degli altri tre riuniti.

\* ANISOPÓGONO - da ávioce anis-os ineguale (V. Aniso) e πώγων pòg-on *barba* – gen. di p. m., fam. graminee; che hanno barbe ineguali di

lunghezza e di (orma.

\* ANISÒPTERO – da «visos ànis-os ineguale (V. Aniso) e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; che hanno ali ed elitre molto corte e diseguali.

\* ANISOSCELO - da avico; anis-os inequale (V. Aniso) e oxélos skèl-os gamba - gen. d'ins. em. om., fam. corei; le cui gambe posteriori sono guernite di espansioni membranose d'ineguale grandezza.

\* ANISOSTEMONE – da ævioce ànis-os ineguule (V. Aniso) e στήμων stèm-on stame - ep, di fiore i cui stami non sono in numero eguale a quello dei petali.

\* Anisosticta – da avioce ànis-os ineguale (V. Aniso) e στιχτὸς stikt-òs macchiato - gen. d'ins. col. trim., fam afidifagi; sparsi di macchia ineguali.

\* Anisotumo - da anoce anis-os inequale (V. Aniso) e τομή tom-è sezione – ep. di perianto interno od esterno, le cui divisioni sono alternativamente ineguali.

\* ANISOTRICHIA - da avigos anis-os inequale (V. Aniso) e θρίξ, τριχό 3 di p. d., gen. albertinia, fam. com-l poste: caratterizzate dalla forma del pennacchio, la cui serie esterna I dio manca di denti. è più corta dell'interna.

\*Anisto - da a priv., v euson. e ίστὸς ist-òs tessuto - ep. di organi di vegetali in cui non si scorge, neppure col microscopio, alcuna struttura cellulare, come p. e. i tubi esterni delle conferve.

\* Anocelianèlfo – da ένω àno sopra, καιλία koil-la, kil-la ventre e άδελφὸς adelf-òs fratello - mostro celiadelfo, congiunto ad altro simile mostro per la parte superiore del tronco.

\*Anocistii - da žvo ano sopra e e χύστις kyst-is vescica - gruppo di elm., fam. cidariti; il cui corpo termina in tubercoli vescicolari.

\* Anodinia - da & priv., v eufon. e ἐδύνη odyn-e dolore – mancanza di dolore. 3 Insensibilità al dolore. 3 Cessazione di dolore.

\* Anopino. V. Anodinia - che non dà dolore; che non duole; che solleva, toglie il dolore (refrigerante o narcotico). 2 Che opera dolcemente, senza cagionar dolore. 3 Molle: opposto ad energico.

\*Anodmia - da à priv., v eufon. e δδωή odm-è odore – privazione o diminuzione dell'odorato.

 \* Anodo – da ἄνω àno sopra e ¿δὸς od-òs via - parte della superficie di un corpo penetrato dalla corrente elettrica e in decomposizione; la quale tocca immediatamente il polo positivo, e per cui l'elettricità entra nel corpo medesimo.

\* Anodonte - da à priv. v eufon. e έδευς, έδέντες odis, odont-os dente gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; le cui mandibole sono sottili e sdentate. 2 St.-gen. di moll., fam. anodontidi; la cui conchiglia ha la cerniera senza denti.

\*ANODONTIDI. V. Anodonte, nº 2. flos. floris fiore - ep. del di-

\* Anopòntio. V. Anodònie - gen . di p. d., fam. muschi; il cui peri-

Anòfele - da & priv., v eufon. e ώφελής ofel-ès utile - m. gen. d'ins. dipt., fam. culicidi; la cui tromba non punge, è (per così dire) inutile.

\* Anoixia – da žveičie ànoix-is . ànix-is *apertura* (ἀνίγω andig-0, anig-o apro) - gen. di p. a., fam. funghi perispori; il cui peridio si apre in cima.

Anomalia - da & priv., v eufon. e έμπλὸς omal-òs equale, piano, ordinario, regolare - ineguaglianza; disordine; irregolarità. 2 Mancanza di proporzione fra le parti di un tutto. 3 Mancanza di analogia fra una parte di un tutto e una parte di un altro tutto, mentre fra altre parti dell'uno e altre parti dell'altro esiste analogia. 4 Ineguaglianza fra le parti di un discorso, ora gonfio, ora pedestre. 5 Non conformità di una o più inflessioni di un verbo alle corrispettive di altro verbo considerato come tipo. 6 Deviazione, in un essere organizzato, dal tipo specifico o dal generico; particolarità organica che presenta un individuo, una specie ecc. comparati colla maggioranza degl'individui, delle specie analoghe ecc. (dalla semplice varietà alla deformità più strana, sia che ponga ostacolo al compimento delle funzioni relative o no). 6 m. Ineguaglianza nelle vibrazioni del polso. 7 m. Allontanamento di una malattia nel suo corso dal consueto. 8 m. Differenza degli archi descritti in tempi eguali dai raggi vettori di un pianeta intorno al centro; irregolarità del moto di un pianeta quando si scosta dall'afelio o dall'apogeo. \* Anomaliflore - vocab. ibr. da

άνώμαλες anòmai-os anomalo e lat.

sco, della cresta delle piante sinan- | differenti dai macruri in alcune parteree, quando le corolle dei fiori sono anomale.

\* AnomaLiPODI – da ἀνώμαλος anòmal-os anomalo, e πούς, ποδός pús, podós piede - fam. d'ucc.; caratterizzata da un dito posteriore e tre anteriori, il cui intermedio è unito all'esterno da tre falangi e all'interno da una sola.

\* Anomalistico. V. Anòmalo - ep di tempo che un pianeta, il quale parte da una delle sommità della sua orbita, mette a tornarvi. 2 Ep. di anno in cui un pianeta compie il suo giro da un afelio all'altro; così detto perchè comprende tutte le sue anomalie.

Anòmalo. V. Anomalia - inegnale, irregolare. 2 Ep di parte non proporzionata alle altre parti di un tutto. 3 Ep. di parte di un tutto non analoga ad una parte di un altro tutto, mentre fra altre parti dell'uno e le altre parti dell'altro esiste analogia. 4 Ep. di discorso ora gonfio, ora pedestre. 5 Ep. di verbo non conforme in alcune delle sue indessioni a un verbo tipo, a cui si conformano i più fra quelli che hanno le medesime caratteristiche. 6 Ep. di organo, d'individuo, di specie, di genere in essere organizzato, che si scostano dal tipo specifico generale, cui si conformano i più degli organi, degli individui, delle specie, dei generi relativi (p. e. glandole anomale, senza condotti vascolari; muscolo anomalo, i cui due punti di attacco sono immobili; febbri anomale, i cui periodi non seguono l'andamento ordinario: eruzioni anomale, che non si possono riportare a specie conosciute; fiori anemali, che sono formati di petali irregolari : piante anomale, piante a corolle polipetale irregelari). 6 m. Tr. di crost, decapodi macruri, pari kefal-è testa - ep. di animale

ticolarità dei picdi, dell'abdome e delle pinne. 7 m. Gen. d'ins. col. pent., fam, lamellicorni; che variano in alcuni caratteri secondo i climi che abitano. 8 m. Gen, d'ins. imenopt., fam. icneumonii; differenti dai generi affini per alcune particolarità nelle ali e nei tarsi.

\* Anomaloecia – da ἀνώμαλος anòmal-os anomalo e cixos dik-os, ik-os casa - cl. di piante, la cui fruttificazione va soggetta ad aborto degli

organi sessuali,

\* Anomalòpodi – da ἀνώμαλος anòmal-os anomalo e πούς, ποδός pús. pod-òs piede - fam. che comprende i mammiferi aventi le cinque dita del piede riunite da una membrana.

Anomei - da & priv., v eufon. e ouococ om-oios, om-ios simile - settarii Cristiani che negavano essere il Figlio simile di essenza al Padre.

\* Anomemia - da ávouos anom-os irregolare (V. Anomia) e alua èm-a sangue - alterazione del sangue.

\* Anomeomero – da a priv., v eufon., bucies om-oios, om-ios simile e μέρος mèr-os parte - ente formato di parti eterogenee.

ÁNOMÍA - da á priv. e νόμες nòm-os legge, norma - m.gen. di moll. affini alle ostriche, ai lamellibranchi, ai brachiopodi; ma che per cagione di alcuni caratteri distintivi non possono essere collocati in nessuno di quei generi. 2m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; in cui vi sono alcune differenze fra i sessi. \* Anonocardiostenia – da ανέμες anom-os anormale (V. Anomia). ×αρδία kard-la cuore e σθένος sthèn-os forza - pulsazione anormale del cuore.

\* Anomocefalo - da Evenos anom-os irregolare (V. Anomia) e xformità.

\* Anomodònte - da ávouce anom-os irregolare (V. Anomia) e όδους, όδόντος odús, odónt-os dente - gen. di p. a., fam. muschi; il cui peristomio è inegualmente dentato.

\* Anomomorfia – da ἄνομος åno– m-os anormale (V. Anomia) e μερφή morf-è forma - forma anormale.

\* Anomonervia – da ανομος ànom-os anormale (V. Anomia) e vivpov neur-on nervo - innervazione anormale.

\* Anomotėca – da ἄνεμες ànom-os anormale (V. Anomia) e bixn thèk-e teca - gen. di p. m., fam. iridacee; che hanno capsule di forma irregolare.

Anònfalo - da à priv., v eufon. e ἀμφαλὸς omfal-òs ombilico – che non ha ombilico.

Anonimo - da d priv.. y eufon. e ὄνυμα onym-a nome – senza nome; il cui nome è ignoto. 2 Ep. di scritto (libro, lettera ecc.) cui non è apposto nome di autore. 3 m. Ep. di alcune parti del corpo prima innominate, cui poscia fu dato un nome; p. e. cartilagine anonima (la cricoide), arteria o tronco anonimo (tronco branchiale-cefalico) ecc. 4 m. Ep. di società commerciale qualificata dall'oggetto della sua impresa, ma senza nome sociale.

Anòpho - da à priv., v eufon. e čπλον opl-on arme - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno tarsi senz'unghie. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; idem.

 \* ANOPLOGNATO – da ἄνοπλος ἀnopl-os inerme (V. Anoplo) e γνάθος gnath-os mascella - gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni; le cui mandibole sono sdentate.

la cui testa presenta qualche de- | pl-os inerme (V. Anoplo) e oriovov stèrn-on sterno - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: che hanno lo sterno inerme.

> \* Anoplotěrio – da «νοπλος anopl-os inerme e orpico ther-ion fiera - gen, di mamm, fossili; i cui denti canini sono poco differenti dagl'incisivi.

> Anòptero – da άνω àno sopra e πτερὸν pier-òn ala - gen. di piante, fam. escallonie; i cui semi sono alati in cima.

\* Anoptoterio – da ἔνοπτος ànopt-os *non visibile* (à priv., v eufon. e όπτω òpt-o veggo) e θερίον ther-ion fiera – animale la cui specie è perduta.

\* Anòrchide – da & priv., v eufon. e έρχις, έρχιδες orch-is, orchid-os testicolo - animale nato senza testicoli o che li ha perduti.

Anorexia – da à priv., v eufon. e δρεξις orex-is appetito - mancanza, diminuzione di appetito.

\* Anorganico – da 🕏 priv., 🔻 eufon. e ἔργανον òrgan-on organo non organizzato.

\* Anorganismo. V. Anorganico mancanza di organismo.

\* Anorganogenia – da àveryavev andrgan-on (à priv., v eufon. e őçγανεν organ-on organo) anorganico e γεννάω genn-ào genero – studio sull'origine e sulla natura dei corpi non organizzati.

\* ANORGANOGNOSIA - da avépyavev anòrgan-on anorganico (à priv., v eufon, e ὄργανον òrgan-on organo) c γνώσις gnòs-is conoscenza – sin. di mineralogia.

\* ANORGANOLOGIA - da «vopyave» anòrgan-on anorganico (à priv., v eufon, e čpyavov organ-on organo) e λόγος lòg-os discorso - trattato sui corpi anorganici.

\* Anosfresia – da á priv., v eufon. \* Anoplosterno - da έκπλος ano- le εσφρησις òsfres-is odorato - mancanza, soppressione, diminuzione | quello che le dà un altro muscolodell'odorato.

\* Anosmia – da & priv., v eufon. έσμη osm-è odore - sin. di anusfresia.

\* Anosteozòo - da & priv., y eufon., ἐστέςν ost-èon usso e ζωςν zò-on animale - animale senz'ossa.

 \* Anostoma – da ἄνω àno sopra e στέμα stòm-a bocca - gen. di p. m., fam. ciperacee; il cui ovario è una cariopse cartilaginosa, stipitata, con un disco spongioso.

\* Anostomo. V. Anostoma - gen. di pesci, fam. salmoni; la cui bocca

è situata in cima al muso.

\* Anostòstomo – da ávectos ànost-os spiacevole, sgradevole e στόμα stom-a bocca - gen, d'ins. ortopt., fam. locustii; la cui testa è sproporzionata al corpo, e la bocca larga e prominente in forma di muso.

\*ANTACANTO - da &vec anth-os fore e axavea àkanth-a spina - gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui fiori

sono spinosi.

\* ANTACIDO - vocab. ibr. da ἀντί anti contro e acido - che neutralizza gli acidi. 2 Magnesia carbonata, così detta perchè neutralizza le acidità nel canale digestivo.

\* Antactinia – da ἄνθος ànth-os fiore e ἀχτίς, ἀχτῖνος akt-is, aktin-os raygio - gen. di p. d., fam passiflore; distinte da un nettario a

\* Antafrodisiaco. V. Antiafrodisiaco.

ANTAGONISMO - da àvrì antì contro e άγωνισμός agonism-òs azione energica - opposizione di forze. 2 Rivalità: avversione.

ANTAGONISTA. V. Antagonismo - che oppone a una forza un'altra forza in direzione contraria. 2 Emulo: rivale: avversario. 3 m. Muscolo che tende a dare ad una parte un movimento opposto a della terra opposta all'arctica. 3 Ep.

4 m. Ep. di malattie che si escludono l'una l'altra.

ANTAGONISTICO. V. Antagonismo - che si riferisce all'antagonismo.

ANTAGOREUSI - da kvri anti contro e ἀγόρευσις agòreus-is arringa arringa in risposta, in confutazione di un'altra.

\* ANTALGICO - da àvrì anti contro e ἄλγος àlg-os dolore - rimedio che cessa o diminuisce il dolore.

\* Antamauròtico - da «vri àntì contro e ἀμαύρωσις amaŭros-is amaurosi – rimedio per l'amaurosi.

\* ANTANACLASI – da ἀντὶ anti contro e ἀνάκλασις anàklas-is anaclasi. ripercussione (ἀνὰ anà ri e κλάω kl-ào percuoto , rompo) - ripercussione, riflessione di raggi luminosi o sonori. 2 Figura per cui una parola, una frase viene ripetuta, viene, per così dire, ripercossa, ma in un senso contrario.

ANTANACLASTICO. V. Antanàclasi - proprio dell'antanaclasi.

ANTANAGOGE - da ἀντὶ anti contro e ἀναγωγή anagog-è anagoge - figura retorica, per cui una ragione, un'accusa si ritorce contro l'avversario.

ANTANAGÒG!CO. V. Antanàgoge - proprio dell'antanagoge; che può essere ritorto.

ANTAPÒDOSI - da àvri anti contro e ἀπόδωσις apòdos-is apodosi corrispondenza in una comparazione, in una similitudine ecc., per cui i membri seguenti corrispondono agli antecedenti. 4 m. Ritorno del parossismo febbrile.

ANTARCTICO – da ávri anti contro e ἀρχτιχὸς arktik-òs arctico ep, di polo nel cielo in opposizione all'arctico. 2 Estremità dell'asse del circolo polare, ch'è a gradi 23 | th-os elminto, verme - rimedio concirca di distanza dal polo antarctico.

ANTARTICO. V Antarctico.

\* Antartritico. V. Antiartritico. \*ANTASTMATICO, ANTASMATICO da άντι anti contro e ασθυα asthma astma - rimedio contro l'astma.

\* ANT ATRÒFICO. V. Antiatròfico. \* ANTAXIA - da & & anth-os fiore

e žžios àxi-os che vale - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; screziati di vaghi colori.

\* ANTAXONI - da &vri anti contro e άξων àxon axe - abitanti dell'axe opposto del globo; sin. di antipodi.

ANTECI - da dvzi anti contro e cixío oik-éo, ik-éo abito - abitanti sotto lo stesso meridiano, alla stessa distanza dall'equatore; ma gli uni nell'emisfero boreale, gli altri nello australe.

\* ANTEFIÀLTICO - da der anti contro e iφιάλτης efiàlt-es efialte - rimedio contro l'incubo, l'efialte.

ANTELA - da avec anth-os fiore a. fiorellino con pennacchio. 2 m. Inflorescenza del giunco, di alcune ciperacee.

\* Antelefilo – da ἀνθήλη anthèl-e fiorellino, fiore con pennacchio e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. eter., fam, trachelidi; che amano di star sui fiori.

ANTELICE - da avri anti in opposizione e tat èlix elice - circuito interno dell'orecchio; opposto all'esterno, ch'è l'elice.

ANTELIO - da dyri anti rimpetto. contro e ήλως èl-ios sole - che riceve il sole mattutino. 2 Statua di divinità alla porta di casa rimpetto all'oriente; detta pure demone antelio. 3 Che fissa il sole. 4 Nuvola che oscura il sole: solecchio. 5 Sin. di parelio. 6 m. Sin. di eliànto.

\* ANTELMINTICO - da dyri anti contro e idures, iduredos elmins, elmin-

tro gli elminti; vermifugo.

ANTEMIDE - da &v&; anth-os fiore a. fiorellino con pennacchio. 2 Gen. di p. d., fam. composte senecionidee, volg. camomilla: i cui fiori del raggio sono terminati da un pennacchio in forma di corona.

\* ANTEMORRÀGICO - da ἀντί anti contro e \* aluciópayía emorragia -

rimedio contro l'emorragia.

\* ANTEMOPTICO - da dvri anti contro e αίμόπτυσις emòptys-is emoptisi - rimedio per lo sputo di sangue. ANTENDÍXI - da dvri anti con-

tru e ἔνδειξις èndeix-is, èndix-is dimostrazione (έν en in, δείχνυμι dikn-ymi dimostro) - argomento per dimostrare la falsità degli argomenti. delle dimostrazioni dell'avversario. \* ANTENERGIA - da dvri anti contro e ivipyeta energ-eia, energ-ia energia - forza contraria, che agi-

sce in senso contrario. \*ANTEPILEPTICO - da dvri anticontro e iπιληψία epilepsia - rime-

dio contro l'epilepsia.

ANTERA - da avoc anth-os fiore m. parte superiore dello stame dei fiori, che racchiude in una o più loggie il polline o polvere fecondante.

Antèrice (invece di Antatè-RICE) - da avec anth-os fiore e atro ath-èr stelo - a. pianta che porta un lungo stelo con fiore in cima: lo stelo stesso, fiore, frutto, caule. 2 Pianta dell'asfodelo. 3 m. Gen. di p. m., fam. liliacee, tr. antericee; che hanno il gambo in forma di asta con ispighe guernite in tutta la loro lunghezza da scaglie.

\* ANTERICEE. V. Antèrice.

ANTERIDE, ANTERIDIO, ANTE-RÌSMA - da ἀντί anti contro e ἐρείδω erèid-o, erid-o appoquio - puntello. 2 Contrafforte all'esterno di un

\* ANTERÌDIO - dim. di avônoà an- | ther-à antera - organo maschile dei talassofiti articolati, dei funghi imenomiceti ecc., per fecondare gli archegoni o pistilli,

\* ANTERIFERO - vocab, ibr. da dy-Onçà anther-à antera e lat. fero porto - ep. dei filamenti o stami che portano le antere.

\* ANTERÒGENO – da ἀνθηρὰ an– ther-à antera e yavaw genn-ào genero - ep. di fiori le cui antere si sono trasformate in petali in forma di cornetti (fiori cornicolati).

\* ANTEROGRAFIA – da ἀνθηρά an– ther-a untera e γραφή graf-è descrizione - descrizione delle antere dei fiori.

\* ANTEROLOGÍA - da «vônpós anther-os fiorente (avonoa auther-à antera) e κόγες log-os discorso - trattato dei fiori. 2 Trattato sulle antere dei fiori.

ther-à antera e μανία mania - ma- faringe, poste l'una rimpetto all'allattia stenica delle piante per ec-! tra; sin. di tonsille o amigdale. cesso di nutrimento, onde produ- ANTIAFRODISIACO - da avri anti cono un numero esuberante di contro e appediciano, afrodisiak-os antere.

\* ANTERÒTICO - da dyri anti contro e ἔρως, ἔρωτος èr-os, èrot-os a quella degli afrodisiaci. amore - contrario all'amore. 2 Rimedio contro l'amore

\* ANTERPÉTICO - da dvri ant-i con- [ **bro e** έρπης, έρπητος èrpes, èrpet-os erpete - rimedio contro l'erpete.

\* ANTERÙRA - da avônoa anther-à antera e còcà ur-à coda - gen. o st .- gen. di p. d., fam. rubiacee; distinte da antere sagittiformi con una lunga appendice.

ANTESI - da ávec anth-os fiore - fioritura; tutto l'insieme dei fenomeni che accompagnano lo schiudersi dei fiori in una pianta.

ANTESTERIE, V. Antesterione -- feste di Bacco in Atene; Baccanali o D'onisie (lat. floralia), che cosifatti piedi.

cominciavano il sedicesimo giorno del mese di antesterione, e duravano tre giorni,

ANTESTERIONE - da &ve.; anth-os fiore e ioranai ist ame comincio ecc. ottavo mese dell'anno attico: metà di febbrajo, metà circa di marzo: in cui i fiori cominciano a sbocciare

Anti àvri, come preposizione, significa invece, a cagione ecc. Nei composti ha senso di contro (V. Antilogia); a riscontro (V. Antifona); rimpetto (V. Antelio); simile a (V. Antilope) ecc.

Antia - da ávôc ànth-os fiore m. gen. di pesci acant., fam. serrani; di un bel color di rosa, con linee di color violetto.

ANTIADE, V. Antiadi - ingrossamento, flegmasia delle antiadi o tonsille; sin. di amiqdalite.

ANTIADI - da avri anti rimpetto \* ANTEROMANIA - da ἀνθερὰ an- | - piccole glandole ai peristmii della afrodisiuco - che ha efficacia o a cui si attribuisce efficacia contraria

> \* ANTIAPOPLEPTICO . PLETTICO - da dvri anti contro e ἀποπληξία apoplexia - rimedio con- · tro l'apoplexia.

\*ANTIARTRITICO - da avri anti contro e άρθρῖτις arthrit-is artrite - rimedio atto a combattere l'artri-

\* ANTIATRÒFICO - da avri anti contro e ἀτριφία atrofia - rimedio contro l'atrofia.

ANTIBACCHIO - da wyti anti contro e βάχιως hàkch-ios bacchio-piede composto di due lunghe ed una breve; opposto al bacchio; sin. di palinbacchio. 2 Verso composto di

contro e zazifia kakex-ia cachezia - rimedio contro la cachexia.

ANT

\*ANTICANÓNICO - da dvri anti contro e xavov kan-on canone - contrario ai canoni, alle leggi canoniche.

\* Anticarcinico - da avri anti contro e xapaivo; karkin-os cancro - rimedio contro il cancro.

\* ANTICARDIO - da dyri anti rimpetto, innanzi e xapôia card-la cuore - parte anteriore del petto; cavità dello stomaco.

\*ANTICATARRALE - da ἀντί anti contro e xatácococ katárr-us catarro - rimedio contro il catarro.

\*ANTICAUSTICO – da évri anti contro e xauguixòs kaustik-òs caustico - che combatte l'azione, gli effetti di un caustico.

ANTICHIRO - da dvri anti in opposizione a e xsip chèir, chir mano - dito pollice: così detto perchè quasi opposto al resto della mano. \* ANTICHIROSPASMO - da ἀντίχειρ anticheir, antichir pollice e σπασμὸς spasm-òs spasmo - spasmo al pollice.

\* ANTICLINALE - da avri anti contro, dal lato opposto e κλίνω klin-o pendo - linea che passa per la sommità degli angoli che forma uno strato minerale inclinato in due sensi opposti.

\* ANTICOLICO - da avri anti contro κωλική kolik-è colica – rimedio contro la colica.

\*ANTICOMÁTICO - da àvri anti contro e xwux kòm-a coma - rimedio per il coma o torpore morboso.

ANTICRESI - da dyri anti invece e yongue chrès-is uso - contratto per cui un debitore cede al creditore un immobile, a carico d'imputare annualmente il valore dei frutti sugl'interessi e quindi sul capitale del credito, finche il debito sia pagato: contro e diametro diametron dia-

ANTICACHETICO - da évri anti i cosicche il debitore cede e il creditore riceve un uso invece di una somma.

> Anticresta, V. Anticresi - quegli a cui profitto è fatta l'anticresi: chi usa dell'immobile; il creditore.

> ANTICRISI - da dori anti contro e xoious krls-is crisi - ciò che si onnone alla crisi in una malattia : fenomeno in opposizione alla crisi.

\* Anticristianes: MO - da ávit anti contro e γριστιανισμός christiauism-òs cristianesimo - dottrina contraria a quella di Cristo.

\* ANTICRISTIANO. V. Anticristianėsimo - ch'è avverso a Cristo, al Cristianesimo. 2 Ch'è in opposizione colla dottrina di Cristo.

ANTICRISTO - da dvri anti contro e Χριστὸς Christ-òs Cristo - avverso a Cristo; persecutore di Cristo o de'suoi. 2 Chi osa asserir sè e non Cristo esser Dio. 3 Personaggio scellerato che apparirà alla fine del mondo, secondo i teologi. e si spaccierà per Dio. 4 Precursore dell'Anticristo, tiranno simile ad esso.

ANTIDACTILO - da avri anti in opposizione e δάκτυλος daktyl-os dactilo - piede opposto al dactilo; sin. di anapèsto.

\* ANTIDAFNE - da dvri anti contro, sopra e δάφνη dafn-e alloro gen. di p. d., fam. laurantacee; che crescono parassite sulle laurinee.

\* Antidemoniacι - da ἀντὶ anti contro e δαίμων dèmon demonio settarii Cristiani che negavano l'esistenza del demonio.

\* ANTIDESMA - da avri anti invece di, per e δεσμὸς desm-òs legame gen, di p. d., fam, antidesmee: la cui scorza serve a far corde.

\* Antidesmee. V. Antidesma,

ANTIDIAMETRO - da ávri anti

metro - ep. di cosa diametralmente | rimedio contro il veleno; contravopposta ad un'altra.

ANTIDIARRÈICO - da avri anti contro e διάρρεια diàrr-oia, diàrr-ia diarrea - rimedio contro la diarrea.

ANTIDÒRO – da ἀντί anti invece e δώρεν dòr-on dono - parte che resta di un pane che fu consacrato, ma non intero, nell'eucaristia; la quale si distribuisce in frammenti a coloro che si trovano in chiesa, e non si sono comunicati, invece del dono, cioè dell'eucaristia.

ANTIDOSI - da ἀντιδίδω antidid-o permuto (αντί anti invece di e δίδω μι do) - m. sinedoche per cui quello ch'è proprio della natura divina di Cristo, secondo i teologi, si attribuisce alla natura umana.

ANTIDOTO - da ávri anti contro e διτίες dot-éos da darsi (δίδω did-o do) - sostanza che può neutralizzare in tutto o in parte le proprietà toxiche dei corpi.

\* ANT: DROFOBO - da ἀντί anti contro e υδριφοδία ydrofob-la i drofobia rimedio contro l'idrofobia.

\* Antidropico - da àvrì anti contro e ύδρωψ ydrops idropisia - rimedio contro l'idropisia.

\* ANTIEFIALTICO. V. Antefialtico. \* ANTIELMINTICO. V. Antelmintico.

\* Antiemetico - da àvri anti contro e έμετὸς emet-òs vomito - rimedio per far cessare il vomito.

\* ANTIEMORROIDALE - da dyri anti contro e alucipois, alucipoidos emerrois, emorroid-os emorroide - rimedio per l'emorroidi.

\* Antienneaedro - da &vri anti contro e ivviáioco enneaedr-on enneaedro - solido, p. e. cristallo che ha nove faccie da due lati opposti. \* ANTIEPILEPTICO. V. Antepilep-

\* Antierpètico. V. Anterpètico. \* ANTIFARMACO - da avri anti contro e paquaxov fármak-on veleno - |

ANTIFÉRNA. V. Paraférna.

\* ANTIFILLA - da dyri anti in opposizione e φύλλον fyll-on foglia gen. di p. d., fam sassifragacee: che hanno foglie opposte.

\* Antifilosofia. V. Antifilòsofo opposizione alla filosofia. 2 Dottrina

opposta alla sana ragione.

ANTIFILOSÒFICO. V. Antifilòsofo ch'è in opposizione alla filosofia, alla sana ragione.

\* ANTIFILÒSOFO - da «vrì anti contro e φιλόσεφες filòsof-os filosofo - avverso ai filosofi, alla filosofia.

\* ANTIFISICO – da ἀντί ant-ì contro e φύσις fys-is natura - contrario alla natura. 2 Contrario alla fisica.

\* Antiflogistico – da àvii anti contro e φλόγωσις flògos-is floyosi rimedio contro l'infiammaz one.

Antifona – da ἀντὶ anti in opposizione, a riscontro e povi, fon-è voce - canto alternato, specialmente canto di chiesa. 2 Sentenza tratta dai libri sacri che si canta alternatamente da due cori; sin. ni responso. 4 Versetto tratto dai libri sacri che precede il salmo e talvolta si ripete anche in fine, e che dà il tuono al salmo medesimo. 5 m. Allusione a cosa per solito spiacevole e che non si vuol dire spiattellata: discorso o cenno di discorso che precede o può precedere una spiegazione più estesa e conforme, come l'antifona precede il salmo e gli dà il tuono.

\* Antifonale. V. Antifona - meccanismo che si adatta a uno strumento a tasti; in cui da punte confitte in un tamburo girevole sono mossi dei becchi d'acciajo che percuotono i tasti, in modo da eseguire dei pezzi musicali.

\* At TE ONARIO. V. Antifona - li-

.bre che contiene una raccolta di an- | fam. chirarpii; la quale comprende tifor.e in canto fermo.

\* ANTIFORA - da ávri anti contro . a vicenda e oceo; for-os portatore (φέρω fêr-o porto) - gen. di p. m., fam, graminee; in cui ciascun involucro porta due fiori, uno neutro e uno ermafrodito, con una sola pagliuola al neutro e due membranacee all'ermafrodito.

Antifrasi - da dyri anti contro e φράζω fràz-o parlo – uso di un vocabolo in senso contrario; vocabolo o frase con cui s'intende significare il contrario di quello che esprime per sè; per eufemismo o per ironia.

\* ANTIFTORO - da avri anti contro e socoà filhor-à distruzione – rimedio contro la corrosione, la consunzione.

\* ANTIGALACTICO – da dvri anti contro e γάλα, γάλακτος gal-a, galakt-os latte - rimedio per sopprimere il latte, per riparare ai mali che per avventura ne avesse cagionato la soppressione.

\* Antiglaucoma – da ἀντὶ anti contro e γλαύκωμα glaucom-a glancoma - malattia in cui il cristallino dell'occhio si gonfia e apparisce più grosso che non nel glaucoma.

\* Antigramma - da ávtí anti in opposizione e γραμμή gramm-è linea - gen. di p. a., fam. felci; in cui una rete di linee, di vene parallele si stende dal mezzo verso l'orlo l della fronda.

ANTIGRAMMA - da àvri anti per. in cambio di e γράμμα gràmin-a lettera – lettera di obbligazione, in cambio della quale chi la scrive ne riceve, dalla persona cui l'ha indirizzata, un'altra conforme.

ANTILAMBANO - da ἀντιλαμθάνιuai antilamban-ome stringo forte lavri anti contro e λαμβάνω lam-

quelli che si servono delle dita per ghermire la preda e portarla al beccò.

\* ANTILÉMICO - da dvri anti contro e λειμὸς loim-òs, lim-òs peste preservativo contro la peste. 2 Rimedio per la peste.

Antilepsi – da άντιλαμθάνω antilamban-o cambio ecc. (avri anti invece e λαμβάνω lamban-o prendo) applicazione di un rimedio lontano dalla parte malata per operare una rivulsione.

ANTILEXI – da ávri anti a vicenda e λέγω lèg-o dico - parte di commedia in cui sono più interlocutori; opposta a monologia o soliloguio. 2 Sin. di antilogia.

\* ANTILEXICO - da àvri anti contro, rimpetto e λεξικόν lexik-òn vocabolario - lessico in più lingue; in cui più vocaboli si trovano a

\* Antilissico - da avri anti contro e λύσσα lyss-a rabbia - rimedio contro la rabbia.

\* ANTILITICO - da évri anti contro e λίθος lith-os pietra - rimedio contro la pietra.

ANTILOBIO - da avri anti in opposizione e λεξὸ; lob-òs lobo parte dell'orecchia esterna opposta al lobo: parte superiore dell'orecchia.

Antilogia – da ἀντιλέγω antilèg-o mi oppongo (ἀντί anti contro e λέγω lèg-o dico) - a. opposizione ai di scorsi altrui. 2 Contraddizione fra due espressioni di un autore. 3 (in generale) Contraddizione fra due termini, fra due proposizioni.

\* ANTILOPE - da dybolet antholops gazzella – forma probabilmente scorretta invece di ἀντέλλοψ antèllops o di avré).aucc untelafos (avri anti a somiglianza di, simile a e ίλαφος han-o prendo) - m. gen. di ucc , | èlaf-os cervo - ελλεψ, ελλεπος èllops

ellop-os rapido, veloce - ελλε; ell-os agile; ελλω el-lo corro; sanskrito il at agile, radice il muovere, affrettare) - gen. di mamm., fam. ruminauti corauti; così chiamati perchè somigliano più o meno ai cervi.

\*Antimachia - da avri anti contro e uzzn mach-e baltaglia - contrasto di forze nel corpo. 2 Contrasto fra l'organismo del corpo umano e il mondo esterno.

\* Antimelancônico - da avri anti contro e μελαγχολία melanchol-ia mulinconia - avverso alla malinconia: che combatte la malinconia.

ANTIMETALĒPSI - da ἀντὶ anti invece, contro e μετάλιψις metāleps-is
uso (μετάλιμεάνω metalambān-o mi
servo - μετα metā con e λαμεάνω
lambān-o prendo) - ripetizione delle
stesse parole, na in altro significato.

ANTIMETATESI – da avri anti invece e utrabaca metaltles-is trasfocamento (utrà metà oltre e rishquatith-emi colloco) – figura retorica per cui l'oratore trasporta, per dir così, l'uditore nel luogo dove avvenne la cosa di cui parla. 2 Figura per cui alle parole stesse due volte usate si dà diverso significato.

\*Antimetistico – da ἀντί anti contro e μόνι mèth-e ubbriachezza. -preservativo contro l'ubbriachezza. 2 Mezzo per uissipare l'ubbriachezza.

\*Antimiasmatico – da àvri anti contro e µízouz inlasma miasma – rimedio contro i miasmi; mezzo di prevenire o di dissipare i miasmi.

\*Antimonarchico - da ἀντί anti contro e ωναρχία monarchia - opposto alla monarchia, al sistema monarchico.

\* ANTIMONIATO. V. Antimonio - sale formato dall'acido antimonico e da una base metallica.

\* ANTIMONICO. V. Antimonio - ep.

di acido formato dalla combinazione dell'ossigeno coll'antimonio, contenente un atomo di ossigeno più dell'acido antimonioso.

ANTIMONIO - uno dei nomi sanscriti del chermes minerale (antimonio rosso) è manika-mani,
come ròcani e ròcanikà sunda
(sorta di pianta). Mani significa
rosso (manivig'a pomo grando)
mani-vig'a seme, grano). Ati
part. intens. skt. + mani-atimani-antimani (con l'n esentetico) - minerale rosso scuro o
nerastro. Antimonio non è vera
parola greca, come fu creduto. Se
ne dava un'etimologia ridicola da
dvri anti- contro, e µówes mòn-os
solo.

\* ANTIMONIÒSO. V. Antimônio - acido formato dalla combinazione dell'ossigeno coll'antimonio.

\* Antimonito. V. Antimonio - sala formato dalla combinazione dell'acido antimonioso con una base metallica.

\* ANTIMONIURO. V. Antimonio - combinazione dell'antimonio con altri metalli.

\* Antina - da ávôc; ànth-os fiore gen. di p. a., fam. funghi bissoidi; di forme eleganti e vivaci colori. \* Antinarcòtico - da ávri anti

contro e νάρχωσις nàrkos-is narcosi - che produce un effetto contrario a quello dei narcotici, che ne distrugge l'effetto.

\*Antinefritico - da avri anti contro e vegos nefr-on rene - rimedio contro le col che nefritiche.

ANTINOMI. V. Antinomia – settarii cristiani del secolo XVI, i quali sostenevano che chi ha la fede non ha bisogno di buone opere per salvarsi, non ha bisogno di osservare le leggi; e che la fede basta a santificare una vita disordinata e viziosa. e νόμες nòm-os legge – contraddi– zione fra due leggi, o fra due parti della stessa legge. 2 m. Contraddizione fra le leggi della ragione pura, tra idee, fatti che sembrano egualmente certi, fra principii che appariscono egualmente veri.

\* ANTIODONTALGICO - da evil anti contro e \* όδενταλγία odontalg-la dolor di denti - rimedio per il dolore dei denti.

ANTIPAPA - da àvil anti invece e πάππας papp-as popa - capopartito che fa scisma nella Chiesa per detronizzare il papa legittimo e porsi in suo luogo.

\* ANTIPARALITICO - da dv-i anti contro e παράλυσις paralys-is paralisi - rimedio contro la paralisi.

ANTIPARASTASI - da dvei anti contro e παρασταίνω parastèn-o rappresento - controrisposta alle risposte dell'avversario, 2 Accettazione di un fatto, di un'ipotesi con dimostrazione che non nuoce alla causa.

ANTIPATIA - da dvti anti contro e πάθες path-os affezione, passione a. opposizione, urto, conflitto fra qualità opposte. 2 Sentimento che nasce da questa diversità; principio di avversione, di cui chi lo prova spesso non sa rendere ragione a se stesso, ignorando o mal conoscendo le cause che lo promuovono. 3 ll contrario di affinità fisica e chimica, p. e. antipatia del mercurio per il ferro.

\* Antipatico. V. Antipatia - che desta in altri sentimento di antipatia.

ANTIPATO - da àvri anti vice e ύπατος ypat-os console - proconsole. 2 Governatore di Costantinopoli ai tempi dell'impero Bizantino. poi chiamato eparco (prefetto), 3 Governatore dell'Asia Minore ai tempi bizantini. 4 Titolo dato dagl'impe- dio contro la podagra.

Antinomia - da devit anti contro | ratori di Costantinopoli a stranieri illustri.

> Antiperiàgoge - da &vri anti contro e περιαγωγή periagog-è periagoge - rotazione delle stelle fisse opposta a quella dei pianeti.

> ANTIPERISTALTICO – da «vri anti contro e περισταλτικός peristaltik-os peristaltico - movimento anormale dello stomaco e degl'intestini dal basso in alto, contrario al peristaltico; in modo che le materie in essi contenute siano riportate in sopra.

> \* Antipetasma – da ávti anti rimpello, contro e mizagua petasm-a cortina - cortina che stendesi intorno all'altare.

> \* ANTIPIICO - da ἀντὶ anti contro e πύον p-yon pus - rimedio che toglie o diminuisce la suppurazione, o ne corregge la qualità.

> \* ANTIPIRETICO - da ἀντὶ anti contro e πυρετός pyret-òs infiammazione, febbre - rimedio contro l'infiammazione, la febbre, le scottature.

\*ANTIPIRÒTICO - da ἀντὶ anti contro e πύρωσις pyros-is pirosi rimedio contro la pirosi, o infiammazione dello stomaco.

\* ANTIPLEURITICI – da ἀντί antì contro e πλευρίτις pleurit-is pleurite - rimedio contro la pleurite.

\* ANTIPNA - da avec anth-os fiore e ύπνος ypn-os sonno - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che si tengono celati, come addormentati. nelle corolle dei fiori.

\* ANTIPNÒTICO – da ἀντί antì contro e ύπνος vpn-os sonno - che impedisce il sonno, naturale o no.

\* ANTIPOCONDRÌACO - da ἀντὶ anti contro e υποχόνδριον γpochondr-ion ipocondrio - rimedio per l'ipocondria.

\* ANTIPODÀGRICO - da ἀντί anti contro e πιδάγρα podágra - rimee πους, ποδός pùs, pod-òs piede abitanti del globo che vivono in paese diametralmente opposto, che stanno (per così dire) piedi contro piedi.

ANTIPOFORA - da dyri anti contro e ὑποφορὰ ypofor-à ipofora - risposta all'ipofora dell'avversario. 2 Risposta all'ipofora o all interrogazione che l'oratore fa a se stesso affine di prevenire quelle che gli può fare l'avversario; in cui parte accetta e parte respinge degli argomenti che gli sono opposti o gli possono essere opposti.

ANTIPOLI - da dvri anti contro. rimpetto e πόλις pòl-is città - città o parte di città posta rimpetto ad

un'altra.

\* Antipolitico – da ávri anti contro e πολιτικός politik-òs politico |

che non è politico.

\* Antiprostate - da dyri anti contro, opposto e προστάτης prostat-es prostata - due piccole glandole poste sui lati del bulbo e della prostata.

\* Antipsòrici - da dvri anti contro e ψώρα psór-a rogna - rimedio

contro la rogna.

\* ANTIPTOSI - da dvn anti contro e πτώσις ptòs-is caso - figura retorica per cui si usa un caso invece d'un altro.

\* Antirachitico – da ávri anti contro e pagitus rachit-is rachitide rimedio contro la rachitide.

\* Antireumàtico – da ἀντί anti contro e bijua rèuma - rimedio contro le affezioni reumatiche.

ANTIRREA - da ἀντιδδίω antirr-èo rifluisco (evri anti contro e biw re-o scorro) - m. gen di p. d., fam. rubiacee; le cui foglie e scorze si usano come specifico contro l'emorragia.

ANTIRRESI - da dyri anti contro | contro l'eccessiva salivazione.

Antipodi – da ávri anti contro je þijou rês-is parlare – sin. di antilogia, di antagorèusi.

\* ANTIRRINEE. V. Antirrino.

Antirrino - da avi anti a somiglianza e piv rin naso - gen. di p. d., fam. scrofularinee, tr. antirrinee; i cui fiori rappresentano le narici di un vitello, di un leone ecc. n'è tipo l'antirrino maggiore, volg. muso di vitello.

\* ANTIRRININA. V. Antirrino - materia che si estrae dall'autirrino.

ANTISAGOGE - da avri anti contro e είσαγωγή eisagog-è, isagog-è esagoge - affermazione contrapposta a un'altra che si ammette come vera, ma in modo da trarne un'induzione diversa da quella che sembrava doversene inferire, o che se n'era inferita.

Antiscio – da ávri anti in opposizione e oziż sk-iż ombra – chi ha l'ombra del sole sempre dinanzi, sempre opposta quando guarda verso il polo; abitante fra un polo e un tropico. 2 Abitante in un emisfero. rispetto ad un altro che abiti l'altro emisfero, sotto la stessa longitudine e ad eguale distanza dall'equatore - così detti perchè quando a mezzogiorno, che avviene per ambedue nel medesimo punto, guardano il sole, le ombre loro sono opposte, l'una dirigendosi verso il polo artico. l'altra verso l'antartico.

\* Antiscòlico - da dvri anti contro e σχώληξ, σχώληχος skólex, skólek-os verme - rimedio contro i vermi intestinali; sin. di antielmintico, vermifugo.

\* ANTISEPTICO - da avri anti contro e σήψις sèps-is putrefazione rimedio contro le malattie putride;

che previene la putrefazione in una malattia.

\* Antisialico - da dvi anti contro e σίαλον sial-on saliva – rimedio

\* ANTISIFILITICO - da dvri anti i contro e \* συφιλίς syfil-is sifilide rimedio contro la sifilide.

Antisigma - da avri anti contro ο σίγμα sigm-a lettera s, che ant, si scriveva c - segno apposto dai critici ad alcuni passi di Umero che si reputavano alterati (2) - Quando due versi dicevano sottosopra la stessa cosa, e si credeva che uno fosse interpolato, nè sapevasi a quale dare la preferenza; al primo si apponeva un antisigma con un punto -o, e al secondo due punti. 2 Tavola emisferica a foggia di sigma p che contrapposta ad un'altra di egual forma, formava con essa un disco rotondo.

ANTISOFISTA - da ἀντὶ antì contro e σεφιστής sofist-ès sofista - avverso ai sofisti.

ANTISPASI, ANTISPASMO - da dvri anti contro e σπάω sp-ao traggo rivulsione. 2 Ritorno verso una parte degli umori ch'erano affluiti ad altra parte.

ANTISPASTICO. V. Antispasi - rivulsivo. 2 Che appartiene al metro antispasto. 3 Verso composto di an-

ANTISPASTO, V. Antispasi - sin. di spasmodico. 2 Piede composto di un jambo e un trocheo, cioè di una breve, una lunga, un'altra lunga e una breve; cosicchè gli jambi sono interrotti dai trochei e i trochei dagli jambi.

ANTISTASI - da avoicemus anthist-emi oppongo (ávri anti contro e ιστημι ist-emi sto) - affermazione del fatto imputato in una causa, ma dimostrando che n'è provenuto bene, che si doveva far così. 2 Ripetizione di un vocabolo, ma in altro senso

\* ANTISTERA - da dvri anti contro e orzipa stèir-a, stir-a carena gen. di p. m., fam. graminee: in

cui la nagliuola inferiore del flore ermafrodito è un'areta lunga, torta. quasi simile a carena di nave.

ANTISTERNO - da avri anti in opposizione e origeo stèrn-on sterno - parte della schiena ch'è opposta alla cavità del petto, allo sterno.

ANTISTICHIA - da dvri anti contro, in opposizione e orcivos stòich-os, stich-os serie, lettera ecc. stato di chi è opposto ad altri. forma parte di una serie opposta ad un'altra. 2 Trasposizione di lettere in una parola.

ANTISTICHIO. V. Antistichia opposto; che forma parte di una serie opposta. 2 Ep. di lettera trasposta in una parola.

\* ANTISTERICO - da avri anti contro e ὑστερία ysteria isterismo - ri medio per l'isterismo.

Antistrofe - da dvr! anti i opposizione, all'inverso e στροφά strof-è stro/a, qiro (στρίφω strèf-0 giro) - danza in direzione opposta alla strofa. 2 Verso o serie di versi che segnono a quelli dena strofa (nelle cerimonie religiose e nei cori sulla scena), cantati con diversa intonazione. 3 Inversione delle lettere o delle sillabe di una parola. di tutte o di parte. 4 Inversione dei vocaboli di un verso, di una sentenza, senza che si cangi il senso. 5 Inversione delle parti che formano una parola composta. 6 Sostituzione di una forma grammaticale a un'altra, che abbia lo stesso senso o quasi. 7 Conversione in dietro della falange dono una conversione in avanti. 8 Ritorcimento di un sillogismo, di un argomento.

ANTISTROFO. V. Antistrofe - sin. di antistrofe. 2 Ep. di sillogismo. di argomento che si ritorce, che si può facilmente ritorcere.

Antitasi - da dvri anti contro

e reivo tein o, tin-o tendo - m. ope- | fam. muschi; il cui peristomio è razione in cui per assestare le ossa slogate si tirano prima un poco in parte contraria.

ANTITATTI - da dveredero antitatt o opponyo (avri anti contro e Tátro tatt-o colloco) - setta di Cristiani, usciti dai Gnostici; i quali opinavano che Dio è buono, ma che il mondo è abbandonato a un genio malefico, opera del quale è l'attuale ordinamento delle cose umane, della società; e che per rendersi grati a Dio bisogna opporsi a questo genio del male.

\* ANTITÉNARE - da dvri anti contre e tévas thènar tenure - muscolo opposto al tenare; porzione del piegatore del pollice. 3 Muscelo del piede; sin. di abduttore obliquo del dito grosso.

ANTITESI - da dvri anti contro e τίθημι tith-emi pongo - opposizione di due cose di natura diversa, contraria: artifizio retorico per meglio lumeggiare le idee, provare un assunto per via di contrasti.

ANTITIPO - da avri anti rispetto, rincontro e τύπος typ-os tipo - che corrisponde al tipo, che riproduce il tipo. 2 Persona le cui qualità, i cui atti somigliano a quelli di un'altra anteriore di tempo (p. e. Gesù è detto antitipo d'Isacco, di Davide ecc.).

ANTITOPÌA – da dyri antl invece e τόπος tòp os luogo - m. artifizio retorico, per cui si finge che una persona sia in altro luogo da quello in cui realmente si trova.

ANTITRAGO - da dvri antl in opposizione e τράγος trag-os trago eminenza conica del padiglione dell'orecchio, situata in faccia e un l po'al di sotto del trago.

\*ANTITRICHIA - da dvri anti in opposizione e θρίξ, τριχός thrix, tri-

composto di cigli nati al lato interno e alla base dei denti.

\* ANTITROPO - da dyri anti contro e τεέπω trèp-o vulgo – embrione di pianta, che ha una direzione oppo-

sta a quella del seme. \*ANTIZEUGMENO - da dv: anti in opposizione e ζευγμένον zeugmèn-on zeugmeno - specie di enumerazione, in cui un verbo solo è ac-

compagnato da molti reggimenti simili; opposta al zeugmeno. \* ANTIZONII - da avri anti contro e Cove zon-e zona - abitanti di zone

opposte. \*Antòbii, V. Antòbio - tr. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che

vivono sui fiori.

\* Antòbio - da áveo: ànth-os fiore e βίος bì os vita - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che vivono sui fiori. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; piccoli insetti che vivono sui fiori, sui funghi ecc. \* Antobole. V. Antobolo.

ANTÓBOLO - da avec anth-os fiore e βάλλω bàll o getto - gen. di p. d., fam. timelacee, tr. antobolee; i cui fiori hanno il perigono caduco.

\* ANTOCARIDE – da «voca anth-os fiore e yápic chàr-is grazia - gen. d'ins. lepid., fam. diurni; così detti per gli sfoggiati colori, che danno loro l'aspetto, la grazia di un fiorc.

\* ANTOCEFALO - da «voca ànth-os fiore e xivalà kefal-è testa - gen. di elm. intestinali, fam. tetrarinchi, la cui testa presenta la forma di un fiore.

\*ANTOCÈRCIDE - da «voc ànth-os fiore e περκίς, περκίδος kerkis, kerkid-os spola - gen. di p. d., fam. scrofularinee; così dette dalla forma dei segmenti arcati della corolla, in modo da rappresentare una spola.

\*ANTOCOPA - da avec ànth-os ch-òs pelo, capello - gen. di p. a , fiore e κόπτω kòpt-o taglio - gen. bole i petali dei fiori per rivestirne le loro celle.

\* ANTOCÒRI – da áv&c ànth-os fiore e χόρις kòr-is cimice - gen d'ins. em. omopt., fam. ligei; ornati di vivi colori e simili alle cimici.

\* Antodisco – da డుఓ; ànth-os fiore e δίσχος disk-os disco - gen. di p. d., fam. ippocrateacee; il cui calice è piano a foggia di disco, coi petali un po'concavi e le bacche discoformi.

\* Antodónte – da άνθος ànth-os fiore e όδους, όδόντος od-ùs, odont-os dente - gen. di p. d., fam. ippocrateacee; che hanno petali inequila-

terali dentali.

\* ANTOECIA – da &vec, anth-os fiore e cixéω oik-èo, ik-èo abito - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che si nutrono dei fiori e dei semi delle piante della singenesia e fanno le loro metamorfosi entro i calici di esse.

\* Antòfago – da ávêc ànth-os fiore e φάγω fàg-o mangio - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri;

che si nutrono di fiori.

\*Antofilace – da ã∞c; anth-os¦ fiore e φύλαξ, φύλακες fylax, fylak-os custode - gen. di p. d., fam. menispermee; i cui fiori sono come custoditi, protetti dalle foglie.

\* Antòfili - da ávoc; anth-os fiore e φιλέω fil-èo amo - sez. di tr. d'ins., fam. entomobii; che si trovano in autunno sulle ombrellifere. 2 Gen. d'ins, lepid., fam. notturni, tr. noctuofaleniti; che volano sui fiori all'ardor del sole.

\* Antofillite. V. Antofillo - pietra di color bruno, simile a quello degli antofilli; varietà di anfibolo actinoto.

\* Antofillo – da 🏧 anth-os cenni biografici.

d'ins. imenopt., fam. meliferi; le | fillo (gen. di p. d., fam. mirtacee). cui femmine tagliano colle mandi- 2 Gen. di pol. foss., che hanne forma di cariofilli; differenti dai cariofilli perchè le loro stelle terminali sono più larghe e come guernite di un picciuolo.

> \* Antofisa – da ‰c, ànth-os *fior*e e φυσα fys-a *vescica* – gen. d'infus, monadii; aggregati in masse globulose all'estremità dei rami di un viccolo polipo ramoso, in modo da formare una specie di fiore, di rosetta, di corpuscoli vescicolari diafani.

> ANTOFORA - da avec anth-os fiore e φέρω fèr-o porto - donna che recava e spargeva fiori nelle feste di Venere: specie di saccrdozio. 2 m. Gen. d'ins. imen., fam. meliseri, tr. antoforidi; i cui tarsi posteriori sono acconci a raccogliere il polline dei fiori.

\* ANTOFORIDI. V. Antòfora.

ANTOFORO. V. Antòfora - m. prolungamento del ricettacolo, che parte dal fondo del calice e porta i petali, gli stami e il pistillo.

\* Antografia – da ανθος anth-os fiore e γραφή graf-è descrizione descrizione dei fiori 2 Spiegazione d'idee, di scutimenti per mezzo dei fiori; sin. di linguaggio dei fiori. \* Antolissa – da ἄνθις ànth-os fiore e húgga lyss-a rabbia – gen. di p. m., fam. iridacee; i cui fiori sono simili a una gola o a una hocca aperta in atto di mordere.

\* ANTOLITO – da 🎶&; ànth-os *fiore* e xio; lith-os pietra - fossile che imita la forma di un fiore.

Antologia - da «voca ànth-os fiore e λέγω lèg-o scelgo – a. raccolta scelta di sentenze, di epigrammi. 2 m. Raccolta di squarci scelti in prosa e in poesia di diversi generi e di diversi autori, talvolta accompagnata da estratti, note,

fiore - frutto del garofano o cario- l \* Antolòma - da 🚧 c ànth-os

fiore e λωμα lòm-a frangia – gen. di p. d., fam. marcgraviacee; le cui corolle dei fiori hanno il lembo merlato.

\* Antomija - da žy6cc anth-os fiore e μῦια my-ia mosca - gen. d'ins. diot., fam. muscidi, tr. antomiidi; che pullulano all'infinito sui fiori, massime su quelli delle sinanteree e delle ombrellifere.

ANTOMIDI. V. Antomiia.

\* Antomiza - da žvôc ànth-os fiore e μύζω myz-o succhio - gen. d'ins. lepid, fam. sfingidi; che succliiano i fiori.

\*ANTOMIZIDI. V. Antomiza - tr. d'ins. dipt., fam. atericeri; che succhiano i fiori.

\* ANTOMIZI. V. Antomiza - fam. d'ucc, silvani, fra cui i colibri; che

suggono i fiori.

ANTONOMASIA - da œvri anti invece e ἀνομάζω onomáz-o nomino – uso di un nome comune determidall'articolo invece di un nome proprio, o di un nome proprio invece di un comune.

ANTONOMASTICO. V. Antonomásia - detto per antonomasia.

ANTONOMO – da ἄνθος ànth-os fiore e νέμω nèm-o mi nutro - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: che si nutrono di fiori.

\* ANTONÒTO - da ἄνθες ànth-os fiore e νώτος nòt-os dorso - gen. di p. d., fam. leguminose; la cui corolla è unipetala, con limbo a foggia di dorso.

\* ANTOPÒGONO – da ἄνθις ànth-os fiore e πώγων pòg-on barba – gen. di p. m., fam. graminee; i cui fiori sono guerniti di lunghe barbe o reste.

\* ANTÓPORO - da «voc ànth-os fiore e πόρος pòr-os poro - gen. di pol. foss., sparsi di pori; i quali osservati col microscopio presentano la forma di un giglio.

\* ANTOPTOSI - da avec anth-os fiore e πτώσις ptòs-is caduta - caduta dei fiori delle piante. 2 Malattia delle piante per cui cadono i fiori. cagionata o da eccesso o da scarsezza di nutrimento.

\* Antòrni - da aveo; anth-os fiore e čovic orn-is uccello - gen. d'ucc.. fam melifagidi; che suggono i

\* ANTÒSOMO - da avec anth-os fiore e σώμα sò-ma corpo – gen. di crost. sifonostomi, fam. caligiti; che hanno forma simile a un fiore.

ANTOSTÉMA - da avôce ànth-os hore e grīuz stèm-a slame - gen. di p. d., fam, euforbiacee; in cui ogni fiore maschio è ridotto a un involucro che porta uno stame,

\* ANTOSTOMI - da avecs anth-os fiore e o cua stòm-a bocca - fam. di elm. intestinali; la cui bocca ha qualche somiglianza con un fiore.

\* ANTOTIO - da axes anth-os fiore e οὖς, ώτὸς ùs, ot-òs orecchia - gen. di p. d., fam, campanulacee: i cui fiori hanno il labbro superiore della corolla a foggia di orecchio.

\* ANTOTRÍBO, ANTRÍBO - da avoca anth-os fiore e τρίθω trib-o lacero gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi, tr. antotribidi; che guastano, lacerano i fiori.

\* ANTOTRIBIDI, ANTRIBIDI. V. Antotribo

\* ANTOTRÒCO - da évêce ànth-os fiore e τριχός troch-òs ruota - gen. di p. d., fam. scrofularinee; che hanno una corolla a tubo largo in alto e lembo in forma di ruota

\* ANTOTROFIA - da &vec ànth-os fiore e τρέφω trèf-o nutro, educo coltivazione dei fiori.

ANTRACE - da ἄνθραξ, ἄνθρακος

ànthrax, ànthrak-os carbone - tumore infiammatorio che affetta il tessuto cellulare sottocutaneo e termina in cancrena, 2 m. Gen. d'ins. lipt., fam. tanistomii, tr. antracii; | e λοιμός loim-òs, lim-òs peste - vadi color nero, tranne qualche lista di bianco. 3 Pietra preziosa; carbonchio, così detto perchè, posto contro il sole, mostra un colore di carbone acceso.

Antracòdi, Antracòidi - da 🚁 θραξ, άνθρακες anthrax, anthrak-os carbone e ciocc èid-os, id-os specie, somiglianza - m. fam. di min., di cui il carbone è il tipo fondamentale.

ANTRACIA. V. Antrace - m. gen. d'ins. col. eter., fam. tenebrionidi; di color nero.

Antràcii. V. Antràce.

ANTRACINA – da ἄνθραξ, ἄνθρακος anthrax, anthrak-os carbone - m. prodotto che si ottiene per distillazione dal carbon fossile.

ANTRACITE - đa ἄνθραξ, ἄνθρακος anthrax, anthrak-os carbone - m. min. opaco, di un nero metallico; composto di carbonio puro con tre o quattro per cento di sostanze terrose e con traccie d'idrogeno.

\* ANTRACOBLEFARO - da avôpaš, ανθρακος anthrax, anthrak-os carbone e βλέφαρον blèfar-on palpebra tubercolo, piccolo carbonchio alla parte inferiore delle palpebre.

\* ANTRACOFLÌCTIDE - da averag, άνθρακος anthrax, anthrak-os carbone e φλυατίς, φλυατίδος flykt-is. flyktid-os *bolla* – bolla di scottatura, nereggiante, quasi carbonosa.

\* ANTRACÒFORO – da ἄνθραξ, ἄνθραxoc ànthrax, ànthrak-os carbone e φέρω fer-o porto - gruppo di terreni; rocce spesso colorate in nero dall'antracite.

\* Antracografia – da ἄνθραξ, ἄνboaxoc anthrax, anthrak-os carbone e γράφω gráf-o segno, scrivo – scrittura col carbone. 2 Disegno col l carbone.

\* ANTRACOLÈMO - da άνθραξ, άν-

juolo nero.

\* Antracometro - da zvepak, zvθρακός ànthrax, ànthrak-os carbone e užipov metron misura - strumento per misurare la quantità di acido carbonico che entra in un miscuglio di più gas.

\* ANTRACONITE - da aveoat, aveoaxo; ànthrax, ànthrak-os carbone e χόνις kòn-is cenere - min.; varietà di calcare mescolato di carbone: terreno vulcanico di fondo nero. sparso di punti cinericci o bianchi.

\* ANTRACOSI – da ἄνθραξ, ἄνθρακος ànthrax, ànthrak-os carbone - materia di color nero che esiste nei polmoni e nei ganglii bronchici degli uomini adulti, massime dei vecchi. 2 Malattia dell'occhio che consiste in un carbuncolo alle palpebre o al bulbo dell'occhio, che forma una crosta nera come fosse toccato dal fuoco. 3 Carbonchio in altra parte del corpo.

\*ANTRACOTERIO - da averat, avθρακος ànthrax, ànthrak-os carbone e orpicy ther-lon fiera - gen. di mamm, pachidermi foss, : così detti perchè furono trovati nelle ligniti e nei carboni fossili di Cadibona

Antrèna - da avrpnym antrèn-e vespa - m. gen. d'ins. col. pent., fam. stereoceri; così detti a caso, per nulla somiglianti alle vespe.

\* Antribo. V. Antotribo.

ANTROPOFAGÍA - da ἄνθρωπος ànthrop-os uomo e φάγω fag-o mangio - atto o abitudine di cibarsi di carne umana.

ANTROPÓFAGO. V. Antropofagio che si ciba di carne umana.

\* ANTROPOFOBÍA - da ανθρωπος ànthrop-os uomo e φόθος fòb-os timore

- sin. di misantropia.

\* Antropogenia - da ανθρωπος ànθρακος ànthrax, ànthrak-os carbone throp-os uomo e γεννάω gannà-o gee nerazione dell'uomo.

\* Antropòglifo – da ἄνθρωπος ånthrop-os uomo e γλύφω glyf-o scolpisco - fossile in cui si credette di veder rappresentata qualche parte del corpo umano.

ANTROPOGLOSSO - da άνθρωπος ånthrop-os uomo e γλώσσα glóss-a lingua - che ha voce, lingua umana. 2 m. Sorta di automa che emette voce simile alla umana.

\* Antropografia – da ἄνθοωπος anthrop-os uomo e γραφή graf-è descrizione - esposizione della struttura e del modo di azione degli or-

gani del corpo umano.

ANTROPOLATRIA – da ἄνθρωπος anthrop-os uomo e λατρεία latr-la adorazione - culto divino reso ad uomini. 2 Culto reso a Gesù Cristo da coloro che riconoscono in lui solamente un uomo.

 ANTROPÒLITO – da ἄνθρωπες àn– throp-os uomo e libo; lith-os pietra - petrificazione di ossa umane coperte di stalactiti nelle caverne o nelle breccie ed altri terreni di recente formazione. 2 Osso fossile che

si credette osso umano.

\* ANTROPOLOGÍA – da ἄνθρωπος å॥throp-os uomo e λόγο; lòg-os discorso scienza degli organi del corpo umano, delle loro funzioni fisiche e dei loro rapporti colle funzioni morali cui servono di strumento, nell'uomo solo o in società.

\* Antropòlogo. V. Antropologia

- dotto in antropologia.

\* Antropomanzia - da ἄνθρωπος anthrop-os uomo e μαντεία mant-èia, mant-la divinuzione - divinazione per ispezione delle viscere di un uomo, per solito di un fanciullo o di una donna immolati, o delle grida di cosi fatte vittime.

\* ANTROPOMANTE. V. Antropomanzia - chi pretendeva indovinare i ne governano le funzioni.

nero - teoria dei fenomeni della il futuro o per la ispezione delle viscere o dalle grida di una vittima umana.

\* ANTROPOMETRIA - da ἄνθρωπος ànthrop-os uomo e μέτρον mètr-on misura - scienza delle proporzioni delle varie parti del corpo umano. secondo le varietà di razza, età, sesso ecc.

\*Antropomorfia. V. Antropomòrfo - forma simile all'umana. nei varii sensi di antropomorfo.

ANTROPOMÒRFO - da άνθρωπος ànthrop-os uomo e μερφή morf-è forma m. ord. di mamm. che comprende quelli che rassomigliano all'uomo (urangutang, chimpanzi ecc.). 2 Essere favoloso, come sirena, ninfa, satiro, che ha forma umana o simile all'umana. 3 Divinità che ha vreso forma umana.

\* ANTROPOMÒRFIDE. V. Antropomòrfo - agata o altro minerale in cui si credette di raffigurare un'ima-

gine d'uomo.

\* ANTROPOMORFISMO V. Antropomòrfo - rappresentazione delle divinità sotto forme umane mostruose come quelle degli Dei Indiani, di Diana Efesia ecc.; ovvero, qual tipo perfetto dell'umanità, con elettissime forme e con attributi di forza e di grandezza superiori alla razza umana, come usavano i Greci. 2 Deificazione dell'umana natura,

\* Antropomorfologia - da ἄνθρωπες anthrop-os uomo, μερφή morf-è forma e λόγος lòg-os discorso scienza della formazione delle parti

del corpo umano.

\* Antropomòrfosi. V. Antropomorfo - formazione dell'uomo. 2 Trasformazione in uomo.

\* Antroponomia – da ανθρωπος anthrop-os uomo e νέμος nòm-os legge scienza delle leggi che regolano l'economia animale dell'uomo, che

6 - CANINI. Diz. Etimol.

 Antroponosologia – da ἄνδρωτες ônthrop-os uomo, νόσες nôs-os malattia e λόγος lòg-os discorso – trattato delle malattie del corpo umano.

ANTROPOPATIA – da ἄνθρωπος àntrop-os uomo e πάθες pàth-os passione – passione umana che, per linguaggio figurato, si attribuisce a Dio nella Scrittura.

\* Antropoterapia - da άνθρωπος anthrop-os uomo e θεραπεία therap-èia, therap-la terapia - terapia dell'uomo; modo di guarire l'uomo.

ANTROPÒTOCO - da δνόρωπες ànthrop-os uomo e τόκες tòk-os parto - ep. di Maria madre di Gesù, che le vien dato da chi crede che questi sia solamente uomo e non Dio; contrapposto a teotôco.

\* Antropotomia – da ἔνθρωπος ànthrop-os uomo e τομὰ tom è taglio – dissezione del corpo umano.

\*ANΤŮRIO – da ἄνθος ànth-os fiore e οὐρὰ urà coda – gen. di p. m., fam. aroidi; i cui fiori e semi hanno una specie di codino.

\* Anùri - da à priv., v eufon. e cueà urà coda - fam. di rettili batracii; che comprende le rane, i rospi ecc., che mancano di coda.
\* Anuria - da à priv. v eufon. e

\* Anuría – da à priv., v eufon. e coçov ùr-on orina – soppressione o diminuzione d'urina.

AòPLA - da à priv. e ἔπλεν òpl-on arma - m. gen. di p. m., fam. orchidee; in cui il labello del perigono non ha speroni.

Aoristo – da è priv. e ερίζω oriz-o determino (δρες òr-os limite, iermine) – che non ha limiti, o perchè non può averne o perchè non furono determinati; epiteto di quantità che in grandezza e numero può crescere all'infinito. 2 Tempo di verbo, indeterminato, in cui l'affermazione si riferisce al passato senza Indicare se recente o rimoto; e

\* Antroponosologia - da ἄνθρω | talvolta esprime atto o passione

AORTA - da àcert aort-è - principale arteria del corpo che nasce dal ventricolo sinistro del cuore. 2 a. Aspra arteria, che unisce il polmone e il bronco.

\* AORTECTASIA – da ακρτή aorte aorta e έκτασι èktas-is estensione (εκ ek fuori e τείνω tèin-o, tin-o tendo) – dilatazione dell'aorta, aneurisma aortico.

\* AORTELCIA – da ἀκρτὴ aort-è aorta e ἔλχις èlk-os ulcera – ulcerazione dell'aorta.

\* AORTEURISMA – da ἀορτὴ aort-è aorta e εῦρυσμα èurysm-a dilatazione – aneurisma dell'aorta.

\* Aòrtico - da deptà aorte aorta - che appartiene all'aorta; che si riferisce all'aorta.

\* AORTITE - da dopti, aort-è aorta - infiammazione dell'aorta, della tunica esterna dell'aorta.

\* AORTOCLASIA – da ἀκρτή aort-è aorta e κλάω kl-ào rompo – rottura dell'aorta.

\* AORTOLITIA – da ἀκρτή aort-è aorta e λίθις lith-os pietra – incrostazione dell'aorta.

\* AORTOSCLERÌA - da ἀςρτὴ aort-è aorta e σκληρὸς skler-òs duro - induramento dell'aorta.

\*AORTOSTENÌA - da ἀρρτή aort-è aorta e στενὸς sten-òs stretto - ristringimento dell'aorta; diminuzione del suo calibro.

\* AORTOSTEOSI - da deprir aorté aorta e dotéev ostè-on osso - ossificazione doll'aorta.

\* AORTOTRAUMIA - da άερτή aortè aorta e τραῦμα tràum-a ferita - ferita dell'aorta.

Aosmia - da à priv. e οσμή osm-è odore - mancanza d'odore.

APAGOGE – da ἀπάγω apàg-o deduco – metodo di ragionare che prova la falsità di una proposizione coll'assurdità delle conseguenze, | che facilmente si confonde cogli dei corollarii di essa; o la verità di una proposizione, dimostrando l'assurdità della contraria - lat. deductio ad absurdum.

 \* APALANTO – da ἀπαλὸς apal-òs molle e žv&c anth-os fiore - gen. di p. m., fam. giunchi; così dette per la bellezza, la delicatezza dei fiori.

APALO - da ἀπαλὸς apal-òs molle - m. gen. d'ins. col. eter., fam. cantaridee; delicati, con palpi filiformi. 2 Gen. di p. d., fam., composte; sin. di blennosperma.

 \* APALOCLAMIDE – da ἀπαλὸς apal-os molle e χλαμίς, χλαμίδος chlamis, chlamid-os clamide - tr. di p. d., fam. composte; che hanno le foglie coperte di lanugine e il frutto coronato da un pennacchio a setole tiliformi.

APANTROPÍA - da ἀπὸ apỏ da, lontano e ανθρωπος anthrop-os uomo - inumanità. 2 Allontanamento dagli uomini: desiderio, abitudine di vivere lungi dal consorzio umano, nella solitudine, anche senza misantropia. 3 Contrario di filantronia.

APANTROPO. V. Apantropia inumano. 2 Che fugge il consorzio degli uomini, anche senza essere misantropo, perchè ama la quiete, la solitudine. 3 Contrario di filantropo.

\* APARTROSI - da ἀπὸ apỏ da e ắς-Oscy arthr-on articolo - divisione, distinzione in articolazioni. 2 Articolazione formata dalla testa di un osso che può muoversi in più maniere in una cavità più o meno profonda.

APATA – da ἀπάτη apàt-e inganno - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che per somiglianza di caratteri erano stati erroneamente collocati fra i dermesti e gli scoliti. 2 m. Gen. di p. d., fam. cicoracee;

altri generi di lattuga.

\* APATANTO – da ἀπάτη apat-e inganno e ἄνθος ànth-os fiore – sp. di p., gen. ieracio, fam. composte: che hanno l'aspetto di ieracio pilosella

APATEÒNE - da àmáta apat-e inganno - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno aspetto di polipteri.

\* APATE. V. Apatia - che ha abituale apatia.

APATÍA – da ἀ priv. e πάθος pàth-os passione, affezione - mancanza di passioni, lat. affectionum vacuitas; quindi mancanza di azione per soddisfarle; indifferenza verso i piaceri, gli onori ecc. 2 Sorta d'intorpidimento delle facoltà mentali, per cui uno è indifferente ai piaceri e ai dolori.

\* APATICI. V. Apatia - divis. di animali invertebrati; che mancano di cervello, di forma simmetrica, e (per quanto sembra) di sensi.

\* APATICO. V. Apatia – sin. di apàte. 2 Animale invertebrato della divisione apatica.

APATUREONE. V. Apaturie-mese di novembre presso gli Ionii d'Asia; così detto perchè in questo si celebravano le Apaturie.

APATÙRIE – da ἀ collett, e πατλο patèr padre - feste che si celebravano dai popoli Ionii, nell'Attica, nell'Asia Minore, nel mese di novembre (Pianepsione in Atene, Apatureone in Asia); in cui si raccoglievano i padri che avevano avuto figli nell'anno e li presentavano per farli inscrivere nelle fratrie o tribù.

APEDIA - da à priv. e παῖς, παιδὸς pès, ped-òs figlio, fanciullo mancanza di figli.

APEPSIA – da ἀ priv. e πέψις pèps-is digestione - indigestione; cattiva digestione.

 APERĖA – da ἀπαίρω apèr-o tolgo, | levo (ἀπὸ ap-ò da e αῖρω èr-o tolgo) - gen, di mamm, rosicanti, fam. cobiai: porcello d'India, così detto. quasi mutilato, perchè non ha coda.

\*APERIANTÉE, APERIANTACEE da a priv. e \* περίανδις perianth-os perianto - fam. di p. d.; i cui fiori sono sprovvisti d'inviluppi florali o perianti.

\* Aperispèrmo – da å priv. e \* 🖚 ρίσπερμον perisperm-on perispermo - seme o embrione che manca di

perispermo.

\* APERISTOMO ~ da & priv. e πε~ ρίστομον peristom-on peristomo - ep. di muschi, la cui capsula è priva di peristomo.

\* APETALIA. V. Apėtalo – cl. di piante: che comprende le dicotile-

doni apetale.

\* APETALISMO. V, Apètalo - malattia delle piante che non sono na turalmente apetale; per cui i fiori sono privi di corolla.

APÈTALO – da ἀ priv. e πέταλεν pètal-on petalo - ep. di fiori senza petali. 2 Ep. di piante che producono

cosiffatti fiori.

\* APETALOFLORE – vocab. ibr. da ἀπέταλος apètal-os apetalo e lat. flos, floris fiore - ep. della calatide o corona delle piante sinanteree, quando è composta di fiori apetali.

Apicra – da ά priv. e πικρός pikr-òs amaro - m. gen. di p. m., fam. liliacee, tr. aloinee; il cui succo è meno amaro di quello delle altre aloinee.

\* APIDI. V. Apio nº 2.

\* Aplite – da έπιος àp-ios pera – sciroppo di pere. 2 Vino fatto di

pere.

APIO – da ἄπιος àpi-os pera – m. gen. di p. d., fam. leguminose; che hanno radice tuberosa a foggia di

fam. curculionidi, tr. apidi; distinti da abdome grosso, ovoide, quasi a foggia di pera. 3 m. Sin. di aprite. APIO - da à priv. e mucy byon pus - ep. di tumore che non suppura ; di natura da non suppurare. \* APIOCERO - da ámos api-os pero e xipaç kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomi; che hanno il terzo articolo delle antenne a foggia di pera.

\* APIOCRINITI. V. Apiocrino.

\* APIOCRÌNO – da &πιος àpi-os *pera* e zaivov krin-on giglio (V. Crinoidi) - gen. di echinod., fam. crinoidi, tr. apiocriniti; fatti in cima a foggia di pera.

\* ΑΡΙΌΜΕΝΟ - da &πιος àpi-os *pera* e μπρὸς mer-òs coscia - gen, d'ins. emipt., fam. reduvii; le cui zampe anteriori sono grosse e a forma di

рега.

 APIÒSPORO – da άπως àpi-os pera e σπόρες spòr-os seme – gen. di p. a., fam. funghi; che hanno sporangi piriformi e spori globulosi.

APIRENO - da α priv. e πυρήν pyrèn nocciuolo di frutto, spina di pesce - ep. di frutti mancanti naturalmente di nocciuolo, come l'ananas, la banana ecc. 2 Ep. di uva, i cui acini non hanno chicchi, o degli acini stessi. 3 Ep. di frutti con nocciuoli non legnosi, p. e. il melogranato, la palma cipria finch'è giovane. 4 Ep. di pesce con ossa molli e senza spine, come l'anguilla.

APIRENOMELE - da ά priv., πυpriv pyr-èn nocciuolo (in gen. corpo duro) e μήλη mèl-e tenta - tenta senza bottoncini in punta, che si usa nella esplorazione dell'orecchia; sin, di melotite e di apiro-

mėle.

\* APIRÈTICO - da à priv. e πυρετὸς pyret-os febbre - ep. di giorno inframmesso a due accessi di febbre pera. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., intermittente. 2 Ep. di malattia

che non è accompagnata da sin-l tomi febbrili.

APIRETO - da a priv. e πυρετός pyret-òs febbre - che non ha feb-bre. 2 Che non cagiona febbre. 3 Che toglie la febbre o la previene : sin, di *febbrifugo*,

APIREXIA, APIREZIA - do a priv, e πύρεξις pyrex-is accesso febbrile (ο πυρετός pyret-os febbre) - stato di chi non ha febbre. 2 Cessazione di febbre. 3 Intervallo fra due accessi febbrili (intermittenti o no).

\* APIREZÌA. V. Apirexia.

\* APIRITE. V. Apiro - min.; varietà rossa della tormalina, infusibile.

APIRO - da ά priv. e πῦρ pyr fuoco - a. ep. di sacrificio che si compiva senza fuoco e senza incenso. 2 Ep di corpo che resiste al fuoco senza alterazione sensibile. 3 m. Min, ; sorta di feldispato, infusibile.

APIROCALÍA - da ά priv., πεῖρα pèir-a, pir-a esperienza e xadòs kal-òs bello, buono - atto, cosa che offende il senso del bello, del buono. 2 Ignoranza del bello, dell'onesto. 3. Mancanza di attitudine, di perizia per esercitare un'arte bella.

APIROCALO. V. Apirocalia - che offende il senso del bello, del buono. Z Ignorante del bello e dell'onesto. 3 Che ha nessuna o poca attitudine ad esercitare un'arte bella.

\* Apiròforo - da ά priv., πῦρ pyr fuoco e φέρω fèr-o porto - ep. di corpo non atto o poco atto a produr calore.

APIRONELE, V. Apirenomèle.

APIROLOGIA - da άπειρος àpeir-os. àpir-os senza limiti (à priv. e πέρας per-as limite) e acres log-os discurso - verbosità smoderata; abitudine di far sproloquii, di non finirla mai.

APIROLOGO. V, Apirologia - smoderatamente verhoso; che ha l'abitudine di fare sproloquii senza fine. specie di spugna di pessima qualità,

\* APIROPODO - da amusos apeir-os. àpir-os molto numeroso, infinito (à priv. e πίρας per-as limite) e πούς pus piede - div. di animali articolati: che comprende quelli che hanno più di sei piedi : sin. di iperexapode.

Apisto - da à priv. e mioros pist-os fedele - m. gen. di pesci, fam. percoidi; in cui l'osso sottorbitario è armato di una spina lunga, puntuta, mobilissima, nascosta in un solco, cosicchè difficilmente si vede: pericolosi massime per i pescatori che vanno a piedi nudi sulla sabbia.

APLANÈTO - da α priv. e πλανή-The planetes errante (pianeta) - m. stella fissa, che conserva la stessa reciproca posizione verso le altre stelle, non la cambia come i pianeti.

\* APLANETICO - da α priv. e πλανητικός planetik-òs che fa errare. ch'è soggetto ad errare (πλανάω planà-o *erro, fo errare*) - ep. di uno specchio, di una lente, di una combinazione di lenti, in cui sia poco o affatto sensibile l'aberrazione di sfericità.

\* APLECTRO - da ἀ priv. e πλῆχtpcv plektr-on pungolo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti dai generi affini per non aver spine.

\* APLEURIA - da ἀ priv. e πλευρά: pleur-à costa, pleura - mancanza di coste. 2 Mancanza di pleura.

\* APLEUROSPERMIE - da & priv. masupa pleur-à costa e origina spèrm-a seme - tr. di p. d., fam. ombrellifere; il cui pericarpio è subcilindrico, senza coste,

\* APLEURÒTIDE - da α priv., πλευρά pleur-à costa, lato e ώτις, ώτιδος otis, otid-os orecchietta - gen. di moll., fam. terebratule; che mancano di una delle orecchiette laterali.

APLISÍA - da á priv. e πλύνω plyn-o, fut. πλύσω plys-u lavo - a.

di color giallo sporco, che non si poteva pulire per quanto si lavasse. 2 m. Gen. di moll. cefalopodi, fam. pleurobranchi; che spandono un liquore di odor nauscante, e che non si toglie per quanto si lavino dettiant. lepri marini, perchè hanno due tentacoli superiori che rassomigiano a orecchie di lepre.

APLÒA - da ἀπλόςς aplò-os semplice (ά priv. e πίλο pèl-o consisto) - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanuo l'orlo posteriore del corsaletto senza prolungamento, gli uncini dei tarsi senza dentellature, insomma struttura più semplice dei generi affini.

\*Aplocarpo – da άπλε apl-os semplice e καρπὸς karp-òs frutto frutto che proviene da un pistillo semplice, da un solo carpello. 2 Frutto che proviene da più carpelli, che appartengono ad un solo fiore, e sono distinti gli uni dagli altri.

 APLOCÈNTRO - da άπλὸ; apl-òs semplice e κέπρον kèntr-on pungolo - gen. di pesci, fam. percoidi; che hanno una sola spina dorsale.

\*APLÒCERI – da άπλὸς apl-òs semplice e κέρας kèr-as corno - div. d'ins. dipt.; che hanno antenne senza peli.

\*Apl.odoNTE - da ἀπιδε apl-os semplice e δδως, δδόντος odús, odónt-os dente - gen. di mamm. rosicanti, fam. sciuri; che hanno denti incisivi convessi semplici. 2 Sp. di moll., gen. elice; le cui conchiglie hanno un solo dente all'apertura.

\*APLÒMA - da ἀπλὸς apl-òs semplice - min.; varietà di granato; cui si attribuisce il cubo come forma semplice, primitiva.

\*APLOMERA – da άπλὸς apl-ôs semplice e μηρὸς mer-òs coscia – gen. d'ins. dipt., fam. tanistomi; le

cui coscie posteriori non sono dentellate, come nei generi affini.

\*APLONICA - da ἄπλὸς apl-òs semplice e ὄωξ, ὄωχος ὀnyx, ὀnych-os unghia - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno uncini semplici ai tarsi.

\*ΑΡΙΟΡΆΡΡΟ - da άπλὸ; apl-òs semplice e πάππος pàpp-os pennac-chio - gen. di p. d., fam. composte asteroidi; che hanno un pennacchio composto di sete ineguali, ma della stessa qualità.

\*APLOPETALO - da άπλὸ; apl-òs semplice e πέταλον pètal-on petalo - ep. di pianta, i cui fiori hanno la corolla formata da un petalo solo.

\*APLOPERISTÓMIO - da άπλὸς apl-òs semplice e \*περιστόμιον peristómio - ep. dei gen. di p. a., fam. muschi, in cui l'orifizio delle capsule è guernito di una sola fila di denti e presenta un solo verticillo peristomico.

\*APLÒPSI - da άπλὸς apl-òs semplice e όψις òps-is vista, aspetto - fam. d'infus.; che non hanno organi esterni nè viscere.

\*APLOTARSO - da άπλὸ; apl-òs semplice e ταροὸ; tars-òs tarso gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi: che hanno tarsi semplici.

\*APLOTAXI - da άπλδς apl-os semplice e τάξις tàx-is ordine - gen. di p. d., fam. composte cinaree; il cui pennacchio è formato da una sola serie di fili.

\*APLÜSTRE – da ἀ int. e φλαστὸς flast-ὸs tagliato, intagliato, frastagliato (κλάω fl-ào taglio, intaglio, frastaglio) – ornamento alla poppa delle navi antiche, formato di assi strette, lunghe, curve, dipinte, sovrapposte le une alle altre, accostate alla base, ma che poi verso la cima si scostavano alquanto; onde appariva tutto frastagliato.

Il vocab. Aplustre è latino e de-

riva dall'ellenico ἄφλαστος à flast-os. cangiata la f nell'affine labiale p. l'a in u, e aggiunto r per compire la term. tr(e) che esprime stromento, arnese. Forse gli Elleni dicevano anche ασλαστοςν aflastr-on invece di άφλαστον àflast-on, come dicevano αλάβαστρεν alabastr-on invece di αλάβαστον alabast-on ch'è la forma più antica.

APNEA - da α priv. e πνέω pn-èo spiro, respiro - m. mancanza di

respiro.

 ÅPNE0L0GÌA – da ἄπνεια åpn-oia, apn-ia apnèa e λόγος lòg-os discorso trattato sull'apnea.

\* APNEOSFIXÌA - da ἀ priv., πνέω pn-ėo respiro e σφίξις sfix-is polso - cessazione del respiro e del polso. \* APNEUMONIA - da α priv. e πνεύ-

μων pnèum-on polmone - mancanza

di polmoni.

\* APNEUMONONERVIA - da à priv., πνεύμων pneum-on polmone e νεύρον neur-on nervo - difetto di azione nervosa ai polmoni.

APO - ἀπὸ - come preposizione, significà da, lontano, di, per mezzo di., senza ecc. Nei composti ha senso di lontananza (V. Apodemia), o di contrario a quello che esprime la seconda parte del vocabolo (V. Apocalipsi), o di danno (V. Apòcino, Apocrastico); talora è particella intensiva ecc.

Apocalipsi – da ἀπεκαλύπτω apokalypt-o rivelo (ἀπὸ apò neg e καλύπτω kalypt-o copro, nascondo) - rivelazione; opera attribuita all'apostolo Giovanni, che svela le persecuzioni che la Chiesa doveva soffrire e la vendetta divina contro i persecutori. 2 Altre simili rivelazioni, apocrife.

APOCALIPTICO. V. Apocalipsi che appartiene all'Apocalipsi. 2 Mistico, profetico.

πὸς karp-òs frutto - frutto che proviene da un pistillo semplice, da un solo carpello. 2 Frutto composto di più carpelli, che spettano ad un solo fiore e distinti gli uni dagli altri.

APOCATARCTICO. V. Apocatarsi che giova per promuovere l'apo-

catarsi.

APOCATÀRSI – da ἀποκαθαίρω apokathèr-o purgo (ἀπὸ apò da e καθαίρω kathèr-o purgo) - m. spurgo o evacuazione del pus per isputo; di escrementi biliosi per vomito o per secesso.

APOCATÀSTASI - da ἀπεκαθίστηνι apokathist-emi ristabilisco nello stato di prima (ἀπὸ apò da e καθίστημι kathist-emi stabilisco) – perfetto ristabilimento in salute. 2 Ritorno del sole, di altri astri al punto da cui si erano mossi; p. e. ritorno del sole allo stesso segno del zodiaco; periodo astronomico.

APOCATASTÀTICO. V. Apocatàstasi - ep. di periodo astronomico, in capo al quale un astro si trova nella stessa posizione relativa di prima.

APOCENOSI - da ἀπὸ apò da, al tutto e xiva ou kènos-is vuotamento, sgombero (κενόω ken-do vuoto, sgombero) - m. emorragia od evacuazione facile senza irritazione e senza febbre.

\* APOCHILÌSMA – da ἀποχυλίζω apochyliz-o estraggo il succo (από apò da e yulos chyl-os succo) - composizione medica di succhi estratti da sostanze vegetali; volg. robbo.

\* APOCINEE. V. Apocino.

Apòcino – da ἀπὸ ap-ò lontano da e χύων, χυνὸς ky-on, kyn-òs cane - gen. di p. d., fam. apocinee; che sono un violento veleno per i cani.

APOCLÈTI – da ἀπικαλέω apokal-èo invito, scelgo (ἀπὸ ap-ò da e καλέω \* APOCARPO – da ἀπὸ apò da e κάρ- | kal-èo chiamo) – consiglio formato di uomini scelti, della federazione Etolia: sorta di Senato simile ai l Pregai o Pregati di Venezia.

APÒCOPE – da ἀποκόπτω apokòpt-o taglio (ἀπὸ apò da e χόπτω kòpt-o taglio) – troncamento di una o più lettere in fine di una parola. 2 Guarigione di malattia senza declinazione. 3 Ferita con perdita di sostanza; p. e. frattura in cui è stata staccata una parte di osso.

\* APOCOPTONA. V. Apocope - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno costume di deporre le uova sotto la scorza di un ramoscello della mimosa lebbek e di tagliarla circolarmente colle mandibole.

\* APOCRASTICO – da ἀπὸ apỏ da e κράσις krás-is temperamento – ep. di rimedio che allontana le cause che possono guastare la crasi, corrompere gli umori.

APOCÒRDO - da ἀπὸ apỏ da e χερδή chord-è corda – dissonante; in cui una corda, un suono è dissonante dall'altro.

APOCRÉA - da ἀπὸ apỏ đα e χρίας krè-as carne - settimana dopo la sessagesima sino alla quinquagesima, in cui si fa astinenza dalle carni. 2 Carnovale: o in un senso antistrofo, scherzoso; o usando la part. apò nel senso di partecipazione invece che in quello d'asti-

APOCRIFO - da ἀποχρύπτω apokrypt-o nascondo (ἀπὸ apò da, al tutto e κρύπτω krypt-o nascondoκεύφιες kryf-ios nascosto) - a. occulto, arcano: che si manifestava solamente agl'iniziati. 2 a. Libro che conteneva cose occulte, arcane, che si manifestavano ai soli iniziati. 3 Libro il cui vero autore è ignoto. e la cui autenticità è incerta, sospetta. Lep. di cose contenute in cosiffatti libri. 5 Ep. di libri eccle- deikn-ymi, apodikn-ymi dimostro

siastici che essendo di autore dubbio, di autenticità sospetta, non si leggevano pubblicamente in chiesa, si tenevano nascosti.

Apocripto. V. Apocrifo - m. gen. di pesci, fam. gobioidi; che vivono nascosti nel fango alla fose dei fiumi o nei laghi salati.

APÒCRISI. V. Apocrisiàrio - responsorio nell'ufficio ecclesiastico. \* APOCRISIÀRIO – da ἀποκρίνομαι apokrin-ome rispondo - messo, ambasciatore che porta le risposte del suo principe a un altro (o a un privato), o a vicenda. 2 Ministro del papa presso l'imperatore di Costantinopoli. 3 Dignitario dell'antica corte di Francia, ai tempi dei Carlovingi, che sopraintendeva ai chierici del palazzo, e trattava tutti i negozii ecclesiastici; detto pure cappellano o custode del regio palazzo. 4 Deputato, rappresentante di una chiesa o di un monastero.

APOCRÚSTICO - da ἀποκρούω αροkrū-o, fut. απιχριύσω apokrūs-o respingo (ἀπὸ apò da e ×ρεύω crù-o urto, spingo) - m. repulsivo, depulsivo, che respinge gli umori che affluiscono alla parte malata.

APODACRITICO - da ἀπεδαχούω apodakry-o piango; cesso di piangere (ånò apò intens. o neg.) e δαχρύω dakry-o piango) - medicamento che promuove le lagrime per sanar l'occhio malato. 2 Che fa cessare le lagrime.

APODEMIA – da ἀπὸ apò da, lontano e δχυςς dèm-os popolo, comune - sin di nostalgia.

APODI. V. Apodo - m.cl. di animali articolati ; che comprende parte degli anellidi e dei vermi intestinali: che mancano di piedi.

APODICTICA. V Apodictico - arte di dimostrare ; parte della dialectica. Apodictico – da ἀπεδείχνυμι apo-

(ἀπὸ apò int. e δείχνυμι dèikn-ymi, | fut. ἀπιδώσω apodòs-o restituisco, dikn-vmi mostro - dimostrativo: atto a dimostrare evidentemente per principii di ragionamento senza bisogno di prove di fatto.

APODITÈRIO – da ἀπιδύω apody-o spoglio (ἀπὸ apò da e δύω dy-o entro, vesto ecc.) - spogliatojo; stanza delle terme dove i bagnanti deponevano le vesti. 2 Stanza in cui i battezzandi adulti lasciavano le loro vesti; detta pure Apòdito.

APODITTICA, APODITTICO. V. Apodictica, Apodictico.

APODITO. V. Apoditèrio.

ΑΡΟDO – da ά priv. e πεῦς, πόδος pùs, pòd-os piede - che non ha piedi. 2 Che ha solamente un rudimento di piedi. 3 Che ha piedi deformi, che non possono servire. 4 m. Specie di rondine, che ha piedi mal conformati e non se ne può valere. 5m. Ord. di pesci privi di natatoja ventrale. 6m Ord dirett., fam. lacerti, che mancano di zampe. 7 m. CI. di entomozoi; secondo alcuni naturalisti, solamente gli anellidi. 8 m. Larva d'insetto, che manca di piedi. 9 m. Nome che si dava una volta agli uccelli del paradiso, perchè i natii del Perù tagliavano loro i piedi prima di venderli, onde si favoleggiò che mancassero di piedi. m. Costellazione dell'emisfero antartico, così chiamata perchè bellissima, alludendo all'apodo o uccello del paradiso, di vaghissime penne vestito. 12 m. Gen. di p. a., fam. funghi; il cui cappello, che porta gli organi fruttiferi, aderisce solamente per un punto ai corpi su cui si sono sviluppati.

\* APODONTE – da ἀπὸ apò da, senza e ¿δεύς, ¿δέντες odůs, odont-os dente gen. di pesei, fam. sgomberoidi; che hanno i denti mascellari lontani, rari.

retribuisco, corrispondo ecc. (ἀπὸ apò da e δίδω did-o do) - proposizione in risposta ad altra proposizione. 2 Seconda parte di un periodo, frase o contesto di frasi, che corrisponde alla protasi o prima parte

APÒFISI – da ἀπιφύω αροίμ-ο, fut. άπιφύσω apofys-o genero, produco per estensione della propria sostanza; son generato, prodotto ecc. (ἀπὸ apò da e φύω fy-o genero e son generato) - sostanza prodotta per estensione da un'altra e della stessa natura; p. e. ramo, carne, osso ecc. 2 Protuberanza delle ossa della stessa natura ed aspetto delle ossa medesime. 3 m. Aggetto, sporgenza di materia soda, legnosa che suol trovarsi in alcuni frutti o semi. 4 m. Escrescenza sferica o quasi sferica in alcuni muschi, un po'al disopra della capsula.

\* APOFLEGMÀTICO - da ἀπὸ apò da e φλίγμα flèqm-a - che impedisce l'accumulazione del flegma. 2 Che promuove la secrezione del flegma accumulato; che provoca, per gargarismo o masticazione, la secrezione della pituita, lo sputo.

Apoflegmatismo. V. Apoflegmàtico - impedimento all'accumulazione del flegma 2 Secrezione del flegma, in ispecie della pituita per via di sputo; flegma uscito dal corpo, sputato ecc.

APOFORETO – da ἀπὸ apò da, lontano e φέρω fèr-o porto – presente che si faceva nei saturnali, o dopo i conviti, che gli ospiti portavano seco andandosene.

APOFTEGMA - da ἀποφθέγγομαι aposthėng-ome *parlo con brevità* , precisione, enfusi (àπὸ apò intens. e εθέγγω fihèng-a emetto suono, di voce umana o altro - sentenza APÒDOSI - da ἀπεδίδω apodid-o | breve, precisa, enfatica, di oracolo,

importante ed utile verità. APOFTEGNATICO. V. Apostègma

 proprio di apostegma; breve ed arguto, 2 Che si esprime abitualmente e facilmente per apoftegmi. 2 Discorso composto in gran parte di apostegmi.

APOGALACTISMO - da ἀπιγαλακτίζω apogalaktiz-o svezzo, slatto (ἀπὸ apò da e γάλα, γάλακτις gala, galakt-os latte) - slattamento.

APOGÈO - da ἀπὸ apò da e γαῖα, γř. gèa, gè terra - lontano dalla terra. 2 Massima distanza di un pianeta dalla terra. 3 Massima distanza della terra dal sole; più propriamente afelio. 4 Massima distanza a cui un pianeta o altro t corpo del sistema solare si può allontanare dal sole. 5a. Che muove dalla terra, che vien dalla terra. 6 Vento di terra, che muove dalla pianura. diverso dall'altano che muove dall'alto dei monti verso il mare.

APÒGRAFO - da ἀπογράφω apograf-o copio (από apò da e γράφω graf-o scrivo) - copia di un originale.

APOLEPISMA - da ἀπολεπίζω apolepiz-o tolgo le squame, squamo (ἀπὸ apò da e λεπίς, λεπίδος lep-is, lepid-os squama) - m. lo squamarsi della pelle in alcune malattie cutanee.

APOLÍTICO - da ἀπολύω apoly-o sciolgo (ἀπὸ apò da e λύω ly-o sciolgo) - ep. di lettera dimissoria di un vescovo ad un ecclesiastico da esso dipendente, che si reca ad abitare in un'altra diocesi. per cui lo scioglie dalla dipendenza e lo raccomanda ad altri vescovi.

APOLITOSI - da ἀπὸ apò da e λίθες lith-os pietra - pietrificazione.

APÒLLO - à intens, e fenicio Baal Dio, Sole; armeno phal-il brillare; slavo pal-iti ardere; ab-bagliare: bagli-ore: forma reto ecc.).

di filosofo o altro uomo illustre; | secondaria della radice sanscrita che esprime argutamente qualche bha, zendo ba, φάω fà-o splendo: islandico fa lucidezza - Dio della luce, simbolo del Sole, nato a Delo (albanese Djeli Sole). 2 m. Nome di una costellazione. 3 Sp. di moll. gen, murice: di belle forme.

> APOI LINEO - da 'Απόλλων Apòll-on *Apollo* - proprio di Apollo; poetico, 2m. Luogo diriunione: casino appartenente ad una società. ove si giuoca, si suona, si canta, si halla, si conversa; così detto perchè consacrato a quelle arti di cui era protettore Apollo.

\* APOLLONIANA - da 'Απολλώνιςς Apollòni-os Arollonio di Perga, celebre matematico - ep. dell'iperbole e della parabola ordinaria, per distinguerle da altre curve di altro genere superiore; così dette in onore del matematico di Perga.

APOLLONIO - da 'Απόλλων Apòll-on Apollo - m strumento musicale a due o più tastiere, che si può suonare da più musici contemporaneamente o per mezzo di un automato.

APOLOGIA - da ἀπολογέσμαι apolog-come adduco ragioni, rispondo ad un'accusa confutandola, in un processo o altrimenti (ἀπὸ apò da e λόγος lòg-os discurso) - a. difesa in un processo, opposta alla xattγερία kategoria accusa. 2 Esposizione (per solito con discorso pensato ed esteso) di ragioni in favore di una persona, di un atto, di una dottrina; accompagnata dalla confutazione di ragioni addotte da avversarii contro quella persona, quell'atto, quella dottrina : specialmente opera in lode e in difesa del cristianesimo, sia che porti appunto il titolo di Apologia (apologia di san Giustino martire ecc.), sia che ne abbia un altro (Instituzioni di Lattanzio, Terapeutica di TeodoAPOLOGÈTICA. V. Apologia parte della dialectica, che consiste
nel rimuovere, a difesa dell'assunto, le obiezioni dell'avversario,
le ragioni con cui lo nega. 2 m.
Parte della teologia, che cerca di
dar le prove dell'origine divina del
Cristianesimo.

APOLOGETICO. V. Apologia - ch'è proprio dell'apologia, clie serve per apologia. 2 Libro che contiene un'a-pologia; specialmente opera di Tertulliano in difesa del Cristianesimo. A POLOGISTA. V. Apologia - che

fa un'apologia; che fa apologie.

A POLOGO – da ἀπὸ apò da e λόγες lòg-os discorso – breve racconto
in cui parlano uomini, bestie, cose
personificate; quasi discorso artifizioso, da cui si deduce un altro discorso, una verità specialmente

morale.

APOLÜSIE – da ἀπολεύω apolü-o, fut. ἀπολεύω apolüs-o lavo (ἀπό apo da e λεύω lù-o lavo) – ottavo giorno dopo il battesimo, in cui, seccando il rito della Chiesa orientale, si asterge dal capo e dal petto dei nuovi battezzati la unzione del crisma

APOMAGDALIA – da ἀπὰ apò đa e μάττω màtt-o, fut. μάξω màx-o astergo – ciò che serve a pulire, ad astergere; detto pure apomàgma. 2 Mollica di pane con cui gli antichi si pulivano le dita dopo il pranzo e che poi si gettava ai cani.

APOMATESI - da ἀπομανθάνω apomanthán-o, fut. ἐπομαθήσω apomath-ès-o dimentico l'imparato (επὸ αρὸ da e μανθάνω manthán-o, fut. μαθόσω mathèso imparo) - dimenticanza di ciò che si era imparato. \* ΑΡΟΜΙCINΑ - da ἀπιμηχύνω αροmekyn-o allungo (κὰν apo da e μᾶκ; mèk-os lunghezza, estensione) - gen. d'ins. col. tetr., lam. lungicormi: che hanno quasi tutte le

APOLOGETICA. V. Apologia - parti del corpo, antenne, corsarte della dialectica, che consiste letto, elitre, molto lunghe.

APOMORPOSI - da ἀπὸ apō du e μερφὰ morf-è forma - forma rappresentata da una pittura, da una scoltura, rispetto all'oggetto vero.
2 m. Sorta di metamorfosi organica, per cui una sostanza fissandosi sopra un'altra ne sottrae qualche cosa e la trasforma in se stessa.
\* APONFUROGRAFIA - da ἀπονεύρωσις aponèuros is aponeurosi e γραφὸ
grafi-è descrizione - descrizione

delle aponeurosi.
\* APONEUROLOGIA – da ἀπονεύφωσις aponeurosi e λόγος logos discorso – trattato sulle aponeurosi.

neuros.

APONÈUROSI - da ἀπονευρόω aponeurò-o trasformo in nervo (ἀπὸ apō da e νεῦρον nêur-on nervo) - a. espansione tendinosa di un mu-scolo, come dire trasformazione del muscolo in nervo (gli antichi confondevano i tendini coi nervi). 2 m. Membrana fibrosa, i cui capi sono attaccati al periostio, e che s'insinua fra le fibre muscolari, ovvero si continua con queste; copre, involge i muscoli e dà loro dei punti d'inserzione.

\*APONEURÒTICO. V. Aponèurosi - proprio delle aponeurosi, o di tessuti fibrosi simili a queste.

\* APONEUROTOMIA – da ἀπονεύρωσις aponeur-os-is aponeurosi e τομή tom-è taglio – dissezione delle aponeurosi.

\*APONEUROTOMO. V. Aponeurotomia - strumento per dividere le aponeurosi abdominali nella cistotomia subpubica.

APONIA – da ἀ priv. e πόνες pòn-os dolore – stato di chi nor. sente dolore.

x:c mèk-os lunghezza, estensione)
- gen. d'ins. col. tetr., Jam. lunpèmp-o mando lontano, indietro
gicorni: che banno quasi tutte le (ἀπὸ apd lontano de «πίωπ» pèm-

p-o mando) – digressione dall'argomento; artificio di oratore, che, per evitar di parlare di cosa che può nuocere alla causa, si forvia in digressioni.

\* APOPIASMA - da ἀπὸ apò da e πύον py-on pus - espressione, se-

crezione di pus.

APOPIÈTICO. V. Apopiàsma - che giova a far suppurare un apostema; che ne affretta la suppurazione.

APOPLEXIA - da ἀποπλήττω αροplett-o, fut. αποπλήξω apoplex-o colpisco violentemente, in modo da sospendere il moto e il senso nella parte colpita (àmò apò intens. e πλήττω, πλήγνυμι plètt-o, plègn-imi batto) - a. sospensione del moto e del senso, intorpidimento, intormentimento che avviene per un colpo improvviso, o con fenomeni simili a quelli prodotti da un colpo improvviso (per malattia, fulmine ecc.). 2 Malattia dell'encefalo e delle sue membrane per soverchia affluenza di sangue nei vasi cerebrali, o per infiltrazione o stravaso di sangue o di sierosità nelle membrane o nei ventricoli dell'encefalo, o per improvviso turhamento delle forze nervose al cervello; che produce repentinamente una più o meno lunga, totale o parziale, sospensione dei moti volontarii, del senso e delle facoltà intellettuali; così detta perchè la persona affetta rimane come chi riceve un gran colpo improvviso. 3 m. Ogni affezione ch'è prodotta da repentina congestione di sangue in un organo (polmone, cuore, fegato ecc.). 4 Stasi di sangue nei vasi cerebrali.

APOPLECTICO. V. Apoplexia - che cagiona apoplexia. 2 Che si riferisce ad apoplexia. 3 Ch'è attaccato da apoplexia. 4 m. Ep. di vena che si apre nell'apoplexia.

APOPNIXIA - da ἀποπνίγω αρορηί-

g-o, fut ἀπεπνίζω apopnix-o soffoce (ἀπὸ apò intens. e πνίγω pnìg-o soffoco) – soffocazione completa.

APÔPTOSI - da ἀπεπίπτω apopipte cado (ἀπὸ apò da e πίπτω pipto-cado - απόσες ptòs-is caduta) - caduta delle ossa. 2 Emorragia emorroidale. 3 Caduta delle croste. 4 Rallentamento di una fasciatura.

APOREMA. V. Aporia - problema di difficile, d'incerta soluzione.

APORIA - da ἀπερίω apor-èo sone in dubbio, sono imbarazzato (à priv. e πόρες pòr-os passaggio) - artificio per cui l'oratore mostra di essere imbarazzato, di non sapere come incominciare, che dire.

APOSEPSIA – da ἀποσήπω aposèp-o imputridisco (ἀπὸ apò intens. e σήπω sèp-o imputridisco) – fermen-

tazione putrida.

APOSCEPARNISMO - da ἀπὸ apò da e σχίπαρων skėparn-on ascia - ferita al capo con soluzione di continuità, in cui è staccato un pezzo d'osso; come fosse fatta con un'ascia che leva i pezzi.

APOSFACELISMO — da ἀποσφανικλέζω aposfakelit-o mi dissolvo al tutto, imputridisco, mi sfacelo (ἀπὸ apò intens., σφανιλίζω sfakelit-o mi agito violentemente, vo in isfacelo) – completo sfacelo del corpo o di

una parte del corpo.

APOSIÒPESI - da arcomerace aposiop-ao taccio affatto (ario apò intens, e venzas siop-ào taccio) - artificio retorico; reticenza, preterizione, per cui la trasposizione o il periodo incomineiato s'interrompe, lasciando che l'aditore o il lettore intenda da sè quello che o per viva commozione d'animo, o per pudore, o per filocalia, o per altro sentimento sincero o artifiziato non si è respresso; sin. di paraziopesi. 2 Pausa generale (nella musica antica)

Aposirma - da άποσύρω aposyr-o tiro via (żnò apò da e σύρω syr-o tiro) - brandello di pelle. 2 Pezzo d'osso, pezzo di carne staccati in nna ferita.

APÒSTASI - da ἀφίστημι afist-emi allontano, porto altrove (àπὸ apò da. lontano e tornu ist-emi sto, fo stare), o medio acciorana afist-ame parto, fuggo - soluzione di continuità nelle fratture delle ossa. 2 Scioglimento di apostema per riassorbimento di umori. 3 Rimozione delle cause, sparizione dei fenomeni morbosi; differente dalla metastasi, imperocchè in questa si cambia la sede o la qualità del morbo, e nell'apostasi il morbo si dilegua . avviene la guarigione. 4 Cambiamento di forma, di periodo in una malattia (p. e. in una terzana che diventa quartana).

Apostasia. V. Apostasi e Apostatàre - a. partenza dalla propria città, dal proprio paese, quando sono in pericolo ed è dovere il consacrarsi ad essi. 2 a. Diserzione. 3 Abbandono, per solito, pubblico, clamoroso, delle dottrine professate, della religione seguita, della setta cui uno apparteneva; abbandono del Cristianesimo per abbracciare altra religione. 4 m. Gen. di p. d.. fam. apostasiee o apostasiacee; in cui i grani del polline sono distinti e non riuniti in masse, come in generi affini.

APOSTATARE. V. Apòstasi - a. esser lontano. 2 Abbandonare le dottrine professate, la religione cui si apparteneva; specialmente abbandonare il Cristianesimo per abbracciare altra religione.

Apostàsio. V. Apòstasi e Apostatare - u. ripudio. 2 a. Causa di apostasio: causa contro un liberto che si era mostrato ingrato al suo liberatore, che si era scelto altro ha un tumore interno al disotto del

protettore (se assolto, era in tutto libero: se condannato, tornava schiavo). 2 Causa contro chi aveva abbandonato la patria in pericolo, e si puniva cella morte.

\* APOSTASIMERO - da ἀπόστασιε apòstas-is lontananza e μπρὸς mer-os coscia - st-tr. d'ins. col. pent., fam. curculionidi, gonatoceri; distinti da zampe anteriori separate alla base.

APÒSTATA. V. Apòstasi e Apostatare - a. chi abbandona, smette. parte. 2 a. Fuggitivo, disertore, ribelle. 3 a. Chi abbandona la patria in pericolo. 4 Chi abbandona le dottrine che ha professato, la religione. la setta cui apparteneva; specialmente chi abiura il Cristianesimo per abbracciare un'altra religione.

APOSTATICO. V. Apòstasi, Apostatare, Apostèma - che appartiene, che è disposto ad apostasi, ad apostasia, ad apostema.

APOSTAXI - da ἀποστάζω apostáz-o fut. ἀποστάξω apostàx-o stillo - m. lo stillar il sangue dal naso.

APOSTEMA. V. Apòstasi - ammasso di pus in una cavità anomala fra mezzo ai tessuti, massime ai muscoli: così detto o perchè gli umori che lo formano si separano. si sottraggono da altre parti del corpo, ovvero perchè è separato dalle parti adjacenti per mezzo di una ciste circoscritta e formata da una membrana particolare, detta piogenica, a differenza dell'empiema o spandimento purulento ch'è in immediato contatto cogli organi ove affluisce.

\* Apostf màto. V. Apostèma - chi ha un'apostema.

APOSTEMATICO. V. Apostema, Apòstasi - che appartiene ad apostema; ch'è proprio di apostema. 2 Che ha forma di apostema. 3 Che diafragma, la cui marcia esce per | vile. 3 Predicazione di dottrine, il deretano.

\* Apostematóde. V. Apostèma che somiglia ad apostema. 2 Che ha forma di apostema.

Apóstolo - da ἀποστέλλω apostèll-o (ἀπὸ apò da e στέλλω stèll-o allontano, invio - a. inviato 2 a. Mandatario. 3 (fra gli Ebrei) Inviato nelle provincie per vegliare alla esecuzione delle leggi, per raccogliere un'imposta. 4 Uno dei dodici prescelti da Gesù e da esso inviati a predicare la sua dottrina, l'Evangelo; ver antonomasia, san Paolo. 5 Libro ecclesiastico dei Greci che contiene lezioni delle epistole di san Paolo, 6 Chi primo portò in un paese l'Eangelo. 7 Inviato a raccoglier elemosine, a viaggiare per interesse dei fedeli. 8 m. (nella Chiesa protestante) Giovane ecclesiastico, che non ha ancora ministero determinato. 9 m. Inviato di società segrete, che viaggia con missione politica, politico-religiosa (si dice, con hell'uso, dagli Elleni moderni, e si applica anche a donne, come in gen., in tutti i sensi, il vocab. apòstolo). 10 m. ( hi si adopera con zelo a propagare la verità o quella che crede verità, che si consacra tutto a questo uffició. 11 Lettera dimissoria che l'appellante chiedeva dal giudice, e che questi doveva dargli per informar della causa il secondo giudice; espressione usata tutto di in diritto canonico. 12 m. Capo di una delle dodici grandi case patrizie a Venezia. 13 Sin. di papa.

APOSTULO - da ánic apó da e osóλες stòl-os *stolo* – parte della prora di una nave; uno degli scalini a prora, fra i quali due sono prolungati sino al capo di banda.

\* Apostolato - ministero, dignità, ufficio di apostolo, 2 Sin. di sede romana o di altra sede vesco-

massime religiose, filosofiche, sociali.

APOSTÒLICO. V. Apóstolo - sin. di papa o di altro vescovo. 2 Libro che contiene le epistole di san Paolo. 3 Proprio di uno degli apostoli o di apostolo. 4 Ep. di chi tramandi la dottrina che ricevette dagli anostoli. 5 Ep. di sede vescovile e in specie della sede romana, di persona o cosa che si riferisce a quella sede. 6 Ep. di persona o di dottrina nello spirito degli apostoli. 7 Ep. di lettera dimissoria di un vescovo a un laico, perchè andasse a ordinarsi in altra diocesi (in gen. di ogni lettera vescovile). 8 m. Titolo dei re d'Ungheria e poi dell'imperatore d'Austria.

\* APOSTOLICONE. V. Apostolo sorta di unguento; così detto perchè era composto di dodici ingredienti.

APOSTÓLICI. V. Apòstolo - settarii cristiani del III secolo, detti pure Apotactici. 2 Settarii del XIII secolo, detti anche Dulcinisti-che pretendevano essere custodi e seguaci delle vere dottrine apostoliche. \* Apostrofare. V. Apostrofe e Apòstrofo - volgere altrui il discorso nel modo indicato in Apòstrofe. 2 Indirizzare la parola, massime in modo vivace, severo. 3 Apporre un apostrofo a un vocabolo, sopprimendone una o più lettere.

APÒSTROFE - da ἀποστρέφω apostrèf o rovescio, mi rivolgo da uno all'altro (ant and da e στοισω strèf-o volgo) - atto del coro nelle rappresentazioni sceniche antiche, quando, partiti gli attori, rivolgeva il discorso agli spettatori. 2 Artifizio retorico per cui si volta il discorso, dalle persone cui era indirizzato, ad un'altra o ad altre ; o per

cui s'indirizza la parola a persone | presenti o non presenti, a morti, a Dio, a esseri che non hanno persona e che s'immaginano personificati.

APOSTROFO. V. Apostrofe - segno (') che indica nella scrittura la soppressione di una o più lettere, per eufonia o per altro; così detto perchè ha forma di uno spirito aspro (') rovesciato.

APOTACTISTA, APOTACTICO - da ἀποτάσσομαι apotàss-ome, fut. ἀποτάξομαι apotàx-ome mi allontano, mi ritiro, rinuncio (ἀπὸ apò lontano e τάττω tatt-o pongo) - settarii cristiani del secolo III. che af-

fermavano di essere scrupolosi osservatori delle dottrine evangeliche. rinunciavano alle proprietà particolari e mettevano tutti i beni

in comune.

APOTECA - da ἀπὸ apò da e θέχη thèk-e ripostiglio, luogo da riporre - luogo ove si ripongono derrate, merci, ogni specie di oggetti di valore (granajo, cantina, arsenale, tesoro ecc.) (corrotto in bottega, con significato modificato). 2 Parte della casa in cui si riponevano provisioni per la famiglia: locale, per solito al piano superiore, in cui si custodivano le anfore piene di vino, mentre i dolii o batili si tenevano nella cella o cantina. 3 (nel medio evo) Bottega da speziale; onde il francese apothicaire speziale.

\* APOTECIO - da ἀποθήκιον apothè- k-ion, dim. di ἀπιθήκη apothèk-e anoteca - parte dei licheni che racchiude gli organi della riproduzione; ricettacolo formato dal talamio e dall excipulo.

APOTELESMA – da ἀποτελέω apotel-co effettuo, eseguisco, compio (ἀπὸ apò da e τέλλω, τελέω tèll-o, tel-eo faccio, cagiono, effettuo, compio; τελλεμαι tell-ome esisto) - tiche dopo gli esercizi gimnastici;

- fatto, effetto. 2 Effetto, influsso della rispettiva posizione degli astri, al momento della nascita di un uomo, sulla sua vita. 3 (in gen.) Ogni effetto, influenza di astri sulle cose umane, secondo gli astrologi.

APOTELESMATICO. V. Apotelesma che ha, che produce apotelesma. 2 Effettivo, attivo. 3 Ep. di astro, che esercita influsso. 4 Ch'è proprio di così fatto influsso. 5 Dotto

in apotelesmatica.

APOTELESTICO V. Apotelèsma che produce un effetto, o che può produrlo. 2 Ch'è proprio di apotelesma.

APOTELESMÀTICA. V. Apotelèsma scienza degli apotelesmi; parte

dell'astrologia.

APOTELESMATICHE. V. Apotelèsma - carme, attribuito a Manetone, sugli apotelesmi.

APOTEMA - da ἀπιτίθημι apotith-emi abbasso, depongo (ἀπὸ apò da e τίθημι tith-emi pongo) – perpendicolare condotta dal centro di un poligono regolare sopra uno dei lati, ovvero dal vertice di una piramide regolare sopra un lato della sua base. 2 m. Materia insolubile, che si forma nei sughi estrattivi quando si fanno svaporare col calore affine di concentrarli.

APOTERAPEUTICA – da ἀπιθερα– πεύω apotherapèu-o (ἀπὸ apò intens. e θεραπεύω therapèu-o quarisco) arte di curare il corpo dopo gli esercizii gimnastici con bagni, frizioni e quanto poteva contribuire a togliere la fatica e assicurare il buon effetto dei ginmasmi; come passeggiate, uso moderato di venere, ecc.; lat recuratoria. 2 Arte di curare un malato in modo da guarirlo completamente.

APOTERAPIA. V. Apoterapèutica - cura di frizioni e altre praforze e riconforta dopo la fatica. 2 Cura di frizioni e altri mezzi per compire la guarigione di un ammalato.

APOTERAPEUTICO. V. Apoterapėusi - ch'è proprio dell'apoterapia,

dell'apoterapeutica.

APOTEÓSI - da ἀπὸ apỏ da e Θιὸς The-os Dio - deificazione, indiamento, per cui un mortale defunto. anche un bruto o un oggetto inanimato, ascritto al numero degli dei. era ammesso a partecipare agli onori divini: cerimonia solenne con cui era proclamato dio. 2 Titolo d'un carme di Prudenzio in lode di Gesù Cristo. 3 m. Lode esagerata, onori strabocchevoli ad un uomo, quasi si volesse farne un dio.

Apòresi - da ἀποτίθημι apotith-emi depongo ecc. (ἀπὸ apò da e τίθημι tìth-emi pongo) - abbassamento della voce, massime verso la fine del periodo. 2 Posizione che si dà a un membro infranto dopo la riduzione e la fasciatura.

APÒTOME - da ἀποτέμνω apotemn-o taglio (ἀπὸ apò da e τέμνω temn-o taglio) - residuo di un tono intero musicale, levatone un semituono maggiore. 2 Differenza fra due quantità incommensurabili.

APÒTOMO. V. Apòtome - m. cristallo le cui faccie, avendo poca inclinazione, formano un angolo acutissimo col loro asse. 2 m. Prisma con una punta a quattro facce acutissima, posta sulle arete orizzontali del prisma.

\* APOTOMÒDERO – da ἀπότομος a– pôtom-os tronco e dépn dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno la testa stretta e come tagliata.

in gen. tutto ciò che restaura le | carabici; che hanno un profondo taglio all'estremità d'ogni elitra.

APOTRAUSI - da ἀπιθοαύω apothrau-o, fut, ἀπιθιαύσω apothraus-e faccio in pezzi, in minuzzoli (ἀπὸ apò intens, e θραύω thràu-e rompo) frattura, sminuzzolamento di un osso, quando da ogni parte è rotta la continuità.

APOTRIPSI – da ἀποτοίθω στοtrib-o, fut. anomida apotrios-o frego per pulire; logoro per isfreyamento o per lungo uso (ἀπὸ apò intens. e τρίδω (rego) - operazione per toglier dalla cornea le macchie formate o per nuove pellicole anormali o per ingrossamento della cornea stessa.

APOZEMA - da ἀποζέω apoz-ĉo faccio bollire (ἀπὸ apò intens. e ζίω z-èo faccio bollire) - medicamento composto di più sostanze che si fanno macerare, infondere, bollire nell'acqua; volg. robbo.

APOZEÙGMA - da ἀπεζεύγνυμι apozèugn-ymi disgiungo (ἀπὸ αμὸ neg. e ζεύγνυμι zeugn-ymi unisco) - figura retorica, per cui ad ogni verbo della frase si appone un verbo particolare, quando basterebbe per tutti un solo verbo.

APROCTELMINTO - da z priv... πρωχτός prokt-ds and e έλμινς, έλμινθος èlmins, èlminth os verme vernie privo di ano.

APRÒSOPO - da à priv. e πρόσωπον prosop-on persona, faccia - che non ha persona; impersonale. 2 Che ha faccia deforme. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni; che hanno testa lunga, fronte parallela al suolo, bocca indietro, faccia deforme.

APROSTÀSIO - da ά priv. e πριστασία prostas-la protezione - stato \* ΑΡΟΤΟΜΌΡΤΕΡΟ - da ἀπότομος | di un meteco in Atene, che non si apôtom-os tronco e mresov pter-on era trovato un cittadino per protetala - gen. d'ins. col. pent., fam. | tore. 2 Causa di aprostasio; causa a chi non aveva adempito questa | formalità.

APTERI. V. Aptero - cl. d-ins.; che non hanno ali.

\* Apterigide. V. Apterigo - gen. d'ins. ortopt., fam. forficuli; senza

APTÈRIGO - da ἀ priv. e πτέρυξ, στέρυγος pteryx, pteryg-os ala - m. gen. d'ucc., fam. brevipenni; che hanno rudimenti di ale, improprii al volo e solamente un mozzicone di coda.

\*APTERINO. V. Aptero - gen. d'ins. col. pent., fam. atericeri; che hanno ali rudimentali.

APTERO - da ἀ priv. e πτερὸν pter-on ala - che non ha ale. 2 Che ha soltanto rudimenti di ale.

\* APTERÒCERO - da antepos apter-os aptero e xipas ker-as corno ep. d'ins., che non hanno ali, non subiscono metamorfosi e hanno an-

\* APTEROGINA - da ἄπτερος apter-os aptero e yuvi gyn-è donna, femmina - gen. d'ins. imenopt., fam. mutilii; le cui femmine mancano di ale.

\* APTERONÒTO – da ἄπτερος àpter-os aptero e vares not-os dorso gen. di pesci malac. apodi, fam. gimnoti; che mancano di pinne dorsali.

\* APTERURO – da ánteoce apter-os aptero e cúcia ur-à coda – gen. di pesci, fam, cefalopteri; sorta di razze senza pinne alla coda. 2 Fam. di crost, decapodi; che mancano di appendici all'estremità dell'addome.

APTILOPODO – da ἄπτιλος àptil-os senza piuma, pelo, lanugine (à priv. e πτίλον ptil-on piuma, pelo, lanugine) e πούς, ποδός pùs, pod-òs piede - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; i cui tarsi non sono lanuginosi, come quelli dei generi affini.

APTÌNO, APTÈNO - da ἀ priv. e π> -άω pet-ào volo - m, gen, d'ins, col pent., fam. carabici; che non hanne

ali da volare.

\* APTINOTROPE - da ἀπτὴν, ἀπτήνος aptèn, aptèn-os che non vola (V. Aptèno) e θρίψ, τριπός thrips, trip-òs verme - gen. d'ins. em. om., fam. tripsii; che non hanno ali.

\* APTODISFORÌA – da ἄπτω àpt-o tocco e δυσφορία dysfor-la malagevolezza, spiacevole sensazione (δὺς particella che esprime difficoltà, male e φίρω fer-o porto) - molesta sensazione prodotta dal contatto dei corpi per morbosa sensibilità delle papille nervee.

Apùlosi - da ἀπὸ apò intens. e ούλη ul-è cicatrice - cicatrizzazione completa.

APULÒTICO. V. Apùlosi - che giova per cicatrizzare completamente.

\* ARÀCEE. V. Araco.

ARACHIDE - dim. di apaxoc arak-os araco - a. specie di araco veccia che cresce fra il grano; detta pure *Aràcio*. 2 m. Gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee: è sopranominata *ipogea* , perchè il frutto si affonda nella terra e colà si ma-

\* Aracidna, · Arachidna. V. *A*raco e Aràchide - sp. di p. d., fam. papilionacee vicie, gen. latiro; simili all'arachide.

ARÀCNE – da ἄρω àr-o tesso e zym achn e cosa sottilissima, leggerissima - ragno. 2 Sorta di quadrante solare, cui la intersecazione delle linee delle ore, dei circoli dell'equatore e dei tropici dava aspetto di tela di ragno.

ARACNIO. V. Aracne - tela di ragno. 2 Tela che si forma sugli olivi, sulle viti, di molte fila sottilissıme. 3 m. Gen. di p. a., fam. fun-

<sup>7 -</sup> CANINI, Dis. Etimol.

ghi: che rassomigliano ai sacchetti l in cui i ragni chiudono le loro uova.

ARACNIÓDE - da dedynov aràchn-ion tela di ragno e aldos èid-os. id-os forma, somiglianza - simile a tela di ragno. 2 m. Farina coperta da una specie di tela simile a quella del ragno. 3 m. Tela che si forma sul latte, sull'orina; finissima come quella di ragno.

\* ARACNODERMII – da dodyve arachn-e ragno e δίομα dèrm-a pelle cl. di acal.: che comprende le meduse e i porpidi, che hanno pelle sottilissima come ragnatelo.

ARACNÒIDE - da dodym arachn-e ragno, ragnatelo (V. Aràcne) e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza simile a ragno, a ragnatelo. 2 m. Gen. di mamm. quadrumani, fam. scimie; che hanno membra mingherline, esilissime. 3 m. Gen. di pol.: che per la testura e la disposizione concentrica delle loro celle rassomigliano a tele di ragno. 4 m. Tela di fili sottilissimi che copre certe piante. 5 m. Una delle tre membrane che inviluppano il cervello, intermedia fra la pia madre l e la dura madre; che penetra nelle sue anfrattuosità, sottilissima a guisa di tela di ragno. 6 m. Membrana sottilissima che copre l'occhio: sin. di tunica dell'occhio, tunica aracnòide, ialòide.

\* ARACNOIDIO. V. Aracnoide - che si riferisce all'aracnoide. 2 Liquore tra la pia madre e la foglia viscerale dell'aracnoide. 3 Gen. d'ins. rol. pent., fam. carabici; che hanno zampe lunghissime, a guisa di ragno.

\* ARACNOIDITE. V. Aracnoide infiammazione dell'aracnoide.

\* ARACNOLITO – da ἀράγνη arachn-e simili a quelle di ragno.

\* ARACNÒTERO - da apazin arachn-e ragno e the ther cacciuture - gen. d'ucc., fam. filedoni; che vanno a caccia di ragni.

ARACO - dal copt. aro fava e altri legumi - a. gen. di p. d., fam. leguminose; detto pure wyges ochr-os, neoellenico apaxas arak-as, volg. lente egiziana. 2 Gen. di p. d., fam. leguminose, tr. aracee: sin, di veccia bitinica.

ARADO - da dodoow arass-o collido, urto - pulsazione violenta del cuore. 2 Rimescollo, brontollo nello stomaco e negl'intestini, cagionato da medicamento, da cibo ecc.

ARCAICO - da ἀρχή arch-è principio - che arieggia a cosa antica e che non si usa più. 2 Che presenta l'antica semplicità zezza, nei costumi, nella lingua, nelle arti.

ARCAISMO - da dpy i arch-è principio - imitazione di antichi di modi antichi o che non sono pri in uso. 2 Cosa, forma antica, poi venuta in disuso, nella lingua . nei costumi, nelle arti ecc. - Arcaismo (come arcaico) si adopera in certo senso dispregiativo, meno però di vecchiume: parco uso e opportuno può ringiovanire e far gradire gli arcaismi, mentre i vecchiumi non può.

\* ARCANGÈLICA. V. Arcàngelo e Anyèlica - gen. di p. d., fam. ombrellifere, tr. angelicee; cost dette per le maravigliose virtù mediche che loro si attribuivano.

\* ARCANGELICO. V. Arcangelo . proprio di arcangelo.

ARCANGELO - da żpyń arch-e principio, supremazia e άγγελος angel-os angelo - principe degli angeli; che regge le schiere angeliche ragno e λίθις lith-os pietra - specie | (Michele , Uriele , Raffaele e Gadi crost. foss.; che hanno zampe | briele). 2 Spirito celeste del secondo grado nel terzo ordine della areopagita. 3 Spirito superiore di un grado agli angeli.

\* ARCASTRO - da depos arch-os ano e aorpov àstr-on astro - gen. oi echin, asteridi; in cui l'ano è

centrale.

ARCEUTIDE - da &pxeu6cc àrkeuth-os ginepro - a. bacca di ginepro. 2 m. Frutto sferico, composto di chicchi, che restano chiusi nelle matrici, come nel ginepro comune.

\* ARCEUTÒBIO – da ἄρχευθος àrkeuth-os ginepro e βίος bì-os vita - gen. di p. d., fam. laurantacee; che vivono parassite sul ginepro.

ARCHEGETE – da ἀρχὴ arch-è principio, supremazia e γέτης gèt-es nvece di veverne genet-es antenato (γεννάω genn-ão genero) capo della razza, della stirpe; eroe eponimo della tribù. 2 Titolo dato a iddei, massime in alcune colonie, probabilmente perché condotte sotto gli auspicii di quelle divinità da qualche sacerdote.

ARCHEGETIDE. V. Archegète titolo dato a iddee, nel senso di Archegète n° 2.

ARCHEGICO - da doyn arch-è principio, supremazia e άγω àg-o conduco - precipuo; primordiale.

ARCHEGONIA - da asyn arch-è principio e youn gon-è generazione - generazione primordiale; prima origine.

Archègono – da ἀρχή arch-è principio, supremazia e yovi gon-è generazione, principio; γενεύς gon-èus generatore, padre (γεννάω genn ao genero) - che contiene in sè i principii della generazione, della creazione di una cosa; p. e. watura archègona delle arti; materia archègona del mondo; membro virile archegono. 2 a Primo autore, capo di una prosapia. 3 m. Organo che nei muschi e nelle epa- ad archeologo.

gerarchia angelica di san Dionigi tiche corrisponde al pistillo delle piante fanerogame; sporangio dei muschi e delle epatiche.

> ARCHELOGIA – da ἀρχὴ arch-è principio e λόγος lòg-os discorso trattato sui primi fondamenti dell'umano sapere.

> ARCHEO - da ἀρχή arch-è principio, supremazia - m. forza primordiale; principio della vita di tutta la natura : anima dell'universo. 2 m. (secondo Paracelso e Van Helmont) Principio immateriale che esiste negli embrioni così animali come vegetali, e che presiede ai fenomeni dell'organismo : coadiuvato nello stesso individuo da altri simili ad esso e secondarii.

> ARCHEOGRAFIA - da ápyaioc archè-os antico e γραφή graf-è descrizione - s. copia di antichi monumenti, manoscritti ecc. 2 m. Descrizione di antichi monumenti: parte di archeologia.

> ARCHEOGRAFO. V. Archeografia a. che copia antichi monumenti. manoscritti ecc. 2 m. Che descrive antichi monumenti.

ARCHEOLOGÍA - da apyaios archè-os antico e λόγος log-os discorso a. uso di termini antichi nel discorso. 2 a. Discorso di cose antiche, o sulle origini delle cose. 3 a. Storia delle origini di un popolo, dei suoi primi tempi. 4 a. Trattato sulle origini del mondo. 5 m. Scienza delle relazioni fra i monumenti antichi (edificii, bassi rilievi, mosaici, medaglie, oggetti d'uso domestico. diplomi, opere letterarie ecc.) e lo stato sociale dei popoli; studio dello stato sociale, della storia dei popoli antichi per induzione dai monumenti o dagli avanzi dei monumenti.

ARCHEÒLOGICO. V. Archeologia - che appartiene all'archeologia o

ARCHEÒLOGO. V. Archeologia a. che usa termini antichi nel discorso. 2a. Che discorre, che tratta
di cose antiche, delle origini del
mondo o di un popolo. 3m. Che si
occupa, che tratta di archeologia,
a\* 5.

ARCHETIPIA. V. Archètipo - idea di un essere o di una serie di esseri primordiali.

ARCHETIPICO. V. Archètipo - ch'è conforme all'archetipo.

ARCHETIPO - da doyn arch-è principio e τύπες typ-os tipo - primo tipo: tipo su cui si modellano o si debbono modellare gli enti della stessa classe, sia ideale, sia realizzato - Archètipo si applica tanto all'idea su cui Dio creò il mondo. quanto agli enti primi creati, come tipi dei successivi. - Archetipo di una statua, di un quadro ecc.; ideale che l'artista si forma prima di eseguire l'opera sua. - Archetipo di un busto: l'idea secondo la quale l'artista modella la creta per effigiarlo. 2 Modello in creta del busto medesimo. 3 Modello in gesso. che poi si traduce in marmo.

ARCHI - 40x1 - particella preposta a molti nomi per significare superiorità, supremazia a quello che è espresso dal nome che segue; dexì arch-òs capo ecc. - da non confondere colla particella italiana arci che significa molto, sommamente. Perciò invece di Arcidiacono, Arcivescovo, sarebbe più logico il dire Archidiacono, Archivescovo.

ARCHIACÒLITO, ARCIACÒLITO - da ἀρχὴ arch-è principio, supremasia e ἀκόλυθος akòluth-os acolito - capo degli acoliti; dignitario in alcune cattedrali.

\* ARCHIATRIA. V. Archiatro - ufficio dell'archiatro.

ARCHIATRO - da apri, arch-è principio, supremasia e iarròs ialr-òs medico - capo dei medici; o medico presso il capo, il principe; o che dipende dal principe, dal governo; medico dell'imperatore (a Roma antica, a Costantinopoli ecc.).

2 Medico che aveva dal governo il mandato di curare i poveri (a Costantinopoli). 3 m. Medico in capo; capo del servizio sanitario.

capo del servizio salinario.

\*ARCHICEMBALO – da ἀρχὴ arch-è
principio, supremazia e κύμβαλων
kymbal-on cembalo – sorta di cembalo che aveva corde e tasti particolari per il genere enarmonico o
per altre armonie, di forma grande

e con molti registri.

ARCHICO - da ἀχτὰ arch-è principio - primordiale (p. e. si dice che la mente è archica del logo (pensiero, parola); che il Padre archico del Figlio (nella Triade).

ARCHIDIACONO, ARCIDIACONO - da degri arch-è principio, supremaziz e διάχων, diàkon-os diacono - primo dei diaconi, amministratore dei beni della Chiesa antica. 2 Vicario del vescovo, incaricato della giurisdizione contenziosa e dell'amministrazione temporale. 3 Dignitario delle chiese cattedrali, che non la funzioni speciali annesse al titelo.

ARCHIERÀTICO. V. Archierea ch'è proprio del sommo sacerdote, o del sommo sacerdozio. 2 Ch'è proprio di arciprete.

ARCHIEREA – da ἀρχὴ arch-d principio, supremazia e uspuc ier-èus sacerdote – sommo sacerdote. 2 Dignitario della Chiesa orientale; arciprete.

ARCHIERIA, ARCHIERATIA. V.

Archierèa - sommo sacerdozio.

2 Dignità di arciprete.

ARCHIETERIA. V. Archietero — ufficio dell'archietero. 2 Società principale superiore ad altre simi-

n. od a cui le altre si confor- | 2 Parte orientale del Mediterraneo. mano

ARCHIÈTERO - da doxn arch-è principio, supremazia e itaisos eter-os socio - capo di una società, massime politica segreta.

ARCHIEUNÚCO - da doyà arch-è principio, supremazia e suvouyoc eunúch-os eunuco - capo degli eunuchi.

Archigerònte – da &pyñ arch-è principio, supremazia e γέρων, γέpovroc geron, geront-os vecchio, anziano - capo degli anziani.

\* ARCHIGIMNASIO – da dox n arch-è principio, supremazia e γυμνάσιον gymnás-ion gimnasio - sin. di uni-

versità.

ARCHILOCHIO - da "Apy (λογος Archiloch-os Archiloco, poeta satirico verso di cui si crede inventore Archiloco, composto come segue: -00, -00, -, -00000 vero --, --, --, --, - - .

Archimàgo – da ἀργὴ arch-è principio, supremazia e μάγος màg-os mago - capo dei maghi.

ARCHIMANDRITA - da ἀρχή arch-è principio, supremazia e μάνδρα mandra, monastero - che presiede a molti monaci, a una gran comunità di monaci (nel qual senso Dante chiamo archimandrita san Francesco). 2 Abate di un monastero importante, di prima classe; abate generale.

Archimimo – da ἀρχὴ arch-è principio, supremazia e μίμος mim-os mimo - capo dei mimi; che nei convogli funebri contraffaceva i gesti e gli atti del defunto, e portava una maschera di cera che lo raffigurava.

ARCHIPÈLAGO, ARCIPÈLAGO - da aprì arch-è principio, supremazia e πίλαγος pelagos pelago - mare principale, più grande di altri, capo della sinagoga.

fra la Turchia d'Asia, la Turchia d'Europa, la Grecia e Creta al sud : sin. di Egeo. 3 Insieme d'isole che si trovano in quel mare, 4 m. Mare fra isole riunite sott'acqua e a poca distanza (quello delle Maldive. auello delle Molucche ecc.). 5 m. Insieme delle isole medesime, diviso in più gruppi.

\* ARCHIPOÈTA - da doyà arch-è principio, supremazia e mointhe poiet-ès, piet-ès poeta - principe

dei poeti.

ARCHIPRESBITERO - da doyà arch-è principio, supremazia e πρεσθύτερος presbyter-os prete - sin. di arciprète.

\* ARCHIPRÈTE, ARCIPRÈTE - VOcab. ibr. da ảcxà arch-è principio, supremazia e prete - parroco che ha ispezione, oltre che sopra la sua cura, anche sopra altre cure. 2 Titolo di alcuni parrochi nelle comuni rurali, senza speciali funzioni annesse. 3 Principale dignitario delle cattedrali; ch'è parroco nella parrocchia della cattedrale. 4 Titolo dei cardinali delle tre principali chiese di Roma.

ARCHIPROFÈTA - da ἀργὴ arch-è principio, supremazia e προφήτης profèt-es profeta - principe dei profeti.

\* ARCHÌPTERA – da ἄρχυς àrk-ys rete e πτερὸν pter-on ala - gen. d'ins. ort., fam. acridii (o suddiv. del gen. edipodi); in cui le nervature traversali degli elitri formano una specie di reticella.

ARCHISATRAPO – da ἀρχή ar– ch-è principio, supremazia e 5aτράπης satrap-es satrapa - primo satrapa.

ARCHISINAGOGO – da doyà arch-è principio, supremazia e συναγωγή synagog-è sinagoga - principe, ARCHITÈTTO - da égzi archélprincipio, supremazia e triate tènton artefice - capo degli artefici, specialmente degli artefici di edificii; che dà il disegno dell'edificio e presiede alla sua costruzione.

ARCHITETTÓNICO. V. Architetto - che appartiene all'architettura.

\*ARCHIFETTÜRA. V. Architetto arte di costruire edificii per i comodi della vita, per difesa o per uso del commercio. — Architettùra idràulica; arte di condurre, muovere, ritenere le acque per uso di bere o d'industria.

ARCHITRICLINO, ARCHITRICLINIO

- da ἀρχή arch è supremazia e τρικλίνιον triklin-ion triclinio - che sopropintandaya al triclinio alla mango

praintendeva al triclinio, alla mensa. \* ARCHIVESCOVO, ARCIVESCOVO da deyr, arch-è principio, supremazia e ἐπίσχοπος episkop-os vescovo a. titolo onorifico di alcuni vescovi. che non dava loro diritto a nessuna preminenza sugli altri (a Roma, a Costantinopoli, Gerusalemme ecc.); titolo dato al papa al concilio d'Efeso e a quello di Calcedonia. 2 (più tardi) Capo dei vescovi detti suffraganei, che ne conferma l'elezione, visita le diocesi, convoca e presiede i sinodi, riceve l'appello delle cause ecc. 3 Vescovo superiore agli altri solo nell'ordine gerarchico, eguale nella dignità e negli uffici sacerdotali.

\* Archivio - da àççà arch-è autorità, governo - collezione metodica di documenti che si riferiscono ai diritti e interessi di un corpo morale (stato, città, famiglia, congregazione religiosa, società letterarie o scientifica).

\*ARCHIVISTA. V. Archivio - che presiede all'ordinamento, alla custodia, all'uso di un archivio.

ARCIDIACONO...., ARCIVESCOVO. V. Archidiacono...., Archivescovo. \*ARCOCÈLE – da ἀρχὲς arch-òs intestino retto e κοίλη kòil-e, kìl-e tumore – tumore dell'intestino retto. \*ARCOCISTO-COLPO-SIRINGA – da

ARCOLISIO-OLDPO-SIRINA - da ἀργός arch-òs intestino retto, χύστις kyst-is ciste, χόλπος kòlp-os seno e σύριτζ, σύριττος syrinx, syring-os fistola - fistola che si estende all'intestino retto, alla vescica orinaria e alla vagina.

\*ARCÓMETRO - da áçxòc arch-òs inlestino rello e µétpor mètr-on misura - strumento per misurare l'intestino retto.

ARCONTE - da έρχω arch-o pre-

siedo - sommo magistrato in Atene ed in altre città elleniche, instituito dopo soppressa la dignità reale o ristretta ad uffici sacerdotali. 2 Titolo particolare del primo degli arconti in Atene, quando fu stabilito che questo magistrato fosse annuo e composto di dieci cittadini (ziudice nei processi di famiglia, curatore degli orfani ecc.); detto pure eponimo perchè dava il nome all'anno. 3 Sin. di eforo a Sparta. 4 Lapo del sinedrio degli Ebrei. 5 (nell'impero bizantino) Prefetto di corte; maestro di palazzo; magistrato preposto ai monasteri, atle

ARCONTICI - da «que» àrch-on arconte - setta di Gnostici i quali attribuivano la creazione del mondo ad alcuni spiriti secondarii, che chiamavano arconti od coni.

mura della capitale, alle sussistenze

militari, alla zecca ecc. 6 Divinità

secondaria, creata e creatrice, se-

condo i Gnostici.

\* ARCOPTOSI - da ἀρχὸς arch-òs intestino retto e πτῶσις ptòs-is ca-duta - caduta dell'intestino retto

\* ARCORRAGIA – da ἀρχός arch-òs intestino retto e ρίγγυμι règn-ymi rompo – rottura dell'intestino retto.

\* ARCORREA - da appò; arch-os inlestino retto e più re-o scorro - scolo di sangue; emorragia per le us; mys topo - gen. di mamm... l'ano.

\* Arcosiringa – da ἀρχὸς arch-òs intestino retto e σύριγξ, σύριγγος svring svring-os fistola - fistola all'ano.

\* Arcostenosi – da ἀρχὸς arcli-òs intestino retto e στίνωσις stènos-is restringimento - coartazione dell'intestino retto.

\* ARCTIA - da apxroc' arkt-os orso - gen. d'ins. lepid., fam. notturni: le cui larve sono molto pelose.

ARCTICO - da apatos arkt-os orso ' – ep. d'uno dei poli della terra e del punto celeste cl.e gli corrisponde; polo boreale, polo Nord; così detto perchè questo polo celeste è molto vicino alla costellazione della Piccola Orsa. 2 m. Ep. di tutto che è posto verso il polo boreale, p. e. nome specifico di pesci che abitano i mari boreali.

ARCTILO - da ápxtos arkt-os orso - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; coperti di pelo.

ARCTO - da aparoc árkt-os orso nome di due costellazioni dell'emisfero boreale, l'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore.

\* ARCTOCEFALO – da ἄρχτος àrkt-os erso e κεφαλή kefal-è testa - gen. di mamm. cetacei, fam. foche; la cui testa somiglia a quella di un orso.

\* ARCTOCÒRI – da ácxtoc àrkt-os orso e xópis kòr-is címice - gen. d'ins. emipt., fam. scutellarii; che hanno il corpo coperto di peli lanosi.

\* ARCTODE – da ἄρχτος arkt-os orso - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; coperti di pelo lanoso.

ARCTOFILACE - da aparos orso • φύλαξ, φύλαχος fylax, fylak-os custode - costellazione situata vicino all'Orsa Maggiore; quasi la custodisca.

fam. roditori; le cui fattezze somigliano in parte a quelle dell'orso, in parte a quelle del topo.

\* ARCTÒNICE - da aparos àrki-os orso e όνυξ, όνυχος όπγχ, όπγch-os unghia - gen. di mamm. carnivori plantigradi; che hanno unghie come quelle dell'orso.

\* ARCTOPITÈCO – da ắpxτος àrkt-os orso e πύθηξ, πύθηκος pythex, pythek-os scimia - st.-gen. di mamm. quadrumani, gen. scimia; il cui muso somiglia a quello dell'orso.

\* ARCTÒPO – da ἄρχτος àrkt-os *orso* e ποῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede gen. di p. d., fam. ombrellifere; le cui foglie radicali stese per terra, a picciuolo piano, a lembo rotondo e trifido, con denti spiniformi, somigliano a zampe d'orso.

\* ARCTOSTAFILO - da aparoc arkt-os orso e στάφυλον stafyl-on uva - gen. di p. d., fam. ericacee; de'cui frutti, che rassomigliano ad acini d'uva, sono ghiotti gli orsi; volg. uva orsina.

\* ARCTÒTE - da ẩΦ×τος àrkt-os orso - gen. di p. d., fam. composte; che portano frutta pelose.

ARCTURO - da apxtos àrkt-os orso e củoà urà coda - stella vicina alla coda della costellazione dell'Orsa. 2 m. St.-gen. di p. d., fam, scrofularinee; che hanno stami barbati. quasi come code di orso.

\* Ardisia – da ἄρδις àrd-is punta - gen di p. d., fam ardisiacee; le cui foglie sono coriacee e merlate, piene di punte ai margini.

\* ARDISIACEE. V. Ardisia.

\* Areometria. V. Areometro misura della densità dei liquidi, del loro peso specifico : arte di servirsi degli strumenti che si usano a questo fine (sopratutto per l'alcoel).

\* AREÒMETRO – da doque are-os \* ARCTOMO – da žoxtec arkt-os orso i raro, leugero, sottile e ustory men tr on misura – strumento destinato a misurare la densità dei liquidi, i loro peso specifico, cioè il peso

di un determinato volume di liquido.

AREOPAGITA. V. Areopago -

membro dell'areopago.

AREOPAGITICO. V. Areopago che concerne l'Areopago, gli Areopagiti.

AREOPAGO - da 'Aρης Ar-es Marte e πάγες pàg-os rupe, collina - collina rimpetto all'Acropoli d'Atene, su cui si offrivano sacrifici a Marte. 2 Tribunale instituito da Cecrope, ricostituito da Solone, che sedeva sull'Areopago, detto pure 'Αρεσα-γίτις βωλλή, βωλλή έν 'Αρείω πάγω Areopagitis bulè, bulè en 'Arèo pàgo assemblea areopagitide, assemblea nell'Areopàgo.

\* AREOSTATICA , A ROSTATICA – da à paèr aria e l'orapu ist-emi sto – scienza dell'equilibrio dell'aria.

AREÓSTILO - da ἐραιὸς are-os roce e στόλη style colonna - una delle cinque sorta d'intercolunnii; in cui le colonne erano distanti una dall'altra otto o dieci moduli; opposta a picnostilo.

\*AREÒTICO – da ἀραιὸς are-òs ruro
– medicamento cui si attribuiva la
facoltà di rarificare gli umori, di
sciogliere le anomale accumulazioni di umori.

ARESCO - da ἀρίσωω aresk-o piaccio - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici o crisomelini; di forme eleganti.

\* ARETOLOGÍA - da ἀρετλ aret-è virtù e λόγις lòg-os discorso - trattato sulla virtù.

ARGANTE - da ἀγτᾶ; arg-às aspro, fiero, crudele - a. specie di serpe di gen. ignoto, pericolosa. 2 m. Nome dato acconciamente dal Tasso ad uno degli eroi della sua Gerusalemme. 3 m. Gen. d'ins. apt., fam. acarii; che si attaccano agli ani-

mali e ne succliano il sangue; fra le cui specie è la cimice velenosa, molto temuta in Oriente.

ARGEMA - da àpyo; arg-òs bianco - vlcera, macchia bianca che occupa parte del contorno esterno della cornea.

ARGEMONE – da àcris, arg-os bianco – gen. di p. d., fam. papaveracee; così dette o perchè credute una buona medicina per l'argema, ossia piuttosto perchè alcune specie hanno foglie macchiate di bianco e fiori bianchi.

\* ARGENNIDI. V. Argenno.

ARGENNO - da àgyō; arg-òs bianco - m. gen. d'ins. lepid., fâm. diurni, tr. argennidi; coperti di macchie argentee o color madreperla.

\*ARGIA - da ἀργὸ; arg-òs bianco - gen. d'ucc., fam. saxicòlidei; affini ai merli, ma che invece di essere lutti neri come questi, hanno le penne nere mescolate di bianco, macchie bianche sull'ali, e bianca la punta della coda.

ARGILLA - da ácràc are-às bianco — min. combinazione di silica allumina e acqua con traccie di silicato di calce e ossido di ferro; terra
qualche volta di color bianco candido, per solito di bianco sporco o
grigio chiaro.

\*ARGILLITE. V. Argilla - min.; terra argillosa combinata con un acido.

ARGILLÒIDE, ARGILLÒDE. V. Argilla - ep. di roccie la cui massa principale presenta l'aspetto dell'argilla, e che posseggono alcune delle sue proprietà.

\* Angillolito - da derian argille argille e xiòc, illinos pietra - min.; argille in istato d'induramento più o meno completo; petrosilice decomposto; trachite decomposta a passata allo stato di tefrina.

ARGILLODE. V. Argilloide.

 Argillòforo - da ἀργίλη argìl-e | argilla e pipo fer-o porto - che contiene accidentalmente dell'ar-

\* Argillopòrfiro – da ἀργίλη argile argilla e πόρφυρον porfyr-on porfido - min.; porfido argilloso, a pasta di argillolito con cristalli di porfido.

\* Argiope – da ἀργὸς arg-òs bianco e wo ops aspetto - gen. d'ins. apt., fam. araneidi; ornati di bei colori

d'oro e d'argento.

ARGIRA - da apyupos argyr-os argento-m.gen. d'ins. dipt., fam. brachistomi; così detti perchè le specie principali hanno il corpo coperto di una specie di lanugine argentea e lucente.

\* ARGIRANTO – da ἄργυρος àrgyr-os argento e avec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori sono di un bel colore d'argento.

ARGIRASPIDI - da apyupoc argyr-os argento e ἀσπίς, ἀσπίδος asp-is, aspid-os scudo - corpo di fanti che l facevano parte della guardia di Alessandro il Grande e poscia di alcuni de' suoi successori, e portavano scudi coperti di piastre d'argento.

ARGIREA - da apyupos argyr-os i argento - m. gen. di p. d., fam. convolvulacee; di cui alcune specie hanno fiori bianchi

ARGIREO - da άργυρος àrgyr-os argento - m. gen. d'ins. lepid., fam. diurni; che hanno ali ornate di strisce, di occhi color d'oro e d'argento.

ARGIRITE - da apyupos argyr-os argento-m. gen. d'ins. dipteri, fam. atericeri; coperti di una lanugine argentea. 2 m. Min.; terra mista di argento; sorta di litargirio.

gen. partenio; i cui fiori sono coperti di pelo bianco.

\* Argirocoma – da ἄργυρος argy– r-os argento e xóun kom-e chioma st.-gen. di p. d., fam. composte, gen. eliptero; alberi tutti coperti di lanugine cotonosa e bianchiccia. 2 Cometa a chioma argentea, d'una luce meno viva dell'eliocoma.

\* ARGIRODAMANTE - da άργυρος argyr-os argento e αδάμας, αδάμαντος adamas, adamantos diamante min.; pietra simile al diamante, di colore argenteo; specie di talco color d'argento, che resiste al fuoco più vivo.

\* Argirodéndro – da ἄργυρος àr– gyr-os argento e δένδρον dendr-on albero - gen. di p. m., fam. proteacee; le cui foglie sono di un bianco

d'argento.

\* ARGIRODÒNTE - da apyupoc àrgyr-os argento e όδους, όδοντος odus, odont-os dente - sp. di pesci, gen. umbrina, fam. scienoidi; che hanno i denti di un bianco argenteo.

\* ARGIROGONIA - da ἄργυρος argyr-os argento e yovà gon-è generazione - pietra filosofale, detta pure dagli alchimisti seme d'argento; perchè mista ad altri metalli li convertiva (dicevasi) in argento.

\* Argiròlito – da ἄργυρος àrgyr-os argento e λίθος lith-os pietra - min.; mica argentina. 2 Calce fosfata, di

color d'argento.

\* ARGIROLÒBIO – da ἄργυρος àrgyr-os argento e λόβος lob-os lobo gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui legumi hanno la buccia di colore argenteo.

\*ARGIRONETA - da apyupos argyr-os argento e νίω n-èo filo e nuoto - gen. d'ins. apt., fam. araneidi; sorta di ragno acquatico; così detto \* ARGIROCHETA - da epyupos argy- lo perchè nuota sulle acque entro -us argento e gaira chèt-e chioma hollicine di ragnatelo, piene d'aria - st.-gen. di p. d., fam. composte, e di color argenteo, o perchè la femmina fila un bozzoletto di seta bianca e lucente per riporvi le sue

\*ARGIROPE - da apyupes argyr-os argento e ώψ, ώπὸς ôps, op-us occhio - sp. di pesci acant., gen. squalo; che hanno l'iride di color d'argento.

\* ARGIROPÈA – da ἄργυρος årgyr-os argento e πειίω poi eo, pi-eo faccio arte di trasformare varie sostanze minerali in argento, secondo gli al-

chimisti.

 \* Argiròptero – da άργυρος àrgyr-os argento e mreçov pter-on ala gen d'ins. lepid., fam. notturni; bellissimi insetti che hanno sparsoil corpo di macchie d'argento o di madreperla, con contorni color d'oro, colle ali ornate di argentea frangia.

\* ARGIROSI - da ἄργυρος àrgyr-os argento - min.; solfuro d'argento o argento vetroso, per solito di color grigio di piombo o d'acciaio.

\* ARGIROXÍFIO – da ἄργυρος àrgy– r-os argento e ξίφος xif-os spada gen. di p. d., fam. composte; così dette per la forma aguzza delle foglie, che sono coperte di peli argentei.

ARGO - da ápyòs arg-òs veloce, o da Αργος Arg-os Argo, figlio di Frixo - nave sopra cui cinquanta eroi Elleni capitanati da Giasone fecero la famosa spedizione della Colchide per la conquista del vello d'oro e altre lontane e ardimentose imprese : così detta o perchè molto veloce, o perchè costruita da quell'Argo.

ARGO - da "Apyce Arg-os Argo, figlio d'Inaco e d'Ismene, di cui si favoleggiò che avesse cent'occhi sparsi per il corpo - m. gen. d'ucc. gallinacei, fam. fasianidei; i cui maschi hanno penne di varii colori, tutte piene di macchie a l

guisa d'occhi. 2 m. Sp. di pesci, fam. leptosomi; così nominati per le macchie rotonde di vivi colori sparse sul corpo e sulle pinne. 3 m. Sp. di pesci, fam. pleuronecti; che hanno due occhi dal lato stesso della testa. 4 m. Sp. di rett., gen. ameiva, fam. lucertole autosaure: la cui pelle, nei primi anni, è tutta screziata di varii colori a occhi. 5 m. Sp. di rett. ofidii, fam. colubri; che hanno sulla pelle grandi macchie ovali rosse, con un contorno nericcio, 6m. Tr. di moll acefali monomiarii: con molti tentacoli simili a coni tronchi, che hanno una specie d'occhio in cima. 7 m. Ep. o nome specifico di molti ins. lepid., che hanno le ali sparse d'occhi, ma nel resto non si rassomigliano e appartengono a generi differenti. 8 m. Sp. di moll., gen. porcellana; le cui conchiglie sono coperte di macchie simili ad occhi.

\* ARGOFILLA - da dovôc arg-òs bianco e φύλλον fyll-on foglia st.-gen. di p. d., fam. composte, gen, euribia; che hanno foglie lu-

centi.

ARGONÀUTA - da ἀργὼ arg-ò argo. nave e valitas naul-es navigante 🗕 uno dei naviganti sull'Argo, che capitanati da Giasone andarono in Colchide alla conquista del vello d'oro e ad altre ardimentose e lontane imprese. 2 m. Gen. di moll. cefalopodí, muniti di un tubo locomotore; con cui vanno nuotando per indietro sulla superficie del mare. lo che si favoleggiava aver dato la prima idea di navigazione; ant. detto nautilo o pompilo. 3 m. Gen. d'ins. lepid., fam. farfalle diurne; le cui autenne sono a forma di clava allungata e le ali terminano in due appendici a foggia di coda, che danno loro una qualche somiglianza cei molluschi argonauti.

ARGONÀUTICHE. V. Argonàula – poema sulla spedizione degli Argonauti (di Onomacrito, di Apollonio Rodio, di Valerio Flacco).

\* ARGÓPODO - da άγγὸς arg-ôs tardo e πεῦς, πεδος pùs, pod-òs piede gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che non hanno la facoltà di saltare, come quelli dei generi affini.

\* Argostèmma - da ἀργὸς arg-òs bianco e στέμμα stèmm-a corona - gen. di p. d., fam. rubiacee; distinte da fiori hianchi a capitoli, a corona.

ARGOTAMNA - da ἀργὸς arg-ôs bianco, argento e θάμνος thàmn-os cespuglio - gen. di p. d., fam. euforbiacce; che sono coperte di peli biancastri e fanno cespuglio.

ARIANO - da Apus Arios Ario, prete di Alessandria d'Egitto - settarii Cristiani, seguaci di Ario; che negavano la divinità di Gesù Cristo.

\* ARISARÈE. V. Arisàro.

ARISARO - da ἔρις ἀris, dim. di ἄρις àr-os αro - gen. di p. m., fam. aroidee, tr. arisaree; che hanno foglie, caule, radice più piccole di quelle dell'aro.

ARISEMO - da ἄρις ἀris, dim. di άρις àr-os aro e αίμα èm-a sangue - gen. di p. m., fam aroidee; le cui foglie e le spate sono sparse di marchie rosse.

ARISTARCO – da 'Aρίσταρχος Aristarch-os Aristarco, famoso critico di Alessandria d'Egitto – critico profondo, coscienzioso, severo; simile all'Alessandrino, che esercitò una severa critica sui poemi di Omero.

ARISTO - da ἄριστος àrist-os ottimo-m. gen. d'ins. col. pent., fam. earabici; così detti per antifrasi, perchè le loro larve sono carnivore e crudeli. ARISTOCRATICO V. Aristocrazia - ch'è proprio dell'aristocrazia; che si riferisce a chi ne forma parte.

ARISTOCRAZIA - da εριστος àrist-os ottimo e κράτος krât-os petere, governo - forma di governo in cui solamente alcune famiglie, fra i cittadini che posseggono i diritti civili, posseggono anche i diritti politici e possono prender parte alle più alte cariche dello Stato.

ARISTOFANICO - da 'Αριστιφάνης Aristofan-es Aristofane, celebre poeta comico - verso usato da Aristofane, composto di quattro piedi, un anapesto, un dactilo, uno spondeo e un proceleumatico variamente combinati.

AntsToLochia - dal skt. ars ht-i, a. pers. arst-i lancia (skt. ars h, aresh pungere; sved. rist-a lacerare) e skt. rub, rôh-àmi (lub, lôh-àmi) crescere, vegetare, rôh i (lôh-i) pianta, albero - gen. di p. d., fam. aristolochie; le cui foglis hanno la forma di un ferro di lancia

ARISTOLÒCHIO. V. Aristolòchia – acconcio a promuovere il parto.
ARISTOTELIA – da 'Αριστιτίλης Aristotèl-es Aristotele, celebre filosofo – m. gen. di p. d., fam. conjeste; consacrato da Adanson alla memoria del filosofo di Stagira.
2 m. Pianta del Chill con cui si fabrica una bevanda vinosa, sul cui genere i botanici non sono d'accordo; a chi la colloca fra le escalonie, chi fra le omalinee ecc.

\*ARITENO-EPIGLOTTICO. V. Aritendidi e Epiglottide - muscolo che va dalla cartilagine aritenoide all'epiglotta; parte dell'aritenoideo.

\*ARITENOIDEO. V. Aritenoidi muscolo traversale, che si attacca alle due aritenoidi.

\* ARITENOIDI – da ἀρίταινο aryten-a vaso da altingere acqua (ἀρύω ary-υ altingo) e είδος èid-os, id-os forma. gini situate una sopra l'altra dietro la laringe, che formano una piramide triangolare a foggia di vaso. 2 Glandole innanzi alle suddette cartilagini.

Aritmanzia o Aritmomanzia da ἀριθμὸς arithm-òs numero e μαντιία mant-èia, mant-ìa divinazione - arte di predir l'avvenire per mezzo dei numeri, calcolando i rapporti fra i pianeti e il valor numerale delle lettere che compongono i nomi proprii: parte della cabala ebraica.

\* ARITMENA - da ἀριθμὸς arithm-òs numero - gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; che differiscono dai generi affini solamente per aver otto antenne invece di nove.

ARITMÉTICA - da ἀριθμὸς arithm-òs numero - scienza dei numeri, che ne insegna le proprietà e i calcoli.

ARITMÉTICO. V. Aritmética - che si riferisce ai numeri, alla scienza dei numeri. 2 Che professa l'aritme-

\* ARITMOLOGÍA - da ἀριθμὸς arithm òs numero e λόγος lòg-os discorso trattato dei numeri.

ARITMOMETRO – da ἀριθμὸς arithm-òs numero e µétpov mètr-on misura - strumento per agevolare i calcoli.

\* ARMOMANZÌA – da ἀρμὸς arm-òs articolazione e partia mant-eia, mant-la divinazione - divinazione per ispezione di articolazioni animali, p. e. di spalle di capretto; come si usava e forse si usa tuttavia in Corsica.

ARMONIA-dal copt. armoinsieme e na vo, muovo, o da αρμόζω arm-dz-o metto insieme, adatto, concilio - crasi, sintesi di parti diverse che formano un tutto; accordo di cose dissimili (dissimilium concordia), come dicevano gli antichi, r. e. delle differenti parole e sillabe l

somiglianza - due piccole cartila- | che formano un verso; delle varis figure, sia di esseri animati sia inanimati, che entrano in un quadro; di suoni diversi emessi nello stesso momento di tempo o in successivi; delle parti diverse che compongono un edifizio, il mondo intero ecc.

ARMONICA. V. Armonia - scienza degl'intervalli musicali. 2 Suono concomitante generato dal corpo sonoro insieme col suono fondamentale. 3 m. Nome di strume ti musicali di varia materia e forma: p. e. strumento fatto di bicchieri che si stropicciano con dita molli; strumento di pezzi di vetro che si percuotono con bacchettine; strumento a mantice, che si suona gonfiandolo e sgonfiandolo colle mani, con tasti, cosicchè l'aria nell'uscir da buchi rende suoni, note varie ecc.

ARMONICO. V. Armonia - che appartiene all'armonia 2 Ch ha

armonia.

\* ARMONICÒRDO – da ἀρμονία armonia e χορδή chord-è corda - pianoforte a coda diritta.

\*ARMONIO. V. Armonia - strumento a tasti, a vento, con registri accordati; simile a un pianoforte ritto, ma che rende suoni più forti e pieni.

ARMONIZZARE. V. Armonia - rendere armonico. 2 Mettere in ar-

\* ARMONÒMETRO – da άρ ενία *ar*– monia e užtocy mětr-on metro - strumento per misurare l'armonia di suoni

ARMÒSTA - da άρμοζ armôz-o modero, armonizzo, concilio - a. moderatore, conciliatore, 2 Persona cui si dava balia di riorganizzare lo stato di una città. 3 Magistrato che si mandava da Sparta e da re barbari o macedoni con ampii poteri a governare città soggette od alleate, o a sopravvegliarne e influenzarne il magistrato, che conservava | forme in apparenza indipendenti (così venne dai moderni Elleni chiamato il Lord Alto-Commissario delle

Isole Jonie).

\* ARNICA – corrotto da πταρνική ptarnik-è starnutatoria (πταίριω ptern-o starnuto) - gen. di p. d., fam. composte; fra le cui specie è l'arnica montana, che eccita lo la scorza esalano una grata fra-starnuto. Levos Egnello peco granza. 2 Gen. di p. d., fam. mir-\* ARNOGLÒSSA – da ἀρνὸς arn-òs |

agnello e γλώσσα gloss-a lingua - st.-gen. di p. d., gen. piantagine, fam. plantaginee; così denominate perchè le foglie hanno qualche somiglianza con una lingua d'agnello.

\* ARNOPÒGONO – da ἀρνὸς arn-òs agnello e πώγων pòg-on barba - gen. di p. d., fam. cicoracee; distinte dalla resta dei loro semi, che arieg-

gia a barba di montone.

ARO - dal copt. aro pianta arrampicante, tortuosa, affine ad ar, a hor serpe - a. fava, lente, veccia, 2 Gen. di p. m., fam. aroidee; che hanno gambo e radici tortuose, e il cui tipo è l'aro esculento, la cui radice fornisce una fecola nutriente.

\* AROCARPO – da «pov år-on *aro* e καρπὸς karp-òs frutto - polipo foss. di gen. incerto; che rassomiglia ai frutti dell'aro.

AROIDÈE. V. Aro.

ARÒMA - da ἄρω àr-o dispongo, accomodo, condisco - a. condispecialmente qualunque mento: erba o agrume che serva per condimento (fra cui agli, cipolle ecc.), onde Teofrasto dice che in Egitto gli aromi non hanno fragranza, sono acoua dosm-a. 2 Siccome in Grecia abbondano le erbe aromatiche, p. e. menta, salvia, timo, rosmarino ecc. che servono per condimento, aroma divenne sin. di erba fragrante. 3 m. Emanazione sottile, avisibile che esala dai corpi fra- πάγω arpàg-o rapisco -m. tr. d'ucc.,

granti. 4 m. Sostanza di soave odore. che serve per medicina, per condimento, o per cosmetico (olio essenziale, resina, acido benzoico e sostanze che ne contengono).

\* AROMADĖNDRO – da žporta årom-a aroma e δένδρον dendr-on albero gen. di p. d., fam. magnoliacee; in cui tutta la pianta e sopratutto tacee; che spandono buon odore.

AROMATICO. V. Aroma - che ha

odore e sapore di aroma.

AROMATÎTE. V. Arôma - vino condito con aromi (p. e. vermut. vino in cui furono infuse erbe aromatiche, assenzio ed altre; pilino, vino in cui fu infusa erba di capelvenere ecc.). 2 a. Gemma che avea fragranza di mirra.

AROMATIZZARE: V. Aròma - dar

sapore o odore di aroma.

\* AROMIA. V. Aròma - gen. d'ins col. tetr., fam. lungicorni; che esalano un grato odor di rosa, sopratutto al tempo dell'accoppiamento.

\* ARÒPALO – da ἀ intens. e ῥόπαλον ròpal-on clava - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni che hanno le cosce in forma di lunga clava. ARPA - da αρπη àrp-e falce strumento musicale, così detto perchè da una parte è ricurvo, falcato. 2 m. Gen. di moll., le cui conchiglie sono solcate da strie longitudinal: e parallele, che vanno decrescendo come le corde dello strumento di cui portano il nome. 3 m. Sp. di pesci toracici, gen. triglie, fam. dactili; la cui pinna caudale ha forma di mezzaluna. - Arpa d'Eolo, arpa eòlica: strumento a corde, il quale risuona mediante una corrente d'aria che vi passa sopra.

ARPACTO - da αρπάζω arpaz-0, αρ-

zanaci. fam. trigonoidei. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. crabronii, tr. arpactoridi: rapaci.

\* ARPACTORIDI. V. Arpacto.

ARPAGO. V. Arpacto - m gen. di ucc. rapaci diurni, fam. falconi.

\* ARPAGONE. V. Arpacto - avaro; personaggio comico di Molière. 2 Strumento adunco per aggrappare qualche cosa, massime usato nei combattimenti marittimi per aggrappare le navi nemiche.

ÁRPASTO - da αρπάζω arpaz-o rapisco - specie di giuoco di palla usato dagli antichi; così detto perchè si rapivano la palla l'un l'altro.

ARPìA – da αρπάζω arp-àz-o rapisco - mostro favoloso, con faccia di donna, alaccie e artigli di uccello di rapina, sudicio e fetido. 2 m. l'omo sordido, avaro, rapace. 3 a. Demonio alato che rapiva la vita all'uomo. 4 m. Gen. di ucc. rapaci ignobili; grandi uccelli di rapina che albergano nelle più folte e tenebrose foreste della Gujana. 5 m. Gen. di mamm. chiropteri rapaci, fam. pteropii; bruttissimi. 6 m. Gen. d'ins. lepid., fam. notturni : la cui larva è bruttissima, con pelle rugosa, tutta gobbe e colle zampe lunghe come un ragno.

\* ARPICORDO - da donn àrp-e arpa e γιεδή chorde corda - strumento a tasti, colle corde di metallo, col fondo di legno, che si suonava con zappettine di ottone applicate alle

corde

\* ARPIPRIÒNE - da σρπν. àrp-e falce ! e neiw pri on sega - gen. d'ucc .. fam. ardeidi: che hanno il becco lungo, a orli taglienti, la mandibola superiore ricurva.

\*ARPIPTERIGE - da apm arp-e falce e πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os ala - gen d'ins. lepid., tam. | scono in punta acutissima piu o meno falcata.

\* ARPOFILLO - da down àrp-e falce e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui sepali laterali esterni formano una gibbosita o sperone.

\* ÅRRENATÈRO - da žopov årren maschio e abro athèr resta - gen. dip. m., fam. graminee; il cui fiore maschio ha una resta molto più lunga che l'ermafrodito.

ARRENODE - da approv àrreu maschio - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: che sono di forte costituzione.

\* ARRENÒPTERO - da appro àrren maschio e πτερον pter-on ala - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi: i cui fiori maschi hanno antere con parafisi lunghe.

\* Arrenuro – da appro àrren maschio e cupà urà coda - sp. d'ins. apt., fam. aracnidi, gen. idracne: in cui il corpo del maschio è guernito di un'appendice caudiforme.

ARRIZO - da α priv. e ρίζα riz-a radice-m. ep. di vegetali senza embrione, e quindi senza radichetta:

sin. di acotilèdone. ARSÈNICO - dal skt. rôc'ani solfuro d'ursenico (di color rosso); roc'anà loto rosso. Roc'anî =roc'anika (come kasturi, kasturikā muschio)=orc'anika=orsanik-a, arsanik-a. Ovvero dal pers. zarnik (arznik) arsenico a. solfuro di arsenico rosso o giallo (realgar, orpimento). 2 m. Oss. d'ars.

ARSI - da aĭçω er-o sollevo, detraggo - soppressione di una sillaba in una parola. 2 m. Gen. di p. m., fam. liliacee; il cui ovario è collocato sopra un ricettacolo allungato.

\* ARTAMO - da ἀρτάω art-ào sospendo - gen. d'ucc. insettivori; i notturni; le cui ali superiori fini- | quali appendono i loro nidi come fa il pendolino. 2 Gen. d'ins. apt., fam. araneidi tomisidi; che appen-

dono la ragna.

\*ARTEMATOPODO - da άρτημα årtem-a uppiccagnolo (ἀρτάω art-do sospendo) e πῶς, πεδες piss, pod-òs piede - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; i cui tarsi sono guerniti di appendicette membranose.

ARTEMIDE - 'Αρτεμις, 'Αρτέμιδος Artemis, Artemid-os, doricamente 'Αρταμις, 'Αρτάμιτος Artamis, Artamit-os. Skt. r.ta, art-a. brillante; skt. r.t-u, art-u splendore; r.ta, art-a regolare; r.t-u, art-u tempo determinato, periodo, ritorno periodico di un fenomeno: fenomeno mensile: r.tumant, fem. r,tumati (artumant, artumati) che ha un periodo, ch'è mensile. 'Euis emis (żuis amis) è una terminazione, come in avocuis anthem-is da avoc inth-os fiore. "Αρταμις, 'Αρτάμιτος Artamis, Artamit-os corrisponde precisamente al skt. artumati -Diana, personificazione della Luna, astro che ha un periodo, fasi mensili,

ARTEMISIA. V. Artémide – isola nel mar Tirreno, detta pure Diania, ora Gianutri. 2 Regina della Caria, famosa per la sua castità e per il monumento che innalzò al suo marito Mausolo. 3 Fam. di p. d. fogen. di p. d. fam. compostej: Parthenis Verginetta, perchè usata come emmenagogo per provocare e facilitare i mestrui alle fanciulle.

ARTÉRIA - da siç aèr aria e vater etr-èo contengo - a. aspra arteria, trachea; canale della voce e
della respirazione. 2 a. Vaso che
jorta il sangue per il corpo, che
diffonde l'aere e lo spirito naturale
jer il corpo (t ilostrato). Gli antichi
davano questo nome tanto alle arcrie propriamente dette, quanto

alle vene. 3 m. Vaso che porta il san gue o dal cuore ai polmoni, o dal cuore a tutte le parti del corpo.

ARTERIACO. V. Artèria - a. ep. di medicamento che combatte le malattie della trachea. 2 a. Ch'è

affettò alla trachea.

\* ARTERIECTASIA – da ἀρτηρία arteria e εκτασις ἐktas-is estensione (ɨx ek da e τάω t-ào stendo) – dilatazione delle arterie, delle tuniche arteriali.

\* ARTERIEURISMA – da ἀρτερία arter-la arteria e εὐρὺς eur-ys largo –

sin. di aneurisma.

\* ARTERIOCALASIA – da ἀρτηρία arter-ia arteria e χαλάζω chalaz-o guaato, allento – rilassamento, alterazione delle arterie, delle tuniche arteriali.

\* ARTERIODIÀLISI – da ἀρτηρία arteria arteria e διάλυσις diàlys-is apertura – apertura di un'arteria.

\* ARTERIOFLEBOTOMIA – da ἀρτιρία arter-la arteria, φλέξα flèb-a vena e τομή tom-è taglio – salasso capillare con scarificazione.

\* ARTERIOGRAFIA – da ἀρτηρία arter-la arteria e γράφω gráf-o descrivo – descrizione delle arterie

\* ARTERIOLOGIA - da ἀρτηρία arter-la arteria e λόγος lòg-os discorso

trattato sulle arterie.
 \* ARTERIOMETRIA – da ἀρτιρία arteria arteria e μέτρον mètron misura – misurazione delle arterie.

\* ARTERIOPATIA – da «ἀρτπρία arter-la arteria e πάθος path-os male – malattia delle arterie.

\* ARTERIORRAGIA – da ἀρτηρία 21ter-la arteria e ἡαγλ ragê rottura – – rottura di arteria e flusso di sangue.

ARTERIORNESSI – da ἀρτιρία arter-la arteria e ῥτξις rèx-is rottura – lacerazione di un'arteria.

davano questo nome tanto alle ar- | \* Arteriostènosi - da ἀρταρία arcrie propriamente dette, quanto | ter-ia arteria e στίνωσι; stènos-is -

ART Pestringimento - restringimento. obliterazione di un'arteria.

\* ARTERIOSO. V. Artèria - pro-

prio di un'arteria.

\* ARTERIOTOMÍA - da ἀρτηρία arter la arteria e roun tom è taglio - dissezione di un'arteria. 2 Apertura di un'arteria per trarne sangue. \* Arterite. V. Artèria – infiam-

mazione di un'arteria.

ARTÍA..... ARTÚRO. V. Arctia . . . . . Arcturo.

\* ARTICERO - da aproc art-ios intero e xéoac kèr-as corno - gen. d'ins. col., fam. pselafii: che hanno una clava lunga e senza articoli distinti.

\* ARTIOMÒRFI – da žotios àrt-ios intero e μορφή morf-è forma - suddiv. del regno animale, che comprende i vertebrati, gli articolati e i molluschi : di forme pari o binarie. \* ARTIOPTERIGE - da corroc àrt-ios intero e πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, ptèrig-os aletta - gen. d'ins. neuropteri, fam. planipenni; che hanno lunghe ali, le cui nervature sono longitudinali e non si anastomizzano come nel gen, affine emerobio.

\* ARTIOZOÀRII – da ἄρτιος àrt-ios intero e ζωάριον zoàr-ion, dim. di ζωον zò-on animale - animali il cui corpo può esser diviso in due parti simili da un piano che passi per il loro asse.

\* ARTIPODO - da ắρτως àrt-jos intero e πους, ποδός pús, pod-òs piede - gen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: che hanno tibie robuste. \* ARTOCARPEE. V. Artocarpo.

\* ARTOCARPO – da aproc art-os pane e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. urticee, tr. artocarpee; il cui tipo l'artocarpo inciso o albero del pane, che produce frutta di sapore simile a quello del pane di frumento.

\* ARTRALGÍA - da goloov árthr-na articolo e axyos alg-os dolore - dolore nervoso alle articolazioni.

\* ARTRATÈRO - da gotocy àrthr-on articolazione e atrio athèr resta gen. di p. m., fam. graminee: in cul la resta che è in cima alla valva florale inferiore. è articolata. \* ARTRELCOSI – da ἄρθρον àrthr-on articolazione e exxugis elkos-is esulcerazione - esulcerazione ad un'articolazione.

ARTRÈMBOLO - da &0000v àrthr-on articolazione e ἐμβάλλω embàll-o metto dentro - strumento di tortura che si fa entrare nelle articolazioni per lussarle. 2 m. Macchina per riporre in sesto arti lussati.

\* ARTRÌA – da ão8cov àrthr-on ar– ticolazione - gen. d'ins. dipt. nemoceri, fam, tipularii; i cui palpi e tarsi sono composti di più articoli.

\* ARTRINIO-da apopov arthr-on articolo – gen. di p. a., fam. funghi; composte di filamenti quasi moniliformi.

ARTRITE. ARTRITIDE - da aofoco arthr-on articolo - affezione alle articolazioni, o traumatica o reumatica o gottosa; infiammazione semplice dei tessuti sierosi e fibrosi

articolari. ARTRITICO - da acoco àrthr-on articolo - che si riferisce ad un'articolazione (dolori, rimedii ecc.).

\* ARTROCACO - da apopov arthr on articolo e zazòv kak-on male - malattia alle articolazioni o per ulcera o per tumore o per gonfiamento dell'osso e carie.

\* ARTROCEFALI – da apôpov àrthr-on articolo e κεφαλή kefal-è testa fam. di crost.; che hanno la testa distinta dal tronco da una o da due articolazioni.

\* ARTROCLADÍA - da Epôpev àrthr-on ar/icolo e κλάδις klad-os ramo - sp. di p. a., gen. sporocno, fam. ficee:

con filamenti lunghi, flessibili, e l ad ogni articolo un verticillo con l fili ramosi.

\* ARTROCNÈMO – da ἄοθοον årthr-on articolo e xvnun knèm-e gamba, fig. gambo - gen. di p. d., fam. chenopodee, con rami floriferi articolati, spiriformi.

\* ARTRODACTILO - da dotos àrthr-on articolo e δάκτυλος daktyl-os dito - gen. d'ins. col. eter., fam. tenebrioniti; i cui articoli dei tarsi sono corti, larghi e piatti, quasi a foggia di dita.

ARTRÒDE - da ãobocy arthr-on articolo - m. gen. d'ins. col. eter., fam, melasomi; le cui tibie ante-

riori sono bidentate.

\* ARTRODESMIA – da «pôpov årthr-on articolo e δισμός desm os vincolo. fascio - gen, di p. a., fam. bacellarie-ficee; alghe microscopiche, fascio di filamenti articolati.

\* ARTRODÍA – da ãoθοςν àrthr-on articolo - sp. di p. a., fam. ficee, gen. cosmee-desmidie; formate di corpuscoli lunghi divisi in due articoli. 2 Articolazione formata da una prominenza di osso depressa anzi che no, che entra nella cavità di un altro osso poco profonda.

\* ARTRÓDICO - da ἄρθρον àrthr-on articolo - gen. di p. a.. fam. ficee; filamenti formati di due tubi.

\* ARTRODINIA – da apôpov àrthr-on articolo e cour odyn-e dolore - dolore ad un'articolazione senza gonfiezza. 2 Reumatismo cronico.

\* ARTROFIMA - da apopor arthr-on articolo e guna fym-a tumore - tu-

more molle alle giunture.

\*ARTROFLÖGOSÍ - da dolocy àrthr-on articolo e φλόγωσις flògos-is flogosi - infiammazione delle giunture : sin. di artrite.

\* ARTROLÒBIO - da apôcov arthr-on articolo e λοθος lòb-os lobo - gen.

nacee; il cui legume è formato di nodi articolati.

\* ARTRÒNCO - da apopor àrthr-on articolo e óyxoc ónk-os tumore – tumefazione delle articolazioni.

\* Artropiosi – da apopo àrthr-on articolo e πύον py-on pus - tumore alle articolazioni, tumor bianco.

\* ARTROSI - da acôccy àrthr-on articolo - articolazione in cui un osso si muove sopra un altro.

\* ARTROSPÔNGOSI – da ἄρθρον àr-thr-on articolo e σπόγγος spong-os spugna - tumor bianco alle artico-

lazioni.

\* ARTROSTIGMA - da aploco arthr-on articolo e στίγμα stigm-a stigma st.-gen. di p. m., gen. petrofila, fam. proteacee; che comprende le specie a stigma articolato.

\* ARTRÒSTILO – da ἄρθρον àrthr-on articolazione e στύλος styl-os pistillo - gen. di p. m., fam. ciperacee: ıl cui stilo è unito all'ovario per mezzo di un'articolazione.

ASAFE - da à priv e σαφής saf-ès evidente - m gen. di p. d., fam. terebintacee; così dette perchè i botanici erano incerti sulla loro classificazione. 2 m. Gen. di p. d., fam. verbenacee; idem.

ASAFO. V. Asafe - m. gen. d'ins. imen , fam, calcidii; di piccolissima taglia. 2 m. Div. di crost. trilobiti, fam. calimenii; così nominati perchè i naturalisti sono incerti sulla loro classificazione.

\* Asarèe. V. *Asaro*.

\* ASARINA – da ἄσαρον àsar-on asaro - corpo cristallizzato che si trae dalla radice dell'asaro.

ASARO – da ά priv. e σαίρω sèr-o mi apro - gen. di p. d., fam. asaree; i cui fiori sono poco eleganti di forma, sparuti, poco si mostrano.

ASARÒTO - da à priv. e σαροω sar-do scopo - specie di pavimento di p. d., fam. leguminose papilio- formato di pietruzze e di pezzi di terra cotta di vario colore, combinati in maniera che rappresentano rimasugli di cibi, onde apparisce come non fosse sconato.

ASBESTINO. V. Asbėsto – ep. di materia che non si consuma dal fuoco, p. e. dell'amianto di cui si facevano i lucignoli delle lucerne eterne, asbeste, ossia inestinguibili. nutrite da una fonte perenne di bitume.

ASBESTO – da ἀ priv. e σεύνω shyn-o spenno – inestinguibile. p. e. il lume delle lucerne col lucignolo di amianto e alimentate da una fonte di bitume; il fuoco che ardeva perpetuamente nei tempii di Vesta alimentato dalle Vestali. 2 m. Min.; amianto ordinario, di colore oscuro, meno brillante e più difficile da tessere.

\*ASBESTÒIDE - da &octoro; àsbest-os asbesto e είδος èid-os, ìd-os forma - min.; varietà d'anfibolo in masse fibrose, simile all'asbesto.

ASBOLICO – da ἀσθολὰ asbol·è fuligine – m. ep. di carcinoma dello scroto, o cancro degli spazzacamini.

ASCALABI – da ἀσκάλαθος askàlab-os stellione – m. gruppo di specie di rett.,gen. geko, fam. saurii pleurodonti; fra cui è la tarantola.

ASCANDE - da ά intens. e σχερίζω skariz-o sultello - fam. di vermi, che trovansi negl'intestini degli uomini e dei bruti; ed essendo sempre in moto producono un incomodo pizzicore.

\* ASCARÌNA – da ἀσκαρις askar-is ascaride – gen. di p. d., fam. clorantacee; i cui fiori sono forniti di appendici filiformi, a guisa di ascaridi.

ASCÉTA – da ἀσκίω ask-èo esercito – α. che si esercita in opere fisiche o morali. 2 (secondo gli stoici) Che si esercita a domare le passioni e ad acquistare abitudini virtuose. 3 Che si occupa a lodare Iddio e a meditar la legge divina, per solito nella solitudine, senza però legarsi con voti.

ASCETERIO. V. Ascèta - luogo di esercitazione, meditazione; luogo ove risiedono uno o più asceti.

ASCÈTICA. V. Ascèta - m. parte della morale che tratta esclusivamente della virtù. 2m. Parte della teologia che tratta dei principii e delle norme che governano la vita spirituale e la perfezione cristiana.

ASCETICO. V. Ascéta – a. esercitativo, che serve all'esercitazione (in opere fisiche o morali, in gimnasmi o in devote meditazioni). 2 Ep. di vita spesa in opere ascetiche, in devote meditazioni; ep. di libro che contiene meditazioni sulla legge divina, sulla virth.

\*Ascetismo. V. Ascèta – esercizio abituale di vita ascetica; serie di dottrine e pratiche che si riferiscono alla vita ascetica.

ASCIA – da ἀ priv. e σκιὰ sk-ià ombra – m. gen. d'ins. lepid., fam. diurni; che non hanno macchie alle ali inferiori.

ASCIDIE – da ἀσκίδιον askid-ion, dim. di ἀσκὸς ask-òs ofre – m. gruppo di animali radiati, i quali consistono in un otricello pieno d'acqua; sin. di tunicati.

Ascipio. V. Ascidie - m. gen. di p. a., fam. lichenii; il cui talamio è fornito di una doppia periteca membranosa, come dire di un otricello. 2 m. Appendice ciatiforme di alcune specie di foglie, coperta da un opercolo mobile. come nella nepente.

\*ASCIDIOCARPO - da doxiórov askid-ion, dim. di doxio; ask-do ofre e xaprio; karp-do frutto - gen. di p. a., fam. epatiche; il cui frutto si apre in cima a guisa di orticello.

stoici) Che si esercita a domare le Ascitte, Ascittide – da ἀσκὸς passioni e ad acquistare abitudini ask-òs otre – idropisia abdominale;

ammasso di sierosità nella cavità Esculapio, dio della medicina. È del perineo, fra questo e gl'intestini, come fosse chiuso in un otre, per cui l'addome è teso come un otre pieno. 2 Sp. di pesci, fam, siluroidi; gen. siluro; le cui ova si accumulano e ingrossano così il ventre che sembra un otre enfiato, onde la pelle crepa.

Asciti – da &oxòs ask-òs otre – eretici del II secolo, i quali nei loro misteri solevano danzare dinanzi a un otre enfiato, che rappresentava

lo Spirito Santo.

\* Ascitico. V. Ascite - ch'è affetto di ascite.

ASCLEPIADE. V. Asclèpio - membro di una specie di corporazione di medici, in cui si entrava o per tradizione di famiglia o per iniziazione, e che trasmetteva di generazione in generazione dottrine e pratiche di medicina e di scienze affini a questa; così detta o perchè i suoi membri si davano per discendenti di Esculapio, ovvero nel senso generale di esercenti la medicina. 2 m. Gen. di p. d., fam. asclepiadee; così nominate in onore degli antichi Asclepiadi. 3 Nome d'un poeta antico.

ASCLEPIADEO. V. Asclèpiade ep, di medicamento. 2 Verso formato di uno spondeo, due coriambi e un giambo, ovvero di uno spondeo, un dattilo, una cesura e due dactili, inventato dal poeta Asclepiade.

ASCLÈPIO - lat. Esculapius, 'Aσχληπιὸς - Skt. yask-a (-y pros tetico)=ask-a, zd. aekh-a malattia, ar. esqam infermità e sir. alaf, ar. rabb (labb) signore, skt. r, bh-u, arbh-u divinità; ovvero a. ted. lupp-on curare, gua-rire, angl. sass. les malato, isl. lif medico, lif-ia quarire (Ask-a-laf, Ask-labh, Eska-lif, Eskalup'-

questa una delle tante parole, di cui agli etimologisti non era venuto fatto sinora di trovare l'origine. Pott dice che il primo elemento Aoxà Askl è oscuro, ma che il secondo è senza dubbio ππ (Epiona)!

\* ASCÒBOLO - da ἀσκὸς ask-òs otre e βάλλω ball-o getto - imenio formato di otricelli o teche (sporgenti sulla superficie dell'imenio come punti neri), che sono spinte fuori dal ricettacolo per la pressione che nel loro sviluppo esercitano le une sulle altre.

\* ASCÒCHILA – da &oxòc ask-òs otre e χείλος chèil-os, chil-os labbro - gen. di p. a., fam. funghi; che appariscono in forma di piccole macchie orbiculari sull'acero campestre, e i cui piccoli spori escono da una specie di usciolino.

ASCOFICEE - da àoxòs ask-òs otre e φύχη fyke /uco - fam. di p. a.; sin. di ficee; così dette perchè nella maggior parte delle specie i corpi riproduttori hanno forma otricolare. come i licheni e le ipoxilee.

\* ASCOFOREE V. Ascoforo. \* ASCOFORO - da doxòc ask-òs otre e φέρω fèr-o *porto* – gen. di p. a., fam. funghi, tr. ascoforee; che hanno fanno forma di vescichetta od otricello, che si stacca circolarmente alla sua parte inferiore dal pedicello.

\* ASCOGASTRO - da &oxò; ask-òs otre e γαστέρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventricolo-gen. d'ins. imen., fam. icneumonii; che hanno il ventre gonfio a modo di otre.

\* ASCOSI – da ἀσχὸς ask-òs otre – frutto delle piante ciperacee, di alcune poligonie e chenopodee; frutto monospermo indeiscente, il cui pericarpio grosso, gonfio è distinto dal tegumento proprio del seme e può esserne separato.

\* ASCOSPOREE - da doxòc ask-òs otre e σπόρος spòr-os seme - tr. di p. a., fam. licheni; i cui spori sono chinsi in otricelli.

 ASFALİTI – da ἀσφαλίζω asfal-iz-n assicuro - cinque vertebre dei lombi. così dette perchè sostengono tutta

la spina dorsale.

ASFALTIO - da ἄσφαλτος asfalt-os asfalto - sp. di p. d., fam. leguminose : gen. trifoglio : le cui foglie banno odore di asfalto.

ASFALTO - da ἄσφαλτος àsfalt-os - bitume solido, nero, che assomi-

glia alla pece.

\* ASFALTOPISSA - da ἄσφαλτος àsfalt-os asfalto e πύσσα pyss-a pece - pece mista a bitume

ASFALTOSI – da ἄσφαλτος àsfalt-os asfalto - il coprire, il rivestire di

asfalto.

Asfixia. Asfissia - da & priv. e σφύζω styz-o batto (σφυγμ-èc stygm-òs polso) - mancanza di polso. 2 m. Sospensione delle funzioni cardiache e cerebrali e dei fenomeni che ne dipendono, per compressione delle arterie carotidi o per ingombro prodotto da un corpo solido o liquido nei canali aerei (sommersione ecc.), per lesione dell'ottavo pajo dei nervi cerebrali, o per respirazione di gaz deleterii; che si annuncia colla cessazione del polso. 2 m. Asfixia dei neonati: morte apparente cagionata da debolezza e inettezza a compiere le funzioni polmonari, seguita da morte reale, se queste non si stabiliscono.

\* ASFODELÈE. V. Asfodèlo.

\* ASFODELINA - da ἀσφόδελος asfodel-os asfodelo - gen. di p. m., fam. liliacee, tr. asfodelee.

ASFODELO - da ἀσφόδελος asfödel-os - gen. di p. m., fam. liliacee, tr. asfodelee,

ASILO - da & priv. e συλάω syl-ão

da cui non si può toglier per forza chi vi si rifugia.

ASIMMETRÍA - da á priv. e συμustoia simmetria - difetto di simmetria. 2 Linea da un punto all'altro della circonferenza di un circolo, la quale non passa per il centro: sin. di corda.

ASIMMETRO, V. Asimmetria - che manca di simmetria, sproporzio-

nato.

\* ASIMPTÒTICO. V. Asimptòto - ep. di spazio contenuto fra una curva ed il suo asimptoto.

ASIMPTOTO - da à priv. e συμπίπτω sympipt-o coincido - linea retta che sempre si avvicina ad una curva senza poterla mai toccare, anche se fosse prolungata all'infinito.

ASINDETO - da ἀ priv. e συνδέω synd-èo congiungo (σὺν syn con e δίω dè-o lego) – figura in cui l'oratore, per parlar con più precisione e riunire in un fascio più idee, omette le congiunzioni, massime nell'epilogo dell'orazione.

ASINFONIA - da & priv. e συμφωνία symfon-la sinfonia – dissonanza musicale.

ASMA, ASMATICO. V. Astma, Astmàtico.

\* ASPEROCAULO - vocab, ibr. dal lat. asper-us aspro e καυλὸς kau-1-os caulo - gen. di p. a., fam. ficee; la cui fronda è irta al tatto.

\* Asperocòcco – vocab. ibr. dal lat. asper-us aspro e xóxxc; kòkk-os *grano* – gen. di p. a., fam. ficee; la cui fruttificazione consiste in granulazioni aspre al tatto.

 ASPERÒPORO – vocab, ibr. dallat. asper-us aspro e πόρος pòr-os poro – gen. di foramin., pieni di pori

aspri al tatto.

\*Aspermatismo - da & priv. e σπέρμα spèrm-a sperma - mancanza di sperma. 2 Difficoltà di evacuare, prendo per forza, sforzo - luogo projettare il liquore seminale, per reflusso dall'uretra alla vescica nell'orgasmo del coito.

\* ASPERMIA. V. Aspernio - mancanza di sperma. 2 Mancanza di seme nelle piante.

Aspermo - da à priv. e σπέρμα spèrm-a seme – che manca di seme (ep. di animale e di vegetale); in-

fecondo. \* ASPICARPO – da ἀσπὶς asp-ìs scudo e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. malpighiacee; i cui fiori spesso si sviluppano anormalmente e producono un seme a ferro di cavallo coperto di tre creste, una

media e due marginali a foggia di | scudetto.

\* ASPIDIACÈE, ASPIDIÈE - da ἀσπίς, άσπίδος aspis, aspid-os scudo - tr. di p. a., fam. felci: le cui capsule sono aggruppate sulle nervature o alla loro estremità, con un tegumento orbiculare a foggia di scudo.

\* ASPIDACHIRO - da ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os aspide e žympos àchèir-os, àchir-os senza mani (à priv., xeio chèir, chìr mano) - gen. di rett., saurii; che mancano di piedi davanti e hanno forma di scudo.

\* ASPIDIFORO - da ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os aspide e φέρω fèr-o porto - soldato armato di scudo. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni ; che hanno il corpo di forma guborbiculare.

ASPÍDIO – da ἀσπίδιον aspid-ion, dim. di ἀσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni ; le cui ali superiori sono larghe, arcate, a foggia di scudo.

ASPIDIÒTA – da ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os *scudo* – soldato ar– mato di scudo. 2 m. Gen. d'ins. em. omopt., fam. coccinii: il cui corpo è coperto da una peluria Lianca e lanosa.

ASPIDIOTI. V. Aspidiota - m. div. di crost. entomozoarii; la cui testa è a forma di scudetto.

\* ASPIDISCINA – da ἀσπιδίσχος aspidisk-os, dim. di ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os aspide - fam. d'infus.: che hanno forma di serpentelli.

\* ASPIDISTRE – da ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - gruppo di p. m., che comprende tre famiglie. le acoracee, le aroidee e le smilacee; che hanno lo stigma in forma di scudo.

ASPIDITI - da ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - m. filamenti vegetali fossili, che presentano analogia colle aspidice.

\* ASPIDOBRANCHI – da ἀσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo e βράγχιον brànch-ion branchia - fam di moll.; le cui branchie hanno forma di scudo: sin. di scutobranchi.

\* ASPIDOCARPO – da ἀσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. ramnee; i cui ricettacoli dei semi sono coperti di una membrana.

\* ASPIDOCÈFALI – da ἀσπὶς, ἀσπί– δος aspis, aspid-os scudo e κεφαλή kefal-è testa - sez. di rett. ofidii: che hanno la testa guernita di scaglie.

\* ASPIDOCÒTILO - da ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo e κοτύλη kotyl-e cavità - gen. di elm. apodi polistomi; la cui parte posteriore è guernita di una frangia suborbiculare con molte ventose.

ASPIDÒFORO - da ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo e φέρω lèr-o porto - m. gen. di pesci, fam. percoidi : i quali hanno il corpo coperto di squame ossee, che formano una corazza poliedrica. 2 Soldato armato di scudo.

\* ASPIDOGÀSTRO - da ἀσπίς, ασπίο δος aspis, aspid-os, scudo e γαστήρ. γαστρές gaster, gastr-os ventre - gen. di vermi intestinali; il cui orifizio posteriore si dilata in forma di ventosa, ed è molto più grande dell'altro.

\* ASPIDOGLÓSSO - da ἀσπὶς, ἀσπίδες aspils, aspid-os scudo e γλώσσα glóss-a lingua - gen. di p. d., fam. asclepiadee; i cui semi hanno una corona di dieci squamule larghe alla base, con un'appendice membranosa in forma di lingua.

\*ASPIDOMÓRFA – da ἀσπὶς, ἀσπίσος aspìs, aspìd-os scudo e μοςφὰ morf-è forma – gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che hanno forma

di scudo.

\* ASPIDONÒTO – da ἀσπὶς, ἀσπίδες aspis, aspid-os scudo e νῶτες nôt-os schiena – gen. d'ins. ortopt., fam. locuste; il cui addome è coperto dal protorace.

\* ASPIDOPTERA - da ἀσπίς, ἀσπίσος aspis, aspid-os scudo e πτιρόν pter-ôn ala - gen. di p. d., fam. malpighiacee; i cui stili finiscono con stigmati circondati da un'ala ovale, e in cui ciascuna camera del frutto è munita di un'ala ovale ombilicale in forma di scudo.

\*ASPIDORRINCO - da ἀσπὶς, ἀσπίδες asplis, asplidos scudo e μότηκε την ctrons muso, becco - gen. di pesci foss., fam. sauroidi; la cui mascella superiore, prolungata in forma di becco, copre l'inferiore.

\* ASPIDOSPĒRMA - da ἀσπὶς, ασπίδες aspìs, aspìd-os scudo e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. apocinee; distinte da semi suborhiculari imbricati con un'ala membranosa.

\* ASPIDÜRA - da ἀσπίε, ἀσπίδες aspid-os scudo e ἀφε τία coda - gen. di echin. foss., fam. offuri; in forma di stella, che copre la superficie superiore del disco, coi raggi circondati da scaglie imbricate.

\*Aspisôma - da ἀσπίς, ἀσπίδες aspis, aspid-os actudo e σῶμα sôm-a corpo - gen. di col. pent., fam. malacodermi; che hanno corpo rotondo, a scudo. 2 Gen. di col. eter., fam. tenebrioniti; idem.

\* ASPLENIACEE. V. Asplenio.

\*ASPLÈNIO - da ἀ pleon. e σπλή» splen milza - gen. di p. a., fam. felci, tr. aspleniacee; che si usavano nei mali di milza.

Asse..., Assonòfito. V. Axe...,

Axonòfito.

ASTACOIDE – da ἀσταχὸς astak-ὑs astice e εἰδος èid-os, id-us forma, somiglianza – div. di crost. decapodi macruri; che somigliano all'astice.

\* ASTACOLO – da ἀστακὸς astak-òs astice – gen. di moll., microscopici; che hanno qualche somiglianza

di forma coll'astice.

ASTASIA – da ἀ priv. e στάσι; stàs-is stato – α. instabilità. 2 m. Gen. d'infus.; che non hanno forma fissa, che cangiano di forma.

\* ASTEFANANTO – da ἀ priv., στίσανες stèfan-os corona e Ζοθε ἀn-th-os fore – gen. di p. d., fam. passitlore; il cui fiore non è ornato d'involucro a forma di corona come i generi affini.

ASTEFANO-m. da ἀ priv. e στέφανες stèfan-os corona - m. gen. di p. d., fam. asclepiadee; la cui corolla non è circondata da squamelle.

\*ASTEMMA - da & priv. e στίμιλα stèmm-a corona - gen. d'ins. emipl., fam. ligei; che non hanno una corona di occhietti, come quelli dei generi affini. 2 Gen. di p. d., fam. composte-senecionidee; il cui frutto è senza pennacchio.

ASTENIA – da à priv. o à intens. e obéwe, sthèn-os forza – diminuzione generale o parziale dell'azione organica. 2 Eccitabilità sopra il grado normale ch'è condizione di salute.

\* ASTÈNICO. V. Astenia - amma- | che precede una citazione, une lato, affetto di astenia.

\* ASTENOLOGÍA – da àoθενής asthen-ès debole e λόγος lòg-os discorso – trattato sulla debolezza.

\* ASTENOPIBA - da &olevic asthen-ès debole e πῦρ pyr fuoco - febbre con debolezza, febbre ataxica,

\* ASTERACANTIO – da ἀστὰο astèr astro e axavez àkanth-a spina – gen. di echin., fam. asterie; forniti di quattro file di tentacoli alla faccia inferiore.

\* ASTERÌADE - da agrio astèr astro gen. di ech., fam. asterie; che hanno quattro file di piedi nei solchi ambulatorii. 2 Gen. di p. d., fam. genzianee; che hanno corolle rotonde e semi con un'ala membranosa. 3 Min.; pietra preziosa, varietà di zaffiro, che offre coi suoi riflessi una stella di sei raggi.

ASTÉRIE, ASTÉRIDI - da ἀστήρ astèr astro - m. fam. di echin.; così detti perchè più o meno sono a foggia di stella; volg. stella di mare.

ASTÈRIDI. V. Astèrie.

 ASTERIGERINA - vocab. ibr. da actio astèr astro e lat. gero porto -gen, di foram, entomosteghi, fam. asterigerinidi; la cui conchiglia è ornata da una stella formata dall'insieme della sezione delle logge.

\* ASTERIGERINIDI. V. Asterige-

\* ASTERÌNA – da ἀστλρ astèr astro - gen. di echin. asteridi; di piccole forme.

 ASTERIOFIÙRA – da ἀστὰρ astèr astro e \* ἀφιούρος ofiùr-os ofiuro fam. di echin.; tra gli asteridi e gli ofiuri, col corpo a foggia di stella e la coda di serpe.

ASTERISCO – dim. di ἀστὰρ astèr astro - (\*) segno a forma di stella, che si pone ad un vocabolo, ad una

schiarimento. 2 m. Macchia opaca sulla cornea dell'occhio. 3 m. Stelletta d'oro o altro metallo che si pone (nella Chiesa ellenica) sulla patena per coprire le ostie, con una piccola croce per sostenere il velo che copre la patena. 4 m. Gen. di p. d., fam. composte asteroidee : così dette per la disposizione dei fiori. 5 m Gen. di echin. asteridi; molto piccoli.

ASTERISMO. V. Astro - unione

di stelle; costellazione.

\* ASTERNIA. V. Astèrno - mancanza di sterno.

\*ASTÉRNO. ASTERNÂLE - da à priv. e στέρνον stèrn-on sterno - che non ha sterno. 2 Ep. delle cinque ultime coste, le quali non giungono fino allo sterno.

\* ASTEROCEFALO - da dorrio astèr astro e xegali, kefal-è testa - fioritura in forma di testa circondata da un involucro o calice comune stellato. 2 Gen. di p. d., fam. dipsacee; con capitoli a raggi.

\* ASTEROCHETE - da ἀστήρ aster astro e gairn chèt-e chioma - gen. di p. m., fam. ciperacee; in cui gli organi sessuali ed il frutto sono circondati da fili ispidi o piumosi.

\* ASTERÒFIDI – da ἀστὰρ astèr astro δωις of-is serpe e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza - gruppo di echin, stelleridi, che comprende gli ofiuri e gli euriali; il cui corpo ha forma di stella con appendici serpentiformi alla circonferenza.

\* ASTEROFILLITI – da ἀστὰρ astèr astro e φύλλον fyll-on foglia - piante foss., che la riunione delle loro foglie, con verticilli e disposte a stella. distingue dagli altri vegetabili fossili e dalle piante vive.

\* ASTERÔFORA – da ἀστὰρ astèr astro e φέρω fer-o porto - gen. di frase su cui si attira l'attenzione o p. a., fam. funghi; piccolo fungo parassito, o parassito di parassito. con una specie di cappello stellato.

ASTEROIDE - da dorro astèr astro e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza - m. piccolo corpo simile ad astro, o sorta di pianeti sparsi per lo spazio, cui si attribuiscono gli aeroliti.

\* ASTEROIDÉE. V. Asteroide - tr. di p. d., fam. composte; i cui fiori sono disposti a stella.

\* ASTEROMA - da dorro aster astro - gen. di p. a., fam. funghi; composte di filamenti bissoidi ramosi che irradiano da un centro comune.

\* ASTEROPÈA - da dorio astèr astro e ποιέω poi-èo, pi-èo faccio gen, di anell., fam. anfitriti, a raggi. 2 Gen. di p. d., fam. omalinee; il cui calice è diviso a raggi.

\* ASTEROPLATICARPO - da dorio astèr astro, πλατύς platys largo e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p d., fam. composte: il cui frutto è un'achena larga e fatta a stella.

\* ASTEROPSI - da ἀστίρ astèr astro e όψις òpsis aspetto - gen. di p. d., fam. radiate; con capitoli multiflori e a pennacchi composti alternativamente da fili corti e lunghi. 2 Gen, di echin, asteridi, a due righe di tentacoli.

\* ASTEROSPÈRMA – da ἀστλρ astèr astro e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. composte; così dette dalla disposizione a stella del pennacchio che sormonta il frutto e dalle due coste marginali all'orlo del medesimo.

\* ASTEROSPÒRIO - da ἀστὴρ astèr astro e σπόρος spòr-os seme - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno capsule seminifere stellate.

\*ASTEROTRICE – da ἀστὴρ astèr astro e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs capello, pelo - gen. di p. d., fam. composte; le cui foglie sono co- aprono regolarmente, cioè per se-

perte di peli stellati, bi- o triforcati.

\* ASTILBA - da ἀ priv. e στιλθές stilb-òs splendente - gen. di p. d. fam. saxifragacee: i cui fiori sono hiancastri.

ASTINOMIA. V. Astinomo - ufficio dell'astinomo.

ASTINOMIO. V. Astinomo - edifizio ove risiede l'astinomo.

ASTINOMO - da agro àst-v città e νόμος nom-os legge - magistrato municipale; edile che esercitava gli ufficii che ora si esercitano in parte dal municipio, in parte dalla polizia o questura: (neoellenico) direttore di polizia, questore,

ASTMA, ASMA - da &rue spiro - a. fiato. 2 a. Anelito frequente. 3 a. Respiro affannoso (di chi corre o ha corso, di chi ha fatto esercizii gimnastici, di un morente ecc.). 5 m. malattia; nevrosi dell'apparecchio respiratorio, per solito periodica, ad accessi, ad intervalli, idropatica o sintomatica di affezione al cuore.

ASTMÀTICO, ASMÀTICO - da zooua àsthm-a astma - proprio dell'astma. 2 Chi soffre astma.

ASTOMA - da α priv. e στόμα stom-a bocca - ep. di diversi insetti di varie fam., in cui non appariscono organi masticatorii. 2 m. Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii ; la cui bocca non è che una semplice cavità o apertura pettorale; che non sono forniti di organi boccali. 3 m. Gen. di p. d., fam. ombrellifere : in cui la commessura dei mericarpi è stretta e non perforata. 4 m. Fam. d'ins. dipt., la cui bocca è molto piccola, senza succhiatojo apparente. 5 m. Gen. di p. a., fam. muschi; i cui ostioli sono nulli o poco visibili. 6 m. Div. di p. a., fam. muschi; le cui capsule non si

ma per rottura delle pareti.

\* ASTOMÈLLO. V. Astomo - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomi; che mancano di tromba.

ASTOMI. V. Astomo - m. fam d'ins. dipt.; senza succhiatojo nè tromba, con tre punti cavi in luogo di bocca.

\* ASTRAGALÈE. V. Astragalo.

ASTRAGALO – da ἀστράγαλες astràgal-os - osso di forma guasi cuboide, situato alla parte superiore o media del tarso, dove s'articola cogli ossi della gamba. 2 m. Gen di p. d., fam. leguminose, tr. astracalee: così dette perchè i loro fiori polipetali presentano una forma di calcagno (che producono la gomma adraganta).

ASTRAGALOIDE - da ἀστράγαλος astragal-os astragalo e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di p. d., fam. leguminose; che so-

migliano all'astragalo.

\* ASTRANTO - da autrov astr-on astro e avec; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui fiori hanno una corolla unica e collaretti parziali composti di molte foglie lanceolate e colorate, a guisa di astro o corona.

ASTRÀPE – da ἀστραπή astrap-è lampo - m. gen. di pesci condropt., fam. torpille; forniti di po-

tenti batterie elettriche.

ASTRAPĖA – da ἀστραπή astrap-è lampυ – m. gen. di p. d., fam. malvacee; i cui rami sono coperti di una pubescenza stellata.

ASTRAPĖO – da ἀστραπτὶ astrap-è lampo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; velocissimi nel correre e nel volare.

\* ASTRAPIA – da ἀστραπή astrap-è lampo - gen. d'ucc. silvani; coperti

di colori sfoggiati.

parazione e caduta di un opercolo, | m. gen. di pol. parenchimatosi, fam. astree; così detti per la disposizione stellata delle lamelle che guerniscono internamente ciascuna delle logge del polipario.

ASTRÉE. V. Astrèa.

\* ASTREÒPORE – da ãotpov àstr-on astro e πέρες pòr-os poro - gruppo di gen. di pol. parenchimatosi, affini all'astrea, e che si avvicinano alle madrepore.

ASTRICO - da zorpev àstr-on astro -m. gen. di p. a., fam. funghi; che hanno un peridio quinquefido, a

stella.

ASTRO - da ἄστρον àstr-on stella m. gen. di p. d., fam. composte: con fiori a stella. 2 m. Che ha più efficacia degli altri preparati della stessa sostanza (p. e. astro di zolfo, astro di mercurio).

\* Astroblepo – da ἄστρον àstr-on astro e βλέπω blèp-o vegyo - gen. di pesci acantopt., fam. siluroidi; che hanno testa piatta e gli occhi situati nella parte superiore di essa.

\* ASTROCÁRIO – da ἄστρον àstr-on astro e xáçuev kar-yon noce - gen. di p. m., fam. palme; il cui frutto ovale e globoso contiene un nocciuolo osseo con tre fori in sulla cima, da cui partono strie raggiate.

\* Astrocarpo – da ἄστρον àstr-on astro e καρπὸς karp-òs frutto – gen. di p d., fam. resedacee; i cui frutti sono fatti a stella.

\*Astrocóma – da autrocy àstr-on astro e κόμπ kòm-e chioma – gen.

di echin.: che hanno forma di stelle crinite.

\* Astroderma – da а́отроv àstr on astro e δέρμα dèrm-a pelle - gen. di nesci acant., fam. sgomberoidi: il cui corpo è coperto di piccole scaglie che irraggiano come stelle.

\* ASTRODONTE - da kotecy astr-on ASTREA - da zorocvástr-on astro - astro e ¿δεύς, ¿δέντες odús, odóat-os dente - gen. di p. d., fam. la- | astro e λάτρις latr-is adoratore biate; il cui calice è un tubo con dieci denti sporgenti in forma di stella.

\* Astrodònzio. V. Astrodònte gen. di p. a., fam. muschi pleurocarpii; che hanno il peristomio doppio esterno guernito di sedici denti, i quali formano un triangolo isocele, e l'interno formato da una membrana annulare tutta frastagliata.

\* Astròfito – da а́отроv àstr-on astro e cυτὸν fyt-òn pianta - gen. di p. d., fam. cactacee; che sono sparse di miriadi di peli bianchi, i quali alla lente appariscono tante nappe a foggia di stella; il cui tipo è l'astrofito miriostigma. 2 Gen. di echin., ord. stellarie; i cui raggi si suddividono in rami alterni.

\* ASTRÓGINO – da žotecy ástr-on astro e yovi gyn-è donna, figurat. stilo - gen. di p. d., fam. euforbiacee: i cui fiori femmine hanno forma di stella.

\* Astrognosia – da ἄστρον àstr-on astro e γνώσις gnos-is conoscenza scienza degli astri, delle costellazioni e delle stelle isolate che ne fanno parte

\* ASTROGRAFÍA - da aotrov astr-on astro e γραφή graf-è descrizione -

descrizione degli astri.

ASTRÒIDE - da aotece astr-on astro e sidos eid-os, id-os specie, somiglianza - m. sp. di p. a., fam. licheni; i cui apotecii sono disposti in forma di stella.

\* Astroite – da žотрсу åstr-on astro - polipo pietrificato a cellule stellate, come le astree.

ASTROLÀBIO - da astrocy astr-on astro e λαμθάνω lamb-an-o, prendo strumento marino per misurare l'altezza degli astri e determinare la latitudine e la longitudine.

\* ASTROLATRA – da žoręcy astr-on

adoratore degli astri.

\* ASTROLATRIA. V. Astrolatra -

adorazione degli astri.

ASTROLOGÍA - da zotpov astr-on astro e λόγος lòg-os discorso - a. osservazione e calcolo sul movimento degli astri. 2 a. Osservazione dei fenomeni atmosferici e congetture sulle loro leggi. 3 Arte falsa di predir l'avvenire per osservazioni e calcoli relativi all'aspetto, alla posizione e all'influenza degli astri.

ASTROLÒGICO. V. Astrologia che appartiene all'astrologia. ASTRÒLOGO. V. Astrologia - che si occupa di astrologia, che ne fa

professione.

Astromànte - da Zotpov åstr-on astro e μάντις mànt-is indovino che indovina l'avvenire per ispezione degli astri.

ASTROMANZIA. V. Astromante divinazione siderale.

\* ASTRÒMETRO – da zorpovástr-on astro e μέτρον mètr-on misura - strumento per misurare gli astri.

ASTRONOMIA - da actrev astr-on astro e νέμες nom-os legge - a. distribuzione delle stelle. 2 Scienza delle leggi che reggono i movimenti dei corpi celesti, delle loro dimensioni e distanze. - Astronomia pratica; osservazione degli astri; costruzione e maneggio degli strumenti astronomici - Astronomia teòrica; spiegazione delle contraddizioni apparenti nei movimenti celesti; scienza dei movimenti veri dei corpi celesti, specialmente di quelli del sistema solare. - Astronomia empirica; osservazione del cielo, della posizione apparente degli astri nella sfera celeste relativamente ad alcuni circoli immaginarii.

ASTRONÒMICO. V. Astronomia che appartiene all'astronomia.

ASTRONOMO. V. Astronomia -

dotto in astronomia.

\*Astrònia - da aotres àstr-on astro - gen. di p. d., fam. melastomee: con capsule a quattro scompartimenti, polisperme, deiscenti per due o quattro fessure longitudinali.

\* ATALÀFA - da ἀταλὸς atal-òs molle e αφη af-è tatto - gen. di mamm chiropteri; la cui pelle è molle al tatto.

ATANASÍA – da á priv. e θάνατος thanat-os morte - immortalità. 2 m. Gen. di crost. decapodi macruri, fam. salicochi; che hanno lunghissima vita. 3 m. Gen. di p. d., fam. composte senecionidee: idem.

ATAXIA - da à priv. e τάξις tàx-is ordine - disordine. 2 m. Ogni stato morbido, ogni grave disordine dell'organismo. 3 m. Irregolarità del polso. 4 m. Fenomeni nervosi, irregolarità nelle affezioni cerebrali.

\* ATAXICO. V. Ataxia - ep. di sintomo o di febbre i cui accessi non seguono uu tipo determinato.

\* ATAXITROFÍA – da ἀταξία atax-la disordine e τρεφή trof-è nutrizione - turbamento nell'ordine del processo assimilatorio.

ATECNÌA - da α priv. e τέχνον tèkn-on figlio - mancanza di figli.

2 Impossibilità di generare. ATEISMO. V. Ateo - mancanza di credenza in Dio. 2 a. Falsa opi-

pione sulla divinità. \* ATELÀNDRO - da ἀτελής atel-ès imperfetto e avio, avoso aner, andr-òs uomo, metaf. stame - gen. di p. d., fam. labiate; in cui alcune borse delle antere sono pollinifere,

altre sterili.

\* ATELECTASÍA - da ἀτελής atel-ès | non crede in Dio. imperfetto e extagic ektas-is estenmons; distensione incompleta di puntuto.

che si occupa di astronomia; ch'è | quest'organo; causa fisica dell'asfixia dei neonati.

\* ATELOCERA - da ἀτελής atel-ès imperfetto e xépaç kèr-as corno gen. d'ins. emipt., fam. pentastomii; le cui antenne presentano un articolo di meno che nei generi vicini.

\* ATELOGLOSSÌA - da ἀτελής atel-ès imperfetto e γλώσσα glòss-a lingua - sviluppo imperfetto della lingua.

\* ATELOGNATIA - da ἀτελής atel-ès imperfetto e γνάθος gnàth-os mascella - sviluppo imperfetto dell'osso della mascella superiore.

\* ATELOMIELIA - da ἀτελές atel-ès imperfetto e μυελός myel-òs midolla imperfetto sviluppo della midolla spinale.

ATELOPROSOPIA - da ἀτελής atel-ès imperfetto e πρόσωπον pròsop-on faccia - sviluppo imperfetto della

\* ATELOSTOMIA – da ἀτελής atel-ès imperfetto e στόμα stòm-a bocca 🗕 sviluppo imperfetto della bocca.

ATENA - da 'Atriva Athen-a Minerva (copt. Neitha) - m. gen. d'ucc. rapaci, fam. notturni; affini alle civette, ch'erano consacrate a Minerva. 2 m. Gen. di p. d., fam. semidee.

ATENEO - da 'Athen-à Minerva - tempio di Minerva, ove retori e poeti recitavano i loro componimenti. 2 Instituto a Roma, fondato da Adriano, ove erano alloggiati e davano scuola parecchi uomini dotti. 3 m. Società letteraria e scientifica.

ATEO - da ά priv. e Θεὸς The-òs Dio - che non riverisce Dio; che

\* ATÈRICE - da à000 athèr punta sione - mancanza di estensione, di | - gen. d'ins. dipt., fam. brachistodilatazione. - Atelectasia dei pol- mii; che hanno il labbro superiore \*ATERICERI – da ἀθῆρ athèr resta e χέρας kèr-as corno – fam. d'ins. dipt.; distinti da una setola in forma di resta in cima all'ultimo anello delle antenne.

\* ATEROPÓGONO – da ¿¿ó;; athèr resta e πώγων pòg-on mento, barba – gen. di p. m., fam. graminee; che portano spighe disposte a grappoli corti a modo di barba.

\* ATEROSPERMA - da άδις athèr resta e σπέρια spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. monimie, tr. aterospernee; i cui frutti consistono in piccole noci terminate in cima da una lunga appendice piumosa.

\* ĀΤΕRŌSPERMÉE.V. Alerospērma. \* ΑΤΕRŪRO - a abiņ athēr punta e ε οὐρὰ ur. à coda - gen. di p. m., fam. aroidee; in cui la cima dello spadice si prolunga in una lunga appendice filiforme. 2 Gen. di mamm., fam. istrici; affini al pormamm., fam. istrici; affini al por-

cospino.

\* ATIPIA – da ἀ priv. e τύπος typ-os tipo – mancanza di tipo. 2 Allontanamento dal tipo; irregolarità. 3 Irregolarità nel corso di una malattia. 4 Irregolarità del polso.

\*ATIPICO. V. Atipia - che non ha tipo. 2 Che non è conforme al

tipo: irregolare.

ATLANTE – da α pleon. e τλάω tl-ao porto – personaggio favoloso; uno dei Titani che, vinto nella lotta con Giove, fu condannato a portare sulle sue spalle il cielo. 2 m. Prima vertebra del collo; così detta perchè porta la testa.

ATLÈTA - da čóhov àthl-on fatica - a. faticante, che lavora. 2 Ch'è esercitato, valente negli esercizii

gimnici.

ATLÈTICO. V. Atlèta - che appartiene ad atleta; p. e. ep. di corpo forte, robusto, in cui il sistema muscolare è molto sviluppate, come soleva essere negli atleti. ATLÒIDE. V. Atlante - sin. di

atlante, nº 2.

\* ATLODIDIMO – da ἄτλας àll-às atlante e δίδυμος didym-os gemello – mostro con un collo solo, che

porta due teste.

\*ATLOIDO-AXOIDÈO. V. Atloide e Aze - ep. di articolazione, che risulta dalla congiunzione dell'apofisi odontoide all'arco anteriore dell'atlante e ui quella dell'atlante coll'asse.

\*ATLOIDO-MUSCOLÀRE - vocab. ibr. da \* ἀτλοειδής atloid-ès atloide e muscolo - ep. di arteria nata dall'occipitale e che si congiunge

alla trachelo-muscolare.

\*ATLÒIDO-OCCIPITALE - vocab. ibr. da \*ἀτλοιιδής alloid-ès atloide è occipite - ep. di articolazione formata dai condili occipitali e dalle faccette articolari dell'atlante.

\*ATLÓIDO-SOTTO-MASTOIDEO. V. Atlòide e Mastoideo - muscolo che si stende dalla cima dell'apofisi traversa dell'atlante al disotto della linea curva inferiore dell'occipitale e talvolta alla regione mastoidea del temporale.

\*ATLÖIDO-SOTTO-OCCIPITALE - vocab. ibr. da \* ἀπλοειδής atloid-es atloide e sotto-occipitale - muscolo che va dall'apofisi traversa dell'atlante all'occipitale, dietro la fossa iuculare.

ATLOIDO-STILOIDEO. V. Atlòide e Stiloideo - muscolo del cervello o piccolo piegatore, che va dal capo

alle spalle e al petto.

ATLOTESIA - da £60.c, àthl-os fatica, lotta e bére, thès-is atlo di porre (xi6nµ1 tìth-emi pongo) - determinazione di un premio per chi vince in una gara. 2 Direzione dei giuochi gimnici, ufficio dell'atloteta.

ATLOTETA. V. Atlotesia - che determina, offre un premio per chi

vince in una gara. 2 Direttore dei | \* Aτομίςμο da άτομον åtom-on giuochi gimnici.

\* ATMIDIATRICA – da ἀτμίς, ἀτμίδις atmis, atmid-os vapore e ίατρική iatrik-è medicina - metodo terapeutico che consiste particolarmente nell'uso di vapori o gas in l

bagni e fumigazioni.

\* ATMIDOMETRO - da ἀτμίς, ἀτμίδος atmis, atmid-os vapore e μέτρον mètr-on misura - strumento con cui si misura la quantità di un liquido che passa allo stato di vapore in un tempo determinato; strumento con cui si misura la rapidità dell'evaporazione dell'acqua sulla superficie della terra iu un'estensione data.

\* ATMIDOSCÒPIO - da ἀτμίς, ἀτμίδος atmis, atmid-os vapore e σχοπέω scop-èo osservo - sin. di atmidòmetro.

\* ATMOSTÀTICA – da ἀτιώς atm-òs vapore e στατική statik-è statica teoria delle leggi dell'equilibrio dei vapori.

ATMOSFÈRA - da ἀτμὸς atm-òs vapore e σφαίρα sfera - massa di fluido che circonda il nostro globo, composta d'aria, vapori d'acqua, altri vapori e gas formati da scariche elettriche. 2 Fluido che circonda altri pianeti.

\* ATMOSFEROLOGÍA - da ἀτμοσφαῖρα atmosfera e λόγος lòg-os discorso -

trattato sull'atmosfera.

ATOCÌA - da ἀ priv. e τοχὸς tok-òs parto - sterilità; impotenza di aver figli. 2 Parto difficile.

\* ATOMARIA. V. Atomário - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; piccolissimi. 2 Gen. di p. a., fam. talassiofiti; sparse di punti minuti come atomi.

\* Ατομλrιο – da ἔτομον åtom-on atomo - organo appendicolare, o parte del corpo d'insetti, piccolo

come atomo.

atomo - sistema filosofico, secondo il quale il mondo sarebbe formato dalla combinazione di atomi animati da forze al pari eterne e necessarie di accentramento e di declinazione.

\* ATOMISTICO. V. Atomo - ep. di sistema o dottrina chimica che espone le leggi secondo le quali gli elementi o atomi di differente natura si combinano per costituire nuovi corpi elementari organici o inorganici e corpi secondarii.

Aτομο – da ἀpriv. e τωμή tom-è taglio - piccolo corpo tenuissimo, indivisibile in più piccole molecole; molecola indivisibile di cui si suppongono formate le parti elementari di un corpo.

\* ATOMOGASTRO - da aronov atom-on atomo e γαστέρ, γαστρός gaster, gastr-os ventre - gen, d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno addome strettissimo.

\* Aτομοginia – da ἄτομον àtom-on indiviso (V. Atomo) e yuvn gyn-è donna, fig. pistillo - ord. della didinamia; sin. di angiospermia,

\* ATOMOSCIA - da arcucy atom-on atomo e σχιὰ skià ombra - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomi; che hanno il corpo coperto di punti neri.

ATONIA - da ά priv. e τόνος tôn-os tensione - mancanza di tuono, di tensione; debolezza di un organo contrattile. 2 Stato in cui le forze vitali sono languenti. 3 m. Diminuzione dell'elasticità della cornea con lesione della lamella interna. 4 Vizio del periodo per difetto di numero oratorio; periodo in cui non tutti i membri son pari, l'apodosi è più lunga della protasi.

ATRACHELO - da ά priv. e τράγηλος tràchel-os collo - mostro senza collo o di collo assai corto.

\*ATRACTÌA - da ἄτρακτος àtrakt-os fuso - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che hanno il terzo articolo delle antenne fusiforme.

ATRACTILIDE – da ὅτρακτος àtrakt-os fuso – m. gen. di p. d., fam. cinaree; con doppio calice formato di scaglie membranose acuminate.

ATRACTIO – dim. di ἄτρακτος Mrakt-os fuso – m. gen. di p. a., fam. funghi; con ispori fusiformi.

\* ATRACTÓBOLO - da ἄτρακτος àtrakt-os fuso e βάλλω bàll-o getto gen. di p a., fam. funghi; che hanno capsule sessili coperte da un opercolo e una vescica lunga fusiforme piena di spori.

\* ATRACTÒCERA – da ἄτρακτος àtrakt-os fuso e κέρας kèr-as corno – gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; le cui antenne sono a foggia di fuso.

\*ATRACTÓMERO – da ἔτραχτος àtrakt-os fuso e μπρὸς mer-òs coscia – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno coscie fusiformi.

\*ATRACTOSONA – da Expanto; àtrakt antino e oque son a corpo – dobanchi e che hanno Mandato e stretto \* ATRETELITRIA - da Στριτος àtret-os non forato (V. Atresia) e ελυτρον èlytr-on vagina - imperforazione della vagina.

\* ATRETENTERIA - da Στρητος àtret-os non forato (V. Atresia) e εντερον ènter-on intestino - otturazione in qualche parte del tubo intestinale.

\* ATRETISMO. V. Atresia.

\* ATRETOBLEFARIA - da Στρητος àtret-os non forato (V. Atresia) e βλέφαρον blèfar-on palpebra - attaccatura delle palpebre.

\*ATRETOCISIA - da žτρητος atret-os non forato (V. Atresia) e χύω k-yo caco - imperforazione dell'ano.

\* ATRETOCISTIA – da ἄτρνιτος àtret-os non forato (V. Atresia) e χύστις kyst-is vescica – imperforazione della vescica.

\* ATRETOGASTRIA - da άτρητος àtret-os non forato (V. Airesia) e γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, ventricolo - imperforazione dello stomaco.

\* ATRETOLEMIA - da ἄτρητος àtret-os non forato (V. Atresia) e λαιμὸς lem-òs collo - imperforazione delle vie respiratorie e digestive.

\* ATRETOMETRÌA – da ἄτρητος àtret-os non forato (V. Atresia) e μήτρα mètr-a matrice – imperforazione della matrice.

interpretation (V. Atresia) e ωψ ops interpretation (V. Atresia) e ωψ ops interpretatione della pu-

ATRETORRINIA - da arpatos àset-os non forato (V. Atresia) è plu rin naso - imperforazione del naso.

\*ATRETOSTOMÌA – da ἄτρητος àtret-os non forato (V. Atresia) e στόμα stòm-a bocca – obliteraziona della bocca.

\* ATRETURETRÍA – da atentos àtre-

retra.

 ATRICHÌA – da ἀ priv. e θρὶξ, τριyòc thrix, trichòs capello - gen. d'ins. dipt., fam. miodii; che hanno chiome corte e i facciali non cigliati. 2 Mancanza di capelli.

ATRÌSMA - da ἀθρείζω athròiz-o, athriz-o raccolgo - m, insieme di capitoli florali raccolti in glomerulo

terminale.

ATROFÍA – da ἀ priv. e τροφή trof-è nutrizione - mancanza di nutrizione: diminuzione del volume e della massa di un corpo. 2 m. Affezione del sistema muscolare per cui diminuisce di volume e massa, cosicchè si rendono impossibili le funzioni muscolari. - m. Atrofia mesenterica; dimagrimento per affezione ai ganglii mesenterici.

 \* AΨRÒFITI – da ἀθρείζω athròiz-o, athriz-o raccolgo e cutòv fyt-on pianta - alghe le cui fronde si accumulano nel fondo del mare.

ATROPA. V. Atropo - m. gen. dip. d., fam. solanacee, tr. atropee; velenose.

\* ATROPÈE. V. Atropa.

\* ATROPÌNA - da ἄτροπος àtrop-os atropo, V. - alcaloide estratto dall'atropa belladonna.

ÂTROPO - dal coptico tar, atr tagliare e pe essere - una delle Parche, che taglia il filo della vita, secondo la mitologia. 2 m. Gen. di peraturant, fam. sgomberoidi; di aspetto. 3m. Sp. d'ins. lepid.,

> idi, gen. acherontia; che rsaletto una macchia la resenta un teschio umano. "t. ofidii, gen. vipera;

å priv. e τρέπω trèulo dell'embrione.

TTAGENE – da årta-

urêtra - imperforazione dell'u- | - a. sin. di lagopedo. 2 m. Gen. d'ucc gallinacei; differente dal lagopedo.

\* ATTAGENÌTI. V. Attàgeno.

\* ATTAGENO. V. Attagene - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni, tr. dermesti: screziati di varii colori, come l'attagene.

\* ATTALABII. V. Attalabo.

ATTALABO, ATTELABO - da άττω àtt-o salto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, tr. attalabii; che saltano.

ATTÈA..., ATTINÙRO. V. Actèa...,

Actinuro.

ATTICISMO - da 'ATTIXOC Attik-OS Attico - parlare corretto, elegante, venusto, come gli Attici parlavano la lingua ellenica.

ATTICO - da 'Arrixòc Attik-òs Attico - specie di gola : ornamento architettonico sovrapposto al corni-

cione.

\* Auchenòpteri – da αὐχὴν auchèn collo e πτερὸν pter-òn ala fam. di pesci olobranchi; le cui pinne inferiori precedono le toraciche e sono collocate sotto il collo.

AυLàC10 – dim. di αΰλαξ, αΰλαxcs àulax, àulak-os solco - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni;

il cui corsaletto è solcato.

\* AULACODÒNTE – da αὔλαξ, αὔλαγος àulax, àulak-os solco e όδους, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. di mamm. roditori; che hanno i denti solcati.

\* AULACÒFORA – da αὔλαξ, αὔλαχος àulax, àulak-os solco e φέρω fèr-o porto - gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che hanno dei solchi profondi sul protorace. 2 Gen. di p. d., fam. composte; i cui frutti hanno dei solchi.

\* AULACORRÌNCO - da αὕλαξ, αῦλα-| xoς àulax, àulak-os solco e ρύγχος v attag-as, attag-en rynch-os becco - gen. di p. m., fam. ciperacee: la cui achena ter- | stesso - macchina, figura che per mina in un hecco solcato.

\* AULASTÒMA – da αΰλαξ, αΰλαχος àulax, àulak-os solco e στόμα stòm-a bocca - gen. di anell., fam. irudinee : le cui mascelle consistono in una moltitudine di pieghe striate.

\* AULAXÀNTO - da αὔλαξ, αὔλακος àulax, àulak os solco e avec ànth-os fiore - gen. di p. m., fam. graminee; in cui le valve dei fiori sono striate.

AULÈTE - da αὐλὸς aul-òs flauto - suonator di flauto. 2 Soprannome di un Tolomeo re d'Egitto, valente nel suonar il flauto più che nel re- | gnare.

\* Autobiografia – da αὐτὸς aut-òs stesso e βιογραφία biografia - biografia di un individuo composta | dallo stesso.

\* AUTOCARPO - da αὐτὸς aut-òs stesso e καρπὸς karp-òs frutto frutto che consiste nello sviluppo del pistillo, senza alcun altro organo del fiore.

AUTOCRATA. V. Autocratore.

AUTOCRATORE - da αὐτὸς aut-òs stesso, sè e xpátos krát-os forza, potenza - a. generale d'esercito, o ambasciatore, ai quali si davano pieni poteri. 2 (ai tempi bizantini) Imperatore 3 m. Monarca assoluto, come l'imperatore della Russia.

AUTOCRAZIA. V. Autocratore potenza assoluta dell'autocratore. nei suoi varii sensi.

AUTÒCTONO – da αὐτὸς aut-òs stesso e χθών chth-on suolo, terra ep. di popolo nato, o da epoca remota stabilito nel suolo che abita.

AUTÒFIO - da aŭtòc aut-òs stesso e φύω fy-o nasco - che nasce da se stesso, spontaneamente.

AUTÒGRAFO - da αὐτὸς aut-òs stesso e γράφω gràf-o scrivo - scrittura originale, di propria mano,

nascosti congegni si muove, onde sembra muoversi da sè, quasi abbia vita.

\* AUTOMÀTICO. V. Autòma - che si riferisce ad automa; ep. di movimento di automa, o simile a quello di un automa.

AUTONOMIA – da αύτος aut-òs se stesso e νόμος nòm-os legge – facoltà di vivere colle proprie leggi, libertà. - Nel senso antico esclude ogni vincolo, ogni soggezione. I moderni ammettono un'autonomia amministrativa nelle parti dello stesso

AUTÒNOMO, V. Autonomia - che possiede autonomia.

\* AUTOPSIA – da αὐτὸς aut-òs stesso e επτομαι òpt-ome veggo – esame di una malattia coi proprii occhi, nello sparare il cadavere: sezione cadaverica.

\* Autositi - da aŭtoc aut-os stesso e girce sit-os alimento - ord, di mostri unitarii; i quali si nutrono da sè, cioè possono almeno per qualche tempo conservare la vita anche fuori dell'alvo materno.

Axe, Asse – da ἄξων àx-on – linea matematica che unisce i due poli di un corpo dotato di un movimento di rotazione sulla linea medesima. 2 Seconda vertebra del collo; così detta perchè la sua apofisi odontoide collocata fra l'arco anteriore dell'atlante e il legamento traverso serve in qualche modo di perno al movimento della testa. 4 m. Linea retta o curva intorno alla quale si coordinano le parti analoghe di un essere. 5 m. Superficie piana o curva ai due lati della quale si coordinano le parti analoghe di un essere. 6 m. Parte di un vegetabile che serve di sostegno ad organi appendicolari (stelo, ramo, pedicello, ricetta-\*Automa - da αὐτὸς aut-òs se colo ecc.), 7 m. Linea che s'immagina traversare il centro di un cristallo o il centro di ciascuna delle sue molecole. 8 Orlatura laterale delle volute di un capitello d'ordine ionico o corintio.

\*Axiforo - da άξων àxon asse e φέρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. alghe; che consistono in un asse diversamente modificato e composto di tessuto cellulare.

\*AXINEA - da deom axyne ascia - gen. di anell., fam. lernee (o irudinee polistomie); forniti di due succhiatoi da ogni lato della parte anteriore del corpo, e coll'estremità caudale armata di due uncinetti. 2 Gen. di p. d., fam. melastomacee; i cui petali somigliano ad un'ascia.

\*AXINITE. V. Axinèa - min.; silicato di allumina e calce, composto di cristalli i cui orli sono taglienti come il ferro di un'ascia.

Axino – da à priv. e ξείνος xèin-os, xin-os, ionicamente per ξένος xèn-os straniero – inospitale; nome dato anticamente al Mar Nero, perchè le coste di esso erano abitate da popoli barbari, inospital; poscia cangiato per eufemismo in Euxeno o Euxino ospitale.

\*AXINÙRO - da áţówn axyn-e ascia e cupx ur-a coda - gen. di pesci acantopt., fam. teutii; che hanno la coda armata a ciascun lato da una lama quadrata e tagliente.

AXIOMA, ASSIOMA - da aξιώ axi-do reputo, opino - opinione, sentenza; specialmente opinione, sentenza per se stessa evidente, che non ha bisogno di prove.

AXIOMATICO, ASSIOMATICO. V.

Aziòma - che si riferisce all'assioma; ch'è proprio dell'assioma.

\*Axòide. V. Axe - seconda vertebra verticale.

\* AXOIDO-ATLOIDEO. V. Axe e Atlànte - muscolo che si riferisce all'axe e all'atloide.

\* AXÒIDO-OCCIPITALE - vocab. ibr. da žtwax-on axe e occipite - muscolo che va dall'arco posteriore dell'atlante alla linea curva dell'occipite inferiore.

\*Axonòfito – da ¿ξων àx-on axe e φυτω fyt-on pianta – gen. di p. d., fam. amentacee; i cui fiori sono aggruppati intorno ad un asse comune.

AZIMO - da ἀ priv. e ζυμός zym-òs *lievito* - ep. di pane senza lievito.

\* Azotato. V. Azoto - combinazione dell'acido azotico con una base salificabile.

\*Azòtico. V. Azoto - ep. di acido; combinazione di due volumi e mezzo di ossigeno con uno e mezzo di azoto.

\* Azoto – da ἀ priv. e ζωὴ zo-ê vita – corpo semplice; così detto perchè improprio alla respirazione, perchè respirato dà la morte.

\* Azoroso. V. Azoto - ep. di acido; combinazione di due volumi di azoto con tre di ossigeno.

\* AZOTURÌA - da \* ἔζωτον àzot on azoto e cὄρον ùr on urina - stato anormale in cui l'urina contiene molto più urea che allo stato normale.

\*Azoruro. V. Azoto - combinazione di azoto e di un altro corpo semplice.

Bacca - da Báxyn Bákch-e Bac- i cante - m. gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. tanistomii; che sono sempre in moto, si agitano a guisa di Baccanti.

\*BACCANÀLI – da Báxyoc Bákch-os Bacco - feste in onore di Bacco.

\*Baccànte – da Báxxos Bákch-os Bacco, V .- donna seguace di Bacco; sacerdotessa di questo Dio. 2 Sp. d'ins. lepid., fam. diurni, gen. satiro: che svolazzano a salti.

BACCARIDE - Báxyn bákch-e corona odorifera; arab. bakhar odore: bukhår esalazione: bakhr che produce esalazioni - gen. di p. d., fam. composte; odorosissime. \*BACCARÒIDE - da βάχχαρις bàkchar-is baccaride e sides èid-os, id-os specie, somiglianza - gen. di p. d., fam. composte; simile al gen. baccaride.

BACCHIDE da Βάκχις, Βάκχιδος Bàkchis, Bàkchid-os Baccante (V. Bàcco) - m. gen. d'ins. dipt., fam. napellee; che sono sempre in moto, a guisa di Baccanti.

Bàcchio - da Báxyos Bákch-os Bácco) - piede di una sillaba breve e due lunghe, che si usava negli inni in onor di Bacco.

BACCO - Báxx-os, lat. Bacchus -Skt. Bhaga, zd. Bagha, pehl. Bag Dio; Βάχ-α festa religiosa = Βάκχα , come Σαπφώ deriva da σιφδ;, messa innanzi all'aspirata la media corrispondente; skt. vakh. arm. bakhel, irl. bog-aim, βακχεύω agitare violentemente; gael. bakh ubbrigco: irl. bakh-aim ubbriacare - Bacco, figlio di Semele e di Giove, dio del vino. Altri raffronta a Bacco dei vocaboli che servono per la tintura.

significano strepitare, vociare; skt. bukk gridare; ar. buka che grida, bakh-bakh-at che fa strepito.

BACTERIA – da βακτηρία bakter-la bastone - m. gen. d'ins. ortopt., fam. fasmii; che hanno un corpo lungo, stretto, quasi a foggia di bastone.

Bactèrio - da βακτήριον baktêr-ion bastone - m. gen. d'infus., fam. vibrionii; diritti e inflessibili, quasi a foggia di bastoni.

\*BACTRA - da βάκτρον baktr-on bastone - gen. d'ins. lepid. notturni, fam. tortricidi; lunghi e stretti come bastoni.

\*BACTRIDE - da βάκτρον baktr-on bastone - gen. di p. m., fam. palme; il cui gambo è dritto e sottile a guisa di bastone.

\*Bactridio – dim. di βάκτρον båktr-on bastone - gen. di p. a , fam. funghi ipomiceti; lunghi, stretti come bastoni.

\*Bactrilòbio - da βάκτρον bàktr-on bustone e \ceo: lob-os baccello - gen. di p. d., fam. leguminose; che comprende le specie il cui frutto è un lungo baccello a forma di bastone.

\*Bactròcera - da βάκτρον bàktr-on bastone e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. atericeri; le cui antenne sono lunghe e dritte come bastoni.

\*Badistero - da βαδίζω badlz-o vado - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; così nominati per la velocità dei loro movimenti.

Bafia - da βαφή baf-è tintura gen. di p. d., fam. swartziee; che \* Baforriza – da βαφή baf-è tintura e βίζα riz-a radice – gen. di p. d., fam. borraginee; le cui radici servono all'arte tintoria.

\*BALANIFERE - vocab. ibr. da βάλανος bàlan-os ghianda e lat. fero porto - fam. di p. d.; che producono ghiande; sin. di quercinee.

Balanino - da βάλανος balan-os ghianda - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno sotto l'addome una piccola ghianda.

\*Balanite - da Śźiawo, bàlan-os ghianda - infiammazione della membrana mucosa che riveste la ghianda e la faccia interna del prepuzio. 2 Gen. di p. d., fam. olacinee; il cui frutto ha forma di ghianda. 3 Cirro fossile, detto pure ghianda di mare.

\* BALANIDI. V. Balano.

Bàlano - da βάλανος bàlan-os ghianda - m. gen. di cirr., fam. balanidi; che hanno forma di ghianda. \*Balanoforèe - da βάλανος bàla-

nos ghianda e φέρω fèr-o porto - fam. di p. m., così dette dai frutti che portano, simili a ghiande.

\* BALANOMÒRFA - da βάλανος bàlan-os ghianda e μορφή morf-è forma - gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che hanno forma di ghianda.

\*\* BALANOPTERIDE - da βάλενος bàlan-os ghianda e πτερόν pter-ôn alae gen. di p. d., fam. sterculiace; così chiamate perchè il calice ha forma d'ala, e il frutto forma di achianda.

\* BALANORRAGIA – da βάλανος bàl::n-os ghianda e ἡήγνυμι règn-ymi rompo – scolamento mucoso che

Aia la sua sede nellaghianda del pene.

BALÀNTIO – da βαλάντων balana-ion borsa – m. gen. di p. a., fam.
felci; che hanno forma di borsa.

\* BALESTRA – da βάλλω båll-o gello – arma da scagliar frecce e aurdi.

i- \* BALESTRIÈRA. V. Balèstra - feridi toja nelle muraglie, onde si balestrava il nemico.

\*BALESTRIÈRE. V. Balèstra - soldato la cui arma era la balestra

\* BALIOSPERMA - da βαλώς bal-iós brizzolato e σπίρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui semi sono brizzolati di più colori.

colori.

\* BALISTA – da βάλλω bàll-o getto
– macchina bellica da scagliar freccie, sassi ecc. 2 Gen. di pesci
acant., fam. sclerodermi; che tirano fuori le pinne spinose nascoste
e le scagliano colla rapidità di una
balista.

\* BALÌSTICA – da βάλλω bàll-o getto - arte di slanciar projettili per uso

bellico.

\*BALSÀMICO. V. Bàlsamo - che ha qualità di balsamo; soave.

\*Balsamifero - vocab. ibr. da βάλσαμων bàlsam-on balsamo e lat. fero porto - ep. di pianta che produce balsamo.

BALSAMINA - da βάλσαμον bålsam-on balsamo-m. gen. dip. d., fam. balsaminee; che hanno fiori eleganti e odorosi.

\* BALSAMINÈE. V. Balsamina.

BALSAMINO. V. Bàlsamo - soave come balsamo. 2 m. Sin. di balsamodèndro

\*Balsamite - da βάλσαμον bàlsam-on balsamo - gen. di p. d., fam. sinanteree; così dette per la

fragranza dei fiori.

BALSAMO - ar. balasan, βάλactor - skt bål-a mirra; ar. balat vaso di profumi; ovvero ar.
bawl che diventa tiquido, skt.
bala-t-a, irl. baoll acqua, psan.
bal-bal-a liquido e ar. shamm
odorifero; psan. samt-dan, shantdan aver odore, essere fragrante
- sostanza resinosa che scola da
certe piante e ha odore.

per solito, grato. 2m Rimedio in cui | lingua straniera; straniero. Indi il entrano sostanze resinose e odorifere.

\*Balsamodèndro – da βάλσαμον bálsam-on balsamo e δένδρον dèndr-on albero - gen. di p. d., fam. terebintacee; da una delle cui specie stilla la materia oleosa aromatica detta balsamo della Mecca.

\* Balsamòna – da βάλσαμον bàl– sam-on balsamo - gen. di p. d., fam. salicarie; i cui fusti sono forniti di glandule, da cui fluisce un umore balsamico.

\* Balsamosaccaro – da βάλσαμεν bálsam-on balsamo e σάχγαρον sákchar-on zucchero - miscela di balsamo e zucchero.

BAPTISTA – da βάπτω bàpt-o tingo -m. gen. di p. d., fam. leguminose: i cui fiori sono tinti di bei colori. e che servono per la tintura.

Baptisti – da βαπτίζω baptiz-o battezzo - settarii Cristiani che sogliono conferire il battesimo solamente agli adulti, e darlo di nuovo a chi l'ha in altra setta ricevuto da bambino.

Bàratro – da βάραθρεν, βάθρεν barathr-on, bathr-on, affine a βóθρος bothr-os fossa (βαθύς bath-ys profondo) - luogo profondo e cavernoso; sin. di precipizio, voràgine.

\*BARBARIE. V. Barbaro - stato di uomo barbaro o di nazione barhara; abito, atto da barbaro.

BARBARISMO - da βάρβαρος bàrbar-os barbaro - vizio contro la purità della lingua; uso di parole forestiere o di parole e dizioni storpiate ed erronee.

Barbaro - vocab. onomatopeico βαρ-βαρ bar-bar, var-var - che emette un suono confuso, una voce inarticolata, ovvero che, sebbene articolata, non ha senso per chi la

motto famoso Πας μη Ελλην βάρθοpcs Pas mè Ellen barbaros Chiunque non è Elleno è barbaro, cioè straniero (skt. barbaras, varvaras straniero, barbaro: persiano barbar chiacchierone, barbar grido; arabo balbal confusione: turco barabar insieme. confusamente; balbare vagire; barlume luce confusa; balbo). 2 Non incivilito, rozzo, crudele; imperocchè negli antichi tempi straniero era quasi sinonimo di nemico, onde agli stranieri si attribuiva ogni mala qualità. - Simile raddoppiamento di elementi fonetici (bar-bar) si osserva anche in altre parole italiane che esprimono suono confuso, p. e. tar-ta-glia. ger-go, gor-ga.

BARBITISTA - da Βαρθιτίζω barbitiz-o suono la lira (βάρβιτον barbit-on lira) - m. gen. d'ins. ortopt.. fam. locustii; così detti dal loro

suono stridulo.

\* Baricero - da Bapus har-vs pesante e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. imen., fam. icneumonii; che hanno antenne larghe e compresse fra il mezzo e l'estremità.

\* Baridio - da βάρις bàr-is barca e είδις èid-os, id-os specie, somiglianza - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; convessi al di sotto, quasi a foggia di barca.

BARIGLÒSSO - da Baçuc bar-ys grave e γλώσσα glòss-a lingua - chi

parla con difficoltà.

\* Bàrio, V. Barite - metallo della barite.

\*BARITICO. V. Barite - ep. delle combinazioni chimiche in cui entrano il bario o la barite.

\*BARITINA, V. Barite - sin. di barite solfāta.

BARIOSMA - da βαρύς bar-vssente ma nonl'intende; che parla una | grave e dopin osm-è odore - m. gcn. di p. d., fam. diosmee; che hanno | cipio d'Archimede applicato ai fluidi odore grave, forte.

Baripicno - da βαρὺς bar-ys grave, lento e πυχνὸς pykn-òs spesso ep. delle otto corde del diagramma antico.

 BARIPICRO - da βαρὺς bar-ys grave e πιχρός pikr-òs amaro - sin. di assenzio; così detto per la sua grande amarezza.

BARIPODO - da βαρύς bar-ys grave, lento e πους, ποδός piede - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che camminano lentamente.

Barisomo – da βαρὺς bar-ys pesante e σωμα sòm-a corpo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno un corpo di forma ovale e quasi quadrata.

BARITE - da βάρος bar-os peso m. min., ossido di bario, il più pesante degli ossidi terrosi. Baritono – da βαρὺς bar-ys *grave* 

e τόνος ton-os accento, tuono - ep. di sillaba con accento grave. 2 m. Chi ha voce che partecipa del tenore e del basso, ma più del basso.

\* Baròlito – da βάρος bàr-os peso e λίθος lith-os pietra - barite carbonata (V Barite).

\* BAROMETRICO. V. Barometro che è proprio del barometro; che si riferisce al barometro.

\* Baròmetro – da βάρος bàr-os pesante e perper mètr-on misura - strumento che indica il peso, la pressione dell'aria atmosferica sovrappo-

sta a una data superficie.

\* BAROMETRÒGRAFO - da \* βαρόμετρον barometr-on borometro e γράφω gráf-o scrivo – strumento che segna le variazioni di pressione atmosferica succedute in un dato tempo, o almeno la massima e la minima.

\* Baroscòpio – da βάρς bàr-os neso e σκιπέω scon-èo osservo - struanento che serve a dimostrare la spinta verticale dell'aria e il prin- dine instituito da san Basilio.

elastici.

BASANITE - da βάσανος bàsan-os prova - a. min.; sorta di pietra dura di cui gli antichi si servivano come pietra di paragone. 2 m. Min.; specie di basalto.

BASCANIA – da βασκαίνω baskèn-c ammalio - superstizione, per cui s credeva che lo sguardo di persona malevola potesse nuocere ad esseri organizzati, animali o piante, e farli perire.

BASE - da βάω b-ào vado, cammino (fut. βήσω, βήσοπαι bès-o, bès-ome, doricamente βάσω bàs-o) - a. piede. 2 Ciò che, a guisa di piede rispetto al corpo umano, serve di sostegno. 3 Parte più bassa di una figura geometrica, opposta al vertice. 4 Parte di un edificio su cui posa una colonna, un muro, un pilastro. 5 m. Corpo composto che ha la proprietà di combinarsi con un acido per formare un sale.

\* Basico – da βάσις bàs-is base – ep. di ossido che può produrre sali combinandosi cogli acidi.

\* Basine - da βάσις bàs-is base piccolo corpo in alcune p. a., che sporge dalla base del ricettacolo e porta in cima una o più cellule.

\* Basigeno - da βάσις bàs-is base ο γεννάω genn-ào produco - che pro-duce, che genera basi chimiche.

\* Basilare - da βάσις bàs-is appoggio, sostegno - ep. di parti di animali o di vegetali, che appartengono ad una base, che sono alla base di altre.

BASILĖA – da βασιλεύς basilė-us re - m. gen. di p. m., fam. iridee: di bell'aspetto, con isteli alti e carichi di fiori.

\* Basiliano – da Basíleics Basíle l-eios. Basil-ios Basilio, vescovo di Cesarea e santo - monaco dell'orant βã; bà-s, genitivo βã ha re πάω p-do, fut. πάσω pas-o possiedo, signoreggio; skt. på nutro e signoreggio (skt. pa, pala, irlandese fo, fal, frigio bal-en, πάλμυς palm-ys re; skt. bala forza; balio, p. e. sovrano balio: balia; balioso; πόσις pòs-is marito, come dire possessore, signore della donna; lat. poss-id-eo possiedo; πᾶς, πατέρ pàs, patèr padre, quasi nutritore e signore dei figli - βασιλεύς basil-eus significa possessore, signore, o possessore, signore del popolo, della città: e deriva dalla forma del futuro πάσω pás-o, come πόσις pòs-is e poss-id-eo; cangiato il p in b, come in balen, bala, balio, balia; ix il e un semplice suffisse I vocaboli che significano re, espri mono sempre le idee di forza, de possessione, di protezione) - regia. reggia (sottinteso oixía oikla, ikla abitazione o στοά stoà portico); sede in Atene dell'arconte βασιλεύς basil-èus o arconte re, che rendeva la giustizia: edifizio ove sedevano i tribunali, si trattavano affari, si consultavano giureconsulti (nell'Ellade, poscia in tutto l'impero romano). 2 Chiesa cristiana, o antica basilica (nel senso precedente), o fabbricata a modo di basilica. 3 m. Chiesa principale di una città.

BASILICHE-da Βασίλειος Basil-eios Basil-ios Basilio, imperatore bizantino - titolo di una raccolta di leggi romane, tradotte in greco per ordine degl'imperatori Basilio e

Leone

Basilico – da βασιλικὸς basilik-òs reale – gen. di p. d., fam. labiate; così dette per il loro aspetto elegante e grato odore. 2 Ep. di cosa principale, come dire regia.

\*\*\* Basilicòns – da βασιλικὸ pasili.\*\*

\*\*\*\* Basilicòns – da βασιλικὸ pasili.\*\*

\* BASILICÒNE – da βασιλικός basili- anteni k-òs reale – ep. che si dava una spine.

Basilica – da βασιλεὑς basil-èus, | volta a certi medicinali cui si attrit. βᾶς bά-s, genitivo βᾶ ba re - | buivano grandi virtù.

BASILÍSCO - dim. di βασιλώς hasiligen e - m. gen. di rett. saurii, fam. iguanii; così detti per una specie di espansione cutanea, che si alza verticalmente sopra l'occipite, quasi a foggia di corona.

\*BASTLOSAURO - da βασιλεύς basil-èus re e σαῦρα sàur-a lucertola - gen, di rett, saurii foss.; di

grandi dimensioni.

\* BASIOCERATOGLÓSSO – da βάσις bàs-is base, κέρας kèr-as corno e γλῶσπα glòss-a lingua – parte del muscolo ioglosso che si attacca al corno dell'osso ioide e alla base della lingua.

\* BASIOPARINCEO - da Θάσις bàs-is base e φάρυχε farynx faringe - parle della membrana muscolosa della faringe, che viene dalla base dell'ioide e fa parte del costrittore medio.
\* ΒΑSIPRIONOTO - da βάσις bàs-is

base e πριών pri-ôn sega - gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che hanno la base del corsaletto tutta a punte come una sega.

punte come una sega.

\*BASITOXO – da βάσις bàs-is base e τόξον tòx-on arco – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno il primo articolo delle antenne in forma d'arco.

BASSARIDE – da βασσάρα, βασσαρίς, -ίδος bassara, hassaris, -idos volpe (copt. basar, hasor; basor, basor, preceduto dal digamma) – m. gen. di mamm. carnivori digi-

tigradi, fam. viverre.

BATMIDE – da βαθμίς, βαθμίδες bathm-ls, bathmid-os base, scalino – m. cavità d'un osso destinata a ricevere l'eminenza di un altro osso.

\* ΒΑΤΌCERA - da βάτος bàt-os spino e χέρας kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne sono guernite di piccole spine. \*BATOSCÈLIDE – da βάτος bàt-os spino e σχέλος skèl-os gamba – gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui zampe sono armate di spine.

BATRÀCHIO – da βάτραχος bàtrach-os rana – m. sp. di p. d., fam. ranuncolacee; che hanno radice bulbosa e a foggia di ranocchio. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno forma di ranocchio.

\* BATRACHITE – da βάτραχος bàtrach-os rana – min., composto di silice e magnesia; il cui colore ha qualche rassomiglianza colla fregola di rana.

BATRACII - da βάτραχος bàtrach-os rana - m. ord di rett., il cui tipo è la rana.

BATRACO - da βάτραχος bàtrach-os rana - m. tumore sotto la lingua, detto pure ranella o idroglosso.

BATRACÒIDE – da βάτραχος bàtrach-os rana e είδος èid-os, id os specie, somiglianza – m. gen. di pesci, fam. gadoidi; il cui tipo è il ranino, con una testa larga e grossa di forma, simile a quella di un rauacchio.

BATRACOMIOMACHÌA - da βάτραχες bătrach-os rana, μῦς, μυὸς mys, my-ỏs tope e μάχη màch-e battaglia - titolo di un poema attribuito ad Omero, in cui si narrano favolose battaglie di topi e di rane.

\*BATRACOSPÈRMA - da βάτραχος bàtrach-os rana e σπίρμα spèrm-a seme - gen: di p. a., fam. ficee; di una consistenza gelatinosa, simile a fregola di rane.

BATTESIMO - da βαπτίζω baptiz-o immergo - sacramento, il quale consisteva anticamente, etuttavia consiste presso la Chiesa orientale, nell'acqua, simbolo di purificazione.

BATTISTA - da βαπτίζω baptiz-o immergo, battezzo - ep. di Giovanni,

figlio di Zaccaria, che battezzava i suoi discepoli nel Giordano.

BATTISTÈRO da βεπτίζω baptiz-o immergo - a. vasca per bagnarsi più o meno grande, talvolta così grande da potervisi nuotare. 2 Edifizio vicino alla chiesa, o exedra annessa alla chiesa, con vasca ad uso di battezzare per immersione. 3 m. Vasca in chiesa ad uso di battezzare per aspersione.

Battologia – da βάζω ο βάττω bàz-o o bàtt-o parlo e λέγω lèg-o parlo – vizio di chi parla troppo, smoderatamente, inelegantemente.

BDELLA - da βδάλλα bdèll-a sanguisuga (βδάλλα bdèll-o succhio) -m, gen. di anell., fam. irudinee; il cui tipo è una specie di sanguisuga che vive parassita sul cocodrillo. 2 m. Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii; che si attaccano ad altri animali e ne succhiano il sangue.

BDELLIO - da βδάιλω bdáll-o succhio, o da βδίω bd-êo puzzo - sostanza gommo-resinosa, succo condensato di alcuni alberi (forse del balsamodendro africano e di altri), di odore ingrato anzi che no.

\*BDELLOMETRO - da βδέλλα bdèll-a sanguisuga e μέτρον mètr-on misura - strumento che nei salassi capillari fa le veci di mignatte.

BECHICO - da βήξ, βηχὸς bèx, bech-òs tosse - ep. di rimedio per la tosse.

BÈCHIO - da βiξ, βκιχὸς bèx, bech-òs tosse - a. gen. di p. d., fam. tussilaginee; buone per la tosse. 2 m. Gen. di p. d., fam. composte.

\* BEFANA - corrotto da Eπιφάνια.

Epifan-eia, Epifan-ia Epifania - persona fantastica che porta regalucci ai bimbi la notte di Epifania.

2 Fantoccio di cenci che si porta attorno la notte di Epifania. 3 Donna molto brutta.

Belennite - da βελεμνίτης be-

lemnit-es pietra che ha forma di que foglie e le antere terminate in freccia (βέλος bèl-os freccia) - m. gen. di moll. cefalopodi foss.; le cui conchiglie hanno forma simile a un ferro di lancia.

\* Beleoptero - da βέλος bèl-os freccia e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui ali sono lunghe, strette, puntute, a guisa di freccie.

\* BELIONÒTA – da βέλος bèl-os freccia e νῶτος nòt-os dorso – gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; il cui

dorso è acuminato.

\* Belòfero – vocab. ibr. da βέλος | hel os freccia e lat. fero porto - l gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: che hanno sul dinanzi un prolungamento acuminato, a guisa l di freccia.

BELÒIDE, BELONÒIDE - da βέλος bel-os freccia, o da βελόνη belon-e ago e είδος èid-os, ld-os specie, somiglianza – apofisi dell'osso temporale e del cubito; che hanno forma di freccia o di ago.

BELOMANZÍA - da BÉROS bel-os freccia e manteia mantèi-a manti-a divinazione – divinazione per mezzo delle frecce.

 BELÒNIA – da βελόνη belòn e ago - gen. di p. a., fam. ficee; che consistono in filamenti acicolari.

 \* Belöptero – da βίλος bèl-os freccia e πτερὸν pter-ôn ala - gen. di moll. cefalopodi foss.; che hanno nel davanti un prolungamento subcilindrico e sui lati delle espansioni aliformi.

\* Belorrinco – da βέλος bèl-os freccia e ρύγχος rynch-os becco, rostro - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi ortoceri; che hanno il becco a guisa di freccia.

\* Belostèmma – da βέλος bèlos freccia e στέμμα stèmm-a corona gen. di p. d., fam. asclepiadee; che

un'appendice membranosa acuminata.

\*Belòstoma - da βέλος bèl·os freccia e στόμα stòm-a bocca – gen. d'ins. em. om., fam. nepii; con una testa triangolare.

\* Bembech. V. Bembeco.

BEMBECO - da βέμδηξ, βέμδηχος bèmbex, bèmbek-os trottola - gen. d'ins. imen., fam. bembecii; così detti per la forma del loro addome a trottola.

 Bembidio – da βέμβηξ bèmb-ex trottola e cioc èid-os, idos, specie, somiglianza - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; in cui il penultimo articolo dei palpi ha forma di trottola.

\* Beomice – da βαιὸς be-òs piccolo e μύχης myk-es fungo - gen. di p. a., fam. licheni; che hanno l'aspetto di piccoli funghi.

BERILLO - da βήρυλλος bèryll-os -

min.; silicato alluminoso; pietra preziosa, di colore azzurro. \*Bestemmia. V. Blasfema.

\*Biatòmico - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e πτομον atom-on atomo – ep. di un corpo che avendo la stessa composizione di un altro, racchiude, sotto uno stesso volume, un numero doppio di atomi semplici.

\* Bibàsico - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e βάσις bàs-is base 🗕 ep. degli ossisali che contengono due volte tanta base quanta i medesimi sali allo stato neutro.

\* Bibbia – corrotto da βιελία bibl-la *libri*, plurale di βιδλίον bibl-lon libro - (per antonomasia) la Sacra Scrittura.

Bibliofilàcio – da βιθλίον bi– bl-ion libro e φυλάττω fyl-att-o custodisco - sin. di bibliotèca.

BIBLIÒFILO - da βιβλίον bibl-ion lianno una corona staminale di cin- l libro e φιλέω fil-èo amo – amatore soprattutto antichi, corretti, rari.

\* Bibliognostica – da βιελίου bibl-ion libro e γνώσις gnòs-is conoscenza - arte di conoscere i libri, di stimarne convenientemente il valore intrinseco ed estrinseco.

Bibliografia. V. Bibliògrafo - m. descrizione dei libri, in cui s'indica l'autore, il titolo, l'edizione, il prezzo ecc., e si fa talvolta qualche

cenno sul contenuto.

\* Bibliografico. V. Bibliografia - ch'è proprio della bibliografia. Bibliografo – da βιβλίον bi-

hl-ion *libro* e γράφω gràf-o *scrivo*, descrivo - che si occupa di bibliografia.

\* Βιβιιόιιτο – da βιθλίον bibl-lon libro e λίθος lith-os pietra - min.; schisto composto di fogli come un libro. 2 Pietra con impronte di foglie vegetali.

 Bibliologia - da βιβλίον bibl-ion libro e λόγος lòg-os discorso - trattato dei libri, delle edizioni ecc.

\* Bibliòmane. V. Bibliomania chi ha eccessiva passione di raccogliere e possedere libri, massime antichi, rari.

\* Bibliomanìa – da βιθλίον bibl-ìon libro e mavía mania – eccessiva passione di raccogliere e possedere Libri, soprattutto antichi, rari.

\*BIBLIOMANTE V. Bibliomanzia chi pretende indovinare il futuro

colla bibliomanzia.

\*Bibliomanzia – da βιθλίον bibl-ion libro e mayreía mant-èia, mant-ia divinazione - ubbia d'indovinare il futuro aprendo a caso un libro e prendendo augurio dalle parole che vengono lette per prime.

\* Bibliopea - da βιθλίον bibl-ion libro e ποιέω poi-èo pi-èo faccio -

arte di compor libri.

libro e tien thèk-e ripostiglio (xi- contratto un secondo matrimonio.

di libri; che ama di raccoglier libri, | mu tith-emi pongo) - luogo, edifizio ove sono riposti in ordine molti libri a uso di studio. 2 Raccolta di opere o parti di opere sopra lo stesso argomento o sopra diversi.

\*BIBLIOTECARIO. V. Biblioteca che presiede a biblioteca.

\*Bibromuro - vocab, ibr. dal lat. bis due volte e βρώμος bròm-os bromo - composto binario che contiene il doppio di bromo rispetto ad altro composto consimile, che sia il primo grado di combinazione del bromo col medesimo radicale.

\* BicicLo - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e χύχλος kykl-os cerchio occhiali a due vetri concavi pei miopi e convessi pei presbiti.

\* Bicloruro - vocab, ibr. cal lat. bis *due volte* e χλωρόν chlor-ón cloro - composto binario che contiene il doppio di cloro rispetto ad un altro composto consimile che sia prima combinazione del cloro col medesimo radicale.

\* BIDACTILO - vocab. ibr. da bis due volte e δάκτυλος dåktyl-os dito

sin. di didàctilo.

\*Birillo - vocab. ibr. da bis due volte e φύλλον fyll-on foglia – gen. d'ins. col. tetr , fam xilofagi; che hanno le estremità delle anteune divise in due lamine o foglie. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; le cui antenne sono composte di due lamine.

\*BIFILLOCERA - vocab. ibr. dal lat. bis due volte, φύλλον fyll-on foglia e xipa kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent , fam. lamellicorni; che hanno l'ultimo articolo delle antenne bifido.

\*BIGAMIA - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e γάμος gàm-os matrimonio - stato di un conjuge il BIBLIOTECA - da βιδλίον bibl-ion | quale, vivente l'altro conjuge, ha \*Bigamo. V. Bigamia - conjuge che vive in istato di bigamia.

\* Biglòsso, Biglòtto - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e γλώσσα, γλώττα glòss-a, glòtt-a lingua - che

sa due lingue.

\* Biloduro - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e isos iòdees iodio - composto binario che contiene il doppio di iodio in confronto di altra combinazione che è la prima dell'iodio col medesimo radicale.

den ionto coi mecasino radicale.

\*\*Bilobo - vocab. ibr. dal bis due volte e λεξε lob-òs lobo - ep. di organi vegetali divisi in due parti poco profonde, larghe e arrotondite.

\*\*BIODINAMICA - da βίες bì-os vita e \*\*δυναμική dinamica - dinamica - della vita; dottrina sulle

forze vitali.

\* Βιογικό – da βίος bi-os vita e φλοιὸς floi-òs, fli-òs scorza – gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che si nutrono della scorza degli alberi.

BIOGRAFIA – da βίος bl-os vita e γράτω gráf-o scrivo – narrazione della vita di alcuno (per solito, di distinti personaggi).

\* Biografia - ch'è

proprio di hiografia.

BIOGRAFO. V. Biografia - chi scrive la vita altrui (sopratutto di

distinti personaggi).

\*Biologia - da βίος bl-os vita e λόγος lòg-os discorso - trattato sui fenomeni, sul principio e sulle leggi della vita. 2 Scienza dei fenomeni, del principio e delle leggi della vita.

iena vita. \* Biològico. V. *B*iolog**ia –** ch'è

proprio della biologia.

\* Biòlogo. V. Biologia - che si occupa di biologia; ch'è dotto in biologia.

\*Biomagnetismo – da βίος bl-os vita e \* μαγνατισμός magnetism-òs magnetismo – magnetismo animale.

\* Biomanzia - da siec bi-os vita e | polverulente.

μαντεία mant-èia, manti-a divinazione - pronostico sulla durata della vita tratto dal battito del polso.

\* Βισταχία - da βίος bi-os vita e ταξις tàx-is ordine - scienza che ha per oggetto gli esseri organici considerati allo stato statico, cioè come atti ad agire.

\* Βιότιco - da βίος bì-os vita - vitale. 2 Ep. di principio per cui i

corpi vivono.

\* Β΄IRSANTO - da βύρσα byrs-a cuojo e ἄνθες ànth-os fiore - geu. di p. d., fam. lobeliacee; che hanno la corolla coriacea.

\* BIRSONEMA – da βύρσα byrs-a cuojo e νῆμα nėm-a filo – gen. di p. d., fam. malpighiacee; colla cui scorza macerata si fa del filo.

\* BIRSOPSIDI. V. Birsopso.

\* Birsopso - da βύρσα byrs-a cuojo e όψι; ôps-is aspetto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, tr. birsopsidi; duri, coriacei.

\*Biscroma - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e ycōuz chròm-a croma - figura musicale che ha due volte la croma, ch'è l'uncino o il taglio alla gamba, e vale metà della croma. 2 m. Nota nera che ha tre tagli alla gamba, e vale il quarto della croma; meglio detta tricroma.

\*Bisono - vocab. ibr. dal lat. bis due volte e σῶμα sòm-a corpo - ep. di tomba che racchiude due

cadaveri.

\* BISSACEE - da βόσσος byss-os bisso fam. di p. a., intermedia fra i licheni e le alghe; distinte da filamenti liberi o congiunti da una ganga gelatiniforme.

Bisso - βύσσος byss-os (ebraicobus) - lino. 2 m. Filamenti che escono dalle conchiglie di certi molluschi lamellibranchi. 3 m. Gen. di p. a., fam. incerta; filamentose polyerulente.

 Bissoclàdio - da βύσσος byss-os | svilupparsi prima di essere uscito bisso e κλάδος klad-os ramo - gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti: composte di finissimi ramoscelli che imitano un tessuto.

BISSOIDEI - da Búggoc byss-os bisso e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. ord. di p. a., fam. funghi: composte di filamenti continui o articolati, semplici o ramosi.

\*Bissolito – da βύσσος byss-os bisso e λίθος lith-os pietra - sin. di amianto.

\* Bitoma - vocab, ibr. dal lat. bis due volte e τομή tom-è taglio - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi: che hanno gli ultimi articoli

delle antenne tagliati in due. Blabero – da βλαθερός blaber-os dannoso - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che danneggiano le piante. 2 m. Gen. d'ins. ort., fam. blattii; idem.

\* BLAPSIDI. V. Blapso.

\*Blapso - da βλάπτω blapt-o nuoco - gen. d'ins. col. eter., fam. blapsidi; che mettono tutto a gua-

sto per nutrirsi.

BLASFEMA - da βλασφημέω blasfem-èo ingiurio, calunnio (invece di βλάψι-φημέω blàpsi-fem-èo - βλάπτω blapt-o, fut. βλάψω blaps-o nuoco e mui fe-mi dico) - frase, discorso con intendimento di offendere altrui : e specialmente frase, discorso che offende Iddio e dimostra animo irriverente alle cose divine; corrotto in bestemmia.

Blastèma - da βλαστὸς blast-òs germoglio - m. embrione vegetale (fatta astrazione dai cotiledoni).

Blasto - da βλαστὸς blast-ds germoglio - m. parte di un embrione macrorrizo suscettibile di svilupparsi colla germinazione.

\* Blastocarpo – da βλαστὸς bla– st-òs germe e καρπὸς karp-òs frutto - seme che germina e comincia a blesar-on palpebra e ¿δοῦς, ¿δόντος

dal pericarpio.

\* BLATTA – da βλάπτω blant-o nuoco - gen. d'ins. ortopteri, fam. blattii; che sono nocivi ai comestibili, ai libri, alle vesti.

\* Blàtta. V. Blàtta.

Blècno – da βλήγνον blèchn-on felce – gen. di p. m., fam. felci.

BLEFARIDE - da Baspapio blefar-is ciglio - m. gen. di pesci, fam. sgomberoidi; in cui i primi raggi della seconda pinna dorsale e dell'anale si prolungano in filamenti. 2 m. Gen. di p. d., fam. acantacee: distinte da foglioline orlate di ciglia o peli. 3 m. Gen. d'ins. ortopt., fam. mantii; il cui corsaletto è fornito di una membrana foliacea, a guisa di ciglio.

\* BLEFARIPAPPO - da βλεφαρίς blefar-is ciglio e πάππος papp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte; le cui frutta portano un pennacchio con pagliette cigliate.

\* Blefaripo - da βλεφαρίς blefar-is ciglio e ποῦς pùs piede - gen. d'ins. imenopt.. fam. crabronii: le cui zampe sono pelose, cigliate.

\* BLEFARIPTERA - da βλεφαρίς blefar-is ciglio e πτερόν pter-on ala gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno ali cigliate.

\* Blefarite - da βλέφαρον blèfar-on palpebra - infiammazione delle

palpebre.

\* Blefaroblennorrėa – da βλέ– φαρεν blèfar-on palpebra, βλέννα blenn-a muco e bio re-o scorro scolo di mucosità purulente dalla congiuntiva palpebrale.

\* BLEFAROCNESMO - da βλέφαςον blefar-on palpebra e xynopòs knesm-òs prurito - malattia che consiste in un molesto prurito dello palpehre.

\*BLEFARODÒNTE - da Blévaco»

odůs, odônt-os dente - st.-gen. di | rificazione dei vasi dell'occhio e masp. d., fam. composte asteroidi, gen. aulopappo: i cui frutti sono coperti di lunghi peli.

RI.E.

 \* Blefarofima – da βλέφαρον blèfar-on palpebra e coua fym-a tumore - tubercolo, bitorzolo delle

palpebre.

\* Blefaroftalmia - da βλέφαρον blefar-on palpebra e δφθαλμός ofthalm-os occhio - infiammazione simultanea delle palpebre e della congiuntiva.

\* BLEFARÓNCOSI – da βλέφαρον blèfar on palpebra e ogxos onk-os tumore - tumore alle palpebre.

\* Blefaropiorrèa – da βλέφαρον blefar-on palpebra, πύον py-on pus e ρέω rè-o scorro - flusso di pus

dalle palpebre.

\* BLEFAROPLASTIA - da βλέφαρον blèfar-on palpebra e πλάσσω plàss-o formo - arte di formare una nuova palpebra colla pelle vicina all'occhio, quando la palpebra naturale è stata distrutta in tutto o in parte

\* BLEFAROPLEGIA - da Blégacov blefar-on palpebra e πλήττω plett-o. fut. πλήξω plèx-o colpisco - paralisi

delle palpebre.

\* BLEFARÒPTOS! – da βλέφαρον blèfar-on palpebra e πτώσις ptòs-is caduta - rilassamento o caduta della palpebra superiore, sia per edema, sia per paralisi.

\* Blefarospasmo - da βλέφαρον blefar-on palpebra e σπασμός spasm-òs convulsione - convulsione delle palpebre, per cui o restano chiuse, o si aprono e chiudono rapidamente.

\*Blefarospèrmo – da βλέφαρον hlèfar-on *palpebra* e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p d., fam. composte; i cui frutti sono orlati di lunghi cigli.

\* BLEFARÒXI – da βλέφαρον blèfar-on palpebra e ξύω xy-o rado - sca- i

sime delle palpebre, quando abbondano eccessivamente di sangue.

\* Blefaroxisto. V. Blefaroxi -- strumento per levare le callosità sviluppate alla parte interna delle palpebre.

Blėnna – βλέννα blėnn-a muco – m. nome specifico di pesci dalla cui pelle trasuda mucosità, come il gado blenna ecc.

\* Blennèmesi – da βλέννα blènn-a muco e ἐμέω em-èo vomito - vomito di mucosità. \*Blènnio - da βλέννα blènn-a

muco - gen. di pesci jugulari, fam. blennioidi; distinti da una copiosa mucosità che ricopre tutto il loro corpo.

\* BLENNIÒIDI. V. Blennio.

\* Blennoftalmia – da βλέννα blènn-a muco e ἐφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - infiammazione dell'occhio con scolamento di un fluido mucoso-purulento.

\* Blennometrite - da βλέννα blènn-a muco e μήτρα mètr-a utero -

catarro dell'utero.

\* Blennopiria – da βλέννα blènn-a muco e πῦρ pyr fuoco - malattia che procede dall'irritazione delle glandole e delle membrane mucose.

\* Blennorragia – da βλέννα blènn-a muco e ῥήγνυμι règn-ymi rompo - scolo di mucosità. 2 Infiammazione dell'uretra e del prepuzio nell'uomo, dell'uretra e della vagina nella donna, con scolo mucoso-purulento.

\* Blennorrèa - da βλέννα blènn-a muco e ρέω rè-o scorro - scolo cronico mucoso-purulento dalla membrana genito-urinaria.

 \* Blennorrinia – da βλέννα blènn-a muco e biv rin naso - eccessiva secrezione di muco dalla membrana pituitaria.

\* Blennospèrma – de Bléva blèn-

n-a muco e σπέρμα seme - gen. di | e projetta aeroliti. 2 Arme a fogp. d., fam. composte; i cui frutti sono coperti di pori da cui trasuda mucosità.

\*BLENNURIA - da βλέννα blènn-a muco e cupov úr-on orina - scolo d'orina mista di mucosità.

Bolace – da βώλαξ, βώλαχος bólax, bolak-os massa, gleba, globo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; grossi, globosi. 2 m. Gen di p. d., fam. ombrellifere; i cui fiori fanno massa.

\* Bolànto – da βῶλος bòl-os massa e žνθος anth-os fiore - st.-gen. di p. d., fam. cariofillee, gen. saponaria; i cui fiori sono in massa.

\* Bolbòcera – da βολδός bolb-òs bulbo e xépas kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; colle antenne a foggia di bulbo.

\* Bolbocheta – da βολεός bolb-os bulbo e χαίτη chèt-e chioma - gen. di p. a., fam. ficee; composte di filamenti, tra cui, ad ogni compartimento, un filo più lungo e rigontio, a mo' di bulbo, alla base.

\* Bolbocodio – da βολθός bolb-ds bulbo e χώδιον kòd-ion pelle, vello - gen. di p. m., fam. colchicacee; che hanno una radice bulbosa co-

perta da una buccia villosa. \* Bolbòstilo - da βολεδ; bolb-òs bulbo e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d., fam. composte; il cui stilo

è gonfio alla base, quasi bulboso. \*Boletico, V. Bolèto - ep. di acido estratto dai boleti.

\* Boleto – da βωλίτης bolit-es sorta di fungo, di gen. incerto (βώλες bò-1-os massa, gleba, globo) - m. gen. di p. a., fam. funghi; la cui fruttisicazione copre la parte inferiore del cappello.

\* Boletobio...., Boletôfilo. V. Bolitobio ...., Bolitofilo.

 Bòlide – da βάλλω bàll-o getto – meteora ignea, che talvolta scoppia | specie di ape (V. Bombo) - m. gen.

gia d'asta per lasciar fuoco sulle navi, torri e macchine d'assedio del nemico.

\* Bolitobio - da βωλίτης bolit-es boleto e βίος bi-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri: che

vivono sui funghi.

\* Bolitòcara - da βωλίτης bolit-es boleto e χαίρω chèr-o godo – gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che vivono nei boleti ed altri vegetali in decomposizione.

\* Bolitofago - da βωλίτης bolit-es boleto e φάγω fag-o mangio - gen. d'ins. col , fam. diaperiali; che si nutrono di boleti imputriditi.

\* Bolitofilo - da βωλίτης bolit-es boleto e φιλέω fil-èo amo – gen. d'ins. dipt., fam tipularii; le cui larve vivono nei funghi.

Bòlo - da βωλος bòl-os massa - argilla colorata da ossidi metallici; p. e. *bolo d'Armenia*, argilla ocrosa rossa. 2 m. Pezzo di elettuario officinale che s'inghiotte in una volta.

Bombice - da βομθέω bomb-èo ronzo, bombo a. baco da seta (persiano pembeh). 2 m. Gen d'ins. lepid., fam. bombicidi, tr. bombicii; il cui tipo era il baco da seta, che da recenti naturalisti venne ascritto ad altra famiglia. 3 m. Gen. di p. d., fam. malvacee; le cui foglie sono molli come seta.

\* Bombicidi. V. Bòmbice.

\* Bombicu. V. Bombice d'ins. lepid., fam. notturni ; che comprende i bombicidi e i notodontidi.

\* Bombicòidi – da βόμευξ, βόμευκες bombyx, bombyk-os bombice e είδος èid-os , id-os specie , somiglianza - m. tr. d'ins. lepid., fam. notturni; simili ai bombici.

Bombilio – da βιμθύλη bombyl-e

d'ins. dipt., fam. tanistomii; che | βόσπορος Bòspor-os, probabilmente hanno antenne pelose, e ronzano.

Bombo - da βομδέω bomb-do strepito, ronzo (skt bhambha ala) - m. gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi: così nominati dal ronzio che producono nel volare.

\* Bombòmidi – da βόμες bòmb-os bombo e μυΐα my-ia mosca – st.-tr. d'ins. dipt., fam. antericeri; sorta

di mosche, ronzanti.

Boòte – da βεώτης boòt-es bifolco (βούς, βοὸς bus, boòs bue) - costellazione dell'emisfero artico, vieina all'Orsa Maggiore; così denominata o perché abbia qualche somiglianza con un carro, o perché sia quasi custode dell'Orsa, come il bifolco della mandra; detta pure arctofilace.

Borasso - da Bóoggos borass-os membrana che involge il datterom. gen. di p. m., fam. pa!me.

Borborismo, Borborigmo - da βερδερίζω borboriz-o gorgoglio – m. rumor sordo che si fa sentire nell'addome per ispostamento di gaz contenuti nel canale intestinale.

Borboro - da βόρθορος borbor-os fango - m. corpo filamentoso formato dal tessuto cellulare cancrenato nel centro di un foruncolo.

BÒREA - da opos or-os monte, preceduto dal digamma (albanese vore neve) - vento di Nord; così detto perche viene dai monti, rispetto all'Ellade e all'Italia: onde in italiano si dice appunto tra-montana, che significa lo stessodi borea. - Υπερθόρειοι Yperbor eioi, Yperbor-ii Iperborei - ὑπὲρ ypèr sopra, al di la e Boocs bor-os invece di opos or-os monte; popoli che abitano al di là dei monti.

Bòro - da βερὸς bor-ds vorace m. gen. d'ins. col. tetr., fam. tenebrioniti; molto voraci.

vocabolo pelasgico. Infatti se ne trovano le origini nell'alhanese. Le radici che in questa lingua significano tragittare, passare sono tre: 1º bie, da cui (per analogia di lje. ljesh *lasciare*) si può derivare la forma secondaria biesh, o biosh. affine a passo (antico slavo ves-ti trasportare, uscire). 2º Pr, usato nell'aoristo pr-uba (affine a πείρω pèir-o, piro passo; πόρος pòr-os passaggio), 3º Shk-oig. Colla combinazione delle due radici equivalenti shk e pr si forma shki-par gola, stretto passo di monte. Così, per analogia, colla combinazione delle radici equivalenti biōsh e pr si crea biösh-pr, bos-por stretto passaggio di mare; forma ipotetica intensiva, ciascuno degli elementi della quale ha il medesimo senso di bosporo; p. e. Pass-o (di Calais), Far-o (di Messina). - Questo nome, che propriamente significa qualunque stretto canale di mare, si da particolarmente al canale che divide l'Europa dall'Asia presso Bisanzio, al Bosforo tracio. Si noti che giovanetta dicesi in albanese baize e che βοῦς, βοὸς bus, bo-òs significa bue. Le antiche favole relative a giovanette che passano qualche bosforo (Io, Europa). o che si gettano in un bosforo (Elle) e la falsa etimologia di bosforo (passaggio del bue) sono probabilmente da attribuirsi a quelle fortuite omonimie.

\* Bostrichia – da βόστρυχος bòstrych-os ciocca di capelli - gen. di p. a., fam. ficee; le cui fronde portano rami distichi o sparsi, divisi in ramoscelli ricciuti, a somiglianza di ciocche di capelli.

Bostrico - da βόστρυχος bostrych-os ciocca di capelli - m. gen. Bosrono – la forma più antica è | di col. tetr.. fam. xilofagi; che rasnomigliano esternamente a ciocche l di capelli crespi di Negri. 2 m. Gen. di pesci, fam. gobioidi; con due lunghi bargigli alla mascella superiore.

\* Botanebio - da βοτάνη botàn-e erba e βίος bi-os vita - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che si

nutrono di erbe.

BOTANICA - da βοτάνη botán-e erba - ramo della storia naturale, che abbraccia lo studio e la conoscenza dei vegetali, cioè dei loro organi, funzioni, caratteri, e distribuzione geografica.

BOTANICO. V. Botanica - che appartiene alle erbe, alla botanica. 2 m. Che si occupa di botanica; che è dotto nella botanica.

\* Botanomanzìa – da βοτάνη bo– tan-e erba e μαντεία mantei-a, mantl-a divinazione - divinazione per mezzo di foglie di piante.

\* Botinodero – da βόθυνος bothyn-os fossa, cavità e δέρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: distinti da una fossetta al protorace.

Bòtri – da βότρυς bòtr-ys *grap*polo - m. nome specifico di parecchie piante; i cui fiori e frutti sono

disposti a grappoli.

\* Botricera - da βότρυς bôtr-ys grappolo e xépaç kèr-as corno – gen di p. d., fam. anacardiacee; i cui frutti sono riuniti in grappolo e terminati dallo stilo persistente che li fa apparire cornuti.

\* Botrichio - dim. di βότρυχος bòtrych-os picciuolo dell'acino nei grappoli – gen. di p. a., fam. felci; le cui fronde sono disposte in forma

di grappolo.

 BÖTRIDE – da βότρυς bôtr-ys grappolc - gen. di p. a., fam. funghi; e cui spore sono disposte a grappolo.

\* Botridìna – da βότρυς bòtr-ys

cee; formate di globuli gelatinosi disposti a grappoli.

\* Botrillaria – da βότρυς bôtr-ys grappolo - gen. di tunic., fam. botrillidi ; il cui carattere principale è di essere riuniti in massa comune. quasi a grappoli.

\* BOTRILLIDI. V. Botrillo.

\* Botrillo - da βότρυς botr-ys grappolo - gen, di tunic., fam, ascidie composte, tr. botrillidi; che hanno aspetto di grappole.

\* Botriocarpa – da βότρυς bôtr-ys granpolo e καρπὸς karpòs frutto gen, di p. a., fam, ficee; i cui spori

sono disposti a grappoli,

\* Botriocefalo - da βοθριον bòthr-ion fossetta e κεφαλή kefal-è testa - gen. di elm. intestinali : che hanno, fra gli altri caratteri distintivi, due fossette lunghe e poco profonde nella testa, che servono da succhiatoi.

\*Botriòcera - da βόθοιον bòthr-ion fossetta e zápac kèr-as corno – gen. d'ins. emipt. omopt., fam. fulgorii: distinti da antenne solcate.

\*Botriodèndro - da βότρυς bòtr-ys grappolo e δένδρον dendr-on albero - gen. di p. d., fam. ara-liacee; i cui capitoli florali sono disposti a grappoli.

BOTRIOIDE - da βότρυς bôtr-ys grappolo e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza - m. gruppo di

echin.; disposti a grappoli.

\* Botriomono - da βάθριον bothr-ion fossetta e μόνος mon-os solo – gen. di elm. intestinali tenioidi: distinti da una sola fossetta o succhiatojo.

- \* BOTRIOPTERIDE da Bórpuç bòtr-ys grappolo e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèrid-os felce - gen. di p. a., fam. felci; i cui fiori arieggiano a grappoli; sin. di elmintostàchide.
- \* Botriòptero da βόθριον hògrappolo - gen. di p. a., fam. fi- | thr-ion fossetta e πτιρίο pter-on ula

BOT bici: caratterizzati da ali solcate. \*Botriospèrma - da βόθριον bỏ-

thr-ion fossetta e σμέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. borraginee; i cui semi sono solcati.

\* Botrite – da βότρυς bòtr-ys *grap*polo - min.; cadmia che si genera nelle fornaci del rame, alle cui volte si trova appiccata a grappoli.

\* BOTRITELLA - da βότρυς botr-ys grappolo - gen. di p a., fam. ceramiarie; i cui frutti hanno aspetto di piccoli grappoli.

\* Botritico - da βότρυς bòtr-ys grappolo - che ha forma di grap-

polo; a grappoli.

\* BOTRITIDE - da Bórpus bòtr-ys grappolo - gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti , tr. botritidee ; che portano sporidii subglobulosi e ammassati a forma di grappolo.

\*BOTRITIDEE. V. Botritide.

BOTRO - da Bibocs bothr os fossa - borro, burrata; luogo scosceso.

\*Botròcefali - da βέθρος bòthr-os fossa, cavità e xepann kefal-è testa - ord. di elm. intestinali apodi; distinti da fossette più o meno profonde all'enfiamento cefalico.

\* Botròfi - da βότρυς bòtr-ys grappolo e ὄφις òf-is serpe - gen. di p. d., fam. ranunculacee; con fiori a lunghe ciocche e sottili, a guisa di

serpi.

\* Βκαςλητέμο – da βραχύς brach-ys corto e avernov anthem-on fiore - gen. di p. d., fam. composte senecionidee: distinte da fiori più piccoli, più corti che quelli dei generi

\* Brachelitri - da βραχύς brach-ys corto e thurper elitr on elitro - fam. d'ins. col. pent.; cosi nominata perchè tutte le specie che racchiude, hanno gli elitri più o meno corti.

- gen. d'ins. col. pent., fam. cara- | ch-ys corto e ἄκανθα àkanth a spina gen. d'ins. col. trim.: che hanno una piccola spina acutissima vicino alla base delle gambe anteriori.

\* Brachiaspista - da βραχύς brach-ys corto e aonic aspis scudo gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; distinti da scudo corto e traverso.

\* Brachicarpèa – da βραχύς bra– ch-ys corto e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. d., fam. crucifere; distinte da piccoli semi.

\* Brachicatalèctico – da βραχύς brach-ys corto e καταληκτικόν katalektik-on catalectico (καταλήγω katalèg-o finisco) - verso mancante di

un piede in fine.

\* Brachicefalo – da εραχύς bra– ch-vs corto e xegann kefal-è testa ep. di razza d'uomini in cui la massima lunghezza della testa non oltrepassa la massima larghezza di più d'un ottavo. 2 Gen. di rett. batracii; che hanno testa molto piccola.

\* Brachiceridi. V. Brachicero. BRACHICERO – da βραχὺς brach-ys corto e xépac kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri, tr. brachiceridi; le cui antenne sono più corte della testa.

 BRACHICHITÒNE – da βραχὺς brach-ys breve e χιτών chitôn veste gen di p d , fam. sterculiacee; le cui foglie sono di corta durata, ca-

dono presto.

\* Brachiclado – da βραχύς brach-vs corto e κλάδος klad-os ramo - gen. di p. d., fam. composte: distinte da rami corti.

\*Brachicòma – da βραχύς brach-ys corto e xóun kôm-e chioma gen. di p. d., fam. composte asteroidee; i cui frutti hanno un pennacchio molto corto.

\* Brachideriti. V. Brachidero.

\* Brachidero – da βραχύς brach-ys \* Brachiacanta - da βραχύς bra- | corto e δέρη der-e collo - gen. d'ins.

col. tetr., fam. curculionidi, tr. bra chideriti; che hanno protorace cortissimo.

\* Brachielitro – da βραχύς bra– ch-vs corto e Elutrov elvtr-on integumento - gen. di p. m., fam graminee; che hanno un calice a due valve, di cui l'inferiore è molto più corta della superiore.

\*BRACHIFILLA. V. Brachifillo -- gen. di mamm, chiropteri; di-

stinti da ali corte.

\* Brachifillo – da βραγύς brach-vs corto e φύλλον fyll-on foglia - gen. di vegetali foss., fam. incerta; caratterizzati specialmente da foglie cortissime.

\* Brachiglòttide - da βοαγύς brach-ys corto e γλωττίς, γλωττίδος glott-is, glottid-os linguetta - gen. di p. d., fam. composte; con fiori corti, che hanno qualche somiglianza con tante linguette.

\* Brachignàto – da βραχύς brach-vs corto e γνάθες gnàth-os mandibola - gen d'ins. col. pent., fam. carabici : distinti da mandibole

corte.

 \* Brachigrafia – da βραχὺς bra– ch-ys breve e γράφω graf-o scrivo arte di scriver presto, in abbreviatura.

\* Brachilèpide - da βραχὺς brach-vs corto e lenic, lenidos lep-is. lepid-os scaylia - gen. di p. d., fam. asclepiadee; caratterizzate da sca-

glie corte.

 Βκαςμίτοβο – da βραχύς brach-ys corto e λεθός lob-òs baccello-st.-gen. di p. d., gen. nasturzio, fam. crucifere; caratterizzate specialmente da un baccello cortissimo.

\* Brachilofo - da βραχύς brach-vs corto e λόφος lof-os cresta gen. di rett. saurii, fam. iguanii pieurodonti; le cui piastre cefaliche sono piccolissime.

ch-vs breve e λόγες lòg-os discorso - maniera di parlare breve e sentenziosa.

\*Brachimènio – da βραχύς brach-ys corto e bui, y ymėn membrana - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; la cui membrana del peristomio interno è molto corta.

\*Brachimero - da βραχύς brach-ys corto e unpoc mer-os coscia gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; distinti da coscie corte.

\* Brachino – da βραχύς brach-ys corto - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: che hanno ale cortissime.

\*BRACHIOCEFALICO - da βραχίων brach-lon braccio e κεφαλή kefal-è testa - tronco arteriale che nasce dalla parte anteriore e diretta della croce dell'aorta.

\* Brachiodermio - da βραχίων brach-ion braccio e dépua dèrm-a pelle parte del muscolo pellicciajo che si porta al membro anteriore del braccio

\* Brachioncosi - da βραχίων brach-ion braccio e oyxo; onk-os tumore - tumore al braccio.

\* Brachionidi. V. Brachiono.

Brachiono – da βραχίων brach-ion braccio - m. gen. d'infus fam. brachionidi; forniti di una specie di braccio o coda articolata.

\* Brachiope – da βοαγύς brach-vs corto, piccolo e by ops occhio gen. d'ins. dipt., fam brachistomii; con occhi piccolissimi.

- Brachiopòdio - da βραχίων brach-ion braccio e πούς, ποδός pús. pod-òs piede - cl. di moll.; che hanno, invece di piedi, due braccia carnose, spirali, retrattili.

\* Brachioto - da βραχύς brach-ys corto e cue, wros us, ot-os orecchia gen. d'ucc., fanı. ululine strigi; distinti da orecchie cortissime.

\*Brachipalpo - vocab. ibr. da Brachilogia - da βραχύς bra- βραχύς brach-ys corto e palpo - - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; con palpi cortissimi. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; idem.

\* Brachiplato – da βραχύς brach-ys corto e πλατύς plat-ys largo – gen. d'ins. emipt. omopt., fam. geocorisi; di forma corta e larga.

BRACHIPNÈA – da βραχὺς brach-ys corto e πνέω pnè-o respiro –

respiro corto e lento.

\* BRACHIPODINEI. V. Brachipodo.

\* Procedinado.

\* Brachipodio. V. Brachipodo – gen. di p. m., fam. graminee; che hanno pedicello assai corto. \* Brachiscòma – da βοαγύς bra-

ch-ys corto e χόμπ kôm-e chioma gen. di p. d., fam. composte; le cui achene sono terminate da un

breve pennacchio.

\* Brachipodo - da βεσχύς brach-ys corto e ποῦς, ποδος pùs, pod-δο piede - gen. d'ucc., fam. brachipodinei; coi piedi corti. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; idem. 3 Gen. di rett. saurii; con piedi corti e dita rudimentali.

BRACHIPTERACIA – da βραχύς brach-ys corto, πτιρὸν pter-ôn ala εκραχίας korak las gracculo – gen. di ucc., fam. baccivosidei; che hanno ali più corte dei generi affini; simili

ai gracculi.

 BRACHIPTERI - da βραχύς brach-ys corto e πτερὸν pter-on ala fam. d'ucc. palmipedi; forniti di ale molto corte.

\* BRACHIPTÉRIGE – da βραχής brach-ys corto e πτίρυξ, πτίρυγς ptèr-yx, pteryg-os aletta – gen. di p. d., fam. malpighiacee; così nominate a cagione della brevità dell'ala che sovrasta alla samara.

\* Brachipterno – da βραχύς brach-ys corto e πτέρνα ptèrn-a tallone – gen. d'ucc., fam. pichi; distinti da pollice piccolissimo.

\*BRACHIPTERO. V. Brachipteri -

gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; distinti da ale cortissime. \* BRACHIRRINCHI. V. Brachirrinco

- tr. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno tromba cortissima.

\* BRACHIRRINCO – da βραχύς brach-ys corto e ἐψηχος rynch-os becco - gen. di p. d., fam. composte; i cui frutti terminano in una specie di becco. 2 Gen. d'ins. em. eter., fam. aradii; con tromba cortissima.

\* Brachiscélide - da βραχύς brach-ys corto e σκέλος skèl-os gamba - gen. d'ins. col. tetr., fam. melasomi; distinti da coscie corte e grosse; sin. di pachiscélide.

\* Brachisema - da βραχύς brach-ys corto e σήμα sèm-a segno, stendardo - gen. di p. d., fam. papilionacee podalirie; che hanno lo stendardo più corto delle ali.

Brachisìllabo - da βραχὺς brach-ys breve e συλλαθή syllab-è sillaba - piede formato da tre sillabe

brevi.

\* Brachisìra – da βραχύς brach-ys corto e στιρά seir-à, sir-à serte, catena – gen. di p. a., fam. ficee diatomee; che per solito non formano lunghe catene.

\* Brachisterno - da βραχύς brach-ys corto e στίρνο stêrn-on sterno - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; collo sterno non armato di una punta come i generi affini.

\* Brachistocrono - da βράχυστος bràchyst-os, superlativo di βραχύς brach-ys corto e χρόνες chròn-os tempo - ep. di linea curva che un corpo percorre in un tempo più breve che qualunque altra linea. Brachistoma - da βραχύς bra-

ch-ys corío e στόμα stôm-a bocca m. sez. di p. a., fam. funghi, gen. sferia; che comprende le specie il cui ostiolo è più corto del ricettacolo.

"BRACHISTÒMII. V. Brachistoma - | fam. d'ins. dipt.; la cui tromba è corta.

\* Brachitàrso - da βραχύς brach-ys corto e ταρσός tars-òs tarso gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: distinti da tarsi corti.

\*Brachitròpide - da βραχύς brach-ys corto e τρόπις, τρόπιδος trop-is, tròpid-os carena - st.-gen. di p. d., fam. poligalacee, gen. poligala; di-

stinte dalla carena corta.

 \* Brachiùri - da βραχὺς brach-ys corto e cópà ur-à coda – tr. di crost, decapodi; la cui coda è più corta del tronco e senza natatoje all'estremità, 2 (in generale) Nome specifico di animale che ha coda più corta delle specie o dei generi affini.

BRACO – da βραχὺς brach-ys corto - m. gen, d'ins. col. pent., fam.

sternoxi; corti e grossi.

\* Bracòceri – da βραγύς brach-vs corto e xépas kèr-as corno - div. d'ins. dipt ; che comprende tutti quelli che hanno le antenne più corte di quelle dei nemoceri che formano un'altra divisione.

\* Bradibato – da βραδύς brad-ys lento e βατέω bat-èo vado, cammino - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che camminano lenta-

mente.

\* Bradibeno – da βραδύς brad-ys lento e Baivo ben-o vado, cammino - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che camminano lentaenente.

 BRADICARPO – da βραδύς brad-ys 1ardo e καρπὸς karp-òs frutto - ep. delle piante che producono frutti

serotini.

\* Bradipersia – da βραδύς brad-ys lento e πέψι; pèps-is digestione digestione lenta, difficile.

\* Bradipete - da βραδύς brad-ys dento e πετάω pet-au volo - gen. | \* Branchiostego - da βράγχιση

d'ins. lepid., fam. notturni; che volano lentamente.

\*Bradipi - da βραδύς brad-ys lento e ποῦς pùs piede - fam. di mamm. sdentati; i quali, avendo le estremità anteriori più lungh**e** delle posteriori, camminano assai lentamente.

Bradiporo - da βραδύς brad-ys lento e πορεύομαι por-èu-ome cammino - m. gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; che camminano len-

tamente.

\* Bradispermatismo – da βραδύς brad-ys *lento* e σπέρμα spèrm-a *seme* lenta emissione del seme.

Bradite - da spadus brad-vs

lento - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: che camminano lentamente.

\* BRADITO V. Bradite - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici, che si muovono assai lentamente.

BRANCHIE - da Boáyy 10v branch-ion organi destinati a sottoporre alla ossigenazione il fluido sanguigno della maggior parte degli animali acquatici.

\* Branchifero - vocab. ibr da βράγχιον branch-ion branchia e lat. fero porto - ep. degli animali che

hanno branchie.

\* Branchiobdella - da βράγγιον branch-ion branchia e βδέλλα bdell-a mignatta - gen. di anell ; forniti di branchie; simili alle mignatte.

\* Branchiodeli - da βράγχιον branch-ion branchia e δήλος delo-s manifesto - fam. di anell.; i cui organi respiratorii sono visibili al di fuori.

\* Branchiòpodi - da βράγχιον branchi-on branchia e ποῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede - gruppo di crost. . provveduti di organi che servono insieme alla respirazione e alla locomozione.

branch-ion branchia e στέγω stèg-o copro - ep. della membrana che, insieme all'apparecchio opercolare, serve alla respirazione dei pesci. \* Branchiosteghi. V. Branchio-

stego – divis, di pesci a branchie libere, coperte da un opercolo cartilaginoso.

Brefoctonia – da βρέφος brêf-os bambino e xrevos któn-os uccisione infanticidio.

\* Brefotrofio – da βρέφος brêf-os bambino e τρέφω trèf-o nutro - ospizio dove si raccolgono e si nutrono bambini.

\* BRENTIDI. V. Brento.

Brento – da βρένθες brênth-os orgoglio - m. gen. d'ins. col tetr., fam. curculionidi, tr. brentidi; grandi, robusti.

- \* Brexia da βρέχω brèch-o piovo gen. di p. d., ſam. brexiacee; forse così nominate per cagione dell'ampio fogliame che ripara dalla pioggia.
  - \* BREXIACEE. V. Brexia.

\* BRIACEE. V. Brio.

Brio - da βούω bry-o germoglio, abbondo-a. muschio (in gen. pianta criptogama). 2 m. Gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi, tr. briacee.

\* Briòbio - da βρύον bry-on muschio e βίος bì-os vita - gen. d'ins. col pent., fam. carabici; che vivono sui muschi.

\* Br: Ocara - da Boúov bry-on muschio e vaípouai chèr-ome godo gen. d'ins. col. pent., fam brachelitri: che si trovano sui muschi.

\*Briòfila – da spúcy bry-on muschio e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che vivono sui muschi e sui licheni.

\* Briofillo - da βρύω bry-o vegeto, abbondo e φύλλον fyll-on foglia gen. di p. d., fam. crassulacee ; le cui foglie piantate in terra mettono radici e producono nuove piante.

\* Briografia – da Boúcy hry-on muschio e ypaph graf è descrizione descrizione dei muschi.

\* Briologia - da Brúcy bry-on muschio e λόγος lòg-os discorso - trattato sui muschi. 2 Parte della botanica che tratta dei muschi.

BRIONEE, V. Brionia

Briónia - da βρύω bry-o vegeto, abbondo - gen. di p. d., fam. cucurbitacee, tr. brionee; di una vegetazione rigogliosa.

\* BRIOPSIDE - da βρύον bry-on muschio e όψις òps-is aspetto - gen. di p. a., fam. ficee; in apparenza simili ai muschi.

Brisso - da Boiogoc briss-os riccio marino - m. gen. di echin.; il cui tipo è il riccio.

\* Brissoide - da βρίσσος briss-os riccio marino e sidos eid-os, id-os specie, somiglianza - gen. d'echin ; simili al riccio.

Briza – da βρίζα briz-a segala – m. gen. di p. m., fam. graminee; che non hanno di comune colla segala che la famiglia naturale.

\* Brizomante - da βρίζω briz-o dormo (specialmente dopo il pasto) e μάντις mant-is indovino - indovino che pretende arguire dai sogni gli avvenimenti futuri.

\* Brizomanzia, V. Brizomante arte d'indovinare l'avvenire dai sogni.

\* Brocarda – da βρόχος broch-os nodo, laccio - sorta di glosa al Corpo del diritto romano, che avea per iscopo di sciogliere i nodi, le questioni difficili e dubbie. - Secondo altri Brocarda è corrotto da πρωταρχία protarch-ia (πρώτος prot-os primo e apyn arch-è principio), come dire « opera in cui sono espo-

sti i principii elementari » del diritto. \* Brocardico. Vi Brocarda - ep. di questione difficile e dubbia, nel diritto, o nella pratica della vita.

\*BROMEE. V. Brômo.

\* Bromico. V. Bromo - ep. dell'acido formato dall'ossigeno col

BRO

\* Bromidrico. V. Brômo e Idrògeno - ep. di acido formato di bromo e d'idrogeno.

Bromio - da βρόμος brom-os strepito - sin. di Bacco, V. 2 m. gen d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che guastano le viti.

Bromo da βοώμος bromo-s puzza m. metalloide scoperto nell'acquamadre proveniente dalla cristallizzazione del sale marino, e così nominato a cagione dell'odore forte e sgradevole che spande.

Bromo - da βρόμος brom-os avena - gen. di p. m., fam. graminee, tr.

bromee; simili all'avena.

\* Bromociano - da βρώμος brom-os bromo e xuavòs kyan-òs ciano corpo ottenuto dalla decomposizione dell'acido cianidrico o del cianuco d'argento col bromo.

\* Browografia – da βρώμα brom-a cibo e γραφή graf-è descrizione – de-

scrizione degli alimenti.

\* Bromologia – da βρώμα bròm-a cibo e λόγος lòg-os discorso - trattato sugli alimenti

\* Bromologia - da Boóuce brôm-os uvena (in gen. pianta graminea) e λόγος lòg-os discorso - parte della botanica che tratta delle graminee.

\* Вкомико. V. *Brómo* – combinazione del bromo coi corpi semplici.

BRONCHI - da βρόγχο; bronch-os trachea arteria - divisioni della trachea arteria che s'introducono nei nolmoni.

 BRÒNCHICO. V. Brònchi - che si riferisce ai bronchi.

Bronchite - da βρόγχος brònch-os bronco - infiammazione della membrana mucosa dei bronchi.

 Broncocele – da βρέγχος brôn– ch-os bronco e xnàn Lèl-e tumore insetto che rode le piante. 2 m. Gen.

- tumore alla gola. 2 (secondo alcuni autori) Gozzo.

\* Broncofonia - da βρόγχος brônch-os bronco e povn fon-è voce suono della voce nelle divisioni bronchiche esplorate per mezzo dello stetoscopio.

\* Broncoplastia - da βρόγχος brônch-os *bronco* e πλάττω plàtt-o *formo* - operazione che ha per iscopo di riparare le perdite di sostanza del tubo aereo e di guarire le fistole che ne risultano.

\* Broncopneumonia – da βρόγγος bronch-os bronco e πνεύμων pnèumon polmone - infiammazione dei polmoni, che comincia nella membrana bronchica.

\* Broncorragia - da βρόγχος bronch os bronco e ρήγνυμι règn-ymi rompo – emorragia per i bronchi.

\* Broncorrea - da βρόγχος bronch-os bronco e ρέω rè-o scorro flusso mucoso, evacuazione di liquido per infiammazione della membrana mucosa dei bronchi.

\* Broncotomia – da βρόγχος brônch-os bronco e roun tom-è taglio - operazione chirurgica; apertura della trachea, o della laringe, o di ambedue questi canali.

\* Broncotomo. V. Broncotomia strumento per operare la broncotomia.

\* Brontofobia – da βροντή bront-è tuono e φόθος fòb-os paura - paura del tuono e del fulmine.

\* Brontologia – da βρεντή bront-è tuono e λόγος lòg-os discorso - trattato sul tuono, in generale sui fenomeni del tuono e del fulmine.

Brosco - da βρώσχω, βιθρώσχω brósk-o, bibrósk-o mangio, consumo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: che sono voracissimi.

Brůchidi. V. Brůco.

Brüco – da βρύχω brych-o rodo -

d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, tr. bruchidi; che rodono i piselli, le fave ed altri legumi.

Bu - βου - part. intens. o epitatica, che si premette a molti nomi o verbali, e significa grande - elemento del skt. bu-li grande, pu-l accumulare, pu-r molto (πολύς po-I-vs molto),

Bubone - ripetizione della particella epitatica o intensiva βου bu grande - a. anguinaia; glandola. 2 Tumore infiammatorio dei gan-

glii linfatici.

\* Bubonocèle - βουθών bub-òn anguingia e xn\u00e4n kel-e tumore -

ernia inguinale.

\* Bubonocistocele - da βουθών bub-on anguinaia, χύστις kyst-is vescica e xnàn kèl-e tumore - ernia inguinale, formata dalla caduta della vescica orinaria nell'inguine.

\* Bubononcosi - da Boucav bub-on anguingia e σγχωσις δηκοs-is gonfiezza – sin. di bubonocèle.

\*Bucanofillo – da βυχάνη bykàn-e tromba e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. sarracinee; così dette per la forma delle foglie, simile a tromba.

BUCARDIA - da Bou bu part. intens, e xacdía kard-la cuore m. gen. di moll. acefali lamellicorni; così detti a cagione della figura cordiforme della conchiglia.

BUCEFALO - da Boo bu part. intens, e κεφαλή kefal-è testa - cavallo d'Alessandro, che aveva testa grande. 2 Gen. di elm. trematodi; idem. - (in generale) Ep. di animali che hanno testa o specie d'enfiamento cefalico grosse in paragone del resto del corpo.

\*Bucentòro, Bucintòro - da Bou bu part. intens. e Κένταυρος Kèntaur-os Centauro, nel senso di nave che porta nei rostri la figura di un

nezia, su cui il doge e la signoria uscivano dal porto per la cerimonia simbolica dello sposalizio del mare; forse così detta perchè anticamente portasse una gran figura di Centauro alla prora.

BÙCERO - da Boo bu part, intens. e χέρας kèr-as corno - m. gen. d'ins. col. eter., fam. tenebrioniti; che hanno antenne grosse e lunghe.

BUCÒLICA - da Bouxóles bukòl-os pastore di buoi, mandriano (βούς bús bue e zózcy kól-on nutrimento)

composizione poetica, per lo più in forma drammatica, i cui attori sono pastori o bifolchi.

Bucòlico. V. Bucòlica - che anpartiene alla poesia bucolica. 2 Poeta bucolico.

Bucranio - da sous bus bue e xpaviov kran-lon cranio - gen. di p. d., fam. scrofularinee; sin. di antirrino, V. 2 Testa di bue imitata in istucco, ornamento dei fregi di colonne doriche.

\* Buftalmia - da Bob bu part. intens. e ὀφθαλμὸς ofthalm-os occhio aumento morboso del volume dell'occhio.

Buftalmo - da βούς bùs bue e όφθαλμὸς ofthalm-òs occhio – gen. di p. d., fam. composte; così dette per la forma dei fiori, grandi, a occhio di bue.

Buglossa - da βούς bùs bue e γλῶσσα glòss-a *lingua* – gén. di p. d., fam. borraginee; le cui foglie hanno forma simile a una lingua di bue.

\* Buiatrica - da βεῦς bùs bue e ιατρική iatrik-è medicina – arte di medicare i buoi.

\* Bulbifere – vocab. ibr. da βολ– Cos bolb-os bulbo e lat. fero porto - ep. di piante che hanno bulbi.

\* Bulbillo. V. Bulbo - corpicciuolo carnoso all'ascella delle fo-Centauro - nave da pompa in Ve- glie e delle brattee e talvolta anche alcune piante.

\* Bùlbo - da Colcos bolb-òs (skt. pul accumulare; affine a πολύς pol-ys molto, a βώλος bòl-os bolo, massa, a Boo bu part. intens.) - corpo grosso, tondeggiante, a strati concentrici, al piede di alcune piante (liliacee, narcisso ecc.). 2 m. Nome di varie parti di corpo che hanno forma globosa (seno dell'aorta, ganglio del nervo olfattorio ecc.).

\* Bulbocástano – da βιλέδι bolb-òs bulbo e κάστανον kàstan-on castagno - gen. di p. d., fam. ombrellifere ; la cui radice è costituita da

un tubero carnoso.

\* Bulbocera. V. Bolbocera.

\* Bulbomania – da βελεός bolb-os bulbo e μανία mania - malattia stenica delle piante, per cui si sviluppano bulbi entro il pericarpio. invece di semi.

Bulimia - da Boo bu part. intens. e λιμὸς lim-òs fame - malattia che consiste in una fame eccessiva.

BÙLIMO. V. Bulimia - a. fame eccessiva. 2 m. Gen. di moll. gasteropodi; molto ingordi e voraci.

Bumasto - da βω bu part. intens. e μαστός mast-òs mammella - a. specie di uva, con acini grossi, tondeggianti. 2 m. Gen. di crost. trilobiti foss., grossi e tondi.

Bumelia – da sco bu part. intens e μελία mel-la frassino, fr. meléze - a. grande albero di gen. incerto. 2 m. Gen. di p. d , fam. sapotacee.

Buomia - da βοῦς bùs bue e μυῖα l lingua dei buoi che ne mangiano.

dentro alle logge del pericarpio di mvi-a mosca - gen. d'ins. dipt. . fam. calipterii; che tormentano colle loro punture i buoi e le vacche che pascono nelle praterie umide.

BUPLEURO - da Boo bu part. intens, e πλευρά pleur-à costa - gen. di p. d., fam. ombrellifere; molto

spinose.

BUPRÈSTE - da βοῦς bùs bue e πεήθω prèth-o gonho, ardo - a, specie di scarabeo, che trangugiato insieme coll'erba delle pascioni dai buoi, faceva loro, dicevasi, gonfiare il fiele e li uccideva 2m. Gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi, tr. buprestidi (denominazione data da Linneo a questa sorta d'insetti, che non hanno alcuna relazione coll'etimologia del vocabolo).

\* Buprestidi. V. Buprèste.

\* Burocratico. V. Burocrazia che forma parte della burocrazia. 2 Che si riferisce alla burocrazia. \*Burocrazia - vocab. ibr. dal francese bureau ufficio e χράτος krat-os potere – insieme degl'impiegati nell'amministrazione pubblica. 2 Sistema, influenza dei burocratici.

\* Burrinco - da βου bu part. intens. e ρύγχος rynch-os becco gen. d'ucc. arrampicatori, fam. ranfastidi; che hanno un becco smisuratamente grande in paragone del corpo; sin. di tucano.

\* Butomacee, V. Butomo.

Bùτomo - da βοῦς bùs bue e τομή tom-è taglio - gen. di p. m., fam. butomacee; così nominate dalle foglie acute e affilate che feriscono la CACHÈTICO. V. Cachexia - ch'è proprio della cachexia 2 Affetto di cachexia; magro, pallidiccio.

CACHEXIA - da xaxò; kak-òs cattivo e tṣ,ç èx-is disposizione, stato - stato in cui la nuirizione di tutto il corpo è manifestamente alterata.

\*Cacochilia – da κακὸς kak-òs cattivo e χυλὸς chyl-òs chilo – chilificazione imperfetta per cattiva digestione o altro.

CACOCHIMIA - da κακὸς kak-ỏs cattivo e χυμὸς chym-òs succo, umore - alterazione, depravazione

degli umori. Сасоснімо. V. Cacochimia - af-

fetto di cacochimia.

\* CACOCOLIA – da κακὸς kak-òs enttivo e χολὴ chòl-è bile – depravazione della bile.

\* CACOCRAZÌA – da κακὸς kak-òs cattivo e κράτος krāt-os governo – governo cattivo.

CACODÈMONE – da κακὸς kak-òs cattivo e δαίμων dèmon demone, genio – cattivo genio.

CACODOXÍA - da κακὸς kak-òs cattivo e δόξα dòx-a opinione - opinione erronea.

CACOETIA. V. Cacoète - cattiva indole, difficile guarigione di una malattia.

CACOÉTE - da χακός kak-ôs cattivo e +ως èth-os abito, indole, carattere - ep. di malattia di cattiva indole, invecchiata, difficile da guarire. 2 Mal abito; (singolarmente) intemperanza abituale di parlare o di scrivere.

CACOFONIA - da κακός kak-ós cattivo e φωνή fon-è voce - spiacevole aggregato di suoni, p. e. di lettere, di sillabe eguali, in principio o in

fine di una parola; di voci che cantano o di strumenti che suonano senza accordo.

\* CACOFONICO. V. Cacofonia - di suono spiacevole (nel senso di ca-

cofonia).

\*CACOGALACTIA – da κακὸς kak-òs cattivo e γάλα, γάλακτος gàla, gà-lakt-os latte – depravata elaborazione del latte.

\*CACOGÈNESI – da κακός kak-ôs caltivo e γένεσις gènes-is genera-zione, produzione – deviazione organica. 2 Formazione di un tessuto patologico.

\* Cacografia – da κακὸς kak-ôs cattivo e γράφω grâf-o scrivo – viziosa maniera di scrivere, ometendo, aggiungendo lettere o usando cattiva punteggiatura.

CACOMORFÍA - da xazèç kak-òs cattivo e μερελ morf-è forma - conformazione difettosa, deforme del corpo o di una parte di esso, come gibbosità, labbro leporino ecc.

CACOPATIA – da κακὸς kak-òs cattivo e πάθος pàth-os malattia – m. malattia di cattivo carattere.

CACORRITMO-daxxxòc kak-òs cattivo e ρύθμὸς rythm-òs ritmo - ep, di polso irregolare nelle sue pulsazioni. \*CACOSCELIDE. V. Cacòscelo-gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che non hanno le zampe ben conformate per saltare.

CACÒSCELO – da κακὸς kak-òs cattivo e σκέλες skèl-os gamba-m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno gambe deboli, esili.

CACOSFIXÌA – da κακὸς kak-ôs cattivo e σφύξις sfyx-is polso – polso cattivo, irregolare.

CACOSMIA - da xaxòs kak-òs cat-

tivo e ἐσμὴ osm-è odore - m. gen. di p. d., fam. sinanteree; che hanno un odore forte e sgradito.

CACOTIMIA - da xaxòs kak-òs cattivo e θυμὸς thym-òs animo - m. alterazione delle facoltà intellettuali.

CACOTROFIA - da xaxòc kak-òs cattivo e τροφή nutrizione - cattiva nutrizione.

CACRIDE - da xáxous káchr-ys, o κάγχους kanchr-ys orzo o altro seme o frutto spoglio del suo inviluppo m. gen di p. d., fam. ombrellifere. \*CACTACEE. V. Cacto

CACTO - da xáxtoc kàkt-os - a. sorta di cardo pungente o di carciofo selvatico. 2 m. Gen. di p. d., fam. cactacee; così dette perchè sono quasi tutte spinose.

\*Cactòrno – da κάκτος kàkt-os cacto e sovis òrn-is uccello - gen. d'ucc , fam. fringillidi; che amano di stare sopra piante spinose.

CADMIO – da xadusía kadm-èia, kadm-la calamina, ossido di zinco. che si scavava vicino all'acropoli di Tebe detta Cadmia da Cadmo che l'aveva fondata - m. metallo scoperto in alcune miniere di zinco. \* Caladènia, V. Calicadènia,

\* CALADIÈE. V. Calàdio.

 \* CALÀDIO – alterato da καλάθιον kalàth-ion panierino - gen. di p. m., fam. aroidee, tr. caladiee; cosl dette per la forma delle spate.

CALAMAGROSTIDE - da κάλαμος kalam-os canna e άγρωστις, άγρώστιδος agrostis, agrostid-os gramigna - gen. di p. m., fam. graminee; il cui stelo è una grossa canna

\* CALAMANTO - da κάλαιιος kålam-os canna e & 805 ànth-os fiore gen. di ucc., fam. silvani; graziosi uccelli, che stanno fra le canne, che ne sono, per così dire, il fiore, l'ornamento.

CALAMINTA - da καλὸς kal-òs l bello, buono e minor, minth-e menta in cui la cima del peduncolo si al-

- gen. di p. d., fam. labiate; che tramandano un odore assai grato; sorta di menta.

CALAMITE - da xálamec kalameos canna - m. vegetabile pietrificato, in forma di canna.

CALAMO - da κάλαμος kalam-os canna, penna - m gen. di p. m., fam. palme, tr. calamee; i cui fusti sottili s'innalzano ad una grande altezza. 2 m. Fossetta angolare situata sulla parte anteriore del quarto ventricolo del cervello; così chiamata a cagione della sua rassomiglianza col becco di una penna temperata.

CALAMODITE - da xálauce kålam-os canna e δύω dy-o penetro gen. di ucc., fam. tordi; che si nascondono fra le canne.

\* Calamòfilo da κάλαμος kàlam-os canna e φιλέω fil-èo amo gen. d'ucc , fam. paridei; che amano di stare nei canneti.

\* Calamòspiza da κάλαμος kàlam-os canna e σπίζα spiz-a fringuello - gen. di ucc., fam. fringillidi; che stanuo nei canneti.

\*CALAMÒXILO - da κάλαμος kålam-os canna e ξύλω xyl-on leano gen. di p. d. foss., fam. cicadee: che consistono in una canna legnosa.

\* Calànto – da καλὸς kal-òs bello e avec anth os fiore - gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da bei fiori a ciocche.

\* Calasia – da χαλάω chal-ão rilascio - malattia degli occhi per rilassamento o altra alterazione della cornea, per cui gli oggetti si vedono confusamente.

CALASTICO - da γαλάω chal-ào rilascio - ep. di rimedio che rilascia, ammollisce le parti tese e dolorose.

CALÀTIDE - dim. di κάλαθος kålath-os corbello - m. inflorescenza

CAT. arga in una superficie rotonda, ca- | \* CALCANEO-SCAFOIDE-vocab, ibr. rica di fiori sessili e circondati da un involucro comune.

\* Calatifòrme - vocab. ibr. da κάλαθος kàlath-os corbello e form a - ep. di parte di pianta che ha forma di corbello

\* CALATIFORO - da καλαθίε kalath-is calatide e φέρω fèr-o porto sostegno della calatide.

CALATO - da κάλαθος kalath-os corbello - ornamento a foggia di naniere, di corbello, in capo di Giove Serapide; sin. di modio. 2 Sodo. in forma di corbello o di cesto, che nelle colonne corintie e composite posa sopra il collarino, sotto l'abaco, e intorno a cui stanno le foglie e le volute; sin. di campana. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: così denominati dalla forma di corbello che ha il loro corpo.

CALATÒRE - da xalém kal-èn chiamo - messo incaricato di chiamare i cittadini dinanzi ai magistrati. 2 Messo dei sacerdoti per avvertire il popolo di cessare dal lavoro durante i sacrifizii. 3 Schiavo incaricato d'invitare i commensali del suo padrone.

CALAZIO - da γάλαζα châlaz-a grandine - tumore delle palpebre, piccolo, rotondo, trasparente, che rassomiglia ad un granello di gragnuola.

\* CALCANEO-ASTRAGALIO - vocab. ibr. dal lat. calcaneum calcaono e da ἀστράγαλος astràgal-os astragalo - ep. dell'articolazione della faccia superiore del calcagno colla faccia inferiore dell'astragalo.

\* CALCANEO-CUBÒIDE - vocab. ibr. dal lat. calcaneum calcagno. χύδος kyb-os cubo e είδος èid-os, ld-os specie, somiglianza - ep. dell'articolazione che unisce la faccia anteriore del calcagno e la posteriore del cuboide.

dal lat. calcaneum calcagno. σκαφή skaf-è cavità, e είδος èid-os, ld-os specie, somiolianza - en. dell'articolazione che unisce il calcagno collo scafoide.

CALCANEO-SOPRA-FALÀNGIO vocab. ibr. dal lat. calcaneum calcagno, sopra e φάλαγξ fålanx falange - muscolo che dall'osso del calcagno stendesi alle seconde falangi dei diti grossi dei piedi.

CALCANEO-SOTTO-FALANGIO vocab. ibr. dal lat. calcaneum calcagno, sotto e φάλαγξ fàlanx falange - muscolo corto flessore comune delle dita dei piedi.

CALCITE - da χαλκὸς chalk-òs rame - m. gen. d'ucc., fam. cuculi; che hanno penne brillanti a vivi riflessi metallici.

\* Calcodermo – da χαλκὸς chalk-òs rame e δέρμα dèrm-a pelle 🗕 gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: di un colore metallico ora brillante, ora oscuro.

CALCÒFONO - da xaxxòs chalk-òs rame e www fon-è voce - ep. di pietra che percossa rende suono di bronzo.

CALCÒFORA - da yaxxòc chalk-òs rame e φέρω fèr-o porto - m. gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni: coperti di colori bronzini e di rame.

\* Calcografia – da γαλκὸς chalk-òs rame e γράφω graf-o scrivo, incido - arte d'intagliare in rame. 2 Arte di stampare sopra lamine di rame intagliate (caratteri o figure). 3 Officina in cui s'intaglia il rame e si stampa sul rame intagliato.

\*CALCOGRAFO, V. Calcografia intagliatore in rame. 2 Stampatore sopra lamine di rame intagliate.

CALCOIDÊO - da yaxxòs chalk-òs rame e cidos èid-os, id-os specie, somiglianza - m. sp. di pesci, gen.

ciprino, fam. ciprinoidi; con iscaglie di un colore lucido metallico.

\*CALCOLEPIDIO – da γαλχός chalk-ôs rame e λεπίς, λεπίδες lepls, leppld-os squama, scaplia- gen. d'inscol. pent., fam. serricorni; il cui corpo è sparso di squame metalliche.

\*CALCOPIRITE – da χαλκὸς chalk-òs rame e πυρῖτις pyrit-is pirite – pirite in cui si veggono particelle

di rame.

\*CALCOSIDERITE - da χαλκός chalk-ôs rame e σίδηρος sider-os ferro min.; fosfato verde di ferro e di rame

\* CALCOTRICHÌTE - da χαλκός chalk-òs rame e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - min.; rame ossidato in filamenti capillari.

\*CALEA - da καλὸ; kal-òs bello gen. di p. d., fam. composte; che

producono fiori eleganti.

\* CALECTASIA – da καλὸς kal-ὸs bello e ἔκτασις èktas-is estensione – gen. di p. m., fam. giuncacee; di aspetto elegante e molto ramose.

\*CALEIDOSCÓPIO – da καλὸς kal-òs bello, ιδος èid-os, id-os forma, apparenza e σεοπώ skop-èo osservo – macchinetta catoptrica che rappresenta sotto forme belle e regolari e variatamente fra loro accozzati varii oggetti informi introdotti ad una delle sue estremità.

\*Calèndima – da καλὸς kal-òs bello e ἔνδυμα èndym-a vestito – gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; di un bel color verde, a striscie.

\* CALIBEATO – da κάλυψ, κάλυθος kalyps, kalyb-os acciajo – ep di rimedio in cui entrano delle particelle

di acciajo o di ferro.

CALIBO - da χάλυψ, χάλυθες kålyps, kålyb-os acciajo - m. gen. d ins. col. pent., fam. carabici; di un color bruno metallico, color di acciajo.

\*CALICADÈNIA – da χάλυξ, χάλυχως calice e ἀδίχι adèn glandola – gen. di p. d., fam. composte senecionidee; caratterizzate da un calice glandoloso.

\* CALICANDRIA' - da κάλυξ, κάλυκο kàlyx, kàlyk-os calice e ἀνίρ, ἀνδρὸς anèr, andr-os uomo, fig. stame – cl. di p. d.; che comprende tutte quelle che hanno più di dieci stami inseriti sul calice.

\* CALICANTACEE, CALICANTEE. V.

Calicànto.

\* CALICANTO - da κάλυξ, κάλυκες kalyκ, kalyk-os calice e ἄνθος anth-os fore - gen di p. d., fam. calicantacee; che hanno le divisioni del calice simili ai petali per colore e delicatezza.

CALICE - da κάλυξ, κάλυκος kàlyx, kalyk-os (affine a καλύπτω kal-ypt-o copro, nascondo, a cel-are ecc., a κάλαθος kål-ath-os corbello) - invoglio esterno del fiore. 2 Vaso da bere (anticamente poco profondo e circolare, con piede corto e due anse). 3a. Vaso, specie di terrina, per mettere in tavola alimenti caldi e liquidi. 4 a. Tubo di acquedotto che metteva capo al tubo principale e portava l'acqua nelle case. 5 m. Sorta di piccoli condotti membranosi, che abbracciano la circonferenza dei tubetti dei reni e si aprono nella pelvi.

\* CALICÈE. V. Calicio.

\* CALICERA (invece di Calicocera)
- da κάλυξ, κάλυκος kɨlyx, kɨlyk-os calice e κɨρας kɨr-as corno - gen, di p. d., fam. caliceree; in cui il calice prende uno sviluppo straordinario, ed ha cinque divisioni cornute e divergenti.

\* CALICERÈE. V. Calicera.

\* CALICETTO, CALICOLO. V. Càlice - piccolo calice. 2 Specie d'involucro sovrapposto al calice di un fiore e più piccolo; secondo calice. \* CALICIFLÒRI – vocab ibr. da κάκοξ, κάλυκες kålyx, kålykos calice e lat. flos. floris fiore – ord. di p d.; che comprende tutte quelle che hanno la corolla inserita sul calice.

CAL

\* Calicino. V. Càlice - ep. delle parti che appartengono al calice di

un fiore.

CALICIO - da zažuzuzev kalyk-ion, din di zažuz, zažuzzes kalyx, kalycalice - m. gen. di p. a., fam. li-cheni, tr. calicee; i cui sporidii sono contenuti in piccolissime teche, a guisa di calicetti.

\* CALICÓBOLO – da κάλυξ, κάλυκος kályx, kalyk-os calice e βάλλω báll-o getto – gen. di p. d., fam. podostemee; allusione alla caduta precoce della corolla, che il calice sem-

bra gettar via da sè.

\*CÂLICODOMA - da χάλιξ, χάλικος châlix, châlik-os pietra e δωμα dò-ma casa - gen. d'ins. imenopt. fam. osmiidi; che costruiscono il loro nido sui muri con una specie di cemento durissimo.

\*CALICOFILLO - da κάλυξ, κάλυκος kålyk. kålyk-os calice e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam rubiacee; che hanno il calice fo-

gliaceo.

CALICOGÒNIO - da κάλυξ, κάλυκες kàlyx, kàlyk-os calice e γωνία gon-la angolo - gen. di p. d., fam. melastomacee; il cui calice sparso di peluria appare angoloso.

\*CALICOLÁRE - da zázot, zázoze; kályx, kályk-os calice - ep. di fioritura in cui, i pezzi dell'involucro essendo disposti su due file, l'esterno copre o circonda solamente la base dell'interno, a modo di un calicetto.

\* CALICOSPÒRIO – da χάλυξ, χάλυ– κες kilyx, kälyk-os calire e σπόρες spòr-os seme, sporo – gen. di p. a., fam. funghi; i cui organi della fruttificazione sono collocati all'estre-

mità di un pedicello, traversato da un capitolo terminale, che lo circonda a guisa di un calicetto.

\* CALICOSTEMONI – da κάλυξ, κάλυκες kålyx, kålyk-os calice e στήμων stêm-on stame – cl. di p. d., in cui gli stami sono inseriti sul calice.

\* CALICOTRICO - da κάλυξ, κάλυκος calice e θρίξ, τειχὸς thrìx, trich-às pelo, capello - gen. di p. d., fam. mirtacee; il cui calice è composto di sepali sottilissimi.

\* CALIDERMO - da κάλυξ kål-yx calice e δέρμα dèrm-a pelle - gen. di p. d., fam. composte; distinte da un calice a guisa d'una borsa di

pelle.

\*CALIDICTIO – da χαλὸς kal-ôs bello e δίκτων dikty-on rete – gen. di p. a., fam. ficce floridee; le cui eleganti foglie sono composte di una rete articolata.

\*CALIMĒNIA - da κάλυξ, κάλυκος kālyx, kālyk-os calice e ὑμὰν ymēn membrana - gen. di p. d., fam. nictaginee; il cui calice è una sorta di membrana che copre il frutto a guisa di una bella veste.

\* Calimaforo - da χάλυμμα kàlymm-a coperta e φέρω fêr-o porto - gen. d'ins. col. eter., fam. collapteridi, che portano una specie di

CALIMMENII. V. Calimmèno.

CALIMBENO - da καλυμαΐνος kalymmėn-os nascosto (καλύπτω kalyt-o nascondo) - m. gen. di crost, trilobiti foss., fam. calimmenii; il cui corpo si raggomitola in una palla, in modo da nascondere la divisione delle membra.

\*CALIMMODÔNTE - da χάλυμμα kālymm-a coperia e δδισς, δδίστος od-ūs, odônt-os dente - gen. di p. a foss., fam. felci; la cui fronda δ dentata alla base e alla parte superiore; e che hanno in cima un gruppo di capsule stipitate e in parte |
coperte dall'orlo del lobo della foglia.

\*CALIMPERO - da κάλυμμα kålymma coperta e πείρω pèir-o, pìr-o traverso, infilo - gen. di p. a., fam. muschi aplocarpi; il cui peristomio è formato da una membrana spugnosa che talvolta si lacera, e dai cui frastagli si formano sedici denti attaccati all'orlo della medesima

\*CALIPÒGIA - da κάλυξ kål-yx calice, ὑπὸ ypὸ sotto e γñ gè terra - gen. di p. a., fam. epatiche; il cui perianto si sprofonda nella terra.

Calipso, ninfa - m. gen. di p. m.,

fam. orchidee.

\*CALIPTEREE - da χαλύπτω kalypt-o nascondo - fam. d'ins. dipt., i cui bilancieri sono coperti dagli elitri.

\* CALIPTÒBIO - da καλύπτω kalypto nascondo e ρίος bì-os vita – gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che stanno nascosti.

\*CALIPTOCEFALO - da καλύπτω kalypt-o nascondo e κεφαλή kefal-è testa - gen. di rett. batracii; la cui testa è coperta da una specie di scudo rugoso.

\*Caliptope – da καλύπτω kalypto nascondo e τψ, ώπος ops, opòs occhio – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; la cui testa porta due lobi che nascondono gli occhi.

\* CALIPTORRINCO – da καλύπτω kalypt-o nascondo e έψηχες rynch-os becco – gen. d'ucc., fam. papagalli; il cui becco è molto arcato e quasi nascosto fra le penne del collo.

CALIPTRA - da καλύπτω kalypt-o naccondo - a. velo che portavano anticamente in capo le donne per nascondere il volto. 2 m Membrana che inviluppa il pistillo nelle epatite e nei muschi.

\* CALIPTRÀCII. V. Culiptrèa.

\*CALIPTRANTO - da zazóntpa kalyptr-a opercolo e zooc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. mirtacee; il cui tubo calicinale porta una specie di opercolo.

\* CALIPTRATO. V. Caliptra - ep. di fiore fornito di caliptra.

\*CALIPTREA - da καλύπτρα kalyptr-a velo ecc. - gen, di molti gasteropodi-idrobranchi, fam. caliptracii; distinti da una fascia marginale ad ogni lato del collo.

\* CALIPTRIDIO – dim. di καλύπτρα kalyptr-a velo, cuffia ecc. – gendi p. d., fam. portulacee; la cui corolla è persistente e copre la capsula a foggia di velo, di cuffia.

\*CALIPTRIFÒRME – vocab. ibr. da καλύπτρα kalyptr-a opercolo e forma – ep. degli organi vegetabili che hanno forma di opercolo.

\* CALIPTRIO – dim. di καλύπτρα kalyptr-avelo, cuffia – gen. di p. d., fam. violacee; distinte dal petalo inferiore della corolla che si prolunga indietro a mo di cappuccio o cuffia tubulosa.

\*CALIPTROCALICE – da καλύπτρα kalyptr-a velo, cuffia e κάλυξ, κάλυκος kalyx, kalyk-os calice – gen di p. m., fam. palme; distinte dai sepali esterni del calice, concavi, a forma di cuffia, di cappuccio.

\*CALIPTROCARIA - da χαλύπτρο kalyptra velo, cuffia ecc. e χάρινν kar-yon noce - tr. di p. m., fam. ciperacee; il cui frutto è coperto da un invoglio.

\*CALIPTROCARPO - da καλύπτρα kalyptr-a velo, cuffia ecc. - gen. di p. d., fam. composte-senecionidee, il cui frutto è inviluppato da una grossa buccia.

\* CALISFÌ RO – da κάλυξ kàl-yx calice e σφύρα sfyr-a martello – gen. di p. d., fam. rubiacee; il cui calice ha forma di martello.

 CALISTEGIA – da κάλυξ kål-vx calice e στίγω stèg-o copro - gen. di p. d., fam. convolvulacee; il cui frutto è coperto da un calice per-

sistente.

\* CALLEIDA – da κάλλος kåll-os bellezza e eldoc èid-us, id-os forma, specie - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; adorni di eleganti colori metallici.

\* CALLIA - da κάλλος kàll-os bellezza - m. gen. d'ins. col. pent., fam, lungicorni; ornati di colori

vellutati e metallici.

\* CALLIANASSA - da κάλλος kåll-os bellezza e avagga anass-a signora gen, di crost, decapodi, fam. talassii; così nominati per la loro bellezza.

\*(CALLIANIDĖA - da κάλλος kall-os bellezza - gen. di crost. decapodi macruri, fam. criptobranchidi; di

forme eleganti.

\* CALLIANIRA – da κάλλος kàll-os bellezza e ἀνείρω anèir-o, anìr-o raccolgo - gen. di acal.; così nominati per la loro bellezza e per essere riuniti in numerose torme.

\* CALLIANTEMO - da κάλλος kåll-os bellezza e ἄνθεμον ànthem-on fiore - gen. di p. d., fam ranuncolacee: che producono fiori eleganti.

\*CALLIANTIA - da κάλλος kåll-08 bellezza e äv&c ànth-os fiore – gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; ornati di vaghi e sfoggiati colori, a guisa di fiori.

\* CALLIASPIDE - da κάλλος kåll-os bellezza e ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; il cui scudo è di un bel colore rosso.

\* CALLIASTRO - da κάλλος kåll-os bellezza e aorpev àstr-on astro - gen. d'echin., fam. asterie; di belle forme.

\* CALISSOSPÒRIO. V. Calicospòrio. | bellezza e Bórpuc bòtr-ys ciocca gen. di p. d., fam. ericacee; distinte da bei fiori a ciocche.

> \* CALLICARPA - da κάλλος kåll-os bellezza e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. d., fam. verbenacee: che producono piccole bacche ele-

gantí.

CALLÌCERA – da κάλλος kåll-os bellezza e xépaç kèr-as corno - m. gen. d'ins. imenopt., fam. oxiuri; che hanno antenne eleganti. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; idem.

\* CALLICERO. V. Callicera - m. gen. d'ins. dipt., fam, brachistomii;

che hanno graziose antenne.

\* Calliclòride – da κάλλος kall-os bellezza e χλωρὸς chlor-òs che ha color d'erba - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: d'un bel color verde.

\*CALLICNÈMIDE - da κάλλος kàll-os bellezza e xvńun knèm-e gamba - gen. d'ins col. pent., fam. lamellicorni fillofagi; che hanno zampe

eleganti.

Callicòcca – da xállce kàll-os bellezza e zózzoc kókk-os coccola m. gen. di p. d., fam. rubiacee: il cui frutto è una coccola di bello aspetto.

CALLICOMA - da κάλλος kàll-os bellezza e zówn kòm-e chioma – m. gen. di p. d., fam. sassifragacee; alberi adorni di un bel fogliame.

CALLICROA - da xállace kall-os bellezza e xpóa chrò-a colore - m. gen. di p. d., fam. composte; così dette dal bel colore dei fiori.

\* CALLICROMA - da κάλλος kåll-os bellezza e χρώμα chròm-a colore gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni: che sono coperti di colori vivi e brillanti.

CALLICTO - da κάλλος kàll-os bellezza e izbi; ichth-ys pesce - gen. \* CALLIBÒTRA - da κάλλος kàll-os | di pesci, fam. serrani; di vaghi copesci, fam. siluroidi; di belle forme. \* Callidèa – da χάλλος kåll-os *bel-* | lezza e είδος èid-os, id-os forma, specie - gen. d'ins. emipt., fam. scutellarii; dipinti di vivi colori.

\*CALLIDÌNA - da κάλλος kåll-os bellezza e δίνος din-os vortice - gen. d'infus. rotatori; di forma elegante.

\* CALLÌDIO – da κάλλος kåll-os bellezza e eldos èid-os, id-os specie, aspetto - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; di bell'aspetto.

\* Callidriade – da κάλλος kåll-os bellezza e Δρυάς, Δρυάδος Dryàs, Dryàd-os *Driade* – gen. d'ins. lepid., fam. diurni papilionidi; eleganti farfalle.

\* Callifora – da κάλλος kàll-os bellezza e φέρω fèr-o porto – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui specie esotiche sono dipinte di vivi

colori metallici.

\* CALLIGONO - da κάλλος kàll-os bellezza e γόνι gòn-y articolazione - gen. di p. d., fam. poligonacee; a rami articolati e di bell'aspetto.

CALLIGRAFIA – da κάλλος kåll-os bellezza e γράφω gràf-o scrivo, dipingo – arte di scrivere con bella | forma di carattere; bella scrittura.

CALLIGRAFO. V. Calligrafia che scrive con bella forma di carattere. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; dipinti di vivi colori.

CALLILOGÍA – da κάλλος kàll-os bellezza e λόγος lòg-os discorso arte di parlare con proprietà ed eleganza; arte del bel dire.

CALLIMACHIO - da Καλλίμαχος Kallimach-os Callimaco, poeta greco - sorta di verso formato di coriambi, di un anapesto e di un bacchio, ossia anfibraco; cusì detto perchè Callimaco l'usò nei suoi carmi.

lori; sin. di antia. 2 m. Gen. di | bellezza e μικρὸς mikr-òs piccolo gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; piccoli ed ele\_anti.

> CALLIMÒRFA – da κάλλος kåll-os bellezza e μερφή morf-è forma – m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di belle forme e vaghi colori.

> \* CALLIODÒNTE - da κάλλος kàll-os bellezza e όδοῦς, όδόντος odùs, odònt-os dente - st.-gen. di pesci, gen. scari, fam. labroidi; caratterizzati dai denti anteriori imbricati a più file, a guisa di tegole.

> \* CALLIÒNIMO – da κάλλος kàll-os bellezza e ὄνυμα ònym-a nome – gen. di pesci, fam. platicefali; detti di bel nome, perchè chiamansi anche lire, avendo alle pinne dorsali sette lunghi raggi che somigliano alle corde di uno strumento musicale.

> CALLÌOPE - da ×άλλος kàll-os bellezza e ἀπὴ op-è voce - una delle Muse, che presiedeva all'eloquenza

e alla poesía cpica.

\* CALLIPELTA - da κάλλος kàll-os bellezza e πίλτη pèlt-e scudo - gen. di p. d., fam. rubiacee; il cui frutto è contenuto in un'ampia brattea membranacea, a foggia di cappuccio, di scudo.

CALLIPÈPLA - da κάλλος kåll-os bellezza e πέπλος pèpl-os peplo – m. gen. di ucc., fam. quaglie; di elegante aspetto. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; idem. \*CALLIÒPSIDE - da κάλλος kåll-08 bellezza e όψις òps-is vista – st -gen. di p. d., gen. pelargonio, fam. geraniee; di aspetto elegante. 2 Gen. di p. d., fam. composte; idem.

Callipiga – da κάλλος kåll-os bellezza e πυγή pyg-è natica – ep. di Venere rappresentata da una statua antica che si conserva al palazzo Farnese in Roma, in cui singolarmente quella parte è di perfetta bellezza.

\* CALLIMÍCRA - da κάλλος kåll-os | \* CALLIPÒGONO - da κάλλος kåll-os

bellezza e πώγων pòg-on mento, barba - gen. d ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno mento e

mandibole pelosi.

\* CALLIRRIPIDE - da κάλλος kàll-os bellezza e ριπίς, ριπίδος ripis, ripid-os ventaglio - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; caratterizzati dalle antenne a forma di ventaglio.

CALLIRROE - da κάλλος kàll-os bellezaa e και το corrente - a. ninfa Oceanina. 2 m. Gen. di moll. discofori. 3 m. St.-gen. di p. m., gen. amarillide, fam. amarillidee.

\* CALLISACO – da χάλλες kàll-os bellezza e σάχες sàk-os scudo - gen. di p. d., fam. ombrellifere; così dette per la forma del frutto, a scudo.

\*CALLISAURO – da χάλλος kàll-os bellezza e σαύρα sàur-a lucertola – gen. di rett. saurii, fam. iguanii pleurodonti; di forme e colori eleganti.

\* CALLISFIRIDE. – da κάλλες kål-los belleza de σφόρα Styr-a murtello – gen. d'ins. col. tetr., fam lungicorni; eleganti e che hanno le zampe di dietro molto lunghe, sottili e all'estremità gonfie e pelose. \*\* CALLISIA – da κάλλες kål-os belleza e gen. di p. m., fam. commelinee; che si distinguono per la bellezza delle loro focile loro focile loro socie.

CALLISTA - superlativo di καλὸ; kal-òs bello - m. sin. di erica, di aylaja; piante che si distinguono per la forma vaghissima delle fo-

glie e dei fiori.

CALLISTACHIDE - da καλὸς kal-òs bello e στάχως stàch-ys spilga - m. gen. di p. d., fam. paplilonacee; i cui fiori sono vaghissimi e disposti a spiga terminale.

\* CALLISTEFO – da κάλλος kåll-ôs bellezza e στέτρω stèf-o corono – gen. di p. d., fam. sinanteree; così dette dai bellissimi fiori disposti a corona.

\* CALLISTÈNONE - da κάλλις kåll-os bellezza e στήμων stèmon stame - gen. di p. d., fam. mirtacee; distinte da eleganti stami.

CALLISTENIA – da κάλλος kåll-os bellezza e σθένος sthèn-os forza – m. gen. di p. d., fam. vochisiacee;

eleganti e rigogliose.

CALLISTO - superlativo di καλὸς kal-ôs bello - m. geu. d'ins. col. pent., fam. carabici; adorni di colori varii e vivissimi.

\*CALLISTOLA - da κάλλος kàll-os bellezza e στολή stol-è ornamento - gen. d'ins. col. tetr., fam. criso-melini; adorni di vaghi colori.

\* CALLITA MNIO – da καλὸς kal-òs bello e θάμες thàmn-os cespuglio – gen. di p. a., fam. ficee floridee;

di bellissimo aspetto.

\*CALLITAUMA - ἐα κάλλος kāll-os bellezza e θεύμω thauma maravi-glia - gen. di p. m., fam. amarlididee; distinte da bellissimi fiori.
\*CALLITEA - da κάλλος kāll-os bel-

lezza e θία thèa vista – gen, d'ins. lepid., fam. diurni; di forme eleganti e di splendidi colori. \*CALLITERO – da καλλος kàll-os

bellezza e τερέω ter-èo foro – gen. d'ins. col. pent., fam. teredili; graziosi insetti, che forano il legno.

CALLITRICA. V Callitrico - m. gen. di manm. quadrumani; specie di scimie che hanno bellissimo nelo.

\*CALLITRICHINÈE. V. Callitrico. CALLITRICO – da καλὸς kal-òs bello e ὑ;ἔς τριχὸς thrix, trich-òs pelo, capello – m. gen. di p. d., fam. callitrichinee; di bell'aspetto e con lunghi stami. 2 m. Gen. di moll. diniarii, fam mitilacei; formiti di un muscolo linguiforme con cui filano il bisso. 3 m. Gen. di p. d., fam. conifere; di bell'aspetto e ramose.

CALLIPEDÍA - da xállos kàllos

bellezza e παίς, παιδός pès, ped-0s fanciullo - modo di procreare pno, trampolo e βαίνω bèn-0 cammino - en, d'uca. fam. cuculi-

\* CALIIXÈNA - da κάλλος kàll-os bellezza e ξένος xèn-os straniero - gen. di p. m., fam. smilacee; eleganti, esotiche (delle isole Maluine).

\* CALLOGRÁFIDE-da κάλλος kåll-os bello e γράφω gråf-o scrivo - sp. di p. m., gen. imodoro, fam. orchidee; in cui il labbro della corolla ha segni che somigliano a lettere.

\*CALLÒMII – da κάλλος kàll-os bellezza e μῦς mys topo – fam. di mamm. roditori; che comprende il genere chinchilla ed altri topi di

forme eleganti.

\*CALLOMIIA - da κάλλος kåll-os bellezza e ...iz my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; sorta di mosche ornate di colori vivi e di striscie argentine.

\* CALLOPILOFORO – da κάλλος kåll-os bellezza, πίλος pìl-os cappello e φέρω fèr-o porto – gen. di polipi; che hanno una specie di opercolo o cappello di bella forma.

CALLOPISMA - da καλλωπίζω kallopiz-o adorno - m. gen. di p. d., fam. genzianee; di bell'aspetto, con

fiori eleganti.

\* CALLORRINGO – da κάλλος kåll-os bello e ἐύγχος rynch-os beccu – gen. di pesci, fam. selacii; il cui muso è guernito di una lunga ed elegante

appendice carnosa.

\* CALLÒSTOMA – da κάλλες kàll-os bellezza e στίμα stòm-a bocca – gen d'ins. dipt., fam. tanistomii; in cui gli orli dell'apertura della bocca sono coperti di una lanugine argentea.

\*CALLŪNA - da καλλόνω kallyn-o abbellisco, pulisco, scopo - gen. di p. d., fam. ericacee; così dette o perchè coprono ed abbelliscono squallide lande, ovvero perchè servuno a fare scope. \*CALÒBATA - da κᾶλον kål on legno, trampolo e βαίνω bên-o cammino - gen. d'ucc., fam. cuculi; che corrono saltellando. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; osservabili per il loro modo di camminare elegante e misurato.

\*CALOBÒTRIA – da καλὸς kal-òs bello e βότρυς bòtr-ys grappolo – gen. di p. d., fam. ribesiacee; i cui frutti formano eleganti grappoli.

\* CALOCAMPA – da καλὸς kal-ôs bello e κάμπη kamp-e larva – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui larve sono ornate di vaghi colori.

\* CALOCEFALO – da καλὸς kal-òs bello e κεφαλή kefal-è testa – gen. di p. d., fam. composte; i cui frutti portano in cima un grazioso pennacebio.

\* CALÒCERA - da καλὸς kal-òs bello e κέρας kèr-as corno - gen. di p. a., fam. funghi bissoidi; che crescono parassiti sopra gli alberi, a guisa di eleganti cornetti.

\* CALÒCHILO - da καλὸς kal-òs bello e χείλος chèil-os, chil-os labbro gen. di p. m., fam. orchidee; le cui corolle hanno due eleganti petali a forma di labbro.

\* CALOCITTA – da χαλὸς kal-òs bello e χίττα kitt-a gazza – gen. d'ucc., fam. gazze; di colore azzurro e con una lunga coda.

\*CALOCLADIA - da καλὸς kal-ôs bello e κλάδος klàd-os ramo - gen. di p. a., fam. ficee floridee; distinte da fronde di forme elegantissime e sforgiati colori.

\* Calòcomo - da καλὸ; kal-òs bello e κόμη kòm-e chioma - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti da antenne di forma elegante.

\*CALOCÓRTO - da χαλὸς kal-ôs bello e χόρτος chôrt-os erba, fieno - gen. di p. m., fam. graminee; piante erbacee che hanno fiori eleganti.

\*CALOCROA - da xalòs kal-òs bello | tr. calofillee; che hanuo foglie lue ypo'a chrò-a colore - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; adorni di

sfoggiati colori.

\* Calocròma – da καλὸς kal-ỏs bello e χρώμα chròm-a colore - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; ornati di bei colori.

\* CALODÉMA – da καλὸς kal-òs bello e δέμας dèm-as corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; di un verde dorato, con macchie purpu-

ree sul corsaletto.

\* CALODÉNDRO - da καλὸς kal-ỏs bello e SávSpov dendr-on albero - gen. di p. d., fam. diosmee; distinte da un fusto elegante, ovali e lucide foglie e vaghi fiori.

\* CALÒDERA – da καλὸς kal-òs bello e δίρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; il cui protorace è coperto di finissima pe-

luria.

 \* CALÒDRIO – da καλὸς kal-òs bello e δρύον dry-on arboscello - gen. di p. d., fam. meliacee; arboscelli eleganti.

\*CALÒDROMO – da καλὸς kal-òs bello e δρόμος dròm-os corso - gen. d'ins. tetr., fam. curculionidi; che

corrono rapidamente.

\* CALÒFACA – da καλὸς kal-òs bello e φακή fak-è lente - gen. di p. d., fam. lotee galegee; eleganti e il cui legume è simile alla lenticchia. \* Calòfane – da καλὸς kal-òs bello

e cám fàn-e torcia - gen. di p. d., fam. acantacee; eleganti e con foglie dritte, lunghe, sottili, a guisa di torcie.

\* CALOFENA – da καλὸς kal-òs bello e φαίνω fên-o brillo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; adorni di splendidi colori.

\* CALOFILLÈE. V. Calofillo.

\* Calofillo – da καλὸς kal-òs bello e φύλλον fyll-on foglia - gen. dı p. d., fam. clusiacee-guttifere, l

cide, grandi, eleganti.

 CALÒFITI – da καλὸς kal-òs bello e φυτὸν fyt-òn pianta - cl. di p. d.; che abbraccia le rosacee, le pomacee, le amigdalee, le papilionaceo ed altre di elegante aspetto.

 CALOFISA - da καλὸς kal-òs bello e φῦσα fys-a bolla - gen. di p. d., fam. melastomacee; il cui cahce arieggia ad una bolla, ad un'am⊸ polla.

CALÒGERO - da xalòs kal-òs buono e γέρων gèr-on vecchio - sin. di

mònaco.

 \* CALXÒGINO – da καλὸς kal-òs bello e γυνή gyn-è donna, fig. pistillo 🗕 gen. di p. d., fam goodeniacee; che hanno il pistillo di una forma curiosa ed elegante.

\*CALOGNATO - da καλὸς kal-ðs bello e γνάθος gnàth-os mandibola gen. d'ins. col. eter.. fam. melasomi; eleganti e forniti di mandibole molto sviluppate.

\* Calomecone – da καλὸς kal-òs bello e μήχων měkon papavero – st.-gen. di p. d., fam. papaveracee, gen. papavero; distinte da fiori ele-

ganti.

\* Calomelàno – da καλὸς kal-òs bello e μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os *nero –* min.; protocloruro di mercurio; così detto perchè in contatto cogli alcali puri prende un bel color nero.

\* Calomicro – da καλὸς kal-òs bello e μικρὸς mikr-ψs piccolo – gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini ;

piccoli ed eleganti.

\*Calòmmato – da καλὸς kal-òs bello e δμμα, δμματος òmm-a, òmmat-os *occhio –* gen. d'ins. apt. , fam. aracnidi; distinti da otto occhi.

CALOPODIO. V. Calòpodo - m. spata delle piante aroidee; che arieggia nella forma ad un piede.

CALÒPODO – da xaxòs kal-òs bello

e ποῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede - m. gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; forniti di zampe sottili ed ele-

ganti.

\*CALOPÒGONO - da καλὸς kal-òs bello e πώγων pòg-on mento, barba - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui eleganti sepali hanno il labello barbuto nella sua parte media.

\* CALOPTERO - da καλὸς kal-os bello e πτιρὸν pter-on ala - gen. d'ins. cəl. pent., fam. serricorni; che hanno le ali ornate di vaghi colori. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; idem.

\*CALOPTILIO - da καλὸς kal-òs bello e πτίλον ptil-on piuma - gen. di p. d., fam. composte; la cui achena porta un pennacchietto piumoso.

\* CALORIMETRIA. V. Calorimetro – parte della fisica che ha per oggetto la misura del calorico libero.

\*CALORIMETRO - vocab. ibr. da calore e μέτρον mètr-on misura - strumento proprio a misurare la quantità di calorico specifico che contiene un corpo.

\* CALÒRNI – da καλὸς kal-òs bello e ὄρνις òrn-is uccello – gen. d'ucc., fam. tordi; di forme eleganti.

\* CALOBRANFO – da καλὸς kal-òs bello e ράμφος ràmf-os becco, rostro – gen. d'ucc., fam. barbati; distinti da un becco di forma elegante.

\* CALOSANTO - da zalò; kal-òs bello e & & ; anth-òs fiore - gen di p. d., fam. bignoniacee; che hanno grandi e vaghi fiori porporini.

\* CALOSAURA – da χαλὸς kal-ôs bello e σαύρα sàur-a lucertola - gen. di rett. saurii, fam. lacertii; piccola lucertola di belle forme.

\* CALÔSMA – da καλὸς kal-ôs bello, buono e ὀσμή osm-è odore – gen. di p. d., fam.stiracee; da cui si trae il benzoino, sostanza balsamica.

\* CALOSOMA – da καλὸς kal-òs bello fam. meliacee; in cui gli e σωμα sòm-a corpo – gen. d'ins. riuniti in forma di urna.

col. pent., fam. carabici; distinti da bellissimi colori metallici.

\* CALOSPIZA - da καλὸς kal-òs bello e σπίζα spìz-a fringuello - gen. d'ucc., fam. fringillidi; di forme graziose, di bei colori.

\*CALOSTÉMMA – da καλὸς kal-ôs bello e στέμμα stèmm-a corona – gen. di p. m., fam. amarillidee; in cui la gola del calice è guernita di un'elegante canna tubulare.

\*CALOSTIGMA - da καλές kal-ôs bello e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. asclepiadee; graziosi arboscelli distinti da stigmi molto

sviluppati.

CALOTA - da καλότης kaldt-es bellezaa - m. gen. di p. d., fam. composte asteroidi; eleganti arboscelli. \* CALOTAMNO - da καλὸς kal-ds bello e θάμνος thàmn-os arbusto, cespuglio - gen. di p. d., fam. mirtacee; distinte da vaghi fiori e bel fogliame.

\*CALOTÈCA – da καλὸς kal-òs bello e ὁήκη thèk-e teca – gen. di p. m., fam. graminee; i cui semi hanno un ricettacolo di forma elegante.

\*CALOTORACE - da καλὸς kal-ôs bello e θώραξ, θώρακος thòrax, thòrak-os torace - gen. d'ucc., fam. colibrì; adorni il petto di vaghissimi colori.

\* CALÔTRICA – da καλὸς kal-òs bello e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs capello, filamento – gen. di p. a., fam. ficce oscillarie; i cui filamenti formano nappe eleganti, di varii colori.

\*CALOTRÓPIDE – da καλὸς kal-ôs bello e τρόπις, τρόπιδος trôpis, tròpid-os carena – gen. di p. d., fam. asclepiadee; distinte da bellissimi fiori, a carena.

\* CALPANDRIA – da χάλπη kålpe urna e ἀνὰρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame – gen. di p. d., fam. meliacee; in cui gli stami souo

\* Calta – alterato da κάλαθες kà- | volta – m. gen. d'ins. col. tetr., lath-os corbello – gen, di p. d., fam. ranuncolacee; così dette per la forma dei loro fiori, a corbello.

CAMALEONTE - da χαμαιλεων, χαμαιλέντος chameleon, chameleont-os (χαμηλός chamel-òs basso, stri- | sciante - yauai chamè basso, terra terra; pers. machi-dan, irl. magaim strisciare inversione) - gen. di rett. saurii, fam. camaleonii. 2 Uomo che cangia spesso di opinioni, di partito, di maniere; a guisa del camaleonte, la cui pelle, secondo ch'è più o meno tesa, apparisce di vario colore. 3 m. Camaleunte minerale; min.; permanganato di potassa, che prende differenti colori. - Altra etimologia; χαμαιλίων chamelèon potrebbe essere un'alterazione del persiano qalamun (qamalun) camaleonte. La radice kal, khal significa mescere, variare; arabo khál, pers. khala, skt. kalana macchia: pers. khalis mistura di due colori, uccello di due colori: ar. khalît misto; e arm. muvn co-

CAMARA - da xaµápa kamàr-a volta - m. frutto membranoso composto di due valve saldate insieme. che racchiudono uno o più semi attaccati all'angolo interno.

\* CAMARIA – da χαμάρα kamàr-a volta - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; gibbosi, fatti a volta. \* Camario. V. Camara - ep. di frutto che ha i caratteri della camara.

Camàrosi – da xaµápa kamàr-a volta - m. specie di frattura del cranio, per cui, rialzati alcuni pezzi di osso, rimanendo gli altri depressi o al loro luogo, appare una maggiore convessità in filori.

\* Camaròtidi. V. Camaròto.

fam. curculionidi ortoceri, tr. camarotidi; gibbosi, fatti a volta.

\* CAMARRINCO - da xauápa kamar-a volta e ρύγχος rynch-os berco - gen. d'ucc., fam. fringillidi; distinti dal becco arcato.

Camebalano - da χαμαί chamè a terra e βάλανος balan os ghianda - gen. di p. m., fam. aroidee: molto basse e le cui radici sono globulose, a foggia di ghianda.

CAMECERASO - da xauai chamè basso e κέρασος kèras-os ciliegio sp. di p. d., gen. capriloglio, fam. caprifoliacee; molto basse e il cui frutto o bacca rossa somiglia ad una piccola ciliegia.

CAMECIPARISSO - da yauai chamè basso e χυπάρυσσος kyparyss-os cipresso - sp. di p. d., gen. santolina, fam. composte; che somigliano a piccoli cipressi.

Camedarne – da yanai chamè basso e δάφνη dafn-e alloro - sp. di p. d., fam. lauracee, gen. alloro; molto basse.

 CAMEDORÈA - da χαμαὶ chamè basso e δέρυ dor-y asta - gen, di p. m., fam. palme; i cui fusti sottili si alzano di raro al di là di due o tre metri

Camedrio-da χαμαί chamè basso e δρύς dr-ys *quercia* – sp. di p. d., fam. labiate, gen. teucrio: che non passano per solito l'altezza di mezzo piede, e le cui foglie somigliano a quelle della quercia.

\* Cameginestra – vocab, ibr. da γαμα: chamè basso e ginestra sp. di p. d., gen. ginestre, fam. papilionacee; umili pianticelle.

\*CAMEIRIDE - da yaµai chamè basso e τρις, τριδος ir-is, irid-os iride – sp. di p. m., gen. iride, fam. iridee; che si tengono terra terra.

\* Camelirio - da yauai cham-è LAMAROTO – da καμάρα kamar-a | busso e λείριον lèir-ion, lìr-ion giglio - gen. di p. m., fam. colchicacee; che assomigliano ad un piccolo giglio.

\*\* CAMELÈA - da χαμαί chamè basso e ελαία elè-a olivo - gen. di p. d., fam. connaracee; molto basse, e i cui semi rassomigliano ad olive.

CAMELEUCA – da χαμαί chamè basso e λευχὸ; leuk-òs bianco – gen. di p. d., fam. mirtacee; molto basse e con foglie bianchiccie come quelle del pioppo.

\* CAMELINEE. V. Camelino.

\* CAMELINO – da χαμαί chamè basso e λίνον lin-on lino – gen. di p. d., fam. crucifere, tr. camelinee; molto basse, e il cui fusto si macera e si fila come lino.

CAMELOPARDO – da κάμπλος kåmel-os cammello e πάφδαλες pàrdal-is pantera – gen. di mamm. ruminanti; così detti perchè la loro testa ha qualche somiglianza con quella del cammello, e il pelo è sparso di macchie come quello della pantera; sin. di giraffa.

\* CAMEMORO - da χαμαί chamè basso e μάρον môr-on gelso - sp. di p. d., gen. rubo, fam. rosacee; molto basse, e il cui frutto somiglia a quello del moro.

"(AMEPEUCA – da χαμαί chamè basso e πεύχη pèuk-e pino – sp. di p. d., fam. cinarocefale; di umile fusto e con foglie simili a quelle del pino.

CĂMEPLĂTANO - da χαμαὶ chamè basso e πλάτανες plàtan-os platano e gen di p. d., fam caprifoliacee; così nominate per la loro picco-lezza e per la somiglianza delle loro foglie con quelle del platano.

CAMERÓSTOMA - da καμάρα kamàr-a volta e στόμα stôm-a bocca - parte anteriore del corpo degli aracnidi, che forma una specie di valta sopra gli organi della masticazione. \*CAMERRÀFIDE – da γαμαὶ chamê basso e ραφὶς, ραφίδος raf-is, rafid-os ago – gen. di p. m., fam. graminee; molto basse, e che hanno in cima una setola lunga, a somiglianza di un ago da cucire.

\* CAMERRÒDO – da χαμαὶ chamè basso, a terra e ρόδον ròd-on rosa – gen. di p. d., fam. rosacee; che

si tengono terra terra.

\*CAMERROPE - da xauai chamè baso e piro rèp-o tendo - gen. di p. m., fam. palme; che hanno di raro più di quattro o cinque metri d'altezza e spesso appena s'innalzano sul suolo.

\*CAMESÀURA - da χαμαί chamè basso e σαύρα sàur-a lucertola – gen. di rett. saurii; di piccole di-

mensioni.

\* CAMESTÉFANO - da χαμαί chamê baso e στίφανος stêfan-os corona gen. di p. d., fam. sinanteree; cosi nominate per la piccolezza dei fiori componenti la loro corona ossia il raggio.

\*CAMÈZA - da χαμαὶ chamè basso, a terra e εζομαι èzome siedo - gen. d'ucc., fam. formichieri; che stanno sopra rami bassi e nidificano a terra

\* CAMOMILLA – da χαμαί chamè basso e μπλιν mèl-on melo – gen. di p. d., fam. composte; che ebbero questo nome per il loro odor di pomo e per la loro piccolezza.

\* CAMORGHIDE – da χαμαὶ chame basso e σοχις, σοχιδος orch-is, orchid-os orchide – gen. di p. m., fam. orchidee; di piccole dimensioni.

\* CAMPECOPEA – da καμπή kamp-è curvatura e κεπίς kop-ls lama – gen. di crost. isopodi, fam. sferomii unguiculati; distinti dall'appendice posteriore del ventre formata dalla piccola lama esterna allungata e curva.

\* Campefaga - da κάμπη kàmp-o

larva d'insetto e φάγω fag-o mangio - gen. d'ucc. passeri; che si nutrono di larve d'insetti.

\* Camperilo - da κάμπη kamp-e larva d'insetto e φιλέω fil-èo amo gen. d'ucc., fam. pichi; che sono ghiotti di larve d'insetti.

\* Campètera – da κάμπη kamp-e larva d'insetto e bio thèr cacciatore -gen. d'ucc., fam. pichi; che danno la caccia alle larve d'insetti.

 \* Campicheta – da κάμπη kåmp-e larva d'insetto e yairn chèt-e chioma gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui larve sono pelose.

\* Campilanto – da καμπύλος kampyl-os curvo e avos ànth-os fiore gen. di p. d., fam. scrofularinee; distinte da fiori curvi.

\*Campilipo - da καμπύλος kampyl-os curvo e ποῦς, pùs piede gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; i cui tarsi sono lunghi e curvi.

\* CAMPILIRRINCO - da καμπύλος kampyl-os curvo e ρύγχος rynch-os becco, rostro - gen. d'ins. col. tetr., fam curculionidi; che hanno tromba curva.

Campilo – da καμπύλος kampyl-os curvo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; curvi, gib-

\* Campilòcelo – da καμπύλος kampvl-os curvo e χοιλία koil-la, kil-la ventre - ep. degli infusorii il cui canale intestinale presenta delle curve.

\* Campilòchila – da καμπύλος kampyl-os curvo e xeixos chèil-os, chil-os labbro - gen. d'ins. lepid . fam. notturni; distinti da labbro CHEVO

\* Campiloclinio – da καμπύλος kampyl-os curvo e χλίνη klin-e letto. fig. ricettacolo - gen. di p. d., fam. composte; che hanno i fiori inseriti sopra un ricettacolo leggermente curvo e quasi emisferico.

\* Campilodòntio - da καμπύλες kampyl-os curvo e όδοῦς, όδόντος odůs, odont-os dente - gen, di p. a., fam. briacee; caratterizzate da denti lanceolati e curvi al peristomio.

\* CampilòFito – da καμπύλος kampyl-os curvo e quito fyt-on pianta ep, delle piante in cui la parte superiore della corolla è obliquamente piegata, e per solito a spirale, prima di sbocciare.

\* Campilòmiza – da καμπύλος kampyl-os curvo e μύζω myz-o succhio - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii;

caratterizzati da una tromba curva. \* Campilorrinco - da καμπύλος kampyl-os curvo e ρύγχος rynch-os becco, rostro - gen. d'ucc., fam. pichi: distinti da un becco curvo.

\* CAMPILOSOMI - da καμπύλος kampyl-os curvo e σωμα sòm-a corpo ord. di moll. cirripedi; che comprende quelli che hanno il corpo flessibile.

\* Campilospèrmee – da καμπύλος kampyl-os curvo e σπέρμα spèrm-a seme - div. di p. d., fam. ombrellifere; che comprende quelle in cui l'orlo del seme si ripiega dal

lato interno.

\* Campilostáchia – da καμπύλος kampyl-os curvo e στάχυς stách-ys spiga - gen. di p. d., fam. stilbacee; distinte da spighe curve.

\* CAMPILOTECA - da καμπύλος kampyl-os curvo e than thèk-e teca gen. di p. d., fam, composte; caratterizzate da un involucro composto di foglie oblunghe, elliptiche,

\* CAMPILOTRÒPIDE – da καμπύλος kampyl-os curvo e τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena - gen. di p d., fam. leguminose papilionacee; distinte da una carena curva.

\* CAMPILÒTROPO - da καμπύλος kampyl-os curvo e τρέπω trep-o volgo

- ep. di seme in cui l'ovulo sviluppandosi si curva in modo che la sua sommità si avvicina alla sua hase

\* Campsiùra – da καμψὸς kamps-òs curvo e cópa ur-à coda - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che hanno

la coda curva.

\* Campsodactilo - da καμψός kamps os cocodrello e δάκτυλος daktyl-os dito - gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; che hanno per carattere distintivo, come il cocodrillo, cinque dita alle zampe dinanzi e quattro a quelle di dietro.

 \* Campsòtrico – da καμψὸς kamp-8-os curvo e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p. a., fam. funghi bissoidi; i cui filamenti sono curvi e tortuosi.

CAMPTA - da κάμπτω kàmpt-o curvo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; di forma curva,

gibbosa.

\* Camptòcero – da καμπτὸς kampt-os curvo e xépaç kèr-as corno gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che hanno le antenne curve.

\*CAMPTODÒNTE - da xauntòs kampt-ds curvo e όδοῦς, όδόντος odùs, odont-os dente - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: forniti di mandibole curve.

\*Camptognato - da καμπτός kampt-òs curvo e γνάθος gnàth-os mandibola - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; forniti di mandibole

curve.

\* Camptorrina - da καμπτὸς kampt-os curvo e biv rin naso - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; distinti da una tromba curva.

\*CAMPTORRINCO - da καμπτὸς kampt às curvo e δύγχος rynch-os becco - gen. d'ucc., fam. anitre;

che hanno il becco ricurvo.

- gen. d'ins. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; la cui tromba è сигуа.

\* Camptoscèlo - da καμπτὸς kampt-às curvo e σκέλος skèl-os gamba gen, d'ins, col. pent., fam, carabici: distinti da zampe curve.

\* Camptosèma – da καμπτὸς kampt-òs curvo e oñua sèm-a stendardo - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; che hanno stendardo

curvo.

\* Camptosterno - da καμπτὸς kampt-òs curvo e στέρνον stèrn-on sterno - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; il cui sterno è obliquo e CHEVO.

\* CANAPE – da závyabie kánnah-is (xávva canna; skt. kanapa freccia) - gen. di p. d., fam. orticacee; il cui stelo nei climi più favorevoli ha un'altezza di dodici o quattordici piedi, e forse serviva anticamente per farne delle freccie.

\*CANCRÒFAGO - vocab. ibr. dal lat. cancer granchio e φάγω fag-o mangio - gen. d'ucc., fam. trampolieri; che si nutrono di granchi ed altri crostacei e molluschi.

Canèfora – da záva kán-e pa→ niere e φέρω fèr-o porto – fanciulla ateniese che nelle feste di Bacco, di Cerere, di Minerva portava in testa canestri di frutta, di spighe ecc. 2 m. Gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui fiori sono riuniti a forma di paniere o corbello.

\* Canforòide - vocab. ibr. da canfora (arabo kafûr) e sidos èid-os, id-os specie, somiglianza sostanza estratta dagli olii essenziali prodotti da una gran quantità di piante labiate, e che rassomiglia molto alla canfora

\* Canforòsma - vocab, ibr. da canfora (arabo k afûr) e douñ osm-è odore - gen. di p. d., fam. che-\* CAMPTORRING. V. Camptorrina | nopodee; che tramandano un odore aromatico, il quale si avvicina a eter., fam. cantaridii; che si usano quello della canfora.

CANONE - da xavèv kanôn regolo, stregua, squadra - formola di scienza o d'arte dedotta dai principii fondamentali ed inconcussi della medesima; regola per altre deduzioni e per applicazioni nella pratica: p. e. regola di dogma religioso, di disciplina ecclesiastica; formola che risulta dalla soluzione di un problema matematico, regola per calcolare ecc. 4 Catalogo di autori classici: di libri sacri autentici in materia di fede; di martiri, di altri santi ecc. 6 Formola per la consacrazione e comunione nella messa: e tavoletta su cui sta scritta. 7 Regola per determinare gl'intervalli del canto, e strumento! per misurarli; sin. di monocordo. 8 Fuga musicale, in cui le parti eseguiscono successivamente il medesimo canto. 9 Annuo valore che si paga o in danaro o in natura da chi tiene a livello case o poderi al padrone diretto. 10 Somma annua che paga al proprietario colui che edifica sul suolo altrui.

CANONICO. V. Canone - ch'è conforme ai canoni, 2 Che appartiene al canone. - m. Diritto canonico; scienza dei canoni ecclesiastici emanati da concilii o da capi della Chiesa, e fondata sopra di questi e sulle consuetudini che governano le relazioni fra la potestà ecclesiastica e la civile. - 3 m. Ecclesiastico assistente al vescovo o nella cura d'anime o nell'amministrazione dei beni della Chiesa; secondo i canoni. 4 m. Diguitario delle chiese cattedrali.

\* CANONIZZARE. V. Canone - ascrivere al canone o catalogo dei santi. CANTARIDE - dim. di κάνθαρος kanthar-os scarabeo; insetto che

per vescicante.

\* CANTARIDII. V. Cantàride.

\* CANTARIDINA – da κανθαρίς, κανθαρίδος kantharis, kantharid-os cantaride - principio cui le cantaridi debbono le loro proprietà epispast che, estratto dalla polvere di cantaridi per mezzo dell'alcool.

\* Cantarifera – vocab. ibr. da χάνθαρος kànthar-os vaso e lat. fero

porto - sin. di nepente

\* CANTAROCNEMA - da κάνθαρος kànthar-us *scarabeo* e xvnun knèm-e gamba - gen. d'ins. col. tetr., fam. prionidi; le cui gambe sono fatte come quelle degli scarabei, tridentate al lato esterno.

\*CANTAROSPERMO - da κάνθαρος kànthar-os scarabeo e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p d., fam. papilionacee; i cui semi arieggiano

a scarabei.

CANTO - da xavôòs kantlı-òs angolo dell'occhio - m. commessura delle palpebre.

\* CANTOPLASTIA – da κανθός kanth-òs angolo dell'occhio e πλάσσω plass-o formo, figuro - incisione ad uno degli angoli dell'occhio nel caso che le palpebre non siano abbastanza fesse.

\* Caodinee – da χάος chà-os – ve– getabili in istato rudimentale di formazione, globulosi, coperti di un intonaco mucoso.

CAPNIA – da καπνὸς kapn-òs fumo, - m. gen. di p. a., fam. ficee; così nominate perchè hanno odore di fumo.

\* Capnite – da καπνὸς kapn-òs fumo - roccia di colore affumicato; diaspro di color di fumo.

CAPNODE - da καπνὸς kapn-òs fumo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi: di colore oscuro. quasi affumicati.

rode il grano - gen. d'ins. col. | \* Caprofillo - da καπνὸς kapn-òs

fumaria e φύλλον fyll-on foglia gen. di p. d., fam. ombrellifere; le cui foglie somigliano a quelle della fumaria.

\*CAPPARIDÈE. V. Càpparo.

CAPPARO - affine a capro (cornuto), χάπρος kāpr-os cunghiale (armato di zanne), χάπρος kāpr-os pene, arabo kafara esser villuso (idea comune: cosa lunga, sporgente) - gen. di p. d., fam. capparidee; che hanno i filamenti staminali di una lunghezza straordinaria. e la cui specie tipo è irta di spine.

\*Capsico - da κάπτω kapt-o mordo - gen. di p. d., fam. solanacee; che hanno un mordente sapor di pepe.

\*CARABICI. V. Carabo.

CARABO - dal skt. çar offendere, consumare - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; carnivori, voracissimi.

CARCINO - affine al skt. karkas - gen. di crost. decapodi brachiuri; granchio.

CARCINOMA - da ×zzxīvo; karkin-os granchio, cancro - cancro; malattia che rode, consuma i tessuti

CARDAMINA. V. Cardamômo - gen. di p d., fam. crucifere.

CARDAMO. V. Cardamòmo - gen. di p. d., fam. crucifere.

CARDAMÓMO - Avalizziamo i nomi di re piante famose, A mômo, Cardamómo, Cardamómo, Cardamómo, Cintamómo (elemento comune amomo). Skt. h i ma, Alpinia Cardamomum; ar. hamāmā, arm. hamēm a, arm. hamen, Amomum Cardamomum, e altre specie affini. In generale amomo significa odorifero, profumato, suporoso. È riconosciuto dai dotti che l'amomo degli antichi non è l'A momum Cardamomum dei botanici, nè altra pianta di quel genere. Chi disse che

le la Cissus vitiginea, chi il Sison Amomum, chi altra pianta: questione aucora incertissima. Io credo che fosse una pianticella indiana odorosissima, appartenente alla famiglia delle scrofularinee, tribù delle graziolee, chiamata dai botanici Columnea bolsamica, o Ruellia balsamica: lo dimostrerò estesamente altrove. Il cardamomo degli antichi è il khord-ilayc'i dei Persiani (piccolo amomo, così detto per distinguerlo da altre specie affini). E detto pure in Persia khord e nel nord deli'India kôti (per korti. kordi). I Greci e i Romani conoscevano dunque il piccolo amomo, cioè quello del Malabar; il medio è dell'Imalaja, il grande delle Isole Malesi. Il primo elemento di Cardamomo si può anche raffrontare al skt. kshara, acre, piccante, e al persiano gard odorifero, cui meglio si riferiscono il caro, lo σχόρδον skòrd-on *aglio*, il cardamo e il cariofillo (φύλλον fyll-on significa qui frutto, non foglia). Cinnamomo si raffronta al skt. c'inômi coprire, o a c'ina rosso (c'inna significa scorza rossa); skt. darusini, beng. darc'in (skt. daru

pezzo d'albero, o târa odorifero).
CARDIA – affine al skt. hr.d.,
hard, al golico hairtò; χερδών
krad-λο scuoto, agito, vibro (invece di καρδία kard-la, dicesi pure
κραδία kradia) – V. Epate – a.
cuore. 2 m. Orifizio superiore dello
stomaco, presso al cuore.

CARDIACO – da καρδία kard-la cuore – che appartiene al cuore. 2 Che si riferisce all'orifizio superiore dello stomaco.

CARDIALGIA - da καρδία kard-la cardia e άλγος àlg-os dolore - vivo dolore all'epigastrio verso l'orifizio superiore dello stomaco.

\*CARDIOCELE - da καρδία kard-la

curre e xnin kel e tumore - ernia | gen. di p. d., fam. sapindacee ; i del cnore.

\* CARDIOFIMIA – da χαρδία kard-ia cuore e φύμα fym-a tubercolo - tubercolo al cuore.

\* Cardioflògosi – da καρδία kard-la cuore e φλόγωσις flògos-is infiammazione – infiammazione del

cuore.

\* Cardiòforo – da καρδία kard-ia cuore e φέρω fer-o porto - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno lo scudo fatto a cuore.

\*CARDIOGRAFÍA – da καρδία kard-la cuore e γραφή graf-è descrizione - descrizione del cuore.

\* CARDIOLITÍA – da καρδία kard-la cuore e λίθος lith-os pietra - incrostazione del cuore.

\*CARDIOLOGÍA – da καρδία kard-la cuore e λόγος lòg-os discorso -

trattato sul cuore.

\* Cardiomalaxìa – da καρδία kard-la cuore e μαλάσσω malàss-o ammollisco - rammollimento delle fibre muscolari del cuore.

\* Cardiopalmia – da χαρδία kar– d-la cuore e παλμός palm-òs palpito palpitazione di cuore.

\* CARDIOPATIA - da καρδία kard-la

cuore e πάθος path-os malattia malattia di cuore.

\* CARDIOPÈTALO – da καρδία kard-la cuore e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fam. anonacee; i cui petali hanno forma di cuore.

\* CARDIORREXIA – da καρδία kard-la cuore e prigic rex-is rottura rottura del cuore.

\* Cardiorrino – da καρδία kar– d-la cuore e più rin naso - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; la

cui tromba ha forma di cuore. \* CARDIOSCLEROSIA – da καρδία kard-ia cuore e σχληρός skler-òs duro – induramento del cuore.

\*CARDIOSPERMO – da καρδία kar-

cui semi sono rivestiti di un'arista cordiforme.

\* CARDIOSTENÌA – da καρδία kar→ d-ia cuore e στενός sten-òs stretto ristringimento delle aperture del

cuore. \* CARDIOSTÈOSI – da καρδία kard-ìa cuore e dotécy ost-èon osso - ossi-

ficazione del cuore.

\* Cardiotárso - da καρδία kard-ia cuore e ταρσὸς tars-òs tarso gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; distinti da tarsi a forma di

\* CARDIOTONÌA - da καρδία kard-la cuore e τομή tom-è sezione – dissezione del cuore.

\* CARDIOTRAUMÍA – da καρδία kard-ia cuore e τραῦμα tràum-a ferita ferita al cuore.

\*CARDISOMA - da καρδία kard-la cuore e σῶμα sòm-a corpo – gen. di crost. decapodi brachiuri; a forma di cuore.

\* CARDÌTE – da καρδία kard-la cuore - infiammazione di cuore. 2 Gen. di moll. dimiarii, fam. cardiacee; distinti da conchiglie a forma di cuore.

\* Carditico - da καρδία kard-la cuore - ep. di febbre in cui il malato prova violente palpitazioni di

cuore.

\*CARDOPERICARDITE - da καρδία kard-la cuore e περικάρδιον perikard-ion pericardio - infiammazione del cuore e del pericardio.

CAREBARÍA – da xáon kár-e testa e βάρες bar-os *peso* – gravezza del

capo, peso alla testa.

\* CARFÒFI – da κάρφος kàrf-os chiodo e όφις òf-is serpe - gen. di rett., fam. calamarii; distinti da due scudetti internasali

CARFOLOGÍA - da κάρφος karf-os truciolo e λέγω lèg-o raccolgo - agid-ia cuore e σπέρμα spèrm-a-seme – l tazione automatica e continua delle mani e delle dita come per racco- | gliere trucioli, piccoli oggetti; sintomo di pazzia.

CARIA - da xápusy kár-yon noce (skt.k hara duro) - m. gen. di p. d , fam. juglandacee; il cui frutto

è una sorta di noce. \* Carianto – da χάρις chàr-is grazia e zwec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. melastomacee; che hanno

bei fiori porporini.

CARIATIDE - da Kápua Kár-ya Caria, città del Peloponneso - figura in pietra di donna, vestita di una lunga tunica; che serve a guisa di colonna per sostenere una cornice; così detta perchè le Cariatidi o donne di Caria portavano una tunica che a quel modo copriva tutta la persona.

\* Carica – da zaípo kèir-o, kir-o taglio - gen. di p. m., fam. ciperacee; che hanno foglie a lembi taglienti e, in alcune specie, acuti

anche gli angoli dei fusti.

\* CARIDÌNA - da χαρύδιον karyd-ion. dim. di xápucy kar-yon noce - gen. ch crost, decapodi macruri; che hanno aspetto di una piccola noce.

\* CARIDIOIDI – da xapúdico karyd-ion, dim. di xápuco kar-yon noce e ciocs èid-os, id-os forma, somiglianza - fam. di crost. stomapodi; che arieggiano ad una piccola noce.

CARIESSA - da χάρις char-is grazia - m. gen. d'ins. col. pent., fam. terediti; di forme e colori eleganti.

CARIOCATÀCTE - da xápucy kár-yon noce e κατάκτης katakt-es rompitore (xa-à katà part, intens, e žyvum agn-ymi rompo) - m. gen. d'ucc. passeri conirostri, fam. corvi; che rompono le noci per mangiarne il gheriglio.

\* Cariocloa – da xáguvy kár-von noce e χλόη chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee; piante er-

\* CARIODÀFNE - da xápuov kar-yon noce e δάφνη dàfn-e lauro - gen, di p. d., fam. lauracee; il cui frutto è una cariopse.

\* CARIOFILLEE. V. Cariofillo nº 2. CARIOFILLO. V. Cardamomo gen. di p. d., fam. mirtacee (secondo alcuni, anticamente era nome anche di altre piante aromatiche.

p. e. del cubebe).

\*CARIOFILLO - questo vocabolo non si trova negli scrittori antichi ellenici nel senso di garofano: è dubbio se abbia origine ellenica, se sia stato trasmesso a noi per via degli Elleni (ellenico volgare γαρούφαλον garufal-on). Certo non può avere l'etimo di cariofillo nº 1. Forse deriva dalla radice skt. ço acuire e da φύλλον fyll-on foglia gen. di p. d., fam. cariofillee o diantee; che hanno foglie strettissime, lunghe, in punta; volg. garofano.

\* Cariòpse – da xápuov kár-von noce e όψις òps-is aspetto - frutto seccoindeiscente, che arieggia ad una

noce.

CARO - dal skt. kar offendere, uccidere; kāra morte, uccisione - a. sopore profondo con immobilità ed insensibilità (per malattia, nbbriachezza ecc.); immagine della morte. 2 m. Lungo e profondo sopore morboso, accompagnato da lesione delle facoltà mentali.

CARO. V. Cardamómo - gen. di p. d., fam. ombrellifere (o sp. del

gen. sesali).

CAROTICO. V. Càro - ep. di febbre accompagnata dal caro nº 1.

\* CAROTIDEO. V. Caròtidi - condotto o canale delle arterie carotidi.

Caròtidi. V. Càro nº 1 - arterie che portano il sangue alle differenti parti della testa; così nominate dagli antichi perchè le bacee il cui frutto è una cariopse. | consideravano come sede del sonno.

frutto e άνθος anth-os fiore - gen. di p. a., fam. rizospermee; il cui frutto nell'aprirsi si presenta simile ad un fiore.

\* Carpello – da χαρπὸς karp-òs frutto - organo elementare, libero o aderente ad altri, la cui riunione dà origine al pistillo. 2 Frutto parziale che proviene da un solo fiore o da un solo pistillo, in un frutto composto.

\* Carpidio - dim. di καρπὸς karp-òs frutto - piccolo frutto diviso, con cellule separate da una

capsula infranta.

CARPO – da καρπὸς karp-òs – parte del membro pettorale compresa fra l'avambraccio e la mano.

CARPOBALSAMO – da καρπὸς karp-ds frutto e βάλσαμον balsam-on balsamo - bacca dell'albero da cui proviene il balsamo orientale.

\* Carpòboli – da καρπὸς karp-òs frutto e βάλλω ball-o getto – tr. di p. a., fam. funghi licoperdacei; i cui semi giunti a maturità vengono slanciati dalla pianta.

\* Carpocapsa – da καρπὸς karp-òs frutto e xábic káps-is atto di divorare (κάπτω kapt-o mangio avidamente, divoro) - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che divorano, guastano i frutti.

\* Carpòcera – da χαρπὸς karp-òs frutto e xépaç kèr-as corno - gen. di p. d., fam. pedaliacee; i cui frutti hanno forma di cornetti

\* Carpodesmia – da χαρπός karp-òs frutto e δεσμος desm-òs legame gen. di p. a., fam. ficee; i cui spori sono disposti in lunghe serie

CARPOFAGIA. V. Carpòfago - atto, abitudine di nutrirsi di frutta.

CARPOFAGO – da καρπὸς karp-òs frutto e σάγω fàg-o mong o - che si nutre di frutta. 2 m. Gen. d'ins. | karp-ion metacarpo - (del dito mi-

\* CARPANTO - da καρπὸς karp-òs | col. tetr., fam. curculionidi; che si nutrono di frutta.

\* CARPO-FALANGIO - da καρπὸ; karp-os carpo e φάλαγξ, φάλαγγες falanx, falang-os falange - (del dito mignolo) muscolo che va dal legamento annulare e dall'osso uncinato all'estremità superiore della prima falange del dito mignolo. 2 (del pollice) Muscolo che si attacca da una parte al grande osso, al legamento annulare del carpo e al terzo osso del metacarpo, e dall'altra alla parte superiore della prima falange del pollice e alle ossa sesamoidi dell'articolazione vicina.

CARPOFILLO - da xapròs karp-òs frutto e φύλλον fyll-on foglia - m. gen. di p. a., fam. felci; i cui spori sono contenuti in ricettacoli sul margine delle fronde.

\* Carpòfilo – da καρπός karp-òs frutto e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che amano le frutta.

CARPÓFORO - da καρπός karp-òs frutto e φέρω fèr-o porto - m. sostegno del solo pistillo che debbe divenir frutto; sin. di ginoforo.

\* CARPOLITO - da χαρπὸς karp-òs frutto e λίθος lith-os pietra – frutto fossile.

 \* CARPOLÒBIA – da καρπὸς karp-òs frutto e λοθος lob-òs baccello - gen. di p. d , fam. poligalacee; il cui frutto ha forma di baccello.

CARPOLOGÍA - da xapròs karp-òs frutto e λόγος lògos discorso m. scienza che ha per oggetto speciale lo studio dei frutti.

 \* CARPOMANIA – da καρπὸς karp-òs frutto e uavía mania - malattia delle piante, per sovrabbondanza di vita, onde producono gran quantità di frutta ma di poco sapore.

\* CARPO-METACARPIO - da καρπὸς karp-os carpo e μεταχάρπιον metagnolo) muscolo che si stende dal legamento annulare anteriore del carpo al quinto osso del metacarpo. 2 (del pollice) Muscolo che si stende dal legamento annulare anteriore del carpo e del trapezio al primo osso del metacarpo.

\* CARPOMORFA – da καρπός karp-òs frutto e μορφή morf-è forma – apotecio di lichene che rassomiglia ad

un frutto.

\*CARPOMORFITE. V. Carpomòrfa - pietra che ha la forma o l'im-

pronta di un frutto.

\* CARPOPTOSI – da ×αρπὸς karp-òs frutto e πτῶσις ptòs-is caduta – malattia delle piante per cui i frutti cadono fuor di tempo, prima di maturarsi.

\* CARPO-SOTTO-FALANGIO (del pollice) – vocab. ibr. (V. Carpofalangio) – muscolo che si stende dal le gamento annulare del carpo al lato radiale della prima falange del pollice.

\*CARTÉRGO - da χάστης chârt-es carta (caledonico chairt corteccia) e fργο èrgon lavoro - gen. dins. imen., tr. vespei; che si fanno un nido di una specie di cartone fino e liscio.

CARTOFILACE. V. Cartofilàcio sin. di archivista.

CARTOFILACIO - da χάρτης chàrt-es carta e φυλάττω fylàtt-o custodisco - sin. di archivio.

\*CARTONEMA — da χάρτης chârt-es earta e νῆμα nèm-a filo – gen. di p. m., fam. commelinee; la cui corteccia ha la consistenza della carta, ed è coperta di peli lunghi simili a fili.

CASNODIA – da χάσμη châsme apertura – replicato shadiglio, con apertura convulsiva della bocca; sintomo di alcune malattie. 2 lato nel verso; concorso di vocali senza elisione.

CASSITA - da χασσύω kassy-o cucio - gen. di p. d., fam. lauracee, tr. cassitee; che vivono parassite di altre piante, cui sono attaccate, quasi cucite con un gran numero di radichette papilliformi. \*CASSITEE. V. Cassita.

\*CASTANOSPERMO - da xáotraww kàstan-on custagna e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. papilionacee; i cui semi hanno gusto

di castagne.

CATA - xaτά - come preposizione significa contro, da, sotto, con, per, sopra, secondo ecc. - Nei composti ha senso di contro (V. Catacústica, Catòptrica); giù, al basso (V. Cataropia); con (V. Catechismo); spesso è particella intensiva (V. Catapèpsi), o il contrario (V. Catalèctico), ecc.

\* CATABAPTISTI - da x2τὰ katà contro e β2πτίζω baptiz-o battezzo settarii cristiani che negavano la necessità del battesimo.

CATABÀTICO – da χαταδαίνω katabèn-o discendo (χατὰ katà giù e βαίνω bèn-o vado) – m. ep. di febbre che decresce.

CATABRÒSA - da κατὰ katā part. intens. e βρώσκω, βιξρώσκω bròsk-o, bibròsk-o consumo, divoro - m. gen. di p. m., fam. graminee; che gli animali erbivori mangiano con avidità.

CATACAUMA - da ×αταχαίω katakè-o ardo interamente, consumo (χατὰ katά part. intens. e χαίω kè-o, fut. χαύσω kàus-o brusio) scottatura; bolla per scottatura.

CATACÀUSI. V. Catacàuma - m. combustione spontanea del corpo umano, prodotta da eccessiva abitudine di ubbriachezza.

CATACAUSTICA – da κατὰ katà contro e καίω kè-o, fut. καύσω kàus-o ardo – m. curva tormata dai raggi ri-flessi.

CATACHÈNO – da κατὰ katà part. intens. e χαίνω chèn-o sono aperto – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculonidi, che hanno mandibole ampie e molto aperte.

CATACLEIDE – da xatà katà sotto, in relazione e xieic, xieidio klèis klis, kleid-òs klid-òs clavicola – osso cartilaginoso situato ove l'omo-

plata si unisce alla clavicola.

<u>CATACLISMO – da καταχλύζω kata-</u>
klyz-o inondo (κατὰ katā part. intens. e κλύζω klyz-o bagno) – diluvio, pioggia dirottissima e ruinosa.
2 Improvvisa e terribile rovina.
3 Docciatura.

\* CATACÓMBA - da κατά katá sotto e κύμθος kymb-os cavità, profondità - grotta; cavità sotterranea naturale o artifiziale, ove si seppel-

livano i morti.

CATACRESI – da χαταχράομαι katachr-àome abuso (χατὰ kat-à male e χράομαι chr-àome uso) – figura retorica in cui si adopera una parola impropria invece di una propria.

\* CATACÚSTICA - da κατά katà contro e ἀκούω aků-o odo - scienza dei suoni ripercossi. 2 Arte di far degli echi, che ripercuotano i suoni.

CATADIÒPTRICA. V. Catodiòptrico – parte dell'ottica che abbraccia la catoptrica e la dioptrica.

\*CATADIÓPTRICO – da κατά katà contro, διά dià per, attraverso e ὅπτομαι ὁpl-ome veggo – ep. di ciò ch'è relativo e alla luce riflessa e alla rifratta.

CATADROMO - da κατὰ katá part. intens. e δρόμος dròm-os corso m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che corrono rapidamente.

CATADÜPA – da χαταδυπίω katadup-èo cado con gran fracasso, strepito cadendo (κατὰ katā giù o part. intens. e δοϋπος dùp-os strepito, fracasso) – precipitosa e fragorosa cascata d'acqua.

CATÀFAGO - da κατὰ katả part. intens. e φάγω fàg-o mangio - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi: molto voraci.

\*CATAFÒNICA - da κατά katà contro e φωνή fon-è voce - sin. di

catacustica.

CATAFRACTA. V. Catafrácto - corazza. 2 Armatura completa. 3 m. Specie di corazza scagliosa che copre il corpo di certi pesci. 4 m. Gen. di pesci, fam. siluroidi; che si distinguono per un inviluppo osseo che ne copre la testa.

\* CATAFRACTARIO. V. Catafracto - uomo armato da capo a piedi, da

ogni parte.

CATAFRACTO - da xarà kutà part. intens. e epártro fratt-o copro, munisco - cavaliere coperto di un'armatura completa del pari che il suo cavallo. 2 m. Specie di fasciatura nelle lussazioni, in cui la fascia più volte s'incrocicchia e copre tutta la parte offesa.

\*Cataglòsso - da κατὰ katà giù e γλώσσα glòss-a lingua - strumento medico che serve ad aprire la bocca calcando la lingua e la mascella inferiore.

CATAGLOTTÌSMO - da κατά katà con e γλώττα glòtt-a lingua - bacio lascivo, di lingua con lingua.

CATAGMATICO - da κατά katά part. intens. e άγμα àgm-a frattura - che si riferisce a fratture; buono per le fratture; proprio a favorire la consolidazione delle fratture.

\*CATAGRAMMA – da κατά katά part. intens. e γράμμα gràmm-a lettera – gen. d'ins. lepid., fam. diurni; ornati di vivi colori e colle ali coperte di segni simili a cifre aritmetiche.

CATALÈCTI – da καταλέγω katalèg-o scelgo accuratamente (κατά katà part. intens. e λίγω lèg-o scelgo) – raccolta di squarci, di frammenti, di brevi componimenti scelti.

\*CATALÈCTICO - da xarà katà katà e loyos log-os secondo ragione) meno e λήγω lèg-o finisco - sorta di verso che manca di una sillaba in fine.

CATALEPSI, \* CATALEPSIA, CA-TALESSI, CATALESSIA - da καταλαμεάνω katalamban-o occupo interamente, intendo (xatà katà part. intens. e λαμθάνω lambàn-o *prendo*, occupo - λήψις lèps-is atto di prendere, di occupare ecc. dal teme κάξω làb-o per λαμβάνω lamban-o) - affezione morbosa caratterizzata dalla perdita istantanea della mente, del movimento, mentre continuano le funzioni della vita interna; così detta perchè a un tratto si impadronisce di tutta la persona, rendendola immobile.

CATALÈPTICO. V. Catalèpsi - proprio della catalepsi, 2 Che è affetto di catalepsi. 3 Ep. di proprietà di certe piante o parti di piante di conservare la posizione che loro vien data; così detta perchè un tal fenomeno avviene per le parti del corpo nella catalepsi. 4 Ep. di facolta d'intendere.

CATÀLISI – da καταλύω kataly-o distruggo (xatà katà part. intens. e λύω lyo sciolgo, struggo) - m. azione di alcuni corpi non per affinità ma per il solo fatto della loro presenza, per cui si sciolgono alcune combinazioni chimiche e se ne formano altre.

CATALÌTICO. V. Catàlisi - m. che è proprio della catalisi; che si riferisce alla catalisi.

CATALLAGE – da καταλλάζω ka– tallàz-o riconcilio (xarà katà con. rispetto a e άλλάζω allaz-o cambio) - assoluzione di un penitente nell'antica Chiesa, per cui veniva riammesso a partecipare a tutti i misteri cristiani.

talogiz-ome enumero, ordino (κατά | - privazione di senso e di moto

- enumerazione ordinata di più oggetti.

\* Catameniàle. V. Catamènie ep. di rogna, che torna mensualmente invece di mestrui.

CATAMENIE – da xatà katà per e μήν, μηνός men, men-os luna, mese - mestrui, purgazioni mensili delle donne.

\* CATANÌTTRO – da κατὰ katà part. intens. e νύττω nytt-o pungo – strumento per pungere gli ascessi della cornea.

CATAPÀNO - da xatà katà in, sopra e πãv pàn tutto - governatore delle possessioni che nel medio evo l'impero bizantino aveva nelle provincie meridionali d'Italia; così detto perchè riuniva tutti i poteri civili e militari.

CATAPASMA - da xatà katà sopra e πάσσω pàss-o spargo - medicamento pulverulento di cui gli antichi spargevano il corpo o al-

cune delle sue parti. CATAPÈPSI - da xatà katà part. intens. e πέψις pèps-is digestione

(πέπτω pèpt-o digerisco) – digestione perfetta.

CATAPÈPTICO. V. Catapèpsi - ep. di ciò che promuove, coadiuva una perfetta digestione.

\*CATAPÈTALO - da xatà katà basso e πέταλον pètal-on petalo – ep. di corolla polipetala, i cui petali aderenti per la loro base all'androforo non cadono separatamente dopo la fioritura.

CATAPLASMA - da zatà kath sopra ecc. e πλάσσω plàss-o formo medicamento topico, consistente come farina bollita, che si applica sopra una parte malata quale emolliente e rinfrescante.

CATAPLEXÍA – da xatà katà part. CATALOGO – da καταλογίζομαι ka- | intens. e πλήσσω plèss-o colpisco in qualche parte del corpo, quasi per colpo violento e improvviso.

CATAPTOSI – da κατὰ katà giù e πτῶσις plòs-is caduta – caduta improvvisa del corpo sul suolo, per un attacco di epilepsia o di apoplexia.

\* CATAPÜLTA – da χατὰ katà contro e πάλλω pàll-o vibro – machina di guerra da lanciar grossi macigni, dardi ecc , o da battere. sconnettere , atterrare le mura di una città.

CATARÀCTA, \* CATARÀTTA, CA-TERÁTTA – da καταξράσσω katar– ràss-o precipito (xatà katà giù e ράσσω, ράττω ràss-o, ràtt-o erompo, precipito) - parte dirupata dell'alveo di un fiume, in cui per improvviso cambiamento di livello le acque precipitano al basso. 2 Riparo alle porte di una città fortificata, che si può calar giù per impedire l'ingresso; sin. di saracinesca. 3 Pioggia a scroscio, rovinosa. 4 m. Opacità del cristallino dell'occhio o delle sue membrane o dell'umore di Morgagni, che impedisce i raggi luminosi di pervenire alla retina; così detta perchè si attribuiva una volta alla caduta di un umore sugli occhi. 5 m. Apertura fatta per pigliar l'acqua e per mandarla via a sua posta, che si apre e chiude con imposta di legno.

CATARI – da χαθαρὸς kathar-òs puro – m. settarii cristiani del secolo XI... XIII, i quali sostenevano che da essi soli era conservata pura la dottrina evangelica.

CATARISMO – da χαθαρίζω kathar-iz-o purifico – m. primo grado della filosofia cristiana, che consiste nel purgare il cuore dagli affetti terreni

\* CATARRÀLE. V. Catarro - che è proprio del catarro; che produce il catarro.

CATARRÈCTICO. V. Catarrexia che promuove la catarrexia; ch'è proprio della catarexia.

CATARREXIA – da καταρρήγουμι katarrègn-ymi prorompo, esco con impeto (κατά katà giù o part. intens. e ἐήγουμι règn-ymi rompo) – abbondante e impetuosa evacua zione.

\*CATARRÌNII – da κατὰ katà di sotto e μιν rin naso – fam. di scimie; fra i cui caratteri è l'avere le narici vicine e aperte al disotto del naso.

CATÀRRO – da καταξόξω katarrè-o scorro abbondantemente (κατά katá part. intens. e ξίω rè-o scorro – infiammaxione acuta o cronica delle membrane mucose, con aumento della secrezione abituale di esse.

CATARROPIA – da χατὰ katà giù e ἑίπω rèp-o volgo, tendo – flusso dei liquidi verso le parti inferiori, particolarmente verso le parti addominali.

\* CATARRÒSO. V. Catàrro - ep. di persona che patisce di catarro o di cosa che cagioni catarro.

CATARSIA – da καθαρὸς kathar-òs puro – m. evacuazione naturale o artificiale per una parte del corpo.

CATARTE – da zadagrić, kathari-ės purificatore (zadažopo kathėr-opurgo) – m. gen. d'ucc. rapaci, fam. avoltoi, st.-fam catartinii; così detti perché nettano la terra e contribuiscono a purificar l'aria mangiando gli avanzi putrefatti.

CATARTICO - da xabaçõe kathar-ôs puro - purgante ; m. specialmente purgante gagliardo, ma meno del drastico; che in poco tempo, senza grande irritázione, netta il canale intestinale.

\* CATARTINII. V. Catarte.

CATARTISMO – da κατά katá in relazione o part. intens. e ἀρτίζω artiz-o *neconcio –* riduzione di un osso lussato.

\* CATARTOCARPO – da καθαίρω kathèr-o purgo e καρπό; karp-òs frutto – sp. di p. d., gen. cassia, fam. papilionacee; il cui frutto ha virtù purgative.

CATASCASMO - da κατὰ katà part. intens. e σχάζω schàz-o scarifico - scarificazione profonda che avviene nella cancrena e nello sfacelo.

CATASCÓPIO · da κατασκεπέω kataskop-èo osservo attentamente (κατὰ katā part. intens. e σκεπέω skop-èo usservo) — nave molto veloce, che si usava per ispiare le mosse della flotta nemica o per altro che richiedesse molta prestezza.

CATASTALTICO - da κατὰ katá part. intens. e στίλλω stell-o ritengo, ristringo - sin. di stiptico.

CATASTASI – da καδίστημι kathist-emi stabilisco (κατά κατά part. intens e Ιστημι lst-emi stabilisco) – parte dell'orazione in cui si espongono i fatti e specialmente si prepara l'animo dei giudici a senti I prove. 2 Parte del poema draumatico, in cui il viluppo cominciato nell'epitasisi mantiene, si complica, per poscia svilupparsi nell'ultima parte, che è la catastrofe.

CATASTROFE - da καταστεύρ katastréf-o rorescio (κατά katá part. inteus. ε στρέφω stréf-o volgo) cangiamento rapido, definitivo nelle condizioni di persona fisica o morale; m. in peggio. 2 Conclusione del poema epico o drammatico; ultimo avvenimento chè conseguenza degli antecedenti; m. in un seuso sfavorevole a tutti o ad alcuni personaggi del poema. 3 m. Grande sconvolgimento della natura.

CATATASI – da κατὰ katà part. intens. e τάω, τείνω t-ào, tèin-o, t-ìno stendo – estensione e riduzione delle membra tratturate.

CATECHESI - da xarnxió kate- Ucon, a e tixe sen- a voce (xara kata con, a e tixe sen- acoce) - istruzione elementare (specialmente nei misteri della religione cristiana), fatta oralmente.

CATECHETICA. V. Catèchesi m. scienza dell'insegnamento elementare orale (specialmente reli-

gioso).

\* CATECHISMO. V. Catèchesi - sin. di catèchesi. 2 Libro che contiene lezioni elementari (specialmente di religione), in forma dialogica.

CATECHISTA. V. Catechesi - maestro d'istruzione elementare orale

(specialmente religiosa).

CATECHISTICO. V. Catèchesi che appartiene al catechismo; che ha per iscopo la catechesi.

\* CATECUMENATO. V. Catecùmeno - tempo d'istruzione del catecumeno. 2 Condizione del catecumeno.

CATECUMENO. V. Calèchesi chi viene istruito oralmente nei principii della religione cristiana, per disporlo a ricevere il battesimo.

CATEDRA, \*CATEDRA - da zati
δρα kathèdr-a sedia (αzτὰ kat per,
sopra e tòpa èdr-a sedia - tζομα:
èz-ome siedo) - sede ove s'insegnano scienze, lettere, arti liberali.

2 Ufficio di ammaestrare pubblicamente.

\*CATEDRÀLE, CATTEDRÀLE. "... Càtedra - chiesa ove si trova la cattedra, la sede del vescovo in una città.

\*CATEDRATICO, CATTEDRATICO. V. Catedra - che si riferisce a cattedra. 2 Che ammaestra in caltedra.

CATÈFIA – da κατήφεια katèf-èia, katèf-ia tristezzo – m. gen. d'inslepid. fam. notturni; così nominati perchè hanno le ali superiori

nerastre e le inferiori bianche ma l con orlatura nera, colori di lutto.

CATEGOREMA. V. Calegoria a. attributo: m. aspetto sotto cui si considera un termine che si colloca in una categoria.

\* Categoremàtico. V. Categoria - ep. di cosa che è veramente tale quale il suo nome l'annuncia (secondo gli scolastici).

CATEGORIA - da xarnyopio kategor-èo attribuisco (κατά katà re-lativamente e ἀγιρίω agor-èo dico) - ordine, classe in cui sono raccolti gli esseri della stessa natura o sotto la stessa modalità.

CATEGÒRICO V. Categoria - proprio di categoria; che si riferisce a categoria. 2 m. Preciso, esatto, che esclude il dubbio.

\* CATERATTA. V. Cataràcta.

CATÈRESI - da καθαφέω kather-èo distruggo (xarà katà part. intens. e αίρίω er-èo distruggo) – dimagri mento, consunzione. 2 m. Azione delle sostanze caustiche.

CATERÈTICO. V. Catèresi - m. ep. di sostanze caustiche atte a consumar le carni fungose che sorgono dalle ferite o dalle ulcere, o far sparire escrescenze dalle membrane mucose.

Catetère – da zatínu kathi-emi immergo, approfondisco (zatà katà sotto, in e i-nui l-emi introduco) sonda o strumento esploratore destinato a percorrere un canale qualunque; specialmente, sonda che si introduce nella vescica orinaria.

CATETERISMO. V. Catetère - introduzione di una sonda in un canale qualunque del corpo; specialmente, introduzione di un catetere. una candela, uno strumento litotritore nella vescica.

CATÈTO - da xabinµı kathl-emi abbasso (κατὰ katà giữ e ἴ-ημι ì-emi

tratta dal sommo all'imo: particolarmente, l'uno o l'altro dei due lati del triangolo rettangolo che formano l'angelo retto. 2 Linea perpendicolare che passa per l'occhio della voluta del capitello ionico, e che serve di punto fisso per tracciare questa voluta. 3 Linea tirata da un punto radiante, perpendicolare alla linea riflettente od al piano dello specchio.

CATOBLEPA - da xáto kát-o già e 6λέπω blèp-o *quardo - m*. st.-gen. di mamm. ruminanti cerofori; che guardano in basso.

\* Catocatàrtico – da κάτω kàt-o giù e zataipo kathèr-o purgo - purgante che opera per secesso.

CATÒCO - da xatéxo katèch-o occupo, tengo interamente (κατά kata part. intens. e έχω èch-o ho. tengo) - morbosa disposizione al sonno, senza che questo venga; detta pure coma vigile. 2 Sin. di catalensia.

\* CATOCENADÈLFO – da xáto kato sotto, zorvos koin-os, kin-os comune e ἀδελφὸς adelf-òs fratello mostro cenadelfo, in cui i due corpi sono uniti per l'estremità inferiore. \*CATOCALA - da xáro káto sotto

e καλὸς kal-òs bello - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; in cui solamente le ali di sotto sono coperte di sfoggiati colori, mentre quelle di sopra sono di colore oscuro.

\* CATOCRISOPE - da xáto kàto sotto. γρυσός chrys-ds oro e ώψ, όπος ops, op-ds occhio - gen. d'ins. lepid., fam. diurni; di un bel color d'oro, di sotto.

CATODO - da xarà katà verso e οδὸς od-òs via - a. passaggio. 2 m. Polo positivo della pila da cui l'elettricità passa nei corpi che si vogliono decomporre.

\*CATODONTE - da záro kato mando) - linea perpendicolare sotto e δδούς, δδόντος odús, odônt-os dente-gen. di mamm. cetacei; così detti perchè hanno denti rudimentali o nulli alla mascella superiore, e bene sviluppati all'inferiore.

\* CATOFTALMO – da κατά katá presso e ὀφθαλμὸς ofthalm-os occhio – ep. delle antenne di un insetto, inserite

presso gli occhi.

CATOĞEO - da κάτω kâto sotto e γñ gè terra - stanza sotterranea per garantirsi dal caldo nella state, o per conservarvi i frutti ed altri comestibili.

mestibili.
\* Catometopi - da χάτω kàto sotto
e μέτωπον mètop-on fronte, parte
anteriore - fam. di crost. decapodi

brachiuri; che hanno il corpo compresso nella parte anteriore.

CATOMISMO - da χάτω kåto sotto e δμες όπ-os omero - mezzo unpiegato dai chirurghi antichi per ridurre la lussazione dell'omero (l'operatore metteva la sua spalia sotto l'ascella del braccio lussato e levava il paziente di terra, in modo che il peso del corpo operava la riduzione).

\* CATOPE - da χάτω kàto sotto e ωψ, ωπὸς ops, op-òs occhio - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni, che hanno gli occhi nella parte in-

feriore della testa.

\* CATÒPIGO – da κάτω kàto sotto e πυγή pyg-è ano – gen. di echin.; il cui ano è nella faccia posteriore.

\* CATORRETICO – da κάτω kato sollo e ρέω rè-o scorro – purgante

per secesso.

\*CATÒSTOMO - da κάτω kàto sollo e στόμα stòm-a bocca - gen. di pesci, fam. ciprinoidi; caratte-rizzati da grosse labbra che circondano la bocca aperta al disotto e propria a succhiare.

CATÒPTRICA – da κατὰ katà conzro, ὅπτομαι ὀpt-ome veggo – parte della fisica che tratta della luce

riflessa.

CATÒPTRICO. V. Catòptrica - che appartiene alla catoptrica.

\*CATOPTROMANZIA - da xáronteo kàtoptr-on specchio e μαντία mant-èia, mant-la divinasione - arte di far apparire in uno specchio magico le cose lontane o le future.

\*CATOPTROMANTE. V. Catoptromanzia - chi fa apparire in uno specchio imagini di cose lontane

o di future.

CATTEDRA, \* CATTEDRALE. V. Càtedra, \* Catedrale.

\*(ATTOLICITÀ. V. Cattòlico - insieme dei fedeli cattolici. 2 Dottrina della chiesa cattolica. 3 Conformità alla dottrina cattolica.

\* CATTOLICISMO. V. Cattòlico - insieme delle dottrine professate dalla

chiesa cattolica romana.

CATTÒLICO - da xx80\xx0c katholik-òs universale (xarà katà part. intens. e δλος δl-os tutto intero) ep. di chiesa cristiana, che comprende molte chiese particolari e abbraccia tutti quelli che hanno la stessa fede ovunque siano sparsi; titolo che si danno la chiesa romana e la costantinopolitana. 2 Cristiano che appartiene a chiesa cattolica; specialmente, a quella di Roma. 3 Che si riferisce a cattolico o alla chiesa cattolica. 4 Ep. di rimedio che si credeva buono per tutti i mali. 5 m. Ep. di fornello che serviva per tutte le specie di operazioni, usato in chimica. 6 m. Titolo che prendono i re di Spagna.

CATULOTICO - da xatà kotà part. intens. e coà ul-è cicatrice - che cicatrizza completamente; ch'è proprio a far sparire le cicatrici.

CAULEDONE - da καυλέ; kaul-òs gambo - ep. di frattura d'osso di traverso e senza schrggie; come si taglia un gambo di pianta, di netto.

\*CAULERPA - da xxullòs kaul-òs

gamba e έρπω èrp-o striscio - gen. di p. a , fam. ficee zoospermee, tr. caulerpee; che consistono in un gambo rampicante sulla sabbia, dal cui lato superiore spuntano foglie membranose.

\* CAULERPEE, V. Caulèrpa.

\* CAULERPITE. V. Caulèrpa - gen. di p. a. foss., fam. alghe zoospermee, tr. caulerpee.

\* Caulescente – da καυλὸς kaul-òs *gambo* - ep. di pianta che ha gambo; opposto ad acuulo.

\* CAULICOLO - da xaulos kaul-os caulo - parte intermedia dell'embrione che ha germogliato, fra i cotiledoni e la radice; sin. di piumetta. 2 Pianta fanerogama parassita di altri vegetali. 3 Viticcio che esce sotto le foglie del capitello corintio e si curva sotto le volute.

\*CAULIFLÒRO - vocab. ibr. da καυλὸς kaul-òs gambo e lat. flos, floris fiore - ep. di pianta i cui fiori spuntano dal gambo.

CAULO - da xaui.òs kaul-òs gambo, fusto delle piante.

\* CAULÓBIO - da καυλὸς kaul-òs gambo e βίες bì-os vita – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui larve vivono nell'interno di alcune piante acquatiche.

\* CAULOCARPIO – da καυλός kau-I-òs gambo e καςπὸς karp-òs frutto - ep. dei vegetali il cui gambo è persistente e porta più volte frutto.

\* CAULODÒNTE - da καυλὸς kanl-òs gambo e όδους, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. d'ins. neuropt., fam. planipenni; le cui antenne, a foggia di piccolo gambo, hanno la sommità dentellata.

\* CAULOGASTRO – da καυλὸς kaul-òs yambo e γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre - gen. di p. a., fam. funghi pilobolidi; che si presentano | cie alcune sono spinose.

sotto forma di piccoli filamenti con pori gonfi a niodo di mazza.

\*CAULOPTERIDE - da xaulòs kaul-òs gambo e πτέρις, πτέριδις ptèris, ptèrid-os felce - gen. di p. a foss., fam. felci; che consistono in grandi gaınbi.

( ALMA - da xaío kê-o, fut, xaúoo käus-o *ardo* – ardor febbrile.

CAUNA - da yauvos chaun-òs superbo - m. gen d'ucc. gallinacei, fam. alectoridei; così nominati per gli splendidi colori delle penne, massime per il superbo pennacchio che ne adorna la testa.

CAUSONE - da καίω kè-o, fut. χαύσω kaus-o ardo - febbre caratterizzata da un calore e una sete

zzύσω kàus-o brucio - sostanza che

eccessivi. CAUSTICO - da xaíw kè-o, fut.

messa in contatto con un corpo organizzato, lo distrugge corrodendolo, come il fuoco. 2 m. Ep. del piano generate dal punto d'incontro dei raggi riflessi sopra una superficie curva, e che si tagliano altrove che nel fuoco della superficie medesima. 3 m. Ep. di umore acre, morden(e (in senso morale). CAUTERIO - da xzíw kè-o, fut. χαύσω kàus-o *brucio* – agente che serve per disorganizzare tessuti organici, così detto perche opera o per fuoco o consumando i tessuti per azione chimica a somiglianza del fuoco. 2 Ulcera artificiale che si apre nelle parti in cui abbonda il tessuto cellulare, introducendo in esso una sostanza che

agisce consumando come il fuoco. CAUTERIZZAZIONE, V Cautério atto di cauterizzare, distruggere un tessuto vivo, sano o malato.

(EANÒTO - da κεάνωθις keànoth-os specie di cardo - m. gen. di p. d , fam. ramnacee; fra le cui speCÈBO - da xñ6c; kèb-os scimia m. gen. di mamm. quadrumani; sorta di scimie che hanno la coda molto lunga.

\* CEBOCEFALO – da χῆθος kèb-os scimia e κιφαλή kefal-è testa – gen. di mostri che hanno testa simile a

quella delle scimie.

\* CECIDODAFNE – da κηκίς, κηκίδες kekis, kekid-os noce di galla e δάφτη dåfne alloro – gen. di p. d., fam. lauracee, che producono coccole simili a noci di galla.

\* CECIDOMIA – da κπκίς, κπκίδος kekis, kekid-os noce di galla, escrescenza e μυία my-ia mosca – gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; dalle cui uova deposte nella scorza di certi alberi si forma un'escrescenza, una specie di noce di galla.

\* CEDRÈLA - da χάδρος kèdr-os cedro - gen. di p. d., fam. cedrelacee ; il cui legno somiglia a quello del cedro per la bellezza e l'incorruttibilità.

\* CEDRELACEE. V. Cedrela.

CEDRELEO - da κέδρος kèdr-os cedro e έλαιον èle-on olio - olio estratto dai frutti del cedro.

CEDRITE - da χίδρος kèdr-os cedro - vino in cui entrava la resina del cedro, e che si prescriveva dagli antichi come vermifugo.

CEDRO - da κέδρος kėdr-os - gen. di p. d., fam. esperidee. 2 Gen. di

p. d., fam. conifere.

\* CEFALACANTO - du κεφαλή kefal-è testa e ἄκωνδα àkantlı-a prina - gen. di pesci, fam. triglie; la cui testa termina con quattro lunghe punte che sporgono dai soprascapolari e dagli opercoli.

\* CEFALAGRA – da κεφαλή kefal-è testa e άγρα àgr-a dolore – dolore

artritico della testa.

CEFALALGIA – da κιφαλή kefal-è
testa e άλγις àlg-os dolore – dolore
che occupa una regione qualunque
• tutta l'estensione del cranio.

CEFALALGICO. V. Cefalalgia ep. di febbre quotidiana, i cui accessi sono accompagnati da un forte
dolor di cano.

\*(EFALANDRA - da κεφαλή kefal-è testa e ἀνήρ, ἀνδρὸς anêr, andr-òs uomo, fig. organo maschile - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; i cui fiori maschi sono posti in cima di lunghi peduncoli.

\* (EFALANTÈE. V. Cefalanto.

\* CEFALANTERA - da κεφαλή kefal-è testa e ἀνδηρὰ anther-à antèra - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno antere fornite di filamenti tondeggianti in cima.

\* CEFALANTO - da κεφαλή kefal-è testa e άδες ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. rubiacee, tr. cefalantee; i cui fiori sono agglomerati in ca-

pitoli globulosi.

\* CEFALANTIO – da κιφαλή kefal-è testa e άνδις àntho-s fiore – specie di fioritura propria dei fiori composti, che presenta una sorta di globo o testa.

\* CEFALÀRIA – da κεφαλή kefal-è testa – gen. di p. d., fam. dipsacee; i cui fiori sono riuniti in capitoli

terminali, subglobulosi.

\* CEFALARTICO – da κεφαλή kefal-è testa e ἀρτίζω artiz-o acconcio, sano – ep. di rimedio creduto efficace a purgare la testa.

\* ČEFALÀTI – da κεφαλη kefal-è testa – cl. di moll., che hanno tesla;

sin. di *cefalòfori*.

\* CEFALEA – da χεφαλή kefal-è testa – dolor di testa, cronico, continuo o vario nell'intensità e nella durata, che occupa tutta la testa.

\* CEFALEMIIA – da χιφαλή kefal-è testa e μυία my-la mosca – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui larve vivono nei seni frontali e mascellari dei montoni.

\* CEFALEMATOMA - da zepaki kefal-è testa e aipa, aiparo; èma,

\* CEFALIA – da xepadi, kefal-è testa - gen. d'ins. dipt., fam atericeri: che hanno testa molto grande in naragone del corpo. 2 Dolor di capo.

CEFALICO - da xeoali kefal-è testa - che si riferisce alla testa; come arterie, vene, rimedii ecc.

\* CEFALITE - da κεφαλή kefal-è testa – infiammazione della testa.

CEFALO - da xepa). kefal-è testa - sp. di pesci acant , fam, mugiloidi, gen, mugile; distinti da una testa larga nella parte superiore.

\* CEFALOBARO - da xeoa) i kefal-è testa e βάρος har-os peso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: che hanno la testa di un volume straordinario, sopratutto i maschi.

 CEFALOBRANCHIO – da κεφαλή kefal-è testa e Epárgico branch-ion branchia - gen, di anell chetopodi; caratterizzati dalla inserzione di due branchie libere sulla testa.

\* CEFALOCÈLE - da x 1922 à kefal-è testa e záhn kèl-e tumore - ernia o tumore del cano.

\* CEFALOCERA – da ×ισαλή kefal-è testa e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii : che hanno una tromba lunga e sporgente a modo di sifone. 2 Gen. d'ins. imenopt., fam. tentredinei: idem.

\* CEFALOCISTI – da κεφαλή kefal-è testa e χύστις kyst-is vescica – gen. di vermi entozoarii; vescichette con una specie di enfiamento cefalico.

\* Cefalòculo – voc. ibr. da xeεαλή kefal-è testa e lat. oculus occhio - sin, di polifèmo.

\*( EFALÒDELA – da κιφαλή kefal-è testa e δήλος dèl-os palese - gen d infus., fam. politrochi; forniti di una specie di testa all'estremità anteriore del corpo.

\* CEFALODÈNDRO – da xeoali kefal-è testa e δένδοςν dèndr-on albero - gen. d'ins. col pent., fam. filloceri: in cui da ciascun articolo delle antenne, nei maschi, sporge un filo lineare, peloso.

\* CEFALÒDIO - da κεφαλή kefal-è testa e ciòcc èid-os, id-os forma, somiglianza - ricettacolo di certi licheni, rotondo, a foggia di testa.

\* CEFALO-FARINGEO - da κεφαλή kefal-è testa e φάρυγξ farynx faringe - ep. di un muscolo e di un'aponeurosi comuni all'apofisi basilare nella testa e al muscolo costrittore nel faringe.

\* Cefalòfina - da κεφαλή kefal-è testa e φῦμα fym-a tumore – tumore

alla testa.

\* CEFALÒFIO - da κεφαλή kefal-è testa e έφις òf-is serpente – gen. di ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno la testa lunga e sottile, a mo' di serpente.

\* CEFALOFÒLIDE - da xeoalt kefal-è testa e podic, podioc fol-is, folid-os scaglia - gen. di pesci acant., fam. percoidi; che hanno la testa coperta di scaglie.

\* ( EFALOFORI. V. Cefaloforo - sin. di cefalàti.

\* CEFALÒFORO – da κεφαλή kefal-è testa e φέρω fèr-o porto – gen. di p. d., fam. composte senecionidee; il cui carattere essenziale consiste in fiori solitarii, globulosi, quasi a foggia di testa.

\*CEFALOGENESI - da κεφαλή kefal-è testa e véveous gènes-is generazione - storia dello sviluppo della testa degli animali, nei varii periodi della loro vita.

 Cefalografia – da κεφαλή kefal-è testa e γραφί graf-è descrizione descrizione delle parti che formano

CEFALÒIDE - da xươa h kefal-ô testa e sidec èid-os, id-os specie, somiglianza - m. ep. di piante che | dipt., fam. atericeri; forniti di testa terminano in una fioritura ad un

solo capo.

\* CEFALOLÈIA - da χεφαλή kefal-è testa e asioc lèi-os, li-os liscio - gend'ins. col. tetr., fam. crisomelini; che differiscono dai cassidarii per alcuni caratteri, fra cui, per avere la testa liscia.

\* CEFALOLOGÌA – da κεφαλή kefal-è testa e λόγος lòg-os discorso - trat-

tato della testa.

\* Cefalòma – da χεφαλή kefal-è testa - cancro midollare o encefaloide.

\* Cefalòmelo – da ×εφαλή kefal-è testa e μέλος mèl-os membro - mostro la cui anomalia è caratterizzata dall'inserzione di uno o due membri accessorii sulla testa.

\*Cefalòmetro - da κεφαλή kefal-è testa e μέτρον mètr-on misura strumento per misurare le dimensioni della testa del feto in un parto difficile.

\* CEFALÒPACO – da κιφαλή kefal-è testa e παχύς pach-ys grosso - gen. di mamm., fam. lemurii; che hanno

testa grossa.

\* CEFALÒPAGO - da κεφαλή kefal-è testa e mayeis pag-èis, pag-is attaccato (πήγυμι pègn-ymi attaccare) - mostro composto di due individui a ombilichi distinti, colle teste riunite per le cime in senso inverso.

\* CEFALOPAPPO – da κεφαλή kefal-è testa e πάππος pàpp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte; a scape lunghe, coperte di

un pelo lanoso.

 \* CEFALÒPODI – da κεφαλή kefal-è testa e ποῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede - cl. di moll.; caratterizzati dalla inserzione dei tentacoli, che servono di piedi, sulla parte anteriore della

CEFALÒPSIDI – da κεφαλή kefal-è

molto grossa.

\* Cefalòptera. V. Cefalòptero gen. di pesci, fam. razze; la cui lesta ottusa e quadrata porta ad ogni angolo una piccola natatoja che rassomiglia a una specie di

<del>---</del> 183 ---

\* CEFALÒPTERO – da κεφαλή kefal-è testa e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ucc.. fam. baccivoridei : così nominati a cagione del gran pennacchio di cui è ornata la testa della specie tipo di questo genere.

\* CEFALORRACHIDIO - da κεφαλή kefal-è testa e ῥάχις ràch-is spina dorsale - ep. di membrane ecc., che hanno relazione colla testa e colla

spina dorsale.

\* Cefalòsfero – da κεφαλή kefal-è testa e σφαίρα sfera - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno testa sferica.

\* CEFALOSPÒRIO - da κεφαλή kefal-è testa e σπόρος spòr-os seme gen di p. a., fam. funghi; i cui spori sono riuniti in capitoli in cima

dei filamenti fertili.

\*CEFALÒSTENO - da xepadh kefal-è testa e στενὸς sten-òs stretto gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che hanno testa più stretta e lunga dei generi affini.

\*CEFALOSTIGMA - da xegalà kefal-è testa e στίγμα stìgma – gen. di p. d., fam. campanulacee; il cui stilo ha uno stigma tondeggiante,

quasi a foggia di testa.

\* Cefalostomi – da πεφαλή kefal-è testa e στόμα stòm-a bocca - tr. d'ins. apt., fam. aracnidi tracheari e in cui il primo articolo fa le veci di testa e di bocca.

CEFALOTÈE. V. Cefalòto.

\* CEFALOTECHIE - da xeoaxo kefal-è testa e búxu thèk-e astuccio – tr. di p. a., fam. epatiche; distinte dalla testa e chic ops-is vista - tr. d'ins. | fruttificazione collocata in una specie di scatola o di capolino in cima | hanno somiglianza coi calabroni o ad un pedicello.

CEFALÒTI - da κεφαλή kefal-è testa - m. fam. di pesci acant.; distinti da una testa molto voluminosa.

CEFALÒTO - da xepaxì, kefal-è testa - m. gen di mamm., fam chiropteri: che hanno testa grossa. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno testa molto grossa in proporzione del rimanente del corpo. 4 m. Gen. di p. d., fam. rosacee, tr. cefalotce : la cui fioritura è una specie di spiga ramosa e gonfia a mo' di testa.

\* CEFALOTOMIA – da κεφαλή kefal-è testa e τομή tom-è taglio - operazione che si eseguisce quando la testa del feto non può passare per il bacino, e consiste nel tagliarla in pezzi.

\* CEFALOTRÌBO – da κεφαλή kefal-è testa e τρίθω trib-o stritolo - strumento con cui si stringe e stritola la testa di un feto, quando non passa per il bacino.

\*CEFALÒTRICHI - da κεφαλή kefal-è testa e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs capello, pelo - tr. di p. a., fam. funghi; la cui fruttificazione consiste in una specie di capolino composto di filamenti o crini che contengono le spore.

\* CEFALOTRIPESI – da κεφαλή kefal-è testa e τρυπάω tryp-ào buco, trapano - operazione chirurgica di trapanare il cranio.

\* CEFELIDE – da κεφαλή kefal-è testa e ciòcç èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. d., fam. rubiacee, tr. cefelidee; caratterizzate da fiori riuniti in capitoli termi-

\* CEFELIDÈE. V. Cefèlide.

\*CEFENOMIIA - da xyony kefen calabrone e unia my-la mosca -

colle mosche.

\* CELACNE - da xeños koil-og, kil-os cavo e axm achn-e gluma - gen. di p. m., fam. graminee; la cui gluma è bivalva, coll'esterna valva ventrata e cava.

\* CELANTO - da zcilec koil-os. kll-os cavo e žvec; ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. portulacee; i cui fiori sono fatti a imbuto o a campana. \* CELASTRINEE. V. Celastro.

CELASTRO - da xúlastros kêlastr on albero di gen. indeterminato, sempre verde - m .gen. di p. fam. celastrinee.

CELIACO - da xcilia koil-la, kil-la ventre - che si riferisce agl'intestini (arteria, plesso, ganglio ecc.). 2 m. Ep. di malattia che consiste in un flusso di ventre con forti dolori di stomaco cagionato da imperfetta digestione per iscarsezza di bile.

\* CELIDIO - da xciacs kòil-os, kìl-os cavo - gen. di p. d., fam. papilionacee; che hanno la guaina staminale fessa in due.

CELIÒDE - da xcilia koil-la, kil-la ventre - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; molto grossi.

\* Celiodesmo – da κοιλία koil-ia, kil-ia ventre e δεσμός desm-òs vincolo, fascia - fascia usata dalle donne per comprimere il ventre e comparire più snelle.

CELO - da xeiles koil-os, kil-os cavo - m. gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni; distinti da un profondo incavo nella parte superiore del corsaletto.

\* CELOCLINA - da xeilec kòil-os kil-os cavo e xxim klin-e letto, fig. ricettacolo - gen. di p. d., fam. anonacee; così nominate per la forma cava del ricettacolo.

\* CELODONTI - da xollos kollos. kil-os cavo e όδοῦς, όδόντος odus, gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che | odont-os dente - gr. di rett. saurii, fam. lacertii ; che hanno i denti | una cavità laterale o media, e dallo solcati.

\* CELÒGENO - da xcilos kòil-os, kil-os cavo e vívos gen-vs mascella - gen. di mamm. roditori, fam. cavii: distinti da una cavità prodotta da una dilatazione dell'apofisi molare dell'osso mascellare superiore.

\* CELÒGINA - da xolloc kòil os.kl-1-os cavo e yuvi, gyn-è donna, fig. organo femminile dei fiori - gen. di p. m., fam. orchidee: distinte principalmente dalla forma cava del labello nei fiori femminei.

CELOMA - da zoldos koil-os, kil-os cavo - m. ulcera profonda nella

cornea.

\* CELOMÈRA - da xozlos kôil-os, kil-os cavo e unpòc mer-òs coscia - gen. d'ins. col. pent., fam. crisomelini; che hanno le tibie solcate

\* CELOMITRA - da xeilec kôil-os. kil-os cavo e mítpa mitra - gen. di p. a., fam. funghi; che presentano una specie di cappello fatto a mitra, internamente cavo o vuoto.

\* CELOPNEB - da xotace kôil-os, kil-os cavo e πνέω pnè-o respiro – fam di moll. gasteropodi; che hanno ana cavità polmonare come organo

del a respirazione.

 CELÒPO – da κοῖλος kôil-os, kìl-os cavo e ποῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede - gen. di mamm., fam. sdentati; così detti per la conformazione cava

dei loro niedi.

\* CELÒSIA – da xnàòs kel-òs splendido, o da unhów kel-do disecco gen. di p. d., fam. amarantacee; che producono fiori eleganti, i quali conservano il loro vivace colore anche diseccati.

\* CELOSÒMII. V. Celòsomo.

\* CBLOSOMO – da xúan kèl-e tumore e σώμα sòm-a corpo - gen. di mo-

spostamento erniario del cuore.

CELOSPERMEE - da xoldos koil-os. kil-os cavo e σπέρμα sperm-a seme sez. di p. d., fam. ombrellifere; caratterizzate da una cavità nella faccia interna dei carpelli.

\* CELOSPÒRIO - da xeixee koil-os. kil-os cavo e σπόρος spòr-os seme gen. di p. a., fam. funghi; i cui spori hanno una cavità centrale.

\* CELOSTÉBNO - da xeile kôil-os. kil-os cavo e στέρνον stèrn-on sterno - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi : così detti per la forma incavata dello sterno.

\*CELOSTIGMA - da zcilce kòil-os. kil-os cavo e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. ericacee; il cui stilo

ha stigma cavo.

CELÒSTOMA - da xolloc koil-os. kil-os cavo e στόμα stòm-a bocca - gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; in cui l'orlo anteriore del mento è molto depresso.

\* CELOSTOMIA. V. Celostoma difetto di pronuncia, per cui la voce non esce chiara, ma, come da uno speco, oscura e grave; voce sepolcrale.

Celòstomo. V. Celòstoma - che ha voce non limpida, ma oscura,

quasi sepolcrale.

CELOTOMIA - da xnîxn kèl-e ernia e τομή tom-è taglio - taglio di un'ernia.

\*Cèmbalo - da xúmen kymb-e cavità - a. strumento musicale cavo, di metallo, simile ai nostri piatti. 2 m. Tamburello che consiste in una cartapecora stirata sopra un cerchio, con sonagli. 3 m Strumento a tasti, a corde metalliche, in cui il suono vien prodotto mediante pezzettini di penne inserite nella linguetta dei saltarelli.

\*CENADELFO - da xovo; koin-os, stri, fam. celosomii; distinti da kin-os comune e adeleos adell-os fratello - mostro doppio composto | in cui nomini o donne vivono indi due corpi quasi egualmente sviluppati, uniti in modo che posseggono in comune uno o più membri necessarii alla vita.

\* Cenangia – da xevoc ken-os vuoto e ayyetevang-èion, ang-ion vaso · malattia proveniente dal vuoto dei vasi sanguigni, da scarsezza di sangue.

\* CENANGIO. V. Cenangia - gen. di p. a., funghi; così detti per il

loro cavo ricettacolo.

CENCRIDE - da xéyzpos kênchr-os miglio - m. sp. di rett. ofidii, gen. boa; che hanno la pelle coperta di macchiette simili a grani di miglio. 2 m. Gen. d'ucc. rapaci, fam. avoltoi: che frequentano i campi coltivati a miglio per far preda degli uccelletti granivori.

\* CENCRITE - da κέγχρος kênchr-os miglio - gen. di moll. foss.; sorta di granellini rotondi come miglio. che compongono certe roccie calcari, ora dette ooliti. 2 Piccolo diamante, grosso come un grano di

miglio.

ČĖNCRO – da ×έγχρος kėnchr-os miglio - m. gen. di p. m., fam. graminee; il cui frutto è un piccolo seme quasi rotondo, simile al

miglio.

\*ČENCROBLÈFARO - da κέγχρος kènchr-os miglio e βλίφαρον blèfar-on palpebra - tubercoletto duro sulle palpebre, simile a un grano di miglio.

\* CENIA - da xavoc ken-os vuoto gen. di p. d., fam. composte senecionidee; che hanno picciuoli terminali cavi e il calice vacuo sotto il ricettacolo.

CENOBIARCA – da xorvó6ιον koinàbi-on, kinòbi-on cenobio e ἄρχω àrch-o presiedo - superiore di cenobiti.

Cenòbio - da xeivès koin-ès, kin-os comune e Bio; bi-os vita - luogo | vuoto.

sieme, ubbidienti alle medesimo regole di disciplina cristiana.

CENOBITA. V. Cenobio - chi vive con altri vita comune in un cenobio. 2 m. Frutto diviso fino alla sua base in pericarpi privi di stili, articolati sopra una ginobase che porta uno stile unico.

CENOBITICO, V. Cenòbio - ch'è proprio di cenobio, di cenobita.

\* ČENOCOCCO – da zevôc ken-os vuoto e zózzo; kòkk-os grano – gen. di p. a., fam, funghi: che si presentano sotto forma di globuli, il cui volume massimo è quello di un pisello, fragili e quasi sempre vuotì.

\* CENOGASTRO - da xevoc ken-òs. vuoto e γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; i quali hanno l'addome

\* CENOGINIO - da xoivos koin-os. kin-òs comune e yuvà gyn-è donna. organo femmineo - gen. di p. a , fam. licheni; i cui organi seminiferi sono riuniti come nei funghi.

\* CENOGÒNIO - da xorvòs koin-òs. kin-òs comune e youn gon-è generazione - gen. di p. a., fam, bissacee; i cui sporidii sono contenuti in una sola teca.

CENOLOGÍA - da xorvoc koin-os. kin-òs comune e λόγος log-os discorso conferenza fra più individui : con-

sulto fra più medici.

\* CENÒMELO - da xorvos koin-os. kin-ds comune e unlev mel-on melo - gen. di p. d., fam. pomacee; arbusti, molto comuni al Giappone, e che somigliano ad un melo.

\* CENÒMICI – da xevó: ken-òs vuoto e μύχης mik-es fungo - gen. di p. a . fam. licheni: i cui fusti sono talora vuoti al di dentro e terminano in una specie di bicchiere largo o

\*Cenoniia - da xovòs koin-òs, ki- rappresenta come mezzi uomini e n-òs comune e poia my ia mosca gen. di ins. dipt., fam. tanistomii; che vanno a sciami.

\*Cenorràmfi – da ×evòc ken-òs vuoto e ράμφος ràmf-os becco - fam. d'ucc. passeri arrampicatori : il cui becco è celluloso e spugnoso.

CENOSI - da xevos ken-ós vuoto purga, evacuazione.

\*CENOLÍA – da zorvôg koin-ôs, kin-òs comune - gen. d'ins dipt., fam. atericeri; molto comuni, che si trovano in gran copia.

CENOTAFIO - da xavos ken-os vuoto e τάφος táf-os tomba - tomba vuota. che s'innalzava a cittadini morti in mare, in guerra, in paese lontano e che non avevano ricevuto gli

onori della sepoltura.

\* CENOTALAMI - da zorvês koin-ôs. kin-òs comune e θάλαμος thàlam-os stanza, fig. ricettacolo, apotecio cl. di p. a., fam. licheni, i cui ricettacoli sono formati dal tallo.

\*CENÒTICO - da xcivàs koin-òs. kin-òs comune - m. ep. di funghi formati da filamenti fruttiferi riuniti e saldati fra loro.

\* CENOTROFOSPÉRMIO - da xcivôs koin-òs, kin-òs comuue, τροφή trof-è alimento e σπέρμα spèrma seme ep, delle piante, che hanno un trofospermo comune alla base dell'ovario, o più trofospermi uniti lungo l'asse del medesimo.

CENTAUREA - dal skt. côn-a rosso e tara albero, persiano dar pianta - gen. di p. d., fam. sinanteree cinaree, tr. centauree; così nominate perchè hanno un succe rosso.

\* CENTAURÉE. V. Centauréa.

CENTAURI – da xevtém kent-éo pungo, trafiggo e ταύρο; laur-us toro (skt. sthaurin cavallo robusto, stallone; sthaura forza) - popolo nomade di mandriani; che la favola | di p. d., fam, valerianacee; che si

mezzi cavalli. - L'etimologia suindicata è quella che corre, ch'è comunemente accettata; ma sembra poco probabile. Si può congetturare che xev ken sia invece di yev gen (con leggera e frequente alterazione di lettera), da vivos gen-os generazione, popolo, nazione, γεννάω genn-ao genero; nel qual caso Centauro significherebbe uomo robusto, forzuto, o uomo generalo da un cavallo, favola cui avrebbero dato occasione le suddette voci affini. - I Centauri che abitavano la Tessaglia, la Macedonia, il Pindo, erano forse affini ai Taurisci della Tracia. ai Taurii della Tauride.

CENTETE - da κεντέω kent-èo pungo – m. gen. di mamm. insettivori; il cui corpo è coperto di spine.

CENTIGRAMMA - vocab. ibr. da cento e γράμμα gràmma - centesima parte del gramma.

\*CENTILITRO - vocab. ibr. da cento e λίτρα litr-a litro - centesima parte del litro.

\*CENTIMETRO - vocab. ibr. da cento e μέτρον mètr-on metro centesima parte del metro.

\*Centistero - vocab, ibr. da cento e στερεός stere-os stero centesima parte dello stero o stajo.

\* CENTRADÈNIA - da xivipov kentr-on pungolo e abiy aden glandola - gen di p. d., fam. melastomacce; le cui antere più piccole si prolungano in un'appendice glanduliforme.

\* CENTRÀNTERA – da xévtpov kentr-on pungolo e àvêneà anther-à antera - gen. di p. d., fam scrofularinee; le cui antere sono guernite di pungoli o speroni.

\* CENTRANTO - da xívtpcv kéntr-on pungolo e & & anth-os fiore - gen. distinguono dal gen, valeriana per | d'ins. col. tetr., fam. curculionidi lo sperone di cui è guernita la base

del fiore

\* CENTHARCO – da zévrooy kêntr-on aculeo e dovos arch-os ano - gen. di pesci acant., fam. percoidi; che hanno, fra gli altri caratteri distintivi, alcune spine alla natatoja anale. ČENTRATERO – da zévrpov kén–

tr-on aculeo e àtio athèr stelo gen, di p, d., fam. composte vernonie ; il cui stelo è sottile e spi-11080.

CENTRIDE - da xevrois, xevroidos kentr-is, kentrid-os aculeo - m. gen, d'ins. imenopt., fam, antoforidi : le cui **n**iandibole sono armate di quattro acuti denti.

CENTRÍNA - da xévtpov kéntr-on punta - gen. di pesci acant., fam. squalidi: molto spinosi.

CENTRÍNO - da xévrocy kentr-on punta - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; il cui protorace è talvolta armato, nei maschi, di due

CENTRISCO - dim. di zévtpov l'entr-on aculeo - m. gen. di pesci acant., fam, tubulirostri; forniti di una lunga e forte spina sul dorso.

CENTRO - da xévepov kentr-on punta, punto - punto di un cerchio da cui i punti della circonferenza sono egualmente distanti.

\* CENTROCERO - da xívrocy punta e xipaç kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che

lianno antenne puntute.

 CENTROCLINIO - da xévrpov kêntr-on aculeo e xxiva klin-e letto, fig. ricettacolo - gen. di p. d., fam. composte mutisiacee; il cui carattere essenziale consiste nelle spine corte e disposte in più linee concentriche di cui è irto il ricettacolo dei fiori.

CENTRÒFORO - da xévrocy kentr-on |

che hanno le coscie armate di forti speroni.

 Centrogàstro – da xévrocy kentr-on aculeo e yastrio, yastrios gastèr, gastr-òs ventre - gen. di pesci anfacanti; distinti da quattro pungoli e sei raggi articolati a ciascuna pinna toracica.

\* CENTROGNATO - da xévrocy kêntr-on punta e γνάθος gnath-os mascella - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno mandibole

puntute.

\*CENTROLÉPIDE - da xévtocy kêntr-on punta e λεπίς, λεπίδος lepis. lepid-os scaglia - gen. di p. m., fam. centrolepidee; fornite di scaglie appuntite.

\* CENTROLEPIDÈE. V. Centrolà-

 \* CENTROLÒBIO – da xévtpov kèn– tr-on aculeo e xo&s, lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. papilionacee: il cui baccello termina in un forte aculeo, vestigio dello stilo, irto di tre lunghe spine.

\* CENTRÓLOFO - da xèvrpov kèntr-on aculeo e xógo; lofos cresta - gen. di pesci, fam. sgomberoidi; così nominato perchè l'ictiologo che primo classificò questo genere, osservò sulla nuca del pesce che analizzava, tre piccole punte sporgenti; carattere puramente accidentale e divendente dal diseccamento del pesce medesimo.

\* CENTRÒNIA – da xívtpov kéntr-on aculeo - gen. di p. d., fam. melastomacee; guernite di foglie ellipti-

che acuminate.

\* CENTRÒNII – da xévtpov kéntr-on aculeo - gr. di animali spinosi raggiati, che comprende gli echinodermi, i crinoidi e gli actinii.

\* CENTRONOTO - da xévrpev kèntr-on aculeo e varec not-os dorso aculeo e cipo fer-o porto - m. gen. | gen. di pesci acant , fam. sgomberoidi, che hanno alcune spine li-l bere avanti la pinna dorsale.

\* CENTROPETALO - da xévrocy kêntr-on aculeo e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. m., fam. orchidee : distinte da foglie falciformi e petali acuminati.

\* CENTROPÒDIO - da xévrocy kèntr-on punta e πούς, ποδός pus, pod-os piede, fig. fusto - gen. di p. d., fam. poligonacee; che hanno

fusto spinoso.

\* CENTROPÒGONO - da xévtocy kêntr-on aculeo e πώγων pogon barba - gen. di p. d., fam. lobeliacee: in cui il lembo del calice è guernito di lacinie arricciate e falciformi.

\* CENTROPÓMO - da xávtocy kèntr-on aculeo e πωμα pòm-a opercolo - gen. di pesci acant., fam. percoidi; che hanno gli opercoli dentellati o spinosi.

\*CENTROPRISTA - da xévrocy kèntr-on aculeo e πρίστης prist-es sega - gen. di pesci acant., fam. percoidi: che hanno denti a sega, il preopercolo dentellato e l'opercolo spinoso.

\* CENTROSCÉLIDE – da xévtxov kèntr-on punta e σχέλος skèl-os gamba - gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; forniti di gambe spinose.

\* CENTROSTÁCHIDE - da xévtpcy kentr-on aculeo e ozázu: stách-vs spiga - gen. di p. d., fam. amarantacee; i cui fiori sono disposti a spighe, colle cinque fogliette del perigono spinescenti.

\*CENTROSEMA – da zévtpov kentr-on aculeo e of,u.z sem-a stendardo - gen. di p. d , fam. papilionacee; il cui carattere principale consiste in uno sperone corto ed ottuso sullo stendardo della corolia.

\* CENTROSPERMO – de xévtocy kentr-on aculeo e σπίρμα spèrma seme - gen di p. d. fam. calicerce, i cui semi sono irti di spine.

\* CENTROSTOMI - da xévt zev kentr-on centro e στόμα stòma bocca – fam. di echin.; în cui la bocca è centrale.

CENTRÒTO - da xévrecy kèntr on aculeo - m. gen. d'ins. emipt. omopt., fam, membranidi; armati

di un pungiglione.

\* CENTRUBO - da xévrocy kentr-on aculeo e cupà ur-à coda - gen. d'ucc., fam papagalli; che hanno la coda corta ed acuminata 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che hanno la coda rigida e appuntita.

\* CENÙRO – da χεινὸς koin-òs, kin-òs comune e củoà ur-a coda - gen. di elm. cestoidi, caratterizzati da una vescichetta o coda comune a

più corpi.

\* CEOCEFALO - da xέω kè-o divido e κεφαλή kèfal-è testa - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno ta testa quasi staccata dal corpo.

CEPOTAFIO - da ×ππος kép-os orto e razeicy taf-èion, taf-ion sepolero - senolero in un orto : orto

cangiato in cimitero.

\* CERACATE - da xnpò; ker-òs cera e ἀ/άτης achàt-es agata - min.: pietra cornalina; così detta perchè è del color della cera vergine.

\* GERAGENIA - da xépas ker-as corno e veveias gen-cias, gen-ias barba -gen. d'ins. col. tctr., fam. lungicorni; che hanno le antenne concrte di lanugine.

CERAMIA – da zépzuce kéram-os terra cotta, tegola - m. gen. d'ins. imenopt., fam. diplopteri; che nidi-

ficano sotto le tegole.

CERAMICO - da xépapes kéram-os terra cotta - en di arte, di officina che appartiene alla fabbricazione delle terre plastiche che poi si sottopongono a cottura. 2 Nome di due quartieri di Atene antica, uno dentro e l'altro fuori della città, adorni di bei passeggi e magnifici edifizii; una spina a ciascun angolo termicosì detti perchè vi si fabbricavano arnesi di terra cotta. - 3 m. Ceràmica (sostantivamente): scienza che tratta di tutto ciò che si riferisce al lavoro della terra plastica.

\* CERAMIEE. V. Ceràmio.

CERAMIO - da xepápuov kerám-ion vaso di terra - m. gen. di p. a., fam. ficee, tr. ceramiee; le quali consistono in tubi continui, a similitudine di vasi. 2 Gen. d'ins. imenopt., st.-tr. ceramiti: che hanno forma di vaso.

\* CERAMITI. V. Ceràmio.

\*CERAMOGRAFÍA - da xépause keram-os terra cotta, vaso di terra cotta e ypami graf-è descrizione. pittura - descrizione dei vasi di terra cotta; parte di archeologia. 2 Arte di dipingere i vasi di terra cotta.

\*CERANTÈRA - da xépaç kèr-as corno e avença anther-à antera gen. di p. d., fam. solanacee; i cui stami sono divisi in cima a foggia

di due cornetti.

\* CERANTO – da xípac kèr-as corno e žvθos ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. gelsomini; distinte da un calice con quattro denti acuti.

\* CERAPODO - da xépac kèr-as corno e πους, ποδός pus, pod-òs piede gen. di crost. isopodi, fam. gamberi: le cui antenne sono terminate da un grande articolo stiliforme.

\*CERAPTERIGE - da xépac kèr-as corno e πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os aletta - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; distinti da antenne larghe a guisa di alette.

\*CERAPTERO – da κέρας kèr-as corno e mrepov pter-on ala - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; le cui antenne sono larghe e piatte.

CERASFORO - da xépac kèr-as corno e φέρω fèr-o porto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; i

\* CERASPIDE - da zéoas kèr-as corno e ἀσπὶς, ἀσπίδος asp-is, aspid-os scudo - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: che hanno l'orlo nosteriore del corsaletto armato di tre denti

CERASTA - da xépas kèr-as corno - sp. di rett. ofidii, gen. vipere; che hanno sopra ciascun occhio una protuberanza appuntita, arcuata, cornea.

(ERASTE - da xépas kèr-as corno - m. gen. di moll. acefali: che hanno per carattere due sifoni alla parte anteriore del corpo, i quali escono dalle conchiglie. 2 Bacherozzolo che rode i fichi e gli abeti.

\* CERASTIÈE. V. Ceràstio.

\* CERASTIO - da xépas kèr-as corno - gen. di p. d., fam. cariofillacee. tr. cerastiee; il cui frutto ha forma di cornetto.

\* CERATANDRA - da xépas, xépates ker-as, kerat-os corno e avio, avopos anèr, andròs uomo, fig. stame - gen. di p. m., fam. orchidee; in cui per solito il labello dei fiori maschi è munito di una appendice carnosa.

\* CERATIASI - da xéoxe, xéoxtes hèras, kérat-os corno - escrescenza cornea che sviluppasi sulle tempia

o sulla fronte.

CERATINA - da xépaç, xépatos kèras. kėrat-os corno - m. gen. d'ins. imen., fam. melliferi; le cui antenne hanno il primo articolo lungo e cilindrico e gli altri formanti una specie di clava oblunga.

CERATIO - da xepático kerát-ion dim. di xépas, xéparos kèras, kèrat-os corno - m. gen. d'infus., fam. peridinii; caratterizzati dal prolungamento in forma di corno del testo. 2 m. Gen. di p. m., fam. orchidee; i cui frutti sono a guisa di cui elitri sono tronchi e armati di cornetti; sin di cilindi olobo. 3 m. Gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti : distinti da piccoli ricettacoli ramosi in forma di corno.

CERATITE-da xépas, xépatus kèras, kerat-os corno - m. affezione della cornea dell'occhio per infiammazione della congiuntiva, della coroide o dell'iride. 2 m. Gen. di p. a.. fam. funghi, che per allungamento del loro peridio somigliano a cornetti. 3 m. Corno pietrificato.

\* CERATOCÁRPO – da xépas, xépatos kėras, kėrat-os corno e καρπὸς karp-os frutto - gen. di p. d., fam. chenopodiee; il cui seme è fornito di due corna dritte ed acute.

\* CERATOCEFALO - da xéoas, xéparos kėras, kėrat-os corno e xaφαλή kefal-è testa - gen. di p. d., fam. ranonculacee; i cui carpelli gonfi alla base a guisa di testa terminano in un lungo stilo persistente che ha forma di corno. 2 Gen. di p. d.. fam, composte senecionidee; il cui frutto ha due cornetti; sin. di bidente.

\* CERATOCÈLE - da xépas, xépatos ker-as, kerat-os corno e znan kel-e tumore - ernia della cornea dell'occhio, formata per dilatazione della membrana dell'umore acqueo o delle lamine superficiali della cornea medesima.

\* CERATÒCHILO – da κέρας, κέρατος ker-as, kerat-os corno e yeixos cheil-os. chil-os labbro - gen. di p. m., fam. orchidee; distinte dal labbro cornuto delle corolle.

\* CERATOCLÒE - da xípas, xípatos kėras, kėrat-os corno e γλόη chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee : piante erbacee, i cui semi terminano in tre cornetti puntuti.

\* CERATODACTILO - da xépac, xéρατος kėr-as, kėrat-os denie e δά-×τυλος daktyl-os dito - gen. di p. a., fam. felci; i cui gruppi di capsule somigliano a cornetti, a dita

\* CERATODONTE - da xipac, xiparos kėras, kėrat-os corno e όδοῦς, όδόντος odús, odóntos dente - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; caratterizzati dai denti del peristomio divisi in due porzioni filiformi, a mo' di cornetti.

\* CERATOFARINGĖO – da κέρας, κέρατ-ος kèras, kèrat-os corno e φάρυγξ farvnx faringe - muscolo che nasce dal gran corno dell'ioide e fa parte della tonaca muscolosa della faringe.

\* CERATOFILLEE. V. Ceratofillo. \* CERATOFILLO - da xépac, xépatos kèras, kèrat-os corno e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. ceratofillee; le cui foglie sono acuminate, forcute e dentellate.

\* CERATOFITI - da xépas, xépatos kėras, kėrat-os corno e φυτὸν fyt-on pianta - tr. di pol.; che hanno forma di pianta, e sono di consi-

stenza cornea.

\* CERATOFRIO - da xépaç, xépatos kėras, kėrat os corno e ¿φρὺς ofr-ys ciglio - gen. di rett. batracii; che hanno sopra ciascuna palpebra un'escrescenza membranosa, una specie di cornetto

\* CERATOFTALMI – da κέρας, κέρατος keras, kerat-os corno e dobahuos ofthalm-òs occhio - fam. di crost. decapodi; che comprende quelli che hanno per solito gli occhi posti all'estremità di due articoli mobili.

\* CERATÒGENO – da κέρας, κέρατος kèras, kèrat-os corno e γεννάω genn-áo *genero* – insieme delle parti della pelle, da cui esce il corno.

\* CERATOGLOSSO – da xépas, xéparos kèras, kèrat-os corno e γλῶσσα glòss-a lingua - parte del muscolo ioglosso che s'attacca alle corna dell'osso ioide e serve per i moti della lingua.

\* CERATOGNATO – da xipas, xipatos ker-as, kerat-os corno e máte; guàth-os mandibola - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui mandibole sono acuminate, cornute.

CER

CERATÓIDE - da xépac, xépatec kèras, kèrat-os corno e siòcc èidos. ld-os specie, somialianza - cornea trasparente dell'occhio, che somiglia a sfoglia di corno.

\* CERATOLITO – da xépas, xépatos kėras, kėrat-os curno e liboc lith-os pietra - mollusco pietrificato, che

ha forma di corno.

\* CERATÓLOBO – da xépaç, xéparoç ker-as, kerat-os corno e xece lob-òs baccello - gen. di p. m., fam, palme; il cui frutto è una sorta di baccello, a forma di corno.

\* CERATOMALACIA - da xépas, xéρατος kėras, kėrat-os corno e μαλακὸς malak-òs molle - rammollimento della cornea dell'occhio.

\* CERATONEMA - da xépac, xéparos keras, kerat-os corno e viua nem-a filo – gen. di p. a., fam. funghi bissacei; bissi filamentosi di consistenza cornea.

\*CERATÓNIA - da κέρας, κέρατος kėras, kėrat-os corno – gen. di p. d., fam. leguminose; il cui frutto è un baccello ritorto a foggia di corno ; volg. carobba.

\* (ERATÒNICO – da xépaç kèr-as corno e övut, övuxcs önyx, önych-os unghia - gen. d'ins col. pent., fam eucnemidi; che hanno unghie cornee.

\* CERATONÌSSI – da xépas, xépatoc corno e νύσσω nysso pungo - operazione che consiste nello spostare o deprimere il cristallino dell'occhio con un ago che traversa la cornea

ed altre membrane.

\* CERATOPETALO - da χέρας, χέρατος kėras, kėrat-os corno e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fain. sassifragacee; distinte particolarmente dalle lacinie corniformi dei petali.

\* CERATOPÒGONO - da xipas, xiρατος kėras, kėrat-os corno e πωγων pòg-on barba - gen. d'ins. dipt. fam. tipularii: le cui antenne hanno otto articoli forniti di lunghi peli.

\* CERATOPTERIDE - da xípaç kèras corno e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèrid-os felce – gen. di p. a., fam. felci; le cui pinnule sterili sono lanceolate od oblunghe, e le pinnule fertili lineari, strettissime e spesso forcute come corna di cervo.

\* CERATÒPTERO – da xépaç, xéparce kėras, kėrat-os corno e areov pter-òn ala – st gen. di pesci, fam. razze, gen. cefaloptera; che comprende le specie che hanno le piecole pinne curve in forma di corno

dinanzi alla testa.

\* CERATOSANTO - da xépas, xépatos kėras, kėrat-os corno e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; che hanno per distintivo due punte rivolte in fuori air ritagli del calice.

\* CERATOSPERMO – da xépas, xéρατις kèras, kèrat-os corno e σπέρμα. spèrm-a seme - gen. di p. a., fam. ficee: la cui fruttificazione consiste in capsule curve, a foggia di cornetti.

 CERATOSPÒRIO – da xépas, xépatos kėr-as, kėrat-os corno e σπορος spòr-os sporo - gen. di p. a., fam. funehi gimnomiceti: distinti da spori oblunghi, a guisa di cornetti.

\* ČERATOSTAFILÍNO – da xépas, xéparce kėras, kėrat-os corno e σταφυλή stafyl-è ugola - fascio di fibre muscolari che dal corno dell'ioide si stendono verso l'ugola.

\* ( ERATOSTIGMA – da κέρας, κέρατος kèr-as, kèrat-os corno e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. plumbaginee; i cui stigmi hanno forma di cornetti.

\* CERATOTÈCA - da xépas, xépatos kèras, kèrat-os corno e onxa thèk-e teca - gen. di p. d., fam. bi-| fam. colubri; sorta di aspidi distinti gnoniacee; il cui frutto consiste in una capsula tronca, con quattro angoli corniformi in cima.

\* CERATOTOMÍA - V. Ceratotomo operazione per incidere la cornea trasparente dell'occhio nella cata-

ratta per estrazione.

\* CERATÒΤΟΜΟ - da κέρας, κέρατος kėras, kėrat-os corno e τομή tom-ė sezione - strumento chirurgico per incidere la cornea trasparente nell'operazione della cataratta per estrazione.

CERAUNIO, CERAUNITE - da xeραυνὸς keraun-òs fulmine – sorta di pietre di diversa natura e di forma differente, che si credevano cadute dal cielo col fulmine, come piriti, belemniti, ecc. 2 Sin. di aeròlito.

\* CERAUNÒGRAFO - da κερσυνὸς keraun-òs fulmme e γράφω graf-o scrivo - congegno per riconoscere se il fulmine che ha colpito il parafulmine sia ascendente o discendente e l'istante del tempo del

colpo. \*CERAUNOMANTE V. Ceraunomanzia - chi pratica la ceraunomanzia. CERAUNOMANZÍA – da κεραυνός keraun-òs fulmine e payteia mante-ia, mant-ia divinazione - divinazione per via de'fenomeni nella ca-

duta dei fulmini.

 \* CERAUNOSCOPIA – da κεραυνὸς keraun-os fulmine e σχοπέω skop-èo osservo - sin. di ceraunomanzia. \* Ceraunoscopo - V. Ceraunosco-

pła - sin. di ceraunomante.

\* CERCARIA – da xépxes kèrk-os coda - gen. d'infus., fam. microzoarii apodi, tr. cercariee; il cui corpo finisce in una sorta di coda. \* CERCARIÈE. V. Cercaria.

\* CERCASPIDE - da xépxes kèrk-os

coda e ἀσπίς, ἀσπίδος aspis, aspid-os aspide - gen. di rett. ofidii.

da una lunga coda.

CERCIDE - da xepxic, xepxidos kerkis, kerkid-os spola - m. gen. di p. d , fam. leguminose; così denominate dalla forma del loro baccello, a spola.

CERCO – da xépxes kèrk-os coda – m. gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; il cui addome è fornito di

una specie di coda

\* CERCOCARPÈE. V. Cercocarpo

\* CERCOCARPO – da κέρκις coda e χαρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d , fam. rosacee, tr. cercocarpee; il cui frutto è oblungo, sottile, a foggia di coda.

\* CERCOCEBO - da xépxos kêrk-os coda e xx6cs kèb-os scimia - gen. di mamm quadrumani; che comprende le scimie intermedie tra i generi cercopiteco e macaco, le quali hanno la coda più lunga del corpo.

\*Cercolèpto – da χέρχος kėrk-os coda e λεπτὸς lept-òs sottile - gen. di mamm, marsupiali, che hanno coda lunga e sottile; sin. di kinkaiù.

\* CERCOMONADE - da xépxos kèrk-os coda e μενάς, μονάδες monàs, monados monade - gen. d'infus. asimmetri, fam. monadii, che hanno un prolungamento posteriore in forma di coda.

CERCÒPE - da xepxóm kerkôp-e sorta di cicala - m. gen. d'ins. emipt., fam. cercopidi.

\* CERCÒPIDI. V. Cercòpe.

\*Cercopitèco da xépace kèrk-os coda e πίθηκες pithek-os scimia gen. di mamm. quadromani; scimie che hanno coda molto lunga.

\* CERCOSAURO - da xépxos kèrk-os coda e ozópa sàur-a lucertola - gen. di rett. saurii: sorta di lucertola colla coda molto lunga.

CERCOSI - da xépxes kèrk-os coda

ficate.

- allungamento non naturale della | corno e zepann kefal-è testa - gen. clitoride.

CEREA - da xípas ker-as corno m. nome di due piccole apofisi simate ai fianchi, simili a corna nascenti.

CERELEO - da xnpò; ker-òs cera e έλαιον èle-on olio – unguento com-

posto di cera e olio.

\* CEREÒPSE – da xnoòs ker-òs cera e ous ops-is aspetto - gen. d'ucc. palmipedi, fam. lamellirostri; i quali hanno coperta la testa, dalla base del becco sin oltre gli occhi, da una pelle gialla, color di cera.

CEREPISSA – da xxpès ker-ès cera e πίσσα piss-a pece – unguento com-

posto di cera e pece.

\* CERIA - da xípas ker-as corno gen, d'ins. dipt., fam. brachistomii; forniti di corna a forma di chiodo. CERINTO - da xnpòs ker-òs e av-

θος anth os fiore - gen. di p, d., fam. borraginee; dai cui fiori le api

estraggono la cera.

 \* CERITIO – da κέρας kèr-as corno - gen. di moll. gasteropodi pettinibranchi conchiliferi; che hanno testa a forma di proboscide, due tentacoli conici che portano in cima gli occhi, e conchiglia a forma di corno.

CERNÒFORO – da xépvos kèrn-os sorta di vaso di terra e φέρω fer-o porto - iniziato ai misteri di Eleusi; che portava un vaso di terra pieno di grano, di miele, d'olio ecc; simboli dei benefizii dell'agricoltura, che Cerere aveva insegnato agli Elleni.

CEROBATA – da xépas kèr-as corno e βαίνω bèn-o vado - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno

unghie cornee.

 ČERÒCALA – da κέρας kêr-as corno e καλὸς kal-òs bello - gen d'ins. lepid., fam. notturni; i cui maschi hanno le antenne pelose e molli.

\* CEROCEFALA – da χέρας kèr-as l

d'ins. imenopt., fam. calcidii; che hanno la testa tridentata.

\* CEROCOMA – da xépas ker-as corno e xóμπ kôm-e chiòma - gen. d'ins. col. eter., fam. vescicanti; che hanno antenne pelose.

\* CEROENO – da xapò; ker-òs cera e cives din-os, in-os vino - empiastro composto di cera e di vino.

\* CEROFITIDI. V. Ceròfito. \* CERÒFITO – da xépa: kèr-as corno e φυτὸν fyt-on pianta - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni, tr. cerofitidi; le cui antenne sono rami-

CERÓFORI – da xípac kèr-as corno e φέρφ fèr-o porto – m tr. di mamm., ruminanti; che comprende tutti quelli a corna vuote.

CEROFORO. V. Cerofori-m. gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; distinti da due appendici in forma di orecchiette poste ai due lati della testa, sopra la base delle antenne.

\* CEROGRAFIA - da xnpoc ker-os cera e γράφω graf-o scrivo - atto o costume di scrivere collo stilo sopra una tavoletta intonacata di cera. \* CERÒLITO – da κηρὸς ker-òs cera

e λίθος lith-os pietra – min.; silicato idrato d'allumina e di magnesia; che ha aspetto di cera, bianco o

verdastro, e grasso.

CEROMA - da xx,pòc ker-òs cera tavoletta incerata sopra cui usavano scrivere gli antichi. 2 Unguento composto di cera ed olio, di cui solevano ungersi gli atleti.

\* CEROMANTE. V. Ceromanzia -

che pratica la ceromanzia:

\* CEROMANZÍA – da xnpò; ker-òs cera e μαντεία mant-èia, mant-ìa divinazione - divinazione dedotta dalla figura, dalla distanza ecc. delle gocce di cera fusa versate in un vaso pieno d'acqua.

CEROMELE da xnoc; ker-òs cera

e μέλι mèl-i miele - unquento com- | e τομή tom-è taglio - gen. d'ins. posto di cera e di miele.

 \* CERÒPACA – da κέρας kèr-as corno e παγύς pach-ys grosso - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; distinti da

grosse corna.

CEROPEGIA - da κηροπήγιον ceropèg-ion candelabro (xx,00; kei-0s cero e πήγγυμι pègn-ymi pianto, attacco) - m. gen. di p. d., fam. asclepiadee, tr. ceropegiee; il cui fiore ha un'elegante corolla tubulata e lunga, quasi a foggia di candelabro.

\* CEROPEGIEE. V. Ceropègia. \* CEROPLASTICA - da ×noòc ker-òs cera e πλάσσω plass-o formo - arte di dar forma alla cera in modo che imiti l'aspetto esterno degli oggetti.

\* CERÒPLATO – da κέρας kèr-as corno e πλατύς plat-ys largo - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; distinti particolarmente per la forma delle antenne che sono molto compresse e più larghe in mezzo.

\* CEROPOGONO – da xépas kèr-as corno e πώγων pòg-on barba - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne sono barbute.

\* CERÒPRIA – da xépas kèr-as corno e πρίων pri-on sega - gen. d'ins. col. pent., fam. taxicorni; distinti da antenne a sega.

\* CERORRINCO - da κέρας kêr-as corno e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ucc. palmipedi, fam. alcididi; il cui becco è coperto alla base da una membrana callosa con un appendice a foggia di cornetto.

\* CEROSTENO – da xépas kèr-as corno e otavos sten-os stretto - gen. d'ins. col. eter., fam. collapteridi; che hanno antenne gracilissime.

\* ( ERÔSTROTO – da κέρας kèr-as corno e στοωτός strot-òs lastricato (στρώννυμι stronn-vmi io lastrico) - lavoro di tarsia formato di quadratini di corno e di legno.

col. tetr., fam. crisomelini; in cui il terzo e il quarto articolo delle antenne hanno un forte incavo.

 \* CERÒXIDE – da xépac kèr-as corno e εξύς ox-ys acuto - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; in cui il terzo articolo delle autenne termina in

punta.

\*Ceròxilo – da xnpòc ker-òs *cera* e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. m., fam. palme; dal cui tronco trasuda una specie di cera.

\*Cerozòdia – da κέρας kèr-as corno e όζώδης ozòd-es romoso gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; le cui antenne sono composte di trentadue articoli, ciascuno dei quali emette un lungo ramoscello.

\* CERVICO-ACROMIO - vocab. ibr. dal lat. cervix cervice e ἀχρώμιον akròm-ion *acromio* : ep. ui un muscolo che si attacca, fra gli altri punti, al legamento cervicale posteriore e all'acromio.

\*Cervico-brachiàle - vocab. ibr. dal lat. cervix *cervice* e βοαχίων brach-ion *braccio* - ep. delle nevralgie che hanno la loro sede in una parte del plesso brachiale e delle radici posteriori dell'ultimo pajo d**i** nervi cervicali.

\*Cervico-bregmàtico - vocab. ibr. dal lat. cervix *cervice* e βρέ<del>-</del> γμα brègm-a sincipite o parte anteriore del capo - ep. del diametro del capo di un fanciullo, misurando dal di dietro del collo fino al centro della fontanella frontale.

\* Cervico-cónchico - vocab. ibr. dal lat. cervix cervice e κόγχη konch-e conca (dell'orecchio) - muscolo che passando dal mezzo del legamento cervicale, si porta alla faccia dorsale dell'orecchio esterno.

\*(ERVICO-MASTOIDEO - vocab. ibr. dal lat. cervix *cervice* e μα-\* LEROTOMA - da xigas ker-as corno | στοειδής mastoid-es mastoide - muscolo che appartiene alla parte po- lena e caupes saur-os lucertola - gen. steriore del collo e all'apofisi mastoide.

CERUCO - da xípa; ker-as corno c iyω ech-o ho - m. gen d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; forniti di

lunghe antenne.

 \* Cesiomoro – vocab. ibr. dal lat cæsius cesio, sorta di pesce e όμερες òmor-os affine - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che somigliano al gen, cesio.

CESTO - da xevtéw kent-èo pungo, ricamo - fascia, cinto di Venere. ornato di bellissimi ricami. 2 Guanto di cuoi addoppiati, guernito di punte, di cui si servivano gli atleti in una specie di pugilato. 3 m. Gen. di acal, beroidi a corpo simmetrico: che consistono in una specie di fascia, di nastro.

Cestòidi - da xeotòs kest-òs cesto, fascia e cibos èid-os, id-os forma, somiglianza - fam. di vermi intestinali; che hanno forma di nastri

\* CESTRÀCIO - da xéorpev kêstr-on punta - gen. di pesci acantopt., fam. selacii; pieni di spine.

\* CESTRINEE. V. Cestro.

CESTRO - da xéotpov késtr-on punta - m. gen. di p. d., fam. solanee, tr. cestrinee; che hanno foglie acuminate.

\* CETACEI – da κήτος kêt-os balena - ord. di mamm.: che hanno

per tipo la balena.

\*( ETICO - da xñrcc ket-os balena ep. di un acido che esiste nel grasso dei cetacei.

\*CETINA - da xñroc kêt-os balena - grasso di balena allo stato puro.

\* CETOLOGÍA - da xñroc ket-os balena e λόγος lòg-òs discorso trattato sui cetacei. 2 Parte della zoologia che riguarda i cetacei.

\* CETOSAURO - da xãres kèt-os ba-

di rett, foss giganteschi; sorta di lucertolone, i cui avanzi si trovano in terreni oolitici.

\* CEUTOBRINCO - da xxú8ω kêuth-o nascondo e εύγχες rynch-os rostro gen. d'ins. col. tetr., fam. curcu-lionidi; piccolissimi, la cui tromba

non si vede.

\* CENTÓSPORA – da κεύθω kêuth-o nascondo e σπιρά spor-à seme gen, di p. a., fam., funghi pirenomiceti: il cui peritecio è nascosto da un tubercolo carnoso.

\* CHEIRACANTO ... CHEIROTONIA. V. Chiracanto... Chirotonia.

\* CHELARIA - da yran chel-è tenaglia - gen. d'ins. lepid.. fam. notturni : così detti per la forma dei palpi, a tenaglia. \* ( HELEPTERIGE - da xnàn chel-è

tenaglia e πτέρυζ, πτέρυγος pteryx, ptèrvg-os ala - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui ali inferiori sono più lunghe delle superiori e hanno la cima curva come un uncino, in modo che quando sono chiuse sembrano formare una sorta di tenaglia.

CHELIA - da yélus chèl-ys testuggine - m. gen. di rett. chelonii,

fam, emidii; acquatici.

\* CHELICERA - da yray chel-è tenaglia e xípaç kèr-as corno - organo della testa degli insetti aracnidi. a foggia di molla o tanaglietta, che coopera alle funzioni della masti-

CHELIDÒNIO - olandese geel, sved. gul giallo e dana, tana, che in persiano e nelle lingue indiane si pone in fine di nomi composti di piante e significa appunto pianta, o gaelico don cattivo, kimrico ton, armeno thuyn veleno, irl. tonn-aim morire - gen. di p. d., fam. papaveracee, che abbondano di un succo giallo vefenoso. Il nome antico celtico di 1 \* CHELONIDI. V Chelonia. enesta pianta è thona.

\* CHELIDOPTERA - da γελιδών chelid-on rondinella e mresov pter-on ala - gen. d'ucc , fam. cuculi; che hanno la coda simile a quella della rondinella

\* CHELIDOXANTINA - da γελιδών chelid-on rondinella e ξανθός xanth-òs biondo - materia colorante gialla estratta dalle foglie e dai fiori

del chelidonio.

\* CHELIDRO - da χέλυς chèl-ys testuggine e ύδρα ydr-a idra, ο χελώνη chelon-e testuggine - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; serpente acquatico. 2 Gen. di rett. chelonii, fam. emidii; detto pure testuggine serpentina.

\* Chelifòrme – vocab, ibr. da χηλή chel-è forbice e forma ep, dei palpi di un insetto, quando nell'estremità sono divisi in due parti, di cui l'una si muove sull'altra.

 \* Chelodina - da χέλυς chèl-ys testuggine e elocs èid-os, id-os specie, somiglianza - gen. di rett. chelonii, fam. emidi; sorta di te-

stuggine acquatica.

CHELONA - da γείλων chèil-on, chil on che ha grosse labbra (zeiλος chèil-os, chil-os labbro) - m. gen. di p. d., fam. scrofularinee; il cui nome generico fa allusione alla grossezza del labbro superiore.

CHELONIA - da xelown chelon-e testuggine (terrestre, fluviale o marina) - m. gen. di rett. anfibii chelonii; che comprende le specie che vivono nel mare. 2 m. Gen d'ins. lepid., fam notturni, tr. chelonidi; così nominati per la disposizione a striscie o macchie dei colori che ornano le loro ali, in modo simile ad un guscio di testuggine. 3 Macchina bellica, che rassomigliava ad una testuggine.

CHELÒNII - da γελώνη chelòn-e testuggine - m. ord. di rett. anfibii: che comprende le testuggini di terra. quelle di acqua dolce e quelle di salata.

CHELONIO - da xnàn chel-è forbice, tenaglia - gen. d'ins. imen., fam. terebrani; così nominati dalla forma del loro corpo, a guisa di forbice.

CHELONISCO - dim. di γελώνη chèlòn-e testuggine - m. sinon. di dasipo.

 \*(HELONO - da γελώνη chelon-e testuggine - gen. d'ins. imenopt., fam. braconidi; in cui la parte dorsale dell'addome forma una specie di invoglia tutta d'un pezzo.

CHELONOFAGI - da χελώνη chelòn-e testuygine e φάγω fag o mangio - popoli di Tracia e di Asia Minore, che solevano nutrirsi di testuggini.

\* Chelòpodi – da γηλή chel-è tenaglia, artiglio e ποῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede - ep, di mammiferi le cui dita sono armate di artigli

\* Chelòstomo - da χηλή chel-è tenaglia e στέμα stòm-a bocca - gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi; distinti da mandibole sporgenti, arcuate, bidentate.

\* CHELÙRA – da γηλή chel-è tanaglia e cupà ur-à coda - gen d'ins. lepid., fam. notturni; il cui addome termina in una tenaglietta aguzza, ogni braccio della quale è fornito, nella sua parte media, di un doppio uncino.

CHEMERINA – da χειμών cheimón, chimòn inverno - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che appariscono solamente in gennajo e febbraio.

 ČHEMORGANICO – da \*χημεία chem-la chimica e ὄργανον òrgan-on organo - ep. di ciò che è operato

CHE da forze chimiche ed organiche lonii; che comprende quelli che vicongiunte.

\* ( HEMOSI – da γήμη chèm-e buco - oftalmia accompagnata da un tale afflusso nel tessuto cellulare sottomucoso, che la congiuntiva si gonfia e la cornea sembra come in fondo di un buco.

\* CHENANTO - da y a ívo chên-o sono aperto e zvecç anth-os fiore - gen. di p. m , fam. orchidee; il cui pe-

rigono è aperto.

\* CHENANTOFORÈE – da γαίνω chèn-o sono aperto, zooc anth-os fiore e φέρω fèr-o porto - tr. di p. d., fam. sinanteree; i cui fiori hanno la corolla divisa in due labbri aperti.

\* CHENOCARPO – da χαίνω chèn-o sono aperto e xaanòs karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. rubiacee; distinte da capsule che si aprono per

\* CHENODERMATOSI - da χλν chên oca e δέρμα, δέρματος dèrm-a, dèrmat-os pelle - malattia della cute che consiste in tubercoletti spessi, innumerevoli e lividi; a guisa di pelle d'oca.

\* CHENOPODIÈE V. Chenopòdio.

\* CHENOPÒDIO – da χλν chèn oca e πους, ποδός pùs, pod-òs piede gen. di p. d., fam. chenopodiee; fra le cui specie alcune hanno foglie larghe palmate, quasi a foggia di zampa d'oca.

CHERADI - da χοῖρος chôir-os, chir-os porco - malattia, che consiste in tumori pieni di linfe corrotte, volg. detti scrofole; cui vanno singolarmente soggette le scrofe.

\* CHERSIDRO - da χέρσος chèrs-os terraferma e ύδωρ ydor acqua · gen. di rett. ofidii, fam. acrocordi; specie di serpe anfibio.

\* Chersiti – da χερσαίος cher-

vono in terra.

CHERSONESO, CHERRONESO - da χέρσος, χέρρος chèrs-os, chèrr-os sodo, terraferma (lat. hæreo, passato hæsi sono attaccato) e งกัธะร nès-os isola - isola che da una parte è attaccata al continente: penisola.

\*CHETAGANTO - da y zíta chèt-e chioma e žxzvôz àkanth-a spina - gen. di p. d., fam. acantacee; spinose, distinte da calici forniti di lunghe sete, che col tempo induriscono.

\*CHETANTERA - da xairn chèt e chioma e avonoà anther-à antera gen. di p. d., fam. mutisiacee; che hanno antere pelose.

\* CHETOCÁLICE – da χαίτη chèt-e chioma e κάλυξ, κάλυκος kalyx, kalyk-os calice - gen. di p. d., fam. composte papilionacee; distinte da calici pelosi.

\*CHETOCARPO - da yairn chet-e chioma e καρπός kàrp-òs frutto gen. di p. d., fam. sapotacee; caratterizzate da frutta pelose.

\* CHETOCNEMA - da yairn chèt-e chioma e xviur, knèm-e gamba -- gen. d'ins. col. pent., fam. crisomelini; che hanno zampe pelose.

\* CHETODIPTERI – da yaíta chèt-e chioma, δίς dis due volte e πτερόν pter-òn ala - gen. di pesci, fam. squamipenni; affini ai chetodonti, da cui differiscono per avere due pinne dorsali invece di una.

\*CHETODONTE - da yairn chèt-e chioma e όδους, όδόντος odůs, odônt-os dente - gen. di pesci, fam. squamipenni; i cui denti sono fini, flessibili e stretti come i peli di una spazzola.

\* CHETÒFORA. V. Chetòfore - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni;

che sono pelosi.

\* CHETOFORE - da zairn chèt-e s-èos terrestre - fam. di rett. che- | chioma e φέρω fèr-o porto - tr. di p. a. fam. ficee zoospermee; composte di filamenti ramosi, articolati.

 \* CHETOLÈPIDE - da χαίτη chèt-e chioma e λεπίς, λεπίδος lep-is, lepid-os *scaglia –* gen. di p. d., fam. melastomacee; le cui foglie sono coperte di peli rigidi, quasi scagliosi.

\* CHETÒNIO - da χαίτη chèt-e chioma - gen. di p. a., fam. funghi; produzioni globose coperte di crini.

\* Chetonòto - da χαίτη chèt-e chioma e vatos not-os dorso - gen. d'infus. rotiferi, fam. ictidinii; distinti dal dorso peloso.

\* CHETOPODI - da yairn chèt-e chioma e πεῦς, ποδὸς pùs, pod-òs piede - gr. di anell.; che hanno sulle parti laterali del corpo delle sete o piccoli peli spinosi inarticolati, per mezzo di cui si muovono come con piedi rudimentali.

\* CHETÒPTERI – da χαίτη chèt-e chioma e πτερόν pter-on ala - fam. di anell. chetopodi ; i cui piedi sono raccolti in più gruppi, ed hanno qualche somiglianza con un'ala, una pinna.

\* CHETOSI - da yaira chèt-e chioma - alterazione dei capelli, che diven-

gono duri come setole.

 CHETÓSPORA – da χαίτη chèt-e chioma e σπορά spor-à seme - gen. di p. m., fam. ciperacee; distinte da semi pelosi.

\* CHETÙRO – da γαίτη chèt-e chioma e cupà ur à coda - gen. di p. m., fam. graminee; la cui gluma ha la valva inferiore terminata in una setola o coda.

\*CHIERICO. V. Clèro - uomo di chiesa; che forma parte del clero.

\* CHIÈSA – alterato da ἐκκλησία ekkles-ia (ἐκκαλέω ekkal-èo invito 🗕 ix ek da e χαλίω kal-èo chiamo) - congregazione d'uomini che hanno | l-os lubbro - gen. (i pesci acant...

la stessa fede religiosa e riconoscono lo stesso capo supremo. 2 Luogo ove coloro che professano una comune fede religiosa, si riuniscono per il culto.

\* CHILALGIA - da yeilos cheil os, chil-os labbro e άλγος alg-os dolore

dolore al labbro.

\* CHILANTITE. V. Chilànto. - gen. di p. a. foss., fam. felci; che presentano qualche analogia col chilanto.

\*Chilanto - da xeilos chèil-os, chil-os labbro e avec anth-os fiore - gen. di p. a., fam. felci; così dette per un tegumento membranoso, a foggia di labbro, aderente all'orlo della fronda.

CHILIAGONO - da γίλια chìl-ia mille e γωνία gon-la angolo - figura piana e regulare, formata di mille lati ed angoli.

CHILIARCA - da χίλιοι chil-ii mille e ἄρχω àrch-o presiedo - capo di

mille.

CHILIASTI - da xília chil-ia mille - settarii cristiani del secolo II, i quali credevano che Gesù dovesse dopo il giudizio universale riapparire sulla terra e regnar mille anni in una nuova Gerusalemme.

\* CHILIFERO - vocab. ibr. da xuλὸς chyl-òs chilo e lat. fero porto - ep. dei vasi linfatici degl'intestini, che accolgono il chilo durante la digestione e lo conducono al canale toracico.

\* CHILIFICAZIONE - vocab. ibr. da χυλός chyl-òs chilo e lat. fa cio faccio - elaborazione che prova il chimo nell'intestino tenue e che lo rende atto a fornire il chilo.

\* CHILINO - da yethog chèil-os, chìl-os labbro - gen. di pesci acant., fam. labroidi; così detti per la grossezza delle labbra.

\* Chilio - da xeilos chèil-os, chi-

fam. labroidi; distinti dal labbro]

superiore estensibile.

\* CHILIOTRICHIO - da χίλιει chil-ii mille e θείξ, τεχός thix, ττία-l-ös pelo - gen. di p. d., fam. composte asteroidi; i cui frutti terminano in un pennacchio di un gran numero di fili.

\* CHILITE - da yerros chèil-os, chil-os labbro - tumefazione infiam-

matoria delle labbra.

\* CHILIVORI - vocab. ibr. da χυλός chyl-òs succo e lat. voro divoro - fam. d'ins. dipt.; le cui larve vivono nei corpi degli animali e si nutrono succhiandoli.

CHILO - da χυλός chyl-òs succo m. fluido nutritivo che è estratto dagli alimenti nella digestione e poi si converte in sangue.

CHILO - da χεῖλες chèil-os, chì-l-òs labbro - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; i cui palpi sono nolto lunghi e sporgenti a mo' di becco o di labbro.

\* CHILOCACO – da χείλος chèil-os, chìl-os labbro e κακὸς kak-òs cattivo – gonfiezza, indurimento delle

labbra.

\* CHILOCARPÉE – de χεῖλος chèil-os, chil-os labbro e χαρπός karp-os frutto – geu. di p. a., fam. epatiche gasterocarpee; il cui frutto è quasi marginale.

\* CHILOCARPO – da χυλὸς chyl-òs succo e καρπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. apocinacee; il cui frutto consiste in una capsula piena

di polpa succosa.

\*Chilodactilo - da χείλος chèilos, debi-los, chil-os labbro e δάκτυλος dàktylos, dicho - gen, di pesci acant, fam. scienoidi; distinti dal labbro superiore estensibile e dai primi raggi di ciascuna pinna pettorale, i quali oltrepassano, a foggia di dita, la membrana che li riunisce; una volta classificati fra i labroidi.

\* CHILODIPTERO- da χείλος chéil-oschil-os labbro, δις dis due volte 3 πτιρόν pter-ón ala – gen. di pesci acant., fam. percoidi; distinti dal lembo del proopercolo con un doppio orlo e prima classificati fra i labroidi.

\*Chilóno - χειλες chèilos, chìlos lubbro e ἐδιῶς odis dente di p. d., fam. labiate; il cui nome allude alla disposizione del labbro inferiore della crolla, che è trifido e il cui lobo medio è fesso in due.

\* CHILOFIMA - da xeines chèil-os, chil-os labbro e gona fym-a tumore

tumore alle lalibra.

\* Chiloftartica - da χυλὸς chyl-òs chilo e ςθαρτός fihart-òs corrotto (σθείςω fihèir-o, fihir-o corrompo) - specie di cachexia o depravazione del chilo, proveniente da cibi nocivi.

\* CHILOGRAMMA – da χίλια chil-ia mille e γράμμα gràmma sorta di peso - peso corrispondente a mille

gramme.

\* CHILOLITRO – da χίλια chil-ia mille e λίτρα litr-a litro – misura della capacità di mille litri.

\* CHILÓMETRO – da χίλια chil-ia mille e μέτρον mètr-on metro – misura di lunghezza, che corrisponde

a mille metri.

\* CHILOMÓNADE - da χεῖλος chèil-os, chil-os labbro e μενάς, μενάδος monàs, monàd-os monade - gen. d'infus. asimmetrici, fam. monadii; animali microscopici distinti da una specie di filo o labbro che esce da un incavo del corpo.

\* CHILÓNICA – da χεῖλος chèil-os, chìl-os labbro c ὄνεξ, ὄνιχος ὁνιχο, ônych-os unghia – gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; il cui labbro è sporgente, massime nella femmina.

\* CHILONICTERIDE - da xeilos chèilos, chilos lubbro e vontepic, vontegides nykteris, nykterid-os nottona - gen. di mamm. chiropteri; distinti | capra - mostro favoloso ehe aveva da una specie di pieghe membranose all'estremità del labbro inferiore.

\* CHILOPEA. V. Chilopèo - sin. di chilificazione.

\* CHILOPEO - da yuxòc chyl-òs chilo e παιέω poi-èo, pi-èo faccio, formo - ep. degli organi de'la digestione (bocca, ventricolo, diafragma ecc.). che contribuiscono alla formazione del chilo

\* CHILOPLASTIA - da yeiles chiil-os, chil·os labbro e πλάσσω formo operazione per cui si restaurano più o meno completamente le labbra.

\*CHILOPODI - da xílici chilii mille e πεῦς, πεδὸς pus, pod òs piede - ord. di miriap.: così nominati per il gran numero dei loro piedi.

\* CHILORRAGIA - '1 yeiles chèil-os. chil-os labbro e pryvous regn-ymi rompo - scolo di sangue per le labbra.

\* CHILOSA - da xsides chèil-os, chil-os labbro - gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui ovario è circondato alla base da una specie di urnetta.

CHILOSI - da yulòs chyl-òs chilo formazione del chilo.

\* Chilosia - da xeñas chèil-os, chil-os labbro - gen. d'ins. dipt.. fam. brachistomii; che hanno l'orlo della bocca sporgente.

\* CHILÒSO - da χυλὸς chil-òs chilo - che ha natura di chilo. 2 Che ha somiglianza col chilo.

\* CHILOSTERO - χίλια chil-ia mille e στερεὸς stereòs stajo - misura che contiene mille staja.

\* CHIMATÒFILA - da χείμα, χείματος chèim-a chìm-a, chèimat-os chimat-os inverno e φιλέω fil-èo amo - gen d'ins. lepid., fam. notturni; che abitano in climi freddi.

CHIMERA - da giuaga chimer-a cupa di chimica.

corpo di capra, testa di leone e coda di serpe. 2 m. Cosa aliena dalla verità, appariscente ma che non esiste, come non esiste la mostruosa Chimera 3 m. Gen di pesci cartilaginosi, fam. squalidi; così nominati per cagione della singularità e deformità della loro testa.

\* CHIMERICO – da γίμαιρα chimer-a chimera - alieno dalla verità non solo reale, ma anco ideale.

\* CHIMIATRÍA - da \* yousía chym-ia chimica e ιατρός iatr-òs medico uso di preparati chimici e medicamenti secondo la teoria che spiega i fenomeni dell'economia animale coi principi della chimica.

\* Chimiatrio. V. Chimiatria - chi

pratica la chimiatria,

\* CHIMICA - da χυμός chym-òs succo. o da χέω ch-èo verso, o piuttosto dall'arabo che ma secreto, o dal coptico Cheme, Chemi Egitto scienza che studia le leggi della composizione dei corpi, e i fenomeni che risultano dalla loro reciproca azione molecolare. 2 Chimica orgànica: chimica applicata allo studio dei corpi organici. 3 Chimica inorganica; chimica applicata allo studio dei corpi inorganici. 4 Chimica tecnològica; chimica che ha per oggetto di trarre dello studio della composizione e scomposizione dei corpi utili applicazioni alle arti, alle industrie. 5 Chimica fisiològica: studio delle qualità e reciproche azioni dei corpi in servigio della fisiologia. 6 Chimica patològica; chimica applicata allo studio delle parti del corpo umano in istato morboso - V per le etimologie orgánico, inorgánico, tecnològico, fisiològico, patològico.

\* CHIMICO. V. Chimica - che si riferisce alla chimica. 2 Che si oc-

\_\_ 202 \_\_

\* CHIMIFICAZIONE - vocab. ibr. da χυμό; chym-òs chimo e lat. facio faccio - conversione delle sostanze alimentari in chimo.

\* Chimismo. V. Chimica - applizione della chimica alla fisiologia

ed alla patologia.

CHIMO - da χυμός chym-os succo - m. poltiglia più o meno omogenea formata dalla massa alimentare quando ha subito nello stomaco un primo grado di elaborazione.

\* CHIMOCARPO – da χυμός chym-òs succo e καρπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. tropeolacee, il cui frutto contiene una polpa buona da

mangiare.

\* CHIMÓFILA – da χεῖμα chèim-a, chim-a inverno e φιλίω fil-èo amo gen. di p. d., fam. ericacee; arbusti sempre verdi, che amano regioni fredde.

\* CHIMÓFILO - da χυμός chym-òs succo e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; che assorbono colla tromba i fluidi sparsi

sui fiori e sulle foglie.

\*CHIMONANTO - da χειμών cneimon, chimòn inverno e άνθος ànth-os flore - gen. di p. d., fam. calicantee; che fioriscono d'inverno.

\* Chimosi – da χυμός chym-òs chimo – formazione del chimo.

\* L'HIOCÒCCA – da χιὼν chi-òn neve e κόκκος kòkk-os bacca – gen. di p. d., fam. rubiacee; così nominate per il color candido delle bacche di una delle specie.

\* CHIOMA – alterato da χόμπ kòm-e, affine al skt. kam capo – capigliatura. 2 m. Foglie o brattee, che circondano la cima dell'antesi. 3 m. Peli inscriti all'estremità dei semi

\* CHIONANTO – da χιών chiôn neve e 5:00; ànth-os fore – gen. di p. d., fam. oleace; il cui nome allude alla gran quantità di fiori bianchi che producono. CHIÒNE - da χιών chiòn neve m. gen. d'ins. dipt., fam. palomidi; di color bianco.

CHIONEA – da χιὰν chión neve – m. gen. d'ins. dipt, fam. tipularii; che si trovano sulla neve d'inverno.

\* CHIÓNIDE – da χιὰν chión neve e εἰδες εἰd os, id-os specie, somiglianza – gen. di ucc. trampolieri; le cui penne sono di color candido.

\* CHIONIFA - da χιων chiòn neve e ὑφὴ yf-è tessuto - gen. di p. a., fam. ficee zoospermee; che sono formate di filamenti, e si trovano

d'inverno sulla neve.
\* CHIONILLO - da χιών chión neve

 min.; sorta di carbonato di calce, candido come neve.
 \* CHIONÒBATA – da χιὼν chiòn neve

e  $\beta \tilde{a}\omega$  b-ào vado – st. gen. di mamm. rosicanti, gen. lepre; che corrono sulla neve. 2 Gen. d'ins. lepid., fam. diurni; idem.

\*CHIONOTIFLOSI - da χιών chión neve e τυφλός tyfl-òs cieco - cecità cagionata dal bagliore della neve.

\*Uniotomo - da yuz cheia, chia cavità e rout tom-è taglio - strumento chirurgico per recidere le
tonsille e le briglie dell'intestino
retto o della vescica, ed estirpare le
fungosità ed escrescenze nell'interno
di qualche cavità.

\* Chiracanto - da χείρ chèir, chìr mano e ἄκανθα àkanth-a spina - gen. di elm. nematoidi; irti di spine palmate, a due o cinque denti, sulla

parte anteriore del corpo.

CHIRAGRA – da xiệ chếir, chír mano e zendo aghra, skt. gara male, malatita (persiano àgra esantema; ugra tumore, scrofola ecc.; turco agrōk malatita, agrō-mak far male, dolere; gotico aglo dolore, turco agrō, (che si soggiunge al nome della parte ammalta, come žypz àgy-a nell'ellenico, p. e. el-agrō-sō chir-àgra).

- gotta all'estrema parte delle mani o nei legamenti e nelle giunture delle dita.

CHIRAGRICO. V Chiragra - che è proprio della chiragra.

\* Chiragroso, V. Chiragra - che patisce di chiragra.

\* Chiranto - da χείρ chèir, chir mano e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. crucifere, tr. chirantee: i cui fiori arieggiano ad una

mano. CHIRANTÈE. V. Chiranto.

CHIRAPSIA - da xeio chèir, chìr mano e απτω àpt-o tocco - azione di toccare o di stropicciare colle mani.

\*CHIRIATRÍA. V. Chiriàtro - sin. di chirurgia.

\* Chirartrite – da χείρ cheir, chir mano e apopov arthr-on articolazione - infiammazione alle articolazioni della mano.

\* Chiriatro – da velo chèir, chir mano e ἰατρός iatr-òs medico - sin.

di chirurgo.

\* Chirartrocaco – da γείο chèir. chir mano, žobocy arthr-on articolazione e xaxòv kak-òn male - carie l dell'articolazione radiocarpica.

\*CHIRÌTE - da yelo chèir, chir mano - stalactite che imita la forma

di una mano.

\* CHIROBALESTRA - da veio chèir. chir mano e βάλλω bàll-o getto -

sorta di balestra a mano.

\* Chirobalista - da yelo chèir. chir mano e βάλλω ball-o getto macchina a mano, con cui anticamente si scagliavano sassi.

\*CHIROCEFALO – da χείρ chèir, chir mano e zevadů kefal-é capo gen. di crost., branchiopodi; il cui testo ha la forma di una mano.

\* CHIROCENTRO - da y sio cheir, chir mano e xévrpov kèntr-on aculeo gen, di pesci, fam, clupeoidi; le cui pinne pettorali sono lunghe, ap-

puntate e sostenute da un raggio esterno molto duro.

\* CHIRÒCERA - da zeip chèir, chir mano e xioac ker-as corno - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; distinti da antenne inserite al disotto della fronte, composte di dieci articoli, di cui ciascuno, fuorche i tre primi, porta una lunga appendice.

\* CHIROFLOGOSI - da xuo cheir, chir mano e φλόγωσις flògos-is infiammazione – infiammazione della

mano.

\* Chirògala - da χείρ cheir, chir mano e γαλή gal-è gatto - gen. di mamm., fam. lemurii; simili ai gatti e forniti di dita divise, proprie ad afferrare e di un pollice suscettibile di movimenti proprii.

\* CHIROGRAFARIO - da χειρόγραφον cheirograf-on, chirograf-on chirografo - creditore che per sua garanzia ha qualche documento legalmente firmato dal debitore.

CHIRÒGRAFO - da xeip chèir, chir mano e γράφω graf-o scrivo – scrittura portante obbligazione, fatta di propria mano.

\* CHIROLOGIA - da zelo chèir, chir mano e λόγος lòg-os discorso - si-

non. di chironomia.

CHIROMACHIA - da zeio chèir, chir mano e μάχομαι niàch-ome combatto - pugilato.

\* Chironania – da χείρ chèir, chir mano e μανία man-la – sinon, di onanismo.

CHIROMANTE. V. Chiromanzia chi conosce ed esercita la chiromanzia.

CHIROMANZÍA - da xeip chèir, chir mano e μαντεία mant-èia, mant-la divinazione - divinazione delle attitudini e dell'avvenire di un uomo per l'ispezione delle sue mani, singolarmente delle linee e cavità nelle palme.

\* Chiromio - da xeio chèir, chir

mano e μύς mys topo - gen. di chir mano e πλάσσω plass-o formo mamm. quadrumani; che hanno qualcuno dei caratteri dei topi e le zampe, massime le posteriori, simili a quelle delle scimie.

\* CHIRONECTE - da xeio cheir, chir mano, braccio, e νήκτης nèkt-es nuolatore (νέω n-èo nuolo) - gen. di mamm., fam. didelfi; che nuotano nei fiumi; osservabili per la forma singolare dei loro piedi anteriori, in cui l'osso pisiforme è straordinariamente sviluppato, quasi rudimento di un sesto dito e per la palmatura dei piedi posteriori. 2 Gen. di pesci acant. ; le cui pinne | pettorali sono portate da una sorta di peduncolo o braccio sostenuto dagli ossicini allungati del corpo.

\* CHIRÒNIA – da χείρων chèir-on, chir-on pequiore - ulcera maligna

inveterata

CHIRÒNIA - da Xeipov Chèiron, Chiron Chirone, centauro che esercitava la medicina - gen. di p. d., fam. genzianee, tr. chironiee.

\* CHIRONIEE. V. Chironia.

CHIRONOMIA - da xeie chèir, chir mano, braccio e vouce nom-os legge, regola - arte del gesto colle mani e colle braccia, sia per esprimere il pensiero, sia per accompagnare e rendere più efficace l'espressione del pensiero medesimo per mezzo della parola.

CHIRONOMO. V. Chironomia esperto nella chironomia. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. tipularii culiciformi; il cui nome fa allusione alla maniera simmetrica con cui stendono le loro zampe quando si posano.

\* CHIROPÈTALO - da xelo chèir, chir mano, braccio e πέταλεν pètal-on pelalo - gen. di p. d., fam. euforbiacee; così nominate per la forma digitata dei petali.

- tutto ciò che vien tormato colla mano. 2 Meccanismo che si adatta alla tastiera del pianoforte, per mantenere in una buona posizione le mani di chi impara a suonare questo strumento.

\* CHIRÒPTERI - da xelp chèir, chir mano, braccio, e mrepov pter on ala - ord. di mamm.; in cui il braccio è convertito in centro e appoggio di membrane che gli danno quasi aspetto di ala; mammiferi volanti

(pipistrelli ecc.).

\* CHIROSCELIDE - da xele chèir, chir mano, braccio e oxidos skèlos qumba - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; le cui gambe anteriori sono larghe e palmate all'estremità a guisa di mani.

\* Chiroscopia - da χειρ chèir, chir mano e σκοπέω skop-èo osservo -

sin. di chiromanzia.

\* Chirostemone - da xelo chèir, chir mano e στέμων stèm-on stame - gen. di p. d , fam. sterculiacee; il cui apparecchio staminale è un tubo cilindrico, quinquefido in cima.

CHIROTÈCA - da xeio chèir, chir mano e bixn thèk-e teca - sinon. di guanto. 2 m. Gen. di p. a., fam. spongiarii; che presenta l'aspetto di

un guanto.

CHIROTESIA - da xelo chèir, chir mano e biou thès-is posizione atto di stender le mani per benedi**r**e.

\* CHIROTÈUTE – da χείρ chèir, chir mano, braccio e τευθίς teuth-is seppia - gen. di moll. cefalopodi fam. loligopsidei; distinti da braccia lunghissime.

\* Chirotipografia — da χείρ chèir, chir mano, τύπες typ-os tipo e γράφω graf-o scrivo - maniera di stampare, facendo l'impressione sui \* Chiroplasto - da xeis chèir, l tipi colle mani invece che col torchio (per esempio nel far le prove | per mezzo di un coperchio, come di stampa).

Снівото - da χείρ chèir, chir mano - m. gen. di rett. saurii, fam. anfisbene; distinti da piccole membra anteriori fornite di cinque dita.

CHIROTONIA - da xeie chèir, chìr mano e τείνω tèin-o, tèn-o stendo segno d'approvazione collo stendere o alzare il braccio 2 Imposizione delle mani, per conferire un ufficio sacro; p. e. di un vescovo nel consacrare un prete.

CHIRURGIA - da xeio chèir, chir mano e čpycv èrg-on lavoro - parte della medicina, che rende necessario l'uso della mano sola o armata di strumenti.

CHIRURGICO. V. Chirurgia - che appartiene alla chirurgia.

CHIRURGO. V. Chirurgia - che esercita la chirurgia. 2 m. Sp. d'ucc., fam. trampolieri; i quali portano sulla piegatura dell'ala uno sperone simile ad una lancetta. 3 m. Sp. di pesci acant., gen. acanturo; che portano in cima alla coda una spina mobile e acutissima a foggia di lancetta

\* CHISMOPNEI - da yíoun chism-e fessura e πνέω pnè-o respiro - fam di pesci cartilaginosi; le cui branchie hanno, invece di opercoli, delle membrane aperte in forma di fes-

sura sui lati del collo \* Chitina - da χιτών chitôn tunica sostanza di cui si compongono le parti solide e tegumenti degl'insetti |

e dei crostacei.

\*CHITONIA - da χιτών chitôn tunica - gen. di p. d., fam. zigofillee; la cui capsula è coperta da un'ala coriacea. V. Parotònide.

 CHITRACÙLIA - da χύτρα chytr a vaso, pentola e xculto; coul-eds vaoma-gen. di p. d., fam. mirtacee: distinte da un calice che si apre l una pentola; sin. di caliptrànto...

Ciamo – da χύαμες kyam-os fava – gen. di crost. lemodipodi; che hanno il corpo ovale e schiacciato, quasi a modo di fava.

CIANA - da xuzvò: kvan-òs azzurro - m. gen. di p. d , fam. centauree: distinte da fiori azzurri.

\*CIANANTO – da χυανὸς kyan-òs azzurro e avec; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. polemoniacee; che hanno eleganti fiori di colore azzurro.

\*CIANATO - da xuxvòv kyan-òn ciano - sale formato dalla combinazione dell'acido cianico colle basi.

CIANEA - da xuzvôs kyan-ôs azzurro – m. gen. di p. d., fam. loheliacee; che hanno fiori azzurri. 2 m. Gen. di acal., fam. meduse ; di colore azzurro. 3 Min., sin. di lupislazuli, detto pure pietra d'azzurro.

\*Cianella – da χυανός kyan-òs azzurro - gen. di p. m., fam. liliacee; che hanno fiori azzurri.

\* CIANICO - da xuavôy kyan-ônciano – ep. dell'acido formato dal ciano o cianogeno combinato coll'ossigeno.

\* CIANIDRICO – da xuxvòv kyan-òn ciano e εδωρ yd-or acqua - ep. di acido formato dal ciano e dall'idrogeno.

\* Cianina – da xuavès kyan-òs azzurro – materia colorante azzurrorossa, che partecipa al coloramento naturale dei fiori.

 CIANIODIDE - da xuxvôv kyan-ôn ciano e \* ιώδιαν jòd-ion iodio - corpo ottenuto per azione dell'iodio sul cianuro d'argento.

\* CIANITE - da zuzvôv kyan-ôn ciano - sale prodotto dall'acido cianico isomero coll'acido fulminico.

CIANO. V. Cianògeno.

\* CIANOCEFALO - da xuavos kya-

n-ds azzerro e xeozdà kefal-è testa - sp. d'ucc. anisodactili, gen. colibri: che hanno la testa di un azzurro dorato. 2 Sp. di pesci, gen. labro, fam. labroidi; la cui testa è di colore azzurro.

CIANÒDE - da xuxvòv kyan-òn azzurro e siòcs èid-os, id-os specie. somiglianza. - m. nome specifico di molte p. d., fam. centauree: che hanno fiori azzurri.

\*CIANOFÈRRO - vocab, ibr. da χυανὸν kyan-òn ciano e ferro – cianuro di ferro, radicale dell'acido dei prussiati ferruginosi.

\* CIANOFÓSFORO – da xuavôv kvan-on ciano e φώσφερεν fosfor-on fosforo - corpo fulminante prodotto dall'azione del fosforo sul cianuro di mercurio.

\* Cianògeno – da χυανὸν kyan-ôn ciano e γεννάω genn-ào produco gaz così nominato perché è uno degli elementi che formano l'azzurro o blù di Prussia: detto pure ciano.

\* CIANOMETRO - da xuavos kvan-òs azzurro e métros mètron misura strumento per determinare i differenti gradi d'intensità dell'azzurro che ci presenta la volta celeste.

\*CIANOPATIA - da xuxyòc kvan-òs azzurro e πάθος path-os malattia -

sin. di ciànosi.

\* CIANÒPSE – da xuxvòc kvan-òs azzurro e öbic ops-is aspetto - gen. di p. d., fam. sinanteree ; che hanno fiori azzurrastri.

CIANOSI – da xuavos kyan-os azzurro - m. min., rame solforato, di colore azzurrastro. 2 Colorazione morbosa azzurra o livida della pelle. prodotta dalla stagnazione del sangue nei vasi vascolari.

\* CIANOSPERMO – da xuxvòc kvan-òs azzurro e σπέρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. papilionacee; i cui semi sono di colore tra azzurro

e violetto.

\*CIANÚRICO - da xuavôs kvan-ôs azzurro e cuo vir-on orina - acido prodotto dalla distillazione dell'acido urico, di colore azzurro.

\*CIANURINA. V. Cianurico - sostanza azotata che si trova nell'orina azzurra.

\*CIANÚRO - da xuavôv kyan-ôn ciano - combinazione del cianogeno coi corpi semplici.

\* CIATANTERA – da χύαθος kvath-os coppa e ἀνθηρὰ anther-à antera gen. di p. d., fam. melastomacee; le cui antere sono cave, quasi a foggia di coppa.

\* Ciatèa – da χύαθος kvath-os coppa, ciotola - gen. di p. a., fam. felcì: la cui fruttificazione consiste in gruppi di capsule circondati da integumenti aperti nella sommità in guisa da rassomigliare a ciotole.

\* CIATIFÒRME - vocab. ibr. da χύαθος kyath-os coppa, ciotola e dal lat. forma – ep. dicorolla, di certe glandole di piante fanerogame) ecc. che hanno forma di ciotola. 2 Ep. di p. a., fam. funghi; a foggia di coppa.

Ciatisco – dim. di χύαθος kyath-os coppa - m. sorta di specillo chirurgico a forma di cucchiaio per infondere od estrarre qualche cosa.

CIATO - da κύαθος kyath-os coppa - m. gen. di p. a., fam. funghi; che hanno forma di calice. 2 m. Produzione membranosa sulle fronde dei licheni e delle marcantie, destinata a contenere le propagini; che ha forma di coppa.

\* CIATOCLÌNA - da χύαθος kyath-os coppa e xhivn klin-e letto, fig. ricettacolo - gen. di p. d., fam. sinanteree; il cui ricettacolo dei fiori ha forma di coppa.

\* CIATOCRINO - da χύαθος kyath-os coppa e zpívov krin-on crino - gen. di echin., fam. crinoidi; le cui diramazioni crinoidi partono da una specie di disco o tazza.

CIATODE - da xúx8cs kvath-os coppa e είδος èid-os, id-os forma somiglianza - m. gen. di p. d., fam, epacridacee; così dette per la forma del disco, a coppa.

\*CIATÒDIO. V. Ciatòde - gen. di p. a., fam. epatiche; a capsula globulosa che si apre in cima a guisa

di ciotola.

\* CIATOFILLO - da χύαθος kvath-os coppa e φύλλον fyll-on foglia - gen. di pol., fam. astrei; che hanno forma di foglie cave.

\* CIATÒFORO – da χύαθος kyath-os coppa e φέρω fer-o porto - gen. di p. a., fam. muschi; il cui peristomio interno consiste in una membrana

a foggia di urna. CIATOIDE - da ×ύαθες kyath-os

coppa e eloc èid-os, id-os forma, somiglianza – sin. di ciàto, nº 2. \* CIATULA - da χύαθες kvath-os

coppa - gen. di p. d., fam. amarantacee; il cui calice ha forma di bicchiere.

\* CIBIANTO - da κύδος kyb-os dado e ἄνθος ànth-os figre - gen. di p. d., fam. mirsinacee; i cui fiori sono segnati di punti e di piccole linee glandulose, a somiglianza dei punti neri segnati nei dadi.

\* CIBISITOMO - da xúbious kybis-is sacco e roun tom è sezione - strumento per aprire, nell'operazione della cataratta, la capsula del cristallino.

CIBISTERO – da xu6ιστήρ kybistér che fa capitomboli (xú6n kyb-e capo) - m. gen. d'ins., col. pent., fam. idrocantari; così detti per il loro modo di saltare, a capitomboli.

CIBISTICA - da xúEn kyb-e capo arte di far capitomboli e salti appoggiando in terra il capo.

CIBOTIO-dim. di xi6wtòs kibot-òs

colonna che presenta alla base una | felci; la cui fruttificazione consiste in gruppi di capsule chiuse entro un integumento coriaceo, bivalve,

\*CICINURO - vocab. ibr. dal lat. cicina pipistrello e cupà ur-à coda - gen. d'ucc., fam. paradisiaci : la cui coda è corta e rassomiglia all'appendice codiforme dei pipistrelli.

CICLADI - da xúxlos kykl-os circolo - gruppo d'isole nell'Arcipelago, disposte in cerchio attorno a Delo. 2 m. Fam. di moll. conchiferi dimiarii; così chiamati per la forma orbiculare della conchiglia.

\* Ciclàmine – da χύχλος kvkl-os circolo - gen. di p. d., fam. primulacee; i cui peduncoli si aggirano in circoli moltiplici nel tempo della fruttificazione, e la cui radice gira pure sopra di sè.

\* CICLANTERA - da χύχλος kykl-os circolo e avonoà anther-à antera gen. di p. d., fam. cucurbitacee; nei cui fiori maschi le antere sono confluenti in un anello pollinifero.

\* CICLANTO - da xúxλος kvkl-os circolo e & co ànth-os fiore - gen, di p. m., fam. pandanacee; cosi nominate per la struttura e la disposizione degli organi sessuali in circoli attorno ad uno spadice comune. in modo che ogni spora è alternativamente composta di fiori maschi e

di femmine.

\* CICLEALE - da χύχλος kvkl-os circolo - osso vertebrale, impari, a foggia di anello.

Ciclica - da xúxlos kykl-os circolo - linea che gli astri descrivono

in cielo nei loro periodi.

Ciclici – da xúxlog kykl-os *cir*colo - poeti Elleni compresi nella raccolta detta ciclo epico; i quali cantarono l'origine del mondo, la generazione degli Dei e degli uomini e le storie delle genti antichissime; (in generale) poeti che cassa - m. gen. di p. a., fam. | celebrarono una serie intera, un

intero ciclo di avvenimenti molto i importanti. 2 m. Fam. d'ins. col. tetr.; così detti perchè il loro corpo | ha quasi forma orbicolare.

\* CICLIDIO - dim. di xúxic: kvkl-os circulo - gen. d'infus., fam. monadii; il cui corpo ha forma di disco circondato di cigli. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno forma circolare.

Ciclisco - dim. di χύχλος kykl-os circolo - strumento di forma circolare o a mezzaluna, adoperato dagli antichi per raschiare il cranio fratturato. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; così nominati per la forma del loro corpo.

Ciclo - da xúxle; kykl-os - circolo; piano cinto da una linea curva in cui tutti i punti della circonferenza sono equidistanti dal centro. 2 Serie di anni, finita la quale si comincia a contare un'altra serie eguale, e così indefinitamente. 3 Complesso di tradizioni che fanno quasi un circolo e si corrispondono fra loro, recandosi a certa unità. 4 Periodo di avvenimenti uno congiunto coll'altro, quasi causa con effetto. 5 m. Gen. di crost. trilobiti foss., fam. calimerii; che hanno corpo emisferico.

 CICLOBRANCHI - da κύκλος kvkl-os e βράγχιον branch-ion branch ia - ord. di moll. paracefalofori dioici; le cui branchie sono disposte a foggia di arboscelli e raccolte simmetricamente intorno all ano.

 \* CICLOCARPÈA – da χύχλες kykl-os circolo e καρπὸς karp-òs frutto sez. di p. d.; che comprende quelle che producono un frutto di forma circolare, orbicolare.

\* CICLOCEFALI – da χύχλος kykl-os circolo e κεφαλή kefal-è testa - fam. di mostri unitarii; distinti da testa sferica, e in cui l'apparecchio nasale è atrofizzato.

\* CICLOCÈFALO. V. Ciclocèfali gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; la cui testa ha forma orbicolare.

CICLÓFORO - da xúxλoc kvkl-os circolo e φέρω fer-o porto - m. gen. di p. a., fam. felci; distinte da capsule circondate da un anello elastico sporgente sopra il ricettacolo. \* Ciclogastro – da χύχλος kykl-os circolo e yastip, yastos, gaster, gastr-os ventre - gen. d'ins. dipt. fam. notacanti; così detti per la

forma rotonda del ventre. \* Ciclognato – da χύχλος kykl-os circolo e γνάθος gnàth os mascella gen. di mamm. foss., fam. pachidermi; così nominati per la forma orbicolare delle loro mascelle.

\* CICLOIDALE. V. Cirloide - che

appartiene alla cicloide.

CICLOIDE - da xúxλes kykl-os circolo e cibo; èid-os, id-os forma, somiglianza - curva descritta da un punto della circonferenza di un circolo che si aggira sopra una delle sue tangenti.

\* CICLOLEPIDE - da xúx)c5 kykl-os circolo e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. chenopodiee; il cui nome allude alle appendici scariose riunite in forma di ala circolare sul dorso delle lacinie perigoniali.

\*Ciclòlito - da κύκλες kykl-os e λίθες lith-os *pietra* – gen. di pol. antozoarii foss ; orbicolari od ellittici, segnati di linee concentriche al di sopra e convessi di sotto.

\* Ciclometopi – da χύχλες kykl-os circolo e μέτωπον mètop-on fronte, parte anteriore - fam. di crost.; il cui testo è tondeggiante.

\* CICLOMETRÍA – da χύχλες kykl-os circolo e μέτρον mètr-on misura arte di misurare i circoli.

\* Ciclòmice – da xúxxes kvkl-og circolo e μύχης myk-es fungo – gen.

di p. a., fam. funghi imenomiceti; che hanno cappello semicircolare. \*\* CICLOMORFI - da χώλος kykl-os circolo e μερφή mort-è forma - fam. di acal.; tondeggianti, a forma di disco: sin. di mediuse.

CICLÓPF - da κύλλος kykl-os circolo e ωψ. ωπές όρς, op-ós occhio - sorta di uomini mostruosi, di cui si favoleggiava che avessero un occhiosolo e tondo in mezzo alla fronte. 2 m. Fam. di mostri unitarii; nati con un occhio solo. 3 m. Gen. di crost. copepodi, fam. monocoli; che hanno un occhio solo situato vicino all'orlo anteriore della testa. 4 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno in mezzo alla fronte una macchia simile ad un occhio.

CICLÒPEO, CICLÒPIO O CICLÒ-PICLO. V. Ciclòpe - proprio dei Ciclopi; ep. specialmente di muro e altri monumenti formati di poligoni irregolari e senza cemento, che si attribuiscono ai Giclopi.

\*CICLOPSINA. V. Ciclòpe - gen. di crost., affine al gen. ciclope; intermedio fra questo e il gen. pontio.

\* CICLOPTERIDE - da κύκλος kykl-os circolo e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèrid-os felce - gen. di p. a. foss., fam. felci; caratterizzate da fogliette rotonde o cordiformi.

\* CICLÒPTERO - da κύκλος kykl-os circolo e πτιρὸν pter-on ala, pinna - gen. di pesci branchiosteghi, fam. plecopteri; i raggi delle cui pinne ventrali sono uniti, intorno al bacino, in una sola ventosa.

\* Ciclorranfo – da χύκλος kykl-os circolo e βάμφος ràmf-os becco – gen. di rett. batracii anuri; la cui lingua è disco-ovoide.

\*Ciclosomiti – da χύχλος kykl-os circolo e σώμα som-a corpo – gr. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno corpo tondeggiante.

\* CICLOSTÈMONE - da χύκλος kykl-ns circolo e στήμων stèm-on stame gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui stami numerosi sono disposti in circolo sopra un disco annulare.

\*CICLOSTOMA – da χύχλος kykl-os circolo e στόμα stôm-a bocca – gen. di moll. polmonati; le cui conchiglie sono turbinate o discoidi, a spire rotonde e ad apertura circolare.

\* CICLOSTOMI. V. Ciclostoma - fam. di pesci cartilaginosi; in cui gli ossi palatini riuniti ai mandiblari formano un anello che porta una bocca roton la o semicircolare.

\*CICLÙRO - da χύχλος kykl-os circolo e ciçà ur-à coda - gen di rett. saurii, fam. iguanii; che hanno la coda formata di verticilli di scaglie alternati con anelli di spine.

\* CIDARÌTI - da χίδαρις kidaris sorta di cinta, di turbante - fam. di echin.; il cui ambulacro ha forma sferoide, ed è circondato da due serie di punte.

Cidimo - da χύδιμος kydim-os splendido, glorioso - m. gen. d'ins. lepid., fam. diurni; bellissimi per forme e colori.

\* CIDONIATO – da zusáviov kydon-ion cotogno – confettura di mele cotogne.

\* CIESILOGIA - da χύησις kyes-is gravidanza (χύω ky-o genero) e λόγος lòg-os discorso - trattato sui fe-

nomeni della gravidanza.

CIFELLA – da χύφος kyf-os curvatura, incavo – m. sorta di fossette orbicolari che si osservano alla superficie interna dei licheni.

\*CIFIDIO – dim. di xöççç kyf-os gibbosità – gen. d'infus., fam. arcelle; il cui testo ha quattro tubercoli più sporgenti degli altri.

Cifo - da χυφὸς kyf-os curvo, gibboso - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il curpo curvo, gibboso.

\* CIFOCRÀNA - da χυφὸς kyf-os gib- | boso e xoxvíov kran-ion cranio gen. d'ins. ortopt., fam. fasmii; che hanno la testa gibbosa.

\* CIFOMIIA - da xugos kyf-òs gibboso e unia my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; il cui addome è più largo del corsaletto

e gibboso.

\*CIFOCÈFALO - da xugôs kyf-òs qibboso e κεφαλή kefal-è testa gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; che hanno testa larga, gibbosa e armata di corna lunghe e

\* CIFONÒTO – da χυφὸς kyf-òs gibboso e νῶτος nôt-os dorso - gen. d'ins. col. pent., fam. elopii; i cui elitri presentano due gibbosità.

CIFOSI - da xugos kyf-ds curvo, gibboso - curvatura anomala della colonna vertebrale; gobba. 2 (in gen.) Straordinario sporgimento delle ossa del petto, della spina, della scapula, dello sterno, cagionato da un tumore, da una lussazione ecc.

CIFÒSO - da κυφὸς kyf-òs gobbo - gen. di pesci toracici; distinti da gibbosità sul dorso e sulla nuca.

CIFÒTE - da xược kyf-òs gibboso - gen. d'ins. emipt., fam. membracidi; che hanno il protorace gibboso.

\* Cila – da χυλίω kyl-lo rotolo – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi ; il cui ultimo articolo delle antenne è ovale, la proboscide cilindrico-conica, e il corpo cilindrico nella parte posteriore.

\* CILÌNDRA - da χύλινδρος kylindr-os cilindro - gen d'ins. col. pent., fam. carabici; di corpo lungo, senz'ali, quasi cilindrico.

\*CILINDRANTERA - da χύλινδοος kylindr-os *cilindro* e ἀνθηρὰ anther-à antera - antera dei fiori singenesiaci, riuniti a foggia di cilindro.

\* CILÌNDRIA - da κύλινδρος kylindr-os*cilindro -* gen. di p. d., fam. proteacee; così dette per la forma tubulosa del calice e della corolla.

CILINDRICO – da χύλινδρος kylindr-os cilindro - che ha forma di cilindro; m epiteto spesso usato nelle scienze naturali e nell'anatomia per significare che l'oggetto cui si applica, offre nella sezione traversale la forma più o meno perfetta

di un circolo.

CILÍNDRO - da κυλίω, κυλινδέω kyl-io, kylind-èo volgo, rotolo volume generato dalla rivoluzione di un rettangolo intorno ad uno dei suoi lati. 2 Oggetto che ha forma cilindrica, sopratutto nelle arti (p. e., nella stampa tipografica meccanica, negli organetti ecc.). 2 m, Nome specifico d'insetti, di conchiglie ecc. che hanno forma cilindrica. 3*m*. Strumento di ra**me o** d'altro metallo, che pieno di carboni accesi serve nei bagni a scaldar l'acqua. 4 m. Apparecchio per la frattura dell'estremità inferiori, che consiste in due bastoncelli della grossezza di un dito, lunghi a proporzione della parte fratturata.

\* CILINDRÒCERO – da χύλινδρος kylindr-os cilindro e xépaç kèr-as corno gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; distinti da antenne cilin-

driche.

\* CILINDROCISTE - da χύλινδρος ky. lindr-os cilindro e xúotic kyst-is vescica - gen. di p. a., fam. ficee; che consistono in corpuscoli cilindrici.

\* CILINDRÒCLINO – da xúλινδρος kylindr-os cilindro e xxívn klin-e letto, fig . ricettacolo - gen. di p. d., fam. composte; il cui ricettacolo ha forma cilindrica.

CILINDRÒIDE - da χύλινδρος kylindr-os cilindro e sidos eid-os, id os forma, somiglianza - che ha forma cilindrica. 2 m. Ep. di due protube- | delle articolazioni nelle membra ranze nei ventricoli laterali del cervello; dette pure corna d'Ammone.

CILINDRÒIDI. V. Cilindròide en. fam. d'ins. col. tetr.; che hanno il corpo e le antenne di forma cilindrica.

 \* CILINDRÒLOBO – da κύλινδρος kylindr-os cilindro e λοθὸ; lob-ôs baccello - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui frutti consistono in baccelli cilindrici

CILINDROSI - da κύλινδρος kylindr-os cilindro - m. specie di sutura o articolazione delle ossa del cranio o della faccia; in cui una lamina ossea gira sopra di sè formando un canaletto, un incavo longitudinale in cui entra un altro osso.

\* CILINDRÒSOMI – da χύλινδρος kylindr-os cilindro e σῶμα sòm-a corpo - fam. di pesci malac.; che hanno

corpo cilindrico.

\* CILINDROSPÒRIO – da κύλινδρος kylindr-os cilindro e σπόρος spòr-os seme - gen. di p. a., fam. funghi gimnomiceti; i cui spori sono oblunghi, cilindrici.

\* CILINDRÒTOMO - da κύλινδρος kylindr-os cilindro o touñ tom-é sezione - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; distinti particolarmente dalla | fra i cetacei. forma cilindrica degli articoli delle antenne.

\*Cillòdio - da χυλλὸς kyll-ös tronco, mutilo e elocs èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che hanno corpo lungo e molto stretto, la testa ottusa e come tronca.

\* CILLOSCÈLIDE – da κυλλὸς kyll-ds curvo e σχέλος skèl-os gamba - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno le gambe in arco.

CILLOSI · da zullàs kyll-ds curvo, zoppicante - vizio di struttura

inferiori; il zoppicare.

\* CILLOSOMO - da χυλλός kyll-ds mutilo, zoppo e σωμα sòm-a curpo gen, di mostri unitarii, fam, celosomii; monchi nella parte inferiore laterale del corpo e in cui il membro pelvico dalla parte dell'incavo è in uno stato rudimentale.

Cimino, Cumino - da zúplivov kymin-on - gen. di p. d., fam. om-

brellifere.

CIMASA. CIMATIO - da xumático kymation, dim. di κόμα kym-a onda parte estrema della cornice, del capitello, fatta a onde.

\* CIMATÌTE - da κῦμα, κύματος kyma, kymat-os flutto - gen. di pol. foss., fam. astrei; che si trovano sulle spiaggie del mare, ove sono gettati dai flutti.

\* CIMATÒFORA - da κῦμα, κύματος kyma, kymat-os onda e φέρω fer-o porto - gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. cimatoforiti; distinti da linee ondate nelle ali superiori.

\* CIMATOFORÌTI. V. Cimatòfora.

\* CIMATOTÈRIO – da κύμα, κύματος kyma, kymat-os onda e bipíov ther-lon bestia - gen di mamm. foss.; che erano probabilmente animali marini e furono classificati

CIMBA - da xóµEn kymb-e - barchetto. 2 Gen. di acal. bifidi: forniti di organi per nuotare, a modo

di barchetto.

\*CIMBACNE - da xóμθη kymb-e barchetto e axm achn-e pagliucola - gen. di p. m., fam. graminee; le cui spighe e fiori hanno forma circolare.

 \* Cìmbalària – da κόμξη kymb-e barchetto - gen. di p. d., fam. scrofularie; che hanno la corolla cava, quasi a foggia di barchetto.

\*CIMBELLA - da κύμθη kymbe

cee : che hanno forma di barchetto.

\* CIMBÌDIO - dim. di χύμες kymb-os cavità - gen. di p. m., fam. orchidee; così nominate per la forma del loro frutto, che è una capsula cava.

\* CIMBIFORME - vocab. ibr. da κύμ-€cs kymb-os cavità e lat. forma - ep. di semi di forma cava.

Cimbio - dim. di πόμες kymb-os cavità - m. gen. di moll., fam. columellarii; che comprende le volute le quali hanno conchiglia sottile e un'apertura molto larga e cava.

\* CIMBOCARPA - da κίμες kymb-os cavità e xaonis karp-os frutto - gen. di p. d., fam. burmanniacee; così nominate per la forma cava dei loro frutti.

\* CIMBOCÁRPO. V. Cimbocárpa gen. di p. d., fam. ombrellifere : i cui frutti hanno forma cava.

\* CIMBÒFORA - da xúuecs cavilà e φέρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. ficee; con frustuli cavi.

CIMELIARCA – da κειμήλιον keimėl-ion, kimėl-ion *cimelio* e ἄρχω àrcli-o presiedo - custode di cimelii; m. che ha in custodia un gabinetto di antichità, il tesoro d'una chiesa, ecc.

CIMELIO - dal skt. kam bramare, amare; kama oggetto di desiderio (quindi oggetto pregiato, di valore, prezioso); kamala bello; kamala bramato, amato - a, bene (mobile o immobile, singolarmente immobile). 2 Oggetto di molto valore (monili, tazze d'oro o d'argento, ecc.). 3 m. Oggetto prezioso per la materia e per l'antichità, o per l'antichità e rarità (medaglie, codici, gemme ecc.) 4 m. Gabinetto d'antichità. -Chi non accettasse l'etimo suddetto, vegga questo: egiziano ham aver in proprietà, godere, fruire (cui corrisponde il coptico gime) e ari l

barchetto - gen. di p. a., fam. fi- | (ali) conservare, custodire (coptice areh).

\* CIMELIOTÈCA - da xeiunhico keiměl-ion, kiměl-ion cimelio e trixn thèk-e tecu - teca, ripostiglio di cimelii.

\* CIMINOSMA – da zómiyov kymin-on cumino e όσμλ, osm-è odore – gen. di p. d., fam. rutacee; che esalano odore di cumino.

CIMITERO, CEMETERIO, CIMITÈ-RIO - dalla rad. skt. çam esser tranquillo, riposarsi; distruggere (cama quiete; felicità finale, emancipazione dell'esistenza umanu : zendo câma che quieta, che sana; κοιμάςμαι koim-àome, kim-àome *dormo –* skt. çamana immolazione) – luogo di sepoltura per i morti.

\* Cimofana – da κόμα kym-a onda e φαίνω fèn-o splendo – min.; pietra preziosa composta di allumina e di glucina; di color bianco misto di azzurro, a guisa di onda.

CIMOPÒLIA – da κύμα kym-a onda e πολιδ; pol-iòs bianco - m, gen di p. a., fam. ficee; che consistono in filamenti biancastriagitati dalle onde.

CINANCHE - da κύων, κυνὸς k y-on, kyn-os cane e άγχω anch-o strangolo - angina in cui il malato per difficoltà di respiro tira fuori la lingua, come fa il cane per sete.

CINANCO. V. Cinanche - m. gen. di p d., fam. asclepiadee; che sono velenose specialmente per i cani. \* CINAPIO - da κύων, κυνὸς ky-on, kyn-òs cane e ἄπιον àp-ion pera gen, di p. d., fam, ombrellifere; che sono venefiche sopratutto per

i cani, e le cui radici hanno figura periforme \* CINAREE – da κυνάρα kvnài-a pianta spinosa, carciofo – tr. di p d , fam composte : il cui tipo è il carciofo.

CINCLIDIO - d. di xiyxxis, xiyxxibos

kinklis, kinklid-os cancello, griglia - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; il cui peristomio interno è tutto forato, a somiglianza di cancello, di griglia.

Cinclisi, Cinclismo - da xiyκλίζω kinkl-izo muovo rapidamente e frequentemente - abitudine di alzare ed abbassare continuamente e rapidamente, quasi in modo spasmodico, le palpebre.

Cinclo. V. Cinclisi - m. gen. d'ucc. passeri, fam. turdidi; che con grande rapicità s'immergono nell'acqua ed emergono, per affer-

rare la preda. CINCLÒSOMA – da κίγγλος kinkl-os cinclo e σωμα sòm-a corpo - gen. d'ucc. passeri, fam. turdidi; che rassomigliano ai cincli.

CINEDO - zendo cin-man, c'in anh, e nei composti c'in-a osselo, c'in e amore - uomo che si prostituisce a uso sodomitico.

CINEGESÍA – da χύων, χυνός kyon, kyn-òs cane e nyécuai egèo-me conduco - arte della caccia coi cani.

CINEGETE. - V. Cinegesia - m. gen. d'ins. col. trim, fam coccinellidi; che, secondo alcuni, vanno a caccia di altri insetti (secondo altri, sono fillofagi).

CINEGETICO. V. Cinegesia - ep. di poema didascalico sulla caccia coi cani.

Cinico - da κύων, κυνός ky-on, kyn òs cane - nome dispregiativo dato dagli Ateniesi ai discepoli del filosofo Antistene, perchè veslivano poveramente, con mantello lacero e barba incolta. Cosi i moderni Elleni usano per dispregio la parola σχυλί skyli, che significa appunto cane. - (Alcuni opinano che quei filosofi fossero così nominati perchè frequentavano il Ciusavano atti e detti sconci, osce- somigliante a quello del cane. 3 m.

ni; accusa che ragionevolmente si diede alla setta non ne' suoi primordii, ma in seguito quando fu degenerata). 2 Chi sprezza manifestamente e offende il pudore, la delicatezza e in generale la virtù, e fa pubblica professione di vizio. 3 Ep. di atti conformi a questi sentimenti. 4 Ep. di spasmo o convulsione; che consiste in un affezione dei muscoli mascellari, per cui la bocca, il naso, un occhio, cioè mezza faccia si contorce.

\* Cinipsii. V. Cinipo. \* Cinipo - da χύω ky-o produco e iψ, iπòς ips, ip-òs verme (iπτω ipt-o pungo) - gen. d'ins. imenopt., fam. terebrani, tr. cinipsii; così nominati perchè intorno alle punture che sogliono fare alla scorza delle quercie e di altre piante si producono delle escrescenze globulose, ove abitano le larve degli insetti medesimi. - Cosiffatte escrescenze delle quercie si chiamano volgarmente noci di galla

Cinismo - da xúwy, xuvôs ky-on, kvn-òs *cinico* - dottrina e costumi dei cinici. 2 m. Abitudine di deridere il pudore, la delicatezza, la virtù in generale, di vantare e praticare pubblicamente il vizio.

 CINIXI - da κινέω kin-èo muovo e ίξὸς ix-òs lombo - gen, di rett. chelonii; sorta di tartarughe terrestri distinte per la mobilità della parte posteriore della loro invoglia.

CINNAMOMO. V. Cardamomo specie di piante dic , famiglia laurinee, gen. lauro; la cui scorza è la cannella.

CINOCEFALO - da xúwy, xiv-ès kyon, kyn-òs cane e κεφαλή kefal-è testa - a, corpo umano figurato con testa di cane (come Anubi). 2 m. Gen. di mamm. quanosargo; altri finalmente, perchè drumani; scimie che hanno muso cani; che hanno testa simile a quella del cane.

\* CINOCÓPRO – da χύων, χυνὸς kyon, kyn-ds e κόπρος kdpr-os escremento - escremento di cani; cui gli antichi attribuivano virtů medicinali.

CINOCRAMBE - da χύων, χυνὸς kyon, kyn-ds cane e xpáµEn krámb-e cavolo - gen. di p. d., fam. urticee; che rassomigliano al cavolo e si credono venefiche per i cani.

CINOCTONO - da zúwy, zuyòs kyon, kyn-ds cane e xtóvog któn-os uccisione (κτείνω ktèin-o, ktin-o uccido) - gen. di p. d., fam genzianee; la cui radice è un potente veleno per i cani.

CINODÈSMO – da κύων, κυνδς ky-on, kyn-ds membro genitale (χύω ky-0 genero) e δεσμός desm-os legame - m. fascia che lega il prepuzio alla ghianda.

CINODÓNTE – da κύων, κυνὸς kyon, kyn-òs cane e òδοῦς, òδόντος odùs, odont-os dente - m. gen. di p. m., fam. graminee; le cui articolazioni hanno forma di denti canini; volg. dente di cane. 2 m. Gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; così nominate per i molti denti lanceolati che ne guerniscono il peristomio.

\* CINOFALLÒFORA - da χύων, χυνός kyon, kyn-òs cane, φαλλὸς fall-òs pene e φέρω fèr-o porto - sp. di p. d., gen. cappari, fam. capparidee; il cui frutto consiste in un baccello lungo, carnoso e rosso, simile a un pene di cane.

 CINÒGALA – da κύων, κυνὸς kyon, kyn-òs cane e γαλή gal-è donnola - gen. di mamm. carnivori; affini al cane e alla donnola, ma più al cane.

Cinoglòsso – da χύων, χυνός kyon, kyn-ds cane e γλῶσσα gldss-a lingua - gen. di p. d., fam. asperifolie borraginee; distinte da foglie di latte di cagna.

Gen, di pesci, fam squalidi o pesci- larghe e che si ristringono alla base. presentando qualche somiglianza con una lingua di cane.

> \* CINOGLOSSOIDE - da χυνόγλωσσον kynògloss-on cinoglosso e eloc èid-os, id os specie, somiglianza gen. di p. d., fam. asperifolie borraginee; che somigliano al cino-

glosso. \* Cinoièna – da χύων, χυνός kyon,

kyn-ds cane e čaiva yen-a iena gen. di mamm., fam cani; sorta di cane che ha qualche somiglianza colla iena.

\* Cinolissa – da κύων, κυνὸς Κίνοπ, kyn-òs cane e λύσσα lyss-a rabbia rabbia canina o contratta per morsicatura di un cane.

\*CINOGRAFÍA - da χύων, χυνὸς kyon, kyn-òs cane e γραφή graf-è descrizione - descrizione dei cani, cioè delle loro razze, proprietà ecc. \* CINÒGRAFO. V. Cinografia - chi descrive le proprietà, le razze ecc. dei cani.

 CINOLOGÍA – da χύων, χυνὸς kyon. kyn-òs cane e λόγος lòg-os discorso - trattato sui cani, sul modo di addestrarli alla caccia, sulle loro malattie ecc.

\* CINÒLOGO. V. Cinologia - chi si occupa di cinologia.

\* CINÓMETRA – da χύων, χυνὸς kyon. kyn-ds cane e μήτρα mètr-a vulva, matrice - gen. di p. d., fam. leguminose; il cui frutto è un baccello carnoso, corto, leggermente tubercoloso, che presenta qualche somiglianza con una vulva di cagna.

\*CINOMIIA – da xúων, xuvòs kyon, kyn-òs cane e unia my-la mosca gen. d'ins. dipt., fam. calipteree; che tormentano sopratutto i cani, o si pascono di carogne di cani.

CINOMOLGI - da κύων, κυνὸς kyon, kyn-ds cane e μέλγω mèlg-o mungo - popoli dell'India, che si nutrivano \* CINOMÒLGO. V. Cinomòlgi - sp. di mamm. quadrumani, gen. ma-caco; scimie che hanno l'aspetto di un cagnolino poppante.

CINOMÒRFI - da χύων, χυνὸς kyon, kyn-ὸs cane e μορφή morf-è forma m. fam. di mamm. andbi; che rassomigliano ai cani per la forma del corpo e sopratutto della testa.

CINOMÓRIO - da χύων, χυνὸς kyon, kyn-ös cane e κόμον môr-ion pene-gen. di p. m., fam. balanofores; il cui gambo semplice, grosso, cilindrico e rosso ha somiglianza con un membro di cane. 2 m. Sp. di pol., gen. pennatule, fam. alcionii; che hanno la forma di un pene di cane.

\* CINOPITÈCO - da χύων, χυνὸς kyon, kyn-òs cane e πίθηχος pithek-os sorta di scimia - gen. di mamm. quadrumani; scimie intermedie tra i

cinocefali e i pitechi.

\* CINÒPODO - da κύων, κυνὸς kyon, kyn-òs cane e ποῖς, πεδές pùs, pod-és piede - gen. di mamm. carnivori, fam. manguste; i cui piedi sono fatti come quelli dei cani, vale a dire gli anteriori con ciuque dita e i posteriori con quattro soli.

\* CINOPTERO - da χύων, χυνός kyon, kyn-òs cane e πτερὸν pter-òn ala gen. di mamm. chiropteri, fam. pipistrelli: che hanno muso simile a

quello del cane.

\* CINÒRCHIDE - da χώων, χωνδε kyon, kyn-δs cane e δεχις, δεχιδες òrchis, òrchid-os testicolo - gen. di p. m, fam. orchidee; le cui radici hanno forma di testicoli di cane.

CINORRÈSTE – da χώων, χυνὸς kyon, kyn-òs cane e ἑχίω rè-o nuoco -gen. d'ins. apt., fam. aracnidiacaridi; che si attaccano alla carne dei cani e di altri animali, e ne succhiano il sangue; volg. xecca.

\* CINOREXIA - da χύων, χυνός kyon, qualc kyn-òs cane e ὄρεξις òrex-is appetito - malattia nervosa dello stocane.

maco, caratterizzata da una fame eccessiva e dal vomito degli alimenti poco dopo la loro ingestione; così detta perchè i cani, dopo aver molto mangiato, vomitano facilmente.

\*CINORRÌNCHIO – da χύων, χυνὸς kyon, kyn-òs cane e ἡύγχος rynch-os muso – gen. di p. d., fam. scrofularinee; distinte da una corolla a fog-

gia di muso di cane.

Cinorròdo — da xúw, xuvè; kyon, kyn-òs cane e pôðw, rodon rosa — gen. di p. d., fam. rosace; volg. rosa canina. 2 m. Frutto carnoso, composto di un gran numero di ovarii o a pericarpio solido chiusi in un calice carnoso ma non aderente alle pareti del calice; come

quelli della rosa canina.

CINOSARGO - da χώων, χυνὸς kyon, kyn-δs cane e ἀργὸς arg-δs bianco - borgo vicino ad Atene ov' erano un tempio consacrato ad Ercole e un ginnasio; cusì detto perchè, mentre un Diomo ateniese sacrificava in quel luogo ad Ercole, un cane bianco involò parte della vittima.

CINÒSBATO - da χύων, χυνὸς kyon, kyn-ös cane e ράτις bàl-ös rovo sp. di p. d., gen. rosa, fam. rosacee; piante spinose che producono una bacca lunga, grossa e rossa, simile a membro di cane; volg.

spina canina.

\*CINOSTERNO - da zwie kin-do muovo e orizvov stern-on sterno - gen. di rett. chelonii, fam. emidi; sorta di tartarughe palustri, che hanno sterno mobile dinanzi e di dietro.

CINOSŪRA - da xúων, xuvòs kyon, kyn-òs cane e εὐρὰ ur-à coda - costellazione vicina al polo artico, detta pure Orsa minore; composta di sette stelle, tre delle quali hanno qualche somiglianza, per la loro posizione relativa, con una coda di cane. \*CINOSURO. V. Cinosùra - gen. di p. m., fam. graminee; i cui fiori somigliano per la forma ad una coda di cane.

\*( Inotomia – da χύων, χυνὸ; kyon, kyn-òs cane e τομή tom-è sezione – sezione dei cani.

\* CINOTOMISTA. V. Cinotomia - che anatomizza cani.

C10 - da xis, xiès kis, kiòs - a. insetto che rode il frumento o il leguo. 2 m. Gen. d'ins tetr., fam. xilofagi; che vivono sugli agarici o sui holeti secchi degli alberi.

\* CIOFORIA – da κύω ky-o genero e φέρω fer o porto – stato o tempo

di gravidanza.

CIÓNIO - da zíwy kłon colonna gen. di p. a., fam. funghi licoperdiacei; così nominate dalla columella rinchiusa nel loro peridio.

CIONITA – da zίων kion colonna – solitario che viveva sopra una colonna; sin. di stilita.

\* CIPERACEE - V. Cipero.

CIPERO - da χύπερος kyperos, ionicamente per χύπειρος kypeir-os kypir-os - gen. di p. m., fam. ciperacee.

Cifra - da Κύπρα Kypr-a Giunone - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; forniti di ali molto eleganti.

\* CIPRICARDIA – da Κύπρις Kypr-is Cipride e καρδία kard-la cuore – gen. di moll. acetali conchiliferi, fam. cardiacee; che presentano caratteri comuni al geo. cipri e al cardita.

Cipride - da Κύπρος Kypr-os Cipro - Venere; così nominata perchè aveva culto a Cipro. 2 m. Gen. di crost. ostracodi, fam. ciproidi.

\* CIPRIDILLA - V. Cipride - gen. di crost. ostracodi, fam. ciproidi. \* CIPRIDINA. V. Cipride - gen. di crost. ostracodi, fam. ciproidi.

CIPRINA - da Κύπρις Kypr-is Ci-

pride, Venere - m. gen. di mell. acefali conchiliferi, fam. cardiacee; così detti per le loro eleganti conchiglie.

Čiprino - da χυπρῖνος kyprin-os gen. di pesci malac., fam. ciprinoidi; volg. carpiòne.

\* CIPRINOIDI - V. Ciprino.

\*CIPRINODÓNTE - da xurgiveç kyprin-os carpione e ¿δεϋς, ¿δέὐτς, odús, odón-os dente - gen. di pesci malac., fam. ciprinoidi; le cui mascelle sono fornite di molti piccoli denti.

\*CIPRIPEDIÈE – V. Cipripèdio. CIPRIPEDIO (invece di Cipripèdilo) – da Κάπρι: Kypr-is Cipride, ε πάδων pèdil-on calsalura – gen. di p. m., fam. orchidee, tr. cipripediee; di hell'aspetto e distinte dal labello del flore, che ha forma concava, come di scarpa.

CIPSELA - da χυψέπ, kypsèl-e corbello - m. frutto ch'è disposto in un ricettacolo comune a forma di corbello; come quelli della fam.

delle sinanteree.

\* CIPSELEA - da κυψέλπ kypsèl-e alveure - gen. di p. d., fam. portulacee; le cui foglie hanno forma concava, quasi d'alveare.

CIPSELO - da χύψελος kypsel-os - gen. di ucc., fam. irundinee.
\* (IROLOGIA - da κύρες kyr-os proprietà e λόγος lòg-os discorso - locuzione propria. 2 Abitudine di usare

locuzioni proprie.

CIROPEDIA – da Κύρες Kyros Ciro e παιδεία ped-èia, ped-la educcuzione - romanzo storico di Senofonte sull'educazione di Ciro, fondatore dell'impero persiano.

CIRRIDE - da xiệpis kirr-is - gen.

di pesci, acant., fam. percoidi.
\*CIRRONOSO – da κιβέδες kyrr-òs
giallo e νόσες nòs-os malattia – ep.
di colore giallo isterico del midollo
spinale dell'embrione.

\* CIRROPETALO - da xiĝĉĝo kirr-os | testa - gen. d'ins. apt., fam. giullo e πέταλον petal-on petalo gen, di p. m., fam. orchidee; i cui fiori sono di un colore giallo scuro.

\* Cirrosi - da xiçid; kirr-ds giallo granulazione morbosa di un giallo rossastro, che si forma nel fe-

gato.

Cirsio - da xiggo; kirs-òs varice – gen. di p. d., fam. composte ci– naree; le cui foglie sono, in alcune specie, sparse di varici od escrescenze.

Cirso - dal skt. krish curvare - varice; gonfiamento nodoso di qualche parte di una vena.

CIRSOCELE - da x:poòs kirs-òs varice e xnàn kèl-e tumore - ernia varicosa alle vene dello scroto e

alle vene spermatiche.

\* CINSOFTALMIA - da xipoòs kits-òs rarice e ¿460.1 p à; ofthalm-às occhio oftalmia in cui i vasi della congiuntiva molto injettati presentano una specie d'ingorgo varicoso.

\* ( IRSONFALO - da xiscò, kirs-òs varice e duoc. è; omfal-ès ombilico | - tumore formato dalla dilatazione

delle vene dell'ombilico.

\* CIRSOTOMIA – da xiccò: kirs-òs rarice e reur, tom-è taglio - sezione, estirpazione di vene varicose.

- \* CIRTANDRA da xuptò; kyrt-òs curvo e avip, avosos an-er, andr-os uomo, fig. stame - gen. di p. d , fam, gesneracee, tr. cirtandree; che hanno stami curvi.
  - CIRTANDREE. V. Cirtándra.
- \* CIRTANTO da xustò; kyrt-ds curvo e avec; anth-os fiore - gen. di p. m., fam. amarillidee; distinte da fiori curvi.

Cinto – đã zuptès kyrt-ès curvo, qibboso (skt. krish curvare) - m. gen. d'ins dipt., fam. tanistomii; che banno il corsaletto gibboso.

\* CIRTOCEFALO – da xupto; kvrt-òs curvo, gibboso e xeçan, kefal-è distinti da gambe in arco.

aracnidi; che hanno la testa grossa e gibbosa. 2 Gen. d'ins. col. tetr.. fam. clavipalpi; idem.

\* CIRTOCHILO – da xuptòs kyrt-òs curvo e yeixes cheil-os, chil-os labbro - gen. di p. m., fam. orchidee;

distinte da un labbruccio curvo aderente alla base del pistillo.

\* CIRTOGINA - da xuptòs kyrt-ds curvo e you, gyn-è donna, fig. pistillo - gen di p. d., fam. crassulacee; distinte da un pistillo curvo.

\* CIRTOGNATO – da xuptòs kyrt-òs curvo e vátos gnàth-os mandibola – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungi~ corni; distinti da mandibole curve.

CIRTOMA - da xuptòs kyrt-òs curvo, qibboso - incurvatura della spina dorsale, gobba. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; caratterizzati

da un torace gibboso.

CIRTOMENO - da χυρτὸω kyrt-òo curvo - m. gen. d'ins. em. eter., fam pentatomidi; gonfi, gibbosi.

\* CIRTOMO. V. Cirtoma - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi-

gibbosi.

\* CIRTOMÒRFO – da xuptòs kyrt-ds curvo, gobbo e μερφή morf-è forma - gen. d'ins. col. tetr., fam. clavipalpi; gibbosi.

\* CIRTONOTA. V. Cirtonoto - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che

hanno il dorso gibboso.

\* CIRTONÒTO - da xuptòs kyrt-òs curvo, gibboso e vătes not-os dorso gen. di crost. decapodi brachiuri; la cui invoglia è gibbosa.

\* CIRTOPODIO - da xuptòs kyrt-ès curvo, gibboso e ποῦς, ποδὸ; pus, pod-òs piede - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno il gambo qua

e là gibboso.

\* CIRTOSCELIDE - da xupros kyrt os curvo e oxtics skèl-os gamba - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni;

\*CIRTÓSOMA - da xuptos kyrt-os | vescico e avastros anastros e rovecurvo, gibboso e σώμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; gibbosi.

\*CIRTOSPERMO - da xuptò; kyrt-òs curvo e σπίρμα spèrma seme - gen. di p. d., fam. ombrellifere; che

hanno semi curvi.

\* CIRTOSTACHIDE - da xuptòc kyrt-òs curvo e στάχυς stach-ys spiga - gen. di p. m., fam. palme; così nominate per la forma curva delle spiglie che portano i fiori.

\*CIRTOTRACHELO - da xuotòc kvrt-os e τράχηλος tràchel-os collo gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: distinti dal collo in arco.

\* CIRTOTRÒPIDE – da xuotòc kvrt-òs curvo e τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena - gen. di p. d., fam. papilionacee; caratterizzate da una carena curva.

\* CISITE - da xuggos kyss-os parte naturale della donna, ano - infiammazione di queste parti del corpo.

CISSAMPELO – da x1000s kiss-0s edera e άμπελος àmpel-os vite - gen. di p. d., fam. menispermacee; simili all'edera, e di cui alcune specie si arrampicano sulle viti.

Cisso - da xισσὸς kiss-òs edera gen. di p. m., fam. ampelidee; una delle cui specie è l'edera.

CISSOIDE - da x1000c kiss-os edera e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. linea curva, che avvicinandosi al suo asimptoto imita la curvatura d'una foglia d'edera.

Cista - da xiota kist-e paniere - specie di pericarpio che mai non si apre, formato di tre involucri; l'esterno e l'intimo membranosi, lo intermedio sugoso o carnoso.

\* Cistalgia – da χύστις kyst-is vescica e άλγος àlg-os dulore - dolore nervoso della vescica.

sciamento - inversione della vescica, vizio organico.

Ciste, Cisti - da xύστις kyst-is vescica - vescica orinaria. 2 m. Membrana in forma di sacco o di vescica piena di liquido e altre materie corrotte nei tumori generati dalle glandule.

\* CISTANTO - da xúotic kyst-is vescica e zwo anth-os fiore - gen. di p. d. fam. epacridee; distinte da una corolla simile ad una vescica

trasversalmente fessa.

\* CISTECTASIA - da xúotic kyst-is vescica ed extraoic ektas-is estensione - processo di litotomia, per cui s'introduce nella vescica uno strumento che dilata la prostata, affinchè, accrescendo le dimensioni del collo vescicale, possa uscire più facilmente il calcolo.

\* CISTELMINTO - da κύστις kyst-is vescica e έλμινς, έλμινθος èlmins. èlminth-os verme - verme vescico-

\* CISTENCÈFALO – da χύστις kyst-is vescica e iγκέφαλος enkèfal-os cervello - gen. di mostri, fam. pseudencefali; nei quali in luogo di cervello c'è una specie di vescica, un tumore formato di più lobi, sanguigno.

\* ČISTENTEROCÈLE - V. Enterocistocèle.

\* Cistepàtico – da χύστις kyst-is en παρ, ππατος èpar, èpat-os fegato - condotto escretore della bile, che si credeva andasse direttamente dal fegato alla vescichetta biliare.

Cisti V. Ciste.

\* Cistibrànchi – da χύστις kyst-is vescica e βράγχιον brànch-ion branchia - fam. di crost isopodi; che comprende quelli, che hanno branchie in cavità vescicolari.

\* Cisticapno – da κύστις kyst-is ve-\* CISTANASTROFE - da χύστις kyst-is | scicu e χαπνὸς kapn-òs fumo, fumacee; sorta di fumaria, distinta da una capsula membranosa, uniloculare e bivalva.

\*(`ISTICÈRCO – da χύστις kystis vescica e xépxoc kèrk-os coda - gen. di elm. intestinali cistici; il cui corpo termina, nella parte posteriore, in una dilatazione vescicolare molto più grande di esso, a foggia di coda.

\*Cistici - da χύστις kyst-is vescica - ord. di vermi intestinali, che comprende quelli il cui corpo termina in una vescica idatica.

\* Cistico - da xúgric kvst-is vescica - ep. di ciò che si riferisce alla vescica orinaria o alla vescichetta hiliare.

\* Cistide – da χύστις kyst-is vescica – eminenza formata da fluidi contenuti nelle loro proprie membrane o in estranee anormalmente dilatate.

\* Cistidio – dim. di χύστις kyst-is vescica - frutto monospermo non aderente al calice, il cui pericarpo è poco apparente, a foggia di vescichetta. 2 Organo dei funghi imenomiceti, che fa, per quanto credesi, ufficio di antera.

\*CISTIFELLEA - vocab. ibr. da χύστις kyst-is vescica e lat. fel fiele vescichetta che contiene il fiele.

\*CISTIGNATO - da xúotis kyst-is vescica e γνάθος gnàth-os mascella - gen. di rett. batracii, fam. rane: distinti da una vescica unica o doppia sotto la gola.

\* Cistina – da χύστις kyst-is vescica - ossido cistico: sostanza animale, che si trova in alcuni calcoli orinarii dell'uomo.

\* Cistingia – da χύστις kyst-is vescica e άγγος, àng-os vaso - gen. di tunic., fam. ascidie; che hanno uno stomaco grandissimo, il quale, a foggia di vescica o di vaso, si vescica e com odyn-e dulore - do-

ria - gen. di p. d., fam. papavera- | stende per tutta la lunghezza del corpo.

\* CISTIPATÌA - da xúστις kyst-is vescica e πάθες path-os malattia malattia della vescica.

\* CISTIRRAGIA – da κύστις kyst-is vescica e ρήγγυμι règn-ymi rompo emorragia della vescica.

\* CISTIRREA - da xúoris kyst-is vescica e ρίω rè-o scorro - catarro vescicale.

\* Cistisome – da χύστις kyst-is vescica e σωμα sóma corpo - tr. di acal., fam. fisali; che hanno un corpo a foggia di vescica.

\* CISTITE - da χύστις kvst-is vescica infiammazione della vescica ori-

\* Cistitomo – da xúgric kyst-is vescica e τομή tom-è taglio - strumento che si usa nell'operazione della cateratta per dividere la parte anteriore della capsula del cristallino. 2 Strumento per incidere il perineo e penetrare fino nella vescica orinaria.

\* Cisto - da xíotes kist-os capsula – gen. di p. d., fam. cistoidi : il cui frutto è una capsula quasi rotonda od ovale circondata dal calice.

\* CISTO-BUBONOCÈLE – da χύστις kyst-is vescica, βιυδών bubón bubbone e xήλη kèl-e tumore – ernia della vescica attraverso l'anello inguinale.

\* Cistocárpo – da χύστις kvst-is vescica e καρπὸς karp-òs frutto fruttificazione delle ceramiee (tr. di p. a., fam. ficee floridee); così detta perchè racchiude molti spori in un periporo ialino, a foggia di vescica.

\* CISTOCÈLE – da χύστις kyst-is vescica e xnàn kèl-e tumore - ernia della vescica. 2 Tumore formato da un gonfiamento straordinario della vescichetta del fiele.

\* CISTODINIA - da χύστις kyst-is

lore reumatismale, che ha la sua l sede nella tunica muscolare della vescica orinaria.

\* CISTOEMIA – da χύστις kyst-is vescica e aiua èm-a sangue - congestione di sangue nella vescica.

\* CISTO-ENTERO-EPIPLOOCELE - da εύστις kyst-is vescica, έντερον ènter-on *intestino*, ἐπίπλοον epìpl-oon cpiploo e xnix kel-e tumore - ernja della vescica ed in parte dell'epiploo. \* CISTO-EPIPLOUCELE - da xúotis

kyst-is vescica, ἐπίπλουν epipl-oon epiploo e xáxa kèl-e tumore - ernia della vescica complicata coll'epioloocele.

\* CISTOFLEGMÀTICO - da xústic l yst-is vescica e φλέγμα flègma ep. di ciò che proviene dal muco vescicale, p. e. dell'iscuria prodotta da questo.

\* Cistòfora – da χύστις kyst-is vescica e φέρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. ficee floridee; caratterizzate da vesciche sferiche sopra ogni pedicello.

\* Cistogastro – da xíota kist-e cesta e γαστίρ, γαστρός gaster, gastr-os ventre - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; distinti da un addome globoso.

\* Cistòidi - da χύστις kyst-is vescica e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza - sin. di cistici.

\* CISTOIDI. V Cisto.

\* CISTOLA - da xíotec kist-os capsola – sorta di ricettacolo dei licheni, che contiene la polvere fecondante.

\* CISTÒLITO – da χύστις kyst-is vescica e λίθος lith-os pietra - calcolo orinario.

 \* ( ISTOLÍTICO. V. Cistòlito - che si riferisce ai calcoli orinarii; p. e. epiteto d'iscuria per calcoli della vescica.

\* CISTOMER.OCÈLE - da xústic kyst-is rescica, propos mer-os coscia e

xix, kèl-e tumore - ernia femorale. formata nella più alta parte del femore dal prolasso della vescica orinaria per rottura del legamento del prepuzio.

\* CISTOPIICO - da xúora; kyst-is vescica e πύον pyon pus - che si riferisce alla suppurazione della

vescica.

\* Cistoplastia – da χύστις kyst-is vescica e πλάσσω plass-o formo risarcimento della fistola vescicovaginale, dissecando un lembo del labbro esterno e unendolo con sutura agli orli.

\* CISTOPLEGIA. CISTOPLEXIA - da χύστις kyst-is vescica e πληγνυμι plėgn-ymi colpisco – paralisia della vescica.

\* CISTOPLEGICO. V. Cistoplegia ep. d'iscuria per paralisi della vescica.

\* Cistoplexia. V. Cistoplegia.

 Cistorroctico – da χύστις kyst-is vescica e πρωχτός prokt-òs ano - ep. d'iscuria proveniente da gonfiezza dell'intestino retto.

\* Cistóptosi – da xúgtis kyst-is vescica e πτωσις plòs-is caduta rilassamento della membrana interna della vescica orinaria, che cagiona il prolasso di questa membrana a traverso il collo di quest'organo.

\* Cistosarcoma – da χύστις kyst-is vescica e σάρξ, σαρκός sárx, sark-òs carne - tumore formato da una massa più o meno solida, fibrosa e ricca di vasi.

\* (.ISTOSCHEOCÈLE – da χύστις Lvst-is vescica, ourses osche-on scroto e xiàn kèl-e tumore - ernia formata dalla caduta della vescica nello scroto.

\* Cisτosira – da χύστις kyst-is vescica e os:pa seir-à, sir-à serie, fila - gen. di p. a., fam. ficee; la cui frututicazione consiste in vesci-

chette poste ordinariamente in se- | cetra e &&n od-è canto - canrie, in fila, come le perle di un monile.

\* Cistosoma – da κύστις kyst-is vescica e σωμα sóm-a corpo - gen. d'ins. emipt., fam. cicadidi; il cui corpo ha forma sferica, vescicolare.

\* Cistospàsmo – da χύστις kyst-is vescica e σπασμός spasm-òs spasmo - spasmo dello sfintere della vescica orinaria.

\* CISTOSPASTICO. V Cistospasmo - che si riferisce al cistospasmo.

\* CISTOSTENOCORÍA - da χύστις kyst-is vescica, στενὸς sten-òs angusto e χώρος chòr-os spazio – ingrossamento della vescica che ne scema la capacità.

\* CISTO-TRACHELOTOMÍA – da xúoti; kyst-is vescica, τράχηλος tràchel-os collo e rour, tom-è sezione - incisione del collo della vescica.

 CISTOTROMBÒIDE – da κύστις kyst-is vescica, θρόμθος thròmb os grumo e είδος èid-os, id-os forma, somiylianza - affezione proveniente da sangue rappreso nella vescica.

CITAREDO - da xi8ápa kithár-a cetra e ἀείδω aèid-o, aid-o canto musico che accoppia il canto al suono della cetra.

\* CITARÈXILO – da κιθάρα kithàr-a chitarra e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d., fam. verbenacee; il cui legno si usa per farne delle chitarre.

\* Citarina – da χιθάρα kithàr-a cetra - gen. di foram., fam. sticosteghi; la cui conchiglia arieggia a una cetra.

Citarista - da κιθάρα kithår-a cetra - suonatore di cetra.

Citaristica – da χιθάρα kithár-a cetra - genere di poesia, che si cantava coll'accompagnamento della cetra; sin. di lirica.

zone accompagnata dal suono della cetra.

\* CITAROIDÈE - da κιθάρα kithàr-a cetra e cidos èid-os, id-os specie, somiglianza - fam di zoof. microscopici; così nominati per la forma della loro testa, a cetra.

CITERA - da Kubin Kythèr-e isola del Mediterraneo, in cui Venere aveva un tempio famoso (ora Cerigo). 2 m. Gen. di crost. ostracodi, fam. ciproidi; di forme eleganti.

CITERÈA - da Kubúan Kythèr-e Citera - ep. di Venere, 2 m. Gen. di moll. conchiliferi : così nominati per le loro belle forme.

\*CITERINA. V. Citèra - gen. di crost. ostracodi, fam. ciproidi; di forme eleganti.

\* CITINEE. V. Citino.

CITINO - da xútes kyt-os cavità m. gen. di p. d., fam. citinee; così nominate per il perigono tubulosocampanulato dei loro fiori.

\* Citisina – da χύτισες kytis-os citiso - sostanza estratta dai semi del citiso.

 Citiso – da χύτισες kutis-os – gen. di p. d., fam. papilionacee lotee.

\* CITISPOREI. V. Citisporo.

\* CITISPORO - da xútes kyt-os cavilà e σπόρος spòr-os seme – gen. di p. a., fam. funghi ipoxilei, tr. citisporei; distinti da spori cavi.

\* CITOBLASTO - da zú-cc kyt-os cavità e βλαστὸς blast-òs germoglio, germe - corpicciuolo lenticolare o sferico che si trova in molte cellule di piante, come nelle orchidee, nelle liliacee, nelle iridee ecc.

CITÒIDE - da xútes kyt-os cavità e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di acal., fam. meduse; di forma cava.

\* CITOTECA - da κύτος kyt-os ca-CITARODIA - da x10aoa kithàr-a vità e bixa thèk-e teca - parte della negl'insetti lepidopteri.

\*CITRATO - da xítocy kitr-on limone, cedro - sale che risulta dalla combinazione dell'acido citrico colle hasi.

\*Citrico - da zíroov kitr-on limone, cedro - ep. dell'acido estratto

dal limone, dal cedro.

 \*Citriòbato – da κίτρον kitr-on limone e βάτος bàt-os rovo - gen. di p. d., fam. pitiosporacee; spinose, le cui frutta rassomigliano a piccoli limoni od aranci.

CITROMÈLO - da xítocy kltr-on cedro, limone e μπλον mèl-on melo - gen. di p. d., fam. esperidee; sin. di limone. 2 Gen. di p. d., fam. esperidee; varietà di cedro.

\*CITRONÈLLA – da xítecy kitr-on limone, cedro - sp. di p. d., gen. absintio, fam. artemisie; che hanno un odore aromatico simile a quello dell'arancio.

\*CITRÒSMA - da xítpov kitr-on limone e ἀσμὴ osm-è odore - gen. di p. d.; fam. monimiacee; che hanno odor di limone.

\* CLADANTO - da κλάδος klàd-os ramo e ἄνθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte senecionidee; molto ramose e con vaghi fiori in cima ai rami.

\*CLADASTE - da κλάδος klàd-os ramo - gen. di p. d., fam. papilionacee; grande e bell'albero molto ramoso.

\* CLADIÈE. V. Clàdio.

CLADIO – da κλάδος klåd-os ramo - m. gen. di p. m., fam. ciperacee, tr. cladiee; molto ramose. 2m. Gen. d'ins. imen., fam. tentredinii; caratterizzati da antenne composte di nove articoli, ramose nei maschi.

 \* CLADIOBÒTRIO – da κλάδος klà– d-os ramo e βότρυς bòtr-ys grappolo - gen. di p. a., fam. funghi; che sono ramose e hanno le sporule in | \* CLAPOPODI - da κλάδες klad-os

crisalide che copre il corsaletto cima ai rami disposte come acini d'uva.

> \* CLADÓBATA - da κλάδος klàd-os ramo e βào bà-o cammino gen. di mamm. insettivori; che si arrampicano su per gli alberi.

\* CLADOBIO - da κλάδος klad-os ramo e βίος bi-os vita – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che vivono sui rami degli alberi.

\* CLADÒCERA. V. Cladòcero - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; distinti da antenne ramose; sin. di policlada. 2 Gen. di pol., fam. astrei; molto ramosi.

\* CLADÒCERI - da κλάδος klàd-os ramo e xéoac kèr-as corno – fam. di crost. lofiropi; che comprende quelli la cui testa porta da ogni parte una grande antenna in forma di braccio divisa in due o tre rami.

\* CLADODÁCTILO - da x).άδος klàd-os ramo e δάκτυλος dàktyl-os dito - gen. d'echin., fam. oloturii; il cui carattere essenziale consiste nei tentacoli pinnati ramosi di cui sono

forniti.

\*CLADODISTROFIA – da κλάδος klád-os ramo, δύς dys male, difficilmente e τροφή trof-è alimento stato morboso delle piante prodotto da scarsezza d'alimento, per cui i rami superiori illanguidisc**on**o **e** muojono.

\*CLADÒFORO – da κλάδος klàd-os ramo e φέρω fèr-o porto d'ins. col. pent., fam. malacodermi; distinti da antenne ramose.

\* CLADONEMA - da κλάδος klad-os ramo e νήμα nèm-a filo - gen. di acal.; formati da parecchi rami disposti attorno ad un circolo, che si dividono e suddividono in altre sottilissime ramificazioni.

\*CLADÒNIA – da κλάδος klàd-os ramo - gen. di p. a., fam. licheni; molto ramose.

ramo e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - ord. di moll. lamellibranchi: le cui zampe sono ramificate.

\* CLADORRINCO – da κλάδος klåd-os ramo e δύγχος rynch-os becco – gen. d'ucc. trampolieri; che hanno alla base del becco delle piume ramose.

\* CLADOSTACHIA - da ×λάδος klàd-os ramo e στάχυς stàch-ys spiga - inflorescenza in cui le ramificazioni sono vicine e disposte a forma di

spiga.

\*ČLADOSTÈFO – da κλάδος klåd-os ramo e στέφω stèf-o corono – gen. di p. a., fam. ficee; la cui fronda è ramosa e tutta coperta di fili di varia forma e g andezza, che irradiano dal centro verso la periferia.

\* CLADOSTÉMMA – da κλάδος klåd-os ramo e στέμμα stèmm-a corona gen, di echin, foss ; la cui base è ramosa e ha in cima un tubo raggiato, una specie di corona.

\* CLADÒSTILO – da κλάδος klàd-os ramo e στύλος styl-os stilo – gen. di p. d., fam. convolvulacee; il cui pistillo è formato di due stili divisi

in rami forcuti.

\* CLADOTRICHIO – da κλάδος klåd-os ramo e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo – gcn. di p. d., fam. papilionacee ; il cui frutto è un baccello tutto coperto di peli ramificati.

\*CLADOXÈRO - da κλάδος klàd-os ramo e ξ1,605 xer-òs secco – gen. d'ins. ortopt., fam. fasmii; che hanno un corpo stretto, cilindrico, che arieggia ad un ramo secco.

\*CLAMIDATO. V. Clamide - ve-

stito di clamide.

CLAMIDE - dal coptico kl, kol, kel involgere, piegare; gl, gol, gel, gaale vestire, coprire, involjere; goole vestire, cingere; aggiunto m paragogico (glom-lom, glom-lem, glem-lom involgere, circondure; raddoppiamento di perti da una specie di corazza.

klom, o glom; klam, klom corona) - sorta di mantello, che si metteva sopra le altre vesti e avvolgeva la persona, scendende sino al ginocchio, annodato sul petto o sopra una spalla. 2 m Gen. di col. tetr., fam. ciclici; il cui corpo è coperto di rugosità e tubercoli simmetricamente disposti sul corsaletto e sugli elitri, in modo che sembrano coperti da una specie di mantelletto.

\* CLAMIDERO - da χλαμύς, χλαμύδος chlamys, chlamyd-os clamide e δέρη dèr-e collo - gen. di ucc., fam. corvidi; così nominati a cagione della specie di mantelletto di cui è ornato il loro collo.

CLAMIDIO - dim. di χλαμὸς, γλαμύδος chlamys, chlamyd-os clamide -m. gen di p. m., fam. liliacee; da cui si può trarre una materia tes-

sile ; sin. di *fòrmio*.

\* CLAMIDODONTE - da χλαμύς, χλαμύδος chlamys, chlamyd-os clamide e δδούς, δδόντος odùs, odont-os dente gen. d'infus. asimmetrici : coperti di vescichette di color rosa e colla bocca circondata da un fascio di denti.

CLAMIDOFORA – da χλαμύς, χλαμύδος chlaniys, chlamyd-os e φέρω fèr-o porto - m. gen. di p. d., fam. composte: i cui frutti hanno in cima un pennacchio membranoso più lungo della corolla e quasi eguale ai frutti medesimi.

\* CLAMIDOSAURO - da χλαμύς, χλαμύδος chlamys, chlamyd-os clamide e σαῦρος sàur-os lucertola - gen. di rett. saurii, fam. iguanii ; distinti da un'espansione cutanea del collo, simile ad un collarino piegato e dentellato agli orli.

\* CLAMIDOTERIO - da χλαμύς, χλαμόδος chlamys, chlamyd-os clamide e enpicy ther-ion bestia - gen. di mamm. foss., fam. dasipi; co-

μύδος chlam-ys, chlamyd-os clamide e φέρω fèr-o porto - gen. di mamm, sdentati, fam. dasipi; coperti di una invoglia, di una sorte di veste scagliosa.

 CLAMISPÉRMA – da χλαμὸς chlam-ys clamide e σπέρμα spėrm-a seme - gen. di p. d., fanı. composte: in cui i frutti della circonferenza sono forniti di due ali larghe e grosse agli orli.

\* CLAMISPOR!O - da χλαμύς chlam-ys clamide e σπέρες spor-os seme - gen. di p. d.; fam. leguminose; i cui semi sono racchiusi in una specie di tonaca membranosa.

\* CLAÒXILO - da xi.áw kl-ào rompo e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui legno si rompe molto facilmente.

\* CLASI – da xλάω kl-ào frango – frattura di un membro.

\* CLASMATODÒNTE - da κλάσμα, κλάσματος klasm-a, klasmat-os frattura (χλάω kl-àn rompo) e όδιῦς, όδόντ-ος odus, odont-os dente - gen. di p. a., fam. muschi pleurocarpi: i cui denti del peristomio interno sono bifidi o separabili in due parti. "CLATRACEE - V. Clatro.

\*CLATRÁRIA – da κλάθρον kláthr-on, doricamente per κλήθρον klėthr-on cancello, rete - gen. di p. m. foss., fam. liliacee; i cui rami sono composti di un asse coperto di fibre articolate.

CLATRO - da xão por kláthr-on, doricamente per xxx0ccv klethr-on cancello - m. gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti, tr. clatracee: formate di rami intralciati a guisa di cancello o di rete.

\* CLATROPTERIDE – da κλάθρεν klàthr-on, doricamente per κλήθρον klèthr-on cancello e πτέρις, πτέριδος ptèris, pterid-os felce - gen. di p.

\*CLANIFORO - da γλαμός, γλα-| sono fatte in guisa di cancello, di

\*CLAVICÓRDIO - vocab. ibr. dal lat, clavum cavicchio e χερδά chord-è corda - sorta di cembalo. in cui le corde risuonano mediante molle di ottone situate nella parte posteriore dei tasti.

\* CLEANTO - da xxice klè-os cloria e ανθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. leguminose; di aspetto molto elegante.

CLEFTA - da κλέπτω klept-o rubo che ruba sulla strada, brigante; nome venuto in onore, quando i Clesti erano ribelli alle autorità turche e le combattevano, apparendo rivendicatori dell'indipendenza nazionale.

CLEFTICO. V. Clèsta - che si riferisce ai clefti.

CLEIDIO - da x\sidico kleid-ion. klid-ion, dim. di zdeis klėis, klis chiave - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui stami arieggiano ad una chiavetta.

\* CLEIDOTERIO - da xheic, xheibòc kleis, kleid-os chiave e onoico ther-ion bestia - gen. di moll. dimiarii, fam. camacee: la cui cerniera è fornita di un ossicino isolato dalla conchiglia a mo' di chiave.

\*CLEISTOSTÒMA - da κλειστὸς kleist-òs, klist-òs chiuso (κλείω klèi-o, kli-o chiudo) e στόμα stòma bocca gen, di crost, decapodi macruri. fam. catometopi; la cui fronte larga e prominente nasconde la bocca.

\*CLEMATIDÉE - V. Clematide.

CLEMATIDE, CLEMATITE - da κληματίς, κληματίδος klematis. klematidos, dim. di κλήμα, κλήματος klėma, klėmat-os sarmento - m. gen, di p. d., fam, ranuncolacee. tr. elematidee; sarmentose, arrampicanti.

\*CLENACEE - da χλαΐνα chlèn-a a. foss., fam. felci; le cui fronde tunica - fam. di p. d ; in cui l'involucro copre i fiori e i frutti a | dell'ordine clericale che appartiene mo' di tunica.

CLÈNIO - da xxaivior chlèn-ion, dim di χλαϊνα chlèn-a tunica m. gen. d'ins col. pent., fam. carabici; coperti da folta lanugine, come da una specie di mantello.

\* CLEÒCERO – da κλέος klè-os gloria e κέρας kèr-as corno - gen d'ins. lepid., fam. notturni; forniti di

grandi antenne.

\* CLEÒDERA – da κλείω klèi-o, kl-lo chiudo e dépr. dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; distinti da un collo strettissimo.

 \* CLEÒFANA – da κλέος klè-os gloria e φαίνω fèn-o brillo - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; adorni di

splendidi colori.

CLEPSIDRA - da κλέπτω klèpto, fut. κλέψω klèps o sottraggo, rubo e ὕδωρ ydor acqua – vasello di forma conica pieno d'acqua, con un buco alla sommità rovesciata, onde l'acqua cade a goccie in un tempo determinato; che serve come orologio; così detto appunto perchè l'acqua si sottrae, a poco a poco.

 \* CLEPSIMANÌA – da ×λέπτω klėpto, fut. κλέψω klèps-o rubo e μανία mania l tendenza irresistibile al furto.

\* CLEPSINA - da κλέπτω klèpto, fut. κλέψω klèps-o sottraggo - gen. di anell., fam. sanguisughe: così detti perchè sottraggono il sangue.

\* CLERICALE. V. Clero - che appartiene al clero. 2 Che parteggia per il clero cattolico; che, come questo, si dimostra poco amico della

libertà e del progresso.

CLERO - da xàñooc kler-os sorte corpo sacerdotale: così detto a similitudine della tribù di Levi, la quale, esclusa dallo spartimento della terra di Canaan fra le tribù l d'Israele, si ebbe la parte del Siquore, la parte per eccellenza, cioè gli ufficii sacerdotali. 2 m. Parte per via delle chiavi.

a tale o tal Chiesa.

\*CLERODÈNDRO – da κλήρος klèr-os sorte e δένδρον dènd-ron albero - gen. di p. d., fam. verbenacee; così dette perchè sono ricercato ornamento dei giardini per l'olezzo dei loro fiori.

\* CLEROMANTE. V. Cleromanzia chi pratica la cleromanzia.

\* CLEROMANZIA – da xxxxx klèr-os sorte e μαντεία mantèi-a, mantì-a divinazione - divinazione per mezzo di caratteri segnati sopra dadi od ossicini agitati e gettati sopra un piano; di una sentenza scritta sopra una carta ed estratta a sorte fra molte carte, ciascuna delle quali porta inscritta una sentenza ecc.

CLERONOMIA - da xxxxxx klèr-os sorte e νέμω nèm o distribuisco eredità; distribuzione dell'eredità. CLERÒNOMO. V. Cleronomia -

Clessidra..... Clessina V. Clepsidra . . . . Clepsina.

CLETRA - da xxxipa klèthr-a ontano - m. gen. di p. d., fam. ericacee ; le cui foglie sono simili a quelle dell'ontano.

CLEPTA - da κλέπτω klèpt-o rubo - m. gen. d'ins. imenopt., fam. crisidii; cho vivono di preda.

 \*CLIDANTO - da χλιδή chlid-è ornamento e žvôos ànth-os fiore - gen. di p. m., fam. amarillidee; distinte da graziosi fiori.

\* CLIDO-COSTÀLE - vocab. ibr. da κλείς, klèis klis, κλειδός klèid-os klid-os *clavicola* e costa - legamento che dalla cartilagine delle prime coste si porta alla faccia inferiore della clavicola.

\*CLIDOMANZÌA – da κλεὶς klèis klis, κλειδός kleid-òs klid-òs chiave e μαντεία mantèi-a, mantì-a divinazione - arte di scoprire cose occulte \* CLIDOMANTE. V. Glidomanzia - chi scopre cose occulte per via delle

chiavi.

\*CLIDOMASTOIDEO - da κλείς klėis klis, καιόζος kleid-òs klid-òs e μαστοιεδής mastoide o mammillare - porzione del muscolo steruo-mastoideo, che partendo dalla clavicola si attacca all'apofisi mammillare delle ossa temporali.

\* CLIDOSCAPOLÀRE - vocab. ibr. da κλείς klèis klis, κλείδς kleid-ös klid-ös e lat. scapula spalla - articolazione della clavicola colla

spalla.

\*CLIDOSTERNALE - da κλεὶς klèis klìs, κλειδὸς kleid-òs klid-òs chiave, clavicola e στίρνον stèrn-on sterno - articolazione della clavicola collo sterno.

Clima – da χάμα klim-a scala, gradazione – una delle zone in cui si considera divisa, per mezzo di paralleli, la superficie della terra, dall'equatore verso i poli, graduate secondo la durata del giorno più lungo. 2 Regione in tutta l'estensione della quale regna, in ciascun tempo, presso a poco la stessa temperatura e le produzioni sono quasi le stesse.

CLIMACE - da κλίμαξ, κλίμακος klimax, klimakos scala - gradazione; artifizio in cui il discorso va per gradi salendo, crescendo d'energia.

CLIMACIO - dim. di κλίμαξ, κλίμακες klim-ax, klimak-ös scala - m. gen. di p. a., fam. muschi pleurocarpii; il cui peristomio interno è composto di cigli nati da una corta nembrana reticolata e bucati dalla base all'imo, in modo da somighare ad una piccola scala.

CLIMACTERICO, \* CLIMATÉRICO - da κλιμακτέρ klimaklèr scalino (κλίμαξ, κλίμακος kliman, klimak-os scala) - momento di tempo, anno, in generale periodo determinato da

ritmiche proporzioni, in cui nel corpo umano o in altro essere avvengono cangiamenti, ordinariamente in peggio e pericolosi.

\*CLIMATOGRAFIA - da κλίμα, κλίματος klima, klimat-os clima e γραφή graf-è descrizione - descri-

zione dei climi.

\*CLIMATOLOGIA - da κλίμα κλίματις klim-a, klimat-os ελόγος lòg-os discorso - trattato dei climi, ossia dell'influenza esercitata sull'economia animale dagli agenti naturali

sparsi nell'atmosfera.

\*CLIMAPTERIDE - da χλίμα kllm-a scala e πτερὸν ptêr-on ala gen. di ucc. anisodactili: così denominati perchè le penne principali delle loro ale sono disposte a scala. CLIMATERICO. V. Climactèrico.

CLIMADRIO – da závim klin-e letto, fig. ricettacolo e żwię, źwipoanier, andr-òs uomo, fig. stamecavità situata in cima al ginostema di certe orchidee e che forma una fossetta in cui è collocata l'antera.

\*\*CLINANTO - da xxim klin-e letto, fig. ricettacolo e & co, anth-os fiore - ricettacolo comune, sul quale sono collocati i fiori delle piante della famiglia delle sinanteree o composte.

CLINICA. V. Clinico – insegnamento pratico della medicina al letto degli ammalati raccolti in un locale apposito. 2 m. Locale destinato a quest'uopo.

CLINICO - da xióm kline letto zión di osservazione medica, di lezione fatta al letto dell'ammalato;
di locale in cui sono gli ammalatu,
al letto dei quali il medico fa lezione
e cura pubbhicamente. 2 (sostantivamente) Medico che esamina e cura
gli ammalati al letto loro per istruzione dei discepoli.

scala) – momento di tempo, anno, \*CLINOCEFALI – da κλίνω klin-o in generale periodo determinato da piego e κεφαλή kefel-è testa – fam.

d ins. col. eter.; così nominati per- | canico, di cui l'acqua è stata l'echè la maggior parte dei generi che vi appartengono, hanno la testa inclinata e inserita in una cavità del protorace.

 CLINÒCERA – da κλίνω klin-o piego e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; le cui antenne finiscono in una specie di

setola piegata.

\* CLINÒIDE – da xxíva klin-e letto e eldos èid-os, id-os forma, somialianza - ep. di tre apofisi dell'osso sfenoide e di una delle ossa del cranio, che somigliano ai piedi di un letto.

\*CLINOPODIO - da xxívn klin-e letto e πούς, ποδός pus, pod-òs piede, fig. fusto - gen. di p. d , fam. labiate: così nominate perchè, in una delle specie, i fusti, quando son coperti di fiori, rappresentano i piedi

di un letto.

\*(`LINOTECNÍA – da κλίνη klìn-e letto e τέχνη tèchn-e arte - arte di apparecchiere i letti per gli ammalati, specialmente per quelli che debbono subire operazioni chirurgiche.

CLio - da κλείω klèi-o, klì-o celebro - una delle nove Muse; la

Musa della storia.

\* CLISAGRA - da xàris klèis, klis clavicola e ayoa agr-a dolore (V. Chiragra) - gotta all'articolazione della clavicola collo sterno.

\* Clisimetro – da κλίσις klis-is inclinazione e métrov metron misura - strumento per misurare i gradi d'inclinazione della pelvi e determinare le relazioni dell'asse del bacino con quello del corpo.

CLISMA - da κλύζω klyz-o lavo liquore da introdursi nel retto; si-

non. di clistère.

\* Clismio – da κλύζω klyz-o lavo – terreno di trasporto o d'alluvione,

CLISTÈRE - da κλύζω kľyz-o lavo m. liquore medicato da introdursi nel retto con una sciringa. 2 Strumento che serve a quest'uopo.

CLito - da xxu-òs klyt-òs vocale, che manda voce (κλύω kly-o sento) m. gen. di col. tetr., fam lungicorni; i quali, quando sono inseguiti, mandano una specie di grido prodotto da uno sfregamento del protorace.

\* CLITÒRIA - da xastropis kleitor-is, klitor-is *clitoride* - gen. di p. d., fam. leguminose, tr. clitoriee; il cui calice ed i cui baccelli rassomigliano ad una clitoride.

\*(LITORIÉE, V. Clitòria.

Clitòride – da xàsic klèis klis, κλειδός kleid-òs klid-òs chiave a διρίς, διρίδις dor-is, dorid-os, dim. di δερά dor à *pelle* – piccolo tubercolo allungato, carnoso, situato alla parte superiore della vulva fra le ninfe; come dire pellicina che rassomiglia ad una chiave. - Dicevasi pure anticamente ύποδορίς, ύποδορίδος ypodoris, ypodorid-os, da ύπδ vpò sotto e δερίς, δερίδες doris, dorid-os pellicina; come dire pellicina di sotto: lo che conferma la etimologia suddetta.

\* CLITORIDEO. V. Clitòride - ep. di arteria, di nervo, che si rife-

riscono alla clitoride.

\* CLITORISMO. V. Clitòride - gonfiezza della clitoride. 2 Onanismo muliebre per erezione della clitoride. 3 Coito contrario alla natura fra una donna e altra donna fornita di una clitoride molto sviluppata e voluminosa.

\* CLITOROFLÒGOSI - da xleitiple kleitor-is, klitor-is e φλόγωσις flògosis infiammazione - infiamma-

zione della clitoride.

ch'e il prodotto di un deposito mec- | \* CLITOROTOMIA - da nautopi, klei-

tor-ls, klitor-ls clitoride e reun furto e unvia mania - inclinazione tom-è taglio - amputazione della irresistibile al furto. clitoride.

\*CLITRA - da xxetepov kleithr-on, klithr-on chiusura - gen. d'ins. col. tetr., fam. clitrarie; le cui larve sono coperte da una specie di fodero.

\* CLITRÀRIE. V. Clitra.

 CLITRIDE – da κλήθρος kléthr-ds chiusura-gen. di p. a., fam. funghi: che sono formati da una specie di cupola chiusa, la quale si apre per una semplice fenditura longitudinale.

\* CLIZOSPÒRIO – da κλύζω klyz-o lavo e σπόρος spòr-os seme – gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti; i cui sporidii sono gelatinosi.

CLOANTA. V. Cloanto - m. gen. d'ins. lepid.. fam. notturni; di color verde.

CLOANTO - da xxón chlò-e erba e ἄνθος ànth-os *fiore – m*. gen. di p. d., fam. verbenacee; i cui fiori di un bianco giallastro diventano color d'erba seccandosi.

CLOASMA - da γλοάζω chlo-àz-o impallidisco, inverdisco - m. macchia epatica, di color giallo-verdiccio.

\*CLOÈBIO - da χλόη chlò-e erba e βίος bì-os vita - gen. d'ins. col. tetr.; che si pascono di erba.

CLOERO - da χλόη chlò-e erba m. gen. di p. d., fam. xiridacee; piante erbacee esotiche.

\* CLOOPSIDE - da χλόη chlò-e erba e όψις òps-is aspetto - gen. di p. m., fam. liliacee; erbacee.

\* CLONICO - da xλόνος klôn-os ugitazione, sconcerto - ep. di moti convulsivi, di polso ineguale. 2 Chi soffre di moti convulsivi.

\* CLONISMO. - V. Clònico - malattia convulsiva; spasimo clonico.

CLÒRA - da χλωρὸς chlor-os verde - m. gen. di p. d., fam. genzianee: i cui fiori sono di un giallo-verdastro.

\*CLORACETÀMIDO - vocab. ibr. da χλωρὸν chlor-on cloro, aceto e amido – amido ottenuto per azione dell'ammoniaca sugli eteri percloracetico e percloroformico.

\*CLORACÈTICO - vocab. ibr. da χλωρὸν chlor-òn *cloro* e aceto ep. di acido ottenuto per azione del cloro e della luce solare sull'acido acetico puro.

\* CLORACIDO - vocab. ibr. da χλωpòv chlor-òn cloro e acido - acido per cui il cloro fu il principio acidificante.

\*CLORALE - da χλωρὸν chlor-ôn cloro - composto di cloro e alcool.

\*CLORALIDE. - V. Clorale - corpo ottenuto per azione dell'acido solforico subclorale insolubile.

\*Cloràmido - vocab. ibr. da γλωρὸν chlor-òn *cloro* e amido --(di mercurio) sale formato di amiduro e di bicloruro di mercurio. 2 (di platino) Sale che risulta dall'azione dell'acido nitrico sul cloruro di platino ammoniacale.

\* CLORAMILO. V. Clòro e Amilo corpo ottenuto dall'alcool amilico col cloruro di fosforo.

\* CLORANTACEE. V. Cloranto.

\* CLORANTIA. V. Cloranto - stato morboso in cui gli organi florali si tingono di verde ed hanno la consistenza e qualche volta la forma delle foglie.

\* CLORANTO - da γλωρὸς chlor-òs pallido, verde e avocs ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. clorantacce : i cui fiori sono verdi e sparuti.

 Clorantracenesi. V. Clòro e Antracina - cloro estratto, per 

tenuto per azione del cloro sull'antracina.

\* Clorato. V. Cloro - sale formato dalla combinazione dell'acido clorico con una base.

\* CLORAZÒTICO. V. Clòro e Azoto miscuglio d'acido cloridrico e di acido azotico.

\* CLORAZOTOSO. V. Cloro e Azoto – acido composto di volumi eguali di cloro e di acido nitroso.

\* Clorea - da χλωρὸς chlor-òs verde - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui fiori sono bianchiverdastri

\* Cloreteràle. V. Clòro e Etere - corpo ottenuto per azione del cloro umido sull'eterina.

\* CLÒRICO. V. Clòro - ep. di acido prodotto dalla combinazione del cloro coll'ossigeno.

CLORIDA - da χλωρός chlor-òs verde - m gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni ; i quali stanno sulle foglie e sono di color d'erba.

CLORIDE - da γλωρός chlor-os verde - m gen. d'ucc. fam. silviadi; di color giallo e verde. 2 m. Gen. di p. m., fam. graminee, tr. cloridce; adorne di fiori verdi. 3 m. Combinazione elettro negativa del cloro coi corpi metallici o metalloidi.

\* CLORIDÈE. V. Clòride.

\* CLÒRIDO - da χλωρὸν chlor-on cloro - composto in cui il cloro fa da elemento negativo e che possiede azione e tendenze acide.

\* CLORIDRATO. V. Cloridrico sale formatodalla combinazione dell'acido cloridrico alle basi.

\* CLORIDRICO – da χλωρόν chlor-on cloro e ὕδωρ yd-or acqua - ep. dell'acido formato dalla combinazione dell'idrogeno col cloro.

\* CLORĬNA - da χλωρὸς chlor-òs verde - gen. d'ins. dipt., fam. me-

comidi; verdi.

\* CLÒR!O – da χλωρὸς chlor-òs verde -gen. d'ins. imenopt., fam. sfegidi;

di color verde.

CLORITE - da γλωρός chlor-òs verde – m. min.; silicato alluminoso idrato a base di magnesia e di protossido di ferro, di un verde più o meno carico.

CLORITE - da γλωρὸν chlor-òn cloro - m. combinazione di una

base coll'acido cloroso.

CLÒRO - da χλωρὸς chlor-os pallido, verde (χλόη chlò-e erba) - m. corpo semplice, aeriforme, così nominato per il suo colore giallo-verdastro.

\*CLOROCARBÒNICO - vocab. ibr. da χλωρὸν chlor-òn cloro e carbone – gaz composto di volumi eguali di ossido di carbonio e di cloro.

\* Clorocianato – da χλωρὸν chlor-òn cloro e xuavòv kyan-òn ciano combinazione dell'acido clorocianico con una base salificabile.

\* CLOROCIANICO. V. Clorocianato ep. di acido che proviene dalla combinazione del cloro col ciano.

\* CLOROCÓCCO - da χλωρός chlor-òs verde e zózzac kökk-os bacca – gen. di p. a., fam. ficee; la cui fruttificazione consiste in corpuscoli globolosi ovoidi di color verde.

\*(LORODIO - da χλωρός chlor-òs verde - gen. di crost. decapodi, fam. ciclometopi; di color verde.

\* CLORÓFANO – da γλωρὸς chlor-òs verde e φαίνομαι fèn-ome apparisco - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculioniti; di color verde. 2 Min.; varietà di fluorina, che diviene fosforescente per il calore, spandendo una bella luce verde.

\* CLOROFEITE – da χλωρός chlor-ds verde e φαίω fè-o splendo – min. ; terra verde che si trova in alcune roccie amigdalari.

\* CLOROFILLA. V. Clorofillo principio dei vegetabili dai qual, proviene il color verde delle loro foglie (ossigeno, idrogeno, azoto, carbonico e ferro).

 \* CLOROFILLO – da χλωρὸς chlor-òs verde e φύλλον fyll-on foglia - ep. delle piante parassite fanerogame

fornite di foglie verdi.

\* Clorofito – da γλωρός chlor-os verde e quiòv fyt-on pianta - gen. di p. m., fam. liliacee; di un bel color verde. 2 Pianta la cui evoluzione si fa in una maniera successiva e che ha parti o espansioni verdi.

 \* Clorofòrmio - vecab. ibr. da χλωρὸν chlor-òn cloro e formico (ep. di acido estratto dalle formiche) sostanza liquida, aromatica, ottenuta tritando l'alcool coi cloruri di ossidi, particolarmente quello di calce: così nominato perchè la sua composizione elementare rappresenta l'acido formico, in cui due atomi di cloro tengono il luogo di uno di ossigeno.

\* CLOROFOSFATO – da χλωρὸν chlor-òn cloro e φώσφοςςν fòsfor-on fosforo - combinazione dell'acido clorofosforico con una base sali-

ficabile.

\* CLOROFOSFÒRICO. V. Clorofosfàto - ep. di acido che risulta dal cloro combinato col fosforo.

\* Clorogenico - da χλωρὸς chlor-òs verde e γεννάω gennà-o produco - sostanza verde che si trova nei grani di caffè, e si estrae per mezzo dell'acido solforico e della polvere di marmo.

\*CLUROIODICO. V. Clòro e Iòdio

sin, di iodurăto di clòro.

\* Clorolodúro. V. Clòro e Iŏdio - sale doppio formato dalla combinazione di cloruri con certi io-

\* CLORÒMA - da χλωρὸς chlor-òs pallido, verde - cancro delle ossa

verdastra per alterazione dell'ematosina del sangue.

\* CLOROMELANO - da y λωρδ; chlor-òs verde e μέλας, μέλανος melas. mėlan-os nero - min.; silicato di ferro e manganese, che forma una polvere di un color verde oscuro.

 CLORÒMETRO – da χλωρὸν chlor-òn cloro e μέτρον mètr-on misurα apparecchio per mezzo del quale si può determinare la proporzione del cloro contenuto in un liquore o combinato allo stato d'ipoclorite. \* CLORÒMIO - da χλωρὸς chlor-òs pallido, verde e μῦς mys topo gen, di mamm rosicanti, fam. murii; così nominati per il color gial-

lo-verde del loro pelo; volg. aquit. \* Cloromiro – da χλωρός chlor-òs verde e μύρον myr-on balsamo gen. di p. d., fam. guttifere; da cui scorre una resina balsamica

verde.

\* CLORÒPALO - da χλωρὸς chlor-ès verde e čπαλλις opall-os opale min.; composto di silice, ossidulo di ferro e acqua; di color verde.

\* Cloròpe - da χλωρὸς chlor-òs verde e ὣψ,ὼπὸς ops, op-òs, occhio gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; di-

stinti da occhi verdi.

\*CLOROPIGIA - da χλωρὸς chlor-ds. verde e πυγή pyg-è natica - gen. d'ucc., fam. gracculi; che hanno il codione verde.

\* Cloròpodo – da χλωρὸς chlor-òs verde e πους, ποδός pùs, pod-òs piede gen. d'ucc. trampolieri, fam. rallidei ; che hanno le zampe di color

 \* CLORÒPSI - da χλωρὸς chlor-òs verde e čii; ops-is aspetto - gen. d'ucc., fam. filedoni; di colore verde.

\*CLORÒSA - da χλωρὸς chlor-òs verde - gen. di p. m., fam. orchidee: che lianno fiori verdastri.

del cranio, che presenta una tinta | \* CLOROSI - da χλωρός chlor-às

pallido, verde – malattia caratterizzata dall'eccessiva pallidezza e dalla tinta verdastra o giallastra della pelle, per eccesso di linfa sui globuli del sangue.

\* CLORÒSO - da χλωρὸν chlor-ôn cloro - ep. di acido, per denotare un grado minore di acidificazione dei composti in cui il cloro fa uffi-

cio di radicale.

\* CLORÒSOMA – da χλωρὸς chlor-òs verde e σῶμα sòm-a corpo – gen. di rett. ofidii, fam. colubri; di color verde.

\*CLOROSPÌZA - da χλωρός chlor-òs verde e σπίζα spìz-a fringuello - gen. d'ucc., fam. fringillidi; di color verde.

\*CLORÒTICO. V. Clòrosi - che si riferisce alla clorosi. 2 Ch'è affetto

di clorosi

- \* CLORÒXILO da χλωρὸς chlor-òş verde e ξόλον xyl-on legno gen. di p. d., fam. cedrelacee; il cui legno è di color verdiccio.
- \*CLORÜRO da χλωρὸν chlor-ôn cloro combinazione del cloro coi corpi semplici non metallici o coi metalli.
- \* CLUNALGÌA vocab ibr. dal lat. clunis natica e άλγος àlg-os dolore

dolore delle natiche.
 CNECINO, CNICINO. V Cnèco –
 an di clio che si estra del samo

ep. di olio che si estrae dal seme di cnico.

CNECO, CNICO - da zvnzós knekós giallo - gen. di p. d., fam. composte cinaree; distinte da fiori gialli.

CNEFEO - da χνίφας kněf-as tenebre - m. gen. di mamm. chiropteri; sorta di pipistrelli, che

amano le tenebre.

\*CNEMACANTA - da xviµn knèm-e gamba e žxxv6x àkanth-a spina gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno le gambe anteriori spinosa.

W. 45.

\*CNEMACANTO. V. Cnemacanta - gen. d'ins. col. pent, fam. carabici; forniti di gambe spinose.

\*(NEMECELO – da χνήμη knėm-e gamba e κείλες köil-os, kil-os cavo - gen, d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; distinti da gambe cave.

\*CNEMIDIA. V. Cnemidio - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui ginostema ha qualche somiglianza con una calzatura.

\*CNEMIDIO - dim. di χνημὶς, χνημίδος knemis, knemid-os calzatura, gambiera - parte inferiore della tibia degli uccelli, senza penne.

\*Cnemidostachide - da \*πριές, καθμίδος knemis, knemid-os cal-zatura e στάχυς stàch-ys spiga - gen. di p. d., fam. euforbia, cee; così dette a cagione della forma della brattea che accompagna i fiori.

CNEMIDOTO - da κνημὶς, κνημίδος knemis, knemid-os calzatura, gambiera - m. gen. d'ins. col. pentfam. idrocantari; le cui zampe posteriori sono coperte da una lamina

a forma di scudo.

CNESMONE – da xmouds knesmos prurito – gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui contatto eccita il prurito.

CNESTE - da xvibo kneth-o eccito prurito, bruciore - m. gen. di p. d., fam. connoracee; i cui frutti consistono in baccelli coperti di pelli ruvidi che eccitano sulla pelle un doloroso prurito.

\*CNETOCAMPA – da χνήθω kněth-o eccito pruvito e χάμπη kampe lavva – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui larve sono coperte di peli che producono un bruciore simile a quello delle ortiche.

CNICO, UNICINO. V. Cnèco, Cnè-

CNIDIO - da xνίζω kniz-o eccito prurito, bruciore - gen. di p. d. fam, ombrellifere; le cui foglie e i l frutti pungono e bruciano la fingua.

\* CNIDOSCOLO - da xvíðn knid-e ortica (χνίζω kniz-o eccito prurito, bruciore) e σχόλος skòl-os spina gen. di p. d., fam. euforbiacee; che producono bruciore, come l'ortica.

Cnidosi – da xvíða knid-e ortica (χνίζω kniz-o eccito prurito, bruciore) - prurito doloroso, simile a

quello che desta l'ortica. \* CNISSOREGMA – da χνίσσα kniss-a

odore di carne cotta, bruciata e ἐτίχνυμι regn-ymi irrompo – odore che dallo stomaco tramandano i cibi non bene digeriti; indisposizione che produce rutti spiacevoli.

CNODALO - da χνώδαλον knôda-1-on bestia - m. d'ins. col. pent.,

fam. taxicorni.

\* Coanòide – da χοάνη choản-e cavità e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - muscolo posteriore dell'occhio, che ne abbraccia il globo; così detto per la sua forma cava.

 COARCTOTOMÍA – vocab, ibr. dal lat. coarcto ristringo e τομή tom-è sezione - metodo di metrotomia in cui si fa solamente la sezione sem-

plice di un ristringimento. COBÌTE - da xωθιὸς kob-iòs ghiozzo, sorta di pesciolino - gen. di pesci

addom., che comprende il ghiozzo ed altre specie affini.

\* Coccicefalo – da κόκκυξ kökkyx coccige, becco e κεφαλή kefal-è testa - mostro umano acefalo, che ha sulla cima della colonna vertebrale alcuni pezzi di ossa di cranio disposti a somiglianza di coccige.

\* Còccidi - da xóxxos kökk-os granello, scarlatto - fam. d'ins. col. trim.; così detti per la loro picciolezza e per il loro color rosso. \* Coccidio – dim. di xóxxoc kôk– k-os bacca, granello - frutto capsu-

lare di certe piante ficee floridee, che contiene degli spori in un pericarpio sferico membranose.

\* Coccidulo - da xóxxos kökk-os scarlatto - gen. d'ins. ccl. trim., fam. coccinii; di colore rossastro. \* Coccifero - vocab, ibr da xóx-×ος kòkk-os granello, scarlutto e lat. fero porto - gen. di p. a.,

fam. licheni ; i cui tubercoli sono di un bel rosso scarlatto.

CÓCCIGE - da κόκκυξ, κόκκυγος kôkkyx, kôkkyg-os becco (di cuculo) - ossicino situato alla parte inferiore e posteriore del hacino; acuto, sporgente, a foggia di becco.

COCCIGEO. V. Coccige - ep di muscoli, legamenti, arterie ecc. che si riferiscono al coccige.

\*COCCIGIOANALE - vocab. ibr. da κόκκυξ, κόκκυγος kôkkyx, kôkkvg-os coccige e ano - muscolo. sfintere dell'ano.

\* Coccigiopubico - vocab. ibr. da κόκκυξ, κόκκυγος kòkkyx, kòkkyg-os coccige e pube - ep. del diametro antero-posteriore dal vano perineale alla pelvi, che stendesi dal coccige al pube.

\* COCCINEO – da xóxxivos kòkkin-os

- rosso scarlatto.

\*Coccinia – da zózzivoc kókkin-os rosso – gen. di p. d., fam. cucurbitacee: il cui frutto è rosso scarlatto quando è giunto a maturità.

\* Coccinèlla – da xóxxxx kókk-os granello, rosso o da xóxxıvoç kòkkin-os rosso - gen. d'ins. col. trim.. fam. afidifagi, tr. coccinellidi; di forma emisferica, simili a granelli; alcune delle cui specie sono di colore rosso o rossastro, o sparse di macchie rosse.

\* Coccinellion. V. Coccinella. \* Cocciniglia - da xóxxives kôk-

kin-os rosso scarlatto - gen. d'ins. omopt., fam. coccinii; di un colore rosso scarlatto; da cui si estrae | certola - gen. di rett., fam. cocoil carmino.

\* Còccinii. V. Cocciniglia.

Còcco - da zózzos kòkkos - grano, granello, seme. 2 Sin. di cocciniglia. 3 Colore scarlatto.

\* COCCÒBORO – da xóxxos kökk-os granello e βερός bor-òs vorace st. gen. di ucc., fam. fringillidi, tr. coccotrausti; che mangiano semi di piante.

\* COCCOCARPÈE - da xóxxc5 kôkk-os bacca, granello e καρπὸς karp-òs frutto - tr. di p. a., fam. ficee criptonemee; i cui frutti consistono in granelli o bacche sferiche.

\* Cuccocarpia. V. Coccocarpée gen. di p. a., fam. licheni; i cui sporidii sono divisi in due loggie, ciascuna delle quali contiene un seme globuloso.

\* Coccocipselo – da zózzos kók– kos bacca e xuyéhn kypsel-e cavità gen. di p. d., fam. gardeniacee; caratterizzate da bacche disposte in piccoli capitoli terminali.

 CoccocLòbide – da xóxxos kôk – k-os granello, seme e γλωρός chlor-òs verde - gen. di p. a., fam. ficee : distinte da spori verdi.

\* COCODRILLII. V. Cocodrillo. \* Cocodrillo – alterato da xooxóδειλος krokodeil-os, krokodil-os (radice skt. kurkh' essere curvo. strisciare; (skt. krikan'a verme, karkat,a granchio, animali striscianti). În generale i nomi di serpenti, di rettili significano strisciare, ovvero se il serpente, il rettile è pericoloso, uccidere, attossicare: questo in sanscrito, come in tutte le lingue arie è per metatesi invece di περκόδειλες korkodeil-os, korkodil-os, animale che striscia ed uccide, ovvero solamente animale strisciante: infatti nel dialetto ionio κροκόδειλος krokò deil-os, krokòdil-os significava lu- coli frutti.

drillii o crocodillii; che divorano altri animali, anche uomini.

\* Coccòfago – da zózzos kökk-on grano, bacca e φάγω fag-o mangio - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; che si nutrono di semi, di bacche.

\* Coccòlito – da xóxxos kókk-os granello e λίθος lith-os pietra - min.; nome dato a diverse sostanze pietrose, formate di granelli rotondi liberi o aderenti fra essi.

\* COCCÒLOBA - da xóxxoc kôkk-os grano, bacca e λοθὸς lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. poligonacee; che producono lunghi grappoli, a somiglianza di baccelli, carichi di frutti sferici e coloriti come ciliegie.

\*Coccòsomo – da xóxxos kókk-os grano e σωμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; tondeggianti come un grano.

COCCOTRAUSTE - da xóxxos kókk-os grano, bacca e θραύω thrà-u**o.** fut. θραύσω thraus-o spezzo - gen. d'ucc , fam. fringillidi, tr. coccotraustine; che spezzano col becco i nocciuoli delle ciliegie o di altri fru tti.

\* COCCOTRAUSTINE. V. Coccotràu-

sta. \*Coccotrico – da zózzoc kókk-os grano, seme e θρίξ, τριχός thrix, trich-os pelo, capello - gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti; i cui sporuli sono agglomerati sui filamenti.

\* Coccudina – da zózzos kökk-os granello - gen. d'infus., fam. plesconii; di forma ovale o quasi discoide.

\*Còcculo - da xóxxoc kökk-os granello, bacca - gen. di p. d., fam. menispermacee; così dette per la forma emisferica dei loro pic-

Cocito - da xωxύω koky-o piango, grido - uno dei tiumi infernali: così detto per il pianto, le grida di

cui sonavano le sue rive.

\* Còclea - da κογλίας kochl-las conchiqlia, lumaca - scala a chiocciola. 2 Legno cilindrico, a spira, nel torchio da stampa. 3 Cavità auteriore dell'orecchio interno, fatta a spira come un guscio di lumaca 4 Vite d'Archimede; così detta dal

\* COCLEARE – da xoyxíze kochli-as conchiglia - organo a spirale, nelle

suo canale torto a chiocciola.

piante.

\* Cocleària - da χογλίας kochl-ias conchiglia - gen. di p. d., fam. crocifere pleurorrizee; una delle cui specie, la coclearia officinale, ha il calice a foglie ovali e concave, a somiglianza di conchiglia o di cucchiaio.

\* Coclearifòrme - vocab. ibr. da κοχλίας kochl-las conchiglia e forma - organo di piante, che ha forma cava, come conchiglia. \*Cocleifòrme - vocab. ibr. da κιχλίας kochl-las conchiglia e for-

ma - che ha forma di conchiglia,

a spirale.

\* Cocleofasia – da χοχλίας kochl-ias conchiglia e págus fás-is fase, apporenza - gen d'ins. lepid., fam. notturni: la cui larva è chiusa in una specie di fodero portatile, che rassomiglia quasi ad un guscio di conchiglia.

Còclio - dim. di xóy λος kòchl-os conchiglia - m. gen. di p. m., fam. orchidee dendrobie; piante parassite, le cui foglie sono convesse e involte in una specie di fodero im-

bricato e rugoso.

\*COCLIACANTO - da ποχλίας kochl-las conchiglia e axavez akanth-a spina - ep. di certi vegetali le cui spine sono curve o concave.

conchiglia - gen. di moll., fam. elici; le cui conchiglie sono piccole ed allungate.

\*COCLIOCÁRPO – da κοχλίας kochl·las conchiglia e καρπὸς karp-òs frutto - frutto fatto a spirale.

\* Cocliòpodi - da κεχλία; kochl-ias conchiglia e πεῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede - tr. d'ins lepid., fam. notturni: le cui larve, quasi mancanti di zampe, hanno qualche somiglianza con delle chiocciole.

COCLITE - da xcylias kuchl-ias conchiglia - conchiglia univalva

fossile.

 Coclitomo – da κεγλίας kochl-ias conchiglia e τομή tom-è taglio gen. di moll. conchiliferi; la cui conchiglia spirale è come troncata.

\*Coclorrinchi - da xóylos kóchl-os conchiglia (in generale, cosa cava) e ρύγχος rynch-os becco - fam. di ucc. trampolieri; il cui becco largo e depresso ha qualche somiglianza con un cucchiaio.

\* Coclosperma - da xóxlos kochl-os lumaca e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. coclospermacee; caratterizzate da semi

spirali, a lumaca.

\* Coclospernacee. V.

spėrma.

\* Coclòstila - da κόχλος kòchl-os conchiglia e στύλη styl-e colonna - gen. di moll., conchiliferi, fam. bulimi: che hanno columelle sottilissime.

CODARIO - da xwo apicy kodar-ion. dim. di κώδιεν kod-ion lanugine m. insieme dei peli più molli e più corti di un mammifero misti a peli più luughi e spessi.

\* Codeina – da χώδεια kòd-eia, kòd-ia testa di paparero – sostanza

alcaloide estratta dall'oppio.

Codio - da xúdico kôd-ion pelle villosa - m. gen di p. a., fam. COCLICELLA - da κοχλίας kochl-las i ficee sifonee; la cui fronda è composta di filamenti tubulosi, mem-|fam. colaspidi; distinti dallo scude branosi, quasi a somiglianza di spugna o di pelo villoso.

\* Contorillo - da χώδιον kòd-ion pelle villosa e φύλλον fyll-on foglia

- ep. di foglie la cui faccia inferiore è coperta di una villosità spessa. \* Codonanto – da χώδων kôd-on

campanello e žvoc ànth-os fiore gen, di p. d., fam. loganiacee; i cui fiori hanno forma di campanello.

\* CODONOBLEFAREE - da χώδων kodon campanello e βλεφαρίς blefar-is ciglio - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; distinti dal peristomio interno formato da cigli le cui cime conniventi figurano una specie di campanello.

\*Codonocárpo – da χώδων kôdon campana e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. d., fam. fitolacee; il cui frutto arieggia ad un campanello.

\*Codonostigma – da χώδον kòdon campana e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. ericacee; distinte da uno stigma cavo, a foggia di campanello.

\* Codòstoma – da χώδων kòdon campana e ото́µа stòm-a bocca gen. di anell., fam. serpularie; caratterizzati da una bocca larga e cava, a foggia di campanello.

COEFORE - da yón chò-e vaso per libazioni e φέρω fer-o porto - titolo di una tragedia di Eschilo: così detta dalle giovanette che portavano libazioni alla tomba d'Agamennone.

Còrosi - da xwoòc kof-òs sordo diminuzione o abolizione del senso dell'udito.

\* Colagògo – da χολή chol-è bile e äγω ag-o traggo, promuovo – ep. di rimedio atto a promuovere lo scolo della bile.

\* COLASPIDE - da κόλος kôl-os tronco e άσπίς, άσπίδος aspis, aspi-

cortissimo.

\* COLASPIDI. V. Colàspide.

\* COLCHICACEB. V. Côlchico.

Colchico - da Kolkis Kolch-is Colchide, paese dell'Asia, nel Caucaso, famoso per la gran quantità di piante velenose che produce; o piuttosto da κόχλω kòchl-o *giro* (χόχλος kòchl-os conchiglia, κόχλαξ kochlax sasso tondeggiante), premesso λ a χ, metatesi molto frequente - gen. di p. m., fam. colchicacee; così dette o perchè sono un violento veleno, o piuttosto perchè hanno radici bulbose, tuberose. - Il colchico dicevasi pure βολεός άγριος bolbos agrios bulbo selvatico: lo che conferma la seconda etimologia.

\* COLCHICINA. V. Còlchico - sostanza alcaloide velenosa estratta dai semi del colchico.

\* Colea – da κολεὸς kole-òs fodero - gen di p. d., fam. gesneriacee; così dette o perchè il loro frutto consiste in una capsula oblunga che ha qualche somiglianza con un fodero di spada, o perchè i loro fiori sono di un bel giallo dorato di fuori e candidi nell'interno, come avessero un fodero.

\* Coleciste - da χολή chol-è bile e χύστις kyst-is vescica - vescichetta della bile.

\* Colecistectasia - da χολή chol-è bile, κύστις kyst-is vescica e έκτασις ėktas-is estensione – distensione, tuniefazione della vescichetta biliare.

\*COLECISTITE. V. Coleciste - infiammazione della vescichetta biliare.

\* Colecroina - da χολή chol-è bile e χρόα chrò-a colore - materia resinosa verde della bile.

\* COLEDOCARCTIA - vocab. ibr. d-os scudo - gen d'ins. col. tetr., da χολή chol-è bile, δέχεμαι dèch-ome ricevo, contengo e lat. | arctus stretto - ristringimento, obliterazione del canale coledoco.

\* Coledocite. V. Coledòco – infiammazione del coledoco.

\* Coleddo - da χολή chol-è bile e δίχομαι dèch-ome ricevo, contengo condotto che versa la bile dalla | vescichetta nel duodeno.

\* COLELITIASI. V. Colèlito - for-

mazione di calcoli biliari. Colelito – da χολή chol-è bile

e λίθες lith-os pietra – calcolo biliare. \* COLEMESIA - da youn chol-è bile e ἐμέω em-èo romito - vomito di bilè.

\* COLEOCÈLE - da xcheòc kole-òs fodero, vagina e xń\n kèl-e tumore - ernia della vagina, formata dalla caduta di qualche viscere addominale.

\* Coleodèrma – da χωλεὸ; kole-òs fodero, invoglia e δίρμα dèrm-a pelle - invoglia delle larve degli insetti.

\* Coleòpodi - da πολεός kole-òs fodero, invoglia e πεῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede - div. di crost, decapodi macruri; il cui testo inviluppa anche le zampe.

\* COLEOPTERI - da κολεὸ; kole-òs fodero, astuccio e πτερὸν pter-òn ala - cl. d'ins., a quattro ali : di cui le superiori, che sono più o meno dure e coriacee, servono di astuccio alle inferiori, che sono nieinbranose.

\* COLEÒPTILA - da κολεὸς kole-òs fodero, astuccio e πτίλον ptil-on piuma - fodero membranoso o carnoso proveniente dai cotiledoni e che inviluppa la base della piumetta, come p. e. nelle piante li-

\* Coleoptilato. V. Coleòptila ep. di piumetta di embrione fornita di una coleoptila.

vagina e πτώσις ptòs-is caduta caduta, prolasso della vagina.

\* COLEORRANFO - da xcheo; kole-os fodero, astuccio e ράμφος ràmf-os becco - gen. d'ucc. trampolieri; la cui mandibola superiore è coperta alla base da una lamina cornea: sin. di chionide.

\* Coleorriza – da χολεὸς kole-òs fodero, astuccio e ρίζα riz-a radice - tessuto cellulare, che involge la radichetta dell'embrione di certe piante monocotiledoni.

\* COLEOSTACHIDE - da xoleoc kole-òs fodero e στάχυς stàch-ys spiga - gen. di p. d., fam. malpighiacee; le cui spighe di fiori sono circondate da stipule molto lunghe, come da un fodero.

\* COLEOSTÉGNOSI - da xoleòc kole-òs vagina e στίγνωσις stègnos-is ristringimento - ristringimento della vagina.

\* Coleòtteri... Coleòttosi. V. Coleopteri e Coleoptosi.

OLERA - da xoxàs chol-às intestino e ρίω rè-o scorro - m. malattia acuta distinta specialmente da vomiti, granchio, dolori agl'intestini e copiose dejezioni alvine.

\* COLERINA. V. Colèra - affezione catarrale degl'intestini, che presenta, con minore gravità, alcuni sintomi del colera.

\* Colerragia – da γολή chol-è

bile e ρέγγυμι règn-ymi irrompo sin. di co/èra. \* COLESTERICO. V. Colesterina -

acido che si estrae dalla colesterina. \*Colesterina - da χολή chol-è

bile e στερεὸς stere-òs solido - sostanza cristallizzabile dei calcoli biliari umani.

\*Colèva – da γωλεύω cholèu-o zoppico - gen. d'ins. col. pent.. fam. clavicorni; che zoppicano cam-\*Coleoptosi - da xedios kole-os minando, perchè hanno le gambe riori.

COLÌADE – da χολιάζω kol-iàz-o salto, quizzo - m. gen. d'ins. lepid., fam. diurni; che saltellano. 2 Gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che guizzano.

COLIAMBO - da χωλός chol-òs soppo e ιαμβος lamb-os iambo verso iambo il cui ultimo piede è

uno spondeo.

COLÌBA O COLÌVA – da xolucov kolyb-on grano cotto - focaccia di frumento bollito, misto di grani di uva secca, sesamo e qualche erba balsamica, che i Cristiani di rito orientale sogliono far benedire in chiesa e mangiare nei giorni di commemorazione dei morti.

Còlica - da xcilía koil-la, kil-la pancia (xcilc; koil-os, kil-os cavo; κώνον kol-on colo; intestino) affezione morbosa ai visceri dell'addome, con vivi dolori e dejezioni

alvine.

COLICO - da xoxà chol-è bile m. ep. di un acido estratto dalla bile. 2 m. Ep. del gran lobo del fegato.

COLICO - da xolov kol-on colo che appartiene al colo; che si riferisce al colo (p. e. arteria ecc.).

\* COLICODENDRO - da κωλική kolik-è colica e δένδρον dèndr-on albero - gen. di p. d., fam. capparidee; così dette perche si usavano come rimedio per la colica.

\*Còlidi V. Còlo.

\*Coliemia – da χολή chol-è bile e αίμα èm-a sangue – alterazione del sangue per mezzo della bile; icterismo.

COLIMBÈTE - da χολυμεάω kolymb-ao nuoto - m. gen d'ins. col. pent., fam. idrocantari; molto comuni nelle acque stagnanti.

\* COLIMBIDI, COLIMBII. V. Colimbo.

posteriori più lunghe delle ante- | nuoto-gen. d'ucc. palmipedi, fam. colimbidi o colimbii; che passano quasi tutta la loro vita nell'acqua nuotando.

> \* COLITE - da xãlov kôl-on colo infiammazione dell'intestino colo; infiammazione di tutto l'intestino

grosso.

\* Collaptèridi - da χολλάω koll-ào unisco e πτερὸν pter-òn ala fam. d'ins. col. eter.; che hauno ordinariamente gli elitri saldati fra loro e riuniti al mesotorace.

COLLEMA – da χόλλα köll-a colla - m. gen. di p. a., fam. bissacee, tr. collemacee; il cui tallo ha consistenza di gelatina, quando è umido. 2 m. Gen. di p. d., fam. goodeniacee; da cui stilla un umore glutinoso.

\* COLLEMACÈE. V. Collèma.

COLLETE - da χόλλα kòll-a colla m. gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi; dalla cui bocca scorre un umore glutinoso.

COLLETICO - da χολλάω koll-ào attacco - m. rimedio per chiu-

dere una piaga, un'ulcera. \* COLLETOTRICO – da ×ολλητός kollet-òs attaccato, incollato (χολλάω koll-ao attacco, incollo) e opig. τριχὸς thrix, trich-òs capello, pelo – gen. di p. a., fam. funghi pire– nomiceti; che consistono in filamenti fra loro agglutinati.

COLLIRIDE. V. Collirio - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici, tr. colliridi; di forma allungata e quasi cilindrica.

COLLIBIDI. V. Colliride.

COLLIBIDII. V. Collirio - settarii cristiani del IV secolo, i quali offrivano colliridi o piccole collure alla Vergine Maria e le mangiavano cantando le sue lodi.

COLLIBIO - da xollúpios kollyr-ion, dim. di κολλυρα köllyr-a ci-COLIMBO - da κολυμβάω kolymb-ao lindro o diritto o piegato o avvolto sopra di sè (nell'ellenteo volgare zintico pa koltiva ciambella) – a. cilindro o bastoncino di sostanze medicamentose, o solido o molle, di varia composizione secondo le malattie, cui si applicava come rimedio topico. 2 m. Medicamento topico, che si applica all'occhio o piuttosto alla congiuntiva (polvere, unguento o liquido).

COLLIRITE. V. Collirio-m. min.; silicato d'allumina idrata; argilla bianca, terrosa, che si trova in piccoli filoni, quasi cilindrici, nel por-

fide dioritice.

\*COLLÓDIO - da κόλλα kòll-a colla e είδος èid-os, ld-os specie, somi-glianza - soluzione di etere e di polvere di cotone, che si usa nella chirurgia e nella fotografia, come agglutinante, adesiva.

\*COLLOFORA – da κόλλα köll-a colla e φέρω fèr-o porto – gen. di p. a., fam. apocinacee; alberi pieni di un succo latteo, spesso, quasi a

modo di colla,

COLLÒIDE - da xòlxa kòll-a colla e 1/ôc; èid-os, id-os forma, somi-glianza - m. ep. di una sorta di cancro, che consiste in una produzione morbida formata da areole piene di una specie di gelatina, senza segno d'infiammazione nelle parti vicine.

\*COLLONEMA da κόλλα köll-a colla e κήμα nèm-a filo - sorta di tumore prodotto da un tessuto molle, di apparenza gelatinosa, composto di fasci fibrosi.

COLLÙRA. V. Collirio.

COLO - da χωλὸς chol-ôs zoppo m. gen. d'ins. tetr., fam. curculionidi, tr. colidi; le cui zampe anteriori sono molto più lunghe delle posteriori.

COLO - da xclos koil-os, kil-os cavo - parte dell'intestino grosso, che si stende dal cieco fino al retto.

COLOBANTO – da xolobo de tronco e xolo àntinos e fore – m. gen. di p. d, fam. portulacee; così nominate per la forma dei fiori piccoli, quasi tronchi.

\* COLOBICO – da κολοδός kolob-às tronco, mutilo – gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; le cui antenne sono composte solamente di due articoli, quasi tronche.

COLÓBO - da xañocô: koloh-òs mutilo, tronco -m gen. di mamm. primati, fam. cinopitechi; scimie i cui pollici anteriori sono tronchi, ridotti a semplici rudimenti. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; i cui elitri sono tronchi e coprono solamente il terzo anteriore dell'addome.

\*COLOBOGASTRO - da καλεδες kolob-òs mutido e γαστέρ, γαστρὸς gaster, gastr-òs ventre - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; il cui addome è piccolo, quasi mutilo, in confronto del resto del corpo.

COLÓBOMA - da χολοθός kolob-ds mutilo - m. piccola fessura o cicatrice, che ha la forma di un piccolo labbro di lepre, rimasta nei canti dell'occhio feriti e che non han potuto riunirsi. 2 m. Stato anormale organico dell'occhio, che consiste in una fessura della palpebra superiore, dell'iride, della coroide o della retina.

\*COLOBOPTERO - da xolceo kolob òs mutilo e πτερον pter-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; caratterizzati da elitri tronchi all'estremità e che coprono imperfettamente il deretano.

COLOCÁSIA – da κολοκάστον **kolo**kási-on – gen. di p. m., fam. aracee.

\*COLOCINTINA. V. Coloquinta - principio resinoide, amarissimo, estratto dalla coloquinta.

\* Colodactilo - da χωλό; chol-òs

zoppo e δάκτυλος daktyl-os dito ep. dei rett. saurii che hanno zampe incomplete.

COLOFÒNIA – da Kolocoù Kolof-on Colofone, città della Jonia - materia resinosa che proviene dal residuo della distillazione della terebentina. così detta perchè una volta si traeva da quella città.

V. Colofonia -\* COLOFONITE. min.; varietà di granato, di color giallo-rossastro, che ha l'aspetto della colofonia.

\* Colopea – da χολή chol-è bile e ποώω poi-èo, pi-èo faccio - secrezione della bile.

\* Colopea - che eccita la secrezione della bile.

\* COLOQUINTIDA - alterato da xolóχυνθίς, χολοχυνθίδος kolokynthis, kolokynthid-os, dim. di χολοχύνθη kolokynth-e cucurbita - gen. di p. d., fam. cucurbitacee.

Colorimetro – vocab. ibr. da colore e µérpov mètr-on misura strumento per misurare il potere colorante di certe materie, p. e. indigo, robbia ecc.

\* Còlosi – da χωλὸς chol-os zoppo distorsione di un membro.

\* Còlosi – da χολή chol-è bile – affezione morbosa del fegato, da cui si secreta la bile, e della milza.

\* COLPALGÍA – da κόλπος kölp-os seno, vagina e ἄλγος àlg-os dolore - dolore della vagina.

\* COLPOCELE - da κόλπος kölp-os seno, vagina e xúln kèl-e ernia ernia vaginale.

\* Colpòptosi – da χόλπος kölp-os seno, vagina e πτώσις ptòs-is caduta - caduta, prolasso della vagina.

\* COLPORRAGIA – da κόλπος kölp-os seno, vagina e ρήγνυμι regny-mì irrompo - emorragia della vagina.

\* COLPORREA - da χόλπος kölp-os seno, vagina e ¿¿ω rè-o scorro - proprio del coma; che si riferisce scolo dalla vagina.

\* COLPOSTÈGNOSI - da xolmoc kôlp-os seno, vagina e στέγνωσις stègnos-is ristringimento - ristringimento della vagina.

\*COLURELLA. V. Coluri - gen. d'infus.. fam. brachionidi : distinti da tentacoli a foggia di piccole code tronche.

COLÙRI - da zoloc kol-os tronco e củoà ur-à coda - due grandi circoli o meridiani della sfera, che si tagliano ad angoli retti ai poli del mondo; così detti perchè non si alzano mai interamente sul nostro

COMA. V. Chiòma. \* Còma. V. Còmma.

orizzonte.

Cóma – da zorpaopar koim-aome kim-aome dormo - assopimento più o meno profondo, sintomo di congestione sanguigna alla testa, accompagnato o no dal sonno.

\*Comandra - da κόμη kom-e chioma e dvnp, dv8pòs anèr, andr-òs uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. santalacee : distinte da stami barbuti.

COMARO - da xóuxxoc kômar-os corbezzolo - m. gen. di p. d., fam. rosacee; il cui tipo è il corbezzolo.

COMARÒFAGO - da xóμαρεν kômar-on corbezzola e φάγω fág-o mangio - m. gen. d'ucc., fam. tanagre ; che si nutrono di corbezzole.

\* Comaròpsi – da πόμαρος komar-on corbezzolo e όψις ops-is aspetto - gen. di p. d., fam. rosacee; che somigliano al corbezzolo.

\* Comastro - da χόμη kòm-e chioma е астром astr-on astro - gen. di echin., fam. comatule; così dette dalla forma della chioma, a stella.

Comarco – da κώμη kòm-e borgo e dozòc arch-òs capo - magistrato di un borgo.

\*Comatoso. V. Còma - che è al coma.

 Comàtule – da xóµn kôm-e chio- | ma - fam. di echin.; i cui raggi si dividono e suddividono in finissime ramificazioni, a mode di chioma.

COMEDIA \* COMMEDIA - xulludía komod-ia - won od-è canto, poesia (αδω ad-o canto), preceduto dalla radice xwu kom di Kwuce Kom-os Como, dio del riso. Questa radice a) è formata dai due elementi k e m. che, per diplasiasmo, significano del pari ridere (skt. ka-ch; xayγάζω kan-ch-azo, forma secondaria ca-ch-inn-o - μωμεύω, μωμάομαι mo-m-èuo, mo-m-àome derido; μωuos mò-m-os derisione e dio del riso, della beffa); b) corrisponde a μωχάω, μωχίζω mo-k-ao, mo-k-iz-o beffo, francese moquer, maxes mò-k-os beffa (con antistrofe di elementi, come γυμνὸς gy-mn-òs nudo corrisponde al zendo maghna); c) ha per forma secondaria il coptico ko-m-s h deridere; d) è antitetica a χωμέω kom-eo faccio elogi, encomio (come il skt. smi, lituano smė, slavo smej-ati ridere, deridere, ouà sim-à in modo derisorio, beffardo, sono antitetici al coptico smu fare elogi, encomiare). In queste parole s può essere un semplice affisso pleonastico o intensivo di una radice monogramma, con la sola consonante m; s può essere anche una modificazione di k (he diviene ce, poi s), come spesse volte avviene. S trovasi pure nei vocaboli: antico slavo s-mek riso: tedesco sch-meich-eln sorridere) - componimento drammatico, in cui si mettono in azione i caratteri, i costumi specialmente dal lato festivo e ridicolo. - L'etimologia corrisponde specialmente al carattere della comedia antica o aristofanica che è derisoria, beffarda.

\*Comediògrafo, Commediògra FO - da χωμφδία komod-ia comedia e γράφω graf-o scrivo - autore di comedie.

\* Comesperma – da zówn kóm-e chioma e σπέρμα sperm-a seme gen di p. d., fam. poligalacee ; i

cui semi sono pelosi.

COMETA - da xóun kôm-e chioma - astro che gira intorno al sole ed apparisce sulle prime come una specie di nebulosità, poscia come un nucleo cinto o preceduto o seguito da una chioma luminosa. 2 m. Gen. di p. d., fam. diantee: il cui nome è un'allusione alle due appendici piumose che accompagnano i fiori laterali.

\* COMETOIDE - da xountre komê. t-es cometa e elocs éid-os, id-os forma, somiylianza - cometa supposta stella o splendente di propria

COMICA. V. Comèdia - arte dei comici.

Comico. V. Comèdia - ch'è proprio della comedia. 2 Che rappresenta la comedia.

\* Comino. V. Cimino.

COMMA - da κέπτω kopt-o divido inciso, parte di un membro di un periodo. 2 Segno che dinota una breve pausa; virgola. 3 m. Minimo intervallo fra un tuono maggiore e un tuono minore, che sia sensibile all'orecchio; 118 di un

\* Commedia. V. Comedia.

\* Commidendro – da zówa kommi gomma e St. Soov dendr-on albero - gen. di p. d., fam. composte asteroidi; gommifere.

 \* Commilióβio – da κόμμι kômmi gomma e λοθό; lob-os baccello gen, di p. d., fam, composte papilionacee; i cui frutti sono baccelli gommosi.

COMOPOLI - da xúng kôm-e borgo'

borgo; cittadetta.

COMPSO - da xouvos komps-os elegante - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; di forme eleganti.

\* ( OMPSÒCERO – da κομψὸς komns-òs elegante e xépac kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne portano eleganti nappe di pelo.

\* Compsosoma - da χομψὸς komps-òs elegante e gua sòm-a corpo gen d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; pelosi e ornati di colori varii e vivaci.

\* Conantera – da xõvee kõn-os ! cono e avenoù anther-à antera - gen. di p. m., fam. liliacee, tr. conanteree; le cui antere sono riunite sile. in forma di cono.

\* CONANTEREE. V. Conantera. CONARIO - da xωνάριον konàri-on. dim. di xãvos kòn-os cono - m. glandola così detta per la sua forma

a cono; sin. di glandola pineale. Conca - da xóyyn könch-e cavità - vaso di larga bocca. 2 m. Bacino di muratura che ferma l'acqua di un fiume o di un canale per sostenerla all'altezza necessaria per il passaggio delle barche. 3 Cavità più o nieno profonda situata al disopra degli occhi dei mammiferi. 4 Grande cavità ovale dell'orecchio, in fondo a cui è situato l'orifizio esterno del condotto uditorio. 2 m. Nome specifico di alcune fra le più belle conchiglie univalve.

\* Conchiferi - vocab. ibr. da χόγγη könch-e conchiglia e fero porto - sin. di molluschi acefali; che sono chiusi in una conchi-

glia.

CONCHILIA, \* CONCHIGLIA - da κόγγη konch-e cavità - nicchio, invoglio pietroso che copre i molluschi | testacei. 2 m. Ornamento d'archi-

villaggio e πόλις pòl-is città - grosso | tettura che imita la forma delle conchiglie

\* Conchiliografia - da κεγχύλιεν konchyl-ion conchiglia e γραφή graf-è descrizione - descrizione delle conchiglie.

\* CONCHILIOGRAFO. V. Conchilioarufia - che si occupa di conchiliografia : che è dotto in questa

parte della storia naturale.

\* Conchiliologia – da κογχύλιον konchyli-on conchiglia e λόγος logos discorso - scienza della distribuzione metodica delle conchiglie. facendo astrazione dagli animali che le producono. 2 Trattato sulle conchigiie.

Conchire - da záryn könch-e conchiglia - conchiglia bivalva fos-

\* CONCOANTÉLICE – da κόγγη kônch-e conca e avôsilut, avôsiluxos anthėlyx, anthėlyk-os antelice - muscolo che appartiene alla conca e all'antelice dell'orecchio.

\* Concoèlice - da xóyyn könch-e conca e έλυξ, έλυχος èlyx, èlyk-os elice - piccolo fascio muscolare che s'attacca alla conca e all'elice del-

l'orecchio.

\* Concofillo - da κόγχη könch-e conchiglia e φύλλεν fyll-on foglia gen. di p. d., fam. asclepiadee; distinte da foglie cave.

CONCOIDE - da xóyxn könch-e conchiglia e elocs èid-os, id-os forma, somiglianza - m. ep. di frammenti di minerali, la cui superficie o concava o convessa è segnata da strie concentriche, come quelle che si vedono sulle valve di di un gran numero di conchiglie. 2 m. Linea curva la quale sebbene ne' suoi avvolgimenti si avvicini sempre più ad una retta, non la tocca mai, simile alle linee curve segnate sul guscio delle conchiglie.

vità - piccolo vaso con hocca larga. 2 Sorta di misura. 3 Conchiglia con cui si fa la porpora; murice.

CONDILIO. V. Condilo - m. che si riferisce ai condili; ep. della cavità anteriore e della posteriore alle eminenze articolari dell'osso occi-

pitale.
Cônnico - da κόνδυλο; kôndyl-os
prominenza, nodo (specialmente
delle dita piegate) - eminenza articolare (come quelle dell'osso occipitale, della mascella, del femore).
2 Tuberosità dell'estremità inferiore
dell'omero. 2 Superficie concava
dell'estremità superiore dell'osso
della gamba o tibia.

CONDILÒIDE – da κόνδυλες kôndylos condilo e είδες êid-os, id-os forma, somiglianza – che ha la forma di condilo; m. p. e. apofisi condiloide della mascella inferiore.

CONDILOMA - da χόνδυλες kôndyl-os prominenza - escrescenza carnosa che ha sede all'intorno e dentro dell'ano, al perineo e alle parti genitali dei due sessi o alle dita della mano e dei piedi.

\* CONDILOPI – da χώδυλες kondyl-os condilo e πεῦς pùs piede – cl. di animali articolati, che comprende gl'insetti, gli aracnidi, i crostacei.

\*CONDILURO – da xóxòxics kôndos prominenza, nodo e cèçà un-à coda – gen. di mamm. carnivori-insettivori; in cui l'articolazione di ogni vertebra della coda è segnata da pieghe traversali, senza però che gl'intervalli di queste pieghe siano prominenti e nodosi, come indica il nome generico, ch'è poco esatto.

\* CONDRACANTIÌ. V. Condracànto. CONDRACANTO - da χόνδρος chòndr-os cartilagine e ἄκανθα àkanth-a fam. condracantii; il cui corpo è coperto di spine cartilaginose.

\* CONDRIEE. V. Condro.

\* CONDRILLA da χονδρος chondros grano – gen. di p. d., fam. composte cicoracee; il cui succo latteo si aggruma, si coagula facilmente.

\* Condrois de A. S. A. A. A. A. C. A.

\* CONDRINA - da χἔνδρες chòndr-os cartilugine - sostanza che si ottiene facendo bollire la cornea, le cartilagini permanenti o le ossa prima dell'ossificazione.

\* CONDRITE - da χένδρες chondr-os cartilagine - infiammazione delle cartilagini.

CONDRO - da χόνδρος chôndr-os cartilagine - m. gen. di p. a., fam. ficee floridee, tr. condriee; le cui fronde sono cartilaginose.

\* CONDROCERA – da γενδρὸς chondr-ds grosso e χέρας kèr-as cornogen d'ins. emipt. tetropt., fam. sorci; che hanno il secondo e il terzo articolo delle antenne più grossi degli altri.

\* CONDRODITE - da χόνδρος chònd-ros grano e είδις èid-os, id-os forma, somiglianza - min., che si presenta sotto forma di grani tondeggianti; composto di magnesia, di silice, d'acido fluorico e di ossido di ferro.

\* (ONDROGRAFIA – da χόνδρος chondr-os cartilagine e γραφή graf-è descrizone – descrizione delle cartilagini.

CONDRÒIDE - da χόνδρες chòndr-os cartilagine e είδες èid-os, ld-os songilianza, forma-m. ep. del tessuto cartilaginoso epifisio modificato vicino all'osso in istato di formazione. 2 m. Ep. di uno strato cartilaginoso che si stende sulle ossa affette di rachitismo. 3 m. Ep. di tumore fibroso morbido che rassomiglia al tessuto delle cartilagini.

dr-os cartilagine e ἄχανθα àkanth-a \* CONDROLOGIA - da χόνδρος chon-spina - m. gen. di crost. lerneidi, dr-os cartilagine e λόγος lòg-os di-

scorso - parte dell'anatomia che riguarda le cartilagini. 2 Trattato

sulle cartilagini.

\* CONDROPTERIGI. CONDROPTERI-GII - da γένδρες chòndr-os cartilagine e πτέρυζε, πτέρυγος ptèryx, ptèryg-os ala ο πτέρυγιον pteryg-ion aletta - cl. di pesci; che comprende quelli i quali hanno le pinne è tutto lo scheletro cartilaginosi.

\* CONDROSINDESMO - da xóvôpos chondr os cartilagine e σύνδεσμος syndesm-os sindesmo - legamento cartilaginoso; unione di due ossa per mezzo di una cartilagine.

 CONDROTOMIA – da γόνδρος chôndr-os cartilagine e τομά tom-è sezione - sezione o dissezione delle

cartilagini.

CONICA - da xovec kon-os cono parte della geometria che tratta del cono e delle linee curve che si formano dalle sezioni del medesimo.

\* CONICANDREE, V. Conicandra. \* CONICANDRO - da xãves kôn-os

cono e avia, avosos aner, andr-os uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. cucurbitacee, tr. conicandree: i cui stami hanno forma conica.

\* CONICERA – da xãose kôn-os cono e κέρας kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; distinti dal terzo articolo delle antenne che ha forma conica.

Cònico - da xãves kôn-os cono - che ha forma di cono. 2 Che si riferisce al cono.

\* Cònico - da κώνειον kòn-eion, kòn-ion conio - ep. di acido estratto dalla grande cicuta o conio maculato.

Conidio - da zovidiov konid-ion lente - m. corpuscolo dei licheni, quasi lenticolare, considerato come gemma di quei vegetali. 2 m. Sporo e cellula riproduttiva che nasce direttamente dal micelio dei funghi. a forma di lente.

\* Conifere - vocab, ibr. da xãves kòn-os cono e lat. fero porto fam. di p. d.; così nominate per la forma conica dei loro frutti coperti di scaglie imbricate.

\* CONINA. CONICINA - da xúveico kôn-eion, kôn-ion conio - alcaloide che si estrae dal conio, singolarmente dai semi della grande cicuta

o conio maculato.

Conio - da zaívo kèn-o uccido (xcvn kon-è uccisione, strage; radice skt. nac perisco, distruggo, invertita, come avviene in καίνομι kėn-ymi per νικάω nik-ao vinco; lat. neco uccido: skt. nacas, lat. nex. necis morte; skt. nacitar distruttore : zendo n a c u. véxus nèk-vs cadavere; skt. nacan distruttivo; ακόνιτον akòn-it-on aconito) - gen. di p. d., fam. ombrellifere: violento veleno narcotico; volg. cicuta

\* CONIOCÁRPO - da xovía kon-ia polvere e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. a., fam. licheni: la cui fruttificazione consiste in glomeruli di spori minutissimi, a foggia di polvere.

\* CONIOCIBE - da zevía kon-la polvere e κύθη kyb-e testa - gen. di p. a., fam. licheni; i cui apoteci pedicellati sono coperti da una polvere colorata.

\* CONJOCISTE - da xevía kon-la polvere e κύστις kyst-is vescica sorta di concettacolo di alcune p. a., fam. ficee; pieno di una polvere di sporidii.

\* CONIOLÒMA – da xcvía kon-la polvere e λώμα lòm-a frangia – gen. di p. a., fam. licheni; distinte dagli orli delle fronde frangiati e coperti di sporidii, quasi di polvere.

\* CONIOMICÈTI – da κονία kon-ia polvere e μύχης myk-es fungo ord. di p. a., fam. funghi; che sono formati da capsule sparse, a guisa

CON di polvere, sopra e sotto l'epider-

mide delle piante.

\* CONIOSELINO - da zúvetov kon-eion, kôn-ion conio e σέλινον sèlin-on sedano - gen. di p. d., fam. ombrellifere; che rassomigliano al conio e al sedano.

\*Coniospòrio – da κενία kon-la polvere e σπόρος spòr-os seme – gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; compo ti di capsule agglomerate,

polverulente.

\* CONIOTALAMI - da xovía kon-la polvere e θάλαμος thàlam-os letto, fig. apotecio - tr. di p. a., fam. licheni; il nucleo dei cui apoteci è formato di sporidii nudi, a guisa di polvere.

\* CONIOTECA – da zovía kon-la polvere e than thèk-e teca - sin. di

antèra.

\* CONIBÒSTRI - vocab, ibr. da xã--oc kòn-os cono e rostro - sez. di ucc. passeri; il cui becco ha forma più o meno conica.

Conisterio - da zevío kon-lo impolvero (xóvic kòn-is polvere) luogo negli antichi gimnasii, dove gli atleti, dopo d'essersi unti d'olio, si spargevano di sabbia, per potersi più facilmente afferrare.

CONIZA - da zóvoζa kônyz-a pianta di gen. incerto - gen. di p. d., fam. composte asteroidi.

\* CONNARACEE. V. Connaro.

CONNARO – da zóvyzpos kônnar-os sorta di pianta spinosa di gen. incerto - m. gen. di p. d., fam. con-

naracer; sp nose.

Còno - da xãvos kòn-os (radice skt. co acuire; skt. ni-cana acuminato) - corpo generato da una linea dritta, uno dei cui punti estremi gira sopra una curva, l'altro estremo rimanendo immobile. 2 m. Gen. di moll., fam.

gior parte delle specie. 3 Frutto composto di scaglie legnose o coriacee attaccate per la loro base ad un asse comune intorno a cui sono disposte, di forma simile talvolta a un cono (come quello del pino: volg, pina), molte volte cilindrica od ovoide anzi che no.

\* Conocarpo – da xãvoc kôn-os cono e καρπὸς karp-os frutto - gen. di p. d., fam combretacee; i cui frutti consistono in capsule ovali o

coniche.

\* CONOCARPODÈNDRO - da xãvec kon-os cono, καρπός karp-os frutto e δένδρον dèndr-on albero - gen. di p. d., fam. proteacee; il cui frutto ha in cima una specie di coda formata dallo stelo persistente, che gli dà forma simile a cono; sin. di pròtea.

\* Conocepalo – da xãvos kôn-os cono e κεφαλή kefal-è testa - gen. di crost foss., fam. calimenii; la cui testa si prolunga in due grandi corna coniche. 2 Gen. d'ins. col. tetr , fam. curculionidi; così detti per la forma conica della loro testa. 3 Gen. di p. a , fam. epatiche; il cui ricettacolo femminile ha forma conica.

\*Conoclinio – da κῶνος kôn-os cono e xxiva klin-e letto, fig. ricettacolo - gen. di p. d., fam. composte eupatoriee : caratterizzate da un ricettacolo di forma conica.

\* CONÒDERO - da xãves kôn-os cono e δέρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; distinti da

un protorace conico.

\*Conognato – da χῶνος kôn os cono e γνάθες gnàth-os mandibola gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; che hanno mandibole di forma conica.

\* Conofòlide – da xãvoc kôn-os angistomii; così detti per la forma cono e φιλίς, φιλίδις folis, folid-os conoide della conchiglia, nella mag- | scaglia - gen. di p. m., fam. oro. banchee; distinte da scaglie coni-

\* CONOFTALMO - da κῶνος kòn-os cono e ἀφθαλωὰς ofthalm-òs occhio - sin. di stafiloma dell'occhio; così detto per la sua forma conica.

CONOIDE – da κώνος kôn-os cono e τίδος èid-os, id-os forma, somiglianza – che ha forma di cono; p. e m. ep. del legamento che va dall'apofisi coracoide alla clavicola, dei denti canini, della glandola del terzo ventricolo del cervello ecc.

\*CONOMITRIO - da xῶνες kôn-os cono e μίτρα mitr-a mitra - gen. di p. a., fam. muschi aploperistomii; che hanno la cuffia o mitra con uno stilo persistente in cima.

CONÒPE - da χώνωψ, χώνωπες kônops, kônop-os acnarar - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. conopsarii; i quali hanno forma alquanto simile a quella delle zanzare, però non si nutrono di sangne ma del succo dei fiori.

CONOPEO - da χώνωψ, χώνωπος kðnops, kðnop-os zanāara - zenzaliere; velo per ripararsi dalle zanzare.

\* CONÒPO - da χῶνες kòn-os cono e ποῦς pùs piede - ep. dei funghi che hanno il pedicello conico.

\*\* CONOPOFAGO – da χώνωψ, χώνω π:ς kônops, kônop-os zanzara e ωżγω fag-o mangio – gen. d'ucc., fam. mieleri o acchiappamosche; che mangiano zanzare.

\* CONOPSARII. V. Conòpe.

\* CONORRANFI - da xoveç kôn-os cono e papaes ràmifos becco - sez. di ucc. passeri; che hanno il becco di forma o conica o quasi conica; sin. di coniròstri.

\* CONORRINO - da xōve kôn-os cono e piv rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; distinti da una tromba conica.

\* CONOSPERMEE. V. Conospermo. lunghe, quasi a foggia di remi.

\*Conospermo - da κῶνος kôn-os cono e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. proteacee, tr. conospermee; i cui semi hanno forma conica.

\* CONOSTÉGIA - da χῶνος kôn-os cono e στίγκ, stèg-e tetto, copertura - gen. di p. d., fam. melastomacee; i cui fiori sono coperti da un calice a lembo conico.

\* CONÒSTILA da χῶνος kôn-os cono e στύλες styl-os stilo – gen. di p. d., fam. emorodacee; il cui stilo ha forma conica.

\*Conostoma - da κῶνος kòn-os cono e στόμα stòm-a bocca - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi: i cui denti del peristomio si avvicinano colle loro estremità, quasi a forma di cono.

\*CONOTAMNO - da κῶνος kôn-os cono e θάμνος thàmn-os cespuglio - gen. di p. d., fam. mirtacee; arboscelli di forma conica.

\*CONULÀRIA - da xōvo; kôn-os cono - gen. di moll. pteropodi foss.; di forma conica.

\*CONURA - da κῶνος kòn-os cono e cipa ur-à coda - gen. d'ins. imenopt. fam. calcidii ; il cui addome ha la forma di un cono molto allungato.

\* CONURO. V. Conura - st. gen. di ucc. conirostri, fam. psittacidi, gen. papagallo; che hanno coda di forma conica. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che hanno l'addome molto lungo, quasi a foggia di cotla.

COPELATE - da κώπη kòp-e remo e tλάω, tλαύνω el-ào, elàun-o agito m. gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantari; acquatici.

\* COPEPODI - da χώπη kôp-e remo e πεῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede ord. di crost. entomostracii; che hanno le zampe posteriori molte lunche quasi a foggia di remi.

\* Coppèlla - da κύπελλον sorta di ! vaso - m. vaso d'osso calcinato, che serve alla nurificazione dell'oro e dell'argento.

COP

\* COPRACRAZIA - da κόπρος kopr os escremento e axxázsia akrát-eia. akrat-ia incontinenza (2 priv. e xozτέω krat-eo ritengo) - uscita involontaria delle materie fecali.

\* COPRAGÓGO - da κόπρες kôpr-os escremento e ayo ag-o porto via - ep. di rimedii purganti.

- \* COPRIDE da κόπρος kopr-os escremento - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni scarabeidi, tr. copridi; che si pascono di escrementi.
  - \* Còpridi. V. Còpride.
- \* COPRIEMETO da zómpos kópr-os escremento e iuio em-eo e vomito - chi è affetto dalla malattia del volvolo, che vomita escrementi.

COPRINA - da xómpos kópr-os escremento - m .- gen. d'ins. dipt., fam. napellee: le cui larve si trovano negli escrementi.

COPRINO - da xómpes kôpr-os escremento - m. st.-gen. di p. a., fam. funghi, gen. agarico; che nascono nel letame o in altri escrementi.

- \* Coprobii da κόπρος köpr-os escremento e Bioc bi-os vita - fam. d'ins. dipt.; le cui larve vivono negli escrementi e negli avanzi di vegetali e di animali.
- \* COPRÒBIO. V. Copròbii gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: che vivono negli escrementi.
- \* Coprocritico da κόπρες kópr-os escremento e zaivo krin-o separo ev. di rimedii, che purgano senza irritare i visceri.
- \* Coproumesi da κόπρος kôpr-os escremento e èvém em-èo vomito - vomito di materie fecali.

COPROFAGI - da κόπρος kôpr-os

licorni scarabeidi: che stanno ordinariamente nel letame e negli escrementi.

\* COPROFILÍNI, V. Copròfilo.

\* Coprofilo - da κόποςς kopr-os escremento e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri, tr. coprofilini: che si trovano nei letamai.

\* Copròsma - da κόποις kôpr-os escremento e cour osm-è odore gen. di p. d., fam. rubiacee; una delle cui specie ha un odore nau-

\* Coprostasia – da κόπρος kôpr-os escremento e farqui ist-emi ritengo - ritenzione degli escrementi; costi-

pazione.

\* COPTIDE - da κόπτω kopt-o taglio - gen. di p. d , fam. ranuncolacee; caratterizzate da foglie radicali frastagliate.

\* COPTOCEFALA - da κόπτω kòpt-o tanlio e zaozia, kefal-è taglio - gen. d'ins. col. tetr., fam. tubuliferi: che hanno la testa grossa e tronca.

- \* Coprocicla da κόπτω kòpt-o taglio e zúzios kyklos circolo – gen d'ins. col. tetr., fam. ciclici: il cui corpo è circolare ed ha il protorace tagliato sinuosamente.
- \* COPTODERA da κέπτω kôpt-o taglio e δέρη dèr-e collo - gen. di ins. col. pent., fam. carabici; il cui corsaletto è mozzo nella sua parte posteriore.
- \* COPTOPE da κόπτω kôpt-o taglio e ωψ, όπος ops, op-ès occhio - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno gli occhi profondamente incavati.

\* Coptoptera - da κόπτω kòpt-o taglio e πτερόν pter-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam, carabici; che hanno le ali mozze.

\* Coptorrina - da κόπτω kòpt-o escremento e φάγω fág-o mangio - taglio e civ rin naso - gen. d'ins. m tr. d'ins. col. pent., fam. lamel- | col. pent., fam. lamellicorni : cho

vata nel mezzo.

\* Copturo – da κόπτω kòpt-o taglio e củoà ur-à coda - gen. d'ins. col. tetr.. fam. curculionidi; che hanno l'addome tronco.

CORACI - da κόραξ, κόρακος kòrax, kòrakos corvo - m. fam. di di ucc.; che comprende, fra gli altri generi, anche quello dei corvi.

CORACIA - da zcoazías, korak-las gracculo - m. gen, di ucc., fam. baccivoridei, tr. coraciadinei; che hanno per tipo il gracculo.

\* CORACIADINEI. V. Coracia.

\* CORACININE - da κόραξ, κόρακος korax. korak-os corvo - tr. d'ucc., fam. baccivoridei, gen. corvidi.

CORACINO - da xópať, xópaxos kor-ax, korak-os corvo - m. gen. d'ucc., fam. baccivoridei : così detti per qualche somiglianza che hanno coi corvi

\* Coraco-brachiàle - voc. ibr. da κόραξ, κόρακος kôrax, kôrak-os corvo (V. Coracoide) e braccio muscolo che si attacca da una parte alla cima dell'apofisi coracoide, dall'altra all'orlo interno dell'omero.

\* CORACO-CLAVICOLARE - vocab. ibr. da κέραζ, κέρακες kôrax, kôrak-os corvo (V. Coracoide) e clavic o la - legamento che si attacca all'apofisi coracoide ed alla clavicola.

CORACOIDE - da κόραξ, κόρακος kôrax, kôrak-os corvo e siðo; èid-os, id-os forma, somiglianza - m. apofisi che termina l'orlo superiore o cervicale dell'omoplata; così detta perchè ha qualche somiglianza con un becco di corvo.

\* CORACO-IOIDEO. V. Coracòide e Iòide - muscolo che si attacca all'apofisi coracoide e all'orlo inferiore dell'osso ioide.

\* CORACOIDEO. V. Coracoide - che si riferisce all'apofisi coracoide.

\* CORACO-RADIALE - vocab. ibr.

hanno la testa profondamente inca- | da κόραξ, κόρακος kòrax, kòrak os corvo (V. Coracoide) e radio - muscolo del braccio che appartiene all'apofisi coracoide e all'osso ra-

\*CORACO-UMERALE - vocab. ibr. da κόραξ, κόρακος kôrax, kôrak-os corvo (V. Coracoide) e lat. humerus omero - legamento attaccato all'orlo esterno dell'apofisi coracoide e alla parte interna della grossa tuberosità dell'omero.

CORAGO, V. Corègo.

\* CORALLACATE – da κοράλλιον korálli-on corallo e àxáms achát-es agata - min.; agata, color di corallo.

CORÀLLI - da xopéw kor-èo adorno, abbellisco; o da xópos kor-os yermoglio, ramo; o dal skt. kura, irl. kear, gael. kor-kur rosso. Ouesta è l'etimologia più probabile. - fam. di ponpi; sostanza rossa, ramosa, che si svelle dal fondo del mare e serve di ornamento. \* CORALLÌGENO - da ποράλλιον koràlli-on corallo e γεννάω genn-ào produco - ep. di terreno composto di madrepore o coralli litofori.

\* CORALLINA - da κεράλλιεν korall-ion corallo - gen. di moll. gasteropodi; di color scarlatto; sin. di pettine sanguinolento. 2 Gen. di anell. chetopodi; color di corallo. 3 Gen. di p. a., fam. ficee floridee, tr. corallinee; il cui colore nell'acqua varia dal rosso al verde.

\* CORALLINEE. V. Corallina.

\* CORALLINITI – da κεράλλιεν koralli-on corallo - polipaj fossili con piccoli rami.

\* CORALLINO. V. Corállo - che ha colore di corallo.

\* CORALLIODENDRO, CORALLODEN-DRO - da xceáillico korállico corallo e δένδεςν dèndr-on albero – gen. di p. a., fam. ficee floridee; che formano insieme una specie di fascio di ramoscelli filiformi e articolati, | piadee; che hanno un pistillo molto

a guisa di corallo. \*CORALLITI - da xcoxillico koralli-on corallo - polipaj fossili con

CORALLO. V. Coralli.

 \* CORALLÒIDE – da κεράλλιον korálli-on corallo e sidos éid-os, id-os forma, somigliauza - ep. di vegetali i cui rami numerosi e vicini somigliano a corallo.

 CORALLORRIZA – da περάλλιον koralli-on corallo e ρίζα riz-a radice gen. di p. m., fam. orchidee; le cui radici sono tubercolose, ramose, a guisa di corallo.

CORAULO - da yecos chor-os coro e αὐλὸς aul-òs flauto - sonatore di

flauto nel coro.

grossi rami.

Còrcoro - da xópxepos kôrkor-os pianta di gen. ignoto - m. gen. di p. d., fam. tiliacee.

CORDA - da xcoon chord-è corda - m. gen. di p. a., fam. ficee ficoidi; la cui fronda è sottile, composta di filamenti, a guisa di corda.

CÒRDILA – da κορδύλη kordyl-e clava - m. gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che hanno antenne claviformi. 2 m. Gen. di p. d., fam. scorziacee; i cui frutti consistono in bacche sostenute da un lungo pedicciuolo, somigliano a mazze.

\* CORDILÍNA – da χορδύλη kordyl-e mazza – gen. di p. m., fam. liliacee; che hanno un lungo fusto.

CORDILO - da xepôún kordyl-e mazza - m. gen. di rett. ciclosauri, fam. pticopleari; che hanno coda grossa e forte a guisa di mazza.

\* Cordilocarpo – da χερδύλη kordyl-e mazsa e xapnòs karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. crucifere; il cui baccello è cilindrico alla base e grosso in cima.

\* Cordilogina + da περδύλη kordyl e mazza e yovi gyn-è donna, fig. pistillo - gen. di p. d., fam. ascle- sin. di coreparelcist.

lungo.

\* CORDILÙRA - da xcoδύλη kordyl-e mazza e cópa ur-à coda – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. cordiluridi: il cui organo copulatore è molto sviluppato nei maschi, a foggia di

\* CORDILURIDI. V. Cordilura.

\* CORDOMETRO - da χερδή chord-è corda e mitocy metr-on misura strumento per misurare gli angoli mediante le loro corde. 2 Congegno per misurare la forza delle corde. affine di mantenere accordato uno strumento.

COREA - da χορεία chor-èia, chor-ia danza - m. moto continuo. irregolare, involontario di uno o più membri, o dei muscoli della faccia e del tronco.

\* Còrectasia - da xópn kör-e pupilla e extagic èktas-is estensione

dilatazione della pupilla.

\*Corediastole - da xóm kôr-e pupilla e διαστολή diastol-è dilatazione (V. Diàstole) - dilatazione della pupilla.

COREGO. CORAGO - da vopõe chor-òs ballo e zyw àg-o conduco capo dei cori antichi. 2 Magistrato ateniese che presiedeva agli spettacoli drammatici e faceva gran parte delle spese.

\* Corèidi. V. Corèo.

\* Coreiti. V. Coreo - gr. d'ins. emipt. omopt., fam. coreidi.

Corema - da xopéw kor-eo scopo - m. gen. di p. d., fam. empetracee; molto ramose e rigide, che possono servire da scope.

\* COREMELA - da xópi; kor-is cimice e μίλας mèl-as nero - gen. di ins. emipt., fam. scutellerii; neri, che hanno forma di cimici.

\*Coremòrfosi – da zóm kör-e pupilla e μερφή morf-è forma - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. coreidi: simili alla cimice.

Coreo - da yopeia chor-èia, chor la danza, coro - piede formato da una lunga e una breve: così detto perchè si usava spesso nei cori; sin. di trochèo. 2 Luogo ove si danza.

\* Coreografia - da χορεία chor-èia, chor-ia danza e γραφέ, graf-è descrizione - arte di descrivere le danze, di comporre dei balli, rappresentando con segni particolari e note di musica le figure e i passi.

\* COREOGRAFICO. V. Coreògrafo che si riferisce alla coreografia. \* Coreografia -

compositore di balli.

\* COREOPSI – da xópis kôr-is cimice e όψις ops-is aspetto - gen di p. d., fam. composte, tr. coreopsidee; le cui achene hanno forma di cimici.

\* COREOPSIDÉE. V. Coreòpsi.

\* COREPARELCISI - da xópa kör-e pupilla e παρέλχυσις parèlkysis allungamento (παρά parà oltre e sìχύω elky-o *traggo*) – operazione chirurgica, per cui, in caso di oscuramento parziale della cornea, si tira la pupilla, allungandola, verso la parte di questa membrana ch'è rimasta trasparente.

COREPISCOPO - da yúoa chôr-a paese, campagna e ἐπίσχοπος epìskop-os *vescovo* - vescovo di campagna o di piccoli borghi. 2 m. Vicario rurale del vescovo di città.

\*Coretra – da xóox8000 kôrethr-on scopa (κορέω kor-èo scopo) - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii: che hanno le corna ramose e rigide a guisa di scopa.

\* CORETROGASTRO - da xópy. θρον korethr-on scopa (κερέω kor-èo scopo) | - m. gen. d'ucc., fam. lodole ; così e γαστής, γαστρός gast-èr, gastr-òs detti dal pennacchie che portane

Corre - da xópis kor-is cimice - lungicorni; che hanno l'addome coperto di peli a foggia di scopa.

\* CORETROSTILO – da zóprópov kôrethr-on scopa (χορέω kor-èo scopo) e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d.. fam bittneracee; il cui pistillo è fornito di punte, quasi fatto a scopa.

CORIAMBO - da yopeios chor-eios. chor-ios coreo e iaubis iamb-os iambo - piede composto di un coreo e di un iambo; ossia di una sillaba lunga, due brevi e un'altra lunga.

\* CORIANDRO - alterato da xopízvos korian-on (xópis kör is cimice) 🗕 gen. di p. d., fam. ombrellifere: che stropicciate colle dita esalano un odor fetido simile a quello delle cimici.

\* CORIANTO - da xópus kor-ys elmo e avec; anth-os fiore - gen. di p. m., sam. orchidee; i cui fiori hanno forma simile a un elmo.

CORICEO - da xúpuxo; kôryk-os pallone - luogo ove si giuoca al pallone.

CORICOBOLÍA - da xúpuxos kôryk-os pallone e βάλλω håll-o getto esercizio che consisteva nello spingere avanti o nel ritenere un sacco, un pallone pieno e pendente dal soffitto.

CORICOMACHÍA - da xώρυχος kôryk-os pallone e μάχη màch-e combattimento - giuoco del pallone.

CORIDALO - da xepúsados korydal-os elmo, cimiero - m. gen. di p. d., fam. fumarie; i cui fiori hanno forma di elmo. 2 m. Gen. d'ins. neuropt. fam. semblidi, tr. coridaliti: la cui testa è arcata, a forma di cimiero.

\* CORIDALITI. V. Coridalide.

CORIFA - da xερυφή koryf-è eima ventre - gen. d'ins. col. tetr., fam. in testa. 2 m. Gen. di p. m., fam. palme, tr. corifinee; la cui cima è mario, portati da pedicciuoli sefornita di fronde eleganti. condarii, inegualmente lunghi, in

CORIFENA - da κερυφη koryf-è estremità, punta - gen. di pesci, fam. sgomberoidi; che hanno testa lunga, tagliente.

ČORIFEO – da κερυφί koryf-è sommità – il primo; che tiene il primo luogo; p. e. capo dei cori, fondatore di una scuola filosofica, capopartito ecc.

\* CORIFINEE. V. Còrifa.

\*CORIFOCERA – da χ΄ρυφή koryf-è sommità e χέρας kèr-as corno – gen. d'ins. col. pent., fam. Jamellicorni; che hanno le antenne in cima alla testa

CÓRILO – da zópu; kör-ys elmo – gen. di p. d., fam. amentacee; così dette perchè il frutto è coperto da una specie di elmo o di corona, avanzo del calice; volg. nocciuolo.

\* CORILOPSI - da κέρυλες köryl-os nocciuolo e έψις òps-is aspetto gen. di p. d., fam. amamelidee; che rassomigliano al nocciuolo.

\* CORIMBIFERE - vocab. ibr. da κόρυμες; körymb-os corimbo e lat. fero porto - fam. di p. d., i cui fiori sono disposti a corimbo.

\*CORIMBIFORME - vocab. ibr. da χόρυμες, körymb-os corimbo e forma - ep. dei grappoli che per la disposizione dei loro picciuoli hanno forma di corimbi.

\*CORIMBIO. V. Corimbo – ep. di fiori disposti a corimbo u che hanno analogia con questa sorta di inflorescenza; o di alberi, come i pini, i cui rami sono disposti a corimbo. 2 Gen. di p. d., fam. sinanteree tubuliflori; il cui fusto è ramoso in cima a foggia di corimbo.

CORIMBO – da κέρυμες, kôrymb-os eminenza, cima (p. e., cima di monte, grappolo d'edera ecc.) – m. mazzo di fiori disposti intorno a un corto pedicciuolo comune o pri-

mario, portati da pedicciuoli secondarii, inegualmente lunghi, in modo che in cima si trovano allo stesso livello.

CORINA - da κερύνι koryn-e mazza - m. gen. di pol., fain. campanularii; che consistono in un gambo con un corpo cefaloide in cima.

\* CORINEFORA - da xxxivn, koryn-e mazza e șizu fer-o porto - gen. di p. a., fam. ficee; la cui fronda è formata di filamenti ramosi fascicolati, che si agglomerano in cima a mo' di mazza, specialmente nella fruttificazione.

CORINETE – da zeówn koryn-6 mazza, clava – m. gen. d'ins. col. pent., fam. teredili; le cui antenne finiscono in un articolo ovale, a clava

\*CORINOCARPO - da χερύνη koryn-e mazza e χερπός karp-ös frutto – g·n. di p. d., fam. mirsinacee; distinte da semi lunghi.

\* CORINOMORFA - da χορύνη koryn-e mazza e μορφή morf-è forma - gen. di pol., fam campanulacee; affini al genere corina.

to GRINTIO - da Kopoles Korinth-os Corinto - ep. di uno dei quattro ordini di architettura, che fu inventato da Callimaco di Corinto. 2 Ep. di un metallo misto di rame, argento e oro; così detto perchè quella lega si formò di per sè per la liquefazione delle statue di uno o dell'altro di quei metalli, nell'incendio di Corinto quando fu presa dai Romani.

CORIO-da xozés chor-èc conten qoinviluppo esterno dell'uovo uterino; membrana che involge la placenta. 2 m. Trama delle membrane mucose. 3 m. Parte esterna della pelle.

CORIONITE. V. Còrio – affezione lenta e cronica del corio della pelle.

\* CORIPETALO – da χωρίζω choriz-o

separo e πέταλον pètal-on petalo - | tera - cl. di p. d.; che comprende gen. di p. d., fam. mirsinacee; distinte da picciuoli glandolosi dei fiori che poscia cadono.

\* Còrisa – da xópis kòr-is cimice gen d'ins. emipt. omopt , fam. notonectidi; acquatici, che rassomi-

gliano alle cimici.

\* Corisema – da γωρίζω choriz o distinguo, separo e σήμα sèm-a segno - gen. di p. d., fam. composte papilionacee; caratterizzate da una macchia distinta sul petalo superiore.

\* Corispermo – da xópis kör-is cimice e σπέρμα spèrma seme - gen. di p. d., fam chenopodiacee; i cui semi hanno forma simile a quella

di una cimice.

CORISTA - da χορὸς chor-òs coro che canta nei cori. 2 m. Strumento per dare l'intonazione e accordare gli altri.

CORISTA - da γωρίζω choriz-o separo - m. gen. di p. d., fam. rubiacee : caratterizzate da una capsula che si separa in due loculi.

Coriste - da xópus körys elmo - m. gen di crost. decapodi brachiuri, fam oxistomi; che hanno una specie di rostro o di elmo triangolare.

\* Coristèa – da χωρίζω choriz-o divido - gen. di p. d., fam. sınanteree ; il cui ricettacolo è diviso in

tre pericarpii ossei.

\* Coristosporee - da γωριστός chorist-os separato (χωρίζω choriz-o separo) e σπόρος spòr-os seme - ord. di p. a., fam. ficee; i cui spori sono contenuti a quattro a quattro in cellule speciali.

( ÒRIZA - da κόρυζα kòryz-a (skt. kshar starnuto) - infiammazione catarrale della membrana mucosa delle fosse nasali, con frequente

starnuto.

\* CORIZANTERA – da χωρίζω choriz-o separo e avonoà anther-à an- roide; piega membranosa e vasco.

quelle le cui antere sono separate.

\* Corizolèpide – da χωρίζω choriz-o distinguo, separo e λεπίς, λεπίδις lepis, lepid-os scaglia - involucro delle piante sinanteree, quando è composto di scaglie distinte.

\* CORMÒFITI - da xcquòs korm-òs gambo e φυτόν fyt-òn pianta – divisione del regno vegetale; che comprende i muschi, le epatiche, le felci e le licopodiacee, cioè le piante criptogame che sono fornite di gambo.

Còro - da yepòs chor-òs danza (accompagnata o no dal canto)-parte dell'antica tragedia e commedia greca; componimento lirico che si cantava fra una scena e l'altra. 2 m. Imitazione di cori antichi in tragedie moderne. 3 m. Parte della chiesa ove si canta durante gli ufficii.

Corocitarista – da 2000c chor-òs coro e κιθαριστής kitharist-ès citarista - che suona uno strumento a corde nel coro.

CORODIDASCALO - da xceòs chor-òs coro e διδάσκαλες didàskal-os maestro - maestro di cori.

\*(Corografia – da χώρα chòr•a paese, regione e γραφή graf-è descrizione - descrizione di una provincia, di una regione.

\*Corografia che si riferisce alla corografia

\*Corografia chi descrive una provincia, una regione. 2 Chi ne fa la carta.

\* Coròide – da χόριον chòr-ion corio e eldoc èid-os, id-os forma, somiglianza - membrana che veste la parte posteriore dell'occhio, posta fra la sclerotica e la retina, sottile e fornita di molti vasi sanguigni come il corio. 2 Plesso colare che forma la pia madre nei ven- I le cui forme sono molto simmetritricoli laterali del cervello: simile al corio.

COR

\* Coronde - che si riferisce ai plessi coroidi; ep. di vene, arterie ecc.

\* COROIDITE V. Coroide - infiammazione della coroide.

 Coronòide – da κερώνη korôn-e cornacchia e eldes éid-os, id-os torma, somiglianza - apofisi della mascella inferiore; la cui estremità ricurva e appuntita è alquanto simile ad un becco di cornacchia. 2 Apofisi del cubito, all'estremità superiore ed anteriore di quest'osso;

\* Corotròfio – da xóon kôr-e fanciulla e τρέφω trèf-o nutro - casa di educazione per le fanciulle, specialmente per le orfane.

\* Coscinia – da xóoxivov köskin-on raglio - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; la cui testa è tutta sparsa di punti, simili ai forellini di un vaglio.

\* COSCINODÒNTE - da zógzivov kôskin-on vaglio e όδους, όδόντος odús, odont-os dente - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; i cui denti del peristomio sono tutti bucati.

COSCINOMANTE. V. Coscinomanzia - chi esercita la coscinomanzia.

Coscinomanzia - da xóoxivov kòskin-on *crivello* e μαντεία mantri-a, manti-a divinazione - sorta di divinazione che si faceva con un crivello sospeso in aria ad un filo: il crivello s'inclinava verso la persona che voleva designare.

\*Cosmanto – da χόσμος kòsm-os ornamento e zodes anth-os fiore gen. di p d., fam. idrofillee; che hanno fiori eleganti.

COSMARIO - dim. di xóomos kôsm-os eleganza, ornamento – m. che ed eleganti.

\*Cosmelia - da xóomos kòsm-os ornamento, eleganza - gen. di p. d., fam. epacridacee; che hanno

belle, lucide foglie ed eleganti fiori. Cosmetica – da zcoušu kosm-eo adorno, abbellisco - arte di conservare e adornare la hellezza o di

fingerla. Cosmetico - da xcomém kosm-èo abbellisco, adorno - m. preparazione per render molle e bianca la pelle, o per colorire o assettare i

capelli e la barba. Cosmia - da xóguoc kúsm-os ornamento, eleganza - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di colori e di forme eleganti.

Cosmico - da xóopos kosm-os mondo, universo - m. che si riferisce all'universo. 2 m. Ep. dell'aspetto dei pianeti rispetto alla terra 3 m. Ep. del sorgere e tramontar di un astro insieme al sole.

\* Cosmisoma – da χόσμος kòsm-**os** ornamento, eleganza e σωμα sóm -a corpo - gen. d'ins. col. pent., fa m. lungicorni; coperti di vaghi col eri.

Cosmo – da zógues kosm-os ordine. ornamento: mondo - magistrato in Creta, composto di dieci membri, che aveva ufficii simili a quelli degli efori a Sparta. 2 m. Gen. di p. d., fam. composte senecionidi; i cui fiori sono di belle forme e di vaghi e diversi colori. 3 m. Titelo di un'opera di Humboldt, che tratta delle supreme leggi dell'universo e specialmente della terra.

\* COSMOCHAZIA - da xóoµos kòsm-os mondo e xpáros krát-os potenza monarchia universale.

Cosmogonia – da xógues kôsm-os mondo e vovà gon-è generazione racconto, esposizione di dottrine sull'origine dell'universo, in partigen. di p. a., fam. ficee desmidee; colare della terra, dei vegetabili che

tano e sopratutto dell'uomo.

\* Cosmogónico. V. Cosmogónia che si riferisce alla cosmogonia.

Cosmogono. V. Cosmogonia che creò, ordinò il mondo.

COSMOGRAFIA – da xóguoc kôsm-os ordine, mondo e γραφή graf-è descrizione – scienza che insegna la forma, la disposizione e le relazioni delle parti dell'universo, in particolar modo del sistema planetario, in quanto la posizione e i moti degli astri hanno influenza sui climi. sulle stagioni, sulla durata del giorno sopra la terra.

\*Cosmografico. V. Cosmografia - che si riferisce alla cosmografia.

Cosmògrafia che si occupa di cosmografia; ch'è dotto in questa scienza.

 Cosmolabio – da κόσμος kôsm-os mondo e λάδω, λαμδάνω lab-o, lambàn-o prendo – strumento matematico per misurare il globo; sorta di astrolabio.

Cosmologia – da xóguce kôsm-os ordine, mondo e λόγος lòg-os discorso - scienza del mondo, dei suoi fenomeni: che abbraccia l'astronomia, la geografia, la cosmografia, la geologia ecc.

\*Cosmologico, V. Cosmologia che si riferisce alla cosmologia.

\*Cosmologia che si occupa di cosmologia; ch'è dotto in cosmologia.

COSMOPOLITA - da xógues kòsm-os mondo e πολίτης polit-es cittadino (πόλις pòl-is città) - chi fa professione di aver per patria il mondo, di anteporre gl'interessi del genere umano a quelli d'individui o di associazioni parziali e di essere esente da ogni pregiudizio di religione, di razza o di paese.

la vestono, degli animali che l'abi- | - che si riferisce al cosmopolita o al cosmopolitismo.

> \* Cosmopolita. V. Cosmopolita sistema dei cosmopoliti.

> \* Cosmorama – da zóopes kosm-os mondo e čozuz dram-a vista – esposizione di vedute o quadri, ingranditi da vetri ottici, che rappresentano siti pittoreschi e monumenti celebri.

\* Cossalgìa... Cossartrocàce. V. Coxalgia... Coxartrocace.

\* Cossiféne, Cossifidi. V. Còssifo - tr. d'ins. col. eter.; che comprende fra gli altri il genere cossifo.

Cossifo – da xóσσυφος kossyf-os merlo - m. gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni, tr. cossifene o cossifidi; che forniscono grato pascolo ai merli.

Còsto – da xóotoc köst-os – gen. di p. d., fam. gingiberacee; le cui radici sono aromatiche.

\* Costo-coracoidéo - vocab. ibr. da costa e περαπειδής korakoid-ès coracoide - ep. di un muscolo che si estende dall'apofisi coraccide all'orlo superiore della seconda, terza e quarta costa.

 \* Costo-sternàle – vocab, ibr. da costa e στέρνον stèrn-on sterno en, delle articolazioni delle vere coste colle cavità delle cartilagini dello sterno.

\* Costo-toracico - vocab. ibr. da costa e θώραξ, θώρακος thòr-ax, thòrakos torace - ep. di un muscolo che appartiene alle coste e alla parete anteriore del torace.

\* Costo-trachelio - vocab. ibr. da costa e τράχηλος tràchel-os collo - ep. di un muscolo che appartiene alle coste e alle apofisi trachelie delle vertebre del collo

 Costo-xifoideo – vocab. ibr. da costa e ξυφοειδής xifoid-ès xifoide \*Cosmopolitico. V. Cosmopolita | - ep. di un ligamento che si attacca

all'appendice xifoide.

CÒTILA - da xctúln kotyl-e cavità - cavità di un osso che riceve la testa di un altro. 2 m. Cavità alla estremità delle branchie di alcuni molluschi cefalopodi. 3 Misura di liquidi o di grani corrispondente a una mina.

\* Cotileale – da χοτύλη kotyl-e cavità - uno degli ossi che formano la volta del cranio, il quale serve ad unire la parte fibrosa e la parte quadrata del timpano dell'orecchia.

\* COTILEDONARIO. V. Cotiledone ep. di corpo o massa più o meno carnosa, che in alcune piante è formata dalla saldatura dei cotiledoni.

COTILÉDONE - da xcrólm kotyl-e cavità - m. organo che involge l'embrione delle piante fanerogame e più o meno coopera a nutrirlo nel suo sviluppo. 2 m. Gen. di p. d., fam. crassulacee; che hanno foglie concave. 3 m. Cotilèdone placentario; lobo del parenchima della placenta (nei ruminanti ognuno di così fatti lobi forma una sorta di placenta separata). 4 m. Cotiledone uterino: tubercolo della mucosa uterina dei ruminanti cornuti, cui aderisce il cotiledone placentario.

\* COTILEDONEO. V. Cotiledone ep. di piante il cui embrione è fornito di uno o più cotiledoni.

 \* Cotilèforo – da κοτύλη kotyl-e cotila e φέρω fèr-o porto - che porta cotile; ep. delle branchie di alcuni molluschi cefalopodi.

COTILOIDE - da κοτύλη kotyl-e cavità e είδος èid-os, ld-os forma, somiglianza – m. cavità dell'osso della coscia, in cui entra la testa del femore, con seni minori che ricevono quelle dell'ischio, dell'ilio e del pube.

alla settima cartilagine costale e | del legamento che circonda la cavità cotiloide.

> COTULA - da xoróka kotyl-e cavità - m. gen. di p. d., fam. sinanteree; il cui clinanto o ricettacolo comune dei fiori ha forma cava.

COTURNO - xóθουρνος, xóθοργος, κότορνος. Skt. kat, c'ud, gud coprire, vestire e urn-u, orn-aomi che ha il medesimo significato. Così nello slavo o pink a calzatura, opn-ti coprire. Ovvero zd. åth-ravan piede, aoth-r-a catzatura, cosi modificato: kaothra, kâthra, kathrana, katharna. O finalmente arm. ot-n piede, ot calzatura (? copt. tue, thue), e skt. urnu, orn-aomi coprire - calzatura molto alta, con tripla o quadrupla suola, che portavano i re, i nobili, come si vede nei monumenti egiziani ed etruschi, e gli attori che sulla scena tragica rappresentavano grandi personaggi.

\* Coxalgia - vocab. ibr. dal lat. coxa coscia e axyos àlg-os dolore dolore all'anca; sintomo di reumatismo o di tumor bianco all'articolazione femorale.

\* COXARTROCACE - vocab. ibr. dal lat. coxa coscia. Zoboov arthr-on articolazione e xaxò; kak-òs cattivo cronica infiammazione dell'articolazione del femore.

CRÁMBA – da xoáµEn krámb-e cavoio - m. gen. di p. d., fam. crucifere : volg. cavolo marino. \* CRAMBITI. V. Crambo.

CRAMBO - da xoángos krámb-os arido - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. crambiti; che si trovano nei campi, singolarmente quando sono aridi per il sollione. \* CRANICO – da xpavíov kran-ion cranio - che si riferisce al cranio; ep. di cavità, di vertebre ecc.

CRANIO - da zpavícy kran-ion -\* COTILUIDEO. V. Cotiloide - ep. unione di ossa che contengono e difendono il cervello. 2 m. Nome che isi dava una volta a produzioni vegetali o animali che hanno forma simile a cranio. 3 m. Gen. di moll. brachiopodi; che hanno la valva superiore della conchiglia di forma alquanto simile a un cranio.

\* CRANIOGRAFIA – da χρανίον kran-ion cranio e γραφή graf-è descrizione – descrizione del cranio.

\* CRANIOLARIA – da xexvico kranico cranio – gen. di p. d., fam. pedaliacee; il cui frutto è una capsula legnosa, la quale termina in una punta che arieggia a un cranio d'uccello.

\*CRANIOLOGIA - da χρανίον kran-ion cranio e λόγος lòg-os discorso - trattato sul cranio. 2 Parte dell'anatomia che riguarda il cranio.

\*CRANIÓLOGO. V. Craniologia - che si occupa di craniologia; dotto in craniologia.

\* CRANIOMANTE. V. Craniomanzia - che esercita la craniomanzia.

\*CRANIOMANZIA – da ×çoviov kran-lon cranio e μαντία mant-èia, manti-a divinazione – arte d'indovinare le abitudini di un individuo dalla ispezione del suo cranio; nome dato alla cranioscopia da coloro che non hanno fede in questa scienza.

\* CRANIÒMETRO - da xpavíov kran-ion cranio e µúrpov mètr-on misura - compasso con cui si misurano i diametri del cranio.

\*CRANIOPATÌA - da χρανίον kran-lon cranio e πάθος pàth-os malattia - malattia del cranio.

\* Cranioscopia - da χρανίον kran-lon cranio e ακπίω skop-èo esamino - scienza delle relazioni tra la forma esteriore del cranio e le potenze intelletuali ed affettive dell'uomo; che ha per base l'esame e la descrizione del cranio.

\* Chanioscòpico. V. Cranioscopia - che si riferisce alla cranioscopia.

\* CRANIOTOMIA – da χρανίον kran-ion cranio e τομή tom-è sezione - operazione per cui si apre il cranio di un feto morto nella matrice per agevolarne l'espulsione.

\* CRANIÒTOMO. V. Craniotomia strumento chirurgico per operare la craniotomia.

ramotomia

\* CRANIO-TORÁCICO — da κρανίον kran-lon cranio e θώραξ, θώρακος thôr-ax, thôrak-os torace — ep. di temperamento iu cui predominano l'influenza del cervello e quella del petto.

CRANTÈRO - da xpaívo krên-o perfeziono - uno degli ultimi denti mascellari; volg. detti denti del giudizio.

CRASI – da κεράννομι kerànn-ymi mescere, temperare-temperamento; equilibrio dei solidi e dei liquidi. 2 Equilibrio, stato naturale del sanque. 3 Unione di due sillabe in una.

\* CRASPÈDIA - da χασπιδον kràsped-on frangia - gen. di p. d., fam. composte; distinte da capitoli florali forniti di brattee frangiate. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; il cui addome è orlato di frangie eleganti.

CRASPEDO – da κράσπεδον kràsped-on frangia – malattia dell'ugola che consiste in un allungamento della medesima in forma di una frangia.

\* CRASPEDÒNIA - da χράσπεδον kràsped-on frangia - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; distinti dal protorace frangiato.

\*CRASSANGIO - vocab. ibr. dal lat. crassus grosso e ἀγρῖον ang-èion, ang-ion vaso - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui frutto ha forma di vaso con pareti grosse e carnose.

\* Crassocefalo - vocab. ibr. dal | rabici; forniti di robuste mandilat. crassus grosso e κεφαλή kefal-è testa - gen, di p. d., fam. composte; la cui inflorescenza è

grossa, a foggia di testa. CRATEGO - da xoátes krát-os forza e ἀxɨ, ak-è punta – m. gen. di p. d., fam pomacee; che sono fornite di forti e acute spine; volg. spinalha

CRATERE - da xpario krater vaso in cui si mesceva il vino temperato con acqua. 2 Vasta cavità, con apertura circolare, in cima delle montagne vulcaniche, per cui escono le materie projettate dal fuoco in-\* Craterina – da χρατήρ kral-èr

cratere - gen, d'infus, sistolidi; il cui corpo è cavo, a foggia di orciuolo.

CRATERIO - dim. di zoatro krat-èr cratere - m. gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; membranosi, a

foggia di coppa o cratere. \* Crateròcero – da xoztepòs krater-òs robusto (χράτος kràt-os forza) e xipa; kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; forniti di

antenne robuste. \* Craterònice - da xoatio krat-er cratere e µúxnç myk-es fungo - gen. di p. a., fam. funghi ipomi-

ceti; i cui peridii hanno un'aper-

tura orbiculare. \* Craterópo - da xpatepòs krater-os robusto (xpáros krát-os forza) e πους pus piede - gen. d'ucc. passeri, fam. tordidi, tr. crateropodi; che hanno piedi robusti.

\*(RATEROPODI, V. Crateròpo.

\* CRATOCNEMO - da xoáto: krát-os forza e xvńµn knèm-e gamba – gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; che hanno gambe robuste.

\* CRATOGNATO - da xoátos krát-os forza e γνάθες gnàth-os mandibola - gen. d'ins. col. pent., fam. ca- roccie e ai tronchi d'alberi.

bole.

 \* CRATÒMERO – da xoátos krát-os forza e unpos mer-os coscia - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno le coscie posteriori grosse e robuste.

\* CRATÒNICO - da xoátos krát-os forza e όνυξ, όνυχος όπιχ, όπιχch-os unghia - gen. d'ins. col. pent. fam. sternoxi; forniti di unghie robuste.

\*CRATÓPO – da xoátos krát-os forza e πούς pus piede - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; le cui zampe anteriori hanno coscie grosse e tibie uncinate. CRATÓSCELO – da xpáros krát-os

forza e σχέλος skèl-os coscia - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno le coscie posteriori molto grosse e forti. \*CRATOSOMO - da xpátoc krát-os

forza e σώμα sóm-a corpo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi;

CREMASTERI - da xeguzotio kremast-er appiccagnolo (xpeudo krem-ao sospendo) - m. due muscoli posti ai lati dei testicoli, i quali

servono a tenerli sospesi; volg. sospensorii. \*CREMASTOCHILO - da xpenagròs

grossi e robusti.

kremast-os che pende (xpeuzo krem-ao pendo) e xxixos, cheil-os, chil-os labbro - gen. d'ins. col. pent.. fam lamellicorni, tr. cremastochilidi; il cui mento pendente ricopre quasi tutto il disotto della testa.

\* Cremasiochilidi. V. Cremastò-

CREMASTRA – da κρεμάω krem-ão pendo - m. uncino che in certe crisalidi è posto presso all'ano, in modo che si possono sospendere a corpi solidi. 2 m. Gen. di p. m., fam. orchidee; che si attaccano alle  CREMATOLOGIA - da χρῆμα chrèma rosa, arnese, damaro (χράσμα: chr-àome uso) e λόγος lòg-os discorsoscienza della creazione e distribuzione delle ricchezze.
 2 Trattato sulla ricchezza.

\* CREMATONOMÌA – da χρῆμα chr-èma cosa, arnese, danaro (χράμμα chr-àome uso) e νόμα: nòm-os legge (νέμω nèm-o ordino, distribuisco) – sin. di crematologia. 2 Distribuzione della richezza.

CRÉMNO – da χρεμάω krem-ảo sono attaccato, sospeso – labbro della vulva. 2 Margine ingrossato di un'ulcera.

\* CREMNOCÈLE – da κρημνός kremn-òs cremno e κήλη kèl-e tumore – ernia di un labbro della vulva 2 Ernia sul labbro di un'ulcera.

\* CREMNONCO, CREMNONCOSI – da πρημινός kremn-ds cremno e όγχος onk-os gonfiezza – tumore al lab-

bro della vulva.

\*CREMOCARPO - da κειμάω krem-λο sospendo e καρπός karp-ός frutto - frutto il cui pericarpio si divide in due achene, che restano qualche tempo sospese per una specie di filo o sottile cordone.

\* CREMÒLOBO – da χρεμάω krem-ào pendo e λοθὸς lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. crucifere; i cui frutti consistono in baccelli che

cui frutti consistono in baccelli che pendono da sottilissimi picciuoli. \* CREMÒMETRO – vocab. ibr. da

cre ma e µérçov mètr-on misura strumento che serve a determinare la proporzione della crema o materia grassa contenuta nel latte.

\* CREMOSPERMO – da χριμάω krem-ào pendo e σπίρμα spèrm-a seme - ep. dei semi attaccati alla placenta per la cima e non per la parte media.

\* CREÒBIO – da κρέας krê-as carne e βίος bl-os vita – gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; carnivori. \* CREOCHÌTONE - da xeías krê-as carne e xirav chit-on tunica - gen. di p. d., fam melastomacee; i cui fiori sono chiusi prima dell'antesi fra due brattee carnose.

\* CREOFAGIA - da κρέας krè as carne e φάγω fàg-o mangio - il

nutrirsi di carne.

CREÒFAGI. V. Creofagia - m. fam. d'ins. col. pent.; carnivori; sin. di caràbici.

CREÒFAGO. V. Creofagia - che mangia carne.

\*CREÒFILI - da χρίας krè-as carne e φιλέω fil-èo amo - st.-tr. d'ins. dipt., fam. atericeri; molte specie dei quali si pascono di carne.

\* CREÒFILO. V. Creòfili - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri;

che mangiano carne.

\*CREOSOTO - da χρίας krê-as carne e σώζω sòz-o conservo - olio volatile, liquido, che si estrae dal catrame distillato; il quale possiede la proprietà di conservare molto tempo le sostanze animali.

\* CREPIDODERA - da χρηπίς, χρηπίδος krep-is, krepid-os calzare e δίρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; il cui protorace porta un'augnatura a forma di ferro da cavallo.

\* CREPIDOTO - da κρηπίς, κρηπίδις krep-is, krepid-os calzare - gen. di p. a., fam. funghi agarici; che hanno forma simile a quella di un calzare.

\* Crepidula – da κριπίς, κριπίδος krep-is, krepid-os calzare – m. gen. di moll. gasteropodi, fam. caliptracii; le cui conchiglie hanno quasi forma di scarpa.

CRÈSI - da χρῆσις chr-èsis uso (χράσμαι chr-àome uso) - parte dell'antica melopea, che insegna a far uso de' suoni, a disporli in modo

che ne risulti una grata melodia.
\* Cresina - alterato da xeioux

chrism-a crisma - secondo sacramento della Chiesa cattolica; così detto perchè si unge d'olio sacro misto a balsamo la fronte di quelli che lo ricevono. V. Grisma.

CRE

CRESMOLOGÍA - da χρησμό; chresm-os urucolo e hóyos lóg-os discorso - Oracolo. 2 Trattato sugli oracoli. 3 Interpretazione degli oracoli.

CRESMOLOGO. V. Cresmologia che pronuncia oracoli. 2 Che tratta degli oracoli. 3 Interprete degli oracoli.

CRESSA – da Karigoa Kress-a Cretese (genere femminile) - m. gen. di p. d., fam convolvulacee; che abbondano all'isola di Creta.

CRESTOMAZIA - da yongtôs chrest-os buono, utile (ypácuai chr-aome uso) e μάθω, μανθάνω math-o, manthàn-o imparo - scelta di squarci di poeti e prosatori, a uso, per utilità degli studiosi.

\* Crico-aritenoidéo – da xoixesδής kriko-id-ès cricoide e \* ἀρυταικειδής arvtenoid-ès aritenoide nome di alcuni muscoli che si attaccano alle cartilagini cricoide e aritenoide.

\* CRICOFARINGÈO - da κρικοειδής kriko-id-ès cricoide e φάρυγς, φάσυγγος farynx, faryng-os faringe - ep. di un muscolo che appartiene alla cartilagine cricoide e alla faringe.

CRICOIDE - da xpixos krik-os anello e sides eid-os, id-os forma, somiglianza - m. cartilagine situata alla parte inferiore della laringe; che forma una specie di anello.

\* Crico-tiro-faringeo – da xo.eceroris kriko-id-ès cricoide, tupceroris tnyro-id-ès tiroide e φάρυγξ, φάρυγyes farynx, faryng-os faringe - muscolo costrittore inferiore della fa-

\* Cricotiroidéo – da κρικοειδής kriko-id-ės cricoide e dupcedin; thiyroid-ès tiroide - ep. di un muscolo | ariete.

che si attacca alla parte inferiore a anteriore della cricoide e all'orlo della tiroide. 2 Ep di una membrana che si estende dall'orlo superiore della cricoide all'orlo inferiore della tiroide.

\* Crico-tiro-joidéo - da xoxcei+ διε kriko-id-ès cricoide, θυροειδιε thyro-id-ès tirvide e voudre yoid-ès joide - uno dei muscoli che dalle cartilagini cricoide e tiroide vanno a unirsi alla base dell'osso joide. CRIFEA - da xpupzīce kryfè-os

nascosto - m. gen. di p. a., fam muschi pleurocarpi; la cui capsula è nascosta nelle perichetie per la brevità del peduncolo.

Crino - da xxívey krin-on giglio - m. gen. di p. m., fam. amarillidee; i cui fiori, in alcuna specie, arieggiano a gigli.

\* Crinodendro - da xpívev krin-on giglio e δένδρεν dèndr-on albero gen di p. m., fam. liliacee; arboscelli i cui fiori hanno la fragranza

dei gigli. CRINÒIDI - da xoívov krin-on giglio e cibes èid-os, id-os specie, somiglianza - m fam di echin.; animali di forma alguanto simile a un giglio; il cui corpo figura in qualche maniera il fiore, come la lunga appendice con cui si attaccano al fondo del mare, rappresenta il gambo; sin. di encrini.

\* Criocarcino – da xpiòs kri-ds ariete e zaprivos karkin-os granchio - gen. di crost, decapodi brachiuri, fam. oxirrinchi: le cui cavità orbitarie hanno quasi la forma di un tubo diretto al di fuori, quasi a foggia di corna d'ariete.

CRIOCEFALO - da xoiòs kri-òs ariete e zewahn kefal-è testa - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno le punte del mesosterno bifide, a guisa di corna di

\* CRIÒCERA - da xoiòs kri-òs ariete | nascosto - m. gen. d'ins. col. pent. e xipas kèr-as corno - gen. di moll. cefalopodi tentacoliferi; la cui conchiglia è partita in più lobi che rappresentano quasi delle corna di ariete.

CRIOPRÒSOPO - da xoiòc kri-òs ariete e πρόσωπον prosop-on faccia - m gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che sono pelosi e hanno

lunghe corna.

CRIPTA - da noúnto krypt-o nascondo - luogo sotterraneo; p. e., cantina, galleria scavata in un monte ecc. 2 Sotterraneo in cui si ritiravano i primi Cristiani per celebrare i loro misteri e dove seppellivano i loro morti; sin. di catacomba. 3 m. Cappella sotterranea dove esisteva una chiesa di antichi cristiani, una sepoltura di martiri; o a imitazione di cosifatti luoghi, sotto la chiesa. 4 m. Vescichetta membranosa, situata dentro ai tegumenti o alle membrane mucose che secretano un fluido particolare.

CRIPTADIA – da κρυπτός krypt-ds nascosto - m. gen. di p. d., fam. composte; che mettono profonde radici ed hanno un gambo cortis-

 \* CRIPTÁNDRA – da ×ρυπτὸς krypt-òs nascosto e avrip, avopos aner, andr-òs uomo, fig. stame - gen. di p. d. fam. ramnacee; i cui stami sono nascosti dalle scaglie della corolla.

\* CRIPTANTO – da χουπτός krypt-ds nascosto e avec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. bromeliacee; i cui fiori sono nascosti nelle guaine.

 CRIPTÀRRENA – da χρυπτὸς krypt-òs nascosto e appny arrèn maschio, fig. organo maschile - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui antere sono chiuse in una cavità in cima al ginostema.

fam. melasomi: che abitano in luoghi deserti e sabbiosi.

CRIPTO – da κρυπτὸς krypt-ès nascosto - m. gen. d'ins. imenopt.. fam. icneumonidi; che stanno na scosti sotto la scorza degli alberi.

\* Criptòbio - da χρύπτω krypt-o nascondo c βίος bi-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che vivono nascosti fra legni umidi, sotto il muschio e le foglie impu-

\* ( BIPTOBRÀNCHI - da χρυπτὸς krypt-òs *nascosto* e βράγχων brànch-ion branchia - ord. di pesci ossei, le cui branchie non sono fornite di opercoli, ma nascoste da una membrana. 2 Fam. di crost. isopodi: che comprende quelli di cui non si conoscono le branchie.

\* CRIPTOBRANCHIDI. V. Criptobranchi - tr. di crost. decapodi macruri, fam. talassii; che tengono per solito le branchie nascoste

nella sabbia.

\* CRIPTOBRANCÒIDI. V. Criptobranchi - div. di rett. batracii; distinti da branchie persistenti ma nascoste.

\* Cripto-calvinisti - vocab. ibr. da χρυπτὸς krypt-òs nascosto e Calvinista - luterani sassoni del secolo XVI, i quali in secreto tenevano piuttosto le dottrine calvinistiche.

\* CRIPTOCÁRIA – da χρυπτὸς krypt-os nascosto e xápuov kar-yon noce - gen. di p. d., fam. laurinee, tr. criptocariee; così dette per l'involucro del frutto che è una sorta di

\* Criptocarièe. v. Criptocàris. \* Criptocefalo – da χουπτός kript-òs nascosto e xequin kefal-è testa mostro acefalo in cui esiste qualche vestigio di cranio sotto la pelle. CRIPTICO - da xountos krypt-os 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. tu-

CRI biferi, st. tr. criptocefalidi; la cui | - gen. d'ins. col. pent , fam. clatesta piatta è nascosta dal protorace.

\* CRIPTOCEFALIDI. V. Criptocè-

- \* Criptòcero da κουπτὸς kryp– t-òs nascosto e xípz; kèr-as corno - gen d'ins. imen., fam. formicidi; le cui antenne sono quasi nascoste in un solco situato a ogni lato della testa.
- \* Criptòchilo da xountòc kivpt-os nascosto e yeilos chèil-os, chìl-os labbro - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: la cui tromba non si vede. 2 Gen. di p. m., fam. orchidee : il cui labello è nasco-

\* Criptocòcco - da κουπτὸς krypt-ds nascosto e xóxxc; kokk-os bacca. seme - gen, di p. a., fam, ficee microscopiche, tr. criptococcee; in cui appena appariscono dei semi rotondi semplicissimi.

\* Criptococcèe. V. Criptocòcco. \* CRIPTOCOTILEDONE - da κουπτὸς krypt-os nascosto e κατυληδών kotyled-òn cotiledone - ep. di pianta, i cui cotiledoni sono nascosti o poco apparenti; sin. di monocotilèdone.

\* CRIPTOCOTILEDONIA. V. Criptocotiledone - divisione del regno vegetabile che comprende le piante

criptocotiledoni.

\*ČRIPTODERI – da κρυπτός krypt-òs nascosto e dépender-e collo div. di rett. chelonii; che comprende quelli, i quali possono completamente ritirare la testa sotto l'invoglia.

\* CRIPTODIBRANCHI - da κρυπτός krypt-òs nascosto e βράγγιον brànch-ion branchia - ord. di moll. cefalopodi; che comprende quelli le cui branchie sono nascoste nel sacco che inviluppa il corpo.

\* CRIPTÒPAGO - da xountos kryp-

vicorni: minutissimi e voraci.

\* CRIPTOFASA - da χουπτὸς krynt-os nascosto e φάσις fàs-is fase - gen. d'ins. lepid., fam. notturni: le cui larve stanno nascoste durante il giorno entro ai buchi che fanno nella scorza degli alberi.

\* CRIPTÒFITO - da κρυπτὸς krypt-òs nascosto e quitos fyt-on pianta sinon. di criptogamo.

\*CRIPTOGAMIA. V. Criptògamo cl. che comprende le piante criptogame.

\* CRIPTÒGAMO - da χρυπτὸς krypt-òs nascosto e γάμις gàm-os nozze - ep. delle piante che hanno semi senza cotiledoni nè embrione apparente: il cui modo di fecondazione e riproduzione è ignoto o poco noto.

\*( RIPTOGRAFÍA - da χρυπτός krypt-os nascosto e γράφω graf-o scrivo arte di scrivere in cifra o in altro modo convenzionale, da esser inteso solamente da chi conosce il

\* CRIPTOGRÀFICO. V. Criptografia che si riferisce alla criptografia. \*CRIPTOGRAFO. V. Criptografia che conosce, esercita la criptografia.

\* CRIPTOLĖPIDE – da χρυπτὸς krypt-os nascosto e λεπίς, λεπίδος lep-is, lepid-os scaulia - gen. di p. d.,

fam. apocinacee; che hanno le squamule della gola incluse.

\* CRIPTÒLOBO – da κρυπτὸς krypt-òs nascosto e reces lob-os baccello - gen. di p. d., fam. leguminose ; i cui frutti consistono in baccelli che si nascondono entro la terra. \* Criptometallino - da κρύπτω kripto nascondo e μέταλλον mètall-on metallo - ep. di fossile che contiene molto metallo.

\*Criptomii - da xountos krypt-ds t-òs nascosto e φάγω fag-o mangio nascosto - div. di vermi, che comprende gli anellidi tubulari e cirripedi; il cui corpo è rinchiuso in una guaina artificiale o una conchiglia.

\* CRIPTOMÒNADE – da χρυπτὸς krypt-òs nascosto e μενάζ, μενάδες mon-às, monàd-os monade – gen d'intus. asimmetrici, fam. tecamonadii; nascosti in una invoglia membranosa.

\*Chiptonemée - da κρυπτὸς kryptòs nascosto e νῆμα nèm-a filo, βilamento - tr. di p. a., fam. ficce floridee; in cui i concettacoli degli spori sono avvolti da filamenti più o meno compatti.

\* CRIPTONICO - da κρυπτὸς krypt-ds nascosto e δυξ, δωχος δηγχ, δηγ-ch-os unghia - gen. d'ucc. gallinacei, fam. tetraonidi; i cui polici dei piedi non sono armati di unghie come le altre dita. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno le unghie nascoste.

\* CRIPTONIMO – da χρυπτὸς krypt-òs nascosto e ὄνυμα onym-a nome – persona che nasconde, maschera il

proprio nome.

\* CRIPTOPE - da χρυπτὸς krypt-ôs nascosto e των, ἀπὸς ops, opôs oc-chio - Gen. di miriap., fam. scolopendriti; i cui occhi sono piccolissimi e nascosti.

\*CRIPTOPĒTALO - da χουπτός krypt-òs nascosto e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fam. sinanteree; i cui fiori del raggio hanno i petali nascosti dalle foglie dell'involucro comune.

\* CRIPTOPIICO - da χουπτὸς krypt-os nascosto e πύον py-on pus ep. di stato morhoso cagionato da

un ascesso occulto.

\*CRIPTÓPO - da κρυπτός kryp-L-ôs nascosto e ποῦς, ποδός pus, pod-ôs piede - gen, di rett. chelonii di acqua dolce; distinti da operculi cartilaginosi, che coprono i buchi per cui passano le zampe.

\*CRIPTOPÒDIO. V. Criptòpo gen. di crost, decapodi brachiuri, fam. criptopoditi; le cui zampe posteriori sono piccolissime e passano appena il testo che le copre.

\* CRIPTOPODITI. V. Criptòpodo gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; le cui capsule sono portate da un peduncolo cortissimo nascosto tra le foglie.

\* CRIPTOPÒRTICO - vocab. ibr. da χουπτὸς krypt-òs nascosto e portico

galleria sotterranea.

\* ČRIPTOPRÒCTO – da κρυπτὸς krypt-òs nascosto e πρωκτὸς prokt-òs ano – gen. di mamm. carnivori, fam. felii; il cui ano è coperto da glandole

\* CRIPTORCHIDE - da xponto, kryptos nascosto e sozie, sexuso sociolo orchidos testicolo - vizio di conformazione, per cui i testicoli restano nascosti nell'addome.

\* CRIPTORRINCHIDI. V. Criptor-

- | rinco.

\*CRIPTORRINCO - da κρυπτόε krypt-òs nascosto e ρύγχος rynch-os rostro - gen. d'ins, col. tetr., fam, curculionidi; che hanno la tromba curva e riposta in un solco pettorale.

\* CRIPTORRÌNII - da xeuntò; krypt-òs nascosto e piv rin naso - gen. d'ucc., fam. nuotatori; che hanno narici lineari, appena visibili.

\* CRIPTOSPERMA – da χρυπτός krypt-os nascosto e σπέρμα spèrm-a seme – gen. di p. d., fam. opercolarie; i cui semi sono minutissimi.

\*CRIPTOSPÒRIO - da χφντός krypt-os nascosto e σπόρες spòr-os seme gen. di p. a., fam. funghi gimnomiceti, i cui sporidii minutissimi formano un nucleo sotto l'epidermide.

\*CRIPTOSTÈMMA - da χουπτός krypt-os nascosto e στίμμα stèmm-a corona - gen. di p. d., fam. composte; le cui achene non sono fornite di pennacchio. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi tracheari falangii; in cui non vi è traccia di occhi, che nei generi affini formano una specie di corona alla testa.

\* CRIPTOSTEMONI - da χεύπτω kryptonascondo e στίμων stêm-on stame - divisione di piante, gli stami dei cui fiori sono poco visibili o affatto nascosti da altri organi vegetali.

\*Criptòstoma - da zoutic, kryp-L-òs naccosto e ercius stóm-a corpo gen. di crost. decapodò brachiuri, fam. oxistomi; i cui piedi esterni nascondono interamente l'orifizio della bocca. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi, tr. criptostomiti; che hanno la bocca non apparente e come nascosta dal protorace.

\* CRIPTOSTILO - da χροπτός krypt-ôs nascosto e στόλος styl-os stilo - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui ginostemo è brevissimo e coperto

dal labello posteriore.

\*CRIPTOSTOMITI. V. Criptòstoma
\*CRIPTOTECA - da xunto, krypt-os
nascosto e bixn, thèk-e teca - gen.
di p. d., fam. litracee; le cui capsule sono nascoste dal calice persistente.

\* CRIPTOTENIA - da χουπτὸς krypt-ôs nascosto e ταινία tenl-a fascia – gen. di p. d., fam. ombrellifere; in cui le fascette del frutto sono nascoste sotto la scorza adnata.

\*Cheturo da xporto, krypi-os macosto e cópa ur-à coda – gen. di ucc. gallinacei; di cui alcune specie hanno una coda piccolissima e nascosta dalle penne della groppa, ed altre mancano affatto di coda.

CRÌSA - da χρυσὸς chrys-òs oro m. gen. di p. a., fam. ranuncolacee; la cui radice è di un color

giallo d'oro.

\* CRISACONIO – da χρυσός chrys-òs | – min.; carburo d'idrog oro e ἀχόνη akòn-e pietra – pietra | rulento, di color giallo.

poste; le cui achene non sono for- da provar l'oro; pietra del para-

gone.

CRISALIDE - da χροός chrys-os oro - secondo stato per cui pas-sano gl' insetti lepidopteri dopo di essere usciti dall'uovo sotto forma di vermi; così detta per il color di oro che ha, per molti generi di essi, l'invoglia entro cui subiscono questa metamorfosi.

\*Crisammico – da χρυσὸ; chrys-òs oro e ξωμες àmm-os sabbia – corpo ottenuto per azione defficacido nitrico sull'aloe; quasi sabbia d'oro; così detto per il suo colore e la sua

forma.

\*CRISANTÈLLO da χρυσός chrys-òs oro e ávos; ànth-os fiore – gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori sono di cotor giallo d'oro e piccoli.

ERISANTEMO - da χρυσός chrys-òs oro e &στερεν ânthem-on fore gen. di p. d., fam. composte; in cui i fiori del disco sono di color giallo dorato, e quelli della circonferenza bianchi, o altrimenti screziati di vivi colori.

\*Crisantemone - da χρυσάνθεμον chrysanthem-on crisantemo e είδος eid-os, id-os specie, somiglianza gen. di p. d., fam. composte; che hanno qualche analogia coi crisan-

temo.

CRISANTO - da χρυσός chrys-òs oro e žωθες ànth-òs fiore - m sp. di p. d., fam. ericacee, gen. rododendro; distinte da fiori di color d'oro.

CRISASPIDI – da χρυσὸς chrys-os oro e ἀσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo – soldati che erano armati

di uno scudo d'oro.

CRISÈIDE - da χρυσός chrys-os oro - m. gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori sono color giallo d'oro.

\* CRISÈNA - da χευσὸ; chrys-òs oro - min.; carburo d'idrogeno, polverulento, di color giallo. \*Criseste - da χρυσός chrys-òs oro e έσθής esth-ès veste - gen. d'ins. col. peut., fam. sternoxi; di un bel color d'oro.

Crisi – da κρίνω krin-o separo. giudico, decido - momento di tempo che separa una maniera di essere di un corpo fisico o morale da un'altra differente, una serie di fenomeni (in generale) da un'altra serie di fenomeni. 2 Cangiamento che avviene nel corso di una malattia, decisivo, in male o in bene, per la guarigione o per la morte. 3 m. Stato di un uomo agitato da vive passioni, in cui sta per prendere qualche deliberazione gravissima. 4 m. Stato anormale di nn paese agitato da partiti, da guerre civili. 5 m. Sospensione nella regolarità del movimento di scambio che costituisce il commercio.

CRISIDE - da xpoode chrys-os oro, m. gen. d'ins. imenopt., fam. crisidii; screziati dei più vivi colori d'oro, di fuoco, di rosso e di verde metallico. 2 m. Gen. di p. d., fam. composte senecionidi; i cui fiori sono di color d'oro; sin. di elianto

girasòle.

CRISIDII. V. Criside.

\* CRISIMENIA - da χρυσὸς chrys-ὸς oro e ὑμὴν ymèn membrana - gen. di p. a., fam. ficce floridee; il como allude ai riflessi dorati di queste alghe agitate dalle onde.

CRISINA - da χρυσδε chrys-òs oro - m. gen. d'ins. col. pent., fam. la-mellicorni; vestiti di splendidi co-

lori.

CRISÌTE - da xpoods chrys-ds orom gen. d'ins. lepid , fam. notturni; color d'oro. 2 Min.; litargirio d'oro.

\*Crisitrica - da χροσός chrys-òs ero e θείξ, τριχὸς thrix, trich-òs capello, pelo - gen di p. m., fam. graminee, tr. crisitrichee; i cui fiori terminano in peli dorati. \* CRISITRICHÉE. V. Crisitrica CRISMA - da χρίω chri-o, fut, χρίω chris-o ungo - olio consacrato che si adopera nell'amministrare i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'ordine sacro e dell'estrema unzione.

Caiso – dalle radici skt. ghr, splendere (skt. hari raggio di luce, giallo; hiran, a oró) e ush splendere, ardere (cimrico ys-u ardere; skt. us-ra brillante; antico prussiano aus-is oro); come dire brillantissimo, splendido come fiamma – oro (questo vocabolo in italiano non si usa solo, ma in molti composti).

CRISOBAFO - da χρυσός chrysôs oro e βαφή baf-è tintura (βάπτω bàpt-o tingo) - m. gen. di p. m., fam. orchidee; i cui fiori sono di

un bel color d'oro.

\*CRISOBALANÉE. V. Crisobdlano. CRISOBÀLANO - da χρυσὸς chrys-ὸs oro ε βάλανες blan-os ghianda - gen. di p. d., fam. rosacee crisobalanee; il cui frutto è una specie di drupa o prugna di color d'oro in alcune specie.

\*CRISÒBATO – da χρυσὸς chrys-òs oro e βάτος bàt-os spino – dendrite artificiale formata da una vegetazione d'oro operata dal fuoco fra

due cristalli saldati.

\* CRISOBÒLLA. V. Crisòbolo.

\* Crisobolo - vocab. ibr. da χουσδς chrys-òs oro e bolla - rescritto, decreto imperiale, con lettere in oro o con aureo sigillo.

\* CRISOBÒTRIDI. V. Crisobòtro.

\* CRISOBÒTRO - da χρυσὸς chrys-òs oro e βόθρος bòthr-os buco, fossa - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi, tr. crisobotridi; vestiti di sfoggiati colori metallici e con grossi punti cavi di color d'oro sugli elitri.

 \* CRISOCÁLCO – da χρυσὸς chrys-òs oro e γαλκὸς chalk-òs rame - lega di rame, zinco e stagno, di un bel color d'oro.

\*(ˈRISÒCALO – da χρυσός chrys-òs oro e καλὸς bello - similoro, composizione che rassomiglia all'oro.

CRISOCARPO - da χρυσός chrys-òs oro e καρπὸς karp-òs frutto - m. gen. di p. d., fam. ampelidee; sorta di edera le cui bacche sono di color

CRISOCEFALO - da χρυσός chrys-òs oro e xewaln kefal-è testa m. gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori sono coronati da pennacchi color d'oro. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. stafilini; distinti da un'aurea macchia rotonda sulla sommità della testa.

\* CRISOCLAMIDE - da χρυτός chrys-òs oro e χλαμύς, χλαμύδος chlam-ys, chlamyd-os clamide - gen. di p. d., fam. clusiee; i cui fiori vaghissimi di colore e di forma hanno un periantio esterno color d'oro.

\* CRISOCLÒA – da χρυσὸς chrys-òs oro e χλόη chlò-e erba - gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; screziati

di verde e giallo.

\* Crisoclòra – da χρυσὸς chrys-òs oro e χλωρὸς chlor-òs verde - gen. di mamm. insettivori, fam. talpe; il cui pelo è di un bel color cangiante verde-giallo. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; di un bel color metallico azzurro violetto cangiante, a riflessi verdi.

CRISOCOLLA – da χρυσός chrys-òs oro e κόλλα kòll-a colla - min., rame idrosilicato, di color verde che si adopera per saldar l'oro. 2 sin. di borace : idem.

oro e xóun kôm-e chioma - m. gen. di p. d., fam. composte, st. tr. crisocomee; i cui fiori sono a capitoli e gialli.

\* CRISOCOMÈE. V. Crisocòma.

CRISOCOMO. V. Crisocoma - m. nome specifico di piante che hanno fiori gialli, o di uccelli che hanno la testa coperta di penne gialle.

CRISOCOO - da χρυσοχόος chrysoch-dos orefice (χρυσός chrys-ds oro e χέω ch-èo fondo) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini: di un bel color d'oro.

CRISOCROA - da χρυσός chrys-òs oro e γρόα chrò-a colore - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi, tr. crisocroidi; grandi e bellissimi per forme e colori.

\* CRISOCRÓIDI. V. Crisocròa.

\* Crisodema – da youdos chrys-os oro e δέμας dèm-as corpo – gen. di ins. col. pent., fam. sternoxi; di sfoggiati colori metallici.

 \* CRISODRÁBA – da χρυσὸς chrys-òs oro e δράθη dràb-e draba – gen. di p. d., fam. composte, che hanno

fiori gialli; sorta di draba \* CRISOFANIA. V. Crisòfano - gen.

di p. d., fam. composte; che hanno fiori color d'oro.

\* CRISOFANICO. V. Crisòfano corpo estratto dal lichene parietino; che cristallizza in aghi di un

color giallo d'oro.

CRISOFANO - da χρυσός chrys-òs oro e φαίνω fên-o risplendo - min., sorta di mica, di color d'oro. 2 Sin. di crisobèrillo.

\* Crisofillo - da χευσός chrys-òs oro e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. sapotacee; che hanno hellissime foglie coperte al disotto di una molle lanugine di colore

giallo.

CRISÒFORA - da χρυσὸς chrys-òs oro e φέρω fer-o porto - m. gen. CRISOCOMA – da χρυσὸς chrys-òs d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; acant., fam. spari; che hanno scaglie di color d'oro ; volg. *orata* .

\* Crisoftalma – da χευσός chrys-òs uro e ἀφθαλμὸς ofthalm-òs occh o - gen. di p. a., fam. licheni; il cui apotecio ha forma d'occhio e color d'oro.

\* Crisogastro – da χρυσός clirys-òs oro e γαστήρ, γαστρός gaster, gastr os ventre - nome specifico di ucc. (passeri, tordi ecc.), che hanno il ventre di color giallo. 2 Gen d'ins dipt., fam. brachistomii; il cui addome splende di vivi colori metallici.

\* Crisògnomo – da χρυσὸς chrys-ès oro e γνώμπ gnòm-e sentenza – raccolta di sentenze auree, cioè ec-

cellenti, memorabili.

Crisografia. V. Crisògrafo arte di scrivere in lettere d'oro.

CRISÒGRAFO - da ypugos chrys-òs oro e γράφω graf-o scrivo - calligrafo che scriveva in lettere d'oro (dignità all'antica corte bizantina).

CRISOLAMPO - da xpuote clirys-de oro e λάμπω làmp-o splendo - m. gen. d'ucc., fam. trochilidi; il cui tipo è l'uccello mosca di color rubino topazio. 2 m. Gen. d'ins. imen., fam. calcidici; di un bel color d'oro.

\* Crisolè - da χρυσὸς chrys-òs oro e λύω ly-o sciolgo - nome antico dell'acqua ragia che ha la pro-

prietà di scioglier l'oro.

CRISOLITO - da χρυσός chrys-ds oro e λίθος lith-os pietra - nome antico di alcune pietre preziose color d'oro, p. e., il cinofano, il fosfato di calce ecc.; ora applicato specialmente al crisolito dei vulcani, sorta di topazio.

Crisòlogo -\* Crisologia. scienza della ricchezza.

CRISÒLOGO - da xpueòs chrys-òs oro e λόγες lòg-os discorso - che oro e πειέω poi-èo, pi-èo faccio - m.

di color d'oro. 2 m. Gen. di pesci | parla d'oro, cioè con eloquenza: ep. di Can. Pietro Damiani, molto eloquente.

\* Crisòlopo – da χρυσὸς chrys-ds oro e λοπὸς lop-òs scaglia - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; le cui elitre sono composte di scaglie di color d'oro.

CRISOMANÍA - da y pugos chrys-os oro e navía mania - eccessiva avidità dell'oro.

CRISOMÈLA – da χρυσόμηλον chrysomel-on pomo cotogno, secondo altri albicocca (χρυσὸς chrys-ès oro e μπλον mèl-on mela) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini; la maggior parte delle cui specie brillano di vivi colori, oro, verde metallico ecc.

\* CRISOMELINI, V. Crisomèla.

\* Crisomila – da χρυσός chrys-ds oro e μυία my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; sorta di mosche di color d'oro o verde.

 \* CRISOMITRO – da χρυσὸς chrys-òs oro e μίτρα mitra – gen. di ucc., fam. fringillidi; che hanno il capo coperto di penne gialle.

\* Crisomo - χρυσός chrys-òs oro e ωμις om-os spalla - gen. d'ucc., fam. sturnidi; che hanno collo e spalle color d'oro.

CRISONÒΤΟ – da χρυσὸς chrys-òs oro e νῶτες nòt-os dorso – m. gen. di ucc., fam. pichi tridactili; che hanno il dorso di color giallo.

 \* CRISÓPALO – da χρυσὸς chrys-òs oro e όπαλλον òpall-on opalo - min.; composto di allumina e di glucina; pietra preziosa color d'oro, simile all'opalo.

CRISOPE - da xpuode chrys-de oro e ωψ, ωπός ops, opòs occhio - m. gen. d'ins dipt., fam. tabanii, tr. crisopidi; che hanno gli occhi di un verde dorato.

CRISOPEA - da χρυσός chrys-òs

CRI arte di far l'oro, di cangiare tutti | cui fiori sono cinti di foglie sessili i metalli in oro; sin. di alchimia.

\*Crisòpia – da χρυσὸς chrys-òs oro e όπὸς op-òs succo - gen. di p. d., fam. clusiacee; da cui stilla un succo di color giallo.

\* Crisòpidi. V. Crisòpe.

\* Crisopila - vocab. ibr. da xeuσòs chrys-òs oro e lat. pilum pelo - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; il cui torace è vestito di una lanugine gialla.

\* Crisoprasio - da zougo; chrys-òs oro e πράσιις pras-ios verde - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; di un verde smeraldo più o meno vivo. 2 Min.; varietà di agata, di color verde chiaro.

\*Crisòpside - da xeugos chrys-os oro e öw: cops-is aspetto - gen. di p. d., fam. composte; che hanno

fiori color d'oro.

\*Crisopterice – da χρυσός chry-8-08 oro e πτέρυξ, πτέρυγος ptèr-yx, ptèryg-os ala - gen. di ucc., fam. corvidi: tutti neri, tranne le ali che sono color d'oro.

Crisòptero – da xpugò; chrys-òs ero e πτερὸν pter-ôn ala - m. gen. di ins. lepid., fam. notturni: che hanno le ali color d'oro.

\* Crisorramnina - da xpugos chry-8-08 oro e pápvos rámn-os ramno corpo estratto dai frutti del ramno tintorio, di un color giallo d'oro.

\* Crisòscia – da χρυσὸς chrys-òs oro e ozià ski-à ombra – gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; le cui foglie sono molto folte e coperte di glandole di un giallo brillante.

\* Crisòsoma – da χρυσὸς chrys-òs oro e σωμα sóm-a corpo - gen. di ins. dipt., fam. atericeri; di un verde dorato.

\* CRISOSPLĖNIO - da γρυσὸς chrys-òs oro e σπλήνιον splèn-ion fascetta gen. di p. d., fam. saxifragacee; i gialle.

 CRISOSTÁCHIA – da χρυσὸς chry-8-ès oro e στάγυς stàch-vs spiga gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da fiori gialli disposti a foggia di spiga.

\* CRISOSTIGMA - da ypuròs chrys-òs oro e στίγμα stigm-a segno - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; distinti da due punti gialli.

CRISOSTOMA. V. Crisostomo - m. gen. di pesci, fam. trocoidi; che hanno il muso screziato di mac-

chie gialle.

CRISOSTOMO - da χρυσός clirys-os oro e orona stom-a bocca - boccadoro, cioè che favella con eloquenza: ep. di s. Giovanni patriarca di Costantinopoli; alterato in Grisostomo.

CRISOTO - da youros chrys-os oro - m. gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; di color d'oro. 2 m. Gen. di pesci acant., fam sgomberoidi; la cui pelle è screziata di azzurro e verde-chiaro sopra un fondo d'oro.

CRISOTÒXO - da χρυσὸς chrys-òs oro e τόξον tòx-on arco - m. gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; che hanno l'addome fasciato di più colori sopra un fondo giallo.

CRISTALLINA - da κρύσταλλον krystall-on cristallo - m. vescichetta morbosa piena di liquido trasparente al prepuzio dell'uomo o alle grandi o piccole labbra della donna.

CRISTALLINO - da χρύσταλλον krystall-on cristallo - proprio di cristallo 2 m. Trasparente come il cristallo. 3 m. Corpo lenticolare, trasparente, posto fra l'umore acqueo e il corpo vitreo dell'occhio.

 \* CRISTALLIZZAZIONE – da χρύσταλ» λον krystall-on cristallo - fenomeno per cui le molecole di certi corpi si dispongono fra loro in forme policdriche regolari e simmetriche.

CRISTALLO - da xpuotaívo kry-

stèn-o indurisco, mi ahiaccio (xoúoc | kry-os; zendo car-eta, persiano card freddo; zendo kar rompere; skt. kura duro) - a. ghiaccio, cioè corpo formato di acqua rappresa, indurata dal freddo e che si rompe facilmente. 2 Corpo il quale presenta esteriormente una struttura poliedrica regolare, ed ha le sue molecole simmetricamente disposte.

\* Cristallo-elèctrico - da κούσταλλον krystali-on cristallo e ήλεχ-Tpov èlektr-on electro - ep. dei fenomeni elettrici che manifestano certi cristalli sottoposti all'azione

del calore.

\* CRISTALLOGENÌA – da χρύσταλλον krystall-on cristallo e γεννάω genn-ao genero - scienza che tratta della formazione dei cristalli.

\* CRISTALLOGRAFÍA - da χρύσταλλον krystall-on cristallo e γραφή grafè descrizione - descrizione dei cristalli con segni algebrici e geometrici. 2 Sin. di cristallologia.

\* Cristallografico. V. Cristallografia – che si riferisce alla cri-

stallografia.

\* CRISTALLÒGRAFO. V. Cristallografia - che si occupa di cristallografia: dotto in cristallografia.

CRISTALLOIDE - da χρύσταλλον krystall-on cristallo e eidos èid-os, id-os specie, somiglianza - che rassomiglia a cristallo. 2 m. Capsula sottilissima e trasparente situata nel cristallino.

\* Cristalloidite. V. Cristalloide infiammazione della cristalloide.

 \* CRISTALLOLOGÍA – da χρύσταλλον krystall-on cristallo e λόγος lòg-os discorso - scienza delle leggi che regolano la formazione dei cristalli.

\* CRISTALLÒLOGO. V. Cristallologia - che si occupa di cristallologia; dotto in cristallogia.

manzia - chi esercita la cristallomanzia.

\* CRISTALLOMANZÌA - da χρύσταλλον krystall-on *cristallo* e μαντεία mant-èia, mant-ìa divinazione - divinazione per mezzo di specchi o di metalli levigati in modo da servire come specchi.

\* (`RISTALLOTECNÌA – da χρόσταλλον krystall-on cristallo e τέχνη tèchn-e orte - arte di far cristallizzare i

\* Cristallotomia - da χρύσταλλον krystall-on cristallo e roun tom-è taulio - taulio dei cristalli.

\*CRISTIANESIMO - alterato da ypioτιάνισμὸς christianism-òs (V. Cristo) religione di Cristo.

CRISTIANO. V Cristo - seguace della religione di Cristo. 2 Che si riferisce a Cristo, alla sua dottrina, a chi la professa.

Cristo - da χριστὸς christ-òs unto (χρίω chri-o, fut. χρίσω chris-o ungo) - traduzione di Messia, che in ebraico significa pure unto, cioè consacrato, come solevano essere i re, i sacerdoti e i profeti, cell'olio, simbolo della luce.

CRISTOTOCO - da Xριστὸς Christ-òs Cristo e τόχος tòk-os parto (τίχτω tikt-o partorisco) - nome dato da alcuni autori e da qualche concilio a Maria madre di Gesù Cristo.

Crite - da xoion krith-è orzo piccolo foruncolo che spunta dal margine di una palpebra e verso l'angolo grande dell'occhio; della grossezza, per solito di un grano d'orzo: volg. orzajuolo.

Critèrio - da xeívo krin-o giudice - m. norma secondo la quale si stahilisce un retto giudizio.

CRITICA - da xpívo krin-o giudico - attitudine a giudicare; perizia nel giudicare, nel discernere il buono dal cattivo, il vero dal \*CRISTALLOMANTE. V. Cristallo- | falso. 2 Esposizione di giudizi sopra fatti, opinioni, opere; massime opere d'arti belle (poesia. musica, pittura), notandone i pregi e i difetti, con opinioni sull'arte e consigli all'artista. 3 Critica storica; arte di determinare il maggiore o minor grado di credibilità nella storia.

\* Critica - metodo filosofico per cui s'indagano le leggi e i limiti della facoltà conoscitrici innanzi di procedere ad altre ri-

cerche.

CRITICO. V. Critica - che si riferisce alla critica. 2 Che esercita la critica. 3 Ep. del tempo in cui avviene una crisi di malattia.

\* CRITOFAGO – da κριθή krith-è orzo
 e φάγω fåg-o mangio – che si nutre

di orzo.

\* CRITOMANZÌA – da κριθή krith-è orzo e μαντεία mant-èia, mant-ia divinazione - divinazione per mezzo della farina d'orzo sparsa sulla testa delle vittime.

\* CRITOMANTE. V. Critomanzia chi pratica la critomanzia.

CRITTA... CRITTURO. V. Crip-

ta... Criptúro.

\* CROCONICO - da πράκες
krók-os zafferano - ep. di acido prodotto dalla decomposizione che subisce la dissoluzione acquosa del rodizonato di potassa sottoposto all'azione del fuoco; così detto perchè
nell'ebollizione prende una tinta di
zafferano.

CROCIDISMO – da προκύς, προκύδος krokys, krokyd-os lanugine, fiocco di lana – sin. di carfologia.

\*\* (ROCIDÜRA – da γερεώς, γερεώδες krokys, krokyd-os fiocco, lanugine e τόρα ur-à coda – gen. di mamm. rosicanti, fam. sorci-ragni; che lanno la coda pelosa, a guisa di fiocco. \* CROCINA – da γερεως krôk-os zafferano – principio colorante del zaferano.

\*CROCINIA - da xpoxbs krok-ys lanugine - gen. di p. a., fam. licheni; distinte da un tallo cotonoso.

CRÒCO - da xpóxos kròk-os - gen. di p. m., fam. iridee; volg. zafferano. 2 m. Min.; solfoidrato d'antimonio; di color zafferano.

CROCODILO. V. Cocodrillo.

\* CROCONATO - da xpóxos krôk-os zafferano - combinazione dell'acido . crocico o croconico colle basi. \* CROCÒNICO. V. Cròcico.

CROMA - da χωρέω chor-èo divido - nota o misura di tempo eguale a mezza semiminima o ad un ottavo della semibreve; tuono intermedio fra l'armonico e il diatonico.

\* Cròmala – da χρῶμα chròm-a colore (χρόω chr-òo colorisco) – materia colorante dei vegetali nelle foglie, nei fiori, nei frutti.

CROMATICO. V. Cròma – gen. di musica che procede per semituoni consecutivi. 2 Ep. di gamma che si alza o discende per semituoni.

CROMATISMO - da χρώμα chròm-a colore - m. colorazione del san-

\* CROMATO. V. Cròmo - sale che risulta dalla combinazione dell'acido cromico e di una base.

\*CROMATHOPO - da zoona colore e tronn trope rivolgimento, cangiamento - apparecchio per mezzo di cui si producono sopra una superficie bianca vaghissimi cangiamenti di colori in figure, stelle ecc.

CRÒM1 - da χρόμις chròm-is - gen. di pesci acant., fam. scienoidi.

CRÓMICO. V. Cròmo – acido formato dalla combinazione del cromo coll'ossigeno.

- \* Cromismo da χρώμα chròm-a colore – eccesso di colorazione dei vegetali o dei loro semi; anomalia inversa all'albinismo.
- \* CROMITO. V. Cromo composto

CRO

combinato con altre basi.

\* Crommiomanzia – da πρόμμυον kromm-yon cipolla e μαντεία mant-èia, mant-la divinazione - divinazione per mezzo delle cipolle.

\* Crómo - da χεῶμα chròm-a colore (γρόζω chróz-o colorisco) - metallo, così nominato perchè tinge in vivi colori le sostanze colle quali si trova in combinazione.

 \* Cromoléna – da χρῶμα chròm-a colore e λαῖνα lên-a veste - gen. di p. d., fam. composte; distinte da bractee colorate.

\* Cromurgia – da γρώμα chròm-a colore e ἔργον èrgon lavoro - parte della fisica che tratta dei colori. 2 Arte tintoria.

\*CRÒNACA. V. Crònica.

CRÒNIE - da Kpóves Krôn-os Saturno - feste in onore di Saturno; saturnali.

CRÓNICA, \* CRÓNACA - da χρόνος chron-os tempo - m, esposizione degli avvenimenti più importanti (specialmente di una provincia o di una città), per ordine di tempi.

CRONICO - da χρόνος chrôn-os tempo - ep. delle malattie che percorrono lentamente i loro periodi, la cui durata si prolunga indefinitamente, opposto di acuto.

\* CRONIOMETRO - da xpóvos chron-os anno, ὕω y-o pioto e μέτρον metr on misura - strumento per misurare la quantità di pieggia caduta in un anno.

CRONOGRAFÍA - da χρόνος chròn-os tempo e γράφω graf-o scrivo, descrivo - descrizione delle stagioni, delle parti del giorno ecc. 2 Narrazione di fatti per ordine di tempi.

\* CRONOGRAFICO. V. Cronografia che si riferisce alla cronografia.

CRONÒGRAFO. V. Cronografia chi descrive le stagioni, le parti del | \* Crossofora - da xecoros kros-

in cui il sesquiossido di cromo è giorno ecc. 2 Chi narra fatti per ordine di tempi.

\* CRONOGRAMMA - da y povos chron-os tempo e γράμμα gramm-a lettera - frase nella quale alcune lettere (che per solito si scrivono più grandi) sono pure cifre numeriche romane, che sommate indicano la data dell'avvenimento cui quella frase si riferisce.

CRONOLOGÍA - da xpóves chron-os tempo e λόγις lòg-os discorso scienza delle divisioni del tempo presso i popoli antichi e i moderni; per mezzo di cui si determina l'epoca dei principali avvenimenti storici: scienza dell'ordine dei fatti relativamente a un punto di tempo stabilito.

CRONOLÒGICO. V. Cronologia che si riferisce alla cronologia.

CRONOLOGO. V. Cronologia perito di cronologia.

\* CRONOMERISTA - da xpóvos chròn-os tempo e μερίζω meriz-o parto. divido - quadro che contiene tutte le divisioni possibili del tempo musicale.

\* Cronometro - da xpóvos chrôn-os tempo e μέτρον mètr-on mi*sura* - orologio che misura il tempo e le sue più piccole frazioni con la più perfetta esattezza possibile, sia indicando minime divisioni, sia conservando un andamento possibilmente invariabile. 2 Meccanismo destinato a regulare il movimento delle composizioni musicali, a mantener l'eguaglianza delle misure, dei tempi.

\* Cronoscòpio – da χρένες chro→ n-os tempo e σκιπέω skop-èo osservo - sin. di orològio, di cronòmetro.

\* Crondstico – da xpéves chrôn-os tempo e στοίχος stòich-os, stich-os verso - cronogramma in versi.

s-òs frangia, villosità e quipo fèr-o porto - gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui rami e i fiori sono coperti di una densa lanugine.

\* ('ROSSÒFORO. V. Crossòfora gen. di elm. nematoidi; la cui testa

ha tre valve frangiate.

\* CROSSOLÉPIDE - da κρασὸς kross-os frangia e kmɨc, λɨπɨδeç lep-lɨs, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; in cui l'involucro dei fiori è formato di toglioline scariose e frangiate.

\*CROSSOPETALO - da προσούς kross-òs frangia e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fam. celastrinee; distinte da petali frangiati.

\*CROSSOPTÉRIGE - da πρεσσες krosss-òs frangia e πτέρυξ, πτέρυσε ptèryn, ptèryg-os aletta - gen. di p. d., fain. rubiacee; i cui semi hanno un orlo membranoso, a foggia di ala.

 CROSSOSTÈFIO – da χροσσὸς kross-òs frangia e στέφος stèf-os corona – gen. di p. d., fam. sinanteree senecionidi; tutte coperte di una folta lanugine.

 CROSSOSTILO da χροσοὸς kross-òs frangia e στύλος styl-os stilo - gen. di p d., fam. mirtacee; distinte da stili frangiati.

CROSSÕTO - da xecoros kross-õs | frangia - m. gen. d'ins. col. tetr., | fam. lungicorni; la cui specie tipo ha le antenne fornite di una sorta di villosità.

CROTAFICO – da χρόταφος krôtafos tempia – m. ep. di arteria delle tempie; arteria temporale.

CROTAFIO - da κρόταφος krôtafos tempia - m. cefalalgia che ha sede nelle regioni temporali.

CROTAFITE – da χρόταφος krotaf-os tempia – muscolo che stendesi dall'osso frontale fino all'apofisi mammillare dell'osso delle tempie; volg. temporale.

\*CROTALDRAA - da \*pórezlor krőtal-on sonaglio - gen. di p. d., fam, papilionacœe; i cui semi maturi quando sono agitati, percotendo le pareti esterne della loro buccia, producono un certo suono.

\* CROTALISTRA – da χρόταλον krótal-on nacchera (χρότος krót-os strepito) – suonatrice di nacchere; ballerina che si accompagnava suonando le nacchere.

CRÒTALO - da κρόταλον krôtal-on sonaglio (κρότος krôt-us rumore) - m. gen. di rett. ofidii, fam. vipere; la cui coda è fornita di un numero variabile di piccole capsule ch'entrano l'una nell'altra ed agitate producono un suono stridulo.

\* CROTALÒFORI – da πρόταλον krótal-on sonaglio e φίρω fèr-o porto - sin. di cròtalo,

\*CROTÓFAGO - da χρότων krôt-on zecca (insetto) e φάγω fag-o mangio - gen. d'ucc., fam. pichi cuculidi , tr. crotofagince; che si nutrono di zecche e d'ogni altra maniera d'insetti.

\* CROTOFAGINÈE. V. Crotòfago.

CROTONE – da χρότων krôt-on ricino – m. gen. di p. d., fam. euforbiacee, tr. crotonee; affini al ricino.

\* CROTONÈE. V. Crotone.

\* CROTÒNICO. V. Crotòne - ep. di acido estratto dall'olio di crotontiglio.

\* CROTONÌNA. V. Crotòne - alcaloide estratto dai semi del crotontiglio; specie di crotone.

\*CROTONÒPSI – da χρότων krôt-on crotone e όψις òps-is aspetto – gen. di p. d., fam. euforbiacee, tr. crotonee; che rassomigliano molto al crotone.

CTENIDIA - dim. di xreic, xravèç ktèis ktis, kten-òs - m. gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; le cui antenne arieggiano a un pettine.

CTENIDIO. V. Ctenidia - m. gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; distinti da antenne a pettine.

\* CTENIÓPODO - da κτείς, κτενός ktèis ktis, kten-òs pettine e ποῦς, ποδός pús, pod-òs piede - gen. d'ins. col. eter., fam. elopii: i cui piedi sono dentellati a foggia di pettine.

CTENISTA - da xteiç, xtevòç ktèis ktis, kten-òs pettine - m. gen. d'ins. col. dim., fam. pselafii; che hanno gli ultimi tre articoli dei palpi armati di un'apofisi setiforme.

CTENO - da xTEIG, XTEVOG kteis ktis, kten-ds pettine - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che hanno

zampe lunghe e robuste, a pettine. \* CTENOBRANCHI - da xteis, xtevos ktèis ktis, kten-ds pettine e βράγytov branch-ion branchia - ord. di moll. ; che hanno le branchie fatte a pettine; sin. di pettinibranchi.

\*CTENODACTILA - da xxeic ktèis htis ατενός kten-òs pettine e δάατυλος daktyl-os dito - gen d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno gli uncini dei tarsi dentellati.

\* CTENODACTILO. V. Ctenodàctila - gen. di mamm. roditori; che hanno le dita dei piedi posteriori fornite di una specie di pettine peloso o di spazzola.

CTENODE. V. Ctenodo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. prionii; distinti da antenne a pettine.

CTENODO - da xreic, ktèis ktis, xtevos kten-òs pettine e eloc èid-os. ld-os forma, somiglianza – m. gen. di p. a., fam. ficee coccocarpee; i \_cui rami portano sull'orlo altri ramoscelli corti, semplici, vicini, in modo che rassomigliano ai denti di un pettine.

\*CTENÒGINA - da xtelc ktèis ktis, xtavòs kten-ds pettine e yuvà gyn-è donna - gen d'ins. dipt., fam. chironomidi; le cui femmine hanno antenne dentellate.

\* Ctendpora - da xteiç ktéis ktis, κτενὸς kten-òs pettine e φέρω fer-o porto – gen. d'ins. dipt., fam. tipularii: le cui antenne sono tutte dentellate.

\* CTENÒFORI. V. Ctenòforo - div. di acal.; che hanno per organi locomotori file di laminette, a guisa di denti di pettine.

\* CTENÒMIO – da xteic, xtevòc ktèis ktis, kten-ds pettine e μῶς mys topo - gen. di mamm. roditori; i cui denti sono a foggia di pettine.

\*CTENÒNICO - da xtels ktèis ktis, πτενὸς kten-òs pettine e ὄνυξ, όνυχος dnyx, dnych-os unghia - gen. d'ins. col. pent , fam. sternoxi; distinti da unghie dentellate.

\* CTENÒSCELO - da xreic ktèis ktis, ατενός kten-òs pettine e σχέλες skèl-os gamba - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui gambe sono fornite di spine dentellate.

\* CTENOSTOMA - da xreic ktèis ktis, κτενός kten-òs pettine e στόμα stòm-a bocca - gen. d'ins. col. pent., fam. cicindeleti, tr. ctenostomidi: che hanno mandibole dentellate.

\* CTENOSTÒMIDI. V. Ctenòstoma. \* Cubicite – da xúcos kyb os cubo - min., composto di silice, d'allumina e di soda: che cristallizza nel sistema cubico.

CÙBICO. V. Cùbo - che ha forma di cubo.

\* CUBITO-FALANGIO - vocab. ibr. da cubito e φάλαγξ, φάλαγγος fãlanx , fàlang-os *falange –* mu– scolo piegatore situato nella regione posteriore dell'avambraccio, che dall'estremità del cubito si estende alla parte anteriore dell'olecrano.

\*CUBITO-METACARPIO - Vocab. ibr. da cubito e μετάκαρπος metàkarp os metacarpo - muscolo che si attacea alla parte media ed esterna del cubito e alla testa del peroneo (termine di veterinaria).

CùBo - da χώδος kyb-os cavità, skt kûpa - solido poliedro regolare limitato da sei faccie quadrate

eguali.

Cubòide – da xi60s kyb-os cubo e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza – che ha forma di cubo. 2 m. Osso cubico situato nella parte anteriore-superiore del tarso.

\* CUBOIDE-SCAFOIDEO. V. Cuboide e Scafa - ep. dell'articolazione dell'osso cuboide e dello scafoide.

\*CUNEO-CUBOIDEO - vocah. ibr. da cuneo e xuốzuðis kyboid-ès cuboide - ep. dell'articolazione tra l'osso cuboide e il terzo cuneiforme.

CURIA - affine al malabarico kúr classe, modificazione del skt. kula razza, famiglia, comunità; nobile: capo della casa, della famiglia ecc., corrispondente a kula-pa. kula-pati (lat. pater gentis) - sezione delle tribù romane, divisa in qenti; così detta dai padri. cioè dai cavi o delle genti comprese in ogni curia o delle famiglie in cui si partiva ciascuna gente. 2 Lungo ove si radunavano i senatori, i padri coscritti: senato. 3 Autorità municipale nelle città soggette a Roma, a imitazione della curia o senato romano. 4 m. Insieme dei tribunali nella Roma dei papi. 5 m. Tribunale o cancelleria vescovile.

Il skt. kula si è, intatto o con leggere alterazioni, conservato nelle lingue attuali dell'India, ecc.; per esempio, hindustani kula, maratto kuli, persiano kul, kull, ecc. (magiaro cial-ad famighia). Eforma secondaria della radice zo ky (che gli antichi Elleni pronunciavano ku) corrispondente alla skt. su ge-

nerare: da cui xuéo, xúo ky-lo. ky-o concepisco, son gravida. υιος y-iòs (hū-iòs) figlio; χούρος kor-os figlio, fanciullo; dialeito elleno-italico di Terra d'Otranto κισύρι kiùr-i padre, e dialetto di Basilicata ecc. scior (come in zendo puthra figlio e patar padre). Ouesta forma, nel senso di padre, si trova in parecchie altre lingue arie. nei vocaboli composti skt. çva-çura, sva-çura, zendo qacura, éxusos he-kyr-os, albanese vje-cher, polacco swie-kier, tedescoschwieger (vater, padre, aggiunto per pleonasmo), lat. so-cer-u s suo-cero, (francese b e a u-n è r e: be au non in senso di bello, ma affine all'albanese vje, bje), ecc. Sva in skt., ga in zendo vuol dire appunto suo (suo-cero), civè parente, affine, nel senso in cui diciamo i suoi (zendo qaêta parente, qaêtu parentela). - Cvaçura suocero ecc. significa dunque parente-padre, per distinguerlo dal vero padre. Questo etimo è confermato dall'armeno ke-çr-ayr suocero (hayr padre); che si usa del pari che khe-cour. affine ai vocaboli suddetti.

altine at vocaboli suddetti.

Curiu ha pure affinità col skt.
curas eroe; xöpc; kyr-os, skt çûrată fortezza; çûra forte; xöpc;
kyr-ios siynore (dalla radice zenda
çu son forte); e col zendo çura,
armeno çour, sabino curi lancia
(dalla radice skt. çi, ço acuire),
infatti i capi della curia, i padri delle genti, erano i forti, che
si radunavano colla lancia in mano.
Però l'etimo principale è il suddetto. Questi sono piuttosto gi
etimi di Quiriti e di Quirino (V.
Gente, nella monografia dopo la
prefazione).

\* CURIONE. V. Cùria - capo di una curia; che compiva le cerimonie religiose della medesima. eurvo e νώτος not os dorso - gen, curvo e σχέλος skèlos coscia - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che d'ins. col. pent., fam. clavicorni; hanno il dorso convesso, gibboso, che hanno coscie curve.

\* CURTONOTO - da xuptos kyrt-os | \* CURTOSCELO - da xuptos kyrt-os

## D

mordo - gen. d'ucc. passeri conirostri; che mordono le frutta.

\* Dàcno – da δάκνω dàkn-o mordo - gen. d'ins. col pent., fam. clavicorni; il cui ultimo articolo dei palpi mascellari ha forma di scure e ferisce.

DACNÒDE - da δάχνω dåkn-o mordo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. vescicanti; il cui contatto produce un vivo prurito.

Dacnusa – da δάχνω dåkn-o mordo - m gen. d'ins. imenopt., fam. braconidi : che mordono.

DACO - da δήξ, δεκός dex. dek-os sorta di verme che rode il legno m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; la cui larva fa molto danno agli olivi.

\* Dacriadenalgia – da δάκου dàkry lugrima, άδην adèn glandola e άλγος alg-os dolore - dolore della glandola lagrimale.

\* Dacriadenite – da δάκρυ dákry lagrima e ἀδήν adèn glandola – infiammazione della glandola lagrimale.

\* DACRICISTALGÌA – da δάχρυ dàkry lagrima, xúgtis kyst-is vescica, e ἄλγος àlg-os dolore - dolore del sacco lagrimale.

DACRIDIO - dim. di δάκρυ dàkry lagrima - gen. di p. d., fam. conifere; dal cui tronco stilla resina in forma di lagrime o di gocce. 2 m. Gen, di p. a., fam, funghi mucedinei; le cui sporadi hanno forma

DACNIDE - da δάκνω dàkn-o e consistenza di lagrime dense, che poi si seccano.

> \* Dacrimice – da δάχου dàkry lagrima e μύκης myk-es fungo - gen. di p. a., fam. funghi imenomiceti; i cui filamenti sono riuniti in forma di lagrime o goccie.

> \* Dacrioblennorrèa - da δάκρυον dákry-on lagrima, βλέννα blènn-a muco e βέω rè-o scorro scolo di lagrime miste di muco.

> \* DACRIOCÍSTE - da δάχρυον dàkr-yon lagrima e xuotis kyst-is vescica - sacco lagrimale.

> \* DACRIOCISTITE. V. Dacriociste infiammazione del sacco lagrimale.

> DACRIODE, V. Dacrioide - m. ep, di ulcera che continuamente tramanda materia putrida.

> \* DACRIOEMORRÈA - da δάχρυον dàkr-von lagrima, alua em-a sangue e ρέω rè-o scorro - scolo di lagrime miste di sangue.

> DACRIOIDE - da δάκρυςν dàkry-on lagrima e cidos cid-os, id-os forma, somiglianza - m. seme tondeggiante, oblungo e leggermente appuntito a una delle sue estremità. quasi a somiglianza di lagrima ca-

> \* DACRIOLÌNA - da δάχρυον dàkr-von lagrima e üln yl-e materia - sostanza organica delle lagrime, sorta di muco.

> \* DACRIÒLITO – da δάχρυςν dàkr-yon lagrima e libes lith-os pietra calcolo lagrimale.

\* DACRIOMA – da δάχρυον dåkr-you

lagrima - scolo di lagrime cagionato dall'obliterazione dei punti lagrimali.

\* DACRIOPÈO - da δάχους dakr-yon lagrima e πειέω poi-èo, pi-èo faccio

- che eccita le lagrime.

\* DACRIOPIORREA – da δάκουον dàkr-yon lagrima, πύον py on pus e ρέω rè-o scorro – scolo di lagrime marciose.

 DACRIORRÈA - da δάχρων dàkr-yon lagrima e ἐέω rè-o scorro flusso di lagrime, lagrimazione.

\* DACTILANTO - da δάκτυλος daktyl-os dito e ἄνθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. euforbiee; il cui fiore è lungo, quasi a forma di dito.

\* DACTILATI - da δάχτυλος dåktyl-os dito - fam. di pesci olobranchi; i quali sono forniti di alcuni raggi isolati alle pinne pettorali, quasì a foggia di dita.

ĎΑCTILÉTRA – da δακτυλήθρα daktylėthra ditale (δάκτυλος dàktylos dito) – m. gen. di rett. batracii anuri, fam. rane; le cui tre dita interne delle zampe posteriori sono coperte da una specie di astuccio conico di natura cornea, quasi da un ditale.

DACTILIDE - da δάκτυλος dàktyl-os dito - m. gen. di p. m., fam. graminee; le cui spighe sono divise all'estremità quasi come la mano in dita.

\*Dactilifero - vocab. ibr. da δάκτυλος dàktyl-os dito, dattero e lat. fer o porto - gen. di p. m., fam. palme; che producono datteri, così detti perchè hanno quasi forma di dita.

DACTILIO - da δάκτυλες dàktyl-os die - m. gen. di elm. parassiti; che si attaccano alla vescica orinaria dell'uomo; così detti per la loro forma lunga, quasi come un dito. 2 m. Riunione anormale di più dita tra loro.

DACTILIOGLIFIA. V. Dactilior glipta - arte d'incidere pietre di anelli, sigilli.

DACTILIOGLIPTA - da δακτύλιος daktyl-ios anello, sigillo e γλύφω glyf-o incido - incisore di anelli, di

sigilli.

\*DACTILIOGRAFIA - da δακτύλιας daktyl-ios anello, sigillo e γραφά graf-è descrizione - descrizione di anelli, di sigilli, di pietre preziose.

\*DACTILIOLOGIA - da δακτύλιος daktyl-ios anello, sigillo e λόγος lò-g-os discorso - conoscenza delle pietre preziose, dei sigilli.

\* DACTILIOMANZIA - da δακτύλιος daktyl-ios anello e μαντιά mant-èia mant-èia mant-èia divinazione - divinazione per mezzo di un anello, che si teneva sospeso per un filo sopra una tavola in cui erano figurate le lettere dell'alfabeto.

DACTILIOTECA - da δακτύλιος daktyl-ios anello e δικη thêk-e teca, ripostiglio - scatola, astuccio, altro arnese da riporre anelli. 2 Collezione di pietre preziose.

DACTILITE - da δάκτυλος dàktyl-os dito - m. gen. di echin. foss.; di forma simile a un dito. 2 m. In-Lammazione di un dito; panericcio.

DACTILO - da δάκτυλος dàkty-los dito - m. nome che si dava una volta a tutte le conchiglie allungate, subcilindriche, che più o meno rassomigliano a un dito. 2 m. Gendi moll. conchiferi, fam. foladarii; così detti per un muscolo corto e grosso che esce di dietro quasi a foggia di dito. 3 Piede nella versificazione greca e latina, formato da una sillaba lunga e due brevi; così nominato per la sua analogia colle dita, che sono (tranne il pollice) composte di tre falangi, una lunga e due più corte.

\* DACTILÒCERA - da δάκτυλος dàktyl-os dito e κίσας kèr-as corno - gen. di crost. anfipodi, fam. ipe-! rini; che hanno antenne a foggia di dito.

DACTILOCTÈNIO - da δάκτυλος dáktyl-os dito e zreis, zreyos ktéis ktis, kten-òs pettine - gen. di p. m., fam. graminee; distinte da piccole spighe digitate in cima alla canna.

\* DACTILOFLÒGOSI - da δάκτυλος daktyl-os dito e φλόγωσις flògos-is inhammazione - sin. di dactilite

\* DACTILÒGRAFO - da δάκτυλος dàktyl-os dito e γράφω gràf-o scrivo - strumento per scrivere sulle dita, facendo ad ogni lettera corrispondere, per via di tasti, un leggero urto ad una determinata parte di uno o di altro dito della persona cui lo scrivente vuol comunicare il suo pensiero.

\* DACTILOLALÍA – da δάκτυλος dáktyl-os dito e λαλέω lal èo parlo -

sin. di dactilologia.

\* DACTILOLOGÍA - da δάκτυλος daktyl-os dito e λόγος lòg-os discorso - arte di esprimere i proprii pensieri colle dita, cioè figurando colla mano, specialmente colle dita, la forma delle lettere che compongono le parole; che si insegna ai sordo-muti.

\* DACTILONOMÍA – da δάχτυλος dáktyl-os dito e vóμος nòm-os legge arte di contare sulle dita.

 \* DACTILÒPTERO – da δάκτυλος dàktyl-os e πτιρόν pter-on ala - gen. di pesci acant., fam. corazzati; le cui pinne pettorali sono fornite di raggi molto lunghi, a guisa di dita, uniti da una larga membrana; volg. vesci volanti.

\* DACTILOTECA - da δάκτυλος dáktyl-os dito e than thèk-e teca - pelle | che nei mammiferi copre le dita. 2 Strumento acconcio a mantenere estesi il pollice e le altre dita.

DADÒFORA - da δάς, δαδὸς, đảs, dad-òs fiaccola e pipo fèr-o portem. gen. d'ins. col. pent., fam. ma-

lacodermi; fosforescenti

DADUCO - da δάς, δαδός dås. dad-òs face e iyw èch-o ho, tengo sacerdote di Cerere, che guidava con una torcia in mano gl'iniziati ai misteri di Eleusi. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni: il cui addome è fosforescente.

\* Dafnacee. V. Dafne

DAFNE - da δάφνη dàfn-e allore - gen. di p. d., fam. dafnacee; simili all'alloro.

Dafneforie – da Ságym dàfn-6 alloro e φέρω fer-o porto - feste in onore di Apollo, che si celebravano ogni anno nella Beozia; in cui si portavano, fra gli altri oggetti sacri, dei rami di alloro, albero sacro a quel dio.

DAFNEFORO. V. Dafneforie - chi portava rami d'alloro nelle dafne-

forie.

DAFNÈLEO - da δάφνη dàfn-e alloro e ikasov èle-on olio - olio di alloro.

DAFNIA - da Adovn Dafne, nome di una ninfa - m. gen. di crost. copepodi, fam. dafnoidi.

\* Dafnidio - da δάφνη dafn-e alloro e είδος èid-os id-os specie, somiglianza - gen. di p. d., fam. lau-

racee; simili all'alloro.

\* Dafnifillo - da δάφνη dafn-e alloro e φύλλον fyll-on foglia – gen. di p. d., fam. ramnacee; le cui foglie somigliano a quelle dell'alloro.

Darnina - da δάφνη dain-e alloro m. alcaloide estratto dall'alloro.

DAFNITE - da δάφνη dafn-e alluro - pietra figurata che imitava una foglia d'alloro

Dafnoidi. V. Dafnia.

\* DAFNOMANTE. V. Dafnomanzia chi pratica la dafnomanzia.

\*DAFnOMANZIA – da Sápm dáfne sáloro e pavrtia mant-èia, mant-ìa dávinasione – arte di presagire l'avvenire dal modo con cui ardevano delle foglie d'alloro gettate sul funco.

\*DAGHERROTIPIA. V. Dagherròtipo - arte di riprodurre le ima-

gini col dagherrotipo

\* DAGHERRÔTIPO - vocab. ibr. da Daguerre, nome dell'inventore, e τύπος typ-os impressione - apparecchio che riproduce un'imagine col mezzo della luce.

\* Dalòfo - da δαλèς dal-òs fulmine • δφις of-is serpe - gen. di pesci malao. anguilliformi; che hanno forma di serpe e sono veloci (per iperbole) come fulmine.

DAMASONIO - da δαμασώνων damason-ion - gen. di p. m., fam. alismacee; erbe acquatiche.

DAMATRA-da Δαμάτης Damèt-er, colicamente per 'Δημήτης Demèt-er Cerere (δα dà terra e μήτης madre) - m. gen. di p. dl., fam. composte.

DAPTO - da δάπτω dapt-o divoro - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; molto voraci.

\* BAPTONORFO - da δάντης dàptes dapto e μερφή morf-è forma - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che somigliano ai dapti.

DĂRTO - da δίρω dêr-o scortico tunica che copre i testicoli, situata sotto la pelle dello scroto, cui aderisce intimamente. 2 m. Gen. di p. d., fam. solanacee; il cui frutto consiste in una piccola bacca scoriata. senza pelle.

DARTRO - da δέρτρον dertr-on pelticola - inflammazione della pelle o degmasia cutanea, di svariate forme; in cui la pelle si sfoglia o si copre di ulcere e di croste.

\* DARTRÒSO. V. Dàrtro - che è affetto di dartro. 2 Che si riferisce al

dartro.

DASCILLO - da δάσκιλλος daskill-os pesce di gen. ignoto - m. gen. di pesci acant., fam. scienoidi.

DASEA - da δασύς das-ys folto, peloso - m gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; molto pelosi.

DASEO - da Sacos das ys folto m. gen. di p. d., fam. rubiacee : distinte dalla corolla di folto

pelo.

Dasia – da δασύς das-ys folto, peloso – m. gen. di p. a., fam. ficee rodomelee; i cui ramoscelli finiscono in una folta nappa di peli finissimi.

\* DASIANTERA – da δασός das-ys follo, peloso e ἀνθηρὰ anther-à antera – gen. di p. d., fam. bixacee; che hanno antere pelose.

\* Dasicampa – da δασύς das-ys folto, peloso e κάμπη kàmp-e larva – gen. d'ins. lepid., fam. notturni;

le cui larve sono pelose.

\* DASICARPO – da δασὸς das-ys folto, peloso e καρπὸς karp ès frutto – ep. dei frutti coperti di lanu-

gine.

\* DASICEPALO – da δαούς das-ys folio e κιφαλή kefal-è testa – gen. d'ucc. insettivori, fam. muscicape; che hanno un folto pennacchio in testa.

\*DASICERO - da δασύς dås-ys folto e κέρας kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr , fam. xilofagi; forniti di antenne pelose.

\* DASICHIRA - da daous das-ys folto e zero chèir, chir mano - gen. di ins. lepid., fam. notturni; che hanno le zampe anteriori pelose.

\*DASICLADO - da δασίς das-ysfolto e χιάδες klád-os ramo - gen. di p. a., fam. ficee; la cui fronda è formata di filamenti coperti di rami densi, che si suddividono inaltri ramoscelli dicotomi. \*DASIFORA - da δασίς das-ys folto,

" DASIFORA - da δασύς das-ys Jolio, peloso e φέρω fèr-o parto – gen. di - 277 -

ins. dipt., fam. calipterei; che di mamm. rosicanti; che hanno hanno il corpo e specialmente le antenne pelose.

\* DasiGASTRI - da δασύς das-vs folto. peloso e γαστήρ, γαστρός gast-èr, gastr-òs ventre - tr. d'ins. imenopt., fam. apiarii; che hanno il ventre fornito di una finissima lanugine.

\* Dasignàto – da δασύς das-ys folto, peloso e γνάθος gnàth-os mascella - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui mandibole sono esteriormente coperte di lanugine.

\* Dasilirio – da δασύς dàs-ys folto e Asipiov leir-ion, lir-ion giglio gen. di p. m., fam. amarillidee; i cui fiori sono piccoli, agglomerati in capo a un lungo stelo, a somiglianza di gigli.

\* Dasiloro – da δασύς das-vs folto: e λόφος lòf-os cresta, pennacchio gen. d'ucc., fam. cuculidi; distinti da un folto pennacchio sulla testa.

\* Dasima - da δασύς das-ys folto malattia delle palpebre; che divengono aspre, crostose,

DASIMALLA - da δασύς das-ys folto e μαλλός mall-òs pelle villosa m. gen. di p. d., fam. mioporinee: tutte coperte di una densa lanugine.

DASIMALLO. V. Dasimalla - m gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici: coperti di una folta lanugine.

\* Dasimetro - da δασύς das-ys denso e µétpov mètr-on misura strumento per misurare la densità dell'aria.

\*Dasina – da δασύνω dasyn-o affolto, addenso gen. d'ins. dipt., fam. palomidi; che hanno le antenne pelose

\* Dasinema – da δασύς das-ys folto e νήμα nèm-a filo - gen. di p. d., fam. tiliacee; le cui foglie sono lanuginose.

\* Dasinòto - da δασὺς das vs folto. peloso s vatos not-as dorso - gen tutto il corpo, ma specialmente il dorso coperto di spine o di peli più o meno rigidi.

Dasipoda. V. Dasipo - gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi : che

hanno zampe pelose.

DASIPO, DASIPODO - da Sarie das-ys folto, peloso e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - a. lepre; coniglio (sembra che Aristotele e Plinio abbiano così denominato piuttosto il coniglio, che la lepre) 2 m. Gen. di mamm. sdentati, fam. dasipoidi; che hanno piedi pelosi.

DASIPOGONE - da δασύς das-ys folto, peloso e πώγων pog-on barbam.gen.d'ins dipt., fam tanistomii, tr. dasipogoniti; che hanno la faccia barbuta e i tarsi forniti di una specie di gomitoli pelosi. 2 m. Gen. di p. m., fam giuncacee, le cui foglie sono coperte di peli rigidi.

\* Dasipogoniti. V Dasipògone.

\* Dasipo. V. Dasipo.

DASIPROCTA - da δασύς das-ys folto, peloso e πρωχτός prokt-òs ano gen. di mamm. sdentati, fam. cavii : che hanno coda cortissima. o, invece di coda, un tubercolo coperto di un folto pelo.

V. Dasipròcta -Dasiprocto. – gen. d'ins. imenopt., fam. cra– bronii ; il cui ano è peloso.

\* DASIPTILO - da δασύς das-ys folto. e πτίλον ptil-on piuma - gen. d'ucc. fam. papagalli; che hanno folte piume.

\*Dasispèrmo – da δασύς das-vs folto, peloso e σπέρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. ombrellifere; che hanno semi pelosi.

\* Dasistemone – da δασύς das-ys folto, peloso e στήμων stèm-on stame - gen. di p. d., fam. crassulacee; che hanno stami pelosi.

DASISTERNO - da δασύς das-ys folto e στέρνον Stèru-ou stermo - m.

gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno torace peloso.

DASITE – da δασίς das ys folto, peloso – m. gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi, tr. dasitidi; che hanno il corpo più o meno peloso. 2 m. Apparizione di peli sulle parti del corpo che ordinariamente non ne sono fornite.

\* DASITIDI. V. Dasite.

DASITRICO - da δασύ; das-ys folto, peloso e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs capello, pelo - m. gen. di p. a., fam. ficee; coperte di pelo; sin. di cladostefo.

sin. di cladostefo.

\* DASIURO - da δασύς das-ys folto, peloso e ούς ur-à coda - gen. di mamm. didelfi; che hanno la coda vestita di folto pelo.

\* DATTERO. V. Dactiliferi.

\* DATTILANTO ... DATTILOTECA. V. Dactilanto ... Dactilotèca.

DAUCO - da ðæzuce, ðauzuce dáuk-os, dèuk-os dolce, succo dolce - gen. di p. d., fam. ombrellifare; che contengono un succo dolce o dolciastro (fra le cui specie è la carota).

\*DECABRACHIDI - da δέχα dèka dieci e βραχίων brachi-on braccio fam. di moll. cefalopodi; che hanno sulla testa dieci appendici in forma di braccia.

\* DECACERI – da δίχα dèka dieci e χέρας kèr-as corno – fam. di moll. cefalopodi criptodibranchi; che hanno sulla testa cinque paia di appendici tentacolari.

\*DECACNÉMO-da δέχα dèka dieci e χνήμη knèm-e gamba - gen. di echin.: divisi in dieci raggi.

DECACORDO – da δέκα deka dieci e χερδή chord-è corda – strumento musicale fornito di dieci corde

\* DECACTINIO - da δέκα dèka dieci e ἀκτὶς, ἀκτῖνος akt-is, aktin-os raggio - fam. di echin. foss.; asterie fornite di dieci raggi. DECADARCRIA, DECARCRIA - đa δεκάς, δεκάδος dek-às, dekàd-os decina e ἀχω àrch-o domino - decemvirato; p. e. magistrato aristocratico di dieci membri, che gli Spartani stabilirono nelle città da loro signoreggiate.

DECADARCO, DECARCO. V. Decadarchia – decemviro; membro di una decadarchia o decarchia. 2 Capo

di dieci soldati.

DECADE - da δεκές, δεκάδος dekás, dekàd-os decina (δέκα deka dieci) - spazio di dieci giorni, il terzo di un mese; divisione usata nel calendario ateniese e poscia in quello della repubblica francese. 2 Divisione della storia di Tito Livio; che contiene dieci libri. DECADÜCHI - da δεκάς, δεκάδος

dekās, dekād-os decina (bixa deka dieci) e izw ēch-o ho, lengo - consiglio di dieci che governarono Alene dopo la caduta dei trenta tiranni sino al ristabilimento della democrazia, come capi delle dieci tribù.

\* DECAEDRO – da δίχα dèka dieci e iδρα èdr-a base, faccia – corpo solido regolare, p. e., cristallo, che ha dieci faccie o basi regolari.

\* DECAENNEAEDRO - da δεκαεννέα deka-ennèa diecinove e tõpa èdr-a base, faccia - solido, p. e. cristallo, che ha diciannove faccie o basi regolari.

 DECAENNEAGONO - da δεκαεννέα deka-ennea diecinove e γωνία gon-la angolo - figura a diciannove angoli

e altrettanti lati.

\*DECAEPTAÈDRO - da δεκχεπτώ deka-eptà diecisette e ίδρα èdr-a faccia - corpo solido, p. e. cristallo, che ha diecisette faccie regolari o basi.

\* DECAEPTÀGONO – da δεκαεπτά deka-eptà diecisette e γωνία gon-la angolo – figura a diecisette angoli e altrettanti lati. ka-èx sedici e εδοα èdr-a faccia corpo solido, p. e. cristallo, che ha sedici faccie o basi regolari.

\* DECAEXAGONO - da δεκαἐξ deka-èx sedici e γωνία gon-la angolo figura a sedici angoli e altrettanti

\* Decafido - vocab, ibr. da δέκα dèka dieci e lat. findo, pass. fidi divido - parte di un vegetabile divisa in dieci.

\* DECAFILLO - da δέχα dèka dieci e φύλλον fyll-on foalia - calice composto di dieci foglioline.

\* Decaginia. V. Decagino - ord. di piante, che comprende quelle i cui fiori hanno dieci pistilli.

\* DECAGINO - da δέκα dèka dieci e yuvn gyn-è donna, fig. pistillo ep. di fior, che hanno dieci pistilli e di piante che producono tali fiori.

DECAGONO - da δέκα deka dieci e γωνία gon-la angolo - figura o corpo a dieci lati ed altrettanti angoli. 2 m. Fortezza che consta di dieci bastioni. 3 m. Sp. di pesci, fam. percoidi, gen. aspidofori; in cui la corazza che copre il muso ha dieci angoli.

\*Ďecagràmma – da δέxα dèka∣ dieci e γράμμα gramma – peso che consta di dieci grammi.

DECALÌTRO – da δέκα dèka dieci e λίτρα litr-a litro - m. misura che contiene dieci litri.

\* DECALOBATO – da δέκα dèka dieci e λοθὸς lob-òs lobo - ep. delle parti dei vegetali il cui lembo è diviso in dieci lobi.

DECALOGO - da δέκα dèka dieci e λόγος lòg-os parola, discorso - insieme dei dieci comandamenti che Iddio dette agli Ebrei nel deserto per mezzo di Mosè.

\* Decamera – da δέκα dèka dieci e piece mer-os parte - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; forniti | \* Decapentagono - da δεκαπέντε

\* Decaexaèdro – da δικαίξ de-∣di dieci articoli alle antenne invece di nove, come quelli dei generi affini.

> \* DECAMERÒNE - da δέκα dèka diecs e ήμέρα emèra *giorno* (genitivo plurale husowy emeron) – titolo di un opera del Boccaccio, che contiene cento novelle raccontate dieci per giorno, cioè in dieci giorni.

> DECAMETRO - da δέκα deka dieci e μέτρον mètron metro - m. misura che corrisponde a dieci metri.

> \* DECANDRIA. V. Decandro - cl. del sistema sessuale delle piante; la quale comprende tutte le piante a fiori ermafroditi che hanno dieci stami.

> \* DECANDRICO. V. Decandria che appartiene alla decandria.

> \* DECANDRO – da δίκα dèka dieci e ἀνήρ, ἀνδρός anèr, andr-òs uomo, fig. stame - ep. di fiore che ha dieci stami, di pianta che produce cosifatti fiori.

\* Decanema - da δέχα dèka dieci e νῆμα nèm-a filo, filamento - gen. di p. d., fam. asclepiadee; in cui la corona staminale è divisa in dieci filamenti.

\* DECANEURO – da δέκα dèka dieci e veopov neur-on nervo, nervatura - gen. di p. d., fam. composte; così dette dalle nervature delle foglie.

\*DECAOCTAÈDRO - da δεκαοκτώ deka-octò diciotto e ¿õpa èdr-a base, faccia - solido, p e. cristallo, che ha diciotto faccie regolari o basi. \* DECAOCTAGONO - da δεκακατώ

deka-octò dieciotto e γωνία gon-la angolo - figura a dieciotto angoli ed altrettanti lati

\* DECAPENTAEDRO - da δεκαπέντε

deca-pènte quindici e εδρα èdr-a faccia, base - solido, p. e. cristallo, che ha quindici facce regolari o basi.

deka-pente quindici e yavia gon-la | e oreodo, stere-os solido, - misura di angolo - figura a quindici angoli ed dieci staja. altrettanti lati.

\* DECAPETALO - da δέχα dèka dieci ' e πίταλον pètal-on petalo - ep. di fiore che ha dieci petali, e di pianta che produce cosifatti fiori.

DEGAPODI - da δέκα dèka dieci e πούς, ποδός pus, pod-òs piede m. ord. di crost.; che hanno dieci zampe o piedi. 2 m. Fam. di moll. ciclopodi criptodibranchi; che comprende quelli che sono forniti di otto braccia sessili e due pedonculi.

DECAPOLI – da δέχα dèk-a dieci e πολις pòl-is città - paese, in cui ci sono dieci città principali.

\* DECAPTERIGI – da δέκα dèka dieci e πτέρυξ, πτέρυγος plèryx, plèryg-os aletta, pinna - cl. di pesci, che comprende quelli che sono forniti di dieci pinne.

DECARCHIA. V. Decadarchia. DECARCO, V. Decadarco.

\* Decaschistia – da δέκα dèka dieci e σχιστὸς schist-òs fesso (σχίζω schiz-o fendo) - gen, di p. d., fam. malvacee; che hanno un involucro decafillo.

DRCASILLABO- da δέχα deka dieci e συλλα6τ svllab-è sillaba - m. verso composto di dieci sillabe.

\* DECASPERMO - da δέχα dèka dieci e σπέρμα spérma seme - gen, di p. d., fam. mirtacee; i cui frutti contengono dieci semi per ciascuno.

ĎECASPORO – da δέκα dèka dieci e σπόρος spòr-os seme - m. gen. di p. d., fam. epacridacee: le cui bacche sono partite in dieci cavità che contengono altrettanti semi.

\*Decastachio - da δέκα dèka dieci e στάχυς stáchys spiga – culme composto di dieci spighe.

\* Decastemone – da δέχα dèka dieci e ornam stem-on stame - ep. di fiore che ha dieci stami.

\* DECASTILO - da δέκα dèka dieci e στύλη styl-e colonna - ep. di edificio che ha dieci colonne in fronte.

\* DECATESSARAEDRO - da δεκατέσ• σαρα deka-tèssara quattordici e έδρα èdr-a faccia, base - solido, p. e.

cristallo, che ha quattordici faccie regolari o basi.

\* DECATESSARAGONO - da δεκατέσσαρα deka-tèssara quattordici e γωνία gonia *ongolo* - figura che ha quattordici angoli ed altrettanti lati. \* DECATESSARII - da δεχατέσσαρες

deca-tessares quattordici - setta di Cristiani nel II secolo, i quali sostenevano doversi celebrare la Pasqua nel decimoquarto giorno della luna di marzo, in qualunque giorno della settimana cadesse - lat. quartodecimani.

\* DECATETBAEDBO - da δέκα dèka dieci, τετράς tetr-às quartina e έδρα èdr-a base, faccia - sin. di decatessaraèdro.

\* DECATRIÈDRO - da δεκατρία deka-trìa tredici e έδρα èdr-a faccia. base - solido, p. e. cristallo, a tredici faccie o basi regolari.

\* Decigramma - vocab, ibr. dei lat. dec-em dieci e γράμμα gràmma - decima parte di un gramma.

\* Decilitro - vocab. ibr. dal lat. de c-em dieci e λίτρα litr-a litro decima parte di un litro.

\*Decimetro - vocab. ibr. dal lat. de c-em dieci e µérpov mètr-on metro - decima parte di un metro.

\* DECIMILLIMETRO-vocab. ibr. dal lat. dec-em dieci, mill-ia mille e μέτρον mètr-on metro - diecimillesima parte di un metro.

\* Decistero - vocab, ibr. dal lat. dec-em dieci, στερεὸς stereòs solido decima parte di uno stajo.

DEDALEA - da δαίδαλες dedal-os Decastero - da δέκα dèk-a dieci | dedalo - m. gen. di p. a., fam. fun. ghi imenomiceti; che hanno una membrana fruttifera di una tessitura molto vaga ed artifiziosa.

DEDALO - da δαέω da-èo insegno (δαήμεναι da-èmene sapere, essere perito; δάϊος dà-ios perito; δάειρα da-eira perita: δαήμων da-emon dotto); o piuttosto da radice skt. dhà creare (in dhatarcreatore), zendo da /are, creare; paleoslavo de-ti, inglese do, tedesco thun fare; cimrico dai creatore (latino con-do faccio, fubbrico, creo) con diplasiasmo, come nel zendo dadh-a feci, creai, dad-us fatto, creato: dadh-vão creatore, artefice; gotico ded.s., inglese deed. tedesco that fatto, azione; gotico ded-ja, tedesco that-er facitore. autore - con l suffisse, come nel paleoslavo del-o *opera* ; δουλεία dul-ia opera, lavoro (nell'ellenico volgare) δουλένω dul-èuo opero, lavoro :

Scoke, achiavo; lituano dail-us artifisioso, ornato-(corrispondente al citato vocab. skt. dh'alarcreatore, mutate le lettere in altre affini, secondo le consuete leggi fontiche) - a artefice. 2 a. Opera d'arte; statua, labirinto ecc. 3 Anticomo artefice, al quale si attribuiscono molte opere e di cui fu molto

favoleggiato.

DEESI - da δέομαι dè-ome sup plico - figura retorica per cui s'implora giustizia, pietà, ajuto; che corrisponde alla obsecratio dei La-

\* DEFLEGMAZIÓNE - vocab. ihr. dal lat. de da e φλίγμα flégma - nuova distillazione a cui si suttopone del flegma , ossia del liquore ottenuto col mezzo del fuoco, collo scopo di separarne le parti più acquose

\* DEPLOGISTICATO - vocab. ibr. - gen. di dal lat. de da e \* φλογιστικόν flogi- nii; che stik-on flogistico - che ha perduto l'unguto.

il flogisfico; ep. di aria (che corrisponde a ossigeno).

\* Deilefila - da δείλη dèil-e, dìl-e crepuscolo e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. lepid., fam. crepuscolari; che si mostrano sul far della notte.

DEINÒPE - da δεινὸ; deinòs, din òs terribile e ὡς, ἀπὸς ops, op-òs oc-chio - m, gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che hanno occhi molto grandi. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; idem.

DELETERIO - da δηλέω del-èo nuoco - che nuoce alla salute, velenoso.

DELFACE - da δέλφαξ, δέλφακος dèlfax, dèlfak-os porcello - m. gen. d'ins. emipt., fam. fulgorii; la cui conformazione offre qualche analogia con quella di un porcello.

\* Delfinaptero - da δελφίς delfis delfino. & priv. e πτερόν pter-òn ala - gen. di mamm. cetacei, fam. delfinii; che mancano di pinne dor-sali.

"DELFINASTRO - da δελφόνιον delfin-ion delfinio e žατρον àstr-on astro - sp. di p. d., gen. delfinio, fam. crucifere; i cui fiori sono disposti a stella.

\* DELFINÈLLA, V. Delfinio.

\* DELFINICO. V. Delfinio – acido che esiste nell'olio estratto dal grasso del delfino e di altri cetacei.

\* DELFINII. V. Delfino.

DELFINIO, DELFINELLA - da δελφίς, δελφίος delf-is, delfin-os delfino- gen. di p. d. fam. ranuncolacee; distinte dalla forma dei petali prolungati, che arieggiano a dorso di delfino.

DELFINO - da δελφίν delfin - gen. di mamm. cetacei, fam delfini.

\* DELFINORHINCO - da δελφίν delfin delfino e ρύγχος tynch-os muso - gen. di mam. cetacei, fam. delfinii; che hanno muso stretto e allungato. ellenica, A - spazio compreso fra due imboccature di un fiume: così detto perchè ha figura di A o triangolare.

\* Deltaspide – da δέλτα dèlta e άσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni; il cui torace ha forma di cioè triangolare.

\* DELTOCARPO – da δέλτα dèlta e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. crucifere; il cui frutto ha forma triangolare, di A delta.

DELTÒIDE - da δέλτα dèlta e είδος ėid-os, id-os forma, somiglianza – m. ep. che si applica, in entomologia, in conchiologia, in botanica, a tutti i corpi la cui forma s'avvicina a quella del A delta. 2 m. Muscolo che si attacca alla clavicola, all'acromio, alla spina dell'omoplata e all'omero; così detto perchè ha forma di ∆ delta, cioè triangolare.

\* DELTOIDEO. V. Deltoide - ep. del solco della pianta media e interna dell'omero ove si attacca il muscolo deltoide.

DELTÒIDI. V. Deltòide - m. tr. d'ins. col. pent., fam. notturni; i cui elitri formano col corsaletto una specie di A delta.

\* Deltoidite. V. Deltoide - iufiammazione del muscelo deltoide. DELTÒTO - da ξέλτα dèlta - co-

stellazione dell'ariete: che ha forma di A detta, cioè triangolare.

DEMAGOGIA. V. Demagogo - atto, abitudine di dirigere il popolo in cose politiche (vocabolo usato dagli antichi così in buono come in cattivo senso; sempre in senso cattivo dai moderni).

Demagogico. V. Demagogo che si riferisce a demagogo o a demagogia.

DELTA - da Silva delta, lettera | condurre - capo di popolo, uomo influente sul popolo (usato in buono o in cattivo senso dagli antichi; sempre in cattivo senso dai moderni).

> DEMARCHIA, V. Demarco - uffizio del demarco.

DEMARCO - da δημος dem-os demo, comune, popolo e άρχὸς àrch-òs capo - capo del comune, magistrato municipale (in Atene erano sei, uno per ciascuno dei demi che Teseo aveva raccolti per fondare quella città. I moderni Elleni usano questo vocabolo nel senso di capo del municipio, di sindaco).

DEMATIO - da δεμάτιον demat-ion, dim. di δέμα, δέματος dèm-a dèmat-os fascio - m. gen. di p. a.. fam. funghi ipomiceti; che consistono in fascetti di filamenti rigidi, articolati.

DEMETRIA - da Anuntro Demèt-er Cerere (δă da terra e μήτηρ mèt-er madre) - gen. di p. d., fam. composte.

Demiurgo - dal zendo da fare, creare, inglese do fare ecc.; radice comune a molte lingue; come il lat. demo *tagli*o dalla radice medesima d**á** nel senso di tagliare (V. Dėdalo) e έργον èrg-on lavoroartefice. 2 Artefice supremo, Iddio 2 d. daman creatura.

Demo - da δαίω dè-o divido o da radice aria da fare, produrre - divisione della fila o tribù ellenica; comune, municipio; popolo.

DEMOCRAZIA - da δήμος dem-os demo, comune, popolo e xpárcs krat-os forza, governo - forma di governo, in cui l'autorità legislativa, la giudiziaria e l'esecutiva sono esercitate da tutti i cittadini o direttamente (come nelle antiche repubbliche si usava rispetto al-DEMAGOGO - da δήμος dem-os l'autorità legislativa e in parte alla demo, comune, popolo e arw ag-o giudiziaria), o per mezzo di rappresentanti nominati a suffragio | universale.

DEMOCRATICO. V. Democrazia ch'è proprio della democrazia. 2 che professa i principii della democrazia.

DEMODIDASCALO - da δήμος dèm-os demo, comune e διδάσκαλος maestro - m. maestro comunale.

Demogeronte - da δήμος dem-os demo, comune. popolo - uno dei più vecchi e più autorevoli abitanti di un demo, di un comune. 2 Membro di un magistrato municipale; anziano (con questo nome si chiamano tuttavia i membri dei municipii nelle terre elleniche sottoposte ai Turchi).

Demogerusia. V. Demogeronte magistrato composto di demogeronti: municipalità.

DEMONE, V Dio.

Demoniaci. V. Demonio - setta di cristiani, che sosteneva anche i demoni dover essere salvi alla fine del mondo.

DEMONTACO. V. Demônio - posseduto dallo spirito del male.

Demonio. V. Dio.

DEMONOLATRÍA - da δαίμων dèm-on demone e λατρία latr-la adorazione - culto reso ai demoni o demonii.

 Demonologia – da δαίμων dèm-on demone, demonio e lóyos lôg-os discorso - trattato sui demoni o demonii.

\* Demonòlogo. V. Demonologia che tratta di demonologia.

 Demonumachìa – da δαίμων dèm-on demone e μάχη mach-e battaglia - battaglia degli angeli fedeli contro i ribelli a Dio.

Demonomania - da δαίμων dèm-on demone, demonio e uavia mania - m. stato di un maniaco che pretende, o che da altri si pretende, essere in relazione coi demonii.

\* DEMONOMANTE. V. Demonomanzia - chi esercita la demonomanzia. \*Demonomanzia - da δαίμων dèm-on demone e mayreia mant-èia.

mant-la divinazione - divinazione per inspirazione, assistenza di un

genio o huono o cattivo.

DEMÒTICO - da δημος dèm-os comune, popolo - che è proprio del popolo, ch'è usato dal popolo. 2 m. En. di una forma di scrittura usata per i bisogni della vita comune in Egitto, che si componeva di caratteri più semplici che quelli della geroglifica 3 m. Ep. della lingua volgare egiziana.

\* DENDRAGATA - da δένδρον dèndr-on albero e ágárns achat-es agata - sorta di agata, in cui si veggono ramificazioni simili a quelle

degli alberi.

\*DENDRAGRÒSTIDE - da δένδρον dèndr-on albero e ἄγρωστις, άγρώστιδος agrost-is, agrostid-os gramigna - gen. di p. m., fam. graminacee; che si arrampicano ad una grande altezza su per gli alberi.

 Dendrella - da δένδρον dêndr-on albero - gen. d'infus., fam. verticellarii; che hanno forma ramificata a guisa d'arboscelli. 2 Gen. di p. a., fam. ficee diatomee; molto ramificate.

\*DENDRIFÒRME - vocab. ibr. da δένδρον dèndr-on albero e forma sin. di dendroide.

\* DENDRÍNA - da δένδρον dêndr-on albero - gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti; a filamenti ramificati.

DENDRIO - da Sersoico dendr ion dim. di δένδρον dendr-on albero m. gen. di p. d., fam. ericacee rododendrie; arboscelli.

DENDRITE - da δένδρον dèndr-on albero - disegno a foggia di albero ramoroso in certi calcari, nelle marne, nel quarzo.

\* DENDRITICO - da δένδρον dèndr-un

albero - ep. di p. a., come i funghi | e i licheni, che hanno forma di arboscelli. 2 Ep. di minerali che contengono dendriti.

\* DENDRITINA - da Sérspor dèndr-on albero - gen. di foram , fam. elicosteghi nautiloidi; che hanno aperture ramificate a forma di den-

driti.

DENDRÒBATA - da δένδρον dèndr-on albero e βάω, βαίνω b-ào, bèn-o vado - m. gen. d'ucc., fam. pichi; che si arrampicano su per gli alberi. 2 m. Gen. di rett. batracii, fam. rospi; che montano sugli alberi.

\* DENDRÒBIA. V. Dendròbio - gen. di col. tetr., fam. lungicorni; che

vivono sugli alberi.

\* DENDRÓBIO - da δένδρον dèndr-on albero e βίος bi-os vita - gen. di mamm. rosicanti, fam. murii; che vivono sugli alberi. 2 Gen. d'ins col. pent., fam. lamellicorni; che si nutrono del succo degli alberi. 3 Gen. di p. m., fam. orchidee; che vivono parassite sopra gli alberi.

\* DENDRÒCELA - da δένδρον dèndr-on albero e zoixos koil-os, kil-os cavo - gr. di elm. teretularii; il cui canale intestinale è ramifi-

cato.

DENDROCOLÀPTE - da δένδρον dendr-on albero e χολάπτω kolant-o scavo - gen. d'ucc., fam. pichi; che picchiando scavano la scorza degli alberi per trovarci sotto degli insetti e nutrirsene.

\* Dendroctóno – da δένδρον dèndr-on albero e xtóvos któn-os morte, distruzione (απίνω ktèin-o, ktin-o uccido) - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che rodono e fanno morire gli albert.

■DENDROFAGO - da δένδρον dèndr-on albero e φάγω fag-o mangio - gen. d'ins. col. pent. tetr., fam. plati- | dr-on ulbero e poxis myk-es fungo

somi; che rodono la scorza degli alberi morti.

\*DENDROFIO – da Sévôpov dendr-on albero e όφις òf-is serpe – gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che stanno sugli alberi.

\* DENDROFIELIA - da δένδρον dèndr-on albero e φύλλον fyll-on foulia - gen. di pol. pietrosi; a raggi ra-

mificati.

DENDROFORIF. V. Dendròforo feste di Cibele, di Bacco, di Cerere ecc., nelle cui processioni si portavano degli alberi.

DENDRÔFORO - da δένδρον dendr-on albero e φέρω fèr-o porto - m. medaglia, pietra, in cui si veggono alberi, parti di vegetali. 2 Chi portava alberi nelle dendroforie.

DENDRÔIDE - da δένδου dèndr-on albero e sido; èid-os, id-os forma, somiglianza - m. ep. delle p. a., che per la loro ramificazione rassomigliano ad arboscelli. 2m. Gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; le cui antenne nei maschi sono fornite di lunghi fili barbati; sin. di poqono-

\* DENDROLITARII. V. Dendròlito cl. di polipi; ramificati a foggia

d'alberi.

\*DENDROLITO - da δένδρον dèndr-on albero e λίθος lith-os pietra albero o parte di albero pietrificato.

\* DENDROLOGIA – da δένδρον dèndr-on albero e λόγος lòg-os discorso - parte della botanica, che tratta specialmente degli alberi.

\* DENDROMECONE - da δένδρον dèndr-on albero e μήχων mèkon papavero - gen. di p. d., fam. papaveracee: arborescenti.

\*DENDROMETRO - da δένδρον dendr-on albero e μέτρον mètr-on misura - strumento per misurare l'altezza degli alberi.

\* DENDROMICE - da δένδοςν den-

- gen. di p. a., fam. funghi licoper- | colle e ἐγκέφαλος enkèfal-os:cervello dacei ; parassite su per gli alberi.

\* DENDROPOGONO – da δένδρον dèndr-on albero e πώγων pòg-on barba - gen. di p. a., fam. muschi: che pendono dagli alberi, quasi a foggia di barba.

 DENDRÒRCHIDE – da δένδρον dèndr-ou albero e opzic, ovidos orchis, orchid-os orchide - sin. di den-

dròbio nº 3.

 Dendrosèride – da δένδρον dènbr-on albero e σέρις, σέριδος sèr-is, sèrid-os cicoria - gen. di p. d., fam. composte cicoracee; arborescenti, a rami numerosi, divaricati.

\*Deodactili - da δαίω dè-o divido e δάκτυλος dàktyl-os dito – sez. di ucc., passeri; le cui dita ante

riori sono divise.

\* DERACANTO – da δέρη dèr-e collo e ἄχανθα àkanth-a spina – gen. di ins. col. tetr., fam. curcul onidi; il cui protorace è fornito di una larga spina laterale.

\* DERADELFI – da δέρη dèr-e collo e άδελφὸς adelf-òs fratello - gen. di mostri doppi monocefali; i cui tronchi sono separati al disotto del collo, del petto o dell'ombilico e che hanno una testa sola.

\*Derecefalidi – da δέρη dèr-e collo e κεφαλή kefal-è testa – tr. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; la cui testa è congiunta al protorace con una specie di collo.

\*DERECORITO - da Sépu dèr-e collo e χόρυς, χόρυθες kòr-ys, kòryth-os elmo - gen. d'ins. ortopt., fam. acridii; il cui prosterno è guernito di | una sorta di appendice, quasi di un

elmo.

\*DERELÒMO - da δέρη dèr-e collo e λώμα lòm-a frangia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il protorace guernito di una specie di frangia.

- gen. di mostri, che hanno un piccolo cervello inviluppato dalle vertebre del collo.

DERMA - da δέρω dèr-o scortico a. pelle; m. il più profondo degli

strati che costituiscono la pelle. \* DERMALGIA V. Dermatalgia.

\* Dermanissa – da. δέρμα dèrm-a pelle e vocow nyss-o pungo – gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; forniti di mandibole acute, che pungono la pelle.

\* DERMÀPTERI – da δέρμα dèrm-a pelle e πτερὸν pter-òn ala - ord, di ins.; i cui elitri hanno la consistenza del cuoio; sin. di ortòpteri.

\* DERMATAGRA - da δέρμα, δέρиатос dèrm-a, dèrmat-os pelle e αγρα àgr-a dolore (V. Chiragra) malattia della pelle; sin. di pel-

\*Dermatalgia, Dermalgia - da δέρμα, δέρματος dèrm-a, dermat-os pelle e άλγος alg-os dolore - dolore

alla pelle.

\* Dermatemia, Dermoemia - da δέρμα, δέρματος dèrm-a, dèrmat-os pelle e alua èm-a sangue - congestione passeggera di sangue alla nelle.

\* Dermatite, Dermite - da δέρμα. δέρματος dèrm-a, dèrmat-os pelle -

infiammazione della pelle.

\* DERMATOCÁRPI – da δέρμα, δέρματος dèrm-a, dermat-os pelle e καρπὸς karp-òs frutto - tr. di p. a., fam. funghi; i cui gongili sono disseminati sopra una membrana fruttifera. 2 Tr. di p. a., fam. licheni; i cui spori sono coriacei.

\* DERMATOCHELIDE - da δέρμα, δέρματος dèrm-a, dèrmat-os pelle e χέλυς chèl-ys tartaruga – gen. di rett. chelonii; la cui piastra non è ossea,

ma coriacea.

DERMATODE - da δέρμα, δέρματος \*DERENCEFALO - da Sepa der-e derm-a, dermat-os pelle e eldos eim. gen. d'ins. col. pent., distinti da pelle coriacea.

DER

\* DERMATODINIA - da δέρμα, δέρματος dèrm-a, dèrmat-os pelle e δδύνη odyn-e dolore - dolore alla

pelle.

\* Dermatografia, Dermografia - da δέρμα, δέρματος dèrma, dèrmat-os pelle e pami graf-è descrizione - descrizione della pelle.

\* Dermatògrafo, Dermògrafo. V. Dermatografia - che descrive la pelle; che si occupa di derma-

tografia.

DERMATÒIDE – da δέρμα, δέρματος derma, dermat-os pelle e ciocs èid-os, ld-os forma, somiglianza che rassomiglia alla pelle, che ne ha lo spessore; che ha struttura simile a quella della pelle. 2 m. Membrana dermatòide; una delle membrane del cervello, la dura madre. 3 m. Ep. di fuchi o di funghi, le cui fronde o il cui cappello hanno lo spessore del cuojo.

\*Dermatologia, Dermologia da δέρμα, δέρματος dèrma, dèrmat-os pelle e λόγος lòg-os discorso trattato della pelle. 2 Parte dell'anatomia che tratta della pelle.

\* DERMATOPATIA – da δέρμα, δέρματος dèrma, dèrmat-os pelle e πάθος pàth-os malattia - malattia della

pelle.

\* DERMATORRAGIA - da δέρμα, δέρματος dèrma, dèrmat-os e έπηνυμι règn-ymi rompo - emorragia per la pelle; sudore di sangue.

\* DERMATORRÈA - da δέρμα, δέρματος derma, dèrmat-os pelle e ρέω rè-o scorro - sudore più o meno abbondante.

\* DERMATOSCLÈROSI - da δέρμα, δέρματος dèrma, dèrmat-os pelle e σκληρός skler-os duro - induramento del tessuto cellulare sottocutaneo.

\* DERMATOSI – da δέρμα, δέρματος [

d-os, id-os specie, somiglianza - | dèrma, dèrmat-os pelle - malattia della pelle.

\* DERMATOTOMIA - da δέρμα, δίρματος dèrma, dèrmat-os pelle o τομή tom-è sezione - dissezione della

pelle.

\* Dermeo – da δέρμα dèrm-a pelle - gen. di p. a., fam. funghi pirenomiceti, tr. dermei; il cui ricettacolo è coriaceo.

\* Dermei. V. Dermeo.

\* Dermelcia, Dermelcosia - da δέρμα dèrm-a pelle e έλχος èlk-os ulcera - ulcerazione della pelle.

DERMESTE - da δίρμα derm a pelle e ἔσθω èsth-o mangio - m. gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni, tr. dermestidi; le cui larve rodono le pelli e ogni altra sostanza animale morta.

\* Dermestidi. V. Dermeste.

\* Dermia - da δέρμα dèrm-a pelle - malattia della pelle.

\*DERMIPERTROFIA - da δέρμα dèrm-a pelle e ὑπερτροφία ypertrof-ia ipertrofia - aumento anormale della nutrizione della pelle.

\* DERMITE. V. Dermatite.

\* Dermoblasto - da δέρμα derm-a pelle e βλαστός blast-òs germoglio - embrione il cui cotiledone è for-

mato da una membrana.

\* DERMOBRANCHI - da δέρμα derm-a pelle e βράγχιον brànch-ion branchia - fam. di moll. gasteropodi; le cui branchie sono situate nel tessuto della pelle.

\* Dermocarcinia - da δέρμα dèrm-a pelle e xapxīvoc karkin os can-

cro - cancro della pelle.

\* DERMOCELIA – da δέρμα dèrm-a pelle e xnxn kèl-e tumore - affezione della pelle, caratterizzata da tubercoli numerosi, sebacei, indolenti.

\* DERMOCHÈLIDE. V. Dermatochèlide.

\* Dermodònti - da δέρμα dèrm-a

pelle e δδούς, δδόντος odùs, odont-os | anell.; il cui corpo è coperto da una dente - cl. di pesci che hanno i membrana trasparente. denti attaccati alla pelle delle mascelle; sin. di condroptérigi.

\* Dermòfago – da δέρμα dèrm-a pelle e φάγω fag-o mangio - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; le cui larve rodono la pelle di animali morti.

\* Dermofimia – da δέρμα dèrm-a pelle e quua fym-a tubercolo - affezione tubercolare della pelle.

\* DERMOFLEBÌTE - da δέρμα dèrm-a pelle e φλέβα flèb-a vena - infiammazione delle vene della pelle.

\* DERMOGRAFIA. V. Dermatogra-

\* Dermògrafo V Dermatògrafo. \* DERMOLOGIA. V. Dermatologia.

 \* Dermomelànosi – da δίρμα dèrm-a pelle e μίλαν melan nero – an-

nerimento della pelle. \* DERMONECRÒSIA – da δίρμα dèr– m-a pelle e vexoòs nekr-òs morto -

gangrena della pelle.

DERMÒPTERI – da δέρμα dèrm-a pelle e πτερὸν pter-òn ala - m. tr di mamm. roditori; i cui membri anteriori sono congiunti ai posteriori da una membrana che fa ufficio di ala.

\* Dermorremia – da δέρμα dêrm-a pelle, ρέω rèo scorro e αίμα èm-a sangue - sudore di sangue; emor-

ragia della pelle.

\*ĎEHMORRÌNCHI – da δέρμα dèrm-a pelle e ρύγχος rynch-os becco fam. di ucc. palmipedi; il cui becco è coperto da un'epidermide.

\* DERMOSCLEROSIA - da δέρμα pelle e σκληρός skler-ós duro - in-

durimento della pelle.

\* Deròstoma – da δέρη dèr-e collo e στόμα stòm-a bocca – gen. di elm.; la cui bocca si apre sotto la parte inferiore del corpo.

DERRIDE - da δερρίς, δερρίδος derris, derrid-os pelle - m. gen. di fascio, nodo e οδούς, οδόντος odus,

DES

\* DESMATODONTE - da δέσμα, δέσματος dèsma, dèsmat-os *legame* e όδους, όδόντος odús, odónt-os dente - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpii: in cui i denti del peristomio sono spesso congiunti fra loro.

DESMIA - da δεσμός desm-òs legame, fascio - m. gen. di p. a., fam. ficee sporocnee; la cui fronda è molto ramosa e piena di spine laterali che terminano in una nappa

di filamenti articolati.

DESMIDIA - di.n. di δεσμός desm-òs legame, fascio - m. gen. di p. a., fam ficee, tr. desmidiee; composte di corpuscoli congiunti a serie.

\* Desmidièe. V. Desmidia.

\* Desmirora - da Seguio desm is legame, fascio e φίρω fer-o porto gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; il cui corpo è coperto di una villosità lunga e setiforme, di fili intrecciati come una specie di tela di ragno.

\* Desmite – da δεσμός dèsm-òs legamento - infiammazione dei lega-

menti.

\*Desmocero – da δεσμός desm ós vincolo, nodo e xípas ker-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti da un nodo per ogni articolo delle antenne.

DESMOCHETA - da δεσμός desm-òs legame, fascio e xaím chèt-e chioma - gen. dip d., fam. amarantacee.tr. desmochetee: in cui l'inviluppo del fiore è formato di peli legati fra loro.

\* Desmochetèe. V. Desmochèla.

\* Desmodio - da δεσμός desm-òs fascio - gen. di p. d., fam. papilionacee; i cui rami sono molto pieghevoli.

ĎESMODÒNTE – da δεσμὸς desm-òs

odont-os dente - gen. di mamm. chiropteri; così nominati per la conformazione dei denti tutti raggruppati.

DES

\* Desmoflògosi - da δεσμὸς desm-òs legame, legamento e φλόγωσις flògos-is flogosi - infiammazione

dei legamenti

\* Desmografia – da δεσμός des– m-òs lega**me, legamento e** γραφή graf-è descrizione - descrizione dei legamenti.

\* Desmografia -

che descrive i legamenti.

\* Desmologia – da δεσμός desm-os legume, legamento o héros log-os discorso - trattato sui legamenti. 2 Parte dell'anatomia che tratta dei legamenti

\* Desmotomia – da δεσμός desm-òs legame, legamento e roun tom-è sezione - dissezione dei legamenti.

DESPOTA - deserving des-pot-es Il secondo elemento corrisponde al skt. pat-i, zd. pait-i, arm. pet signore, padrone. Il primo è più difficile a determinare. ? skt. das-a schiavo? irl. tis, angl. sass. i-des uomo? arm. dir-el (dis-el) dominare? skt. deç-a, hind. des, zd. dainh-u, skt. dasyu, arm. deh paese; zd. dainhu-paiti (dasyupati, daspati), pehlvi dah yupat, arm. dehpet signore, principe (di un paese). Quest'ultima etimologic è la più probabile.

a. signore, padrone, re assoluto, sovrano. 2 Titolo degl'imperatori bizantini. 3 Principe bizantino, che prendeva parte all'impero, ma di un grado inferiore all'imperatore. 4 Principe di Macedonia, di Epiro ecc., apparentemente vassallo dell'imperatore bizantino. 5 Chi esercita pieni poteri, autorità illimitata sopra i suoi dipendenti sia nello stato, sia nella famiglia o altrimenti.

\* DESPOTATO. V. Despota - do- | tossido di ferro.

minio del despota (nº 3); come principato da principe.

DESPÒTICO, \* DISPÒTICO. V. Dèspota – ch'è proprio di despota •

di despotisme.

Despotismo, \* Dispotismo. V. Despota - esercizio di un potere pieno, assolute, illimitato sopra i dipendenti sia nello stato, sia nella famiglia e altrimenti.

DEUTERIA - da deutépios deutér-ion secondina - m. malattia prodotta dalla ritonzione della placenta

o second<del>i</del>na dope il parto.

DEUTEROGANIA - da δεύτερος deuter-os secondo e yapos gam-os matrimonio – seconde nozze.

Druterogamo. V. Douterogamia - chi contrae seconde nozze. DEUTERONÓMIO - da deútepos douter-os secondo e voues nom-os legge - ultimo libro del Pentatenco: così detto perchè contiene una ricapitolazione delle leggi sparse negli

altri libri. \* DEUTEROPATIA - da δεύτερος deuter-os secondo e πάθις path-os malattia - malattia collegata con un'altra, di cui è sintomo od effetto simpatico.

\* DEUTEROPATICO. V. Deuteropatia - che ha il carattere della deu-

teropatia.

\* DEUTEROSCOPIA - da δεύτερες dèuter-os secondo e σχοπέω skop-èo veggo, osservo - stato dello spirito, per cui vede o crede di vedere cose che l'occhio o la mente umana non può ordinariamente vedere; volg, seconda vista.

\*Deuto - da δεύτερος deuter-os secondo - premesso ad altra parola indica un composto in cui il principio espresso dalla medesima entra in proporzione maggiore che in un altro che si esprime col prefisso proto: p. e. deu-

Dià - διά - come preposizione | gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici: significa fra, per, per mezzo, con, in ecc. - Nei composti ha senso di attraverso (V. Diafano), fra (V. Diafrágma), con (V. Diacòdio); o e particella intensiva (V. Diarrea), o piuttosto pleonastica (V. Diaglifica). Talvolta è dubbio se sia particella intensiva o pleonastica (V. Diacono, Diatoma); talora corrisponde alla particella italiana dis (V. Diatesi, Dialisi) ecc.

DIABASI - da διάθασις diàbas-is passaggio (διὰ dià per e βάω, βαίνω b-ào, bèn-o vado) - m. gen. d'ins. dipt., fam tabanii; così detto perchè intermedio fra quello dei tafani e quello dei crisopi. 2 m. Gen. di pesci acant., fam. scienoidi; intermedio fra quello dei pristipomi e quello degli squamipenni. 3 m. Min., composto di anfibola e feldspato, che forma una specie di passaggio dalle rocce anfibologiche alle feldspatiche.

DIABETE - da διαδαίνω diaben-o passo (διὰ dià per e βάω, βαίνω b-ảo, bėn-o vado) – malattia fra i cui sintomi è il passare che fa rapidamente l'acqua od altro liquido bevuto dal malato in urina carica di materie corrotte, lo struggersi, per così dire, del corpo in orina.

\* DIABETICO. V. Diabète - ch'è proprio del diabete. 3 Che soffre di

diabete.

DIABÒLICO. V. Diàvolo - ch'è proprio del diavolo.

\* Diabotano – da διά dià con e Βετάνη botàn-e erba 🗕 medicamento fatto d'erbe; topico usato per ri-

solvere, maturare.

Diabrosi - da διὰ dià part. intens. e βρώσκω, βιδρώσκω bròsk-o, bibrosk-o mangio, rodo - erosione per effetto di sostanza corrosiva.

DIABRÒTICA. V. Diàbrosi - m.

che rodono le piante.

DIABRÒTICO. V. Diàbrosi - ep. di sostanza che produce l'erosione della parte su cui si applica; m. che tiene il mezzo fra gli escarotici

e i caustici.

DIACÀLASI - da διὰ dià part. intens. e χαλάω chal-ào rilascio. sciolgo - m. soluzione di continuità nelle ossa del cranio: separazione delle ossa di cui il cranio è formato.

\* Diacànta – da δὶς dis due volte e ἄκανθα àkanth-a spina – gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; i cui maschi hanno due tubercoli spinosi sulla base o presso le estremità degli elitri. 2 Gen. di p. d., fam. composte; i cui rami portano alla loro base delle spine geminate.

\* DIACANTO. V. Diacanta - nome specifico di molte piante fornite di spine disposte a due a due. 3 Nome specifico di pesci forniti di due pungoli all'ano, agli opercoli ecc.

\* DIACARIO - da διὰ dià con, di e zápucy kár von noce - medicamento di succo di noci verdi e miele.

DIACASSIA - da διὰ dià con e κασία kas-la cassia – elettuario lassativo che ha per base la cassia.

DIACATOCHE, DIACATOCHIA. V. Diacatòco - proprietà che uno possiede come diacatoco.

DIACATOCO – da διακατέχω dia– katèch-o possiedo (διὰ dià part. intens. e κατέχω katèch-o occupo, possiedo) - proprietario per diritto perpetuo, senza alcun aggravio della proprietà medesima; così detto per distinguerlo dall'enfiteuta.

\* DIACATTÓLICO - da διὰ dià con e καθολικός katholik-os universale elettuario purgativo composto di molti ingredienti (cassia, tamarindo, sena ecc.).

DIACAUSI - da διὰ dià part. in-

tens, e xaío ke-o, fut. xaúoo kaus-o l ardo - calore eccessivo, morboso.

\* DIACAUSTICA, V. Diacausi - cauterizzazione fatta con diacaustici.

\* DIACAUSTICO. V. Diacausi corpo caustico per rifrazione di raggi; come le lenti con cui si raccolgono i raggi solari.

\*Ďlacentro – da διά dià per e χέντρων kèntr-on centro – il più breve diametro dell'orbita ellittica di un pianeta.

\* DIACÈRATO - da διὰ dià con e πέρας, πέρατος kèr-as, kèrat-os corno - collirio di corno di cervo.

\* Diachèna. Diachènio - Ja dis dis due volte e \* àzaim achèn-e achena - frutto che si divide in due achene o capsule indeiscenti, congiunte fra loro per il lato in-

\* DIACHILO - da διά dià con e yuλὸς chyl-òs succo - empiastro di varii ingredienti, fra cui gomma od estratto di qualche pianta mucilaginosa.

\* Diàchima - da διὰ dià fra e χυuòs chym-òs succo - parenchima delle foglie, tessuto cellulare sparso fra le divisioni del piccinolo.

Diachirotonia - da διὰ dià part. pleon., xeip chèir, chìr mano e τείνω tèin-o, tin-o estendo - votazione per alzata di mano in un'adunanza.

\* Diacidònio – da διά dià con e χωδώνιον kydon-ion pomo cotogno – rimedio che ha per base il pomo cologno.

Diàclasi - da διακλάω diakl-ào infrango (διὰ dià part. intens. e xλάω kl-ao rompo) - infrazione della luce.

DiacLisma – da διὰ dià part. int. o pleon. ο κλύζω klyz-o lavo - sin. di gargarismo.

\* Diacoccimèlo · da διά dià con

medicamento che ha per base le prune.

 Diacòdio – da διά dià con e xώδιον kod-ion testa di papavero sciroppo preparato con sciroppo semplice e con estratto alcoolico di papavero.

\* DIACOLOCINTIDE - da διὰ dià con e κολοκυνθίς, κολοκυνθίδος kololokynth-is, kelokynthid-os coloquintida - elettuario che ha per base la coloquintida.

\* DIACOMMATICO - da Sià dià per e χόμμα kômm-a comma - passaggio armonico, per cui la nota ascende e discende di un comma. passando da un accordo all'altro.

\* DIACONATO. V. Diácono - uffizio del diacono; secondo degli ordini minori.

\* DIACONÈSSA. V. Diàcono - donna che nella chiesa primitiva assisteva i preti in alcune funzioni, per es. nel conferire il battesimo a donne, nel distribuire soccorsi, sorvegliare quelle parti della chiesa ove si raccoglievano le donne ecc. 2 m. Sorta di sorella della carità per assistere infermi, in alcuni paesi protestanti.

DIACONIA. V. Diacono - ufficio del diacono. 2 m. Cappella od oratorio a Roma, governato da uno dei sette diaconi della chiesa romana.

DIACÓNICO. V. Diácono - parte della chiesa in cui stavano i diaconi. 2 Luogo attiguo alla chiesa, in cui si riponevano e custodivano vasi. arredi sacri. 3 Che si riferisce alla diaconia

Diaconio. V. Diacono - luogo attiguo alla chiesa, in cui dimoravano i diaconi e si ospitavano i pellegrini.

DIACONO - da διακενέω diakon-èo servo (διὰ dià part. intens. e zovéω kon-èo servo) – ecclesiastico che assiste il prete nelle funzioni κοκκύμηλον kokkymel-on pruna - religiose, e che anticamente aveva eura dell'amministrazione chiesa.

DIACOPE – da διακόπτω diakôpt-o taglio, traverso (Sià dià part pleon, e χόπτω kôpt-o taglio) - incisione fatta al cranio con uno strumento tagliente. 2 m. Taglio lungo un argine di un flume per derivarne acqua da irrigare un podere. 3 Sin. di tmèsi. 4 m. Gen. di pesci acant. fam. percoidi; che hanno per carattere essenziale un incavo all'orlo del preopercolo; detto pure diàcoro.

\* DIACOPREGIA - da διά dià con, χόπρος kopr-os escremento e αίξ, αίγος ex. eg-os capra - medicamento fatto di escrementi di capra, che si usava una volta in alcune malattie delle glandole.

\* DIACORALLIO - da δια dià con ε κεράλλιεν koràll-ion corallo - empiastro che ha per hase il corallo.

DIACÒRESI - da διαγωρέω diachor-èo faccio passare (δια dià per o part. intens. e χωρίω chor-èo passo) evacuazione.

\*DIACRANIO - da Sià dià con e zpavícy kran-jon *cranio* – ep. della mascella inferiore, la quale è unita al cranio da un'articolazione mobile.

DIACRISI - da διακρίνω diakrin-o separo (δια dia part. int. e κρίνω krin-o separo) - secrezione d'umori.

\* DIACRISIOGRAFÍA - da διάχρισις diakris-is diacrisi e yozon graf-è descrizione - descrizione degli organi secretorii.

\* DIACRISO – da διά dià con e γρυοὸς chrys-òs oro - empiastro usato dagli antichi nelle fratture, così detto, quasi prezioso, per la sua grande efficacia.

DIACRITICA. V. Diacritico - m. acoltà di discernere i veri caratteri delle malattie e i convenienti rimedii.

della distinguo (διὰ dià fra, dis- e xoive krin-o separo, giudico - ep. di segno, sintomo che distingue esattamente una malattia da tutte le altre. \* Diacroco – da δια dià con e

κρόκις krók-os zafferano – medicamento in cui entra lo zafferano.

\* DIACÚSTICA - da διὰ dià per, traverso e áxcóm akú-o sento, odo parte dell'acustica, che ha per oggetto la rifrazione dei suoni e le proprietà che acquistano secondo i mezzi che traversano

\* DIADAFNIO - da διά dià con e δάςνη dàfn-e alloro - empiastro di bacche d'alloro.

Diade - da δύο dy-o due - m, pajo di Dei, come Apollo e Diana, Castore e Polluce.

 DIADELFIA. V. Diadelfo - cl. dei sistema sessuale delle piante: che contiene quelle i cui fiori sono forniti di stami diadelfi

\* DIADELFICO. V. Diadelfo - ep. di fiore i cui stami sono diadelfi.

\* DIADELFO - da die dis due volte e ἀδελφός adelf-òs fratello - ep. di stami che sono saldati coi loro filamenti in modo da formare due fascetti o due androfori distinti.

DIADÉMA - da διαδέω diad-èo lego, cingo, lat. revincio (διὰ dià part. pleon. e δίω d-èo lego) - fascia; nastro che cingeva la fronte e si legava di dietro, fregio specialmente usato dalle donne e dai re: m. sin. di corona reale. 2 m. Gen. di pesci, fam olocentri; distinti da alcune striscie bianche e nere nella parte anteriore della pinna dorsale. 3 m. Gen. di echin.; orbiculari, depressi, orlati da ambulacri dritti. 4 m. Gen. d'ucc., fam. pigliamosche; che hanno sulla testa un piccolo cerchio di penne, a somiglianza di diadema.

\* DIADENA - da δic dis due volte DIACRITICO-da διαχρίνω diakrin-o le άδην ad-èn glandola – gen. di p. a., fam. ficee; i cui spori consi-|preserva la salute; che previene le stono in una polvere che si raccoglie in due piccole masse globose

o glandolette.

\* DIADERMIATRÍA - da διὰ dià attraterso, δέρμα dèrm-a pelle e ιατρία iatr-la medicina - metodo di cura per applicazione alla pelle dei medicamenti destinati ad essere assorbiti e ad agire sugli organi interni.

\* DIADERMIATRICO, V. Diadermiatria - che si riferisce alla diadermiatria.

DIADEXÍA, DIÀDOCHE - da διαδέχουαι diadech-ome succedo (δ.α dia per, per mezzo e δέχομαι dè-

ch-ome ricevo) - m. il succedere di una malattia ad un'altra, che ne differisce per natura e per sede. Diadosi - da διαδίδωμι diadi-

d-omi distribuisco (διὰ dià dis- e δίδωμι did-omi do, tribuisco) – m. distribuzione regolare della materia nutritiva alle varie parti del

corpo.

DIAFANIA. V. Diafano - trasparenza. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; il cui addome è traspa-

DIAFANO - da διὰ dià per. attraverso e φαίνω fèn-o faccio o lascio splendere, apparire - ep. dei corpi che lasciano passare attraverso ad essi la luce; trasparente.

\* DIAFANOMETRO - da διαφανής diafan-ès diafano e μέτρον mètr-on misura - strumento per valutare le variazioni della trasparenza dell'atmosfera in tempi differenti.

\* Diafenico - da δια dià con e φοίνιξ fòin-ix fin-ix, φοίνικες fòinik-os finik-os dattero - elettuario drastico di cui la polpa di datteri forma la base.

DIAFILACTICO, \* DIAFILATTICO da διὰ dià per, contro e φυλάσσω fylass-o custodisco, preservo - che

malattie.

Diafisi – da διὰ dià fra e φύω fv-o nasco, sono - a. cartilagine dell'articolazione del ginocchio, la quale separa i processi del femore che entrano nella tibia. 2 a. Cavità, seni delle vertebre, in cui s'inseriscono le estremità delle coste. 3 m. Corpo di un osso, la parte di mezzo.

\* DIAFISISTEE - da διάφυσις diàfys-is tramezza, separazione - tr. di p. a., fam, ficee; che comprende quelle che sono distinte da tramezze interne, le quali danno ai filamenti un'apparenza di interruzione.

Diafonia - da διὰ dià fra e φωνλ fon-è voce - discordanza di suoni:

in generale, discrepanza. DIAFONO. V. Diafonia - ep. di suono che non si accorda con altro suono; in generale, discre-

pante.

Diafora - da διαφέρω diafèr-o differisco (δια dià fra e φέρω fer-o porto) - figura per cui si replica una parola in altro senso da quello in cui fu detta prima. 2 Complesso delle note o segni caratteristici che distinguono l'una dall'altra malattia. 3 m. Gen. d'ins dipt., fam. brachistomii; che differiscono dagli altri della stessa tribu per avere gliocchi contigui. 4 m. Gen. di p. m., fam. ciperacee; forse così dette perche in qualche carattere principale differiscono dai generi affini.

Diafòresi - da διαφορέω diafor-èo disperdo (δια dià dis- e φορέω for èo porto) - a. dispersione di umori per sottili meati, p. e. degli umori contenuti in un tumore; m. traspirazione più forte di quella naturale e meno considerevole del sudore; aumento dell'attività della pelle, che precede il sudore.

DIAFORETICO, V. Diaforesi - m.

che favorisce la traspirazione; che applicate a una parte del corpo la eccita la diaforesi: sin. di sudorifico. 2 m. Ep. di una febbre continua accompagnata da un sudore

pure continuo.

Diafràgma, \*Diafràmma - da διὰ dià fra e φράγμα fràgm-a tramezza, separazione (φράσσω fràss-0 separo) - a. Cartilagine che tramezza le narici. 2 a. Parte della bocca tra la gola e-l'esofago. 3 Muscolo carnoso nella sua circonferenza, aponeurotico al centro, che forma una tramezza fra il torace e l'addome. 4 m. Membrana che separa in più logge un baccello od altro frutto capsulare. 5 m. Lamina che tramezza la cavità di certe conchiglie 6 m. Anello di metallo o di cartone che si colloca al fuoco comune dei due vetri di un cannocchiale o a qualche distanza dal fuoco medesimo per intercettare i raggi troppo lontani dall'asse.

\*DIAFRAGMATICO, DIAFRAMMA-TICO V. Diafragma - che appartiene o si riferisce al diafragma; p. e. ep. di conchiglia, la cui cavità è tramezzata; di frutto diviso in più

logge ecc.

\* DIAFRAGMATOCELE, DIAFRAM-MATOCELE - da διάφραγμα, διαφράγυατος diafragm-a, diafragma-tos diafragma e xnhn kèle lumore, ernia - ernia dei visceri addominali attraverso il diafragma.

\* DIAFRAGMITE, DIAFRAMMITE, DIAFRAGMATITE, DIAFRAMMATITE. V. Diafràqma - infiammazione del

diafragma.

DIAFTORA V. Diaftorico - corruzione degli alimenti nello stomaco. 2 Corruzione del feto nel seno della madre.

\* DIAFTÒRICO - da διαφθείρω diafilieir-o diafthir-o corrompo (διά dià part intens. e cotion filieir-o, fihir-o corrompo) - ep. delle sostanze che corrompono.

\* Diaglàucio – da διὰ dià con e γλαύχιον glàuk-ion glaucio - collirio per gli occhi, in cui entra del succo di glaucio.

\* Diaglifica – da διαγλόφω diaglyf-o incido (δια dia part. pleon. e γλύφω glyf-o incido) - arte d'incidere i metalli.

Diàgnosi - da διαγιγνώσκω diagignosk-o discerno, distinguo (διὰ dià per mezzo e γιγνώσκω, γνωμι gignosk-o, gno-mi conosco) - cognizione dell'indole e della sede di una malattia per mezzo della osservazione dei fenomeni morbosi.

DIAGNOSTICA. V. Diagnosi parte della medicina che ha per oggetto l'osservazione, lo studio dei fenomeni morbosi per formare un sano giudizio sull'indole e sulla sede delle malattie.

DIAGNOSTICO. V. Diagnosi - ep. di fenomeno morboso, come indizio dell'indole e della sede di una malattia. 2 Ep. di medico perito nella diagnosi.

\* Diagometro - da διάγω diag-o trasporto (διὰ dià per, attraverso e άγω ag-o porto) e μέτρον mètr-on misura - strumento per misurare la conduttibilità elettrica di una sostanza.

\* Diagonale - da διά dià per. attraverso e γωνία gon-la angolo linea retta che congiunge i vertici di due angoli non adiacenti di un poligono.

DIAGRAFO - da διαγράφω diagraf-o descrivo, disegno (δια dia part. int. e γράφω graf-o scrivo, disegno) m. strumento per seguire dei contorni e trasportare sulla carta la rappresentazione di un oggetto. senza conoscere il disegno e la prospettiva.

\* DIAGRAFITE V. Diagrafe - min.

servire per matita.

DIAGRAMMA - da διαγράφω diagraf-o delineo (δια dia part. intens. e γράφω graf-o scrivo - γραμμή gramm-è linea) - figura destinata alla dimostrazione di una proposizione geometrica. 2 Scala musicale. 3 Figura dei circoli della sfera su cui domina lo spirito maligno, nelle operazioni magiche dei Gnostici. 4 m. Gen, di pesci acant., fam, scienoidi; di color bianco con lince brune.

\* Diagridio - alterato da δακρύ-Sur dakryd-ion scamonea - preparato farmaceutico di cui la scamo-

nea forma la base.

\* Diaio - da διὰ dià con e cov l on viola - preparato farmaceutico che ha per base la viola.

\* DIAIREO - da δια dia con e icic ir-is iride - preparato farmaceutico che ha per base l'iride.

DIALECTICA, \* DIALETTICA - da διαλέγεμαι dialèg-ome discorro, discuto (δια dià fra. λέγω lèg-o parlo) - arte di discutere provando le asserzioni e ribattendo le opposizioni, interrogando o rispondenno. 2 Arte di dedurre tutte le conseguenze di alcune premesse.

DIALECTICO, \* DIALÈTTICO. V. Dialèctica - ch'è proprio della diasettica. 2 Ch'è perito nella dialettica.

DIALÈCTO, \* DIALÈTTO - da διαilyonai dialèg-ome converso (bià diá fra e λέγω lèg-o parlo) - a. voce umana articolata; insieme dei seuni comuni che esprimono il pensiero senza canto (definizione platonica); lingua. 2 Insieme di vocaboli e d'inflessioni di vocaboli che si usano da un'associazione di nomini, in quanto si riferisce ad altri linguaggi simili di genti che lingua comune parlata o scritta da per base.

sorta di schisto argilloso, che può | tutte le medesime, sia congiunte in unità di stato, sia no.

DIALEMNA - da διαλείπω dialèin-o. dialip-o intermetto, frappongo (διά dià fra e λείπω lèip-o, lip-o lascio) intermissione della febbre.

Diai ėttica..... Dialetto – V.

Dialèctica .... Dialèctico \* Dialibano - da διά dià con e λί-Eaver liban-on incenso - rimedio in

cui l'incenso entrava come sostanza principale. DIALISI - da διαλύω dialy-o dis-

solvo (διὰ dià dis- e λύω lv-osciolgo) - soluzione di continuità in una parte del corpo. 2 Languore delle membra, quasi se ne dissolvesse la compagine. 3 Figura per cui il soggetto si ripete tante volte quanti sono gli epiteti o i verbi che ad esso si riferiscono. 4 Separazione degli elementi che formano una vocale lunga, un dittongo, una parola (per un dittongo si esprime coi due punti .. collocati sulla seconda vocale; per un vocabolo, o colla lineetta orizzontale o col frapporre spazio vuoto od altre parole).

DIALITICO. V. Diàlisi - ep. di un male che opera soluzione di continuità in una parte del corpo.

DIALITO. V. Dialisi - m. figura retorica in cui, per dar maggiore rapidità ed energia alla trase, si omettono le congiunzioni.

Diallage – da διαλλάσσω dial→ lass-o cambio (Sià dia part intens. o pleon, e ἀλλάσσω allàss-o cambio - &Dayr, allag-è cambiamento) m. min., silicato di ferro e di magnesia; che offre parecchie varietà di struttura, di consistenza, di colore.

\* DIALLAGICO. V. Diullage - ep. di roccia che contiene diallage.

\* Dialoe – da διά dià con e άλόη hanno con essa comuni origini, una lalò-e alve - rimedio che ha l'aloe forma di dialogo.

DIALOGISMO - da διαλέγομαι dialèg-ome discorro, discuto (διά dià fra e λέγω lèg-o parlo) – figura per cui uno si mostra incerto che debba fare. 2 Figura in cui l'oratore introduce taluno a ragionare seco stesso o con altri, riferendo le interrogazioni e le risposte.

Dialogo - da διαλέγομαι dialèg-ome discorro (διὰ dià fra e λέγω leg-o parlo) - colloquio fra due o più

persone.

\* Dialtėa – da διὰ dià con e ἀλθαία althè-a altèa - unguento la cui base è la radice d'altea.

\* DIAMANTE – alterato da ἀδάμας. άδάμαντος adamas, adamant-os, ο skt. dyumanta brillante - min ; pietra preziosa formata di carbonio puro; il corpo più duro che si conosca. (V. ADAMANTINO'.

\* Diamargarita – da διὰ dià con e μαργαρίτης margarit-ès perlu - rimedio, che si usava una volta, la cui base era di perle polveriz-

zate.

DIAMASTÌGUSI – da διαμαστιγόω diamastig-òo flagello (Sià dià part. int. e μαστιγόω mastig-do flagello) - pubblica flagellazione dei giovanetti a Sparta per esercizio di coraggio, di resistenza al dolore.

\* Diamecònio - da διὰ dià con e μήχων nièkon papavero - lattovaro

di papaveri.

Diàmetro - da διὰ dià per, traverso e métrov metron misura linea retta che va da un punto all'altre della circonferenza di un circolo passando per il centro. 2 m. Linea che attraversa una parte di up corpo animale, avvicinandosi il più possibile al centro di quella.

DIAMORFOSI - da διαμερφέω diamorf-òn tormo (δια dia part. pleon.

DIALÒGICO. V. Diàlogo - che ha | formazione, configurazione di un corpo.

> \*Diamòro – da διὰ dià con e μόpev mor-on mora - sciroppo di sugo di more.

> \* Diamòsco – da διὰ dià con e μόσχος mòsch-os muschio – pol– vere cordiale che ha il muschio per

> \* DIANACARDIO - da διὰ dià con e άναχάρδιον anakard-ion anacardio - antidoto che ha per base l'anacardio.

> \* DIANDRÍA. V. Diàndro - classe del sistema sessuale delle piante. che contiene tutte quelle i cui fiori sono diandri.

\* DIANDRICO. V. Diàndro - che si

riferisce alla diandria.

\* DIANDRO - da dic dis due volte e άντρ, άνδρος aner, andr-os nomo, fig. stame - ep. di un fiore che contiene due stami, o di una pianta che produce cotali fiori.

\* Dianeologia – da διάνοια diàn-oia, diàn-ia pensiero (διὰ dià con e vács ndos mente) e λόγος lòg-os discorso - teorica del pensare o della facoltà pensatrice.

\* DIANFORA - da dis dis due volte e άμφερεύς amforè-us anfora, fig. peridio di fungo - gen di p. a., fam funghi ipomiceti; che presentano due peridii con opercoli che contengono le sporule.

\* DIANITRIO - da δια dia con e viтрем nitr-on nitro - ep. di polvere diuretica di cui il nitro era la base.

\* Diantècia – da \* δίανθος dianth-os dianto n° 2 e είκέω oik-èo, ik-èo abito - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che stanno sui dianti o garofani e ne divorano i fiori e i semi. \* DIANTEB V. Dianto.

\* DIANTERO - da dis dis due volte e ἀνθηςὰ anther-à antera - ep. di e μερφόω morf-do formo) - con- stame munito di due antere. 2 En.

feri. 3 Ep. di pianta che ha due antere sessili o portate da un filetto. \* DIANTO – da δίς dis due volte e

ανθος anth-os fiore - ep. di pianta. di gambo che porta due fiori. \* DIANTO - da Zeoc. Aiòc Zeus.

Di-os Giove e avecs anth-os fiore gen, di p. d., fam. cariofillee, tr. diantee : così chiamate per la bellezza dei loro fiori; volg. garofano. \* DIAPALMA - vocab. ibr. da διά dià con e palma - empiastro risolutivo e diseccativo di litargirio. solfato di zinco, olio d'olivo e sugna; così detto perchè una volta si usava nel prepararlo olio di palma invece di olio d'olivo.

DIAPASMA - da διὰ dià per e πάσσω pass-o spargo - polvere composta di sostanze secche ed aromatiche che si sparge sulle vesti e sulla pelle; o altra specie di polvere profumata usata come cosmetico.

\* DIAPASON – da διὰ dià per e πασων genitivo plurale femm di πας. πασα, παν pas, pasa, pan tutto, tutta (sottinteso φωνών fon-òn voci) - serie di note per cui può passare, che può abbracciare o una voce o uno strumento. 2 Piccolo strumento di acciajo che produce la nota la e che serve per accordare gli strumenti; sin, di corista, 3 Macchina di figura triangolare che serve per trovare la lunghezza e la larghezza conveniente alle canne d'organo. 4 Strumento che serve ai fabbricatori di violini per regolarne la mole. 5 Strumento che serve per un simile scopo ai fonditori di campane.

Diapèdesi - da διαπηδάω diapèd-ào traverso impetuosamente (διὰ dià per o part. intens e πηδάω ped-ao salto) - m. sudore di sangue, emorragia cutanea.

DIAPEGMA - da διαπήγγυμι diape-

di fiore che ha due stami anteri- | gn-ymi unisco, attacco (διὰ dià part int, e mirroum pegn-vmi unisco, a:tacco - catena diagonale, intercolunnio, trave posta frammezzo per tenere unite due altre travi.

> \* DIAPENSIA - da διαπενθέω diapenth-èo faccio cordoglio (διὰ die part. intens, e πενθέω penth-èo faccio cordoglio) - gen. di p. d., fam. diapensiacee; di aspetto sparuto, con fiori solitarii.

\* DIAPENSIACEE. V. Diapensia.

\* Diapente - da δια dià per, con e πέντε pente cinque - intervallo che abbraccia cinque tuoni musicali differenti; sin. di quinta perfetta. 2 Rimedio composto di cinque ingredienti.

\* Diaperiali, Diapèridi. V. *Dia*pèride.

\*Diapèride - da διαπείοω diapèir-o, diapir-o trapasso, infilo (δια dià per, tra- e πείρω peir-o, pir-o passo) - gen. d'ins. col. eter.. fam. taxicorni, tr. diaperiali o diaperidi; le cui antenne sono composte di articoli lenticolari infilati per il loro centro.

DIAPÌESI – da διὰ dià con e πύον py-on pus - suppurazione o stato di maturità di un ascesso.

DIAPIETICO. V. Diapiesi - maturativo, suppurativo; che agevola, accelera la suppurazione.

DIAPLASI - da διαπλάσσω diaplàss-o forme (διὰ dià part, intens, e πλάσσω plass-o formo - riduzione di un osso fratturato nella sua situazione naturale.

DIAPNOE - da δια dià per, attraverso e πνέω pnè-e spiro – traspirazione per i pori della pelle.

\* Diapnògeno – da διαπνοή diapno-è diapnòe e γεννάω genn-ào genero - ep. dell'apparecchio o dell'insieme delle glandole sudoripare. \* DIAPNOICO. V. Diapnoe - sudori-

fero meno energico del diaforetico:

che eccita solamente una leggera | mento composto di sostanze arotraspirazione.

\* DIAPOMFOLICE - da δια dia part. pleon. e πομφόλυξ, πομφόλυγος pomfolyx, pomfólyg-os bolla - sostanza bianca, leggera, friabile, che trovasi aderente al coperchio dei crogiuoli o dei fornelli ove si è liquefatto il rame per fare l'ottone.

DIAPÒRESI - da διαπορέω diapor-èo dubito, esito (διὰ dià part. intens. e ἀπορέω apor-èo dubito. esito) - figura retorica nella quale chi parla si mostra incerto a qual partito debbasi appigliare e finge

di chieder consiglio.

DIAPREPE - da διαπρεπής diaprep-ès distinto (διὰ dià part. intens. e πρέπω prèp-o convengo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; grandi, color d'argento, con linee

nere sugli elitri.

\* DIAPRIA - da διαπρίω diapri ο sego (διὰ dià part. intens. e πρίω pri-o sego) - gen. d'ins. imenopt., fam. oxiuri; che sono forniti di mandibole forti e dentellate, con cui rodono il legno.

\* Diaprùno - vocab. ibr. da διά dià con e pruna - elettuario purgativo che ha per eccipiente la polpa di prune.

\* DIAPSALMA - da διὰ dià tra e ψαλμὸς psalm-òs salmo - pausa che si fa nel cantare o recitare i salmi.

DIAPTOSI – da διὰ dià part. intens. e πτώσις ptòs-is caduta - m. piccola caduta della voce sull'ultima nota, ascendendo dopo un grande intervallo.

DIARCHIA - da Sic dis due volte e ápxn arch-è autorità - governo in cui l'autorità sovrana contemporaneamente risiede in due persone, ove lo Stato ha due capi.

e άρωμα àrom-a aroma - medica- lontano colla fronda o come colla

matiche.

DIARRÈA - da διαδρέω diarrè-o scorro abbondantemente (δια dia part. intens. e ρέω rè-o scorro - frequenza di dejezioni alvine senza sforzo e senza sangue; sintomo di enterite o di altra malattia dei vi-

\* DIARRÈICO, V. Diarrèa - che si riferisce alla diarrea.

\* Diarròdo, Diarrodino – da διὰ dià con e ρόδον ròd-on rosa - medicamento polvere, elettuario ecc.) in cui entrano in quantità le rose rosse.

\* DIARTRO. V. Diàrtrosi - gen. di p. d., fam. dafnoidee; il cui pedicello ha forma di clava articolata col fiore.

\* DIARTRODIALE. V. Diàrtrosi che si riferisce alla diartrosi. 2 Che avviene per diartrosi.

DIARTROSI - da διαρθρόω diarthr-òo articolo (δια dià part. intens. e ἀρθρόω arthr-òo articolo) articolazione che permette movimenti in tutti i sensi.

\*Diasatirio - da δια dià con o σατύριον satyr-ion satirio - elettuario che ha per base l'orchide o satirio; sorta di afrodisiaco.

Diaschismo – da διασχίζω dias– chiz-o divido (διά dià tra e σχίζω schiz-o taglio) - m. intervallo che forma la metà di un semitono minore.

\* DIASCÒRDIO - da διὰ dià con e σχώρδιον skòrd-ion scordio – elettuario astringente o sedativo composto di molti ingredienti, tra cui foglie di scordio.

\* DIASENA - vocab. ibr. da διὰ dià con e sena - elettuario purgativo il cui principale ingrediente è la

Diasfendònesi - da διασφενδο-\* Diaromàtico - da διὰ dià con νάω diasfendon-ào lancio, getto

fronda (διὰ dià con e σεινδόνη sfen- | frangibilità della luce, o la quandon-e fronda) - supplicio che consisteva nell'attaccare uno dei piedi o una delle mani del paziente a un ramo d'albero molto forte e l'altro piede o l'altra mano a un altro ramo, che si avvicinava per forza al primo, cosicchè quando si lasciavano andare i due rami, il corpo del paziente era lacerato.

DIA

Diasirmo – da διασύρω diasvr-o distraggo, lacero (δια dià dis- e σύρω syr-o tiro, traggo) - figura retorica per cui si heffa l'avversario, talora facendo le viste di lodarlo, o si procaccia di abbassare e metter in burla cose o persone dall'avversario magnificate. 2 l'igura retorica con cui un vocabolo si trae a due diversi significati.

\*Diasmirno - da δια dià con e σμύρνα smyrn-a mirra - medicamento che ha per base la mirra.

DIASOSTICA - da διασώζω diasòz-o conservo (διὰ dià part. intens. e σώζω sòz-o serbo) - m. scienza che ha per oggetto la conservazione della salute; sin. di igiène.

DIASOSTICO. V. Diasostica mezzo per conservare la salute.

\* Diaspide – da διά dia in e άσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins, emipt. omopt., fam. coccidi; che sembrano posti in una specie di scudo orbiculare, allungato.

Diaspora - da διασπερά diaspor-à dispersione (διὰ dià dis- e σπείρω spėir-o, spir-o spargo) - m. min., composto di allumina, acqua e ferro; così detto o perchè si trova in masse composte di linee facili a separarsi le une dalle altre, o perchè esposto alla fiamma di una candela crepita e si dissipa in faville

\* Diasporometro - da διασπείςω diaspèir-o, diaspir-o disperdo e uérocy metr-on misura - strumento per determinare l'aberrazione di ri- | contigui come in generi affini.

tità della sua dispersione nei telescopii.

Diastaltico - da διαστέλλω diastell-o apro, dilato (Sià dià fra e στέλλω stèll-o muovo) - ep. di melopea che esprime magnanimità, ero smo, gioia e simili passioni.

\* DIASTASEMÍA – da διάστασις diàstas-is diustasi, separazione e alua èm-a anque - malattia in cui il siero del sangue si separa da esso e s'infiltra nel tessuto cellulare:

sin, di anasàrca. DIASTASI - da διίστημι dilst-emi separo (δια dià fra e ίστημι ist-emi pongo) - interstizio per lussazione di ossa ch'erano contigue. 2 Moto sforzato delle ossa che sono articolate per ginglimo laterale, massime del peroneo e del cubito. 3 Interposizione in una sentenza di un'altra sentenza chiusa fra due virgole o fra parentesi. 4 Antico ordine di battaglia, in cui l'esercito era distinto in ischiere separate da intervalli. 5 m. Materia bianca e polverosa che forma parte delle fecole amilacee ed ha la proprietà di separare i tegumenti dell'amido, di scioglierlo. 6 m. Materia che esiste nella saliva e ha la proprietà di sciogliere l'amido degli alimenti

DIASTATA - da διαστατός diastat-òs distante (διίστημι dilst-emi separo – δια dià fra e ἴστημι ist-emi pongo) - m. gen. d'ins. dipt., fain. atericeri; che si distingue dai generi affini per la distanza che esiste fra le nervature traversali delle ale.

\* DIASTATOPE - da διαστατός diastat-òs distante (διίστημι diist-emi separo - δια dia fra e ιστημι pongo) e ωψ, ώπὸς ops, op-òs occhio - gen. d'ins. neuropt., fam. subulicorni; i cui occhi sono distanti, non Diastema - da διότημι diist-emi separo (διά dia fra e τοτημι list-emi pongo) - intervallo semplice-musi-cale. 2 m. Intervallo che nel maggior numero dei mammiferi esiste fra i denti canini e i molari.

\* DIASTEMATELITRIA - da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastèmat-os interstizio (V. Diàstema) e ξυιτρον elytr-on vagina - sorta di deviazione organica caratterizzata dalla scissione longitudinale della vagina.

\* DIASTEMATENCEFALIA – da διάστημα, διαστήμας chiastemales interstizio (V. Diàstema) e iγχίφαλος enkèfal-os cervello – deviazione organica che consiste nella scissione del cervello fino alla sua base sulla linea media.

\* DIASTEMATOCAULIA – da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastè-

μα, διαστηματος diastem-a, diastemat-os interstizio (V. Diástema) e ασυλός kaul-òs trenco – scissione del tronco nel senso della sua lunghezza.

\* DIASTEMATOCHILIA - da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastèmal-os interatizio (V. Diàstema) e χειλος chèll-os, chill-os labbro - scissione longitudinale delle labbra nella loro parte media.

\* DIASTEMATOCISTIA – da διάστημα, διαστήματο, diastem-a, dustêmat-os interstixio (V. Diastem) e κύστιο kyst-is vescica – scissione della vescica orinaria sulla linea media.

\* DIASTEMATOCRANIA – da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastèmat-os interstizio (V. Diàstema) e κρανίον kran-ion cranio – scissione del cranio sulla linea media.

\* DIASTEMATOGASTRIA – da διάστιμα, διωστήμωτος diàstem-a, diastèmat-os interstizio (V. Diàstema) e γαστής, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre – scissione del ventre nella parte media\* Diastematoglossia – da διαστημα, διαστήματος diâstem-a, diastèmat-os interstizio (V. Diàstema) e γλώσσα glòss-a lingua – scissione della lingua in due metà.

\* DIASTEMATOGNATIA – da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastèmatos interstizio (V. Diàstema) σχάθος gnàth-os mascella – scissione delle mascelle sulla linea media.

\* DIASTEMATOMETRIA – da διάστημα, διαστήματος diastem-a, diastemat-os interstizio (V. Diàstema) e μήτρα mèlr-a malrice – scissione in due della matrice sulla linea media.

\* DIASTEMATOMIELIA – da διάστημα, διαστήματος diàstema, diastèmat-os interstizio (V. Diàstema) e μυκλὸς myel-òs midollo – divisione del midollo spinale in due metà nei primi mesi di vita del feto.

\* DIASTEMATOPIELIA - da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastèmat-os interstizio (V. Diàstema) e ποίελος pyel-os bacino - scissione del bacino sulla linea media.

\* DIASTEMATORRACHIA – da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastèmat-os interstizio (V. Diastemo e έαχις ràch-is spina dorsale – scissione longitudinale della spina dorsale.

\* DIASTEMATORRINIA – da διάστημα, διαστήματος diàstem-a, diastèmat-os interstizio (V. Diàstema) e ἐiν rìn naso – scissione del naso sulla linea media.

\* DIASTEMATOSTAFILIA – da διάστημα, διαστήματος diastem-a, diastémat-os interstizio (V. Diastema) ε σταφιλή stafyl-è ugola - scissione longitudinale dell'ugola.

\* ĎIAST-MATOSTEÑNIA – da διάστημα, διαστήματος diàstema, diastèmatos interstizio (V. Diàstema) e στέρκο stèrn-on sterno – scissione lungitudinale dello sterno.

\* DIASTEMAZIA - da διάστημα, δια-

στήματος diastem-a, diastemat-os! distanza - deviazione organica che ha per carattere una fessura nella linea media del corpo.

 DIASTEMENTERÍA - da διάστημα. διαστήματις diastem-a, diastemat-os interstizio (V. Diastema) e Evrenco enter-on intestino - scissione longitudinale del canale intestinale.

DIASTICTO - da διαστίζω diastiz-o, fut διαστίξω diastix-o punteggio (διὰ dià part. intens. e στίζω stiz-o punteggio) - m gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; tutti sparsi di punti.

DIASTILO - da δια dià fra e στύλες styl-os colonna - edifizio le cui colonne sono fra sè distanti tre volte la misura del loro diametro.

DIASTOLE - da διαστέλλω diastèll-o dilato (διὰ dià fra e στέλλω stèll-o muovo) - dilatazione del cuore e delle arterie nel momento in cui il sangue penetra nella loro cavità. 2 Figura per cui si allunga una sillaba breve.

\* DIASTÒLICO. V. Diàstole - ep. di moto naturale del cuore, per diastole.

Diastòlio. V. Diàstole - strumento per aprire, dilatare la bocca di un malato, la matrice, qualche parte compressa o qualche ferita.

DIASTREMMA - da διαστρέφω diastrèf-o torco (διά dià part. intens. e στρέφω strèf o torco) - vizio dell'articolazione di un membro, per cui è deformata la sua naturale attaccatura alle parti contigue.

DIASTROFIA. V. Diastrèmma spostamento di ossa, muscoli, tendini, pervi ecc.

DIASTROFO. V. Diastrèmma - m. gen, di p. d., fam, crucifere; arbusti bassi e contorti.

\* DIASÙLFURO – vocab, ibr. da διά dià con e dal lat. sulphur zolfo -

DIATECA - da διατίθημι diatithem-i dispongo (διὰ dià dis-e τίθημι pongo) - testamento, disposizione testamentaria.

DIATERMANO - da δια dià attraverso e θερμαίνω thermèn-o riscaldo (θερμὸς therm-òs caldo) - m. corpo che lascia passare i raggi di calorico libero che cadono sulla sua superficie, come i corpi diafani si lasciano traversare dalla luce.

\* DIATERMANSIA. V. Diatermano - facoltà che hanno certi raggi di calorico di traversare più facilmente

di altri un mezzo dato.

\* Diatermico – da διά dià attraverso e θερμός therm-òs caldo - ep. della facoltà che hanno i corpi diatermani di lasciar passare i raggi di calorico.

DIATESI - da διατίθημι diatith-emi dispongo (διὰ dià dis- e τίθημι tith-emi pongo) - disposizione generale, per cui un individno facilmente può essere colpito da malattie di una certa natura; condizione morbosa, che sopravive alla causa che l'ha prodotta e che si accresce anche dopo che questa ha cessato di agire. 2 Disposizione delle parti di un edifizio in modo che servano all'uso cui sono desti-

\* DIATESICO. V. Diatesi. - ep. delle malattie che dipendono da una diatesi antecedente.

\* Diatessaron – da διὰ dià per. con e τεσσάρων tessàr-on, genitivo di τέσσαρα tèssar-a quattro - specie di accordo musicale che riceve quattro suoni, quarta perfetta. 2 Specie di teriaca formata di quattro ingredienti, genziana, aristolochio, bacche d'alloro e mirra, uniti col miele.

DIATIPOSI - da διατυπόω diatyp-do rappresento (διà dià part. intens. e τυπόω typ do rappresento) medicamento in cui entra lo zolfo. I figura per cui si rappresentano vivamente, e per così dire, si pongono | innanzi con imagini le cose e le persone.

DIATOMA - da διατέμνω diatèmn-o taglio (διὰ dià part. pleon. e τέμνω temn-o taglio - τομή tom-è taglio) m. gen. di p. a., fam. ficee, tr. diatomee; corpuscoli microscopici, che si riproducono per sezione di un individuo in due individui distinti e simili al primo. 2 m. Gen. di p. d., fam. mirtacee; i cui fiori hanno il calice campanulato e diviso in otto parti, e la corolla coi petali quasi rotondi e fessi.

\* DIATOMEE. V. Diatoma.

DIATOMITI. V. Diatoma - eretici che sostenevano aver Gesù Cristo assunto da Maria la carne divisa dall'anima.

Diatonico - da διὰ dià per e τόνος tòn-os tuono - epiteto del genere di musica che procede per tuoni e semituoni, secondo il posto che occupano nella scala, sì nell'ascendere come nel discendere.

Diatono - da διατείνω diatein-o, diatin-o estendo (διὰ dià part. int. e τείνω tèin-o, tin-o estendo) - pausa maggiore sopra una vocale di quello che sulle altre della parola stessa. 2 Modulazione del canto di chiesa. 3 Mattone la cui lunghezza corrisponde alla larghezza del muro.

\* DIATRAGACANTA – da διὰ dià con e τραγάκανθα tragàkanth-a tragacanta, adraganto - polvere in cui fra i varii ingredienti entra anche la gomma adraganto.

DIATRESI - da διατιτράω diatitr-ào foro (διὰ dià attraverso e τράω tr-ao, fut. τρήσω très-o foro) - perforamento, specialmente dell'intestino retto, nella cura della fistola all'ano.

Diatriba - da διατρίθω diatrib-o impiego il tempo, mi occupo (διά

piego, consumo) - a. Raduno di filosofi per discutere, disputare. 2 a. Discussione, disputa, trattato sopra un argomento. 4 m. Critica amara, virulenta, pedantesca, relativa ad un'opera o ad una persona.

Diatripesi - da διατρυπάω diatryp-ào foro (διὰ dià attraverso e τρυπάω tryp-ào foro) – sorta di sutura delle ossa del cranio, p. e. tra l'osso frontale e lo sfenoide, per cui le apofisi dell'uno entrano in una serie di buchi dell'altro.

Diavolo - skt. Deva Dio; zd. daêva, sirio daivo diavolo; zingano devel Dio, devle santo. Diavolo in origine ha doppio senso, buono e cattivo, come demone. Antico etimo διάδολος diàbol-os calunniatore.

DIAULO - da δὶς dis due volte e αὐλὸς aul-òs stadio; flauto - flauto doppio degli antichi, con una sola imboccatura. 2 Corsa doppia nello stadio.

Diazeusi. V. Diazeutico - tono musicale antico che divideva due tetracordi e coll'unirsi all'uno dei due formava la diapente; equivalente al *tono maggiore* dei moderni.

DIAZEUTICO - da διαζέυγνυμι diazèugn-ymi disgiungo (διὰ dià dis- e ζέυγνυμε zèugn-ymi giungo) – tono musicale antico, che disgiungeva due quarte ed unendosi all'una o all'altra formava una *quinta*.

Diazoma – da διαξώννυμι diazônn-ymi fascio (διὰ dià part. int. e ζώννυμι zonn-ymi fascio) - ornamento architettonico a un teatro o ad altri edifizi : sorta di fascia.

\* Diazona - da διὰ dià in e ζώνη zòn-e fascia - gen. di tunicati acefali senza conchiglie; disposti sopra più circoli concentrici, a foggia di fascie.

Dibafo - da dis dis due volte dià part. intens. e τρίθω trib-o im- e βαφή baf-è tintura (βάπτω bapt-o tingo) - ep. della porpora due volte | una pianta il cui gambo si divide tinta.

 DIBAPTISTI – da dis dls due volte e βαπτίζω baptiz-o battezzo - sin. di anabaptisti.

Dibolo - da die dis due volte e Box, bol-e dardo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; caratterizzati specialmente da una lamina biforcala. che parte dall'estremità esteriore delle tibie posteriori.

\* DIBOTRIORRINCO - da δίς dis due volte, βάθριαν bòthr-ion fossetta e έύγγος rynch-os becco - gen. di elm.. fam. botriocefali polirrinchi; che terminano con una prominenza cefalica, la quale porta due prolungamenti

DIBRACHIO - da Sic dis due volte e βραχὺς brach-ys breve - piede di verso che consta di due sillabe

brevi; sin. di pirrichio

\* Dibranchi – da δίς dis due volte βράγχιον branch-ion branchia – cl. di cirripedi; che comprende quelli le cui branchie consistono in due membrane.

\* DICALICE - da δίς dis due volte e κάλυξ, κάλυκος kål-yx, kålyk-os calice - gen. di p. d., fam. ternstremiacee; che hanno per carattere distintivo un calice doppio.

DICARPO - da Sic dis due volte e καρπὸς karp-òs frutto - ep, dei bulbi che producono due gambi uno dopo l'altro. 2 Ep. delle piante che danno frutti due volte all'anno.

DICASTÉRIO, \*DICASTÉRO - da δίκαζω dikaz-o qiudico - a, tribunale. 2 m. Ufficio dove si trattano i pubblici affari; qualunque magi-

strato o autorità.

DICEFALO - da dis dis due volte e μφαλή kefal-è testa - mostro con due teste. 2 m. Ep. di una capsula proveniente da un ovario che ha due sommità organiche ossia due in due rami, ciascuno dei quali termina in una calatide solitaria.

\* Dicèlifo – da dis dis due volte e χέλυφο; kèlyf-os scorza - uovo che ha anormalmente due scorze.

DICELITI. V. Dicėlo.

DICELLA - da δίχελλα dikell-a hidente - m. gen. di p. d. fam. malpighiacee; distinte da peduncoli forniti di bractee alla base e in cima. 2 m. Gen. di infus. poligastrici; forniti di due fili immobili.

\* Dicèlo – da δὶς dis due volte e κοίλος kôil-os, kil-os cavo - gen. di ins. col. pent., fam. carabici, tr. diceliti ; distinti da due cavità nella

parte anteriore della testa.

\* Diceologia – da δίχαιος dikė-os giusto (δίκη dik-e giustizia) e λόγις lòg-os discorso - dottrina delle leggi; giurisprudenza.

\* DICEOLOGO. V. Diceologia - dotto nella scienza delle leggi; giuris-

perito.

Dicera - da dic dis due volte e κέρας kèr-as corno – m.gen. di p. d., fam. tiliacee; che hanno foglie bidentate e antere terminate da due setole a foggia di corna. 2 m. Gen. di elm. intestinali; forniti di due appendici simili a corna.

DICERATA - da dic dis due volte e πέρας, πέρατος kèr-as, kèrat-os corno - m. gen. di moll. conchiferi, fain. camacee: le cui valve staccate ras-

somigliano a corna.

\* DICERATELLA. V. Dicerata - gen. d'infus, fam. tricodii; forniti di

due tentacoli o cornetti.

DICERATIO - da Sic dis due volte e κεράτιον kėrat-ion, dim. di κέρας, πέρατος kèr-as, keràt os corno - m. gen. di p. d., fam. crucifere ; la cui siliqua termina in due cornetti.

Diceri. V. Dicero - m. fam. di stigmi persistenti. 3 m. Ep. di moll. polibranchi; la quale comprende quelli che hanno due soli il cui calice è diviso in due lobi. tentacoli.

\* Dicerio – da δίς dis due volte e xnpòs ker-òs cera - cereo biforcuto che nella liturgia a rito orientale il celebrante si reca talora in

Dicero. V. Dicera-m. gen. d'ins. fam. lamellicorni; la cui testa si biforca in due corna dritte parallele e quasi tanto lunghe quanto il corsaletto. 2 m. Gen. di p. d., fam. scrofularinee; che hanno antere bicornute.

\*DICHELÈSTIO - da dis dis due volte e ynañ chel-è tenaglia, unghia - gen. di crost. sifonostomi, fam. pachicefali; il cui succhiatoio è fornito di un paio di mandibole stiliformi, e i cui piedi sono forniti di due unghie.

\*DICHELONICA - da Sig dis due volte, ynan chel-è tenaglia, unghia e δνυξ, δνυχος όπγχ, όπγch-os unghta - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni ; le cui unghie sono

fesse in due.

\* Dichèlima – da δίχα dìch-a separatamente e έλυμα elym-a copertura (ελύω ely-o copro) - gen. di p. a., fam. muschi pleurocarpi; che hanno la cuffia fessa in sul lato.

Dichelo - da dic dis due volte e χηλή chel-è unghia, zoccolo - ep. dei mamm. che hanno lo zoccolo

fesso, diviso in due.

\* DICHETA - da Sis dis dué volte e χαίτη chèt-e chioma - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; il cui addome termina con due peli.

\* DICHETI. V. Dicheta - sez. di ins. dipt.; che comprende quelli che hanno per carattere principale un succhiatoio composto di due peli.

\* Dichilo - da dis dis due volte e yeines chèil-os, chil-os labbro - guasi a foggia di labbra.

\* DICIPELLIO – da dic dis due volte e κύπελλον kypell-on coppa - gen. di p. d., fam. lauracee; che hanno in cima ad alcuni stami due fossette per parte e sul disco due glandole bigibbose.

DICIRTO - da die dis due volte e χυρτὸς kyrt-òs curvo, gobbo - m. gen. d'ins. col. eter., fam. elopii; che hanno un tubercolo sopra ogni

elitro.

 Diclidantera – da δικλίς, δικλίδος dikl-is, diklid-os porta a due battenti e avonoù anthèr-à antèra gen di p. d., fam. ebenacee : le cui antenne si aprono come a due battenti.

Diclide - da δικλίς, δικλίδος dikl-is, diklid-os porta a due battenti - m. gen. di p. d., fam. scrofularinee; la cui capsula si apre quasi a due battenti.

\* DICLIDÒSTOSI - da δικλίς, δικλίδος dikl-is, diklid-os porta a due battenti, valvola e dorico ost-con osso - ossificazione delle val vole.

DicLinio - da dis dis due volte e xhim klin-e letto, fig. ricettacolo letto da due persone su cui gli antichi usavano stare sdrajati mangiando (come sul triclinio). 2 m. Ep. di piante dicotiledoni i cui fiori sono unisessuali e portati da individui differenti.

\* DICLÒRIA - da dic dis due volte e χλωρός chlor-òs verde - gen. di p. a., fam. ficee sporocnee; le quali, finchè restano in mare, sono di un verde olivastro, e diventano di color verde grigio quando si mettono in contatto coll'aria atmosferica.

Dicocco - da Sic dis due volte e zóxxes kökk-os grano, seme gen. di p. d., fam. papilionacee; capsula o bacca che contiene due globulosa

\* Dicoria - da δίχα dich-a in due e φύω fy-o produco, nasco - malattia che rende i capelli biforcuti.

\* Dicogamia – da δίχα dich-a separatamente e yápos gám-os unione sessuale - modo di fecondazione dei vegetali unisessuali i cui fiori maschi e femmine si aprono o nello stesso tempo sopra piante distinte o sulla stessa pianta in epoche differenti, e che si congettura avvenire per mezzo degl'insetti i quali trasportano il polline dei fiori maschi sui fiori femmine.

\* Dicogamico. V. Dicogamia ep. delle piante che hanno il carattere della dicogamia.

Dicolo-distrofo - da die dis due volte, xão co kôl-on membro. verso. Sis dis due volte e στριφή strof-è strofa, stanza - componimento di due strofe o stanze formate di due versi ciascuna.

\* Dicoloro - da δίγα dich-a in due e λόφος lòf-os altura, cresta gen, di ucc. gallinacei, fam. alectoridei; forniti di doppia cresta.

DICOLO-TETRASTROFO - da die dis due volte, κώλον kòl-on membro. verso, τετράς tetr-às quartina e στριφή strof-è strofa - componimento di quattro stanze di due versi ciascuna.

\*Dicoma - da die die due volte e xóun kòm-e chioma - gen. di p. d., fam. composte; i cui semi lianno due pennacchi.

\*Dicomma - da δίχα dich-a in due e σωμα òmm-a occhio - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; i cui occhi sono divisi in due dalle pareti laterali della testa, lo che li fa parer doppii da ogni lato.

\* DICONDRA - da dis dis due volte e χόνδρες chondr os grano, seme gen. di p. d., fam, convolvulacee,

nocciuoli attaccati insieme in forma | tr. dicondree; che hanno doppia ovaja, in ciascuna delle cui logge si contiene un seme.

\* DICONDRÉE. V. Dicondra.

\* Dicopetalo - da δίγα dìch-a in due e πέταλον pètal-on petalo - ep. di piante i cui fiori sono formati da petali bifidi.

\* DICÒPTERA - da δίχα dìch-a in due e πτερὸν pter-òn ala - gen, di ins. em. omopt., fam. fulgorii; in cui il lembo discoide delle ali superiori è diviso in due parti da una nervatura traversale.

Dicordo - da δis dis due volte e γερδη chord-è corda - strumento musicale a due corde.

Dicoreo - da δis dis due volte e yourse chor-èios, chor-ìos coreo piede di verso, formato da due corei o trochei.

\*Dicosema - da δίχα dich-a in due e στμα sèm-a stendardo - gen. di p. d., fam. papilionacee; il cui stendardo è diviso in due da un profondo incavo.

\* Dicòsma – da δίχα dìch-a in due e dour osm-è odore - sez. di p. d., fam. diosmee, gen. diosma; che comprende quelle che hanno petali bifidi.

\* Dicòstila – da δίχα dìch-a in due e στύλος styl-os stilo - gen. di p. m., fam. ciperacee; che hanno stilo bifido.

\* Dicotilèdone - da δίς dis due volte e κετυληδών kotyled-ón cotiledone - ep. di embrione ch'è fornito di due cotiledoni e di pianta che produce cotali semi.

\* DICOTILEDONIA, V. Dicotilèdone divisione del regno vegetale, che comprende le piante i cui semi hanno l'embrione fornito di due cotiledoni.

Dicotomia. V. Dicotomo - divisione in due parti. 2 m. Divisione di un ramo, di una foglia in due; angolo formato da foglie, rami ecc. dicotomi. 3 m. Divisione | Catta da Brown delle malattie in due classi, steniche e asteniche. 3 m. Stato della luna in cui mostra solamente la meta del suo disco.

Dicòτomo – da δίχα dich-a in due e τομος tòm-os sezione (τέμνω tèmn-o taglio) – diviso ip due parti; specialmente ep. di gambi, rami, peduncoli, foglie ecc. biforcati.

\* DICRANANTERA - da Síxoavos dikran-os forcuto e avoçoà anther-à antera - gen. di p. d., fam. melastomacee; così dette per la forma delle antere, di cui le più piccole hanno il loro connettivo biauriculato alla base e le due grandi fornito di due fili.

\* DICRANII. V. Dicrano.

\* DICRANIO. V. Dicrano - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; di cui alcune specie hanno il cappuccio biforcato. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. tafanii; che hanno le antenne forcute o dentellate in cima.

Dicrano - da δίκρανος dikran-os forcuto (δίς dis due volte e χράνον kran-on capo, estremità) - m. gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi, tr. dicranii; il cui peristomio è formato da denti curvi e bifidi.

\* DICRANOBRANCHI - da δίχρανος dikran-os forcuto e βράγχιον branch-ion branchia - st.-cl. di moll. gasteropodi criptobranchi; che hanno le branchie forcute.

\*DICRANÒCERO - da d'ixpavos dikrun-os forcuto e xécas ker-as corno - st.-gen. di mamm. ruminanti, gen. antilope; che comprende quelle specie che hanno le corna forcute. \* Dicranòfora – da díxpawe dì-

kran-os forcuto e pépus fer-o porto gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; il cui scudo termina in due punte.

\* Dicranoptèride - da d'apavos dikran-os forcuto e πτίρις, πτέριδος pteris, pterid-os felce - gen. di p. | brevi (a, e, t).

a., fam. felci; la cui fronda è divisa in biforcature.

\* DICRANÙRA - da δίχρανος dìkran-os forcuto e copà urà coda - gen. d'ins, lepid., fam. notturni : la cui larva è fornita di doppia coda formata di due tubi, onde esce un filetto o tentacolo carnoso.

\* Dicripta - da δis dis due volte e χρύπτη krypt-e cavità – gen. di p. m., fam. orchidee; cosi dette perchè la glandola caudicolare ha due cavità.

Dicroa. V. Dicros - m. gen. di p. d., fam. rosacee; i cui fiori sono azzurri nella parte interna e bianchi nell'esterna.

\* Dicrobotrio - da δίχροςς dikro-os bifido e βότρυς bòtr-ys grappolo gen. di p. d , fam rubiacee; i cui fiori sono riuniti in grappoli bifidi.

\*Dicrocefala - da δίχροος dichro-os di due colori (V. Dicròo) e χεφαλή kefal-è testa - gen. di p. d., fam. composte; che hanno fiori a capitoli globulosi e di due colori.

\* Dicroismo. V. Dicroo - doppio colore che osservasi in alcuni cristalli, che rifrangono doppiamente la luce.

\* DICROMÉNA - da díxpoos dichro-os di due colori (V. Dicròo) e μήνη mèn-e luna - gen di p. m., fam. ciperacee; i cui fiori sono di due colori e gli steli curvi come luna falcata.

 Dicromita – da δίχροος dichro-os di due colori (V. Dicròo) e μυΐα my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. fitomidi; che hanno il corpo e le ali nere e la testa rossa.

Dioromo - da dic dis due volte e χρῶμα chròm-a colore – di due colori.

Dicrono - da die dis due volte e ypówce chròn-os tempo - ep. delle vocali che possono farsi lunghe o

Dicroo - da dis dis due volte e | χρόα chrò-a colore - ep. d'insetti, di piante ecc. di due colori.

Dicroto – da Sic dis due volte e χρότος krôt-os battito, strepito (xρούω krů-o urto, batto) - ep. di polso che in una sola dilatazione d'arteria sembra batter due volte. 2 Barca a due remi. 3 Nave a due ordini di remi; bireme. 4 m. Legno a vapore a due ruote.

\* Dicruro - da dixecos dichro-os di due colori (V. Dicròo) e cuoà ur-à coda - gen. di mamm. rosicanti, fam. murii; che hanno la coda bruna di sopra e bianca di

Dictamo, \* Dittamo - da δίαταμον, δίχταμνον diktum-on, diktamn-on - gen. di p. d., fam. rutacee.

DICTIDIO - da δικτύδιον diktud-ion. dim. di δίκτυον dikty-on rete - m. gen, di p. a., fam. funghi gasteromiceti; il cui peridio è reticolato. \* DICTIITE - da δίχτυον dikty-on rete infiammazione della retina.

\* DICTIMÈNIA - da δίχτυον dikty-on rete e buhy ymèn membrana – gen. di p. a., fam. ficee rodomelee; il cui tessuto è formato di areole che danno al fondo l'aspetto di una rete.

\* Dictina – da δίκτυον dikty-on rete - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che inviluppano le loro uova in un bozzolo formato di un tessuto fino e reticolato.

\* Dictiòca – da δίκτυον dikty-on rete e έχω èch-o ho - gen. di p. a., fam. ficee desmidie; che sono formate di corpi angolosi, il cui insieme presenta una sorta di disco reticolato.

\* Dictiofillia - da δίχτυον dikty-on rete e φύλλον fyll-on foglia - gen. di pol. zoantarii; che somigliano a foglie reticolate.

rete e φέρω fèr-o porto - gen. d'ins. em. eter., fam. fulgorii: le cui ali ed elitre sono reticolate.

DICTIONE, DICTIONE - da Síxtuo dikty-on rete e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - reticolato. 2 m. Inviluppo reticolato dei rami dell'arteria carotide alla base del cervello.

\* Dictiolòma - da δίκτυον dikty-on rete e λωμα lòm-a frangia – gen. di p. d., fam. xantoxilacee; i cui ovarii sono cinti a modo di frangia da una spessa lanugine reticolata.

\* Dictionèma – da δίκτυον dikty-on rete e vipa nèm-a filo, filamento gen. di p. a., fam. funghi imenomiceti; il cui imenoforo è composto di filamenti incrociati a guisa di rete.

\* DICTIÒPTERO – da δίχτυον dìkt-von rete e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ins. ortopt., fam. acridii; le cui ali sono finamente reticolate.

\* Dictiopsia - da δίκτυον dikty-on rete e όψις òps-is vista – affezione della vista, per cui si vedono delle ombre ramificate quasi a foggia di tele di ragno.

\*DICTIOSFERIA - da δίκτυον dlkty-on rete e opaïoa sfêra – gen. di p. a., fam. ficee floridee; che consistono in pallottole o ampolle formate di finissime reticelle sovrapposte.

\*Dictiosifòne - da δίκτυον dikty-on rete e σίφων sif-on sifone gen. di p. a., fam. ficee sporocnee; la cui fronda è tubulosa e reticolata.

Dictiòta - da δίκτυον dikty-on rete - m. gen. di p. a., fam. ficee floridee, tr. dictiotee; a guisa di finissime reticelle stese sulla roccia nel fondo del mare.

\* DICTIOTÈE. V. Dictiòta.

Dictiotèto – da δίκτυον dikty on rete e τίθημι tlth-emi pongo - edi-\* Dictiofora - da δίκτυον dikty-on | ficio nella cui costruzione i mattoni sono posti di fianco, cosicchè ha la media è trigona, e il cui frutto l'aspetto di una rete; lat. opus re-

ticu/atum.

\* Dictiùro – da δίκτυον dikty-on rete e còpà ur-à coda – gen. di p. a., fam. ficee floridee; che consistono in una fronda filiforme, cilindrica, a foggia di coda, circondata da una membrana reticolata, finissima.

DIDACTICA, \* DIDATTICA. V. Didàrtico - arte d'insegnare

DIDACTICO, \* DIDATTICO - da διδάσχο didásko ammaestro - ammaestrativo; ep. di libro che espone metodicamente gli elementi e le regole di una scienza, di un arte: ep. di un genere di poesia che ha per oggetto l'istruzione; ep di stile acconcio a cosiffatti libri, a cosiffatto genere di poesia.

DIDACTILI. \* DIDATTILI. V. Didàctilo - m. fam d'ucc.; che hanno

due dita per ogni piede.

Didactilo. Didattilo - da δίς dis due volte e δάκτυλος daktyl-os dito - ep. di esseri appartenenti a differenti classi del regno animale e che hanno per principale attributo due dita per ogni piede.

DIDASCALICO - da διδάσχαλος didáskal-os maestro διδάσχω didásk-o insegno) - ep. di libro, specialmente di poema, che tratta di un arte, di

una scienza.

\* Didelfii , Didelfidi. V. Di-

dèlfo.

\* Didelfo - da δίς dis due volte e δελφὺς delf-ys matrice - gen. di mamm., fam. marsupiali o didelfidi; le cui femmine sono fornite di una specie di marsupio o borsa, quasi seconda matrice, in cui depongono i loro parti immaturi durante l'allattamento.

\* Didelta – da sis dis due volte e δέλτα dèlta, Δ - gen. di p. d., fam. composte cinaree; il cui ricettacolo è diviso in quattro parti, delle quali del nome ebraico.

ha un pericarpio trigono.

\* I I ERMA - da dis dis due volte e δερμα dèrm-a pelle - gen. di p. a., fam, funghi gasteromiceti; distinti da un peridio doppio, ossia formato di due strati membranosi. \* Didesmo – da δis dis due volte

e δεσμὸς desm-òs legame - gen. di p. d., fam sinapacee; i cui semi sono attaccati alternativamente all'uno e all'altro lato del placentario.

\* Didiclide - da dic dis due volte e δικλίς, δικλίδος diklis, diklid-os porta a due battenti - gen di p. a., fam. funghi; le cui capsule sono chiuse da due valve o porte.

\* Didimalgia – da δίδυμος didym-os testicolo e άλγις alg-os dolore

dolore dei testicoli.

\* Didimandra – da δίδυμες didym-os doppio e άντρ, άνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. antera - gen. di p. d., fam, euforbiacee: i cui fiori hanno due antere sopra un solo stame.

 DIDIMÈLE – da δίδυμος didym-os doppio e μέλος mèl-os membro gen. di p. d., fam incerta; che hanno le parti del fiore binarie e i frutti disposti a due a due.

Didimi - da δίδυμος didym-os doppio - gemelli. 2 Testicoli. 3 Due protuberanze del cervello, a foggia di testicoli. 4 Costellazione dei gemelli.

\* Didimio - da δίδυμες didym-os doppio - gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei ; distinte da doppio peridio.

Didino - da δίδυμος didem-os doppio, gemello - m. epiteto che si dà ad un organo vegetale formato di due parti eguali aderenti in un punto, o di cui una parte pr ncipale è bifida. 2 Nome dell'apostolo san Tommaso; traduzione

\* Didinocanpo - da δίδυμος didy- | e δραγμή drachm-è dracma - mom-os doppio e xapaòs karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. bignoniacee; i cui frutti sono uniti a due a due

\* DIDIMOCLENA - da didunos didum-os doppio e y λαίνα chien-a veste - gen. di p. a., fam. felci: la cui fruttificazione è coperta da un don-

pio legumento o veste.

\* DIDIMOCRATERE - da δίδυμος dìdym-os doppio e zoarżo krater vaso - gen di p. a., fam. funghi licoperdacei; la cui fruttificazione ha la forma di due vasetti quasi congiunti.

\* DIDIMODONTE - da δίδυμες didym-os doppio e ¿δεύς, ¿δόντες odus. odont-os dente - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi: i denti del cui peristomio sono disposti a due a due.

\* Didimoprione - da δίδυμες didym-os doppio e πρίων prion sega gen. di p. a., fam. ficee desmidiee; i cui filamenti sono armati di denti disposti a paia e composti di cellule acuminate e hidentate.

\* Didimotoco - da Sídunos didym-os gemello e róxes tok-os parto - che ha partorito due gemelli; eo. di Latona che diede alla luce in un sol parto Apollo e Diana.

\* DIDINAMIA. V. Didinumo - cl. del sistema sessuale botanico; che contiene le piante a stami didinami.

\* DIDINAMICO. V. Didinamo - che · si riferisce alla didinamia; ep. di fiere che ha stami didinami, di pianta che ha tali fiori.

\* Didinamo - da dis dis due volte e δύκαμις dynamis forza – ep. di quattro stami disposti in due paja e in maodo che in ciascun pajo uno stame è più alto dell'altro, sembra esser più forte di esso, dominarlo.

DIDRÀCMO - da die dis due volte

neta del valore di due dracme.

\* DIEDRA. V. Dièdro - doppia sede vescovile in una stessa diocesi; lo che avviene specialmente in quelle composte di due antiche diocesi unite

Diedro - da dis dis due volte e έδρα èdr-a sede; faccia - angolo formato da due piani che s'incontrano, p. e. in un corpo cristal-

lizzato.

DIEGEMATICO. V. Diegesi - narrativo.

DIEGESI - da Surrécuzi dieg-éome racconto - narrazione. \* DIELIA - da διὰ dià per e πλισε

èl-ios sole - ordinata dell'ellissi che si suppone passare attraverso il sole.

\* DIEPATIA - da Sis dis due volte e finap, finance èpar, èpat-os fegato stato di mostro che è nato con due fegati.

\* DIEPATO. V. Diepatia - mostro nato con due fegati.

DIERE - da dis dis due volte e έρίσσω er-èss-o remigo - nave antica a due ordini di remi: bireme

DIERESI - da διαιρέω dier-èo divido δια dià fra o part. intens. ε aioiω er-èo scelgo, separo) - divisione di un dittongo, in modo che le vocali che lo formano, siano pronunciate separatamente. 2 Segno che esprime questa separazione. formato da due punti sovrapposti alla seconda delle vocali. 3 Operazione chirurgica per separare le parti la cui unione è contro l'ordine naturale o fa ostacolo alla guarigione di una malattia. 4 Soluzione di continuità - sin di dialisi.

\* DIERESILA - da διαιρέω dier-èo divido e cúan syl-e spoglia - frutto che all'epoca della maturità si separa in due parti.

DIERETICO, V. Dieresi - mezzo

meccanico o chimico acconcio ad operare la seluzione di continuità nelle parti di un corpo.

DIELMENEUTA - da διερμηνεύω diermenèu-o interpreto (διὰ dià part. pleon. e έρμηνεύω ermenèu-o interpreto) - interprete (ora detto dragomanno dal turco tergiuman traduttore, tergiume traduzione).

Diesis - da δια dià fra e in iè voce - ιέω, inμι i-èo, i-emi emetter voce - cioè intervallo fra due suoni. o variazione di suono - termine di musica, segno indicante che la no:a da esso immediatamente preceduta si debbe alzare di un mezzo tuono minore senza cangiarne nè il nome nè il grado; detto una volta diesis maggiore. 2 a. Intervallo di una quarta parte di tuono, detto pure diesis enarmonico. 3 a. Intervallo di una terza parte di tuono; detto pure diesis cromatico, 4 Differenza fra il semituono maggiore e il minore.

DIETA - ? affine al skt. idda, forza vitale - modo di vivere tanto per cio che riguarda il vitto, quanto il dormire e gli esercizi del corpo e delio spirito e l'abitazione: in modo da conservare la salute o da pienamente ristabilirla dopo una malattia. 3 m. Abitudine di certe so stanze alimentari. 4 m. Privazione assoluta di cibo imposta ad un ammalato. 5 m. Uso di cibo molto parco. 6 m. Mercede o salario giornaliero che si assegna agl'impiegati pubblici incaricati di un servigio straordinario o temporaneo.

DIETA - da διαιτάω diet-ão giu dico come arbitro - a giudizio di arbitri 2 Assemblea formata da principi o da magnati, o da loro rappresentanti, in Germania e in l'olonia; così detta perchè anticamente funzionava anche come tri-

Lunale supremo.

DIETERIDE - da die dis due volte e ercs ét-os anno - biennio.

DIETETICA. V. Dièta - parte della medicina che si occupa di determinare le norme della dieta.

DIETETICO. V. Dieta - ch'è proprio della dieta o della dietetica. \* DIETETISTA. V. Dièta - medico che nel trattamento delle malattie impiega mezzi dietetici, prescrive sopratutto la dieta nel senso nº 4

Dièxodo - da διὰ dià per. traverso e ἔξιδις exod-os uscita – uscita degli escrementi per l'ano

\* DIFACA - da dis dis due volte e φαχή fak-è lente - gen. di p. d., fam. eliantee; in cui ogni fiore ha due stili e due ovarii, che divengono due legumi contenenti dei semi fatti a lenticchia.

DIFALANGARCA. V. Difalangarchia comandante di due falangi.

DIFALANGARCHIA - da dis dis due volte, φάλαγξ, φάλαγγος fålanx, fålang-os falange e ἄρχω arch-o comundo - comando di due falangi.

DIFALANGIA - da dis dis due volte e φάλαγξ, φάλαγγος falanx. falang-os falange - riunione di due falangi.

DIFIA - da διφυής dify-ès doppio (δίς dis due volte e φύω fy-o sono) m. - gen. di acal., fam. difidi: composti di due parti simmetriche.

Difidi. V. Difia.

DIFILLEA. V. Difillo - gen. di p. d., fam. berberidee; i cui gambi portano foglie gemine, alterne. \* DIFILLIDI. V. Difillo - gen. di

mell. gasteropodi; forniti di due

tentacoli.

Diritto - da dis dis due volte e φύλλεν fyll on foglia - m. ep. delle foglie, delle spate, dei calici, dei bulbi e degli steli che sono composti di due nezzi. 2 m. Gen. di p. m., tam, orcindee; che hanno due foglia ohovali e quasi opposte nel mezzo del fusto.

\*Difisa – da di; dis due volte e joz fys-a vescica – gen. di acal , fam. fisogradi; la oui parte media è fornita di due organi nuotatori cavi, a foggia di vescichette. 2 Grn. di p. d., fam. leguminose; il cui frutto è un baccello fornito a ciascuna delle sue estremità di una vescica membranosa.

\*Diriscio - da δis dis due volte e φύσκων fysk-ion otricello - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; che

hanno due peristomii.

\* DIFISEE - da δi; dis due volte e φόσις fys-is natura (φόω fy-0 na---sco, genero) - tr. di p. a., fam. caodinee; che compariscono di duplice natura, vegetale ed animale.
\*\* DIFITI - da δi; dis due volte e φυτόν fyt-0n pianta (φύω fy-0 nasco,

genero) - sin. di difisee. 2 Moll. abitanti in conchiglie bivalve unite. Diforo - da δis dis due volte e

φέρω fêr-o porto - sin. di dicarpo.

\*\* DIFRIGE - da δis dis due volte e φόρω fryg-o fosto, arrostisco - scoria che il rame o altro metallo depone nel fondersi; così detta perchè quella del rame si ricuoceva prima di riporla per usi medicinali.

DIFRÒFÔRE - da δίφρος difr-os sedia e φέρω fèr-o porto - donzelle ateniesi che nelle processioni delle Panatenee portavano seggiole, ombrelli ecc., per comodo delle matrone.

DIFRÒFORO. V. Difròfore – ufficiale persiano che seguiva il re nelle spedizioni militari portando una sedia d'oro, la quale gli serviva di sgabello nel discendere dal cocchio.

DIFTERA – da διφθέρα difthèr-a pelle, veste di pelle – m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui larve sono pelose e si trasformano in bozoli.

DIFTERITE - da diretipa difthère pelle, membrana - m malattia cira ha per carattere la tendenza alla formazione di f. lise membrane che attaccano la cute e specialmente le membrane mucose della bocca e della faringe.

Diffongo, \* Diffongo - da δίς dis due volte e φότρις fihóng-os suono - suono formato da due vo-cali pronunciate con una sola enussione di fiato. 2 Suono semulice espresso neka scrittura con più lettere

\*DIFUCEPALA – da da διφυίς dify-ès doppio e κεραλή kefal-è testa – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni, tr. difuccialiti; il cui scudo è profondamente smarginato. onde appare doppia la testa

\* DIFUCEFALITI. V Difucefala.

DIGAMIA. V. Digamo - stato di persona passata a seconde nozze. 2 Stato di persona, che ha contemporaneamente due mogli, autorizzato dalle leggi o dalle costumanze del naese in cui vive

DIGAMMA - da δί; dis due volte ε γάμμα gámma, lettera dell alfaheto ellenico, Γ - sesta lettera dell'antico alfaheto, che aveva appunto la forma di un doppio Γ, F, e si pronunciava con un μοπο simile al ν ο con aspirazione; usata in luogo dello spirito aspro e che poscia venne smessa (in latino fu talora usatal per ν).

Digamo – da δὶς dls due volte e ταίμες gâm-os matrimonio, unione esssuale – ep. di persona che si trova in digamia. 2 m. Ep. della calatide, quando è composta da fiori dei due sessi.

\* DIGASTRICO - da diç dis due votte, e γαστίο, γαστίος gast-er, gastr-os ventre - ep. dei muscoli che sonor composti di due fasci di fibre unite da un tendine intermedio. 2 Muscolo situato obliquamente alla parte superiore e laterale del collo, carnoso all'estremità e tendinoso nel mezzo.

\* DIGINIA. V. Diginio - ord. di piante che hanno l'organo femmineo diviso in due parti (cioè che hanno due stili e due stigmi, sia o

no doppio l'ovario).

\*\* DIGINIO – da δὶ; dis due volte
e γυτὰ gyn-è donna, fig. organo
femmineo – ep. di fiore provveduto di due stili e di due stigmi,
sia o no doppio anche l'ovario, e di

pianta che ha tali fiori. \*Diglena – da δ's dis due volte e γλήνη glèn-e occhio - gen. d'infus., fam. idatini; distinti da due occhi.

Diglifo - da δί; dis due volte e γλύφος glyf-os glifo - ep. di mensole con due canalature o glifi

DIGLÓSSO, DIGLÓTTO - da δi; dis du evolte e γλώσσα, γλώττα glóssa, glótt-a lingua - fornito di due lingue. 2 Uomo che conosce due lingue. 3 Uomo doppio, non sincero. \* DIGLÓTTIDE. V. Diglótto - gen. di p. d., fam. diosmee; le cui antere fertili hanno un'appendice a

foggia di doppia linguetta. Digma - da δείχνυμε, dèiknymi,

dickn-ymi - mostra di oggetti da
\* Digono - da δις dis due volte
e γωνία gon-la angolo - che ha due

angoli. DIIAMBO - da δὶς dis due volte e ἄαμθος iamb-os iambo - piede com-

posto di due iambi.
\* DIISTERA – da δίς dis due volte
e υστέρα vstèr-a utero – donnio

utero; doppia vagina.

DILEMMA – da δ'ις dis due volte e ε λίμμα proposizione, maggiore di un sillogismo (λάξω, λαμβάνω låb-o, lamban-o accolgo, concepisco)-doppio sillogismo; le cui maggiori implicano il principio di contraddi-

situato obliquamente alla zione, eppure hanno la stessa illauperiore e laterale del collo, zione.

\* DILÉPIRO - da δis dis due volte e λέπυςον lépyr-on scaglia - gen. di p. m., fam. graminee; fornite di doppia loppa o involucro scaglioso. \* DILÉPTO - da δis da de volte e λεπτός lept-òs sottile - gen. d'infus., fam. tricodii; sottilissimi come capelli, con un prolungamento

sul dinanzi.
\*DILOBIO - da δίς dis due volte
e λοθός lob-os lobo - gen. di p. d.,
fam. incerta; le cui foglie sono divise in cima in due lobi inceuali

DILOCHIA – da δi; dis due volte e λόχος lòch-os fila – suddivisione datichi militi (peltasti, opliti ecc.), formata di trentadue uomini ordinati su due file di sedici per

DILOCHITA. V. Dilochia - capo di una dilochia.

\* Dilofo - da δὶς dis due volte e λέφες lòf-os cresta - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno una doppia escrescenza a guisa di cresta.

Dillogia - da Si; dis due volte e xipc lòg-os discorso - ripetizione della stessa parola, della stessa proposizione. 2 Disaccordo fra due detti. 3 Sin. di amfibologia. 4 m. Due rappresentazioni drammatiche che formano un insieme.

DiLogo. V. Dilogia - di doppio senso 2 Sin. di anfibològico.

DIMACHERO – da δis dis due volte e μάχαιρα màcher-a coltello – ep. di gladiatore che combatteva con un pugnale in ciascuna mano.

Dinaco - da δὶς dis due volte e μάχομαι màch-ome combatto - soldato che combatteva a piedi e a cavallo.

\* DIMACRIA – da δὶς dis due volte e μακρὸς makr-òs lungo – gen. di p. d., fam. giraniacee; distinte da dne stami con filamento più lungo e ustron metron misuro - verso

degli altri.

\*DIMACROSTEMONI - da die dis due volte, uaxoòs makr-òs lungo e στόμων stemon stame - div. di p. d.: i cui fiori hanno due stami più lunghi opposti ad altri due più corti

DIMERIA. V. Dimeri - termine dell'antica milizia ellenica: metà di una fila o le ossia otto uomini. 2 m. Gen. di p. m., fam graminee: la cui spica è divisa in tanti inviluppi contenenti due fiori cia-

DIMERI - da die dis due volte e μέρος mer-os parte - div. d'ins. col : che comprende quelli i cui tarsi sono divisi in due articoli. -Secondo alcuni naturalisti questa divisione è da abolirsi, perché gl'insetti che vi sono compresi, hanno i tarsi divisi in tre parti, di cui una è piccolissima.

\* DIMERIDI. V. Dimeri - fam. di pesci olobranchi: che hanno isolati o divisi in due i raggi compo-

nenti le pinne pettorali.

\* DIMERITI. V. Dimeri - settarii cristiani del IV secolo, che sostenevano avere il Verbo assunto il corpo umano e non già l'anima, onde si considerarono come divisori di Cristo.

Dimero. V. Dimeri - ep. di og-

getto diviso in due parti. \* Dimerostemma – da dic dis due volte, μέρος mèr-os parte e στέμμα stèmm-a corona - gen. di p. d., fam. composte; il cui frutto ha una

corona composta di due pagliette. \*Dimetra - da dis dis due volte e μήτρα mètr-a matrice - doppia matrice. 2 Donna che ha la matrice doppia.

\* Dimetria. V. Dimetra - stato di una donna che ha la matrice doppia.

composto di due metri, cioè di quattro piedi.

\* Dimiarii – da δis dis due e μος my-s muscolo - sez. di moll. conchiferi: che comprende quelli i quali sono attaccati alla conchiglia

con due muscoli.

\* DIMOCARPO - da Sauce dem os grasso (pronunciato dimos a modo volgare), o sincopato da δίδυμες dìdym-os doppio e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. saponacee: così nominate perchè i loro frutti sono polposi, o perchè sono

disposti a due a due. DIMORFA V. Dimorfo-m. gen. di p. d., fam, leguminose; il cui calice in alcuni fiori è composto di tre sepali, in altri di cinque. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. aculeati; così detti per la diversa forma e disposizione degli occhi nei due sessi.

\*DIMORFANDRA - da dis dis due volte, μερφή morf-è forma e ἀνήρ, ανδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame - gen, di p. d., fam. mimosee: i cui stami sono divisi in due.

\*DIMORFANTO - da die dis due volte, μερφή morf-è forma e zvos anth-os flore - gen, di p. d., fam. sinanteree; il cui ricettacolo comprende fiorellini di due forme.

\*DIMORFISMO. V. Dimorfo - proprietà di alcuni corpi di aver due sistemi di forme cristalline e di proprietà fisiche, senza che siano perciò alterate le loro proprietà chimiche.

DIMORFO. - da die die due volte e μορφή morf-è forma - ep. di Bacco che si rappresentava ora barbuto ed ora imberbe, ora colle corna ed ora senza. 2 m. Ep. di corpo che può cangiare forma cristallina e proprietà fisiche senza che siano per ciò alterate le sue DIMETRO - la dis dis due volte proprietà chimiche.

"Dimonfoteca - da δι; dis due volte, μερφί morfè forma e δίκαι thèk-e teca - gen. di p. d., fam. composte; il cui disco ha i raggi bianchi di sotto e porporini di sopra, ele cui achene o teche che contengono i semi hanno due forme differenti.

DINAMENE – da Δυναμένη Dinamene, una delle Nereidi (δύναμαι dyn-ame posso) – gen di crost. decapodi brachiuri. 2 Gen. di pol., fam. sertularie.

\* DINAMETRO - da δύνχως dyn-am-is for a e μάτρον metr-on misura strumento con cni si misura la portata di un telescopio, l'ingrandimento degli oggetti veduti traverso un telescopio.

DINAMICA – da δύνεως dynam-is forza – m. parte della meccanica, che tratta del movimento dei corpi in quanto è prodotto da forze che agiscono attualmente e continuamente.

DINAMICO – da δύνεμις dynam-is forta – m ep. dello stato, in rui si trova l'organismo, quando le forze che lo compongono sono in attività. 2 m. Ep. di malattie che offendono l'azione vitale del corpo o delle sue parti. 3m. Ep. dell'unità per valutare il lavoro dei motori, ch'è lo sforzo necessario a trasportare un metro cubo d'acqua.

\*DINAMISMO - da δύναμις dynam-is forza - dultrina filosofica che considera la materia come risultamento di combinazioni di forze. 2 Dottrina fisiologica e patologica principalmente appognata sulla considerazione delle forze vitali.

\*\* DINAMOMETRO – da δύναμις dynam-is forza e μέτρον mètr-on misura – strumento che serve a misurare comparativamente le forze
muscolari di uomini o altvi animali

la potenza delle macchine.

DINASTA V. Dinastia - che fiene il principato o solo o come membro di un'oligarchia.

DINASTIA – da δυναστεύω dynaste-u son principe, impero (δύναμα: dyn-ame posso, sono potente) – a, principato, imperio, potenza. 2 m. Serie di principi della stessa stirpe; famiglia che regge uno Stato.

DINASTICO - da δυναστεία dynast-èia, dynast-la dinastia - che si

riferisce ad una dinastia.

\*Dinèma - da δίς dis due volte e νέμα nêm-a filamento - gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da una doppia codetta ripiegata che sostiene i pollinii.

\* DINEMAGONO - da δis dis due volte, ντμα nėm-a filo, filamento e άχονες àgon-os sterile (ά priv. e χονές agon-è generazione) - gen. di p. d., fam. malpighiacee; fra i cui dieci stemi due per ogni fiore sono sterili.

\* DINEMANDRA - da δὶ; dis due volte, τὰμα nêma filo, filamento e ἀτὰρ, ἀνδρὸς aniêr, andr-όs nưmo, fig atto alla generazione - gen. di p. d., fam malpighiacee; fra i dieci stami per ogni fiore due o tre soli sono fecondi.

DINFMÜRA – da δis dis due volte νῆμα nêm-a filo, filamento e còpa ur-d coda – gen. di crost. sifonostomi, fam. peltocefali; il cui addome termina con due appendici lamellose, come due fili, a foggia di coda.

Dincest, Dince - da δυώ din-to giro (δίω di-corro) - vertigine; sensazione morbosa, per cui sembra che gli oggetti, benché fermi al loro posto, siano in moto circolare. 2m. Specie di salto che si fa movendo il corpo in giro.

\* Dinòbrio - da dive; din-os vortice e 8,460 bry-o vegeto, germonlio - gen. d'infus., fam. dinobrii; i quali si moltiplicano per gemme in

DIN modo da formare un polipajo ra- | volte, ôxtô okt-ò otto e tôpa èdr-a moso in mezzo ai vortici, alle correnti del mare.

DINÒBRII. V. Dinòbrio.

\* Dinórnito - da δεινός dein-òs, din-os grande, terribile e opvis, opνιθος òrn-is, òrnith-os uccello - gen. d'ucc. foss., fam. brevipenni; che sembrano essere stati di proporzioni gigantesche, persino di quattro e più metri di altezza.

\* Dinosauri – da δεινός dein-òs, din-òs grande, terribile e σαύρος saur os lucertola - ord. di rett. fos-

sili giganteschi.

\* DINOTERIO - da δεινός dein-òs, din-òs grande, terribile e troicv ther-ion belva - gen. di manim. foss.; che sembrano essere stati pachidermi: di proporzioni gigantesche.

DINOTO - da Sives din-os giro, vortice - m. gen. d'ins. col. pent., fam, girinii; che girano rapidamente su di sè; che hanno un movimento rapidissimo, come vorticoso.

Diòbolo - da dis dis due volte e δειλός obol-ós obolo - moneta del valore di due oboli. 2 Peso di due oboli.

Diòcesi - da δισικέω dioik-èo, diik-ėo amministro, governo (διά dià part. intens. e σίχεω σίκ-èσ, ik-èo ordino, governo) - circoscrizione territoriale nell'Asia Minore dopo la conquista romana: sezione della provincia. 2 Circoscrizione territoriale amministrativa, in cui da Costantino fu diviso l'impero romano, ciascuna delle quali comprendeva più provincie (tranne la diocesi di Roma, che comprendeva Roma e le città suburbicarie). 3 Circoscrizione territoriale ecclesiastica, ciascuna delle quali è amministrata da un vescovo o da un arcivescovo o altro prelato.

base, faccia - figura, p. e. cristallo. che rappresenta due piramidi ottangolari congiunte alla loro base.

\* DIOCTOFIMA - da dis dis due. όχτω októ otto e φύμα fym-a tubercolo - gen. di elm., le cui due estremità sono guernite ciascuna di otto tubercoli.

\* DIODE - da dis dis due e cides èid-os, id-os forma, specie - gen. di p. d., fam. rubiacee; il cui calice è composto di due foglioline eguali.

\* Diopònte – da δis dis due volte e όδους, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. di pesci plectognati, fam. gininodonti; le cui mascelle sono sporgenti e formate di due pezzi o lame eburnee. 2 Sp. di mamm. cetacei, gen. delfino; idem.

\* DIODONCEFALI - da dic dis due volte e όδιὺς, όδόντος odùs, odònt-os dente e κεφαλή, kefal-è testa cl. di mostri, che comprende quelli che hanno una doppia fila di denti.

\* DIOECIA - da Sic dis due volte e oixíz oiki-a, iki-a casa - cl. del sistema sessuale botanico: che comprende quelle famiglie nelle quali i fiori maschi sono portati da una pianta e i fiori femmine da un'altra, in cui i due sessi abitano (per così dire) una casa diversa.

Diofisiti - da δύc dyo due e φύσις fys-is natura - nome di coloro che ammettono in Gesù Cristo due nature, la divina e l'umana.

\* Dioftalmico – da δια dià per e ἀφθαλμός ofthalm-òs occhio - ep. di fasciatura in forma di X nelle malattie degli occhi.

\* DIOFTALMO. V. Dioftalmico min.; sorta di onice, le cui macchie rappresentano due occhi.

\* Diòico. V. Dioecia - ep. dei vegetali in cui una pianta porta i \*DIOCTAEDRO - da dis dis due fiori maschi e un'altra porta i fiori femmine. 2 Sez di moll. cefalofori; | duri o indolenti, paragonati alle in cui i due sessi sono separati, in | individui differenti.

DIOMEDEA - da Διομήδης Diomèd-es Diomede, eroe ellenico (Zebs, Διὸς Ze-us, Di-os Giove e μήδομαι mèd-ome ho cura) - m. gen. d'ucc. palmipedi 2 m. Gen. di p. d.. fam.

composte Dioncosi - da διογκόω dionk-do gonfio (διὰ dià part. intens e ὀγκόω onk-oo gonfio) - m. ingrandimento della cavità dei vasi nel corpo umano; sin. di plètora, che i medici metodisti attribuivano alla diffusione dei liquidi in circolazione, ovvero alla ritenzione degli umori escrementizii.

\* Dionea – da Διώνη Diòn-e Venere - gen. di p. d., fam. droseracee; così nominate perchè le foglie chiudendosi sopra di sè e poscia aprendosi di nuovo, quando sono irritate, prendono aspetto di vulva che si stringe e si allarga.

Dionico - da Sic dis due volte e ὄνυξ, ὄνυχος όμγχ, όμγch-os unghia - m. gen, d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; le cui zampe sono fornite di un piccolo dente.

DIONISIA - da Aιόνυσος Dionys-os Bacco, dio del vino - gemma nera, macchiata di rosso, che gli antichi favoleggiavano potesse dare all'acqua il color del vino e preservare dall'ubbriachezza. 2 Nome antico della edera consacrata a Bacco.

DIONISIACHE - da Aιόνυσος Diònys-os Bacco (forse = mag. Isten, pers. Lez-dan *Dio*, per inversione Den-iz, Dan-iez feste in onore di Bacco.

DIONISIACO - da Aιόγυσος Didnys-os Bacco - che si riferisce a Bacco. 2 m. Ep. di coloro che hanno alle parti laterali della fronte escrescenze ossee o carnose, o tumori densità differente.

corna con cui talvolta rappresentavasi Bacco.

\* Dionisiàno - da Διονύσιος Dionys-ios Dionisio detto il piccolo, cronologo del secolo VI - ep. del periodo cronologico di 532 anni, inventato da Dionisio il piccolo.

\* Diope - da δis dis due e ωψ, ώπὸς ops, op-os occhio - gen. di ucc. insettivori, fam. pigliamosche: che hanno due macchie bianche vicino agli occhi, per cui sembrano forniti di occhi doppi.

DIOPÈTE - da Žεῦς, Διὸς Zê-us, Di-òs Giove, cielo e πίπτω pipt-o cado – statua di divinità che si credeva caduta dal cielo.

Diopo - da δic dis due e όπλ

op-è *foro* – flauto antico a due buchi

\*Diòpsi - da δic dis due volte e όψις òps-is aspetto, faccia - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. diopsidi ; la cui fronte si dilata in due lunghi prolungamenti cilindrici, in modo che sembrano aver due faccie.

\* DIÒPSIDI. V. Diòpsi.

\*DIOPTASIO. V. Dioptro - ep. di silicato di rame, detto pure sostantivamente dioptàso.

\*DIOPTASO. V. Dioptro - min.; silicato di rame : i cui cristalli semitrasparenti lasciano vedere le giunture nell'interno della loro massa.

DIÓPTRA. V. Diòptro - regolo con due mire, per cui il raggio visuale passa all'occhio negli strumenti astronomici, nei livelli.

\* DIÒPTRIA V. Diòptro - gen.d'ins. dipt., fam. tanistomii; le cui antenne sono inserite sopra un tubercolo frontale posto fra gli occhi.

DIÒPTRICA V. Diòptro - m. parte della fisica, che tratta dei fenomeni della luce che attraversa mezzi di

DIOPTRISMO. V. Diòptro - operazione chirurgica che consiste nel dilatare col dioptro le cavità natu-

rali affine di esaminarne lo stato. Diòptro - da διςπτεύω diopte u-o veggo per mezzo, attraverso; veggo bene, tutte le parti (dia dia per mezzo, attraverso o part. intens. e όστομαι, όπτομαι dss-ome, dpt-ome veggo) - strumento, che serve ad esaminare lo stato dell'utero (detto pure specchio dell'utero), o altre cavità.

\* Diorama - da dic dis due volte e ὄραμα òram-a vista, veduta (ὁράω or-ao veggo) - esposizione di quadri o vedute di grandi dimensioni: così detta o perchè le tele sono dipinte da due parti, o perchè si espongono contemporaneamente due quadri.

\* DIORCHITE - da dis dis due volte e δρχις òrch-is testicolo - min.; sorta di calcedonio che ha forma di due testicoli. 2 Sp. di moll. pietrificato: che ha due protuberanze ovoidi, che vennero paragonati a due testicoli.

\* Diorite - da διεράω dior-ão distinguo (διὰ dia part. intens. e έράω or-ao veggo) - min.; roccia composta di anfibolo e di feldapato; così detta perchè siccome l'anfibolo è verde e il feldspato rosso, il contrasto dei colori rende facile il distinguere gli elementi.

DIORROSI - da διά dià in e δβρός orr-os siero - tramutamento di umore animale in fluido sieroso ed acqueo. 2 Flusso di orina morbosa, la cui copia riduce l'ammalato ad uno stato di consunzione.

Diòrtosi - da διερθέω diorth-do raddrizzo, correggo (διà dià part. int. ο pleon. e ὀρθώω orth-όο dirizzo) operazione chirurgica che consiste nel ridurre una frattura o una lussi proferisce à belle studio ur. vocabolo o una sentenza che immediatamente ritrattasì; lat. correctio.

DIORTOTE, V. Diortosi - m. strumento con cui si opera la diortosi. \* Dioscodio - da Zeus, Aid; Zeus, Di-às Giove e xwork kod-ion nelle vellosa - pelle di una vittima offerta a Giove, su cui si facevano passeggiare gli aspiranti all'inizia-

DIOSCURI - da Zeuc, Aio; Zèus, Dios Giove e xcupes kur os figlio nome collettivo di Castore e Polluce, figli gemelli di Giove e di Leda.

zione nei misteri eleusini.

\* Diòsgone - da Zeuç, Aiòs Zeùs, Di-òs Giove e youn gon-è generazione - sorta di danza pantomimica in cui si rappresentava la nascita di Giove.

\* Diosma - da Sicc di-os divino e όσμη osm-è odore - gen. di p. d., fam. diosmee: i cui fiori spandono un profumo gradito, penetrante. -(Non è da confondere l'etimologia e il senso di diosma con auelli di διόσμος diosm-os - διά dià per, attraverso e ogur, osm-è odore - che è traversato o può essere traversato dagli odori; che trasmette gli odori In questo senso l'aria dicevasi, rispetto ai colori, diòsmo, come, rispetto alla luce, diafana). \* DIOSMEE. V. Diòsma.

\* DIOSPIREE. V. Diospiro.

Diospino - da Zeús, Aibs Zeus, Di-òs Giove e πυρὸς pyr-òs grano gén. di p. d , fam. ebenacee, tr. diospiree; così nominate per la dolcezza e salubrità dei frutti.

\* Diòstosi – da δια dià dis- e δστέεν ost-èon osso - disgiunzione, dislo-

camento delle ossa.

\* DIOTIDE - da die dis due volte e ώτις, ώτίδος otis, otid-os, dim. di τος, ώτος us, ot-os orecchia - gen. sazione. 2 Figura retorica per cui di p. d., fam. corimbifere; distinte

da fiori disposti a due a due sopra | gen. di p. m., fam. graminee ; dipicciuoli fogliati. 2 Gen. di p. d., fam atriplicee; idem.

Dioto - da δis dis due e ούς. ώτὸς us, ot-òs orecchia - vaso a due orecchie, cioè a due manichi.

\* DΙΟΤΟΤΕCA – da δίς dis due, εδς ώτος us. ot-òs orecchia e θήκη thèk-e teca - gen, di p. d., fam. dipsacee; il cui calice interno è fornito di due lobi od orecchiette.

\* Dioxeleo - da διὰ dià con, έξες ôx-os aceto e Exaiov èle-on olio cataplasma la cui base è olio ed aceto.

\* Diperiantio - da δis dis due volte e \* περιάνθιαν periànth-ion periantio - ep. di fiore guernito di un doppio periantio, cioè di un calice e di una corolla, e di pianta che ha tali tiori.

\* Dipetalo - da δis dis due volte e πέτα).cv pělal-on petalo – ep. di una corolla formata di due petali e di un fiore che ha tale corolla.

\* Dipiramido-dodecaedro - da Si: dis due volte, πυραμίς, πυραμίδος pyram-is, pyramid-os piramide, Soδεκα dodek-a dodici e έδρα edr-a base, faccia - solido p. e. cristallo che ha forma di doppia piramide a dodici faccie.

DIPIRENO - da dis dis due volte e πυρήν pyrėn nocciuolo – ep. di frutto a due nocciuoli. 2 Strumento chirurgico, sorta di sonda che ha due capi in forma di nocciuoli.

Dipiro - da δίς dis due volte e πῦς pyr fuoco - m. min.; silicato allumino-calcare, che sotto l'azione del fuoco si fonde e diventa fosforescente.

DIPIRRICO - da δίς dis due e πύςbiyes pyrrich-os pirrico - piede composto di due pirrici, cioè di quattro sillabe brevi.

\* Diplacne – da διπλώς dipl-dos

stinte da pagliette calicinali e florali a due valve.

\* DIPLACRO - da διπλώς dipl-dos doppio e axea akr-a punta, estremità - gen. di p. m., fam. ciperacee; il cui frutto è un otricello terminato in due punte o bicuspi-

DIPLANGIO - da διπλόος dipl-dos doppio e άγγεῖον ang-èion, ang lon vaso - vaso di terra che collocavasi eutro un altro di rame.

\* DIPLANTERA - da διπλόςς dipl-dos doppio e averoa anther-à antera - gen. di p. d., fam. solanacee; le cui antere hanno due loggie distinte e divergenti quando i fiori sono sbucciati. 2 Gen. di p. d., fam. najadee; distinte da antere ineguali e bilobate.

\* DIPLANTEREE. V. Diplantera cl. di p. m , contenente quelle i cui fiori hanno le antere in numero doppio di quello delle divisioni della corolla.

\* DIPLANTIDIO - da διπλώς dipl-oos doppio, avrí anti contro e idia id-ca imagine - cannocchiale in cui si veggono due imagini del medesimo oggetto, una diritta, l'altra rovescia.

 DIPLARRENA – da διπλέες diplôns doppio e žfécy arren maschio, fig. stame - gen. di p. m., fam. iridec: la cui specie tipo ha due soli stami per fiore.

DIPLASIA - da διπλάσιος diplàs-ios doppio - m. gen. di p. m., fam. ciperacee; i cui fiori sono circondati da quattro scaglie disposte a due a due.

DIPLASIASMO - da διπλασιάζω diplasiàz-o raddoppio (διπλάσιις diplas-ios doppio) - raddoppiamento di una consonante per far lunga la vocale precedente. 2 Aggiunta, doppio e axim achn-e paglietta - in principio di una parola, di una sillaba che comincia o colla prima | pld-os coltello, spada - coltello. lettera della parola stessa o con un'altra della stessa classe fone-

tica.

\* Diplectro - da δίς dis due volte e πλήκτουν plèktr-on sperone - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui periantio è guernito di due appendici a forma di speroni. 2 Gen. di ucc. gallinacei; forniti di due speroni per ciascuna gamba.

DIPLETRO - da die dis due volte e πλέθρον plèthr-on pletro - sorta di misura agraria formata di due pletri: il terzo di uno stadio.

DIPLINTO - da dis dis due volte e πλίνθος plinth-os mattone - muro formato da due ordini di mattoni.

\* Diplocentro - da διπλόος dipl-òos doppio e xévesov kèntr-on pungolo, sperone - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui fiori portano due speroni curvi.

\* Diplochitone – da διπλώς dipl-dos doppio e χιτών chit-on tunica - gen. di p. d., fam. melastomacee; i cui fiori sono cinti da un un doppio involucro di brattee.

\* DIPLOCLENA – da διπλόος dipl-dos doppio e zhaiva chlèn-a tunica gen. di p. d., fam. diosmee: i cui fiori sono riuniti in cima in un involucro comune composto di più scaglie imbricate.

\* DIPLOCOLOBEE. V. Diplocòlobo - sez. di p. d., fam. crucifere; il cui embrione è diplocolobo.

\* DIPLOCÒLOBO - da διπλώος dipl-òos doppio e πολιθές kolob-òs tronco - ep. di embrione ripiegato sopra di sè nella sua lunghezza.

\* Diplocomio - da διπλόος dipl-dos doppio e xóun kôm-e chioma - gen. di p. a., fam. muschi; i cui cigli del peristomio sono liberi e formano come una doppia chioma.

\* DIPLOCOPIDE - da διπλόςς dipl-dos doppio e κοπίς, κοπίδος kopis, ko-l doppio - veste ampia, che potevasi

spada a doppio taglio.

\* DIPLODERMA - da διπλόος gipl-dos doppio e δέρμα dèrm-a pelle – gen. di p. a., fam, funghi gasteromiceti: il cui peridio è bianco di dentro e giallo di fuori.

\*Diplòdia - da διπλόες dipl-dos doppio – gen. di p. a., fam. funghi pirenomiceti; le cui periteche sono prima collocate sotto la scorza, poi la rompono per mostrarsi al di fnori.

\* DIPLÒDIO. V. Diplòdia - gen. di p. m., fam. orchidee : così nominate per la duplice forma del la-

bello del loro periantio.

\* DIPLODONTE - da διπλόος dipl-dos doppio e docus, docures odus, odont-os dente - gen. di p. d., fam. litrariacee: che hanno peduncoli bibratteolati in cima. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi trachearie; forniti di mandibole bidentate, a foggia di tenaglia.

DIPLOE - da διπλόος dipl-dos doppio - sostanza spugnosa che separa i due strati delle ossa del cranio e in generale delle ossa

piatte.

\* DIPLOFRACTO - da διπλόος dipl-dos doppio e φράσσω fràss-o munisco. cingo - gen. di p. d., fam. tiliacee; i cui semi sono cinti da un doppio endospermio carnoso.

 DIPLOGENESI - da διπλόος dipl-dos doppio e γίνεσις gènes-is generazione – duplicazione mostruosa più o meno completa del corpo intero.

\* Diploglòsso - da διπλόος dipl-dos doppio e γλώσσα glòss-a lingua - gen. di rett. scincoidi; che hanno lingua bifida.

\* Diplòico. V. Diplòe - che si riferisce alla diploe.

DIPLOIDE - da διπλώς dipl-dos

metter doppia. 2 Veste foderata. | nepii; i cui tarsi anteriori sono for-3 m. Sin di diplòe.

\* DIPLOLÈNA - da διπλόςς dipl-dos doppio e kaiva lėn-a veste – gen. di p. d., fam. diosmee; i cui fiori hanno doppio invoglio.

\* DIPLOLEPARII. V. Diplolèpide.

\* DIPLOLEPIDE - da διπλόος dipl-dos doppio e λεπίς, λεπίδος lep-is, lepid-os *scaglia –* gen. di p. d., fam. asclepiadee; i cui stami sono coperti da duplici squame. 2 Gen. d'ins. imenopt., fam. diploleparii; le cui ale hanno doppie squame.

DIPLOMA - da διπλόω dipl-òo raddoppio, piego - a. carta piegata con sigillo, come solevano essere gli editti dei principi, e in generale le carte che si trasmettevano da una autorità pubblica; atto autentico ed ufficiale emanato da un'autorità superiore, laica o ecclesiastica, munito di sigillo. 2 m. Documento, che constata che altri ricevette i gradi accademici, o è membro di una società ecc.

\* DIPLOMÀTICA. V. Diplòma scienza dei documenti antichi, carte. diplomi, della loro autenticità e delle loro date.

\* DIPLOMÀTICO. V. Diplòma - che è proprio della diplomazia e della diplomatica. 2 Che conosce, che esercita la diplomazia.

\* DIPLOMAZÍA. V. Diplòma - arte e scienza dei rapportí internazionali e dell'applicazione del diritto delle genti; così detta perchè le basi di cosifatti rapporti nella loro parte pratica erano contenuti in diplomi.

 DIPLOMIELIA - da διπλώς dipl-dos doppio e μυελός myel-os midolla duplicità mostruosa del midollo spinale.

\* DIPLÒNICO - da διπλόος dipl-dos doppio e ovuž, ovyog dnyx, dnych-os

nitì di due uncini.

\* DIPLOPAPPO - da διπλόος dipl-δοs doppio e πάππος papp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte asteroidi; i cui frutti portano un doppio pennacchio.

\* DIPLOPE. V. Diplopia - chi è af-

fetto di diplopia.

\* DIPLOPÈLTA – da διπλόος dipl-dos doppio e πέλτη pèlt-e scudo - gen. di p. d., fam. abietinee; le cui foglie sono coperte sulle due faccie da peli rigidi.

\* DIPLOPERISTOMII - da διπλόςς dipl dos doppio e \* περιστόμιον peristom-ion peristomio - tr. di p. a., fam. muschi; distinte da doppio pe-

ristomio.

\* DIPLOPIA - da διπλόος dipl-dos doppio e δψ, δπὸς ops, op-òs vista – lesione del senso della vista, per cui il medesimo oggetto produce due o più sensazioni sul cervello, apparisce doppio, in generale multiplo.

 Diplopièsmo – da διπλόος di– pl-dos doppio e πιέζω pièz-o comprimo - doppia compressione, nella fasciatura delle ferite.

\* DIPLOPODI - da διπλώς dipl-dos doppio e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - ord, di miriapodi: uno dei cui caratteri essenziali è di avere due paja di zampe alla maggior parte dei loro anelli.

\* Diplopògono – da διπλόος dipl-dos doppio eπώγων pògon barba – gen. di p. m., fam. graminee; la cui lepicena ha due valve espanse, membranacee e aristate, che simulano due barbe. 2 Gen. di p. a., fam. muschi; il cui peristomio è fornito di doppio ordine di cigli o barbe.

\* DIPLOPTERI - da διπλόος dipl-dos doppio e πτερὸν pter-on ala - fam. uncino - gen. d'ins. em. eter., fam. | d'ins. imenopt.; le cui ali superiori sono raddoppiate longitudinal- | mente.

\*DIPLOPTERO. V. Diplopteri - sp. di acal.; gen. callianira; che hanno due alette o pinne laterali guernite di cigli.

\* DIPLOSANTEREE. V. D planterèe.
DIPLOSI - da διπλόος dipl-òos doppio - m. duplicazione negli accessi
di febbre e altri fenomeni morbosi.

\* DIPLOSIRINGA - da διπλόος dipl-òos doppio e σύριγξ, σύριγγε syrinx, syring-os stringa - siringa donnia

 Ďiplosomia – da διπλόος dipl-òos doppio e σώμα sóm-a corpo – esistenza mostruosa di due corpi completi, egualmente sviluppati, riuniti per una o più parti.

\* DIPLOSOMO. V. Diplosomia - mostro formato di due corpi completi, riuniti per una o più parti.

\* DIPLOSTEFIO - da δίπλόςς dipl-dos doppio e στέφω stêf-o corono - gen. di p. d., fam. composte asteroidee; le cui achene portano due pennacchi.

\* DIPLOSTÈGIO - da διπλέος dipl-dos doppio e στέγω stèg-o copro - gen. di p. d., fam. melastomacee; le cui foglie sono coperte di una peluria soffice al disotto, scabra al disopra.

\* DIPLOSTEMMA - da διπλόςς dipl-dos doppio e στέμμα stèmm-a corona - gen. di p. d., fam. composte cicoracee; le cui achene sono fornite di un doppio pennacchio.

\*DIPLOSTEMONE – da διπλόςς dipl-dos doppio e στήμων stêm-on stame – ep. di fiore che ha stami in numero doppio dei petali, e di pianta che produce tali fiori.

\* DIPLOSTOMA - da ðiralóc, dipl-dos doppio e στόμα stóm-a bocca - gen. di mamm., fam. didelfidi; così detti per il sacco di cui sono forniti, la cui apertura è quasi una seconda bocca.

\* DIPLOTAXI - da διπλός dipl-dos doppio e τάξις tàx-is ordine - gen. di p. d., fam. crucifere; i cui semi sono divisi in due sezioni.

\* DIPLOTRICHIA-daδιπλόςς dipl-δos doppio e δρίξ, τριχός thrix, trich-ös pelo, capello – gen. di p. a., fam. ficee; i cui filamenti escono a due a due da un globulo che irradia lo strato midollare.

\* DIPLOTRÒPIDE - da διπλόςς dipl-òos doppio e τρόπις, τρόπιδες tròpis, tròpid-os carena - gen. di p. m., fam. papilionacee; il cui calice è curvo, turbinato.

DIPLOZÒO - da διπλώω dipl-ôos doppiu e ζῶω zò-on animale - gen. di elm.; il cui carattere più curioso è di esser doppii, vale a dire di essere due individui attaccati l'uno all'altro verso la metà dell'orlo esterno.

\* DIPNEUMONE - da δίς dis due volte e πνεύμων pnèum-on polmone - gr. d'ins. apt., fam. aracnidi; forniti di due sacchi polmonari.

\* DIPNOGRAFIA - da δείπνον dèipnon, dipn-on cena e γραφή graf-è descrizione - descrizione delle cene degli antichi.

DIPNOSOFISTA – da δείπνον dèipn-on, dipn-on cena e σεφιστής sofist-ès sofista – filosofo che disserta a cena.

DIPNOSOFISTI. V. Dipnosofista - titolo di un'opera di Ateneo, in cui introduce dei letterati che a cena trattano d'importanti e svariati soggetti, come solevano fare gli Elleni antichi.

Dipodi. V. Dipodia - m. ord. di rett. saurii o pseudosaurii, i quali hanno i due membri posteriori sia completi sia rudimentari, e sono privi degli anteriori.

\* DIPODIA - da δίς dis due volte e ποῦς, ποδός pus, pod-òs piede -

a due piedi per volta.

\* Dipódio. V. Dipodia - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui pollinii sono fissati a una glandola comune da due codette.

\* Diposi - da dic dis due volte e ποσις pòs-is marito, fig. fore maschio - gen. di p. d., fam, apiaces; i cui pedicelli sono forniti di tre fiori, di cui due mascai e uno femmina.

Di Ròsopo – da die dis due volte e πρόσο πον prosop-on faccia - di due faccie, bifronte. 2 Ambiguo. non sincero.

\* DIPSACEE. V. Dipsaco.

Dipsaco - da δίψα dips-a sete gen. di p. d , fam. dipsacee; che hanno all'estremità delle foglie una cavità in cui si raccoglie acqua di pioggia o di rugiada; così nominate quasi raccogliessero quell'umore per estinguere la loro sete. 2 Affezione dei reni che cagiona grandissima sete; sin. di diabète.

DIPSAHE - da δίψα dips-a sete gen. di rett. ofidii, fam. vipere: il cui morso produce una sete ardente

e mortale.

DIPSETICO - da δίψα dips-a sete - ep. di rimedio che promuove la sete.

 Dipsomania – da δίψα dips-a sete μανία mania – vizio dell'ubbria– chezza. 2 Sete alterata e morbosa.

DIPTERA. V. Dipteri - gen. di p. d., fam. sassifragacee; le cui corolle hanno due petali più lunghi degli altri, che arieggiano a due ali.

\* DIPTERACANTO - da δίς dis due Volte, πτερὸν pter-òn ala e axavêa akanth-a spina - gen. di p. d., fam. acantac e: distinte da un calice fornito di due brattee foliacee, a guisa di alet e.

Dipteri - da dis dis due volte! • πτερὸν pter-òn ala - m. ord. d'ins.; e degli altri principali magistrati, e

maniera di scandere i versi antichi, eche comprende quelli i quali sono forniti solamente di due ali.

\*DIPTERIGIA - da dis dis due volto e πτέρυξ, πτέρυγος ptèr-yx ptèryg-os aletta - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni: le cui prime ali presentano in cima un disegno come di ala d'uccello.

\* DIPTERIGIO. V. Dipterigia - gen. di p. d., fam. crucifere; i cui fiori sono forniti di bratteole, che portano alla base una specie d'orecchietta hifida. 2 Ep. di pesce che ha due pinne do**rs**ali. 3 Ep. di seme che ha due espansioni membranose a foggia di ala.

DIPTERO. V. Dipteri - che è fornito di due ale. 2 Ep. di edifizio che ha sopra ciascuna delle sue ali

un doppio colonnato.

\* DIPTEROCARPEE. V. Dipterocarpo.

\*1:IPTEROCARPO - da dic dis due. πτερὸν pter-òn ala e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. dipterocarpee; il cui frutto consiste in una noce legnosa coronata di cinque lacinie, di cui tre corte e due grandi e foliacee.

\* DIPTEROCÒMA - da δίς dis due volte, πτερὸν pter-òn ala e κόμη kôm-e chioma - gen. di p. d., fam, composte asteroidi; le cui achene hanno un doppio pennacchio.

\* DIPTERODONTE - da Sic dis due volte e όδους, όδόντος odùs, odònt-òs dente – gen. di pesci acant., fam. percoidi; i cui denti sono disposti in due serie.

Diptico, \* Dittico - da δίπτυχος diptych-os doppio, che si piega in due (δis dis due volte e πτύγη ptych-e piega) - sorta di libro composto di due faccie sovrapposte, di avorio o di altra materia, sulla cui parte interna si tenevano note, si segnavano i nomi dei consoli

poscia quelli dei benefattori delle chiese, che si commemoravano nella liturgia. 2 m. Quadro sopra legno od avorio, formato di due parti, che si possono chiudere sovrapponendole.

Diptoto - da δίς dis due volte e πτόω pt-do cado - ep. dei nomi

che hanno due soli casi.

\* DIRRAFIA - da δίς dis due volte e ἐαφίς ταf-is ayo - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. coreidi; il cui apparato copulatore è formato di due tenaglie forti e puntute.

\*DIRRÌNO - da die dis due volte e biv rin naso - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; la cui testa è pro-

fondamente bifida.

Disacola – da δύς dys difficilmente e ἀκοὴ akoè udito (ἀκούω akù-o odo) – durezza di orecchio o congenita o accidentale; primo grado della sordità.

DISANAGOGO - da δύς dys male e ἀνάγω anàg-o estraggo - ep. di materie che si trovano nei bronchi e con difficoltà si distaccano.

DISAPOCATASTASI – da δύς dys difficilmente e ἀπενατάστανα; apokatāstas-is ristabilimento (ἀπὸ apō ri- e καθύστημι kathist-emi stabilisco) – difficoltà di ripristinare chechessia nello stato di prima; specialmente, difficoltà di guarire perfettamente.

DISARCHÌA - da δùς dys difficilmente e ἀρχὴ arch-è governo - dif-

coltà di governare.

\* DISARMONIA – da δύς dys il contrario e άρμηνία armonia – il con-

trario di armonia.

\*DISARRENO - da Si; dis due volte e approprie arren maschio - gen. di p. m., fam. graminee; il cui fiore femminco è accompagnato da due fiori maschi.

\* DISARTRITE - da δύς dys male e ἀρθρίτις arthrit-is artrite - artrite difficile da guarire. \* DISARTROSI - da δύς dys male e άρθρεν àrthr-on articolo - articolazione mal conformata.

\* DISASTRO – da δύς dys male e ἄστρον àstr-on astro – sfortuna, sventura; quasi per cattiva influenza di astri, secondo viete opinioni.

\* DISCARDIOMORFIA - da δύς dys male, καρδία kard-ia cuore e μορφή morf-è forms - variazione anormale della posizione del cuore.

\* DISCATABROSI - da δύs dys male e κατάξρωσης katábros-is alto d'inghioltire (κατά katá giù e βρώσκω, βιξρώσκω brôsk-o. hibrosk-o mangio, consumo) - difficolda d'inghiottre, deglutizione difficile.

DISCATAPOSI - da die, dys difficilmente e natamore, katapos-is atto di bere (nata kata giù e méo, nivo p-60, pin-o bevo) - difficoltà di bere. DISCELIA - da die dys male, difficilmente e nata koi la, kil-ia ventre - m. dolore all'addome. 2 Dif-

ficoltà di evacuare il ventre.

\* DISCHEZIA – da δùs dys difficilmente e χέζω chèz-o evacuo – diffi-

coltà di evacuare.

DISCHILÌA – da δύς dys male e χυλὸς chyl-òs chilo – depravazione del chilo.

Dischimia - da δύς dys male e Χυμός chym-òs umore - depravazione, alterazione degli umori.

\* DISCHIRIO - da dis dis due volte e xie chèir, chir mano - gen. d'ins. col. pent., fam carabic; le cui gamba anteriori finiscono in due punte, di cui l'esterna è articolata alla base.

\*Dischisma - da dis die volte e σχίζω schiz-o fendo - gen. di p.

d., fam. selaginacee; il cui lembo della corolla è fesso dinanzi. \*DISCIFORME - vocab. ibr. da

δίσκες disk-os disco e forma - ep. di parti di vegetali in forma di disco.

DISCINESIA - da dus dys difficil-

mente e κινέω kin-èo muovo - diminuzione o abolizione dei movimenti volontarii del corpo, non avente per causa il dolore o il sopore.

Disco - da δίχω, δίσχω, δισχέω dik-o, disk-o, disk-èo getto - piastra di pietra o di metallo rotonda, piatta, che si slanciava per esercizio. 2 Corpo del sole e della luna quale a noi apparisce. 3 m. Vetro di un telescopio. 4 m. Parte centrale dei fiori radiati. 5 Piattello, che si usa nella Messa; patena. 6 m. Parte di una foglia compresa fra gli orli. 7 m. Parte centrale di un capitolo o di un corimbo. 8 m. Corpo carnoso e glandoloso posto sul ricettacolo dei fiori. 9 m. Parte superiore degli apoteci aperti e marginati. 10 m. Gen. di acal., fam. medusarii; così detti per la forma orbicularia del loro corpo. 11 m. Parte media dell'ala degl'insetti. 12 m. Ultimo giro della spira di una conchiglia univalva. 13 m. Parte convessa opposta al ventre di una conchiglia bivalva. 14 (in generale) Corpo piano di figura circolare.

DISCOBOLIA. V. Discobolo - eser-

cizio di slanciar dischi.

DISCÒBOLI. V. Discòbolo - m, fam. di pesci malac. subbrachii; le cui pinne ventrali formano una sorta di disco.

DISCOBOLO - da δίσκος disk-os disco e βάλλω bàll-o getto - giocatore al disco, che slanciava lontano un disco di pietra o metallico.

\* DISCOCALÍMMA – da δίσχος disk-os disco e χάλυμμα kálymm-a coper-chio, velo (χαλύπτω kalypt-o copro) – coperchio o velo con cui si copre nel rito orientale il disco, la patena in cui è riposta l'ostia consacrata o da consacrarsi.

\* DISCOCAPNO - da δίσκος disk-os disco e καπνὸς kapn-òs fumo - gen. di p. d., fam. papaveraçee, tr. fu-

marie; il cui frutto ha forma di disco.

\* DISCOCÉFALA – da δίσκες disk-os disco e κεφαλή, kefal-è testa - gen. d'ins. em. eteropt., fam. scutellerii; che hanno la testa tondeggiante in avanti.

\* DISCOCÉFALO. V. Discocéfala - ep. di personaggio mitologico, col disco del sole o della luna in luogo di testa. 2 Gen. d'infus., fam. euploii; che hanno una sorta di testa di forma discoide.

\* Discoglòsso - da δίσκες disk-os e γλώσσα glòss-a lingua - gen. di rett. batracii, fam. raniformi; la cui lingua è subcircolare.

Discoide - da díses disk-os disco e elde, è id-os, id-os forma, somiglianza - che ha forma orbiculare. 2 m. Ep. di animali, che presentano un disco colorato in mezzo a un fondo di un altro colore. 3 m. Ep. di un organo vegetale, che presenta due faccie piatte parallele alquanto grosse e con un orlo circolare oscuro. 4 m. Ep. di conchiglie le cui spire s'aggirano nello stesso piano.

\* DISCOIDÉI. V. Discoide - gen. d'echinod., fam. pedicellati; di forma orbiculare.

DISCÒIDI, \* DISCOIDÈE. V. Discoide - tr. di p. d., fam. composte; distinte da un disco semplice senza

DISCOILÍA. V. Discelia.

\* DISCOLABO - da δίσκες disk-os disco e λαθή lab-è manico - gen. di acal., fam. fisoforee; che hanno la forma di una vescica con un pedicello allungato.

\* DISCOLIA - da δύς dys mule e χελή chol-è bile – corruzione della bile.
\* DISCOLITO – da δίσκες disk-os

\*DISCOLITO - da δίσκος disk-os disco e λίθος lith-os p etra - gen. di moll. conchiferi foss.; che hanno conchiglia discoide.

Discolo - è incerto se questo | vocabolo sia derivato dall'ellenico, ovvero se sia antico vocabolo italico affine all'ellenico δύσκελες dyskol-os. L'origine delle due voci è la medesima; il senso alquanto differente - da dus dys difficilmente, male e skt. kar fare; mutato r in l, etimologia evidente in δυσχεche dus-cher ès. sinonimo di δύσκολος dys-kol-os (εΰχολος eu-kol-os, turco k o l-a i facile) - Δύσκολος dysko-1-os significa difficile, che si fa difficilmente; discolo significa che fa male, che ha cattiva condotta. -L'altro senso di δύσχολος dyskol-os strano, bisbetico, lat. morosus, partecipa dei due suddetti, equivalendo a difficile da trattarsi e che agisce male, in modo biasimevole.

DIS

\*DISCOMIZA - da δίσκος disk-os disco e μύζω myz-o ronzo - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; il cui addome ha forma di disco.

\*DISCOMÒRFA – da δίσκες dìsk-os disco e μερφή morf-è forma – gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; di forma circolare, convessa.

\*Discopora - da δίσκες disk-os disk-os disko e πόρες pôr-os poro - gen. di pol: ; distinti da cellule complete con un orifizio rotondo, e il cui polipajo ha forma di croste o di macchie circoscritte.

\* Discosoma – da δίσκες disk-os disco e σώμε sóm-a corpo - gen. di pol. carnosi; che hanno il corpo largo a foggia di disco. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che hanno il cefalotorace in forma di disco e l'addome nascosto sotto di quello.

DISCRASIA - da δύs dys male e κρᾶσις kras-is crasi - alterazione della crasi o della miscela di solidi e di liquidi del corpo; cattiva crasi, cattiva costituzione.

\* Discroia - da dus dys male e

χρόα chrò-a colore – alterazione morbosa del colore della pelle.

\* DISCROMODERMIA - da δύς dys male, χρωμα chròm-a colore e δέρμα dèrm-a pelle - alterazione nella colorazione della pelle.

\* DISCROPSIA – da δυς dys difficilmente, χρόα chrò-a colore e cup; ops is vista – vizio dell'occhio, per cui mal si possono discernere i colori.

\*DISDACRÍA – da δύς dys male e δάκευ dákry lagrima – alterazione

morbosa delle lagrime.

\* DISDIACLASI – da δὶς dis due
volte e διακλάω diakl-ào frango –

- doppia rifrazione di raggi.

\* DISDIACLASTICO. Disdiàclasi -

doppiamente rifratto.
DISDIACÒRESI - da δύς dys difficilmente e διαχώρησις diachòresidiacoresi - passaggio lento e difficile degli alimenti nel canale in-

\* DISDIAPASON – da δ's dis due e \*διαπασών diapason – estensione di due ottave musicali.

testinale.

 DISDINAMIA – da δύς dys male e δύναμις dynam-is forza – alterazione degli spiriti vitali.

DISELCIA – da δύς dys difficilmente e ἔλκις èlk-os ulcera – ulcera difficile da guarire.

\* DISELMIDE – da δί; dis due volte e σελμίς, σελμίδος selm-ls, selmid-os corda – gen. di infus., fam. tecamonadii; forniti di due filamenti locomotori eguali.

\* DISEMBOLÍSMO – da δύς dys difficilmente e ἔμεαλλω èmball-o metto dentro – difficoltà nell'applicazione dei clisteri.

dei clisteri.

\* DISEMESI – da δύς dys difficilmente e ἐμέω em-èo romito – difficoltà di vomitare; vomito difficile.

\* DISEMIA - da δύς dys male e alμa èm-a sangue - corruzione del sangue.

\* DISEMORRÈA - da 865 dys diffi- | dono per la piccolezza e il loro cocilmente, aiua em-a sanque e béw rè-o scorro - soppressione del flusso emorroidale. 2 Difficile, lento corso del sangue.

\* DISEMORRÒIDE - da δùs dys difficilmente e αίμεβροίς, αίμεβρείδος emorro-is, emorroid-os emorroide difficoltà o soppressione delle emorroidi.

DISENTERÍA - da δús dvs male e ivtesco enter-on intestino - flegmasia intestinale con evacuazione di materie mucose o marciose spesso miste di sangue.

DISENTERICO. V. Disenteria ch'è proprio della disenteria. 2 Che soffre di disenteria.

\* Disepalo – vocab. ibr. da δίς dis due volte e σέπαλεν sepal-on sepalo - ep, di calice composto di

due sepali. \* Disepatonervia – da δύς dvs male, ήπαρ, ήπατος èpar, èpatos fequito e vessor neur-on nervo - dis-

nervia epatica; nevralgia del fegato. \* Disepulòtico – da δύς dys difficilmente e ἐπουλόω epul-do cicatrizzo - ep. di ulcere difficili da ci-

catrizzarsi. \* Diseretisia - da δύς dys difficilmente e ερεθίζω erethiz-o irrito scarsa irritabilità.

\* Disestesia – da δύς dys difficilmente e αἰσθάνωμαι estli-àn-ome sento - indebolimento od abolizione dell'azione dei sensi.

DISEXANALOTO, \* DISEXANALÒ-TICO - da δύς dys difficilmente e έξαναλόω exanal-do consumo - ep. degli alimenti di difficile digestione.

" DISFAGIA – da δύς dys difficil– mente e φάγω fag-o mangio - difficoltà di masticare, d'inghiottire.

Disfana - da δύς dys difficilmente e paivouai fen-ome apparisco - m. gen. di p. d., fam chenopodiacee; i cui fiori difficilmente si ve- (uvácua: mn-aome mi ricordo) -

lore sparuto.

\* DISFERICO - da dis dis due volte e σφαῖρα *sfèra* – gen d'ins. col. pent., fam. carabici; il cui torace e il cui addome hanno forma globosa.

Disfonia - da δύς dys difficilmente e φωνή fon-è voce - asprezza della voce. 2 m. Alterazione della voce.

Disforia - da δυσφορέω dysfor-èo soffro (δυς dys male, difficilmente e φέρω fer-o porto) - stato di dolore, di ansietà. 2 m. Difficoltà di sopportare un'operazione.

Disforo V. Disforia - ch'è in istato di disforla.

\* Disgeusia – da δύς dys male e γεύσις gèus-is quato - depravazione del gusto.

\* Disidria – da δύς dys male e ίδρως idr os sudore - alterazione del sudore.

\* Dislalia - da Sus dvs difficilmente e λαλέω lal-eo parlo - articolazione difficile delle parole.

\* Dislisina - da δύς dys difficilmente e λύω ly-o, fut. λύσω lys-o sciolgo - materia resinoide che si ottiene nell'analisi della bile, difficile da sciogliere nell'alcool bollente.

\* Dislochìa – da δùs dys difficil» mente e λόγια loch-ia lochi - difficoltà o soppressione dello scolo dei lochi.

\* Dismasesi – da δύς dys male e μασάιμαι mas-àome mastico - difficoltà nella masticazione, prodotta da debolezza di muscoli.

\* DISMENIA. V. Dismenorrèa.

\* DISMENORREA - da δùs dys difficilmente, μτν mèn mese e ρέω rè-o scorro - mestruazione difficile.

\* DISMNESIA - da die dvs difficilmente e uvious mnes-is memoria indebolimento della memoria; labilità della memoria.

DISMORFIA – da δύς dys male e μερφή morf-è forma – bruttezza; mostruosità.

\* DISNEFROTOPIA - da δύς dys male, νεφρόν nefr-on rene e τόπος top-os luogo - spostamento dei reni.

\* DISNEURIA - da 🐿 dys male e veopov neur-on nervo - alterazione dell'azione nervosa.

DISODA. V. Disodia - m min.; calce carbonata di cattivo odore.

DISODE V. Disodia - m. gen. di ucc. silvani: che puzzano.

\* DISODEA V. Disodia - gen. di p. d., fam rubiacee; che hanno pessimo odore.

DISODIA – da δύς dys male e δζω όz-ο ho odore – fetidità di materie esalate od evacuate. 2 m. Gen. di p. d., fam. composte senecionidi; che hanno cattivo odore.

\* DISÒDIO V. Disodia - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. aradidi; che hanno cattivo odore. \* DISODONTIASI - da Suc dys diffi-

"DISODONTIASI - da δύς dys difficilmente e όδους, όδόντος odùs, odònt-os dente - dentizione difficile. "DISONIRÌA - da δύς dys male e

δνεφον òneir-on, ònir-on sogno – sogno cattivo, spaventevole; inquietudine, affanno in chi fa un sogno spaventevole.

\* DISOPE - da δυς dys male e τω, ἐπὸς ops, op-os aspetto - gen. di fam. chiropteri insettivori; di aspetto ributtante.

\* DISOPIA - da δυς dys difficilmente, e ωψ, ωπός ops, op-os occhio – indebolimento della vista.

\* DISOREXÌA - da δύς dys difficilmente, make e δρέξις δrex-is appetito - inappetenza.

\* Disoro - da δίς dis due volte e σωρὸς sor-òs mucchio - gen. di elm.; i cui occhi sono divisi in due grupui di tre ciascuno.

\* DISOSFRESÌA – da δὺς dys male e ὅσφρησις ὑsfres-is odorato – perdita o disordine dell'odorato.

DISOSMIA - da δύς dys male e δσμή, osm-è odorato - sin. di disosfresia.

\* Disostosi - δù; dys male e δοτέςν ost-èon osso - cattiva conformazione delle ossa.

DISPEPSIA – da δύς dys difficilmente e πίπτω pèpt-o digerisco; πέψις pèps-is digestione – difficoltà di digerire; cattiva digestione.

\* Dispepsiodinia — da δύπεψις dyspeps-is dispepsia e δόνη odyn-e dolore — dispepsia dolorosa; digestione difficile accompagnata da dolore di stomaco

\* DISPERIDE - da δίς dis due volte e πέρα pèr-a borsa, sacco - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui periantio ha le due divisioni laterali in forma di borsa o sacco.

\*DISPERMA. V. Dispermo - gen. di p. d., fam. rubiacee; distinte da capsule biloculari contenenti due semi, uno per capsula.

semi, uno per capsula.

\* DISPERMO - da δίς dis due volte
e σπέρμα spèrm-a seme - ep. di
frutto che racchiude due semi.

DISPERMATISMO, DISPERMIA –
da δύς dys difficilmente e σπέρμα
seme – emissione lenta e difficile
del liquore seminale, o impossibilità di emetterlo.

\* DISPLENOMORFIA – da δύς dys male, σπλήν splen milza e μερφή morf è forma – alterazione della forma della milza.

DISPNEA - da δύς dys difficilmente e πνέω pnè-o respiro - difficoltà di respirare; respirazione difficile.

\* DISPNEUMONERVIA - da δύς dys difficilmente, πνεύμων pneumon polmone e νεῦρον neur-on nervo - alterazione nell'azione nervosa del polmone.

Dispondro - da dis dis due volte i lutto - inettitudine di una donna ad e σπονδαίος spond-èos spondeo piede composto di due spondei, cioè di quattro sillabe lunghe.

\* Disporismo, Disporico. V. Des-

potismo, Despòtico.

\* DISPOTISMO - da δùs dys difficilmente e πόω p-òo bevo - difficoltà d'inghiottire le bevande.

\* DISSENTERIA. V. Disenteria. Dissillabo - da dis dis due volte

e συλλαβή syllab-è sillaba - ep. di parola, di piede metrico, composti di due sillabe.

\* Dissinusia – da δύς dvs difficilmente e guycugia synus-la coito - difficoltà o impossibilità di esercitare

il coito.

\* Dissochèta – da δισσὸς diss-ès doppio e yairn chèt-e chioma - gen. di p d., fam. melastomacee: i cui peduncoli, i calici e il disotto delle foglie sono coperti di una folta lanugine.

\* Dissografia, Dittografia - da da δισσός ο διττός diss-òs o ditt-òs doppio e γράφω graf o scrivo doppia maniera di scrivere un vo-

cabolo.

Dissologia, Dittologia - da δισσός ο διττός diss-ès o ditt-ès doppio e λόγος lòg-os discorso doppio modo di dire: doppia maniera di esprimere la stessa cosa.

\* Distachio - da δίς dis due volte e στάχυς stàch-ys spiga - nome specifico delle piante che portano

due spighe.

\* DISTANASIA - da Sus dys difficilmente e θάνατος thànat-os morte -

morte stentata, penosa.

\* DISTEFANO - da dis dis due volte e στέφανες stèfanos corona - gen. di p. d., fam. composte; le cui achene sono fornite di un doppio pennacchio.

\* DISTELASIA - Sus dvs difficilmente, male e θηλάζω thelaz o al- e κέρας kèr-as corno - gen. d'ins.

allattare.

\* Distemma - da δis dis due volte e στέμμα stèmm-a corona - gen. d'infus.. fam idatinii: che hanno una coda biarticolata.

\* DISTEMONE - da δίς dis due volte e στήμων stèmon stame - ep. dei

fiori forniti di due stami.

\* DISTENIA - da dis dis due volte e στενὸς sten-òs stretto - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; il cui corpo si assottiglia alle due estremità.

\* Disteno - da δù dis due volte e σθένος sthèn-os forza - min., silicato semplice d'allumina; che stropicciato sviluppa ora elettricità po-

sitiva ora negativa.

DISTERAPEUTO - da Sus dys difficilmente e θεραπεύω therapèu-o curo ep. di malattia difficile da guarire.

DISTERAPIA. V. Disterapeuto cura difficile; difficoltà di guarigione.

\* DISTICHIDE. V. Distico - sp. di p. m., fam orchidee, gen. sticorchide; i cui fiori sono disposti in due ordini o file opposte.

Distico - da dis dis due volte e στίχος stich-os ordine, verso - coppia di versi, specialmente esametro e pentametro; componimento o parte di componimento. 2 Edificio che ha due piani, due ordini di stanze, 3Ep, di organi vegetabili che trovansi disposti in due ordini o serie opposte, p. e. dei rami che si staccano alternativamente dal tronco, delle foglie, dei fiori che spuntano alternativamente sul fusto, sul ramo ecc. 4 m. Ep. di topazio, di diamante a due serie di faccette intorno ad ogni base.

\* DISTICOCERA - da die die due volte, στίγος stich-os ordine, serie col. tetr., fam. lungicorni; le cui | - difficoltà della riproduzione dei caantenne sono disposte in due ordini.

\*Disticofillo - da die dis due volte, στίχος stich-os serie, fila e φύλλον fyll-on foglia - ep. delle piante le cui foglie sono disposte su due serie.

\* DISTICOPORA - da dis dis due volte, στίχος stich-os ordine, serie e πόρες pòr-os poro - gen. di pol., fam. milleporee; che hanno cellule di due sorta, disposte in serie, le une stelliformi e superficiali, le altre poriformi e profonde.

\* DISTIGMA - da dis dis due volte e στίγμα stigm-a punto - gen. di infus., fam. euglenii: forniti di due

punti oculiformi.

\* DISTIGMATIE - da die dis due volte e στίγμα stigma – tr. di p. d., fam. composte; i cui fiori sono forniti di due stigmi distinti o di uno stigma ditomo.

Distila. V. Distilo - gen. di p. d., fam. goodeniacee; solo genere di questa famiglia che abbia due stili.

\* Distilo - da dic dis due volte e στύλος styl-os stilo - ep. di un fiore o di un ovario forniti di due stili.

Distocia - da dus dvs difficilmente o róxos tok-os parto - parto laborioso.

\* DISTOCOLOGÌA - da δυστοκία dystok-la distocia e λόγος lòg-os discorso - trattato sui parti difficili.

Distoma – da δis dis due volte e στόμα stòm-a bocca - m. gen. di elm. trematodi, tr. distomii; forniti di due ventose o bocche, una anteriore e l'altra ventrale.

Distomo. V. Distoma - m. gen. di pol. sarcoidi, fam. alcionei; forniti di due orifizi.

\* Districhìasi - da δύς dys *diffi*-

pelli caduti per infermità.

\* DISTROFÍA – da sus dvs maie e τροφή trof-è alimento - scarsa o cattiva nutrizione. 2 Malattia delle piante che proviene da scarsa o cattiva nutrizione.

Distrofo - da dis dis due e στροφή strof-è strofa - m. componimento poetico di due strofe.

DISURÍA - da Sus dys difficilmente e cúper ur-on orina - difficoltà d'orinare : l'orinare con difficoltà, con o senza dolore

DISÙRICO. V. Disuria. - chi soffre ritenzione d'urina.

\* DITAXA. V. Ditàxio - gen. di p. d., fam. asclepiadee; distinte da

corolle con doppia corona. \* DITAXIDE. V. Ditàxio - gen. di p. d., fam. euforbiacee ; distinte da fiori monoici, il cui calice offre una perflorazione valvare e alterna con cinque petali più lunghi ed a

perflorazione imbricata.

\* DITAXIO - da Sis dis due volte e τάσσω *tàss-*ο, fut. τάζω tàx*-*ο o**r-**dino - frutto capsulare a due serie di logge.

\* Diteismo - da dis dis due volte e Θεὸς The-òs Dio - sistema che ammette due Dei in lotta nel mondo, che rappresentano la lotta del principio del bene e di quello del male.

\* DITICIDI, DITICITI. V. Ditico.

Ditico - da δύτες dyt-es palombaro (δύω dy-o penetro; - m gen. d'ins. col. pent , fam. idrocantari, tr. diticidi; che penetrano nell'acqua e alternatamente tornano a galla.

DITIRAMBICO. V. Ditirambo. ch'è proprio del ditirambo.

DITIRAMBO - Διθύραμθος Dithyramb-os Bacco, detto pure Θρίαμες Thriumb-os, quasi Δι-θρίαμε-ις Dicilmente e θρίξ, τριχός thrix, trich-os | thriamb-os - da θρίω thr-eo io suono,

arido, strepito (θρόος thr-dos suono, | conchiferi forniti di due valve o grido, strepito; affineal skt. dhara, albanese zeri voce, suono), con epanadiplosi, cangiato  $\theta$  th in  $\delta$  d, cioè l'aspirata in un'altra lettera della stessa classe; ovvero ἀθύρω ather-o tripudio, suono, inneggio (corrispondente a θρέω thr-èo preceduto da a pleonastico o prostetico) e ἀμφὴ omf-è voce, suono, canto, vocabolo usato in ispecialtà relativamente alle litanie o supplicazioni agli Dei e a' responsi fatidici; affine a βιάω bo-ào bocio, grido (skt h ve gridare - ieu ih-y ad alta voce), preceduto da µ m prostetico (come κόρυμθες kor-ymb-os corimbo da κορυφή kor-yf-è cima); ad ΐαμδος iamb-os iambo; a ίαυςι iavoi (col μ m prostetico ίαμυς iamvoi evoè il quale, del pari che io, era il grido usato nei baccanali e nei trionfi - lat. io triumphe o io triumpe) – quasi ic6cáω ioboào - Θρίαμ€ος Thr-iamb-os corrisponde a booutos thor-vb-os strepito, col u. m prostetico thorumb-os. - Anacreonte dice (6, 9) A6úρων… ὀμφαν (προχέει) athyr-on omf-an (proch-èei), letteralmente sonondo...voce (spande) o canta. Questa frase illustra e conferma la suddetta etimologia, secondo la quale Triambo o Ditirambo significa strepito, tripudio e corrisponde a Bacco, Bromio (V. Bàcco, Bròmio) La epitasi delle due radici affini (thr-e b- o bo-) e l'epanadiplosi della lettera iniziale esprimono, per così dire, il superlativo dello strepito, del tripudio, il vero baccano - componimento in lode di Bacco, in vario metro e stile elevato e alquanto gonfio.

DITIRAMBOPEO - da διθύραμθες dithyramb-os ditirambo e ποιέω poi-èo, pi-èo faccio - autore di ditirambi; poeta ditirambico.

Ditiro - da dis dis due volte e Diptico. θύρα thyr-a porta - ep. dei moll. | \* Dittongo. V. Diftongo.

porte; sin di bivàlvo.

Ditoca. V. Ditocia - che ha partorito due gemelli.

\* Ditocia – da δis dis due volte e τόχος tòk-os parto - parto di due gemelli.

DITOMIA. V. Ditomo - divisione in due parti.

\* DITOMITI. V. Ditomo.

Ditomo - da δis dis due volte e τομή tom-è sezione - diviso in due. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici, tr. ditomiti; che hanno testa e addome grossi e torace sottilissimo.

Ditono - da dis dis due volte e τόνες tòn-os tuono - intervallo musicale che comprende un tuono maggiore ed uno minore.

\* DITORACE - da dis dis due volte e θώραξ, θώρακος thòr-ax, thòrak-os torace - mostro che ha due toraci. \* Ditremi - da dis dis due volte e τρήμα trèm-a foro – fam. di anell.; il cui tubo è guernito di due orifizi alle due estremità.

\* Ditridactili - da δίς dis due volte, τρὶς tris tre volte e δάχτυλος dàktyl-os dito - tr. di ucc.; che sono distinti da due o tre dita davanti, e di dietro ne sono affatto privi.

\* Ditriglifo – da δίς dis due volte e τρίγλυφος triglif-os triglifo - spazio compreso fra due triglifi sopra un intercolunnio dorico.

DITROCHÉO - da dis dis due volte e τροχαῖος troch-èos trocheo - piede composto di due trochei.

\* DITRUPA - da dis dis due volte e τρύπα tryp-a foro – gen. di anell., fam. serpularie; la cui conchiglia ha due orifizii.

Dittamo..... Dittiotèto. V. Dictamo.... Dicliotèto.

DITTERI ... DITTICO. V. Dipteri ...

\*Dittopsia - da dittò; ditt-òs guenza se è uscito o no vivo dal doppio e όψις òps-ìs vista - vista doppia, che fa vedere gli oggetti raddoppiati.

\* DITTORRAFIDE - da διττός ditt-ds doppio e ραφίς, ραφίδος rafis, rafid-os ago - ago doppio per l'opera-

zione della cateratta.

\* DIURELLA. V. Diùro - gen. di infus., fam. tricodii; che terminano in due appendici a forma di coda.

Diuresi - da διουρέω diur-eo orino abbondantemente (δια dia part. intens. e οὐρέω ur-èo orino) - secrezione abbondante di orina.

DIURETICO. V. Diuresi - medicamento che aumenta la secrezione

dell'orina.

\* DIÙRIDE, V. Diurèlla - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno il periangio diviso in sei parti irregolari, delle quali due sono lineari e prolungate a coda.

\*Diùno - da die dis due volte e oùpà urà coda - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; le cui elitre terminano in due lunghi filetti a

modo di coda.

\* Doceti – da δοχέω dok-èo sembro - settarii cristiani, i quali opinavano che il corpo di Gesù Cristo non era reale, umano, ma soltanto apparente, cioè o un fantasma ovvero formato di molecole eteree. 2 Sin. di aftartodocèti.

\* Docipio - dim di δοχὸς dok-òs trave - gen. di p. a., fam. ficee desmidiee : che hanno forma di tra-

vicello, di bastoncino.

Docimasia – da δεκιμάζω doki– màz-o provo - m. arte di determinare con varie prove in piccolo la natura e la proporzione del metallo contenuto in un minerale. 2 m. Docimasia polmonare; insieme delle proye cui si sottopongono i polmoni di un feto collo scopo di constatare se ha respirato, per conse- faccia - solido, p. e. cristallo, a de-

seno della madre.

DOCIMASTICA - sin. di docimasia. DOCIMASTICO. V. Docimasia. che è proprio della docimasia.

Dòcmo - da δοχμὸς dochm-òs obliquo - m. sorta di piede, di ritmo oratorio, che consta di cinque sillabe, cioè una breve, due lunghe, una breve e una lunga.

\* Dodecabostrico - da δώδεκα dodeka dodici e βόστρυξ, βόστρυχος bòstryx, bòstrych-os ciocca, cincinno - gen. di acal., fam. difidi; così detti perchè hanno dodici appendici, a foggia di cincinni, di ciocche.

\* Dodrcacòrdo - da δώδεκα dòdeka dodici e χερδή chord-è corda strumento musicale a dodici

corde

Dodecadactilo - da δώδεκα dòdeka dodici e δάκτυλος dàktyl-os dito - m. primo degl'intestini tenui, lungo dodici dita; sin. di duodeno.

DODECADARCA - da δωδεκάς, δωδεκάδος dodekás, dodekád-os dozzina e ἀρχὸς arch-òs capo - capo di dodici soldati.

Dodecade - da δώδεκα dôdeka dodici - a. dozzina. 2 m. Gen. di p. d., fam. mirtacee; fornite di dodici stami.

\* Dodecadènia – da δώδεκα dòdek-a dodici e άδην adèn glandola - gen. di p. d., fam. lauracee; ciascuno de' cui sei stami interni è fornito di una doppia glandola.

\* Dodecade - gen. di p. d., fam. incerta; il cui calice e la corolla hanno dodici divisioni.

\* Dodecaèdrico. V. Dodecaèdro - che si riferisce al dodecaedro. DODECAEDRO - da δώδεκα dòdeka dodici e idpa èdr-a base, due.

\*Dodecafarmaco – da δώδεκα dòdeka dodici e φάρμαχονfàrmak-on medicamento - medicamento composto di dodici ingredienti.

\* Dodecafido – vocab. ibr. da δώδεκα dodeka dodici e lat. fidi passato rimoto di findo divido - ep. di una parte di vegetale, il cui lembo è diviso in dodici segmenti.

\* Dodecaginia. V. Dodecagino cl. del sistema sessuale botanico. che comprende le piante i cui fiori

sono dodecagini.

\* Dodecagino – da δώδεκα dòdeka dodici e yuvi, gyn-è donna, fig. organo femminile - ep, dei fiori che sono forniti di dodici pistilli, dodici stili e dodici stigmi sessili, e delle piante che producono tali fiori.

\* Dodecamorio - da δώδεκα dòdek-a dodici e μόριον mòr-ion, dim. di μέρος mer-os parte - dodicesima parte dello zodiaco; uno dei segni zodiacali.

\* Dodecandria V. Dodecandro - del sistema sessuale botanico, che comprende tutte le piante i cui fiori maschi hanno più di dieci o meno di venti stami.

\* Dodecandro - da δώδεκα dòdeka dodici e avip, avopos aner, andr-òs uomo, fig. stame - ep. di fiore che ha dodici stami. 2 (per estensione) Ep. di fiore che ha più di dieci e meno di venti stami. 3 Ep di pianta i cui fiori sono dodecandri.

\* Dodecapartito - vocab. ibr. da δώδεκα dòdeka dodici e partito diviso - sin. di dodecăfido.

\* DODECAPETALO - da δώδεκα dòdeka dodici e πέταλον pėtal-on petalo - ep di un fiore, di una corolla che ha dodici petali.

DODECASILLABO - da δώδεκα dò-

dici faccie poligone parallele due a | laba - ep. di verso composto di dodici sillabe.

\* Dodecastachio – da δώδεκα dòdeka dodici e στάχυς stách-ys spiga culmo che porta dodici spighe.

\*Dodecastemone - da δώδεχα dò-deka dodici e στήμων stèm-on stame - sin, di dodecandro.

Dodecateon -da δώδεκα dòdeka dodici e Θεὸ; The-òs Dio - a. gen. di p d., fam, primulacee: lat, primula veris, dedicata ai dodici Dei del cielo latino per la bellezza de' suoi fiori. 2 m. Gen. di p. d., fam. orobanchee; che portano per solito dodici fiori vaghissimi. 3 Tempio antico, di cui si vedono gli avanzi vicino a Nîmes in Francia, dedicato ai dodici Dei latini.

Dògma, \* Dòmma – da δοχέω dok-èo opino, reputo - a. letteralmente opinione, e in questo senso dicevasi delle opinioni formulate dai filosofi come base della loro dottrina. 2 a. Quello che έδεξε τη βουλή, τώ δήμω edoxe te bule, to demo, che fu opinato, approvato dal senato, dal popolo, το δεδογμένον to dedoginenon l'opinato, l'approvato, lo stabilito; e siccome aveva forza di legge, dòqma divenne sinonimo di legge. 3 Principio fondamentale di una scienza morale e specialmente di una religione.

Dogmatico, \* Dommàtico - da δέγμα, δέγματος dògma, dògmat-os dogma - relativo al dogma; conforme al dogma, 2 Ep. di scienziato il quale formula la sua dottrina in dogmi che riguarda come certi. inconcussi. 3m. Ep. della parte della teologia che espone e stabilisce i dogmi di fede.

Dogmatismo, \* Dommatismo - da δέγμα, δέγματος dògma, dògmat-os dogma - sistema filosofico, secondo il quale coll'ainto della ragione, deldeia dodici e συλλαθή syllab-è sil- l'esperienza e della storia si può formulare una dottrina certa; contrario allo scetticismo e al misticismo.

Dogmatista, Dommatista, V. Dogmatismo - chi formula dogmi: chi espone e sostiene il dogmatismo. \* DOLERITE - da δολερός doler-òs ingannevole (δόλος dòl-os inganno) - min.: specie di roccia granitiforme, così nominata perchè la sua apparenza inganna e si prende facilmente per una varietà di diorite. \* Dolicangio - da δολιγός dolich-òs lungo e àyyeïov ang-èion, ang-ion vaso - gen. di p. m., fam.

un lungo vaso. \* Doliclàsio - da δολιγός dolich-òs lungo e λάσιος làs-ios peloso - gen. di p. d., fam. composte; le cui antere sono fornite di una lunga

orchidee; il cui frutto ha forma di

appendice setacea.

Dòlico - da δολιχός dolich-òs lungo - m. gen. di p. d., fam. leguminose; distinte per la lunghezza dei loro fusti. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; così detti per la lunghezza del loro corpo.

\* Dolicocefalo - da δολιχὸς dolich-òs lungo e κεφαλή kefal-è testa - ep. delle razze umane il cui cranio veduto dalla sua parte superiore è ovale, un quarto almeno

più lungo che largo.

Dolicodero – da δολιχός dolicli-òs lungo e δέρη dèr-e collo - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: così detti per la forma allungata e acuminata della testa.

\* Dolicogina – da δολιχός dolich-òs lungo e yovi, gyn-è donna, fig. stigma - gen. di p. d., fam. composte; i cui stigmi sono lunghi, acuminati.

Dolicòpodi. V. Dolicòpo.

Dolicopo - da δελιγός dolich-os lungo e πούς, ποδός pus, po-

fam. tanistomii, tr. doliconodi: che hanno le zampe molto lunghe.

\* DOLICÒSCELO - da δελιγός dolich-òs lungo e σχέλος skèl-os gamba - gen d'ins. ant., fam. aracnidi trachearie: che hanno piedi d'ineguale lunghezza e i posteriori lunghissimi.

 Dolicòto – da δολιγός dolich-òs lungo e οὖς, ὼτὸς us, ot-òs orecchia - gen, di mamm, roditori, fam, cavii: che hanno orecchie lunghe.

\* DOLICURO - da δελιχές dolich-òs lungo e củoà ur-à coda - gen. di ins. imenopt., fam. sfegii; il cui addome è attaccato al torace da un lungo peduncolo.

DOLOMEDE - da δόλος dol-os astuzia, inganno e μήδος mèd-os consiglio - m. gen. d'ins. apt. . fam. aracnidi: che tendono molto astutamente insidie ad altri insetti.

Dolopio - da δώλες dòl-os astuzia. inganno e πειέω poi èo, pi-èo faccie - m. gen. d'ins. col. pent , fam. sternoxi: così detti per l'astuzia con cui insidiano la preda.

\* DOMMA..... DOMMATISTA V. Dògma.... Dogmatista.

DONACE - da δύναξ, δύνακος dònax, dònak-os canna - gen di p. m., fam. graminee; che hanno per tipo la canna delle paludi. 2 m. Gen. di moll. acefali dimiarii; i cui due lobi si prolungano posteriormente in sifoni lunghi e ramificati in modo da presentare qualche somiglianza con una canna.

\* Donacia – da δύναξ, δύνακος dònax, donak-os canna - gen. d'ins. col. tetr., fam. eupodi; che vivono sopra canne ed altre piante acquatiche.

Dorcadio - da δερχάδιεν dorkàd-ion, dim. di δερκάς, δερκάδες dorkàs, dorkàd-os capriuolo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; d-os pieue - m. gen. d'ins. dipt., così nominati per le loro lunghe antenue 2 m. Gen. di p. a., fam. muschi; che sono grato pascolo ai capriuoli e ad altre bestie affini.

\* DORCATERIO - da δορκάς dork-às capriuolo e θερίον ther-ion bestia - gen. di mamm. ruminanti foss., fam. cervi; sorta di capriuolo.

\* DORIANTO - da Sópo dory asta e zobo; anth-os fiore - gen. di p. m., fam. amarillidee; distinte da un

gambo molto alto a guisa di asta, il quale porta i fiori.

DORICNIO – da δεράχνιον dorykn-ion pianta velenosa sconosciuta – m. gen di p. d., fam papilionacee; i cui fiori sono sostenuti da un'asticella. (δερυ ανία).

Dòrico. V. Dòrio - ep. dello stile di architettura che prima fu usato dai Dorii; del dialetto che

era da essi parlato.

\* DORIDIO - da Δωρίς, Δωρίδος Doris, Dorid-os *Doride*, una delle Nereidi – gen. di molluschi gasteropodi nudi.

DORIDREPANO — da δόρυ dòry asta e δρέπανον drèpan on falce — sorta d'arme antica, che consisteva in una lunga pertica con una falce alla sommità, per troncare il sartiame dei legni nemici.

Donirona. V. Doriforo - m. gen. disco. col. tetr., fam. ciclici; il cui petto è armato di una lunga punta ritta dinanzi. 2 m. Gen. di p. d., fam. monimiacee; le cui foglie sono fatte a guisa di lancia.

DORIFORO – da δόςυ dòry asta e φέρω fèr-o porto – soldato armato di asta.

\* Dòrilo – da δόρυ dòr-y lancia – gen. d'ins. imenopt., fam. aculeati;

forniti di una lunga spina.

Dòrio – da Aŭgos Dòrios Doro,
figlio di Elleno – ep. di uno dei tre
più antichi modi di musica degli Elleni, grave e maestoso; così detto
perchè era in uso tra i Dorii, discendenti di Doro.

\* DORIPLÉURA – da δόρυ dôry lancia e πλευρὰ pleur-à costa – gen. d'ins. emipt., fiau. scutellarii; caratterizzati da un protorace con angoli posteriori prolungati in una punta lunga ed acuta.

\* Doripodo – da δόρυ dòry asta e e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede – gen. di crost. decapodi brachiuri; i cui piedi posteriori terminano in

un'unghia acuta.

\* Doristeto - da δέρυ dòry lancia e στηθες stèth-os petto - gen. di col. tetr., fam. lungicorni; il cui prosterno si avanza anteriormente in punta conica.

DORITOMO - da δέρυ dòry lancia e τομή tom-è taglio - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; forniti di lunga tromba, con cui rodono le scorze degli alberi.

Dòro - da decoc dor de otre m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; il cui addome presenta l'aspetto di un otre.

DORODOCIA – da δῶρον dòr-on regalo e δέχομαι dèch-ome ricevo – corruzione di un giudice, di un magistrato per mezzo di regali.

DORÒFAGO - da δώρεν dòr-on regalo e φάγω fag-o mangio - giudice, magistrato che accetta regali per vendere la giustizia.

DOROLEPSIA – da δώρω dôr-on regalo e λάθω, λαμθάνω låb-o, lambàn-o prendo (λήψις lèps-is atto di prendere) – accettazione di regali per corruzione.

\* Dorso-trachèlio – vocab. ibr. da dorso e τράχηλος trachel-os

collo - V. Splėnio.

DÓSE - da δίδωμι did-omi, fut. di δώσω dôs-o do - quantità determinata; specialmente quantità di un medicamento che deve essere ammistrata ad un ammalato, espressa in peso od in misura.

\* Dotidea - da διθιήν doth-ien tu-

more, joruncolo e tocc; end-os, in-os forma, somigliana - gen. dip. a., fam. funghi; che si presentano sotto forma di tumori carnosi, nerastri. \*\* DOTIRNENTERIA - da δοδιέγι do-th-ièn tumore, foruncolo e εντερον enter-on intestino - malattia di tutto l'organismo con lesione, pustole,

ulcerazione speciale degl'intestini.

DOXOLOGIA - da δόξα dòx-a gloria
e λὸγος lòg-os discorso - il cantar
le laudi di Dio con salmi in chiesa.

DOXOMANE. V. Doxomania - chi smoderatamente, pazzamente ambisce la gloria.

DOXOMANÍA - da δόξα dòx-a gloria e μανία mania - smoderato, pazzo desiderio di gloria.

DRÀBA - da δράδη dràb-e - gen. di p. d., fam. crucifere.

DRACÉNA - da δράκεινα draken-a drugonessa (V. Drugone) - m. gen. di p. m., fam. asparaginee; le cui foglie sono lunghe, coriacee, strette e i cui fiori formano un grappolo terminale lungo talvolta alcuni piedi, che rassomiglia a una serpe.

Dracma. \* Dramma - cortisponde all'ar. dirham, dirhim. pl. dáráhim, arm. dróshma-dz moneta. Pers. darayish arte di goni. fare un'impronta, di coniare; irl. i dreak, arm. drôsh, drôshm forma, figura, impronta; irl. dreak-aim, arm. drosh-el. droshm-el figurare, improntare moneta greca. Erano famose l'ateniese e l'eginetica. Variarono di valore : l'attica antica corrispondeva a 92 1/2 centesimi di franco; la più recente a 87 circa. 2 Peso che variò nell'Attica da 4,363 a 4,103 grammi.

\* DRACOCÉFALO - da δράχων dràk-on dragone e κεφαίτ, krfal-è testa - gen. di p. d., fam. labiate, tr. dracoccéalee; i cui fiori lianno brattee foliacce aristate-dentate, lo che

more, foruncolo e aloc èidos, ldos, ldos lli fa rassomigliare in qualche mode forma, somiglianza - gen. di p. a., alle teste alate dei draghi favolosi.

\* DRACOFILLO – da δράκων dràk-on drago e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. epacridee; che hanno foglie lunghe a foggia di serpe

\*DRACONTIASI - da δερακόντων drakontion dracuncolo, dragoncello malattia endemica in climi caldi, la quale è prodotta da dragoncelli, sottili e lunghi vermi che s'introducono sotto la pelle.

\* DRACONTICO - da δράκων drakon dragone nº 6 - Ep. di mese, o del tempo che scorre da uno all'altro passaggio della luna per il suo nodo

ascendente.

DRACONTIO, \* DRAGONCELLO - da δραχόντον drakôntion, dim. di δράχων drakon dragone, serpente-gen. di p. m., fam. aracee; così nominate o dalla forma spirale della spata e dai colore screziato della scorza in qualche specie. 2 Gen. di elm. filiformi parassiti dell'uomo, che s'insinuano sotto la pelle specialmente delle membra inferiori. 3 m. Sp. di pesci acant., fant. gobioidi, gen. callionimo; con grandi pinne, a mo' dei favolosi draconi

\* DRACONTISOMA - da δράχων, δράκοττς drākon, drākont-os dragone, ε στώμα sõm-a corpo - gen. di mostri unitarii, fam. celosomii; che presentano-qualche analogia cogl'iguanii dragoni.

\* DRACOSAURO – da δράκων drak-on drago, serpe e σαύρος saur-os lucertola – gen. di rett. saurii foss.; che arieggiano ai favolosi dragoni.

\* DRAGANTO. V. Tragacânta.

DRAGONE - da δράκων drâk-on (zendo thrag strisciare; albanese drangua serpente - skt. druh, zendo druj. albanese dreiki, rumanesco draku diarolo - skt. drujgha, zendo dragha, afgane

droh bugia, bugiardo: zendo druj | ingannare - albanese n d r a k sporcare) - serpe favoloso, mostro poetico, quasi personificazione dello spirito del male, del padre della menzogna, come lo chiamano i teosofi (alcune delle qualità che gli si attribuiscono, dipendono da affinità forse casuali di radici: p. e. δράχος drák-os occhio, vista; skt. darc, zendo darec, δέρχω dèrk-o, fut. 2° δρακώ drak-o veggo; onde si favoleggiò che il dragone avesse acutissima vista). 2 m. Gen. di rett saurii, fam. lucertole; che sono forniti di una specie di appendice membranosa simile ad ali , come il favoloso dragone. 3 m. Insegna di guerra in cui era effigiato un dragone. 4 Sorta di soldati a cavallo, così detti perchè una volta avevano per insegna un dragone. 5 m. Costellazione dell'emisfero boreale. 6 m. Spazio chiuso fra l'orbita della luna e l'eclittica (capo di dragone; nodo ascendente - coda di dragone; nodo discendente).

\* DRAGONCELLO. V. Dracontio. \* DRAGONESSA. V. Dragone - ser-

pe, mostro favoloso, femmina del dragone.

Ďrama, \*Dramma - da δράω dr-λο facio, agisco - azione, rappresentazione teatrale sia tragica, sia comica, sia satirica. 2 m. Rappresentazione teatrale di un genere misto tra la tragedia e la commedia, in cui l'azione seria nel fondo e familiare nella forma, ammette ogni sorta di personaggi. di sentimenti, di tuoni. - Δράω dr-ἀο (coptico tre, lituano darry-ti fare) è sinonimo di πειών poi-èo, pi-èo; perciò δράμα dràma dramma è sinonimo di πείνιμα pòtema, pilema poema.

DRAMATICA, \* DRAMMATICA. V. | quali nelle manda - arte di rappresentare una guisa di falce.

\*\*Atune sia storica, sia imaginaria, | DREPANIDE

in modo familiare, tra il tragico e il comico: arte di compor drammi.

DRAMATICO, \* DRAMMATICO. V. Drama - che si riferisce al dramma o alla drammatica. 2 Ep. di poeta, di autore di drammi.

DRAMATURGIA, \* DRAMMATURGIA - da δράμα dràm-a dramma e έργον erg-on lavoro - scienza delle regole relative alla composizione di un dramma, in generale, di una azione teatrale qualunque, e alla sua ταρ-presentazione.

DRAMATURGO, \* DRAMMATURGO.
V. Dramaturgia - chi compone un dramma, iu genere un' azione teatrale e la mette in scena.

DRAMMA. V. Dráma.

DRAMMA. V. Dràcma.

DRASSO-da δράσσω drass-o prendo - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; così detti per la loro abilità nel coglier la preda.

DRASTERIO - da δραστήριες drastèr-ios pronto, attivo (δράω dr-ào, dt. δράω dràs-o agisco) - m. gen. di ins. col. pent., fam. sternoxi; così detti per l'agilità dei loro movimenti.

DRASTICO - da δράω dr-ào agisco, opero - medicamento purgativo, energico.

DREFANA - da δρέπω drèp-o taglio - falce. 2 m. Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui ali superiori hanno la cima falcata.

\* Drepanandro - da δρέπανν drèpan-on falce e ἀνὰρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. melastomacee; i cui stami hanno forma falcata.

\* DREPANIA – da δράπανον drèpan-on falce – gen. di p. d., fam. composte cicoracee; il cui calice è attorniato alla base da scaglie, le quali nelle maturità s'incurvano a puisa di falce.

DREPÁNIDE – da δρέπανον drèpa-

n-on falce - a. gen. d'ucc., fam. rondini; così dette a cagione della tortuosa loro maniera di volare. 2 m. Gen. d'ucc., fam. passeri tenuirostri; il cui becco è molto lungo e curvo, affilato, a guisa di falce. \* Drepanidio - dim. di δρέπανον drepan-on falce - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; che hanno forma curva, falcata.

DRE

\* Drepanocarpo - da δρέπανον drepan-on falce e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. papilionacee il cui legume ha forma

falcata.

\* DREPANOFILLO - da δρέπανον drèpan-on falce e φύλλω fyll-on foglia - gen. di p. a., fam. muschi acrocarpi; così dette per la forma falcata delle foglie. 2 Gen. di p. d., fam. ombrellifere; il cui tipo ha le foglie con divisioni a mo' di falce.

DREPANÒIDE - da δεέπανον drèpan-on falce e eloca èid-os, id-os forma, somiglianza - m. processo membranoso della dura madre, che divide il cervello in due emisseri

ed ha forma di falce.

\* Drepanostoma - da δρέπανον drepan-on falce e στόμα stom-a bocca - gen. di moll. gasteropodi, fam. elici; la cui conchiglia ha un'apertura in forma di falce nelle convessità del penultimo giro della spirale.

\* DRIADANTO – da Δρυάς, Δευάδος Drvás, Drvád-os Driade e avec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. ro-

sacee.

Driade - da δρῦς, δρύον drys, dry-on albero (inglese tree; albanese dri albero) - divinità che viveva nei boschi e li aveva in custodia. 2 m. Gen. di p. d., fam. rosacee, tr. driadee; che fanno bellissimi fiori.

\* DRIADÉE. V. Driade nº 2.

gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che si trovano sugli alberi. 2m. Gen. d'ins. imen , fam. terebrani ; idem.

DRIITE - da δού» dry-on albero - legno petrificato; sorta di carbon fossile, in cui si scorgono vestigia

di forma organica.

DRILO - da Seixes dril-os lombrico - m. gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; che hanno il corpo lungo e depresso, quasi a foggia di lombrici.

\*Drimaria - da δρυμός drym-òs bosco - gen. di p. d., fam. cariofillee; che abitano i boschi delle regioni tropicali d'Asia e d'America.

DRIME - da δριμώς drim-ys acre m. gen. di p. d., fam. magnoliacee; la cui scorza ha un sapore acre ed

aromatico.

\* Drimia – da δρυμός drym-òs bo– sco - m. gen. di p. m , fam. liliacee; i cui bulbi si moltiplicano molto facilmente.

\*DRIMIFAGÍA - da δριμύς acre e φάγω tàg-o mangio – uso di ali– menti acri o molto aromatizzati.

 Drimifago. V. Drimifagia - chi ama di cibarsi di alimenti acri o molto aromatizzati.

\* Drimirrizee – da δοιμύς drim-vs acre e δίζα riz-a radice - fam. di p. m., fam. amomee; le cui radici hanno sapore acre.

\* Drimofila – da δρυμός bosco e φιλέω fil-èo amo - gen. di p. d., fam. smilacee; che si trovano nei

boschi dell'Australia.

Drimonia – da δρυμών drym-on foresta - m gen. di p. d., fam. gesneriacee; che si arrampicano sugli alberi.

 DRIOMIZA – da δρύον dry-on albero e μόζω myz-o succhio - gen. d'ins. dipt, fam. atericeri; che succhiano l'umore degli alberi.

DRIPETE - da δρυπετής drypet-ès Drino - da δρύς dr-ys quercia - | frutto, p. e. oliva caduta in terra per maturità (δούς dr-vs albero e πίπτω ι atto al corso (δούμες dròm-os corso) pipt-o cado) - gen, di v. d., fam. euforbiacee: il cui frutto rassomiglia ad un'oliva.

Dripide - da δρύπτω drvpt-o lacero - gen. di p. d., fam. cariofillee; irte di spine. 2 Nome specifico di parecchie piante spinose.

DRIPTO - da δεύπτω drypt-o lacero - m. gen. d'ins. col. pent.. fam. carabici: che guastano le

piante.

\* Driptodónte - da δρύπτω drypt-o lacero e όδοῦς, όδόντος odús. odont-os dente - gen, di p. a., fam. muschi acrocarpi: il cui peristomio è composto di denti bifidi e come lacerati in cima.

\* Driptopetalo - da δούπτω drypt-o lacero e πίταλον petal-on petalo - gen. di p. d., fam. rizoforee; le cui foglie sono dentate alla metà e più in su e strette alla base, quasi fossero lacerate, quasi ne mancasse

un pezzo.

DHOMADE - da δρομάς, δρομάδος dromas, dromad-os corridore (δρέμω drèm-o corro) - sorta di camello | agilissimo al corso: sin. di dromedario. 2 m. Gen. di ucc. fam. trampolieri cultrirostri; così detti per la rapidità del loro corso.

\* DROMEDARIO. V. Dromade - gen. di mamm. ruminanti; camello a una sola gobba; così detto perchè il dromade appartiene a questa sorta di camelli.

DRONICA - da δρομικός dromik-òs | tempo determinato.

- m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che corrono rapidamente.

\* Dromio - da δρόμος drom-os corso - gen. d'ins. col. pent . fam. carabici: che corrono rapidamente. 2 Gen. di crost. decapodi brachiuri; idem.

DROMO - da Soones drom-os corso. cammino (δρέμω drèm-o-corro) - m. gruppo di pali piantati in poco fondo. che serve di segnale per indicare il cammino.

DROMONE. V. Dromo - barca

lunga atta al corso.

\* DROPACE, DROPACISMO - da δρέπω drep-o taglio - empiastro depilatorio. DROSERA - da δρόσος dros-os ru-

giada - m. gen. di p. d., fam. droseracee; le cui foglie sono coperte di peli glandolosi, onde stilla un liquido viscoso che ritiene gl'inseta. a gocce, quasi rugiada.

\* DROSERACEE. V. Drosera.

\* Drosòfila - da δρόσος dròs-os rugiada e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che cercano i liquidi e le sostanze fermentate.

\* Drosofillo - da δώσες dròs-os rugiada e φύλλον fyll-on foglia gen di p. d., fam. droseracee; che sono coperte di peli glandolosi da cui stilla un umore viscoso.

\* Drosometro - da δρόσος dros-os rugiada e µétpov mètr-on misura strumento per misurare la guantità di rugiada che cade in un

Е

EARÌNA - da las éar primavera | \* EBANO - da l'Esvoc ében-os (omavera.

· EBANACEE. V. Ebano.

- m. gen. di p. m., fam. orchidee braico eben ebano - aben pietra) pleurotallee; che fioriscono a pri- | - gen. di p. d., fam. ebanacee; il cui legno è durissimo

\* EBDOMADARIO - da i66ouar. i6-

δομάδος ehdomás, ebdomád-os settimana - settimanale, 2 Canonico o altro ecclesiastico a cui nella rispettiva settimana incombe di celebrare le sacre funzioni.

ERE

EBE - affine al skt. java giovane - dea della gioventù. 2 m. Gen. di p. d., fam. gelsominee; di forme eleganti. 3 m. Gen. d'ins. lepid.. fam. notturni; idem 4 m. Pianeta fra Marte e Giove

\* EBECERO - da non èh-e puberta e xípas kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni : forniti

di antenne pelose.

\* EBULLIÒSCOPO - vocab, ibr. dal lat. ebullio bollisco e σκοπέω skop-èo osservo - apparecchio che serve a misurare per mezzo dell'ebullizione la quantità d'alcool che contengono gli spiriti.

Ec - ex - come preposizione significa da, di, in, con, secondo, per, dopo, fuori, ecc.; nei composti da (V. Eclèpsi, Eclèctico), fuori (V. Ecbirsoma), dis- (V. Ecfraxi) ecc. Può essere particella intensiva (V. Ecfonesi), o pleonastica (V. Eccope); ovvero può cader dubbio se sia pleonastica o intensiva.

\* Ecastofillo – da ξχαστος èkast-os ciascuno e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. leguminose; che presentano le foglie pennate, ma colla fogliolina estrema distinta in modo che sembrano fo-

glie semplici.

Ecate – V. *Ecatòmbe –* divinità terribile, che presiedeva alla distruzione, alla morte; probabilmente Set, dio egiziano. - Ecate era pure una personificazione della luna (egiziano a a h, coptico i o h, o o h luna); era protettrice delle partorienti (coptico et, eet, eseet gravida).

ECATEA, V. Ecate - m. gen. di p.

fam. papilionacee

ECATÉSIA. V. Ecatèsie - m. gen. d'ins. lepid., fam. crepuscolari.

ECATESIE, V. Ecate - feste in

onore di Ecate.

ECATOMBE - copt. khat, khet uccidere, sacrificare; khoteb uccidere, uccisione; egiz. set, nome del dio della distruzione, shet morte; sheteb che ferisce; copt. shot vittima; skt. cath, khad uccidere; gael. kaith distruggere. La radice κατ kat di έκατόμδη ekatòmb-e è una modificazione di quelle che abbiamo riferito, o che si possono estrarre dalle parole citate. Si avvicina sopratutto al copt. khoteb, con m eufonico khotemb. La radice κατ uccidere è preceduta da é, come la medesima, nel significato di cento. in éxardy ekat-on. L'antica etimologia ἐκατὸν βόες cento buoi è ridicola Anche chi sacrificava un agnello, offriva un'ecatombe. - sacrifizio; uccisione di vittime in onore di una divinità

ECATOMBEONE. V. Ecatòmbe primo mese dell'anno attico, in cui si offerivano vittime al Sole: corrispondente a parte di giugno

e parte di luglio.

Ecatómpedo, Ecatómpodo - da έχατὸν ekat-òn cento e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - tempio di Minerva nell'Acropodi di Atene, che aveva cento piedi per ogni lato;

detto pure Partenone.

ECATÒMPILO - da éxatòv ekat-on cento e πύλη pyl-e porta - ep. della città di Tebe in Egitto, che aveva cento porte, cioè un gran numero di porte.

\* Ecatòncero – da έκατὸν ekat-òn cento e xépac kèr-as corno - gen. di p. a., fam. funghi, la cui fruttificazione è formata da un infinite numero di cornetti.

\* Ecatonfonia - da éxatôv eka-

ton cento e φονή fon-e uccisione - e καθαρτικός kathartik-os purgative sacrificio di cento vittime.

\* Ecatònia - da éxatòv ekat-òn cento - gen, di p. d., fam. ranunculacee; che hanno un gran numero di stami.

 \* Ecatònstilo – da ἐκατὸν ekat-ôn cento e στύλη styl-e colonna - portico, tempio od altro edifizio che ha cento colonne.

ECATONTARCHIA - da έχατοντάς ekatont-as centinajo e doun arch-è comando - corpo di cento uomini, centuria.

ECATONTÀRCA. V Ecatontarchia - capo di cento, centurione.

\* ECBALLIO. V. Echole - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; il cui frutto, se è toccato all'epoca della maturità, si apre elasticamente e lancia i semi a una grande distanza.

ECBIRSOMA - da éx ek fuori e βύρσα byrs-a pelle - prominenza di un'articolazione, di un osso o di qualunque altro organo, che solleva la pelle e la trafora.

\*ECBLEFARO - da èx ek fuori e βλέφαρον blèfar-on palpebra – strumento per allargare la palpebra affine d'introdurre nell'orbita un occhio artificiale.

ECBOLE - da ἐκβάλλω ekbàll-o espello (èx ek fuori e βάλλω bàll-o getto) - aborto. 2 Alterazione del genere enarmonico, quando una corda è innalzata di cinque diesis al disopra del suo accordo ordimario.

Ecbolico. V. Ecbole - abortivo. \* Ecbolio. V. Ecbole - m. gen. di p. d., fam. acantacee; i cui semi quando sono maturi vengono slan-

ciati fuori con forza.

\*Eccantide - da ex ek fuori e xavôos kanth-òs angolo dell'occhio escrescenza carnosa nell'angolo dell'occhio.

ECCATARTICO - da èx ek fuori | adunanze religiose degli Ebrei.

rimedio aperitivo, purgativo.

\* ECCENTRICITÀ. V. Eccentro stato di circolo eccentrico. 2 Distanza tra centro e centro di circoli eccentrici. 3 Distanza dal centro dell'orbita di un pianeta al centro della terra. 4 Stato di un ovario, di un embrione eccentrico. 5 Disposizione degli strati che formano il fusto di un albero per cui la midolla di raro occupa il centro del fusto medesimo. 6 Astratto di eccentrico nº 4.

\* Eccentro, Eccentrico - da & ek fuori e xévroov kèntr-on contro - ep. di due circoli o di due sfere che sebbene contenuti uno nell'altro non hanno lo stesso centro. 2 Ep. dell'ovario che non occupa il centro del fiore. 3 Ep. dell'embrione che si allontana dal centro del perisperma. 4 m. Ep. di modo di pensare e d'agire diverso da quelli che tengono i più, strano, e di chi ha tali modi (in questo ultimo senso si usa pure sostantivamente).

Ecchimoma - da ex ek fuori e χύω chy-o verso - macchia livida, nerastra, sotto cutanea o all'interno degli organi, che è cagionata da travaso di sangue pe**r** rottura dei vasi capillari.

Ecchimosi. V. Ecchimoma - effusione del sangue sotto la pelle. Sin. di ecchimoma.

ECCLESIA. V. Chièsa.

Ecclesiàrca – da ἐxxλησία ekkles-la adunanza, assemblea, chiesa (V. Chièsa) - presidente dell'assemblea. 2 Primo ministro della chiesa.

Ecclesiaste - da ἐκκλησιάζω ekklesiaz-o parlo nell'ecclesia, nella radunanza (ἐχχλησία ekklesia adunanza) - titolo di un libro della Bibbia, che si leggeva nelle - libro della Bibbia che si leggeva nelle adunanze religiose. 2 a. chi appartiene alla chiesa, è nella chiesa. 2 Chi appartiene al clero.

Eccops - da ἐκκόπτω ekkôpt-o taglio (èx ek part. intens. e χόπτω kopt o taglio) - m. divisione fatta in una parte qualunque del corpo con uno strumento tagliente che agi in direzione obliqua alla sua superficie , senza cagionare perdita di sostanza.

\*Eccopròtico - da ex ek fuori e κόπρος kopr-os escremento - semplice purgante, la cui azione si limita alla espulsione degli escrementi.

\* ECCREMOCARPO - da exxoruño ekkrem-ès pendente (ix ek da e xotμάω krem-ào pendo) e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. bignoniacee; il cui frutto consiste in una capsula oblunga sostenuta da un pediccipolo filiforme.

\* Eccrinologia – da exxeíve ek– krin-o separo (V. Eccrisi) e λόγος log-os discorso - trattato delle escrezioni o secrezioni.

ECCRISI - da ἐχχρίνω ekkrin-o separo (da iz ek da o part. intens. e χρίνω krin-o separu) - escrezione. secrezione.

\* Eccrisionomía - da Exxpisis èkkris-is eccrisi e vouos nom-os regola - regola . misura delle escrezioni, delle secrezioni.

ECDÁRSI - da ἐχδέρω ekdèr-o scortico (exek part. int. e δέρω dèr-o senrtico) - escoriazione.

\*ECDEMIOMANÍA - da ἐχδημέω ekdem-èo viaggio (èx ek fuori, lontano e δημος dem-os comune) e μανία mania - passione estrema per viaggiare.

ECDÓRIO, \*ECDÓRICO. V. Ecdársi - rimedio acconcio ad escoriare le parti cu cui viene applicato.

ECFIA. V. Ecfisi - m. cosa nata sottili e lunghi come vivere.

ECCLESIASTICO. V. Ecclesiáste | da un'altra e a questa aderente, appendice; specialmente appendice vermicolare dell'intestino cieco.

> Ecfisi – da ἐκφύω ekfy-o genero. produco (èx ek da o part, pleon, e σύω fy-o genero, cresco) - appendice naturale in qualche parte degl'intestini e specialmente dell'intestino duodeno

Ecfonesi – da expovéo ekton-en parlo a voce alta, esclamo (èx ek part. intens. e povi fon-è voce figura, detta pure esclamazione. per cui l'oratore parla con veemenza alzando la voce.

ECFORA - da ἐκφέρω ekfèr-o sporgo (èx ek fuori e φέρω fèr-o porto) - sporto o distanza fra l'estremità d'un membro e il vivo della colonna o di altra parte da cui sporge.

Ecfractico. V. *Ecfràxi* - disostruente.

Ecfràxi – da ἐχφράττω ekfràt– t-o apro, disostruisco (ex ek dis- e φράττω frátt o ostruisco) - dilatazione, disostruzione dei vasi per cui passano gli umori del corpo

\*ECHEA – da τίχεω ech-èo risuono - unione di varie voci che formano una consonanza gradevole. 2 Struttura di un teatro acconcia a far ben riflettere i suoni.

ECHEO. V. Echèa - sorta di grandi vasi di rame che si collocavano entro apposite cavità negli antichi teatri per far meglio risonare la voce degli attori.

ECHIDNA - dalle radici skt. ac penetrare (axì ak-è punta - skt. ahi, copt. ago, έχις èch-is vipera) e tan. - τείνω tein-o, tin-o estendo (skt. tanu corpo) - gen. di rett. ofidii, fam. vipere. 2 m. Gen. di mamm. sdentati, fam. monotremi; irti di spine. 3 m. Gen. di pesci malac. apodi, fam. anguilliformi.

\* Echidnina - da eyidva echidn-a vipera - principio del veleno della vipera: sostanza organica che si ottiene coagulandolo coll'alcool.

\* Echimio, Echimide - da exivos ech-in-os echino e μῶς mys topo gen. di mamm. rosicanti, fam. mu-

rii; sorta di topo spinoso.

\* Echina. V. Echino - spina dorsale; così detta per cagione delle sue apofisi puntute.

\* ECHINACANTO - da évives echin-os echino e axavba àkanth-a spina gen. di p. d., fam. acantacee; che sono coperte di spine.

\* ECHINACEA - da ἐχτνος echin-os echino - gen. di p. d., fam. com-

poste; irte di spine.

- \* ECHINAGARICO da égives echin-os echino e άγαρικὸν agarik-on agarico gen. di p. a., fam. funghi agarici; la cui fruttificazione è spinosa.
- \* Echinànto da èvive echin-os echino e ανθος anth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte; il cui fiore è spinoso, del pari che il fusto, i rami e le foglie. 2 Gen. di echin.; che hanno nella parte superiore del corpo delle appendici che arieggiano a fiori.
- \* ECHINANTITE. V. Echinanto echinanto fossile.
- \* ECHINARACNIO da extivos echin-os echino e ápáyyn aráclin-e ragno - gen. di echin., fam. pedicellati; che rassomigliano a ragni.

\* ECHINARIA - da èxives echin-os echino - gen. di p. m., fam. graminee; le cui valve florali sono

spinose.

\* Echinàstro – da êxīves echin-os echino e zorpov astr-on astro - gen. di echin., fam. asterie; fatti a stella e spinosi.

\* ECHINATO - da exivo; echin-os echino - ep. delle semenze spinose e ruvide e delle conchiglie armate di punta.

\* ECHINÈLLA - da extvos echin-os echino - gen. d'infus., fam. bacillarie ; il cui corpo si sviluppa in forma di verticilli simili a spine di istrice.

\* Echinidi. V. Echino. \* Echiniti. V. Echino - echinidi

fossili.

Echino - dalla radice skt. ac penetrare (àxò, axzıva ak-è, àken-a punta; mutato il x nell'affine y. come in ἀκαχμένος ak-ach-mèn-os puntuto) - gen. di mamm., fam. rosicanti; volg. istrice, riccio, porcospino: irto di spine. 2 Gen. di echin., fam. echinidi; il cui tipo è il riccio marino; idem. 3 Involucro o scorza esterna della castagna: volg. riccio. 4 Testa o cima spinosa di qualche pianta; simile al riccio delle castagne. 4 m. Gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui frutti sono spinosi, 6 Ornamento della cornice ionica, della corintia, e della composita, che rappresenta ordinariamente una castagna colla sua corteccia spinosa semiaperta: sin, di uòvolo.

\* Echinobòtria - da éyīvos echin-òs echino e βότρυς bòtr-ys grappolu gen. di elm. cestoidi; spinosi,

quasi grappoli di spine.

\* ECHINOBOTRIO. V. Echinobotria. - gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti; tessuto di filamenti rigidi. spinosi; sin. di dematio.

\* Echinobrisso – da ἐχῖνος echin-os echino e βρίσσος briss-os brisso - gen. di echin., pedicellati; che ha delle analogie col gen. echino e col gen. brisso.

\* ECHINOCACTO - da exives echin-os

echino e xáxtos kàkt-os cacto gen. di p. m., fam. cactacee; irte di spine.

\* ECHINOCARDIO - da exives echin-os echino e xapõia kard-ia cuore gen. di echin. spatangoidi; cho hauno forma di cuore.

\* Echinocarpo – da έχίνες echin-os | n-òs echino e δέρμα dèrm-a pelle echino e καρπὸς karp-òs frutto gen, di p. m., fam, orchidee : il cui frutto consiste in una capsula spinosa.

 Echinocàulo - da ixives echin-us echino e xxulò: kaul-òs caulo - gen. di p. a., fam. ficee criptonemee; la cui fronda è irta di rami

spinosi.

\* Echinociamo – da éxivos echin-os echino e χύαμος kyam-os ciamo gen, di echin, fam, paracentrostomi; che rassomigliano a ciami.

\* ECHINOCISTE - da éxives echin-os echino e xúatic kyst-is vescica - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; il cui frutto è gonfio come una vescica ed irto di peli rigidi.

\* Echinoclena - da égives echin-os echino e xxaiva chlèn-a veste - gen. di p. m., fam. graminee; la cui lepicena è coperta di peli ri-

gidi, spinosi.

\* Echinocloa – da égives echin-os echino e χλόη chlò-e erba - gen. di p. d., fam. graminee; che hanno le glume terminate in punta ispida.

\* ECHINOCÓCCO - da éxives echin-os echino e zázzas kökk-os grano gen. di elm. botrocefali; che rassomigliano a piccoli grani biancastri e il cui enfiamento cefalico è fornito di una corona d'uncini.

\* Echinocono – da έχίνος echin-os echino e xãves kôn-os cono - gen. di echin., fam. echinidi; che hanno forma di cono.

\* ECHINOCÒRIDE - da égives echin-os echino e xópus kôr-ys elmo gen. di echin., fam. echinidi; che hanno forma di elmo.

\* ECHINODACTILO - da éxivos echin-os echino e δάκτυλες daktyl-os dito - punta o spina di echino o riccio marino fossile: simile a un

\* ECHINODÈRMI - da èxīvos echi-

- cl. di zoofiti, il cui tipo è il riccio di mare; dei quali una gran parte sono forniti di un guscio solido e spinoso.

\* ECHINODISCO - da ixivos echin-os echino e diaxoc disk-os disco - gen. di echin., che hanno il corpo on-

deggiante e depresso.

ECHINOFORA - da exivoc echin-os echino e φέρω fèr-o porto - m gen. di p d , fam ombrellifere; il cui frutto è involto in una tonaca fungosa coperta di punte.

\* Echinoftalmia – da exivos echin-os echino e opoaxuia ofthalm-ia oftalmia - sorta di oftalmia; infiammazione delle palpebre, per cui le ciglia diventano irte e dure.

\* Echinolèna – da égives echin-os echino e aziva len-a veste - sin. di

echinoclèna.

spinosi.

- \* Echinolòbio da exives echin-os echino e rocos lob-os baccello - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui haccelli sono coperti di spine. \* ECHINOMERIA - da éxivos echin-os echino e unpòs mer-òs coscia, fig. gambo - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; i cui gambi sono
- \* Echinomiia da exives echin-os echino e uvia my-19 mosca - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; irti di peli rigidi.

\* ECHINOMITRIA - da exives echin-os echino e pirpa mitra cuffia gen. di p. a., fam. epatiche: che hanno la cuffia spinosa.

\* Echinope - da exivos echin-os echino e εψ, όπὸς òps, op-òs aspetto - gen. di mamm. insetti ori ; sorta d'istrice 2 Sin di echinanto.

\* ECHINOPLACA - da exives echin-os echino ε πλάξ, πλακός plax, plak-os tavola, piano - gen. di p. a., fam. licheni; che hanno forma piatta e sono spinose.

- gen. di echin. pedicellati; i cui rigidi e pungenti. ambulacri sono larghi e piatti.

\* Echinopògono – da éxivos echin-os echino e πώγων pògon barba gen. di p. m., fam. graminee; così nominate per la loro setola o barba coperta di piccole spine.

\* Echinopsi – da έχῖνος echin-os echino e όψις ops-is aspetto - gen. di p. d., fam. cactee; fornite di co-

ste angolose.

\* ECHINORRINGO - da exivos echin-os echino e δύγχος rynch-os becco - gen. di elm., fam. acantocefali; la cui estremità anteriore è fornita di una tromba irta di uncini.

\* Echinorrino - da exivos echin-os echino e piv rin naso - gen. di pesci condropt., fam. squali; forniti di una specie di tromba o naso

irto di peli rigidi.

\* Echinosoma - da exives echin-os echino e σωμα sòm-a corpo – gen. d'ins. ortopt., fam. forficulee; il cui corpo è irto agli orli di peli corti e rigidi.

\* ECHINOSÒRCIO - vocab. ibr. da exives echin-os echino e sorcio gen. di mamm, insettivori; sorta

di sorcio spinoso.

\* ECHINOSPATÀNGO - da éxives echin-os echino e \* σπάταγγος spàtang-os spatango - gen. di echin., fam. echinidi; il quale comprende alcune specie affini al gen. echino, altre affini al gen. spatango.

\* Echinospermo - da extives echin-os echino e σπέρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. asperifolie cinoglossee; le cui achene sono spinose.

\* Echinòstomo – da égivos echin-os echino e στόμα stòm-a bocca - gen. di elm.; che hanno un enfiamento cefalico fornito di spine.

\*ECHINÒPLACO. V. Echinòplaca | p. d., fam. borraginee; irte di peli

\* ECHIOIDE - da éxico èch-ion echio e cidos eid-os, id-os specie, somiglianza - gen. di p. d., fam. borraginee; i cui frutti sono simili a quelli dell'echio.

Echite - da exic èch-is vipera m. gen. di p. d., fam. apocinee; che si arrampicano sugli alberi a guisa

di vipere.

\* Echiùri, Echiùridi - da exist èch-ion echio e củoà ur-à coda - fam. di anell.; che hanno la parte posteriore armata di peli rigidi.

ECIDIO - dim. di cince dik-os. ik-os casa - m. gen. di p. a., fam. funghi; che presentano piccole ca-

psule globose.

 Ecista – da οίχος δik-os, ik-os casa - gen. d'infus. rotatori, fam. ecistine; di cui ogni individuo è guernito di una specie d'invoglia gelatinosa.

ECISTINE. V. Ecista.

ECLAMPSIDE, \* ECLAMPSIA - da ἐκλάμπω eklamp-o risplendo (ἐκ ek part int. o pleon. e λάμπω lamp-o splendo) - m. malattia convulsiva cronica, che agisce sulle membrane del cervello in modo da far apparire un bagliore passeggiero.

ECLECTICO, \* ÉCLETTICO - da éxλέγω eklèg-o scelgo (ἐx ek da, fra e λέγω lèg-o scelgo) - scienziato (filosofo, medico ecc.) che sceglie dai varii sistemi quel che crede migliore e procaccia con questi elementi di formare un sistema nuovo,

Eclectismo, \* Eclettismo. V. Eclèctico - sistema scientifico che consiste nello scegliere da ogni altro sistema particolare quelle parti di vero che può contenere e nel coordinarle.

ECLEGMA - da ἐκλείχω ekleich-o. Есню - dalla radice skt. aç pe- eklich-v lecco (èx ek part. pleon. e netrare (ἀκὴ ak-è punta) - gen. di | λείχω leich-o, lich-o lecco) - medicamento liquido, zuccherino, che si usava nella faringite e di cui si ungevano bastoni di regolizia, perchè fosse leccato, lentamente succhiato.

ECLEPSI – da ἐκλαμθάνω eklamban-o levo via (ix ek da e λάθω, λαμθάνω lab-o. lamban-o prendo) – il levar la corteccia di un osso.

\* ECLEPSITRAPANO – da εκλευψις, čkleips-is, čklips-is eclepsi e τράπανον trapan-on trapano – trapano con cui si opera l'eclepsi.

ECLIPSI, ECLISSI - da ἐκλιπω ellèip-o, ellip-o manco (ἐκ ἐκ da e κιπω leip-o, lip-o manco) - privazione momentanea, apparente o reale, di luce in un corpo celeste, cagionata dalla interposizione di un corpo opaco fra l'astro eclissato e l'occhio dell'osservatore, ovvero fra quest'astro e quello da cui riceve la luce

ECLIPTICA, \* ECLITTICA. V. Eclipria - circolo che la terra percorre nell'annua sua rivoluzione intorno al sole; così detto perchè le eclissi avvengono quando la luna si trova nel piano di questo circolo.

ECLOGA da ἐκκτη eklo - e scelta (ix ek da, fra e λίγω lêg o scelyo) - a. frammento di un autore, scelto fra gli altri. 2 a. componimento, singolarmente poemetto, quasi scelto fra gli altri (p. e. le bucoliche di Virgilio). 3 Poesia pastorale; sin. d'idillio, di bucòlica.

\* ECLOGITE. V. Ecloga - min.; roccia composta di diasteno e di diallage; così detta, perchè sembra che si siano scelti per formare un composto speciale.

ECLOPE da ἐκλέπω eklèp-o scortico, scarifico (ix ek part. intens. e ελέπω lèp-o scortico, scarifico - m. gen. di p. d., fam. composte senecionidi; il cui calice è imbricato di scaglie con appendici scarificate in cima \*ΕCMANTERA - da αίχμη echn è punta e άνδηρα anther à antera - gen. di p. d., fam. acantacee; le cui antere terminano in punta.

\* ECMATACANTER - da έχμα. έχματος èchma, èchmat-os retmacolo, appendice e ἀκκνθα àkantb-a spina - tr. di p. d., fam. acantacee; caratterizzate dalla esistenta del retinacolo in ogni seme.

\* ECMEA - da aigur, echm-è punta di laucia - gen. di p. m., fam. bromeliacee; i cui semi terminano in punta simile a quella d'un ferro di lancia.

\* Ecmia - da aiyun echm-è punta - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; i cui palpi inferiori terminano in punta e le cui ali inferiori sono strette e puntute.

ECO - da πχω ech-ò (πχος èch-os suono - skt. a li porlare) - suono ripercosso, ripetinto una o più volte. ΕCODOMA - da εἰκεδεμέω οίκ odom-èo, ichodom-èo elfico (εἰκε-ò) - k-os, ik-os casa e δεμω, δεμέω dèm-o, dom-èo fobbrico) - m. gen, d'ins imenopt., ſam formicidi; che si ſabbricano le loro abitazioni sotterra

\*ECOMETRIA. V. Ecòmetro – arte di scegliere e disporre i luoghi in modo da ottenere l'eco. 2 Misura della durata de'suoni ripetuti dall'eco.

\* Εcòmetro - da ήχω echo eco e μέτρον mètr-on misura - strumento per misurare la durata de suoni ripetuti dall'eco.

ECONOMIA – da οἰχνομέω οἰκοnom-èo, ikonom-èo procaccio, proveggo; ordino, amministro; distribuisco – il volgare ellenico ha particolarmente conservato il primo senso-lοικέω οἰκ-èo, ik-èo proveggo, ordino, reggo e νέμω nêm-o posseggo, reggo, distribuisco) – m. accumulamento di ricchezza sottratta all'uso, al consumo, per comunità, di uno stabilimento quacreare un capitale 2 Distribuzione, o acconcia proporzione delle parti di un tutto. 3 m. Economia pubblica o politica; scienza della produzione, distribuzione e consumo della ricchezza. - Non si trova usato dagli antichi questo vocabolo nel senso che gli vien dato dai moderni di scienza della ricchezza; ha piuttosto, fra gli altri, il significato di amministrazione, di governo della cosa pubblica o della cosa privata. – La economica era specialmente l'arte di reggere, di amministrare le cose della famiglia, come la politica l'arte di reggere, di amministrare lo Stato. Intanto più appropriata era la prima voce, che σίχέω σίκ-èσ significa pure abito e olxes dik-os, ik-os casa (doppio senso che ha pure νέμω nėm-o; νεμή nom-è dimora). L'economica concerneva la produzione della ricchezza, la masserizia; l'uso era di spettanza della crematistica. Il moderno significato di economia politica corrisponde maravigliosamente alle radici e non è necessario, per darne l'etimologia, di ricorrere ad un traslato dalla cosa privata alla pubblica (cixeç dik-os casa e vóuce nóm-os legge, origine comunemente accettata, ma poco esatta. La combinazione delle due radici suaccennate esprime anpunto la produzione, il possesso, l'ordinamento e la distribuzione. Economia è voce così bene composta e di così largo senso, che gli scrittori ecclesiastici l'usarono pure nel senso di Provvidenza.

Economico. V. Economia - che si riferisce all'economia.

\* Economista. V. Economia - che tratta di economia pubblica; dotto in economia pubblica.

Economo. V. Economia - am-

lunque. 2 m. Che risparmia, che sottrae all'uso e accumula il capitale.

 \* Ecòptoma – da κίκέω oik-èo, ik-èo abito e πτώμα ptòm-a cadave**re –** gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che si trovano nelle carogne.

\* Ecoscopia. V. Ecoscopio - sin. di stetoscopia.

\* Ecoscòpio - da Tycc èch-os suono e σχοπέω skop-èo osservo - sin, di stetoscòpio.

ECPIEMA. V. Ecpiesi - tumore che è suppurato.

Ecpiesi – da έx ek fuori e πύον py-on pus - suppurazione.

Ecpiesma – da ἐκπιέζω ekpièz-o comprimo (èx ek part. intens. e πιέζω pièz-o premo) - frattura del cranio, nella quale qualche scheggia conficcata preme il cervello e le membrane che lo involgono.

ECPIESMO. V. Ecpièsma - prominenza od uscita dell'occhio fuori dell'orbita.

ECPIETICO. V. Ecpièma - ep. di rimedio che promuove, facilita la suppurazione.

\* Ecpireleo – da ἐκ ek da, πῦρ pyr fuoco e έλαιον èle-on olio - olio estratto per mezzo del fuoco.

ECPLEROMA – da ἐκπληρόω ekpler-do riempio (èx ek part. intens. e πληρόω pler-do empio) - m. cuscinetto usato dai chirurghi per far sparire le ineguaglianze e per rendere le fasciature più uniformi e solide.

ECPNÒE. ECPNÈUSI - da ἐκπνέω ekpnė-o respiro (έκ ek da, re- e πνέω pnè-o spiro) - moto del torace per cui l'aria viene espulsa dai polmoni

ECPTOSI - da èx ek fuori, da e πτόω pt-do cado – rimovimento di un osso o di un articolazione dalla ministratore di una famiglia, di una sua sede senza frattura. 2 Ernia caduta delle parti cancrenate.

Ecritmo - da ex ek fuori e δυθμὸς rythm-òs ritmo - irregolare, p. e. di polso che non batte rego-larmente ecc.

Ecsarcoma - da ix ek fuori e σάρξ, σαρχός sarx, sark-òs carne escrescenza carnosa, p. e. sopra una piaga.

\* Ectaro - vocab. ibr. da έχατὸν ekat-on cento, contratto in ekt-on, e lat. area campo - misura di superficie, che contiene cento ari o 10.000 metri quadrati; l'aro essendo un quadrato di 10 metri di lato, ossia di 100 metri quadrati.

ECTASI - da exteívo ektéin-o, ektin-o estendo - (ix ek part, intens. o pleon, e τάω, τείνω t-ào, tèin-o tin-o estendo) - tensione, dilatamento di una membrana ecc. 2 Allungamento di una sillaba breve. 3 m. Malattia caratterizzata da uno stato

di dilatazione.

Ectico, \* Etico - da èx ek part. intens. e τίω ti-o, che trovasi usato in senso di sciolgo, punisco, ma che debbe avere avuto anche un significato di offendo, consumo in analogia ai vocaboli formati dagli stessi elementi (preposto il vocale al consonante) ἀτάω, at-ào, at-èo offendo, nuoco; an at-e offesa, strage, e al francese tuer uccidere. all'inglese die morte- ep. di febbre di consunzione, che si dichiara nell'ultimo periodo delle malattie organiche; singolarmente di febbre da cui è affetto chi ha il polmone offeso da tubercoli. 2 Chi è affetto da cosifatta febbre, da tali malattie. \* Ectisia , Etisia. V. Ectico m. malattia che produce la emaciazione, la consunzione del corpo; specialmente fiisi tubercolare dei polmoni.

delle parti molli. 3 Eliminazione e strappo (ix ek da o part. pleon. e τίλλω till-o sradico, strappo) - depilatorio, che serve a far cadere i peli.

ECTILÒTICO - da ex ek da o part. intens. e τύλος tyl-os durezza, callo - rimedio che facilità la formazione del callo. 2 m. Rimedio atto a distruggere i calli o altre escrescenze dure formatesi sulla carne.

ECTIMA – da ἐκθύω ekthy-o erompo (èx ek fuori e θύω thy-o mi muovo con impeto) - eruzione cutanea in generale. 2 m. Flegmasia dei follicoli sebacei caratterizzata da pustole dure e infiammate, che poscia vengono a suppurazione.

Ectipo - da ix ek da, fuori e τύπος typ-os tipo - copia di una medaglia, di un basso rilievo ecc.. tratta dall'originale. 2 Pietra pre-

ziosa scolpita, le cui imagini sono in rilievo.

\* Ectisteròciesi – da éxtòc ekt-òs fuori, ὑστέρα ystèr-a ulero e κύησις kyes-is gravidanza (χυέω ky-èo concepisco) - gravidanza fuori dell'utero, estrauterina,

ECTLIPSI - da έχθλίδω ekthlib-o elido (εx ek da e θλίδω tlib-o elido) - elisione di una lettera (p. e. della lettera finale m nello scandere e misurare i versi latini, quan-

do la parola seguente comincia da

vocale). \* Ectocarpès. V. Ectocarpo.

\*ECTOCARPO - da extôs ekt-òs fuori e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. a., fam. ficee, tr. ectocarpee; la cui fruttificazione è fuori dei filamenti.

\* Ectogramma – da έχατὸν ekat-on cento, contratto in ekt-on, e γράμμα gràmma - peso di cento grammi.

\* Ectolitro – da έκατὸν ekat-òn cento, contratto in ekt-òn, e λίτρα ECTILLÒTICO - da ἐχτίλλω ektill-o litr-a litro - misura di cento litri.

cento, contratto in ekt-on, e uéτρον mètr-on misura - misura di cento metri.

\* ECTOPAGÍA. V. Ectópago - mostruosità degli ectopagi.

\* ECTÒPAGO - da extòc ekt-òs fuori e παγείς pag-èis, pag-is attaccato (πάγνυμι pegn-ymi attacco) - mostro composto di due individui che hanno un ombilico comune e che sono attaccati lateralmente per tutta l'estensione del torace.

ECTOPIA - da έx ek fuori e τόπος top-os luogo - m. spostamento, lussazione. 2 m. Anomalia di situazione e di rapporti degli organi nei feti mostruosi.

\*ECTOPOCISTE - da extoroc èktop-os ch'è fuori di luogo (èx ek fuori e τόπος tòp-os luogo) e χύστις kyst-is vescica - spostamento della vescica.

\* Ectopocistico. V. Ectopociste - che si riferisce all'ectopociste.

\*Ectopogono - da extô; ekt-ôs fuori e πώγων pògon barba - tr. di p. a., fam. muschi; che comprende i generi i quali sono privi del peristomio interno e hanno l'esterno cigliato.

\*Ectosperma, Ectospermo - da έχτὸς ekt-òs fuori e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. a., fam. ficee, tr. ectospermee; che hanno le capsule seminifere all'esterno.

\* Ectospermee. V. Ectospèrma. \*ECTOSTERO - da éxator ekat-on

cento, contratto in ekt-on, e στερεός stere-òs solido - cento staja; cento metri cubi.

\* ECTOZOÀRIO - da extòc ekt-òs fuori e ζωάριον zoàrion, dim. di ζωων zò-on animale – insetto parassito che vive alla superficie esterna

del corpo dell'uomo o di altre specie di animali.

\*Ectòmetro - da έκατὸν ekat-òn | frego (έκ ek part. intens. e τρίξω trib-o frego) - infiammazione ed ulcerazione cancrenosa della pelle dell'osso sacro per lunga compressione cagionata dallo star supino a letto per malattia.

> \* ECTRODACTILÌA - da ἐχτιτρόω, ἐχτιτρώσχω ektitr-do. ektitrdsk-o abortisco e δάχτυλος daktyl-os dito (V. Ectròtico) - mancanza anormale

di uno o più dita.

\* ECTROMELO - da ἐχτιτρόω, ἐχτιτρώσχω ektitr-do. ektitrdsk-o abortisco e μέλος mèl-os membro (V. Ectròtico) - feto che manca di qualche membro toracico o addominale e nel resto è normalmente costituito.

ECTROPE. ECTRÒPIO – da ἐχτρέπω ektrèp-o rovescio (ex ek fuori o part. pleon. e τρέπω trèp-o volgo) - rovesciamento di una palpebra, che impedisce di coprire, di chiuder l'occhio.

ECTRÒTICO - da ἐχτιτρώσχω ektitròsk-o abortisco, faccio abortire (èx ek part, intens, e τρόω, τιτρόω, τιτρώσχω tr-do, titr-do, titrdsk-o abortisco, faccio abortire) - abortivo. 2 m. Ep. di metodo per fare abortire le pustole vajolose e la risipola per cauterizzazione.

Ecumenico - da cizcupéva, oikumèn-e, ikumèn-e terra abitata [ci-×έω oik-èo, ik-èo abito) - ep. di concilio cui intervengono tutti i prelati dell'orbe cattolico, universale.

Eczèma - da ἐκζέω ekz-èo ribollo (èx ek part. intens. e ζέω z-èo bollo) - affezione cutanea caratterizzata da vescichette vicinissime, la cui eruzione è annunciata da un formicolio e da un senso di calore.

Eczesi. V. Eczèma - eruzione di un eczema.

EDA - da cibos did-os, id-os ECTRIMMA - da ἐκτρίθω ektrib-o gonfiezza - m. gen. d'ins. emipt.

om:pt., fam. membracii; grossi, | gonfi

EDALEO - da ciboc old-os, id-os gonfiezza - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: la cui testa è grossa e globosa.

\*EDAROMA – da πόδις ed-vs soave e ἄρωμα àrom-a aroma - gen. di p. d., fam. mirtacee; che hanno

grato odore.

\* EDECNEMA – da oldes did-os, id-os gonfiezza e xvýun kněm-e gamba gen, d'ins. col. tetr., fam, lungicorni; distinti da coscie grosse, gonfie.

\* Edeite. Edite - da aldoiov ed-dion, ed-lon organo della generazione, - infiammazione agli organi della generazione.

EDEMA - da οίδεω oid-èo, id-èo ingrosso, gonfio - tumore diffuso senza rossezza, tensione, dolore, infiammazione; formato da serosità infiltrata nel tessuto cellulare.

 EDEMAGENA – da εἴδημα òidem-a, idem-a tumore e γεννάω genn-ão genero - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui larve vivono parassite sulle renne e producono dei tumori sulla loro pelle.

\* EDEMATIA Sin. di edema.

\* EDEMATICO , EDEMATOSO. Edėma - ch'è proprio dell'edema. 2 Ch'è attaccato da edema.

\* EDEMATOBLEFARO - da είδημα oidema, idema, είδήματος oidemat-os, idémat-os edema e βλέφαρον blefar-on palpebra - edema delle

palpebre.

EDEMATOSCHEOCÈLE, EDEMO-SCHEOCELE - da είδημα didema. idema, είδηματος oidemat-os, idemat-os edema, ocycov osche-on scroto e κήλη kèl-e ernia - ernia dello scroto congiunta con edema.

\* EDEMERA - da cibos oid-os, id-os gonfiezza e unpòs mer-òs coscia gen. d'ins. col. eter., fam. stene- DERMITE - da aidoio edò-ion, ed-ion

litri, tr. edemerii o edemeriti; i cui maschi hanno le coscie posteriori molto grosse.

\* EDEMERII, EDEMERITI. V. Edemèra.

\* EDEMOSARCA - da olonuz didem-a. idem-a edema e capt, capado sara. sark òs carne - tumore che partecipa dell'edema e del sarcoma, enfiagione edematosa e carnosa.

EDEO. EDIO - da αίδως ed-os pudore - organo genitale, pudende.

\* EDEOAGRA, EDIOAGRA - da aiδεῖεν ed-òion, ed-ìon organo della generazione, e aypa àgr-a dolore (V. Chiragra) - gotta agli organi genitali.

\* EDEOBLENNORREA, EDIOBLEN-NORREA - da aiscico ed-bion, ed-ion organo della generazione e \* βλεννέρρεια blennorr-oia, blennorr-ia blennorrea - scolo mucoso alle parti genitali.

\* Edeodinia, Ediodinia - da αίδείε» ed-dion, ed-ion organo della generazione e ¿δύνη odyn-e dolore dolore alle parti genitali.

\* EDEOGARGALICO , EDIOGARGA-L10. V. Edeogargalismo - che si

riferisce all'edeogargalismo. \* Edeogargalismo, Ediogarga-Lismo – da aibcico ed-bion, ed-ion organo dellu generazione e yasyaλίζω gargaliz-o titillo – ninfomania. 2 Onanismo.

\* Edeografia, Ediografia – da aisciev ed-dion, ed-ion organo della generazione e γραφή graf-è descrizione - descrizione degli organi

della generazione.

\* Edeologia, Ediologia - da αίδοΐον ed-òion, ed-ìon organo della generazione e hoyos lòg-os discorso - trattato sugli organi genitali; descrizione delle funzioni degli organi genitali.

\* EDEOMICODERMITE, EDIOMICO-

organo della generazione, μῦχος tarso e l'articolazione tibio-tarsia myk-os muco e δέρμα dèrm-a pelle - inflammazione della membrana mucosa dell'apparato genito-urinario

\* EDEOPALMO, EDIOPALMO- da alδοίον ed-òion, ed-ìon organo della generazione e πάλλω pall-o agito. vibro - morbo delle parti genitali, come la satiriasi e il priapismo, per cui sono in continua erezione.

\*EDEOPSOFIA - DIOPSOFIA - da αίδοῖον ed-hion, ed-ion organo della generazione e voca psof-os peto emissione di flati per l'uretra dell'uomo e per la vagina della donna.

\* EDEORREA, EDIORREA - da ai-Socov ed-bion, ed-ion organo della generazione e péco rè-o scorro - sin. di edeoblennorrèa.

\* EDEOSCOPIA - EDIOSCOPIA - da aidoicy ed-bion, ed-ion organo della generazione e σχοπέω skop-èo osservo - esplorazione delle parti genitali.

\* EDEOTOMIA, EDIOTOMIA - da αίδεῖεν ed-oion, ed-ion organo della generazione e roun tom-è sezione dissezione degli organi genitali.

\* EDICARIA - da nous ed-ys dolce e zápucy kár-yon noce - gen. di p. d., fam. monimiacee; i cui frutti consistono in una sorta di noci di grato sapore.

\* Edicarpo – da ńδύς ed-ys dolce e καρπός karp ès frutto - gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui frutti

hanno grato sapore.

\* Edichtro – du ciòcc did-os, id-os gonfiezza e yelo cheir, chir mano gen. d'ins. col. pent., fam. brache-litri; i cui tarsi hanno i quattro primi articoli dilatati e gonfi.

\* Edicnemidi V. Edicnemo.

\* EDICNEMO. V. Edècnema - gen. di ucc. trampolieri, tr. edicnemidi; così detti perchè quando sono piccoli hanno la parte superiore del dono il legno morto.

molto dilatata.

\* Edicòrifo – da οίδος óid-os, id-os gonfiezza e xcpuph koryf-è cima st.-gen. di rett. saurii, gen. basilisco: che hanno una sorta di cresta.

Edicroo - da ήδυς ed-ys dolce. piacevole e voos chr-dos colore m. gen. d'ins. imenopt., fam. crisidi; ornati di vaghi colori metallici.

\* EDUTE, V. Edeite.

\* Edioagra..... Ediopsopia. V. Edeoàgra.... Edeopsofia.

EDIOSMO - da rídios ed-ys soave e cour, osm-è odore - a. menta. 2 m. Gen. di p. d., fam. amentacee; odorose. 3 Gen dip d., fam. clorantee: idem; sin. di menta.

\* EDIOTIDE - da ήδὺς ed-ys dolce e ώτις, ώτιδος ot-is, otid-os, dim. di ούς, ώτὸς us, ot-òs orecchio - gen. di p. d., fam. rutacee; di bell'aspetto e le cui foglie hanno forma d'orecchia.

\* EDIOTOMIA. V. Edeotomia

\* EDIPNOIDE - da τ΄δὺς ed-vs dolce e πνέω pnè-o spiro - gen. di p. d., fam. composte cicoriacee: che olezzano soavemente.

\* EDIPODA - da ciócs did-os, id-os gonfiezza e ποῦς, ποδὸς pus. pod-òs piede - gen. d'ins. col., fam. acridii: le cui zampe sono grosse e spinose.

\* Epipopo, V. Edipoda - gen. di ins. tetr., fam. ciclici: distinti dall'ultimo articolo dei tarsi grosso e globoso.

\* Edisaro (invece di edisaroma) da ήδὺς ed-ys souve e ἄρωμα àr-om-a aroma - gen. di p. d., fam. leguminose; che hanno gratissimo

\* Edòbia - da έδω éd-o mangio e βίος bi-òs vita - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; che rogonfiezza e yóvo gón-y articolazione - gen. di p. a., fam. ficee; che hanno le articolazioni grosse, quasi

gonfie. \* Edonichide - da clocc èd-os. id-ds gonfiezza e swit, swyce dnyx, onych-os unghia - gen. d'ins. col.

articolo dei tarsi posteriori è gonfio

e globoso. EDRA - da ¿Couzu èz-ome siedo superficie piana considerata in un

corpo solido: base, faccia. \* Edrioftalmi – da έδρα èdr-a sede e ἀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio – div. di crost, malacostracei, che comprende quelli che hanno gli occhi immobili.

\* Edrocèle - da ¿δρα èdr-a sede, sedere e xn) n kèl-e ernia - ernia alle

natiche.

\* EDURA - da cloc old-os, id-os gonfiezza e cupa ur-à coda - gen. di rett. saurii, fam. gechi; che hanno la coda molto grossa.

EFARMOSI - da έφαρμόζω efarmoz-o adatto (ἐπὶ epi a e άρμοζω armoz-o adatto) - convenienza degli ordini architettonici alla natura, allo scopo dell'edifizio.

EFEBEO. V. Efebo - luogo degli antichi ginnasii in cui si esercitavano i giovanetti. 2 Parte del basso ventre coperta di peli; pube.

EFEBO - da ἐπὶ epì in e ήβη èb-e gioventù - ch'è uscito di fanciullezza, pubere, adolescente. 2 m. Gen. di p. a., fam, licheni; a filamenti, quasi simili ai peli che annunziano la pubertà, 3 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. fungicoli; le cui elitre sono coperte di una folta lanugine.

EFEDRA - da ἐπὶ epì sopra e εζοπαι èz-ome siedo (εδρα èdr-a sede) -m. gen. di p. d., fam. conifere; i

\* EDOGONIO - da cibce did-os, id-os | pra piecoli pappi o pennacchi di scaglie.

> EFELCIDE - da ini epi sopra e Exacs èlk-os ulcera - crosta che copre un'ulcera. 2 Coagulo di sangue espulso dalla tosse.

EFELIDE da ini epi per cagione di e zauc èl·ios sole - macchia della tetr., fam. ciclici; in cui l'ultimo pelle attribuita all'azione dei raggi solari sui tegumenti (volg. lenticchia), o simile a queste ma prodotta da altre cause (epatica, scorbutica ecc.).

EFEMÉRIDE - da ini epi per e ήμέρα emèra *giorno – a.* scritto che comprende note sui fatti di ciascun giorno; registro, diario. 2 m. (ellenico volgare) Giornale quotidiano. 3 m. Scelta di avvenimenti d'ogni meniera estratti dagli annali di tutti i popoli e collocatí sotto una data di giorno, mese ed anno. 4 m. Tavole che danno per ogni giorno dell'anno la posizione degli astri.

EFIALTE - da έπὶ epì sopra e &. λεμαι àll-ome salto – senso di un peso incomodo che a un tratto salti addosso, sulla regione dell'epigastrio, durante il sonno, producendo un'ansia dolorosa; sin. di incubo.

EFIDRÌADE - da ἐπὶ epì in e ύδως ydor acqua - nome generico delle ninfe delle acque, najadi, nereidi, ecc.

Eriprosi - da ἐπὶ epì sopra e မီခွဲမဲ့ idr-òs sudore - sudore critico incompleto. 2 Sudore alla parte superiore del corpo.

EFIELIDE - da émishic, émishides efielis, efielid-os calicetto - m. gen. di p. d., fam. sapindacee; distinte dal nettario dei fiori in forma di calicetto.

Efimerini. V. Efimero.

Efinero - da ἐπὶ epl per, di e ήμέρα emèr-a giorno - ep. di cosa che ha breve durata, p. e dei fiori cui fiori maschi sono disposti so- | che in un giorno sbocciano ed appassiscono. 2 Ep. di febbre cagio- l nata da un eccesso di fatica, da raffreddore ecc., che dura un giorno, poco più, poco meno, e non lascia altre conseguenze. 3 m. Gr d'ins. neuropt., fam. subulicorni, tr. efimerini; che giunti alla loro ultima metamorfosi durano un giorno o

\* EFIPPIFORA - da έφίππιον efipp-ion sella (ini epì sopra e îππος ipp-os cavallo) e φέρω fèr-o porto gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno in mezzo all'orlo interno delle prime ali una macchia più chiara del fondo, in modo che nello stato di riposo le due macchie accostate rappresentano una sorta di sella.

EFIPPIO - da égénnico efipp-ion sella (ini epi sopra e Innoc ipp-os cavallo) - m. gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; i quali hanno il torace coperto da una lanugine rossa, sul fondo nero del corpo, quasi a foggia di sella. 2 m. Parte dell'osso sfenoide, così detta perchè rassomiglia a una sella; sin. di sella turca. 3 m. Sp. di moll. conchiferi, fam. lamellibranchi, gen. anomia; che hanno sulla valva superiore una macchia in forma di sella. 4 m. St.-gen. di pesci acant., gen. chetodonte; distinti da una macchia a foggia di sella.

EFODO - da ἐπὶ epl per e ὁδὸς od-òs via - a. meato; m. condotto escretorio, vaso o canale per cui scorrono le materie da espellersi o escrementizie. 2 Figura retorica con cui l'oratore cerca d'insinuarsi come di soppiatto, con simulazione e circuizione, nell'animo dei giudici e degli uditori; lat. insinuatio.

EFOLCIDE - da ἐφέλχω efèlk-o tiro (ἐπὶ epi part. intens. e ελκω èlk-o tiro) - navicella che serviva al trasporto di merci e passeggieri, | eag-en, e άλε, άλὸς àls, alòs mure)

che si tirava coll'alzana lungo le sponde dei fiumi o laghi. 2 Barchetto che una nave maggiore si

tira dietro.

ĒFORI – da ἐφοράω efor-ào sorvealio (da έπὶ epi sopra o part, intens. e όράω or-ào veggo) - magistrati di Sparta che sorvegliavano la condotta dei re. del senato, in generale dei poteri dello stato, per mantenere l'osservanza delle leggi, per impedirne la violazione.

EFORIA. V. Eforo - ufficio degli efori.

\* EGAGRIÒPILO - da αΐγαγιος ègagr-os egagro e πίλος pil-os feltro concrezione che si forma nello stomaco e negl'intestini dell'egagro e di altri mammiferi per accumulazione di peli che ingojano leccandosi.

EGAGRO - da ait, airòs ex. eg-òs capra e appres agr-ios selvatico - gen. di mamm., fam. capre; selvatiche.

EGEMONÍA - da nyemov egemon principe (ήγέςμαι eg-èome conduco, primeggio) - m. supremazia politica di uno stato sopra un altro, ovvero di una provincia di uno stato sopra le altre.

EGEMÒNICO. V. Egemonia · m. ep. delle funzioni principali dell'organismo umano. 2 m. Che si riferisce ad egemonia.

EGERITA - da alyeros ègeir-os, ègir-os *pioppo* – gen. dì p. a., fam. funghi: che crescono sulla scorza del pioppo.

EGETERO - da hynthe egeter principe (ήγέςμαι eg-èome conduco, primeggio) - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; il più importante

della famiglia.

EGIALIA - da αίγιαλὸς egial-òs lido (aires èg-es onde - arvous àgn-ymi rompo; aoristo passivo ἐάγκν

- m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che vivono in lidi sabbiosi.

EGIALITE. V. Egiália - m. gen. di p. d., fam. plumbaginee; che abi-

tano i lidi marini.

EGIALITI - da αίγιαλὸς egial-òs lido (V Egialia) - m. fam. d'ucc. trampolieri; che frequentano i lidi del mare.

EGICERA - da aig, airò; ex, eg-os capra e xépas kèr-as corno - m. gen, di p. d., fam, mirsinacee; il cui frutto è curvo a guisa di cornetto. 2 m. Gen. di p. d., fam. caprifoliacee; idem.

EGIDA - airis, airidos eg-is, egid-os - dalle radici skt. ag' coprire e coptica hok, hek, uok cingere, armare. E la radice stessa modificata e preceduta dall'aspirazione com'è da s nel skt. sag coprire; irl. seak mantello e da f nel got co fik an coprire (Lat sagum mantello militare). coptico hok armatura militare, hoki scudo - scudo . corazza. 2 m. Difesa, schermo, - Gli antichi mitologi traendo l'etimologia di questo vocabolo da αιξ, αιγός ex, eg-òs capra, favoleggiarono che l'egida di Minerva e di Giove fosse fatta colla pelle della capra Amaltea che aveva allattato Giove, fregiata di serpenti e della testa delle Gorgone.

\* Egifila - da aig, airòs ex, eg-òs capra e φιλέω fil-èo amo - gen. di p. d., fam. verbenacee, tr. egifilee: che sono gradito pascolo alle capre. \* Egifiles. V. Egifila.

EGILOPE - da zivílos ègil-os proprio delle capre (αίξ, αίγὸς ex, eg-òs capra) e ώψ, όπος ops, op-òs occhio ulceretta nell'angolo maggiore dell'occhio; così detta perchè spesso ne soffrono le capre. 2 Gen. di p. m., fam. graminee; le cui glume! \* Egonico - da ait, airòs ex,

si credevano acconcio medicamento per le ulcerette dell'occhio dette egilopi.

EGIPANE - da aît, airòs ex. eg-òs capra e 11av Pan Pane, divinità - soprannome di Pane, che si rappresentava con gambe e piedi di capra.

EGÌTALO - da αἰγιθαλὸ; egithal-òs cingallegra - m. gen. d'ucc. passeri; che contiene alcune specie af-

fini alla cingallegra.

EGLE - da aïyan ègl-e splendore (V. Elèctro) - m gen. di p. d., fam. auranziacee, così nominate per la bellezza e squisitezza dei frutti.

Egòcera. V. Egòcero - m. gen. d'ins. lepid., fam. crepuscolari, tr. egoceridi: così detti per la forma delle antenne curve e grosse.

\* EGOCERIDI. V. Egòcera.

EGOCERO - da ait, airos ex, eg-os canra e xéox: kèr-as corno – m. st. gen, di mamm, ruminanti, gen, antilope; che hanno corna simili a quelli delle capre. 2 Uno dei dodici segni dello zodiaco; sin. di capri-

\* EGOCLOA – da αΐξ, αίγὸς ex, eg-òs capra e γλόη chlò-e erba - gen, di p. d., fam. polemoniacee; che hanno odor fetido, come di becco.

EGOLETRO - da αίξ, αίγὸς ex. eg-òs capra e ὅλεθρος òlethr-os rovina - sp. di p. d., fam. rodoracee, gen. rododendro; che producono strani effetti sulle capre e anche sugli uomini.

\* Egoronia - da αίξ, αίγὸς ex. eg às capra e povn fon-è voce voce stridula, tremola che si ode nelle pleurisie, simile a voce di

capra. Egòlii - da αίγώλισε egòl ios allocco - fam. di ucc. rapaci notturni; che ha per tipo l'allocco

eg-ôs capra e ővut, ővuxoc dnyx, i rispondente alla seconda meta di onych-os unghia - m. gen. di p. d., fam, borraginee; i cui semi somigliano per forma e durezza a un'unghia di capra.

EGOPODIO - da ait, airos ex, eg-òs capra e ποῦς, ποδὸς pus, pod-os piede - m. gen. di p. d., fam. ombrellifere; le cui fogliette sono fesse in modo da offrire qualche somiglianza con un piede di capra. \* Egopògono – da αίξ, αίγὸς ex.

eg-òs capra e πώγων pògon barba gen. di p m., fam. graminee; le

cui spighe sono pelose.

EGOTELE - da aig, airòs ex, eg-òs capra e badà thel-è mammella - a. uccello che, dicesi, munge le capre e ne beve il latte; sin. di caprimulgo. 2 m Gen. di ucc. pass., fam. caprimulgidi; il cui tipo è un caprimulgo della Nuova Olanda.

\* Egoτòxico – da αίξ, αίγὸς ex, eg-òs capra e τοξικόν toxik-òn *tos*sico – gen. di p. d., fam. euforbiacee; le cui foglie sono velenose

per le capre.

EGUMENO - da ήγέομαι, ήγοῦμαι eg-èome, eg-ùme conduco, primegquo - abate di un monastero.

ELACHISTO - da ¿λάχιστος elàchist-os minimo, superlativo di ίλαχὺς elach-ys piccolo - m gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che sono i più piccoli lepidopteri che si conoscono.

\* ELACHISTÈA. V. Elachisto - gen. di p. a., fam. ficee; così dette per

la loro piccolezza.

\* Elacotamno – da έλαχὺς elach-ys piccolo e θάμως thàmn-os arbusto - gen. di p. d., fam. composte asteroidi; piccoli arbusti.

ELAFEBOLIONE, ELAFOBOLIONE da έλαφηδόλος, έλαφοδόλος elafebòl-os elafobòl-os elafobolo, soprannome di Diana (έλαφος èlaf-os cervo e βάλλω ball-o ferisco) - mese attico cor- laminare.

marzo e alla prima metà di aprile: in cui si offrivano sacrifizii a Diana.

ELAPIA - da élapos élaf-os cervo - ss. malattia di cui sono afflitti i cervi e i cavalli, che consiste in un assideramento universale con meti convulsi.

\* ELAPIDIO - dim. di L'apoc èlas-os cervo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti da antenne ramose e rigide.

ELAFO - da Elagos élaf-os cervo st.-gen, di mamni ruminanti, gen.

cervo (V. Elefante).

\* ELAFOCERA - da Examos élaf-os cervo e xépac kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno antenne lunghe e ramose.

\* Elafoceratite. V. Elafocera gen. di pol., fam. coralli; ramosi

a guisa di corna di cervo.

ELAFRO - da Exappos elafr-os agile - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici, tr. elafrii; che corrono velocemente.

\* ELAPRII V. Elafro.

\* ELAFROPEZA – da έλαφρὸς elafr-òs agile e πίζα pèz-a piede - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii: che corrono rapidamente.

ELAFROPO - da έλαφρὸς elafr-òs agile e mous pus piede - m. gen. d'ins. col. pent., fam. teredili; che corrono rapidamente.

ELAPE - da λέπος lèp-os squama - m. gen. di rett. ofidii, fam. vi-

pere; squamosi.

\* Elasmoscelo – da έλασμός elas~ m-òs lamina e σχέλος skèl-os gamba gen. d'ins. em. omopt., fam. fulgorii; che hanno zampe dilatate.

\* ELASMOTERIO – da έλασμὸς elasm-òs lamina e orpico ther-ion bestia - gen. di mamm, foss., fam. pachidermi; il cui avanzo consiste in una mascella con denti di tessitura

\*ELASTICITA. V. Elàstico - pro- | st.-tr. elateridi; così nominati dal prietà dei corpi elastici.

ELASTICO - da έλάω èl-ào, fut. έλάσω elas-o agito, spingo - ep. di corpi che allungati, compressi, tendono a riprendere la forma di prima. cessata che sia la forza che agisce sopra di essi, agitandosi in direzione contraria a quella della forza medesima.

\* ELASTOCLINO - da ¿λαστικὸς elast-ik-òs elastico e xxiva klin-e letto - letto elastico, che si usa in certe malattie.

ELATE - da ¿λάτη elàt-e involucro che copre il grappolo dei fiori feminei della palma dattilifera - m. gen. di p. m., fam. palme; i cui fiori sono forniti di doppio involucro.

\* ELATÈRIDI. V. Elatèro.

ELATERIO - da έλάω elà-o agito. spingo; ἐλαύνω elàun-o allargo, distendo - forza di distensione, pro-Gen. di p. d., fam. cucurbitacee; i cui semi saltano rapidamente fuori dal buco che forma la base del peduncolo di ciascuno di essi. 3 m. frutto che ha tante coste quante logge e si divide in tanti spicchi distinti ed uniloculari, che si aprono internamente per una fessura longitudinale o in due valve complete. 4 Gen. di p. d., fam. cucurbitacee: volg. cocomero asinino; violento purgante.

\* ELATERIOSPÈRMO - da έλατήριον elatèr-ion purgante e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui semi sono purgativi. \* ELATERINA. V. Elatério - so-

stanza amara estratta dal succo dei semi di elaterio nº 4.

\* ELATERITE, V. Elatèrio - bitume elastico.

ELATÈRO. V. Elàterio - m. gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni, gen. di p. d., fam. eleagnee; la cui

salto che fanno quando sono rovesciati sul dorso, per rimettersi sulle loro zampe.

\*ELATERÒMETRO – da Elatrício» elatèr-ion elaterio, tensione - strumento per misurare la forza di elaterio, la elasticità dei corpi. 2 Strumento per misurare il grado di rarefazione dell'aria nel recipiento della macchina pneumatica.

\* ELATINA - da ¿λάτη elàt-e abete liquido oleoso che si trae dall'olio

di catrame.

\*Elatòstema – da έλάω el-ão agito, slancio e στήμων stèm-on stame - gen. di p. d., fam. orticee; i cui filamenti degli stami scattano rapidamente quando il fiore si apre.

Elcidrio - dim. di έλχος èlk-os ulcera - ulcerazione superficiale della cornea trasparente; specie di erpete farinoso o furfuraceo: così detto dalla piccolezza delle pustolette che lo costituiscono.

Elcisma - da ελκω èlk-o traggo scoria estratta dalla depurazione di un metallo, particolarmente dell'argento.

Elcistro - da ίλχω èlk-o traggo instrumento chirurgico, sorta di uncino con cui si estraeva il feto dall'utero materno, in certi parti difficili.

\*Elcologia - da alxoc elk-os ulcera e λόγος lòg-os discorso - trattato sulle ulcere.

Elcoma – da έλχος èlk-os ulcera m. oftalmia cagionata da un'ulcera nella pupilla.

Elcosi - da έλχος èlk-os ulcera ulcerazione.

ELCTICO - da έλχω èlk-o tiro sin. di epispàstico.

\* ELEAGNEE. V. Eleàgno.

\* ELEAGNO - da ἐλαία elè-a olivo e ayvoc agn-os vitice o agnocasto - specie tipo somiglia e all'olivo e al- | nato elettrico, onde attira i trucioli l'agnocasto.

ELECTRA - da ήλεκτρον èlektr-on elèctro, ambra - m. gen. di p. d., fam. composte; che hanno fiori gialli. 2 m. Gen d'ins. lepid., fam. notturni ; le cui ali sono gialle. 3 m. Gen. di pol. celluliferi; di color giallastro.

\* ELECTRICITÀ, ELETTRICITÀ. V. Elèctro - causa dei fenomeni che si osservano nei corpi elettrici, da alcuni fisici attribuiti ad un fluido speciale, da altri al medesimo fluido che produce i fenomeni del calorico e della luce.

\* ELÈCTRICO, ELÈTTRICO. V. Elèctro - che si riferisce ad elettricità; che ha i caratteri dell'elettricità; che può essere od è elettriz-

zato ecc.

ELECTRO, \*ELETTRO - da filexrpov èlektr-on ambra gialla, affine a πλέκτωρ elekt-or sole: idea comune, splendore. Hλέκτως elèktor può essere formato da tre elementí, ciascuno dei quali esprime luce, splendore, il, ix, two el, ek, tor. Ha el si può raffrontare con tan èl-e luce, Alios èl-ios sole (la radice è preceduta da aspirazione), ix ek col skt. og'-as splendore; lit. ak-is occhio, ecc.; τωρ tor con τείρ-ος tèir-os, lat. tri-on, skt. tar-a stella. Se τωρ è un suffisso, niak elek si può raffrontare coi vocaboli, skt. ark-a splendore, sole: arm. areq, irl. eark sole (alka, aleq, ealk, cambiando r nell'affine lettera l). La radice alk, alek, ealk con 'varie modificazioni è comune a molte lingue nel senso di splendore; skt. lok-a luce, in sûryâlôka luce del sole (sûryâ sole); lat. lux, lucis, irl. log luce, logh-a splendido, ecc. -Sfregando l'elettro od ambra gialla si sviluppa il fluido perciò denomi- | πλεκτρον èlektr-on electro e λύω ly-o

di carta, le pagliucole, ecc.

\*ELECTROBIOLOGICO - da TAEXTOCY èlektr-on electro e \* βιολογία biologia - ep. dei fenomeni elettrici che si manifestano nell'economia animale in seguito ad atti vitali.

\*ELECTROCHIMICA - da na nation èlektr-on elèctro e χυμεία chym-la chimica - scienza delle leggie con cui l'elettricità agisce sulle molecole dei corpi per comporli e decomporli.

\*ELECTROCHÌMICO. V. Electrochimica - che si riferisce all'elettrochimica.

\* ELECTROCINÈTICO - da filextpor èlektr-on *electro* e χινέω kin-èo muovo – ep. di corpo che mette in moto il fluido elettrico latente.

\* ELECTRODINAMICA - da naextpor èlektr-on electro e δύναμις dynam-is forza - parte della fisica, che tratta dell'azione reciproca delle correnti elettriche sui corpi magnetici

\* Electròdo-da йлектроу èlektr-on electro e odos od-os via - lamina per cui si scarica l'elettricità positiva in una soluzione (polo positivo), e lamina per cui entra (polo negativo).

\* Electrofisiologia - da ήλεκτρον èlektr-on electro e φυσιολογία fysiolog-la fisiologia - scienza dei fenomeni di sensibilità e contrattilità che sono eccitati e constatati dall'elettricità dinamica.

\* ELECTRÒFORO – da ñaextpov èlektr-on elèctro e φέρω fèr-o porto strumento che serve per accumu-lare e ritenere il fluido elettrico.

\* ELECTROGALVANICO - vocab. ibr. da ήλεκτρον èlektr-on electro e Galvani, famoso fisico - ep. di fluido elettrico, specialmente quando si parla degli effetti della pila.

\* Electròlito, Electrolitico da

sciolgo – corpo i cui elementi sono l separati dall'azione della corrente elettrica.

\* Electrologiada flalatpov élektr-on electro e hoyes log-os discorso - teorica dell'elettricità. 2 Trattato sull'elettricità.

\* ELECTRO-MAGNETICO. V. Electromagnetismo - che si riferisce all'electromagnetismo.

\* Electromagnetismo - da ñaszτρον èlektr-on electro e μαγγήτης magnèt-es calamita - scienza delle leggi per cui l'elettricità agisce sui corpi magnetici e a vicenda.

\* ÉLECTROMETRIA. V. Electrometro - parte della fisica che ha per oggetto la misura dell'elettricità.

\* Electrometrico V. Electrometro - che si riferisce all'electrometria.

\* ELECTRÒMETRO - da ñlextpov elektr-on electro e párpov metr-on misura - strumento che indica la presenza, la qualità e fino a un certo punto determina la quantità dell'elettricità sviluppata alla superficie di un corpo.

\* ELECTROMICROMETRO - da ñlexτρον èlekt-on electro, μικρὸ; mikr-òs piccolo e μέτρον mètr-on misura strumento che indica le più piccole quantità di elettricità.

 \* Flectromotòre – vocab. ibr. da A extecv elektr-on *electro* e motore - apparecchio proprio a sviluppare l'elettricità per il semplice contatto di corpi di differente natura

 ELECTRONEGATIVO - vocab. ibr. da d .. extpov èlektr-on electro e negativo - ep. dei corpi che si portano al polo positivo della pila vol-

\* ELECTROPLÀSTICA – da ήλεκτρον èlektr-on electro e πλάσσω plass-o formo - sin. di galvanoplàstica.

èlektr-on electro e π ελες pòl-os pole - ep. di un conduttore in cui una estremità è negativa e l'altra positiva.

\* ELECTROPOSITIVO - vocab. ibr. da naextpov èlektr-on electro e positivo - ep. dei corpi che si portano al polo negativo della pila vol-

taica.

 ELECTROPUNTÚRA - vocab. ibr. da nientpov èlektr-on electro e puntura - mezzo terapeutico per affezioni reumatismali e nervose, che consiste nello scaricare dell'elettricità in aghi piantati nella parte malata ed isolati.

 \* ELECTROSCÓPIO - da ñλεκτρον èlek tr-on electro e σχοπέω skop-èo osservo - sin di electrometro.

\* ELECTROSTIXI - da niextoon elektr-on electro e στίζω stiz-o, fut. στίξω stix-o pungo - sin. di electropuntura,

 ÈLECTRO-VITALISMO – vocab. ibr. da ήλεκτρον èlektr-on electro e vita - teoria fisiologica in cui gli atta dell' organismo sono spiegati coll'elettricità come causa, o con un fluido analogo al fluido elettrico.

ELEDONE - da iledón-e sorta di polipo - gen. di moll. cefalopodi octopodi, fam. eledonei, 2 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. diaperiali ; forniti di autenne polipiformi. \* ELEDONEI. V. Elèdone.

ELEFANTE - ¿λέφας elèf-as elefante, Lagos élaf às cervo e ebraico al ef bue hanno un'origine comune. col senso di animale, semovente, dalle due radici comuni a molte lingue che significano muovere. ramminare ik el (èkáw el-ão muovo, agito) e βα ba (βάω b-ao vo). Si travana combinate nel tedesco laufen correre. - Per un contrasto frequente nella lingua ellenica il mammifero snello, elegante, il \*ELECTROPOLARE - da maextocy cervo, ha il medesimo nome del mammifero pesante, grossolano, l'elefante. Gli stessi elementi invertiti si trovano nel turco fili elefante. – Altro etimo di questi vocaboli si può trovare nell'affinità che hanno con λόφος lòf-os cresta, pennacchio, e, invertito l'ordine degli elementi fonetici, con φαλλός fall-òs membro virile; ebraico foll corno: it. filo. La combinazione l-f o f-l esprime dunque cosa lunga, sottile rispetto alla sua lunghezza: come sono appunto le corna del bue e del cervo e la proboscide dell'elefante. I nomi delle cose esprimono il carattere più facile da scorgere, quello che l'uomo più rozzo e il fanciullo stesso osservano quando loro occorre una cosa. Onde, riassumendo, alet significa animale cornuto; elef-ante, animale fornito di proboscide; elaf-o, animale cornuto e veloce) - gen di mamm. pachidermi. 2 m. Sp. di pesci acant., gen. centrisco; il cui muso rassomiglia ad una proboscide d'elefante. 3 m. Gen. di mamm. cetacei, fam. foche; che hanno due zanne d'avorio simili a quelle dell'elefante. 4 m. Gen. di p. d., fam. rinantoidi; il cui labbro superiore della corolla ha forma di proboscide.

\* ELEFANTESCO. V. Elefante - che si riferisce ad elefante.

ELEFANTÌASI - da ἐλέφας, ἐλέφαντος elèfas, elèfant-os elefante – malattia della pelle, caratterizzata da tubercoli con gonfiezza del tessuto cellulare sottocutaneo, che produce crespe e fenditure nella pelle in modo che rassomiglia a quella dell'elefante.

Elefàntico, \*Elefantìaco. V. Elefantiasi - che si riferisce all'elefantiasi. 2 Che è affetto da elefantiasi.

ELEFANTÌNO – da élépas, élépavroc elelas, mielant-os elefante - LENIEE. V. Elenie.

I che si riferisce all'elefante. 2 Di avorio; p. e. ep. di tavoletta d'avorio, come quelle che contenevano gli atti del Senato romano.

ELEFANTÒPO - da ἐλέφας, ἐλέφαντος elèfas, elèfant os elefante e ποῦς pus piede - m. gen. dip. d., fam. composte; le cui foglie hanno qualche somiglianza di forma con un piede d'elefante.

ELEGIA - da έλεγος èleg-os pianto (volgare ellenico & aè aè o le le, ovvero ε λε λε e lè le, esclamazione nel pianto) - componimento poetico, in cui si lamentano sventure pubbliche (sventure della patria, morte di uomini benemeriti ecc.), o particolari al poeta (sventure amorose, perdita di amici ecc.). 2 m. Gen. di n. d., fam. restiacee; caratterizzate da antere nericcie con orlo bianco. quasi abito di duolo.

ELEGIACO. V. Elegia - che si riferisce all'elegia. 2 Ep. di scrittore di elegie

ELEGIÒGRAFO - da ἐλεγεῖον eleg-èion, elegion elegia e γράφω graf-o scrivo - scrittore di elegie.

\* ELÈIDE – da έλαιον èle-on olio – gen. di p. m., fam. palme; da'cui frutti si trae la sostanza butirracea detta olio di palma.

ELELISFACO - da έλελίζω elel-izo torco e σφάχος sfàk-os salvia - sp. di p. d., fam. labiate, gen. salvia; la cui spica è torta sopra se stessa.

ELEMOSINA - ELEMOSTIVE eleemosin-e, da exemuov eleèm-on pietoso (έλεις èl-eos compassione; ἐ/εέωel-èo ko compassione) - ciò che si dà ai poveri per carità.

ELENCO – da ἐλέγχω elènch-o mostro, indico - m. sin. di catàlogo,

ELENCTICO - da ἐλέγχω elènch-α indico, accuso - che cade in con· troversia.

ELÈNIO - da έλένη elèn-e vaso, | e φάγω fag-o mangio - che si nucorbello - gen. di p. d., fam. composte, st.-tr. eleniee; i cui fiori hanno forma di vaso, di corbello.

ELENOFORIE. V. Elenoforo feste, processioni, in cui si portavano gli oggetti sacri in corbelli di vimini.

Elenôforo – da élém elèn-e vaso e φέρω fér-o porto - m. gen. d'ins. col. eter., fam. tenebrioniti: che hanno l'ultimo articolo delle antenne fatto a foggia di vaso.

ELEO – da τίλεὸς ele-òs stolido – m. gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni; che si muovono come a caso, quasi stolidamente. 2 m. Sp. di ucc. rapaci notturni, gen. strige; così detti per la loro stupidità.

- \* Eleocalcografia da έλαιον èle-on olio e \*χαλχογραφία chalkograf-la calcografia - arte di colorire a olio incisioni in rame.
- \* ELEOCARPEE. V. Eleocarpo.
- \* ELEOCARPO da elacía ele-a oliva e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. eleocarpee; 1 cui frutti sono bacche globose che arieggiano ad olive.
- \* ELEOCÒCCA da ἐλαία elè-a oliva e xóxxoc kókk-os coccola - gen. di p. d., fam, euforbiacee; i cui frutti sono composti di cinque coccole che somigliano ad olive.

ELEODE - da žàany èle-on olio e sidos èid-os, id-os specie, somiglianza - m. gen. d'ins. col. eter... fam. melasomi; untuosi al tatto.

\* ELEODÈNDRO – da ἐλαία elè-a oliva e δένδρον dèndr-on albero gen. di p. d., fam. ramnee; i cui frutti somigliano ad olive.

\* ELEODRÓMIA - da nacos e-leos pazzo, stupido e δρόμος dròm-os corso - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che corrono rapidamente. quasi stupidamente.

tre di olive.

ELEOMELE - da ¿λαίον èle-on olio e μέλι mèl-i miele - sorta di balsamo dolce ed oleoso.

\* ELEOMETRO - da Élacov ele-on olio e μέτρον mètr-on misura - strumento per misurare la densità degli oliì.

\*ELEÒPTENO - da Élacor èle-on olio e mrhy pten ala - olio essen-

ziale volatile.

\* ELEOSACCARO - da ¿λαιον èle-on olio e σάχγαρον sákchar-on zucchero mistura di olio e di zucchero.

ELECTESIO - da Exaloy èle-on olio e τίθημι tìth-emi pongo - stanza particolare nei grandi stabilimenti di bagni, in cui si tenevano gli olii e i profumi e dove il bagnante si ritirava per farsi ungere e stropicciare.

ELEÒTRIDE - da ἐλέωτρις, ἐλεώτριδος elèotr-is, eleotrid-os pesce del Nilo, di gen. incerto - m. gen. di pesci acant., fam. gobioidi.

ELETTRA..... ELETTROVITALISMO V. Elèctra.... Elèctrovitalismo.

\* ELEURGIA - da Exacov ele-on olio e čpyov èrg-on *opera* – arte di far l'olio.

ELEUSINIO – da Έλευσὶν Eleus-in Elėusı, città dell'Attica; 'Αλέα Alèa Minerva: Eleia Giunone a Cipro, Diana a Messene; Exueba Giove in Beozia; Exeleus Apollo: έλλὸς sacerdote; έλλὰ tempio di Giove a Dodona; got ahl tempio. El, Eleus doveva significare anche Cerere, in generale Dio.

ELEUTÈRIE - da exeúderos eléuther-os libero - feste in onore di Giove, che si celebravano ogni cinque anni nell'Ellade in memoria della disfatta di Mardonio, generale persiano. 2 Feste che si celebravano dai liberti nell'anniversario ELEOFAGO – da ἐλαία el-è-a oliva l del giorno in cui avevano ricupedegli schiavi in presenza dei vescovi.

\* ELEUTEROCARPÈE – da ἐλεύθερος elèuther-os libero e καρπὸς karp-òs frutto - sez. di p. a.; che comprende tutte quelle che non hanno fusto, capillacee, a frutti liberi, cioè sparsi in tutta la loro superficie.

\*ELEUTEROFILLO - da έλεύθερος eleuther-os libero e φύλλον fyll-on foglia - ep. delle piante epatiche caratterizzate da un gambo fornito

di foglie libere e distinte.

\* ELEUTERÒGINO - da έλεύθερος elèuther-os libero e yuvà gyn-è donna, fig. organo femminile di fiore - ep. dei fiori con ovario libero, non aderente al calice.

\* ELEUTERÒPODI – da ἐλεύθερος elèuther-os libero e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs *piede* – fam. di pesci tora– cici olobranchi; distinti da pinne toraciche e ventrali libere.

\*ELEUTEROPOMI - da έλεύθερος elèuther-os libero e πῶμα pòm-a opercolo - fam. di pesci condropt.; che comprende quelli che hanno liberi gli opercoli delle branchie.

ELIACO – da ήλιος èl-ios sole – m. ep. del nascere e tramontare di una stella o d'un pianeta quando esce dai raggi del sole, da cui veniva occultato, o quando vi entra e diviene invisibile.

\*ELIANTEE. V. Elianto.

\* ELIANTEMO - da Antes èl-ios sole e ἄνθεμον ànthem-on fiore - gen. di p. m., fam. citinee; che producono gran copia di fiori gialli.

ELIANTO - da naios el-ios sole e άνθος ànth-os *fiore* - gen. di p. d., fam composte senecionidi, st. tr. eliantee; i cui fiori si volgono verso il sole; volg. girasole.

ELIASI - da fixus èl-ios sole m. gen. di pesci acant., fam. scienoidi; che sogliono stare nelle pic- | lato.

rata la libertà. 3 m. Manumissione | cole insenature degli scogli, esposti al sole.

> ELIASTE - da filiaía el-ièa radunanza, consesso di giudici (ἀλίζω aliz-o congrego) - membro dell'eliea, giudice in Atene.

> ELICE - da είλέω eilè-o, έλίσσω, έλίττω eliss-o, elitt-o, fut, έλίξω elix-o giro - linea spirale. 2 Scala che gira intorno ad uno stipite cilindrico volg. scala a lumaca. - 3 Spirale delle piccole volute sotto il fiore del capitello corintio. 4 Costellazione che gira intorno al polo; Orsa maggiore. 5 Sinuosità semilunare che circonda l'orecchio dell'uomo. 6 Vite inventata da Archimede (a. che serviva per trarre un gran naviglio all'asciutto; m. che mossa dal vapore si applica come propulsore alle navi). 7 m. Sp. di p. d., gen. edera, fam. caprifoliacee : i cui fusti sarmentosi si avvolgono intorno agli alberi e coprono le vecchie muraglie. 8 m. Gen. di moll. gasteropodi, fam. elicoidee; la cui conchiglia è fatta a elice, cioè a strati attorti sopra di sè: volg. lumaca. 9 Punta ritorta e sporta in fuori in fronte all'ariete. macchina bellica. 10 Viticcio di pianta che si avvolge spiralmente ai tronchi o ai rami degli alberi.

> ELICIA. V. Elice - m. gen. di p. d., fam. proteacee; i cui petali hanno forma spirale.

> \* ELICINA - da exit, exixos elix, ėlik-os *elice* – mucilagine prove<del>-</del> niente dalle elici o lumache. 2 Gen. di moll. conchiferi ; le cui conchiglie sono quasi globose e terminate a cono spirale.

\* Elicodònte - da élit, élixoc èlix, èlik-us elice, lumaca e όδοῦς, όδόντος odùs, odònt-os dente - st.-gen. di moll. gasteropodi, gen. elice; il quale comprende le lumache che hanno l'orifizio del guscio dentelèlix. èlik-os spirale e γράφω graf-o scrivo, descrivo - arte di descrivere le elici o spirali. 2 Trattato delle elici.

ELICOIDE - da élit, élixos elice e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - curva che nasce da una supposizione dell'asse delle comuni parabole apolloniane ripiegato in giro dentro la periferia di un circolo. 2 m. Tunica vaginale del cordone spermatico, così detta per la sua i forma tortuosa. 3 (in generale) Fatto a spira, a somiglianza dell'elice o lumaca.

\* ELICOIDEE. V. Elice.

\* Elicolimace - vocab. ibr. da έλιξ, Elixo; èlix, èlik-os elice e limace - gen. di moll. gasteropodi univalvi; che partecipa del genere elice e del genere limace.

ELICONA - da Έλιεῦ; El-ieùs Giove, nella Beozia, e skt. kanyå, zendo kanya figlia (κυέω ky-èo genero; coptico ken generato, portato; χύων, χυνός kyon, kyn-òs membro virile, coptico kun; yevνάω genn-ào *genero*) – monte della Beozia consacrato alle Muse, figlie di Giove.

Elicònia – da 'Eλιχών Elik-òn Elicona – m. gen. di p. d., fam. scitaminee. 2 Gen. d'ins. lepid., fam. diurni.

ELICONIADI, ELICONIDI. V. Elicòna - sin. di Muse.

ELICONIE. V. Elicona - sesta delle Muse sull'Elicona, ove avevano un tempio e un bosco sacro. \* Elicospòrio – da élit, élixos èlix, èlik-os elice e σπόρος spòr-os seme – gen. di p. a., fam. funghi; i cui semi sono fatti a spirale.

\* ELICÒSTEGA – da ἔλιξ, ἔλιχος elix, elik-os elice e oreyn stèg-e loppe che forma il calice. tetto - fam. di foram., il cui ani- | \* Eliocallide - da ήλιος el-os sols

\*Elicografia – da διιξ, διικος | male è composto di legamenti εί~ sposti a spirale.

\* ELICOSTILA - da élit, élixos élix, èlik-os elice e στύλη styl-e colonna - st.-gen. di moll. gasteropodi univalvi, fam, elicoidee; che hanno le conchiglie fornite di una solida colonnetta.

\* ELICOTRICHIO - da έλιξ, έλιχος ėlix, ėlik-os elice e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno forma di peli attorti a spira.

ELICRISO - da naces èl-ios sole e χρυσὸς chrys-òs oro - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; il cui tipo, l'elicriso orientale, ha i fiori di un bel color giallo d'oro.

ELICTERA. V. Elictèri - m. gen. di p. d., fam. composte, tr. elicteree; arbusti fatti a spira.

\* ELICTEREE. V. Elictèra.

ELICTERI - da ilizzòs elikt-os spirale (ἐλίσσω eliss-o avvolgo - m. sez. di moll. gasteropodi univalvi; che hanno conchiglie a spira.

\* ELICTERIDE. V. Elicteri - gen. di p. d., sam. bombacee; i cui semi sono ravvolti a spira.

Eligma – da έλίσσω eliss-o volgo – depressione delle ossa del cranio per contusione, senza soluzione di continuità.

ELIMO – da έλιμος èlym-os panico (ἐλύω ely-o involgo) – m. gen. di p. m., fam. graminee; i cui semi o grani sono involti in una gluma.

\*ELIMAGRÓSTIDE - da Exumos elym-os elimo e Σγρωστις, άγρώστιδος agrostis, agrostid-os gramigna gen. di p. m., fam. graminee; che partecipano del gen. elimo e del gen. agrostide.

ELìna - da ἐλύω el-yo involgo - m. gen. di p. m., fam. ciperacee; i cui fiori sono involti tenacemente nelle

e κάλλος kall-os bellezaa - sin. di | e δφθαλμός ofthalm-os occhio - gen. eliantemo e di elianto.

ELIOCAMINO - da fixec el-ios sule e κάμινος kàmin-os camino - stanza fatta a volta, esposta da ogni parte al sole, per l'inverno.

\* Eliocárpo – da ήλως el-ios sole e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. tiliacee; i cui frutti sono cigliati e radiati in modo che sem-

brano soli raggianti.

\* ELIOCENTRICO - da ήλως el-ios sole e xévroov kêntr-on centro - ep. del punto dell'eclittica di un pianeta, in cui apparirebbe se si riguardasse dal centro del sole. -2 Latitudine eliocentrica; inclinazione della linea tirata dal centro del sole al centro di un pianeta sul piano dell'eclittica.

\* Eliocometa – da λλιος èl-ios e χόμη kòm-e chioma – striscia di luce, simile a coma che il sole tramontando si trae talvolta dietro.

\* ELIOCROMOTIPIA - TAUGE El-ios sole, χρώμα chròm-a colore e τύπες typ-os *tipo -* arte di ottenere disegni a colore mediante l'azione solare, col dagherrotipo.

\* ELIOPILA - da fixos èl·ios sole e σιλίω fil èo amo - gen. di p. d., fam. crucifere, tr. eliofilee; che amano i luoghi aprichi e solatii.

\* ELIOFILEE. V. *Eliòfil*a.

\* Eliófilo. V. Eliòfila - gen. di ins. col. eter., fam. melastomii: che amano di stare al sole. 2 Gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi; idem.

\* ELIOFOBÍA. V. Eliófobo - malattia degli occhi per cui non si può tollerare la luce.

\* Eliofobo - da filos èl-ios sole e φόθεςμαι fob-èome temo - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che si tengono nascosti durante il giorno. 2 Chi è affetto d'eliofobla.

di p. d., fam composte; che hanno bei flori gialli simili a quelli del girasele.

\* Eliòrugo – vocab. ibr. da ήλιος èl-ios sole e lat. fugio fuggo gen d'ins. cel. eter., fam. melasomi; che fuggono la luce del sole e si nascondono nella sabbia.

ELIOGNOSTICI - da fixos èl-ios sole e γνωστικός gnostik-òs gnostico - setta di Gnostici che veneravano il sole, a imitazione degli antichi Persiani.

\*ELIOGRAFÍA – da ήλιος èl-ios sole e γράφω graf-o scrivo, dipingo - descrizione del sole; parte dell'astronomia. 2 Metodo per preparare una lamina metallica per l'incisione, servendosi dei raggi solari per riprodurre una prova fotografica sopra una sorta di vernice di cui si è rivestita la lamina stessa.

\* ELIOGRAFICO. V. Eliografia -

proprio dell'eliografia.

\* Eliomagnetometro - da πλιςς ėl-ios sole, μαγνήτη; magnėt-es magnete e μέτρον mètr-on misura strumento fisico-astronomico che indica il vero mezzodi, gli equinozii, i solstizii e la declinazione della bussola.

ELIOMANE - da fixos èlios sole e μαίνομαι mèn-ome desidero ardentemente - m. gen. d'ins col. tetr., fam. lungicorni; che amano di stare al sole.

\* Eliómetro – da ήλιος èl-ios sole e μέτρον mètr-on misura - strumento per misurare i diametri degli astri e singolarmente quelli del sole e della luna.

\* ELIONÜRO – da έλειὸς el-eiós, el-iós ghiro e còpà ur-à coda - gen. di p. m., fam graminee; le cui spighe hanno forma di una coda di ghiro.

\* ELIOPSIDE - da fluc; el-ios sole e \*ELIOFTALMO - da ήλιος èl-jos sole | όψις òps-is aspetto - gen. di p. d.. fam. composte; il cui fiore ha l'a- girare i loro fiori verso il sole. 2 spetto di quelli dell'elianto.

\* ELIÒRNO – da πλιος èl-ios sole e σρις òrn-is uccello – gen. d'ucc. palmipedi; che abitano in paesi caldissimi e nelle ore più calde della giornata stanno al sole.

ELIOSCÓPIO - da πλιος èl-ios sole e ακοπίω skop-èo osservo - gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui fogliame volgesi sempre verso il sole. 2 m. Sorta di cannocchiale formato di vetri colorati od affumicati, che serve per osservare il sole senza che offenda la vista. 3 m. St.-gen. di rett. saurii, gen. stellione; che vanno colla testa alta in modo che sembra che guardino il sole.

\* ELIÓSTATO – da πλικς èl·ios sole e τοτημ lst-emi fermo – congegno di orologeria adattato a uno strumento per osservare il sole od un altro astro, in modo che il movimento dell'astro medesimo non faccia ostacolo all'osservazione.

\* ELIÒTE – da ñales èl·ios sole – gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. eliotidi; che volano per i campi, all'ardore del sole nei giorni canicolari.

\* ELIOTERMÒMETRO - da πλιος èl·ios e \* θερμόμετρον thermòmetr-on termometro - strumento per misurare il grado del calore solare.

\* ELIOTIDI. V. Eliòte.

ELIOTRÒPIO - da πλιες êl-ios sole e τρέπω trèp-o volgo - gen. di p. d., fam. borraginee; che volgono le foglie e il disco dei fiori verso il sole (cosa però che da alcuni è negata). 2 Ep. generico di fiori e foglie che seguono il corso del sole, volgendosi ad esso. 3 Min.; varietà di quarzo agata; così detta perchè il sole guardato attraverso di essa, apparisce stragrande e sformato.

\*ELIOTROPISMO. V. Eliòtropo - facoltà che hanno certe piante di

girare i loro fiori verso il sole. 2 Strumento composto di due specchi uniti a un telescopio e che servo come segnale nelle operazioni geodetiche, projettando a grande distanza un fascio di raggi solari.

ELISIO - da àλώω al-yo, ionicamente πλώω el-yo son lieto, godo; o dalle due radici arie che esprimono luce el e us; o piuttosto dall'egiziano Ar, Alu, regione mistica che corrispondeva al campo Elisio o campi Elisii degli Elleni - luogo di delizie, in cui gli antichi collocavano le anime dei buoni dopo la morte. - La vera origine di Elisio, Elisii (campi) è incerta. È però fuor di dubbio che πλύσιος ο επλύσιος elys-ios o enelys-ios, nel senso di colpito dal fulmine, ha la seconda etimologia.

\*ELITRARIA - da Édutpov élytr-on invoglio - gen. di p. d., fam. acantacee; i cui scapi sono guerniti di

integumenti scagliosi.

\*ELITRATRESIA - da ¿Autpov èlytr-on vagina, à priv. e tpau tr-ào foro - imperforazione della vagina, mancanza dell'apertura della vagina.

ELITRE, ELITRI – da Europe elyron astuccio, invoglia (t\(\tilde{\omega}\) elyinvolgo) – m. prime ali degl'insetti coleopteri che servono di astuccio, d'invoglio alle seconde, e proteggono la parle superiore dell'addome che per solito è molle. 2 m. Inviluppo degli organi seminiferi delle
piante agame; sin. di concettàcolo,
3 m. Sorta di squame che servono di
astuccio ai piedi di alcuni anellidi
nereidei della fam. afrodite. 4 m.
Membrana che involge la midolla
spinale.

\* ELITREMIA - da έλυτρον elytron vagina e ziuz em-a sangue - congestione sanguigna della vagina.

\* ELITRENFRAXI - da Élutoco èle.

tr-on vagina e ἔμφραξις emfraxis ostruzione (iv en part. pleon. e φράττω fratt-o chiudo) – ostruzione della vagina.

\* ELITREURINTÈRE - da ελυτρον èlytr-on vagina e εὐρύνω euryn-o allargo - strumento per allargare la vagina.

ELITRI. V. Elitre.

\*ELITRICE – da Łww ely-o avvolgo e spit, τριχός thrix, trich-ós pelo, capello – malattia endemica in Polonia, per cui i capelli e la barba si arricciano e s'intrecciano in modo che non si possono stricare; sin. di plica polonica.

\* ELITROBLENNORRÈA – da έλυτρον elytr-on vagina e \* βλεννόβροια blennorr-oia, blennorr-ia blennorrea – scolo di muco dalla vagina; fiori

bianchi.

\* ELITROCÈLE – da έλυτρον èlytr-on vagina e xήλη kèl-e ernia – ernia

vaginale.

\*ELITROCIESI – da έλωτρον èlytr-on vagina e χύησις hyes-is gravidanza – χωίω ky-èo concepisco – gravidanza nella vagina.

\* ELITRÒFIMA - da έλυτρον èlytr-on vagina e φύμα fym-a tumore - tumescenza dell'utero, molle, ede-

matosa.

\*ELITRÒFORO - da έλωτρον èlytr-on invoglio e φέρω fèr-o porto - gen. di p. m., fam. graminee; le cui spighe hanno un invoglio di molte

foglie.

- \*\*ELITRÒIDE da ελυτρον èlytr-on invoglo (είδως el-yo involgo) e είδως eid-os, id-os forma, somiglianza ep. di membrana, prolungamento del peritoneo, che copre il testicolo nel ventre e che con esso poi discendendo nello scroto forma allo stesso testicolo una specie di guaina allorchè l'anello si restringe e si chiude.
- \* ELITROITE da ελυτρον elytr-on ra- dik-e rausa, sentenza giudice dei gina iuliammazione della vagina. giuochi olimpici, degli agonisti elle-

\* ELITRÒNCO – da έλυτρον èlytron vagina e ὄγκος onk-os tumore – sin. di elitròfima.

\* ELITROPAPPO - da Ωυτρονèlytr-on invoglio (ἐνῶω èl-yo involgo) e πάπσες pāpp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte; il cui pennacchio è involto da una specie di membrana.

\* ELITROPLASTIA – da ελυτρον èlytr-on vagina e πλάσσω plàss-o formo – operazione con cui si ripara una perdita di sostanza della vagina a

spese di altre parti.

\* ELITROPTERI – da ελυτρον èlytr-on elitra e πτερον pter-on ala – div. d'ins., distinti da ali coperte da elitre o invoglie membranacee – sin. di colèopteri.

\* ELITROPTOSI - da έλυτρον èlytr-on vagina e πτῶσις ptòs-is cadula - caduta, rovesciamento della vagina.

\*ELITRORRAFIA - da ξαυτρον èlytr-on vagina e ἐσφὴ raf-è sutura della vagina; operazione per cui si accomoda la vagina in caso di rottura, o la si chiude in caso di caduta dell'utero.

\* ELITRORRAGIA - da έλυτρον èlytr-on vagina e ῥήγνυμι règn-ymi irrompo - scolo di sangue per la

vagina.

\* ELITRORRÈA - da ελυτρον èlytr-on vagina e ρέω rè-o scorro -

scolo di l'quidi bianchi dalla vagina.

\* ELITROSTENIA – da ἔλυτρον èlytr-on vagina e στενὸς stretto – ristringimento della vagina.

\* ELITROTRAUMIA – da διυτρον èlytr-on vagina e θραϋμα thràum-a ferita – ferita della vagina.

\* ELITROTRIPIA – da ἔλυτρον elytr-on ragina e τρύπα tryp-a foro – perforazione della vagina.

ELLANÒDICO - da ELLAN Ellen, doricamente ELLAN Ellen, e Sixa dik-e causa, sentenza - giudice dei giuochi olimpici, degli agonisti elle-

agonòdico.

\* ELLEBORÉE. V. Elleboro.

Elleborina. V. Elleboro - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui foglie somigliano a quelle dell'ellehoro bianco.

\* Elleboro - cura coll'elleboro, sopratutto cura della pazzia, come usavano gli antichi.

ELLEBORO - dall'inusitato έλω ėl-o, tema di ėlao el-o, fut di aiρέω er-èo tolgo via, uccido, e βερὸς bor os edace, che consuma (βρώσχω, βιδρώσχω brosko, bibrosk-o mangio, consumo) - gen. di p. d., fam. ranuncolacee, tr. elleboree: purgativo drastico, e, in certe proporzioni, violento veleno.

ELLENISMO - da "Ελλην Ellen Elleno - civiltà ellenica. 2 m. Tendenza delle popolazioni che parlano l'ellenico volgare e di altre miste ad esse di unirsi a formare uno stato ellenico. 3 Uso corretto, elegante della lingua ellenica. 4 m. Forma grammaticale propria della lingua ellenica imitata in altre lingue. 5 a. Religione degli Elleni antichi; idolatria.

ELLENISTA - da "Ελλην Ellen Elleno - chi non essendo Elleno di nazione usa di parlare la lingua ellenica; p. e. ant. gli Ebrei di Alessandria, di Antiochia ecc. 2 a. Sin. di gentile, idolatro. 3 m. Versato nella lingua e nella letteratura ellenica; valente nella grammatica greca e nella interpretazione dei classici.

ÉLLIPSI, \* ELLISSI, \* ELLIPSE, \* Ellisse – da έλλείπω ellèino, ellip-o manco (èx ek part. intens. o pleon. e λείπω lèip-o, lip-o manco) - soppressione di una o più parole in una proposizione per dare maggior concisione, forza, vaghezza ulla frase. 2 Una delle sezioni del

nici che vi prendevano parte; sin. di | cono; curva che risulta dalla intersezione di un cono a base circolare con un piano che incontra tutte le generatrici dal medesimo lato della sommità; così detta perchè in essa i quadrati delle ordinate sono minori dei rettangoli sotto i parametri nelle ascisse. 3 m. Omissione di un accordo musicale che sarebbe richiesto dalla regolare armonia (nel senso 1º si usa piuttosto ellissi; nel 2º ellisse).

\* ELLIPSÒGRAFO - da Exterbic elleipsis, èllips-is ellisse e γράφω graf-o traccio, scrivo - compasso che serve a descrivere delle ellissi.

\* ELLIPSOIDE - da ξλλειψις èlleip-is. ellips-is ellisse e sidos eldos, id-os forma, somiglianza - solido formato dalla rivoluzione della metà di un ellisse intorno a uno de'suoi assi. 2 Tr. d'ins. apt., fam. aracnidi; che hanno abdome ovale.

\* Ellipsostoma – da ἔλλειψις èlleips-is, ellips-is ellipse e στόμα stom-a bocca - ep. delle conchiglie univalve la cui bocca od apertura ha il diametro longitudinale più lungo che il traversale, ossia che hanno figura ellittica.

\* Ellipticità Ellitticità V. Ellipsi - frazione il cui numeratore è il piccolo asse e il denominatore il grande asse di un'ellisse, che esprime il rapporto fra l'uno e l'al-

ELLIPTICO, \* ELLITTICO. V. Ellipsi - che ha forma di ellisse o che si avvicina a quella dell'ellisse : che si riferisce all'ellisse. 2 Ep di locuzione in cui è sottintesa qualche parola. 3 m. Ep. di foglia più lunga che larga, quasi ovale.

\* ELLIPTOSPERMO - da Extendis elleips-is, ellips-is ellisse e σπέρμα sperm-a seme - ep. di pianta i cui semi hanno figura ellittica.

ELLOPE - da έλλου, έλλοπος èl-

lops, ellop-os pesce di gen. ignoto (λεπίς lep-is squamu) - m. gen. di pesci malac. abdominali, fam. clu-

peoidi.

\* Elmintagògo – da έλμινε, έλμινθος èlmins, èlminth-os verme e äγω ag-o caccio - che caccia, distrugge i vermi; sin, di vermifuga.

ELMINTI - da έλύω el-yo, έλλω ell-o volgo, contorco e μίνθος minth-os sudiciume, escremento, come dire cosa che si avvolge nel sudiciume. o cosa sudicia che si contorce - a. vermi, nel senso volgare, comprendendo anche le larve degl'insetti. 2 m. Cl. di animali articolati : sin. di vermi, 3 m. Div. della cl. vermi; che comprende i soli entozoarii. ossia quelli che vivono parassiti nell'interno-del corpo dell'uomo o di altri animali.

\*Elmintia – da έλμινς, έλμινθος èlinins, èlminth-os elminto - gen. di p. d., fam. composte cicoriacee; i cui semi sembrano vermicelli.

\* Elmintiasi – da έλμινς, έλμινθος elmins, elminth-os verme - malattia cagionata da elminti. 2 Malattia endemica in cui la cute è rosa da

vermicciuoli

\* Elmintocòrto - da ἔλμινε, έλμινθος èlmins, èlminth-os elminto e χόρτος chòrt-os erba - mescolanza di varie erbe, di ceramio, ulva, corallina ed altre criptogame; volg. musco di Corsica; ottimo rimedio per i vermi.

\* Elmintogenesia – da έλμινε, έλ= μινθος èlmins, èlminth-os elminto e yévegt, gènes-is generazione - ge-

nerazione dei vermi.

Elmintòidi, \* Elmintidi – da ελμινς, εκμινθος èlmins, èlminth-os elminto e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - ord. di anell. acquatici; vermiformi.

\* ELMINTÒLITO - da ELUIVS, ELUIVES elmirs, elminth-os verme e xí805 dipt., sam. brachistomii; le cui

lith-os pietra - verme terrestre o marino pietrificato.

\* ELMINTOLOGÍA - da Experse, Exμινθος èlmins, èlminth-os elminto e λόγος lòg-os discorso - parte della storia naturale che tratta degli elminti propriamente detti e (per estensione) di ogni altra sorta di vermi.

\* Elmintólogo, Elmintologista. V. Elmintologia – che si occupa di elmintologia; che è dotto in questa

scienza.

\* ELMINTÒPIRA – da ἔλμινς, ἔλμινθος èlmins, èlminth-os elminto e nuo pyr fuoco - febbre verminosa.

\* Elmintostachide - da έλμινς, έλμινθος èlmins, èlminth-us elminto e στάχυς stàch-ys spiga - gen. di p. a., fam felci; la cui spiga ha forma vermicolare.

ELO – da fixos èl-os chiodo – m. stafiloma di durezza cornea, che oltrepassa le palpebre quando siano a contatto.

\*ELÒCERI – da Ños èl-os chiodo e zéρας kèr-as corno - fam, d'ins. col. pent.; le cui antenne rigonfie all'estremità arieggiano a chiodetti; sin. di clavicòrni.

ELODE - da ince èl-os palude m. gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; i quali vivono sopra piante in riva a fiumi o a paludi. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; idem. 3 Ep. di febbre prodotta dalle esalazioni mefitiche delle paludi.

\*ELODÈA. V. Elòde – gen. di p. d., fam. ipericinee, tr. elodee; che allignano in luoghi paludosi. 2 Gen. di p. d., fam. idrocaridee; idem.

\* ELODEE. V. Elodea

\* ELODITE - da Eloc èl-òs palude. gen. di rett., chelonii; che abitano le paludi.

\*ELÒFILO - da l'Acc èl-os palude e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. stagnanti e corrotte.

\* Eloforia – da thos èl-os palude e φορεία for-èia, for-ia immondizia - gen. d'ins. dipt., fam. calipteree; che si trovano in copia in luoghi umidi, melmosi.

\* Ει.όγοπο da ήλος èl-os chiodo e φέρω fêr-o porto - gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; le cui antenne finiscono in un tubercolo a

guisa di testa di chiodo.

\* ELÒGIO - alterato da εὐλόγιον eulòg-ion, per εὐλογία eulog-ia (εὐλογέω eulog-èo dico bene - εδ èu bene e λίγω lèg-o dico) - sin. di lode.

\* Elomia - da έλος èl-os palude e μυία my-ia mosca - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che abitano luoghi umidi, paludosi.

\* ELOMIZA - da Thos èl-os tubercolo e μύζω myz-o succhio – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che rodono e succhiano i tartuffi.

\* ELÒNOMI - da ἔλος èl-os palude e νέμω nèm-o abito o pascolo (νομή nom-è pastura) - fam. d'ucc. trampolieri; che frequentano le paludi, che vi trovano pascolo.

\*ELOPE - da fixos èl-os chiodo e e öψ, όπὸς ops, op-òs vista, aspetto - gen. d'ins. col. eter., fam stenelitri, tr. elopii; le cui larve sono molto lunghe, a guisa di chiodo.

\* ELÒPII. V. Elope.

\* ELOPITECO - da είλέω eil-èo, il-èo avvolgo e πίθηχος pithek-os sorta di scimia - gen. di mamm. quadrumani; sorta di scimia colla coda prensile, cioè che si avvolge spiralmente e si attacca ai corpi come fosse una mano.

ELÒRO - da έλωρ èl-or preda - m. gen. d'ins. imenopt., fam. terebrani; che danno il guasto alle piante.

\* Elosi – da είλέω eil-èo, il-èo]

larve abitano in fondo di acque | volgo - convulsione dei muscoli motori delle palpebre.

> \*Elòspora – da ήλος èl-os chiodo e σπορά spor-à seme – gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui semi sono

lunghi, a foggia di chiodi.

\* ELOSTOMA - da fixoc èl-os chiodo e στόμα stòm-a bocca – gen. di pesci faringii labirintiformi; la cui bocca lunga è simile a chiodo e protrattile, in modo che ora esce dall'osso sottorbitario, ora rientra. \* ELOTA - da ñãos èl-os chiodo gen. di pesci, fam. percoidi; che hanno il corpo oblungo e l'opercolo

armato di una spina. Emacate – da αξμα èm-a sangue e ἀχάτης achàt-es agata - min.; sorta di agata color di sangue. 2 Sp. di rett. ofidii, gen. vipera; color verde-mare con linee rosse longi-

tudinali.

\* Emacroina-da αῖμα èm-a sangue e χρόα chrò-a colore - sin. di ematosina.

EMAGÒGO - da alua èm-a sanque e έγω àg-o espello - sostanza che promuove lo scolo del sangue o nei mestrui o per le emorroidi.

EMALOPE - da atua èm-a sanque (λ l suffisso o eufonico) e ώψ, ώπος ops, op-os occhio - lividura nell'occhio proveniente da sangue sparso tra le lamine della cornea trasparente; congestione di sangue nell'occhio.

\* Emanto – da αίμα èm-a sangue e ἄνθος ànth-os fiore – gen. di p. d , fam. narcissoidi; i cui fiori sono color scarlatto, di sangue.

\* Ematanàgoge – da αίμα, αίματος èma , èmat-os sangue e ἀνάγω anàg-o alzo, porto sopra (àvà anà sopra e ἄγω ág-o porto) – sgorgo di di sangue dalla bocca, dalla testa e dai vasi attinenti a queste parti; shocco di sangue.

\*EMATANGIO - da aiua, aiuatos

êma, êmat-os sangue e âpptiov ang-èion, ang-ìon vase - vase sanguifere.

\* EMATAPORIA - da αίμα èma sangue e ἀπιρία apor-la scarsezza - cachessia che ha per cagione la

scarsezza del sangue.

\*ENATAPOSTEMA - da αΐμα, αΐματος èma, èmat-os sangue e ἀπόστημα apòstem-a apostema - ascesso sanguigno.

\*EMATÉMESI - da aiµa, aiµatoç èma, èmat-os sangue e iµatoç èmes-is vomito (iµiω em-èo vomito) vomito di sangue esalato dalla membrana mucosa dello stomaco.

\* EMATENCEFALO - da αΐμα, αΐματος èma, èmat-os sangue e ἐγκέφαλος enkèfal-os encefalo - effusione o raccolta di sangue nel cranio.

\* Ematepischesi - da αΙμα, αίματος ėma, ėmat-os sangue e ἐπίσχω episch-o ritengo - ritenzione di sangue.

EMATÈRO - da αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue - m. dissenteria in cui senza esulcerazione si evacua il sangue per gl'intestini.

EMÁTICO - da αίμα, αίματος èm-a, èmat-os sangue - ch'è proprio del sangue; che si riferisce al sangue. \* ÈMATIDROSI - da αίμα, αίματος

éma, èmat-os sangue e ίδρως idr-òs sudore – emorragia per le glandole

cutanee; sudor di sangue.

EMATINA – da αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue – m. materia colorante del sangue. 2 m. Sostanza che si ottiene per azione dell'aria e dell'ammoniaca sull'ematoxilina.

EMATITE – da αἶμα, αἵματος èma, èmat-os sangue – m. ossido rosso di ferro.

\*EMATITICO. V. Ematite - che si riferisce all'ematite.

\* ΕΜΑΤΟΚΑΤΆΚΤΙΚΟ – da αΐμα, αΐματος èm-a, èmat-os sangue e καθαρτικός kathartik-òs purgativo – rimedio atto a purgare il sangue. \* EMATOCÈFALO - da αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue - feto mostruoso in cui il sangue è stravasato nel cervello. 2 Sin. di ematèncefalo.

\*EMATOCELE – da αξιμα, αξιματος èma, émat-os sangue e κέλη kêl-e tumore-tumore sanguigno, p. e. tumore formato da sangue infiltrato nel tessuto cellulare dello scroto o nella tunica vaginale, o nella tunica albuginosa dei testicoli.

\* Ematismo - da αίμα, αίματες èma, èmat-os sangue - effusione di sangue

nelle fauci.

\*EMATOCELÌA - da αΐμα, αΐματος èm-a, èmat-os sangue e κοιλία koi-l-la, kil-la ventre - effusione di sangue nel ventre.

\* ΕΜΑΤΟ CHEZIA – da αΐμα, αΐματος èm-a, èmat-os sangue e χέζω chèz-o evacuo – flusso di sangue dall'in-

testino retto.

EMATOCHISÌA - da αἶμα, αἵματος èma, èmat-os sangue e χύσις chys-is spargimento (χώω chy-o spargo) - effusione di sangue dal naso, dall'ano, dalla matrice.

\*Εματος ist. Εματος ist. α da αίμα, α ίματος èma, èmat-os sangue e χόστις kyst-is vescica – tumore cistico contenente sangue. 2 Raccolta di sangue nella vescica orinaria. τ

\* EMATOCÒLPO, EMATOCÒLPOSI – da αΐμα, αΐματος èm-a, èmat-os sangue e κολπος kòlp-os seno – effusione di sangue nella matrice.

EMATODE – da alua, aluatro; èma, èmat-os sanque e sidos èid-os, id-os specie, somiglianza – chè della natura del sangue; che somiglia al sangue. 2 m. Ep. di fungo, di cancro, da cui provengono emorragie. 3 m. Sp. di p. d., fam. labiate, gen. salvia; distinte da foglie con macchie rossiccie, quasi goccie di sangue.

ema, emat-os sangue e pobos fob-os timore - avversione al sangue; or-

rore del sangue.

\* Ematofobia chi ha avversione al sangue; cioè o si sente venir meno quando vede sangue, o non vuol curare od esser curato per salassi.

\* EMATOFTALMIA - da alua, aluatos ėma, ėmat-os sangue e ἐφθαλμὸς osthalm os occhio - sin. di ema-

love.

\* Ematogastride – da alua, alματος èma, emat-os sangue e γαστίρ, γαστρός gaster, gastr-os ventre - raccolta di sangue all'addome o basso ventre.

\* ΕΜΑΤΟGRAFÍA – da αΐμα, αΐματος ėma, ėmat-os sangue ο γραφή graf-è descrizione - descrizione del sangue.

\* Ematografia - che descrive il sangue.

\* ΕΜΑΤΟLOGÍA - da αίμα, αίματος ėma, ėmat-os sangue e λόγος lòg-os discorso - parte dell'anatomia e della fisiologia che tratta del sangue. 2 Trattato sul sangue.

\* FMATOLOGO. V. Ematologia anatomico, fisiologo che tratta del

\* Επάτοπα – da αίματόω èmat-òo empio di sangue (αῖμα, ἀῖματος ėma, ėmat-os sangue) - tumore sanguigno.

\* Ematomane, Ematomaniaco -V. Ematomania - chi è affetto da

ematomania.

- \* ΕΜΑΤΟΜΑΝΊΑ da αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue e μανία mania - pazzo abuso del salasso nell'esercizio della medicina.
- \*EMATOMANTE V. Ematomanzia chi pratica l'ematomanzia.
- \* Ematomanzia da αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue e μαντεία mant-eia, mant-ia divinazione - di- | ferro.

\* EMATOPOBIA - da alua, aluatos | vinazione del futuro per osservazione del sangue. 2 Predizione dell'esito di una malattia dall'esame dello stato e delle qualità del sangue dell'ammalato.

> \* Ематометка – da аїна, аїнатос ėma, ėmat-os sangue e μήτρα mėtr-a

> matrice – emorragia uterina. \* Ematometria. V. Ematometro - arte di misurare o pesare il sangue

coll'ematometro. \* Ematometro - da alua, aluatos ėma, ėmat-os sangue e μέτρον mètr-on misura - strumento acconcio per misurare o pesare il sangue.

\* Ematomielia – da αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue e μυελὸ; myel-òs midolla - stravaso di sangue nella midolla spinale; apoplessia

della midolla spinale.

\* Enatonco - da αίμα, αίματος ėma, ėmat-os sangue e όγκος ònk-os gonfiezza - sin. di ematoma. \* EMATONFALO, EMATONFALOCELE - da aīua, aīuaros èma, èmat-os sangue, όμφαλος omfal-os ombilico e znan kel-e ernia - ernia ombilicale, che racchiude sierosità e sangue corrotto.

\* EMATOPEDESI – da αίμα, αίματος ėma, ėmat-os sangue e πηδάω ped-ao salto - sin. di ematidrosi.

\*Ematopericardio, Ematoperi-CARDIOSI – da aĭμα, αἵματος èma. emat-os sangue e περικάρδιον perikàrd-ion pericardio - effusione di sangue nel pericardio.

\* Εματορία - da αίμα, αίματος èm-a, ėmat-os sangue e ωψ, ωπος ops, op-òs occhio - effusione di sangue

nel globo dell'occhio.

Ematopietico, Ematopoètico da αΐμα, αΐματος èma, èmat-os sangue e ποιέω poiè-o, piè-o produco, faccio - rimedio proprio a promuovere la formazione del sangue; m. ep. specialmente del

\*EMATOPLANESI. Sin. di emo-|zurre, livide, accompagnate da plania.

EMATOPÒESI - da alua, aluaτος èma, emat-os sangue e ποιέω poi-èo, pi-èo faccio formazione del sangue: sanguificazione.

\* EMATOPOETICO. V. Ematopiètico.

ΕΜΑΤΌΡΟΤΑ - da αίμα, αίματος ema, emat-os sangue e πόω p-do bevo - ep. di animali, specialmente d'insetti, che succhiano il sangue.

\*ΕΜΑΤΟΡSÌA – da αἵμα, αἵματος èma, èmat-os sangue e όψις òps-is vista - vizio dell'occhio, che consiste nel vedere tutti gli oggetti colorati in rosso.

\*ΕΜΑΤΌΡΤΟSI – da αΐμα, αΐματος èm-a, èmat-os sangue e πίπτω plpt-0 cado (πτώσις ptos-is caduta) ammasso anormale di sangue che si forma nell'utero, quando un vizio di conformazione si oppone all'uscita del sangue dei mestrui, o dopo i mestrui nelle donne pletoriche.

\* Ematoschèosi – da αξμα, αξματις ėma, ėmat-os sangue e σσχεον òsche-on scroto - raccolta di sangue

nello scroto.

\* EMATOSCOPÌA - da αξμα, αξματος èma, èmat-os sangue e σκοπέω skop-èo osservo - esame, osservazione del sangue.

\* ΕΜΑΤΟSI – da αΐμα, αΐματος êma, emat-os sangue - sanguificazione o conversione del chilo in sangue e del sangue venoso in arterioso.

\* ΕΜΑΤΟSINA - da αΐμα, αΐματος èma, èmat-os sangue - materia colorante del sangue contenuta nei

globuli di esso.

\* Ematòsinfòresi - da atua, atματος èma, èmat-os sangue e συμφορέω synfor-èo accumulo - congestione del sangue.

\* EMATOSPILIA - da alua, aluatos

flusso sanguigno quasi continuo per le membrane mucose.

\* EMATOSTATICO. Sin. di emostàtico.

\* EMATOSTEO. V. Ematostosi - raccolta di sangue in un osso.

\*Ematostosi - da atua, atuatos èma, èmat-os sangue e cortev ost-èon osso - ossificazione dei vasi

sanguigni. \* EMATÒTO - da atua, atuatos ema.

emat-os sangue e ούς, ώτὸς us. ot-òs orecchio - effusione di sangue dall'orecchio.

\* EMATOTORACE, EMATOTORACO-CÈLE - da aiµa, aiµaros èma. ėmat-os sangue, θώραξ, θώραχος thorax, thorak-os torace e xnan kel-e tumore, ernia - ernia formatasi nel petto da raccolta di sangue.

\* EMATOXILÌNA – da αΐμα, αΐματος ėma, ėmat-os sangue e ξύλον kyl-on

legno - sin. di ematina.

\*ΕΜΑΤΌΧΙΙΟ - da αΐμα, αΐματος ėma, ėmat-os sangue e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d., fam. leguminose; il cui legno è di un color rosso vivo; volg. campeagio.

\* EMATOZOÀRII - da aiua, aiuatog èma, èmat-os sangue e ζωάριον zoàr-ion , dim. di ζῶον zò-on animale - vermi che vivono nel san-

gue di qualche animale.

\*Ematuresi, Ematuria - da αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue e oŭpov ŭr-on orina – uscita di una certa quantità di sangue puro o mescolato coll'orina; piscio di sangue.

EMBATEUTICO – da ἐμβατεύω embateu-o vado al possesso (ev en in e βάω b-ào vado) - diritto che ha un pupillo di andar al possesso di un'eredità e di percepirne i frutti.

EMBLEMA - da ἐμβάλλω emball-o inserisco, faccio entrare (è en in e em-a, emat-os sangue e σπίλες spi- βάλλω ball-o getto) - a. ció che si los macchia - macchie rosse, az- fa entrare in altra cosa per ornamento; intarsiatura, ricamo, mosaico, ecc. e oggetto intarsiato, ricamato ecc. 2 m. Oggetto che, per analogia naturale o per convenzione stabilita, desta in chi lo vede un'idea o una serie d'idee, oltre quelle che prooriamente esprime.

EMBLEMATICO. V. Emblema - che si riferisce ad emblema; fatto

per emblema.

EMBOLIMO. V. Emblèma - intercalare; mese di ventidue giorni che gli Elleni aggiugnevano ogni due anni lunari (di 354 giorni), affine di ragguagliare la cronologia lunare allo solare 2 Giorno che si aggiunge ogni quattro anni al mese di Febbrajo, affine di pareggiare al possibile l'anno civile coll'anno vero o solare.

Embòlisi. V. Emblèma - injezione di clisteri o altro.

Embolismo. V. Embléma - aggiunta di un mese o di un giorno embolimo, intercalazione.

Embolo. V. Emblema - rostro di legno con punta acuta di rame alla prora delle navi per investire e danneggiare le navi nemiche. 2 Cilindretto che entrando nel tubo di una siringa lo chiude; volg. stantuffo o animella. 3 Disposizione di truppe in forma di A per isbaragliare il nemico. 4 m. Gen. di p. a., fam. funghi; il cui corpo è allungato ed aguzzo.

EMBREGMA – sin. di èmbroche. \*Embrioctonia – da εμβρυσν embry-on embrione e ατόνος ktôn-os uccisione – il far perire il feto nella

matrice.

\* Embriogenia - da εμβρυς embry-on embrione e γενιάω geni-ão genero - generazione e sviluppo dell'embrione. 2 Scienza degli embrioni dalla loro apparizione nell'ovulo fino al completo loro sviloppo, alla nascita.

\* EMBRIOGRAFIA - da fuβρεν embry-on embrione e γραφή grafe descrizione - descrizione degli embrioni; parte dell'anatomia che ha per oggetto la descrizione del feto. \* EMBRIOLOGIA - da fuβρονν èmbry-on embrione e λέγος lòg-os discorso - trattato sugli embrioni.

sui feti; parte dell'ostetricia.

\*Embrionale. V. Embrione ch'è proprio dell'embrione; che si

riferisce all'embrione.

\*EMBRIONATO – da tµ€çucv èmbry-on embrione – ep. di sostanza minerale, p. e. di zolfo, che non è ancora svolta dal corpo in cui si trova, come dire, imprigionata.

EMBRIÓNE - da èv en in e βούω germino, nasco, cresco - a. feto almeno di due mesi (quando avesse meno di due mesi, si chiamava ἐνῦκμα ἐκρεπα, da χείω ky-θo genero). 2 m. Germe di un essere simile ai generatori deposto nell'ovulo, sia di animale si adi vegetabile, e che cresce e sviluppasi nel medesimo. 2 m. Primo concetto di un componimento, di un progetto.

\* Embrionico. V. Embrione - re-

lativo all'embrione.

\* Embriopteride, Embrioptero - da ξμέζουν èmbry-on embrione e πτερν pler-on ala - gen. di p. d., fam. ebenacee; così dette per l'embrione alato ch' è contenuto nei semi.

\* EMBRIOTEGO – vocab. ibr. da fu-Equov èmbry-on embrione e dal lat. tego copro – corpicello che si osserva su certi semì, più o meno lontano dall'ilo e che si stacca durante la germinazione.

Embriotlasi, Embriotlasmo. V. Embriotlasta – sin. di embrio-

tomia no 1.

EMBRIOTLASTA – da εμεριον èmbry-on feto e θλάω thl-ào rompo – strumento per rompere le ossa del

feto nei parti pericolosi e facilitare l la sua estrazione.

\*EMBRIOTOMIA - da Encouor èmbry-on feto e τομή tom-è sezione divisione del feto nel seno della madre per estrarlo a pezzi quando la conformazione del bacino si oppone che esca intero. 2 Dissezione di un feto.

\* Embriotomo, V. Embriotomia sin di embriotlàsta.

\* Embriotrofo - da ἔμβρυον èmbry-on embrione e τροφή trof-è alimento - sostanza di cui si nutre l'embrione di corpi organizzati.

Embriulcia. V. Embriulco - atto di estrarre con un uncino un feto morto dall'utero della madre.

EMBRIÚLCO – da encepor èmbry-on embrione e ελχω elk-o traggo - sorta di uncino per estrarre dall'utero un feto morto.

Embroche, \* Embrocazióne - da έμερογή embroch-è annafhamento (èv en in e βρέχω brèch-o piovo, spruzzo di rimedii umidi per irrigare una parte inferma 2 Fomento con una spugna immollata.

\* EMELÎTRE – da fiu.- èmi- mezzo e έλυτρον elytr-on elitra - ali superiori degli insetti emipteri; mezze ali o invogli dimezzati di questi insetti.

EMERALOPIA – da zuépa emèr-a giorno, λ l eufonico e ωψ, ώπὸς ops,

op-òs occhio - sin. di emeropia. FMEROBIDI, V. Emeròbio.

\* Emeròbio – da τωέρα emèr-a biorno e βίος bì-os vita - gen. d'ins. neuropt., fam. emerobidi; che giunti allo stato perfetto hanno brevissima vita.

\* EMEROCALLIDE – da πωέρα emê-ra giorno e κάλλος kall-os bellezza gen. di p. m., fam. liliacee asfodelce: i cui bei fiori non durano che un giorno.

\*EMEROLOGIA. V. Emerològio arte di comporre calendarii.

EMEROLÒGIO - da nuíoa emèr-a giorno e λόγες lòg-os discorso - calendario.

\* EMERÒLOGO. V. Emerologia -

autore di calendarii.

- 371 -

\* Emeropatia - da ήμέρα emèr-a giorno e πάθος path-os malattia affezione morbosa che dura un solo giorno.

\* Emeropia – da ήμέρα emèr-a giorno e ώψ, ώπὸς ops, op-òs occhio - sorta di neurosi della retina. per cui il senso della vista viene meno durante la notte.

\* EMESA. V. Emesi - gen. d'ins. lepid., fam. diurni; che s'introducono nella bocca e vellicando le narici e le fauci eecitano il vomito.

EMESI – da ἐμέω em-èo vomito –

vomito, il vomitare, EMESMA. V. Emesi - materia vomitata.

EMETICO - da éueroc emet-os vomito (ἐμέω em-èo vomito) - sostanza che eccita il vomito, vomitivo; specialmente tartaro stibiato o tartarato di potassa e d'antimonio.

\* EMETICOLOGÍA - sin. di emetoloma.

\* Emerina – da éueros emet-os vomito - alcali vegetale estratto dall'ipecacuana, ch'è un violento vomitivo

\* EMETOCATARSI, V. Emetocatàrtico - purga per secesso e vomito. \* EMETOCATARTICO - da éueròc emet-òs vomito (ἐμέω em-èo vomito) e καθαρτικός kathartik-os purgativo (καθαίρω kathèr-o purgo) - medicamento che eccita il vomito e purga per secesso.

EMETOLOGÍA - da émetos emetos vomito e λόγος log-os discorso - trattato sul vomito e sui vomitivi.

Emi - 🏧 - nei composti si usa Der honor mezzo.

\*Emiamaurosi - da 7µ1- èmi-

mezzo e ἀμαύρωσις amauros-is - | 4 m. Spazio in una camera o par-

sin di emiopia.

\* Emiandro - gen. di p. d., fam. labiate; distinte da antere dimezzate, cioè con uno dei lobi pieno di polline e l'altro vuoto.

Emiandro - da fur èmi- mezzo e άντρ, ανδρός aner, andros uomo mezz'nomo, eunuco. 2 Ermafrodito.

 Еміанто – da тµі- ėmі- mezzo е avocs anth-os flore − gen. dip d., fam. otricolarie; i cui fiori hanno la corolla col labbro inferiore così piccolo che sembrano dimezzati.

EMIARIANI - da fui- èmi- mezzo e 'Acetavos Arian-os Ariano ('Apetos Ar-ios Ario, eresiarca) - setta di Cristiani che si accostavano agli Ariani.

\* Emiazigo – da fui- èmi- mezzo e &ζυγον àzyg-on azigo - ramo della vena azigo che passa al lato sini-

stro del petto.

\* Emicarpo - da ήμι- emi- mezzo e καρπὸς karp-òs frutto - ciascuna delle porzioni di un frutto che si divide naturalmente in due metà.

\* Emicefalèa da τμι- èmi- mezzo e κεφαλή kefal-è testa - sin. di emicrània.

\*Emicefalico. V. Emicefalea che si riferisce all'emicefalea.

\* EMICEFALO - da žui- èmi- mezzo e κευαλή kefal-è testa - mostro in cui la testa è rappresentata da un tumore informe.

\* Emiciclistomi - da ήμίχυχλος emikykl-os emiciclo e στόμα stòm-a bocca – fam. di moll. conchiferi univalvi; che hanno l'apertura della conchiglia di forma semicircolare.

Emiciclo - da fui- èmi- mezzo e χύχλος kykl-os circolo - semicircolo. 2 Edifizio a semicircolo, sala semicircolare; il cui perimetro è formato da un semicircolo e dalla corda relativa 3 Consesso di persone in una stanza o sala semicircolare

lamento (a emiciclo) ch'è compreso tra il banco semicircolare più basso e la corda corrispondente. 5 Volta-

o arco a semicircolo. EMICRANIA - da zui- èmi- mezzo e

κρανίον kran-lon cranio - dolore che prende la metà della testa.

\* Emidactilo – da ήμι- èmi- mezzo e δάκτυλος dàktyl-os dito - st gen. di rett. saurii, gen. ascalabote; che hanno dita informi, quasi dimezzate.

EMIDE - da έμιος, έμιοδος emys. emyd-os testuggine - m. gen. di rett. chelonii: il cui tipo è la testuggine d'acqua dolce d'Europa.

\* Emidesmo - da žui- èmi- mezzo e δεσμὸς desm-òs leyame - gen. di p. d., fam. asclepiadee; in cui la massa pollinica non è compiutamente legata ai corpuscoli dello stigma.

\*Emidiafòresi - da ñui- èmimezzo e διαφόρησις diafores-is diaforesi - diaforesi, traspirazione da

un sol lato del corpo. \*Emidiapènte - da fili- èmimezzo e διαπέντε diapènte – ter–

mine musicale; quinta diminuita. \* Emidictia - da f.µ.- èmi- mezzo e δίκτυον dikty-on rete - gen. d'ins. em., fam. cicadii; in cui la metà posteriore delle elitre è reticolata.

\* Emidistrofia - da fini- èmimezzo e δυστροφία dystrof-la distrofia - malattia delle piante, per cuiin una parte sono vegete, in altra stentate.

\* Emiditono – da τμι- èmi- mezzo, δic dis due volte e τόνος ton-os tuonoterza minore; intervallo della terza

maggiore diminuita di un semituono. \* Emidosaurii – da έμθς, έμθδος emys, emyd-os testuggine e σαῦρος sàur-os lucertola - ord, di rett.: che partecipano delle testuggini e delle  δραγωή drachm-è dracma – peso parte diafane. di una mezza dracma.

\* Εмієцьіртісо – da τμ.- ėmimezzo e ελλειψις èlleips-is, èllips-is ellisse - ep. del mezzo del vestibolo nell'orecchio interno, ch'è di

figura semiellittica.

\*Emiencefalo - da ήμι- èmimezzo e ἐγκέφαλος enkèfal os encefalo - sorta di mostro, la cui testa ha solamente la metà dei materiali che dovrebbero comporla. 2 Mostro che ha il cervello e il cranio in istato normale, ma che ha solamente indizii degli organi dei sensi.

«Еміголіл – da йил- èmi- mezzo e φων, fon-è voce - stato morboso della voce; voce fioca, quasi dimez-

\* Emirono. V. Emifonia - lettera semivocale (l, m, ii, r). 2 Ch'è

affetto di emifonia.

\* Emigena – da nu- èmi-mezzo e γεννάω gennão genero - gen. di p. d., fam. labiate; le cui antere hanno una borsa piena di polline e una vuota e sterile.

\* Emigoniario – da fue èmi-mezzo e you, gon-è generazione - ep. dei fiori in cui metà degli organi genitali si sono cangiati in petali; cosicche ne resta solamente metà.

\* Еміцерірото – da Лил- èmimezzo e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama - gen. di pesci acant., fam. corazzati; il cui corpo è coperto da due striscie di squame separate da due altre striscie nude.

\* Emimeride – da fili- èmi- mezzo e μέρος mèr-os parte – gen. di p. d., fam. scrofularinee; distinte da una corolla monopetala con un ta-

glio in mezzo.

\*Enimeròpteri – da πμι- èmimezzo, pisos inèr-os parle e atepòr tter-on ula - sez. d'ins. emipt.; in un'espansione membranosa.

EMIDRACMO - da nui- èmi- mezzo | che hanno le ali parte opache.

Emimetro – da zu- èmi- mezzo e μέτρον mètr-on metro - sin. di emistichio.

Emina - da fui- èmi- mezzo - misura contenente la metà di uno stajo; detta, per aferesi, anche mina.

Emiòbolo - da žui- èmi- mezzo e δειλές obol- às obolo – mezzo obolo.

Emiolia - da fui- èmi- mezzo e ολος òl-os tutto intero – il tutto di una cosa, più la metà del medesimo.

Emiòno - da fui- èmi- mezzo e ovos on-os asino – a. mulo, 2 m. Sp. di mamm. solipedi, gen. cavallo; che rassomigliano al cavallo nelle parti anteriori del tronco e all'asino nelle parti posteriori.

\* Emiope. V. Emiopia - affetto di

emiopia.

\* Emiopia – da fui- èmi- mezzo e ῶψ, ἀπὸ; ops, op-òs occhio, vista - affezione della vista per cui si vede solamente una parte degli oggetti, il rimanente apparendo avvolto in una nebbia.

\*Emipatia - da δμι- èmi- mezzo e πάθος path-os dolore - dolore ad

un sol lato del corpo.

EMIPEPTO - da zu:- èmi- mezzo e πέπτω pèpt-o digerisco - mezzo digerito; ep. di cibo che si evacua non bene digerito.

Emiplegia, Emiplexia - da 7,41èmi- mezzo e πλήττω plètt-o, fut. πλήξω plėx-o colpisco – paralisi che affetta una metà del corpo.

Emipodio - da 7µ1- èmi- mezzo e πούς, ποδός pus, pod-ds piede - m. gen. d'ucc. gallinacei; che sono

privi di dita posteriori

\* Emipteri - da fui- èmi- mezzo e πτερόν pter on alu - ord, d'ins : le cui ali sono dimezzate nella maggior parte dei generi, e finiscono talvolta

\* ΕΜΙΡΤΕRΟΝΟΤΟ – da Μω- èmimezzo, πτιρών plet-ôn ala e νώτες nôt-os dorso – gen. di pesci acani, fam. sgomberoidi; la cui pinna dorsale occupa solamente la metà della lunghezza del dorso

\*Evirranto - da f.μ. èmi-mezzo e ράμφος ràmf-os rostro - gen. di pesci malac., fam. esocii; distinti da un prolungamento alla mascella inferiore simile a un mezzo becco.

\*EMISCHESI – da αίμα èm-a sangue e ίσχω isch-o ritengo, impedisco – ritenzione di sangue, impedimento

al libero corso del sangue EMISFERO (gli antichi dicevano ήμισφαίριον emisfer-ion emisferio) - da fui- èmi- mezzo e opaipa sfera - metà di una sfera. 2 Metà della terra divisa dall'equatore. 3 Metà della terra divisa da un piano che traversa il centro della terra parallelamente all'orizzonte di un luogo qualsiasi. 4 Metà dello spazio celeste diviso dall'orbita terrestre. 5 Rappresentazione dell'emisfero, nº 2 e 4, sopra un piano o in un solido, 6 Metà del cervello, 7 Sp. di pesci acant., gen. sparo; la cui testa è tondeggiante a foggia di mezza sfera.

\* ENISFERÒIDE - da ημι- èmi-mezzo e σφαιροειδής sferoid-ès sferoide metà di uno sferoide.

\* EMISTÉMMA – da πμι- èmi mezzo e στέμμα stèmm-a corona – gen. di p. d., fam. dilleniacee; i cui stami sono disposti a semicircolo.

EMISTICHIO – da τμι- èmi- mezzo e στίχος stich-os verso – metà di un verso.

\*Emite – da αξυα, αξματος èma, èmat-os sangue – inflammazione del sangue; stato in cui il sangue si trova nelle malattie inflammatorie.

Emiteo - da τμι- emi- mezzo e πλάσσω plass-o formo - formazion bios The os Dio - figlio di un dio di coaguli sanguigni nel cuore.

\* EMIPTERÒNOTO – da ήμι- èmi- e di una donna o di una dea e di mezzo, πτιρὸν pler-òn ala e νῶτος un mortale; semidio.

\* EMITOFLEBITE - da \* zipitus emit-is emite e phiéz flèb-a vena - infiammazione delle vene in conseguenza dello stato cotennoso del sangue o dell'emite.

Emitoma - da fu- èmi- mezzo e reux tom-ètaglio - m. sin. di emimè-

Emitono - da ημι- êmi- mezzo e τόνος tòn-os tuono - semituono musicale.

\* Emitopleurite-da \* αἰμῖτς emit-is emite e πλευρῖτις pleurit-is pleurite – inflammazione della pleura cagionata dall'emite o stato cotennoso del sangue.

\* EMITOPNEUMONITE - da «ίμττις emit-is emite e πνευμωνις pneumon-is pneumonia - inflammazione del polmone con stato cotennoso del saugue.

\* EMITRIGLIFO - da ήμι- èmi- mezzo e τρίγλυφων triglyf-on triglifo - mezzo

triglifo.

EMITRITEO - da Mu- èmi- mezzo e perzace trit-èos terzo - ep di febbre che consiste in un accesso al giorno, in modo che un di cresce e un di cala; mezza terzana (si usa pure sostantivamente emitritèa).

\* EMITROPIA – da ήμι- èmi- e τρέπω trèp-o volgo – unione di due metà

di cristalli in senso inverso,

\* Emmenagogo – da ξιμπνον èmmen-on mestruo (iv en in, per e μπν men mese) e ἔγω àg-o provoco, produco – sostanza che promuove i mestrui.

\* Emmenologia – da ἔμμηνον èmmen-on mestruo (èven in e μήν men mese) e λόγος lòg-os discorso – trattato della mestruazione.

\* EMOCARDIOPLASTIA – da αΐμα èm-a sangue, καρδία kard-la cuore e πλάσοω plass-o formo – formazione di coaguli sanguigni nel cuore. em-a sangue, καρδία kard-la cuore di sangue. e δήγνυμι règn-ymi rompo - emorragia del cuore.

EMOCARIDE - da alua êm-a sangue e γαίρω chèr-o godo - m. gen. di anell., fam. irudinee; sorta di san-

guisughe.

\* EMOCARPO – da alua èm-a sanque e καρπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. ipericinee ; i cui frutti sono di un colore rosso sanguigno.

Emodia - da αίμωδιάω emod-ião allego (i denti) - allegamento di denti per un sapore acido.

\*Emodinàmica – da atua em-a sangue e δύναμις dynam-is forza teoria meccanica della circolazione

del sangue.

- \*Emodinamometro da αίμα èm-a sangue, δύναμις dynam-is forza e μέτρον mètr-on misura strumento per misurare la pressione o la forza con cui il sangue circola nei vasi.
  - \* Emodoracee. V. Emodoro.
- Emodòro da αῖμα èm-a sangue e δώρον dòr-on dono - gen. di p. d., fam. emodoracee; i cui fiori sono di un colore rosso sangui-
- \* Emodromòmetro da αξμα èm-a sanyte, δρόμες drom-os corso e με-Toov métr-on misura - istrumento per misurare la rapidità del sangue nei grossi tronchi arteriali.
- \* Emofilia da аўца èm-a sangue e φιλέω fil-èo amo - amore del sangue; disposizione a spargere il
- sangue. \* Emòfilo. V. Emofilia - chi ama il sangue; chi ha naturale disposizione a sparger sangue.
  - \* Emofobia. V Ematofobia.
- \* Emorobo. V. Ematofobo.
- \*Emoftalmia, Emoftalmosi da αΐμα èm-a sangue e ὀφθαλμὸς oftha m-os occhio - infiammazione | l'emorragia.

▼EMOCARDIORRAGIA - da αίμα | dell'occhio prodotta da congestione

\*Emolaringorragia - da αίνα èm-a sangue, λάρυγξ, λάρυγγις làrynx, làryng-os laringe e ἡήγνυμι règn-ymi irrompo – emorragia della laringe

\* Emopericardía - da αίμα em-a sangue e \* περιχάρδιον perikard-ion pericardio - effusione di sangue

nel pericardio.

\* Emoplania – da αξμα èm-a sanque e πλάνη plàn-e errore . divagamento - scolo di sangue per insolite vie, per gli orecchi, per gli occhi, ecc.

\*Emopleurorragia - da alua èm-a sanque, πλευρά pleur-à pleura e ρήγνυμι règn-ymi irrompo – emorragia pleuritica.

\* Emopneumonorragia - da alua ėm-a sangue, πνεύμων pnėumon polmone e σήγνυμι règn-ymi rompo - emorragia dei polmoni.

\* Emoproctia - da alua em-a sangue e πρωχτός prokt-òs ano -

emorragia per l'ano.

Emortico, \* Emortisico. - V. Emoptisi - chi è affatto da emoptisi.

Emoptisi, \* Emotisi - da alua èm-a sangue e πτύσις ptys-is sputo (πτύω pty-o sputo) – emorragia della membrana mucosa polmonare, caratter: zata da sputi di sangue rosso e spumoso.

Emorragia – da atua èm-a sangue e ρήγνυμι règn-ymi rompo. irrompo - effusione di una quantità abbondante anzi che no di sangue.

EMORRAGICO. V. Emorragia-m. che si riferisce all'emorragia. 2 Che

è soggetto ad emorragie.

ENORREA - da alua èm-a sangue e ρέω rèo scorro - scolo di sangue, meno abbondante che nelque e piv rin naso - emorragia dal naso.

\* EMORROIDALE - V. Emorroide - ch'è proprio delle emorroidi; che si riferisce alle emorroidi.

Emorròide - da alua èm-a sanque e ρέω rèo scorro - scolo di sangue (in generale). 2 Tumore anormale formato dalle vene dell'intestino retto, da cui molte volte scola sangue per l'ano 3 m. Emorroide bianca; scolo biancastro per l'ano per infiammazione del retto senza tumore. 4 m. Emorròide della bocca; flusso di sangue dalle vene del palato, dell'ugola e della gola per soppressione del flusso emorroidale dell'ano. 5 m. Emorroide della vescica; stato varicoso delle vene attorno al collo della vescica.

\* Emorroigògo - da aiucépots emorro-is emorroide e ἄγω àgo porto - rimedio che promuove lo scolo dell'emorroidi.

\* EMORROISCHESI - da aiuceocte emorro-is emorroide e ίσγω isch-o ritengo - soppressione del flusso emorroidale.

\* Emorroscopia, Emoscopia - da αζμα èm-a sangue, ἐέω rè-o scorro e σχοπέω skop-èo osservo – esame dello stato e della qualità del san-

gue tratto per salasso.

\* Emospasia – da aĭµa èm-a sangue e σπάω sp-ào attiro - mezzo terapeutico di far il vuoto sopra una parte sana del corpo attirando verso di questa il sangue e gli altri fluidi da una parte malata, in cui si sono congesti.

\* Emospastico. V. Emospasia che si riterisce all'emospasia.

\* Emosplenorragia - da αίμα èm-a sangue, σπλήν splèn milza e ρήγουμι règn-ymi rompo – emorragia della milza.

\* Emorrinia – da αίμα èm-a san- l e στάσις stàs-is fermata – stagriszione del sangue cagionata da pletora. 2 Operazione che ha per iscopo di fermare un'emorragia.

EMOSTATICA - da aina em-a sangue e στατική statik-è station - m. parte della fisiologia, che tratta dell'equilibrio del sangue nei vasi.

EMOSTATICO. V. Emostasi - mezzo

per fermare le emorragie.

\* Emostoma - da aiµa èm-a sangue e στόμα stòm-a bocca - sp. di p. d., fam. mirtacee, gen. eucalipto: il cui orifizio del calice è color di sangue.

\* Emorisi. V. Emoptisi.

\* EMOTORACE - da aiµa èm-a sangue e θώραξ, θώρακος thòrax, thòrak-os torace - effusione di sangue dalla pleura nelle cavità del torace.

\* Emotracheorragia - da alua èm-a sangue, τραχεῖα trach-èa e ρήγνυμι règn-ymi rompo - emorragia dalla trachea.

\* Emotrofia – da alua èm-a san que e τροφή trof-è nutrizione – nutri-

zione che dà troppo sangue. \* EMPETRACEE. V. Empelro.

EMPETRO - da èν en in e πέτρα. pètr-a *pietra - m*. gen. di p. d., fam. empetracee; che nascono in luoghi pietrosi.

\* Emplastro - alterato da ξμπλαστουν emplastr-on - έμπλάττω emplatt-o ungo, infarcisco, ammollisco (èv en in o part. pleon. e πλάττω platt-o formo) - medicamento esterno glutinoso, che si ammollisce col calore e aderisce alla parte cui si applica.

EMPIDE - da έμπίς, έμπίδος empis, empid-os zanzara - m. gen. d'ins. dipt , fam. tanistomii, tr. empidi; simili alle zanzare.

EMPIDI. V. Empide.

Emplema - da èv en in o part. intens. e πύον py-on pus - am-\* Enostasi - da alua èm-a sangue | masso di materie corrotte (serose. canguigne, purulente) in una parte del corpo, specialmente nelle cavità della pleura.

EMPIEMATICO V. Empièma che si riferisce all'empiema. 2 Ch'è

affetto di empiema.

Empiesi. V. Empièma - processo flogistico del polmone con incipiente suppurazione; sin. di vòmica (s'è interno), di empièma (se si spande nelle cavità toraciche). 2 Ammasso di materia purulenta nella camera posteriore dell'occhio tra l'urea e il cristallino.

Emplesma – da έμπιέζω empièz-o premo (èv en in o part, intens e πιίζω pièz-o premo) - specie di frattura del cranio, per cui i frammenti premono e pungono la dura madre.

\* Emplocerato - da ξιεπυον èmpy-on pus (ἐν en in o part. intens. e πύον py-on pus' e κεφαλή kefal è testa tumore, ammasso di materie purulente alla testa.

\* Emplocele – da έμπυον èmpy-on pus (èv en in o part. intens. e πύον py-on pus) e xnxn kèl-e tumore ernia purulenta; tumore allo scroto, ai testicoli, alla tunica vaginale ecc.

\*Empiortalmo - da futuos èm-19y-on pus (èv en in o part. intens. e πύον py-on pus) e δφθαλμός ofthalm-òs occhio - tumore, ammasso di materie purulente a un occhio.

\* Empionfalo - da εμπυεν empy on pus (èv en in o part. intens. e πύον py-on pus) e δμφαλός omfal-os om-bilico - tumore purulento all'ombilico.

\*Empioscheocèle - da έμπυον empy-on pus iv en in o part. intens. e πύον py-on pus), δσχεον dsche-on scroto e xnan kel-e ernia - ernia dello scroto prodotta da un empiema.

py-on pus (èv en in o part. intens. e πύον py-on pus) e θώραξ, θώραχος thorax, thorak-os torace - tumore. ammasso di materie purulente al torace.

\*Empireo - da év en part. int. e πύρ pyr fuoco - cielo; parte eccelsa del cielo, quasi pura e luminosa come il fuoco.

Empireuma – da έμπυρεύω empyrèu-o accendo il fuoco (èv en in e πύρ pyr fuoco) - sapore e odora particolare delle materie animali e vegetali quando sono scaldate troppo forte e troppo a lungo.

EMPIREUMATICO. V. Empireuma ep. di sapore, odore di empi-

reuma.

Empirico – da έμπειρία empeir-ia. empir-la esperienza (èv en part. intens , πείρα pèir-a, pir-a pratica) che si limita alle osservazioni dei fatti, alle analogie tra essi, senza indagarne le cause; ep. specialmente di medico, che credendo inutile l'indagare le cagioni dei fenomeni morbosi, osserva ed esperimenta. 2 m Medico senza istruzione teorica, senza dottrina.

Empirismo. V. Empirico - metodo in una scienza, specialmente nella medicina, che consiste nella osservazione dei fenomeni che si presentano da sè e negli esperimenti per ottenere nuovi fenomeni da studiare, senza occuparsi delle cause generatrici dei medesimi (vocabolo preso quasi sempre in mala parte)

EMPLASTICO - da èv en in o part. pleon. e πλάσσω plass-o formo sparyo - topico per ostruire i pori delle parti cui è applicato. 2 Che si riferisce ad empiastro.

\*Emplastodernico - da ἐμπλαστὸν emplast-òn empiastro e δίομα derm-a pelle - ep. di un metodo di \* Εμριοτοκλοε - da έμπνεν èm- | cura, in cui i rimedii si applicaro sulla cute spogliata di epidermide | eterogeneo che si è introdotto nella col mezzo di vescicanti.

\* Emplastopõesi - da ἐμπλαστὸν emplast-on empiastro e ποιίω poi-eo. pi-èo faccio - manipolazione degli empiastri; arte di fare gli empiastri, gli unguenti.

EMPLEURO - da èv en in e πλευοά pleur-à pleura - m. gen. di p. d., fam. diosmee; il cui seme aderisce all'entocarpo per una piccola mem-

brana.

Emporeùtico - da εμπορος èmpor-os mercante - m. ep. di una sorta di carta in cui i mercatanti involgono le merci e che serve pure ai chimici ed ai farmacisti per filtrare i liquidi.

Empòrio - da έμπορος èmpor-os mercante - a. mercato pubblico. 2 m. Città di molto commercio. 3 m. Luogo dove si vende una merce all'ingrosso, dove n'è depositata una quantità considere-

\* Emprostocirtosi - da έπροσθεν emprosth-en dinanzi e xuotòc kyrt-òs curvo - gibbosità o prominenza dello sterno; gobba anteriore.

\* Emprostotono – da εμπροσθεν emprosth-en dinanzi e rovoc ton-os tensione - contrazione spasmodica in cui il corpo è curvato per davanti e il mento tocca il petto.

\* Empsicofagia – da ἔμψυχος èmpsych-os animato (èv en in e duyà psych è anima) e φάγω fag-o mangio - abitudine di mangiar animali, di mangiar carne.

Empsicosi – da έν en in e ψυχή psych-è anima - animazione: unione dell'anima al corpo.

Em Tisi - da èv en in e πτύω pty-o sputo - sputo (m. massime sputo di sangue raccolto in un recipiente apposito per essere esaminato dal medico).

trachea. Emptosi - da év en in e ntóco pt-òo cado - introduzione di un

corpo eterogeneo nella trachea. \* Emuresi - da alua èm-a sanque e cuocy ur-on orina - escrezione

di sangue per l'uretra.

En - év - come preposizione significa in, di, fra, presso ecc. -Nei composti ha senso di in (V. Encòrio, Encèfalo); o e particella pleonastica (V. Encènie), o intensiva (V. Entelechia) ecc. Talora è dubbio se sia intensiva o pleonastica, ovvero se piuttosto significhi in.

\* Enadèlfi. V. Enadelfia-due feti inclusi uno nell'altro in un solo

polti nell'oolito.

\* Enadelfía – da év en in e άδελφὸς adelf-òs fratello - accoppiamento mostruoso di due feti in un solo amnio, in modo che l'uno è incluso nell'altro.

\* Enaliosaurii - da ἐνάλιος enà-1-ios marino (ἐν en in e άλς, άλὸς als, al-os mare) e σαῦρος saur-os lucertola - ord. di rett. foss.; animali marini, i cui avanzi sono se-

ENALLAGE - da ἐναλλάσσω enallàss-o, fut. ἐναλλάξω enallàx-o cangio (έν en part. pleon, e άλλάσσω allàss-o cangio) - termine grammaticale; cangiamento di una lettera in un'altra, di una forma sintassica in un'altra (p. e., voi invece di tu; uso del presente invece del passato, o del futuro nella narrazione; uso della seconda persona dell'imperativo in un senso d'indicativo di altra persona ecc.).

 ENALLÒCROMA - da εναλλος ènall-os diverso e χρώμα chròm-a colore - polvere estratta dalla scorza del castagno dell'Indie e a cui si EMPTOMA. V. Emptosi - corpo attribuisce la causa del dicroismo che presenta la infusione di quella

\*ENALLÔSTEGHI - da fναλλος ènall-os divers» e στέτη stèg-e tetto fam. di foram.; che comprende quelli le cui logge sono accolte alternatamente su due o tre assi distinti senza formare una spirale regolare.

ENANTO - da clon ein-e, în-e vite e 2005, ânth-os fiore - gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui fiori arieggiano a quelli della vite. 2 Gen. di ucc. denitrostri; che compariscono all'epoca della fioritura delle

viti.
\* ENANTIOPATIA – da ivavvico enanticon contro e πάθες páthos malattia – metodo di trattare le malattie con rimedii che producano un effetto contrario a quello dalle medesime prodotto; opposto al-

l'omeopatia
\* ENANTIOPÀTICO. V. Enantiopatia – medicamento che guarisce una malattia agendo in senso inverso di essa: opnosto di omeopatico.

ENARMÓNICO - da èv en e άρμονία armonia - genere di musica antica che procedeva per quarti di tuono.

ENARTRO - da èv en in e dodoco arthr-on articolo - fornito di gunture, articolato. 2 m. Corpo eterogeneo introdotto in un'articolazione. 3 m. Articolazione dei fusti di alcuni crinoidi.

\* ENARTROCARPO – da ἔναςθοςς ênarthr-os articolato (ἐν en in e ἀρθοςν àrth-on articolo) e καςπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. crucifere; il cui baccello è biarticolato.

ENARTROSI – da ἐν en in e ἄρθρον arthr-on articolazione – articolazione; cavità abbastanza profonda, che riceve un osso sporgente all'estremità.

ENCANTIDE - da iv en in e xxxb; kanth-òs canto, angolo interno dell'occhio - tumore formato da un aumento di volume, da un'escrescenza, da un induramento della caruncola lacrimale

ENCARPO - da iv en in e καρπὸς karp-òs frutto - ornato scolpito o dipinto che rappresenta un intreccio di fronde, di fiori e frutti; volg. festone.

ENCAUMA. V. Encaustica - ulcera della cornea dell'occhio, che la rode e consuma.

ENCAUSTICA – da ἐγκαίω enkė-obrucio (ἐν en part. intens. e ε αχίω kè-obrucio) – arte di dipingere con colori preparati al fuoco, ovvero servendosi del fuoco per meglio fissare i colori o di strumento affo-cato per disegnare e colorire; i cui metodi usati dagli antichi ci sono ignoti. 2 m. Pittura a colori incorporati colla cera. 3 m. Sorta di vernice preparata al fuoco con cera, sottotartarato di potassa o terebentina e acqua, che si applica ai mobili e ai pavimenti.

ENCAUSTO. V. Encaustica - materia preparata per dipingere all'encaustica. 2 Dipinto con questo metodo. 3 Sorta d'inchiostro rosso preparato con murice porporino cotto (inchiostro è voce corrotta da encaustic). 4 m. Sapone di cera con cui si incorporano i colori per l'encaustica come l'intendono i moderni. 5 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; screziati di vivi colori, quasi dipinti all'encaustica.

\*Encefalalgia - da ἐγκέφαλις enkèfal-os encefalo e ἄλγος àig-os dolore - dolore al cervello.

\*Encefaledema - da ἐγχέφαλος enkèfal-os encefalo e σίδημα ôi-dem-a, idem-a edema - edema del cervello.

\* ENCEFALEDEMATICO. V. Ence-

faledèma - che si riferisce all'en- | descrizione - descrizione del cercefaledema, 2 Ch'è affetto di encefaledema.

\* ENCEFALÈLCOSI - da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e žixos èlk-os ulcera - ascesso del cervello; ascesso

interno del caoo.

\* Encefalemia – da ἐγκέφαλος enkèfal-os *cervello* e aīµa èm-a *sangue* - effusione o ascesso di sangue nel cervello.

\* Encerálico. V. Enceralo - che si riferisce all'encefalo (ep. di mem-

brana, vena ecc.).

ENCEFALITE – da έγχέφαλος enkėfal os encefalo - m, infiammazione del cervello.

Encefalo - da èv en in e κεφαλή kefal-è testa - insieme di tutte le parti che negli animali vertebrati sono contenute nella cavità del cranio; propriamente, cervello (talvolta comprende il cervello, il cervelletto e la midolla spinale). 2 m. Elminto che si genera nella testa, nel cervello.

\* ENCEFALOCÈLE – da ἐγκέφαλος enkėfal os encefalo e xnan kėl-e ernia - ernia del cervello o per difetto d'ossificazione delle ossa del cranio o per la perdita di una parte della sostanza delle medesime.

\* ENCEFALODIÀLISI – da ἐγχέφαλος enkėfal-os encefalo e διάλυσις diàlys-is scioglimento (διὰ dià part. int. e λύω ly-o sciolyo) - scioglimento totale o parziale del cervello in una massa poltacea. 2 Ferita profonda al capo.

\* Encefalòfima – da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e φύμα fym-a tumore - tumore cerebrale.

\* ENCEFALOFTARSI - da έγχέφαλος enkèfal-os cervello e φθείρω fthèir o, fthir-o guasto, corrompo - corruzione del cervello.

\* ENCEFALOGRAFÍA – da έγκέφαλος enkefal us encefalo e γραφή graf-è | \* Encefalorragia - da εγκέφαλος

vello.

\* Encefalòide - da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e iloc èid-os, id os forma, somiglianza – materia mor – bifica che forma per solito i tumori cancrenosi e rassomiglia alla sostanza midollare del cervello. 2 Sp di pol., gen madrepora; che consistono in tubercoli tortuosi, in figura di cervello.

\* Encepalulitiasi. V. Encefalòlito - formazione di calcoli nel cervello; trasformazione di una parte del cervello in materia calcare.

\* Enceralòlito – da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e λίθος lith-os pietra - calcolo formatosi nel cervello.

\* ENCEFALOLOGÍA - da ἐγκέφαλος enkefal-os encefalo e λόγος log-os discorso - trattato sul cervello. 2 Parte dell'anatomia che concerne il cervello.

\* Encefalòma – da ἐγκέφαλος enkèfal-os encefalo - formazione della sostanza cerebrale.

\* ENCEPALOMALACOSI - da exxéφαλος enkèfal-os encefalo e μαλαχός malak-òs molle - rammollimento del cervello.

\* Encefalomielòtico - da ἐγκέφαλος enkèfal-os encefalo e μυελὸς myel-òs midolla - che si riferisce al cervello e alla midolla; p. e. ep. di affezione al cervello e alla midolla spinale.

\* ENCEFALONÈUROSI - da έγχέφαλος enkėfal-os encefalo e νεύρον nėur-on nervo - affezione nervosa al cervello.

\* ENCEFALOPATÌA - da ἐγχέφαλος enkefal-os encefalo e πάθος path-os malattia - stupidità cui vanno soggetti gli ubbriaconi. 2 Affezione al cervello prodotta dai preparati di piombo.

enkéfal-os encefalo e priyvous ré- purificazione e restaurazione del gn-ymi irrompo - emorragia cerebrale. 2 Colpo apoplettico accompagnato da effusione di sangue. 3 Scolo di sangue dal cervello per lesioni fatte allo stesso.

\* Encefaloscopia – da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e σχοπέω skop-èo osservo - esame accurato del

cranio, del cervello.

 ENCEFALOSISMO – da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e σεισμός seism-òs, sism-òs agitazione (σείω seì-o, si-o agito) - commozione del cervello.

\* Encefalostènosi – da ἐγκέφαλος enkefal-os encefalo e στενός sten-òs stretto - coartazione o accorcia-

mento del cervello.

\* ENCEFALOTLIPSI – da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e θλίδω thlib-o schiaccio - schiacciamento del cervello.

\*Encefalotomia – da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e τομή tom-è sezione - dissezione del cervello.

\* ENCEFALOTRAUMA, ENCEFALO-TRAUSI - da ἐγκέφαλος enkèfal-os encefalo e трайна tràum-a ferita - lesione al cervello.

\* ENCEFALOZÒO – da ἐγκέφαλος enkėfal-os encefalo e ζωςν zò-on animale - animale fornito di cer-

vello.

\*ENCELIALGÌA - da ἐγκοίλιος enkòil-ios, enkil-ios encelio e ἄλγος alg-os dolore - dolore d'intestini.

\*ENCELIO - da έν en in e κοιλία koil ia, kil-ia ventre - tutto ciò ch'è

contenuto nell'addome. \*Encelite. V. Encelio - infiam-

mazione d'intestini.

ENCENIE, ENCENIO - da éyxatνίζω enkeniz-o innovo, rinnovo (ἐν en part. pleon, e xaivos ken-os nuovo) - festa per dedicazione, rinnovazione, commemorazione; specialmente, solennità degli Ebrei per la | gravido (è en in e χύω ky-o genero,

tempio fatte da Giuda Maccabeo.

ENCHELI - da exxerus ènchel-va anguilla e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di elm., che hanno forma d'anguilla.

ENCHELIDIO - dim. di exxerus enchel-ys anguilla - gen.d'infus.; che

hanno forma d'anguilla.

\* Enchidio – dim. di έγχος ènch-os ferro di lancia, dardo - gen. di p. d., fam. euforbiacee; le cui foglie hanno forma di ferro di lancia.

 Enchilèna – da ἐγχύω enchy-o infondo (èv en in e χύω chy-o verso) e λαϊνα lén-a veste pelosa - gen. di p. d., fam. chenopodee; i cui fiori hanno il calice a modo d'imbuto e coperto di folta lanugine, la quale a guisa di veste copre in parte il frutto.

ENCHILIO - da sv en in e yulòc chyl-òs succo - m. st. gen. di p. a., fam. licheni, gen. collema; che comprende le specie coperte da un succo viscoso.

ENCHIMA – da έγχύω enchy-o infondo (èv en in e χύω chy-o verso) infusione , injezione ; ciò che si versa sopra, entro il corpo.

ENCHIMOMA, ENCHIMOSI. V. Enchima – m. afflusso improvviso di sangue nei vasi eutanei per effetto di vive emozioni.

ENCHIRÌDIO - dim. di έγχειρεν èncheir-on; ènchir-on manuale (èv en in e yeio chèir, chìr mano) - libro da tenersi alla mano, contenente osservazioni, precetti o elementi di una scienza; manuale.

Enchisi. V. Enchima - atto di

infonuere, d'injettare.

\* Enchitrèo – da èv en in e χύτρα chytr-a vaso - gen. di ann., fam. lombrici; che sono comuni nei vasi di fiori.

\*Encianto – da έγκυος enky-os

gen. di p. d., fam. ericacee; i cui fiori sembrano, per così dire, gravidi di altri fiori, essendo formati da un calice comune che involge cinque fiorellini.

Enciclica – da έν en in e χύχλος kykl-os cerchio, giro - m. lettera del papa sopra qualche punto di dogma o di disciplina ecclesiastica, che si manda a tutti i vescovi.

Enciclopedia - da év en in. χύχλος kykl-os circolo e παιδεία ped-èia, ped-ìa istruzione - a. insieme delle discipline, delle arti liberali, specialmente grammatica, poetica, retorica, filosofia, matematica; così detto perché i discenti lo percorrevano quasi come un cerchio, o meglio perchè formava quasi un corpo circolare, perfetto, di cui ciascun arte o scienza era membro; detto più frequentemente εγχύχλιος παιδεία 0 άγωγλ, enkykl-ios ped-la, agog-è istruzione circulare, ο εγχύχλια παιδεύματα enkykl-ia pedèum-ata ammaestramenti circolari, o per ellissi tà έγκύκλια ta enkykl-ia i circolari. 2 m. Sintesi di tutte le cognizioni umane. 3 m. Opera che, o per articoli in ordine alfabetico o in una serie di trattati speciali, contiene le cognizioni più importanti in tutti i rami dello scibile umano. 4 m. Enciclopedia pubblicata in Francia nel secolo scorso.

\* Enciclopèdico. V. Enciclopedia - ch'è proprio dell'enciclopedia. 2 ch'è istruito nell'enciclopedia, ossia in molti, per così dire, in tutti i rami dello scibile umano.

\* ENCICLOPEDISTA. V. Enciclopedia - scrittore di enciclopedia. 2 Scrittore dell'Enciclopedia francese di D'Alembert e Diderot nel secolo scorso.

\* Encionèma – da ἔγχυςς ènky-os gravido (èv en in e χύω ky-o ge- chòr-os paese - indigeno, nostrale;

concepisco) e άνδος ànth-os fiore - | nero, concepisco) e νήμα nèm-a filamento – gen. di p. a., fam. ficee: i cui spori sono compresi nei filamenti.

> Encipròtipo – da iv en in, lat. cuprum rame e τύπος typ-os tipo ep, di carte geografiche che invece che da un disegno anteriore, sono immediatamente incise sul rame.

\* Encistico. V. Encistide - che

si riferisce a un'encistide.

\* Encistide, Enciste, Encisto - da év en in e xúgtic kyst-is vescica – tumore involto in una membrana.

ENCLÌTICO – da ἐγκλίνω enklin-o inclino, mi appoggio (èv en in e κλίνω klin-o *piego*) – ep. di parola, di particella che si pronuncia unita alla parola che la precede, che (per così dire) si appoggia ad essa.

\*Encolpismo - da év en in e χόλπος kòlp-os seno – infusione o injezione di rimedi nella **ma**trice.

Encomiaste - da έγχώμων enkom-ion encomio - lodatore con pompa, larghezza, artifizio.

ENCOMIASTICO - da exxuntor enkòm-ion encomio – laudativo con

pompa, larghezza.

Encomio - da even part, intens. o pleon. e κῶμος kòm-os lode pomposa, inno di lode (coptico smu lodare, celebrare) - lode larga, pomposa, più o meno studiata e artifiziosa.

Encomiógrafo - da έγχώμων enkom-ion encomio e γράφω grafo scrivo - scrittore di encomii.

\*Encondroma - da èv en in e γόνδρος chòndr-os cartilagine - tumore composto in gran parte di materia cartilaginosa; escrescenza interna di una cartilagine o formatasi fra le falangi delle dita.

ENCÒRIO - da èv en in e χῶρος

ep. degli Dei custodi e protettori | fig. pistillo - cl. di piante, che dei paesi, delle città.

\* Encorionóso – da έγγώριος enchòr-ios encorio e vógos nòs-os malattia - malattia propria, indigena di un paese.

ENCRANIO - da év en in e xoxviov kran-ion cranio - cervello e cervelletto, che sono contenuti nel cranio.

Encrasi - da έγχεράννυμι enkerann-ymi mesco (èv en part. intens. o pleon, e κειάννυμι keránn-ymi mesco) - mistura di liquidi.

ENCRATITI - da exxectine enkrat-ès temperante - setta di cristiani nel secolo v. i quali vivevano nel celibato e si astenevano dall'uso delle carni e dal vino.

\*Encrini - da év en part. pleon. e κρίνεν krin-on giglio - fam. di echin., che hanno forma di piccoli dischi attaccati al fondo del mare per mezzo di pedicelli; che arieggiano in qualche modo a gigli.

\* Encrinite - V. Encrino - encrino allo stato fossile.

Encristo - da έγχρίω encliri-o ungo (èv en part. pleon. e γρίω chri-o ungo) - rimedio che si usa per unzione.

\*ENDADELFO - da ἔνδον ènd-on entro e άδελφὸς adelf-òs fratello -V. Endòcima.

\*ENDANGIO - da ĕvδov ènd-on entro e άγγεῖον ang-èion, ang-ìon vaso - tunica interna dei vasi nel corpo.

\*ENDECACÒRDO - da évôexa èndeka undici e χορδή chord-è corda strumento musicale di undici corde.

\*ENDECAÈDRO - da évôexa èndeka undici e ἔδοα èdra faccia corpo solido, p. e. cristallo, a undici faccie regolari.

\* ENDECAGINIA - da évőexa éndeka undici e yorn gyn-è donna, l trattato delle malattie endemiche.

comprende quelle, i cui fiori sono forniti di undici pistilli.

\* ENDECAGINIO. - V. Endecaginia ep. di fiore che ha undici pistilli. di pianta che ha cotali fiori.

\* ENDECAGONO - da ενδεκα endeka undici e γωνία gon-ia angolo poligono di undici lati e altrettanti angoli. 2 Fortezza con undici ba-

\* ENDECANDRÌA – da ἔνδεκα èndek-a *undici* e áv<del>à</del>o, ávôsòs anèr. andr-òs uomo, fig. stame - cl. di piante, che comprende quelle i cui fiori sono forniti di undici stami.

\* Endecandro - V. Endecandria ep. di fiore che ha undici stami. di pianta che ha cotali fiori,

\* ENDECAPETALO - da evdeza endeka *undici* e πέταλον pėtal-on *pe*-talo - ep. di corolla composta di undici petali, di fiore che ha tal corolla.

ENDECASILLABO – da evôexa èndeka undici e συλλαβή syllab-è sillaba - verso composto di undici sillabe. 2 m. Componimento di versi endecasillabi.

\*ENDECAMERIDE - da evoexa endeka undici e μέρος mèr-os porzione - cesura all'undecimo mezzo piede , cioè all'ultima sillaba del verso esametro.

ENDEMIA da èv en in e δñuos dèm-os popolo - m. malattia che regna in certi paesi, o costantemente o ad epoche fisse, che dipende da cause locali.

ENDEMIO, \* ENDEMICO. V. Endemia - m. ep. di malattie che abbondano in un paese o sempre o ad epoche fisse, e che dipendono da cause locali (aria, alimenti, terreno, costumi, ecc.).

\* ENDEMIOLOGIA - da evonuía endem-ia e λόγος lògos discorso -

\* Endepidermide - da (voco end-on | entro e έπιδερμίς, έπιδερμίδος epiderm-is, epidermid-os epidermide -

epidermide interna.

ENDERMICO - da iv en in e δέρμα dèrm-a pelle - che agisce sulla pelle, o penetrando attraverso alla pelle. 2 Método endérmico; metodo terapeutico che consiste nell'applicare i medicamenti sulla pelle prima denudata dell'epidermide perchè siano assorbiti.

\* Endermico applicazione di un medicamento

col metodo endermico.

\* Endica (alterato da entêca) – da év en in e báxa thèk-e teca, ripostiglio (V. Entèca) - luogo ove si ammassano le provisioni; magazzino. 2 Incetta; monopolio.

\* ENDICE. V. Endica - cosa che si ripone, che si serba; p. e. l'uovo che si mette nel luogo dove si vuole che le galline facciano le

loro nova.

\* Endimenina – da žvôcy ènd-on entro e ύμην ymèn membrana - membrana interna dei grani del polline.

- \* Endobranchi da žvoov ènd-on entro e βράγχιον branch-ion branchia - fam. di anell., che comprende tutti quelli che sono forniti di branchie interne.
- \* Ennocarnio da ενδεν ènd-on entro e καρδία kard-la cuore – mem– brana che riveste la cavità interna del cuore.
- \* ENDOCARDITE. V. Endocardio infiammazione dell'endocardio.
  - \* Endocarpee. V. Endocarpo.
- \*ENDOCARPIO da Evôcy ènd-on entro e καρπὸς karp-òs frutto - parte interna, centrale del pericarpio.
- \*ENDOCARPO. V. Endocarpio gen. di p. a., fam. licheni angiocarpi, tr. endocarpee; i cui apoteci sono collocati entro alla sostanza stessa della fronda.

\* Endocausi - da evoco end-on entro e xažou, kaus-is arsura - arsura interna.

\* Endocima - da évoor ènd-on entru e χύω ky-o genero, concepisco feto mostruoso composto di due individui ineguali di volume e sviluppo, di cui uno è chiuso nell'altro. 2 Uovo mostruoso che sotto un guscio solo contiene due uova.

\* Endocimia. V. Endocimo - mostruosità per cui due individui sono uniti in modo che uno è incluso

nell'altro.

\* Endocòrio - da ivoco end-on entro e χόριον chòr-ion corio - membrana interna del corio.

\* Endocroma - da evocy end-on entro e χρώμα chròm-a colore – cellula delle alghe filamentose articolate, che contiene la materia colorante di ogni articolo o segmento.

\* Endoestesia - da ἐνδον end-on entro e αΐσθησις esthesis sentimento

sentimento interno.

\* Endororo - da evoco end-on entro e φέρω fèr-o porto – membrana interiore, tegumento parziale del seme che lo sostiene.

\* Endofragma - da evoco end-on entro e φράγμα frágm-a separazione cellula che separa gli endocromi nelle alghe.

\* Endogeno. V. Endogenia – ep. di pianta che cresce dal di dentro

al di fuori del fusto.

 Endogenia – da ἔνδεν ènd-on entro e γεννάω genn-ao genero - m. div. del regno vegetale, che comprende le piante in cui l'accrescimento si fa dal di dentro al di fuori del fusto, in modo che la parte più giovane è l'interna; corrispondente a monocotiledonia.

\* Endogono, V. Endogenia - cellula interna, sacco sporifero nel pistillo delle piante epatiche.

\*EndoLeuca - da evoco endon

entro e λευχὸς leuk-ôs bianco - gen. di p. d., fam. sinanteree; che hanno l'involucro composto di due serie di scaglie, fra cui le interne sono candidissime.

\* ENDOLINFA – vocab. ibr. da évbov ènd-on entro e linfa – liquido chiarc e albuminoso che riempie tutte le parti di cui si compone il labirinto membranoso dell'orecchia interna.

ENDÓMICO - da ένδον ènd-on entro e μυχὸς mych-òs parte intima - m. gen. d'ins. col. trim., fam. clavipalpi, tr. endomichidi; che si trovano nell'interno di vecchi alberi e dentro ai funghi licoperdacei.

\* Endomichidi. V. Endômico.

\*Endonefrite - da ενδεν ènd-on entro e νεφρὸν nefr-òn rene - infiammazione della membrana che tappezza i reni.

\* ENDOPLEURA – da ἔνδεν ènd-on entro e πλευρὰ pleur-à membrana – pellicola interna di un seme, applicata immediatamente sulla mandorla

o corvo del seme.

- \* ENDOPOGONO da ἐνδον ènd-on entro e πώτων pògon burba gen. di p. d., fam. acantacce; distinte dal labbro superiore della corolla vellutato internamente. 2 Gen. di lepid., fam. diurni; in cui i peli dell'orlo interno delle seconde ali sono nascosti nella piega formata dall'orlo medesimo.
- \* ENDOPTILO da ἔνδεν èndon entro e πτίλεν ptil-on piuma embrione vegetale la cui piumetta è rinchiusa, prima della germinazione, in un coleoptilo.
- \* ENDORRÌZA da ενδον ènd-on entro e είζα riz-a radice - membrana che involge all'epoca della germinazione la radicetta dell'embrione di molte piante.

\* ENDORRIZEE. V. Endorriza - cl.

di piante, che sono fornite di endorriza; sin. di monocotiledoni.

ENDOSI - da ἐνδίδωμι endid-omi rimetto - remissione, diminuzione d'intensità nelle febbri continue.

- \* ENDÒSMETRO da \* ἐνδώσμωσις endôsmos-is endosmosi e μέτρον mètr-on misura (per endosmosiometro) strumento per render sensibili i fenomeni dell'endosmosi.
- \* Endósmosi da évőcv èndon entro e dopes osm-ds impulsione (per doped chism-ds, da doba oth-do spingo) – corrente che si forma da un liquido verso un altro liquido più denso, da cui lo divide una parete a pori capillari; mentre un'altra corrente detta exosmosi muove dal più denso verso il meno, cosicche l'uno penetra nell'altro, i due liquidi si mescolano fra loro.

\* ENDOSPERMÉE. V. Endospèrmo – gen. di p. a., fam. ficee; in cui gli spori sono inclusi nella fronda.

\* ENDOSPERMICO. V. Endospèrmo

– ep. di embrione vegetale accompagnato da un endospermo.

\* ENDOSPERMO – da ένδον ènd-on entro e σπέρμα spèrm-a seme – parte del seme che accompagna l'embrione e che nella germinazione si distrugge per fornire al giuvane vegetale i primi materiali della sua nutrizione.

\* ENDÓSPORO - da tνδιν ènd-on entro e σπόρες spôt-os seme - ep, delle piante o degli organi di piante che portano spori chiusi in sporangi. \* ENDÓSTOMA - da tνδιν ènd-on dentro e όστειν ost-èon osso - ma-

lattia interna di un osso. \* Endòstomo - da ενδον ènd-on entro e στόμα stòm-a bocca - consorno

interno del micropilo

\* Endostômosi. V. Endôstoma formazione, processo dell'endostoma.

\* Endotèca – da évôcv ènd-on en-,

tro e bixn thèk-e teca - membrana interna delle loggie delle antere.

\* ENDOTRICHEÀ — da f-vôc- énd-on entro e ôpit, pryos thrix, trich-òs capello – st. gen. di p. d., fam. genzianee, gen. genziana; che hanno l'interno della corolla guernito di squame filiformi simili a capelli.

\* ENDOTRÒPIDE - da ένδεν èndon entro e τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena - gen. di p. d., fam. asclepiadee; la cui corona staminale porta internamente dieci carene semplici.

ENDROMIDE – da ès en in e depec dròm-os corso – specie di calzari che usavano i corrieri e coloro che correvano nei pubblici giuochi o spettacoli. 2 Veste pelosa, che portavano coloro che contendevano per il premio della corsa a piedi.

\*ENECHÈMA - da év en in e 7,000 èch-os suono - tintinnio o rombo all'orecchio.

\* ENECHIA - da ἐνέχω enèch-o insisto, continuo - febbre continua.

ENELEO – da οἶνος oin-os, ìn-os vino e tλαιον êle-on olio – mistura di vino e di olio di rose, che si usa nelle fratture quando l'osso non è denudato.

ENGRÈMA – da ἐναιωρέσμαι eneor-èome sono sospeso (ἐν en part. pleon. e αἰωρέω eor-èo sospendo) – materia leggera e biancastra in sospensione nell'orina che si è lasciata riposare.

ENERGIA – da èv en in o part. int. e ἐρτέω erg-êo opero – έρτω erg-g-on opera – uso della forza; potenza in atto; voce che non esprime idea relativa al movente o allo scopo, ma l'impulso, il momento della forza.

Enèrgico – da ἐνίργεια enèrg-eia, enèrg-ia energia – che ha energia.

ENERGÜMENO - da ἐνεργίσμαι, ἐνεργίσμαι energ-dme subisco Γασίσης, Γίπηθιεπα altrus - chi è posseduto (come credevasi) dal diavolo e la atti e parole strani e sconci. 2 Chi si abbandona a movimenti eccessivi di entusiasmo, di collera, ecc. e parla e si agita violentemente.

ENFASI – da ἰμφαίνω emfēn-o rappresento (iv en part. int. e φαίνω fēn-o mostro) – frase, discorso in cui si esprimono concetti ingegnosi, vivaci, pomposi e si dice qualche cosa più di quello che si dovrebbe dire. 2 Dimostrazione esterna, per cui colla voce, col gesto, cogli occhi si aggiunge forza alle espressioni di per se enfatiche e se ne accresce, talvolta se ne esagera l'effetto.

ENFATICO. V. Enfasi - ch'è proprio dell'enfasi. 2 Che si esprime con enfasi.

\* Enfillocarpo - da èv en in, φύλλον fyll-on foglia e καρπὸς karp-os frutto - frutto coperto da una serie di foglie.

ENFISEMA – da ἐμφυσάω emfys-ao soffo dentro (ἐν en in e φυσαω fys-ao soffo) – tumore bianco cagionato dall'introduzione dell'aria nel tessuto cellulare.

\* Enfisematòso – da ἐμφύσημα emphysem-a enfisema – affetto di enfisema.

\* Enfisematoblèfaro – da ἐμφώσηματος emfysema, em γρέmat-os enfisema e βλέφαρον blèfar-on palpebra – enfisema delle palpebra.

Engricusi - da ἐμφυτεώο emfitêu-o pianto, coltivo (ἐν en in, φυτεώο fytèu-o pianto - φυτὸν fyt-on pianta) - contratto per cui il proprietario di un foudo ne trasmette ad altri l'usufrutto, o per sempre o per un lungo corso di anni, a condizione che paghi una

annua somma (livello o canone) e | fam. eliantee; che crescono nelle talvolta che faccia certi miglioramenti nel fondo; così detto perchè anticamente a queste condizioni si cedevano dei terreni incolti perchè fossero piantati e coltivati.

ENFITEUTA. V. Enfiteusi - chi acquista l'usufrutto temporario o perpetuo di un fondo a condizione di pagare un annuo canone e talvolta di farvi alcuni miglioraauenti.

Enfitèutico. V. Enfitèusi - che è proprio dell'enfiteusi, che si riferisce all'enfiteusi.

Enfractico. V. Enfraxi - che ostruisce i pori. 2 Che è affetto di enfraxia.

Enfragma. V. Enfráxia - ostacolo posto dal feto alla sua uscita nei parti difficili.

Enfraxi, Enfraxia - da év en part. intens. ο pleon. e φράττω fratt-o ostruisco - ostruzione di un vaso o canale, prodotto da materia nell'interno.

\* Engastriloouo - vocab, ibr. da έν en in, γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre e lat. loquor parlo - sin. di gastriloguo.

\* ENGASTRIMITISMO. V. Engastrimito - facoltà di parlare nel ventre; ventriloquio.

\*Engastrimito - da èv en in, γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-ós ventre e uilos mith-os parola - sin. di gastriloquo.

\* ENGASTRIOCARPE - da év en in γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-os ventre e καρπὸς karp òs frutto - div di piante, in cui sono comprese quelle che prive di fusto hanno la fruttificazione nascosta nella loro sostanza.

ENIDRA – da έν en in e ῦδωρ ydor acqua - m. St.-gen. di mamm. rosicanti, tr. lontre; sorta di lonpaludi.

ENIDRO. V. Enidra - m. min. che contiene qualche goccia di acqua nelle cavità interne; specie di guarzo ialino e a piccoli geodi di calcedonia. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. girini; acquatici.

Enigma - da αἰνέω en-èo dico (aivos èn-os detto, parola; detto arguto, artifizioso) e radice skt. ag' coprire; ovvero da nviquai enigm-e, passato perfetto di αίνίττομαι enitt-ome alludo; parlo oscuramente, come p. e. gli oracoli – discorso oscuro, il quale racchiude un senso ascoso, che viene proposto a indovinarsi. 2 (in generale) Detto oscuro, cosa difficile da intendersi.

Enigmàtico - da aiviyua, aiνίγματος ènigma, enigmat-os enigma - che si riferisce ad enigma: che contiene un enigma, 2 Difficile ad intendersi, oscuro come un enigma.

\*Enigmatista - da αίνιγμα. αίνίγματος ènigma, enigmat os eniama - che compone enigmi; che parla per enigmi, oscuramente.

\* ENIGNATOGRAFÍA - da αΐνιγμα, αίνίγματος ènigma, enigmat-os enigma e γράφω gráf-o scrivo – arte di comporre e spiegare gli enigmi. 2 Libro che la insegna.

Eniphiasmo - da èv en in e ύπνος ypn-os sogno - sonno accompagnato o inquietato da sogni.

\* Eniphiotismo. V. Eniphiasmo sonno magnetico; magnetismo animale.

\* Enneacanto - da àvváa ennea nove e ázavoz ákanth-a spina - sp. di pesci acant., fam. labroidi, gen. labro: forniti di otto raggi pungenti alla spina dorsale.

Enneacòrdo - da èvisa ennèa nove e χερδή chord-è corda - strutra marina. 2 m. Gen. di p. d. , mento musicale con nove corde.

none e δάκτυλος daktyl-os dito sp. di pesci acant., fam. squamipenni, gen. pomacentro; la cui pinna dorsale è fornita di nove raggi articolati

ENNEADE - da évéa ennéa nove

- novena (di giorni, ecc.).

\* Enneadecaedro - da évica ennéa nove, δέκα dèka dieci e έδρα èdr-a /accia, base - solido, p. e. cristallo, che ha diecinove faccie. ENNEADECARTERIDE - da évéz

ennéa nove. δέχα dèka dieci e έτος

èt-os anno - ciclo di diecinove anni inventato da Metone ateniese; in capo ai quali, il principio dell'anno lunare coincideva con quello dell'anno solare; volg. numero d'oro.

\* ENNEADECAGONO - da évvéa ennėa nove, δέχα dėka dieci e γωνία gon-ia angolo - poligono a diciannove angoli e altrettanti lati.

\*ENNEAEDRO - da évéc ennêa nove e εδρα èdr-a faccia, base solido, p. e. cristallo, che ha nove faccie regolari.

\*Enneaeteride - da èvéa ennèa nove e έτος èt-os anno – ci–

clo di nove anni.

\* Enneafàrmaco – da évéa ennea nove e φάρμαχον farmak-on farmaco - preparazione farmaceutica composta di nove diverse sostanze medicinali.

\*Enneapillo - da évéa ennéa nove e φύλλον fyll-on foglia - ep. o nome specifico di piante fornite di nove foglie o in cui ciascuna foglia è composta di nove foglioline. 2 Ep. di calice diviso in nove foglioline.

\*Enneagono - da évéz ennéa nove e γωνία gon-la angolo - poligono di nove angoli e di altrettanti lati, p. e. fortezza con nove bastioni. 2Gen. di acal., fam. difidi: il cui nucleo è fornito di nove punte.

\* Enneadactilo - da évéa ennéa | \* Enneandria - da évéa ennéa nove e avip, avopos aner, andr-os uomo, fig. stame - cl. del sistema botanico, che comprende le piante i cui fiori hanno nove stami.

\* ENNEANDRO. V. Enneandria ep. di fiore che ha nove stami, di pianta che porta tali fiori.

ENNEAPETALO - da eveca ennea nove e πέταλον pètal-on petalo ep, di corolla che ha pove petali. di fiore che ha tale corolla.

\*Enneapògono – da évyéa en– nea nove e πώγων pògon barba gen di p. m., fam graminee ; i cui fiori hanno le valve inferiori fornite di nove setole barbute.

\*Enneapterigu – da évvéa ennea nove e πτέρυξ, πτέρυγος pteryx. ptèryg-os pinna-cl di pesci acant.,

che hanno nove pinne.

\*Enneaspermo - da éwéz ennéa nove e σπέρμα spèrm-a seme - ep. di pianta o di frutto che ha nove

\*Enneastàchio - da ἐννέα ennèa nove e στάχυς stàch vs spiga ep. di gambo che porta nove spighe.

\*Enneastèmone - da ἐννέα ennèa nove e στήμων stèmon stame - sin. di enneàndro.

Enneadico - da évvéa ennêa

nove - ep. di giorno, di anno nono o multiplo di nono, che si considera come critico.

\* ENOCARPO - da cTvoc din-os, in-os vino e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. m., fam. palme; le cui frutta spremute danno un liquore che ha sapore simile a quello del vino.

Enodio - da év en in e a dos odòs strada - pilastro lungo la via, che portava la figura di qualche divinità, o la figura stessa.

\* Enòfilo - da cívos din-os, inos vino e φιλέω fileo amo - che ama il vino: ubbriacone.

ENOGALA - da civos din os, in-os | di lancia. 2 Ep. di danza antica, vino e γάλα gal-a latte - bevanda di vino misto col latte.

\* Enolo - da cíves din-os, in-os vino - vino medicato con erbe

(genziana, china, ecc ).

\*Enologia – da cívos ĉin-os, In os vino e λόγος lòg-os discorso - arte di fare il vino. 2 Trattato sull'arte di fare il vino.

\* Enologico. V. Enologià - che si riferisce all'enologia no 2.

\* Enologia - che si occupa dell'arte di fare il vino; che è dotto in quest'arte.

ENOMANE V. Enomania - che ama pazzamente il vino. 2 Che

soffre di enomania.

- \* Enomania da cérce din-os, in-os vino e uavía mania - eccessivo amore del vino. 2 Tremore delle membra e lesione delle facoltà intellettuali, effetto dell'abuso di vini e liquori alcoolici; sin. di delireum tremens.
- \*ENOMANTE. V. Enomanzia chi desume presagi sull'avvenire dal colore e da altri accidenti del vino nelle libazioni.
- \*Enomanzia da civos cin-os, in-os vino e μαντεία mant-èia, mant-ia divinazione - divinazione desunta dal colore e da altri accidenti del vino nelle libazioni.

Enomele - da civos din-os, in-os vino e μέλι mèl-i miele - pozione

di vino e di miele.

\* Enometro - da olvos din-os, In-os vino e métoco mètr-on misura sorta di areometro; strumento per misurare la quantità di alcool contenuta nel vino.

ENOPEA - da civec din-os, in-os vino e πειέω poi-èo, pi-èo faccio

- arte di fare il vino.

Enòplio. V. Enòplo - m gen di ins col pent, fam serricorni; le pianta appartiene alla fam. delle

che si ballava colle armi addosso.

Enòplo - da èv en in e ὅπλον opl-on arma - m. gen. di elm. lerneidi: la cui bocca è fornita di un uncino.

\* ENOPLÒCERO - da ενοπλος ènopl-os armato (èv en in e ὅπλον

arma) e xépac kèr-as corno – gen. d'ins. col. tetr., sam. prionii; le cui antenne, le zampe e il corsaletto sono armati di spine.

 Enòplope – da ἐνοπλος ènopl-os armato (έν en in e δπλον δpl-on arma) e ωψ, ώπὸ; ops, op-òs occhio - gen d'ins. eter., fam. corei; che hanno una spina fra le antenne, presso agli occhi.

\* Enoploteute - da ένςπλες ènopl-os armato εν en in e όπλον δpl-on arma) e τευθίς teuth-is seppia - gen. di moll. cefalopodi decapodi, fam. teutidei; armati di uncini.

Enoposia. V. Enòpota - eccessivo uso di bere vino.

ENÒPOTA - da civec din-os, in-os vino e πότης pòt-es bevitore (πόω p-do bevo) - bevitor di vino.

\* ENOPTROMANTE. V. Enoptromanzia - indovino per mezzo di specchi magici.

\*ENOPTROMANZÌA – da ἔνοπτρον ènoptr-on specchio (iv en in, όπτομαι òpt-ome veggo) e μαντεία mant-èia, mant-ia divinazione - divinazione per mezzo di uno specchio magico. nel quale si mostra in figure il passato, il presente, l'avvenire,

\* Enòstosi – da èv en in e dotécu ost-èon osso - tumore sviluppato nel canale midollare di un osso.

ENOTERA - come sinonimo di οίνοθήσα oinothèr-a, inothèr-a, si trova usato ovcupie onuris (ovce on-os asino e cupà ur-à coda); infatti questa sui antenne e i palpi hanno forma onagree, il cui calice somiglia in

qualche modo ad una coda d'asino (V. Onágra). Onde si può congetturare che il vero nome sia òvotio, corriez onothèra, onotèra, da òvotiones asino, e skt. ta r.a. persiano dar pianta. a. gen. di p. d fam. onagree; il cui calice ha forma di coda d'asino. 2 m. Gen. di p. d., fam. enoteree; piante esotiche, americane.

\* ENOTEREE. V. Enotèra.

ENOTICO - da isso en-do unisco - editto di unione tra i Cattolici, i Nestoriani e gli Eutichiani, pubblicato dall'imperatore bizantino Zenone.

Enritmo - da èv en in e ἡνθμὸς rythm-òs ritmo - regolare, p. e. ep. del polso che batte regolarmente.

ENSTASI - da è en in e στάσις stàs-is fermata - inerenza di molecole nel vacuo dei pori, ostruzione cui gli antichi attribuivano l'origine di molte malattie.

ENTECA - da ἐντίθημι entith-emi impongo (ἐν en in e τίθημι tith-emi pongo) - scorta che esige la coltura dei fondi.

Entelechia - da èv en part. intens. (come an nell'armeno antier-i perfetto, in nell'it., intier-o - coptico ter, tel tutto); τελέω, τέλλω, τελέσμαι, τέλλομαι tel-èo, tèll-o, tel-èome, tèll-ome sono, faccio (coptico te, el essere; ili, eili fare; armeno tel essere, fare, compire); e έχω èch-o sono (significato frequente sopratuito nei composti, p. e. έξέχω ex-ech-o son fuori, sporgo; προσέχω pros-èch-o sono attento, sono unito; ecc.) - essere in atto, essere propriamente detto. 2 Perfezione, stato perfetto (evtent; entel-ès, evtenegre entelech-ès perfetto) - Aristotele e altri filosofi antichi usarono nel primo senso questo vocabolo. sul vero significato del quale si è

tanto disputato. Alcuni passi nel libro 11 Dell'anima confermano la etimologia e la definizione che ne abbiamo dato. Aristotele chiama entelechia la veglia e dice che il sonno corrisponde a éyeiv xai un ivepyeiv echein ke me energein essere e non agire. Dunque entelechia significa essere ed agire, essere in atto. Dice inoltre to elvai... πολλαγώς λέγεται, το χυρίως ή έντελέ. χειά έστιν to èine pollachòs lègete, to kyrios e entelècheià estin. Vasere sa dice in più modi; lo (essere) propriamente (detto) è entelechia. In questo senso (secondo lo Stagirita) la vista è entelechia dell'occhio, la forma entelechia della materia, l'anima entelechia del corpo.

ENTELLO - da ἐντίλλω entèll-o comando - m. sp. di mamm. quadrumani, fam. scimie, gen. piteco; molto venerati dagl'Indiani, quasi incarnazione di divinità o di eroj.

\* Entelminto - da ἀντὸς ent-òs dentro e ἔλμινς, ἔλμινθος èlmins, èlminth-os verme - verme intestinale.

\* Enteradêna - da ἔντερον ênter-on intestino e ἀδὴν adên glandola - ganglio linfatico intestinale.

\* ENTERADENOGRAFIA – da ἔντερον ènter-on intestino, ἀδὴν adèn glandola e γραφὶ, graf-è descrizione – descrizione dei ganglii linfatici intestinali.

\* Enteradenologia – da εντερο» ènter-on intestino, ἀδὰν adèn glandola e λόγος lòg-os discorso - trattato sui ganglii linfatici intestinali.

\* Enteralgia – da έντερον ênter-on intestino e άλγος àlg-os dolore – dolore agl'intestini; colica.

\*ENTERANGENFRAXI – da ἔντεριν ênter-on intestino, ἄγχο ἀnch-o stragolo e ἔμεραζις êmfrax-is ostruzione – ostruzione per istrangolamento del canale intestinale.

\* ENTERÈCHEMA - da évtepov ènter-on intestino e nxím ech-eo suono - suono prodotto dal movimento degl'intestini e dall'aria dei medesimi, che si sente collo stetoscopio.

\* Enterectasia – da évtepov ènter-on intestino e έχτασις èktas-is ectasi - dilatazione degl'intestini.

\* Enterelcia, Enterelcosi - da έντερον ènter-on intestino e έλχος elk-os ulcera - ulcerazione dell'intestino.

\*Enterèlesi – da évtepov ènter-on intestino e είλέω eil-èo, il-èo volgo - inversione del moto peristaltico degl'intestini; volg. volvolo.

\* ENTEREMBOLE - da EVTEROV énter-on intestino e ἐμδάλλω emball-o entro - inserzione, intralciamento

degl'intestini fra loro.

\* Enterènchito – da évtepov ènter-on intestino e έγχύω enchy-o infondo (èν en in e χύω chy-o verso) - strumento acconcio a fare delle injezioni negl'intestini.

Enterenfràxi – da évtepov ènter-on intestino e έμφραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione

degl'intestini.

\* Enterepiplonfalocèle - da έντερον enter on intestino, ἐπίπλοον epipl-non epiploo, όμφαλὸς omfal-os ombilico e xήλη kèl-e ernia – ernia ombilicale che contiene un'ansa di intestino e una parte di epiploo.

\* ENTERICO - da évtepov enter-on intestino - ch'è proprio degl'inte-

stini; intestinale.

ENTERIO - da evtepov enter-on intestino (ἐντὸς ent-òs dentro) - m. gen. di anell., fam. lombricoidi; che hanno forma di piccolo intestino.

\*Enteriperpatia - da évtepov enter-on intestino, ὑπὶρ yper in alto grado e πάθος path-os malattia - grave, violenta malattia intes'inale.

\* ENTERISCHIOCELE - da Evtepov enter-on intestino, loxíov isch-lon ischio e znan kel-e ernia - ernia intestinale per l'incavo ischiatico. \* Enterite - da évresco ènter-on intestino (evròs ent-òs dentro) - infiammazione della membrana mucosa del canale intestinale.

\* Enterobrànchi – da évtepov ènter-on intestino e β: άγχιον branch-ion branchia - ord. di anell. : che hanno le branchie collocate interamente nella parte media del corpo.

\* Entero-bubonocèle - da évτερον enter-on intestino, βουθών bubon inquine e xnan kèl-e ernia ernia completa dell'intestino e dell'inguine.

\* ENTEROCARCINÍA - da EVTEROS ènter-on intestino e zapzīvos karkin-os cancro - cancro dell'intestino.

\* Enterocatàrro - da évtepov enter-on intestino e xaráppoo catarr-oos catarro - catarro intestinale, addominale,

\* Enterocèle - da évtepov ènter-on intestino e xnan kèl-e ernia ernia formata dall'intestino ileo. semplice o composta, con sacco o senza.

\* Enterocèlico. V. Enterocèle che si riferisce all'enterocele. 2 Che è affetto di enterocele; ernioso.

\*ENTEROCIRSONFALO, ENTERO-CIRSONFALOCÈLE - da évrepov ènter-on intestino, x1900; kirs-òs varice e ομφαλός omfal-os ombilico ernia dell'ombilico, formata dalla caduta dell'intestino e complicata da varici.

\* Enterocistocèle - da évtepc» enter-on intestino, xúgzic kyst-is vescica e xnan kėl-e ernia – ernia che contiene la vescica urinaria e un'ansa del canale intestinale.

\* ENTERO-CISTO-OSCHEOCELE -

da έντιρον ènter-on intestino, χόστις kyst-is vescica, όσχιον òsch-eon scroto e κήλη kèl-e ernia – ernia formata dalla caduta dell'intestino nella vescica e nello scroto.

\* Enterocolite - da évriçov ènter-on intestino e zadov kol-on colo - sin. di enterite; che ha sede nell'intestino e nel colo.

\* ENTERODARSI - da έντερον ènter-on intestino e δέρω dèr-o escorio - escoriazione degli intestini.

\* ENTERODIALISI - da εντιρον ènter-on intestino e διαλόω dialy-o separo - lesione degl'intestini accompagnata da totale separazione dell'intestino leso.

\* ENTERO-EMATÓNFALO, ENTERO-EMANTONFALOCELE - da έντερο ènter-on intestino, αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue e ὁμισολὸς omfal-òs ombilico - ernia dell'ombilico, formata dall'uscita dell'intestino e da un ammasso di sangue.

\* Enteroemia - da ἔντερον énter-on intestino e αῖμα èm-a sangue – congestione di sangue nel canale intestinale.

sumaie.

\* ENTEROEMORRAGIA – da έντερον ènter-on intestino e αἰμοξὸαγία emorragia – flusso di sangue per l'ano, proveniente o dal retto o da altri intestini.

\*Entreo-empionfalo, Entero-Empionfalocéle - da ἐντιρον ἐnter-on intestino, ἔμπιου ἐmpy-on pus (ἐν en part. pleon. o intens., πόω py-on pus) e ἀμφαλὸς onfal-so ombilico - ernia dell'intestino e da un afflusso di marcia.

\* ENTERO-EPIPLOO-BUBONOCÈLE – da śwrzęcy ėnter-on intestino, ἐπί-πλειν epipl-oon epiploo, βευδών bubon inguine e πίλη kèl-e ernia - ernia inguinale formata dall'intestino e dall'epiploo usciti insieme per l'anello inguinale,

\*ENTERO-EPIPLOOCÈLE – da δντιςν: énter-on intestino, iπίπλοον epipl-on epiploo e κάλα kèl-e ernia – specie d'ernia in cui l'intestino e e l'epiploo cadono insieme nello scroto.

\* ENTERO-EPIPLOO-CIRSONFALO, ENTERO-EPIPLOO-CIRSONFALOCELE - da ivitgov ênter-on intestino, ἐπίπλεον epipl-oon epiploo, κιςσὸς kirs-ὸs τατίτε, ὁμφαλός οmfal-ὸs carice, ὁμφαλός omfal-ὸs carice e κάλη kêl-e erniα - ernia dell'ombilico formata dall'uscita dell'intestino e dell'epiploo e complicata con varici.

\* ENTERO - EPIPLOO - CISTOCÈLE - da έντερον ènter-on intestino, ἐπίπλοον epipl-oon epiploo, κύστις kystis vescica e κτιπ kèl-e ernia - ernia formata dall'intestino, dal-l'epiploo e dalla vescica.

\*ENTERO-EPIPLOO-EMATONFALO-CELE - da έντεςον ènter-on intestino, έπιπλοον epipl-oon epiploo, αῖμα, αῖματος èma, èmat-os sungue, ὁμφαλὸς omfal-òs ombilico e κὴλη kèl-e

ernia - ernia formata dall'intestino

e dall'epiploo usciti insieme e com-

p plicata con sangue.
 \*ENTERO-EPIPLOO - EMPIONFALO-CÈLE - da ἐντερον ènter-on intestino, a ἐπίπλεον epipl-oon epiploo, ἔμπυσο ἐmpy-on pus (èν en part. pleon o intens. e πύον py-on pus), ὀωραλὸς ο omfal-òs ombilico e κήλη kèl-e ers nia - ernia dell'ombilico formata dall'intestino e dall'epiploo con ammasso di pus.

masso oi pus.

\* ENTERO - EPIPLOO - IDRONFALO ,
ENTERO - EPIPLOO - IDRONFALO - CELB
- da έντεςον ênter-on intestino, ἐπίπλοον epipl-oon epiploo, τόδως ydor
acgua, ὁμφαλὸς omfal-òs ombitico e
κλο κêl-e ernia e-rnia dell'ombilico, formata dall'intestino e dall'epiploo e complicata con afflusso
d'acqua.

\* Entero-epiploo-merocèle -

da έντερον ènter on intestino, ἐπί- | dell'addome per accumulazione di πλες vepipi-oon epipioo, μπρὸς mer-òs | covcia e xnîm kêl-e ernia - ernia del femore formata dalla discesa dell'intestino e dell'epiploo, per rottura del ligamento del prepuzio.

\* ENTERO-EPIPLOO ONFALOCELE da έντειον ènter-on intestino, ἐπίπλιον epipl-oon epiploo, δμυαλός omfal-òs ombilico e záka kèl-e ernia - ernia; specie di esonfalo, in cui gl'intestini e l'epiploo cadono unitamente.

\*ENTERO-EPIPLOO-OSCHEO-CÈLE da ἔντεκον ènter-on in/estino, ἐπίπλοον epipl-oon epiploo. osche-on scroto e záhn kèl-e ernia - ernia in cui l'intestino e l'epiploo discendono nello scroto

\* Entero-epiploo-sarconfalo-CELE - da év-spov ènter-on intestino. ἐπίπλοςν epipl-oon *epiploo*, σάςξ, σαρχὸς sarx, sark-òs carne, όμωαλὸς omfal-òs ombilico e xáxa kèl-e ernia - ernia dell'ombilico, formata dall'intestino e dall'epiploo con escrescenza carnosa.

\* Entero-epiploo-vaginocele vocab. ibr. da évtepov ènter-on intestino, ἔπίπλουν epipl-oon epiploo, vagina e xήλη kèl-e ernia - ep. di ernia cagionata dalla discesa dell'intestino e dell'epiploo nella vagina.

\* Entero-epiploo-varicònfalo-CELE - vocab. ibr. da evtepov ènter on intestino, ἐπίπλοςν epipl-oon epiploo, varice, ἐμφαλὸς omfal-òs ombilico e xúan kèl-e ernia - ernia ombilicale, formata dall'intestino e dall'epiploo e complicata con varici.

\* Enterofinia – da évtepcv ènter-on intestino e φῦμα fym-a tubercolo - tubercolo degl'intestini.

\* Enteròfisa – da évtepev ènter-on intestino e gugám lys-ão soffio timpanitide intestinale; gonfiamento | senter-ion mesenterio - affezione dei

gaz.

\* Enteroflògosi - da évtepev ènter-on intestino e φλόγωσις flògos-is flogosi - sin. di enterite.

\* Enterografia - da évtepov ènter-on intestino e γραφή graf è descrizione - descrizione anatomica degl'intestini

\* Enteroidrocèle - da évtepov ènter-on intestino, εδωρ ydor acqua e κήλη kèl-e ernia – ernia intestinale complicata con idrocele.

\* Entero-idronfalocele - da évτε:ον ènter-on intestino, ύδωρ ydor acqua, δωπαλός omfal·òs ombilico e xáin kèle ernia – ernia ombilicale che contiene una porzione d'intestino con un ammasso di serosità nel sacco erniario.

\* Enterolitiasi. V. Enteròlito formazione di calcoli nel canale intestinale.

\* Enteròlito - da évtecov ènter-on intestino e λίθες lith-os pietra - calcolo intestinale.

\* Enterologia – da ἔντερον ènter-on intestino e λόγος lòg-os discorso - trattato degl'intestini. 2 Parte dell'anatomia che tratta degl'intestini.

\* Enteromalacia - da évtepov ènter-on intestino e nadaxía malak-ia ammol/imento-rammollimento degli intestini.

\* Enteromerocèle – da ἔντερον enter-on intestino, unpos mer-os coscia e xήλη kèl-e ernia - ernia crurale formata dagl'intestini, al disotto della coscia.

\* Enteromesenterico. V. Enteromesenterite – ep. di febbre, o affezione acuta caratterizzata da ulcerazioni agl'intestini gracili, con ingorgo delle glandule mesenteriche.

\* ENTEROMESENTERITE - da évtepov enter-on intestino e passivicios meganglii mesenterici, con ingorgo e degenerazione tubercolosa; sin. di tabe mesentèrica.

\* Enteromicoderma – da évtepov intestino, uŭxes myk-os muco e δέρμα derm-a pelle - tunica mucosa degl'intestini.

\* Enteromicodermite. V. Enteromicoderma - infiammazione dell'enteromicoderma.

\* Enteromòrfa - da évispov ênter-on e μερφή niorf-è figura - gen. di p. a., fam. ficee, che hanno forma sottile, lunga, come di budella.

\* Enteronco - da évtesov ènter-on intestino e öyxos duk-os tumore tumore degl'intestini.

\* Enteroneuria - da évtepov ènter-on intestino e veupov neur-on nervo - stato nervoso del tubo intestinale.

\* Enteronfalo. \* Enteronfalo-CELE - da ivrepov enter-on intestino, διωφαλός omfal-òs ombilico e κήλη kèl-e ernia - ernia ombelicale formata dall'intestino solo.

\* Enteropatia – da évtepov ènter-on intestino e πάθος path-os malattia - affezione morbosa degl'intestini (nome generico).

\*ENTEROPERISTOLE - da évrepov enter-on intestino e περιστέλλω peristell-o stringo tutt'intorno (περί perl intorno e στέλιω stèll-o stringo) strangolamento degl'intestini sia in un tumore erniale, sia per il loro passaggio attraverso un'apertura ac-

\* Enteropneumàtosi - da έντερον enter-on intestino e πνεύμα, πνεύματος pneuma, pneumat-os soffio, aria - sviluppo d'aria nel canale intestinale.

\* Enterorrafia - da évtesos ènter-on intestino e paph raf-è sutura sutura degl'intestini per mantenere in contatto le labbra di una ferita.

\* Enterorragia - da évtepov ênter-on intestino e priyvous règn-ymi irrompo - flusso di sangue dagl'intestini.

\* ENTERORREA - da Evteçov enter-on intestino e δίω rè-o scorro sin, di diarrèa.

\*EN1EROSARCOCÈLE - da Evtepor enter-on intestino, σάρξ, σαρχός sarx, sark-òs carne e xnàn kèl-e ernia ernia intestinale complicata di sar-

\* Enterosarcònfalo, Entero-SARCONFALOCÈLE, - da évrepov ènter-on intestino, σάρξ, σαρχὸς sarx. sark ds carne, dupalos omfal-ds intestino e xnan kel-e ernia - ernia ombilicale con uscita dell'intestino ed escrescenza carnosa.

\* Enteroscheocèle - da évtepov enter-on intestino, orygov osch-eon scroto e κήλη kèl-e ernia – ernia scrotale formata dal solo intestino.

\*Enterosfigma - da évtepov ênter-on intestino e σφίγγω sfing-o stringo - ernia intestinale incarcerata.

\* Entèrosi - da évtesos enter-on intestino - ogni malattia che ha la sua sede negl'intestini.

\* Enterosifilide - da évtepov ènter-on intestino e \* συφιλίς, συφιλίδος syfil-is, syfilid-os sifilide - affezione sifilitica degl'intestini.

\* Enterostènosi - da évtepov ènter-on intestino e στενὸς sten-òs stretto - coartazione, accorciamento degl'intestini.

\*Enterotomia - da evtepov enter-on intestino e roun tome sezione - operazione che consiste nell'aprire un intestino ed evacuarne le materie che per ristringimento o perforazione non ponno uscire per l'ano. 2 Apertura del canale intestinale in tutta la sua larghezza nelle sezioni cadaveriche.

3 Operazione per guarire l'ano parte interna del cranio; tutto ciò anormale.

\* Enterotomo. V. Enterotomia nome di varii strumenti chirurgici che servono per l'enterotomia.

\* ENTEROTRIPIA - da evtepov ènter-on intestino e τρύπα tryp-a foro

 perforazione dell'intestino. \*ENTEROVAGINOCELE-vocab. ibr. da evtepov enter-on intestino, va-

gina e χήλη kel-e *ernia -* ernia formata dalla discesa dell'intestino nella vagina.

\*Enteurisma – da évtepov ènter-on intestino e súpus eur-ys largo

- dilatazione degl'intestini. ENTIMEMA - da ένθυμέςμαι enthym-èome concepisco (èv en in e budoc thym-òs animo) - sentenza breve, concettosa. 2 Sillogismo imperfetto, vale a dire in cui alcuna delle

premesse è sottintesa, come avviene nelle sentenze.

Entino - da èv en part. intens. e τιμή tim-è pregio, prezzo – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; ornati di splendidi co-

lori. Entiposi – da ἐντυπόω entyp-do imprimo (ἐν en in, τύπος typ-os tipo) - m. cavità glenoide della scapula.

\* Entisteròfina – da évice ent-òs entro, ὑστέρα ystèr-a utero e φύμα | fym-a tumore - tumore prominente nella cavità dell'utero.

ENTLASÍA – da ἐνθλάω enthl-ào spezzo (èv en part. intens. e θλάω thl-ao spezzo) - contusione forte che lascia una cavità esterna. 2 Frattura comminutiva del cranio.

\*Entobdella - da évros ent-os entro e βδέλλα bdèll-a sanguisuga - gen. di anell., fam. irudinee; che vivono parassiti sopra alcuni pesci, nella cui pelle stanuo come infossati.

\* ENTCCRANIO - da évros ent-os

che è o che si forma nel cranio.

\* Entopitèusi – da évròc ent-òs entro e φυτὸν fyt-òn pianta – generazione di una pianta nell'interno di un'altra.

\* Entopito. V. Entofitèusi - fungo che si svolge nell'interno del tes-

suto delle piante viventi.

\* ENTOIDIDE - da évros ent-os entro e úcesoès void-ès ioide - osso situato negli animali al centro del l'ioide.

ENTOMI, ENTÒMATI - da év part. int. e τομή tom-è taglio m sez. dl animali articolati, che comprende i crostacei e gl'insetti, il cui corpo è diviso in molti segmenti.

\*Entomobil - da évrousy entom-on insetto (V. Entomi) e βίος bi-os vita - tr. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui larve vivono nel corpo di altri insetti.

\* Entomòceri – da évrouos èntom-os diviso (V. Entomi) e κέρας kèr as corno - div. d'ins. dipt.; che comprende tutti quelli in cui l'ultimo articolo delle antenne è diviso in segmenti.

\* Entomofagi - da évropov entom-on insetto (V. Entomi) e φάγω fag-o mangio - fam. d'ins. col. pent.; che mangiano altri insetti; sin. di caràbici. 2 Fam. di mamm. carnivori : che si nutrono d'insetti : sin. d'insettivori. 3 Tr. di ucc. passeri: idem.

\*Entomòlito - da évroµov èntom-on insetto (V. Entomi) e λίθος lith-os pietra - insetto o crostaceo pietrificato.

\* Entomologia - da evropov entom-on insetto (V. Entomi) e λόγος lòg-os discorso - parte della zoologia che tratta degl'insetti, e (in senso più largo) anche dei crostacei. aracnidi e miriapodi.

entro e xpaviov kran-ion cranio - 1 \* Entomològico. V. Entomologia

- che si riferisce agl'insetti o all'entomologia.

\* ENTOMOLOGO, ENTOMOLOGISTA.

V. Entomologia - naturalista che
si occupa specialmente di entomo-

logia.

\*ENTOM'NSTEGRI - da ἐντομον ἐntom os diviso (V. Entomi) e στίγη stèg-e tetto - st. fam. di foram., che comprende quelli che hanno le logge delle loro conchiglie divişe da pareti o da tubi.

\* ΕΝΙΟΜΌ STRACI – da Γντομος èntom-on entomo e δστρακο ôstrak-on testo, guscio – div. di crost., che comprende quelli il cui testo è corneo piuttosto che calcareo o membranoso

\* ENTOMOTILLI – da έντομεν èntom-on insetto (V. Entomi) e τίλλω till-o rodo – fam. d'ins. imenopt.; che vivono rodendo altri insetti.

\* ENTOMOZOARII - da Γντεμεν èntom-on entomo e ζωάρων 20ἀτοίο , dim. di ζων 20-on animale - animali articolati; divisione del regno animale, che comprende gl'insetti propriamente detti, gli aracnidi, i crostacei, gli anellidi e gli elminti.

\* Entomozoologia – da έντομον entom-on entomo, ζώον zò-on animale e λόγος lòg-os discorso – sin.

di entomologia.

\*ENTOPÒGONI – da èvrès ent-òs dentro e πώγων pògon barba – sez. di p. a., fam. muschi; che comprende quelli che sono forniti del solo perostomio interno, composto di neli.

\* ΕΝΤΟΤΟΠΑCE - da 4-τὸς ent-òs entro e δώραξ, δώρακος thòrax, thòrak-os torace - pezzo di scheletro degli animali articolati, ch'è situato al disopra dello sterno e alla sua parete interna.

\* ENTOZOÀRII – da ἐντὸς ent-òs entro e ζω έριον zoàr-ion dim. di ζωον zò-on animale – sin. di entozòi.  ENTOZÒO - da ἐντὸς ent-òs entro e ζῶον zò-on animale - animale che vive nel corpo di altri animali.

\*Entozoogenesi - da ἐντὸ; en-tôs entro, ζωω zò-on animale e γίνεοις gènes-is generazione - gene-

razione degli entozoi.
\* ENTOZOOLOGIA – da ἐντὸς ent-òs
entro, ζῶςν zò-on animale e λόγος
lòg-os discorso – trattato degli ani-

mali che vivono nel corpo di altri animali.

ENTRÒPIO – da ἐντρέπω entrèp-o inverto (ἐν en part. pleon. e τρέπω trèp-o volgo) - rovesciamento dell'orlo libero delle palpebre verso il globo dell'occhio.

\* ENTROCHITE - da è en part, pleon. e τροχὸς troch-òs trottola polipo foss., che ha forma di trot-

tola.

ENTUSIASMO - da trouvada, ivbeunatio en-ihus-iào, en-thus-iàz-o
mi agito violentemente (ve en part,
intens. e radici skt. dhu e as
muovere, lanciare impetuosamente
- bios th-yo corro impetuosamente;
biosos thyss-o ecuoto, agito; bioso
thys-is impeto; biasoc thias-os tripudio bacchico) - viva agitazione
delle facoltà umane, onde proviene
l'impeto dell'azione; stato di eccitamento.

Entusiasta. V. Entusiasmo -

che sente entusiasmo.

\* Enulaigia – da ένουλον ènul-on gengiva e έλγος àlg-os dolore – do-

lore alle gengive.

\* ENULEMATORREA - da svoukov ènul-on gengiva, atua, atuarcç èma, èmat-os sangue e éto rè-o scorro - scolo di sangue dalle gengive.

\*Enulodinia – da évousov ènul-on gengiva e couva odyn-e dulore –

sin. di enulalgia.

\* Enuloplògosi - da évoulev ènulon gengiva e pléyeste flògos-is flogosi - intiammazione delle gen-

\* ENURESI - da ἐνουρέω enur-èo orinare (ἐν en part. intens. e ούρον ùr-on orina) - scolo involontario di urina; incontinenza d'orina.

\*ENZOOSIA - da iv en in e ζώςν zò-on animale - malattia che regna costantemente o ad epoche periodiche sopra certe specie d'animali in un paese.

\* Enzootico. V. Enzòosi - che si riferisce all'enzoosia.

EÓLIO, EÓLICO - da Atoloc Eolos Eolo - m. ep. di arpa; strumento musicale a corde che accordato all'unisono ed esposto ad una forte corrente d'aria, manda varii e piacevoli suoni.

Eòlico – da Λίολία Eol-la Eolia – ep. di uno dei dialetti della lingua ellenica, che si usava dai popoli Eolii 2 Uno dei cinque modi della musica ellenica, il più grave; idem.

Eòlio – da αῖολος ἐοl-os variegalo, versicolore – malattia simile al vajuolo; le cui pustolette rendono la pelle variegata, versicolore; sin. di vajuolo selvatico.

EOLIPILA - da λέολος Eolos Eolo, e πόλη pyl-e porta - vaso di metallo con piccolo orifizio pieno d'acqua, che riscaldata si cangia in vapore ed esce con impeto, come 1 venti dalla porta loro aperta da Eolo, secondo la mitologia.

EOLO - da ἄω à-o spiro e ἰλάω el-ào agito (affine ad ἄελλα àell-a procella) - re dei venti.

EÔNE - da axião e-ôn tempo; o invece di ão on ente - ente emanato dall'ente supremo; divinità secondaria, non eterna, intermedia fra l'uomo e Dio, secondo la dottrina gnostica.

EONISTICA - da οίωνὸς oion-òs, ion-òs uccello - sin. di eonoscopia.

Eono - da cievos oion-os, ion-os

uccello - augurio tratto dal volo o dal canto degli uccelli.

EONOMANTE. V. Eonomanzia - sin. di eonòscopo.

EONOMANZIA - da οἰωνὸ; oion-òs ion-òs uccello e μαντεία mant-èia, mant-èia divinazione - sin. di eonoscopia.

EONOSCOPIA – da είωνὸς oion-os, ion-os uccello e σκοπέω skop-èo osservo – divinazione tratta dal canto e dal volo degli uccelli.

EONOSCOPO. V. Eonoscopia - chi pratica l'eonoscopia

Eòo - da ήω; eòs aurora (ἄω à-o splendo) - orientale.

Eòsporo - da λως eòs aurora e φέχω fèr-o porto - nome del pianeta di Venere, quando apparisce la mattina prima dell'aurora, quasi la porti seco.

EPACMASTICO. V. Epacme - ep. di febbre putrida la quale va sempre aumentando di forza.

EPACME – da ἐπὶ epì sopra o part. intens. e ἀχμὴ akm-è il culmine, il punto più alto cui una cosa pervenga – aggravamento di una malattia.

\* EPÀCRIDE - da ini epl sopra e zxpz àkr-a sommità - gen. di p. d., fam epacridee; che crescono in luoghi alti, montuosi.

\* ÉPACRIDEE V. Epacride.

EPACTA – da ἐπάγω epàg-o aggiungo (ἐπὶ epì sopra e ἄγω àg-o porto) – aggiunta di undici giorni all'anno lunare per ragguagliarlo col solare.

EPAFERESI – da ἐπὶ epì di nuovo e ἀφαιρέω afer-èo tolgo – salasso ripetulo.

\* EPAFTISI – da ἦπαρ èpar, fegate e φδίσις fthis-is ftisi o consunsione – consunzione del fegato 2 Consunzione proveniente da una malattia cronica del fegato.

EPAGOGE - da ἐπάγω epag-o in-

ferisco; aggiungo (ini epl sopra e Eyw ag-o conduco, porto) - artifizio retorico o dialettico, per cui da alcune premesse, talora accettate anche dall'avversario, per induzione is traggono mano mano conseguenze favorevoli all'assunto. 2 Serie di battaglioni in marcia, disposti in modo che l'ultima linea dell'uno si stende sino alla prima di quello che segue; marcia in colonna.

\* EPAGOGITE - da ἐπαγώγων epagòg-ion prepuzio (V. Epàgoge) infiammazione del prepuzio.

EPAGOMENI. (V. Épágoge) - nome dei cinque giorni aggiunti ai 360 dell'anno solare egiziano per eguagliarlo presso a poco all'anno solare.

EPANADIPLOSI - da ἐπὶ epɨ part. intens., ἐκὰ anà di nuơvo, διπλέω dipl-δο raddoppio - figura retorica per cui la prima parola della sentenza è ripetuta, colla stessa o con altra infessione grammaticale, alla fine della sentenza medesima. 2 Aggiunta, in principio di una parola, di una sillaba formata dalla prima lettera della parola medesima (o di un'altra lettera della stessa classe fonetica) e di una voca colla seria.

EPANÁFORA – da ἐπαναφέρω epanafèr-o riferisco, ripelo (ἐπὶ epi part. intens., ἀνὰ anà di nuovo e φέρω fèr-o porto) – ripetizione della stessa parola o della stessa frase al principio di più coli o membri di un periodo.

EPANALÉPSI - da ἐπαναλαμιδάνω epanalambān-o ripeto (ἐπί epi part. intens., ἀνὰ anà di nuovo e λάθω , λαμθάνω làbo , lambàn-o prendo - λύψω lèps-is atto di prendere) - ripetizione di una parola, di una frase, di una intera sentenza per dare maggior chiarezza e forza al discorso. EPANASTROFE - da ἐπαναστρέφω epanastref-o faccio retrocedere (ἐπɨ epi part. intens., ἐκὰ anὰ di nuovo e στρέφω stref-o volgo) - ripetizione delle ultime parole di un periodo in principio del seguente, o di un colo o membro in principio del colo che segue.

EPANGELÍA - da ἐπαγγελλω epangell-o annuncio (ἐπὶ epi part. int. e e ἀγγελλω angèll-o annuncio) - figura retorica con cui l'oratore promette ed annuncia grandi cose per

cattivarsi l'attenzione.

\* EPANISTÉMA - da ἐπι epi sopra e ἀνίσταμαι anist-ame sorgo (ἀνὰ anà su e Ισταμαι ist-ame sto) - escrescenza che spunta sulla congiuntiva dell'occhio.

EPÀNODO - da ἐπὶ epì sopra, ἀνὰ anà di nuovo e ὁδὸς od-os via - ripetizione per sommi capi di cose dette prima.

Epanôrtosi - da ἐπακρορέω epanorth-òo correggo (ἐπὶ epì part. intens., ἀκὰ anà di nuovo e ἐρὸώ orth-òo correggo) - atto di correggere errori dell'avversario nei discorsi oratorii. 2 Artifizio per cui l'oratore, per dare maggior forza, efficacia al suo dire, finge di correggere, di mutare una frase, una intera sentenza da esso proferita, talora di cangiar parere; lat. correctio.

EPANTÈMA - da ἐπανθέω epanth-èo fiorisco (ἐπὶ epì part. int. e ἀνθέω anth-èo fiorisco) - sin. di exantèma.

EPARCHIA. V. Eparco - ufficio, giurisdizione dell'eparco. 2 Provincia. 3 m. (neo-ellenico) Sottoprefettura, scompartimento della nomarchia o prefettura.

EPARCHICI - da ἔπαρχος èparch-os eparco (sottinteso editri) - raccolta degli editti dei prefetti del pretorio di Costantinopoli al tempo dell'impero bizantino.

EPARCO – da iπì epi sopra e 27χω àrch-o presiedo, governo – prefetto di una provincia o della capitale o del pretorio. 2 m. (neo-ellenico) Sottoprefetto.

\* EPATALGIA - da ἦπαρ, ἦπατος èpar, èpat-os fegato e ἔλγος àlg-os dolore - dolore al fegato, specie di nevralgia; sin. di colica epatica.

\* ΕΡΑΤΑΡΟΝΤΕΜΑ - da ήπαρ, ήπατος èpar, èpat-os fegato e ἀπόστημα apostema - apostema al fegato.

ÉPATE, ÉPATO - Înzap, finares è par, épat-os fegato; forma parte di molti composti, che si troveranno più sotto. L'idea che si esprime dalle parole che significano fegato, è il colore di esso, il rosso scuro; perciò hanno affinità con radici e vocaboli che significano brillare, bruciare. Fegato, copt. fagi si può raffrontare col zendo bag' brillare, skt. bhagi, persiano bàk fuoco; isl. fag-r splendore, ctryco feng-o (feg-o splendore, ecc.: polacco pjecen, skt. pecan-a fuoco.

L'irlandese aodh significa fegato e fuoco; il pers. [atilgaba sanque (rosso) e fegato. Se si ammette che la radice di παρ èpar sia παρ par, e che ή e sia un semplice affisso, si può raffrontare questo nome col skt. par-u sole, zing. par-a fuoco, par-i brillante; egiz. ber-ber accendere, calore, copt. firi, peir-e splendere. Se ήπ è la radice e è un suffisso che sparisce nei casi obliqui, abbiamo il raffronto col psan. ab luce, af sole; kimrico af-u fegato - m. nome specifico di pesci che hanno la pelle sparsa di macchie di color di fegato, rosso bruno. 2 m. Gen. di crost. decapodi, fam. oxistomii; in cui le regioni epatiche sono molto sviluppate.

\* EPATÈLCOSI - da ἦπαρ, ἦπατις èpar. èpat-os fegato e ἔλκις èlk-os ulcera - ulcera al fegato.

\* EPATENFRAXI - da ήπαρ, ήπατος èpar, èpat-os fegato e εμφραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostru-

zione del fegato.

EPATICA. V. Epático - m. gen. di p. d., fam. rauncolacee; cui si attribuivano qualità mediche per il mal di fegato. 2 m. Gen. di p. a., fam. epatiche, idem. 3 m. Sp. di elm., fam. distomi; che si trovano nel fegato delle pecore.

EPATICHE V. Epatica.

EPATICO - da ππαρ, ππατος èpar, èpat-os fegato - relativo al fegato (arterie, vene ecc.). 2 m. Nome specifico di parecchie piante che si credevano benefiche nel mal di fegato, p. e., l'epatica trilobata, in parnassia palustre ecc. 3 Che soffre mal di fegato. 4 Dolore di fegato.

\*EPATIRREA - da ἦπαρ, ἤπατος èpar, èpat-os fegato e ἦω rè-oscorro - dejezione di materie provenienti da qualche tumore del fegato; (in gen.) di sangue dilavato. \*EPATISI. V. Epaſtisi.

EPATITE - da ππαρ, ππατος èpar, èpat-os fegato - m. infiammazione acuta di fegato. 2 Min.; varietà di serpentina bruna, che ha color di fegato.

\* EPATIZZAZIONE – da ἦπαρ, ἦπατο, ėpar , ėpat-os fegato – trasformazione morbosa di un tessuto organico, p. e. del polmone, in uno stato tale che presenta, per tessitura e colore, aspetto di fegato.

\*ΕΡΑΤΟCARCINÌA - da ἦπαρ, ἦπατος èpar, èpat-os fegato e καρκῖνος karkin-os cancro - cancro del fegato.

\*EPATOCÈLE - da ἦπαρ, ἦπαιος lèpar, èput-os fegato e κήλη kèl-a ernia - ernia del fegato per le pa- | epar, epat-os fegato e λόγις log-os

reti del basso ventre.

\*EPATOCISTICO - da ἦπαρ, ἦπατος fegato e κύστις kyst-is vescica - che appartiene al fegato e alla vescichetta del fiele.

\*EPATOCOLOLITIASI. V. Epatocolòlito - formazione di calcoli biliari

nel fegato.

\*EPATOCOLÓLITO - da ἦπαρ. ብπατος feyato, χολή chol·è bile e λίθες lith-os pietra – calcolo biliare nel fegato.
\*EPATOENÍA, ΕΓΑΤΕΝΊΑ - da ἦπαρ,

πατος èpar, èpat-os feguto e αίμα èm-a sangue – congestione sanguigna del fegato.

\*EPATOFIMIA - da ቭπαρ, ቭπατος èpar, èpat-os fegato e φυμα fym-a tubercolo - tubercolo al fegato.

\*Epatoflegmone, Epatoflogosi - da ππαρ, ππατος èpat, èpat-os fegato e φλέγμων flegm-on ο φλόγωσις flogos-is infammazione - sin. di epatite.

\*EPATOFRAXI, V. Epatenfràxi. \*EPATOGASTRICO. V. Gastroepà-

\*EPATOGASTRITE. V. Gastroepa-

\*ΕΡΑΤΟGRAFIA - da ἦπαρ, ᆌπατος èpar, èpat-os fegato e γραφή graf è descrizione - descrizione del fegato.

\*ΕΡΑΤΟΙΔΑΤΙΔΊΑ - da ἦπαρ. ἦπατος èpar, èpat-os fegato e ὑδατίς, ὑδατίδος ydat-is, ydatid-os idatide - esistenza d'idatidi nel fegato.

\*EPATOINTESTINALE - vocab. ibr. da ππαρ, ππατος èpar. èpat-os feyato e intestino - ep. del condotto epatico negli animali solipedi e ruminanti, che si apre direttamente nel duodeno.

\*EPATOLITÌASI. V. Epatòlito - formazione di calcoli nel fegato.

\*ΕΡΑΤΟΙΙΤΟ - da ἦπαρ, ἦπατος èpar, èpat-os fegato e λίθος lith-os pietra - calcolo nel fegato.

\*EPATOLOGÍA - da ήπαρ, ήπατος del fegato.

discorso - trattato sul fegato.

\*EPATOMANTE. V. Epatomanzia -

sin di epatoscopo.

\*EPATOMANZIA - da ἦπαρ, ἦπαπος ἐρατ, ἐραΙ-υs fegato e μαντιώω man-tèu • indovino - sin. di epatoscopia.
\*EPATOMELANOSI - da ἦπαρ, ἤπατος fegato e μιάνωσις melânos-is melanosi - melanosi del fegato.

\*EPATONCO - da ήπαρ, ήπατος èpar, èpat-os fegato e ύγκος onk-os tu-

more - tumore del fegato.

\*EPATONECROSI - da ήπαρ, ήπατις
èpar, èpat-os fegato e νέωμοις nèkros-is necrosi - necrosi, gangrena

del fegato.

\*ΕρατόΝΡΑΙΟ, ΕΡΑΤΟΝΓΑΙΟСÈLE
- da ήπαρ, ήπατις èpar, èpat-os fegato, ἐμφαλὸς omfal-òs ombilico e
κτλη kèl-e ernia - ernia del fegato
per l'anello ombilicale.

\*EPATOPARECTAMA - da ππαρ, ππαρ τις épar, épat-os fegato e παρίχταμα parèktam-a dilatazione (παρά par-à oltre e εκτίνω ectein-o, ectin-o estendo) – accrescimento anormale del volune del fegato.

\*EPATOPATIA - da ήπαρ, ήπατος èpar, èpat-os fegato e πάθες pàth-os malattia - afferione morbosa del

malattia – affezione morbosa del fegato.

\*EPATOPIITE - da ἦπαρ, ቭπατος èpar, èpat-os fegato e πύον py-on pus - suppurazione acuta del fegato con tumori.

\*EPATORRAGIA - da ἦπαρ, ᆌπατος èpar, èpat-os fegato e ῥήγνυμι règn-ymi rompo - emorragia dal fegato.

\*EPATORRÈA - da ἦπαρ, ቭπατος fegato e ῥέω rè-o scorro - leggero e continuato flusso sanguigno del fegato.

\*Ερατοscirro - da ήπαρ, ήπατος èpar, èpat-os fegato e σχέρδος skirr-os scirro - scirro o induramento del fegato. \* EPATOSCOPIA - da ἐπαρ, ἐπατος ἐpar, ἐpat-os fegato e σκοπώ skop-èo osservo · ispezione del fegato; specialmente ispezione del fegato; delle vittime per indovinare il futuro.

\* EPATOSCOPIO. V. Epatoscopia strumento acconcio per esaminare

lo stato del fegato.

\* EPATOSCOPO. V. Epatoscopia -

che pratica l'epatoscopia.

\* ΕΡΑΤΟ SPI ENÌTE – da ἦπαρ, ὅπατο; èpar, èpat-os fegato e σπλην splèn milza – infiammazione del fegato e della milza.

\* EPATOSPLENITICO. V. Epatosplenite - che si riferisce all'epatosplenite. 2 Ch'è affetto da epatosplenite.

\* ΕΡΑΤΟΤΟΜΊΑ – da Ηπαρ, Απατος èpar, èpat-os fegato e τομή tom-è sezione – dissezione del fegato.

\* ΕΡΑΤΟΖΟΟΖΙΑ - da ξπαρ, ππατος èpar, èpat-os fegato e ζωον zò-on animale - esistenza di entozoi nel fegato.

\* EPATTA. V. Epacta.

EPEMBOLE - da ἐπεμθάλλω epembàll-o /accio entrare, inserisco (ἐπὶ - epi part. intens. ἐν en in e θάλλω bàll-o getto) - sin di parèntesi.

EPENCHIMA – da ἐπεγχέω epench-èo infondo (ἐπὶ epi sopra, in e χέω ch èo verso) - tessuto in cui predominano le cellule, il cui contenuto è di natura amilacea.

EPÈNTESI – da ἐπεντίθημι epentilemi aggiungo, frappongo (ἐπὶ epi sopra, ἐν en in e τίθημι tith-emi pongo) – aggiunta, interposizione di una lettera o di una sillaba nel mezzo di una parola.

EPENDIMA - da ἐπενδύω ependy-o sopravesto (ἐπὶ epi sopra, ἐνδύω endy-o vesto - ἐν en in e δύω dy-o entro) - m. membrana che involge i ventricoli del cervello e il canale rudimentario della midolla spinale.

EPEXERGASIA – da ἐπεξεργάζομσα epexergàz-ome pomgo l'ultima mano (ἐπὶ ερὶ, ἰξ εx part. intens. e ἰργάζομαι ergaz-ome lavoro) – artifizio retorico, per cui, si adorna, si forbisce l'espressione di un'idea, la si presenta sotto molteplici aspetti.

EPI - imi - come preposizione significa sopra, oltre verso, in, per ecc Così pure nei composti significa sopra (V. Epifago, Epigástrio), dopo (V. Epilogo), per (V. Epinicio), in (V. Epinictide), a (V. Epistola), presso (V. Epiglottide); o è particella intensiva (V. Epiflogisma), ecc. Talora è dubhio se sia piuttosto intensiva o pleonastica.

EPIBATÈRIO - da ἐπιξαίνω epiber o salgo (ἐπὶ epi sopra e ράω, βαίνω bào, bèn-o vado) - tuttociò che serviva per salire, per imbarcarsi ecc. 2 m. Gen. di p. d., fam. menispermee; che si arrampicano sulle piante vicine.

\* EPIBDELLA - da ini epi sopra e pôlica bdell-a sanguisuga - gendi anell., fam. irudinee; fornite di una ventosa a foggia di testa triangolare e con due punte sulla metà del corpo.

\* EPIBLASTO - da ¿πὶ epl sopra e blast-òs germe - appendice unguiforme del germe in certe graminee.

EPIBLEMA – da ἐπιεάλλω epibàll-o aggiungo (iπi epì sopra e βάλλω bàll-o getto) – m. gen di p. m., fam. orchidee; in cui il labello dei fiori è molto prolungato ed ha due lunghe appendici alla base.

EPIBOMIO - da ἐπὶ epì per e βωμὸς bom-òs altare - inno che si cantava innanzi all'altare.

EPIBÒSCIDE – da ἐπιθόσκω epibòsk-o pasco (ἐπὶ epi per e βόσκο bòsk-o pasco) – tromba delle farfalle, delle api e altri insetti, che serve loro per succhiare l'alimento.

Epibulo - da επιδουλεύομαι epibuleo-ome insidio (ἐπὶ epì sopra, contro e βουλεύομαι bulèu-ome disegno) - m. gen. di pesci, fam. labroidi; che possono estendere a un tratto la bocca in modo di farne un tubo con cui prendono i pesciolini.

EPICAMPE – da ἐπικάμπτω epikampt-o incurvo (iπì epì sopra, verso e κάμπτω kampt-o curvo) - il piegarsi dell'estrema ala dell'esercito in forma semicircolare per circondare il nemico.

Epicànto – da ἐπὶ epl sopra e xaveoc kanth-ès angolo interno dell'occhio - malattia dell'angolo interno dell'occhio, prodotta da rilasciamento della pelle della faccia ai due lati della radice del naso.

EPICÀRIDE - da ἐπὶ epɨ part. intens. e γάρις char-is grazia - m. gen. d'ins. imenopt.; fam. melifici; in cui la parte superiore del capo è adorna di vaghi colori.

EPICARPIO - da ἐπὶ epi sopra e καρπὸς frutto - m. membrana che veste esteriormente il pericarpio.

EPICARPIO - da έπὶ epì sopra e καρπὸς karp-òs carpo della mano topico che si applicava una volta sul carpo; empiastro o unguento cui si attribuiva un'azione febbrifuga.

\* Epicàulo – da ἐπὶ epì sopra e καυλός kaul-òs caulo - ep. delle piante parassite che crescono sul fusto di altre piante.

Epicauma – da έπικαίω epikė o brucio esteriormente (ἐπὶ epì sopra e καίω kė-o brucio) - flictena sulla cornea dell'occhio, quasi per scottatura, che poscia si ulcera.

EPICAUSI. V. Epicauma - adustione della cute esterna.

EPICAUSTO. V. Epicauma - m. gen. d'ins. col. eter., fam. epispa-

EPICEDIO - da ini epl per . xnocs ked os funerale - componimento che si canta a un funerale. o che si recita come orazione funebre.

EPICEFALEO - da ἐπὶ epl sopra. e κεραλή kefal-è testa - m. mostro che ha una testa accessoria, imperfettamente conformata ma completa, inserita sulla cima della testa principale. 2 Tributo che si riparte per testa: testatico.

EPICENO - da iπi epi part. pleon. e zcivos koin-os kin-os comune nome che colla stessa desinenza indica il maschio e la fenimina.

EPICERASTICO - da ἐπιχεράννυμι epikerann-ymi *tempero (ἐπὶ epi* part, intens. e κεράγνυμι kerannymi tempero) – sostanza emolliente, rinfrescante, che si credeva propria a temperare gli umori.

\* Epichèla. V. Epiechèa.

EPICHERÈMA - da ἐπιγειρέω epicheir-èo, epichir-èo metto mano. assalisco (ἐπὶ epì sopra, in e γεὶρ ch-èir, ch-ìr mano) - argomento, prova, cui pon mano l'oratore, con cui assale l'avversario; sillogismo o serie di sillogismi che svolge a pro della sua causa.

\* EPICHILIO - da ἐπὶ epì sopra e χείλος chèil-os, chil-os labbro labbro superiore del perianzio delle orchidee.

\* EPICHISIO - da ἐπίχυσις epichys-is libazione (ἐπὶ epì sopra e χύω chy-o verso) – gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti cefalotrichi; il cui ricettacolo ha forma di cratere.

Epiciclo - da ἐπὶ epì sopra e χύχλος kykl-os circolo – circolo sopra un altro circolo; circolo il cui centro è collocato in un punto della circonferenza di un cerchio maggiore.

\* EPICICLÒIDE – da ἐπίχυκλος epistici; il cui contatto brucia la pelle. | kykl-os epiciclo e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - curva formata dalla rivoluzione di un punto della periferia d'un-circolo, lungo la parte concava o convessa di un altro circolo.

\* Epiciema - da ἐπὶ epi sopra e χυέω ky-èo *genero* – mola, superfetazione.

EPICIESI. V. Epicièma - concepimento di un nuovo feto dopo che un altro è già stato concepito.

EP!CIRTO - da ἐπὶ epi part. dim. e χυρτὸς kyrt-òs curvo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; di forma alguanto curva.

\* Epicitarisma – da ἐπὶ epì con e κιθάρα kithàr-a – canto con accompagnamento della cetra.

\* Epicladia - da ἐπὶ epì part. intens, e κλάδος klàd os ramo - gen. di pol. actinii; molto ramosi.

Epiclinio - da ἐπὶ epì sopra e nλινη klin-e letto, fig. ricettacolo – m. nettario e altra parte accessoria del fiore inserita sul ricettacolo.

EPICO. V. Epopėa – ch'ė proprio dell'epopea. 2 Ep. di poeta, au-

tore di un'epopea.

\* Epicòcco - da ἐπὶ epì sopra e zózzc; kökk-os seme, grano - gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; che nascono sopra piante morte e i cui spori hanno forma di coccole.

\* Epicòlico – da ἐπὶ epì sopra e χώλον kólon colo - porzione della superficie addominale che è contigua all'intestino colo.

Epicolo - da ἐπὶ epi part. pleon. o intens. e γελή chol-è bile - bilioso, collerico.

\* EPICOMETA - da ἐπὶ epì part. intens, e κόμη kome chioma – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; molto pelosi.

\* Epicondilo – da ἐπὶ epì sopra e κόνδυλος kondyl-os condilo - protuberanza esterna dell'estremità cubitale dell'omero, sopra il condilo. [generale] Evidermide,

\* Epicondilo-cubitale - vocab ibr. da ἐπὶ epì sopra, κόνδυλος kôndyl-os condilo e-c u bito - muscolo che si stende dalla protuberanza esterna dell'omero al terzo superiore e all'orlo posteriore del cu-

\* EPICÒNDILO-RADIÀLE - voc. ibr. da ἐπὶ epì sopra, κόνδυλος kòndyl-os condilo e radio - muscolo che si stende dal lato esterno del ligamento annulare del radio e dal quarto superiore dell'orlo esterno del cubito, al terzo superiore del lato esterno del radio.

\* Epicòndilo-sopra-falangèzio vocab. ibr. da ἐπὶ epì sopra, κόνδυλος kondyl-os condilo, sopra e φάλαγξ, φάλαγγος fålanx, fålang-os falange (comune delle dita) – muscolo che si estende dal condilo esterno dell'omero alla base delle terze falangi delle dita meno il pollice. 2 Epicondilo del dito mionolo: muscolo, che si stende dal condilo dell'omero all'ultima falange del dito mignelo.

\* Épicondilo-sopra-metacàrpio vocab. ibr. da ἐπὶ epì sopra, κόνδυλος kòndyl-os *condilo*, sopra e μετάχαρπος metàkarpos metacarpo 🗕 muscolo che si estende dal ligamento annulare dal radio e dal condilo esterno dell'omero alla base del terzo osso del metacarpo.

EPÌCOPA – da ἐπὶ epì per, a e κώπη kop-e remo - nave a remi.

EPICÒRDIDE - da ἐπὶ epì sopra e χορδή chord-è budello – sin. di mesentèrio.

EPICÒRIO - da ἐπὶ epì in e γώρα chor-a paese - che ha sede in un luogo, in un paese; m. sin. di endèmico.

\* Epicòrio - da ἐπὶ epì sopra e χόριον chòr-ion corio - membrana sovrapposta al corio nel feto. 2 (in

\* Epicorionite. V. Epicòrio - | kur-os Epicaro, celebre filosofo infiammazione dell'epicorio.

\* Epicoròllie - vocab. ibr. da iπì epi sopra e corolla - cl. di piante, in cui sono comprese quelle a fiori composti aventi le corolle inserite sull'ovario.

EPICRANIO - da ἐπὶ epi sopra e χρανίον kran-lon cranto - m. ep. del muscolo che copre la testa dall'occipite sino al fronte; sin. di occipito frontale. 2 Ep. della cute che copre il cranio.

Epicrano, V. Epicranio - parte

superiore del cranio.

Epicrasi - da ἐπιχεράννυμι epikerann-ymi tempero (ἐπὶ epɨ part. intens. e κεράννυμι kerann-ymi *tem*pero) - uso di rimedii cui si attribuiva la proprietà di correggere a poco a poco gli umori viziati. 2 m. Uso di rimedii a piccole dosi (V. Epicratico).

EPICRATICO. V. Epicrasi - ep. di metodo di cura, di rimedio per correggere à poco a poco gli umori viziati, ristabilire la crasi normale. 2 m. Ep. di rimedio amministrato a piccole dosi ripetute regolarmente ; così detto perchè nell'epicrasi si usava cosiffatta terapeutica.

Epicrisi - da ἐπὶ epì sopra, relativamente e χρίνω krin-o giudico xpíots kris-is crisi - giudizio sull'origine, carattere, sviluppo, trattamento, esito di una malattia : sin. di prògnosi. 2 m. Fenomeno importante che sopraviene dopo la crisi e la completa.

EPICRUSI – da ἐπικρούω epikrù-o batto (ἐπὶ epɨ part. intens. e κρεύω kru-o batto) - m. lo sferzare il corpo con verghette; usato come cura rivellente dai Giapponesi.

\* EPICUREISMO - da Eπίχευρος Eplkur-os Epicuro - dottrina filosofica di Epicuro.

EPICUREO - da Eπίχουσος Epl- l tura.

seguace della filosofia di Epicuro.

EPIDEMIA - da ini epi in eδήμος dėm-os popolo, comune malattia che attacca nel medesimotempo e nel medesimo luogo un gran numero di persone.

EPIDEMICO. V. Epidemia - ep. di malattia che attacca nel medesimo tempo molti individui in un. paese; che si riferisce ad epidemia. \* EPIDEMIOLOGIA - da ἐπιδημία. epidemìa e λόγος lòg-os discorso -

trattato sulle epidemie : ricerca. delle cause e della natura delle epidemie.

EPIDENDRO - da ini epi sopra eδένδρον dendr-on albero - m. gen. di p. a., fam. orchidee, tr. epiden-dree; che crescono parassite sulla, scorza dei vegetali legnosi.

\* EPIDENDREE, V. Epidendro. EPIDERMIDE, \* EPIDERMA-da επέ. epi sopra e dipuz dèrm-a pelle membrana che copre il derma econcorre con esso a formare la pelle per mezzo d'una reticella mucosa. 2 m. Pellicola trasparente unita alla pelle. 3 m. Primo strato corticale dei vegetali

\*EPIDERMICO. V. Epiderma; che è proprio dell'epiderma; che si riferisce all'epiderma

\* EPIDERMOIDE - da enidequa epiderm-a epiderma e sidos eld-os . id-os forma, somiglianza – membrana che somiglia all'epiderma. \*EPIDERMOSI. V. Epiderma - sostanza estratta dalla fibrina, che si credeva identica a quella che-

forma la base dell'epiderma. EPIDERRIDE - da ἐπὶ epi sopra e δέβρις, δέβριδος dèrris, dèrrid-os. pelle - prepuzio della chitoride.

EPIDESI - da ἐπιδέω epid-èo lego-(ἐπὶ epì sopra e δέω d-eo lego) – applicazione d'una fascia, d'una legaEPIDÈSMO. V. Epidesi - legame, Cascia per arrestare il sangue o per saltro.

\* EPIDESMOCARTA – da ἐπίδεσμος epidesm-os epidesmo e χάρτης chàrt-es carta – carta da fasciature impregnata di polvere di carbone.

\* Ε̈́PIDIAFRĀGMĀTICO - da ἐπὶ epl sopra e διάφραγμα, διαφράγματος diāfragma, diafrāgmat-os diafragma - ep. della porzione del canale intestinale del feto posto al disopra del diafragma.

EPIDIDIMI - da ἐπὶ epì sopra e δίδυμε; didym-os testicolo - m. due piccoli corpi collocati lungo l'orlo superiore del testicolo.

\* EPIDIDINITE. V. Epididimi - infiammazione degli epididimi.

EPIDICTICO - da ἐπιδείσνομι epidini-ymi, epidikn-ymi dimostro
(ἐπὶ epi part. intens. e δείσναμι
deikn-ymi, dikn-ymi mostro) - dimostrativo; ep di genere di eloquenza;
che ha per orggetto narrazione, lode,
biasimo precetto; per distinguerlo
dal genere deliberativo e dal giudiziario.

Epiniòrrosi - da iπi epi sopra, in e διερδιώ diorth-do correggo (διὰ diὰ part. Int. o pleon. e ἐρδιώ or-th-do raddrizzo o correggo) - figura retorica con cui l'oratore corregge quello che nell'impeto della discussione ha per avventura detto di eccessivo.

EPIDIPNIDE – da ênt ept sopra, dopo e deinver deipn-on, dipn-on cena – cibi dolci, delicati, che si portavano in tavola alla fine della cena.

EPIDÒRPIO, EPIDORPISMO - da ἐπὶ epi sopra, dopo e δόρπεν dòrp-on cena, convito - sin. di epidipnidi.

EPIDOSI - da ἐπιδίδωμι epidid-omi
offro, aggiungo; cresco (ἐπὶ epi sopra a, oltre e δίδωμι did-omi do)
· incremento del corpo o di una sua

parte, naturale o anormale. 2 Offerta volontaria di danaro.

EPIDOTO. V. Epidosi - m. min.; silicato a base di calce e di allumina; così detto perchè le molecole dei suoi cristalli hanno uno dei lati della base più ampio dell'altro; sin. di arendalite, pistacite, zuosite.

EPIDROME - da ἐπιδρέμω epidrèm-o accorro (ἐπὶ epi a, verso e δρέμω drèm-o corro – δρόμως dròm-os corso) – affluenza d'umori verso una parte del corpo.

EPIÉCHÉA, \* EPICHÉIA - da intepi part. intens. e είχω είκ-o, ik-o - aoristo είχα είκ-o, ik-o - aoristo είχα είκ-o, ik-o convenira. είχα είκ-do, ik-do sentaneo alla ragione, e quo (Si noti che dalla nuedesima radice derivano vocaboli di senso opposto - lat. æq-uu sb buno, equo; skt. e zendo ak a tristo - aixía ek-la ingiuria, aixus èk ion lesione, danno) - giustizia, dovere, ragione. 2 Temperamento della legge scritta, quando è molto severa; sin. di equità.

EPIFANE. V. *Epifania* – illustre; soprannome di un Antioco re di Siria e di un Tolomeo re d'Egitto.

EPIFANIA - da ἐπισαίνεμαι epifenome apparisco (ἐπὶ epi part. intens. o pleon. e ταίνεμαι fenome apparisco) - a. festa cui si credeva che intervenissero gli Dei che in essa erano onorati. 2 Festa cristiana che commemora l'apparizione dell'astro che dall'oriente guidò i re magi alla culla di Gesù.

EPIFAGO, \* EPIFAGGIO - da ἐπι epi sopra e φ2γὸ; fag-òs faggio gen dip. m., fam. orobanchee; che crescono parassite sui faggi.

EPIFENOMENO. V. Epifania - m. sintomo che sopraviene quando una malattia è dichiarata, e si aggiunge a quelli che bastarono per determinarne il carattere.

\* Epifilla - da ini epi sopra e

φύλλον fyll-on foglia – sp. di p. a., epatiche, gen. jungermannia; i pedicciuoli dei cui fiori spuntano dal

mezzo delle foglie.

\* EPIFILLANTO – da intepl sopra, φύλου fyll-on foglia e žwes anth-os fore – gen. di p. d., fam. eufor-biace; i cui fiori sono inseriti sulla faccia superiore delle foglie.

EPIFILLIDE. V. Epifillo - ultimo

grappolo in cima del tralcio.

\*EPIFILLO. V. Epifilla - parte di vegetabile che nasce o è inserita sulle foglie. 2 Gen. di p. d., fam. cactopunziacee; le cui frutta sono portate dalle foglie.

\*ΕριΓΙΙΙΟΝΡΕΙΙΜΕ - da ἐπὶ epi sopra, φύλλον fyll-on foglia e σπέρμα

spèrm-a seme – div. di p. a.; che prive di fiori distinti portano una polvere seminifera intorno o sul

dorso delle foglie.

Epifisi - da ἐπιφύω epify-o (ἐπὶ epi sopra e φίω fy-o nasco) - m. eminenza ossea unita al corpo del·l'osso per mezzo di una cartilagine e che in seguito si cangia in apofisi. \* Epifisi - che si riferisce a un epifisi.

\* Epirito – pianta che cresce sopra altri vegetali senza trarne il nutrimento, come i licheni e i mu-

schi. 2 Fungo che vive parassito

sopra altri vegetabili.
EPIFLOGISMA - da ἐπιφλέγω epiflèg-o abbrucio (ἐπὶ epi part. int.
e φλέγω flèg-o brucio) – infiammazione violenta con dolore, per
tumore prodotto da sangue affluito
alla parte ammalata.

\*EPIFLOO - da ènt epi sopra e phòsis fi-bos pelle, corteccia - epidermide che copre un gran numero di conchiglie. 2 Sin. di epidermide delle piante.

EPIFONEMA – da ἐπιτωνέω epifo- epigàs n-co esclomo, soggiungo con esclamazione una sentenza a ciò ch'è strica.

detto prima (intepì sopra, oltre e povio fon-èo dico) - sentenza aggiuntà ad altre in modo esclamatorio, la quale conclude il ragionamento precedente, che n'è quasi la conseguenza, il riassunto.

EPIFONEMATICO. V. Epifonėmo - che si riferisce ad epifonemia; che

contiene un epifonema.

Epirora – da ἐπιφέρω epifêr-oporto con impeto (ἐπὶ epi sopra, in o part. intens. e φέρω fèr-o porto) – trasporto anormale di umori in qualche parte del corpo. 2 m. Scolocontinuo di lagrime che cadono sulle guancie invece di passare per i punti lacrimali, per intasamento di questi o per istimolo che ne aumenta la secrezione.

EPIFRAGMA - da ἐπιφρέσσω epifràss-ostruisco (ἐπὶ epi part. pleon. e e φρέτι» fràtt-o, fut. φρέξω fràx o chiudo) -m. opercolo con cui alcumi molluschi gasteropodi chiudono la loro conchiglia d'inverno. 2 m. Membrana lesa orizzontalmente sull'orifizio della capsula di certi mu-

schi.

EPIGAMIA – da ἐπὶ epɨ part. pleon. e γάμως gàm-os matrimonio – diritto di due popoli d'imparentarsi fra loro, stabilito per convenzioni.

\* EPIGASTRALGIA - da ἐπιγάστριον epigàstr-ion epigastro e ἄνγις àlgos dolore - dolore all'epigastrio.

\* EPIGASTRICO. V. Epigastrio ch'è proprio dell'epigastrio; che si

riferisce all'epigastrio.

EPIGASTRIO - da ἐπὶ epl sopra e γαστιρ, γαστρός gaster, gastr-os ventre - regione superiore dell'addome, che si stende dall'appendice xifoide sino a due dita traverse dall'ombilico.

\* Epigastriocele - da ἐπιγάστριον epigastrion epigastrio e κάλα kèl-e ernia - ernia nella regione epiga-

b. d., fam. ericinee; che strisciano sulla terra. 2 m. Gen. di p. d., fam. rodoracee: idem.

\* Epigenesi. V. Epigenòmeno successivo e regolare sviluppo delle parti di un corpo organico, coesistenti immediatamente dopo la fe**c**ondazione

\* Epigenesico. V. Epigenesi - che

si riferisce all'epigenesi. \* Epigenesista. V. Epigenesi fisiologo che sostiene le dottrine dell'epigenesi.

\* Epigenia. V. Epigènesi - modificazione della natura chimica di un corpo cristallizzato, con perdita di uno dei suoi principi o aggiunta di altri, senza che la sua forma sia

alterata.

Epigenòmeno – da ἐπιγίνομαι epigin-ome nasco dopo, ultre, sopra; sopravvengo (¿m; epi dopo, oltre, sopru e γίνομαι gin-ome nasco, avvengo) - sintomo o accidente che sopravviene in una malattia, che non dipende da questa ma è occasionato da una causa esterna.

Epigèo – da ἐπὶ epi sopra e γέα g-èa terra - m. sp. di p. m., fam. graminee, gen. canna; che crescono in terra, mentre le congeneri sono piante acquatiche. 2 m. Ep. dei cotiledoni che escono dalla terra colla piumetta, quando germogliano i semi.

\* Epiginio – da ἐπὶ epi presso e γυνη gyn-è donna, fig. ovario - ep. di corolle, di stami, di nettarii, che nascono sopra o sotto l'ovario.

\* Epiginio - ep. d'inserzione di corolle, stami ecc. epiginii.

\* Epiglòttide – che si riferisce all'epiglottide.

EPIGLÒTTIDE - da èxì epì sopra,

Epigèa. V. Epigèo - m. gen. di i sorta di valvola fibro - cartilaginosa. posta alla hase della lingua; la cui funzione è di chiuder le vie aeree durante la deglutizione. 2 m. Sp. di p. d., fam leguminose, gen. astragalo; i cui baccelli hanno forma di epiglottide.

\* EPIGLOTTITE. V. Epiglottide infiammazione dell'epiglottide.

\*EPIGNATO - da ἐπὶ epì sopra e γνάθος gnàth-os mascella - leto mostruoso che ha una testa accessoria incompletissima e malissimo conformata in tutte le sue parti. attaccata alla mascella della testa principale.

Epigonatide - da ἐπὶ epì sopra e γόνυ, γόνατος gon-y, gonat-os ginocchio - osso largo e rotondo che copre l'articolazione del ginocchio; volg. rotula.

Epigonia. V. Epigono - superfetazione.

Epigono – da ἐπιγίνομαι epigin-ome nasco dopo, sopra, oltre (ἐπὶ epì dopo, sopra, oltre e γίνομαι gìn-ome nasco) - figlio postumo. 2 m. Strato esterno del tessuto cellulare di cui è composto il pistillo dei muschi e delle epatiche, e che poi si trasforma in cuffia.

Epigrafe - da ἐπιγράφω epigrafo scrivo sopra, inscrivo (ἐπὶ epì sopra, in e γράφω graf-o scrivo) - breve sentenza inscritta sopra un monumento pubblico o altro edifizio (m. nel titolo di un libro o di parte di un libro, o a piedi di una stampa o di una caricatura).

\* EPIGRAFIA. V. Epigràfico - arte di comporre epigrafi, inscrizioni,

sopratutto funebri.

\* Epigrafia - ch'è proprio di epigrafe o di epigrafia. 2 Gen. d'ins lepid., fam. notturni; le cui prime ali sono vergate di disegni simili a lettere.

vicino e γλώττα glott-a lingua - | \* Epigrafista. V. Epigrafe - au-

tore di epigrafi, specialmente per monumenti pubblici o per lapidi se-

polcrali.

EPIGRAMMA V. Epigrafe - a. iscrizione sopra un monumento, una corona, una tomba, ecc. 2 a. Titolo di un libro 3 a. Componimento brioso, grazioso, arguto (di raro satirico presso gli Elleni). 4 m. Componimento satirico, corto e vivace, il cui merito principale consiste nel motto con cui si conclude.

\*EPIGRAMMATICO. V. Epigramma - ch'è proprio di epigramma. 2 m.

Argute, satirico pungente.

\* EPIGRAMMATOGRAFIA – da ἐπίγραμμα, ἐπιγεάμματος epigramma, epigrammal-os epigramma e γιάφο graf-o scrivo – descrizione delle inscrizioni antiche incise sul marmo, sul bronzo ecc. 2 Arte di comporre epigrammi

EPIGRAMMISTA. V. Epigramma
 autore di epigrammi.

EPILARCA. V. Epilarchia - comandante di un epilarchia.

EPILARCHIA – da ἐπὶ epì sopra e ἰλαρχία ilarchia – squadrone composto di due ilarchie.

\* EPILARINGE - da ἐπὶ epì sopra e λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os, laringe - regione al di sopra della laringe.

\* EPILARINGEO. V. Epilaringe - che si riferisce all'epilaringe.

EPILEPSIA, \* EPILESSIA – da iπτλαμέχω epilamban-o occupo, invado (iπi epi pent. int. e λαμέχω lamban-o prendo, occupo) – malattia cerebrale, la quale ne' suoi accessi, spesso improvvisi, invade tutte le facoltà del senso e dell'intendimento e rende l'ammalato quasi cadavere.

EPILÈPTICO, \* EPILÈTTICO. - V. Epilepsia - ch'è proprio dell'epilepsia, che si riferisce all'epilepsia. 2 Ch'è soggetto all'epilepsia.

\*Epilito - da ἐπὶ epl sopra » λίθος lìth-os pietra - gen. di p. m., fam. nictaginee; che coprono le roccie a guisa di tappeto.

\*EPILOBIBE. V. Epilòbio.
\*EPILÒBIO - da ini epì in e λοδοι lob-os baccello - gen. di p. d., fam. enoteree, tr. epilobiee; il cui frutto consiste in lunghi baccelli.

EPILOGISMO - da ἐπιλογίζομαι epilogiz-ome considero, rifictto (ἐπὶ epi sopra o part. int. e λόγος lòg-os pensiero) - m. metodo di ragionare procedendo da cose evidenti e assentite da tutti a cose meno palesi, meno note. 2 m. Metodo di acquistar cognizioni, fondato sulla ragione e

sull'unanime consenso degli uomini.

Epilogo -da ἐπιλίγω epilego soggiungo (ἐπὶ epi sopra, dopo e λίγω lèg-o dico) – quello che finita la trattazione di un argomento (in una orazione, in un trattato ecc.), si soggiunge ricapitolando i punti principali trattati e traendo le ultime conseguenze dai postulati. 2 a. Discorso o canto che dopo la rappresentazione uno degli attori indirizzava agli spettatori.

Εριμαςμία – da ἐπὶ epì per e μάχη màch-e battaylia – alleanza

difensiva.

EPIMACO. V. Epimachia - a. sorta d'ucc. di gen. ignoto. 2 m. gen. d'ucc., fam. passeri tenui-rostri.

EPIMÈCE - da ἐπὶ epì part. intens. o pleon e μῆκο; mèk os estensione, lunghezza) - m. gen d'ins. lepid, fam. notturni; molto lunghi.

EPIMELÈTA – da ἐπιμελίσμα. epimel-èome ho cura (ἐπὶ epi part. Intens e μέλλω mèll-o ho cura) –
ministro di Cerere in Eleusi, che
assisteva il re dei sacrifizii.

EPIMENIO - da ἐπὶ epl per e μɨnɨ men mese - sacrificio che si rele-

brava ogni mese. 2 Provvisione che | si distribuiva ogni mese. 3 Salario mensile.

\* Epimero – da ἐπὶ epi sopra e uzpos mer os coscia - pezzo dello scheletro degli animali articolati, ch' entra nella composizione dei fianchi, è saldato all'episterno e serve di punto d'appoggio ove si attaccano le ali.

EPIMITIO - da ἐπὶ epi sopra, dopo e μύθις myth-os favola - morale della favola.

Epinefelo - da ἐπὶ epì part. pleon. e νεφέλη nefèl-e nebbia - m. nebbietta che si scorge sull'orina.

EPINICIO - da êni epi per e vixn nik-e vittoria - canto, sacrificio, banchetto, moneta in occasione di una vittoria.

EPINICTIDE - da ἐπι epi per, in e νὺξ, νυχτὸς nyx, nykt-òs notte sorta di pustole livide, nerastre, rosse o biancastre, che si alzano la notte sulla pelle e quasi spariscono il giorno.

\* EPINÒSTO – da ἐπὶ epì per e νόστος nost-os ritorno - componimento poetico che celebra il felice ritorno di qualche persona.

EPIPACTIDE - da έπὶ epì sopra e πακτός, πακτός pekt-os, pakt-os attaccato, unito, (πάγνυμι pègn-ymi attacco) - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui labello è formato di due parti attaccate, sovrapposte; sin. di elleborina.

\* Epiparoxismo – da ἐπὶ epɨ part. intens. e παρεξυσμός paroxysm òs parossismo - parossismo che spesso ricomparisce; accesso replicato e veemente.

EPIPECHIDE - da ἐπὶ epi sopra e πήχυς pech-ys gomito - parte del braccio, superiore al gomito.

\* EPIPEDOMETRIA - da ἐπίπεδος epiped-os piano (ἐπὶ epi part. pleon. c xed ov ped- on piano) e párgov mê-

tr-on misura - misura di una superficie piana.

\* EPIPETALIA. V. Epipetalo - cl. di p. d , i cui stami sono inseriti sui petali della corolla.

\* ΕΡΙΡΕΤΑ**L**O - da ἐπὶ epi sopra e πέταλον petal-on petalo - ep di stami che sono inseriti sulla corolla, di fiori con tali stami, di piante con tali fiori. 2 (in generale) Ep. di qualsiasi organo nascente sui petali,

sulla corolla, come glandole ecc. EPIPETRO - da ἐπὶ epì sopra e πέτρα pètr-a pietra - m gruppo di pol., fam. alcionii; che si attaccano

alle pietre, agli scogli.

EPIPLASMA - da επιπλάσσω epiplàss-o formo sopra, attacco (ἐπὶ epi sopra e πλάσσω plass-o formo) sin. di cataplàsma,

EPIPLEROSI - da ἐπιπληρόω epipler-òo empio sovrabbondantemente (ἐπὶ epì part. intens. e πληρόω pler do riempio) - eccessiva pienezza e distensione delle arterie.

\* EPIPLÒICO – da ἐπίπλεεν epipl-oon epiploo - che si riferisce all'epiploo (arterie, cavità, ernie ecc.).

\* EPIPLOIDE - da ἐπίπλοον epipl-oon epiploo - ramo dell'arteria celiaca. che fornisce di sangue l'epiploo.

\* EPIPLOITE - da επίπλεον epipl-oon epiploo - infiammazione dell'epiploo.

\*Epiplònfalo. Epiplonfalocèle da ἐπίπλοον epipl-oon epiploo , διιφαλός omfal-òs ombilico e κήλη kèl-e ernia - ernia ombilicale for . mata dall'epiploo.

EPIPLOO, EPIPLO - da ἐπὶ epi sopra e πέλω pèl-o sono (come διπλόος, διπλὸς di-plò-os, di-pl-òs dop-pio, cioè ch'è formato di due) membrana ch'è sopra gl'intestini, che li copre, gl'involge. (Fra gli altri nomi ha pur quello di zirbo dall'arabo zerp che contiene, che in\* EPIPLOO BUBONOCÈLE - da latímasse epiploon epiploo, sución bubon inguine e xiña, kèle tumore - ernia dell'ombilico formata dall'uscita dell'epiploo e complicata con varici.

\*EPIPLOOCELE - da inínhow epipl-oon epiploo e xúhn kèl-e ernia -

ernia dell'epiploo.

\* ΕΡΙΡΙΟΟCIRSONFALO, EPIPLOO-CIRSONFALOCELE - da tπίπλου epipl-oon epiploo, κιροός kirs-δο varice, όμφαλὸς omfal-bs ombilico e πήλιπ kèl e ernia - ernia dell'ombilico formata dall' uscita dell'epiploo e complicata con varici

\* EPIPLOOCISTOCÈLE – da ἐπίπλοον epipl-oon epiploo, χύστις kyst-is vescica e χήνη kèl-e ernia - ernia della vescica complicata con quella

dell'epiploo.

\* Ερινίου-cistoscheocèle-da ἐπίπλουνepipl-onepiploo, κύστις kyst-is vescica, ἔσχεν ösch-eon scroto e κήλη kèl-e ernia – ernia formata dalla discesa dell'epiploo e della vescica nello scroto.

\* ΕΡΙΡΙΟΟ-CÒLICO - da ἐπίπλων epipl-oon epiploo e κῶλον kôl-on colopiegatura dell'epiploo lungo la parte ascendente del colo sino alla sua riunione colla porzione traversale

dello stesso intestino

\* EPIPLOO-EMATÓNFALO, EPIPLOO-EMATONFALOCELE - da ἐπίπλου epiplo-on epiploo, αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue, ὀμφαλὸς omfal-òs ombilico e κάλη kêl-e ernia - ernia dell'ombilico formata dall'uscita dell'epiploo, con raccolta di sangue.

\* EpipLoo-EMPIONFALO, EPIPLOO-EMPIONFALOCELE - da tπίπλος epiploo, ξωπος èmpy-on pus (èv en part. intens., επόσο py-on pus), όμφαλὲς omfal-do ombilicio e πίπλα kèl-e ernia - ernia ombilicale formata dall'uscita dell'epiploo, con raccolta di pus.

\* ΕΡΙΡΙΟΟ-ΕΝΓΑλΧΙ, ΕΡΙΡΙΟΝΓΑΙ-ΧΙ - da ἐπίπλουν epipl-oon epiploo e ἔμφραξις emfrax-is, enfraxi, ostruzione - ostruzione dell'epiploo.

\*EPIPLOOENTERÒCELE. V. Entero-

epiploocèle.

\* ÉPIPLOOFLÒGOSI – da ἐπίπλοον epìpl-oon epiploo e φλόγωσις flò-gos-is flogosi – sin. di epiploite.

\*ΕΡΙΡΙΟΟ-GASTROCÒLICO – da ἰπίπλου epipl-oon epiploo, γαστὰς, γαστὰς, γαστὰς το πρὸς gastêr, gastr-òs ventre e κολο kôl-on colo – piegatura del peritoneo, che si attacca da una parte alla convessità dell'arco del colo, dall'altra alla grande curvatura del ventricolo e che discende sulla massa degl'intestini.

\* ΕΡΙΡΙΟΘ-GASTROEPATICO - da ἐπίπλοκν epipl-oon epiploo, γαστέρ, γα
ττρές gastêr, gastr-òs ventre e ππαρ,
ππατις épar, èpal-os fegato - piegatura del peritoneo che si stende
dalla scissura traversale del fegato,
dai fascetti dei vasi epatici e dal
diafragma alla piccola curvatura
del ventricolo.

\* EPIPLOO-GASTROSPLÉNICO – da ἐπίπλεον epip-loon epiploo, γαστὰρ, γαστὰρ gaster, gastr-ôs ventre e σπλὶν splên milza – piegatura del peritoneo tra la faccia concava della milza e del ventricolo.

\*EPIPLOO-ISCHIOCÈLE - da êmínhoov
epipl-oon epiploo, ioxíov isch-ion
ischio e xnhn kèl-e ernia - ernia
dell'epiploo per l'incavo ischiatico.

\* EPIPLOO-MEROCELE – da ἐπίπλοον epipl-oon epiploo, μπρὸς mer-òs coscia e πίλη kèl-e ernia – ernia crurale formata dall'epiploo.

\* EPIPLOOSARCÓNFALO: EPIPLOO-SARCONFALOCELE - da ἐπίπλουν epipl-oon epiploo, σάρξ, σαρκὸς sarx, sark-όs carne, ὀιφαλὸς omfal-òs ombilico e κπὶνη kèl-e ernia – ernia ombilicale dell'epiploo.

\* EPIPLOOSTENOSI - da ἐπίπλουν epi-

pl-oon epiploo e a tvòs sten-os stretto - accorciamento, coartazione del-

l'epiploo.

\* Epiploovariconfalo, Epiploo-VARICONFALOCÈLE - vocab. ibr. da ἐπίπλον epipl-oon epiploo, varice, όμφαλὸς omfal-òs ombilico e κήλη kėl-e ernia - ernia ombilicale formata dall'uscita dell'epiploo e complicata con varici.

\* EPIPLOSCHEOCELE – da ἐπίπλοςν epipl-oon epiploo, όσχεον òsch-eon scroto e znan kèl-e ernia - ernia nello scroto formata per la caduta

dell'epiploo.

Epipopo - da ἐπὶ epì sopra e πούς, ποδός pus, pod-os piede m. disco formato da molti tubercoli nascenti sopra il piede o sostegno dell'ovario

 EPIPÒGONO – da ἐπὶ epì sopra e πώγων pògon mento - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui labello superiore del perianzio termina in un appendice gonfia, curva, quasi a foggia di mento.

Epipona - da ἐπίπονος epipon-os faticoso (ἐπὶ epi part. intens. e πόνος pòn-os fatica) - m. gen. d'ins. imenopt., fam. vespe; il cui nido è molto ingegnoso e solido, costa molta fatica per costruirlo.

EPIPOROMA - da ἐπιπωρόω epipor-òo indurisco (ἐπὶ epì part. intens. o pleon. e πωρώω por-òo indurisco - concrezione o induramento che si forma sopra i frammenti d'osso riuniti.

EPIPÒRPIDE - da ἐπὶ epì part. pleon. e πόρπις, πόρπιδος pòrpis, porpid-os fibbia - fibbia con cui gli antichi assicuravano lo scudo al braccio. 2 Fibbia con cui si stringeva la veste sul petto o sugli omeri.

\* EPIPTERATO - da ἐπὶ epì sopra e πτερὸν pter-òn ala - terminato con una lamina membranosa in forma di ala, come il frutto dell'acero.

EPIRRÈA - da ἐπὶ epì sopra, in o part. intens. e ρέω rè-o scorro afflusso degli umori in un dato punto dell'economia animale.

Epirrema - da έπὶ epì dopo verso e ἐέω rè o parlo - parte del coro nell'antica comedia, dopo l'antistrofe, in cui si rivolgeva la parola agli spettatori.

\* EPIRRIZANTO - da ἐπὶ epì sopra, ρίζα riz-a radice e ανθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. orobanchee; che fioriscono sulle radici degli alberi.

EPIRRIZIO. V. Epirrizo - radichetta che parte da una radice mag-

Epirrizo - da έπὶ epì sopra e ρίζα riz-a radice - ep. di pianta che cresce sulle radici di un'altra,

\* EPISARCA - da ἐπὶ epi sopra e σὰρξ, σαρχὸς sàrx, sark-òs carne - sorta d'idropisia; diffusione di umori tra la pelle e la sostanza cellulare, senza penetrare in questa come avviene nell'anasarca.

EPISCAFÈO - ἐπὶ epì part. intens. o pleon. e σκάπτω skapt-o scavo) m. gen. d'ins. col. pent, fam. clavicorni : che scavano la terra per costruire i loro nidi.

Epischesi - da ἐπίσχω episch-o ritengo (ἐπὶ epi part. intens. o pleon. e ἴσχω isch-o tengo) - ritardo o soppressione di un'evacuazione naturale, come i mestrui.

\* Epischio – da ἐπὶ epi sopra e icy icy isch-lon ischio - pube.

Episcia - da ἐπὶ epi part. pleon. o intens. e oxià sk-ià ombra - m. gen. di p. d., fam. gesneriacee, tr. episciee; che amano l'ombra.

EPISCIEE. V. Episcia.

\* EPISCOPALE. V. Episcopo - ch'è proprio di episcopo. 2 Ep. delle valvole che guarniscono l'apertura di comunicazione dell'orecchietta sinistra del cuore col ventricolo corrispondente e si oppongono al l riflusso del sangue.

\* EPISCOPATO. V. Episcopo - dignità, ufficio di episcopo. 3 In-

sieme degli episcopi.
Episcopio. V. Episcopo - sin. di diocesi. 2 Chiesa cattedrale. 3 Residenza dell'episcopo. 4 Sin. di

eniscopato.

Episcopo - da ἐπισχοπέω episkop-èo osservo, sorveglio (ἐπὶ epl supra e σχωπέω skop-èo osservo) a ispettore, amministratore, fat-tore. 2 a. Magistrato nelle terre soggette ad Atene; amministratore e giudice: che corrispondeva all'armosta che reggeva le terre soggette agli Spartani. 4 Capo delle antiche comunità cristiane. 5 Capo del clero cristiano in una diocesi.

Episemasia - da ἐπί epi sopra, relativamente, oltre e oñua sèm-a segno - insieme dei sintomi che precedono l'invasione di una malattia: accesso di una malattia.

EPISEMI, V. Episemasia - tre caratteri fenicii che si usavano come segni aritmetici dagli Elleni, oltre le lettere dell'alfabeto, ciascuna delle quali esprime**va un val**ore n**u**merico.

\* Episèpalo – da t<del>ai</del> epi sopra e σέπαλον sèpal-on sepalo - ep. di glandole che nascono sopra i sepali.

Episferia - da ἐπί epi part. pleon, e gozioa sfèra - m. sinuosità della sostanza esterna del cervello.

Episinafe - da ἐπισυνάπτω episynàpt-o congiungo (ini epi part. pleon., σὸν syn con e ἀπτω apt-o unisco) - termine musicale: congiunzione di tre tetracordi consecutivi.

\* Episinànche, Episinangìna da ἐπὶ epɨ part. intens., συνάγχη synanch-e angina (our syn con e arxe) \* Epispadia. V. Epispastico - vi-

ànch-o stringo , strangolo) - spasimo della faringe, da cui è impedita la deglutizione e i liquidi sono espulsi per le cavità nasali.

EPISINTETICO - da ἐπισυντίθημι episyntith-emi raccolgo (lπi epi part. intens., obv syn con e ribrue tith-emi pongo) - ep. di una setta medicale che si proponeva di conciliare i principii dei metodisti con quelli degli empirici e dei dogmatici.

\* Episintetismo V. Episintetico sistema dei medici episintetici.

Episio - da ἐπὶ epi sopra, per e radice skt. su generare (V. Istera) - pube, massime della donna, posto immediatamente sulle parti genitali. 2 Organo della generazione. specialmente nella donna.

\* Episiocèle – da ἐπίσιον epis-ion episio e κήλη kèl-e - ernia nelle grandi labbra delle pudende fem-

minili.

\* Episiòfima - da ἐπίσιον epis-ion episio e φύμα fym-a tumore - bubbone alle labbra delle pudende femminili.

\* Episiorragia – da ἐπίσιον epis-ion episio e ἐτηνυμι règn-ymi irrompo - scolo di sangue dalle grandi labbra delle pudende femminili.

\* Episòdico. V. Episòdio - relativo ad episodio; fatto come epi-

Episòdio - da ènì epì sopra, oltre e ziocôc; èisod-os, isod-os entrata (eiç eis, is in e obic; od os via) - a. aggiunto a una cosa, oltre le parti necessarie. 2 a. Intermezzo in una rappresentazione scenica, fra i cori. 3 Invenzione, azione subordinata all'azione principale, ma che non è parte integrante della composizione (in letteratura e in pittura).

zio di conformazione delle parti genitali dell'uomo, per cui l'apertura dell'uretra è collocata sulla parte superiore o dorsale della verga, presso all'arco del pube.

EPISPASTICI V. Epispàstico – m. fam. d'ins. col. eter., che applicati alla pelle, la irritano e vi producono una specie di vescica.

EPISPASTICO - da ἐπισπάω episp-ào attraggo (ἐπὶ epi sopra o part. intens. e σπάω sp-ào traggo) - sostanza che, applicata sulla pelle, fa sollevare l'epidermide e accumularsi delle serosità.

\* EPISPERMA, EPISPERMO – da ἐπὶ epì sopra e σπίςμα spèrm a seme – inviluppo esterno del seme, composto della pellicola, del sarcoderma e dell'endopleura

\* EPISPERMATICO. V. Epispèrma - embrione di pianta coperto dal-

l'episperma.

\* EPISPERMIO. V. Epispermo - sacco membranoso, in cui sono contenuti i semi di alcune alghe.

\* EPISPORANGIO – da ἐπὶ epi sopra, σπορὰ sporà sporo, seme e ἀγγείον ang-èion, ang-lon vaso – membrana che copre gli sporangi o vasi seminiferi delle felci.

\* Epistafilini – da ἐπὶ epì sopra e σταφυλή stafyl-è ugola – due muscoli collocati sopra l'ugola.

\* EPISTAMINALE. V. Epistaminee - ep. di glandole che nascono

sugli stami dei fiori.

\*EPISTAMINÈE - vocab. ibr. da kmi epi sopra e lat. stamen, staminis stame - ep. di piante dicotiledoni, i cui stami sono inseriti sul pistillo.

\*EPISTAMINIA. V. Epistaminee cl. di piante, che comprende quelle che hanno gli stami inseriti sul pistillo.

EPISTASI. V. Epistate - materia che sta alla superficie dell'orina.

EPISTATE - da èpicaquet effist-ame sourasto (irri, epi sopra e icrapaz isi-ame sto) - capo del Senato ateniese. 2 Capo dei proedri, che presiedeva alle pubbliche adunanze, in Atene. 3 Prefetto dell'Etito al tempo dei Tolomei. 4 Direttore del ginnasto.

EPISTAXI - da ἐπιστάζω epistaz-o, fut. ἐπιστάξω epistàx-o goccio (ἐπὶ epi part. intens. e στάζω stàz-o goccio) - scolo di sangue dal naso.

EPISTEFO - da ἐπιστέφω epistèl o corono (ἐπὶ epi sopra e στέφω corono) - m. gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da un calice cupuliforme fuori del calice ordinario e il cui labello è formato di una serie di peli sporgenti.

\* Epistemone , Epistemònico da ἐπὶ epì sopra e στήμων stèm-on stame - ep. di tutto ciò che sta

sugli stami.

\* EPISTERNO - da ἐπὶ epi sopra e στέρνον stern-on sterno - pezzo di scheletro degli animali articolati che si appoggia sullo sterno.

EPISTILIO - da ἐπὶ epì sopra e στύλη styl-e colonna - architrave che posa sopra due o più colonne.

Episyola. - da ἐπιστίλω epistêll-o mando (ἐπί epì a e στίλω stèll-o mando) - scritto mandato a qualcuno; lettera. 3 m. Parte della messa che si recita o canta avanti l'evangelio, così detta perchè in essa si canta o si legge un frammento delle epistole di San Paolo o di altra epistola canonica.

\* EPISTOLARE - da ἐπιστολὴ epistol-è lettera - che si riferisce a lettera; che è adatto a lettera.

\* EPISTOLARIO – da ἐπιστολη epistol-è lettera – raccolta di lettere. \* EPISTOLOGRAFIA – da ἐπιστολὴ epistol-è lettera e γράφω graf-o scrivo – arte di scriver lettere.

\*Epistolografico. V. Epistolo-

grafia - ch'è proprio dell'epistolo- | δάλαμος thalam-os stanza da letto grafia. 2 m. Ep. di scrittura egiziana nelle lettere; sin. di demò-

EPISTOLÒGRAFO. V. Epistolografia - scrittore di lettere; se-

cretario.

\* Epistoma – da ἐπὶ epì sopra e στόμα stòm-a bocca - parte della testa che sta al di sopra della bocca. tra la fronte e il labbro superiore.

Epistómio. V. Epistoma – turacciolo con cui si apre e chiude a piacere un orifizio qualunque.

EPISTRATEGO - da ἐπὶ epl sopra e στρατηγός stratèg-os generale (στρατὸς strat-òs esercito e έγω ag-o conduco) - generale in capo. 2 Inspettore degli strategi, magistrati egiziani al tempo della dominazione romana.

EPISTROFE - da ἐπιστρέφω epistref-o rivolgo (èmi epi sopra, verso e στρέφω strèfo giro) - figura per cui molte sentenze si terminano cogli stessi vocaboli. 2 Conversione militare di un quarto di giro. 3 m. Rovesciamento dell'intestino.

EPISTROFEO. V. Epistrofe - seconda vertebra verticale, su cui la prima gira come sopra un perno. su cui gira la testa.

\* Epistròfico. V. Epistrofe - ep. di muscolo che serve a far girare un organo qualunque. 2 Epistròfico dell'atlante; muscolo grande obliquo della testa. 3 Epistrofico occipitale; muscolo grande retto posteriore della testa.

EPITÀFIO - da iπì epì sopra e τάφος tàf-os sepolero - inscrizione per un defunto, inscritta o da inscriversi sul suo sepolero (che gli antichi Elleni chiamavano piuttosto epigramma, o epigramma epitafio). \* EPITAFISTA. V. Epitafio - compositore di epitafii.

EPITALAMIO - da ini epi per e

- carme che si cantava accompagnando gli sposi alla stanza nuziale. 2 m. Componimento per nozze.

\* EPITALAMICO. V. Epitalamio che si riferisce ad epitalamio.

\* EPITALAMIOGRAFO - da ἐπιθαλά. μιον epithalàm-ion epitalamio e γράφω graf-o scrivo - poeta epitalamico. EPITASI - da επιτείνω epitèin-o,

epitin-o aggiungo (ἐπὶ epi sopra, a e τάω, τείνω tào, tèino, tìn-o stendo) - seconda parte dell'antico dramma, in cui svolgevasi l'intreccio dell'azione.

\* Epiteliàle. V. Epitélio - che è proprio dell'epitelio; che si rife-

risce all'epitelio

\* Epitèlio – da ἐπὶ epi sopra e θηλή thel-è capezzolo - epidermida del capezzolo delle mammelle 2 (per estensione) Epidermide che copre le labbra e alcune membrane mucose.

\* Epitelioma. V. Epitèlio - tumore dell'epitelio.

EPITEMA - da ἐπιτίθημι epitith-èmi sovrappongo (ἐπὶ epì sopra e τίθημι tith-emi pongo) - medicamento topico semiliquido o in polvere; sin. di fomento o di cataplasma; volg. epittima o pittima.

EPITERAPEUSI - da ἐπὶ epì part. intens. ο pleon. e θεραπεύω therapèu-o curo, medico - figura retorica con cui l'oratore procaccia di medicare, di attenuare l'impressione prodotta da qualche suo detto violento, mostrando le cagioni che l'hanno indotto a proferirlo.

EPITESI. V. Epitema - m. rettificazione di un membro curvo col mezzo di strumenti e di macchine da ciò.

EPìτετο - da ἐπιτίθημι epitith-emi sovrappongo (ἐπὶ epì sopra e τίθημι tith-emi pongo) - aggettivo, quasi sovrapposto al nome sostantivo (secondo alcuni moderni, aggettivo che | l'avambraccio; muscolo rudiale andinota attributo essenziale del sostantivo).

Epitimo - da ἐπὶ epì sopra e θύμος thym-os timo - sp. di p. d., fam. convolvulacee, gen. cuscuta; che vivono parassite sul timo.

Eritome - da ἐπιτέμνω epitemn-o taglio, recido (da ἐπὶ epi part. intens. o pleon. e τέμνω tèmn-o taglio) - compendio; ciò che resta di opera estesa, recise alcune parti, unite e coordinate le rimanenti.

EPITRACHELIO - da ἐπὶ epì sopra τράγηλος tràchel-os collo – stola che portano i preti di rito orientale.

Epitrito - da èπì epì sopra e τρίτος trit-os terzo - piede del verso latino, composto di tre sillabe lunghe ed una sillaba breve di più. 2 Numero che contiene un altro numero, più la terza parte di esso. 3 Ritmo il cui tempo è in ragione sesquiterza, cioè d'una volta ed un terzo.

EPITROCASMO - da ἐπιτριγάζω epitrochaz-o corro in fretta, mi aggiro (ἐπὶ epì sopra e τροχὸς troch-òs ruota) - figura retorica per cui l'oratore accumula una serie d'interrogazioni per imbarazzare l'avversario.

\* EPITROCLĖA - da ἐπὶ epì sopra τροχαλία trochal-ia troclèa eminenza ineguale, tondeggiante, alla parte interna dell'estremità cubitale dell'omero, sopra la troclea; sin. di piccolo condilo o condilo interno dell'omero.

\* EPITROCLO-FALANGICO - da ἐπὶ epi sopra, τροχαλία trochal-ia troclea e φάλαγξ, φάλαγγες fàlanx, falang-os falange - muscolo flessore superficiale delle dita.

\* EPITROCLO-METACÀRPIO - da ἐπὶ epi sopra, τριχαλία trochal-la troclea e μεταχάρπιον metakarp-ion metacarpio - giuntura della mano al- | nuano sotto l'epidermide.

teriore.

\* EPITROCLO-PALMARE - vocab. ibr. da ἐπὶ epì sopra, τρυχαλία trochal-ia troclea e palma - muscolo piccolo palmare.

\*Epitroclo-prefalàngio-vocab. ibr. da ἐπὶ epi sopra, τρογαλία trochal-ia troclea, lat. pre avanti e φάλαγξ, φάλαγγος fålanx, fålang-os falange - muscolo estensore anteriore del piede.

\* Epitroclo-premetacarpico vocab. ibr da ἐπί epì sopra, τρι-Ania trochal-ia troclea, lat. pre innanzi e μεταχάρπιον metakarp-ion metacarpio - muscolo estensore diritto anteriore del carpo.

\* EPITROCLO-RADIÀLE - vocab. ibr. da ἐπὶ *sopra* , τροχαλία trochal-la troclea e radio - muscolo pronatore.

\* EPITROCLO-SOPRACARPICO - VOcab. ibr. da ἐπὶ epì sopra, τροχαλία trochal-la troclea, sopra e καρπὸς karp-òs carpo - muscolo flessore esterno dall'avambraccio.

Epitrope – da ἐπιτρέπω epitrèp-o concedo - artifizio oratorio per cui l'oratore concede all'avversario ciò che potrebbe negare. 2 Artifizio dell'oratore per cui si mostra tanto persuaso della bontà della sua causa, che lascia i giudici decidere come vogliono e si sottopone alla loro sentenza.

EPIZEUSI - da ἐπιζευγνυμι epizèugn-ymi congiungo (ἐπὶ epi part. intens. e ζέυγνυμι zèngn-ymi congiungo) - ripetizione della stessa parola più volte di seguito per dar maggiore efficacia al discorso.

\* EPIZOARII - da ἐπὶ epì sopra e ζωάριον zoar-ion, dim. di ζώον zò-on animale - div. di vermi; animali parassiti che vivono alla superficie del corpo di altri animali o s'insi-

Epizòici. V. Epizòo - ord. d'ins. | exapodi, che comprende i due generi pidocchio e ricino, i quali vivono parassiti di altri animali.

EPI

\* Epizòo - da ἐπὶ epi sopra e ζώω z-δο vivo - ζώον zò-on animale - animale o pianta parassita; che vivono sopra altri animali o altre piante.

\* Epizoosia. V. *Epizòo* – malattia che attacca un gran numero di animali contemporaneamente nello

stesso paese.

EPOCA - da ἐπὶ epì relativamente e έχω ech-o ho, sono - punto di tempo, relativamente ad alcun fatto. **2** l'unto fi**ss**o nella storia, donde si comincia o si può cominciare a contare gli anni, e che per solito è segnalato da qualche memorabile avvenimento.

\* Ερόςνιο - da ἐπὶ epl sopra e δχνη ochn-e pero salvatico - gen. di p. a., fam. funghi mucedinei; che nascono sopra i frutti e special-l mente sopra le pere selvatiche.

EPODO - da iπi epi sopra, oltre e ωδη od-è canto - parte di ode (inno a una divinità, coro nei teatri ecc.), che si cantava dopo la strofa e l'antistrofa. 2 Raccolta di odi o poemi lirici aggiunti ad altri precedentemente pubblicati, che tengono dietro a questi come l'epodo tien dietro alla strofa e all'antistrofa.

Epòmide - da ἐπὶ epì sopra e ώμος om-os omero - veste muliebre che si poneva sull'omero sinistro, e si affibbiava colle due estremità al fianco destro. 2 La più alta parte dell'omero, situata fra il collo e l'articolazione dell'omero colla scapula. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno la parte superiore degli omeri molto patente e rial-

e oupalos omfalos ombilico - rimedio topico che si applica sull'ombilico.

EPONIMIA. V. Eponimo - cognome, sopramome,

Eponimo - da imi epi per e ονυμα διιγm-a nome - il primo dei dieci annui arcenti di Atene, così detto perchè dal suo nome intitolavasi l'anno.

EPOPE - da énch. énonce épops. epop-os upupa - gen. d'ucc., fain. epopsidi; il cui tipo è l'upupa.

EPOPEA - da έπος èp-os parola, verso e πειέω pol-èo, pi-èo faccio, compongo - poema narrativo in cui si espongono fatti di grande impor-

Epopsia - da ἐπὶ epì part. intens. e όπτεμαι òpt-ome, fut. όψεμαι ops-ome veggo - completa iniziazione ai misteri eleusinii 2 m. Facoltà di vedere cose lontane o attraverso corpi opachi, o di sapere cose passate, o di prevedere cose future, durante il sonno magnetico; chiaroveggenza.

EPOPTA. V. Epopsia - iniziato completamente ai misteri eleusinii. 2 m. Chiaroveggente durante il sonno magnetico.

EPOPTERO - da ἐποπτέρ epoptèr sorvegliante (ἐπὶ epi sopra e ὅπτομαι opt-ome vedo) - m. gen. di col. trim., fam. fungicoli; sparsi di macchie simili ad occhi.

EPOPTICO. V. Epopsia - che si riferisce a epopsia o ad epopta.

\* Epostoma – da ἐπὶ epi sopra e έστές ost-èon osso – escrescenza soura un osso.

\* Epòstosi. V. Epòstoma - formazione di un'escrescenza sopra un osso.

Epostracismo-da ἐπὶ epi sopra, in e outraxev ostrak-on ostrica, coccio - giuoco in cui gettando in mare EPONFALIO - da ini epi sopra cocci d'ostrica, frammenti di vas d'acqua.

\* Eptacanto - da ἐπτὰ eptà sette e ἄκανθα àkanth-a spina - sp. di pesci acant., fam. percoidi, gen. sirena; aventi sette raggi acuti sulla spina dorsale.

EPTACOLO - da έπτὰ eptà sette e κώλον kól-on membro - stanza o

strofa di sette versi

EPTACÒRDO - da έπτὰ eptà sette e χερδή chord-è corda - strumento di sette corde. 2 Sistema musicale di sette suoni.

\* EPTADÀCTILO - da έπτὰ eptà sette e δάκτυλος dàktyl-os dito - sp. di pesci acant., fam. percoidi, gen. olocentro: forniti di sette raggi a ciascuna pinna toracica.

\* Eptadecaedro - da έπτα epta sette, δέχα dèka dieci e έδρα èdr-a base, faccia - corpo solido, p. e. cristallo, a diecisette faccie.

\* Eptadecagono - da έπτα epta sette, δέχα dèka dieci e γωνία gon-la angolo - figura che ha diecisette angoli ed altrettanti lati.

\*EPTAEDRO - da έπτα eptà sette e εδρα èdr-a base, faccia - corpo solido, p. e. cristallo, a sette faccie. \* EPTAEDRICO. V. Eptaedro - che si riferisce all'eptaedro.

\* Eptafarmaco – da έπτὰ eptà sette e φάςμαχον farmak-on medicamento - rimedio nella cui composizione entrano sette ingredienti.

\* EPTAFILLO – da έπτὰ eptà selle e ούλλον fyll-on foglia - nome specifico di piante le cui foglie sono composte di sette foglioline.

EPTÀFONO - da έπτὰ eptà sette e φωνή fon-è voce - portico in Olimpia città dell'Elide, ove l'eco ripeteva per sette volte consecutive la voce.

\* Eptaginia. V Eptaginio - cl. di piante, i cui fiori feminei hanno sette pistilli, o pistilli aventi sette stili o sette stigmi.

ecc., si fanno saltellare a fior | \* Ερταφίνιο - da έπτα epta sette e γυνή gyn-è donna, fig. pistillo ep, di fiore a sette pistilli e di pianta che produce cosifatti fiori. 2 Ep. di pistillo che ha sette stili o sette stigmi.

Eptaglòsso, Eptaglòtto - da έπτα epta selte e γλώσσα, γλώττα gloss-a, glott-a lingua - m. chi conosce sette lingue. 2 m. Ep. di lessico di sette lingue.

Eptagono - da έπτα epta sette e γωνία gon-la angolo - poligono a sette lati e altrettanti angoli.

EPTALÌCNO - da έπτὰ eptà sette e λύχνος lychn-os lume - candelabro a sette lumi, a sette braccia, come quello ch'era nel santuario degli Ebrei.

Ερτάμορο - da έπτα epta sette e λόφες lòf-os colle - ep. di Roma e di Costantinopoli, edificate sopra sette colli.

\* Eptameno – da έπτὰ eptà sette e μήν mên mese - che nasce di sette mesi; settimino.

\* Eptameride – da έπτὰ eptà sette e μερίς, μερίδος mer-is, merid-os particella - settima parte di una meride, ossia la quarantesimaterza di una ettava.

EPTAMETRO – da έπτὰ eptà sette e μέτρον mètr-on misura - verso di sette piedi.

\* Eptandria. V. Eptándro – cl. di piante, caratterizzata da fiori a sette stami.

\* Eptandro – da έπτὰ eptà selle e άντρ, άνδρὸς anèr, andr-òs uomo ep. di fiore che ha sette stami e di pianta che produce cotali fiori.

\* Eptangolare - vocab. ibr. da έπτὰ eptà sette e angolo - poli-

gono a sette angoli.

Eptanomia – da έπτα epta sette e νομός nom-ós nomo - centro dell'antico Egitto, anticamente diviso in sette nomi o prefetture.

\* EPTAPETALO - da intà eptà sette e πέταλον pètal-on petalo - ep. di corolla di sette petali.

EPTAPILO - da έπτα epta sette e πύλη pyl-e porta - ep. della città di Tebe in Beozia, che aveva sette porte.

EPTAPOLI - da έπτα epta sette e πόλις pol-is città - regione dell'Egitto che comprendeva sette città. Memfi, Diospoli ecc.

\* EPTARCA. V. Eptarchia - mem-

bro di un'eptarchia.

\* Eptarchia - da έπτα epta sette e apyn arch-è governo - stato in cui i poteri sovrani sono esercitati da sette persone. 2 Paese diviso in sette regni.

\* EPTASILLABO - da έπτὰ eptà sette e συλλαβή syllab-è sillaba - verso di sette sillabe; settenario.

\* EPTASTACHIO - da έπτα epta sette e στάγυς stàch-vs spiga - pianta che produce sette spighe.

\* Eptastemone - da έπτα epta sette e στήμων stèmon stame - sin. Eptastico - da έπτὰ eptà sette

di entandro.

٧.

e στίχος stich-os serie, verso - composto di sette file, di sette membri. \* Eptateuco – da έπτα epta sette e τεύχος tèuch-os libro - opera divisa in sette libri. 2 Sette opere riunite in un solo volume o che formano un insieme; e specialmente i primi sette libri del Vecchie Testamento, cioè la Genesi, l'Esodo,

nomio, Giosuè, i Giudici. \* Ερτάτομο – da έπτὰ eptà sette e τομή tom-è taglio - gen. d'ins. dipt . fam. tanistomii; il cui corpo è diviso in sette segmenti.

il Levitico, i Numeri, il Deutero-

\* Eptemimeride – da έπτα epta sette, fui- emi- mezzo e pepis, peρίδος meris, merid-os particella cesura nel verso latino dopo il settimo mezzo piede; cioè sillaba dopo il terzo piede

EPULIDE - da èni epi sopra e cuλον ùl-on gengiva - tumore sarcomatoso che si sviluppa sulle

gengive.

EPULÒTICO - da ἐπουλόω epul-do cicatrizzo (ἐπὶ epi part. intens. o pleon, e εὐλόω ul-do cicatrizzo) topico per agevolare la cicatrizzazione delle ulcere, delle piaghe, delle ferite.

ERACLE - da fous èr-os eroe e κλέος kl-èos fama - Ercole . come

dire famoso eroe.

ERACLÈO - da Hoxxàñe Eracl-ès Ercole – gen. di p. d., fam. ombrellifere peucedanee.

ERACLIDE - da 'Hoxxàñc Eracl-es Ercole - discendente di Ercole.

ERAGROSTIDE - da 70 èr grazia e άγρωστις, άγρώστιδος àgrost-is agròstid-os gramigna - gen. di p. m., fam. graminee; di aspetto elegante.

ERANTÈMO - da Jo er primavera e ανθεμεν anthem-on fore - m. gen, di p. d., fam, acantacee; che fioriscono all'apparir della primavera.

\* Eràntide, Erànto - da 🌆 er grazia e žvôc; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. ranonculacee: che hanno fiori molto eleganti.

\* ERCOLE. V. Eracle.

\* ERCOTECTÓNICA – da épxoc èrk-os steccato, muro e τέχτων tèkt-on costruttore - arte delle fortificazioni militari.

\* ERÈBIA. V. Erebo - gen. d'ins. lepid., fam. diurni; nerastri, con punti bianchi, colori da morto. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. calipteree; idem.

EREBINTO - da épétivos erèbint-os cece, affine a opcede orob-de, al lat. ervum (v è esentetico ed è soppresso nel volgare ροδίθι robithi), ivôos inth-òs è una terminazione, che si trova pure in altri nomi di piante. rutacee, gen. ruta; i cui semi sono simili a ceci.

EREBO - dal coptico hrb fantasma: ovvero da er essere (erbe dimora) e hebe pianto o heibi ombra - regione dei morti. 2 m. Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di un color grigio biancastro, colle ali traversate da un gran numero di striscie nere, colori da morto. - Siccome gli Elleni avevano ricevuto gran parte delle loro credenze religiose dagli Egizii, parecchi vocaboli che si riferiscono alla morte e a quello che immaginava al di là della morte, hanno origine in quella lingua e se ne trova l'etimo nel coptico. Così p. e. Acheronte è da aker regione mistica in cui tramontava il Sole, o da ahe vita e ro porta, uscita, ovvero da ahe vita e aur, iaro fiume in generale e in particolare Nilo. Si osservi inoltre che Achero, Acheronte nome di fiumi (in Epiro, Abruzzo, ecc.) deriva dalle due radici ach e ar, che con varie inflessioni significano acqua, fiume in molte lingue, e divennero di nome comune, come spesso avvenne, nomi proprii di varii fiumi d'Europa. - Così Χάρων Chàr-on Caronte è da gioor, ghioor; giaur, gaur traghettare, e significa navicellajo, barcajuolo (V. sopra aur, iaro).

\* Eremacausi – da πρέμα erèm-a lentamente e zaiw kè-0 brucio scomposizione lenta che ha per causa prima l'azione dell'aria umida sopra certe materie organiche.

\* EREMANTIDE - da conuos èrem-os solitudine e avocs anth-os fiore gen. di p. d., fam. composte; caratterizzate da calatidi uniflore solitarie all'estremità dei rami.

LREMIA - da épapes èrem-os so-

m. Sp. di p. d., fam. leguminose | litario - m. gen. di p. d., fam. ericacee; che si trovano in solitudini. 2 m. Gen. di rett. saurii, fam. lucertole; che si trovano nei deserti dell'Africa.

> Eremia – da repepos èrem-os quieto - m. intervallo fra le sistole e la diastole nei battiti del cuore.

> EREMITA – da éponues èrem os deserto - che vive in luogo solitario, deserto.

Eremo - da ἐράω, ἐξεράω er-ào, ex-er-ào vuoto, evacuo - luogo solitario, deserto. 2 Abitazione di un eremita 3 m Ciascuna delle quattro parti componenti il frutto delle labiate e delle borraginee; così detta perchè contiene un solo seme.

Eremobia - da éprimos èrein-os deserto e βic; bì-os vita - m. gen. di ins. ortopt., fam. grillidi ; che vivono nei deserti.

\* Eremòfila – da ἔρημος èrem-os deserto e φιλέω fil-èo amo - gen. di ucc. silvani; che amano di stare in luoghi solitarii.

\* Eremòfilo. V. Eremòfila - gen. di pesci, fam. anguilliformi; che vivono solitarii.

Eresia – da αίρέσμαι er-èome scelgo, opino - a setta filosofica distinta dalle altre per le sue opinioni, per le dottrine che professava. 2 Setta, chiesa di Cristiani che reputano se stessi ortodossi, e che da altre sette, specialmente da quella che prepondera, sono reputati eterodossi. 3 m. Grave errore in fatto di letteratura, di belle arti, di scienze ecc.

ERESIARCA - da aipeous ères-is eresia e doyos arch-òs capo - fondatore di un'eresia.

\* Eresiòlogo – da αἵρεσις ères-is eresia e λόγις lòg-os discorso storico delle eresie; trattatista sulle eresie.

ERETICO. V. Eresia - seguace di

una setta filosofica o di una eresia religiosa. 3 m. Chi pensa erroneamente in fatto di letteratura, belle arti, scienze ecc.

ERETISMO – da ἐρεθίζω erethiz-o irrito – m. irritazione, esaltazione dei fenomeni vitali in un organo.

ERETIZO - da ἐρεθίζω erethiz-o irrito · m. gen. di mamm. insettivori, fam. istrici: coperti di spine.

\* ERGASTOLO - affine a ἐργαστήμεν ergastèr-ion lavoratojo (ἰργαζωμα: ergāz-ome lavoro) - luogo in cui i Romani chiudevano gli schiavi colpevoli o rivoltosi, obbligandoli a penosi lavori. 2m. Edificio in cui si chiudono i condannati ai lavori pubblici

ERIA - de ἔρων èr-ion lana - m. gen. di p. m., fam. orchidee; i cui fiori sono esternamente vestiti di lanugine.

\* ENIACNE - da έριον èr-ion lana e o ἄχνη àchn-e gluma, pagliucola - gen. di p. m. fam., graminee; le cui glume sono coperte di lanugine.

\* ERÌADE - da épicy èr-ion lana e elòos èid-os, ìd-os forma, somiglianza - gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi; coperti di peluria.

\* ERIANTO - da içuv èr-ion lana e zode, ânth-os fore - gen di p. m., fam. graminee; le cui glume dei fiori sono coperte di una folta peluria. 2 Sp. di p. d., fam. malvacee, gen. bomhice; i cui fiori sono vesiti di lanugine.

ERICA – da ἔρείχω erèik-o, erlk-o rompo – gen. di p. d., fam. ericacee; così dette perchè le loro foglie sono sottilissime e facilmente si romono.

\* ERICACEE, ERICÈE. V. *Erica*.

\*ERIESTE - da épus ér-ion lana e écos; esth-ès veste-gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che sono vestiti di lanugine.

ERIFIO - dim. di εριφες èrif-os capretto - m. gen. di crost. decapodi brachiuri; forniti di corna spinose.

Enifo - da έριφος èrif-os capretto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno antenne ramose.

\* ERIGERO, ERIGERONE - da épor èr-ion lana e y quov gèr-on vecchio - gen. di p. d., fam. composte; il cui pennacchio è fornito di bianchi e morbidi peli che imitano la barba dei vecchi.

ERIGMATÒDE – da ἐρυγμὸς erygm-òs rutto e είδες èid-os, id-os forma, somiglianza – ep. di morbo flatulento, di affezione ipocondriaca.

\*ERINA – da èções ery-o tiro – strumento di uno o più uncini per alzare e sostenere le parti che si vogliono tagliare in certe operazioni chirurgiche.

Eminni - dall'egiziano nrui venerabile, terribile, che esprime quel sentimento misto di rispetto e di timore che inspirano gli Dei. Gli elementi del vocabolo sono i rasposti, come in 'Abraz, Osima (Alenia, Thém-is (Minerva, Temi), invece di Neith, Mi-ta, vocaboli egiziani - nome dato talvolta a Cerere, forse anche a Venere, ma più spesso alle Dee ultrici che perseguitavano e punivano i malvagi, alle Furie.

ERINO - da épico èr-ion lana m. gen. di p d., fam. scrofularinee; una delle cui specie è tutta pelosa.

\* ERIOBÒTRIA – da εριον èr-ion lana e βύτρυς bòtr-ys ciocca, grappolo – gen. di p. d., fam. pomacee; i cui fiori sono a ciocche e pelosi.

\* ERIOCALIA - da épico èr-ion lanae e xzlò; kal-òs bello - gen. di p. d., fam. ombrellifere; di bell'aspetto e coperte di lanugine.

\* ERIOCARPO - da épiov èr-ion lana e xapròs karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. composte: i cui frutti l sono coperti di lanugine.

\* ERIOCAULO – da épicy èr-ion lana e καυλός kaul-òs fusto - gen, di p. d., fam. eriocaulee; i cui fusti in alcune specie sono vestiti di larugine.

\* ERIOCAULEE. V. Eriocàulo.

\* ERIOCEFALO - da čolov èr-ion lana e κεφαλή kefal-è testa - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; i cui capitoli di fiori si coprono dopo l'antesi di una lanugine biancastra o rossastra.

\* Eriochilo - da épicy èr-ion lana e χείλος chèil-os, chil-os labbro gen. di p. m., fam. orchidee; il cui perianzio è fornito di due labbri

\* Erioclino – da épiev èr-ion lana e zaíva klin-e letto, fig. ricettacolo gen. di p d., fam. sinanteree; il cui ricettacolo dei fiori è coperto di peli lanosi.

\* ÉRIOCLOA – da éciov èr-ion lana e / kon chlò-e erba - gen di p. m., fam. graminee; vestite di folta la-

nugine.

\* Eriocoma - da épicy èr-ion lana e zóun kòm-e chioma - gen. di p. m., fam graminee; distinte da semi lanuti. 2 Gen. di p. d., fam. composte: la corolla dei cui fiori è fornita di folti peli a guisa di chioma.

\* ERIOCRISO - da čolov èr-ion lana e γευσός chrys-òs oro - gen. di p. m., fam. graminee; i cui inviluppi florali sono rivestiti di una lanugine culor d'oro.

ERIODE - da épico èr-ion lana e eiles èid-os, id os forma, somiglianza – m. gen. di manım. quadrumani, fam. scimie; coperti di peli lanosi.

\* Eriodèndro – da épicy **èr**-ion luna e δενδρον dendr-on alhero -

alberi i cui fiori hanno corolle grandi e lanuginose.

\* ERIODERMA - da épicy er-ion lana e δέρμα dèrm-a pelle - gen. di p. a., fam. licheni: la cui faccia superiore è vellutata, cosicchè sembrano rivestire di una specie di pelle lanosa le piante di cui sono parassite.

\* ERIODÒNTE - da épicy èr-jon lana e όδους, όδόντος odús, odónt-os dente - gen d'ins. apt., fam. aracnidi: le cui mandibole sono guernite di denti che, veduti colla lente, appariscono lanuti.

\* Eriofilio - da épicy èr-ion lana e φύλλον fyll on foglia - gen di p d., fam. composte; distinte da foglie lanute.

\* Erioforo – da épov èr-ion lana e φέρω fèr-o *porto* – gen. di p. m., fam. ciperacee; i cui semi hanno una nappa di peli alla base.

\* ERIOGASTRO – da épicy èr-ion lana e γαστερ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; il cui addome, nelle femmine, porta un batuffoletto lanoso. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che hanno il ventre lanuginoso.

\* Eriogono – da épico èr-ion lana e yovo gon-y articolazione - gen. di p. d., fam. poligoniacee; il cui fusto e i rami sono lanuginosi, singolarmente nelle articolazioni.

\* Eriolena – da épicy èr-ion lana e λαῖνα lèn-a tunica - gen di p. d., fam. bittueracee, tr. eriolenee; che hanno foglie vellutate e doppio calice lanuginoso.

\* ERIOLENEE. V. Eliolèna.

\* Eriomio – da ésiev èr-ion lana e μῦς mys topo - gen. di mamm. roditori, fam. marii; coperti di pelo lanoso; sin. di chinchilla.

\* ERIOPETALO - da épico èr-ion lana gen. di p. d , fam. sterculiacee; e татьмых pètal-on petalo – gen. di p. d., fam. asclepiadee; in cui le antichi davano al cotone, quasi lano lacinie delle corolle sono pelose.

\* ERIOPO - da foicy èr-ion lana e πευς pus piede - gen, d'ins, lepid... fam. notturni; le cui zampe, nei maschi, sono coperte di una folta lanugine.

\* ERIOPTERO – da Épicy èr-ion lana e π ερόν pter-on ala - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che hanno ali vestite di una folta lanugine.

\* Eriosema da épicy èr-ion lana e orua seni-a segno, stendardo - gen. di p. d , fam. papilionacee; il cui

stendardo è peloso.

\* ERIOSFERA - da Epicy èr-ion lana e σφαϊρ. sfèr-a palla - gen di p. d., fam. composte senecionidi; i cui capitoli di fiori sono agglomerati in una materia lanosa, sembrano pallottole di lana.

\* Eriospei mo - da épiov èr-ion lana e σπέρωω spèrma seme - gen. di p m., fam. liliacee, tr. eriospermee; che hanno semi pelosi.

\* ERIOSPERMEE. V. Eriospèrmo.

\*ERIOSTEMONE - da épicy èr-ion lana e στάμων stèmon stame - gen. di o d., fam. diosmee: distinte da stami pelosi.

\* Eniostomo - da épicy èr-ion lana e o cua stom-a bocca, orifizio gen di p. d., fam. labiate; in cui l'orifizio della corolla è peloso.

ERIOTECA - da épicy lana e búxn thèk-e teca, capsula - gen. di p. d., fam sterculiacee; distinte da ca-

psule lanose.

\* ERIOTRICE – da épiev èr-ion lana e boit, cuyos thrix trich-os capello. pelo - gen, di p. d., fam composte senecionidi; le cui foglie sottilissime rassomigliano a peli lanosi. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; coperti di lanugine.

ERIOXILO - da épicy érion lana e

arborea.

\* Erirrino. V. Erirrino.

\* Erirrino – da čot *eri* part, intens... e div rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, tr. erirrinidi, la cui tromba è molto sviluopata.

Erisimo - da έρύω er-yo sano, salvo - m. gen. di p. d., fam. crucifere: così nominate per i loro salutari effetti in medicina.

ERISMA - da ἐρείδω erèido, erid-o sostengo, puntello - pilastro, arco, contrafforte a sostegno di un muro.

ERISTICA. V. Eristico - arte contenziosa, arte di disputare, di avviluppare l'avversario con argomenti capziosi.

ERISTICI. V. Eristico - setta di filosofi , fondata dal megarese Euclide, disputatori arguti e sofistici,

ERISTICO - da ἐρίζω er-lz-o contendo - contenzioso, disputatorio, capzioso.

ERITACO, V. Eritreo - a. uccello. pettirosso. 2 Gen. di ucc. passeri; volg, codirosso.

\* ERITALIDE da έριθαλής erithales ramoroso (épi èri part, intens. e θάλλω thàll-o fiorisco) - gen. di ins. lepid., fam. notturni; le cui antenne sono molto frastagliate e ramose.

ERITEMA. V. Eritreo - tumore superficiale di color rosso, vivace o pallido, accompagnato da ardente calore; sin di risipola.

\* Eritematico. V. Eritèma - che si riferisce ad eritema. 2 Ch'è affetto di eritema.

\* Eritemoide – da έρυθημα ervthem-a *eritema* e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - tumescenza del tessuto cutaneo rossa ed infiammata, simile all'eritema.

ERITRA. V. Eritrèo - m. specie ξύλεν xyl-on legno – nome che gli | di ucc. trampolieri, gen. gallinella;

che hanno la base del becco e la piastra frontale rosse. \* ERITBACANTO – da ἔρυθρὸς ery-

\*ERITRACANTO – da ἔρυθρὸς erythr-ôs rosso e ἄκανθα àkanth-a spina – gen. di p. d., fam. acantacee; fornite di spine di color rosso.

ERITREA. V. Eritrèo – m. gen. di p. d., fam. genzianee; così dette per il colore scarlatto dei loro fiori. \* ERITREINA. V. Eritrèo – corpo di color rosso oscuro ottenuto per l'azione dell'acqua ammoniacale sull'eritrina.

ERITERO - Sembra che e di ¿puθρὸς erythr-òs rosso sia prostetico, come quello di épapes èrem-os solitario, ἐρετμὸς eretm-òs; la radice sarebbe poo ryth. Il medesimo si può dire dei vocaboli èpeuθης, ἐρύθινος ereuth-ès, erythin-òs rosso: έρευθος èreuth-os rossore, έρυθαίνω, έρεύθω eryth-en-o, ereuth-o arrosso ecc. (radice ρυθ ryth, ρευθ reuth). Queste voci greche sono affini alle seguenti: cimrico rhudd, bretone ruz, lituano ruddas, gotico rauds, albanese rus, tedesco roth, latino russ-us, poúsios, poussaios russ-ios, russeos, che esprimono varie grada zioni di rosso dal biondo allo scarlatto, al rosso scuro). P è aggiunto alla radice, come nel skt. rudhira rosso, sangue; come l nel lat. rutil-us splendido, rosso fulvo. Il medesimo si può dire di altri derivati, come ἐρυθραίνω erythrèn-o, ἐρυ– θρίαω erythr-iào arrosso; ερυθρότης erythrot-es, ἐρυθρίασις, erythrias-is rossezza, ecc., λύθρον lythr-on sangoe - ρύθρον rhythr-on, cangiato l in r. - Mar Rosso, così detto per una specie di alghe di color rosso che in certi luoghi vi abbondano e che tingono in rosso le acque. 2 m Gen d'ins apt, fam. aracnidi trachearie; di colore rosso. 3 m. Gen. di moll. conchif., fam. cioreo; ld.

ERITRÌNA V. Eritrèo – m. gen. di p. d., fam. faseolee, tr. eritrinee; i cui fiori sono numerosi, eleganti e di un rosso vermiglio.

\* ERITRINEE. V. Eritrina.

ERITRINO. V. Eritrėo – nome specifico di animali di color rosso. \* ΕπιτροCEFALO – da ἐφυθρὸς erythr-òs rosso e κεφαλή kefal-è testa – nome specifico di uccelli e d'insetti che hanno la testa in tutto o in parte di color rosso.

\* ERITROCHITONE - da ἐρυθρὸς erythr-òs rosso e χιτῶν chitôn tunica gen. di p. d., fam. diosmee; i cui fiori sono bianchi con un gran ca-

lice rosso.

\* ERITROCÓCCO – da ἐρυθρὸς erythr-òs rosso e κόκκος kökk-os coccola – gen. di p. d., fam rosacee; melagrano cosí detto dal color rosso dei suoi acini.

ERITROCOMO – da ἐρυθρὸς erythr-òs rosso e χόμη kom-e chioma –

che ha i capelli rossi

\*ERITROFILLINA - da ἐφυθρὸς erythr-ös rosso e φύλλον fyll-on foglia
- materia colorante delle foglie che
si tingono in rosso in autunno, e
dei frutti che presentano il medesimo colore.

\* ERITROFTALMO – da ἐρυθρὸς ἐrythr-òs rosso e ὀφθαλμὸς ofthalm-òs
occhio – nome specifico di uccelli
e di pesci che hanno l'occhio rosso.

\*ERITROGASTRO – da ἐρυθρὰς erythr-ös rosso e γαστέρ, γαστές gastêr, gastr-ös ventre – nome specifico di varii animali, segnatamente di molti uccelli, che hanno il ventre rosso o screziato di rosso.

\* Eritrogeno - da ερυθρός erythr-os rosso e γενιάω genn-ao genero - sostanza rinvenuta in cristalli della bile, che si tinge in rosso al contatto dell'azoto.

ERITROIDE - da ἐρυθρὸς erythr-òs rosso e είδος èid-os, id-os specie,

somiglianza - tunica interna dei | testicoli, sparsa di fibre carnose che la fanno apparire rossiccia. 2 Vescichetta ombilicale, detta pure tunica eritroide.

\* ERITROLAMPO – da έρυθρὸς erythr-òs rosso e λάμπω làmpo brillo gen. di rett. ofidii, fam. colubri;

di un bel color rosso.

\* ERITRÓNIO - da έρυθρὸς erythr-òs rosso - gen. di p. m., fain. liliaceetulipacee; le cui foglie sono macchiate di verde e di rosso, e i fiori bianchi di dentro e rossi di fuori.

\* ERITRONÒTO – da épu8pòs ervthr-ds rosso e νώτος not-os dorso - nome specifico di uccelli che hanno il dorso rosso, o screziato di rosso.

ERITRÒPODO - da épubçõe erythr òs rosso e ποῦς, ποδὸς pus, pod òs piede - nome specifico di quadrupedi o uccelli che hanno i piedi rossi

\* ERITROPÒGONO - da έρυθρὸς erythr ds rosso e πώγων pogon barba - gen. di p. d., fam. composte serecionidi; il cui pennacchio è di color rosso oscuro.

\* ERITROPTERO - da épu8pos erythr-òs rosso e mueròy pter-òn ala nome specifico di uccelli e insetti che hanno ali rosse, di pesci che nanno rosse le pinne.

\* Eritrorrànfo - da έρυθρὸς erythr-òs rosso e ράμφος ràmf-os rostro - sp. di ucc. coracinii, gen. coracia; che hanno il becco rosso.

\* Eritrorrinco – da έρυθρὸς erythr-os rosso e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ucc., fam. corvi; distinti da un becco rosso o giallo aranciato.

\* Eritrorriza – da ἐρυθρὸς ery– thr-os rosso e ρίζα riz a radice gen. di p. d., fam. ericinee; le cui radici sono di color rosso.

\* Eritrosi – da ἐρυθρὸς erythr-òs

ranza di sangue nelle arterie; così detta dal più vivace colore del sangue. 2 Materia rossa estratta da varie specie di rabarbaro.

\*ERITROSPERMEE. V. Eritro-

spėrmo.

ERITROSPÈRMO - da épubpès ervthr-os rosso e σπέρμα sperma seme - gen. di p. a., fam. bissacee, tr. eritrospermee; i cui semi sono rossi. \* ERITROXILEE. V. Eritròxilo.

\* Eritròxilo - da ἐρυθρὸς erythr-ỏs rosso e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d., fam. eritroxilee; che hanno non legno di color rosso, come suona il nome loro, ma rossi i

frutti.

ERMA - da Έρμῆς Erm-ès Mercurio - blocco di pietra, in forma di piramide tronca quadrangolare : la cui estremità superiore figurava una testa di Mercurio o di altra divinità o di uomo, senza braccia nè gambe, e che si collocava nei crocicchi delle vie, davanti i templi ecc. 2 m. Gen. di p. d.. fam. ombrellifere; le cui achene sono orlate di un'aletta membranosa, cosicchè somigliano in qualche modo al cappello alato di Mercurio. - L'etimologia suddetta è comunemente accettata. Siccome però il numero maggiore delle erme non rappresentava Mercurio, sembra più logico l'etimo da ἔρμα èrm-a pietra ecc., in generale cosa che si alza, che sporge, che sorge.

ERMAFRODISMO. V. Ermafrodito - unione dei due sessi, o almeno di alcune loro apparenze, in un solo

individuo.

ERMAFRODITO - da 'Epuñs Erm-ès Mercurio e 'Aφροδίτη Afrodit-e Venere - essere mitologico che, nato da Mercurio e da Venere, possedeva doppie parti genitali, di uomo e di donna. 2 Donna in cui la clitoride rosso - pletora arteriosa, esube- è straordinariamente sviluppata o che ha forme, voce, abitudini quasi | scienza, latino mens, mentis virili. 3 Uomo le cui parti genitali sono imperfettamente sviluppate e che nei lineamenti e nel carattere ha qualche cosa di femminino, 3 m. Ep. di animale (moll. cefalati ecc.) in cui i due sessi sono uniti in un solo individuo, in modo che la fecondazione può avvenire senza il concorso di un altro. 5 m. Ep. di fiore in cui sono racchiusi in un solo inviluppo stami e pistilli, cioè organi maschili e organi feniminili, e di pianta che produce cosifatti fiori.

\* Ermammone - da Eouñs Erm-ès Mercurio e "Αμμων Amm-on Ammone - statua che rappresenta unitamente Mercurio e Giove Am-

mone.

\* Ermanùbi – da Έρμῆς Erm-ès Mercurio e "Avoubic Anub-is Anubi - statua che rappresenta Mercurio col capo di cane, simbolo di Anubi.

\* Ermarpocrate - da Έρμῆς Erm-ès Mercurio e 'Αρποχράτης Arpocràt-es Arpocrate - statua che rappresenta Mercurio colle ali ai talloni nsieme con Arpocrate, Dio del silenzio, col dito sulla bocca.

\* Ermapollo - da Eouñe Erm-ès Mercurio e 'Απόλλων Apòll-on Apollo – statua doppia che rappresenta Mercurio col petaso e col caduceo ed Apollo coll'arco e colla lira.

Ermatèna - da Equis Erm-ès Mercurio e 'Athava Athen-à Minerva statua doppia che rappresenta Mercurio e Minerva, ciascuno coi proprii attributi.

ERME. \* ERMÈTE - dal copt. er essere e me, mei, meth verila; ermeth, ermeth-mei esser vero, scienza; maie sostanza (ερέω er èo purlo – μπτις mèl-is, skt. matis mente : zendo madha chimia.

mente, ecc. - dio egizio, personificazione della scienza, figlio di Giove (del dio supremo) e di Maia (la verità), di cui le favole elleniche hanno svisato il carattere primitivo; dio dell'eloquenza. - Ma-her giustificato (letteralmente giusto detto) era il nome che davasi dagli Egiziani ai morti riconosciuti giusti al giudizio di Osiride. L'antistrofe delle due sillabe dà il vocabolo Her-ma (V. Erinni). Indi forse ebbe origine la credenza che Mercurio accompagnasse le ombre dei morti che andavano a presentarsi al giudizio.

\* Ermemitra - da Epuñs Erm-ès Mercurio e Millons Mithres Mitra statua doppia che da una parte rappresenta Mercurio e dall'altra Mitra.

ERMENEUTICA – da έρωχνεύω ermenèu-o interpreto - m. scienza della interpretazione dei libri antichi, specialmente della Bibbia.

Ermeneutico. V. Ermeneutica ch'è proprio dell'ermeneutica.

ERMERACLE - da Fpuñs Erin-ès Mercurio ed 'Epanañ: Erakl-ès Ercole - statua che rappresenta da una parte Mercurio e dall'altra Ercole.

\* ERMEROTE - da 'Epuñs Erm-ès Mercurio e Epus, Epute, Eros, Erot-os Amore - statua che rappresenta da una parte Mercurio e dall'altra Erote o Cuvido.

\* Ermetica - da Epuñs Ermes Ermete - scienza universale; da Ermete, Dio egizio, personificazione della casta sacerdotale, cui si attribuiva la invenzione di tutte le arti e di tutte le scienze. 2 Ep. di fisica e di filosofia, i cui principii risalivano, o si credeva che risalissero, a quelle antiche dottrine e tradizioni egiziane. 3 m. Sin. di al-

\* ERMETICAMENTE. V. Ermètica | - chiuso ermeticamente, ep. di vaso chiuso così che l'aria non possa penetrarvi : perchè il modo più antico, che consisteva nel liquefare e saldar fra loro i labbri dell'orifizio, formava parte delle pratiche ermetiche.

\* Ermetico. V. Ermetica - ch'è

proprio dell'ermetica.

\* ERMOBOTANA - da Epuñs Erm-ès Mercurio e Bozám bolán-e erba nome dato a varie piante cui si si attribuivano proprietà medicinali e che perciò erano dedicate al dio della medicina.

ERMOGENII - da 'Equoyévas Ermogèn-es Ermogene - settarii cristiani del secolo II, seguaci di Ermogene Alessandrino, che credevano la materia agenita ed eterna. \* ERMOPANE - da Epuñs Erm-ès

Mercurio e Па́v Pan Pane - doppia statua che rappresenta Mercurio e l Pane.

\* Ermosiride - da Equñs Erm-ès Mercurio e 'Osipic, 'Osipidos Osiris, Osirid-os Osiride - statua rappresentante Mercurio col caduceo in mano, ma colla testa d'aquila o di sparviere, simbolo di Osiride.

\* Ermula. V Erma - piccola erma

alle barriere dei circhi.

\* Erniotomia - vocab. ibr. da ernia e τομή tom-è sezione - taglio di un'ernia incarcerata.

\* Erniotomo. V. Erniotomia strumento chirurgico con cui si

pratica l'erniotomia.

\* ERODENDRO - da "Eous Er-os Amore e δένδρον dèndr-on albero gen. di p. d., fam. proteacee; arbusti elegantissimi.

ERODII, \* ERODIONI - da έρωδιὸς erod-iòs airone - m. fam. d'ucc. trampolieri; che ha per tipo il ge-

ERODIO - da έρωδιὸς erod-iòs ai- l eroe.

rone - m. gen di p. d., fam. geraniacee; il cui seme ha la forma di un becco d'airone. 2 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi, tr. eroditi; le cui mascelle sono bifide a divisioni ineguali.

\* ERODITI. V. Eròdio.

\* Erodiorrinco - da ἐρωδιὸς erod-iòs airone e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ins. dipt., fam. tafanii; distinti da una tromba lunga e sottilissima, la quale arieggia in qualche modo a un becco d'airone.

\* Erodisco - dim. di ἐρωδιὸς erod-iòs airone - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno la tromba lunga e filiforme, a mo'di

becco d'airone.

\* ERODÒNA - da épi èri part. intens. e όδους odús dente - gen. di moll. conchiferi bivalvi: che hanno ur forte dente fra le due valve

EROE - da 7,005 èr-os, affine al kt. vîr-as. lat. vir, lit. vyr-as \*EROFILA - da Ão er prima-

vera e φιλέω fil-èo amo - gen. di p. d., fam. crucifere; che fioriscono in principio di primavera. EROICO. V. Eroe - ch'è proprio di un eroe.

\* Eroιcònico – da ήρωϊκός ero-ik-òs eroico e κωμικός komik-òs comico ep. di poema misto di serio e di faceto.

ERÒIDE - da έρως èr-os amore componimento poetico amoroso, per solito in forma di lettera.

Eroismo - da πρως èr-os eroe qualità, azione da eroe.

EROMANE. V. Erotomane. EROMANIA. V. Erotomania.

\*Eronoso - da 💤 er primavera e vógos nos-os malattia malattia che suole regnare di primayera (reuma, esantema ecc.).

EROO, EROONE - da vous èr-os eroe - monumento in onore di un

EROTEMA - da έρωτάω erot-ão in- | pet-ôs rettile, erpeto e γραφή graf-è terrogo - interrogazione; artifizio oratorio per cui si accumulano domande affine di confondere e convincere l'avversario.

Eròtico - da έρως, έρωτος èros, èrot-os amore - che appartiene all'amore; che ne rappresenta gli effetti, ne celebra le delizie.

\* EROTILÈNI. V. Eròtilo.

ERÒTILO – da ἐοωτύλος erotyl-os innamorato (έρως, έρωτος èros, èrot-os amore) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. clavipalpi, tr. erotileni; ornati di vaghi colori.

EROTOMANE. V. Erotomania ch'è affetto di erotomania.

EROTOMANÍA - da έρως, έρωτος eros, erot-os amore e uavía mania - delirio di amore: sorta di manomania. 2 m. Sin. di satiriasi e di ninfomania.

\* EROTOMELANCONÌA - da έρως. έρωτος èros, èrot-os amore e μελαγχολία melanchol-la malinconia tristezza cagionata da passione amo-

rosa non corrisposta.

ERPETE - da έρπω èrp-o serpeggio - malattia della pelle caratterizzata da bolle raccolte in gruppi sopra una base infiammata, che sempre più si dilatano, quasi serpeggiando. 2 m. Gen. di p. a., fam. licheni: che si presentano sotto forma di una crosta serpeg-

\* Erpètico. V. Erpete - che si | riferisce all'erpete. 2 Che è affetto

da erpete.

ERPETO – da έρπω erp-o serpeggio - m. st.-gen. di rett, ofidii, fam. colubri, gen. boa; che strisciano come gli altri serpi.

\* ERPETOGRAFÍA – da ἔρπης, ἔρπηros erpes, erpet-os erpete e ypami graf-è descrizione - descrizione degli erpeti.

\* ERPETOGRAFIA - da έρπετὸς er- altri insetti.

descrizione - descrizione dei rettili.

\* ERPETÒGRAFO. V. Erpetografia nº 1 - che descrive l'erpete.

\* ERPETOGRAFO. V. Erpetografia nº2 - che descrive i rettili.

\* ERPETOLOGÍA - da έρπης, έρπητος erpes, erpet-os erpete e hóyec log os discorso - parte della medicina che tratta dell'erpete.

\* ERPETOLOGÍA - da comeros erpet-os erpeto, rettile e λόγος lòg-os discorso - parte della zoologia che

tratta dei rettili.

\* ERPETÒLOGO. V. Erpetologia nº 1 - che si occupa di studiare l'erpete: ch'è dotto in questa parte di medicina.

\* ERPETÒLOGO. V. Erpetologia nº 2 - che si occupa di studiare i rettili; che è dotto in questa parte di storia naturale.

\* ERPETOTERIDE - da έρπετὸς erpet-òs rettile e τείρω tèir-o, tìr-o infesto, - gen. d'ucc. rapaci. fam. falchi; che danno la caccia ai rettili.

\*Erpòrchide – da ἔρπω èrp-o serpeggio e ὄρχις, ὄρχιδος orchis, òrchid-os orchide - sp. di p. m., fam. orchidee, gen. elleborina; che serpeggiano per terra.

\* ESACANTO... ESAEDRO. V. Exa-

cànto... Exaèdro.

Esafe - da εἰσαφάω eisaf-ào, isaf-ào tasto dentro (cic, és eis, es in e άπτω àpt-o tocco, tasto; άφη af-è tatto) - esplorazione dello stato dell'utero coll'introdurre il dito nella vagina.

\* Esafillo... Esagono. V. Exa-

fillo... Exàgono.

ESALO - da aŭgalov èsal-on avoltoio - sp. di ucc. rapaci, fam. avoltoi. 2 m. Gen. d'ins col. pent., fam. lamellicorni; che rapiscono uova di

ESÀ MBLOMA... ESÀSTILO. V Exàmbloma... Exàstilo.

ESCARA - da tozápa eschár-a fuoco - crosta che si forma sulla carne per azione del fuoco o d'un caustico o per la disorganizzazione prodotta da una gangrena. 2 m. Gen. di pol. pietrosi, fam. escaree; coperti da una sorta di crosta. \*\*ESCABER. V. Escare.

ESCARÓTICO. V. Escara - sostanza che applicata ad una parte la disorganizza e vi produce una

escara.

ESCHINOMENE - da alogúrepas eschyn-ome mi vergogno - m. gen. di p. d., fam. leguminose; le cui foglie toccate si chiudono.

ESCROCERDIA - da αἰσχρὸς eschr-òs turpe e κέρδος kerd-os guadagno - guadagno illecito, procurato con turpi mezzi (probabilmente scrocco, scroccare, scroc-

cone sono alterazioni di escrocerdia).

ESCROLOGÍA – da αισχρὸς eschr-òs turpe e λόγος lòg-os discorso – discorso osceno. 2 Trattato di cose oscene.

\* Esechebrònco... Esèrgo. V.

Exechebronco... Exèrgo.
ESICASTE - da πανιάζω esych-àzo
son tranquillo (τσυχες èsych-os tranquillo) - persona che segregandosi
dal secolo cerca nel silenzio e nella
nucditazione delle cose celesti la
tranquillità. - Alcuni di questi esicasti fanatici credevano, fissando
gli occhi sul proprio ombilico e ritenendo il respiro, di scorgere la
luce apparsa sul Taborre nella
Trasfigurazione.

ESICHIA - da zouces èsych-os tranquillo - m. piccolo riposo del polso fra la sistole e la diastole.

\* ESOACANTA... ESODONTE. Exoacanta... Exodonte.

ESOCADE - da is es in dentro

ESASTILO. V. e šyw ech-o ho, sono - m. tumore stilo.

\*ESOFAGECPIESMO - da ciocφάγος oisolag-os, isolág-os esofago, àx ek fuori e πισμές piesm-os pressione (πιζω pièz-o premo) - spinta dell'esofago fuori della sua posizione.
\*ESOFAGEO. V. Esòfago - ch'è proprio dell'esofago; che si riferisce all'esofago.

\* ESOFAGISMO. V. Esofago - spa-

smo dell'esofago.

\*ESOFAGITE. V. Esòfago - infiammazione dell'esofago.

ESÓFAGO - dall'inusitato εἴω δίο, το δίος το

\* ESOFAGOFLOGOSI - da εἰσοφάγες oisofàg-os, isofàg-os esofago e φλέγωσις flògos-is flogosi - sin. di eso-

fagite.

\* ESOFAGOPATIA - da εἰσεφάγες οἰσεοβάg-οs, isofàg-os esofago e πάθες pàth-os malattia - malattia in genere dell'esofago.

\* ESOFAGORRAGIA - da εἰσεφάγος oisolàg-os, isolàg-os esofago e ρήγυμι règn-ymi rompo - emorragia

dell'esofago.

\* ESOFAGORRÈA - da εἰσεφάγες οἰsofag-os, isofag-os esofago e ῥέω rè-o scorro - secrezione di sangue o altro umore dall'esofago.

\* ESOFAGOSPASMO - da οἰστφάγις oisofag-os, isofag-os esofago e σπασμὸς spasm-òs spasmo - spasmo del-

l'esofago.

\* ESOFAGOSTÈNOSI - da οἰσοφάγος oisofàg-os, isofàg-os esofago e στινὸς sten-ὸs stretto - ristringimento, costrizione dell'esofago.

costrizione dell'esolago

\* Esofagotomia – da εἰσεφάγος oisofag-os, isofag-os esofago e τεμπ tom-è sezione – incisione dell'esofago per ritirarne qualche corpo

estraneo che vi si è introdotto e \*Esperòfane – da ἐσπέρα espèr-a

\* ESOFTALMIA... ESOTERICO V. Exoftalmia... Exoterico.

ESOTERICO - da ἐσωτερικὸς esoterik-bs interno (ἔσω èso dentro) - ep, dell'insegnamento che glì antichi filosofi comunicavano ai discepoli che avevano già seguito le lezioni exoteriche (V. Exotèrico) e che volevano addentrarsi nella scienza. 2 Ep, di discepolo ammesso all'insegnamento esoterico. \* Fsòrico. V. Exòtico.

ESPÈRA - da έσπέρα espèr-a sera - m. gen. di p. d., fam. tiliacee; i cui fiori si chiudono sul far della

sera.

\* ESPERÀNTO - da ἐσπέρα espèr-a sera e ἄνθος ànth-os fiore - gen. di p. m., fam. iridee; i cui fiori si fanno più aperti e odorosi verso la sera.

ESPERIA – da ἐσπέρα espèr-a sera – m. gen. d'ins. lepid., fam. diurni, tr. esperidi; che si mostrano in

**s**ulla sera.

ESPÉRIDE – da ἐσπέρα espèr-a sera – gen. di p. d., fam. crucifere; i cui fiori olezzano più verso sera e la notte che il giorno.

\* ESPERIDEE. V. Espèride - fam. di p. d; il cui tipo è l'arancio; nome poetico, come dire piante del giardino delle Esperidi; sin. di auranziacee.

ESPERIDI – da ἐσπέρα espèr-a vespero, occidente (dove il sole si mostra sul vespero) – figlie di Atlante, di cui si favoleggio che abitassero deliziosi giardini nell'Africa occidentale o in isole vicine a quella costa.

\*Esperidopside – da toπερίς, icπερίδες esperis, esperid-os esperide ε όψες obsis aspetio - st.-gen. di p. d., fam. crucifere, gen. sisimbrio; che hanno qualche somiglianza coll'esperide.

\*ESPEROFANE – da ἐσπερα espēr-a sera e φαίνεμαι fên-ome apparisco – gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni; che si mostrano solamente a tarda sera.

ESTASI... ESTÀTICO. V. Exta-

si ... Extàtico.

ESTESI, \* ESTESIA – da aiodóvepaz esthán-ome, fut. aiodóve-paz esthês-ome sento – facoltà di percepire gli oggetti per mezzo dei sensi. \* ESTESIOGRAFIA – da aiodóva; esthesi-s sensazione e ppagi graf-ò descrizione – descrizione degli organi dei sensi.

\* ESTESIOLOGIA – da αΐσθησις èsthesis sensuzione e λόγος lòg-os discorso – trattato degli organi dei εεnsi.

ESTETÈRIO - da aiodávepa: esth-àn-ome sento - organo dei sensi, sensorio.

ESTÈTICA – da αἰσθάνομαι esth-àn-ome sento – m. scienza del bello, massime nelle arti, in quanto sono l'espressione più completa del bello.

ESTIOMENA – da ἐσθίω esth-io mangio – m. ep. di certe ulcere della faccia e della vulva che rodono profondamente la parte affetta.

\* ESTRIDI. V. Estro.

Estro - dalle radici skt. - zende ish getto e tr., tar spingo, trapasso - a. stimolo, causa di movimenti energici, veementi; passione violenta, affine a entusiasmo e a mania. 2 m. Impeto della mente, forte commozione del sentimento e della fantasia che spinge i poeti a, scrivere, (in generale) gli artisti a significare le loro idee con immagini. 3 m. Impulso interno che spinge a fare azioni anormali, strane, pazzesche anzi che no. 4 Sin. di libidine. 5 a. Animale parassito che molesta altri animali; p. e. cimotoe che si attacca ai tonni, tafa

valli ed altri mammiferi ecc. 6 Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. vrebbe allora una sola radice, ish.

ETÈRA - da étric et-es amico e έράω er-ào amo - amica, cortigiana. \*Ereracanto – da éteoes èter-os diverso e azavêa akanth-a spina ep, di una pianta che ha diverse sorta di spine.

\* Eteradelfia. V. Eteradèlfo stato di un mostro eteradelfo.

\* ETERADELFO - da érecoc èter-os diverso e άδελφὸς adelf-òs fratello - gen. di mostri doppii, in cui il soggetto accessorio, molto piccolo ed imperfettissimo, senza testa e talvolta senza torace, è piantato sulla faccia anteriore del corpo del soggetto principale.

\* ETERALII - da érecoc èter-os diverso e αλέω al-èo unisco – fam. di mostri doppii parassiti, caratterizzata dalla inserzione, a una delle estremità del corpo, di un individuo parassito molto incompleto.

\* ETERANDRO - da étercos èter-os diverso e avip, avosòs anèr, andr-òs uomo, fig. stame - ep. di pianta i cui stami o le cui antere non hanno la stessa forma.

\* ETERANTO - da ETEROS èter-os diverso e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte, che presentano sullo stesso ricettacolo fiori diversi. 2 (in generale) Ricettacolo delle piante composte che racchiude fiori di forma differente o disposti in modo diverso.

ETERE - da αίθω èth-o splendo, ardo - a. sostanza delle stelle, splendida, ignea. 2 a. Luce emanata dagli astri, che forma un indistinto, circonfuso; cielo. 3 a. Vapore;

no, estro propriamente detto dei ca- | esalazione. 4 m. Fluido tenuissimo. imponderabile; che riempie lo spazio, penetra i corpi, e a cui da alcuni estridi; le cui larve s'introducono fisici si attribuiscono i fenomeni e vivono nelle viscere dei cavalli. della luce, del calore, dell'elettri-- Tooy tron potrebbe anche essere cità e del magnetismo, 5 m. Liuna terminazione: il vocabolo a- quido molto infiammabile, di odor soave, volatile, che si ottiene per una combinazione di alcool e di acido solforico. 6 m. Combinazione di altri acidi (cloridrico, fosforico, arsenico ecc.) coll'alcool, alcuni dei quali sono poco volatili e inodori.

ETÈREO. V. Etere - che ha le proprietà dell'etere; che si riferi-

sce all'etere.

ETERIA - da traipos eter-os compagno, socio (V. Etèra) - a. confraternita, maestranza; società di operai esercenti l'arte stessa. 2 (neoellenico) Società; società politica secreta, massime quella che preparò la rivoluzione del 1821 contro i Turchi.

ETERIA. V. Etere - m. gen. di moll., fam. camacee; le cui conchiglie sono di un colore splendido come di perla.

\*ETERIFICAZIONE. V. Etere operazione chimica per fare dell'e-

tere nº 5 e 6.

\* ETERÌNA. V. Etere - gaz che si ottiene per azione dell'acido solforico sull'alcool a una temperatura di 160 gradi.

ETERIO. V. Eteria - m. specie di frutto, formato dall'unione di più

capsule a due valve.

ETERISTA. V. Eteria - m. membro di un'eteria; specialmente dell'eteria che preparò la rivoluzione ellenica del 1821.

\* ETERIZZARE. V. Etere - sospendece momentaneamente l'azione dei sensi amministrando etere solforico per le vie della respirazione.

\* ETERIZZAZIONE, V. Elere - am-

ministrazione di etere solforico per le vie della respirazione, affine di sospendere momentaneamente le funzioni dei sensi, che si usa in certe operazioni chirurgiche. 2 Stato fisiologico in cui si trovano gl'individui eterizzati.

\* ETEROBAFIA – da ἔτερος èter-os diverso e βαφή baf-è tintura, co-lore – stato di un corpo la cui superficie è di due o più colori.

\* ETEROBRANCHI. V. Eterobrànchio - ord. di moll. gasteropodi; che hanno le branchie di forma di-

versa.

\*ETEROBRANCHIO – da ττιρος èter-os diverso ε βράχχιον brànch-ion
branca – gen. di pesci malac., fam.
siluroidi; in cui la pinna dorsale
si stende solamente sui tre quinti
del dorso e il resto è occupato da
un'adiposa più alta della spina dorsale.

\* ETEROCARPÈLLA. V. Eterocarpia – gen. d'infus., fam. bacillarii; che si presentano come una massa di muco, in cui si scorgono corpuscoli di forma e colori differenti.

\* ΕΤΕROCARPÍA - da ετερος èter-os diverso e καρπός karp-òs frutto - malattia delle piante, che consiste nel variare la forma dei loro frutti. 2 Varietà di frutti sopra una pianta innestata.

\* ETEROCARPIO. V. Eterocarpia ep. di frutto proveniente da un
ovario sviluppato insieme con un'altra parte che, senza nasconderlo
interamente, modifica la sua forma
primitiva.

\* ELEROCARPO. V. Elerocarpia - ep. di pianta che porta frutti diversi per innesto. 2 m. Ricettacolo dei fiori delle piante composte, che porta frutti, semi di diversa forma. 3 m. Sp. di p. d., fam. leguminose, gen. edisaro; che producono frutti di diversa forma.

\*ETEROCÈRCO – da étepos ètor-os diverso e zépzos kêrk-os coda – ep. della coda dei pesci quand'è disugualmente dilobata, come nel luccio.

\* ETERÒCERO – da ἔτερος èter-os diverso e χέρας kèr-as corno – gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; i quali differiscono dai generi affini per la forma delle antenne.

ETERÒCLITO - da fresc, èter-os diverso e xivos klin-o declino - ep. di vocabolo le cui desinenze de-viano dalle regole ordinarie. 2 m. Ep. di persona, di carattere che non si conformano all'uso comune; sin. di stravagante, bizzarro. 3 m Ep. di pianta che per qualche carattere si allontana dalle altre del medesimo genere o della medesima specie. 4 m. Gen. di ucc. gallinacei, che diversifica dagli affini.

\* ETERÒCOMA – da ἔτερος èter-os diverso e κόμη kòm-e chioma – gen. di p. d., fam. composte; il cui pennacchietto è formato di due diverse qualità di peli.

\* ETEROCRASIA - da ετερος èter-os diverso e κράσις kràs-is crusi - in-solita e strana crasi; tempera-

mento anormale.

ETERÒCROMO – da ἔτερος èter-os diverso e χρῶμα chròm-a colore – m. sp. di elm. trematodi, gen. cucullario; screziati di vari colori.

ETEROCROO - da ἔτερος èter-os diverso e χρόα chr-òa colore - m. ep. di macchie della pelle che ne alterano il color naturale.

\* ETERODACTILI – da ἔτερος èter-os diverso e δάκτυλος dàktyl-os dito – fam. di ucc. passeri; il cui dito esterno è mobile, mentre è rigido in famiglie affini.

\* ETERODENDRO - da ἔτερος èter-os diverso e δένδρον dèndr-on albero gen. di p. d., fam. terebintacee; la cui unica specie presenta alcune

varietà.

\*ETERODERMI – da ίτιρος êter-os diverso e δίρμα dêrm-a pelle - fam. di rett. ofidii, fam. colubri; così detti per la diversità delle scaglie che coprono la loro pelle.

\* ETERODIMIA. V. Eteròdimo - stato del mostri eterodimi.

\* ETERODIMO (per Eterodidimo) da ετερος èter-os diverso e δίδυμος didym-os gemello – gen di mostri, fam. eterotipi; doppii nella parte superiore e semplici nell'inferiore.

« ETERODÔNTE – da ἐτερες èter-os diverso e ἐδως, εδόντες οιὰς, οιὰς nodon-tos dente – st gen. di mamm cetacei, gen. delfino; che mancano di denti a una mascella o ne hanno pochissimi. 2 Gen. di rett. ofidii, fam. colubri; la cui mascella superiore è guernita di due denti, uno più lungo dell'altro. 3 Gen. di pesci acant., fam. squali; che hanno denti diversi fra loro.

ETERODOXIA, \* ETERODOSSIA - da ετιρες èler-os diverso e δεξα dòx-a opinione - opinione, dottrina (singolarmente religiosa) diversa dalla vera, cioè erronea, falsa.

ETERODOXO, \* ETERODOSSO. V. Eterodoxia – chi ha un'opinione, segue una dottrina (massime religiosa) diversa dalla vera, cioè erronea, falsa.

\* ΕΤΕΠΟDROMO – da ἔτερος èter-os diverso e δρέμω drėm-o corro (δρόμως drėm-o corro (δρόμος στος il cui punto di sospensione sta fra il peso e la potenza, che si muovono in direzione contraria.

\* ETEROFILLIA - da ἔτερες èter-os diverso e φύλλον fyll-on foglia - malattia delle piante, che consiste nel metter foglie di varia forma.

\* ETEROFILLO. V. Eterofillia - ep. di piante fornite di foglie diverse fra loro, sia che la forma varii secondo l'età ovvero nello stesso tempo e sopra la stessa pianta. 2 Sp. di p.

d., fam. artocarpee, gen. artocarpo; le cui foglie sono di forma diversa, le une intere e le altre di stinte da due o tre tagli profondi.

ETEROFONIA - da ετερος èter-os diverso e φωνή fon-è voce - m. voce anormale, causata dalla gonfiezza

delle tonsille. ETEROFONO. V. Eterofonia - m.

chi è affetto da eterofonia.

\*ETEROFTÀLIMA – da Γτιρο; èter-os
diverso e ἀρθαλμὰς ofthalm-òs occhio
- sp d'ins. apt, fam. aracnidi polmonarie; che hanno gli occhi disposti in forma di triangolo acuto,
differentemente dalle specie affini.

\*ETEROGAMO – da έταρες èter-os diverso e γάμες gàm-os unione sessuale – sp. di p. d., fam. geraniee, gen. pelargonio; che hanno sei stami fecondi, mentre gli altri pelargonii ne hanno sette. 2 Ep. di piante che hanno fiori diversi, monoici, dioici e poligami.

ETEROGENEI. V. Eterogèneo tr. di p. a., fam. licheni; in cui sono compresi alcuni generi che presentano notabili diversità dagli altri affini.

\* ETEROGENEITÀ. V. Eterogèneo stato di cosa eterogenea.

ETEROGENEO - da ἔτερος èter-os diverso e γένος gèn-os genere - ep. di cosa di natura diversa da un altra, che non si combina con un'altra.

\* ETEROGENESI. V. Eterogèneo – deviazione organica in un feto, per anomalia nella situazione e nel colore degli organi, o nel numero e nella gestazione dei feti generati ad un parto.

\*ETEROGENIA. V. Eterogèneo produzione di un essere vivo, che differisce dagl'individui della stessa specie, e che forma una specie nuova.

\* ETERÒGINA. V. Eterògino - gen. d'ins. lepid., fam. zigenidi; in cui le femmine hanno forma differente | quido nel corpo animale, ch'è una daı maschi.

\* ETERÒGINO - da ¿TEROS èter-os diverso e yvyh gyn-è donna - ep. d'insetti, p. e. di formiche, in cui ogni specie comprende maschi, femine e neutri.

ETEROIDE - da éteoce èter-os diverso e sidoc èid os. id-os specie ep, di cose di diversa specie.

ETEROLEPIDE – da ἔτερος èter-os diverso e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam sinanteree: il cui involucro è composto di squame di diversa forma.

\* Ετικόιο – vocab. ibr. da αίθιο ether etere e olio - olio di vino. proveniente dalla scomposizione dell'olio dolce o pesante di vino per

mezzo dell'acqua.

\* ETEROLOMA - da Etepos èter-os diverso e λώμα lòm a francia gen di p. d., fam. leguminose; il cui baccello ha diversa frangia ai due lati.

\* ETEROMÈLO - da étepos èter-os diverso e μέλος mèl-os membro gen, di rett. ofidii, fam. scincoidi; che si distinguono dai generi affini specialmente per aver due dita invece di tre alle zampe davanti.

\* ETEROMERI - da eterco èter-os diverso e usos mer-os parte - sez. d'ins. col : che sono forniti di cinque articoli ai tarsi anteriori e di

quattro ai posteriori.

\* Eteròmio. Eteròmide - da éteρος èter-os diverso e μῦς mys topo - gen. di mamm. rosicanti, fam. murii; che differiscono per alcuni caratteri dai generi affini, echimio e hamster.

Eteromòrfo - da étepos èter-os diverso e μερφή morf-è forma - m. ep. di corpi che contengono un medesimo numero di atomi dei medesimi elementi, ma diversamente disposti 2 m. Ep. di solido o li- | ferente. 3 m. Cl. di animali il nu-

produzione nuova per l'organismo, diversa da quelle che si trovano nello stato normale (pus, tubercoli, cellule cancerose). 3 m. Ep. di produzioni organiche, le quali. secondo alcuni naturalisti, partecipano dell'animale e del vegetale e cangiano di forma (spugne, corallinee e infusorii).

\* ETERONEMA - da étepos èter-os diverso e viua nem-a filo - gen. d'infus., fam. euglenii; che differiscono in qualche cosa dagli aniso-

nemi.

\* ETERÒPAGO - da ETEROS èter-os diverso e παγείς pag-èis, pag-is attaccato (πήγνυμι pegn-ymi attacco) - gen, di mostri fam, eterotipi; doppii nella parte superiore e nella inferiore.

\* ETEROPATIA - da exerce èter-os diverso o πάθος pàth-os malattia modo di cura per cui a uno stato morbido si contrappone uno stato morbido differente, ossia si usano per rimedii delle sostanze atte a promuovere uno stato morbido opposto a quello che si cura.

\* ETEROPÈTALO - da étepos èter-os diverso e πέταλον pètal-on petalo ep, di piante composte le quali presentano sullo stesso ricettacolo fiori con corolla di diversa forma. con petali diversi.

\* ETEROPLASTIA, ETEROPLASTICA - da ἔτερος èter-os diverso e πλάσσω plass-o formo - formazione di sostanze eterogenee in una parte del corpo umano.

ÉTEROPODI – da étepos èter-os diverso e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - m. ord. di moll., che comprende quelli che hanno una natatoja sottile e verticale. 2 m. Sp. d'ins. apt., fam. aracnidi; i cui piedi sono di forma e lunghezza difmero dei cui piedi è vario; la quale | zona meridionale ha la direzione comprende i branchiopodi e le squillarie.

 ETEROPÓGONO – da érepos éter-os diverso e πώγων pògon barba - gen. di p. m., fam. graminee; i cui fiori femminei sono forniti di due glume. una con barba, l'altra senza.

\* Eteròpsidi – da έτερος èter-os diverso e chic ops-is aspetto - metalli che si presentano per solito con aspetto differente dagli altri, cioè non propriamente allo stato metallico puro, ma come ossidi, allo stato terroso.

\* Eterôpteri. V. Eterôptero sez. d'ins. imenopt.; che contiene quei generi che hanno ali diverse.

\* Eteropteride – da étapos èter os diverso e πτερίς, πτερίδος pteris, pterid-os aletta - gen. di p. d., fam. malpighiacee; il cui frutto è fornito di appendici membranose, a guisa di alette, diverse di consistenza e di forma.

\* ETERÒPTERO – da ἔτερος èter-os diverso e πτερόν pter-òn ala - gen. d'ins. lepid., fam. diurni; che hanno ali fra loro diverse ed irregolari.

\* Eterorexía – da étepos èter-os diverso e όρεξις òrex-is appetito depravazione dell'appetito, per cui altri ingoja calce o altre materie non assimilabili.

ETERORRITMO - da étepos èter-os diverso e ρυθμος rythm-os ritmo irregolare, p. e. battito irregolare del polso. 2 m. Ep. di metodo di vivere irregolare, sconvenevole all'età.

ETERÓSCII - da étepos èter-os diverso e σκιά sk-ià ombra - ep. degli abitanti delle zone temperate, così detti perchè al mezzodi l'ombra di quelli che abitano la zona settentrionale si dirige verso il nord e

del sud.

\* ETEROSCÒPIO – da aithe ethèr etere, cielo e σχοπίω skop-eo osservo strumento per osservare e misurare la diafaneità dell'atmosfera.

ETEROSI - da érepos èter-os di*vers*o – figura retorica per cui **si** adopera l'astratto per il concreto. l'attivo per il passivo.

\* ETEROSITE - da erepo; eter-os diverso - min.; sorta di fosfato, a base d'ossido di manganese, la quale cangia di colore nelle parti che si alterano per azione dell'aria atmosferica.

\* ETEROSOMI - da eteros èter-os diverso e σωμα som-a corpo - fam. di pesci malac.; che comprende quelli che hanno il corpo tenue, irregolare, non simmetrico.

\*ETEROSPERMO - da ETEPOS èter-os diverso e σπέρμα spèrm-a seme gen, di p. d., sam, composte senecionidi; in cui i semi della circonferenza sono ovali e circondati in cima da una membrana, mentre auelli del centro sono sottili. lineari e terminati con una punta a due reste ricurve.

\* ETEROSTEMONE - da ETEROS èter-os diverso e στημων stemon stame - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui stami sono di forma e lunghezza diverse.

\* Eterosterno – da Eterce èter-os diverso e στέρνον stern-on sterno gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che per la forma dello sterno e per altri caratteri si allontanano dai tipi di questa famiglia e si avvicinano a quella dei buprestidi.

\* ETEROTAXIA - da exerce èter-os differente e τάξις tàx-is classe – cl. di mostri; la cui anomalia consiste nell'associazione di caratteri l'ombra di quelli che stanno nella che sembrano inconciliabili, che

appartengono ad esseri di classe l diversa.

\* ETEROTÈCA – da Eresoc èter-os diverso e than thèk-e teca - gen. di p d., fam. composte; i cui frutti hanno forma diversa fra loro.

\* ETERÒTIPI - da ETERCS èter-os diverso e τύπος typ-os tipo - fam. di mostri doppii; caratterizzata dall'unione anteriore di due individui, l'uno di conformazione normale e l'altro imperfetto e parassito.

\* ETEROTOMO - da Étepos èter-os diverso e roun tom-è sezione - ep. di calici e di corolle irregolari nelle

loro divisioni.

\* ETEROTOPIA - da ETERCE èter-os diverso e τόπος top-os luogo - anomalia nei feti, per cui alcune sostanze sono, per così dire, spostate, si trovano p. e. dei peli inclusi in cisti, della sostanza cerebrale nei testicoli.

\* ETEROTRÌCHIO - da étesse èter-os diverso e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs capello, pelo - gen. di p. d., fam. composte; il cui pennacchietto è formato di due serie di peli diversi. \* ETEROTROFIA – da ἔτερος èter-os diverso e τριφή trof-è nutrizione alterazione nella nutrizione.

\* ETEROTROPO - da erepce èter-os diverso e τρέπω trèp-o volgo - embrione vegetale la cui radichetta è lontana dall'ilo senza essergli dia-

metralmente opposta.

\* ETEROZOÀRII – da ἔτερος èter-os diverso e Cuázicy zoar-ion, dim. di ζωον zò-on animale - sin. di spongiarii; così detti perchè differiscono molto dagli altri animali.

ETERÚSII - da ἔτερος èter-os diverso e cucía us-la sostanza - settarii cristiani che asserivano non essere Gesù Cristo consostanziale al l'adre: sin. di Ariani.

ETESII, ETESIE – da ἔτος èt-os [ anno - (in generale) venti annui, nero. 2 m. Protossido di mercurio;

periodici, che tornano a soffiare nella stessa stagione, da una e da altra parte dell'orizzonte; (in particolare) venti di Nord o Nord-Est che cominciano a spirare alcuni giorni prima della canicola e che continuano tutta l'estate (per solito ogni giorno, specialmente dal mezzodi alla sera). - Etesie si usa sostantivamente: etesii come aggiunto di venti.

ETICA - da Hocs èth-os costume - parte della filosofia; morale.

\*ETICO. V. Ectico.

ETICO. V. Etica - che si riferisce all'etica.

\* Eticología – da étic éth-os costume, usanza e λόγις lòg-os discorso - trattato sui costumi, sulle usanze.

Etimo. Sin. di etimologia nº 1. ETIMOLOGIA - da έτυμος ètym-os vero (ἐτεὸς el-eòs, cuptico et, me, et me vero; ἐτάζω et-azo indago, scruto il vero) e hóyes log-os parola - origine e vero senso di una parola. 2 Scienza che indaga l'origine e il vero senso delle parole e ne analizza gli elementi, comparandoli con quelli di altre parole della stessa lingua o di lingue affini.

ETIMOLOGO, \* ETIMOLOGISTA V. Etimologia - che indaga le etimologie; versato nell'etimologia.

ETIMOLÒGICO. V. Etimologia che appartiene all'etimologia. 2 Lessico di etimologie.

ETIOLOGIA – da altía et-la causa e λόγες lòg-os discorso - m. parte della medicina teorica, in cui si investigano e si spiegano le cause delle malattie e dei sintomi concomitanti gli antichi dicevano etiològica).

\* Etisia. V. Ectisia.

ETIOPE. V. Etiopi - m. mistura di argento vivo e di zolfo; di color idem. 3 m Sp. di mamm, quadru-| affini o colle altre razze coabitanti mani, gen, scimia; idem,

ETIOPI - da ato èth-o ardo e έψ, όπὸς ops, op-ès aspetto - popoli dell'Africa centrale e meridionale: così nominati dall'adusto colore della loro pelle.

ETIOPICA. V. Etiope - m. gen. di p. m , fam. aroidee; che si trovano in Etiopia.

\* ETMOIDALE, ETMOIDEO. V. Etmoide - che si riferisce all'etmoide

ETMOIDE - da ibuò; ethm-os crivello e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - osso che entra nell'incavo del frontale e concorre a formare la base del cranio, le cavità nasali e le orbite degli occhi; così nominato perchè la sua lamina superiore è piena di buchi, a guisa di crivello, e le sue alette laterali sono tutte spugnose.

ETNARCA - da étros èthn-os nazione e acyòs arch-òs capo - principe di un popolo, non indipendente, ma soggetto, tributario. 2 Capo di milizie straniere, ausiliarie o mercenarie.

ETNARCHÍA. V. Etnárca - provincia governata da un etnarca. 2 Dignità, ufficio di etnarca.

ETNICO - da élvec éthn-os nazione, gente - nazionale. 2 Gentile: sin di pagano, idolatra,

ETNOFRONI - da coves ethn os nazione, gente e pois fren mente settarii Cristiani del IV secolo, che congiungevano i riti gentili ai cristiani.

\* ETNOGRAFIA - da ¿Avec èthn-os nazione e γραφή grafè descrizione - descrizione dei costumi, usi, religione, forma di governo dei varii popoli, 2 Scienza delle razze umane e delle loro varietà sotto l'aspetto storico, letterario, religioso e sopratutto linguistico, e delle loro relazioni colle razze o varietà di razze

sullo stesso suolo

\*ETNOGRAFICO. V. Etnografia ch'è proprio dell'etnografia: che si

riferisce all'etnografia. \* ETNOGRAFO. V. Etnografia - che si occupa di etnografia: ch'è dotto in etnografia.

\* ETNOLOGIA - da fores éthn-os nazione e λόγος lòg-os discorso scienza delle razze umane e loro varietà, quanto alla loro costituzione fisica e anatomica, alle loro relazioni coi paesi da esse abitati e

\* ETNOLÒGICO, V. Etnologia - ch'è proprio dell'etnologia: che si riferisce all'etnologia.

loro condizioni di esistenza.

\*ETNOLOGO, V. Etnologia - che si occupa di etnologia: ch'è dotto in etnologia.

\* ETOCRAZIA - da 70c èth-os costume e xpáros krát-os autorità. governo - sopraintendenza sui pubblici costumi: censura.

\* ETOFORO - da aides èth-os calore e wéem fer-o porto - en, di ciò che produce calore. 2 Sin. di caustico.

\* Etògeno - da aïocs èth-os calore e γεννάω genn-ào genero - min.; horuro di azoto, che brucia alla fiamma del cannello.

\* Etografia – da éoc èth-os costume, usanza e γραφή grafè descrizione - descrizione dei costumi.

delle usanze dei popoli. \* Etógrafia - che descrive i costumi. le usanze dei nonoli.

\* ETOLICO - da ato eth-o ardo ep, di certe pustole che producono gran bruciore. 2 Sin. di caustico.

ETOLOGÍA - da zoc èth-os costume o da ibcs eth-os usunza, maniera e λόγος lòg-os discorso - trattato dei costumi, delle usanze e maniere dei popoli. 2 Arte di far m tratti morali, descrizioni del carat- | ziose. 2 m. Tr. d'ins. imenopt. (V. tere, dei costumi delle persone. 3 Imitazione mimica del carattere. delle maniere altrui.

\* ETOLOGO. V. Etologia - chi tratta dei costumi, delle maniere e usanze dei popoli. 2 Chi fa ritratti morali, descrivendo caratteri, costumi di persone. 3 Chi imita mimicamente altrui, rappresentandone il carattere, le maniere.

ETOPEA - da foc èth-os costume e πειέω poi-èo, pi-èo faccio - espressione dei costumi, dell'indole di una persona; arte di fare ritratti morali

\* ETRITE - da žipov etr-on basso ventre (dall'ombilico al pube) - infiammazione al basso ventre.

\* ETTACANTO ... ETTEMIMERIDE. V. Eptacanto ... Eptemimèride.

\* ETTARO... ETTOZOARIO. V. Ectàro... Ectozoàrio.

Etùsa – da ∞ï‱ èth-o ardo – m. gen. di p d., fam. ombrellifere: dotate di qualità venefiche.

\* EUCALIPTO - da & eu bene e καλύπτω kalypt-o nascondo, copro - gen di p. d., fam mirtacee; i cui fiori prima di sbocciare sono coperti da una specie di cuffia, che cade quando si sviluppano gli stami.

\* Eucaldsoma – da ed èu bene. καλὸς kal-òs brllo e σώμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. pent. fam. sternoxi; ornati di varii colori.

EUCAMPTO – da 🖘 èu bene e κάμπτω kàmpt-o piego – m. gen. d'ins. col pent., fam. sternoxi; il cui corpo è flessibile. 2 m Gen, di elm, nematoidi; il cui maschio è fatto a spira

EUCARIDE - da & eu multo e yácus chàr-is grazia - m. gen. d'ins. imenopt, fam tereb am, tr eucaridi : che hanno forme eleganti.

Eucaridi. V. Eucăride m gen.

Eucaride).

EUCARISTIA - da εὐγαριστέω eucharist-èo ringrazio (20 èu bene . molto e χάρις chàt-is grazia) - a. azione di grazie; ringraziamento. 2 Sacramento per cui, secondo i teologi, si riceve il corno e il sangue di Gesu Cristo sotto specie di pane e di vino; così detto perche nell'antica chiesa il preside dei fratelli o il prete, finite le preghiere, prendeva del pane e del vino che gli era presentato e ringraziando Iddio ne assumeva; quindi anche gli altri fedeli con acclamazioni e atti di grazie vi partecipavano. Questo facevasi. secondo il precetto di San Paolo e l'uso dei primi Cristiani di ringraziare Iddio nel prender cibo - με-άληψιν βρωμάτων μετά εύχαριστίας metalepsin bromàton metà eucharistias partecipazione dei cibi con atti di grazie (Ep. a Timoteo, IV, 3). -Per esprimere questo sacramento gli Elleni dicono piuttosto metalepsi cioè partecipazione, vale a dire usano la prima parte della frase suddetta, mentre i nostri usano la seconda parte, cioè eucaristia o rinaraziamento.

EUCARISTICO. V. Eucaristia ep. del pane e del vino nel sacramento dell'eucaristia.

Eucelia. V. Eucelio - evacuazione del ventre, facile, regolare.

Eucelio - da si èu bene e xoiλία kôil-ia, kil-ia ventre - che ha facili, regolari le evacuazioni del ventre.

\* Eucelo - da es eu bene e xoixes kòil-os, kìl-os cavo - gen. di pol. aggregati; così detti per la bene ordinata disposizione delle loro cellette.

EUCERA - da so eu bene e xéoze ker-as corno - m. gen. d'ins. si acal. ciliogradi; di forne gra-limenont, fam. meliferi; che hanno antenne filiformi, eleganti. 2 m. Gen di p. d., fam. sassifragee; il cui frutto consiste in una capsula ovale, superiormente bifida e terminata in due punte o corna ripiegate.

\* Eucerocòride - da es éu bene, xipas kèr-as corno e xipis kòr-is cimice - gen. d'ins. emipt. eter., fam, mirii; simili di forma alle cimici e con lunghe antenne eleganti.

Euchilia – da so du bene e yulce chyl-òs succo - m. buona qualità dei fluidi, degli umori del corpo.

Euchimia - da εύ eu bene e γυμός chym-òs succo - m. sin. di euchilìa.

EUCHITI - da sôyà euch-è preghiera - settarii cristiani i quali sostenevano che tutto il merito del Cristiano consiste nel pregare e che questo solo basta per salvarsi

Eucinesia. V. Eucineto - agilità delle membra.

EUCINETO - da εδ èu bene e κινέω kin-èo muovo - a. agile. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; così detti per l'agilità delle loro larve.

\* Euclamide - da es du bene e χλαμύς, χλαμύδος chlamys, chlamyd-os clamide - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; screziati di vaghi colori.

\*Euclanide – da 🗗 èu bene e χλανίς, χλανίδος chlanks, chlanid-os veste - gen. d'infus. rotiferi, fam. euclaniditi : che sono coperti da una specie di veste o di corazza.

\* Euclaniditi. V. Euclanide.

\* Euclasite – da 👸 èu molto, fa– cilmente e xλάω kl-ào rompo – min., composto di silice, d'allumina e di glucina; vetroso, fragilissimo.

EUCLEA - da so en molto e xisos klè-os gloria - m. gen. di p. d., fam. ebenacee; arboscelli adorni di foglie sempre verdi e di bei fiori.

EUCLÒRA - da số èu bello e y lepò; chlor-òs verde - m. gen. d'ins. pent., fam. lamellicorni; di un bel color verde.

EUCNEMIDE - da so eu bene e κνημίς, κνημίδες knemis, knemid-og calzatura (χνήμη knèm-e gamba) – m. gen. di rett. batracii; che hanno le zampe coperte di scaglie.

EUCNEMIDI. V. Eucnemo.

Eucnemo - da eš èu bene e xváma knèm-e gamba - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi, tr. eucnemidi; le cui coscie e zampe sono in parte coperte da un appendice membranosa.

\* Eucolèo – da & èu bene e xcλεὸς kole-òs guaina – gen. di elm. nematoidi; coperti di una specie

di guaina.

Eucològio - da sòyà euch-è preghiera e λόγος lòg-os discorso rituale della chiesa orientale, che prescrive le preci ed il modo di amministrare i sacramenti.

Eucoma – da εύ èu bene e κόμη kom-e chioma - m. gen. di p. m., fam. asfodelee; la cui fioritura è terminata da una bella chioma di brattee.

Eucrasia – da eš èu bene e xpão:s krās-is *crasi* – buona crasi, buona

costituzione del corpo.

Eucreo - da só éu bello e ypoià chr-oià, chr-ià colore - m. gen. d'ins. imenopt, fam. crisidii; ornati di vaghi colori.

EUCRIFIA – da εὖ èu bene e ×ρύφιος kryf-ios occulto - m. gen. di p. d., fam. ipericinie; i cui fiori, prima di sbocciare, hanno la corolla coperta da una cuffia caduca.

EUCRÒA - da số eu bello e χρό2 chr-òa colore - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; screziati di bei colori.

EUCRÒE. V. Eucròa - bel colo-

rito, indizio di buona salute.

EUCROEA. V. Eucrèo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; ornati di vaghi colori.

\* EUCROITE. V. Eucròa - min.; rame arseniato, di un bel verde

smeraldo.

Euchoma - da să en bello e γρώμα chròm-a colore - m. gen. di p. d., fam, scrofularinee; i cui fiori sono ornati di vaghi colori.

EUCROMIA. V. Eucroma - gen. d'ins. lepid , fam. notturni ; di un

bel color di porpora.

Eucromo. V. Eucroma - m. gen. d'ins. col pent., fam. buprestidi; di un color verde metallico a riflessi porporini.

EUDEMONISMO - da εὐδαίμων eudemon felice (εὐ eu bene e δαίμων dėmon demone, sorte) – m. dottrina che ammette la felicità dell'uomo come massima suprema della morale.

\* EUDEMONISTA. V. Eudemonismo che professa l'eudemonismo.

\* EUDESMIA - da εδ èu bene e δεσμὸς desni-òs vincolo - gen. di p. d.. fam. mirtacee; i cui petali sono fra

di loro ben congiunti.

EUDIALITO - da so èu facilmente e διαλύω dialy-o sciolgo (διὰ dià part. intens. e λύω ly-o sciolgo) - min., formato di silice, di soda e di calce con ossidi di ferro e manganese; che esposto al tubo

ferruminatorio facilmente si fonde. \* Eudiapneustia – da & eu bene. διαπνέω diapn-èo traspiro (διά dià tra- e πνέω pnè-o spiro) - traspira-

zione facile, normale.

EUDIAPNEUSTO, V. Eudiapneustia - che traspira facilmente, normalmente.

\* EUDIOMETRÍA, V. Eudiòmetro arte di analizzare i gaz coll'eudiometro.

\* EUDIOMETRICO - V. Eudiômetro che si riferisce all'eudiometro.

\* EUDIÒMETRO - da εύδιος êud-ios sereno (so èu molto e dios dios splendido) è μέτοςν mètr-on misura strumento per riconoscere la purezza dell'aria atmosferica, analizzandone gli elementi. 4 (in generale) Strumento che serve per analizzare i gaz.

\* Eudiosma – da 🗗 èu bene e δίσσμος diosm-os diosmo - sez. di p. d., gen. diosmo, fam. diosmee: in cui si collocano le diosmeemeglio caratterizzate.

EUDOCÍA – da εδ èu bene e δοκέω dok-èo sembro, opino - beneplacito di Dio; favore di Dio verso gli

eletti.

\* EUELCIA - da es èu bene e saxce èlk-os ulcera - ulcera di benigna natura facile a guarire.

\* EUEMIA - da so èu bene, facilmente - disposizione al vomito; fa-

cilità di vomitare.

\* Euemia - da es du bene e atua èm-a sangue - buona qualità del sangue.

\* EUFANISTA - da so èu bene e caivo fen-o splendo - gen. d'ins. col. pent., fam. erotileni; ornati di colori brillanti

EUFÈA – da εδ èu bene e φάω f-ào splendo - m. gen. d'ins. ortopt., fam. libellule: ornati di colori varii e brillanti.

Eufemia - da εὐφημέω eufem-co dico bene, auguro bene (e5 èu bene e wrui femi dico) - acclamazioni e felici augnrii (p. e. del popolo romano quando compariva l'imperatore; felici augurii fra convitati ecc.).

EUFEMISMO. V. Eufemia - uso di parole che significano idee piacevoli, oneste, liete, affine di esprimere idee spiacevoli, disoneste, tristi, per cansare la sgradevole impressione che sarebbe cagionata dai termini proprii (p. e. eulogia, che significa benedizione, per va-

EUFEO. V. Eufea - m. gen. di crost. isopodi; ornati di splendidi

\* Eurolo - da so eu bene e polis fol-is scaglia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; coperti di sca-

glie e ornati di varii colori.

EUFONIA – da ci èu bene e covi, fon-è suono - suono gradevole, soave, armonioso. 2 Suono dolce, gradevole di una lettera, che si sostituisce ad un'altra di aspro, o si frappone per evitare l'affronto. lo jato di due vocali, ecc. 3 Chiara e soave pronuncia delle parole nel canto. 4 m. Suono di una voce sola o di un solo strumento; apposto a sinfonia.

EUFÓNICO - da εὐφωνία eufonia - ep. di lettera che si sostituisce ad un'altra, o si frappone fra due altre, per eufonia.

EUFONO. V. Eufonia - m. sorta di strumento musicale composto di cilindri di vetro, i cui orli si fregano colle dita umide di acqua.

Euforbio. \* Euforbia - da so en bene, molto e popen forb-e-cibo (α 456ω fèrh-o nutro; radice skt. hhri mangiare) - gen. di p. d., fam. euforbiacee; così dette o perche qualche specie è mangereccia quando la pianta è novellina, o piuttosto per antifrasi, per eufemismo, la maggior parte delle piante di questa numerosa famiglia essendo molto velenose (V. Titimalo). 2 Succo gommo-resinoso che somministrano alcune specie di euforbia, drastico violento. - Siccome la radice che significa mangiare ha pure in molte lingue il senso di distruggere (βρώ, βρώσκω, βιερώσκω br.o. brosk-o. bibrosk-o rodo, consumo, distruggo), può essere che l'etimo di euforbio sia

moto distruttivo, molto velenoso. Ecco un'altra etimologia. Eò eu molto e eços forb, corrispondente alla radice sarp, sarb, sarf essere liquido (V. Silfo). Sè cangiata in f, armeno sung, lat. fung-us fungo; ant. sl. sjeno, fieno). Tutti i nomi dell'euforbia in sanscrito e in altre lingue significano che abbonda di succo Infatti tutti gli organi dell'euforbiacee ne contengono molto.

EUFORIA - da ci èu bene, facilmente e cion têr-o porto - m. facilità di sopportare un'operazione chirurgica o l'effetto di un rimedio o i dolori che porta una malattia. 2 m. Gen. di p. d., fam. sapindacee; che producono fruta squisite.

EUFRASIA da successivo eufr-en-o rallegro (so en bene e exiv fren mente) — m. gen di p. d., fam. scrofularinee; cui si attribuivano maravigliose virtù contro il mal d'occhi

EUFROSINE. V. Eufràsia – a. letizia, gioja. 2 Una delle tre Grazie compagne di Venere; personificazione, deificazione della gioja. 3 m. Gen. di moll. anfinomi, fam. nereidi; di forme molto eleganti.

EUFROSINO. V. Eufrásia – gen. di p. d , fam. borraginee; così dette perché si credeva dagli antichi che le loro foglie infuse nel vino fossero atte a promuovere l'allegrezza.

\* EUGENIOCRINITO - da εὖ èu bene, γεντάω genn-ào genero e ερένεν kri-n-on crino - gen. di echin. pedi-cellati crinoidi; formati dalla so-vrapposizione di varie regolari generazioni.

EUGLIFA - da & èn hene e γλυφά glyf-è scultura - m. gen. di acal., fam. rizopodi; vestiti di un testo con orlo dentellato, quasi scolpito.

Euglossa, Euglosso - da & èu

pene e γλώσσα glòss-a lingua - m. | comenii; così detti perche sogliono gen. d'ins. imenopt., fam. aculeati; vivere in società distinti da una lingua lineare e i molto lunga.

Eugònia - da εὖ èu bene e γωνία gon-la angolo - m. gen. di p. m., fam liliacee; le cui gemme florali presentano sei angoli distinti.

EULAMPE - da só èu bene e λάμπω làm-po splendo - m. gen. d'ucc., fam. colibri; ornati di splen-

didi colori.

EULE - da soli eul-è verme (siλέω eil-èo, il-èo volgo, torco) – m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acařidi.

\* Eulema – da εὐ èu bene e λαιμὸς lem-òs collo - gen. d'imenopt., fam. melifici, tr eulemiti; forniti di un lungo protorace.

\* Eulemiti, V. Eulèma.

\* EULIMNA - da số du bene e ligum limn-e stagno - m. gen. di crost. branchiopodi; che vivono negli stagni marittimi.

\* Eulofiti. V. Eulofo - tr. d'ins. imenopt., fam. calcidii; il cui tipo è il gen, eulofo, 2 Gen, d'ucc, gallinacei; che portano in testa una bella nappa di penne.

EULÒFO - da số du bene e λόφος lòf-os pennacchio - m. gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii, tr. eulofiti: che hanno antenne ramose, pelose.

Eulogia – da εὐλογέω eulog-ĉo benedico (εὐ èu bene e λέγω lèu-o dico) - frammenti del pane benedetto, non consacrati per l'eucari stia: che si distribuiscono a quelli che non si sono comunicati ed agli assenti. 2 Vajuolo (per eufemismo).

EUMECE - da so eu bene e uzzos mèk-os lunghezza - m. gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; molto lunghi.

EUMÈNE - da số eu bene e piévos men-os mente - a. dolce, benevolo 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. | stargment.

\* E. MENII. V. Fumène.

EUMENIDI, V. Eumène - Dee vindier dei delitti, fiere, spietate; dette benerole per enfemismo, per antifrasi; sin di Erinni, Furie.

El MERO - da so eu bene e unpos mer-òs coscia - m. gen. d'ins. dipt., fam brachistomii; che b**a**nno coscie grosse e spinose. 2 Gen. di ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno coscie e zampe lunghe.

\* l: MERODE - da só eu bine e piépos mer-os parte - div di rett. saurii, che comprende le fam, dei lacerzii, ignanji e gorozii; così detti perchè hanno tutte le membra ben confor-

\* f : MicRo da εὐ èu molto e μιχρὸς mikr-os piccolo - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che hanno appena una linea e mezza di lunghezza.

\* Eunictero – da só éu bene e μυχτ. s myktèr naso - gen. d'ins. col. pent, fam. curculionidi; forniti di una lunga tromba.

El MoLPO - da ε èu bene e μολπή molp-e canto - figlio di Nettuno. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. crisomelini. 3 m Gen. di anell. fam. nereidei.

EUMORFIA - da εδ èu bene e μερφή morf-e forma - bellezza di forme. 2 m. Gen. di p d, fam. composte senecionidi; eleganti arboscelli.

Elmorfo. V. Eumorfia - di belle torme. 2 m Gen. d'ins. col. trim., fam. fungicoli; di forme e colori eleganti.

 EUNECTE – da sŏ èu bene e vnxtas ne t-es nuolulore (véw n-èonnoto) - gen. di rett. ofidii, fam. hoa; acquatici, che nuotano bene. 2 Gen d'ms col pent, fam. idraconti; et e si trovano nelle acque

Eunor - da es eu bene e vocs desco fôtj-an, svedese foda, dandos mente - m. nome di un fiumicello nel Paradiso terrestre di Dante. alle cni acque il poeta attribuisce le virtù di richiamare alla mente il hene operato.

EUNOMIA - da so eu bene e vouces nom-os legge (viuw nem-o ordino) buona legislazione; ordinato vivere civile. 2 m. Gen. di p. d., fam. crucifere: così denominate dalla regolare disposizione delle foglie e dei semi gemelli. 3 m. Gen. di pol., pietrosi; composti di tubi distinti e paralleli.

EUNÒTO - da số du bello e votos not-os dorso - m. gen. d'ins. eter., fam. taxicorni; forniti di elitre

brillanti.

EUNDCO - da sovis èun-is privo (radice skt. aûn, ûn, togliere; skt. van. zendo û mancare; ἀνέω, iνέω an-èo, in-èo vuoto; tedesco ohne, aven aneu senza; skt., ûna meno, scarso; it. vano-skt., zendo, parsi, armeno, cimrico, ellenico an, gotico e tedesco un, lat. e it. in prefisso di negazione) - e ògeta och-èia, och-ìa coito (ὀγεύω och-èno esercito il coito, oxeus och-eus scroto, dueisv och-èion, och-ion stallone: dialetto veneziano oco membro virile) - che non ha membro virile; cui mancano per anomalia o per amputazione le parti genitali, in modo che non può compirne le funzioni.

EUPARÈA - da εὐ èu bello e παρειά par-eià, pa-rià guancia - m. gen. di p. d., fam. primulacee; adorne di vaghi colori.

\* EUPATOREE. V. Eupatòrio.

\* EUPATORINA. V. Eupatorio polvere bianca ed amara, estratta dall'enpatorio cannebino.

EUPATORIO - da so èu bene e πατέςμαι pat-èome *mi pasco* (gotico | durli.

nese fode nutrire; antico tedesco fuotar, svedese foder *nutri*mento, onde venne fodro, nel medio evo, vettovaglia, provvisione annonaria; francese foudr-age. poscia alterato in fourrage foraggio - radice skt. på, nutrire) - gen. di p. d., fam. composte. tr. eupatoree; così dette perchè la specie conosciuta dagli antichi, l'eupatorio cannabino, è buon pascolo per il bestiame. EUPATRIDE - da eŭ èu bene e

πατλρ patèr padre - patrizio in Atene o a Corinto; cittadino della prima classe, cui erano specialmente affidate le cerimonie sacre. \* Eupecilia – da es èu molto e ποικίλος poikil-os, pikil-os vario gen. d'ins. lepid , fam. notturni ; ornati di varii colori. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; idem. EUPELECE - da so eu bene e

πήληξ, πήληκος pèlex, pèlek-os elmo - m. gen. d'ins. emipt., omopt., fam. cicadelle; che hanno un'appendice membranosa, una sorta di elmo in testa.

\* Eupelmo - da so èu molto e πέλμα pèlm-a pianta del piede gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii : in cui il primo articolo dei tarsi intermedii è grande e peloso.

EUPEPSIA - da eo èu bene e πέψις pèps-is digestione - πέπτω pèpt-o digerisco - buona digestione; facilità di digerire.

Eupiga – da εὐ ều bello e πυγή pyg-è natica - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; il cui addome è sviluppato e prominente. \* Euplastico - da so èu bene e

πλάσσω plàss-o formo - ep. di materia che serve a mantenere l'integrità nei tessuti animali o a ripro-

fodj-an, slavo pit-ati, antico te- | \* Euplectella - da zó èu bene e

πλέχω plèk-o intesso - gen. di spugne; così nominate per la forma regolare, elegante della loro tessitura.

EUPLÒCAMO - da εδ èu bene e πλόκαμις plòkam-os treccia - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui antenne e i palpi sono molto

pelosi.

\* EUPLÒTO - da ω èu bene e πλώω plò-o navigo - fam. d'infus. poli-gastrici: che nuotano rapidamente.

EUPNÈA – da εὐ èu bene e πνέω pn-èo respiro – buona, regolare respirozione.

EÙPODI - da εὖ èu molto e πεῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - m. fam. d'ins. col. tetr.; le cui coscie e zampe sono molto sviluppate.

\*EUPOMATIA – da τ eu bene e πωμα, πώματες poma, pomat-os coperchio – gen. di p. d., fam. emonacee, tr. eupomatiee; i cui fiori sono coperti da un coperchio intero ma caduco.

\* EUPOMATIEE. V. Eupomatia.

EUREMA – da εύρω, εύρίσκω èur-o, eurisk-o trovo – m. cautela, rimedio inventato dai giureconsulti, affine di mitigare il soverchio rigore della legge attenendosi all'equità.

EURIA - da εὐρὺς eur-ys largo gen. di p. d., fam. terustremiee; fornite di foglie molto larghe.

\* EURIACANTA – da εὐρυς eur-ys largo e ἄκανθα akanth-a spina – gen. d'ins. ortopt., fam. fasmii; le cui coscie sono armate di larghe spine.

EURIALE - da Esprán, Euriàl-e, nome di una regina delle Amazoni e di altre donne nell'antichità-m. gen. di echin, pedicellati. 2 m. Gen. di acal, fam. medusarie. 3 m. Gen. di p. d., fam. ninfee.

\* EUR ANDRA - da εὐρὺς eur-ys laterali largo ε ἀν.ρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs lupvate.

uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. niagnolie; i cui filamenti che reggono le antere, si vanno dilatando verso la sommità.

\* EURIANTO - da εὐρὺς eur-ys largo e ઢુંબુંદુ ànth-os flore - gen. di p. d , fam. ternstremiee; che hanno grandi

fiori.

\* EURICEFALA – da ἐυρὺς eur-ys largo e κεραλή kefal-è testa – gen. d'ins. emipt. omopt., fam. mirii; che hanno testa larga.

\*EURICÈFALO. V. Euricèfala gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni: distinti da testa larga.

EURICORA - da εὐρύχωρος eurychor-os largo, spazioso (εὐρὺς eur-ys largo e χῶρος chòr-os spazio). m. gen. d'ins. col. eter., fanı melasomi; di fornia larga e piatta.

\* Ευπίσεμα – da εὐρύς eur-ys largo e δέμας dèm-as corpo – gen. d'ins. emipt. omopt., fam. scutellarii; di forma compressa, piatta.

\* EURIDERA - da sopis eur-ys largo e dépa dèr-e collo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno il protorace largo.

Eurnice da Εύρυδίας Eyridike Euridice, figlia di Nereo e moglie di Orfeo e di altre donne antiche (εὐρὸς eur-ys largo e δίας dike giustizia) – m. gen. di crost. isopodi. 2 m Gen. di p. n., fam. diurni. 3 m. Gen. di p. m., fam. iridee. Eurigastro – da εὐρὸς eur-ys largo e γαστὸς, γαστὸς gastèr, gastro s ventre – m. gen. d'ins emipl. eteropt., fam. scutellarii, tr. eurigastridi; che hanno addome largo. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: idem.

\* EURIGASTRIDI. V. Eurigastro.

\* Eurilemo - da εὐρὺς eur-ys largo e λαιμὸς lem-òs collo - gen. d'ucc. passeri dentirostri; in cui le parti laterali del becco sono molto svi\* EURILÈPTA – da εὐρὸς eur-ys lurgo e λεπτὸς lept-òs sottile – gen. di elm. trematodi: il cui corpo è

EUR

largo e sottile.

\* EURIMELA - da εὐρύς eur-ys largo e μελις mèl-os membro - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. cicadellie, tr. eurimelidi; che hanno tutte le parti del corpo, anche la testa, larghe e piatte.

\* EURIMÈLIDI. V. Eurimèlo.

\*Eurinco - da τὖ èu molto e ρόγι χος rynch-os becco - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno una lunga tromha.

Eurino - da & èu bene e fivrin naso - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; la cui testa ha una prominenza a foggia di naso. 2 m. Gen. d'ins. dipt. fam atericeri; che hanno la tromba molto sviluppata. 3 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; idem.

EURINÒTO – da εὐςὺς eur-ys largo e νῶτος nòt-os dorso – m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che

hanno largo dorso.

\* EURIOFTALMO - da εὐρὺς eur-ys largo e ἀφθαλμὸς ofthalm-ös occhio - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. ligei; che hanno e il protorace tutto punteggiato, quasi a larghi occhi.

EURIOPE - da εφώε eur-ys largo e ἐψ, ἐπὸς ops, op-òs aspetto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno la testa voluminosa. 2 m. Gen. di p. d., fam. composte; distinte da largo fogliame.

EURIPO - da so eu molto e servi, rip-è impeto (servi, en rip-izo agito) - a. stretto di mare fra l'Eubea e la Reozia, in cui le acque scorrono impetuosamente e sono soggette a diusso e riflusso sette volte al giorno. 2 (in generale) Qualunque stretto di mare in cui l'acqua è molto agitata. 3 Canale attorno ai circhi ro-

mani o lungo la spina, che si riempiva di acqua per le naumachie.

\* Ευπιρούο - da εύρύε eur-ys largo e πεῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede - gen. di crost decapodi brachiuri, fam. oxirrinchi; le cui zampe posteriori hanno il quinto articolo compresso e dilatato.

\* ΕυπίρτεπΑ – da εὐρὺς eur-ys largo e πτερὸν pter-òn ala – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui elitre sono molto larghe all'estremità.

\* EURIPTERO. V. Euriptera - gen. di crost. copepodi foss., fam. pontii; che da ogni parte dell'anello toracico hanno una gran zampa per nuotare, a guisa di ala.

\* EURISCELA - da εὐρὺς eur·ys largo, esteso e σκέλος skċl-os gamba - gen. d'ins col. tetr., fam. lungicorni; che hanno zampe molto lunghe

Eurisma - da εὐρὺς eurys largo - dilatazione dei visceri del corpo; vocabolo che ordinariamente si pospone al nome del viscere dila-

tato; p. e. aorteurisma erc.

\*EURISOMA – da ευρί; cur-ys largo
e σώμα sóm-a corpo – gen. d'ins.
col. pent., fam. carabic; di corpo
grande. 2 Gen. di elm. distomii;
che hanno il corpo più largo che
lungo.

\* Ε̈URISPERMO – da εὐρὺς eur-ys largo e σπέρμα spèrm-a seme – gen. di p. d., fam. proteacee; che hanno grandi semi.

EURISTERNO - da εὐρὺς eur ys largo e στέρκον stèrn-on sterno -m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno lo sterno molto largo.

\* Euristica – da εύρίσκω eurisk-o invento – arte d'inventare.

2 (in generale) Qualunque stretto di | Euristromo – da κόρὸς eur-ys nare in cui l'acqua è molto agi- largo e στέμα stôm-a bocca – m. tata. 3 Canale attorno ai circhi ro | gen. d'ucc. omnivori che hanno il becco depresso, dilatato lateral- | apt., fam. aracnidi falangidi; molto mente.

\*Euritarso - da εὐρὺς eur-ys largo e ταρσὸς tars-òs tarso – gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che hanno i tarsi molto sviluppati.

EURITMIA - da so eu bene e subμὸς rythm-os ritmo - giusta proporzione, convenienza dei movimenti nella danza, dei suoni nella musica, delle intonazioni in una lingua, delle parti in un edifizio, delle funzioni in un organo.

Euritmo. V. Euritmo - che ha euritmia; specialmente, ep di polso regolare.

\* EURITOMITI. V. Euritomo.

\*Eurinomo – da εὐρὺς eur-ys largo e τεμή tom-è taglio - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii, tr. euritomiti; così detti per i larghi tagli, le larghe divisioni delle loro antenne.

\* Euritràpano – da si èu bene e τρύπανον trypan-on trapano - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni;

che rodono il legno.

Euro - affine al lat. or-iens oriente, ad aur-ora; all'ebraico o r luce. To er far del giorno, hipios eer-10s mattutino - vento che spira da Oriente; propriamente da dove sorge il sole d'inverno; vento di Est-Sud-Est.

Euronòto – da Εύρος Eur-os Euro e Νότος Not-os Noto - vento fra Euro e Noto; vento di Sud-Est;

scirocco.

Euròtia - da εὐρώς, εὐρῶτος euros, eurot-os muffa - m. gen. di p. d., fam. chenopodiee; le cui foglie sono coperte da una specie di muffa.

Eusarco – da εὐ èu molto e σὰρξ, σαρχὸς sarx, sark-òs carne - ep. di persona ben uisposta di corpo, grassa auzi che no. 2 m. Gen. d'ins. le un quarto

grossi.

Euscèlo - da so eu molto e axélica skèl-os gamba - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; le cui zampe anteriori sono molto sviluppate.

Eusemia – da eŭ èu bene e orija sèm-a segno – complesso di segni favorevoli in una malattia.

Eusómato – da só en bello e σωμα, σώματις sòm-a, sòmat-os corpo-m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; di belle forme.

\* Eusonfalio - da êu; e-vs bene e δυφαλός omfal-òs ombilico - mostro doppio, composto di due individui simili; ma non attaccati per l'ombilico, come avviene per solito in tali anomalie.

Eusplanchia - da so èu bene e σπλάγγνων splanchn-on viscere buona disposizione dei visceri,

Eusplancho. V. Eusplanchia ep. di persona che ha visceri sani. EUSTACHIDE - da zu èu bello e στάχυς, στάχυδος stáchys, stáchyd-os spiga - gen. di p. m., fam. graminee; così dette per la bellezza delle loro spighe.

EUSTEFIA - da so eu bene e oréφες stèfos corona - m. gen. di p. m., fam. amarillidee; così dette per la disposizione degli stami a loggia di corona intorno alla corolla.

Eustegia – da εὐ èu bene e στέγη stèg-e tetto - m gen. di p. d., fam. apocinee; i cui semi sono ben coperti.

Eustenia – da eš èu bene e obévos sthèn-os forza - stato normale delle forze vitali.

EUSTILO - da εδ eu bene e στύλη styl-e colonna - ep. di edificio in cui le colonne sono disposte alla distanza conveniente; cioè i cni intercolunuii sono di due diametri

EUSTOMA - da el du bene e origina | colo V. seguaci di Eutiche. che stom-a bocca - m. gen. di p. d., fam. genzianee; che hanno ben chiuso l'orifizio della corolla.

EUS

Eustomaco - da si èu bene e στόμαγος stòmach-os stomaco - en. di rimedio utile allo stomaco, di cibo

che gli si confà.

Eustrofa - da 🖒 èu bene e στρέφω strèfo qiro - m. gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni; così detti per la loro agilità nel muoversi in giro. 2 m. Gen. di p. m., fam. asfodelee: i cui fusti hanno un'elegante forma spirale.

Eutanasia - da so èu bene e bávates thànat-os morte - morte pla-

cida, senza agonia.

\* EUTAXA. V. Eutaxia - gen. di p. d., fam. conifere; così dette per la bella disposizione dei loro rami.

Eutaxia - da εὐ èu bene. τάσσω tàss-o, fut. τάξω tàxo ordino - τάξις tax-is ordine - disposizione regolare delle differenti parti del corpo. 2 m. Gen. di p. d., fam. leguminose; così nominate per la bene ordinata disposizione delle parti componenti il loro fiore.

EUTELO - da εὐτελής eutel-ès di poco prezzo (so èu bene, facilmente e τέλες tel-os spesa) - m. Gen. d'ins. imenopt, fam. calcidii; piccoli, sparuti. 2 m. Gen. d'ins. eter..

fam. melasomi; idem.

EUTERPE - da εὖ èu molto e τέοπω terp o diletto - una delle Muse, che presiedeva alla musica. 2 m. Sp. d'ins. lepid., fam. diurni, gen. farfalle: molto eleganti. 3 m. Gen. di p. m., fam. palme; idem.

Euria - da soo; enthys retto - m. serie di note le quali, senza alcuna alterazione, procedono dal grave

all'acuto.

Eutichiani – da Εὐτυχές Eutych-ès Eutiche, patriarca di Costantinopoli - settarii cristiani del se- l

ammettevano in Gesù Cristo una sola natura.

EUTICHITI - da εὐτυχής eutych-ès felice (εὐ èu bene e τύχη tych e sorte) - settarii cristiani, i quali opinavano essersi le anime congiunte ai corpi per godere ogni specie di felicità sulla terra.

Eutigrammo - da εὐθὸς euth-vs dritto e γραμμή gramm-è linea m. regolo per tirare linee dritte.

\*Eutimetria - da súdus euth-ys rello e μέτρον mètr-on misura parte della geometria, che considera le linee rette. 2 Metodo di servirsi dell'entigrammo per misurare le lunghezze, le larghezze e le distanze.

\*Eutinèura – da súbbs euth-ys retto e veupov neur-on nervo - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; in cui la cellula discoidale delle ali è separata dalla basilare interna per mezzo di una nervatura diretta.

EUTÒCA - da εὐτοχος eùtok-os fecondo (es eu bene, molto e rexos tok-òs parto) - m. gen. di p. d., fam idrofillee; che producono molti fiori.

Eutocia. V. Eutoca - facilità nel parto. 2 Fecondità.

EUTÒXO – da εὐ èu bene e τόξεν tox-on arco-m, gen, d'ins, col, tetr.. fam. curculionidi; la cui tromba è arcata in cima.

\*Eutrièna - da & èu bene e τρίαινα trien-a tridente - gen. di p. m., fam graminee; le cui loppe sono fornite di tre setole disposte a tridente.

Eutrofia - da 25 eu bene e τροφή trof-è - nutrizione - buona

nutrizione; vigore.

Euxino - da eŭgevos èuxen-os. jonicamente εύξεινος èuxein-os, èuxin-os ospitale (eš du bene e féves xen-os, ionicamente ceixe; xein-os.

xin-os straniero) - Mar Nero, deno- | come illustri personaggi reali che minato dai primi navigatori elleni άξεινος axeinos, axinos inospitale (à priv., ξένος, ξείνος xèn-os, xìn-os straniero); nome che poscia per eufemismo fu cangiato in εύξεινος èuxin-os ospitale.

\* Evacanto - da 🗗 èu, ev bene e Zzavôa ákantlı-a *spina –* gen. d'ins. emipt., omopt., fam. cicadellie; for-

niti di spine.

\* Evandra – da so èu molto e avre, ανδρός aner, andr-os uomo, fig. stame - gen. di p. m., fam. ciperacee; fornite di molte antere.

Evangèlici. V. Evangèlio - m. settarii cristiani, i quali pretendono che la loro credenza sia strettamente conforme all'evangelio.

EVANGELICO. V. Evangelio che si riferisce all'evangelio, ch'è conforme all'evangelio.

Evangelio - da so eu bene e ἀγγέλλω angèll-o annuncio - dottrina di Gesù; nome dei libri attribuiti a Matteo, Luca, Marco, Giovanni, che narrano la storia di Gesù e ne espongono la dottrina, la buona novella.

Evangelismo. V. Evangelio annunciazione di Maria.

Evangelista. V. Evangelio scrittore dell'evangelio; ep. dei creduti autori dei quattro evangelii canonici.

- \* Evania da so èu bene, molto e ανία an-la molestia - gen. d'ins. imenopt., fam. evanii; che danno molta molestia.
  - \* Evanii. V. Evania.
- \* Even da & èu bene gen. di p. d., fam. rubiacee; così nominate per la bellezza dei loro fiori.

Evenerista – da Εὐήμερος Evèmer os Evemero, antico storico seguace di Evemero, mitografo il quale riguardava gli Dei pagani akanth-a spina - sp. di pesci, tam.

furono deificati dopo la loro morte.

Everia - da so du bene e émo èp-o dico - il parlar bene, con

eloquenza.

Evergete - da & èu bene e έργον èrg-on opera - benefattore ; soprannome dato per adulazione ad alcuni Lagidi re di Egitto e ad alcuni re di Siria.

\* Evernia – da sú eu bene e sovos ern-os ramo - gen. di p. a., fam.

licheni: molto ramose.

Evète - da εὐήθης evèth es stupido - m gen. d'ins. col. tetr., fam. lamiarii; che sono lenti, come stupidi.

Evodia - da εδ èu bene e όζω oz-o olezzo - m. gen. di p. d , fam. diosmee; che hanno grato odore.

Evor - da soci evoi - esclamazione; grido di gioja nelle feste in onor di Bacco.

Evonimo - da so du bene e ovora onym-a nome - chi ha un nome bello ed illustre. 2 m. Gen. di p. d., fam. ramnee, tr. evonimee; così dette per antifrasi, perchè sono perniciose al bestiame.

\* Evonimee. V. Evònimo. \*Evòplide – da & eu bene e

oπλον opl-on arma - gen. di p. d., fam. composte; in cui l'involucro dei fiori è formato di squame spinose.

Evòsma. V. Evosmia - m. gen. di p. d., fam. apocinee; così nominate per il grato odore dei loro fiori.

Evosmia – da eŭ èu bene e doun osm-è odore - m. gen. di p. d., fam. cordieree; che hanno grato odore.

Ex - ¿ξ - corrisponde a ¿x ek, e si usa quando la parola cui è prefissa comincia per vocale.

\* Exacanto - da ét ex sei e axavea

pinna dorsale.

EXA

\*Exacicinno - da & ex sei e zízivece kikinn-os cincinno, ricciolino - sp. di pesci malac., fam. siluroidi, gen. siluro; distinti da sei barbette attorcigliate.

Exactino, Exactinio - da ¿§ ex sei e xxiva klin-e letto - sala da mangiare che capiva sei letti.

\* Exacocco – da iš ex sei e xóx-205 kõkk-os *grano, seme –* specie di pericarpio che contiene sei capsule monosperme.

Exacolo - da έξ ex sei e κώλον kol-on membro, verso - stanza di sei versi; sestina.

Exacordo – da έξ ex sei e γορδή chord-è corda - strumento musicale a sei corde. 2 m. Sistema armonico di sei suoni.

Exadactilo – da έξ ex sei e δάατυλος daktyl-os dito - m. sp. di pesci. fam. siluroidi, gen. siluro; forniti di sei raggi a ciascuna pinna pettorale.

\*Exadecaedro - da έξ ex sei, δέκα dèk-a dieci e έδρα èdr-a base. faccia - corpo solido, p. e., cristallo, a sedici faccie o basi.

\* Exadecagono – da εξ ex sei. δέχα dèk-a dieci e γωνία gon-la angolo - corpo solido, p. e., cristallo, a sedici angoli e altrettanti lati.

\* Exaedrico. V. Exaedro - che si riferisce all'exaedro; cubico.

Exaedro – da εξ ex sei e έδρα èdr-a faccia, base - corpo solido. p. e., cristallo, a sei facce; cubo. \* Exafillo – da έξ ex sei e φύλλον fyll-on *foglia -* ep. di calice o di altra parte di vegetale composta di

sei foglie. \* Exaginia. V. Exàgino - cl. di piante, che comprende quelle i cui

fiori hanno sei pistilli.

\* Exagino - da it ex sei e yuvi

percoidi, gen. dipterodonte; che gyn-è donna, fig. pistillo - ep. di hanno sei raggi spinosi alla prima fiore che ha sei pistilli e di pianta che produce cosifatti fiori.

Exagoge – da εξάγω exag-o esporto (εξ ex fuori e &γω àg-o porto) esportazione delle merci.

Exagono - da εξ ex sei e γωνία. gon-la angolo - corpo solido, p. e. cristallo, a sei angoli e altrettanti lati. 2 Figura piana, rettilinea, di sei angoli e sei lati. 3 Poligono a sei lati e altrettanti angoli eguali (piazza, fortificazione ecc.). 4m Unione contemporanea di sei pianeti in una delle mansioni celesti. 5 Ep. di fusto, calice, seme a sei angoli.

Examploma. V. Examblosi -

aborto, feto abortito.

Examblosi - da έξαμελέω exambl-òo *abortisco* (¿ξ ex *fuori* o part. intens. e αμειώ ambi-do abortisco) - aborto, atto di aborti**re**.

Examplotico. V. Examblosi en, di sostanza che procura l'aborto. \*Examenone - da ¿ ex sei e ήμέρα emèr-a giorno - poema, trattato sulla creazione del mondo, avvenuta, secondo la Genesi, in sei giorni.

Exametro – da έξ ex sei e μέτρον mètr-on metro - verso di sei piedi.

\* Examilio - vocab. ibr. da : \( \xi \) ex sei e lat milium miglio - muraglia lunga sei mila passi o sei miglia romane, fatta costrurre da Emanuele Paleologo sull'istmo di Corinto per difendere il Peloponeso dalla invasione dei Turchi (ora distrutta – il luogo ove esisteva ne ha conservato il nome).

\* Exandria - da et ex sei e avre, ἀνδρός aner, andr-òs uomo, fig. stame - cl. di piante, che racchiude quelle che hanno fiori con sei stami.

\* Exandro. V. *Exandria* – ep. di fiore che ha sei stami, di pianta che produce cosifatti fiori.

\* Exangla – da έξ ex fuori e άγ-

yeïev ang-èion, ang-lon vaso – dilatazione, rottura o altra perforazione morbida di un grosso vaso sanguigno, senz'apertura all'esterno del corpo.

\*EXANIA - vocab. ibr. da ¿ ex fuori e ano - procidenza dello sfintere dell'ano, o rovesciamento dell'estremità dell'intestino retto.

EXANTEMA - da εξανδίω exanth-do fiorisco e in generale esco fuori (εξ ex fuori o part. intens. e ἐνδίω anth-do fiorisco) - malattia della pelle consistente o in semplici macchie o in eruzioni poco prominenti e ulcerazioni superficiali (eritema, risipola, scarlattina ecc.).

EXANTEMATICO. V. Exantêma - ch'è proprio dell'esantema; che si

riferisce all'esantema.

\* EXANTEMATOLOGIA - da ἰξάνθημα, ἰξανθήματος exànthem-a, exanthem-a control seantema e λόγοι (big-os discorso - trattato sugli esantemi. 2 Parte della medicina che riguarda gli esantemi.

\* ΕΧΑΝΤΕΜΟΓΤΑΙ.ΜΊΑ – da ἐξάνδημα exànthem-a esantema e ὀφθαλμός of-thalm-òs occhio – infiammazione d'occhi prodotta da un esantema.

EXANTESI. V. Exantèma - apparizione di un esantema.

\*EXANTO - da ¿¿ ex sei e ‰c, ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. laurinee; il cui calice contiene per solito sei fiorellini.

\* EXAPETALO - da ίξ ex sei e πίταλον pètal-on petalo - ep. di corolla di sei petali, di fiore che ha tal corolla.

\*Exapiramide – da έξ ex sei e πυραμίς, πυραμίδος pyramis, pyramid-os piramide – spalto a forma

di piramide exagona.

\* EXAPODE - da έξ ex sei e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - ep. d'insetti o larve fornite di sei zampe o piedi.

\* Exapodi. V. Exapode - cl. d'ins' apt.; forniti di sei piedi.

Exàpoli - da έξ ex sei e πόλις pòl-is città - provincia che contiene sei città.

\* Exapterigio – da εξ ex sei e πτερόγιον pterygion, dim. di πτέρυξ, πτέρυγς, ptèryx, ptèryg-os aletta – ep. η od un pesce fornito di sei pinne dorsali.

\* EXAPTERO – da εξ ex sei e πτερὸν pter-òn ala – ep. d'insetto con sei ale. 2 Ep. di frutti forniti di sei appendici membranose in forma di ali.

\* Exarcáto. V. Exàrco - dignità dell'esarco. 2 Paese soggetto alla sua giurisdizione. 3 Parte d'Italia soggetta agl'imperatori bizantini dal 568 al 752, che aveva per capitale Ravenna.

EXARCO, \*EXARCA-daizex part. pleon. e ázxw arch-o primeggio, governo - prefetto o governatore degl'imperatori bizantini in Italia, che risiedeva a Ravenna. 2 Titolo di uno degli efori di Sparta.

Exarma - da ἐξαίρω exèr-o alzo - tumore molto gonfio, sporgente.

EXARMÓNIO, \* EXARMÓNICO - da ἐξ ex fuori e άρμονία armonia ep. di canto o suono ingrato, senza regola.

\*EXARRÈNA - da ¿ţ ex fuori e &çpnv àrr-en maschio - gen. di p. d., fam. borraginee; i cui stami escono fuori dalla corolla.

EXARTROSI – da εξ ex fuori e αρθρον àrthr-on articolazione – lussazione di due ossa articolate per diartrosi.

\* Exastachio – da εξ ex sei e στάχυς stach-ys spiga – ep. di gambo che porta sei spighe.

\* EXASTEMONE - da εξ ex sei e στήμων stèmon stame - sin. di exàndro.

Exastico - da έξ ex ses e στίχος

ponimento formato di sei versi. 2 Ep. di spiga i cui grani o semi sono rico o geometrico. collocati in sei file o ordini.

Exastilo - da έξ ex sei e στύλη styl-e colonna - ep. di tempio o altro edificio che presenta in fronte

sei colonne.

\* Exechebrôneo – da ¿ξίγω exèch-o sporgo in fuori (iš ex fuori e έχω èch-o ho, sono) e βρόγχος brònch-os bronco - ep. di chi ha molto prominente la parte anteriore della gola.

Exèdesi – da ἐξοιδέω exoid-èo, exid-èo sono molto gonfio (ἐξ ex part, intens. o fuori e οἰδέω oid-èo, id-èo *gonfio*) - enflagione di una parte in modo da soprastare alle adiacenti.

Exèdra – da ¿E ex da, per e ¿Coμαι èz-ome seggo (έδρα èdr-a sedia) - stanza, sala di un palazzo, di un ginnasio ecc. per la conversazione: ove particolarmente usavano di sedere filologi e filosofi confabulando e dissertando.

Exegesi – da ἐξήγεομαι exeg-èome interpreto (εξάγω exàg-o traggo fuori, estraggo – έξ ex fuori e έχω ag-o traggo) - m. interpretazione di autori antichi, specialmente di libri sacri, secondo i canoni della critica. 2 m. Exegesi numerica o lineare: estrazione numerica o lineare delle radici delle equazioni, cioè soluzione numerica o costruzione geometrica di esse.

Exegeta. V. Exegesi - m. interprete di opere antiche, specialmente di libri sacri, secondo i canoni della critica. 2 Giureconsulto che in Atene si consultava dai giudici sulla interpretazione ed applicazione delle leggi.

EXEGETICA. V. Exègesi-m. sin. di ermenèutica. 2 m.Arte di estrarre.

stich-os verso, ordine - ep. di com- | d'un problema in numeri o in lineo secondo che il problema è nume-

> Exelcosi – da ¿ξέλχω exèlk-o estraggo (if ex da, fuori e ilxo èlk-o traggo) - rialzamento di un osso per mezzo dell'elevatore.

> EXELCOSI - da iš ex fuori e ilxos èlk-os ulcera - m. esulcerazione

> esterna, superficiale. EXEMATOSI - da ¿E ex fuori o

> part. intens. e aina, ainares èma, èmat-os sangue - a. sanguificazione. 2 m. Effusione di sangue per ferita di un vaso sanguifero. \*Exemenina - da il ex fuori e

> e ὑμίν ymèn membrana - membrana esterna di un granello di polline.

> \* Exemia, V. Exematosi - uscita strabocchevole di sangue. 2 Deficienza di sangue.

> \* Exemo. V. Exemia - che ha sofferto gran perdita di sangue. 2 Che manca di sangue.

\* EXENCEFALII. V. Exencèfulo.

\* Exencefalo – da et ex fuori e iγκέφαλες enkèfal-os cervello - sp. di mostri, gen. unitarii exencefalii; in cui il cervello è situato in gran parte dietro il cranio.

\* Exenterisi, Exenterismo - da iž ex fuori e žytepov ènter-on intestino - estrazione degl'intestini.

Exère – da ét ex sei e èpéroco er-èss-o vogo - nave a sei remi o a seì ordini di remi.

Exeresi - da ¿ξαιρέω exer-èo estraggo (¿¿ ex fuori e aipíw er-èo traggo) - m. operazione chirurgica; estrazione dal corpo di cosa che gli è estranea, nociva (calcoli, tumori ecc.)

\* Exèrgo – da ἐξ ex fuori e ἔργον èrg-on lavoro - spazio al basso di una medaglia sotto il tipo e talvolta sopra, sul rovescio o sulle due di trovar le radici delle equazioni faccie, ove si colloca qualche inscrizione o cifra o motto o la data; sentazione. 2 Serta di farsa alla fine così detto perchè resta fuori del lavoro che costituisce la parte essenziale della medaglia.

\* Exoacanta – da έξω exo fuori e äzavθα akanth-a spina - gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui fiori hanno l'invoglio generale esterno composto di raggi con uncinetti in cima.

\* Exocarpo – da ἔξω èxo fuori e παρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. antolobee; in cui il picciuolo del frutto all'epoca della maturità s'ingrossa e diviene talvolta più grosso del frutto medesimo.

 Exocefala – da ἔξω exo fuori e πεφαλή kefal-è testa - gen. d'ins. ortopt., fam. locuste; la cui testa è lunga e quasi staccata dal pro-

torace.

Exoceto - da éto exo fuori e xcim koit-e, kit-e letto - a. sorta di pesce di gen. incerto, che talvolta usciva dall'acqua. 2 m. Gen. di pesci malac, addominali: che si slanciano talora fuori dell'acqua: volg. pesce volante.

EXOCHE V. Exoco - a. protuberanza, escrescenza. 2 m. Tumore

esterno all'ano.

\* Exociste, Exocistide - da && exo fuori e xúoris kyst-is vescica - rovesciamento della vescica urinaria: caduta della vescica nell'uretra.

Exoco – da ἐξέχω exèch-o sporgo (iš ex fuori e έχω èch-e ho, sono) m. gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonii, il cui muso è molto prominente.

\* Exocòstomo – da ἐξέχω exèch-o sporgo (έξ ex fuori e έχω èch-o ho e στόμα st'm-a bocca - gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; il cui peristomio è molto sporgente.

Exòdio. V. Exodo - intermezzo

di una rappresentazione.

Exodo - da el dos exodos uscito (ἐξ ex fueri e οδὸς od-os via) - a. parte della tragedia antica dono che era uscito il coro; ultima parte della rappresentazione. 2 Secondo libro del Pentateuco, che narra l'uscita degli Ebrei dall'Egitto.

\*Exodonte - da it ex sei e όδους, οδόντος odùs, edònt-os dente - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; i cui labbri sono forniti di sei denti, tre di sopra e tre di

sotto.

\* Exoftalmia-da έξω èxo fuori e όφθαλμὸς ofthalm-òs occhio – uscita dell'occhio fuori dell'orbita per una ferita, per un tumore nel tessuto cellulare dell'orbita ecc.

\* Exoptalmo. V. Exoftalmia-gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; i cui occhi sono prominenti.

\* Exògene - da έξω èxo fuori e γεννάω genn-ào genero - cl. di piante, i cui vasi sono disposti a strati concentrici; che crescono dal di dentro al di fuori, in modo che la parte esterna è la più recente e corrispondono alle dicotilèdoni.

\*Exògino - da έξω èxo fuori e γυνή gyn-è donna, fig. stilo - ep. di una pianta i cui stili sporgono

dal fiore.

\* Exognato – da έξω èxo fuori e γνάθος gnàth-os mascella - ord. di crost, decapodi macruri, che contiene quelli che hanno le mascelle sporgenti fuori dei labbri e coperte di palpi.

Exòmetra - da eço exo fuori e μήτρα mètr-a matrice - rovescia-

della matrice.

Exoncoma – da ět ex fuori e όγχος ònk-os tumore - tumore assai prominente.

\* Exònfalo, Exonfalocèle - da fra un atto e l'altro di una rappre- | έξω èxo fuori, δμφαλός omfal-òs ombilico e xńan kèl-e ernia - ernia ombilicale.

\* Exoninosi - da iξ ex per, da e ἐνεφον ôneir-on, ônir-on sogno polluzione notturna.

\* EXOPLECTRA - da έξω èxo fuori α πλημτρον plèktr-on sperone - gen. d'ins. col. trim., fam. afidifagi; le cui tibie sono fornite di una specie

di sperone.

\*ExòPTILO - da εξω èxo fuori e πτίλον ptil·on piumetta · embrione delle piante che hanno la piumetta libera, ossia fuori della membrana che qualche volta la ricopre.

EXORCISMO - da ἔξεραίζω exorkiz-o scongiuro (ἔξ ex part. int. e oρχίζω ork-iz-o giuro) - ordine al demonio di allontanarsi da un uomo o di uscire dal corpo di esso se vi è entrato; formola, ceremonia con cui si pratica (secondo la demonologia).

EXORCISTA. V. Exorcismo - chi fa esorcismi.

\*Exorrizo – da εξω èxo fuori e ἐξα riz-a radice – ep. delle piante in cui al tempo della germinazione la radichetta si allunga per la sua estremità.

\* Exosmosi. V. Endosmosi.

\* Exostema - da έξω èxo fuori e στῆμα stèm-a stame - gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui stami sporgono fuori dalla corolla.

\* Exòstoma – da εξω èxo fuori e στόμα stòm-a bocca – apertura della membrana interiore dell'ovulo nei

semi.

\* Exòstosi - da iğ ex fuori e derico ostè-on osso - tumore che si sviluppa alla superficie di un osso per espansione della sostanza del medesimo. 2 Escrescenza delle piante per sovrabbondanza di umore nutritivo. Exorèrico – da εξωτιρικός exnterik-òs esterno (εξω èx-o fuori) – ep. di insegnamento, di dottrina filosofica e di altre discipline elementari che si comunicava da Aristotele e da altri filosofi antichi a chi non era molto innanzi nella scienza. 2 Ep. di discepoloche assisteva alle lezioni exoteriche.

Exôτico - da εξω exo fuori straniero, portato da paese estero, lontano; specialmente ep. di animali e vegetali estranei al clima in cui dimorano, in cui vivono attualmente.

\* Exoticomania - da εξωτικός exotik-os straniero e μανία man-la furore - preferenza esclusiva per le cose forestiere.

Extasi, \* Estasi – da ἐξίσταμαι exist-ame mi allontano, mi distrango, esco di me stesso (it ex fuori e ισταμαι ist-ame sto - έx ek fuori e στάσις stàs-is stato) - a. stato di chi ha la mente quasi distratta dal corpo, o per vivo stupore o per alterazione delle facoltà intellettuali o per altra causa; di chi è per qualunque motivo, come volgarmente si dice, fuor di sè. 2 m. Esaltazione dello spirito, che si appunta nella contemplazione di un oggetto fuor di sè, con inazione dei sensi esterni e cessazione dei movimenti volontarii, con tendenza delle membra verso l'alto e talora con un vero innalzamento del cerpo (ultimo periodo del sonno magnetico). 3 m. Vivissimo piacere, spesso accompagnato da stupore, con indebolimento della sensihilità esterna e immobilità o guasi immobilità.

EXTATICO, \* ESTATICO. V. Extase - che è in estasi.

FACA - da paxès fak-ès o paxīf fak-è lente - m. gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; il cui frutto è un legume uniloculare, si mile alla lente.

\*FACELIO - da φάκελος fakel-os fascio - gen. di p. d., fam. borraginee; i cui fiori sono disposti a

spiga bifida e in fascio.

\* FACELLÓFORO - da φάχελλος fakell-os fascio e φέρω fèr-o porto gen di acal., fam. meduse; caratterizzati da sedici fasci di tentacoli agl'incavi dell'orlo.

\*FACHITE - da φακὸς fak-òs lente - infiammazione della lente cristal-

lina dell'occhio.

\* FACIDIEE. V. Facidio.

\* Facinio - dim. di pazò: fak-òs lente - gen. di p. a., fam. funghi tecaspori endotechi, tr. facidiee; che rassomigliano a lenticchie.

\* FACITE - da que fak-os lente - sp di moll. foss. nummuliti; che hanno forma di lenticchie.

FACO – da φακὸς fak-òs lenticchia – m gen. d'infus., fam. euglenii; che sono schiacciati e tondeggianti come lenticchie.

\* FACÒCHERO – da φακὸς fak-ôs lente, tubercolo, porro e χεῖρος chòir-os, porro – gen. di mamm. pachidermi; sorta di porco, che ha sulle guancie un grosso tubercolo o porro lentiforme

FACODE - da φ2xòs fak-òs lente e είδας èid-os, ld-os forma, somigliunza - m. macchia lenticolare.
2 m. Gen. di col. tetr., fam. lungicorni; che hanno forma di lenticchie.

FACÒIDE. V. Facòde - m. lente gio e serve a far pane come il cristallina dell'occhio. 2 m. Sp. di mento; volg. grano saraceno.

moll. conchiferi, gen. lucina; che hanno figura lenticolare.

\* Facomalacia – da φακὸς fak-òs lente e μαλακὸς malak-òs molle – ammollimento dell'umor cristallino

dell'occhio.

\* FACOPALINGENESI – da φακός fak-os lente e παλιγγίνους palingènes-is palingenesi, rigenerazione – riproduzione della lente o umor cristallino dell'occhio.

\* FACORRÌZA - da φακὸς fak-os lente e ἐίζα rìz-a radice – gen. di p. a., fam. funghi; caratterizzate da tubercoli radicali lenticolari.

\* FACOSCLEROMA – da φακὸς fak-òs lente e σκληρὸς skler-òs duro – indurimento del cristallino dell'occhio.

\* Facoscotoma, Facoscotismo – da φακός fak-òs lente e σκότος skòt-os oscurità – oscurità della lente cristallina.

\*FACOSI – da φαχὸς fak-òs lente - macchia nera nell'occhio, in forma di lenticchia.

FAGEDENA - da φάγω fåg-o mangio, consumo e έδω èd-o idem fame canina. 2 Ulcera maligna e corrosiva che continuamente si dilata, rode e consuma le parti.

FAGEDÈNICO. V. Fagedèna - ch'è proprio della fagedena. 2 Rimedio acconcio a consumare le escrescenze carnose o fungose.

FAGENA - da φάγω fag-o mangio, consumo - sin. di fagedena.

\* FAGÒPIRO - da φτηνς feg-os, doricamente φτηνς fag-os faggio e πυφές pyr-os frumento - sp. di p. d., fam. poligonee, gen. poligonio; il cui seme somiglia a quello del faggio e serve a far pane come il frumento; volg. grano suraceno. calvo (φάλιος, φαλὸς fàl-ios, fal-òs bianco: slavo bieli - πολιὸς pol-iòs canuto; φαω f-ào splendo, e κάρα kar-a testa) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. clavipalpi; che hanno testa nuda o calva.

\* FALACROCÒRACE – da φαλαχρὸς falakr-òs calvo e xépat, xépaxes kòrax, kòrak-os corvo - sp. di ucc. palmipedi, gen, cormorano; che

hanno la testa calva.

\* FALACRÓLOMA – da φαλακρὸς falakr-òs calvo e λωμα lòm-a frangia - gen. di p. d , fam. composte corimbifere : i cui semi del disco non sono forniti di un pennacchietto frangiato, come quelli del raggio.

FALACROSI – da φαλακρὸς falakr-os calvo (V. Falacro) - caduta

dei capelli, calvizie.

FALANGARCA – da φάλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os falange e άρχος arch-os comandante - comandante di una falange.

FALANGARCHIA. V. Falangàrca corpo formato di due merarchie, cioè di 4096 uomini. 2 Comando di una falange.

\* FALANGARIO. V. Falànge - che porta un peso colla falange nº 1.

2 Soldato della falange nº 4. FALANGE - dalle radici pal fal che esprime lunghezza (V. Elefante); φάλης, φαλής, φαλλός fal-es, fal-ès, fall-òs pene; φάλα, φάλος fal-a, fal-os cono dell'elmo; φαλ-άχρα fal-àkra lunga, alta cima di monte (axea akr-a cima) ecc. e έγγ eng che esprime strettezza; έγγὸς eng-ys, ἄγχι ànchi, skt. anga vicino; antico tedesco angi, ange, tedesco enge stretto; ang-usto (coptico westh spazio) - (in generale, cosa lunga e stretta) - a. lunga pertica che serviva per portare più facilmente dei fardelli, i due capi della medesima posando sulle spalle

FALACRO - da galaxeòs falakr-òs | dei portatori e il fardello essendo sospeso a un punto equidistante dai due punti d'appoggio (modo di portar pesi che si usa ancora dai k h amal o facchini di Costantinopoli. a una o più coppie per lo stesso peso). 2 Mazza di battaglia, di legno o di ferro, molto lunga: lunga picca. 3 Sezione delle dita, tra un nodo e l'altro o fra l'ultimo nodo e l'estremità. 4 (in generale) Truppa ordinata, in riga; (particolarmente) corpo d'esercito degli antichi Macedoni, o ad imitazione dei Macedoni, in cui la linea della fronte era più breve di quella del fondo e di quella dei fianchi; massa di armati lunga, compatta, così detta anche dalle lunghe falangi o picche di cui era armata. 5 m. Comune in cui tutte le famiglie sono associate nei lavori di cultura, di fabbricazione, di educazione, di amministrazione ecc., secondo il sistema di Fourier.

\* FALANGEO. V. Falànge - che sì

riferisce alla falange nº 3.

\* FALANGETTA - da φάλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os falange falange che termina il dito e porta

l'unghia. \* FALANGEZIO - da φάλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os falange - che si riferisce alle falangi o alle falangette delle dita.

\* FALANGIDI. V. Falàngio.

\*Falangière - da φάλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os falange gen, di mamm, carnivori, fam, marsupiali : che hanno due dita dei piedi posteriori unite da una membrana fino all'ultima falange che porta l'unghia.

\*FALANGINA. V. Falànge - se-

conda falange delle dita.

FALANGIO – da φάλαγξ, φάλαγγος fålanx, fålang-os falange - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi trachearie, tr. falangidi; le cui zampe sono motto lunghe e divise in tre falangi come le dita della mano. 2 Gendi p. m., fam. asfodelee; di cui si faceva uso nelle punture del ragno falangio

\* FALANGISTA – da φάλαγξ, φάλαγγος fàlanx, fàlang-os falange – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni scarabeidi; distinti da lunghe antenne, simili alle antiche falangi.

FALANGITA - da φάλαγξ, φάλαγγες fàlanx, fàlang-os falange - soldato

della falange.

FALANGÖSI - da φάλαγξ, φάλαγγο, falanx, falang-os falanye - malatia dell'occhio, cagionata da rilasciamento delle palpebre, per cui le ciglia si volgono contro il bulbo dellocchio e lo irritano; così detta perchè quella linea di peli pungenti somiglia in qualche modo alla linea di picche che presentava la falange.

\*FALANSTERIO. V. Falànge e Falanstèro – ep. del sistema di economia-sociale di Fourier; secondo il quale l'umanità dovrebbe essere divisa in latangi e apitare in falan-

steri.

\* FALANSTÈRO – da φάλαγξ, φάλαγγος fàlanx, fàlang-òs falange – edifizio abitato da una falange.

FALARIDE - da φαλαρὸς falar-òs splendido - gen. di p. m., fam. graminee; così nominate dalle loro loppe o glume di un bianco brillante.

\* FALARÒPO – da φαλαφίς falar-is folaga e ποῦς pus piede - gen. d'ucc. trampolieri, fam. lungirostri; che hauno i piedi simili a quelli delle folaghe.

FALENA-da φαλὸς fal-òs splendido-gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. faleniti; che girano attorno al lume. 2 Nome specifico d'insetti di color bianco.

\* FALENITI, V. Falena.

FALÈRE - da φαλαφός faler-he splendido - sorta di collana per uomini o cavalli, formata di piastre rotonde d'ore, d'argento o d'altro metallo, con figure, emblemi in rilievo e ciondoli rappresentanti lune falcate o a pera ecc.

\*FALERIA - da φαληρὸ; faler-òs splendido - gen. d'ins. col., fam. taxicorni; che cercano la luce, mentre quelli dei generi affini la

fuggono.

FALECIO, \* FALEUCO - da Φάλαι-205 Fàlek-os Faleco, poeta epigrammatico - verso composto di cinque piedi, cioè di uno spondeo, un dattilo e tre trochei.

FALLAGIA, FALLAGOGIA – da φαλλòs fall-òs fallo e άγω àgo porto – processione in onore di Venere o di Bacco, in cui portavasi un fallo, cioè la figura di un pene.

\* FALLALGIA - da φαλλὸς fall-òs fallo e ἄλγος alg-os dolore - dolore

al pene.

\*FALLANASTROFE - da φαλλὸς fall-òs fallo e ἀναστροφή anastrof-è rovesciamento (ἀνὰ anà part. intens. e στρίφω strèfo giro) - distorsione del pene.

\* FALLANEURISMA – da φαλλὸς fall-òs fallo e ἀνεύρισμα anèurism-a aneurisma – dilatazione morbosa di un arteria al pene; aneurisma al

pene.

FALLICO - da φ2λλès fall-ès falloep. di danza in onore di Bacco, in cui gli attori portavano al collo una figura di pene. 2 Ep. di versi che si cantavano nelle fallagie. 3 (in generale). (lhe si riferisce al pene. \* FALLITE - da φ2λλès fall-ès fallo

- infiammazione del pene.

FALLO - da φαλλός fall-òs pene (V. Elefante e Falange) - pene di legno, di pelle, ecc., che nelle feste di Bacco e di Venere si portava in processione. 2 m. Sp. di p. a.,

gen, failoide, fam, funghi; che hanno forme di pene.

\* FALLOCAMPSIDE - da Φαλλὸς fall-os e κάμπτω kàmpt-o piego - curvatura del pene.

\*FALLOCARCINOMA - da φαλλός fall-òs fallo e xapxīvos karkin-os cancro - cancro del pene.

\* FALLODINIA - da φαλλός fall-os fallo e δδύνη odyn-e dolore - sin. di fallalgia.

 FALLOFLOGOSI – da φαλλὸς fall-òs fallo e φλόγωσις flògos-is flogosi -

sin. di fallite.

FALLÒFORO - da φαλλὸς fall-òs fallo e φέρω fer o porto - che portava una figura di pene, in alcune processioni antiche.

\* FALLÒIDE – da φαλλὸς fall-ỏs pene e είδος eid-os, id-os forma, somiglianza - V. Fallo nº 2.

\* Fallòpia – da φαλλὸς fall-òs fallo e όψ, όπὸς ops, op-òs aspetto - gen. di p. d., fam. incerta; le cui bacche hanno figura di pene.

\* FALLORRAGIA – da φαλλὸς fall-os fallo e ρήγυμι regn-ymi rompo emorragia dalla superficie della ghianda del pene. 2 Sin. di blennorragia.

\* Fallorrèa – da φαλλὸς fall-ỏs fallo e ῥέω rè-o scorro – sin. di

hlennorrèa.

\* FALLOTOMÍA – da φαλλός fall-òs fallo e τομή tom-è taglio – ampu-

tazione del pene.

\* FALLÙSIA – da φαλλὸς fall-òs pene - gen. di moll., fam. tunicii; che hanno forma di pene. 2 Gen. di pol. ascidii; idem.

\*FALOLEPIDE - da φαλὸς fal os brillante e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. composte; le cui foglie sono coperte di una sorta di scaglie brillanti.

\* FANALE – da φανὸς fan-òs (φάω, φαίνω fão, fên-o rischiaro, luco) - I manifesta.

a: nese per contenere un lume (massime in luogo alto, sulle torri, sui navigli). 2 Sin. di faro nº 2

FANARI - dim. di pavòs fan-òs fanale, V. - parte di Costantinopoli, alla metà del porto, a sinistra di chi entra, abitata da Greci: così detta perchè anticamente vi era un faro. - Secondo i Turchi però deriva da fena brutto, sporco e ier luogo, nome dato per dispregio al quartiere abitato dai Greci, e che poi questi accettarono, come i Cinici, i Pitocchi (queux), i Sanculotti accettarono questi nomi di scherno che si diedero loro da ne-

\* FANARIÒTA V. Fanàri - abitante del Fanari, o discendente da famiglia che una volta abitava il Fanari.

FANERA – da φανερός faner-òs manifesto - m. gen. di p. d., fam. leguminose; i cui fiori di un rosso vivo si scorgono da lontano

\* FANERÀNTO – da φανερός faner-òs palese e avecs anth-os fiore - nome specifico di piante i cui fiori sono molto parventi, si scorgono da lungi.

\* FANEROGAMI. V. Fanerogamo sez. di moll.; che contiene quelli che sono forniti dei due sessi, o sullo stesso individuo o separatamente.

\* FANEROGAMIA. V. Fanerògamo cl. di piante i cui organi sessuali

sono parventi.

\* Fanerogamo – da φανερός faner-os palese e γάμος gamos unione sessuale - ep. delle piante fornite di organi sessuali apparenti e che si riproducono per via della fecondazione, di ovuli.

\* Fanerògeno - da φανερός faner-os manifesto e γεννάω genn-ao genero - ep. di roccia composta di parecchi minerali che si distinguono coll'occhio, la cui composizione à

\*FANEROGLÒSSI – da φανερὸς fanei-òs palese e γλώσας glòss-a lingua – div. di rett. batracia nurri. che sono forniti di lingua. 2 Div. d'ins. col. eter.; la cui linguetta è scoperta.

\* FANERONEURO – da φανερὸς faner-òs palese, distinto e νεῦρον nêur-on nervo – ep. degli animali che

hanno nervi distinti.

\* FANERÒPTERO – da φανερὸς faner-ὸs palese e πτερὸν pter-on ala – gen. d'ins, ortopt., fam. locuste; le cui ale non sono tutte coperte dalle elitre.

\* FANOGLENA – da φανὸς fan-ôs brillante e γλήνη glên-e occhio – gen. di elm., fam. anguillole o vibrioni; che hanno occhi di color

rosso vivo.

FANTASIA - da garração fantà-zo fauccio apparire, rappresento (φώω, φαίνω 1-λο, fên-o apparisco - φανόμενος fenomeno, ció che apparisce - potenza immaginativa, rappresentativa dell'anima; potenza di rinnovare le impressioni antecedentemente prodotte dai sensi o dalla mente, di rappresentare le cose lontane come presenti e le ideali come reali.

FANTASIODOCÈTI – da φαντασία fantas-la imagine e δειέω dok-ĉo sembro – settarii cristiani i quali sostenevano che l'incarnazione del figliuolo di Dio fu soltanto apparente.

FANTASMA V. Fantasia – prodotto, creazione della fantasia (sin. di 1802), pa indalm-a – coptico ein, in immagine e te fare; slavo delo opera). E Lesione del senso della vista o delle facoltà mentali, che fa vedere oggetti che non si hanno dinanzi agli occhi. 3 m. Sp. di chi-ropteri. gen. pipistrello; di bruttissima figura 4 Nome volgare di parecchie specie d'insetti di brutto aspetto.

\*Fantasmagoria – da φέντασμα fantasma e ἀγερίω agor-èo raccolgo. – apparizione di fantasmi stranamente accozzati. 2 Immaginazioni strane anzi che no, cui non corrisponde il vero.

\* FANTASMOSCOPIA – da φάντασμα fantasm-a funtasma e σκαπέω skop-èo osservo – specie di alienazione mentale, in cui si vedono spettri ed altri oggetti immaginarii.

FANTASTICO – da φαντάζω fantàz-o faccio apparire, rappresento - che si riferisce alla fantasia, imaginario. 2 m. Strano, stravagante.

\* FANTOMA - da zzívo fên-o apparisco - organo del corpo umano imitato in legno, che serve ai discenti di medicina e di chirurgia per esercitazione.

FARETRA – da φέρω fêr-o porto (skt. bhar, zendo bar), ovvero dal skt. pārā, zendo par riempiere (skt. purū, zendo paru pieno) – υτάρω trapas tr-ào, titr-ào foro, ferisco, trapas so, skt. trì (francese trait freccia) – arnese che serve a portare le freccie, ch'è pieno di freccie. \* FARETRATO. V. Farètra – che

porta una faretra.

FARINGE – affine a πόρος pòr-os passaggio (foro; tedesco b oh ren forare); a έγγδε sengy» ricino (angusto; tedesco enge); e a φάραγξ, φάραγγς făranx, fărang-os passaggio stretto, gola di montagua – canale muscolo-membranoso separato dalla bocca per mezzo del velo del palato e che si continua inferiormente coll'esofago, come dire foro stretto, passaggio angusto; che dicevasi anticamente anche φάρος făr-os, cioè passaggio, foro.

\* FARINGELCIA, FARINGELCOSÌA da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe e έλκος èlk-os ulcera
- ulcera della faringe.

\* FARINGEMOURAGIA, FARINGOR-

RAGIA - da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, | ρυγγος farynx, faryng-os faringe e faryng-os faringe, alua em-a sanque e ρήγνυμι règn-ymi irrompo emorragia della faringe.

\* FARINGENFRACTICO. V. Faringenfràxi - che si riferisce alla fa-

ringenfraxi.

\* Faringenfraxi – da φάρυγξ, φά– ρυγγος fárynx, fáryng-os faringe e έμφραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione della faringe per formazione di tumori o per introduzione di corpi estranei.

\* FARINGEO - da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe - che si

riferisce alla faringe.

\* FARINGEURISMA - da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe e εύρισμα èurism-a dilatazione - dilatazione anormale della faringe.

\* Faringia. V. *Faringe* – malattia della faringe; specie di atrofia purulenta o di ftisi della faringe.

\* FARINGITE. V. Faringe - infiammazione della faringe. 2 Faringite apostemàtica; infiammazione della faringe, che termina colla formazione di un apostema.

\*FARINGOCARCINÌA - da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe e xapxivos karkin-os cancro - cancro

della faringe.

\* FARINGOCELE – da φάρυγξ, φάρυγο γος farynx, faryng-os faringe e xήλη kèl-e tumore - sorta di tumore che proviene dal prolasso o dilatazione anormale della faringe.

\* Faringoglòssio - sin. di glos-

sofaringéo.

\*FARINGOGRAFÍA - da φάρυγξ, φάρυγγος fårvnx, fårvng-os faringe e γραφή graf-è descrizione - descrizione anatomica della faringe.

\* FARIGÒLISI – da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe e λύσις lys-is soluzione (λύω ly-0 sciolgo) paralisi dei muscoli della faringe.

\*FARINGOLOGIA - da φάρυγξ, φά-

e λόγος lòg-os discorso - trattato. dottrina sulla faringe.

\*FARINGOPALATINO - vocab. ibr. da φάρυγξ, φάρυγγες farynx, faryng-os faringe e palato - ep. di muscoli appartenenti alla faringe ed al pa-

lato.

**-- 458** --

\*Faringoperistole – da φάρυγέ, φάρυγγος fárynx, fárvng-os faringe e περιστέλλω peristell-o stringo forte, stringo intorno (περί perì intorno e στέλλω stèll-o stringo, contrazione della faringe.

\* Faringoplegia, Faringoplexia da φάρυγξ, φάρυγγος fàrynx, fàryng-os faringe e πλήγνυμι plegn-ymi

colpisco - sin di faringòlisi. \*FARINGORRAGIA. V. Faringe-

morragia.

\* FARINGOSPÀSMO – da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe e σπασμός spasm-òs convulsione contrazione spasmodica della faringe.

\* FARINGOSTAFILINO – da φάρυγξ. φάρυγγος farynx, faryng-os faringe e σταφυλή stafil-è ugola - muscolo che dall'orlo posteriore della volta palatina si estende al velo del palato e alla cartilagine tiroide.

\* FARINGOSTENIA – da φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe e στενός sten-os stretto - stringimento della faringe o anche dell'esofago. \* FARINGOTOMIA - da φάρυγξ, φάρυγγος fárynx, fáryng-os faringe e e τομή tom-è sezione – sezione della faringe; incisione della faringe per estrarne un corpo estraneo o aprire i tumori che vi si sono formati.

\* Faringòtomo. V. Faringotomia strumento per incidere la faringe. FARMACEUTA – da φαρμαχεύω farmakèu-o uso farmachi (V. Fàrmaco) - speziale, preparatore di ri-

medii.

FAL. CEUTICA. V. Farmaceula

- parte della medicina che tratta delle proprietà fisiche e chimiche e del modo di agire dei rimedii.

FARMACEUTICO. V. Farmaceuta

- che si riferisce alla farmacia o
alla farmaceutica.

FARMACIA – da φάρμακον farmak-on farmaco - m. arte di conoscere, raccogliere e conservare i medicamenti semplici e di preparare i medicamenti composti. 2 m. Officina in cui si preparano e si vendono i medicamenti.

\* FARMACISTA – da φάρμαχον fårmak on farmaco – che esercita la

farmacia.

FARMACO - dall'egiziano irimak-t curare, assistere (preceduto dall'aspirazione); ovvero dal coptico pahre, fahri rimedio, affine all'albanese bari erba, rimedio (skt. varh crescere, allignare; arabo bar fruito, antico slavo boriie albero - V. Paradiso, Parnaso, e dall'egiziano mak *cura*, affine a κομέω kom-èo ho cura (con antistrofe di elementi), ovvero dal coptico m kah dolore (m o k h soffrire) - medicamento (anticamente quasi tutti i medicamenti erano vegetali). 2 a. Medicamento o veleno, sia perchè la maggior parte delle sostanze che si usano in certe dosi e in certo modo come medicine, sono, in altre dosi e in altro modo amministrate, veleni, sia per altro. In coptico fahri ha pur doppio senso, medicina e veleno: φαρμάχι farmaki nel volgare ellenico significa solamente veleno; ma, nei derivati, φάρμακεν farmakon ha senso come nell'antico ellenico e in italiano (farmacia, farmacópola ecc.). Nei geroglifici l'atto di iri-mak-t curare, guarire è proprio della dea Neith: è ufficio di un'altra dea, di Nefti l'atto di iri-besa conservar la salute (iri fare e besa affine al

zendo bis o baèsh-aza, skt. besh-aja, pehlvi besh-ai salute, salutare, rimedio, medico, medicina).

\*Farmacocrimia - vocab. ibr. da φάρμακεν farmach or germach or germach or germach or general de la chimica - parte della chimica, che insegna il modo di preparare i rimedii chimici.

\* FARMACODINAMOLOGIA – da φάρμακον fármak-on farmaco, δύναμις dynam-is forza e λόγες lòg-os discorso – trattato della forza, dell'ef-

ficacia dei medicamenti.
\* FARMACOGRAFIA - da φάομαχον

farmak-on farmaco e γραφή graf-è descrizione – descrizione dei medicamenti.

\* FARMACÒGRAFO. V. Farmacogra-

fia - che descrive i medicamenti.
\*FARMACOLOGIA - da φάρμαχον farmak-on farmaco e λόγος lõg-os discorso - parte della materia medica, che ha per oggetto di far conoscere i medicamenti in tutto ciò che ne concerne l'uso terapeutico.

\* FARMACÒLOGO. V. Farmacologia - versato, dotto in farmacologia.

\* FARMACOMANE. V. Farmacomania, - chi pazzamente abusa nel prescrivere o nel prendere medicamenti.

\*FARMACOMANIA – da φάρμακον farmak-on farmaco e μανία mania – abuso, pazzo eccesso nel prescrivere o nel prendere medicamenti. \*FARMACOPEA – da φάρμακον far-

mak-on farmaco e mates pol-eo, pi-eo faccio - libro che insegna a comporre i medicamenti, che contiene una raccolta di formule per prepararli. 2 Sin. di farmacia.

FARMACOPOLA – da φάρμαχεν farmak-on farmaco e πωλέω pol-ĉo vendo – sin di farmacista (nell'uso comune significa piutlosto venditore di droghe, ciarlatano).

\* Farmacoposia - da φάρμακον farmak-on furmuco e ποσις pòs-is bibita (πώω p-òo bevo) - medica- l mento liquido, specialmente pur-

gativo.

\* FARMACOTÈCA - da φάρμαχον farmak-on farmaco e bixn thèk-e teca. ripostiulio - cassa, cassetta che contiene medicamenti: spezieria manuale.

FARO - affine a moocs por-os passaggio (πείρω pèir-o, pir-o passo) V. Bòsforo - stretto di mare, p. e. Faro di Messina, che parte la Calabria dalla Sicilia. - Hanno la medesima etimologia faro o altro vocabolo affine, nel senso di isola che un angusto canale divide dal continente o da un'altra isola; p. e. Faro isoletta vicina alla spiaggia d'Egitto, presso alla foce Canopica, e poscia unita alla terraferma dagli interramenti del Nilo; Paro, una delle Cicladi, separata dall'isola di Nasso per uno stretto canale lungo sci chilometri; Poro, isola del Peloponneso, da cui uno strettissimo braccio di mare la divide ecc.

FARO - questo vocabolo è piuttosto egiziano che ellenico, sehbene si possa anche considerare come una forma secondaria della radice φάω f-ào splendo - dal contico firi splendere (eufori splendido; fra sole; peire aggiorno; faresh specula - skt. barh, zendo baraz lampeggiare) - torre o altra mole edificata all'ingresso o in vicinanza di un porto o sopra spiaggie pericolose, in cima alla quale ardono lumi durante la notte, affine di mostrare da lungi ai naviganti il porto o il pericolo. - Il più famoso degli antichi fari sorgeva appunto nell'isola egiziana di Faro; ma questa nè ricevette il nome da cotale edifizio nè gli diede il suo. L'omonimia è dovuta non al caso, ma all'affinità, che occorre in tutte le lingue, fra le radici

primitive o i radicali secondarii zi significano movimento e quella di significano luce.

\* FASCOGALO (invece di fascole. galo) - da φάσχωλον faskol-on agree e γαλή gal-è donnola - gen. di mamm., fanı, marsupiali; che somigliano alla donnola e hanno sotto il ventre il marsupio o tasca da riporvi i neonati.

\* FASCOLARCTO - da φάσχωλον faskol-on sacco e žoxtoc árkt-os orse - gen. di mamm., fam. marsupiali; che hanno l'aspetto di un orsacchio e portano sotto il ventre il marsupio o tasca da riporvi i neonati.

\* FASCOLÒMIO - da φάσχωλον faskol-on borsa e uv; mys topo - gen. di mamın., fam. marsupiali: forniti di borsa per riporvi i loro nati. e che rassomigliano in qualche cosa ai rosicanti.

FASE - da φάω f-ào apparisco vario aspetto della luna e dei pianeti; modo diverso in cui anpariscono quando sono illuminati dal sole. 2 Serie di fenomeni di fatti, più o meno differente da altra che precede o a cui succede.

\* FASIA - da φάσις fas is fase gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: così detti perchè hanno varie forme. imperocché alcune specie presentano un corpo semicircolare o ovale depresso e altre hanno forma cilindrica.

FASMA - da φάσμα fasm-a spettre (φάω f-ào apparisco) - m. gen d'ins. ortopt., fam. fasmii; che hanno il corpo sottile e molto lungo e le zampe lunghissime, come dire. a guisa di spettri.

FASMATO. V. Fasma - m. apparenza o figura momentanea che si forma dalle nuvole variamente percosse dai raggi del sole o della luna. \* FASMII. V. Fasma.

\*FATNORRAGIA - da párva fatn-e | che fu trovato la prima volta sopra alveolo e prigrout regn-vmi irrompo - emorragia da un alveolo di

dente

FERANE - da Doifoc Foib-os. Fib-os Febo - profetessa inspirata da Febo: sacerdotessa di Apollo a Delfo.

\* Febàlio – da Φείθος Fòib-os. Fib-os Febo e είλέω eil-èo il-èo volgo gen. di p. d., fam. rutacee; che si volgono verso il sole.

FEBO - da poleos foib-os, fib-os lucente (epanadiplosi di φάω f-ào splendo; skt. bha) - sin. di Apollo.

FECASIO – da waixòs fek-òs candido - sorta di calzare bianco che portavano i ginnasiarchi e i sacerdoti. 2 m. Gen. di p. d., fam. cicoriacee; in cui la base del periclinio è contornata, come dire, calzata da cinque squamette bianche.

FEDRA - da φαιδρέ; fedr-ds splendido - m. sp. di p. d., fam. onagrarie, gen. ippuride; distinte da

foglie lucenti.

\*FEDROPE - da φαιδεὸς fedr-òs brillante e έψ, όπὸς ops, op-òs aspetto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; di un bianco candido.

 FELLANDRIO – da φελλὸς fell-ôs sughero e ανέρ, ανδρός aner, andr-os maschio, uomo - gen di p. d., fam. ombrellitere; che somigliano al sughero maschio.

FELLÌNA – da φελλὸς fell-òs sughero - m. gen. di p. d., fam. ebenacee: il cui seme consiste in una capsula con loculi sugherosi.

\* FELLODRIADE - da φελλός fell-ds sughero e δρύς dr-ys quercia – gen. di p. d., fam. cupulifere, gen. quercia; che somigliano per le ghiande alla quercia ed al sughero per le foglie.

\* FELLONITE - da φελλός fell-os sughero - gen. di p. a., fam. funghi; torno rosso agli occhi.

del sughero.

\* FELLOPLASTICA – da φελλός fell-òs sughero e πλάσσω plass-o formo arte di rappresentare oggetti in sughero, massime oggetti d'architet-

FENGÌTE - da φέγγος fêng-os splendore - min.; sorta di alabastrite, trasparente: che agli antichi serviva di vetro per finestre: detto pure pietra speculare.

FENGODE - da φέγγος feng-os luce e ciòcs èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins. col. pent.. fam. malacodermi; fosforescenti. \* FENGOFOBIA - da φέγγος fèng-os splendore e vices fob-os timore avversione alla luce; ch'è fra i sintomi dell'idrofobia.

FENICE - da œίνιξ fòin-ix, fin-ix. φείνιχες folnik-os, finik-os rosso uccello favoloso, che aveva (dicevasi) il corpo di colore rosso purpureo. 2 m. Sp. d'ins. lepid., fam. crepuscolari, gen. sfinge; le cui ali inferiori sono di un colore rosato. 3 m. Sp. di ucc. omnivori, gen. paradisee; bellissimi, simili all'antica fenice.

FENICEO. V. Fenice - m. nome specifico di alcune piante distinte da fiori di color rosso. 2 Ep. di malattia; specie di lebbra che presenta un colore rosso lucente.

\* FENICISMO. V. Fenice - malattia esantemica della pelle: sin. rosolia.

\* Fenicòcero - da φείνιξ fòinix, fin-ix, φοίνικος foinik-os, finik-os rosso e xépaç kèr-as corno – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti da antenne rosse.

FENICÒFAO - da poévit fóin-ix. fin-ix, φείνικες főinik-os, finik-os rosso e páos fá-os luce - m. gen. di ucc. zigodactili : che hanno un con-

\*FENICOPTERO - da coivit foin-ix. fin-ix, poivixos foinik-os, finik-os rosso e mregov pter-on ala - gen. d'ucc. trampolieri; le cui piume sono di un bel color di rosa.

n-ix, φείνικες föinik-os, finik-os *ross*o e supa ur-à coda - sp. di ucc. passeri, fam. silvani, gen. cutrettola : distinti da una tinta rosea al petto. alle gambe e specialmente alla coda.

FENIGMO - da φείνιξ foin-ix, fi-11 ix rosso - arrossamento della pelle prodotto dai senapismi, dall'ortica e dai bagni molto caldi ai piedi.

\* FENÒGAMO – da φαίνω fèn-o apparisco e γάμος gam-os unione sessuale - sin. di funerogamo.

 Fenomenalismo. V. Fenòmeno. dottrina che tien conto solamente dei senomeni, di ciò che cade sotto i sensi interni ed esterni, senza investigarne le cause.

FENOMENO - da paísonas fen-ome apparisco - ogni effetto che cade sotto i sensi. 2 m. Cosa, avvenimento che di rado apparisce e che desta stupore. 3 Cangiamento percettibile ai sensi, che avviene in un organo. in una funzione del corpo, nell'uomo sano o nel malato.

\* FENOMENOGENIA – da φαινόμενον fenòmen-on fenomeno e γεννάω genn-ao genero - genesi, origine dei fenomeni.

\* FENOMENOGRAFIA – da φαινόμενον fenòmen-on fenomeno e γραφί, graf-è descrizione - descrizione dei fenomeni.

\* FENOMENOLOGÍA – da φαινόμενον fenomen-on fenomeno e λόγος lòg-os discorso - scienza dei fenomeni. 2 Trattato dei fenomeni. 3 Sin. di simptomatologia.

\* FENOMENOSCOPIA - da φαινόμενον fenômen-on fenomeno e σκοπέω skop-co osservo - osservazione, esame dei fenomeni.

\*FEOCARPO da paios fe-os pseure e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. sapindacee; i cui frutti sono di color fosco.

FERECRÀZIO - da Φερεχράτης Ferekrat-es Ferecrate, poeta comico verso composto di tre piedi, il primo e il terzo spondei e il secondo dactilo; inventato da Ferecrate.

FERETRO - da φέρω fer o porto - cassa in cui i morti si portano a seppellire.

\* FEROPORI - da φέρω porto e πόρο; pòr-os *poro -* sez. di p. a., fam. licheni; il cui ricettacolo porta uno o più pori, da cui all'epoca della

maturità escono le spore. \*Feropsoro - da φέρω fêr o porto e vópos psòf-os strepito gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che ronzano forte.

FIALA - affine a φιαλόω fial-δο scavo - vaso, bottiglia con grosso ventre e collo stretto. 2 m. Vaso per le distillazioni. 3 m. Tubo di vetro che si mette nei tubi di uno strumento da livellare e si assetta con cera e mastice, perchè l'acqua colorata chiusa nel grosso tubo orizzontale vi possa ascendere e faccia vedere la linea visuale. 3 m. Gen. di p. a., fam. funghi; di forma simile a una piccola fiala.

 \* FIALÌNA - da φιάλη fial-e fiala gen. d'infus. tricodii; che presentano la figura di piccole fiale.

\* FIALITE - da φιάλη fial-e fiala concrezione pietrosa o sabbiosa, o corpo organizzato fossile, che ha forma di fiala.

\* FICEE – da φῦκος fyk-os alga (φύω fy-o nasco, cresco) - fam. di p. a., che vivono nelle acque dolci o nelle salse: sin. di àlahe.

\* Ficero (per sicòcero) - da güxes fyk-os alya e xépa; kèr-as corno gen. di zoof., fam. indeterminata; che somigliano ad alghe ramose.

\*Ficia - da quecs fyk-os alga - gen. di pesci malacopt., fam. ga-doidi; che abitano nelle alghe.

\* Ficide – da φῦκος fyk-os belletto – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; così nominati dalle scaglie liscie

che coprono le loro ali.

 Ficite - da oveci fyk-os alga alga fossile. 2 Gen. di pesci olobranchi; che amano i luoghi algosi.

\*FICODENDRO – da φῦκος fyk-os alga e δένδρον dèndr-on albero – gen. di p. a., fam. ficee; alghe arborescenti.

\*Ficoide - vocab. ibr. da fico e eidoc, eid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. d., fam. ficoidee, che hanno somiglianza col fico: sin. di mesembriàntemo.

\* Ficoide. V. Ficoide.

\* FICOIDI - da φῦκος fyk-os alga e είδος eid-os, id-os forma, somiglianza - sin. di ficèe.

\* FICOLOGIA - da φῦχος fyk-os alga e λόγος lòg-os discorso - parte della botanica che tratta delle ficee.

FIDITIE, FIDIZIE – da idituv editi-on convito (ido èd-o mangio), pronunciato collo spirito aspro, invece che collo spirito lene, hedition, fidition (secondo altri, da quidouaz feid-ome, fid-ome esser parco) – conviti pubblici degli Spartani.

Fila - da φύω fy-o genero - tribù

(albanese fili).

\*FILACIA – da φυλακή fylak e prigione – gen. di p. a., fam. funghi sferopsidi; i cui spori sono chiusi

in ricettacoli.

FILACTÉRIO - da φυλάσσο fydass-o, fut. φυλάξω fylàx-o custodisco - amuleto, talismano; preservativo contro la fascinazione od altri pericoli veri od immaginarii, che per solito si portava al collo. 2 m. Croce con reliquie pendente dal cello degli arcivescovi.

\* FILADELFEE. V. Filadelfo.

FILADÈLFI. V. Filadèlfo - m. società segreta repubblicana in Francia ai tempi del primo impero napoleonico. 2 m. Ord. di pol., che vivono uniti in massa.

FILADELFÍA. V. Filadelfo - amor fraterno.

FILADÈLFO - da φωέω filèo amo e άδωφο; adelf-òs fratello - so-prannome dato per antifrasi ad uno dei Lagidi, re di Egitto, che fece perire i suoi fratelli; e, per elogio, a un re di Paflagonia. 2 m. Gen. di p. d., fam. filadellee; i cui rami sono fra loro uniti o intralciati.

FILALETE - da φιλέω fil·èo amo e ἀλήθεια alèth-eia, alèth-ia verità -

che ama la verità.

FILANDRO - da φιλέω fil-èo amo e ἀνιρ, ἀνδρός anèr, andr-òs uomo -m. gen. di mamm. quadrumani, sorta di scimie; che facilmente si addomesticano e si affezionano all'uomo. 2 m. Gen. di mamm., fam. marsupiali; idem.

\* FILANTERI. V. FILANTO.

FILANTO - da φιλίω fil-èo amo e &οθος anth-os fiore - m. gen. d'ins. imenopt., fam. crabronii, tr. filanteri; che sogliono aleggiare sui fiori a caccia di api. 2 m. Gen. d'ucc. passeri; idem.

FILANTROPIA - da φιλέω fil èo amo e ἐσθρωτις ànthrop-os ωπο - amore dell'umanità, che non si limita a soccorrere gli uomini nella sventura, ma promuove il miglio-ramento delle loro condizioni, il progresso sociale.

FILANTROPICO. V. Filantropia ch'è proprio della filantropia, di un

filantropo.

FILANTROPO. V. Filantropia - che ama gli uomini; che si adopera a soccorrerli nelle loro sventure e a promuovere il progresso dell'umanità. 2 m. Sp. di p. d., fam. rubiacee, gen. gallio; fornite di uncinetti con cui si attaccano l agli abiti di chi loro si avvicina.

FILARCA – da ၁၁၁૪, fyl e fila, tribù e żoyò; arch-òs capo - capo della cavalleria di una tribù.

FILARCHIA - da colión fil-do amo e żpyn arch-è supremazia, autorità ambizione di dominare.

FILARCHIA. V. Filàrca - ufficio del filarca.

FILARCO. V. Filarchia - chi ambisce di dominare.

\* FILARMONICO - da φιλέω fil èo amo e άρμενία armonia - chi ama la musica e per diletto prende parte ad accademie musicali come suonatore o cantante.

FILAUTIA, \* FILAUZÌA – da φιλέω fil-eo amo e aúros aut-os stesso amore innato di se stesso.

\*Firedo - da φιλέω fil-èo amo e ἀείδω aèid-o, aid-o canto - gen. di ucc. passeri dentirostri; così detti per la soavità del loro canto. FILELLENISMO. V. Filellèno -

sentimento, atto di Filelleno

FILELLENO - da φιλέω fil-eo amo e "Ελλην Ellen Elleno - amico degli Elleni; specialmente chi ajutò o col braccio o con danaro o altrimenti la lotta degli Elleni contro i Turchi nel 1821-28.

FILEREMIA. V. Filèremo - amor della solitudine.

FILEREMO – da φιλέω fil-èo amo e Emuce èrem os solitudine - amante della solitudine. 2 m Gen. d'ins. imenopt., fam. nomadidi, tr. fileremiti; che si trovano in luoghi deserti.

\* FILEREMITI. V. Filèremo

FILERGIA - da φιλέω fil-eo amo e epycy èrg-on lavoro - amor del lavoro.

FILERGO. V. Filergia - che ama di lavorare.

\*FILEURO - da φιλέω fil-èo amo e ropos èur-os euro - gen d'ins. p. d , fam. euforbiacee, tr. fillantee;

col pent., fam. lamellicorni: che appajono numerosi quando spira il vento di Scirocco.

FILIATRO - da φιλέω fil-èo amo e ίατρία iatr-la medicina - che coltiva la medicina. 2 Ch'è amico dei medici.

Filidro - da φιλέω fil-èo amico e 5δω acqua - m, gen, d'ins col. pent , fam. palpicorni; acquatici. 2 m. Gen. di p. d., fam. comme-

linee; che allignano in luoghi umidi e paludosi.

Filippiche – da Φίλιππος Filipp-os Filippo, re di Macedonia - orazioni di Demostene contro il re Filippo. 2 (per imitazione) Orazioni di Cicerone contro Marco Antonio. 3 m. (in generale) Ogni discorso violento contro una persona.

\* FILLACTE, FILLACTINA - da φύλλον fyll-on foglia e ἀκτίς, ἀκτινος aktis, aktin-os raggio - gen. di p. d., fam. valeriance; prive di fusto e fornite di foglie radicali disposte in raggi intorno a un ammasso di

FILLADE - da φύλλον fyll-on foglie - m. min., composto di materie talcose attenuate e miste ad altre materie; che si può dividere quasi all'infinito in istrati, in lamine.

\* FILLANFORA - da φύλλον syll-on foglia e żupepeùs amfor-èus anfora gen di p. d., fam. aristolochie; le cui foglie sostengono una sorta di urna membranacea, chiusa da una valva a foggia di coperchio; sin. di nenènte.

\* FILLANTEE. V. Fillanto.

\* Fillantera – da φύλλον fyll-on foglia e žvonoù anthe à antera gen, di p. d., fam. asclepiadee; le cui antere sono allarga : a guisa di foglie.

\* Fillanto - da φύλλον fyll-on foglia e zver; anth-os fiore - gen. di i cui rami sono fogliacei e portano i fiori nelle loro ascelle.

\* FILLATTE. V. Fillacte.

\* Fillaurea – vocab. ibr. da φύλλεν fvll-on foglia e lat. aurum oro - gen. di p. d., fam. euforbiacee; caratterizzate da foglie lucenti.

FILLIDE - da φύλλον fyll-on foglia - m. gen di p d., fam. rubiacee: le cui foglie sono di bella forma.

liscie, lucenti.

\* Fillidia - da φύλλον fyll-on foglia - gen. di moll. gasteropodi, fam. fillidie; le cui branchie sono disposte in foglie membranose. \* FILLIDIE, V. Fillidia.

Fillina – da φύλλον fyll-on fo– glia - m gen. di anell., fam. irudinee; il cui corpo piatto ed ovale somiglia ad una foglia di olivo.

Fillino - da φύλλον fyll-on foglia - m. nome specifico di più sorta di elminti, che hanno grossezza,

consistenza di foglie.

Fillio - da φύλλον fyll-on foglia - m. gen. d'ins. ortopt., fam. fasmii; le cui elitre hanno figura di foglie.

FILLIREA - da φύλλον fyll-on foglia - gen. di p d., fam. gelsominee; le cui foglie sono bellis-

sime e sempre verdi.

\*Fillirroe – da φύλλον fyll-on foglia e ρέω rèo scorro - m. gen. di inoll, pteropodi; che hanno il corpo compresso, a mo'di foglia.

FILLITE - da φύλλον fyll-on foglia - m. foglia pietrificata. 2 m. Pietra

con impronta di foglie.

FILLITIDE - da φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. a., fam. felci; così denominate per la bella forma delle loro fogliette.

\* FILLITRICO - da φύλλον fyll-on foglia e θρίξ, τριχός thrix, trich-ds pelo, capello - gen. di p. a., fam. muschi; distinte da lunghe foglie tiliformi.

\* Fillòbio - da φύλλον fyll-on foglia e pios bi-os vita - gen d'ins. col. pent., fam. curculionidi, tr. fillobidi; che vivono di foglie.

\* FILLOBIDI. V. Fillobio.

.Fillòbolo – da φύλλον fyll-on foulia e βάλλω ball-o getto - ep. delle piante che di autunno perdono le foglie.

\* FILLOBRANCHI - da φύλλεν fvll-on foglia e βράγχιον branch-ion branchia - fam. di moll. nudibranchi : le cui branchie sono membranose o fogliacee.

\* FILLOBRÒTICA - da φύλλον fyll-on foglia e βρόω, βρώσχω br-oo, brosk-o mangio, consumo - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici: che rodono le

piante.

\* Fillocèfalo - da φύλλεν fyll-on foglia e zewann kefal-è testa - gen. di p. d., fam. composte; distinte da un involucro formato da varie foglie, il cui insieme ha forma di una testa.

 Fillòcero – da φύλλον fyll-on foglia e xípas kèr as corno - gen. d'ins. col pent., fam. serricorni; che hanno gli articoli delle antenne larghi e piatti, a guisa di fogliette.

\* FILLOCHERO - da gúllos fyll-on foglia e χαίρω chèr-o godo - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che stanno sulle foglie degli alberi. 2 Gen. di p. a., fam. licheni; parassite sulle foglie di altre piante.

\* FILLODACTILO - da φύλλον fyll-on foglia e δάχτυλος dàktyl-os dito gen, di rett. saurii, fam. gecozii; le cui dita sono membranose e dilatate

all'estremità.

Fillòde. V. Fillòdio - m. gen. di p. m., fam. canne; che hanno un calice a tre foglioline. 2 m. Gen. di moll. conchiferi; le cui conchiglie sono sottili quasi a guisa di foglie. \* F11.Lòdio - da φύλλεν fyll-on fo-

glia e cioc; èid os , id os forma ,

somiglianza – peduncolo a guisa di foglia. 2 Gen. di p. d., fam. leguminose; i cui baccelli sono piatti

e sottili come foglie.

FILLODÓCE — da φώλων fyllon foglia e δεχίω dok-èo sembro — gen. di anell., fam. nercidei; i cui cirri sono compressi, simili a foglie. 2 Gen. di p. d., fam. ericince; le cui valve della capsula somigliano a foglioline.

\* FILLODÓRA - da φύλλεν fyll-on fnglia e δώρεν dòr-on dono - gen. di p. d., fam. ericinee: fornite di

gran copia di foglie.

\* FILLÓDROMA - da φόλλον fyll-on foglia e δρέμω drêm-o corro (δρέμες dróin-os corso) - gen. d'ins. col. pent., fam. cicindelidi; che corrono sopra le foglie.

\* FILLÓFAGI - da φύλλον fyll-on foglia e φάγω fåg-o mangio - st.-tr. d'ins. col. pent., fam. lamellicorniscarabeidi; che si nutrono di foglie.

FILLÓFÓRA - da φύλλων fyll-on foglia e φίρω för-o porto - m. gen. di crost. sifonostomi, fam. peltocefali; il cui dorso è coperto di appendici lamellose.

\* FILLOGONIÈE. V. Fillogònio.

\*FILLOGÒNIO - da φύλλον fyll-on foglia e γωνία gon-la angolo-gen. di p. a., fam. muschi, tr. fillogonies: fornito di fogliatte angolosa

niee; fornite di fogliette angolose.
\*FILLOGRAFIA – da φύλλον fyll-on
foglia e γραφή graf-è descrizione –

descrizione delle foglie.

 FILLOLITO - da φύλλον fyll-on foglia e λίθος lith-os pietra - min.; calce carbonata a struttura laminare o foliacea.

FILLÒMA - da φύλλον fyll-on foglia - m. gen. di p. m., fam asfodelee; che hanno molte foglie e di bella forma e colore.

\* FILLOMANIA – da φύλλον fyll-on foglia e μανία mania – malattia delle piante, che consiste nella ec-

cessiva copia delle foglie; la quale attirando a queste tutti i succhi, cagiona la sterilità delle piante medesime.

\* Fil.Loniza - da φύλλον fyll-on foglia e μύζω myz-o succhio - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che suc-

chiano le foglie.

\* Fillonema - da φύλλον fyll-on foglia e νίσω nėm-o pasco - gen, di p. d., fam ramnacee; buon pascolo per il bestiame.

\* Fillopodi – da φώλεν fyll-on fogliu e πεθε, πεδέε pus, pod-òs piede – ord. di crost. branchiopodi; che hanno quasi tutti delle zampe membranose.

\* FILLOPODIO. V. Fillòpodi - gen. di p. d., fam. amarantacre; che hanno il fusto guernito di foglie scagliose nella parte superiore e di

foglic vere alla base.
• FILLOPTOSI - da φύλλον fyll-on foglia e πτώσι; ptòs-is cadula - malattia delle piante, per cui per-

dono prima del tempo il loro fogliame

\*FILLORCHIDE - da φύλλον fyll-on foglia e όχηις, όχηιδος òrchis, òrchid-os orchide - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno bellissime foglie.

\* FILLÓRNI - da φύλλον fyll-on foglia e τρις ότη-is uccello - gen di ucc passeri dentirostri; distinti da penne color d'erba.

\*FILLÓSOMA - da φύλλον fyll-on foglia e σώμα sòm-a corpo - gen. di crost. stomapodi, fam. bicorazzati; il cui corpo è piatto, sottilissimo, a guisa di foglia.

\*FILLOSTOMA - da ζώλλω fyll on foglia e ττόμα stôm-a bocca - gen. di mamm. chiropteri, fam. vespertilii, tr. fillostomii; che hanno una specie di doppia cresta, membranosa, fogliacea, sul labbro superiore.

\* FILLOSTÒMII. V. Fillòstoma.

\* l'ILLOTOM A - da φύλλον fyll-on foglia e τομή tem-è taglio - taglio

Lelle foglie.

\* FILLÜRO - da φύλλον fyll-on foglia e οὐρὰ ur-à coda - gen. di rett. saurii, fam. gecozii; che hanno una coda piatta in forma di foglia

FILOCALIA - da colón fil-do amo e axòs; kal-os bello - amore del hello e del bueno (sia nelle forme del volte e del corpo; sia nella eleganza del vestimento e delle sue accompagnature; sia nella onestà delle azioni, ecc.).

\* I ILOCALIDE. V Filocalia - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; or-

nati di vaghi colori.

FILÒCALO. V. Filocalia - che ama il bello e il buono, ch'è studioso della filocalia. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; di forme e colori eleganti.

FILOCERDIA – da φιλίω fil-èo amo e χίρδος kèrd-os guadagno – avidità

di guadagno.

\* FILOCLENIA - da φιλίω fil-èo amo e χλαϊνα chlèn-a veste - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui larve rodono gli abiti.

\*FILACOPO - da φιλώ» fli-èo amo e χόπος kôp-os fatica - titolo dato dal Boccaccio ad un suo componimento, il cui protagonista sostiene ogni travaglio per trovare la sua amante perdula.

FILOCRISIA – da φιλέω fil-èo amo e χρυσός chrys-òs oro – eccessivo

amore dell'oro.

FILÒCRISO. V. Filocrisia - che ama eccessivamente l'oro.

\* FILODENDRO - φιλέω fil-èo amo e δένδρον dèndr-on albero - gen. di p. m., fam. aroidee; che si arrampicano agli alberi.

\* FILODINA - da φιλίω fil-èo amo mente, erudito, critico. e δίνα din-e rortice - gen. d'infus. sato nella filologia nº 2.

rotatori, fam filodinee; che girano rapidamente sopra di sè.

\* FILODINEE. V. Filodina.

FILODONIA - da φιλίω fil-eo amo e δεξα dòxa oprinone, gloria - a-more della gloria. 2 Amore eccessivo della propria epinione; ostinazione nelle proprie opinioni.

FH.ODÒXO. V. Filodoxia - che ama la gloria. 2 Ch'è ostinato nelle

sue opinioni.

\* FILODRAMMATICO - da φιλέω fil-éo amo e δράμα drain-a dramma - chi per diletto studia l'arte dramma-tica e rappresenta drammi ed altri componimenti teatrali.

FILODROMO - da φιλέω fil-èo amo e δρόμος dròm-os cammino, corso m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che corrono con molta rapidità.

\* FILOGENITURA - da φιλίω fil-èo amo e γεννάω genn-ào genero -

amore dei proprii figli.
\* Filoginia – da φιλέω fil-èo amo
e γυνὰ gyn-è donna – amore eccessivo delle donne.

\* FILOGLÒΤΤΟ - da φιλέω fil-eo amo e γλώσσα, γλώττα glòss-a, glòtt-a lingua - chi ama molto lo studio

delle lingue.

FILOLOGIA - da quato fil-do amo (pinc fil-os amico) e hóyes (bg-os parola, discorso, scienta - studio, amore della scienza, in generale; specialmente, erudizione e critica. 2 m. Scienza della parola, come espressione del pensiero umano e delle condizioni intellettuali e morrali dei popoli (specialmente antichi); che abbraccia la grammatica, la lessicografia, I etimologia, l'ermeneutica e la critica.

FILOLÒGICO. V. Filologia - che si riferisce alla filologia.

FILÒLOGO. V. Filologia – a. studioso, in generale; e particolarmente, erudito, critico. 2 m. Versato nella filologia nº 2.

FILOMACO - da pilio fil-eo amo e uáyn mách-e combattimento - m. gen. d'ucc. fam. cultrirostri; che sono battaglieri, si azzuffano tra .oro.

FILOMATE, \* FILOMATICO. V. Filomazia - che ama l'istruzione : che urdentemente desidera d'imparare.

FILOMAZÍA - da φιλίω fil-èo amo e μανθάνω manthàn-o, fut. μαθήσοuai mathes-ome imparo - amore dell'istruzione; ardente desiderio d'imparare.

FILOMELA - da políco fil-éo amo e μέλος mèl-os canto - gen. di ucc. passeri; volg. rossignuolo.

FILOMETORE - da φιλίω fil-eo amo e μήτηρ mêter madre - soprannome di Tolomeo VI re di Egitto, per il suo affetto alla madre (secondo altri, per antifrasi).

\* FILOMIMESI - da φιλέω fil-èo amo e μίμησις mimes-is imitazione smania dell'imitazione.

FILOMUSIA. V. Filòmuso - amore delle Muse, degli studii.

FILOMUSO - da φιλέω fil-èo amo c μοῦσα mùsa - amico delle Muse, degli studii.

\* FILONÒTIDE - da φ:λέω fil-èo amo e νοτίς, νοτίδος notis, notid-os umidità - gen. di p. a., fam. muschi; che crescono in luoghi umidi.

\* Filònto - da φιλέω fil·èo amo e őνθος onth-os escremento - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri ; che vivono negli escrementi.

FILOPATORE - da OLLEO fil-co amo e πατήρ patèr padre - che ama il padre; sopranome dato a parecchi re di Egitto e di Siria, per elogio o p**er antifrasi.** 

\* FILOPATRIDALGIA – da φιλέω fil-èo amo, πατρίς, πατρίδος patr-is, pa-'rid-os patria e alyce alg-os dolore - sin. di nostalgia.

\* F:ι.opira - da φιλέω fil-èo amo e πύς pyr fuoco - gen. d'ins. lepid.,

fam. notturni; che girano intorne al lume.

FILOPONIA - da φιλίω fil-èo amo e πόνος pòn-os falica, lavoro amore della fatica, del lavoro.

FILOPONO. V. Filoponia - chi ama la fatica, il lavoro.

 FILOPÒTAMO - da φιλέω fil-èo amo e πεταμό; potam-os fiume gen, d'ins. neuropt., fam, friganii : acquatici.

\* FILÒPTERO - da pilico fil-èo amo etarioù pier-òn ala - gen. d'ins. exapodi epizoici, fam. ricini; parassiti sulle ali dei passeri.

\* Filòscio - da φιλίω fil-èo amo e σκιά sk-ià ombra - gen. di crost. anfipodi, fam. cloportidi; che abitano luoghi ombrosi, umidi.

FILOSOFIA - da φιλίω fil-èo amo (φίλος fil-os amico) e σοφία sof-ia sapienza - a. amore della sapienza, della scienza; studio di tutto lo scibile umano, singolarmente indagine delle cause delle cose umane è delle divine » (come dicevano gli antichi); ovvero studio di una scienza, di un'arte speciale, onde filosofi furono detti così i musici come i dotti nella teologia cristiana – vocabolo introdotto da Pitagora, il quale invece del nome di occos sof às sapiente altribuito ai dotti, prese quello più modesto di amico della sapienza, poscia usato anche da Socrate. Indi la scienza stessa, specialmente quella parte che riguarda l'indagine delle cause, si chiamò amore della sapienza. 2 m. Scienza delle verità fondamentali delle cognizioni umane. 3 Filosofia della storia; scienza delle leggi che regolano lo sviluppo e le fasi delle società umane, dedotta dalla storia delle medesime.

FILOSÒFICO. V. Filosofia - ch'è proprio di filosofo o della filosofia.

Filosofo, V. Filosofia - che | filtro e navia mania - delirio amoama la sapienza, la scienza; che la coltiva; specialmente, chi si occupa della indagine delle verità primordiali, fondamentali delle cognizioni umane.

\* Filostèmone – da φίλος fil-os amico e ornuov stèmon stame gen, di p. d., fam, terebintacee; i cui stami sono uniti per la base

dei loro filamenti.

\* FILOTECA - da φίλος fil-os amico e than thèk-e teca - gen, di p. d.. fam. rutacee, il cui frutto consiste in cinque teche o carpelle unite.

FILOTECNIA - da φιλέω fil-eo amo e τέχνη tèchn-e arte - amore delle arti. 2 Attitudine alle arti.

FILOTECNO. V. Filotecnia - che ama e coltiva le arti. 2 Che ha attitudine alle arti.

Filoteo – da φιλέω fil-èo amo e Θεός The-os Dio - che ama Dio. Filotimia – da φιλέω fil-èo amo

e τιμή tim-è onore - amore degli onori e della gloria, ambizione.

FILÒTIMO. V. Filotimia - chi ama gli onori e la gloria, ambizioso.

FILOTERMO – da φιλέω fil-èo amo e θερμός therm-òs caldo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. colidii; che stanno in serre di piante.

FILOXENIA - da φιλέω fil-èo amo e ξένος xen-os straniero - ospitalità. FILOXENO. V. Filoxenia - ospi-

tale.

FILOZOÌA - da φιλέω fil-èo amo e ζωή zo-è vita - amor della vita. 2 Amore per gli animali.

FILOZÒO. V. Filozoia - che ama la vita. 2 Che ama gli animali.

Filtro - da φιλέω fil-èo amo tutto ciò che induce amore, che ha forza di conciliar l'amore; p. e. pozione che, o per qualità d'ingredienti o per pretesa efficacia d'incantesimi, desta amorosi desiderii.

\* FILTROMANIA - da GIATON filtr on l

roso eccitato col mezzo di un filtro.

Fima - da φύω fv-o nasco - tubercolo: tubercoletto cutaneo, che presto suppura. 2 m. Infiammazione dei ganglii linfatici, con suppurazione.

\* FIMATANTO - da σύμα, σύματος fyma fymat-os tubercolo e avoc ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. geraniacee: i cui fiori hanno i due petali superiori tubercolosi alla base.

\* FIMATÌNA - da φύμα, φύματος fym-a, fymat-os tubercolo - sostanza organica che esiste nei tubercoli.

FINATIO - dim. di φύμα, φύματος fym-a, fymat-os tubercolo - m. gen. di p. d., fam. geraniacee : i cui fiori hanno dei tubercoli alla base dei petali.

\* Fimatiti. V. Fimato.

Finato - da φύμα, φύματος fym-a, fymat-os tubercolo - m. gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. aradidi, st.-tr. fimatiti; che hanno il primo articolo delle antenne rigonfio in cima.

FIMATODE, V. Fimatoidèi - m. stato del tessuto cancrenoso ana-

logo a quello dei tubercoli.

FIMATOIDEI - da φύμα, φύματος fym-a, fymat-os tubercolo e cidos èid-os, id-os forma, somiglianza m. ord. di p. a., fam. licheni; i cui apoteci hanno forma di tubercoli.

\* Fimatosi – da φύμα, φύματος fym-a, fymat-os tubercolo - affezione

tubercolosa.

\*Fimomalaxia – da σῦμα fvm-a tubercolo e μαλάττω malàtt-o rammollisco (μαλαξία malax-la rammollimento) - rammollimento dei tubercoli (al polmone, al mesenterio).

\* Fimoperitoneo – da φῦμα fym-a tubercolo e περιτόναιον peritône-on peritoneo - tubercoli del peritoneo.

\* FIMOPNEUMONITE - da φόμα fym-a

tubercolo e avióuso prieum-on polmone – infiammazione del polmone seguita dalla formazione di tubercoli.

Fimosi - da quoso fim-do stringo - maiatita che consiste in un'eccessiva strettezza del prepuzio, o congenita o efletto d'infiammazione. 2 m. Stringimento anormale della vagina o dell'intestino retto per sifilide. 3 m. Malattia degli occhi, per cui le palpelre sono strette e quasi conglutinate in modo che non si possono aprire.

Fisa – da φυσα fys-a fato, bolla, rescica (φυσά» fys-ào soffio) – m. gen. di moll. gasteropodi, fam. limnei; la cui conchiglia ha forma d'ampolla. 2 m. Gen di p. d., fam. cariofillee; il cui fioretto è a foggia di holla.

\* Fisagògo - da φῦσα fys-a flato e ἄγω àg-o caccio - ep. di rimedio acconcio ad espellere i flati.

\* Fisalia - da φῦσα fys-a vescica - gen. di acal. sifonofori, fam. fisalidi; che consistono in una vescica fornita di tentacoli e di una sorta di cresta.

FISALIDE – da φύσα fys-a vescica – m. gen. di p. d., fam. solanacee; le cui hacche sono chiuse in un calice gonfio, vescicoloso.

\* FISALIDI. V. Fisàlia.

Fisalo - da φυσάω fys-ào soffio sp di mamm. cetacei, gen. balena; che soffiaudo spinge l'acqua per gli stiatatoi con maggior violenza che la halena.

\* FISALÓPTERO - da φνσαλίς fysal-is vescica e πτιρὸν pter-ôn ala - tr. di elm. o vermi intestinali; in cui la coda del maschio è larga a foggia di ala e fornita di membrane vescitolose.

\* FISAPO – da φῦσα fys-a vescica e πεῦς pus piede – gen. d'ins emipt. omopt., fam. fisapodi; distinti da predi vescicolosi.

\* FISAPODI. V. Fisape. \* FISARIEE. V. Fisario.

Fisario - dim. di qua fys-1 nescica - m. gen. di p a., fam. funghi hasidiospori, tr. fisariee; il cui peridio è vescicoloso.

\*FISARMÓNICA - da quodas fys-ho soffio e áquavia armonia - strumento musicale, in cui alcune molle di acciaio e di ottone producono un suono armonioso mediante una corrente d'aria eccitata da un mantice che vi è congegnato.

FISCONE – da φυσκόνω fyskôn-o gonfo – sopranome di Tolomeo Evergete II re di Egitto, per la straordinaria grossezza del suo ventre.

\* FISCONÌA - da φυσεένω fyskôn-o gonfio - tumefazione dura e voluminosa dell'addome senza fluttuazione.

\*Fiscòsoma – da φύσχη fysk-e vescica e σώμα sòm-a corpo – gen. di elm. cistoidi; il cui corpo ha forma di vescica.

FISEMA – da φυσάω fys-ào gonfio – enfiagione, gonfiezza.

\*FISENA - da φυσάω fys-ào gon fingen. di p. d., fam. indeterminala; i cui frutti consistono in capsule membranose che sembrano enfiale.

FISETERE, FISETERO – da quoza fys-ào soffio – st -gen. di mamm. cetacei, gen. caccialotto; che fanno, soffiando, sgorgare l'acqua da una specie di sfiatatoio.

Fisi - da φύω fy-o genero, nasro - natura.

\* FISIANTO – da φύσα fys-a vescica e άνθος ànth-os fiore – gen. di p. d., fam. asclepiadee; la cui corolla dei fiori è gonfia a modo di vescica.

FISICA – da φύσις fys-is natura (φύω fy-0 nasco, cresco) – a. scienza che abbraccia lo studio di tutta la natura. 2 m. Scienza delle proprietà generali dei corpi, dei fenomeni che dipendono da agenti universali (esclusi quelli che riguardano la composizione intima dei corpi stessi).

\* FISICARPO-da φῦσα fys-a vescica e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. leguminose; il cui frutto è gonfio a mo'di vescica.

Fisico. V. Fisica - naturale. 2 Versato, dotto nella fisica.

\* FISICO-ASTRONÒMICO – da φυσική fysik-è fisica e ἀστρονομία astronomia – pertinente e alla fisica e all'astronomia.

\* FISICO-MATEMATICO – da φυσική fysik-è fisica e μαθηματική mathematik-è matematica – pertinente e alla fisica e alla matematica.

\*Fisico-mèdico - vocab. ibr. da φυσιχή fysik-è fisica e medico pertinente e alla fisica e alla medicina

\* FISICO-TEOLOGIA – da quonxò, fysik-è física e ècòcyía theologia teologia – teologia naturale, così detta per opposizione alla teologia rivelata e positiva; scienza che trae le prove dell'esistenza di Dio dalla natura e dalla sua bellezza ed armonia

FISICO-TEOLÒGICO. V. Fisico-teologia - ch'è proprio della fisico-

teologia.

\* Fisidio - dim. di φῦσα fys-a vescica - gen. di p. d., fam. scrofularinee; il cui labbro inferiore della corolla è gonfio alla base a

guisa di vescichetta.

\*FISIDRO - da φύσα fys-a vescica e υδωρ yd-or acqua - gen. di p. a., fam. ficee; fornite di un corpo membranoso in forma di vescica piena di un liquore acqueo, in cui nuotano i semi.

\* F18iFORA - da φῦσα fys-a vescica e φίρω fèr-o porto - gen. di p d., fam. violarie; che producono bac-

celli membranosi e gonfi a guisa di vescica.

\* FISIOCRATE. V. Fisiocrazia - chi accetta e propugna il sistema fisiocratico.

\* FISIOCRATICO. V. Fisiocrazia -

pertinente alla fisiocrazia.

\* FISIOCRAZIA – da φύσις fys-is natura e κράτις kràl-os potere, governo – sistema di economia politica, secondo il quale unica sorgente della ricchezza è la terra e soli veri produttori i coltivatori.

\* Fisiòfilo - da φύσις fys-is nαtura e φιλέω fil-èo amo - che ama.

che studia la natura.

FISIOROMIA – da φύσι; fys-is natura e γνώμη gnòm-e cognizione
(γνώ gn-do conosco) – scienza del
carattere degli uomini e in generale degli animali , dedotta dall'aspetto di tutto il corpo e specialmente della faccia. 2 m. Insieme dei segni che nella faccia
umana possono dare indizii sulla
natura dell'individuo, sulle sue
qualità fisiche e morali; volg. fisionomia.

FISIOGNOMONE. V. Fisiognomia, choè perito di fisiognomia; choè chi sa dai lineamenti, in generale dal volto umano, congetturare le qualità, le abitudini morali; volg. Resionomisto.

FISIOGNOMONICA. V. Fisiognomia - siu. di fisiognomia nº 1.

Fisiognomónico. V. Fisiognomia - ch'è proprio della fisiognomia n° 1.

\* FISIOGRAFIA - da φύσις fys-is natura e γραφή graf-è descrizione descrizione delle cose naturali, storia naturale.

\* FISIOGRAFICO. V. Fisiografia - che si riferisce alla fisiografia.

\*FISIÒGRAFO. V. Fisiografia - naturalista.

FISIOLOGÍA - da quote sys-is na-

tura e λόγος lòg-os discorso - a. l scienza della natura, che abbracciava la fisica, la storia naturale e la fisiologia dei moderni, che i medici antichi chiamavano fisiologica. La definivano « teoria della forza naturale che governa il nostro corpo e ne facevano una parte della medicina. 2 m. Scienza delle funzioni degli organi nel corpo umano in istato di sanità, delle leggi della vita: sin. di hiologia. 3 m. (in generale) Scienza delle funzioni degli esseri organici (animali e vegetali).

\* FISIOLOGICO. V. Fisiologia ch'è proprio della fisiologia.

Fisiólogo, \* Fisiologista, V. Fisiologia - che si occupa di fisiologia: ch'è dotto in fisiologia.

\* FISIONOMIA. V. Fisiognomia nº 2. \* FISIONOMISTA. V. Fisiognòmone.

\* FISIOSOFIA - da cooc fys-is natura e ocoiz sof-la sapienza - sapienza della natura.

\* FISOBLÈFARO - da φυσάω fys-ão gonfio e βλίφαρον blèfar-on palpebra enfiagione delle palpebre.

\* FISOCALIMNA - da φῦσα fys-a vescica e κάλυξ kàl-vx calice - gen. di p. d., fam. salicarie; i cui fiori hanno il calice gonfio a mo'di ve-

\* FISOCARPO - da φῦσα fys-a vescica e καρπὸς karp-ὁs frutto – st gen. di p. d., fam. ranuncolacee, gen. talittro; i cui frutti sono gonfi a guisa di vesciche.

\* FISOCEFALO - da დυσάω fys-ào gonfio e zepadn kefal-è testa - enfingione enfisematosa della testa.

\*Fisocèle – da φυσάφ fys-ào gonfio e xilin kèl-e tumore - tumore gazoso dello scroto; ernia intestinale nello scroto, piena di gas.

\*FISOCELÌA - da φυσάω fys-ao gonfio e zorkiz koil-la, kil-la ven-

da gas che vi so: o raccolti, sin di timpanite.

\* FISODACTILO - Ga quoa fys-a vescica e δάκτυλες daktyl-os dito, fig. tarso - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni: i cui tarsi sono forniti di vescichette.

FISODE - da puga fys-a vescica e cidos èid-os, id-os forma, somiglianza - m. sp. di p. d., fam. leguminose; gen. astragalo; i cui legumi sono grossi, come gonfi. 2 m. Sp. di p. d., fam. ericacee. gen, erica: la cui corolla è tonda. gonfia come una vescichetta. 3 m. Sp. di p. a., fam. licheni, gen. parmelia; con espansioni che sembrano gonfie.

\*FISODERMA - da ouoa fys-a vescica e δέρμα dèrm-a pelle - gen. di p. a., fam. funghi uredinei; i cui spori si sviluppano nel parenchima delle foglie, su cui formano delle pustolette.

\* Fisòfora – da φῦσα fys-a vescica e φέρω fèr-o porto - gen. di acal. sifonostomi, fam. fisoforidi; che sono forniti all'estremità di una vescica piena d'aria, che li tiene a

\* Fisofòridi. V. Fisòfora.

\* Fisogastro - da φύσα fys-a vescica e γαστήρ, γαστρός gast-èr, gastr-òs ventre - gen d'ins. col. eter.. fam. melasomi; che hanno il ventre grosso, gonfio.

\* Fisolòbio – da quoa fys-a vescica e λοδὸς loh-òs baccello - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui baccelli sono grossi, gonfi.

\*FISOMERO - da φυσάω fys-ao gonfio e unpòs mer-òs coscia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno coscie molto grosse. 2 Gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. ligei; idem.

\*FISOMETRA - da puoa fys-a vento tre – gonfiezza del ventre produtta e μήτρα mètr-a matrice – distensione dell'utero prodotta da gas accumu- | torace - accumulamento di gas nel lati

e orxes onk-os tumore - tumore contenente dell'aria o altro gas.

\* Fisònfalo, Fisonfalocèle - da φύσα fys-a vescica, δμφαλός omfal-òs ombilico e xnan kel-e tumore - tumore formato da aria nell'ombilico.

\* FISONOMIA. V. Fisiognomia.

\* FISONOTA – da φυσάω fys-ào gonfio e νώτος nòt-os dorso – gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno l'addome grosso, gonfio.

\* Fisopòdio – da φῦσα fys-a vescica e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - gen, di p. d., fam. salicarie: i cui fiori sono sostenuti da un picciuolo gonfio a modo di vescica.

\*Fisopsofia – da φυσάω fys-ào soffio e ψόφος psòf-os strepito – eru-

zione fragorosa di gas.

\*Fisòscheo, Fisoscheocèle da φῦσα fys-a fiato, ὄσχεον òsch-eon scroto e xhàn kèl-e tumore – tumore formato da aria nello scroto.

\*Fisospàsmo – da φυσάω fys-ào gonfio e σπασμός spasm-òs spasmo - timpanite cagionata da restringimento spasmodico di qualche punto

del canale intestinale.

\* Fisospèrmo – da φῦσα fys-a vescica e σπίρμα spèrma seme - gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui semi sono gonfi, vescicolosi.

\*Fisostèmone - da φῦσα fys-a vescica e στήμων stèmon stame – gen. di p. d., fam. capparidee; i cui filamenti degli stami sono gonfi a modo di vescica.

\* FISOSTÈRNA - da φυσάω fys-ào

gonfio e otiovov stern-on sterno gen. di col. eter., fam. melasomi; che hanno un corpo ovale, grosso.

\* FISOTORACE - da pooa fys-a fiato • θώραξ, θώραχος thorax, thorak-os | tetr., fam. curculionidi; che stanno

petto.

\*FITAMÈLGI - da outor fyt-on pianta e ἀμέλγω amèlg-o mungo - fam. d'ins. emipt.: che succhiano le piante in cui depongono le uova.

\* Fitelefante – da cotòv fyt-ôn pianta e έλέφας, έλέφαντος elefas. elèfant-os avorio - gen. di p. d.. fam. pandanee; il cui frutto, in sulle prime acquoso, poscia si solidifica in modo da somigliare ad avorio.

Fiteuma - da φύω fy-o genero m. gen. di p. d., fam. campanulacee; piante erbacee perenni.

\* FITÒBIO - da putòv fyt-on pianta e sics bi-os vita - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che vivono su piante.

\* FITOBRANCHI – da œυτὸν fyt-ôn pianta e βράγχιον branch ion branchia - fam. di crost. isopodi: forniti di branchie ramose.

\*FITOCÒRIDE - da outòv fyt-òn pianta e xópis kòris cimice - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. miridi; sorta di cimici che si trovano sulle piante.

\* FITOÈCIA - da œυτὸν fvt-òn pianta e cixéω oik-èo, ik-èo abito - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che abitano sulle piante.

\*Fitòfagi. V. Fitòfago - fam. d'ins. col. pent.; che si nutrono di vegetali. 2 Sez. di moll. trachelipodi; idem.

\* FITÒFAGO - da outòv fyt-on pianta e φάγω fág-o mangio - che si nutre di materie vegetali.

\*FITOFILACIO - da putòv fyt-on pianta e φυλάττω fylàtto, fut. φυλάξω fylàx-o custodisco – serra di piante.

\* Fitòfilo – da sutòv fyt-òn pianta e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. sulle piante 2 Gen. d'ins. col. eter., fam stenelitri; idem.

\* FITOFISIOLOGIA - da putos fyt-on pianta e φυσιολογία fysiolog-la fisiologia - fisiologia vegetale.

\*FITOGENESIA - da cutov fyt on pianta e véveou genes-is generazione

sin. di organogenia.

\* FITOGEOGRAFIA - da outor fyt-on pianta e γεωγραφία geografia - geografia delle piante.

\*Fitognosía – da φυτόν fytaðn pianta e γνόω, γνώμι gn-de, gn-ómi conosco - cognizione, scienza delle piante; sin. di botànica.

\* FITOGNOSTA, V. Fitognosia - sin. di botànico.

\*FITOGRAFÍA - da putòv fyt-ôn pianta e γραφή graf-è descrizione - parte della botanica, che concerne la descrizione delle piante (colla parola o coi colori).

\* FITOGRAFO. V Fitografia - descrittore di piante; pittore di piante. FITOIDE - da putor fyt-on pianta

e eloc eid-os, id-os forma, somiglianza - che ha la forma o l'apparenza di una pianta.

\*FITOLACCA - vocab. ibr. da outov

fyt-on piantu e lacca - gen. di p. d., fam. chenopodee; i cui fiori e le bacche hanno un colore rosso, simile a quello della lacca o ceralacca.

\* FITOLITO - da quito fyt-on pianta e λίθος lith-os pietra - pianta fossile o pietrificata. 2 Pietra che ha l'impronta di una pianta. 3 Malattia delle piante, per cui diventano dure, quasi pietrose.

\* FITOLOGIA - da œutòv fyt-òn pianta e λόγος lòg-os discorso - sin, di botànica.

\* FITÒLOGO. V. Fitologia - sin. di botànico.

\* FITOMIZA - da outor fyt-on pianta e μύζω myz-o succhio - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che succhiano le piante.

\* FITOMORFITE - da cotov fvi-ôn pianta e pesso, morf-è forma - sin. di Rtotinolito.

\* FITONIMIA - da surès fyt-on pianta e ovouz onym-a nome - nomencla-

tura delle piante.

\*FITONOMIA - da putov fyt-on pianta e vouce nom-os legge - dottrina delle leggi che regolano la vita delle piante; parte della botanica, che indaga queste leggi.

\*FITONOMO - da corov fyt-on pianta e viuo nem-o abito: pasco - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che abitano sulle piante e ne traggono l'alimento.

\* FITONOSOLOGIA - da putov fyt-on pianta, νόσος nòs os malattia e λόγος lòg-os discorso - sin, di fitopato-

logia.

 FITOPATOLOGÍA - da φυτὸν fvt-ôn pianta e παθολογία patholog-la natologia - patologia delle piante; trattato, dottrina delle loro malattie.

\* FITOTECA - da quito fyt-on pianta e then thek-e teca - sin. di fitofi-

\*FITOTECNÍA - da φυτὸν fyt-òn pianta e régyn tèchn-e arte - parte della botanica che ha per oggetto la classificazione e la nomenclatura delle piante.

\* FITOTERAPIA - da outov fyt-on pianta e θεραπεύω therapeu-o quarisco - arte di curare le piante ma-

late.

FITOTIPÒLITO - da queòv fyt-òn pianta, τύπος typ-os tipo, impronta e λίθος lith-os pietra - pietra in cui si veggono forme, impronte di piante.

\* Fitotomia – da φυτόν fyt-ôn pianta e reun tom-è sezione - sezione delle piante per istudiarne la struttura: sin. di anatomia vegetale.

\* Fitotomo – da фито̀у fyt-dn pianta e τομή tom-è taglio - gen.

d'ucc. fam. passeri musofagidi; che hanno l'abitudine di tagliare vicino alla radice le piante di cui si nutrono.

\* FITOXIDE - da φυτὸν fyt-on pianta e δξύς ox-ys acido - gen. di p. d., fam. labiate; ripiene di un succo acidissimo.

\* FITOZOARII. Sin. di zòofiti.

\* Flea - da φλίω fl-èo sono pieno, abbondo - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. geocorisi; così denominati per la loro fecondità

 FLEADE – da φλέω fl-èo sono pieno. abbondo - sp. d'ins. lepid., fam. diurni, gen farfalle; molto fecondi.

\* FLEBECTASÍA - da φλέψ, φλεθός fleps, fleb-òs vena e extagiç èktas-is estensione - dilatazione di una vena o di una porzione di una vena.

\* FLEBENFRAXIA - da φλέψ, φλεβός flèps, fleb-òs vena e έμφραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione delle vene.

\* FLEBENTERO - da φλέψ, φλεδός fleps, fleb-òs vena e evrepov enter-on

intestino - ord. di moll. gasteropodi.

\* Flebeurisma - da φλέψ, φλεδός fleps, fleb-òs vena e εύρισμα èurism-a dilatazione (tupus eur-ys largo) dilatazione delle vene; sin. di

varice

\*FLEBÍA - da φλέψ, φλεθός fleps, fleb-òs vena - malattia delle vene. 2 Gen. di p. a., fam. funghi; la cui membrana seminifera è sparsa di vene rossiccie.

 FLEBİTE – da φλέψ, φλεθὸς fleps, fleb-os vena - infiammazione della membrana interna delle vene.

\* FLEBOCARIA - da φλέψ, φλεδός fleps, fleb-os vena e xácuov karyon noce - gen. di p m., fam. iridee, il cui frutto consiste in una sorta di noce sparsa di fili rossi, a guisa di vene.

\* FLEBODIASTASI - da φλέψ, φλεθός |

fleps, fleb-òs vena e διάστασις diàstasis distanza - divergenza, distacco delle estremità di una vena recisa. 2 Deviazione di quelle vene che in istato normale dovrebbero essere unite.

\* FLEBÒFORA - da φλέψ, φλεθός fleps, fleb-òs vena e φέρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. funghi basidiospori ; il cui imenio, o faccia interna del ricettacolo, è coperto di vene piccolissime e dicotome.

\* FLEBOGRAFÍA – da φλέψ, φλεθός ileps, fleb-òs vena e γραφή grafè descrizione - descrizione delle vene.

\*FLEBOLITO - da φλέψ, φλεθός fleps, fleb-os vena e λίδις lith-os pietra - concrezione calcare nell'interno delle vene varicose.

\* Flebologia – da φλέψ, φλεθός fleps, fleb-òs vena e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina delle

\*FLEBOMÒRFA – da φλέψ, φλεθός flens, fleb-os vena e μερφή morf-è forma - gen. di p. a., fam. funghi; che consistono in una espansione gelatinosa, reticolata, venata.

\* FLEBOPTERI - da φλέψ, φλεθός fleps, fleb-òs vena e πτερόν pter-on ala - sez. d'ins imenopt.; distinti

da ale venate.

\* FLEBORRAGÍA – da φλέψ, φλεθός fleps, fleb-òs vena e physour règn-ymi rompo - emorragia da una vena.

\* Fleborrexia – da φλέψ, φλεθός vena e ἡήγυμι règn-ymi rompo rottura di una vena.

\* FLEBOSTENOSI - da olèt, olecos fleps, fleb-òs vena e στενὸς sten-ós stretto - ristringimento delle

\*FLEBOSTOSI - da whèt. whethe fleps, fleb-òs e cortico ost-con osso ossificazione delle vene.

FLEBOTOMIA - da φλέψ, φλεδός

taglio - apertura di una vena per trarne sangue : salasso. 2 m. Dissezione delle vene.

\*Flebotomista. Sin. di flebòtome nº 2.

FLEBOTOMO. V. Flebotomia strumento per cavar sangue, lancetta 2 Individuo che cava sangue, mette le sanguisughe e talvolta fa per pratica altre operazioni chirurgiche.

Fi EGMA – da φλέγω flèg-o brucio - umore, mucosità; il cui affluire si credeva prodotto da infiammazione. 2 Prodotto acquoso, insipido, inodoro ottenuto col sottoporre all'azione del calore materie vegetali più o meno umide.

FLEGMAGÒGO – da φλέγμα flègma e έγω àg-o espello - medicamento

che fa evacuare il flegma.

FLEGMASIA - da φλέγω flèg-o brucio - infiammazione con febbre, specialmente degli organi interni. 2 Sin. di anasàrca. 3 Sin. di edèma. 4 Flegmasia bianca dolente: dolorosa tumefazione degli arti inferiori, che avviene per lo più nelle puerpere.

\*FLEGNASICO. V. Flegmasia che si riferisce alla flegmasia.

FLEGMATICO - da φλεγμα, φλέγματος flègma, flègmat-os flegma che abbonda di flegma. 2 Lento, tranquillo; perchè questo è ordinariamente il carattere di chi abbonda di flegma o linfa.

 Flegmatorragia – da φλέγμα, φλέγματος flègma, flègmat-os flegma e ρήγνυμι regn-ymi rompo - escrezione abbondante di mucosità per

le narici.

 FLEGMATORRÈA – da φλέγμα, φλέγματος flègma, flègmat-os fleama e δέω rè-o scorro - sin. di coriza. 2 Sin. di blennorrea.

fleps, fleb-òs vena e τεμά tom-è լ bμάν ymen membrana - infiammazione delle membrane mucose.

FLEGMONE - da φλέγω flèg-o brucio - infiammazione del tessuto cellulare; tumore che viene a sup-

nurazione. FLEGMONODE - da φλέγμων flègm-on flegmone e cides eid-os, id-os specie, somiglianza - ch'è proprio del flegmone; che si riferisce al

flegmone. \*FLEGMONOSO. Sin. di flegmo-

\* FLEGMORRAGIA. Sin. di flegmatorragia.

FLEGREO - da φλέγω flèg-o ardo (φλεγυρός fleg-yr-os ardente; φλέγος flèg-os fiamma: lat. flagr-o ardo) - nome di monti e di piani, in Macedonia, in Tessaglia, nella (ampania, che furono teatro (secondo la mitologia) di lotte di giganti

contro gli Dei, cioè di eruzioni vulcaniche. \* Flèmma... Flemmorragia. V.

Flègma... Flegmorragia. FLICTÈNA - da φλύζω fluz-o, fut. φλύξω flyx-o bollo - bolla formata dall'epidermide sollevata da un ammasso di serosità; effetto di cangrena o di scottatura o di epispastici.

FLICTENOIDE - da φλύκταινα flycten-a flictena e ciòcc èid-os, id-os forma, somiglianza - che rassomiglia ad una flictena; ch'è carat-

terizzato da flictene. FLICTIDE - da φλύζω flyz-o, fut. φλύξω flyx-o bollo - sin. di flictena. 2 m. Gen. di p. a., fam. ficee; le cui fronde sono sparse di pustole o tumoretti.

 \* FLICTÒSPORA – da φλυκτὶς flykt-is pustola, bolla e σπορά spor-à seme - gen. di p. a., fam. funghi: i cui semi hanno aspetto di pustole nericcie.

FLISI – da φλύζω flyz-o bollo – \* Flegmimenite - da φλέγμα e eruzione di vescichette alla pelle.

FLI

l Lizàcio – da φλόζω flyz-o bollo - pustola larga, rossa e a cui succede una crosta grossa e dura.

FLOEA - da φλοώς fl-oiós, fl-iós scorza - m. gen. d'ins emipt. eteropt., fam. aradidi; che si trovano sotto la scorza degli alberi.

\* FLOEBAFÈNA - da φλοώς fl-oiòs, fl-iòs scorza e βαφή baf-è colore, tintura - corpo tratto dalla scorza del pino e di altri alberi, che ne contiene il principio colorante.

\*FLOEBIO - da φλοιὸ; fl-oiós, fl-iós scorza e βίος bl-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che vivono sotto le scorze umide di

certi alberi.

\* FLOEBORO – da φλειδε fl-oiós, fl-iós scorza e βερδε bor-òs vorace – gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che si nutrono di scorza d'alberi.

\* FLOECARIDE – da φλεώς fl-oiós, fl-iós scorza e χαίφω chèr-o godo – gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che stanno sotto la scorza

degli alberi.

\* FLOECÓNIDE – da φλοὺς fl-oiôs, fl-iôs scorza e κόνις kôn-is polvere gen. di p. a. fam. funghi; che si formano sulla scorza degli alberi. Secondo altri, è una malattia, una degenerazione della scorza, senza una nuova organizzazione.

\* FLOECOPO - da φλοώς fl-oiòs, fl-iòs scorza e χόπτω kòpt-o taglio - gen. d'ins. col. tetr., fam. mala-codermi; che tagliano, rodono la

scorza degli alberi.

\*FLOEFAGO – da φλοιὸς fl-oiòs, fl-iòs scorza e φάγω fag-o mangio – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che si nutrono di scorza

d'alberi.

\* FLOÈFILO - da φλειὸς fl-oiòs, fl-iòs scorza e φιλέω fl-èo amo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che amano di stare sotto la scorza degli alberi.

\* FLOENEO - da φλοιδε fl-oids, fl-ids scorza e ναίω nè-o abito - gen. d'ins. col. frim., fam. brachelitri; che stanno sotto la scorza degli alberi.

\* FLOEPEMONE - da φλοώ; fl-oiós, fl-iós scorza e πημαίνω pemēn-o dan-neggio - gen d'ins. col tetr., fam. curculionidi; che rodono e guastano la scorza degli alberi.

\*FLOEPORA - da φλοιὸς fl-oiòs, fl-iòs scorza e πόρος pòr-os passaggio. foro - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che bucano la

scorza degli alberi.

\* FLOESTICTO – da φλοιὸς fl-oiòs, fl-iòs scorza e στωτὸς stikt-òs segnato, punteggiato – gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che bucano la scorza degli alberi.

\* FLOETRIPE - da φλοιός fl-oiós, fl-iós e θρὶψ, τριπός thrips, trip-ós· verme - gen. d'ins. tisanopteri, fam. floetripidi; che rodono la

scorza degli alberi.

\* FLOETRIPIDI. V. Floêtripe.
\* FLOETRIBO – da φλιώς fl-oiós, fl-iós scorza – e τρίθω trib-o lacero – gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che lacerano la scorza de-

gli alberi.

FLÒGE – da φλόξ, φλογὸς flox, flog-ös famma – m. gen. di p. d., fam. polemoniaces; i cui fori hanno una corolla monopetala a forma di lungo tubo e di colore rosso acceso.

\* FLOGISTICATO. V. Flogisto -combinato col flogistico; sin. di combustibile. 2 Aria flogisticata; antico nome dell'idrogeno.

\*FLOGISTICO. V. Flogisto - ch'è re-

lativo al flogisto. 2 Sin. di flogisto. FLOGISTO – da φλογίζω flogiz-o-brucio – m. principio immaginario-che, secondo l'antica chimica, è latente nei corpi e il cui sviluppo produce la combustione.

FLOGODE - da plos, ployes flex. flug-os hamma e sides èid os, id-os forms somiolianza - m. tumore

rosso, infiammato,

\* FLOGOGASTRIDE - da φλόξ, φλογός flox, flog-os fiamma (whire flègo brucio) e yastro, yastro;, gaster vastr-os ventre - infiammazione dell'addome, del ventre.

\* ΓLOGOPAPPO - da φλόξ, φλογός flux, flog-os hamma (where fleg-o brucio) e πάππος pàppos pennacchio - sp. di p. d., fam. composte, gen. astrea; il cui pennacchio delle achene è di un color rosso acceso.

\* FLOGOPIRA - da φλόξ, φλεγός, flox, flog-os fiamma (φ.έγω fleg-o brucio) e πύο pyr /uoco - febbre

infiammatoria.

\* FLOGOSCOPIA - da φλόξ, φλεγές flox, flog-os fiamma (φλέγω flèg-o brucio) e σχοπίω skop-èo osservo retesa arte di trar pronostici dalla forma, dal colore, dal crepito della fiamma.

\* Flogoscopo, V. Flogoscopia chi trae pronostici dalla fiamina.

FLÒGOSI - da φλέγω, φλογόω flèz-o, flog-òo *brucio* infiammazione 2 m. Infiammazione leggera, superticiale. 3 m. Rossezza, colore che caratterizza l'infiammazione.

\* FLOGÒSTOSI - da φλόξ. φλογός flox, flogos fiamma (φλέγω flèg-o brucio) e datácy ost-èon osso - infiammazione delle ossa.

\* FLOIA... FLOIOTRIBO. V. Floèa... Floètribo.

FLOMIDE - da φλομίε, φλομίδος flomis, flomid-os verbasco - m. gen. di p. d., fam. labiate; così dette perchè le foglie di alcune specie somigliano a quelle del verbasco.

 FLOMIDÒPSIDE – da φλομίς, φλοv. So; flomis, flomid-os verbasco e eq: ops-is aspetto - st. gen. di p. | chiferi multivalvi, che forano gli

d., fam. labiate, gen. flomide : che somigliano al verbasco.

\* FLOORRIZEINA, V. Floorrizina prodetto dell'azione comune dell'acido cloridrico e dell'ammoniaca sulla floorrizina.

\* FLOORRIZINA - da Φλόος fl-dos scorza e piza radice - principio cristallizzabile che esiste scorza della radice del melo, del pruno e di altri alberi.

\* Fobelio - da occionar fob-come temo e τλιος èl-ios sole - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che

fuggono la luce.

FOBERO - da poleoos fober-os temibile (pocos fob-os timore) m. gen d'ins. pent., fam. lamellicorni; temibili ai deboli insetti. 2 m. Gen. di p. d., fam. indeterminata; i cui fusti sono armati di forti spine.

Foca - di origine incerta. Da taluno si propone l'etimologia da φώγω fòg-o brucio, perchè è di colore brunastro. È più probabile che sia una variazione di vacca, cangiato il v nell'affine f. Infatti il nome volgare di questo cetaceo è vacca marina. vitello marino, per la forma del muso che somiglia in qualche cosa a quello di una vacca, di un vi-

\* Focenina – da pózatva fóken-a foca - sostanza estratta dal grasso del delfino focena e di altri animali \* Focenino. V. Focenina - acido risultante della reazione della potassa e della soda sulla focenina. congeneri.

\* Focomelo - da púxn fok-e e foca e μέλος mèl-os membro - mostro in cui i piedi e le mani sono inserite immediatamente sul tronco. come nelle foche.

Fòlade - da φωλιὸς fol-eòs buco. nascondiglio - gen. di moll. conscogli più duri e vi si nascondono esercita nella declamazione, nel

dentro.

\* Folipio – dim. di σωλιία fol-èia. fol-ia antro - gen. di p. d , fam. nicoporinee; la cui corolla è rigonfia, cava da un lato.

\* FOLIDOSAURO - da polic, polífico folis, folid os scaglia e σαύρες saur-os lucertola - gen. di rett. saurii

foss.; coperti di scaglie.

FOLIDOTA. V. Folidoti - m. gen. di p. m., fam. orchidee; il cui bulbo radicale è fornito di scaglie. FOLIDOTI - da ponis, ponides fo-

lis, folid-òs scaglia - m, cl. di rett. che comprende quelli che sono coperti di un epiderma scaglioso, cioè i chelonii, i cocodrillii, i saurii, gli ofidii, per distinguerli dai batracii che hanno la pelle nuda.

FOLIDOTO. V. Folidoti-m.gen. di mamm. sdentati, fam formichieri; i quali hanno la parte superiore del dorso, della coda e delle zampe vestita di grosse scaglie: volg. pangolino. 2 m. Gen. d'ins. col. vent., fam. lamellicorni; coperti di scaglie.

 FOLIÚRO – da φωλεία ſol-èia, ſol-ìa antro e cuoà ur-à coda - gen di p. m., fam. graminee; così dette perchè in molte specie i fiori hanno una loppa o gluma piegata a guisa di volta o antro e disposti in ispiga

simile ad una coda.

FOLLICODE - da φολλιξ, φολλικος follix, follik-os squama – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; scabri, squamosi.

\* Foma - da φως fos luce - gen. di p. a., fam. funghi; i cui semi sono fosforescenti nell'oscurità.

FONASCIA - da φωνή fon-è voce e ἀσχέω ask-èo esercito - m. esercizio onde modellare la voce per la declamazione, per il canto.

Fonasco. V. Fonascia - maestro di declamazione, di canto. 2 Chi si suono.

FONESI, \* FONAZIONE - da cova fon-è voce - m. insieme dei fenomeni che nell'uomo e nei bruti concorrono alla formazione ed emissione della voce.

FONETICO - da wwyż fon-è voce - ep. di suono modificato dagli organi della voce umana. 2 Ep. di organo che serve ad emettere, ad articolare la voce. 3 Ep. di scrittura, di alfabeto, i cui segni corrispondono ai suoni semplici emessi dagli organi della voce.

\* FÒNICA - da çwyi, fon-è suono scienza dei suoni; sin. di acustica.

\*Fônico - da gwri, fon-è roce che si riferisce alla voce; specialmente, ep. dell'organo che produce o modifica il suono

\* FONIGAMMO - vocab. ibr. da 🏎 📆 fon-è voce e gamma musicule 🗕 gen. d'ucc. passeri dentirostri; così nominati per la varietà del loro canto, che passa rapidamente per tuoni della gamma musicale

\*FONOCAMPTICA - da pwy, fon-è voce e κάμπτω kampt-o piego parte della fisica che tratta della riflessione-dei suoni.

\* Fonocamptico. V. Fonocamptica - che riflette la voce.

\* Fonolito - da pwn fon-è voce e λίθος lith-os pietra - pietra che percossa risuona.

\* FonoLogia - da φωνή fon-è suono e λόγος lòg-os discorso - trattato dei suoni; scienza dei suoni.

\* Fonòmane. V. Fonomania - chi è affetto di fonomania.

\* FONOMANIA - da povos fon-os uccisione e uzvíz mania - mania con tendenza ad uccidere altrui.

\* FONOMETRO - da pouvi, fon-è roce μέτρον mètr-on misura – strumento per misurare la voce, il

voce e σπασμός spasm-òs spasmo spasmo, convulsione nel momento di emettere la voce.

\* Foracanta – da φερὸς for-òs portatore (φέρω fèr-o porto) e áxavoa akanth-a spina - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; spinosi.

\* FORANTO, FORANTIO, FORANZIO - φερὸς for-òs portatore (φέρω fèr-o porto) e avos anth-os fiore - ricettacolo carnoso in cima al picciuolo, sostegno dei fiorellini delle piante composte.

\* FORASPIDE - da Φροὸς for-òs portatore (φέρω fèr-o porto) e άσπὶς, άσπίδος aspis, aspidos scudo - gen. d'ins. ortopt., fam. blattii, tr. foraspidi; che hanno il corpo ovale, a foggia di scudo.

\* FORASPIDI. V. Foraspide.

\*FORCOCERCO - vocab. ibr. da forca e xépxoc kèrk-os coda – gen. d'infus. urodinei; che terminano in un codino forcuto.

Fórmio – da cepuès form-òs stuoja, sporta di giunco - m gen. di p. m., fam. liliacee; le cui fibre si possono tessere come il lino.

FOROLOGIA - da popos for-os imposta, contribuzione e λέγω leg-o raccolgo - esazione delle contribuzioni.

Foròlogo. V. Forologia - esattore delle contribuzioni.

\* Forometria – da popà for-à impeto e μέτρον mètr-on misura - misura dell'impulso, della forza mo-

\* FORONOMIA – da poçà for-à im-peto, moto e vóuos nom-os legge – scienza dell'equilibrio e del moto dei solidi e dei fluidi.

\* Fosfàto. V. Fòsforo - combinazione dell'acido fosforico colle

basi.

\* Fospèna - da φως fòs luce e φαίνω fen-o brillo - immagine lu- | sacee; distinte da foglie lucenti-

\* Fonospasso - da ouva fon-è | minosa che si produce comprimendo

il globo dell'occhio.

\*Fospeno. V. Fosfena - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; che spandono un debole lume fosforico.

\* FOSFORESCÈNTE. V. Fòsforo. Fosforescènza - corpo che brilla senza spander calore sensibile ecc.: corpo che splende nell'oscurità.

\* FOSFORESCENZA. V. Fosforo proprietà che hanno alcuni corni di splendere nell'oscurità, senza emettere calore sensibile per effetto di stropicciamento o di percussione o di compressione o di esposizione al sole o per azione chi-

\* Fosfórico. V. Fòsforo - ep. di acido che risulta dalla combinazione del fosforo coll'ossigeno.

FOSFORO - da pos fos luce e pces for-ès portatore (pipo fer-o porto) - a. pianeta foriero del giorno. che procede il sole all'oriente; Venere. 2 m. Min., estratto dalle ossa e da altri corpi, che è luminoso al contatto dell'aria o dei gas che contengono ossigeno.

\* FOSFORONOSO - da púorece fosfor-on fosforo e viocs nos-os malattia - malattia proveniente dall'eccesso, dalla scarsezza o dalla scomcomposizione del fosforato calcare delle ossa; come il rachitismo e la gotta.

\* Fosfüro. V. Fosforo - combinazione del fosforo con un corpo

semplice.

\*Fosgeno - da φως fos luce e γεννάω genn-ào produco - gas ossiclorico carbonico; così detto perchè risulta dall'azione dei raggi solari sopra un miscuglio di cloro e di acido carbonico.

\* FOTINIA - da φῶς, φωτὸς fos, fot-òs luce - gen. di p. d., fam. ro\*FOTODISFORIA - da φῶς , φω:òς fos, fot-òs luce e δυσφερία dysfor-la disforia (διν dys male, difficilmente e φίρω fêr-o porto) - specie d'iperestesia, per la quale non si può soffrire la luce.

\* Fotòfigi - da φως, φωτὸς fos, fot-òs luce e φυγὰ fyg-è fuga - fam. d'ins. col. eter.; che fuggono la

luce.

\* Fòtofobla – da φῶς, φωτὰς fos, fot-òs luce e φεθες fòb-os timore – avversione alla luce; sintomo in diverse affezioni nervose, e massime nelle inflammazioni d'occhi.

\* Fotofobo. V. Fotofobia - che

teme, fugge la luce.

\* FotoForo - da φῶς, φωτὸς fos, fot-òs luce e φέρω fèr-o porto - buco per cui in un luogo scuro s'introduce un fascio di raggi solari per fare sperimenti sulla luce.

\* Forografia - da φῶς, φωτός fos, fot-do luce e γαέφω grâf-o scrivo, disegno, dipingo - arte di stabilire sopra la carta, il vetro, ecc. le immagini dei corpi posti dinanzi all'obbiettivo di una camera oscura; così detta perchè la luce stessa esercitando un'azione chimica sopra un reagente di cui sono rivestiti la carta, il vetro ecc., vi disegna sopra le immagini. 2 Immagine ottenuta con quest'arte.

\* FOTOGRAFICO. V. Fotografia - che si riferisce alla fotografia.

\* Fotografia - chi

esercita la fotografia.

\* FOTOLITOGRAFIA - da φῶς, φωτὸς fòs, fot-òs luce, λῶς lìth-os pietra e γαφω gráf-o disegno, dipingo - arte di trasportare sulla pietralitografica e riprodurre litograficamente le immagini fotografiche. 2 Immagine ottenuta con quest'arte.

\* Fotologia - da φῶς, φωτὸς fos, fot-òs luce e λόγες lòg-os discorso trattato, dottrina della luce.

\*FOTOMAGNÈTICO - da φῶς, φωτός fos, fol-òs luce e μαγγίτης magnèt-es magnete - ep dei fenomeni
i quali dipendono dalla proprietà
che hanno alcuni dei raggi dello
spettro solare di magnetizzare gli
akhi di acciaio.

FOTOMETRÍA - da φῶς, φωτὸς fos, fot-òs luce e μέτρον mètr-on misura - misura dell'intensità della luce. 2 Ramo dell'ottica che ha questo

oggetto.

\* FOTOMÈTRICO. V. Fotometria - che si riferisce alla fotometria.

\*Fotometra - strumento per misurare l'intensità della luce.

\* Fotopsia – da φῶς, φωτὸς fos, fol·òs tuce e ὅπτομαι ὀρίοπε, ful. ὁψιαι ops-ome veggo – lesione del senso della vista, per cui si veggono degli sprazzi luminosi che non esi-

stono

\* Foxòchilo, Foxochilidio – da φεξες fox-òs acuto e χηλίδιον cheli-d-ion, dim. di χηλή chel-è tana-glia, unghia – gen. di crost., fam. araneiformi; armati di unghie acutissime.

\* FOXOPTÈRIGE – da φεξες fox-òs acuto e πτέρυξ, πτέρυγες ptèryx, ptèryg-os ala – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; distinti da ali appuntite.

\*Fractocefalo - da qpanto; frakt-òs guernito, coperto e nequò kefal-è testa - gen. di pesci malacopt., fam. siluroidi; che hanno la testa guernita di una sorta di elmo

\*Fragmidio – dim. di φράγμα fràgm a ostruente – gen. di p. a., fam. funghi clinospori; che crescono sull'epidermide delle piante e ne ostruiscono i nori

ne ostruiscono i pori.

\*Fragmite – da φράγμα fragm-a siepe – gen. di p. m., fam. graminee; sorta di canne che servono per far siepi.

FRASE - da excito fraz-o dico modo di dire; insieme di parole che presentano un senso completo. 2 m. Successione di suoni musicali in cui è svolto interamente un pensiero.

\* Fraseologia - da φράσις frås-is frase e λίγω lèg-o raccolgo - raccolta di frasi. 2 Modo di esprimersi; sin. di fràse.

FRENE - φρὴν frên (più usato nel plurale poévec frênes) ha due significati molto diversi, mente e diafragma. Antichi e moderni si sono adoperati a trovare una relazione fra questi due sensi, un etimo comune : inutili sforzi. Aristotele dice che il diafragma non partecipa al pensiero, alla mente, ma « è vicino a (tale altra parte) che vi partecipa » e perciò ha questo nome frene. Ma Ippocrate era di altra opinione, e ingenuamente confessa che « non sa qual potenza di pensare si abbia il diafragma ». È superfluo il riferire le congetture dei moderni etimologi, ingegnose ma fondate sul falso. Il solo modo di sciogliere questo difficilissimo problema etimologico, si è il cercare origini diverse al vocabolo, secondo i suoi diversi significati. Opiv frèn mente è affine all'albanese fr-ig, frin-ig io spiro, e al skt. pran'a soffio, vita, e corrisponde al latino an imus animo, che pure deriva dalla radice aria an spirare. Pphy frèn diafragma è affine alla preposizione italiana fra e al lat.-it. se-par-o (se part. intens., skt. sa; come in secerno separo). Dalla radice fra, par derivano i radicali frs. p. e. !

p. e. lat. fretum stretto di mare. paret-e ecc.; frg. p. e. woayua fràgm-a separazione, parete, coptico freg' separare. - Frene. in questo senso, corrisponde dunque perfettamente, per l'etimo primitivo, a diafragma; voce che, secondo Galeno, fu introdotta da Platone, probabilmente per evitare la sconvenienza e la confusione dei due sensi di pony, poives fren, frenes (Aveva pur senso anticamente di pericardio, che separa il cuore dagli altri visceri della cavità toracica. Pericardio è voce inventata dai moderni).

FRÈNESI. \* FRENESIA – da quiv freu mente (V. Frène) – infiammazione delle membrane che involgono il cervello, accompagnata da

delirio continuo.

FRENETICO. V. Frènesi - chi è colpito di frenesia. 2 a. Chi in qualunque modo ha lese le facoltà intellettuali, è affetto di frenite.

FRENICO-da pphy frèn dia fragma (V. Frène) - che si riferisce al dia-fragma (arterie, nervi).

FRENÎTE – da φρίν frên mente – a. qualunque malattia di cervello offenda la mente, anche comatosa; specialmente la infiammazione delle membrane con febbre e delirio.

Frenite - da opriv frèn diafragma (V. Frène) - infiammazione del diafragma.

\* FRENOGASTRICO – da φρίν frên diafragma e γαστήρ, γαστρός gastêr, gastr-ôs ventre – ep. del ligamento che unisce il diafragma allo sto-

\*Frenologia - da por fren mente e λόγος lòg-os discorso - scienza che ha per oggetto di scoprire le facoltà e le inclinazioni dell'uomo dalle protuberanze che trovansi sul suo cranio.

\* Frenologista, Frenòlogo, V. I Frenologia - dotto in frenologia.

\* FRENOPATIA - da pphy fren mente e πάθος path-os affezione - lesione delle facoltà intellettuali.

\* Frenosplénio, Frenosplénico da φρὴν frèn diafrauma e σπλὴν splen milza - ligamento che unisce

il diafragma alla milza. FRICTO - da opixios frikt-os orribile - m. gen. d'ins. col. tetr. ,

fam. lungicorni; coperti di tubercoli spinosi.

FRIGANA - da φρύγανον frvgan-on virgulto - m. gen. d'ins. neuropt.. fam filicorni, tr. friganidi; che costruiscono l'abitazione delle loro larve coi virgulti di varie specie di miante ed arbusti.

\* FRIGANÈLLA – da φρύγανον frygan-on virgulto - gen, di p. a., fam. ficee; la cui fronda ha l'aspetto di un virgulto filiforme molto ra-

moso.

\* FRIGANIDI. V. Frigana. \* Friganoptosi – da φρύγανον frygan-on virgulto e πτώσις ptos-is caduta - malattia astenica delle piante, per cui nel rigore del freddo i nodi si disarticolano e si staccano; malattia dalla quale sono special-

mente attaccate le viti. \* Frinaglòsso - da φρῦνος fryn-os rospo, ά priv. e γλώσσα glòss a lingua - div. di rett. batracii; la

quale comprende i generi che non hanno lingua.

\* FRINCIDI. V. Frino.

FRINO - da opovos fryn-os rospo - m. gen. di p m., fam. scitaniinee: che abbondano in luoghi umidi e ombrosi, ove pure abbondano i rospi. 2 m. Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi frincidi: il cui corpo è sparso di macchie, a guisa di quello del rospo.

\* Frinocèfalo – da opovoc fryn-os s ospo e κεφαλή kefal è testa - gen.

di rett. saurii . fam. iguanii acrodonti : che hanno testa simile a quella del rospo.

FRURARCHIA - da opcupòs frur-os quardia e αργω arch-o comando prefettura delle guardie. 2 (neoellenico) Comando di piazza.

FRURARCO. V. Frurarchia - prefetto delle guardie. 2 (neoellenico)

Comandante di piazza.

\* Ftiria - da pôcio fthèir, fthir pidocchio - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che somigliano ai pidocchi.

FTIRIASI – da 906io sthèir, sthir pidocchio, piattola - abbondanza di pidocchi, di piattole. 2 Malattia della pelle, per cui vi si generano infiniti pidocchi; volg. morbo pediculare.

Frino - da posio fthèir, fthir pidocchio, piattola (φθείρω fthèir-o, fthir-o quasto, corrompo) - gen. d'ins. parassitici, sifoncolati; volg. piattola.

\* FTIROMIÌE - da φθείρ fthèir, fthir pidocchio e unia my-la mosca - tr. d'ins. dipt., fam. pupivori; che partecipano dei pidocchi e delle mosche

Frisi, \* Frisia - da φθίω ftli-io consumo, corrompo, uccido - consunzione; malattia per cui si corrompe, si consuma una parte del corpo (polmoni, fegato, mesenterio ecc.); specialmente, lesione del polmone che produce la disorganizzazione e l'ulcerazione di questo viscere; volg. tisi.

Frisico. V. Ftisi - chi è attaccato da ftisi: volg. tisico.

\* FTISIOLOGÍA – da φθίσις fthis-is ftisi e λόγος lòg-os discorso – trat– tato, dottrina sulla tisi.

\* FTISURIA - da pôioic Ithis is flisi e cuocy ur-on orina - consunzione prodotta da diabete.

Frongo - da φθέγγομαι fihèn-

g-ome emello voce, suono - suono | distintamente proferito.

\*FTONGODISFORIA - da φδόγγος fthôn-gos voce, suono e δυσφορία dysforia disforia (δυς dys male, difficilmente e φίρω fêr-o porto) - sorta d'iperestesia per la quale non si può soffrire il suono.

Fròrico. V. Ftòro - m. ep. di rimedio che cagiona l'aborte. 2 m. Ep. delle combinazioni del ftoro colle basi.

Frono - da φθείρω fthèir-o, fthìr-o distruggo - m. min., così detto per chè distrugge le sostanze con cui è posto in contatto; sin. di fluòro.

## G

- 484 -

GALACE - da γάλα, γάλαχτις gàla, gàlakt-os latte - m. gen. di p. d., fam. ericacee; i cui fiori sono di un bel color bianco latteo.

\*GALACTACRATIA, GALACTACRA-ZA α γάλα, γάλακτις gâla, gâlakt-os laite e ἀκράτια akrât-eia, akrât-ia acrazia, incontinenza (ά priv. e κρατίω krat-èo tenere) – sin. di galactorrèa.

GALACTAGOGO – da γάλα, γάλακτις gàla, gàlakt-os latte e άγω àgro porto – vaso, canale che conduce il latte nelle mammelle. 2 Rimedio, cibo che promuove la secrezione del latte.

\* GALACTAPOSTÈMA – da γάλα, γάλαχτος gàla, gàlakt-os latte e ἀπόστημα apòstema – ascesso latteo; ascesso prodotto da sovrabbondanza e corruzione di latte.

\*GALACTEDÈMA - da γάλα, γάλακτος gåla, gålakt-os latte e είδημα óidem-a, idem-a edema - edema latteo; tumore edematoso prodotto da sovrabbondanza di latte.

\*GALACTEMIA - da γάλα, γάλακτος latte e αίμα, αίματος èma, èmat-os sangue - secrezione di latte misto a sangue.

\*GALACTIA - da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; da cui stilla un umore di colore e consistenza lattei.

GALÀCTICO – da γάλα, γάλακτις gàla, gàlakt-os latte – m. ep. di acido contenuto nel latte; sin. di lattico.

GALACTIDE - da γάλα, γάλαχτος gàla, gàlakt-os latte e είδος èid-os, id-os specie, somiglianza - m. ep. di orina color di latte.

\* GALACTIDROSI - da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e ίδρως idr-òs sudore - sudore latteo.

<sup>4</sup> GALACTISCHESI – da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e ισχω lsch-o ritengo – ritenzione, soppressione del latte.

GALACTITE - da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte - m. gen. di p. d., fam. cinaree; che abbondano di succo latteo. 2 Min.; sorta di argilla smectica, che mista coll'acqua la rende bianca come latte.

\* GALACTOCÈLE - da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e κήλη kèl-e tumore - tumore delle borse genitali dell'uomo, ripieno di un li-

quido simile al latte.

\* GALACTODENDRO – da γάλα, γά-

λακτος gāla, gālakt os latte e δέγδρον dendr-on albero – gen. di p. d., fam. urticee; che danno, mediante incisione sul tronco, un latte dolce e nutritivo, simile al latte animale. \* GALACTOFAGIA. V. Galactofago

il nutrirsi di latte.
 GALACTÒFAGO – da γάλα, γά-

balactofago – da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e φάγω fag-o mangio - che si nutre di facoltà che hanno le mammelle di latte.

\* GALACTOFLEBÌTE - da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte e φλέψ, φλεθὸς flèps, fleb-òs vena - infiammazione delle vene dopo un parto. nella febbre di latte.

\* GALACTOFORÌTE. V. Galactòforo infiammazione dei condotti galactofori.

GALACTÒFORO - da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte e. φέρω fèr-o porto - ep. dei condotti escretori del latte nelle mammelle. 2 m. Ep. dei vasi chiliferi; così detti perche il chilo è di colore latteo. 3 m. Strumento che si adatta ai capezzoli troppo corti per facilitare ai bambini il succhiamento del latte. 4 Medicamento che promuove la secrezione del latte.

\* GALACTOGRAFÍA – da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte e γραφή graf-è descrizione - descrizione dei

succhi lattei.

\* GALACTOLOGÍA - da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e λόγος lòg os discorso – trattato dei succhi lattei.

\* Galactometástasi – da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e μετάστασις metàstas-is metastasi - sin.

di galactoplania.

\* GALACTOMETRIA. V. Galactòmetro - investigazione della qualità del latte, per mezzo del galactometro.

\* GALACTÒMETRO - da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte e μέτρον mètr-on *misura* – strumento che serve a determinare la quantità di crema contenuta nel latte.

\* GALACTÒNCO – da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte e öyxoç önk-os tumore - tumore latteo.

GALACTOPÈA, GALACTOPÒESI da γάλα, γάλακτος gala galakt-os latte e notio poi-co, pi-co faccio - parenza di latte.

separare il latte; secrezione del latte.

\* GALACTÒPIRA – da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e πύρ pyr fuoco

- febbre lattea.

\* Galactoplania, Galactoplà-NESI - da γάλα, γάλαχτις gàla, gàlakt-os latte e πλανάω plan-ão erro metastasi del latte.

GALACTOPOESI. V. Galactopèa.

GALACTOPOÉTICO. V. Galactopèa - sostanza che favorisce ed aumenta la secrezione del latte.

GALACTOPOSÌA - da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e πόσις pòs-is bevanda - m. cura nel corso della quale il malato non beve che latte; volg, dieta lattea.

\* GALACTORREA - da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e δέω rè-o scorro - scolo sovrabbondante di latte nella donna che allatta. 2 Scolo di latte in una donna che non è nelle condizioni in cui ordinariamente avviene questa secrezione. 3 Scolo di latte dalle mammelle di un uomo.

\*GALACTOSCÒΡΙΟ - da γάλα, γά-

λακτος gàla, gàlakt-os latte e σκοπέω skop-èn *osservo* – sin, di *galactò*– metro.

GALACTOSI - da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte - secrezione, produzione del latte.

\* Galactosiringa – da γάλα, γά– λακτος gala, galakt-os latte e σύριγξ, σύριγγος syrinx, syring-os fistola fistola lattea.

\* Galactòstasi – da γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte e στάσις stàs-is stasi - ristagno, ingorgo di latte nelle mammelle.

\* GALACTURIA – da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte e copov ur-on orina - alterazione dell'orina per un'emulsione grassa che le dà apανθος anth-os fiore - gen. di p, m., fam. amarillidee; i cui fiori hanno le divisioni esterne della corolla di un colore bianco latteo.

\* Galarreo – da γάλα gala latte e δίω rè-o scorro - gen. di p. d.. fam, euforbiacee; così dette perchè, come tutte le altre della famiglia, mandano fuori un liquido latteo per le incisioni fatte nel fu-

sto o nelle foglie.

GALATEA - da Γαλάτεια Galàt-eia, Galàt-ia ninfa marina - m. gen. di crost. decapodi macruri, tr. galateidi. 2 m. Gen. di moll. conchiferi bivalvi. 3 m. Gen. di p. d., fam. composte.

\* Galatès: V. Galatès:

\* Galattacrazia... Galatturia. V. Galactacrazia... Galacturia.

GALAXIA - da γάλα, γάλακτος gala, galakt-os latte - striscia luminosa nel cielo, che consiste in un cumulo di stelle, di cui gli antichi mitologi favoleggiarono che fosse formata dal latte di Giunone o da una goccia di latte della capra Amaltea uscita di bocca a Giove fanciullo. 2 m. Gen. di p. m., fam. iridee; i cui fiori sono di un bianco latteo.

GALBANO - da γάλδανον galban-on o γαλθάνη chalban-e. Si fa derivare dall'ebraico chelbena da chelbe pinquedine. Forse è affine al tedesco gelh, rumanesco galbenu giallo. Qualche etimologo opina che vi sia affinità fra chelbe e gelb, essendo giallo il grasso. -Checchè ne sia, gli aggettivi galbus, galbineus, galbanus a ... reo o verde o giallo, che dai lessicografi si comparano con gàlbano, hanno, piuttosto che con questo vocabolo, affinità colle voci sopra citate gelb e galbenu sp. di p. d., fam. ombrellifere,

GALANTO - da γάλα gala latte e | gen. ferula; da cui stilla una gomma resina di color giallastro. 2 m. Sp. di p d , fam. ombrellifere, gen. bubone; idem. 3 m. Sp. di p. d., fam. ombrellifere, gen. sedano; idem. 4 Gomma resina che stilla da queste piante.

> \* Galbanororo - da χαλδάνη chalban-e galbano e pépu fer-o porto -

sin. di galbano nº 2.

\* Galeanaurosi - da γαλέη gal-èe donnola, gatto e άμαύρωσις amàur-osis amaurosi - cecità amaurotica, caratterizzata da un colore di opalo nell'interno dell'occhio simile alle macchie gialle che si osservano negli occhi dei gatti.

\* GALÈGA - da γάλα gàl-a latte o αίξ, αίγὸς ex, eg-òs capra – gen. di p. d., fam. leguminose; eccellente

pascolo per i bestiami.

GALENA - da γαλήνη galèn-e min, composto di piombo e zolfo. che talvolta contiene anche dell'argento.

\* GALENICO. V. Galenismo - che si riferisce alle dottrine di Galeno. 2 Ogni sorta di semplici, rimedii vegetali, così detti perchè Galeno ne faceva molto uso.

\* Galenismo · da Γαλτνὸς Galen-òs Galeno, celebre medico - dottrina

\* GALENISTA. V. Galenismo - medico seguace delle dottrine di Ga-

GALEÒDE - da γαλέη gal-èe donnola e cidos èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi trachearie; il cui addome finisce in una specie di coda. che in qualche modo arieggia a quella della donnola.

\* GALEOPITECO – da γαλέη gal-èe donnola, gatto e πίθηχος pithek-os sorta di scimia - gen. di mamm. carnivori, fam. chiropteri; i quali somigliano in qualche cosa alla don\_ nola e piuttosto al gatto; velg. gatto donnela, gatto e ἐςδαλμὸς ofthalm ès volante.

\*GALEÒPSIDE – vocab. ibr. dal lat. galea elmo e chic òps-is aspetto – gen. di p. d., fam. labiate; il cui labbro superiore della corolla ha forma di elmo.

\* Galeòto – da γαλέn gal-èe donnola, gatto e ούς, ώτὸς us, ot-òs orecchio – sp. di rett. saurii, gen. agama; le cui orecchie sumigliano

a quelle del gatto.

GALIO - skt gð l-a rosso; καλλος ! kàll-os porpora; καλλαῖς kall-òs porporino; skt. kål-a robbia - gen. di p. d., fam. rubiacee; che contengono una materia rossa, che possono servire ner tingere in rosso. \* GALIPĒA - da γάλα gål-a latte e steudo noi-λο, ni-λο faccio - gen. di πραμο ποιο.

ποιώω poi-eo, pi-eo faccio – gen. di p. d., fam. rutacee ; caratterizzate dal succo resinoso lattescente di cui

abbondano.

GALLIAMBO, GALLIAMBICO - da γάλλος gàll-os eunuco e ταμές, lamb-os jambo - verso dimetro υ composto di due membri, il primo di quattro jambi, il secondo di tre e mezzo, catalectico, cioè mancante di una sillaba in fine, come dire monco, eunuco (secondo altri così detto perchè si usava negli inni dei Galli o sacerdoti di Cibele, che erano, dicevasi, eunuchi).

\* GALLITRICO - vocab. ibr. da gallo e δρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo, cappello - sp. di p. d., fam. labiate, gen. salvia; così dette dal pennacchio o ciuffo in cui termi-

nano le loro spighe.

\*GALLOMANE. V. Gallomania chi imita esageratamente le idee, i costumi, le mode francesi.

\* GALLOMANIA - da Γάλλος Gâll-os Gallo, Francese e μανία mania - imitazione esagerata delle idee, dei costumi, delle mode francesi.

\* GALOFTALMO - da γαλή gal-èe

donnola, gatto e ἀ- δαλμῶς, ofthalm os occhio – gen. di p. d., fam. composte; distinte da bellissimi fiori che vennero paragonati all'occhio del gatto.

\* GALVANOGRAFÍA - vocab. ibr. da Galvani, celebre fisico, e γράφω gráf-o scrivo - applicazione della galvanoplastica, colla quale si riproducono i disegni del genere di quelli all'acquerello sopra una lastra di rame e si può farne delle stampe.

\*GALVANÒMETRO - vocab. ibr. da Galvani, celebre fisico, e μέτρεν mètr-on mètr-on mètrac - strumento di fisica; che serve a scoprire le minime traccie di-elettricità in movimento o elettricità galvanica; così detta dal nome del celebre fisico.

\* GALVANOPLASTICA - vocab. ibr. da Galvani, celebre fisico, e πλασω, πλάτω plàss-o, plàtt-o formo - arte che consiste nel precipitare, per mezzo di una correute galvanica, un metallo in soluzione entro un liquido, sopra altri oggetti sia per abbelliri o per preservarli dalle influenze atmosferiche, sia per prenderne l'imprenta.

\*GALVANOPLASTICO. V. Galvanoplastia - che si riferisce alla gal-

vanoplastia.

\* GALVANOSCÒPIO - vocab. ibr. da Galvani, celebre fisico, e σκοπίω skop-èo osservo - sin. di galvanòmetro.

\* GALVANOTIPÌA - vocab. ibr. da Galvani, celebre fisico, e τύπος typ-os tipo - sin. di galvanografia.

GAMELIE – da γάμος gam-os matrimonio – nozze e cerimonie religiose con cui si celebravano.

GAMELIO. V. Gamèlie - ep. di canti per nozze; canto nuziale. 2 Soprannome delle divinità che presiedevano al matrimonio.

dei costumi, delle mode francesi. GAMELIONE. V. Gamèlie – mese GALOFTALMO - da γαλέη gal-èe attico corrispondente a metà di

GAM dicembre e metà di gennaio; così detto perchè in questo mese solevano celebrarsi molti matrimonii.

GAMMA - lettera dell'alfabeto ellenico  $(\gamma)$ , corrispondente a gh leggermente aspirato. 2 m. Primo segno delle note nella scala diatonica di Guido d'Arezzo; onde si usa pure, massime in francese. come sinonimo di scala musicale. 3 m. Nome specifico di alcune farfalle che portano sulle loro ali una macchia somigliante alla lettera gam**ma**.

\* GAMMARINI. V. Gammaro.

GAMMARO - alterato da κάμμαρον kammaron - gen. di crost. isopodi decapodi, fam. gammarini; volg. gambero.

 GAMMARÒLITO – da xáµµapov kammar-on *gambero* e λίθος lith-os pietra – gambero pietrificato. 2 (in generale) Crostaceo fossile.

\*GAMMATO - da γάμμα gàmm-a (γ) terza lettera dell'alfabeto ellenico - strumento della forma a un dipresso di un gamma per cauterizzare un'ernia acquosa.

\*GAMOFILLO - da γάμος gam-os unione sessuale e φύλλον fyll-on foglia – ep. dell'involucro dei fiori ch'è formato da più foglioline saldate insieme.

\* Gamologia – da γάμος gàm-os matrimonio e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina sul matrimonio.

\* GAMOPETALÍA. V. Gamopètulo saldatura dei petali della corolla.

\* GAMOPĖTALO - da γάμες gam-os unione sessuale e πίταλον pètal-on petalo - corolla monopetala formata dall'unione di due petali distinti e uniti alla base.

\* Gamosepalia. V. Gamosėpalo – saldatura delle fogliette o sepali del calice.

\* GAMOSÈPALO – da γάμες gàm-os unione sessuale e σίπαλον sèpal-on l

sepalo - calice monofillo formate dalla saldatura di più sepali.

\*Gamòstilo – da γάμος gàm-os unione sessuale e στύλος styl-os stilo - stilo formato dall'unione di più stili in modo da rappresentarne uno solo.

\*GANGLIENFRAXÌA - da γαγγλίον gangl-ion ganglio e έμφραξι èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione dei ganglii linfatici.

\* GANGLIFÒRME - vocab. ibr. da γαγγλίον gangl-lon ganglio e forma - che ha la forma di ganglio.

\*GANGLIITE - da γαγγλίον gangl-lon ganglio - infiammazione dei

ganglii linfatici. GANGLIO - da γαγγλίον gangl-ion

- m. corpicciuolo tondeggiante ed ovale formato da un intrecciamento di fili nervosi o di vasi uniti da un tessuto cellulare. 2 Tumore globuloso ed ovale lungo i tendini, formato di fluido albuminoso.

\* GANGLIOCARCINIA - da γαγγλίον gangl-ion yanglio e xapxives karkin-os cancro - cancro dei ganglii linfatici.

\* GANGLIÒFIMA – da γαγγλίον gangl-ìon ganglio e φῦμα fym-a tubercolo - formazione di tubercoli nei ganglii linfatici.

\* Gangliolitìasi – da γαγγλίον gangl-ion ganglio e xiôcs lith-os pietra - concrezione nei ganglii linfatici.

\* Gangliòma – da γαγγλίον gangl-ion ganglio - tumore delle glandole o ganglii linfatici e particolarmente del loro epitelio.

\* GANGLIONARIO - da γαγγλίον gangl-ion ganglic - che si riferisce a a un ganglio.

\* Ganglionite – sin. di gangliite. \* GANGLIOPIITE – da γαγγλίον gangl-ion ganglio e πύον py-on pus suppurazione dei ganglii linfatici.

\*GANGLIOSTEOSI - da γαγγλίον

gangi lon ganglio e dorico ost-con l osso - ossificazione dei ganglii linfatici

GANGRÈNA, \* CANCRÈNA - forma intensiva, combinazione delle due radici zende equivalenti gañh e gr,, gar mangiare, consumare; γραίνω gren-o mangio, rodo - distruzione dell'azione organica in qualunque parte molle del corpo; che rode, consuma gli organi che attacca.

GARGARÍSMO - da γαργαίρω garger-o gorgoglio - liquido che nelle malattic della bocca o della gola si tiene in fondo della bocca, si agita, si fa gorgogliare coll'aria che esce dalla laringe, in modo da metterlo in contatto colle parti malate.

\*GASTERACANTA - da γαστήρ gaster ventre e axayba akanth-a spina - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi: il cui addome è coperto di tubercoli cornei puntuti.

\* Gasteranace – da γαστλρ gast-èr ventre e avaž, avazog anax, anak-os principe - principio vitale ipotetico, posto da taluni nel basso ventre : che corrisponde all'archeo di Van Helmont.

\* GASTERANCISTRO - da vagrão gaster ventre e äyzigtpov ankistr-on uncino - gen. d'ins. imenopt, fam. calcidii : le cui femmine hanno un uncino all'estremità dell'addome.

\* Gasterechèma – da γαστλρ gastèr ventre e πιέω echè-o suono suono dello stomaco, che sentesi per mezzo dello stetoscopio.

\* Gasteria – da γαστήρ gaster ventre - gen. di p. m., fam. liliacee; che hanno la parte inferiore del perianzio rigonfia e ventruta.

\* Gasteròmici, Gasteromicèti da γαστήρ, gastèr ventre e μύχης, μύχητος myk-es, myket-os fungo ord. di p. a , fam funghi; che che si riferisce allo stomaco. 2 Ma-

hanno la fruttificazione occulta nella parte interna, quasi chiusa nel ventre.

\* GASTERÓPODI - da γαστέρ gastêr ventre e πούς, ποδός pus, pod-os piede - div. di moll., che strisciano col mezzo di un piede posto sotto il ventre.

\*GASTERÒPTERO - da γαστήρ gåstèr ventre e πτερὸν pter-òn ala gen. di moll. ,gasteropodi; in cui i lobi laterali al ventre sono molto sviluppati, quasi a guisa di ale.

\* GASTEROSTEO – da γαστήρ gast-èr ventre e dotécy ost-éon osso - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; il cui distintivo consiste in due ossa nella parte anteriore, consolidate da un terzo osso, le quali a guisa di scudo ricoprono il ventre.

\* GASTRALGÍA – da γαστέρ, γαστρές gastèr, gastr-òs ventre e άλγος àlg-os dolore - dolore nervoso dello

stomaco.

\*GASTRARTRÌTE..... GASTRATÀ-XICO. V. Gastroartrite... Gastroatàxico

\* GASTRELCIA - da γαστήρ. στρὸς gaster, gastr-òs ventre e έλxo: èlk-os ulcera - ulcerazione dello stomaco.

\* GASTRENCEFALITE... GASTRESO-FAGITE. V. Gastroencefalite... Gastroesofagite.

\* Gastrepiplòico. V. Gastroepiplòico.

\* Gastricismo – da γαστήρ, γαστρὸς gaster, gastr-òs ventre, stomaco - denominazione generica delle affezioni gastriche cagionate da ingombro delle vie digestive.

\* GASTRICITA – da γαστήρ, γαστρός gastėr, gastr-òs ventre, stomaco 🗕 imbarazzo gastrico. 2 Insieme dei sintomi della febbre gastrica.

\*GASTRICO - da γαστέρ, γαστρός gaster, gastr-òs rentre, stomaco - lattia per ingombro delle vie dige-

GASTRIDE - da γαστὴρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre - m. gen. di p. m., lam. graminee; distinte dalle valve delle lepicene rigonfie a guisa di ventre. 2 m. Gen. di p. a., fam. ficee; la cui fronda è rigonfia a mo' di ventre.

\* GASTRILOQUO - vocab ibr. da γαστόρ, γαστόρ gastèr, gastr-ös ventre e loquor parlo - che parla nel ventre in modo che la sua voce sembra venire da lontano; sin. di ventriloquo.

\* GASTRIMITO - da γαστέρ, γαστρός gastèr; gastr-òs ventre e μύθος myth-os discorso - sin. di gastriloquo.

\* GATTRINFIAMMATORIO. V. Gastroinfiammatorio. \* GASTRINTESTINALE. V. Gastro-

intestinàle.
\* GASTRISMO – da γαστήρ, γαστρὸς

gastèr, gastr-os ventre, stomaco ostruzione dello stomaco. \* Gastristerite... Gastristero-

\*GASTRISTERITE... GASTRISTERO-TOMIA. V. Gastroisterite... Gastroisterotomia.

\* GASTRITE - da γαστής, γαστός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco infiammazione della membrana mucosa dello stomaco

\* GASTROADINAMICO – da γαστὰρ, γαστὰρ, gastèr, gàstr-òs ventre, sto-maco e ἀδυναμία adynam-la adinamia – ep. di febbre in cui dominano i sintomi gastrici ed adinamici.

\*GASTROARACNODITE-da γαστίε, γαστός; gàstèr, gastr-òs ventre, sto-maco e άραχνειδής arachnoid-ès a-racnoide - infiammazione dello stomaco complicata da infiammazione dell'aracnoide.

\* GASTROARTRITE - da γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e άρθοιτε, artrite - sin. di gotta; la quale, secondo Broussais, è un'infiammazione delle

dita dei piedi ecc., prodotta o mantenuta da gastrite.

\*GASTROATAXIA - da γαστής, γαστρός ventre, stomaco e ἀταξία ataxia - malattia che presenta sintomi gastrici ed ataxici.

\* GASTROATAXICO V. Gastroataxia - che si riferisce alla gastroataxia.

\* GASTROBRANCHIDI. V. Gastrobranchio.

\*GASTROBRANCHIO - da γαστέρ, γαστέρ, γαστέρ, gastêr, gastr-òs ventre e βρέγχιον brànch-ion branchia - gen. di pesci condropt., fam. gastrobranchidi; caratterizzati dal-l'apertura delle branchie sotto il ventre.

\* GASTROBRONCHITE – da γαστής, γαστής, gaster, gaster-os ventre, stomaco e βρόγχος bronch-os bronco – infiammazione dello stomaco e dei bronchi.

\* GASTROBROSÍA - da γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e βρῶσις bròs-is corrosione - perforazione dello stomaco.

\* GASTROCARDITE - da γαστής, γαστής, gaster, gaster-ds ventre, sto-maco e καρδία kard-la cuore - infiammazione dello stomaco e del cuore.

\*GASTROCEFALÌTE - da γαστής, γαστής, gastèr, gastr-òs nentre, stomaco e κεφαλή kefal-è testa - infiammazione dello stomaco coesistente con quella del cervello.

\*GASTROCELE - da γαστής, γαστής gastèr, gastròs ventre, stomaco e κήλη kèl-e ernia - ernia formata dallo stomaco presso l'appendice xifoide.

\* GASTROCHÈNA – da γαστλο, γάστρὸς gastèr, gastr-os ventre e χαίνω chèn-ò sono aperto – gen. di moll. conchiferi bivalvi; il cui tubo ha forma di un ventre.

\* GASTROCISTITE - da yactho, ya.

στοδο gastèr, gastr-òs ventre e χύστις | duodenàle – infiammazione dello kvst-is vescica - infiammazione del ventricolo e della vescica orinaria.

\*GASTROCNĖMI – da γαστήρ, γαστρὸς gaster, gastr-ès ventre e χνήμη knèm-e gamba – due grossi muscoli della gamba, che formano il pol-

paccio.

\* GASTROCÒLICO - da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e κώλον kòl-on colo – parte dell'epiploo che dalla curvatura dello stomaco stendesi verso il colo.

\* GASTROCOLITE. V. Gastrocolico - infiammazione simultanea dello stomaco e del colo; sin. di dis-

senteria.

 Gastrocongiuntività – vocab. ibr. da γαστήρ, γαστρὸς gastêr, gastr-òs ventre, stomaco e congiuntiva, membrana dell'occhio - infiammazione simultanea dello stomaco e della congiuntiva.

\* GASTRODIALISI - da γαστήρ, γαστρὸς gaster, gastr-òs ventre, stomaco e διαλύω dialy-o separo, sciolgo (διὰ dià part. intens. e λύω ly-o sciolgo) - ferita penetrante nel ventri-

colo.

\* GASTRODINÌA - da γαστέρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e òðúvn odyn-e dolore - malattia nervosa dello stomaco, caratterizzata da costrizione dolorosa all'epigastrio.

\* GASTRODÒNTE - da γαστήρ, γαστρὸς gaster, gastr-òs ventre e όδοῦς δδόντος odůs, odont-os dente - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi;

il cui ventre è fornito di un'appendice in forma di dente.

\* GASTRODUODENALE vocab. ibr. da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-os ventre, ventricolo, e du odeno – ep. dell'arteria comune allo stomaco e al duodeno.

\* GASTROD'JODENITE. V. Gastro-

stomaco e del duodeno.

\* GASTRO-DUODENOCOLECISTITE vocab. ibr. da γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco, duode no. γολή chol-è bile e χύστις kyst-is vescica - infiammazione dello stomaco, del duodeno e della vescichetta biliare.

\* GASTROENCEFALITE - da yactip. γαστρός gaster, gastr-ds ventre, stomaco e έγκέφαλος enkèfal-os cervello - infiammazione simultanea dello stomaco e del cervello.

\* GASTROENTERITE - da yastio, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e evrepev enter-on intestino infiammazione simultanea della membrana mucosa dello stomaco e di quella degl'intestini.

\* Gastroenterocolite - da γαστήρ, γαστρές gaster, gastr-ds ventre, stomaco, evrezov enteron intestino e κώλον kol-on colo - infiammazione dello stomaco, dell'intestino gracile

e dell'intestino grosso.

\* GASTROEPATICO - da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e έπαρ, ήπατις èpar, èpat-os fegato - che si riferisce insieme allo stomaco e al fegato.

\* GASTROEPATITE V. Gastroepatico - infiammazione dello stomaco

e del fegato.

\*GASTROEPIPLOICO - da yastrip, γαστρὸς, ventre, stomaco e ἐπίπλιον epiploo-n epiploo - che appartiene allo stomaco e all'epiploo (ep. di arterie, vene, nervi e ganglii). \* GASTROEPIPLOITE. V. Gastroepi-

plòico - infiammazione dello stomaco e dell'epiploo.

\* GASTROESOFAGITE - da yactio. γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e εἰσεφάγος oisofag-os, isofag-os, esofago - infiammazione del ventricolo e dell'esofago.

\* GASTROFARINGITE - da yastip.

γαστρός gastèr, gastr-os ventre, stomaco - infiammazione dello sto-

maco e della faringe.

\* GASTRÒFIMA – da γαστέρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e φύμα fym-a tubercolo - formazione di tubercoli allo stomaco.

\* GASTROFISA – da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre e φυνάω fys-ao gonfio - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; così detti perchè il ventre delle femmine è molto gonfio quando è il tempo di far le uova.

\* GASTROFLÒGOSI - da γαστέρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre e φλόγωσις flògos-is infiammazione - infiammazione dell'addome.

\* GASTROFRÈNICO - da γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e spriv fren diafragma - ep. della piega del peritoneo che va dal diafragma al cardia.

\* GASTROFTALMIA - da yacito. γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre e όφθαλμία ofthalm-ia oftalmia - infiammazione degli occhi proveniente

da infiammazione gastrica.

\* Gastroinfiammatòrio - vocab. ibr. da γαστήρ, γαστρὸς gạstèr, gastr-os ventre e infiammatorio ep. della febbre gastrica complicata con infiammazione.

\* GASTROINTESTINALE - vocab. ibr. da γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre, stomaco e intestino -- ep. d'imbarazzo gastrico acuto o cronico, che ha la sua sede negl'intestini (ventricolo, duodeno).

\* Gastroisterite - da γαστίρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e' ὑστέρα ystèr-a utero - infiammazione dello stomaco e del-

\*Gastro-isterotomia - da γαστλρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, υστέρα ystèr-a matrice e τομή tom-è taglio - operazione cesarea abdominale; che consiste nell'aprire le

pareti dell'addome e quelle della matrice per dare un'uscita al feto.

\*GASTROLARINGITE - da yactio, γαστρὸς ventre, stumaco e λάρυγξ. λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe infiammazione dello stomaco e

della laringe.

\* GASTROLITIASI. V. Gastròlito formazione di una concrezione lapidea nello stomaco.

\* GASTRÒLITO – da γαστέρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e λίθος lith-os pietra - concrezione lapidea che formasi nello stomaco.

GASTROLÒBIO - da γαστήρ, γαστρος gaster, gastr-os ventre e λοξός lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui baccelli sono

grossi, panciuti.

\* GASTROLOGÍA - da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e λόγος lòg-os discorso trattato dell'addome, del ventre e dello stomaco. 2 Parte dell'anatomia che concerne l'addome, il ventre e lo stomaco.

\*GASTROMALACIA - da γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e µadaxía malak-la mollezza – rammollimento dello stomaco, per azione del succo ga-

\* GASTROMANE. V. Gastromania che ha passione per i piaceri della

\* Gastromania – da γαστέρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre e μανία mania - passione per i piaceri della tavola.

\* GASTROMANTE, V. Gastromanzia - che pratica la gastromanzia.

\*GASTROMANZIA – da γάστρα gàstr-a vaso, testo e μαντεία mant-eia, mant-la divinazione - divinazione coll'osservare l'acqua contenuta in grandi testi di terra pieni d'acqua. \* Gastromelia. V. Gastromèlo.

\*GASTROMELO - da γαστίρ, γα-

mel-os membro - mostro che ha uno o due membri accessorii inseriti sull'addome, fra i membri toracici e i pelvii.

\* Gastromeningite - da γαστίρ. γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e μήνινξ, μήνιγγος mèninx, mening-os meninge - infiammazione dello stomaco e della me-

ninge.

\* GASTROMETRITE - da yactio, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e μήτρα mètr-a matrice infiammazione dello stomaco e della matrice.

\*Gastromicodèra – da γαστήρ, γαστρός ventre, stomaco, μῦχος myk-os muco e δήρας dèr-as pelle – tunica pituitosa dello stomaco.

\* GASTROMICODERÌTE, V. Gastromicodera - infiammazione della

gastromicodera.

- \* Gastromucòso da γαστλρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre, ventricolo e μῦχος myk-os muco - ep. di febbre in cui havvi abbondante secrezione di mucosità nello sto-
- \* GASTRONEFRITE da yastio. γαστρός gaster, gastr-òs ventre, stomaco e νεφρός nefr-òs rene infiammazione dello stomaco e dei reni.
- \*GASTRONOMÍA da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre e νόμος nom-os legge - arte di far buona tavola, di mangiar lautamente.

\* Gastronomo - V. Gastronomia - chi conosce e pratica la gastro-

nomia.

\* Gastropancreàtico. V. stropancreatite - che si riferisce allo stomaco e al pancreas. 2 Che si riferisce alla gastropancreatite.

\*GASTROPANCREATITE - da γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-òs ven-

στρδε gastèr, gastr-òs ventre e μέλες | infiammazione glandulare del pancreas e del mesenterio, unita ad infiammazione dello stomaco.

\*GASTROPATÍA - da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e πάθος pàth-os dolore - dolore allo stomaco.

\*GASTROPÀTICO. V. Gastroputio - che si riferisce al dolore di stomaco.

\*GASTROPERICARDÌTE - da γαστίρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre, stomaco e \* περιχάρδιον perikard-ion, pericardio - infiammazione dello stomaco e del pericardio.

\* GASTROPERITONÌTE - da γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre, stomaco e περιτόναιον peritòn-eon peritoneo - infiammazione dello

stomaco e del peritoneo.

\* GASTROPILÒRICO - da yacthe, γαστρός gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e πυλωρός pylor-òs piloro che appartiene allo stomaco e al piloro; ep. dell'arteria del piloro.

\* GASTROPLEURISIA - da yastip, γαστρός ventre, stomaco e πλευρά pleur-à pleura - infiammazione dello

stomaco e della pleura.

\* GASTROPNEUMONITE - da yastip γαστρός gastèr, gastr-os ventre, stomaco e πνεύμων pnèumon polmone - infiammazione dello stomaco e del polmone.

\* GASTRORCHIDE - da γαστίρ, γαστρὸς gaster, gastr-òs ventre e oppis, ορχιδος orchis, orchid-os orchide gen, di p. m., fam. orchidee; il cui perianzio ha forma ventruta

\* GASTRORRAFÍA - da γαστήρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre e ῥαφή raf-è cucitura – sutura alle parti addominali, per riunire le piaghe penetranti.

\* GASTRORRAGIA – da γαστήρ, γαστρὸς gaster, gastr-òs ventre, stomaco e ρήγυμι règn-ymi rompo tre, stomaco e πάγκρεας pancreas - emorragia gastrica; esalazione di GAS — 49
sangue dalla superficie della membrana mucosa dello stomaco.

GASTRORREA - da γαστίρ, γεστρός gastèr, gastr-ôs ventre, stomaco e ρίω rèo scorro - sorta di catarro dello stomaco, caratterizzato dal vomito di un liquido abboadante e chiaro.

\* GASTROSCOPIA – da γαστής, γαστός gaster, gastr-òs ventre, stomaco e σκοπίω skop-èo osservo –

esame dello stomaco.

\* GASTROSI – da γαστίρ, γαστρός gastèr, gastr-ós ventre, stomaco – malattia dello stomaco (in generale). 2 Malattia al basso ventre (in generale.)

\* GASTROSIFÌLIDE - da γαστὰς, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e \* συφιλίς, συφιλίδος sifilis, sifilid-os sifilide - affezione sifili-

tica dello stomaco.

\*GASTROSPLÈNICO - da γαστὶρ, γαστὸρ gastie, gasti-os ventre, stomaco e σπλίν splen milta - ep. di
quella parte dell'epiploo che si
porta dalla faccia concava della
milza al gran fondo dello stomaco,
e dei vasi relativi.

\* GASTROSPLENITE. V. Gastrosplėnico - irritazione gastrica con tu-

mefazione della milza.

\* GASTROSTENOSI - da γαστήρ, γαστήρ, γαστήρ, gaster, gasteros ventre e στενός stendos stretto - coartazione o accorciamento morboso dello stomaco.

\* GASTROTOMIA. V. Gastròtomo – operazione chirurgica, che consiste nel taglio dello stomaco o delle

pareti abdominali.

\* GASTRÔΤΟΜΟ - da γαστὸς, γαστὸς gastèr, gastr-òs ventre e τομπ tom-è taglio - strumento per aprire le pareti addominali dei ruminanti e farne uscire i gas nei casi di timpanite.

\* Gastrotoracico - da γαστήρ,

γαστρός gastèr, gastr-ès ventre, stomaco e δώραξ, δώραχας thòrax, thòrak-os torace - parte inferiore del muscolo pellineo-generale.

\*GASTROTRIPIA – da yacrie, yacroes gaster, gastros ventre, stomaco e spora tryp-a buco – perfo-

razione dello stomaco.

\* GASTIOTUBOTOMIA - vocab. ibr. da γαστίρ, γασείς, gastr-ds ventre, stomaco, lat. tu ba tromba ε τωμά tom-è taglio - incisione dell'addome e della tromba falloppiana per estrarre il feto dalle trombe e dagli ovarii.

\*GASTROURETRÎTE - da γαστέρ, γαστέρς gastèr, gastr-òs ventre, stomaco e cupuθρα ûrethr-a uretra - infiammazione dello stomaco e

dell'uretra.

GAZOFILACIO — da γάζα gàzatesoro (zendo khshaeta splendene; shaeta de khshin. splendere; shaeta da naro-armeno kazn turco kash-nè tesoro) e φυλάττω fylàtt-ο custodisco—cassa publica; erario. 2 m. Ripostiglio di cosa di valore. — m. Gazofilacio di una lingua; il vocabolario di essa.

\* GAZÒGENO – vocab. ibr. da gaz e γενώω genn-ào genero – miscuglio di alcool e di terebentina, che si usa per illuminazione e che somministra un vapore combustibile,

\*GAZÒLITI - vocab. ihr. da gaz e xi6sc, lith-os pietra - cl. di minerali; che comprende, come principio elettronegativo, delle sostanze suscettibili di formare delle combinazioni gazose permanenti coll'ossigeno, coll'idrogeno o col fluoro.

\*GAZOMETRO - vocab. ibr. da gaz e μέτρον mètr-on misura - apparecchio destinato a regolare l'uscita del gaz per l'illuminazione, in modo da somministrarne una misura eguale in un tempo determinato. ανθραξ, ανθρακος anthrax, anthrak-os carbone - carbon fossile.

\* GEASTRO - da yñ ge terra e acrosv astr-on astro - gen. di p. a , fam. funghi gasteromiceti; che stanno aderenti alla terra e il cui peridio esterno si fende in segmenti a stella.

\* GEBIA - da vñ ge terra e Bios bi-os vita - gen, di crost, decapodi macruri, fam. talassinii; che abi-

tano in lidi sabbiosi.

\* GECARCINII. V. Gecarcino.

\* GECARCINO - da yñ ge terra e zapzīvos karkin-os granchio - gen. di crost. decapodi, fam. catometopi, tr. gecarcinii; terrestri, non acquatici.

\* GEIDRÒFILI - da Yñ ge terra, εδωρ ydor acqua e φιλέω fil-èo amo - st -ord, di moll, gasteropodi; che comprende quei generi che, quantunque viventi nell'acqua, respirano anche l'aria e vengono sovente in terra.

GELASIMO - da γέλως gèl-os riso - m. gen di crost. decapodi, fam. catometopi; i quali, quando temono di essere assaliti, alzano la loro grossa zampa quasi in atto di minaccia, in atto ridicolo.

\* GELÒNIO - da γέλως gèl-os riso gen. di p. d., fam. euforbiacee; così nominate dal verde ridente delle

loro foglie.

\* GELOSCOPÌA – da γέλως gèl-os riso e σχοπέω skop-èo osservo - divinazione del carattere delle persone dal loro modo di ridere.

\* GELÒSCOPO. V. Geloscopia - chi

pratica la geloscopia.

\* GEMATRÍA – alterato da γεωμετρία geometria – una delle divisioni della cabala degli Ebrei, che consisteva in una sorta di spiegazione geometrica od aritmetica delle parole.

\* GEANTRACE - da va ge terra e generazione e lóyoc lòg-os discorsa - descrizione dell'origine, delle parentele e affinità di una famiglia. nella linea diretta e nelle collaterali

> GENEALÒGICO. V. Genealogia che si riferisce alla genealogia.

GENEALOGO. \* GENEALOGISTA. V. Genealogia - che conosce la genealogia delle famiglie: che descrive alberi genealogici.

\* GENEARCHICO - da Yevek gen-ea generazione e doyà arch-è principio - ep. dei maggioraschi, dei fidecom-

messi nei primogeniti.

GENESI – da γεννάω genn-ào genero - generazione, principio, origine. 2 Primo libro di Mosè e della Bibbia: così nominato o perchè vi si espone la generazione, l'origine del mondo e dell'uomo. o perchè è chiamato dagli Ebrei Berescit (in principio), prima parola del libro, secondo il loro costume di nominare un libro appunto dalla prima parola.

\* GENESIFILLA - da yévegic gènes-is generazione e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui fiori cioè gli organi della generazione sono sostenuti

dalle foglie.

GENETLIACO. V. Genetlio - ep. di astrologo che dallo stato degli astri al punto della nascita di un bambino pretende di predire gli eventi della sua vita. 2 Relativo al giorno natalizio (p. e. poesia, discorso in occasione della nascita di un fanciullo).

GENETLIE. V. Genètlio - feste per il giorno natalizio.

GENETLIO - da γενέθλη genèthl-e generazione - giorno natalizio.

\* GENETLIOLOGÍA - da Yavéthn genèthl-e generazione e λόγος lòg-os discorso - arte di predire il futuro GENEALOGIA - da Yenà gen-eà di un neonato dall'aspetto degli astri al momento della nascita di le Bdilla bdella sanguisuga - gen. esso: parte di astrologia.

GENETLIÒLOGO - che professa. esercita la genetliologia.

\*GENIAGRA - da révetov gen-eion, gèn-ion mento e appa àgr-a dolore (V. Chirágra) - dartro leproso che attacca il mento e quindi si diffonde alla faccia, al colfo, alle braccia,

\* GENIANTRO - da yévo; gèn-ys mascella e avrpov antr-on caverna - cavità dell'osso mascellare su-

periore.

\* GENIOFARINGÈO - da γένος gên-ys mascella e φάρυγξ, φάρυγγες farynx, farvng-os faringe - muscolo che dal mento mette capo alla faringe.

\* GENIOGLÒSSI – da γένυς gèn-ys mascella e γλώσσα gloss-a lingua - due muscoli che dalla mascella inferiore vanno a inserirsi nella ra-

dice della lingua.

\* GENIOIDĖI – da γένος gen-ys mascella (zendo gañh mangiare; come in latino mandibulate ucerdes void-ès ioide – due muscoli che partono dalla faccia interna della mascella inferiore e s'inseriscono nell'osso ioide.

\* GENIOSTOMA - da vévelov gên-eion. gen-ion mento, barba e στόμα stom-a bocca - gen. di p. d., fam. apocinee; la cui corolla ha l'ori-

fizio barbato.

\* GENOPLASTIA - vocab. ibr. dal lat. gena guancia e πλάσσω plàss-o formo - operazione che consiste nel riparare a una perdita di sostanza della guancia per mezzo di un un lembo di carne tagliata sul lato del collo e che è attaccata a questa parte da un pedicello.

\* Geòbato - da γέα g-èa terra e βάω bào cammino - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che |

camminano per terra.

10

\* GEOBDÈLLA - da γέα g-èa terra | nella geodesia.

di anell., fam. irudinee; terrestri. non acquatiche.

\* Geobèno - da yéa g-èa terra e Baívo ben-o cammino - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che cam-

minano per terra. \*Geòbio – da γέα g-èa terra e βίις bi-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: che vivono nella

terra.

\* Geocentrico – da γέα g-èa *terra* e zévrpov kèntr-on centro - ep. di pianeta che ha per centro della sua orbita lo stesso centro della terra. 2 Ep. di arco, angolo, movimento, che si suppone osservato dal centro della terra.

\* Geociciica – da vía g-èa terra e χύχλος kykl-os circolo - macchina che rappresenta il moto della terra

intorno al sole.

\* Geocòri – da γέα g-èa terra e xópic köris cimice - fam. d'ins. emipt. omopt.; sorta di cimici, volg. cimici di terra.

\* Geocronite – da γή ge terra (simbolo dell'antimonio) e Kpóvos Kròn-os Saturno (simbolo del piombo) - min.; solfuro di piombo antimonifero e arsenifero.

Geòde - da γέα g-èa terra e eldes eid-os, id-os forma, somiglianza - m. sorta di guscio pietroso, la cui cavità è spesso occupata da

una materia terrosa.

Geodesia – da γέα g-èa terra e δαίω dè-o *divido* – a. divisione della terra. 2 Parte della geometria pratica, che ha per oggetto la misura della terra e delle sue parti e la determinazione della sua forma per misurare i terreni o per far le carte dei paesi.

\* GEODESICO. V. Geodesia - che si riferisce alla geodesia.

GEODETA. V. Geodesia - versato

\*GEODÒRO – da γία g-èa terra e δώρον dòr-on dono – gen. di p. m., fam orchidee; così nominate per

l'eleganza delle loro forme.

\*CĒÒFAGO da γία g-êa terra e φάγω fag-o mangio – che mangia la terra, o piuttosto che ingoiando una sorta d'argilla sodisfa per un momento la fame, ne diminuisce gli spasimi (come fanno gli Otomachi nell'America meridionale).

\* GEÖFILI - da γέα g-éa terra e p:λέω fil-èo amo - div. di moll. gasteropodi; che vivono o all'aria li-

bera o entro la terra.
\* Georilini. V. Geòfilo.

\* GEÒFILO. V. Geòfili – gen. di miriap., fam. chilopodi, tr. geofilidi; che stanno entro la terra. 2 Nome specifico delle piante che strisciano sulla terra.

\* Geòfito - da γία g-ĉa terra e φυτὸν fyt-òn pianta pianta che vegeta sulla superficie solida della terra.

\* GEOGÀSTRI - da γία g-èa terra e γαστέρ, γαστέρε gastèr, gastr-òs ventre - sez. di p. a., fam. funghi; che nascono sul terreno e sono rigonfie. ventrute.

 GEOGENIA - da γία g ea terra e γενιάω genn-ào genero - scienza che ha per oggetto d'indagare tutto ciò che si riferisce alla formazione della terra: parte della cosmogonia.

\* Grociossa, Grociosso – da γία g-èa terra e γλώσσα glòss-a l'ngua – gen. di p. a., fam. funghi; che hanno figura di lingue stese sulla superficie della terra.

\* GEOGNOSIA - da γία g-èa e γνωσις cognizione, conoscenza (γνώ», γνωμι gn-òo, gn-òmi conosco) - scienza che ha per oggetto la composizione mineralogica dei terreni e delle rocce, la loro struttura e la loro sovrapposizione; parte della geologia.

\* GEOGNOSTA. V. Geognosia - ver-

sato nella geognosia.

\* GEOGONIA. V. Geogenia - scienza che tratta del modo di formazione delle masse minerali che compongono la corteccia della terra; parte della geologia.

GEOGRAFIA - da vía g-èa terra e pagin grafie descrizione - descrizione della terra; scienza che ha per oggetto la descrizione della terra e le sue relazioni cogli altri astri, specialmente in quanto serve di abitazione al genere umano.

Geografia - che

si riferisce alla geografia.

GEÒGRAFO. V. Geografia - dotto in geografia.

\* ĞEOIDROGRAFIA - da γία g-ea terra, 58ωρ ydor acqua e γραφή graf-è descrizione - descrizione della terra e delle acque; descrizione del globo terracqueo.

\* Geologia – da γία g-èa terra e λόγις lòg-os discorso – scienza che tratta della formazione e della fisica struttura della terra.

\* GEOLÓGICO. V. Geologia - che si riferisce alla geologia.

\* Geòlogo. V. Geologia - dotto in geologia.

\* GEOMANTE. V. Geomanzia - che pratica la geomanzia.

\* GEOMANZIA - da γία g-èa terra e μαντεία mantè-ia, mant-ia divinazione - divinazione per mezzo di linee, circoli, punti segnati in terra, secondo certe regole.

GEOMETRA. V. Geometria - dotto in geometria. 2 m. Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui larve sembrano misurare il terreno su cui camminano.

GEOMETRIA – da γία gea terra e μέτρον metr-on misura – a. arte di misurare la terra. 2 Scienza delle misure, che ha per oggetto tutto ciò ch è misurabile, in quanto è tale (linee, superficir, solidi).

GEOMETRICA. V. Geometria -

m. sp. di rett. chelonii, gen. tartaruga; le cui piastre sono adorne di linee gialle disposte a raggi.

GEOMETRICO. V. Geometria che si riferisce alla geometria.

\* Geòmio - da γία g-èa terra e

μϋς mys topo - gen. di mamm. roditori; che stanno entro la terra. GEÒMORI – da γία g-èa terra e

μερίζω meriz-o divido - proprietarii negli antichi Stati ellenici (Atene, Siracusa, Argo ecc.); classe di cittadini che si erano spartito fra lorò il territorio dello Stato o di discendenti da quelli.

\* GEONEMO - da γία g-èa terra e viμω nèm-o abito - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che stanno

entro la terra.

\* GEOPITECO - da. γέα g-èa terra e πίθηκος pithek-os scimia - gen. di mamm. quadrumani, fam. scimie; che vivono a terra, non sugli alberi come la maggior parte delle

Geoponia – da γία g-èa terra e πόνος pon-os lavoro, fatica - lavoro della terra, agricoltura.

GEOPONICA. V. Geoponia - arte di coltivare la terra. 2 Trattato sull'arte di coltivar la terra.

Geopónico. V. Geoponia - che si riferisce all'agricoltura.

\*Georama – da γñ ge terra e όράω or-ào veggo – rappresentazione in rilievo, sopra una scala più o meno vasta, dell'insieme o di una parte della terra.

GEORGIA - da γέα g-èa terra e έργον èrg-on lavoro - sin. di geo-

ponia.

GEÒRGICA. V. Georgia - sin. di geopònica. 2 Poema didattico sull'agricoltura.

Geòrgico. V. Georgia - sin di

geopònico.

\* GEORGOFILO - da γεπργία georg-ia agricoltura e φιλέω fil-èo amo 2 Membro del Senato di Sparta

- che ama l'agricoltura. 2 Accademia dei yeorgofili; società che si occupa di studii georgici.

\* GEÒRICO - da yéa g-èa terra e όρύχω orych-o scavo gen. di mamın.

roditori, che scavano la terra. \* Georixo – da γέα g-èa terra e ὀρύχω orych-o, fut. ὀρύξω oryx-o scavo - gen. d'ins. col. pent.. fam. clavicorni; che scavano la terra.

\* GEOSAURO – da γία g-èa terra e σαῦρις saur-os lucertola – gen. di rett. saurii foss.; trovati entro la terra.

\* GEÖSTROMA – da γέα g-èa terra e στρώμα stròm-a strato - strato della superficie terrestre.

\*GEOTRUPIDI. V. Geotrupo.

\* GEÖTRUPO - da γέα g-èa terra e τρυπάω tryp-ào foro - gen. d'ins. col pent., fam. lamellicorni, tr. geotrupidi; che scavano dei buchi in terra e nelle materie stercorali di cui si nutrono.

\*Geràcio... Geracòide. V. *Je*-

racio... Jeracoide.

\* GERANIACEE. V. Gerânio. GERANIO - da γερανός gètan-os

gru (ebraico gur viaggiare, ger viaggiatore, affine a giro; come dire uccello viaggiatore, come sono infatti le gru) - gen. di p. d , fam. geraniacee; il cui frutto è composto di cinque carpelli terminati da un lungo becco, come di gru.

GERARCA... GEROCÈRICE. V. Je-

ràrca... Jerocèrice.

\*Gerocomia – da γέρως gèr-os vecchio e κιμέω kom-èo ho cura igiene dei vecchi; regole per viver sano in vecchiaia.

\* GEROCOMIO. V. Gerocomia - ricovero per i vecchi.

\*GERODULO... GEROMONACO V. Jeròdulo... Jeromònaco.

GERÖNTE - dalla radice skt. gr,, gar consumare - vecchio.

GERÒNTICO - da yepow, γέρεντος | geron, geront-os vecchio - proprio d. vecchio, della vecchiaja.

GERONTOCOMIO. Sin. di gerocòmio.

\* GERONTÒXO (per gerontolòxo) - da γέρων gèron vecchio e τέξεν tòx-on arco - macchia che, a guisa d'arco, circonda tutta o in parte la cornea: malattia frequente nei vecchi, volg. arco senile.

\* GERONTOTROFIO – da γέρων, γέ– povice geron, geront-os vecchio e τρέσω tref-o nutro - sin. di gero-

còmio.

\* GEROPÒGONO – da γέρων gèr-on vecchio e πώγων pogon barba gen. di p. d., fam. cicoracee; distinte da pennacchi bianchi.

\* GEROSCOPIA... GEROTELÈSTA. V. Jeroscopia... Jerotelėsta.

\* GEROTROFIO. V. Gerontotròfio. \* GEREO VOTO - da yégécy gerr-on sorta di scudo e votos not-os dorso - gen. di rett. saurii; il cui corpo

è coperto di grandi scaglie. \* GERROSAURO – da γέβρον μέττ-on sorta di scudo e gaŭcos saur-os lucertola - gen. di rett. sauri ; affini

ai gerronoti.

GERURGIA. V. Jerurgia.

GERUSIA - da yépwy gèr-on vecchio - Senato.

\* GIACINTO. V. Jacinto.

\* GIGALÒBIO – da γίγας gig-as gigante e xocos lob-os baccello - gen. di p. d., fam. leguminose; che hanno baccelli stragrandi.

\* GIGAMIIA - da γίγας gig-as gigante e puia my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; di corpo molto grande comparativamente alle altre mosche.

GIGANTE - dal skt. g'antu animale, con epanadiplosi intensiva deha lettera miziale (skt. g'an generare ; g'an-a essere ; g'an-u, γέvec gen-os genere: latino gi-gn-o!

genero, produco) - nomo la cus statura è di molto superiore all'ordanaria

\* GIGANTINA - da γίγαντον gigant-on *ucino* – gen. di p. a., fam. ficee: i cui spori somigliano ad

acini d'uva.

\* GIGANTOLITO - da vivas vivas τος gigas, gigant-os gigante e λίθες lith-os pietra - min.; silicato idrato di allumina e di ferro, i cui cristalli sono molto grandi, persino di quattro centimetri.

GIGANTOMACHÍA - da γίγας, γί-Yayros gigas, gigant-os gigante e wayn mach-e combattimento-guerra dei giganti o Titani contro di Giove.

\* GIMNADENIA - da γυμνές gynni os nudo e ἀδήν adèn glandola - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno le glandole pollinifere nude.

\* GIMNANDRA - da youves gymn-os nudo e άνλρ, άνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. rinantee; distinte da stami nudi.

\* GIMNANTEMO - da γυμνὸς gymn-òs nudo e averus ànthem-on horellino - gen. di p. d., fam. composte; il cui involucro è più corto dei fiorellini, che rimangono scoperti.

\* GIMNANTÈRA - da γυμνὸς gymn òs nudo e avenpa anther-à antera - gen. di p. d., fam. asclepiadee: le cui antere sono scoperte, mentre nei congeneri sono piò o meno pascoste.

\* Gimnanto – da γυμνός gymii-ds nudo e zvoc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. tricocelie; i cui fiori sono nudi, cioè privi di calice e di corolla.

\*GIMNARCO – da γυμνὸς gymn-òs nudo e apròc arch-òs ano - gen. di pesci malacopt, apodi; che mancano di pinne anali.

\* GIMNARRENA – da χυμνὸς gymn-òs

mudo e domy arr-en maschio - gen. di p. d , fam. composte; i cui fiori maschi non sono coperti dall'invo-

GIMNASÌARCA - da γυμνάσιον gymnas-ion gimnasio e zpyw arch-o presiedo, dirigo – preside di un ginnasio.

GIMNASIARCHIA. V. Gimnasiàrea afficio del gimnasiarca.

GIMNASIARCHICO. V. Genenasiàrca - che si riferisce al gimnasiarca o alla gimnasiarchia.

GIMNASIO, \* GINNASIO. V. Gimnastica - edifizio ove si facevano esercizi gimnastici, e si tenevano confabulazioni o pubbliche lezioni di letteratura e di filesofia. 2 m. Scuola di insegnamento secondario, cioè fra l'elementare e il superiore liceale-universitario

GIMNASTA. V. Gimnastica - che conosce la ginnastica. 2 Maestro di ginnastica.

GIMNASTICA, \* GINNASTICA - da γυμνάζω gymn-àz-o esercito (moralmente o fisicamente, il corpo o lo spirito, il braccio o la mente, ecc.\. che deriva da γυμνάω gymn-do, forma ipotetica e secondaria del skt. gam muoversi (coptico kim fare, muovere, agitare; gam forza, virtu; κάμω, κάμνω mai affatico, nel volgare e in qualche passo classice faccio) Il skt. gam nei composti ha, fra gli altri sensi, quelli di intraprendere (a va-gam), occuparsi, procacciare (abhi-gam), indagare, studiare (adhigam), eoc. Τυμνάζω gymn-az-o a) significa, come il suo tema gam, muovere (εππος quivactions ippos gymnasterios cavallo da trasporto). b) E affine al skt. gamana il muoversi, il conseguire, l'accingersi a qualche osa, ecc. c) È analogo ad una forma ipotetica aria guman, che

٠.

dia, che si esercita ecc., simitte al skt. tura, al pelhvi turan da tar (V. Tiranno). L'etimologia antica da γυμνὸς gymn-òs nudo, benchè generalmente accettata, si deve rigettare, come tante altre; è al tutto assurda, ridicula - arte degli esercizi acconci a rendere il corpo forte, sano, adatto a compiere le sue funzioni.

GIMNASTICO. V. Gimnastica che si riferisce alla gimnastica.

\* Gimnetro - da γυμνὸ; gymn-ds nudo e frocy êtr-on basso ventre gen. di pesci toracici, fam. tenioidi; che mancano di pinna anale. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi : coll'ano scoperto.

GIMNICA. Sin. di gimnestica. GINNICO. Sin. di gimnastico.

GIMNOCÁRPI, V. Gimnocárpa m. sez. di p. a., fam. funghi; le cui gemme sorgono da un ricettacolo aperto, 2 m. Sez. di p. a., fam. licheni; i cui apoteci sono aperti e nudi.

\*GIMNOCÉFALO - da youvos gymn-òs nudo e xexaxà kefal-è testa – gen d'ucc. passeri dentirostri, fam corvi; che hanno la testa pelata 2 Gen. di pesci, fam. olocentri; distinti dalla testa e dagli opercoli senza squame. 3 Sp. di p. a., fam. muschi; i cui fiori sono riuniti i : un capolino privo di foglie o mido.

\* Gimnoclado - da you os gymn-os mudo e xxáscs klad-os ramo - gen. di p. d., fam leguminose; le cui foglie cadeno al primo apparire dell'inverno, lasciando nudi i rami.

\* Gimnoclino – da yuliyas gymn-os nudo e αλίνη klin-e letto, fig. ricettacolo - gen. di p. d., fam composte; il cui ricettacolo dei fiori è nude.

\*GIMNODI - da yukuwa gymn-os nudo - ord. d'infus. microscopici; si muove, che procaccia, che siu- che non presentano in alcuna parte della loro superficie peli od organi vibratili.

 Gimnodónti + da γυμνὸς gymn-òs nudo e όδους, άδόντος odůs, odônt-os dente - fam. di pesci plectognati : che hanno le mandibole fornite non di veri denti, ma di una sostanza eburnea divisa interiormente in lamine.

\* GIMNOFTALMIDI. V. Gimnoftalmo.

\* GIMNOFTALMO - da γυμνός gymn-òs nudo e ὀφθαλμὸς ofthalin-òs occhio - gen. di rett. saurii, fam. scincoidi, tr. gimnoftalmidi; che sono affatto senza palpebre.

\* GIMNOGASTRO - da γυμνός gymn-òs nudo e γαστήρ, γαστρὸς gastér, gastr-òs ventre - genere di pesci acant, apodi: che hanno due pinne pettorali piccolissime e nessuna

\* GIMNÒGENI - da γυμνὸς gymii-3s nudo e vávos gen-ys mascella - gen. d'ucc. rapaci, fam. falconi; che hanno faccia pelata.

 Gimnògino – da γυμνὸς gymn-òs nudo e yovi gyn-è femmina, fig. fruttificazione - gen. di p. a., fam. funghi licopodiacei; che hanno

capsule nude.

\* GIMNOGRAMMA – da γυμνός gymn-os nudo e γραμμά gramm-è linea gen. di p. a., fam. felci; distinte da capsule lineari nude, cioè prive di integumento.

\*GIMNOLEPADE - da γυμνός gymn-òs nudo e λεπάς, λεπάδος lepàs, lepados guscio - gen. di cirripedi ;

midi, senza guscio.

\* GIMNOLÒMIA - da YULVÒS gymn-òs nudo e λώμα lòm-a frangia gen. di p. d., fam. composte ; le cui achene mancano di pennacchio.

\* Gimnomicèti - da γυμικὸς gymn-òs nudo e μάκης, μύκητες myk-es, myket-es fungo - ord, di p. a., fam. funghi; i cui organi riproduttori sono scoperti.

\* GIMNOMONOSPÈRMO - da youves gymn-òs nudo, μόνος mòn-os solo e σπέρμα spèrma seme - ep. delle piante caratterizzate da un seme unico scoperto.

\*GIMNONOTI - da γυμνός gymn-os nndo e varos not-os dorso - sez. di crost ; che mancano d'involucro , non essendo coperti che da una

serie di anelli.

\*GIMNOPERISTOMO - da YULVOC gymn-òs nudo e \* περιστόμιον peristom-ion peristomio - ep. di muschi a peristomio nudo o privo di

\*Gimnoplèuro – da γυμνός gymn-òs nudo e πλευρά pleur-à fianco - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: le cui elitre hanno un incavo, cosicchè i fianchi restano

scoperti.

\* Gimnòpo – da γυμνὸς gymn-òs nudo e πούς pus piede m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno zampe nude, non pelose come i generi affini. 2 m. Ep. dei funghi il cui gambo o picciuolo non è fornito di colletto o anello.

\* GIMNOPOMI - da γυμνὸς gymn-òs nudo e πώμα pòm-a opercolo - fam. di pesci olobranchi; la quale comprende i generi forniti di opercoli nudi, cioè senza squame.

\* GIMNOPSIDE - da γυμνὸς gymn-òs nudo e ouis ops-is aspetto gen. di p. d., fam. composte sene-

cionidi; senza pennacchio.

\* GIMNOPTERO - da γυμνὸς gymn-òs nudo e mresoov pter-òn ala ep. degl'insetti che hanno ali nude, senza elitre.

\* GIMNORRÌNCHI. V. Gimnorrinco - st.-fam. di pesci condropt., fam. sturionii: che hanno il muso corto e senza appendici.

\*GIMNORRÎNCO - da γυμνός gymn-os nudo e ρύγχος rynch-os becco. muso - gen, di elm. cestoidi; la eni testa è guernita di trombe senza | d'ins. dipt., fam. atericeri; di-

uncino.

\* Gimnorrino – da γυμνός gymn-òs nudo e ρίν rin naso, becco – ep degli uccelli col becco nudo.

\* GIMNORRÌZA – da γυμνὸς gymn-òs nudo e ρίζα riz-a radice – ep.

delle piante caprifoliacee, le cui radici sono prive di barbe.

Gimnosi - da γυμνός gymn-òs nudo - m. stato delle ossa prive d'integumento.

GIMNOSOFISTI – da γυμνός gymn-òs nudo e στφιστής sofista, saggio – filosofi indiani ed etiopici che andavano nudi o seminudi.

\* GINNOSOMA – da γυμνός gymn-òs nudo e σῶμα sòm-a corpo – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; il cui

corpo non ha peli.

GIMNOSPĒRMA - da γυμνὸς ΚΥmn-ὸς nudo e στέρια spērm-a seme - m. gen. di p. d., fam composte asteroidi; che hanno semi nudi, senza pericarpio.

\* GIMNOSPERMIA V. Gimnosperma - ord. di piante didiname; i cui semi non hanno episperma.

GIMNOSPERMO. V. Gimnosperma – a. ep. delle piante i cui semi non sono contenuti in baccelli. 2 m. Ep. delle piante i cui semi mancano di episuerma.

Gimnosporangio - da γυμνός gymn-όs nudo, σπερά spora seme e αγγείον ang-èion, ang-ìon vaso-gen. di p. a., fam funghi; che hanno nudi gli sporangi o urne semini-

\* GIMNOSTACHIDE – da γυμνός εγnin-òs nudo e στάχυς stàch-ys spiga – gen. di p. m., fam. aroidee; i cui fiori sono disposti a spiga e sforniti di brattee.

\* Gimnostilo – da γυμνές gymn-òs nudo e στύλες styl-os stilo – gen. di p. d., fam. composte; che hanno nudi gli stili dei fiori. 2 Gen.

d'ins. dipt., fam. atericeri; distinti da antenne non pelose. \* Ginnostono – da youvo; gym-

n-òs nudo e στόμα stòm-a orifizio – gen. di p a., fam. muschi ; il cui peristomio è affatto nudo

\*GIMNOTO - (per gimnonoto) da γυμνές gymn-òs nudo e νώτος nòt-os dorso - gen. di pesci malacopt. apodi, fam. anguilliformi; che mancano di pinna dorsale.

\* GIMNOTORACE – da γικώς gymn-ös nudo e δώρεξ, δώςεκος thorax, thorak-os torace – gen. di pesci malacopt apodi, fam anguilliformi; che mancano di pinne pettorali. 2 Sp. di pesci malacopt apodi, gen. murena; che hanno il torace senza squame.

\*GINANDRIA. V. Ginàndro - cl. del sistema sessuale botanico, che comprende le piante ginandre.

\* GINANDRO - da γυνή gyn-è donna, fig. pistillo, e ἀνὰς, ἀνδὸς, aner, aner dor-òs uomo, fig stame - ep. dei fiori i cui stami e pistilli sono uniti e formano un medesimo corpo, e di piante che producono cosifatti fiori; sin. di ermofrodito.

GÍNECEO - da γυνλ, γυναικός gynè, gynek-às donna - parte interna delle antiche case elleniche, abitata solamente dalle donne.

GINECITE - da 70và, 70vzuzòz gynè, gynèk-òs donna - parte delle chiesa in cui stanno le donne separate dagli uomini, come si usava anticamente in tutta la cristianità, e si usa tuttavia in Oriente. - Questo vocabolo non si trova nei dizionarii, ma è vivo nell'ellenico volgare, ed essendo di buona lega si può accogliere nel gazofilacio della liugna italiana.

GINECOCHAZIA – da γυνή, γυναικός gynè, gynek-òs donna e κράτες kràt-os potere, governo – m. governo delle donne; stato in cui anche le donne possono esercitare la sovranità.

\* GINECÒFILO - da γυνλ, γυναικὸς gynè, gynek-òs donna e φιλίω fi-l-èo amo - amico, amante delle donne.

\* GINECOFOBO – da γυνή, γυναιχὸς gynè, gynek-òs donna e φεξίεμαι fob-èome temo-nemico delle donne.

\* GINECOLOGIA – da γυνά, γυναικός gynė, gynek-òs donna e λόγος lòg-os discorso – trattato, dottrina sulle donne, sulle loro condizioni fisiche e morali.

GINECOMANIA - da γυνή, γυναικός gynè, gynek-òs donna e μανία mania - sfrenata passione per le donne.

GINECÒMANE. V Ginecomania - chi ha sfrenata passione per le

GINECOMARTIRE – da γυνὰ, γυναικὸς gynè, gynek-òs donna e μά;τυρ martyr martire – donna che sofferse il martirio per la fede cristiana.

GINECOMÁSTO – da γυνὰ, γυναικός gynè, gynek-òs donna e μαστὸς mast-òs mammella – uomo con mammelle sviluppate, da donna.

GINECONITIDE - sin di ginecèo.

\* GINÈRIO - da yuvi, gyn-è donna,
fig. pistillo e ipiuv èr-ion lana gen. di p m., fam graminee; il
cui pistillo ha lo stigma fatto a
guisa di pennello lanoso.

\* GINETROFIO - da τον, gyn-è donna e τρέφω trèf-o nutro – stabilimento per educare donne e fanciulle.

GINGLIMO - da γίγγλυμος ginglym-os cardine, ganghero - articolazione in cui un osso cavo riceve un altro; in cui le due ossa sono ingangherate. 2 Cerniera delle conchiglie bivalyi.

\* GINGLIMOIDE - da γίγγλυμος ginglym-os cardine, ganghero e είδος eid-os, id-os forma, somiglianza articolazione simile al ginglimo. \* GINOBÀSE - da γυνλ gyn-è donna e βάσις bàs-is base - base di uno stilo unico, ovario diviso iu logge distinte.

\* GINOBÀSICO. V. Ginobàse. - ep. delle logge dell'ovario nei fiori, quando sono discoste l'una dall'altra e articolate sopra una ginobase comune. 2 Ep. dei frutti provementi da una ginobase. 3 Ep. del nettario posto sotto l'ovario.

\* GINOCÁRDIA - da γυνλ gyn-è donna, fig. organo femmineo di fiore, e καρδία kard-la cuore - gen. di p. d., fam. capparidee; in cui la parte estrema dell'organo femmineo è fatta a cuore.

\* GINÓFORO - da γυν; gyn-è donna, fig. pistillo e φέρω fèr-o porto - sostegno che spunta dal fondo del ricettacolo dei fiori e porta il pistillo.

"Ginòne – da γυνλ gyn-è donna, fig. oryano femminile e ών οδι ωσο – gen. di p. d., fam. euforbiacce; così dette perchè gli stigmi dei inori femminei hanno la forma di un segmento di ovoide.

\* Ginorogono – da γυνή gyn-è donna, fig. organo femmineo di fiore e πώγων pogon barba – gen. di p. d., fam. apocinee; i cui stigmi sono pelosi.

\* GINOSTÉMA – da γυνή gyn-è donna, fig. organo femmineo dei fiori, e στήμα sième a stame – corpo formato dall'unione degli stami col pistillo, che si osserva nelle orchidee.

\* GINOSTÈMONE - da γυνή gyn-è donna, fig. organo femmineo di fiore, e στίμων stèmon stame - sin. di ginàndro.

ĞIPAĒTO – da γὑψ, γυπὸς gyps, gyp-òs avollujo e ἀετὸς ael-òs a-quila – gen. d'uccelli rapaci, fam. diurni; she hanno alcuni caratteri dell'avoltojo e altri dell'aquila.

\* Gtpsöfila – γύψες gyps-09 gessu | e φιλέω fil-èo amo – gen. di p. d., fam. cariofillee; che amano i terreni gessosi.

\* Gipsoplàsta – da yúdo; gyps-os gesso e πλάστης plast-es formatore (πλ<del>άσσω</del> pláss-o formo) - artista che fa immagini in gesso.

\* Girinii. V. Girino.

GIRINO - γύρος gyr-os giro - m. gen. d'ins. col. pent., fam. girinii; così nominati perchè girano nell'acqua con una rapidità che l'occhio può appena seguire. 2 Animaletto uscito dall'uova della rana, che nuota nelle acque palustri. 3 m. Animaletto dello sperma umano, che gira molto rapidamente.

\* Giriosomo - da γυρὸς gyr-ủs rotondo e σώμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che hanno corpo largo, rotondo.

\* GIROCARPEE. V. Girocarpo.

\* GIROCARPO – da γύρος gyr-os giro e καρπὸς karp-òs frutto - gen, di p. d., fam. girocarpee; nel cui embrione i cotiledoni girano spiralmente intorno alla gemma.

\* GIROFORA - da γύρος gyr-os giro e φέρω fèr-o porto - gen. di p. a, , fam. licheni; i cui sporidii sono

disposti in cerchio.

\* Girogònito – da γῦρος gyr-es giro e γωνία gon-la angulo – gen. di p. a., fam. licheni; che portano la fruttificazione in forma di cerchio.

\* GIROMA - da γύρος gyr-os giro ricettacolo orbiculare sul tallo dei licheni. 2 Anello elastico che circonda la fruttificazione delle felci.

\* GIROMANTE. V. Giromanzia 11º 1 - chi pratica la giromanzia nº 1.

\* GIROMANTE. V. Giromanzia nº 2 chi pratica la giromanzia nº 2.

\* Giromanzia – da γίρες gyr-os giro e μαντεία mant-èia , mant-ìa divinazione - sorta di divinazione, che si faceva girando intorno a verdemare - m. pus vaccino na-

un circolo sulla circunferenza de quale erano scritte varie letteri altri segni.

GIROMANZÍN - da Topu, gyr-is for di farina e partia mant-éta, mant-la divinazione - sin. di aleuro-

manzia. \* Girôpo - da γυρὸς gyr-òs rotondo e πύ; pus piede - gen. di ins. exapodi; che hanno i tarsi

curvi.

\* GIRÒSCOPO – da γύρος gyr-os giro e σχιπέω skop-èo osservo – apparecchio per mostrare la deviazione di un corpo che gira in libertà sulla superficie della terra.

\* GIROSTEMONE - da γύρος gyr-os giro e στέμων stèmon stame - gen. di p. d., fam. girostemonee; che hanno gli stami disposti in circoff

concentrici.

\* GIROSTEMONÈE. V. Girostemone.

\* GIUSQUIAMO (in vece di isciamo) - da ú; ys porco e xúzuc; kyam-os fava - gen. di p. d., fam. solanacee; il cui frutto è una capsula simile ad una fava, innocuo per i porci, violento veleno per gli altri animali.

GLAFIRA - da γλαφυρός glafyr-os elegante - m. gen. d'ins. lepid. fam. notturni; di forme e colori

eleganti.

\* ĞLAFİRIA - da γλαφυρός glafyr-03 elegante - gen. di p. d., fam. mirtacee; di forme eleganti.

\* GLAFIRIDI. V. Glafiro.

GLAFIRO - da γλαφυρός glafyr-da! elegante - m. gen. d'ins. col. pent. fam. lamellicorni, st. tr. glafiridi; ornati di splendidi colori.

\*GLAUCICO – da γλαυκὸς glauk-os verdemare - acido estratto da un gran numero di famiglie vegetali (cicoracee, onibrellifere, ecc.), di colore verdastro.

GLAUCINA - da γλαυκὸς glauk-òs

turale, così detto per il colore grigro-azzurro delle capsule. 2 m. Alcaloide estratto dalle foglie del glancio luteo.

GLA

GLAUCIO - da γλανκός glauk-os verdemare - m. gen. di p. d., fam. papaveree; le cui foglie sono di un colore bianco-azzurrastro. 2 Gen. di ucc. palmipedi; sorta di anitre che hanno l'izide degli occhi color verdemare.

GLAUCO - da γλαμκό; glauk-os - colore azzurrastro coperlo di una velatura bianchiccia di alcuni vegetali, come le foglie di cavolo, i frutti di certi mirtilli ecc. 2 μ. Nome specifico di alcuni, pesci di colore azzurro o verdemare.

\* GLAUCÒFANE - da γλαυκό; glauk-òs azzurro, verdemare e φαίνω fèn-o splendo - min.; silicato alluminoso, di un bel colore azzurro.

\* GLAUCÒLITO – da γλαυχὸ; glauk-òs verdemare – min., sostanza vetrosa di un azzurro chiaro, di lavanda.

GLAUCOMA - da ylauxò; glauk-òs verdemare - malattia dell'occhio; opacità dell'umor vitreo, caratterizzata dal colore verdiccio del fondo dell'occhio medesimo; sin. di cataratta verde.

\* GLAUCOMATÒSO V. Glaucòma - affetto di glaucoma.

GLAUCOPE - da γλαυκός glauk-os verdemane e ώψ, ώπος ops, opos occhio - m. gen. d'ucc. passeri conimostri; che hanno l'iride degl'occhi di colore verde-mane.

\* GLAUCOPICRINA - da γλαυκός glauk-os glauco e πικός pikr-os amaro - sostanza amarissima estratta dalle foglie del glauco luteo.

GLAUCÓPIDE - da γλαμκός glauk-òs vardemare e όψ , ἀπός ops , op-òs aspetto - m. gen. d'ins. lepid.. fam. crepuscolari ; di color verdiccio.

GLÀUCOSI. V. Glaucòme - formazione del glaucoma.

GLENA - da γλήνη glèn-e - cavilà di un osso, in cui si articola un altre osso.

\* GLENODINIO - da γλήνη glène occhio e δινώ din-èo mi aggiro vorticosamente - gen. d'infus. poligastrici, fam. peridinii; che hanno un occhio o punto oculare solo, e che girano con gran rapidità.

\* GLENOFORA – da γλήνη glène occhio e φέρω fèr o porte – gen. di infus. rotatorii, fam. ictidii; che hanno due occhi in fronte.

GLENO!DE-da yann glèn-e glena, cavità e siòc; èid-os, id os furma, somiglianza-m. cavità superficiale, in cui entra e si muove in tutti i sensi la testa di un osso.

\* GLENOIDEO. V. Glenoide - che appartiene ad una cavità glenoide.

GLEUCINO – da γιείκες glèuk-os mosto – m. unguento la cui base è il mosto.

GLEUCOENOMETRO – da γλεύκες glèuk-os mosto, civec din-os, in-os vino e μίτρον mètr-on misura strumento per misurare la quantità di xuechere contenuta nel mo-

\* GLEUCÒMETRO – da γλώχος glènk-os mosto e μέτρον mètr-on misuro - strumento che serve per indicare la densità del mosto; sorta di oreometro.

\* GLIADINA – da γλία gl-la glutino – sostanza prodotta dalla scomposizione del glutine.

\*GLICERIA - da γλυχαρὸς glyker-ès dolce - gen. di p. m., fam. graminee; le cui radici e i semi contengono materia zuccherina.

\* GLICERINA – da γλυκερός glyker-òs dolce – materia zuccherina che si forma per la reazione degli ossidi metallici sur corpi grassi mediante la saponificazione.

\* GLicico - da γλυχώς givk-vs dolce : l'acido solforico sulla gelatina: che - acido che si ottiene facendo agire gli alcali sulla glicosi.

GLICIPAGIA. V. Glicifago-il mangiar cose dolci, molte cose dolci.

GLIGIFAGO - da vàuxòc glyk-vs dolce e φάγω fag-o mangio - che mangia cose dolci, molte cose dolci. 2m. Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi: che sono ghiotti di cose dolci o dolciastre.

 GLICILA – da γλυχὸς glyk-vs dolce e un yl-e materia - radicale ipotetico della glicerina anidra.

\* GLICIMERA – da γλυχύς glyk-ys dolce e miso; mèr-os parte - gen. di p. d., fam. solenacee, tr. glicimeree: che hanno conchiglie liscie. molli al tatto, mentre quelle dei generi affini sono scabre.

\* GLICIMEREE V. Glicimèra. \* GLICIMETRO - da γλυχὸς glyk-ys dolce e métron metron misura strumento per misurare la quantità di zucchero contenuto in un liquore.

\* Glicina – da γλυκὺς glyk-ys dolce - gen. di p. d., fam papilionacee; simile alla glicirizzina. 2 Zuccherina cristallizzata estratta dalla noce di cocco.

GLICIPICRO - da γλυχὺς glyk-ys dolce e πικρὸς pikr-òs amaro - m. gen. di p. d., fam. solanacee; le cui radici hanno un sapore dolce-amaro; sin, di dulcamàra, 2 Preparazione medicinale di sapore dolce-amaro.

GLICIRRIZA – da γλυκύς glyk-ys dolce e δίζα rìz-a radice - gen. di p. d., fam. papilionacee; le cui radici contengono una sostanza zuccherina (liquirizia o regolizia).

\*GLICIRRIZINA. V. Glicirriza sostanza zuccherina estratta dalla glicirriza; volg. regolizia.

\* GLICOCÒLLA – da γλυχύς glyk-vs dolce e xólla köll-a colla - sostanza che si ottiene facendo agire

ha un sapore zuccherino e aspetto di colla.

\* GLICOGENIA - da yluxus glyk-ys dolce e yewaw genn-ao genero conversione, trasformazione in zucchero di una sostanza qualunque; particolarmente trasformazione in zucchero di certi principii immediati nell'economia animale.

\* GLICOGENICO. V. Glicogenia che si riferisce alla glicogenia.

GLICÓNICO, GLICÓNIO - da Τλύxwv Glyk-on Glicone, poeta - verso che consta di tre piedi, dei quali il primo spondeo, il secondo coreo o jambo, il terzo dactilo; così nominato dal suo inventore, Glicone.

\* GLICOSI - da γλυχύς glyk-ys dolce sostanza zuccherina estratta dall'uva o dall'amido per mezzo dell'acido solforico. 2 Materia zuccherina del diabete.

\*GLICÓSMIA, GLICÓSMIDE - da γλυχύς glyk-vs dolce e όσμη osm-è odore - gen. di p. d., fam. auranziacee; così dette per la fragranza dei loro fiori.

\* GLICOSURIA – da γλυχύς glyk-ys dolce e sõpev úr-on urina - sin. di

GLIFIA - da γλύφω glyf-o scolpisco - m gen. di p. d., fam. corimbifere; così nominate per il loro ovario oblungo segnato di linee o solchi.

GLIFIDE. V. Glifio - m. gen. di p. a., fam. licheni, tr. glifidee; i cui apoteci sono segnati da profonde scanalature.

\* GLIFIDEE. V. Glifide.

GLIFIO. V. Glifia - m. gen. di p. a., fam. licheni; i quali presentano sulla loro superficie molti concetracoli od apoteci infossati, come incisi, scolpiti.

\*GLIFIPTERA - da γλύφω glyf-o

scolpisco e πτιρὸν pter-òn ala - gen. | materie lavorate, effigiate, massime d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno le ali superiori irte di scaglie disposte simmetricamente in guisa che paiono scannellate.

\* GLIFIPTERIGE − da γλύφω glyf-o scolpisco e πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os ala - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui ali sono sparse di macchie, di punti argentini, cosicchè sembrano incise.

\* GLIFIRRANFO – da γλύφω glyf-o scolpisco e ράμφες ràmi-os rostro – nome specifico di uccelli che hanno

il becco scannellato.

\* GLIFISODÒNTE - da γλυφίς glyf-is intaglio e όδους, όδόντος odiis, odont-os dente - gen. di pesci toracici; distinti da denti intagliati.

GLIFO - da γλύφω glyf-o incido, scolpisco - solco, scannellatura;

ornamento architettonico.

\* GLIFOMÍTRIO – da γλύφω glyf-o scolpisco e μίτρα mitra – gen. di p. a., fam. muschi; distinti da una cuffia o mitra con incavi.

GLINO - da yxívos glin-os acero campestre - m. gen. di p. a., fam. ficoídi.

GLIPTICA - da γλυπτός glypt ds inciso, intagliato, scolpito (γ)ύφω glyf-o incido, intaglio, scolpisco) arte di incidere le pietre preziose, l'avorio, il corallo, l'ehano ecc., di effigiarvi delle imagini.

GLIPTO. V. Gliptica - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici : le cui elitre sono scannellate.

\* GLIPTODÒNTE - da γλυπτὸς glypt-às scolpito, incavato e ¿δοῦς, ¿δόντος odůs, odònt-os *dente* – gen. di mamm, foss, sdentati; i cui denti hanno scannellature profonde.

\* GLIPTOGRAFIA - da γλυπτός glypt-òs scolpito, inciso, intagliato (γλύφω glyf-o scolpisco, incido, intaglio) e ypapi, graf-è descrizione - descrizione delle gemme e altre gua per mezzo di altre parole più

antiche.

\* GLIPTOGRÀFICO. V. Gliptogrufia - che si riferisce alla gliptografia. \* GLIPTOSCÈLIDE - da γλυπτὸς glypt-òs inciso, scolpito, incavato e oxélics skėl-os gamba – gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno

le gambe scannellate.

\* GLIPTOSPERME - da γλυπτός glypt-òs inciso, scelpito, incavato-(γ) ύσω glyf-o incido, scolpisco, incavo) e σπέρμα spèrm-a seme – fain. di p. d., il cui perisperma è scavato da profondi solchi, quasi paralleli. 2 Fam di p d., i cui semi sono solcati da linee profonde; sin. di anonàcee.

\* GLIPTOTECA – da γλυπτός glypt-dsscolpito, inciso, intagliato (γλύφω glyf-o scolpisco, incido, intaglio) e θήχη thèk-e teca - collezione di pietre o altre materie (avorio, ebano ecc.) intagliate. 2 Collezione di sculture.

GLOCHIDE - da γλωχίς, γλωχίδις glochis, glochid-os punta - m. pelosottile e rigido, ramoso e uncinatoall'estremità, di cui sono irti alcuni vegetali.

\* Glochidio - dim. di γλωχίς, γλωχίδος glochis, glochid-os punta - gen. di p d., fam euforbiacee fillantee; così dette per la forma acuminata delle antere.

GLOCHINA - da γλωχίν glochinpunta - m. gen. d'ins. dipt, fam. tipularii; armati di spine

\* GLOIONEMA - da γλειδε gl-olos, gl-ios viscoso e viua nem-a filamento - gen. di p. a., fam incerta; distinte da filamenti viscosi

\* GLÒSA, GLOSÀTORE. V. Glòssa... Glossatore.

GLÒSSA. \* GLÒSA - da γλῶσσα. glòss-a linqua - m. interpretazione di alcune parole oscure di una lin-

intelligibili della lingua stessa. 2 m. Spiegazione di tutto un testo, letteralmente, parola per parola. 3 m. Giunta, al racconto veridico di un avvenimento, di circostanze inventate e di osservazioni critiche, in senso maligno anzi che no.

GLO

\* Glossagra – da γλώσσα glòss-a lingua e ázpa ágr-a dolore (V. Chiragra) - dolore reumatico della

lingua.

GLOSSALGÍA – da γλώσσα glóss-a lingua e dayo; alg-os dolore - m. dolore alla lingua prodotto da infiamm azione.

\* GLOSSANTRÀCE - da γλώσσα lingua e avboat, avboaxos anthrax. anthrak-os carbone - malattia della lingua; carbonchio sulla lingua.

\*GLOSSARIFITI – da γλωσσάριον glossar-ion, dim. di γλώσσα glòss-a lingua, e queòv fyt-òn pianta - sez. di p. d.; fam. composte; i cui fiori hanno la corolta a linguetta.

GLOSSARIO – da γλώσσα glòss-a lingua - m. dizionario che spiega vocaboli oscuri, poco comuni, anti-

quati, barbari, corrotti,

\* GLOSSARRENA-da γλώσσα gloss-a lingua e žėpny arren maschio gen. di p. d., fam. violarie; i cui organi maschili o stami sono forniti di un sostegno a foggia di lingua.

\*ĞLOSSATI – da γλώσσα glóss-a lingua - cl. d'ins., che sono forniti d'una lingua più o meno sviluppata, attorta a spire e nascosta fra i

palpi.

\*GLOSSATORE, GLOSATORE. Glossa - che fa glosse o glose; che spiega, interpreta passi di un testo o un testo intiero. 2 Che fa osservazioni o giunte maligne a un racconto veridico.

GLOSSEMA - da γλώσσα gloss-a lingua - voce poco usata, anti-

al discorso per spicgare altre posta prima. 3 m. bisermone fatta da un copista in un testo di una o puù voci per ispiegare un passo oscure. 4 m. (in generale). Spiegazione di un vecabelo, di un passo oscure.

\* GLOSSICO - da γλώσσα gloss-a lingua - che appartiene alla lingua. \* GLOSSITE - da γλωσσα gless-a lingua - infiammazione della lingua.

\* GLOSSOCARCINOMA – da γλώσσα lingua e xaexives karkin-es cancre canero della lingua.

\* GLOSSOCARDIA da γλῶσσα glòss-a *lingua* e xapõía kard-ia cuore - gen. di p. d., fam. composte : il cui frutto è fatto a guisa di lingua e colla base cordata.

GLOSSOCATOCO - da γλώσσα gloss-a lingua e xarixo katèch-o tengo (zara katà part. intens. e έχω èch-o *ho, tengo*) - strumento chirurgico per tenere abbassata la lingua ed esaminare l'interno della bocca; sin. di specchio della lingua.

\* GLOSSOCÈLE – da γλῶσσα glùss-a lingua e xnxn kèl-e tumore - infiammazione e gonfiezza della lingua che sporge fuori della bocca.

GLOSSOCOMO - da ylúsoca glóss-a lingua e xcuio kom-èo enro - strumento lungo e stretto, a foggia di lingua, che si usava nella riduzione delle fratture e delle lussazioni delle cosce e delle gambe.

\* Glossodia – da γλώσσα gloss-a lingua e ciócs èid-os, id-os forma. somiglianza - gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da una corolla di sei petali, une dei quali ha forma: di lingua di serpe.

\* GLOSSOEPIGLOTTICO - da γλώσσα. gloss-a lingua e ἐπιγλωττίς epiglott-is epiglottide - muscolo alla faccia

superiore della base della lingua. \* GLOSSOFAGO - da γλώσσα glóss-a lingua e φάγω fag-o mangio - gen. quata 2 m. Voce che si aggiunge di mamm. chiropteri; forniti di una

lingua lunga, che serve loro per cessiva propensione a far glose. succhiare gli alimenti liquidi e specialmenle il sangue degli animali.

\*GLOSSOFARINGEO - da γλώσσα glòss-a lingua e φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe - ep. di muscoli e di nervi che si riferiscono alla lingua e alla faringe.

\*GLOSSOFLÒGOSI - da gloss-a lingua e φλόγωσις flogos-is flogosi – infiammazione della lingua

\* GLOSSOGRAFIA - da γλώσσα glòss-a lingua e pagi, graf-è descrizione - composizione di glose o glosse. 2 Trattato sul linguaggio. 3 Composizione di un glossario. Descrizione anatomica della lingua.

\* GLOSSÒGRAFO. V. Clossografia sin. di glossatore, 2 m. Scrittore sul linguaggio 3 m. Autore di un glossario. 4 m. Anatomico che descrive

scientificamente la lingua.

GLOSSOIDE - da γλώσσα glòss-a lingua e είδος èid-os, id-os fo: ma. somiglianza - m pietra a forma di lingua.

 ĞLOSSOIÒIDE – da γλῶσσα glòss-a lingua e boudis yold-ès ioide corno superiore dell'osso ioide.

\* GLOSSOLISI – da γλώσσα glòss-a lingua e λύω ly-o sciolgo - paralisi

della lingua.

\* GLOSSOLOGÍA – da γλῶσσα glòss-a lingua e hóyes lóg-os discorso trattato sul linguaggio, sulla grammatica generale. 2 Insieme dei termini speciali usati o (in generale) in una scienza, nelle scienze; linguaggio scientifico , sin. di *termi*nologia.

\* GLOSSOMANE. V. Glossomania impronto, intemperante di lingua. 2 m. Chi ha eccessiva propensione a far glose maligne.

GLOSSOMANIA - da γλώσσα glòss-a e pavis munia - improntitudine,

cioè osservazioni e giunte a un racconto in senso maligno.

\* GLOSSONCO - da γλώσσα gloss-alingua e byxes onk-os tumore -

tumore della lingua.

GLOSSOPEA - da Ylegga gloss-a lingua e πειέω poi-èo, pi-èo faccio-- formazione di vocaboli nuovi per esprimere nuove idee e nuovi trovahi

GLOSSO EO. V. Glossopèa - chi:

forma vocaboli nuovi.

 GLOSSOPETALO - da γλῶσσα glòs-s-a lingua e πέταλον petal-on foglia - gen. di p. d., fam. ramnee; i cui petali sono guerniti di un appendice linguiforme.

GLUSSOPETRA - da γλώσσα glóss-a lingua e πέτρα pètr-a pietra – dente fossile di pesce appartenente al genere sepalo o sparo o balista ecc.: che ha in qualche modo forma di

lingua.

\* GLOSSOPLEGIA - da γλώσσα glóss-a lingua e πλήγουμι plegn-ymi colpisco - paralisi della lingua con perdita di moto o di senso o di entrambi.

 GLOSSÓPTOSI – da γλῶσσα glôss-a lingua e πτώσις plos-is caduta -

caduta della lingua.

\* GLOSSORRAGÍA - da γλώσσα glòss-a lingua e ράγγυμι règn-ymi rompo emorragia della lingua.

 GLOSSUSCIRRO – da γλῶσσα glớs– s-a lingua e σχίρρος skirr-os indurimento - indurimento della lingua.

 GLOSSOSCOPIA – da γλώσσα glóss-a lingua e σχιπέω skop-èo osservo-esplorazione della lingua.

\* GLOSSOSPASMO - da γλώσσα gloss-a lingua e σπασμὸς spasin-òs spasmo - affezione spasmodica della

lingua.

\* GLOSSOSTAFILINO - da γλώσσα glòss-a lingua e σταφυλή stafyl-è intemperanza di lingua. 2 m. Ec- u ola - nome di due piccoli muscoli che dalla base della lingua si stendono alla parte inferiore e laterale

del velo del palato.

 GLOSSOSTÉMONE – da γλῶσσα gloss-a lingua e στήμων stèmon stame – gen dip. d., fam. bitneriacee; i cui fiori maschi hanno alcuni filamenti sterili a foggia di lingua.

\* GLOSSOSTÈRESI – da γλώσσα glòss-a lingua e στερέω ster-èo privo

- estirpazione della lingua.

\* GLOSSOTOMIA – da γλώσσα glóss-a lingua e τομλ, tom-è laglio – amputazione totale o parziale della lingua. 2 Dissezione anatomica della lingua.

GLÒTTA, GLÒTTIDE – da γλώττα glòtt-a, invece di γλώσσα glòts-a lingua – apertura o fessura situata alla parte superiore della laringe per cui passa l'aria.

\*GLOTTALGIA. V. Glossalgia.

\* GLÒTTIDE. V. Glòtta. \* GLOTTIDIO - dim. di γλωττίς,

\*GLOTTBIO - alm. al γλωττις, γλωττώς glott-is, glottid-os, dim. di γλώττα glott-a lingua - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui baccelli hanno forma di linguette.

\* GLOTTOLOGIA. V. Glossologia.

- \*GLOTTOMACHIA da γλώττα glòtt-a lingua e μάχη màch-e combattimento contrasto di parole, essendo d'accordo sulla natura della cosa.
- \* GLUCÌNA da γλυκύς glyk-ys dolce – Ossido metallico tratto dallo smeraldo, che ha la proprietà di formare dei sali dolci cogli acidi.

\* GLUCÌNIO. V. Glicina metallo - estratto dalla glucina.

\*GLUTAGO – da γλευτὸ; glut-ôs natica e έχω àg-o porto - gen. di p. d., fam. laurantee; le cui corolle dei fiori rigonfie, tubulose e lateralmente fesse presentano figura di natiche.

\*GLÙTEO - da γλουτός glut-ès natica - nome di tre muscoli che formano le natiche e servono avarii moti del femore 2 (in generale) Che appartiene alle natiche.

\* GLUTOFLOGOSI – da γκυτός glut-os natica e φλόγωσις flogos-is infiammazione – infiammazione delle

natiche.

GNAFALIO - da γναφάλον gnalalon fiocco di lana - m. gen. di p. d., composte senecionidi; le quali hanno il fusto guernito di un pelo bianco e foglie che sembrano fiocchi di lana, di cotone.

\* GNAFALÒCERA - da γνάφαλον gnafal-on fiocco di tana e κίγας kèr-as corno - gen. d'ins. col. teir., fam. lungicorni; le cui antenne sono

lunghe e molto pelose.

ĞNAFALÒIDE - da γναφάλιον gnàfâl-ion gnafâlio e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di p d., fam. composte, tr. gnafaloidee; simili al gnafalio.

\* GNAFALOIDEE. V. Gnafalio.

\* GNATALGÌA – da γνάθος gnàth-os mascella e άλγος àlg-os dolore – dolore alle mascelle, alle guance.

\* Gnatia – da γνάθος gnàth-os mascella – gen. di crost. isopodi fitibranchi; che hanno le mascelle

molto sviluppate.

\* GNATÓBOLO - da γνάθες gnàth-os mascella e βάλλω bàll-o spirago - gen. di pesci malacopt. addominali; distinti da mascelle mobili e prolungate, che possono eseguire quasi un mezzo cerchio, nel qual movimento si spingono avanti.

\* GΝΑΤΌCΕΚΑ - da γνάθος gnàth-os mandibola e κέρες kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. lamelicorni; nei quali il lobo terminale delle mandibole è corneo, bifido, tagliente.

\* GNATODÒNTI - da γνάθες gnåth-08 muscella e δδεῦς, δδόντος odůs, 0dont-os dente - sez, di pesci ossei. I troduce un raggio solare sopra una che hanno i denti piantati nell'osso delle mascelle.

\* GNATOFÌLLO – da γνάθες gnàth-òs mascella e φύλλεν fyll-on foglia gen. di crost. decapodi macruri; distinti da mascelle esterne fogliacee

" Gnatoneuralgia – da γνάθις gnàth-os mascella, veocov neur-on nervo e akyos alg-os do ore - neu-

ralgia mascellare.

\* GNATORRAGIA - da უνάθες gnåth-os mascella e phyvou: regn-ymi rompo - scolo di sangue dagli alveofi delle mascelle.

\* GNATOSPASMO – da γνάθες gnàthios mascella e σπασμός spasmios svasmo - convulsione spasmodica

dei muscoli della mascella inferiore. \* GNOFERIA - da γνοφερό; gnofer-os tetro (γνόφες gnòf os oscurità) - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di color tetro.

Gnòfo – da γνόφος gnòf-os oscurità - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni: di colore oscuro.

GNOMA, GNOME - da γνώω, γνώμι gn-do, gn-dmi conosco - sentenza memorabile e per comune consenso approvata.

Gnòmico. V. Gnòma - che è proprio della guoma: sentenzioso.

GNOMOLOGÍA – da γνώμη gnóm-e gnoma e λίγω lèg-o raccolgo, dico - collezione di gnome. 2 detto

sentenzioso.

GNOMOLÒGICO. V. Gnomologia che si riferisce alla gnomologia. GNOMOLOGO, \* GNOMOLOGISTA.

V. Gnomologia – autore di gnome.

2 Raccoglitore di gnome.

Gnomone - da γνώω, γνώμι gn-do, gn-òmi conosco - ago, stilo, colonna, piramide di un orologio da sole, che indica le ore. 2 Apertura più o meno alta, per cui, affine di

linea meridiana perfettamente orizzontale, su cui si segnano le tangenti della distanza dal zenith. 3 m. Dente del cavallo che ne indica l'età.

GNOMÒNICA. V Gnòmone - arte di fabbricare orologi solari.

GNOMÒNICO V. Gnomone - che si riferisce alla gnomonica.

GNURISMI, GNORISMATI - da Ywoρίζω gnoriz-o conosco - segnali o indizii posti tra le fasce dei fanciulli esposti, affine di poter col mezzo loro riconoscerli.

GNOSI - da Yvów gn-do conosco - cognizione: dottrina. 2 Dottrina professata dai settarii cristiani perciò detti gnostici, sulle origini del mondo, sulle leggi che lo governano e ch'essi personificavano negli eoni, e sulle relazioni fra Dio o le sue emanazioni e il mondo, specialmente fra Dio e l'nomo.

Gnostici. V. Gnosi – seltarii Cristiani dal secolo 11 al v11; così detti dalla gnosi o dottrina che professavano.

 GNOSTICISMO – insieme delle dottrine degli Gnostici.

\* GOBIO - da xw Eiòs kob-iòs - gen. di pesci acant., fam. gobioidi.

\* Gobiòide – da κωθιὸς kob-iòs gobio e too; èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di pesci acant., fam. gobioidi; che hanno una pinna dorsale come quella dei gobii, ma una dorsale unica.

\* Gobioidi. V. Gòbio.

GOETIA - affine al persiano gali s spirito, genio benefico e all'egiziano khu spirito, genio malefico – evo– cazione di spiriti, specie di magia con cui s'invocavano soprattutto i genii malefici per nuocere altrui.

\* GONACRAZÌA - da yovà gon-è seme conoscere l'altezza del sole, s'in- e απράτεια akràt-eia, akràt-ia acruzia, incontinenza - perdita invo- chiodo e vāuz nēm-a filo - gen. lontaria di sperma. d'infus., fam. bacillarie; filiformi,

\* GONAGRA - da γόνο gôn-y ginocchio e ἄγρα àgra dolore (V. Chiràyra) - gotta all'articolazione del ginocchio.

\* GONALGIA - da γόνυ gồn-y ginocchio e ἄλγος àlg-os dolore - dolore reumatismale all'articolazione del

ginocchio.

\*GONARTRIVE – da γόνο gôn-y ginocchio e zeθρον arthr-on articolazione – inflammazione dell'articolazione al ginocchio, gotta del ginocchio.

\* GONARTROCACE – da γόνυ gôn-y ginocchio, ἄρθεν àrthr-on artico-lazione e κακός kak-os cattivo - infiammazione delle superficie articolari del ginocchio.

\*GONATALGIA Sin. di gonalgia.

- \* GONATOCARPO da γόνο gôn-y articolazione e καρπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. cercodiee; il cui frutto consiste in una drupa a otto coste o nodi.
- \* GONATÒCERI da 7600 gôn-y articolazione e zipa; kêr-as corno – sez. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; le cui antenne sono articolate, a nodi.

\* GONECISTE... GONECISTOMO. V. Gonociste... Gonocistomo.

GÓNFIA - da γόμφες gòmf-os chiodo - m. gen. di p. d., fam. ocnee; il cui ovario termina in uno stilo semplice somigliante a chiodo.

GONFO - da γόμφες gomf-os chiodo - m. gen. di p. a., fam. funghi, la cui figura somiglia da un chiodo. 2 m. St. gen. di p. a., fam. funghi, gen. agarico; idem.

\* CONFOLOBIO - da γίμφες gomf-os chiedo e λεθες lob-os lobo, baccello - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui baccelli hanno forma di chiedo.

\* GONFONEMA - da γόμφος gomf-os | coluzione e λεπτος lept-os sottile -

chiodo e vijua nêm-a filo - gen. d'infus., fam. bacillarie; filiformi, che si sviluppano in forma di albero dicotomo.

GONFOSI - da γόμφες gòmf-os chiodo - incuneamento dei denti

negli alveoli.

\* GONFOSO - da γόμφος gómf-os chiodo - gen. di pesei acant., fam. labroidi; che hamno il muso allungato, a foggia di chiodo.

\* GONFRENA – da γόμφες gómf-os chiodo – gen. di p. d., fam. amarantacee; così denominati dalle paglietle acute che si trovano tra un fiore e l'altro, o dai fiori riuniti in capolino globuloso, quasi a forma di testa di chiodo.

GÒNGILO - da γογγύλε; gòngyl-os rotondo - m. corpo riproduttor dei funghi, dei licheni, delle alghe; semplice, afillo globuloso.

Gongro - da γόγγρις gongr-os gen di pesci malacopt. apodi, fam.

murena

\* GONGROFTISI – da róyyos góngr-os tubercolo e 40:01; filis-is fisi – filsi tubercolare.

GONGRÒNE - da γόγγρες gôngr-os tubercolo - tumefazione del corpo tiroideo; volg. gozzo.

\* GONIANTO - da γωνία gon-la angolo e \$40.5 anth-os fiore - gen. di p. d., fam. citinee; cost dette perchè le parti che compongono i loro fiori, sono angolose.

\* Goniclado – da γόνο gòn-y arti-

rolazione, nodo e κλάδος klad-os ramo - gen. di p. a., fam. caodinee; formate di articolazioni o nodi.

\* Gonidio - dim. di 70vi gon-è generazione, seme - organo composto di una vescichetta membranosa piena di muco organizzabile; corpo riproduttore delle algine.

\* GONILEPTO - da you gon-y arti-

gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che nocchio e éyzo; ònk-os tumore -hanno articolazioni sottilissime. | piccola gonfiezza al ginocchio

\* GONIO – da γωνια gon-la angolo – gen. d'infus., fam. volvoci ; che hanno il corpo angoloso. 2 Gen. d ins imenopt., fam. aculeati; idem.

\* GONIOCATETÈRE - da youia gon-ia angolo e zaberio kathet-èr catetere – catetere angeloso.

\* GONIOCAULO - da γωνία gon la angolo e xxvi.ò; kaul-òs caule gen. di p. d., fam. cinarocefale; che hanno fusto angoloso.

\* Goniocèfala - da γωνία gon-la angolo e κεφαλι kefal-è testa – gen. d'ins. col. tr., fam. fungicoli; la cui testa si dilata angolosamente.

\* GONIOCÒTIDE - da γωνία gon-la anyolo e xcris, xcrides kot-is, kotid-os occipite - gen. di exapodi epizoici; la cui testa è larga, sporgente di dietro.

\* GONIOCTÈNA – da γωνία gon-la angolo, rteis ktèis, ktis e rtevos kten-òs pettine - gen. d'ins. col tetr., fam. crisomelini; forniti di una spina angolosa in cima alle tibie.

GONIODE - da γωνία angolo - m. gen. di exap. epizoici; colla testa angolosa.

\* Goniomèle – da γωνία gon-ia angolo e una mèl-e tenta - sin. di goniocatetère.

\* Goniometria. V. Goniòmetro arte di misurare gli angoli.

\* Goniómetro – da γωνία gon-ia angolo e užrzov metr-on misura strumento proprio a misurare gli angoli, di cui si fa uso particolarmente nella cristallografia.

\* Goniòmici, Goniomicèti - da γωνία gon-la angolo e μύχης, μύχητες myk-es, myket-os fungo - sez. di p. a., fam. funghi; fornite di espansioni nodose ed articolate.

\* Contonco – da yóvo gôn-y gi-

piccola gonfiezza al ginocchio.

\* GONIORREUMA - da yovo gony ginocchio e beina rèuma - dolore reumatico alle ginocchia.

\* Goniòsoma - da γωνία gon-la angolo e σώμα som-a corpo - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi falangidi:

il cui cefalotorace è trigono. \* Goniòsporo – da γόνυ gon-y, articolazione nodo e anópos spòros seme - gen. di p. a., fam. funghi: i cui organi riproduttori o spori sono nodosi.

\* GONIPO - da γόνυ gon-y ginocchio e πους pus piede - gen. d'ins. dipt., fam. tan'stomii; che hanno i tarsi terminati da tre nodi.

\* Goniptero – da γωνία gon-la anyolo e πτερόν pter-on ala - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; il cui lobo posteriore del torace è molto allungato.

\* GONITRICHIO - da γόνο gon-y articolazione e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-os pelo, capello - gen. di p. a., fam. funghi; aggregato di sottilissimi fili articolati.

\* Gòno – da γένυ gòn-y articolazione - gen. di p. d., fam. terebintacee; i cui stigmi sono angolosi e

"Gonobolismo – da yovà gon-è seme e βάλλω hàll-o getto – ejaculazione del seme.

\*GONOCACE. Sin. di gonartrocàce.

\* Gonocefalo – da γόνυ gòn-y articolazione, nodo e κιφελές kefal-è testa - gen d'ins. col. etcr , fam. tenebrionidi; la cui testa è angolosa.

\* Gonocele - da yéves gon-os seme e zńa, kèl-e tumore - grossezza dei vasi seminiferi per accumulazione di sperma.

\* Gonocelle – da γόνυ gòn-y ganocchio e zina kel-e tumore - gonfiezza al ginocchio.

\* GONOCISTE, GONOCISTI - da yous | l'orlo posteriore delle prime ali & gón-os seme e xústic kyst-is vescica | - vescichetta seminale.

 Gonodáctilo – da yóvo gón-y articulazione, nodo e d'axtures daktyl-os dito - gen. di crost. stomapodi; che hanno l'ultimo articolo defle zampe gonfio, angoloso alla base, 2 St. gen. di rett. saurii, gen, geco; che hanno le dita nodose

 Gonofisena – da γόνο gon-y ginocehio a woodw fys-ao gonfio-gon-

fiezza del ginocchio.

\* Gonorlògosi – da γόνυ gồn-y ginocchio e φιεγωσις flògos-is infiammazione - infiammazione delle ginocchia.

\*Gonorono - da youes gon-os yenerazione e pico fer-o porto prolungamento del ricettacolo che parte dal fondo del calice e porta gli stami e il pistillo, cioè gli organi della generazione. \* Gondide – da 76vc; gôn-os seme

e side; èid-os, id-os forma, somiqlianza - umore che ha qualche somiglianza collo sperma.

\* GONOLOBEE. V. Gonulobio.

\* Gonolóbio, Gonólobo - da γωνία gon-la angolo e λεθές lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. asclepiadee, tr. gonolobee; i cui baccelli sono angulosi.

\* GONOPERA - da γόνυ gồn-y arlicolazione, nodo e mpz per a borsa - gen. di polipi pietrosi; i cui tubi sono a foggia di borse e angolosi.

\*Gonoplacio – da γένυ gón-y modo e πλάξ, πλακός plàx, plak-ós łamina – gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. catometopi, tr. gonoplacii; la cui invoglia ha forma quadrata o romboidale, angolosa.

\*Gonoplàcio. V. Gonoplàcio.

\*Gonòptero - da γωνία gon-ia angolo e πτερόν pter-on ala - gen. d'ins. legid., fam. notturni; in cui

profondamente incavato e dentellato.

\* Gonoptérioi - da yéve gon-y articolazione e milpis, mispidos pter-is, pterid-os felce - gen. di p. m., fam. felci; che hanno un fusto senza foglie ed articolato.

\*GONOPTÉRIGE - da yéve gon-y articolazione e πτέρυξ, πτέρυγες ptėryx, ptėryg-os aletta – gen. d'ins. lepid., fam. diurni; le cui ali hanno articolazioni molto distinte.

GONORREA - da yóves gón-os seme e piω rê-o scorro – scolo di muco per infiammazione degli organi genitali e dell'uretra: così detto perche gli antichi credevano che fosse sperma alterato e viziato.

GONORREICO, GONORROICO. V. Gonorrèa - che si riferisce alla

gonorrea.

\* Gonorrinco – da yóvo gón-y articolatione, nodo e ρύγχος rynch-os muso - gen. di pesci acant, fam. ciprinoidi; che sono forniti di un muso angolare.

\* Gonoscheocèle – da yéves gôn-os seme, όσχεον ósch-eon scrote e χήλη kėl-e *ernia –* ernia dei vasi sper-

matici e dello scroto.

\*Gonospermo – da γόνυ gòu-y nodo e σπέρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. composte; caratterizzate da semi angolosi, no-

\* Gonostémone – da γόνυ gòn-y nodo e στήμων stèmon stame – gen. di p. d., fam. apocinee; che hanno

stami nodosi.

\* GONOTECA - da yovo gon-y nodo e θήκη thèk-è teca, invoglia – gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui semi hanno un'invoglia angolosa, nodosa. \* Gonotrico. Sin. di goniòtrico.

Górgo – da γεργός gorg-ds terribile - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; di brutto aspetto. Corgone (yepyos gorg-os terribile) gen di pol. flessibili, fam. gorgonice; ramosi, che arieggiano alla capigliatura della Gorgone, formata di serpenti attorcigliati.

Corgonier. V. Gorgònia.

\* GORGONOCEFALO - da Tepycov Gorgon Gorgone e xapaxà kefal-è testa - gen. di echin, pedicellati; la cui parte superiore ha l'aspetto di un fascio di serpenti, come la testa della Gorgone.

\* GRAFEFORO - da γραφίς graf ls stilo e φέρω fèr-o porto - gen. di p m., fam. graminee; che hanno tra i fiori un appendice simile allo stilo degli antichi.

\* GRAFIA - da γράφω gráf-o scrivo - scrittura musicale che indica il ritmo di un pezzo di musica. .

\* GRAFIARIO – da γράφω gráf-o scrivo - arnese in cui si ripongono le penne da scrivere.

GRAFICA - da γράφω graf-o scrivo, descrivo - m. arte di descrivere in un piano gli oggetti che sono in alto. 2 m. Soluzione di problemi astronomici per mezzo di figure delineute sulla carta.

GRAFICO - da γράφω graf-o scrivo, descrivo - ep. di tutto ciò che si riferisce all'arte di rappresentare gli oggetti con linee o figure; in generale alla scrittura e alle arti del disegno. 2 m. Ep di operazione che ha per iscopo di dare con una figura segnata sulla carta o altrimenti l'idea di un corpo o di una forma. 3 Ep. di descrizione fatta a parole in modo tale che sembri vedere l'oggetto descritto. 4 m. Ep. di corpo che rappresenta caratteri impressi dalla natura e che sembrano scritti. 5 m. Ep. di minerali, i cui cristalli si riuniscono in file a due a due, per una delle loro estremità, sotto un angolo retto; lo che li ha scrivo, disegno e puia my-la mosca

Gongónia - da repres Gorgión | fatti paragonare a lettere ebraiche. 6 m. Ep. di una specie di ampelite che serve a fare grafile.

GRAFIDE - da γράφω grafe. scrivo, disegno - m. gen. di p. a., fam. licheni idiotalami, tr. grafidee; striate da lince o macchie, cosicehé arieggiano a caratteri seguati sulle corteccie degli alberi

\* GRAFIDEE. V Grafide.

GRAFIO - da γράφω graf-o scriro - stilo di ferro o di altro metallo, con cui gli antichi scrivevano sulle tavolette cerate.

GRAFIOIDE - da ypaquicygraf-èinn, grat-ion grufio, stilo e sides èid-os. id-os forma, somiulianza -m 200fisi della tempia, che ha forma simile ad uno stilo.

\* Grafiptero – da үрафі graf-è scrittura e mrejov pier-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam, carabici, tr. grafipteridi; le cui elitre sono macchiate, striate, come dire scritte.

\* Grafipteridi. V. Grafiptero.

\* GRAFITE - da γράφω graf-o scrito, disegno – min.; carbonio quasi puro, mescolato di una niccolissima quantità di terra o di ferro; cosi detto perchè, o tagliato in piccole striscie o polverizzato e impastato, serve per far matite da dise-

\* GRAFOIDE. Sin. di graficide. \* Grafolita. V. Grafolito - gen. d'ins lepid., fam. notturni, le cui clitre somigliano a marmo venato.

\* GRAFOLITO – da γράφω gràd-o scrivo, disegno e siece lith-os pietra - Min., schisto ardesiaco di cui si fanno tavole da scrivere.

\*GRAFOMETRO – da γράφω gráf-o descrivo e métros mètros misura strumento che serve a levar le piante e a sare l'esatta descrizione di un terreno.

\* GRAFONIIA - da γράφω gral-o

ERA - gen. d'ins. dipt., fam. calipterce: l maechiate, come disegnate.

\* GRAFOMIZINA - da γράφω graf-o scrivo, disegno e μύζω myz-o ronzo - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, sorta di mosche ornate di bei colori.

\* GRAFORCHIDE - da γράφω graf-o scriro e opzis, opzides dichis, drchid-os orchide - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno il labretto segnato da macchie simili a lettere scritte.

\* Ghafósoma – da γράφω gráf-o scrivo, disegno e σώμα sóm-a corpo - gen. d'ins. emipt., sam. scutelfarii ; il cui corpo è segnato, li-

GRAMMA - da γράφω scrivo (γράμua gramm-a lettera) - ventiquattresima parte dell'oncia, come una lettera è la ventiquattresima parte dell'alfabeto. 2 m. Unità di peso del sistema metrico; peso dí un centimetro cubo di acqua distillata al suo *maximum* di densità.

Grammatica – da γράμμα gramm-a lettera (γράφω graf-o scrivo) scienza della parola rappresentata con suoni o con caratteri : arte che insegna a parlare e a scrivere correttamente. 2 a. Insegnamento delle belle lettere; critica.

Grammatico. V. Grammatica ch'è valente nella grammatica : che insegna la grammatica (nell'uno o altro senso del vocabolo).

GRAMMATISTA. V. Grammatica maestro di grammatica.

GRAMMATISTICA. V. Grammatica - arte d'insegnare la grammatica; professione di grammatista.

 GRAMMATITE – da γραμμή gramm-è *linea*, - min.; sp. di anfibolo, così nominato perchè la sezione traversale de' suoi cristalli è ordinariamente segnata da una linea mera o grigia.

\* GRAMMOFILLO - da үраций gramm-è linea e qui les fyll-on foglia gen. di p. m., fam. orchidee; le cui foghe sono sottili, lineari.

 Grammico – da γραμμή gramm-è linea - m. ep. di disegno, a semplici

linee, a contorni.

\* Grannista – da үрхий; gramm-è linea - gen. di pesci acant., fam. percoidi; così detti perchè il loro corpo è segnato da due linee longrtudinali.

\* Grammite - da үрарий gramm-è linea - gen. di p. a., fam. felci; le cui capsule sono sottilissime. lincari.

\* Grammoptera – da үраний gramin-è linea e atepòv pter-òn ala - gen d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui ali sono segnate da

\* Gnapso – da γράφω gráfo, fut. γράψω graps-o scrivo, disegno – m. gen, di crost, decapodi brachiuri, fam. catometopi, tr. grapsoidi; la cui invoglia è macchiata, come disegnatá.

\* GRAPSÖIDI. V. Grapso.

 GRAPTODÉHA – da γραπτὸς grapt-òs segnato, scritto (γράφω gràf-o segno, scrivo) e Síon der-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; il cui corsaletto ha una striscia presso la base.

\* GRAP10FiLLO - da γραπτός grapt-òs scritto, disegnato (γεάφω graf-o segno, scrivo) e φύλλον fill-on fo*glia* – gen. di p. d., fam. acantacee: le cui foglie sono striate, come disegnate.

\*GRAPTOLITO - da ypantòs grapt-òs scritto, disegnato (γράφω gráf-o scrivo, disegno) e libes lith-os pietra - pietra figurata. 2 Polipo fcssile la cui tessitura sembra riprodurre lettere scritte: come dire pietra scritta, sulla quale sono sei gnati dei caratteri.

GRECOSTASI - da Γραικός Grek-os Greco e ισταμα: Ist-ame sto-edifizio In Roma antica, in cui si accoglievano gli ambasciadori elleni o di altro popolo straniero, prima che il Senato desse loro udienza o durante le deliberazioni di questo ad essi relative.

\* GRIFÈA - da γρυπὸ; gryp-òs curvo, uncinato - gen. di moll. acefali lamellibranchi; caratterizzati da un

uncino spirale.

GRIFO, \*GRIFONE - da γρυπὸς gryp-òs curvo, uncinato - animale favoloso che avea testa d'aquila; così detto per la forma del rostro dell'aquila e di altri uccelli rapaci,

curvo, adunco. 2 m. Sp. di ucc. rapaci, gen. avoltojo, idem.

\*GRILLACRIDA - da γρώλος gryl-- da grillo e ἀκρὶς, ἀκριθος akris, akrid-os bocusta - gen. d'ins. orlopt, fam locustii, tr. grillacridii; che sono intermedii fra i due generi, grillo e locusta.

\* GRILLACRIDII V. Grillacrida.

\*GRIPIDIO - da γροπός gryp-ós curro - geu. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno tromba curva.

GRÌPOSI - da γρυπὸς gryp-òs curvo - m. curvatura delle unghie, che si osserva particolarmente nei tisici.

\* Grisostomo. V. Crisostomo.

## I

JACINTINO, \*GIALINTINO. V. Jacinto - color di giacinto; brunastro, rosso scure, turchino scuro, ferrugineo. 2 m. Nome di varii minerali affini al giacinto nº 4 e 5.

JACINTO, \* GIACINTO - zing.
yāk-e splendore; ar. yākuli rubono; pelasg. ghjak sangue, gjakōl-oig insanguinare; arm. gaga c'tulipano. La radice eax yak siguifica dunque brillare, esser rosso.
E la medesima che, con qualche
modificazione, si trova in pâx-oc
bak-os che significa pure giacinlo;
nel lat. vacinium, fr. vaciet
sorta di flore rosso; nel fr. jacée
viola odoruta, L., i cui fiori sono
di colore rosso scuro - gen. di p.
m., fam. hiliacee; ora tulipano,
che ha fiori rossi o screziati di
rosso.

3 Gen. di p. m., fam. liliacee; la cui specie tipo, il giacinto orientale, ha fiori di colore oscuro anzi che no, e altre, come il giacinto comoso, di color violetto

(Molte specie o varietà di specie di questa pianta hanno fiori bianchi, o rosei, o screziati di varii colori; eppure portano questo nome, che significa fiore purpureo, o violetto, o ferrugineo; come viole si chiamano tanto le specie di colore violetto quanto le bianche e le gialle; i e gigli (dal celtico li bianco) non solamente i bianchi, ma anche altre specie di colore rossastro, arauciato, ecc.; chè prendono il nome della specie tipo). 4 a. Min.; specie di ametista, di colore rosso vinoso. 5 m. Nome di varie pietre preziose di colore bruno o aranciato (zircone, idocrasi, quarzo ematoide, corindone, ecc.). - Il giacinto, secondo alcuni, corrispondeva all'iris germanica, secondo altri, al gladiolus segetum o al gladiolus byzantinus. Ma la descrizione antica non può convenire che al tulipano, sopratutto alla tulipa gessneriana, fiore odoroso, come il giacinto dei poeti. I bulbi del giacinto erano comestibili, come quelli del tulipano, ma non quelli dei gladioli e i bulbi delle iridi - L'alban, ghiak ha senso, oltre che di sangue, anche di uccisione Indi la favola ellenica di Jacinto giovinetto Lacedemone, che Apollo uccise involontariamente e trasformò nel fiore del medesimo nome giglio rosso); la cui festa detta Jacintie si celebrava sullo scorcio di maggio o all'entrar di giugno, allora appunto che fioriscono i tulipani

JADE. V. Jadi nº 2 - m. gen. di crost, decapodi brachiuri, fam. oxirrinchi. 2 m. Gen. di rett. batracii. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi. 4 Gen. d'ins.

lepid , fam, diurni,

JADI - da vo y-o piovo - costellazione di sette stelle in fronte al Toro: che gli antichi credevano nuncie di pioggia. 2 Figlie di Atlante e di Era; cangiate in istelle.

JALEA - da uzlos yal-os vetro - m. di moll. conchiferi bivalvi; distinti da una conchiglia sottilis-

sima e semidiafana.

JALINO - da valos val-os vetro m. ep. delle parti dei corpi organizzati che sono trasparenti come vetro. 2m. Sp. di p. m., gen. gladiolo, fam. iridee; i cui fiori sono trasparenti come vetro. 3 m Sin. di cristallo di rocca, trasparente.

JALITE - da δαλος yal-os vetro m. min., varietà di opalo, che ha la trasparenza del vetro. 2 m. Infiammazione della membrana jaloidea, del corpo vitreo dell'occhio.

JALOIDEA - da bales val-os vetro e atocs eid-os, id-os forma, somi*ylianza – m.* membrana che contiene l'umore vitreo dell'occhio.

\*Jatodeonixi . Jalonixi - da ύαλιειδής yaloed-es jaloide e κύττω nytt-o, fut. νόξω nyx-o pungo - ope-

cateratta attraverso la scierotica. oppure nella discissione della sclerotica collo spezzare la cateratta.

\* JALONICTO - da valce yal-os retro e u.x. 6; mikt-òs misto - min.; rocca composta di guarzo jalino o

vetroso e di mica.

\* Jalonija – da úz).cs val-os retro e uvia my la mosca – gen. d'ins, dipt., fam. atericeri; che si trovano spesso su per i vetri delle finestre.

\*Jalosiderite – da ὕαλος val os vetro e σίδηρος syder-os ferro min.; sostanza vetrosa, che contiene molto protossido di ferro.

\*JALOSTROTO - da valce val-os vetro e στρόω, στρώννυμι str-όο. stroun ymi stendo , pavimento – pavimento intarsiato di particelle di vetro di vario colore.

\* Jalotecnia, Jalotecnica – da ŭαλο: val-os *vetro* e τέχνη tèchn-e

arte – sin. di jalurgia. \*Jalungia, Jalungica - da 6226;

val-os vetro e égyov èrg-on lavoro - arte di fare e di lavorare il vetro. JALURGICO. V. Jalurgica - che

si riferisce alla jalurgica. \*JAMATOLOGÍA - da laua, lauaπε lama, iàmat-os medicamento e

λόγες lòg-os discorso - sin. di furmacologia. \* JAMATOSINTÀXI - da laua, laua-

ter lama, làmat-os rimedio e ouταξις syntax-is composizione, coordinazione (σύν syn con e τάττω tàtt-o ordino) - dottrina della composizione e coordinazione dei rimedii

JAMBICOREO - da lap. 60; lamb-os iambo e gepeies chor-éios, chor-ios coreo - piede composto di un iambo

e di un coreo.

Jambo - combinazione di due radici equivalenti che significano emelter voce, inpu i emi e Bozio bo-do (ià, Boà iè, boè voce), fraprazione che consiste nel tagliare la | posto un u m prostetico o culonico faffine a izuci in-vol. in-vi. orido | di gioig. frapposto il u m; a ouvo omi-è voce) - piede composto di una sillaba breve e di una lunga.

JANTINA. V. Jantino - m. gen. di moll., sam. incerta; così detti per il colore violetto della loro conchiglia e per il liquore violetto che trasuda dalle loro branchie

JANTINO - da los 1-on viola e zace anth-os flore - violetto, violaceo: m. nome specifico di con-

chiglie.

JATRALÈPTA - da lazoòc iatr-òs medico e άλείπτης alèiptes, alipt-es untore (άλείφω alèif-o, alif-o ungo) - medico che cura le malattie con frizioni, fomenti ed unzioni.

JATRALEPTICA. V. Jatralèpta metodo di trattare le malattie con frizioni, fomenti ed unzioni

Jatrèo – da izrod: iatròs medico - studio, stanza del medico. JATRICO - da iarpò; iatr-òs me-

dico (izcuza ià-ome allontano il male, curo, sano) - ep. di ciò che si riferisce alla medicina.

JATRINA. V. Jatrico - medichessa; levatrice, mammana.

- \* JATROBOTÁNICA da iatoía iatr-la medicina e βετανική botanikė botanica - botanica medicinale; scienza dei vegetabili relativamente all'uso che di molti di essi si fa nella medicina.
- \* JATROBOTANICO. V. Jatrobotànica - che si riferisce alla jatrobotanica.
- \* JATROCHIMICA da čatpíz iatr-la medicina e ynusía chem-èia, chem-la chimica - medicina chimica; chimica in quanto si riferisce all'uso dei rimedii chimici nella medicina.
- \* Jatrochimico. V. Jatrochimica - che si riferisce alla jatrochimica.
- \* JATROFA da iácuai ià-ome sano

p. d . fam. euforbiacee; le em radici somministrano un sano alimento; volg. manièco.

\* JATROFISICA - da iarola jatr-la medicina e postxi, fysik è fisica - (jsica applicata alla medicina.

\* JATROFISICO. V. Jatrofisica che si riferisce alla jatrofisica.

\* JATROMATEMATICA - da latpla medicina e watkuaruzi mathematik-è - teoria medica fondata sopra principii matematici.

\*JATROMATEMATICO. V Jatroma. temàtica - che si riferisce alla ia-

tromatematica.

\*JATROTECNÍA . JATROTÈCNICA da izroia iatr-la medicina e riym techn-e arte - arte di medicare : applicazione dei mezzi curativi.

\* IBANTERA - da ú€ò; yb-òs gobbo e avenoù anther-à untera - gen. di p. d., fam. asclepiadee: che hanno

antere gibbose.

\* IBANTO - da beo; yb-os curvo, gobbo e zwe; ànth-os fiore - sp. di p. d , gen. viola, fam. violarie; la cui corolla è formata di petali irregolari, uno dei quali si prolunga in uno sperone ricurvo.

\* IBAUCHENIA – da 5€55 vb-08 40bbo e abzijy auchèn cervice - gen. d'ins. col. tetr., fam curculionidi; che hanno il corsaletto gibboso.

IBI - coptico hippen (forse da hof, hop serpente e en estrarre. prostrare, dare addosso) - gen. di ucc. trampolieri lungirostri; che erano sacri in Egitto, ove credevasi che distruggessero i serpenti (cusa che fu negata dai moderni zoologi); come dire uccello dei serpenti, uccello che distrugge i serpenti.

lBisco - questa etimologia sembra difficile, ed è invece molto facile. Trioxis ibisk-os affine a visco con un i prostetico, come ίταλδ: ital-òs vitello, corrísponde allo slavo e rocon trof-è alimento - gen. di | tel, l'armeno i-man-al pensare al sanscrito man (Ed. ix-ds=isk-ds vischio, glutine), ovvero dalskt. wê torcere, avvolgere, lituano wit, slavo wi-ti, lat. vi-ere (per antifrase di elementi e w, iw, iv); lit. ib-a, ib-ks salice, cioè flessibile; lit. êv-a frangola, sorte d'alno; lat. vi-men vimine, virgulto molle e flessibile.

Genere di piante d., famiglia malvacee, sorte di altea arborescente, onde una delle sue specie si chiama pure althea frutex), dell'altezza di un metro, un metro e mezzo, e più qualche specie esotica, come l'ibisco cangiante - ovvero così nominato perchè, come quelle dell'altea, tutte le sue parti e particolarmente le radici contengono una mucilagine, un glutine (e come quelle, si usano in medicina; onde in Toscana si chiama volgarmente benefisco) - o finalmente perchè i suoi rami sono flessibili, come giunchi, e si adoperano per farne panieri (fiscellam texit hibisco - Virgilio). - Si noti che si scrive tanto ¿Cíoxes collo spirito lene, quanto ibioxes collo spirito aspro; e che la pronuncia volgare è iriskos. - Questo vocabolo, per le sue attinenze a varii altri, contiene la sua definizione, e significa arbusto o arboscello glutinoso e flessibile. Questa etimologia è conferınata dall'altro nome volgare italiano di questa pianta, malvavisco, francese quimauve.

lbo - da ¿Eò; yb-òs gobbo - m. gen. d'ins. dipt , fam. tanistomii;

gibbosi.

\* IBÒLITO – da ¿¿¿; yb-òs curvo e λίως lith-os pietra – gen di moll. conchiferi cefalopodi; distinti da conchiglie curve nella parte superiore.

BOMA - da úcce yb-òs gobbo m. gen. d'ins. col. pent., fam lamellicorni; le cui elitre presentano delle callosità, delle gobbe.

\* IBòsono – da εξες yb-os gobba e σωρὸς sor-òs mucchio – gen. d'ins. col pent., fam. lamellicorni; tutti

ineguali, gibbosi.

\* IBRIDISMO, IBRIDITÀ. V. Ibrido - stato di ciò che è ibrido; specialmente, fecondazione spuria fra due animali o due piante che appartengono a generi differenti.

\* IBRIDO - (voce latina che non si trova negli scrittori ellenici) da ύθρίζω (ο ύθρίσδω) ybriz-o (ybris-do) lussurio; δερις ybr-is lascivia animale nato da generanti dissiniili, che non appartengono allo stesso genere; bastardo; p. e. il mulo. (lat. hybridus, o iber). 2 a. Figlio di un servo e di una libera, o viceversa. 3 m. Ep. di pianta nata da due piante di diversa specie. 4 m. Ep. di vocabolo composto di elementi tolti da lingue diverse, p. e. monocolo. 5. m. (in generale) Ep di chechessia i cui clementi sono diversi.

\*ICNANTO - da txvos ichn-os orma e 2005; ànth-os fiore - gen. di p. m., fam. graminee; i cui fiori sterili non presentano che orme di fiori.

\* ICNEUMIA. V. Icneumone - st. gen. dimamm. carnivori. gen. mangusta; affini all'icneumone.

ICNEUMONE – da izveće ichnèu-o cerco, do la caccia (izve; ichn-os orma) – st. gen. di manım. carnivori digitigradi, gen. mangusta; che cerca e distrugge uova di co-codrilli, dà la caccia ai topi e ai rettili. 2 Gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonii; che danno la caccia ad altri insetti.

\* ICNEUMONII. V. Icneumone.

\* ICNIOGRAFIA. V Icnografia - descrizione di qualche cosa, in piccolo.

ICNOGRAFIA - da ¿zvos ichn-os

traccia e ypami graf-è descrizione | miglio) e héres log-os discorso -- sezione orizzontale di un edificio; volg. pianta.

Iconismo - da sixwy eikôn, ikôn immagine – sin. di ipoliposi.

ICONOCLASTA - da είκων eikôn, ikòn immauine (cixo elk-o, lk-o soaniglio) e xxám kl-ào spezzo -Settarii cristiani del secolo vii, che avversavano il culto delle immagini e le distruggevano.

\* Iconoclastia. V. Iconoclasta -

eresia degl'iconoclasti.

\* ICONOCLASTICO. V. Iconoclastia che si riferisce alla iconoclastia.

Iconodulia - da είκων eikôn. ikon immagine (eĭxw èik-o ik-o rassomiulio) e δευλεύω dul-èuo servo - culto delle immagini sacre.

Iconodulo. V. Iconodulia - che rende culto alle immagini sacre.

ICONOGRAFIA – da είχων eikòn. ikon immayine (sixw èik-o, ik-o somiglio) e γραφή graf-è descrizione m. descrizione delle immagini di personaggi celebri rappresentati in busti, medaglie, statue, ecc. 2 m. Descrizione delle linee orizzontali di tutte le opere di un piano di fortificazione.

ICONÒGRAFO. V. Iconografia - m. che descrive le immagini di celebri personaggi. 2 m. Che descrive un piano di fortificazione.

\* ICONOLATRA. V. Iconolatria chi ha in venerazione le immagini

sacre.

\* ICONOLATRIA - da sixòv eikôn, ikon immagine (tixw èik-o , ìk-o somiglio) e λατρία làtr-la adorazione - adorazione delle immagini: nome ingiurioso che dalle sette cristiane avverse al culto delle immagini dei santi si dà alla venerazione che altri Cristiani hanno per le medesime.

ICONOLOGIA - da sixòv eikôn , [ ik-on immagine (sixo èik-o, ìk-o so-| fiore ermafrodito i cui stami, in

il parlar per immagini; discorso pieno d'immagini e di descrizioni. 2 Trattato sulle immagini. 2 Dottrina sul culto delle immagini.

\* Iconologico. V. Iconologia che si riferisce alla iconologia.

\* ICONÒLOGO V. Iconologia - che è versato nell'iconologia.

ICONÓMACO - da είκὼν eikôn, ikon immagine, eizw èik-o, ik-o somiglio e μάχεμαι mach-ome combatto - sin di Iconoclasta.

\*Iconomane. V. Iconomania che è affetto d'iconomania.

ICONOMANIA - da sizov eikon, ikon immagine (εἴκω èik-o, ìk-o somiglio) e uavia mania - m. eccessiva passione per i quadri, per le incisioni, ecc.

Icone - da ίχωρ ichor - a. sanque degli Dei. 2 Parte acquosa del sangue. 3 Umore sieroso che emana dalle piaghe e in generale dai tessuti infiammati.

ICORÒIDE - da izue ichor icore e είδις èid-os, id-os forma, somiglianza - umore simile a quello che emana dalle piaghe.

\* Iconoso - da ixup ichòr icore che si riferisce all'icore. 2 Che tramanda icore.

ICOSAEDRO - da είχοσι èikos-i, ikos-i venti e toza èdr-a faccia, base - solido, p. e. cristallo, che ha venti faccie

Icosagono - da eleco: èikos-i ikos-i venti e γωνία gon-la angolu. solido - figura che ha venti angoli. \* Icosandria. V. Icosandro - cl. di piante, che comprende quelle che hanno fiori icosandri.

\* ICOSANDRICO. V. Icosandro-che si riferisce all'icosandria.

\*Icosandro - da είκοσι èikos-i . ikos-i venti e avip, avopos aner, andr-os uomo, fig. stame - ep. di riti nella base interna del calice : ep di pianta che ha tali fiori.

\* ICOSIPENTAEDRO – da £1200: èikos-i, ikos-i venti, πέντε pente cinque e topa èdr-a faccia, base - solido, p. e cristallo, che ha venticinque faccie.

\* ICOSIPENTAGONO - da sixcon èikosi, ikos-i venti, névre pente cinque e γωνία gon-la angolo - figura. solido, p. e. cristallo, che ha ven-

ticinque angoli.

\* Icosipetalo - da elzeor éikos-i . ikosi venti e πέταλον petal-on petalo - ep. di fiore che ha venti petali, e di pianta che produce cosifatti fiori.

\* ICOSISTÉMONE - da zixou èikos-i, ikos-i venti e griuwy stemon stame - sin. di icosàndro.

\* ICOSITESSARAEDRO - da eleco: eikos-i, ikos-i venti, τέσσαρα tėssara quattro e ¿δρα èdr-a faccia, base solido, p. e. cristalio, a ventiquattro faccie.

\* Icositessaràgono - da είκεσι èikosi, ikosi venti, zéggapa tèssara quattro e γωνία gon-la angolo - figura, solido che ha ventiquattro angoli e altrettanti lati.

\* Icositetraedro - da elect èikosi, ikosi venti, τέτταρα, τέτρα tèttara, tètra quattro e έδρα èdr-a faccia, base - sin. di icositessa-

raèdro

\* ICOSITRIÈDRO - da excor èikosi, lkosi venti, rosis treis, tris tre e έδοα èdr-a faccia, base - solido, p. e. cristallo, a ventitre faccie.

\*lcositrigono - da είκοσι èikosi, lkosi venti, tpeis trels, tris tre e γωνία gon-la angolo - figura, solido che ha ventitre angoli.

ICTERE, \*ICTERIZIA. \*ITTERIZIA da ἴκτερος ìkter-os giallo-verdiccio - malattia caratterizzata dal giallore della pelle, della congiun- descrizione dei pesci-

numero di venti o più, sono inse- | tiva, dell'orina, degli escrementi. per travaso della bile nel sangue. \* ICTERIA - da ixtepo: ikter-os giallo - gen. d'ucc. acchiappamosche: che hanno il petro e il disotto del collo di color giallo.

ICTERICO, \* ITTERICO. V. Ictere - che si riferisce all'itterizia. 2 Che

è affetto d'itterizia.

\* ICTERINE. V. Ictèro. ICTERO - da l'arepos likter-os giallo - gen, d'ucc. passeri, fam. storni. tr. icterine: che hanno la testa di color giallo o giallastro.

ICTERODE - da l'aresoc ikter-os ictere - m. sin. di febbre gialla

ICTIDE - da intis, intides iktis. iktld-os donnola - m. gen. di mamm. plantigradi; che somigliano donnole.

Ictio – da iybis ichthys pesce – acrostico formato dalle cinque lettere iniziali delle parole contenute nella frase Ίν,σεὺς Χριστὸς Θεού Υίὸς Σωτίο Jesús Christos Theu Yios Sotèr Gesù Cristo, di Dio figlio, Salvatore - IXOYE.

CTIOCOLLA - da i/fus ichth-vs pesce e κόλλα koll-a colla - colla gelatinosa preparata colla pelle e gl'intestini dei pesci cartilaginosi, specialmente colla vescica dello storione.

\*ICTIOCÒLLO. V. Ictiocòlla - sp. di pesci condropt., gen. storione; che forniscono molta quantità d'ictiocolla.

\* Ictioponte - da 1760; ichth-vs pesce e cocus, cocvice odus, odont-os dente - dente di pesce pietrificato. Ictiofagia. V. Ictiofago - il

nutrirsi di pesce. ICTIÒFAGO - da έχθὸς ichth-vs pe-

sce e φάγω fág-o mangio – che si nutre di pesce.

\* Ictiografia - da iyous ichth-vs pesce e γραφή graf-è descrizione - \*I TIÒGRAFO. V. Ictiografia ver- | rassiti e no. 3 a. Sin. di idatido-

sato nella ictiografia.

\* ICTIOLITO - da izõis ichth-ys pesce e libes lith-os pretra - pesce pietrificato. 2 Pietra su cui si veggono le impronte di pesci pietri-

ICTIOLOGÍA - da izőu; ichth-ys prece e λόγος lóg-os discorse - parte della zoologia che tratta dei nesci

ICTIOLOGO, \* ICTIOLOGISTA, V. Ictiologia - dotto in ictiologia.

\* ICTIOMETIA - da izeus ichth-ys pesce e ustiw meth yo uhbriaco gen, di p. d., fam. leguminose; le cui foglie hanno la proprietà di ubbriacare i pesci,

ictiononfo - da izes ichth-vs pesce e ucepi morf-è forma - m. sin.

di ictiolito.

\*Ictiosauro - da ίχθις ichth-ys pesce e σαύρος saur-os lucerta - animale foss, che rassomiglia in parte ai pesci, in parte alle lucertole.

\* Icriosi - da iyête ichth-ys pesce - malattia della pelle, caratterizzata da squame simili a quelle dei pesci.

\* lctiospòndilo - da iyôùs ichih-vs pesce e σπόνδυλος spondyl-os vertebra - vertebra di pesce pietrificato.

\* IDARTROSI - da ιδως vdor ncqua e zpopov àrthr-on articolo -idropisia articolare; accumulazione di umori alle articolazioni del ginocchio, del gomito, ecc.

\* IDATICO - da ύδωρ yd-or acqua - gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantari : acquatici

IDATIDE. V. Idatidi.

IDATIDI - da ύδατίς, ύδατίδις ydatis, ydatid-os rescica (ύδωρ yd-or acqua) - m. fam. di elm. intestinali: che consistono in una specie di vescica piena di liquido. 2 Piccolo tumore, vescichetta piena di un liquido acquoso e trasparente, sia che contenga animali pa-

blèfaro.

\* IDATIDICO. V. Idátide - ep. di ciste che contiene idatidi.

\* IDAT DINA. V. Idatide - sostanza organica acquesa delle idatidi.

\* DATIDOBI EFARO - da udaris, ύδα-ίδις ydatis, ydatid-os idutide e βλίωσουν hlèfar-on palpebra - piistola delle palpebre, piena di umore. \* IDATIDOCELE - da úðaris, úðar:δes ydalis, ydalid-os idatide e κήλη tumore - tumore ernioso che contiene idatidi; particolarmente. oscheorele.

\* 'DATIDOSI - da ύδατίς , ύδατίδες ydatis, ydatid-os idatide - affezione morbosa prodotta da idatidi.

\* IDATIGERA - vocab, ibr. da ὑδαris ydatis idutide e lat. gero porto - gen. di elm parenchimatosi; che terminano posteriormente in una vescica piena d'acqua

IDATISMO - da ύδωρ, ύδατος ydor. ydat os acqua - rumore prodotto dalla fluttuazione di un liquido in una cavità; p. e. nel corpo di un idropico, in un tumore ecc.

IDATOIDE - da ύδωρ, ύδατες ydor, ydat-os acqua e cioc; èid-os, id-os arqua - acquoso, p. e. m. ep. dell'umore acquoso dell'occhio, di orina troppo limpida, ecc. 2 m. Sin. di idròpico.

\* IDATONCO - da ύδως, ύδατις ydor, ydat-os acqua e óyzes duk-os tumore - tumore acqueo.

IDATOPOSIA - da ύδωρ, ύδατος ydor, yda!-os αcqua e πίω p-òo bern - il ber acqua.

IDATÒPOTA. V. Idatoposia - chi beve acqua.

IDEA - L'etimologia comunemente accettata è da είδω èid-o, ìd-o reggo. Senza negare che vi sia qualche affinità tra i due vocaboli. qualche analogia fra la visione e l'idea, sembra più logico l'etimo

dalla radice zenda du pensare, dà | sapere: albanese di sapere, conoscere (il cui relativo nome astratto in zendo è dão, in albanese die-ja . La vocale radicale in idia id-ea è posta prima dellla consonante, per antistrofe di elementi (come in sidu èid-o, id-o veggo, rispetto alla radice skt. dhi, zenda di, che ha il medesimo senso), ovvero è prostetica (come nel vocabolo armeno iman-al intendere, pensare, rispetto a man, altra radice comune alle lingue arie nel senso di pensare) - fatto intellettuale che nella mente risponde all'oggetto delle cognizioni.

\* IDEALÈ. V Idèa - ch'è proprio dell'idea. 2 m. (sost.) Espressione della natura appurata, priva dei tratti individuali e innalzata alla hellezza.

\* IDEALISMO. V. Idėa - sistema filosofico, secondo il quale le cose non hanno realtà e le cognizioni uniane mancano di oggetto.

\* IDEALISTA. V. Idea - chi segue la dottrina dell'idealismo.

\* IDEOLOGÍA – da ίδέα idėa e λέγες lòg-os discorso – ramo della filosofia che tratta della natura, dell'origine, della specie, della composizione delle idee e delle loro relazioni col linguaggio. 2 Scienza dei fatti dello spirito umano.

\* IDEOLOGO. V. Ideologia - ver-

sato nell'ideologia.

IDILLIO - dim. di albos èid-os. ld-os componimento poetico - a. breve componimento poetico di qualunque argomento. 2 m. Breve componimento poetico in cui è messo in azione un fatto campestre o pastorale. 3 m. Sin. di ègloga.

IDIOCRASIA - da ίδιος id-ios particolare e xpaous krás-is crasi, temperamento - sin. d'idiosincrasia.

particolare e zaszocy èlektr-on elettrico - ep. di corpo che ha elettricità propria e che ne manifesta la presenza per stropicciamento.

\* IDIOGINIA. V. Idiogino - cl. del sistema botanico che comprende le

piante idiogine.

\* IDIOGINO - da idus id-ios particolare e yari, gyn-è donna, fig. organo femmineo - ep. di pianta i cui fiori che hanno pistilli non hanno stami, in cui i pistilli sono separati dagli stami

\* ldiografia - da iδιος id ios proprio e γράφω graf-o scrivo - scrittura o sottoscrizione di mano pro-

pria.

IDIÒGRAFO. V. ldiografia - documento, atto, in generale qualunque scritto tutto di propria mano dell'autore.

\* IDIOIATRIA - da idio; idios proprio e ἰατεία latr-ia medicina – metodo di medicina, in cui i morbi vengono divisi in alcune categorie c per ciascuna sono determinati alcuni rimedii, i più efficaci; cosicchè uno si può con questa guida curare da se. \* IDIOIATRICO. V. Idioiatria - che

si riferisce alla idioiatria.

IDIOMA – da ίδιες id-ios partico-

lare - linguaggio particolare di un popolo, che lo distingue dagli altri. Idiopatia – da ίδιες id-ios *pro*prio, particolare e πάθες pàth-os malattia - malattia che esiste per se stessa e non per la coesistenza

di un altra. \* IDIOPATICO. V. Idiopatia - che ha il carattere dell'idiopatia.

Ιριοκκίτμο – da ίδιες id-ios *pro*prio e ρυθμώς rythm-òs, ritmo, mode - monaco greco che conviveva con altri, ma che era esentato da molti oblighi monacali.

\* Idiosincrasia – da ίδιος id-ios proprio, particolare, ou syn con e \* IDIOELECTRICO - da idics idios | xoxous krasis crusi, temperamento - temperamento particolare, pro- prio; suscettibilità particolare rispetto agli agenti che possono ope-

rare sugli organi.

IDIOTA - da ious idios proprio. particolare - a. che vive da sè. che non esercita ufficii pubblici. 2 a. Che vive (per così dire) fuori della buona società, plebeo. nomo del volgo, ignorante; opposto a nomo distinto, istruito 3 Monaco laico. 4 m. Uomo in cui le facoltà intellettuali si sono poco o nulla svilupoate, o si sono poscia indebelite e quasi annichilite.

IDIOTISMO - da lous id-ios particolare ο da ίδιώτης idiót-cs idiota - locuzione propria di una lingua o di un dialetto, che non si può letteralmente tradurre in un'altro. 2 a. Parlar plebeo, velgare. 3 m. Stato di un idiota nº 2.

\* IDIOTROFIA - da idus id-ios particolare e zpopi, trof-è nutrizione assimilazione organica dei cibi.

\* IDIOTROPIA - da loce id-ios proprio e τρόπος tròp-os modo - m. sin. di idiocrusia.

IDNO - da idvov ydn-on tubercolo (κίδίω oid éo yonfio) o da ύδνίω ydn-èo *mangio* – gen. di p. a , fam. funghi imenomiceti, tr. idnoidei; cosi detti o perchè sono irti di aculei che portano alle loro estremità dei tubercoletti (causule ove si racchiudono i semi); o perchè alcune specie sono mangiabili.

\* IDNOCARPO - da usvev vdn-on tubercolo e xapace karp-ès frutto gen di p. d., fam bissacce; i cui frutti terminano in quattro tubercoli.

\* Idnofora – da úðvev ven-on tubercolo e φέρω fèr-o porto - gen. di pol. pietrosi : distinti da un ingrossamento, a foggia di tubercolo alla base.

\* IDOCRASI - da sides èid os forma. sorta e xoãois krás-is mescolanza min.; silicato alluminoso isomorfo. le cui specie o varietà si mescolano frequentemente fra di loro.

ÍDOLÁTRA - da είδωλεν éidol-on. idol-on idolo e λατεεύω latr-èuo adoro - adoratore degl'idoli.

IDOLATRIA. V. Idolatra - adorazione degl'idoli; culto reso a persone o alle forze della natura personificate, rappresentate con immagini.

IDOLO - da eldeç eid-os, id-os forma, somiglianza-immagine scolpita che rappresenta una persona o una forza della natura personificata e riguardata come divinità. 2 m. Immaginetta che appare sulla ultima tunica dell'occhio, portata dai raggi che passano per le pupille. 3 m. Sp. di pesci acant, gen. chetodonte; venerati come feticcio dai Negri. 4 m. Sp. di rett ofidii, gen. boa; idem.

\* IDOLOMANZIA - da sidukov čidol-on idol-on idolo e uav-sia mant-èia. mant-la divinazione - divinazione per mezzo degl'idoli, per oracoli.

IDRA - da υδωρ vd-or acqua - a. serpe acquatica favolosa e con più teste, che rimetteva quando le fossero tagliate. 2 m. Gen. di pol., che quando vengono tagliati sì riproducono in modo che ogni pezzo forma un individuo simile al primitivo. 3 m. Sp. di p. m., fam. ciperacee, gen. cipero; le cui radici tubercolose si moltiplicano all'infinito e, divelte sembrano rinascere. 4 m. Costellazione dell'emisfero meridionale.

\* Idrácido – vocab. ibr. da ͽδωρ vd-or acqua (per \* bopcyeven vdrogenon idroueno) e acido - acido che risulta dalla combinazione dell'idrogeno col cloro, coll'iodio, collozolfo ecc.

\* LORACNE (per idraracne) - da

<sup>\*</sup> IDNOIDEI. V. Idno.

ύδως **ydor** acqua e άράχνη aráchn-e | ragno - gen d'ins. apt, fam. araenidi acaridi, tr. idraenelle; che vivono parassiti di altri insetti acquatici.

\* Idracnèlle. V. Idracne.

\* IDRAEROPERICARDIA - da úsas ydor acqua, kip aer aria e \* mpixágoticy perikard-ion pericardio raccolta di liquidi e di gas nel pericardio.

\* IDBAEROPERITONIA - da űőwa vdor acqua, άτε aèr aria e περιτόναιον periton-con peritoneo - effusione di acqua e di gas nel peritonco.

\* Inraeropleuria – da έδαρ ydor arqua, αιρ nèr aria e πιευρά pleur-à pleura - spandimento di aria e di acqua nella pleura.

IDRAGOGIA - da ίδως ydor arqua e ἄγω àg-o conduco - arte o scienza

di condurre le acque.

 Idragogico, V. Idragogia – che si riferisce all'idragogia. 2 Che promuove l'uscita delle acque nell'idell'orina.

ldragogo. V. Idragogia - acquedotto. 2 Versato nell'idragogia. 3 Custode degli acquedotti. 4 m. Sostanza cui si attribuiva la proprietà di far scorrere le serosità sparse nelle cavità o infiltrate nei tessuti organici.

\* IDRALCOOL - vocab. ibr. da ὕδωρ ydor acqua e arabo alcoel - ac-

quavita.

\* Idrallànto - da ὕδωρ ydo**r α**cq**u**α e αλλαντον allant-on budello - idropisia dell'allantoide. 2 Acque false che escono talora nei primi mesi della gravidanza.

\* IDRAMNIO – da τδωρ ydor acqua c žμνων amn-ion amnio – sorta di idropisia uterina, che consiste in una accumulazione di serosità nell'amnio.

\* Idrangèa – da ὕδωρ ydor acqua [

e arreis angicion, angion ress gen. di p. d., fain. sassifragacee; che amano i luoghi umidi ed il cui frutto rassomigha ad no vase.

\* Idrangiolagia - da öddo veni acqua, arrive any bion, any ion vaso e hores log-os discorso - trattato, dottrina sui vasi limatici.

\* IDRANGIOTONIA - da 65mp volor acqua, arreios angeion, angelos t'uso e тоит, layliu – sezione dei vasi linfatici.

\* IDRANTENO - da van voor aequa e astipes anthem-on fiors - sen. di p. a , fam. ficee; acquatiche e le cui espansioni sono tinte di vivi

\* IDRARGIRA. V. Idrargiria - gen. di pesci gimuopomi; distinti dal colore bianco metallico del loro corpo.

\* IURARGIRANTRIPSI - da údporproces vdrárgyr-os idrorgiro e ávidico antrib-o frego - fregagione con unguento mercuriale.

\* Idrargiria, Idrargiriasi – da dropisia. 3 Che promuove l'uscita Ιάδράργυρος ydrargyr-os idrargiro eruzione cutanea di veseichette o bolle, prodotta dall'amministrazione interna ed esterna delle preparazioni mercuriali.

> ldnargiro – da ύδωρ ydor aequa e άργωρις àrgyr-os argento - mercurio; come dire argento fluido.

\* Idrahgiro-pneumatico - da 🌭 δράργυρις ydrargyr-os mercurio (V. Idrargiria) e avedua pneum-a spirito (gas) - ep. di un bacino pieno di mercurio coperto da una campana di vetro per raccogliere del

\* IDRARGIROSI. V. Idrargiria frizione mercuriale.

\* Idrargirostomatite – da údogoγυρις ydrargyr-os idrargiro e στόμα stom-a bocca – infiammazione della bocca prodetta dal mercurio. 2 Salivazione mercuriale.

\* IDRASTIDE - da vous year acque

- gen. di p d., fam. ranunculacee; | gen. d'ins, col. pent., fam, palpiche crescono in luoghi acquosi.

\* luratico - da ίδωρ ydor acqua - cp. dell'etere solforico; per indicare che questo corpo è all'idrogeno carbonato ciò che un idrato è al suo ossido.

\* IDRATO - da 6800 ydor acqua combinazione di un ossido metallico

e di acqua

IDRAULICA - da idos yd-or acqua e αὐλὸς aul-os tubo - m. parte pratica dell'idrodinamica; che ha per oggetto la costruzione delle macchine che conducono e innalzano le acque o in cui l'acqua è adoperata come forza motrice.

IDRAULICO. V. Idránlica - a. ep. di organo o strumento musicale, che consisteva in una serie di tubi, in cui l'aria entrava pon per forza di mantici, come negli organi moderni, ma spinta dall'acqua. 2 m. Valente, dotto nell'idraulica, 3 Che si riferisce all'idraulica. 4 Ep. di macchina mossa dall'acqua.

IDRAULO. V. Idraulica - sin. di organo idraulico (V. Idraulico).

\* IDRAULO-PNEUMÁTICO - da ύδωρ ydor acqua, αύλὸς aul-òs tubo e πνεῦμα pněum-a fato – ep. di macchina i cui motori sono l'aria e l'acqua.

\* IDRELÉA. V. Idrelėo - gen. di p. a., fam. ficee; piante acquatiche, le cui foglie sono coperte di una sostanza viscosa, oleosa.

IDRELEO - da ίδωρ ydor acqua e Dancy el-eon olio - mistura di olio

e di acqua.

\* IDRELITRO - da ίδωρ ydor acqua e έλυτρεν elytr-on guaina – idropisia della tunica vaginale del testicolo.

\* Idrèllia – da ίδωρ ydor acqua - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, che abbondano nelle paludi.

\* IDREMIA. V. Idroemia.

\* IDRENA - da ιδωρ ydor acqua - e βάω b-ào vado - gen. d'ucc.

corni; che frequentano le sponde delle acque.

\* IDRENCEFALOCÈLE.... IDREPI-PLOO. V. Idroencefalocele .. Idro-

epiploo.

\* İDRI – da ίδωρ ydor acqua – fam. d'infus., che vivono nelle acque stagnanti.

IDRIA - da δδωρ ydor acqua -

vaso, urna d'acqua.

IDRIAFORO - da idpia ydr-ia idria e φέρω fer-o porto - servo o ministro inferiore, che portava l'acqua ne conviti o nei sacrifici.

\* Idrilla - da ιδωρ ydor acqua gen. d'ins. lepid., fam. notturni : che si trovano in luoghi umidi. 2 Gen. di p. d., fam. idrocaridee:

che abitano nelle acque.

\* IDRINA - da ύδωρ ydo: acqua gen. d'ins dipt., fam napellei; che si trovano in luoghi paludosi. \* IDRIODICO. V. Idrogeno e Jodio combinazione dello jodio e dell'idro-

\* ldrischest - da ίδρως idr-os sudore e ισχω isch-o ritengo, sopprimo - soppressione del sudore.

IDRO - da ΰδως ydor acqua - gen. di rett. ofidii, fam colubri; sorta

di serpi acquatiche.

\* IDHOA - da idpos idr-os sudore pustole minute che escono per il corpo nel gran caldo.

 IDROAEREE – da ιδωρ ydor acque e àio aèr aria - cl. di p. a., ſam. ficee; che vivono nell'acqua, ma la cui fruttificazione si sviluppa nel-

l'aria.

\* IDRÒBALO - da ΰδωρ ydor αεqua e βάλλω ball-o getto - tumefazione della pelle dello scroto; sintomo di ascite. 2 Macchinetta che serve ad injettare dei liquidi negl'intestini per l'ano; sorta di clistere.

\* IDRÒBATE - da ύδωρ ydor acqua

IDR trampolieri; che saltellano sull'acqua.

\* IDROBIO - da τδωρ vdor acqua e Bice bi-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni, tr. idrofili; che vivono nell'acqua.

\* IDROBLEFARO - da 5800 vdor acqua e βλέφωρον blèfar-on palpebra - tumore acquoso o idropisia delle

palpebre.

\* IDROBRIO – da έδως vdor acqua e βρύω bry-o germoglio - gen. di p. d., fam. podostomee; acquatiche.

\* Idrobromato. V. Idrobromico sale prodotto dalla combinazione dell'acido idrobromico colle basi.

\*IDROBRÓMICO. V. Idrògeno e Brômo - combinazione dell'idro-

geno e del bromio.

\* IDROCAMPA – da ΰδως vdor acqua e κάμπη kamp e larva gen. di ins, lepid., fam. notturni ; le cui larve vivono e si trasformano entro l'acqua.

\* IDROCANTARI - da εδωρ ydor acqua e κάνθαρος kànthar-os scarateo - fam. d'ins. col. pent ; ac-

quatici.

IDBOCABA, V. Idrocàride-m. gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; che amano di star nell'acqua.

\* IDROCARDIA. V. Idropericardia. \* IDROCARIDE - da ίδως ydor acqua e γαίρω chèr o godo - gen. di p. d., fam. idrocaridee; le cui spe-

cie sono quasi tutte acquatiche. \* Idrocaridée. V. Idrocaride. \* IDBOCEFALICO - V. Idrocèfalo che si riserisce all'idrocesalo

\* IDROCEFALÌTE, V. Idrocèfalo - infiammazione del cervello con spandimento sieroso ne' ventricoli di quest'organo.

IDROCEFALO - da εδως ydor acqua e κεφαλή kefal-è testa - idropisia della testa. 2 m. Idrocefalo esterno;

nolenta nella pelle della testa e nel pericranio. 3 m. Idrocefulo interno: infiltrazione serosa o sero-sanguinolenta fra la dura madre e le ossa del cranio, fra le meningi o fra s ventricoli del cervello, o nella sostanza del cervello o del cervelletto

\* IDROCEFALORRACHIA - da ΰδως ydor acqua, xepaxi, keful-è e pázis rach-is spina dorsale - idropisia del cervello e della spina dorsale

IDROCELE - da ΰδως ydor acqua e xix kèl e tumore - tumore formato da un ammasso di serosità sia nel tessuto cellulare dello scroto. sia in uno degl'inviluppi di un testicolo o del cordone dei vasi spermatici. 2 m. Idrocèle del collo, ciste che si sviluppa per solito alla parte laterale sinistra del collo e che contiene un fluido albuminoso.

\* IDROCELIA - da 58 we ydor acqua e καλία kuil-la, kil-la ventre - idro-

visia del ventre.

IDROCÉLICO. V. Idrocèle - che si riferisce all'idrocele. 2 Che è affetto d'idrocule.

 IDROCENOSI – da ὅδωρ vdor αςακο e χενώω ken-òo evacuo - evacuazione dell'acqua nell'idropisia per mezzo della paracentesi o di altri mezzi idragogici.

\* IDROCENOTICO. V. Idrocenosi che si riferisce all'idrocenosi.

\* IDRÒCHERO - da აბად ydor acqua e χείρες chòir-os, chir-òs porco gen, di mamm, roditori; che hanno affinità col porco; sin. di cavia.

\* IDROCHEZIA - da ιδωρ ydor acqua e χεζω chèz-o evacuo - dissenteria acquosa.

\* ÎDROCHINO - vocab. ibr. da ΰδωρ ydor acqua e china - corpo ottenuto per distillazione secca dall'acido chinico.

\* IDROCIANATO - da como vdor infiltrazione serosa o sero-sangui- acqua e xpasov kyan-on ciano - sale

ciano coll'idrogeno.

\*Inrocio. Inrocióno - da űδως vdor acqua e xúov ky-on cane gen, di pesci malacopt., fam. salmonoidi; così detti per la loro voracità.

\* IDROCIRSOCÈLE. V. Idrocèle e Cirsocèle - complicazione di un

cirsocele con un idrocele. IDROCISTE – da ὕδωρ vdor acqua e χύστις kyst-is ciste - ciste che

contiene un liquido sieroso. \* IDROCISTITE. V. Idrociste - idropisia della pleura, del peritoneo o di qualche viscere addominale.

\* lDROCLATRO – da ιδωρ ydor acqua e x άθες klàthr-on cancello - gen. di p. a., fam. ficee; acquatiche e reticolate.

 IDROCLÈPSI - da ὕδως vdor acqua e κί έπτω klèpt-o sottraggo - per-

dita lenta di umore.

\* IDRÒCLOA - da ὕδωο vdor acqua e χλόπ chlò-e erba - gen, di p. m., fam. graminee orizee; che vivono in luoghi inondati.

\*IDROCLORATO - da ὕδωρ ydor acqua e χλωρόν chlòr-on cloro combinazione dell'acido idroclorico

con una base.

\* IDROCLÒRICO. V. Idrocloràto ep. di acido che risulta dalla combinazione del cloro coll'idrogeno l idrocloronitrico.

\* IDROCLOROFOSFATO - da űδωρ ydor acqua, χλωρὸν chlor-òn cloro e φώσφερεν fosfor-on fosforo - sale formato dall'acido idroclorofosforico e da una base.

\* IDROCLOROFOSFÒRICO. V. Idroclorofosfato - combinazione degli acidi idroclorico e idrofosforico.

\*IDROCLORONITRICO - da ΰδωρ ydor acqua, ylusòv chlor-on cloro e vírocy nitr-on nitro - combinazione dell'acido idroclorico e dell'acido nitrico; acqua regia, così l

prodotto dalla combinazione del detta perchè scioglie l'oro, constderato dagli alchimisti qual re dei metalli.

\* IDROCOLECISTI - da udos vdos acqua, xoàn chol-è bile e xuoris kyst-is vescica - idropisia della coleciste o vescica del fiele.

IDROCÒO - da ιδρο vdor acqua e γέω chè-o verso - costellazione: uno dei dodici segni dello zodiaco, in cui il sole entra di gennaio, mese piovoso o nevoso; sin. di acquario.

\*IDROCORACE - da ίδωρ ydor acqua e πόραξ, πόραπος kôrax, kôrak-os *corvo* - sp. d'ucc.. fam. corvi: acquatici.

\* IDROCORÈE. V. Idrocòride.

\* IDROCORIDE - da Joup ydor acqua e πόρις, πόριδος kòris, kòrid-os cimice - gen. d'ins. emipt. omopt... fam. idrocoridee o idrocoree: acquatici e simili a cimici.

\* IDROCORIDEE. V. Idrocoride.

\* IDROCOTILA - da ပီစိယ္ vdor acqua ο κατύλη kotyl-e cavità, vaso, scodella - gen. di p. d., fam. ombrellifere, tr. idrocotilee; che nascono in luochi paludosi e le cui foglie hanno una sorta di cavità, di seno. a guisa di scodella.

\* IDROCOTILEE. V. Idrocotila.

\* IDROCRANIA - da ίδωρ ydor acqua e xpavíov kran-ion cranio - sin. di idrocèfalo.

\* IDROCRÌTICO - da ιδρώς idr-òs sudore e xpíais kris-is crisi – ep. dei fenomeni relativi al sudore nella crisi delle malattie.

\* Idrocromo-cianidrico – da ເວັດພອ ydor acqua, young chròm-a cromo, χυανόν kyan-on ciano e ύδωρ ydor acqua - corpo ottenuto per decomposizione nell'acqua del cromocianuro d'argento o di rame per mezzo

dell'idrogeno solforato.

\* IDRODERMA – da ίδωρ ydor acqua e δέρμα dèrm-a pelle - sin. di anae δίχτυον dlkty-on rete - gen. di p. a., fam. ficee; i cui filamenti formano una sorta di rete galleggiante sull'acqua.

\* IDRODINAMICA - da ῦδωρ ydor acqua e δύναμις dynam-is forza parte della dinamica che tratta dei

liavidi.

\* lDRODROMI – da ပီစီယစ္ ydor acqua e δρόμος dròm-os corso - gen. di ins, dipt , fam, tanistomii; che corrono sull'acqua con molta agilità.

\* IDROECIA – da ὕδωρ ydor acqua e cixiω oik-èo, ik-èo abito - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che abitano luoghi paludosi.

\*IDROELECTRICO - da τδωρ ydor acqua e ήλεκτρον èlektr-on electro ep. dei fenomeni della pila voltaica, perchè è necessaria l'acqua per il loro sviluppo.

\*IDROEMIA - da τδωρ ydor acqua e alua èm-a sangue - sin, di ane-

\*IDROENCEFALOCÈLE - da ΰδωρ ydor acqua, ἐγκέφαλος enkèfal-os cervello e xn'an kèl-e tumore idrocefalo interno cronico.

\* IDROENTEROCELE - da ιδωρ ydor acqua, évrepov enter-on intestino e xnn kel-e tumore, ernia - idrocele o infiltrazione serosa dello scroto complicata con un'ernia intestinale. 2 Ernia intestinale il cui sacco racchiude una certa quantità di serosità.

\* Idro-entero-epiplònfalo, I-DRO-ENTERO-EPIPLONFALOCELE - da ύδωρ ydor acqua, έντερον enter-on intestino, ἐπίπλοον epiplo-on epiploo, διαφαλός omfal-òs ombilico e ×ήλη kèl-e ernia – ernia dell'ombi– lico formata dall'uscita di un intestino e dell'epiploo, contenente dell'acqua.

\* Inro-entero-epiploocèle – da όδωρ ydor acqua, έντερον enter-on nell'acqua.

\* IDRODICTIO - da ύδωρ ydor acqua | intestino, ἐπίπλοον epiplo-on epiploo e xn\n kel-e ernia - enteroepiploocele il cui sacco contiene delle serosità o che è complicato da un'idrocele.

> \* IDRO-ENTERONFALOCELE - da ນ້ຽວພວ ydor acqua, ivrepov enter-on intestino, όμφαλός omfal-òs ombilico e xnan kel-e ernia - ernia ombilicale con un ammasso di serosità nel

sacco erniario.

 IDROEPIGASTRIO – da ιδωρ ydor acqua, έπὶ epì sopra e γαστέρ, γαστρὸς gastèr, gastr òs ventre - idropisia esterna o superficiale all'addome, nella quale l'acqua trovasi fra i muscoli addominali e la pelle.

\*IDRO-EPIPLONFALOCELE - da como vdor acqua, επίπλουν epipl-oon epiploo, ὀμφαλὸς omfal-òs ombilico e xήλη kėl-e ernia - ernia ombilicale epiploica con ammasso di serosità,

\* IDROEPIPLOO - da ပစ်ယာ ydor acqua e ἐπίπλοον epipl-oon epiploo - raccolta di acqua fra le lamine dell'epiploo.

\* IDROEPIPLOOCELE. V. Idrocele e Epiploocèle - idrocele complicata di epiploocele; ernia epiploica con ammasso di serosità nel sacco erniario.

\*IDRÒFACA - da ύδωρ ydor acqua e φακή fak-è lente – gen. di p.m., fam. najadee; piante palustri, i cui semi hanno forma di lenticchia: volg, lenticchia palustre,

\* IDROFALLO - da ύδωρ ydor acqua e φαλλὸς fall-òs pene – tumefazione

edematosa del pene.

\*IDRÒFANO - da εδωρ ydor acqua e φαίνω fèn-o splendo - ep. di sostanza che imbevuta di acqua diventa trasparente e torna opaca subito che si rasciuga.

\*IDRÒFIDE - da εδωρ ydor acqua e δφις of-is serpe - gen. di rett, ofidii, fam. colubri; che vivono \* IDRÒFILA. V. Idròfilo - gen. di p. d., fam. acantacee; che amano

luoghi umidi.

\* IDROFILACE – da võre ydor acqua e φίλαξ, φίλακες fylax, fylak-os custode – ispettore degli acquedotti. 2 Gen. di p. d., fam. rubiacee; che crescono sulle rive del mare.

\* IDROFILACIO - da ύδωρ ydor acqua e φυλάττω fylatt-o conservo conserva d'acqua, naturale od arti-

ficiale.

\*IDROFILI. V. Idròfilo - tr. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; tra le cui st.-tr. quella sola degl'idrofiliti è composta di insetti acquatici.

\*IDROFILO - da ύδωρ ydor acqua e φιλίω filèo amo - gen d'ins. col. pent., fam. palpicorni, tr. idrofili, st.-tr. idrofiliti; che amano di star nell'acqua.

\* IDROFILITI. V. Idròfilo.

\* IDROFILLA. V. Idrofillo - gen. di p. a., fam. ficee; le cui espausioni foliacee sono immerse nell'acqua.

\* IDROFILLEE. V. Idrofillo.

\*IDROFILLO - da ὖδωρ ydor acqua e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. idrofillee; le cui foglie sono piene di umore acqueo.

\* IDROFIMOSI - da εδως ydor acqua e φιμόω fim-do coarto, stringo - fimosi accompagnata da

idropisia del prepuzio.

\* IDROFISOCÉLE – da ύδωρ ydor acqua, φύσα fys-a vento e χήλη kèl-e tumore – sin. di idropneumatocèle.

\* IDROFISOMÈLE - da ύδως ydor acqua, φῦσα fys-a vento, e μήλη nèl-e specillo, tenta - strumento per riconoscerc la capacità di un tumore formato di acqua e di gas.

\* IDROFISOMETRA – da δδωρ ydor acqua, φυσα fys-a vento e μήτρα metr-a matrice – accumulazione di gas e di serosità nella matrice.

\* IDROFITI – da ΰδωρ ydor acqua

è corò fyt-on pianta - div. di p. a.. che comprende quelle che crescono nell'acqua marina o nell'acqua di fiume o salmastra; sin.

di ficee.

\* ÎDROFITOLOGIA – da \* ὑδρέφυτον ydrolyt-on idrofilo e λόγει log-os discorso - trattato sulle piante acquatiche. 2 Parte della botanica che riguarda le piante acquatiche. \* ¹DROFITORIO - da ঠδων ydor acqua e φυτὸν lyt-on pionta – pilone o immerso in terra o tutto o in parte sollevato fuor di terra, murato, pieno di terra e d'acqua, che negli orli botanici serve a tenere le piante acquatiche.

Indopobila – da δδως ydor acqua e φέες föb-os timore – estrema ripugnanza per l'acqua o per altro liquido; sintomo di parecchie malattie del cervello, dell'utero, degli organi digestivi e respiratorii, ecc. 2 Sin. di rabbia; così detta perchè la repugnanza ai liquidi è uno dei sintomi di questa malattia.

IDRÓFOBO. V. Idrofobia - ch'è

attaccato da idrofobia.

IDRÒFORA. V. Idrofòrie – m. gen. di p. a., fam. funghi; il cui peridio portato da un pedicciuolo capillare è simile a una goccia d'acqua.

IDROFÒRIA. V. Idroforie - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che vivono sulle piante acquatiche.

ldrofòrie - da δδωρ ydor acqua e φέρω fèr-o porto - feste in Atene, che si celebravano in memoria del diluvio di Deucalione e in cui si portavano dei vasi pieni d'acqua.

IDROFORO. V. Idrofòrio - che porta acqua nelle cerimonie reli-

giose o altrimenti.

\*IDROFTALMIA – da ύδωρ ydor acqua e όφολμὸς ofthalm-òs occhio – idropisia dell'occhio, per sovrab-bondanza dell'umore acqueo o del viteo o di ambedue insieme.

\* IDROFTORICO. V. Idrogeno e | che si riferisce all'idrografia .- Carta Ftoro - ep. di acido formato dall'idrogeno e dal ftoro o fluoro, che intacca e distrugge tutti i corpi.

\* IDRÒGALA – da ύδωρ ydor acqua e γάλα gal·a latte - mistura di

acqua e di latte.

\*IDROGALLINA - vocab. ibr. da ύδωρ vdor acqua e gallina - gen. d'ucc. gallinacei; simili alle galline acquatici.

\*IDROGASTRÌA - da ͽδωρ ydor acqua e γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre - idropisia nelle cavità dello stomaco o in una ciste collocata entro quelle cavità.

\* Idrogeno – da ΰδως ydor acqua e γεννάω genn-ào genero, produco gas così nominato perchè la sua combinazione coll'ossigeno produce l'acqua.

\* IDROGÈO - da ΰδως vdor acqua e γέα g-èa terra - ep. del globo della terra: terracqueo.

\* IDROGEOLOGIA - da \* ύδρόγειον ydròge-ion, ydròg-ion *idrogeo* e λόγος lòg-os discorso - trattato della terra e delle acque; trattato sul globo terracqueo.

\* IDROGETONE - da ύδως vdor acqua e γείτων gèit-on, glt-on vicino - gen. di p.m., fam. najadee; che crescono sulle rive dei fiumi, in mezzo alle acque stagnanti.

\*IDROGLOSSA – da ບໍ່ຽວວ vdor acqua e γλώσσα glòss-a linqua tumore edematoso sotto la base della lingua. 2 Gen. di p. a., fam. felci; che crescono in luoghi paludosi e hanno forma di lingua.

\* IDROGRAFIA – da ΰδωρ ydor acqua e γραφή graf-è descrizione - parte della geografia, che considera il mare, i fiumi, le acque in generale, in quanto sono navigabili; che tratta di quanto in esse può interessare i naviganti.

idrogràfica; carta in cui sono segnati le coste marittime, il corso dei fiumi, la profondità delle acque marine o fluviali ece

\* IDROGRAFO. V. Idrografia - ver-

sato nell'idrografia.

\*IDROGRAMMA - da ΰδωρ vdor acqua e γράμμα gràmm-a lettera, linea - segno geroglifico egiziano dell'acqua, che consiste per solito in una linea ondulata.

\* IDROIATRIA - da εδωρ ydor acqua e ιατρία jatr-la medicina - sin. di

idroterapia.

\* IDROIATRICO. V. Idrioiatria che si riferisce all'idioiatria. \* IDROIODATO. V. Idrògeno e Jòdio

 sale risultante dalla combinazione dell'acido idrojodico con una

\* Idroistèra – da εδωρ ydor acqua e ὑστέρα ystèr-a utero - idropisia dell'utero.

\*IDROISTEROCÈLE – da εδωρ vdor acqua, ὑστέρα ystèr-a u!ero e κήλη kėl-e tumore - ernia dell'utero formata da una raccolta di acqua.

IDROLAPATO - da ύδως ydor acqua e λάπαθον làpath-on lapazio - sp. di p. d., fam, poligonee, gen. rumice; lapazio acquatico.

\* IDROLEA - da ΰδωρ ydor acqua e ἐλαία el-èa olivo - gen. di p. d., fam. idroleacee; acquatiche, che

somigliano ad olivi.

\* IDROLEACEE. V. Idrolèa. \* IDROLEROSI – da εδωρ ydor acqua

e λήρος lèr-os delirio - specie di malinconia, così detta perche quelli che ne sono affetti amano di passeggiar soli lungo i fiumi.

\*IDROLINO - da ύδωρ yder acque e λίνον lin-on lino - gen. di p. a., fam. ficee; acquatiche, che hanno l'aspetto di lino.

\* IDROLOGÍA – da ပိစိတ္ ydor acqua \*IDROGRÁFICO. V. Idrografia - e hóyos lóg-os discorso - trattato gull'acqua. 2 Parte della fisica e per verificare il peso della birra e della chimica che riguarda l'acqua. I 3 Scienza delle acque minerali.

\* IDROLÒGICO. V. Idrologia - che

si riferisce all'idrologia. \* Idrologia - ver-

sato nell'idrologia. \* IDBOMANE V. ldromania - ch'è

affetto d'idromania. \* ldromania – da ΰδωρ vdor acqua

e µavía mania - eccessiva propensione o a ber acqua o a gettarsi nell'acqua.

\* IDROMANTE. V. Idromanzia che pratica l'idromanzia.

\* IDROMANZIA – da ΰδωρ ydor acqua e μαντεία mant-èia, mant-ìa divinazione - divinazione per mezzo dell'acqua, o per l'aspetto che presenta o per il suono che produce scorrendo ecc.

IDROMÈLE - da ύδωρ ydor acqua e μέλι mèl-i miele - bevanda fatta di acqua e miele, fermentata o no.

IDROMÈLO - da εδωρ ydor acqua e μήλον mel-on mela - bevanda di acqua e mele fermentate; sidro.

\* IDRÒMETRA – da ΰδωρ ydor acqua e μήτρα mètr-a matrice - accumulazione d'acqua nella cavità della matrice.

\*IDROMETRA. V. Idrometria gen. d'ins. emipt., fam. idrometridi; che corrono molto rapidamente sull'acqua e sembrano misurarla.

\* IDROMETRIA – da ὕδωρ vdor acaua e μέτρον mètr-on misura - arte di misurare il peso, la densità, le altre proprietà dell'acqua e dei liquidi in generale.

\* IDROMETRICO. V. Idrometria che si riferisce all'idrometria.

\* Idromètridi. V. Idrometra.

\*IDROMETRO. V. Idrometria strumento per misurare la velocità

del sidro.

\*IDROMITE - da ၁၀ ydor acqua e μυία my-la mosca - fam. d'ins. dipt.; sorta di mosche che vivono nell'acqua,

IDRÒNILO – da ΰδωρ ydor acqua e μύλος myl-os mulino - mulino ad acqua.

\* Innomio - da ύδωρ ydor acqua e μύς mys topo – gen. di mamm. roditori : sorta di topi acquatici.

\* IDRONĖMA – da εδωρ ydor acqua e vnua nėm-a filo - gen. di p. a., fam. idronematee; che crescono nell'acqua a guisa di fili.

\* IDRONEMATÈE. V. Idronèma.

\* IDRÒNFALO - da ပိစိဏ္ ydor acqua e δμοαλός omfal-òs ombilico – tumore ombilicale formato da una raccolta d'acqua.

\* IDRÒNOMO - da ίδωρ vdor acqua e νέμω nèm-o abito - gen. d'ins. col. tetr.: acquatici.

\* Idropatia – da ύδωρ ydor acqua e πάθος pàth-os malattia – affezione morbosa prodotta dall'acqua, 2 Sin. d'idroterapia (improprio)

\* IDRÒPATICO. V. Idropatio - che si riferisce all'idropatia.

IDROPE, \* IDROPISIA - da υδωρ ydor *acqua* e όψ, όπὸς ops, op-òs aspetto - spandimento di serosità in una cavità del corpo o nel tessuto cellulare.

\* IDROPÈLTA - da ίδωρ ydor acqua e πέλτη pèlt-e scudo - gen di p. m., fam. idrocaridee, tr. idropeltidee; che crescono nell'acqua e

hanno foglie a scudo. \* IDROPELTIDEE. V. Idropella.

\* IDROPERICARDIA - da ΰδωρ ydor acqua e \* περιχάρδιον perikard-ion pericardio - idropisia del pericardio.

\* IDROPERIPNEUMONIA - da ΰδωρ ydor acqua e περιπνευμονία peridelle correnti d'acqua, 2 Strumento pneumonia - infiammazione polmonare che degenera in idropisia al acqua, nvesua pneum-a fiato (gas) e petto.

 IDROPERITONÈO – da τδωρ vdor acqua e περιτόναιον peritone-on peritoneo - ascite del peritoneo.

IDRÒPICO. V. Idrope - che si riferisce all'idrope. 2 Ch'è affetto d'idrope.

 IDRÒPIRA – da ίδρως idr-òs sudore e πύο pyr fuoco - febbre con sudore copioso.

\* IDROPIRÈTICO. V. Idròpira - ep. di febbri accompagnate da sudore.

\* IDROPISIA. V. Idrope. \* ldropitio - da εδωρ ydor acqua

e πίτυς pit-ys pino - gen. di p. d., fam. cariofillee; acquatiche, il cui fogliame somiglia a quello del pino.

\* IDROPIXIDE - da ပစ်ယာ ydor acqua e πυξίς, πυξίδος pyxis, pyxid-os vaso - gen di p. d., fam. scrofularinee; acquatiche, il cui frutto è una capsula che ha forma di vaso.

\* ldropleuria – da აგლი vdor acqua e πλευρά pleur-à pleura idropisia della pleura.

\* IDROPLEURITE. V Idropleuria infiammazione della pleura con spandimento sieroso.

\* IDROPNEUMATICO – da εδως vdor acqua e πνεύμα pneum-a spirito, gaz - bacino per raccogliere i gaz insolubili nell'acqua.

\* IDROPNEUMATOCÈLE - da ὖδωρ acqua, πνεύμα, πνεύματος pnétima, pněumat-os fiato (gas) e κήλη kèl-e tumore - tumore erniario che contiene del liquido e del gas.

\* IDROPNEUMONIA - da ύδωρ ydor acqua e πνεύμων pnèumon polmone - infiltrazione sierosa, edema dei polmoni.

 Ibropneumopericardia – da ύδως ydor acqua, πνεύμων pnėumon polmone e \* περικάρδιον perikard-jon pericardio - edema del polmone con idropisia del pericardio.

\* ldropneumosarca – da ίδωρ ydor |

σάρξ, σαρχὸς sarx, sark-os carne tumore che contiene dell'acqua, un corpo gazoso e materie simili a carne.

 Idropneumotoràce - da εδωρ vdor acqua, πνεύμα pnèum-a fiato (aria) e θώραξ, θώραχος thòrax, thòrak-os torace - spandimento d'aria e di acqua nella cavità della pleura. IDROPOSIA. V. Idropota - il bere

acqua; il bere solamente acqua. IDRÒPOTA – da ΰδωρ αcqua e

πόω po o bevo-che beve acqua; che beve solamente acqua.

\* IDROPTERIDÈE - da 68mp ydor acqua e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèridos felce - tr. di p. a., fam. felci; che vivono in acqua.

\* IDRÒPSICA - da ὕδωρ ydor acqua e ψύχη psych-e falena - gen. d'ins. neuropt., fam. idropsichiti; falene

acquatiche.

\* IDRORRACHIA, IDRORRACHITIDE da ὕδωρ ydor acqua e ῥάχις ràch-is spina dorsale - idropisia della spina dorsale: tumore molle che fa ernia dietro il canal vertebrale attraverso le lamine e le apofisi delle vertebre. \* IDRORREA - da ὕδωρ ydor acqua e ρέω rè-o scorro - scolo lento e cronico di un liquido acqueo. 2 Primo stato dell'oftalmia egiziana. in cui c'è un abbondante scolo di lagrime.

\* IDRORRÌZA -- da ὕδωρ ydor acqua e ρίζα rìz-a radice - sp. di p m., fam. pandanee, gen. pandano; che approfondano le radici nell'acqua.

\* IDRORRODO – da ὕδωρ ydor acqua e ρόδον ròd-on rosa – mistura di acqua e di olio di rose.

\* IDROSACCARO - da ΰδωρ ydor acqua e σάχγαρ sàcchar zucchero acqua col zucchero.

\* İDROSÀRCA – da ύδωρ ydor acqua e σάρξ, σαρχός sark, sark-os carne - tumore che contiene sierosità e grumi di sangue che hanno appa-

\* IDROSARCOCELE - da ύδωρ ydor acqua, σάρξ, σαρχός sarx, sark-òs carne e χήλη kèl-è tumore - tumore formato da un sarcocele complicato da idrocele della tunica vaginale.

IDROSAURO – da ὕδως ydor acqua
 σαῦρος sàur-os lucertola – gen.
 di rett. saurii, fam. lacerzii; sorta

di lucertole acquatiche.

\*IDROSCHEOCÉLE - da ὕδωρ ydor acqua, ὄσχεον òsch-eon scroto e πήλη kèl-e tumore - sin. d'idrocèle. \*IDROSCOPIA - da ὕδωρ ydor acqua

e σκοπίω skop-èo osservo - arte di scoprire le sorgenti sotterranee per mezzo della bacchetta divinatoria. \*IDROSCOPIO. V. Idroscopia - sin.

di clepsidra.

\*IDRÒSCOPO. V. Idroscopia - che investiga le fonti sotterranee.

\* IDROSELENIATO. V. Idroselènico - sale formato dalla combinazione dell'acido idroselenico con una base.

- \*IDROSELENICO da ΰδωρ ydor acqua (per \*ὑδρόγενον ydrogen-on idrogeno) e \*σελήνεν selen-ion selenio ep. di acido formato dalla combinazione dell'idrogeno col selenio.
- \* IDROSI da ίδρως idr-òs sudore sudore morboso.
- \* IDROSIDERO da ὕδωρ ydor acqua e σίδηρος sider-os ferro – fosfato di ferro nativo; che ha un colore azzurro simile a quello dell'acqua veduta in massa.
- \* IDROSOLFATO vocab. ibr. da τδωρ ydor acqua e zolfo sale prodotto dalla combinazione dell'acido solfidrico colle basi.

\*IDROSOLFÒRICO. V. Solfidrico.

\*IDROSTACHIDE – da ύδωρ ydor acqua e στάχυς stách ys spiga – gen. di p.m., fam. najadee; che nascono in fondo alle acque e i cui fiori sano disposti in forma di spiga.

\*IDROSTÀTICA – da võup ydor acque e evarum statik-è statica – statica dell'acqua; scienza dell'acqua; brio e della pressione dell'acqua, di tutti i fluidi in generale.

\*IDROSTÀTICI. V. Idrostàtica - fam. di zoof ; che forniti di vesci-chette piene d'aria stanno a galla

sull'acqua.

\* IDROSTÀTICO. V. Idrostàtica -

\* IDROSTEO - da 55 po y dor e ó oríov ost-èon osso - idropisia dell'estremità delle grandi ossa e particolar-larmente nella parte inferiore del grand'osso della coscia.

\*IDROSUDOPATIA - vocab. ibr. da δδωρ ydor acqua, sudo e πάθος pāth-òs affezione - sin. d'idrocerapia; perchè l'uso di bagni freddissimi, secondo quel metodo, promuove un copioso sudore.

\* IDROTECNIA, IDROTECNICA – da ύδωρ ydor acqua e τέχνη tèchn-e

arte - architettura navale.

\*IDROTELLURATO. V. Idrotellurico - sale risultante dalla combinazione dell'acido tellurico con una base.
\*IDROTELLURICO - vocab. ibr. da

ύδωρ ydor acqua e telluro - acido prodotto dalla combinazione del-

l'idrogeno col telluro.

\*IDEOTERAPEUTICA, IDROTERAPIA
- da 58 se ydor acqua e bezarvise
therapêu-o curo - metodo di cura
delle malattie, specialmente delle
malattie croniche, per mezzo dell'acqua fredda all'interno e in bagni.
\*IDROTERAPICO. V. Idroferapeutica - che si riferice all'idrote.

tica - che si riferisce all'idroterapeutica. \*IDROTEO - da εδωρ ydor acqua

e ôsico th-èios, th-ìos solfo - combinazione dell'idrogeno col solfo.

\* lDROTÈRIO - da ίδρως, ίδρωτος idròs, idròt-os sudore - luogo destinato a promuovere il sudore.

\*IDROTERMOLOGIA - da ύδωρ ydor

λόγος lòg-os discorso - scienza delle | racio.

acque termali.

\* ÎDRÔTICO - da ပိစိစ္ vdor acqua - en di febbre accompagnata da sudore. 2 Ep di rimedio che promuove il sudore.

\* IDROTITE - da ύδωρ ydor acqua e củs, ώτὸς us, ot-òs orecchia - accumulazione di mucosità nella cavità del timpano dell'orecchio.

\* Idrotomia – da ΰδωρ yder acqua e roun tom-è sezione - injezione di acqua nelle arterie di un cadavere. affinchè i tessuti gonfi di quell'acqua trasudata e infiltrata si possano più facilmente anatomizzare.

\* lDROTORÀCE - da ὕδως ydor acqua e θώραξ, θώραχος thorax, thorak-os torace - idropisia di petto; raccolta di serosità in una delle cavità delle pleure, o in ambedue.

\*IDRÙRO - da ΰδως vdor acqua combinazione d'idrogeno e di un altro corpo che non sia nè acido

nè gazoso.

JENA – forma secondaria di 🖏 ys porco (come lat. suin-us porcino. da sus - radice skt. su generare) - gen. di mamm. carnivori digitigradi; che, al pari del porco, si pascono d'ogni maniera d'immondizie.

\* JENODONTE - da vaiva yen-a iena e όδο υς, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. di mamm. carnivori foss.; i cui denti molari somigliano a

quelli della iena.

JERACIO - da lépag, lépaxos ièrax, ièrak-os sparviere - a. sin. di lattuga; così detta perchè si favoleggiava che col seme di questa pianta gli sparvieri si fortificassero la vista. 2 m. Gen. di p. d., fam. composte cicoracee.

JERACOIDE – da tesáx-tev ierák-ion ieracio e elocs èid-os, id-os forma, somiylianza - gen. di p.

acqua, tapuò; therm-ès caldo e d., fam. composte; simili all'io

\* JERACONICE - da lione, liseuros ièrax, ièrak-os sparviere e dest. owyce onyx, onych-os unghia - gen. di crost. anfipodi, fam. iperii: che hanno le zampe armate di robusti uncini, a guisa degli uccelli di rapina.

JERARCA. V. Jerarchia - sommo sacerdote, o di tutta la classe sacerdotale o di una parte di essa.

JERARCHIA - da lepòs ier-òs sacro e ἄρχω arch-o presiedo - grado, ufficio dello jerarca. 2 m. Insieme, ordine dei gradi, negli ufficii sacerdotali o di altro genere.

\* JERARCHICAMENTE - V. Jerarchia - in modo, per ordine jerarchico.

\* Jeràrchico. V. Jerarchia - che si riferisce alla jerarchia.

JERATICO - da ispós ier-os sacro - sacerdotale. 2 Ep. della scrittura di cui negli usi civili si serviva la classe sacerdotale in Egitto: abbreviazione calligrafica della scrittura jeroglifica. 2 Ep. della carta finissima di papiro, usata dai sacerdoti egiziani. 2. Ep. di stile nella scoltura degli oggetti che si riferivano al culto presso gli antichi Elleni

JEROCERICE – da ispòs ier-os sacro e χήρυξ, χήρυχος kèryx, kèryk-os banditore - primo araldo nei misteri di Cerere Eleusina. 2 m. (neoellonico) Predicatore.

JERODULO - da lepos ier-os sacro e δούλος dul-os servo - individuo. uomo o donna, addetto al servizio di un tempio, nei minori uffici.

JEROFANTE - da ispòs ier-òs sacro e φαίνω fèn-o dichiaro, manifesto - gran sacerdote di Cerere Eleusina. che presiedeva ai misteri e iniziava i neofiti.

Jerofàntico. V. Jerofànte - uf-

tide.

JEROFANTIDE. V. Jerofante sacerdotessa di Cerere Eleusina. che presiedeva ai misteri delle donne e le iniziava.

JEROFILACE - da issóc ier-òs e φύλαξ φύλακος fylax, fylak-os custode - custode degli arredi sacri.

JEROFILACIO. V. Jerofilace - ripostiglio degli arredi sacri; tesoro sacro.

Jeròforo – da lepós ier-òs sacro e φέρω fèr-o porto - ministro che nelle cerimonie pubbliche portava le stole degli Dei e le altre cose appartenenti al culto.

JEROGLÌFICO – da ispòs ier-òs sacro e γλύφω glyf-o incido, scolpisco - carattere della scrittura figurata dagli antichi Egiziani; così detto perchè si usava nelle iscrizioni monumentali degli edifizii sacri.

\* JEROGLÒSSA - da lesòcier-òs sacro γλῶσσα glòss-a lingua - lingua sacra.

JEROGRAFÍA - da issòs sacro e γράφω graf-o scrivo, descrivo dipingo - descrizione di cose sacre. 2 Scrittura sacra. 3 Pittura sacra nei simboli e figure.

JEROGRAFICO. V. Jerografia che si riferisce alla jerografia,

JERÒGRAFO. V. Jerografia - che descrive cose sacre. 2 Che scrive di cose sacre. 3 Pittore di imagini sacre.

\* Jerogramma – da ispòs ier-òs sacro e γράμμα gramm-a lettera sin. di jeroglifico.

JEROLOGIA - da ispòs ier-òs sacro e λόγος lòg-os discorso - m. trattato di cose sacre.

JERÒLOGO. V. Jerologia - m. the tratta di cose sacre.

JEROMANTE - V. Jeromanzia che pratica la ieromanzia.

ficio dello jerofante e della jerofan- | e μαντεία mant-èia, mant-la divinazione – divinazione per mezzo dei sacrifici, per congetture tratte dall'esterno e dalle viscere delle vittime e dalle circostanze concomitanti del sacrifizio.

JEHOMISTA - da lepos ier-os sacro e μύω my-υ inizio - iniziatore ai

misteri sacri.

JEROMONACO - da ispede ier-èus sacerdote e μεναχός monach-òs monaco - monaco sacerdote, così detto per distinguerlo dall'idiota, che non è insignito di alcun ordine ecclesiastico.

JEROSCOPIA - da ispò; ier-òs sacro e σχοπέω skop-èo osservo - sin. di jeromanzia.

JEROSCOPO V. Jeroscopia - sin. di jeromante.

JEROTÈCA - da lepòs ier-òs sacro e θήκη thèk-e teca - ripostiglio degli arredi sacri. 2 Sin. di pixide.

JEROTELÈSTA - da ispòs ier-òs sacro e τελέω tel-èo inizio - sacerdote iniziatore ai misteri.

Jerurgia - da ispòs ier-òs sucro e έργον èrg-on lavoro - celebrazione dei misteri, dei sacrificii di una religione.

\* IFANTO - da úφαίνω yfèn-o tesso e avecs anth-os fiore - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; ornati di vivi colori intrecciati, quasi fiori variopinti.

IFASMA - da úpaívo yfèn-o tesso - m. gen. di p. a , fam. funghi; filamentosi, che hanno la forma di un tessuto.

IFÈNA - da ὑφαίνω yfèn-o tesso m. gen, di p. m., fam. palme; il cui frutto è coperto di una pelle fibrosa.

\* IFERPE – da ὑφέρπω yfèrp-o striscio - (ὑπὸ ypò sotto, di nascosto e έρπω èrp-o striscio) - gen d'ins. col. pent., fam. carabici; che stri-JEROMANZIA - da ispòs ier-òs sacro sciano, che s'insinuano strisciando.

\* IFIDE - da for ifi fortemente - | in cui l'acqua col trasudarne, ringen. di crost. decapodi brachiuri; guerniti di una forte spina ad ambo

\*Iridro – da ύπὸ ypò sotto e ύδωρ yd-or acqua - gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantari; che stanno

sott'acqua.

\*IFOMHCETI - da upaívo yfèn-o tesso e μύχης, μύχητος myk-es, myket-os fungo - cl. p. a., fam. funghi; che presentano l'apparenza di un tessuto.

IGIENE - da υγιεινός ygiein-os igiin-òs sano (ὑγιεία ygieia, yg-la sanità) - arte di conservare la salute, cioè di mantenere l'azione normale degli organi nelle differenti età, costituzioni, professioni.

IGIÈNICO. V. Igiène - che si riferisce all'igiene; che contribuisce a mantenere la salute.

\* IGIENISTA. V. Jaiène - versato

nell'igiene.

\* Igrobaròscopo - da ὑγρὸς ygr-ds umido, βάρος bàr-os peso e σχοπέω skop-èo osservo - strumento per conoscere il peso di un liquido; sin, di areòmetro.

IGRÒBATI – da ὑγρὸς ygr-òs umido e βάω b-ào cammino - m. fam. di ucc., che sono forniti di lunghe gambe per camminare nell'acqua.

IGRÒBIA – da ύγρὸς ygr-ès umido e βίες bi-os vita - m. gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantari; che vivono in luoghi umidi.

\* IGROBIEE. V. Igròbia - fam. di p. d.; che amano i luoghi umidi.

\* IGROBLEFARICO - da ὑγρὸς ygr-òs umido e βλέφαςον blèfar-on palpebra - ep. dei condotti escretorii delle glandole lacrimali e degli orifizii per cui si versano le lagrime.

'IGROCÈRAMO – da ὑγρὸς ygr-òs umido e xépaucs keram-os vaso di

fresca quella che vi rimane.

\* Igrocirsocèle – da vypòc ygr-os

umido, xuode kirs-de varice e xila kèl-e ernia - ernia acquosa dello scroto, complicata con varicose ostruzioni dei vasi spermatici.

\* IGROCOLLÌRIO - da ὑγρὸς ygr-òs umido e χολλύριον kollyr-ion collirio

collirio liquido.

\* IGROCRÒCIDE - da bypòs ygr-òs umido e xosxis, xpoxídos krokis. krokid-os nappa, fiocco – gen. di p. a., fam. ceramiarie; che hanno aspetto di una nappa, di un fiocco di fili.

\* IGRÓFILA - da bypòs ygr-òs umido e φιλέω fil-èo amo - gen. di p. d., fam. acantacee; che abitano luoghi

umidi.

\*Igrofobia – da ὑγρὸς ygr-òs umido e φόθος fob-os timore - sin.

di idrofobia.

\* IGROFTALMIA. V. Igroflalmico oftalmia umida.

\* IGROFTALMICO - da υγρός ygr-ds umido e ὀφθαλμός ofthalm-os occhio - che serve a nettare gli occhi. 2 Sin. di idroblefàrico.

\*IGROLOGIA – da ὑγρὸς ygr-ös umido e λόγος lòg-os discorso -

trattato degli umori nel corpo u-\* IGRÒMA – da ὑγρὸς ygr-òs umido - idropisia delle borse mucose sotto-

cutanee, massime al ginocchio. \* IGROMETRIA. V. Igròmetro - parte della fisica che tratta dei mezzi di valutare le variazioni dell'umidità

dell'aria. \* IGROMETRICITÀ. V. Igròmetro facoltà di essere igrometrico, d'im-

beversi di liquido.

\* IGROMETRICO. V. Igrometria ep. di sostanze suscettibili di provare dei cangiamenti proporzionati ai diversi gradi di umidità dell'aria terra - vaso di terra molto poroso atmosferica. - Fiori igrometrici; fiori che si chiudono all'avvicinarsi della pioggia. 2 Fiori che a una data ora del giorno si aprono e a un'altra ora si chiudono.

\*IGROMETRO - da ὁγρός ygr-ôs
umido e μάτρον mètr-on misura strumento che serve a misurare il
grado di umidità atmosferica.

\* IGROSCOPIA - da Υγρός ygr-òs
umido e σκοπίω skop-èn osservo sin. di idrometria.

\* IGROSCOPICITÀ. V. Igroscopia - sin. di idrometricità.

\* IGROSCÒPICO. V. Igroscopia - sin. di idromètrico.

\* IGROSCÒPIO. V. Igroscopia - sin. di idrometro.

ILA – da ύλη yl-e bosco – m. gen. di rett. batracii; che stanno nei boschi. ILAMIDI – da είλέω ·eil-èo, il-èo

involgo - membrane che involgono il cervello.

ILARCA – da the il-e squadra e άρχὸς arch-òs capo – comandante di una squadra di 64 cavalli (presso i Romani, di 30).

ILARCHIA. V. Ilàrca - ufficio dell'ilarca.

ILARODÌA - da λαρὸς ilar-òs lieto, giocoso e ὡδὰ od-è canto - rappresentazione giocosa in musica, nei teatri, ai banchetti.

ILEA - da ὅλη yl-e selva - m. gen. d'ins. imenopt., fam. aculeati; che si trovano nelle selve.

\* ILEADÈLFO - vocab. ibr. dal lat. ilia ilii e ἀδελφὸς adelf-ὁs fratello - mostro doppio inferiormente, dal bacino in giù.

\* ILEBATI - da 5λn yl-e selva e βάω b-ào vado - fam, di ucc. trampolieri; che dimorano nelle selve.

\* ILEITE. V. Ilėo – infiammazione della membrana mucosa dell'ileo.

ILÈMA - da ειλέω eil-èo, il-èo torco, attorciglio - contorcimento, attorcigliamento doloroso degl'intestini.

\* ILEMIIA – da Jan yl-e bosco e muia my-la mosca – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; sorta di mosche che si trovano nei boschi.

ILEO -da ades eil-èo, il-èo torco, avvolgo - m. parte dell'intestino gracile, che ha parecchi avvolgimenti. 2 Malattia caratterizzata da dolori vivissimi dell'addome; così detta o perchè ha sede negli avvolgimenti degl'intestini, o perchè in essa questia normalmente si avvolgono e s'intricano, o finalmente perchè le materie fecali spesso si torcono dal loro cammino e sono respinte allo stomaco o alla bocca; volg. volvolo.

\*ILEOCECALE - vocab. ibr. da zheò; il-eòs-ileo e cieco (intestino) - ep. della valvola che si osserva dove il cieco mette capo nell'ileo.

\* ILEOCÒLICO – da εἰλεὸ; ile-òs ileo e κῶλον kòl-on colo – che si riferisce agli intestini ileo e colo.

\* ILEGODLOSI — datīnās ile-òs ileo e χελή chol-è bile — diarrea biliosa.
\* ILEGODICLIDITE — da λλάς ile-òs ileo e διαλίς, διαλίδες diklis, diklid-os valvola — infiammazione del—l'ileo e della valvola ileocecale.

ILIACO - da îxecç lleos ileo - che si riferisce all'ileo - Passione iliaca: sin. d'ileo, volvolo.

\* ILiBIO - da tib; il-ys melma e βίος bl-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantari; che vivono nella melma dei fiumi.

\* ILIOAPONEURÒTICO - vocab. ibr. dal lat. ilia fianchi e ἀπονεύρωσις aponèuros-is aponeurosi - muscolo

\*ILIOCAPSULOTROCANTINO - vocah. ibr. dal lat. ilia fianchi, capsula capsula e τρεχαντέρ trochanter trocantere - muscolo che si attacca alla spina iliaca, alla capsula femorale e al piccolo trocantere.

\* ILIOIPOGASTRICO - vocab. ibr. dal lat. ilia fianchi e ὑπογάστρων

vnogastrion inogastrio - pervo che parte dal primo pajo lombare e mette capo al muscolo obliquo che discende dall'addome.

11.1

\*ILIOTROCANTERII - vocab. ibr. · dal lat. ilia fianchi e τρογαντήρ trochanter trocantere - muscolo medio e piccolo del deretano, che si attaccano al trocantere.

ILLOSI - da ΐλλω ill-o ammicco frequente ammiccamento, stravol-

gimento degli occhi.

\* It.o – da οὖλὰ ul-è cicatrice – punto del pericarpio cui sta attaccato il seme; così detto perchè presentasi sotto aspetto di una piccola cicatrice, quando il seme è staccato dal pericarpio.

\* ILOBIO – da ύλη yl-e bosco e βίος bl-os vita - gen. d'ins. col. tetr.. fam. curculionidi: che abitano nei

hoschi.

\* ILOCARIDE - da Un yl-e bosco e χαίρω chèr-o godo - gen. d'ucc. anisodattili, fam. colibri; che stanno nei boschi.

\* ILÒFILO - da ΰλη vl-e bosco e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ucc. silvani: che abitano i boschi.

\* Ilogènesi – da un vl-e materia e γεννάω genn-ào genero – produzione della materia.

\* Ilologia – da ύλη vl-e materia e λόγος lòg-os discorso - trattato degli elementi della materia.

\* ILOM10 – da ύλη vl-e bosco e μῦς mys topo - gen. di mamm. insetvori; che abitano i boschi.

\* Ilòne – da Alcs èl-os chiodo – malattia dell'occhio, che consiste in una prominenza callosa simile ad una testa di chiodo.

\* Ilonomo – da un vl-e bosco e νέμω nèm-o abito - gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni; che abitano nei boschi.

\* ILOSPÈRME – vocab, ibr. da ilo e σπέρμα spèrma seme - fam. di p.

cicatrice dei loro semi.

\* ILOTOMITI. V. Ilòtomo.

\* ILOTOMO - da oun vi-e bosco. legno e τομή tom-è taglio - gen. d'ins. imenopt., fam. tentredinii, tr. ilotomiti: che rodono il legno degli alberi per deporvi le loro uova.

\* ILÙRGO - da Un yl-e bosco, legno e řpyov èrg-on lavoro - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che si trovano sotto la scorza dei pini e di altri alberi.

\* İMANTALIA - da ίμας, ίμαντος imàs, imànt-os correggia e άλία al-ia aggregato, copia - gen. di p. a., fam. ficee; che rassomigliano a

un fascio di correggie.

\* IMANTOGLÒSSO - da inàc, inávro; imas, imant-os correggia e γλώσσα gloss-a lingua - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui senali dei fiori somigliano a correggie linguiformi.

\* IMANTOPO - da imas, imáyros imas, imant-os correggia e ποῦς pus piede - gen. d'ucc. trampolieri; che hanno i piedi lunghi e torti a guisa di correggia. 2 Gen. d'infus.; distinti da due prolungamenti a guisa di correggie.

ÎMANTOSI - da ίμας, ίμαντες imàs, imant-os correggia - malattia in cui l'ugola si assottiglia ed allunga quasi a guisa di correggia.

\* Imatanto - da eluz èima, ima είματος èimat-os, imat-os veste e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. incerta; i cui fiori sono vestiti da una brattea molto grande.

\* Inatofilàcio - da εξμα èima, ima, είματος èimat-os, imat-os veste e φυλάττω fylatt-o custodisco - guardaroba.

\* IMATOGRAFÌA - da είμα èima. ima, είματος èimat-os, imat-os veste e γραφή graf-è descrizione - descrizione della maniera di vestire dei popoli, specialmente antichi.

"IMENACNE - da buth vraen membrana e žym áchn-e gluma – gen. di p. m., fam. graminee; che hanno la gluma inferiore membranosa.

\*Ímenantera – da ὑμὴν ymen membrana e avenoù anther-à antera - gen. di p. d., fam. violarie; le cui antere sono fornite di un appendice membranosa.

\*IMENANTERIO, IMENANTERO, V. Imenàntera - gen. di p. d., fam. composte: che hanno le antere unite da un tubo membranoso.

IMĖNE – dal skt. wė, lituano vi-t, slavo vi-ti, lat. vi-ere piegare, torcere, avvolgere (lat. vimen vimine, virgulto flessibile) a. membrana, come dire cosa pieghevole, che si può torcere, avvolgere. 2 Piega formata dalla membrana mucosa della vulva ove penetra nella vagina delle vergini, e che ne chiude o ne ristringe l'ingre-so.

IMENE, IMENEO - "Yury," Yuévauce, che gli antichi probabilmente pronunciavano hümèn, hümèneos, sembra, a primo aspetto, una forma dialettica del skt. Kaman Dio dell'amore (ovvero bramoso; amabile; vago, nel doppio senso di questo vocabolo), dal skt.zendo kam desiderare, amare (skt. kam. γαμέω, γαμώ gam-èo, gam-ò esercito il coito: antico versiano kamana, armeno kamim amare; skt.-zendo kāma desiderio; kāmya, ebraico kima brama - coptico me, mei, mai amare; lat.-it. amo, soppressa la consonante iniziale del vocabolo skt.-zendo, come lat, aper, apri cinghiale per xáπρος kapr-os); coptico ka generatore: kim formare, produrre. -Senonche la trasformazione di ka in hii non è in tutto conforme ai canoni etimologici. Onde sembra da preferire l'etimo dalle radici 6 u, hu, corrispondente al skt. su 2 m. Membrana fruttifera dei fun-

generare (come in vios yi-os figlio, ύστέρα ystèr-a utero) – e skt.-zenda mà creare (coptico may madre), die cui madre, mamma ecc. sono forme secondarie (ovvero da μάω m-ào desidero ardentemente). Se si ammette che nv en di ὑμὰν ymèn non sia terminazione, ma parte di radicale: il secondo elemento del vocabolo è affine all'egiziano men generare (menmen principio generatore) e all'ellenico volgare μάνα màna madre, che sono pure forme secondarie della radice ma. Imene, Imeneo è dunque forma intensiva, costituita di due radici equivalenti o quasi equivalenti, e significa generazione: ovvero, altrimenti, ardente desiderio di generare, veemente tendenza alla generazione - nozze, matrimonio. 2 Canto nuziale. 3 Dio preside alle nozze. I nomi che significano amore, matrimonio derivano ordinariamente da radici significanti desiderare, amare, baciare, e più di raro generare. Così pure il nome del Dio d'amore – "Eowe. er-os; εράω er-ào amare; lat. Cupido, lat. cup-ere desiderare: skt. cub baciare; skt. Bhaga, uno degli Aditya, dio che presiede all'amore e forma i matrimonii: bhag' amare. La radice γαπ di άγαπάω agapà-o amo è un'antistrofe. \* ImeneLitri – da ὑμλν ymên membrana e idutpov elytr-on elitro - fam. d'ins. emipt., omopt.; che hanno elitri membranosi.

\* Imenella – da ὑμὰν ymên membrana - gen. di p. d., fam cariofillee: i cui stami sono congiunti da una corona membranosa 2 Gen. di p. a., fam. funghi; membranose, coriacee.

IMENEO. V. Imène.

IMENIO - dim. di univ vmen membrana - piccola, sottile membrana. ghi basidiospori; strato superficiale | gastr-òs ventre - gen. di p. a : firm. su cui riposano immediatamente i loro organi di fruttificazione.

\* IMENÎTE - da ὑμὰν ymèn imene infiammazione dell'imene.

\*IMENOCALLIDE - da ὑμὰν vmên membrana e κάλλος kàll-os bellezza - gen. di p. d., fam. narcissee; distinte da una bella spata memhranosa.

\* IMENOCÀRPO - da ὑμὰν ymèn membrana e xapnòs karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. leguminose; distinte da baccelli membranosi.

\* IMENOCERA - da ὑμὰν ymèn membrana e xipas kèr-as corno - gen. di crost, decapodi macruri, fam. salicochi: le cui antenne superiori terminano in due filamenti, di cui il superiore è dilatato e membra-

\* Imenochėte – da ὑμτὸν vmėn membrana e vairo chèt-e chioma gen. di p. m., fam. ciperacee; il cui ovario è circondato da una specie di chioma formata di setole colla base membranosa.

Imenòdi. V. Imenòide - m. sez. di p. a., fam. funghi; che hanno i denti del peristomio inseriti sopra una membrana.

\*IMENOFALLO – da ὑμτὸν ymèn membrana e φαλλὸς fall-os pene gen. di p. a., fam. funghi; che hanno forma di pene e il cui cappello si dilata intorno intorno in membrana.

\*Imenofilla – da ὑμπν ymèn membrana e φύλλον fyll-on foglia gen, di p. a., fam, felci; che hanno fronde sottili e membranose.

\* INENOFILLÉE. V. Imenofillo.

\* IMENOFTALMIA - ua ὑμὴν ymèn membrana e ὀφθαλμία ofthalm-ia oftalmia - infiammazione delle membrane dell'occhio.

 \* IMENOGASTRO – da ὑμπν ymên membrana e yastip, yaster,

tuberce . tr. imenogastree : coal denominate perchè le cellette cave che ne compongono la sostanza. sono attorniate da una membranetta o imenio retiforme

\* IMENOGENIA - da buto ymón membrana e yevráw genn-ào genero - produzione membranosa per contatto di due liquidi, p. e. albumina liquida e grasso liquido.

\* IMENOGRAFIA - da burr ymen membrana e ypaph graf-è descrizione - descrizione delle membrane.

IMENÒIDE – da ὑμὰν ymèn membrana e sidos èid-os, id-os forma. somiglianza - che ha forma di membrana; che rassomiglia a una membrana.

\*lmenologia – da ὑμὴν ymèn membrana e λόγος lòg-os discorso - trattato delle membrane. 2 Parte dell'anatomia che riguarda le mem-

lmenolèpide - da ὑμὴν ymèn

membrana e λεπίς, λεπίδος lepis. lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. corimbifere : il cui periclinio è formato di squame membranose. \*Imenomicèti – da bum vmèn membrana e μύχης, μύχητος myk-es, myket-os fungo - ord. di p. a., fam. funghi; che comprende quelli che hanno all'esterno una membrana fruttifera, in cui sono collocati i corpi riproduttori.

\* Imenonema - da upin ymen membrana e vñua nem-a filo - gen. di p. d., fam. composte cicoriacee; il cui pennacchio è composto di squamelle membranose alla base e che terminano in un filo:

\*IMENOPÀPPO – da ὑμτὰν ymên membrana e πάππος papp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; il cui pennacchio è formato di squame membranose.

\* Imenòplio - da ὑμὴν ymên membrana e ὁπλὴ opl ễ unghia - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno unghie membranose.

\* IMENOPODI - da ὑμὰν ymèn membrana e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - fam. di ucc., che hanno le dita guernite di una membrana.

INENÒPTERI – da δμόν ymén membrana e πτερὸν pter-òn ala – m. ord. d'ins., che hanno quattro ale membranose a nervature longitudinali.

\* IMENOSCIFE - da δωτ, ymėn membrana e σκύφος skyf-os fazza - st.gen. di p a., fam. funghi, gen. peziza; distinte da una capsula membranosa a fuggia di tazza.

\* lmenosoma - da ομήν ymėn membrana e σωμα som a corpo - gen. di crost. decapodi brachiuri; il cui corpo è quasi membranoso.

\* IMENOSTACHIDE - da ὑμὴν ymên membrana e στάχυς stàch-ys spiga - gen. di p. a., fam. felci; le cui fronde frutifere arieggiano ad una spiga membranosa.

\* ÎMENOTÈCI. V. Imenotècio ord. di p. a., fam. funghi; distinti da un imenio cosperso di spore o

gemme seminiformi.

\*IMENOTECIO-da ὑμὰν ymèn membrana e δήκη thèk-e teca - gen. di p. m., fam. graminee; le cui glume sono membranose e a guisa di teca.

\*IMENOTOMIA — da buily ymėn membrana e τομίτ tom-è taglio — dissezione delle membrane. 2 Taglio dell'imene quando è imperforato e si oppone al coito, allo scolo dei mestrui o all'espulsione del feto.

IMNO, \*INNO - dal zendo hu dedicare, essequiare - componimento lirico in lode (ordinariamente di qualche divinità o di qualche santo).

L'etimologia surriferita, che fu proposta da Bopp, è molto incerta.

Forse ouvo: (che gli antichi pronunciavano probabilmente hümn-os: è una forma secondaria ipotetica suman, sumn, del coptico smu. sum lodare, celebrare; lode, benedizione, rendimento di grazie (come il skt. Kaman Dio dell'amore è forma secondaria di kam amare - V. Imène); sostituita al s l'aspirazione, come in b y, hū corrispondente alla radice skt. su generare. Pindaro usa xupos kom-os e ύμνος umn-os come sinonimi. Υμνος ymn-os ha rispetto a κώμις kom-os (xωμέω kom-èo lodo, celebro) quella stessa analogia, per così dire, parziale, che ha ὑμτν ymėn rispetto a kam (V. *Imène*).

MNOLOGÍA, \* INNOLOGÍA - da υμνες ymn-os inno e λέγω lèg-o dico - recitazione, canto d'inni. 2 m.

Trattato sugli inni.

\* INODERMI - da ίς, ίνδς is, in-òs fibra e δίρμα dèrm-a pelle - div. di p. a., fam, licheni; che comprende le specie che si presentano sotto la forma di una pelle abrosa.

\*JOCERATOFARINGEO - da ύσειδὶς yoeid-ès, yoid-ès joide, κέρεις, κέρεις κ kèr-as, kèrat-os corno e φάρις, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe - muscolo che parte da uno dei corni dell'osso joide e si porta alla faringe.

\*Jopamilo - da ἰωδες iòd-es jodio e ἄμολον àmyl-on amilo - corpo ottenuto per distillazione dall'alcool amilico per mezzo dello jodio e del fosforo.

\*Jodato - da lisões ièd-es jodio sale prodotto dalla combinazione dell'acido jodico colle basi.

\*Jodico - da lass iod-ès jodio ep. dell'acido formato dallo jodio e dall'ossigeno.

\*Jòdide - da ίωδες iòd-es iodio combinazione dello jodio con corpi meno elettro-negativi di esso.

\*Jodidrato - da imois idd-es jodio | porco e deladude ofthalia-di eccicio e ύδωρ yd-or acqua - combinazione dell'acido jodidrico colle basi.

\* Jodinaico. V. Jodidrato - acido che risulta dalla combinazione dello jodio coll'ossigend e coll'acqua.

\*Jodio - da tov ion viola e eldoc èid-os, id-os forma, somiglianza m. metalloide che nel volatilizzarsi manda un vapore di un bel color violetto.

\*Jodocaucina - vocab. ibr. da ιωδες idd-es jodio e caucuc - corpo ottenuto per azione dello jodio sul caucuc o gomma elastica.

\* Jodofosfòrico – da ίῶδες iòd-es jodio e φώσφερεν fòsfor-on fosforo - combinazione degli acidi iodico e fosforico.

\* Jodomete – da ἰῶδες iòd-es jodio e μέθη mèth-e ubbriachezza - ubbriachezza prodotta da forti dosi di jodio.

\*Jodonitrico - da ἰωδες iòd-es iodio e vitoco nitr-on nitro - acido proveniente dalla combinazione dell'acido jodico e del nitrico.

\* Joposol Pòrico – vocab. ibr. da ίωδες iòd-es jodio e zolfo - acido che risulta dalla combinazione dell'acido iodico e del solforico.

\* Ιορύκο - da ιωδες iòd-es jodio - combinazione di iodio e di un altro

metalloide.

\* Joepiglòttico - da ὑcειδὲς yoeid-ès, yoid-ès joide e ἐπιγλωττίς epiglott-is epigiottide - ligamento che fissa la base dell'epiglottide alla faccia posteriore dell'osso joide.

\* Jofaringeo – da vosidés yoeid-ès, yoid-ès joide e φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe - muscolo costrittore medio della faringe.

\* JoFòrbo - da ὑς, ὑὸς ys, y-òs porco e ococh forb-è escu - gen. di p. m., fam. palme; i cui frutti sono buon pasto per i porci.

- occhio porcino, cioè piccolo.

\*Joglosso - da bondis yoeid-ès. void-ès joide e yluosa gloss-a lingua - muscolo che congiunge l'osso joide alla base della lingua.

\*Joglosso-Basi-Faringeo - da boude, γοeid-ès, yoid-ès joide, γλώσσα glòss-a lingua, Báoic bàs-is base e φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe - muscolo costrittore medio della faringe, che si attacca all'osso joide, alla lingua e alla base del-

Joide - da v y ypsilon e eldos èid-os, id-os forma, somiglianza ossicino situato fra la base della lingua e la laringe; la cui forma somiglia a quelle di un v ypsilon.

\* Juideo. V. Joide – che si riferisce all'osso ioide. \* Joide Troideo. V. Joide e Tiròide - muscolo che ha relazione

coll'osso joide e colla cartilagine tiroide.

l'occipitale.

\*Jolito – da lov i-on viola e liboe lith-os pietra - min.; sin. di dicroite: che umettata tramanda odore di viola. 2 Min.; sorta di quarzo che ha odor di viola. 3 Sp. di p. a., funghi, gen. bisso; che dà odor di viola alle pietre su cui vegeta.

JONICO - da "Iwy Ion Jone, uno dei nipoti di Elleno - ep. di uno dei cinque ordini d'architettura. così detto perchè fu inventato, dicesi, nella Jonia.

\* Jonidio – dim. di 🏻 1-on viola – gen. di p. d., fam. violarie.

JONIO - da Iwy Jon Jone, uno dei nipoti di Elleno - che è relativo a Jone, agli Jonii, alla Jonia; specialmente, ep. di uno dei modi musicali antichi, inventato, dicesi, nella Jonia, parte dell'Asia Minore.

\* Jonòpside - da lov 1-on viola e \*Joftalmo - da δε, ύδς ys, y-ds e εψις dps-is aspetto - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno | dim. e & lacoco allass-o cambio (21aspetto di viole.

JONTO - da iovôce lonth-os lentiggine - piccolo tubercolo in faccia. simile ad una lentiggine.

\* JOSCIAMINA - da bogrúques voskvamos giusquiamo - sostanza estratta dai semi del giusquiamo.

\* Josepide - da oc, boc ys, y-ds porco e σέρις, σέριδος sèris, sèrid-os cicoria - gen. di p. d., fam. cicoriacee: che hanno un'ingratissima puzza.

\* Jospata – da υ y ipsilon e σπάθη spath-e spatola - gen. di p. m., fam. palme; le cui spatole hanno

forma d'insilon.

\* JOSPONDILOTONIA - da voeides voeid-ès, void-ès joide, σπόνδυλος spondyl-os vertebra e τομή tom-è taglio - taglio fra lo joide e la prima vertebra cervicale, per dar uscita al pus delle tasche gutturali negli animali domestici.

\* JOSTERNALE - da vostôic voeid-ès, void-ès joide e στέρνον stèrn-on sterno - pezzo dello sterno, il più

vicino allo ioide.

\*JOTACISMO - da : iota, lettera dell'alfabeto ellenico - uso degli Elleni moderni di pronunciare come iota, cioè i, le vocali n ed u e i dittonghi et, ot, che certo non avevano questo suono nell'antica favella e la cui vera pronuncia non è ora conosciuta.

\* JOTIROIDEO, V. Joide e Tiroide muscolo che si estende dalla cartilagine tiroide all'osso joide.

\* IPACANTO – da ὑπὸ yp-ò sotto e ακανθα àkanth-a spina – gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che hanno alcune spine al disolto. JPAGÒGO – da ὑπὸ yp-ò sotto e

äγω àg-o porto - ep. di rimedio evacuativo, per secesso.

λαγή allag-è cambiamento) - figura grammaticale con cui si fa qualche cangiamento nelle espressioni, adoperando vocaboli, casi e modi diversi da quelli che sarebbero ovvii e naturali.

IPE

\* IPAMAUROSI - da ὑπὸ up-ò part. dim. o ἀμαύρωσις amauros-is amaurosi - amaurosi imperfetta, in grado

debole.

\* IPAMBLIOPÌA - da ὑπὸ μρ-ὸ part. dim. e ἀμ6λιωπία ambliopìa - tenue grado di ambliopia.

\* IPAPOPLEXÌA - da ὑπὸ ψp-ò part. dim. e ἀποπληξία apoplexia - apo-

plessia leggera.

IPATE - da ὑπὸ ypò sotto - il suono più basso, più grave dei due primi tetracordi. \* IPATEMESO - da ὑπάτη vpat-e

ipate e misson messon messo - il suono più basso del secondo tetracordo.

IPATO - da υπατος ypat-os supremo (ὑπὶρ ypèr sopra) - console. 2 Console titolare nell'impero bizantino. 3 Titolo che la corte bizantina dava ad alcuni personaggi stranieri.

\* IPATOIDE - da unara ypat-e ipate e ciòcc èid-os, id-os specie, somiglianza - canto sulle più basse corde.

IPE - da ίψ, ίπὸς lps, ip-ès verme - m. gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni.

\* IPELITRO - da uno yp-ò sotto e έλυτρον èlytr-on elitro - gen di p. m., fam. ciperacee; le cui achene sono circondate da un invoglio che somiglia ad una specie di gluma.

Ipèna – da ὑπήνη vpèn-e barba - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni: molto pelosi.

\* lpenfraxi - da ὑπὸ yp-ὁ part. IPALIAGE - da ὑπὸ μp-ὸ part. dim. e έμφραξις èmfrax-is enfraxi,

35 - CANINI. Dis. Etimol.

o parziale.

\* IPEPIDERMIDOCARPE - da ὑπὸ VD-Ò 80110, ἐπιδουμίς, ἐπιδεομίδος èpiderm-is, epidermid-os epidermide e καρπὸς karp-òs frutto - div. di p. a., fam. felci; caratterizzate da frutti posti sotto l'epidermide della fronda.

IPÈR - ὑπὲρ - come preposizione significa sopra, in favore, invece, di, oltre, contro ecc. Nei composti ha talora il senso di sopra (V. Ipèrtiro); ma più spesso quello di molto. troppo, eccessivamente (V. Ipercallia, Ipersarcoma, Ipertrofia ecc.).

\* IPERACUSI - da ὑπὲρ ypèr troppo e ἀκούω akù-o odo - percezione confusa e dolorosa di suoni, per anormale eccessiva sensibilità dell'udito.

\* IPERADÈNOMA - da ὑπὲρ ypèr troppo e &δήν adèn glandola - eccessiva quantità, eccessivo sviluppo di glandole.

\* IPERADENOSI. V. Iperadenoma formazione dell'iperadenoma.

\* IPERAFIA - da baio ypèr troppo e άφη af-è tatto - eccessiva sensibilità del tatto.

\* IPERAFRODISÍA - da ὑπὲρ ypèr troppo e 'Αφροδίτη Afrodit-e Venere - eccessivo trasporto per l'atto venereo, per i piaceri sensuali.

\* IPERANTÈRA - da ὑπὲρ ypèr sopra e ávônoà anther-à antera 🗕 gen. di p. d., fam. leguminose: distinte da uno, fra i loro dieci stami, più alto degli altri.

\* lperanto - da ὑπὶρ ypèr sopra e ανθος anth-os fiore - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che si

trovano sui fiori.

\* IPER-AORTOTROPÌA - da ὑπὲρ ypèr troppo, έκρτη aort è aorta e τροφή trof-è nutrizione - aumento del volume delle pareti dell'aorta; ipertrofia aortica.

estruzione - ostruzione imperfetta | \* IPERBATICO. V. Iperbato - en. frase, di stile con iperbati.

IPERBATO - da ὑπερδαίνω yperben-o trasporto, trascendo (υπέρ ypėr sopra e βάω b ào vado) trasporto, traslocamento degli elementi d'una parola, di una frase, di una proposizione. 2 Costruzione diversa dalla ordinaria della lingua. per animo concitato o per maggiore adornezza e pellegrinità di dire. 3 Sin. di apòstrofe.

IPERBIBASMO - da ὑπὶρ yper sopra, al di là e βιεάζω bibàz-o colloco (V. Ipobibàsmo) - sin. di ipèrbato.

IPERBOLE - da ὑπερθάλλω iperball-o sovrabbondo, eccedo (ὑπέρ yper troppo, sopra e βάλλω bàll-o getto) - figura retorica per cui si esagera un'idea oltre la verità. 2 Una delle sezioni coniche; così detta perchè è infinita e non se ne può determinare la superficie.

IPERBÒLICO. V. Iperbole - relativo all'iperbole; amplificativo, am-

\* IPERBOLÒIDE – da ὑπερ6ολή yper• bol-è iperbole e eldos èid-os, id-os forma, somiglianza - solido generato dall'iperbole che gira sul proprio asse. 2 Sin. di parabolòide.

IPERBOREO. V. Bôrea. \* IPERBRONCHITE - da ὑπὲρ yp**êr** troppo e βρόγχος bronch-os bronco

catarro soffocante.

IPERCALLIA - da ὑπὲρ ypèr part. intens. e xalòc kal-òs bello - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni, ornati di bellissimi colori.

\* IPERCARDIODINAMIA - da ὑπέρ ypėr troppo, καρδία kard-la cuorė e δύναμις dynam-is forza - aumento. eccesso nella forza delle pulsazioni del cuore.

\* IPERCARDIONERVIA - da ὑπὲρ ypėr troppo, καρδία kard-la cuorė e veupov neur-on nervo - aumento, eccesso della innervazione del cuore.

\* IPERCARDIOTROFIA - da ὑπὶρ | cessivamente e διάκρισις diàkris-is yper troppo, xapoia kard-la cuore e recen trof-è nutrizione - ipertrofia di cuore.

IPERCATALÈCTO, \* IPERCATALÈ-CTICO - da ὑπὶρ ypèr oltre, troppo e καταλήγω katalèg-o finisco - ep. di verso ridondante, che ha qualche sillaba più della misura.

IPERCATÀRSI - da ὑπὶρ ypèr troppo e zatzipo kather-o purgo (κάθαρσις kathars-is purga) - purga eccessiva.

\* lpercenosi – da ὑπὶρ ypèr troppo e zavos ken-os vuoto - vuoto eccessivo.

\* IPERCIESI - da ὑπὶρ ypèr sopra, oltre e xυέω ky-èo concepisco (χύν,σις kyes-is gravidanza) - gravidanza di più feti dell'ordinaria. 2 Superfetazione.

\* IPERCÌNESI – da ὑπὰρ ypèr*₊troppo* e χινέω kin-èo muovo – morboso accrescimento della forza motrice degli organi muscolari.

\* IPERCONDROMA - da ὑπὲρ ypèr troppo e χόνδρις chòndr-os cartilagine - eccessivo sviluppo di una

cartilagine. \* IPERCONDROSI. V. Ipercondroma - formazione di un ipercon-

droma. \* IPERCRINIA - da ὑπὲρ ypêr troppo e xpívo krin-o separo - aumento,

eccesso di una secrezione. \* IPERCRISI – da ὑπὲρ ypèr troppo e xpigis kris-is crisi - crisi molto forte, più forte delle ordinarie.

\* IPERCRITICO. V. Ipercrisi - che si riferisce all'ipercrisi. 2 Critico troppo severo.

\* lperdermátoma – da ὑπὶρ ypèr troppo e δέρμα dèrm-a cute - ipertrofia della cute.

\* IPERDERMATOSI. V. Iverdermåtoma - formazione di un iperdermatoma.

secrezione - sin. di ipercrinia.

\* IPERDIAZEUSI - da unio yper sopra, oltre e διάζευξις diazeux-is diazeusi - intervallo intiero fra due tetracordi.

\* IPERDULIA - da ὑπὰρ ypèr part. intens. e δουλεία dul-èia, dul-la servitù, culto - culto a Maria, madre di Gesù, superiore alla dulia, ch'è il culto reso agli angeli e ai santi.

\* IPEREFIDROSI - da ὑπέρ ypèr troppo, ἐπὶ epi part. intens o pleon. e ίδρως idr-òs sudore - su-

dore eccessivo. \* IPEREMATOSI. Sin. di iperemia.

\* IPEREMESI - da ὑπὲρ ypèr troppo e ἐμέω vomito - vomito eccessivo.

\* IPERÉMICO. V. Iperèmosi - che ha sovrabbondanza di sangue. 2 Che si riferisce all'iperemosi.

IPEREMOSI, \* IPEREMIA - da ὑπὶρ ypèr troppo e atua èm-a sangue sovrabbondanza di sangue.

\* IPERENCEFALIA. V. Iperencèfalo mostruosità caratterizzata dal trovarsi il cervello in gran parte fuori, al disopra del cranio.

\* IPERENCEFALO - da ὑπέρ ypèr sopra e έγχέφαλος enkèfal-os cervello - mostro che ha il cervello situato in gran parte fuori, al disopra del cranio.

\*IPERENERGIA - da ὑπὶρ ypèr e ένέργεια energ-eia, energ-ia energia

soverchia energia.

\*IPERENTÉROMA - da ὑπὲρ ypèr sopra e evrescy enter-on intestino escrescenza di un intestino.

\* IPERENTÉROSI. V. Iperentéroma formazione di un iperenteroma.

\* IPEREPIDOSI - da ὑπὲρ ypèr troppo e ἐπίδισις epidos-is aumento (ἐπὶ epi sopra, oltre e δίδωμι dìd-omi do) - aumento considerevole \* IPERDIÀCRISI - da ὑπέρ ypèr ec- | del volume di una parte esterna del corpo umano, (mammelle, clito-

\* IPERESTESIA - da ὑπὶς γρὸτ troppo e αίσθησις èsthes-is sensazione sensibilità eccessiva, anormale.

\*IPERERETISIA, IPERETISIA – da ὑπὸρ troppo e ἐρέθω, ἐρεθέζω erèth-o, oreihiz-e irrito – eccessiva irritahilità

\*IPERFARINCEO – da ὑπὲρ ypèr sopra e φάρυγξ, φάρυγγς farynx. faryng-os faringe – ep. dei muscoli situati nella parte superiore della karinge.

\* IPENFISICO - da ὑπὶρ ypèr sopra e φύσις fys-is natura - soprannaturale.

\* IPERFLÈBOSI - da ὑπὶς ypèr troppo e φλέβα flèb-a vena - soverchio sviluppo del sistema venoso.

\* IPERFLEGMASIA – da ὑπὲρ ypèr troppo e φλέγω flèg-o ardo – in-flammazione grave.

\*IPERGENESI - da inio ypèr troppo e yawaw genn-ao genero - eccesso di generazione, di produzione (ri-

spetto alle parti costituenti il corpo).

\* IPERGEUSIA – da ὑπὲρ ypèr troppe
e γεῦσις gèus-is queto – soverchia

sensibilità del gusto.

\*IPERIA - da unio ypėr troppo gen. di crost. anfipodi, fam. iperini; che hanno la testa molto grossa e il corpo molto sviluppalo e quasi gonfio.

\* IPERICINÈE. V. Ipèrico.

IPERICO - da veio ypèr troppogen. di p. d., fam. ipericinee;
caratterizzate da una grandissima
copia di stami e di semi. - Si spuò
anche derivare da veio ypèr mello,
troppo e radice aria ak penetrare,
pungere; perchè la specte tipo ha
il fusto, i rami, le foglie tutti punteggiati di nero, onde in francese si
ehama mille pertuis, cioè mille
fori, mille punit.

\* IPERIOROSI. Sin. di iperesidrosi.

\*IPERIMENOMA - da vzio yper troppo e vuiv ymėn membrana escrescenza membranosa; sviluppo eccessivo di una membrana.

\* IPERIMENOSI. V. Iperimenoma formazione di un iperinoma.

\* IPERINI. V. Ipèria.

\* IPERLINFIA - vocab. ibr. da unio yper troppo e linfa - aumento, sovrabbondanza di linfa.

IPERMETRO – da ὑπὶρ ypèr sopra, oltre ε μέτρον mètr-on metro – sin.

di ipercatalèctico.

\* IPERMETROTROFIA - da ὑπλρ ypèr troppo, μήτρα mètr-a matrice e τριφή trof-è nutrizione - sviluppo eccessivo, anormale della matrice.

\* IPERMIOTROFIA - da ὑπὶρ ypèr troppo, μιών ny-on muscolo e τριφή, trof-è nutrizione - aumento nella nutrizione dei muscoli; ipertrofia dei muscoli.

\* IPERNERVIA - da ὑπὶρ ypèr troppo e νεῦρον nèur-on nervo - aumento, eccesso d'innervazione.

\*IPERNEUROMA - da uniq yper troppo e viipov neur-on nervo - sviluppo eccessivo dei nervi; fungo nervoso.

\* IPERNÈUROSI. V. Ipernèuroma – formazione di un iperneuroma.

\*IPEROFTALMO – da ὑπὰρ ypèr sopra e ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio – ep. delle antenne di un insetto quando sono inserite sopra gli occhi.

\*IPEROODONTE - da imposov yperò-on palato e όδοῦς, όδόντος odús, odont-os dente - gen. di mamm. cetacei foss.; il cui palato è irto di tubercoletti ossiformi.

\* IPERÒRGOSI – da ὑπὶς ypèr troppo e ὀργάω org-àu ardo di libidine – eccessiva propensione ai piaceri venerei.

\*IPEROSFRESI - da umip ypèr troppo e compansi osfres-is odorato - odorato troppo acuto, troppo delicato.

\* IPEROSMIA - da unio yper troppo

e δομή osm-è odore - odore troppo | acuto, troppo penetrante.

\* IPERÒSTOMA - da unio ypèr oltre, troppo e dorico ost-èon osso - intumescenza di un osso.

\* IPERÒSTOSI. V. Iperòstoma - formazione di un'iperostoma.

\* IPERÒXIDO – da ὑπὲρ γpèr troppo e ἀξὺ oxy assido – ossidato al grado estremo di ossidazione.

\* IPERPATIA - da ὑπὶρ γρὰτ troppo e πάθος pàth-os malattia - eccessiva sensibilità, eccessiva tendenza alle malattie.

\* IPERPIMELE – da ὑπὶρ ypèr troppo e πιμελή pimel-è grasso – grassezza

eccessiva.

\* IPERPLASTIA - da ὑπὶρ ypèr troppo e πλάσσω plàss-o formo sovrabbondanza, eccesso di materia organizzata in una parte del corpo.

\* IPERPLEROSI – da υπέρ ypèr troppo e πληρόω pler-do empio –

eccessiva obesità.

IPERSARCOMA - da ἐπτίρ γpēr troppo e σὰςξ, σαραλς sarx, sark-ôs carne - sviluppo rapido, eccessivo dei tubercoli cellulosi e vascolari che coprono la superficie di una piaga, o delle caruncole che nascono tra le palpebre e il globo dell'occhio.

IPERSARCOSI. V. Ipersarcoma formazione di un ipersarcoma.

\*IPERSIALORREA – da ὑπὲρ ypèr troppo, σίαλον sial-on saliva e ῥέω scorro – scolo abbondante di saliva.

\* IPERSPLENOTROFIA – da ὑπὶς γρὰτ troppo, σπλὴν splèn milza e τροφή trof-è nutrizione – ipertrofia della milza.

\* IPERSTENÌA - da ὑπὲρ ypèr troppo e σθένος sthèn-os forza - eccesso di forza vitale.

\* IPERSTÈNICO. V. Iperstenia - che si riferisce all'iperstenia.

\* IPERSTÒMICO - da ὑπὰρ ypèr sopra e βάω hàs στόμα stòm-a bocca - ep. del- nàmbulo.

l'inserzione degli stami, quando sono piantati sul lembo superiore o bocea della corolla.

IPÈRTIRO - da ὑπέρ ypêr sopra e θύρα thyr-a porta - sovrapporta;

fregio all'architrave.

\*ÎPERTONIA - da ὑπὰρ ypèr troppe e τόνες tòn-os tensione - soverchia tensione o rigidità delle parti o tessuti del corpo vivente. 2 Sin. di iperstenia.

\* PERTÒNICO. V. Ipertonia - che si riferisce coll'ipertonia. 2 Ep. di corda o strumento troppo teso, elevato in tono troppo alto,

\*IPERTROFIA - da úmio ppēt troppo e τροφή trof-è nutrizione (τρίφω trèf-o nutro) - sviluppo eccessivo di un organo o di una porzione di organo, prodotta da una nutrizione auormale e troupo attiva.

IPÈTRO - da ὑπὸ yp-ò sotto e αἰδὴρ ethèr etere, aria - edificio scoperto, senza tetto; o ep. di tale edificio.

\* IPNACÒGICO – da ὅπνος ypn-os sonno e ἕγω àg-o conduco – ep. delle visioni di uno che è vicino ad addormentarsi, è mezzo addormentato e mezzo sveglio.

\* IPNIATRIA. V. Ipniatro - esame di malattie e prescrizione di rimedii

nel sonno magnetico .

\* IPNIATRO - da ΰπνος ypn-os sonno e ἐατρὸς iatr-òs medico - chi durante il sonno magnetico esamina un malato vicino o lontano e indica la cura da tenersi.

IPNO – da ɔ̃mvc; ypn os sonno – gen. di p. a., fam muschi, tr. ip– noidi; così nominate perchè se ne empivano i sacconi per i letti (secondo altri perchè ad alcune specie si attribuiva una virtú sonnifera).

\* Ipnobate - da ύπνος ypn-os sonno e βάω hà-o cammino - sin. di sonnambulo.

- IDN \*IPNOBATESI, V. IPNOBATE - sin. | βλαστὸς blast-òs germe - corpo (ardi sonnambulismo.
- \* IPNOBLEPIA da ΰπνος ypn-os sonno e βλέπω blèp-o veggo - sonnambulismo lucido.

\* IPNÒGRAFO - da ὑπνος γpn-os sonno e γράφω gràf-o scrivo - chi scrive dormendo.

\* IPNOIDI. V. Ipno.

\*IPNOLOGIA - da unvoc von-os sonno e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina sul sonno. 2 Costume, atto di parlar dormendo.

\*IPNOLOGO. V. Ipnologia - che tratta del sonno. 2 Che parla dormendo.

\* lpnotico - da υπνος ypn-os sonno - che provoca il sonno; narcotico in piccola dose. 2 Che si riferisce all'innotismo.

\*IPNOTISMO - da unves vun-os sonno - stato di sonno affine al magnetico, provocato dal fissar continuamente un oggetto, specialmente un oggetto brillante; e serie di fenomeni che questo stato presenta.

IPÒ - ὁπὸ - come preposizione significa da, per, sotto, con, verso ecc. Nei composti ha senso di sotto (V. Ipagògo, Ipocàusto); di nascosto (V. Ipocrisia); per (V. Ipomnėma); più spesso è particella diminutiva (V. Ipomėlo, Ipostiama) ecc.

lpòbasi - da ὑπὸ vpò sotto e Bázis bàs-is base - piedistallo.

IPOBIBASMO - da ὑποδιδάζω γροbibàzo abbasso (ὑπὸ ypò sotto e βι-€άζω hihaz-o pongo; da βάζω bàz-o, con epanadiplosi della lettera iniziale. Ambedue questi verbi βάζω bàz-o e βιθάζω bibàz-o sono inusitati nell'ellenico antico; nel volgare si usa βάζω báz-o) - riduzione di una equazione ad un grado inferiore per mezzo della divisione.

noso ch'è applicato sull'endosper ma e porta il germe nelle graminee.

\*IPOBLEFARO - da ὑπὸ ypò sctto e βλέφαρον blėfar-on palpebra – enfiagione sotto le palpebre. 2 Occluo artificiale che si congegna sotto le palpebre per nascondere la deformità del bulbo atrofizzato.

\* lpocardiodinamia - da ὑπὸ ψηὸ part, dim., xaoôia kard-la cuore e δύναμις dynam-is forza – diminuzione della forza dei battiti del cuore.

\* IPOCARDIONERVÌA - da ὑπὸ ψρὸ part, dim., καρδία kard-la cuore e veŭsov neur-on nervo - diminuzione della innervazione del cuore.

\* lPOCARPIA – da ὑπὸ vpò sotto e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. rubiacee; il cui frutto e posto sotto il fiore.

\* IPOCATALEXI – da ὑπὸ ypò part. dim. e κατάληξις katàlex-is catalessi catalessi leggera, imperfetta.

\* IPOCATÀRSI - da ὑπὸ ypò part. dim. e καθαίρω kathèr o purgo (κάθαρσις kàthars-is purga) - purga molto debole.

IPOCAUSTO - da ὑπὸ ypò sotto e xxio kèo ardo (xxuotòs kaust-òs arso) - stanza che aveva sotto il pavimento una fornace o stufa; stanza nei bagni, in cui si entrava per su-

\* IPOCHERIDE - da ὑπὸ γρὸ sotto e xoipos choir-os, chir-os porco gen. di p. d., fam. composte cicoracee; le cui foglie sono coperte di ruvidi peli, quasi setole di porco.

\* IPOCLEPSI - da ὑποκλέπτω γροklėpto sottraggo lentamente (ὑπὸ ypò part. dim e κλέπτω klèpt-o sottraggo) - lenta traspirazione di umori per le membrane sierose. mucose.

\* IPOCÒFOSI - da ὑπὸ ypò part. \* IPOBLASTO – da ὑπὸ ypὸ sotto e dim. e χωφὸς kof-òs sordo – sordit incompleta; durezza d'orecchic.

\* IPocondria. V. Ipocòndrio – malattia che affetta l'inocondrio, ossia la regione del fegato e della milza, e sintomaticamente anche altri organi, esagerata dall'immaginazione e accempagnata da malinconia, da tetraggine; chiamata dagli antichi πάθος υποχονδριακόν pàthos ypochondriakon malattia ipocondriaca.

IPOCONDRÍAGO. V Ipocondria che soffre d'ipocondria. 2 Che si riferisce all'ipocondria.

\* IPOCONDRIALGÌA - da ὑπογονδριον ypochondr-ion ipocondrio e άλγος alg-os dolore - dolore all'ipocondrio.

\* IPOCÒNDRICO. V. Ipocòndrio che si riferisce all'ipocondrio.

IPOCÒNDRIO – da ὑπὸ ypò sotto e γόνδρος chondr-os cartilagine parte superiore dell'addome, a destra e a sinistra dell'epigastrio, sopra gl'ilii, sotto la cartilagine mucronata.

\* IPOCOROLLÈE - vocab. ibr. da ὑπὸ ypò sotto e corolla - div. di p. d., che hanno la corolla e gli stami

ipogini.

\* IPOCRANIO - da ὑπὸ ypỏ sotto e κρανίον kran-lon cranio – tumore situato fra il cranio e la dura madre. \* IPÒCRASI , IPOCRÀSSO - da ὑπὸ

ypo sotto e κεράννυμε kerann-ymi mesco - bevanda eccitante, fatta con vino, birra ecc. e aromi.

\* IPOCRATERIFÒRME – vocab. ibr. da ὑπὸ sotto, χρατήρ krater cratere e forma - ep. dei fiori la cui corolla è prima tubulosa, poscia si dilata in forma di sottocoppa.

IPOCRISIA. V. Ipòcrita - simulazione di virtù collo scopo d'in-

gannare.

lPòcrita - da δποκρίνομαι ypo-

nascosto e xpivo krin-o penso, come dire, penso di nascosto, non manifesto il mio pensiero, o esprimo un pensiero diverso<sub>s</sub>da quello che ho veramente) - chi finge di essere virtuoso per ingannare altrui.

\* IPODERMA – da ύπὸ ypô sotto e δέρμα dèrm-a pelle - gen. di mamm. chiropteri: le cui ali non escono dai fianchi ma disotto la pelle del dorso. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui larve si trovano sotto la pelle dei buoi.

\* IPODERMATICO. V. Ipoderma ep. di cosa che è sotto la pelle.

\* Іропекматоміа – da 6π6 урб sotto, δέςμα dèrm-a pelle e τομή tom-è taglio - incisione sottocutanea.

lPODIACONO - da ύπὸ γρο sotto e διάχονος diakon-os diacono - suddiacono.

\* IPODIAZĖUSI – da ὑπὸ ypò part. dim. e διάζευξις diàzeux-is diazeusi - intervallo di giunta fra due tetracordi separati da un terzo.

IPODIDASCALO - da ὑπὸ ypỏ sotto e διδάσκαλος didaskal-os maestro sotto-maestro, ripetitore.

\* IPOELITRO - da ύπὸ sotto e έλυτρον èlytr-onsinvoglio - gen. di p. m., fam. ciperacee; il cui frutto è fornito di un invoglio al disotto.

\* IPOEMA - da ὑπὸ γρὸ solto e αξμα èma sangue - spandimento di sangue nelle camere dell'occhio.

\* IPOEMATOSÌA – da ὑπὸ ypò part. dim. e alua, aluaros èma, èmat-os sanque - ematosi incompleta; scarsezza morbosa di sangue.

\* IPOÈSTE - da ὑπὸ ypỏ sotto e έσθής esth-ès veste – gen. di p. d., fam. acantacee; che hanno un involucro al disotto dei fiori.

IPOFASI – da ὑπὸ ypò part. dim. e φαίνομαι fèn-ome apparisco – convulsione delle palpebre, per cui gli krin-ome fingo (ὑπὸ ypò sotto, di occhi sono quasi al tutto chiusi e non si vede che una parte del dell'occhio. 2 m. Infiammazione bianco.

\* IPOFILLA. V. Ipofillo - gen. di p. a., fam. ficee floridee; che hanno la parte inferiore membranosa ed allungata a guisa di foglia.

\* IPOFILLO – da ὑπὸ γμὸ sotto e φύλλον fyll-on foglia - sp. di p. d. fam. asparaginee, gen. rusco; i cui fiori nascono sulla superficie infe-

riore delle foglie.

\* IPOPILLOCARPÈE - da ὑπὸ γρὸ sotto, φύλλεν fyll-on foglia e καρπὸς karpos frutto - div. di p. a.; distinte da frutti disposti sul dorso delle foglie.

\* IPOFILLOSPÈRMO – da ôπὸ ypò sotto, φύλλον fyll-on foglia e σπέρμα sperm-a seme - sin. di ipofillocarpo.

IPÒPISI – da ὑπὸ ypò sotto e φύω fy-o nasco - m. porzione della sostanza cerebrale che circoscrive l'imbuto.

\* lPOFLEGMASÌA – da ὑπὸ ψρὸ part. dim. e φλέγω flèg-o ardo - infiammazione leggera.

\* lpoflèo - da ὑπὸ ypò sotto e φλειὸς fl-oiòs, fl-iòs scorza - gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni: che stanno sotto la scorza degli alberi.

 POFLEÒDE. V. Ipoflèo - lichene che vive sotto la scorza di altri vegetali.

IPÒFORA - da ὑπὸ γρὸ sotto e φέρω fèr-o porto - ulcera fistolosa

e profonda

\* IPOFOSFÀTO – da ὑπὸ ypò part. dim. e φώσφορον fosforon fosforo sale formato dalla combinazione dell'acido ipofosforico colle basi.

\* IPOFOSFÓRICO. V. Ipofosfato acido formato dall'idrogeno col fosforo, che contiene meno idrogene dell'acido fosforico.

IPOFTALMIA - da ὑπὸ γρὸ sotio e δφθαλμός ofthalm-òs occhio – m.

della palpebra inferiore.

\* lpogalá – da ύπὸ ypo soto e γάλα gàl-a latte - raccolta ai materia lattea o somigliante, detro la cornea, in una o in ambedue le camere dell'occhio.

\* IPOGASTRICO. V. Ipogastrio che si riferisce all'ipogastrio.

IPOGASTRIO - da ὑπὸ ypò sotto e γαστιρ, γαστρός gaster, gastr-os ventre - parte inferiore del ventre. di cui gl'inguini sono le parti laterali.

\* IPOGASTRITE - da ὑπογάστριο» ypogastr-ion ipogastrio - infiammazione dell'ipogastrio.

\* IPOGASTROCELE - da ὑπογάστριον vpogastr-jon ipogastrio e xáxa kel-e ernia - ernia alla regione ipogastrica.

\* IPOGASTRORRAGIA - da ὑπογάστριον ypogastrier ipogastrio e ρήγυμι regn-ymi rompo - flusso del basso ventre.

\* lpogastrorrèa – da ὑπογάστριον ypogastr-ion ipogastrio e δίω rè-o scorro - flusso mucoso del basso ventre.

\* IPOGASTRORRÈXIA - da ὑπενά-στριον ypogàstr-ion ipoquastrio e báγνυμι règn-ymi rompo - lacerazione. rottura dell'ipogastrio.

lpogra. V. lpogeo - m. sin. di arachide. 2 m. Gen di moll. conchiferi; che vivono entro buchi cavati negli scogli.

IPOGRO - da ύπὸ γρὸ sotto e γία gè-a terra - edifizio sotterraneo, specialmente per seppellire i morti. 2 m. Ep. dei corpi celesti posti sotto l'orizzonte. 3 m. Ep. dei cotiledoni quando restano sotterra nella germinazione.

\* IPOGINO – da ὑπὸ ypὸ sotto e γυνὴ gyn-è donna, fig organo femmineo - organo florale inserito sotto il infiammazione dalla parte inferiore pistillo. 2 Ep di fiore che ha cosiduce tali fiori.

IPOGLÒSSIDE. V. Ipoglòsso - parte inferiore, radice della I ngua.

\* IPOGLOSSITE. V. Ipoglòsso - infiammazione, esulcerazione sotto la lingua

IPOGLÒSSO - da ὑπὸ ypỏ sotto e γλώσσα glòss-a lingua - m. nervo che presiede ai movimenti della lin-

qua e della faringe.

\* IPOGLÒTTIDE – da ὑπὸ ypò sotto a γλώττα glott-a lingua - glandola situata sotto la lingua. 2 Preparazione farmaceutica, pillola o tavoletta, che si tiene sotto la lingua finchè sia sciolta.

\* lpoglůtide – da ύπὸ ypỏ sotto e γλουτός glut-òs natica - parte car-

nosa sotto le natiche.

\* lpognato - da ὑπὸ vpò sotto e γνάθες gnàth-os mascella - mostro che ha una testa accessoria rudimentale attaccata alla mascella inferiore della testa princi-

\* IPOGNATADENITE - da ὑπὸ γρὸ sotto, γνάθες gnàth-os mascella e αδήν aden glandola - infiammazione delle glandole della mascella inferiore.

\*IPOLENA – da ὑπὸ ypỏ sotto e λαίνα lèn-a veste - gen. di p. d., fam. restiacee; il cui frutto è cinto dall'avanzo del periantio a guisa di

una veste.

\*IPOLÉPIDE – da ὑπὸ ypò sotto e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid os scaglia - gen. di p. m., fam. citinee; che hanno delle scaglie al disotto dei fiori.

IPOLÈUCO - da ὑπὸ ypò sotto e λευχὸς leuk-òs bianco - m. nome specifico di uccelli, le cui penne sono bianche o miste di bianco sotto il ventre.

\* IPÒLITO – da ὑπὸ ypỏ sotto e libec lith-os pietra - gen. d'ins.

IPO fatti organi, e di pianta che pro- | col. pent., fam. carabici; che si trovano sotto le pietre.

\* IPOMEA - da τψ, iπòς ips, ip-os convolvulo e succe; om-oios, oin-ios simile - gen. di p. d., fam. convolvulacee: simili al convolvulo

IPONÈCE - da ὑπὸ ypò part. dim. e μήχος mèk-os lunghezza - m. gen. d'ins. col. tetr., fam curculionidi:

di forma alquanto lunga.

IPOMELO - da ύπὸ μρὸ part. dim. e μέλας mèl-as nero - m. gen. d'ins, col. eter., fam. melasomi : di un colore nerastro.

IPOMNEMA - da δπὸ ypò per e uvius, mnėm-e memoria - commentario, nota, appunto di fatti per

ricordarsene.

IPOMNĖSTICO – da ὑπὸ vpỏ per e μνῖσις mnes-is memoria - che serve alla memoria; che giova per ricordarsi di una cosa.

IPOMOCLIO - da υπο ypò sotto e μοχλός mochl-òs leva - punto d'ap-

poggio di una leva.

\* IPONARTECIA - da ὑπὸ ypò sotto e νάρθηξ, νάρθηχος nàrthex, nàrthek-os nartece, ferula - specie di tavoletta, strumento chirurgico per le fratture, affinchè il membro fratturato e ridotto possa senza pericolo eseguire alcuni movimenti.

\* lpònico - da ὑπὸ ypỏ sotto e όνυξ, όνυχος όπιχ, όπιχο os unghia

- macchia sotto l'unghia.

\* IPOPĖLTO – da ὑπο ypò sotto e πέλτη pèlt-e scudo - gen. di p. a., fam. felci: che hanno l'integumento collocato sotto la foglia in forma di scudo.

\* IPOPETALIE – da ὑπὸ ypỏ sotto e πέταλον petal-on petalo - cl. di p. d., i cui fiori hanno i petali bassi (ranuncolacee, papaveracee, ecc.).

\* Ιρόριο – da ὑπὸ ypò part. dim. e πύον pyon *pus* – spandimento di umore giallognolo simile a marcia nella camera anteriore dell'occhio

tDΛ e spesso anche nella posteriore. ner infiammazione violenta delle membrane interne dell'occhio.

\* lporrago - da ὑπὸ ψρὸ part. dim. e pat, bayos rax, rag-os acing - gen d'ins, col nent, fam. clavicorni: che sono più piccoli di un acino d'uva.

Iporrinio - da ύπὸ vnò sotto e bly rin naso - parte della faccia

collocata sotto il naso. IPORBINO. V. Inorrinio - chi

pronuncia male, parlando nel naso. lporrìza - da ὑπὸ vuò sotto e billy rives radice - m. gen. d'ins. col pent., fam. lamellicorni; che stanno

sotto le radici degli alberi \* Iposarca - da δπο vpò sotto e σάρξ, σαρκός sarx. sark-òs carne specie di anasarca, i cui tumori trovansi tra le sostanze del tessuto

cellulare e al di sotto

\* IPOSÀRCOMA - da ὑπὸ μπὸ nart. dim. σάοξι σαρκός sárx, sark-ós carne - piccola escrescenza carnosa

\* IPOSARCOSI. V. Iposarcoma - formazione di un iposarcoma.

\* lposfagma - da ὑπὸ vpð sotto e σφάζω sfàz-n, fut. σφάξω sfà-xo scanno - spandimento di sangue sotto le congiuntive: ecchimosi del-Pocchio.

IPOSìNAFE - da ὑπὸ vpò sotto e συνάπτω synapt-o congiungo - congiunzione di due tetracordi coll'interposizione del terzo

\* IPOSOLFATO. V. Iposolfòrico sale prodotto dalla combinazione dell'acido iposolforico colle basi.

\* lposolforico - vocab. ibr. da ὑπὸ ypò part. dim. e zolfo – ep. di acido formato dall'ossigeno e dallo zolfo; che contiene meno ossigeno dell'acido solforico.

\* lpòsomo - da ὑπὸ ypò sotto e σώμα sóm-a corpo - membrana posta fra due cavità.

IPOSPADIA - da ὑπὸ vpỏ sotto e σπάδαξ spådax cane - vizio di conformazione delle parti genitali del sesso maschile, per cui l'uretra si apre sotto la verga, detta pure cane dagli antichi, invece che all'estremità del pene.

\* IPOSPADICO, V. Inospadia - en. del canale orinario affetto da inosnadia.

IPOSPADIEO, IPOSPADO, V. Inospadia - chi è affetto da iposnadia.

IPOSPATISMO - da ὑπὸ vnở sotto e σπάθο snàth-e snatola - incisione della fronte e introduzione fra il cranio e le carni di una spatola per mantenerle senarate, che si usava in alcune gravi flussioni d'occhi.

\* lpostàfila - da ὑπὸ ypò sotto e σταφυλά stafyl-è ugola - allunga-

mento dell'uzola.

IPÒSTASI - da ὑπὸ vnò sotto e ἴσταu.α: ist-ame sto - sin di cὐσία us-la sostanza. - I teologi hanno adoperato questo vocabolo in senso di persona: dicono p. e. che nella Trinità sono tre ipostasi o persone e una sola usia o sostanza). 2 Sedimento o parte crassa dell'orina. che va al fondo.

IPOSTÀTICO. V. Inòstasi - che si riferisce all'ipostasi; p. e. unione ipostatica della natura divina e dell'umana in Gesù Cristo (secondo i teologi).

\* IPOSTENIA - da ὑπὸ μρὸ part. dim, e gūžyce sthėn-os forza – diminuzione delle forze.

\*IPOSTENICO. V. Ipostenia - che

si riferisce all'inostenia.

\* IPOSTERNALE - da ὑπὸ vpð sotto e στέρνον stèrn-on sterno - quarto pezzo dello sterno.

IPOSTIGMA - da όπὸ ypò part. dim. e στιγμή stigm-è punto - segno di distinzione fra più idee e concetti in un discorso, virgola: che indica una pausa minore di | (per così dire) sotto gli occhi alquella indicata dal punto.

IPOSTÒMIO - da ὑπὸ ypò sotto e στόμα stòm-a bocca - m. gen. di pesci olobranchi; la cui bocca è

posta sotto il corpo.

IPOSTROFE - da ὑποστρέφω γροstref-o volgo indietro, cangio (5πδ ypò dietro e στρέφω strèf-u volgo) – inquietudine di un malato che non trova riposo in alcuna posizione. 2 Figura retorica per cui l'oratore torna indietro per esporre ciò che doveva essere riferito prima.

IPOTECA - da δποτίθημε ypotith-emi sottopongo, do in pegno (ὑπὸ ypò sotto e τίθημι tith-emi pongo) diritto acquistato da un creditore sopra i beni immobili del debitore, per guarentigia di un credito; così detto perchè l'immobile è sottoposto a un vincolo, è (come dire) il pegno dato dal debitore.

\* IPOTECARIO. V. Ipotêca – relativo ad ipoteca.

IPOTENARE - da ὑπὸ γρὸ sotto e Oévap thènar cavo della mano o pianta del piede - muscolo adduttore del dito mignolo della mano o del piede.

IPOTENÙSA – da ὑποτείνω γρο– tèin-o, ipotin-o tendo sotto, sono teso sotto (ὑπὸ ypò sotto e τείνω tèin-o, tin-o tendo) - lato del triangolo rettangolo ch'è opposto all'angolo retto.

IPOTESI - da ὑποτίθημι ypotith-emi suppongo (ὑπὸ ypỏ sotto e τίθημι tìth-emi pongo) - proposizione immaginata, supposta, da cui si traggono conseguenze.

IPOTÈTICO. V. Ipòtesi - relativo ad ipotesi; che contiene un'ipotesi. IPOTIPOSI - da ὑποτυπόω γροίγ-

p-do rappresento, metto sott'occhi (ὑπὸ ypò sotto e τύπος typ-os tipo) viva. pittoresca descrizione, con cui la cosa si rappresenta, si mette l

trui.

IPOTRACHĖLIO - da ὑπὸ ypò sotto e τράχηλος tràchel-os collo - parte inferiore del collo, fra la cervice e le omoplate. 2 Parte del capitello delle colonne d'ordine dorico o jonico, parte dello scapo sotto l'astragalo.

\* IPOTROFIA – da ὑπὸ ypỏ part. dim. e τροφή trof-è nutrizione – diminuzione di nutrizione; scarso nutrimento.

\* Ipotrònia – da ὑπὸ ypò sotto e θρόνες thròn-os *trono* - gen. di p. d., fam labiate; che hanno gli stami collocati sotto una specie di baldacchino.

\* Ipourocrinìa – da ὑπὸ ypò part. dim., οὖρον ùr-on *orina* e χρίνω krin-oseparo - diminuzione nella secrezione dell'orina.

IPÒXIDE – da ὑπὸ ypò part. dim. e όξυς ox-ys acuto – m. gen. di p. m., fam. ipoxidee; le cui foglie radicali sono alquanto acute.

\* IPOXIDEE V. Ipòxide. \* IPOXILEE. V. Ipòxilo.

\* Ιρὸχιιο - da ὑπὸ γρὸ sotto e ξύλον xvl-on legno - gen. di p. a., funghi pirenomiceti, tr. ipoxilee; che crescono sotto la corteccia degli alberi.

IPOZOMA - da ὑποζώννυμι ypozonn-ymi succingo, δπο ypo sotto e ζώννυμι zonn-ymi cingo) - membrana fra due cavità; p. e. diafragma che divide il ventre di mezzo dal basso ventre; mediastino chedivide il petto per lungo.

IPPAGOGO - da ίππος ipp-os cavallo e έγω ag-o porto - nave acconcia al trasporto della cavalleria. \* IPPAGROSTIDE - da ίππος ipp-os cavallo e άγρωστις, άγρώστιδος àgrostis, agròstid-os gramigna - gen. di p. m., fam. graminee; che servono di nutrimento ai cavalli.

\* IPPANTROPIA - da ἔππος lpp-08

eavallo e a seconaci anthrop-os uomo - specie di monomania, in cui il malato si crede trasformato in cavallo.

\*IPPANTROPO. V. Ippantropia mostro favoloso, mezzo cavallo e
mezzo nomo.

mezzo uomo.
IPPARCHIA V. Ipparco-comando

della cavalleria.

IPPARCO – da ἵππος ipp-os cavallo
e ἄρχω àrch-o presiedo – generale
di cavalleria.

IPPELAFO - da fππες ipp-os cavallo e ελαφες èlaf-os cervo-st.-gen. di mamm., fam. cervi, gen. antilope; che hanno criniera come i cavalli

IPPIATRIA, IPPIATRICA - da inπos ipp-os cavallo e iaτείω iatr-èuo medico - scienza che insegna a co-noscere e a curare le malattie dei cavalli.

IPPIATRO. V. Ippiatria - che cura i cavalli : veterinario.

IPPICO - da ἔππος ipp-os cavallo - che si riferisce ai cavalli. 2 Carriera di quattro stadii (mezzo mi-glio); quanto un cavallo può percorrere senza rallentare il corso.

\* IPPOBÒSCA – da ἴππος ipp-os cavallo e βόσκω bòsk-o pasco – gen d'ins. dipt., fam. pupipari; che vivono parassiti sopra i cavalli.

IPPOCAMPO - da tππς ipp-os cavallo e χάμπη kàmp-e bruco - sp. di pesci branchiosteghi, gen. singnato; la cui testa arieggia a quella di un cavallo (onde il nome volgare di cavallo marino), ei lo cropo è fatto ad anelli come quello dei bruchi.

\* IPPOCASTANÈE. V. Ippocàstano. 
\* IPPOCASTANO – da ἐππες ipp-os eavallo e κάστανν kāstan-on castanpo – gen. di p. d., fam. ippocastanee; così dette perchè si attribuiva erroueamente ai loro frutti la proprietà di guarire i mali dei cavalli.

\* IPPOCOLLA - da Invoc ipp da cavallo e xólla kolla colla - gelatina estratta dalla pelle di cavallo o di asino.

IPPOGRATÈR. V. Ippòcrate.
IPPOGRATÈR. - da 'πποκράτης Îppokrât-es Ippocrate. celebre medico
- m. gen. di p. d., fam. ippocratee.
IPPOGRATICO. V. Ippocratèa che si riferisce ad Ippocrate 2 m.
Medicina ippocratica; che si basa
sopratutto sulla seperienza, secondo
il sistema d'Ippocrate. 3 m. Faccia ippocratica; quella dei moribondi, così detta perchè ben descritta da Ippocrate.

\*IPPOCRATISMO. V. Ippocratéa – dottrina d'Ippocrate, che insegnava a secondare nella medicina gli sforzi spontanei della natura e le crisi che

essa produce.

IPPOCRENE - da fππος lpp-os cavallo e κχήνη krên-e fontana - fonte presso l'Elicona, che, come si favoleggiava, scaturi per un calcio del cavallo Pegaso. 2 m. Gen. di moll. conchiliferi.

\*\*PPOCRÈPIDE - da tarro; lpp os cavallo e xorate, xoratioc krepis, krepidos calzare - gen. di p. d., fam leguminose; il cui frutto è un baccello curvo a guisa di ferro da cavallo.

IPPODROMO - da inπes ipp-os cavallo e δρέμω drèm-o corro (δρόμως dròm-os corso) - luogo ove i cavalli corrono a gara; edifizio per le corse dei cavalli.

IPPÒFAGO - da fππε ipp-os cavallo e φάγω fàg-o mangio - che mangia carne di cavallo.

\* IPPOFAGIA. V. Ippòfago - il man-

giar carne di cavallo.

\* IPPOGENIA – da ἐππος ipp-os cavallo e γεννάω genn-ao genero - generazione dei cavalli; studio sulla generazione o sulle razze dei cavalli.

IPPOGLÒSSO - da Ιππος ipp-os

cavallo e ylūgga gloss-a lingua m, nome specifico di alcune piante le cui foglie somigliano a una lingua di cavallo.

\*Ippogrifo - da ίππος ipp-os cavallo e γρύψ, γρυπός grvps, gryp-òs avoltojo - animale favoloso con ali. collo, testa e piedi anteriori di avoltojo, e il resto del corpo di cavallo.

\* IPPÒLITO - da ἵππις ipp-os cavallo e λίθος lith-os pietra - calcolo che si trova talora negl'intestini dei cavalli. 2 Gen. di crost. pediocli; somiglianti a un piccolo cavallo.

\* IPPOLOGIA - da Innoc inu-os cavallo e λόγος lòg-os discorso - studio, conoscenza del cavallo. 2 Trattato

sui cavalli.

IPPOMANE - da εππος inp-os cavalla e μανία munia – fluido mucoso che cola dalla vulva della cavalla in frega. 2 Corpicciuolo che oudeggia nel liquido allantoico delle cavalle: così detto perchè si favoleggiava che la cavalla lo divorasse appena cade dal puledro neonato. 3 m. Gen. di p. d., fam. euforbiacee; che tramandano da tutte le parti un succo latteo, molto venefico, simile al liquore che esce dalle parti genitali delle giovenche in calore. 4 Che ha smoderata passione per i cavalli.

\* IPPOMANIA. V. Ippómane - furore venereo dei cavalli. 2 Passione smoderata per i cavalli.

IPPOMOLGI - da innes ipp-os cavallo e ἀμέλγω amèlg-o mungo popoli antichi che si nutrivano di latte di cavalla.

\* lpponice - da larce ipp-os cavallo e ovuč, ovuyce onvx, onvch-os unghia - gen. di moll. pteropodi; ie cui conchiglie e il corpo che le sostiene portano una impronta simile a un ferro di cavallo.

\*IPPOPATOLOGIA - da larc; ipp-os | valle e cipa ur-à ceda - gen, di moll...

cavallo, mátic path-os malattia e λόγος lòg-os discorso - trattato. dottrina sulle malattie del cavallo.

\* IPPÒPO. V. Ippopòdio - gen. di moll. bivalvi; le cui conchiglie hanno forma di piede di cavallo.

\* IPPOPODIO - da Innes ipp-òs cavallo e πεύς, ποδός pus, pod-os piede - gen. di acal., fam. pletosomi; che hanno forma di un piede di cavallo.

IPPOPOTAMO - da Ιππις ipp-oscavallo e πιταμός potam-os fiume gen, di mainm, pachidermi: che usano d'immergersi nei fiumi e la cui voce assoniglia al nitrito del cavallo.

\* IPPORCHIDE - da Ennec ipp-os cavallo e opxis, opxides orchis, orchid-os testicolo - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui tuberi radicali somigliano a testicoli di cavallo.

\* IPPOSTEOLOGIA – da ἴππις ipp-oscavallo, do tecy ost-con osso e horce lòg-os discorso - trattato, dottrina sulle ossa del cavallo.

\* IPPOTERIO - da Ennes ipp-os cavallo e broicy ther-ion bestia - gen. di manım. solipedi; cavalli fossili.

\* IPPOTIDE - da ιππις ipp-os curallo e cúc, wròs us, ot-òs orecchio - gen. di p. d., fam. rubiacee; i calici dei cui fiori somigliano a orecchie di cavallo.

\* IPPCTOMIA - da innoc ipp-os cavallo e τομι, tom-è taglio – anatomia. del cavallo

IPPOTROFÍA - da ίππος ipp-os cavallo e τοιφή trof-è nutrizione - allevamento di cavalli.

IPPURIDE. V. Ippurite - gen. di p. d., fam. enagrarie; che hanno foglie lineari verticillate, come setole di coda di eavallo.

\* IPPURINA. V. Ippurite - gen. di p a., fam. ficee; che arieggianoa una coda di cavallo.

\*IPPURITE - da l'amos ipp-os ca-

acefali foss.. di forma conica: che i che hanno le foglie coverte La una arieggiano in qualche modo a una codà di cavallo.

IPPÙRO. V. Ippurite - gen. di nesci acant., fam. sgomberoidi; forniti di molti raggi sottilissimi, che arieggiano a crini di cavallo.

\* IPSILOGLOSSO - da bulaceides vpsilo-eidès, ipsilo-idès ipsiloide e γλώσσα glòss-a lingua - muscolo che appartiene all'ipsiloide e alla lingua.

\* Ipsilòide – da u v ipsilon, lettera dell'alfabeto, ellenico, e eloc èid-os, id-os forma, somiglianza osso situato alla base della lingua, che ha forma di v ipsilon: sin. di joide 2 Terza sutura del cranio: sin, di lambdòide,

IPSIPÈTE - da ou vosi in alto e πετάω pet-ào volo - m. gen. d'ucc., fam. picnonotinei: che volano alto.

\* lpsistomo - da ΰψις yps-os altezza e στόμα stòm-a bocca - gen. d'infus , fam. tricodii; così detti per l'altezza della loro apertura anteriore.

\* IPSOMETRIA - da ΰψος yps-os altezza e μέτρον mètr-on misura arte di misurare l'altezza di un luogo con livellamenti, osservazioni barometriche od operazioni trigonometriche.

\*lpsonoto - da ύψος yps-os altezza e νώτος nôt-os dorso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il protorace gonfio, gib-

IRACE - da upat, upaxos yrax, yrak-os sorcio - m. gen. di mamm pachidermi; simili al coniglio ed al porcellino d'India.

\* IRACOTÈRIO – da ΰραξ, ΰραχος yrax, yrak-os sorcio e enpios ther-ion bestia - gen. di mamm. foss.; che arieggiano al sorcio.

\* IREONE - da είρος èir-os, ir-os lana - gen. di p. m., fam. liliacee: flettere varii colori.

lanugine glandolosa.

\* IRIA - da lois ir-is iride - gen. di moll., fam. najadee; le cui conchiglie sono a madreperla.

\*IRICROO - da ioic ir-is iride e γοόα chr-òa colore - gen. d'ins. col. pent , fam. carabici; così chiamati per i varii colori di cui sono ornati

\* IRIDANCISTRO - da ipis, ipidos iris, irid-os iride e ayxistpov an istr-on uncino - strumento uncinato che serve per la formazione del-

l'iride artificiale.

IRIDE - affine a var-io; antico tedesco var-o tinto: dalla radice skt. wri coprire, colorire sin, di arcoceleste, arcobaleno: così detto per i suoi varii colori. 2 Gen. di p. m., fam. iridee; che hanno fiori di svariatissimi colori. 3 Membrana circolare in mezzo all'umore acqueo posta dinanzi all'umore cristallino, che separa le due camere dell'occhio; così detta per i varii colori di cui è tinta, secondo gl'individui. 4 m. Varietà dell'erpete, distinta da un'aureola formata da parecchi circoli concentrici.

\* IRIDECTOMEDIALISI - da iois. ίριδος iris, irid-os iride, έχτομή ektom-è taglio e διαλύω dial-vo separo - formazione di una pupilla artificiale, staccando e poscia incidendo una parte della grande cir-

conferenza dell'iride.

\* IRIDECTOMIA. Sin di iridotomia. \* IRIDÈNCLISI - da ipis, ipidos iris, irid-os *iride* e ἐγκλείω enkl-èio, enkl-lo racchiudo - formazione di una pupilla artificiale, staccando una parte della grande circonferenza dell'iride.

\*IRIDESCÈNZA - da lois, loidos iris, irid os *iride* – proprietà di cui sono dotate alcune pietre, di ri-

irid-os iride - gen. di moll., fam. naiadee: le cui conchiglie riflettono

varii colori, a guisa d'iride. \* Inidio - da ipic, ipidos iris, iri-

d-os iride - metallo così nominato perchè le sue soluzioni danno tutti i colori dell'iride o arcobaleno.

\* IRIDITE - da îpis, îpides îris, îrid os iride - infiammazione dell'iride. \* IRIDOCÈLE - da ipic, ipidoc lris,

liid-os iride e záka kèl-e tumore ernia dell'iride dell'occhio attraverso una piaga o un'ulcera della cornea.

\* IRIDOCOLÒBOMA - da ipis, ipidos iris, irid-os iride e κιλοθόω kolob-òo lacero - laceramento dell'iride

dell'occhio.

\* IRIDODIALISI - da Toic, Torboc iris, irid-os iride e διαλύω dialy-o separo - distacco di una parte della grande circonferenza dell'iride per produrre una pupilla artificiale.

\*IRIDOMELANOMA - da ins, ipidos iris, irid-os iride e μέλαν mėlan nero - nigredine dell'epidermide o

cuticola dell'iride.

\* IRIDOMELANOSI. V. Iridomelànoma - formazione dell'iridomelanoma.

\* IRIDÒNCO - da toic, toidoc lris, irid-os iride e öyxoç önk-os tumore - tumore o gonfiamento dell'iride.

\*IRIDOPLEGIA - da ΐρις, ἵριδος lris, irid-os *tride* e πλήγωμι plègn-ymi colpisco - paralisi dell'iride. \* IRIDÒPTOSI - da ipic, ipidoc iris, irid-os iride e πτώσις ptòs-is caduta

 precidenza dell'iride dell'occhio. \*IRIDOSCHISMA - da τρις, τριδος iris, irid-os iride e σχίζω schiz-o

divido - divisione dell'iride cagionata dalla persistenza congenitale della fessura che presenta in basso questa membrana.

\* IRIDOSPASMO - da ipis, ipidos iris, irid-os iride e σπασμός spas-

\* IRIDINA - da iois, ioides lris, i m-de spasmo - malattia degl'occhi consistente in una soverchia irritabilità dell'iride.

\* IRIDOTOMEDIALISI - da "pic, "pidos lris, irid-os iride, τομή tom-è incisione e διαλύω dialy-o separo - metodo di formare una pupilla artificiale, scollando una parte della grande circonferenza dell'iride e incidendo la parte di questa membrana che si è staccata.

\* IRIDOTOMIA - da ΐρις, ἵριδος iris, irid-os iride e roun tom-è sezione incisione dell'iride per formare una pupilla arfificiale.

\* IRIO - da ipi; ir-is iride - ep. delle arterie e dei nervi che appartengono all'iride dell'occhio.

IRMO - da εἴρω èir-o, ìr-o connetto - serie dei tuoni musicali. 2 Antifona cui si devono conformare i versetti seguenti.

IRONIA - da eizo èir-o, ir-o dico: dico, esprimo cosa contraria a quella che le mie parole significano (come aivém en-éo che in origine significava semplicemente dico, venne poscia ad aver senso di dico oscuramente, alludendo ad altro, dico enigmaticamente) - figura retorica per cui le parole hanno un senso contrario a quello che in apparenza esprimono, attribuendo per derisione, a persone od a cose qualità pregevoli che non hanno.

\* ISACNE - da l'occ is-os equale e áym áchn-e gluma - gen. dí p. m , fam. graminee; caratterizzate dall'eguaglianza delle loro glume. \*Isadelfia. V. Isudèlfo - stato di

un mostro isadelfo.

ISADELFI. V. Isadelfo - m. mostro doppio composto di due corpi egualmente e perfettamente sviluppati, attaccati l'uno all'altro per qualche parte di secondaria importanza.

ISADELFO - da locc is-os equale

e ἀδελφὸs adelf-òs fratello - m. ep. di stami riuniti in due fasci eguali e di piante che hanno tali stami.

ISAGOGL - da εἰσάγω eisàg-o, isàg-o introduco (εἰς eis, is in e εγω àg-o porto) - introduzione; discorso preliminare.

Isagogico. V. Isagoge - relativo

all'isagoge.

\* Isagono – da ἴσες is-os eguale e γωνία gon-la angolo – figura ad angoli eguali a quelli di un'altra.

\* ISANTO - da íocs is-os eguale e zooc, ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. labiate; in cui le divisioni del calice sono eguali, del pari che quelle della corolla e gli stami.

IsATIDE - da icata isata eguaglio (toc; is-os eguale) - gen. di p. d., fam. crucifere, tr. isatidee; così nominate perché si credevano buone a togliere le ineguaglianze della pelle, a renderla liscia.

\* ISATIDÉE. V. Isatide.

\* ISCHEMIA – da τσχω Isch-o ritengo, sopprimo e ατμα èm-a sangue – soppressione di un flusso di sangue, come il flusso emorroidale, il mestruale ecc.

\* ISCHEMO. V. Ischemia - gen. di p. m., fam. graminee; che si credevano efficaci per fermare le emor-

ragie.

ISCHIADE – da ierico ischion ischio – m. nome delle due vene crurali, dette pure grande e piccola sciatica. 2 Grave e pertinace dolore alla coscia con contrazione e zoppicamento: volta: sciatica.

\*ISCHIADÈLFI - da ἀσχίεν isch-lon anca e ἀδεκφὸς adelf-òs fratello - mostro doppio formato di due corpi l'uno accosto all'altro e uniti al bacino.

ISCHIADICO, \* ISCHIATICO – da ἰσχιάς, ἰσχιάδος isch-iàs, ischiad-òs ischiade – che si riferisce all'ischiade. \* ISCHIAGRA – da ἰσχίον isch hou anca e ἄγρα àgr-a dolore (V. Chiràgra) – dolore all'anca; nevralgia femore popilica.

\* ISCHIÁLE - da loxíov isch-lon

anca - osso dell'anca.

\* ISCHIALGIA - da toχίον isch-lon anca e άλγες àlg-os dolore - dolore all'anca, all'articolazione coxo-fe-morale o lungo il nervo ischiatico. \* ISCHIATICA. Sin. di ischiade; volg. scià/ica.

\*ISCHIÀTICO - da ioxíov isch-lon ischio - relativo all'ischio. 2 Sin.

di ischiàdico.

\* ISCHIDROSI – da ίσχω Isch-o ritengo, sopprimo e ίδρως idr-às sudore – soppressione morbosa del sudore.

ISCHIO – dalla radice skt. vaksh
currare, soppresso il v, derivano i
vocaboli sinonimi tice, izys e (per
antistrofe di elementi fonetici cangiato \( \xi \) ks in \( \xi \) solici visch-ion
– a. anca. \( 2 m. \) Parte inferiore dell'osso della coscia (Anca deriva
dalla medesima radice waksh, o
wankslı con un n prostetico).

\*ISCHIOCAVERNOSO - vocab. ibr. da ioxícv isch-lon ischio e cavernoso - piccolo muscolo che va dalla tuberosità dell'ischio al corpo cavernoso della ghianda del pene; sin. di erettore del pene.

\*ISCHIOCÈLE - da loxíov isch-lon ischio e xôn kèl-e tumore - ernia attraverso l'incavo ischiatico, che sa grembo alla parte posteriore del

tronco, presso all'ano.

\* ISCHIOCLITORIDEO — da loχίον isch-lon ischio, κλειτορίς kleitorid-, klitorid-os clitoride — muscolo che va dalla tuberosità dell'ischio alla clitoride; sin. di rettore della clitoride; 2 Sin. di nervo vergognoso nella donna, nervo che va dalli ischio alla clitoride.

\*Ischiococcigeò - da deviev isch-ion ischio e κόκκυξ, κόκκυγος kokkyx, kokkyg-os coccige - muscolo che va dalla spina ischiatica al coccige e all'orlo inferiore del sacro.

 Ischiofemorale - vocab. ibr. da igyiov isch-ion ischio e femore - muscolo che è steso dalla spina ischiatica al fondo del trocantere.

\* ISCHIO-FEMORO-PERONEO - VOcab. ibr. da igyiov isch-lon ischio. femore e περόνη peròn-e fibula ep, del muscolo bicipite crurale.

ISCHIÒPAGI - da loyicy isch-ion anca e mayeic pag-èis, pag-is unito (πέγγυμι pègn-vmi unisco) - mostro composto di due individui che hanno un ombilico comune e sono riuniti alla regione ipogastrica.

\* ISCHIOPAGIA. V. Ischiopagi mostruosità degl'ischiopagi.

\* ISCHIOPÈNIO - vocab. ibr. da ισγίων isch-lon ischio e pene - en. di parte dell'arteria vergognosa interna e del nervo vergognoso nell'uomo.

\* ISCHIOPERINEALE - da logíou isch-ion ischio e περίναισε perin-eos perineo - arteria e muscolo traversale del perineo.

\* ISCHIO-POPLITO-TIBIALE - vocab. ibr. da čozícy isch-lon ischio, poplite e tibia - muscolo che va dall'ischio al poplite, alla tibia.

\* ISCHIOPROSTATICO - da logíco isch-ion ischio e προστάτης prostàt ès prostata - muscolo che va dall'ischio alla prostata.

\* ISCHIO-PUBI-FEMORALE - vocab. ibr. da ἀσχίον isch-ion ischio, pube e femore - muscolo grande adduttore della coscia, che congiunge il pube, il femore e l'ischio.

\* ISCHIO-SOTTO-CLITÒRIO. Sin. di Ischioclitòride

 Ischio-sotto-penio. Sin. Ischiopènio.

\* ISCHIO-SOTTO-TROCANTÉRIO - VOcab. ibr. da iogíos isch-ion ischio. sot to e τρεχαντής trochanter trocantere - muscolo quadrato della coscia, che va dall'ischio al trocantere.

\* ISCHIOTIBIÀLE - vocab. ibr. da ισγίον isch-ion ischio e tibia muscolo della regione posteriore della coscia, che va dalla coscia alla tibia.

\* Ischiotrocanterio - da ioxíon isch-ion ischio e τριχαντής trochant-èr trocantere - muscolo curvo che appartiene all'ischio e al gran trocantere.

\* ISCHIRACERO – da ἴσγυρὸς ischy→ r-os forte e xipas ker-as corno gen, di crost., fam, granchiolini: che hanno le antenne lunghe e

\* ISCNOCERO - da loyvoc ischn-òs sottile e xépas kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; distinti da antenne sottilissime.

\* ISCNOPTERA - da l'oyvos ischn-òs sottile e ateoòv pter-òn ala - gen. d'ins., ortopt., fam. blattii, le cui ale sono sottilissime.

\* ISCNOSCELIDE – da l'oxyès ischn-òs sottile e oxilos skèl-os gamba gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni : che hanno gambe sottilissime.

\* Iscnuro - da ίσχνὸς ischn-òs sottile e cupà ur-à coda - gen. di ins. apt., fam. aracnidi scorpionidi; che hanno coda sottilissima.

\* Iscoblennia - da toxo isch-o ritengo, sopprimo e βλέννα blènn-a muco - sospensione di uno scolo mucoso.

\* IscoceLia - da ἴσγω isch-o rilengo, sopprimo e zcilía koil-la. kil-ia ventre - costipazione delle materie alvine.

\* Iscoronia - da ίσχω isch-o ri-

tengo, sopprimo e covà fon-è voce | hanno il labbro eguale alla parte - difetto per cui la persona che deve pronunciare certe lettere, a un tratto si ferma e ha difficoltà a proseguire.

\* Iscorono. V. Iscofonia - chi è

soggetto all'iscofonia.

\* Iscogalactia – da ίσγω isch-o rilèngo, sopprimo e yála, yálaztoc gala, galakt-os latte - mancanza di latte nelle mammelle; soppressione del latte.

\* Iscolochia - da ίσχω isch-o ritengo, sopprimo e λεχεία loch-èia, loch-la lochi - soppressione dei lochi.

\* Iscomenìa – da ἴσγω isch-o ritengo, sopprimo e uno mèn mese -

soppressione dei mestrui. \* ISCURÈTICO, ISCURICO, V. Iscu-

ria - relativo all'iscuria. 2 Rimedio per guarire o diminuire l'iscuria. ISCURIA - da ίσχω isch-o ritengo e cupov ur-on orina - ritenzione di orina.

\* ISOBAROMÉTRICO - da (ooc 1s-os eguale e \* βάρομετρον baròmetr-on barometro - ep. delle linee che passano per più luoghi sulla superficie della terra, in cui le modificazioni barometriche annuali medie sono eguali.

\* ISOCARDIO – da ioos Is-os eguale e χαρδία kard-la cuore - gen. di moll. acefali, fam. camacee; la cui conchiglia ha forma di cuore.

\* ISOCARFA – da ἴσος Ìs-os equale e κάρφη kàrf-e pagliucola - gen. di p. d., fam. sinanteree: i cui ricettacoli sono coperti di pagliucole fra loro eguali.

\* Isòcero - da focs is-os equale e πέρας kèr-as corno - gen. d'ins. col. eter., fam. melastomi: le cui antenne sono uguali.

\* Isochilo – da tous Is-os equale e χείλος chèil-os, chil os labbro gen. di p m., fam. orchidee; che lequale e yorn gyn-è donna, fig. or-

superiore del perianzio.

\* ISOCHIMENO - da loog is os equale e yauxíve cheimèn-o, chimen-o inverno - ep. di luoghi che hanno la stessa temperatura d'inverno. 2 Ep. delle linee che passano per cosifatti luochi.

Isòcolo - da iroc is-os emuale e xãlov kôl-on membro - eguaglianza di estensione fra i membri di un periodo.

\* Isockomia. V. Isòcromo - qualità di più oggetti di aver lo stesso colore.

\* Isòcromo - da íos; is-os equale e γρώμα chròm-a colore – ep. di oggetti che hanno lo stesso colore. \* ISOCRONISMO. V. Isòcrono - durata eguale dei moti di un corpo.

Isòcrono - da foce is-os equale e ycévec chron-os tempo - ep. di un movimento che si fa in tempi uguali.

\* ISODACTILI – da toos ls-os equale e δάκτυλες dàktyl-os dito - ord. di ucc.; che comprende quelli che hanno le dita fra loro eguali.

ISODINAMIA - da l'os is-os equale e δύναμις dynam-is forza – equilibrio di forze.

ISODINAMO. V. Isodinamia - che

è in istato d'isodinamia.

\* Isodônte - da ioce Is-os equale e όδοῦς, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. di mamm. marsupiali, fam. didelfi : caratterizzati da dieci denti incisivi superiori eguali fra loro.

\* Isoèto - da loce is-os equale e έτος èt-os anno - gen. di p. a., fam. funghi, che sono vivaci tutto l'anno benchè stiano quasi sempre sott'acqua.

\* Isofillo – da ἴσος is-os eguale e φύλλον fyll-on foglia - ep. delle piante le cui foglie sono eguali.

\* Isoginio. Isogino - da toce is-os

gano femminile - ep. dei fiori i e vouos nom-os legge - eguaglianza cui carnelli e i petali sono in numero eguale.

Isogònio, Isògono – da toccis-os equale e ywvia gon-la angolo - che ha angoli eguali; equiangolo.

\* Isomeria, Isomenismo - da toce Is-os equale e μείρω mèir-o, mìr-o divido (μέρες mèr-os parte) - proprietà di alcuni corpi composti degli stessi elementi nelle stesse proporzioni, di avere qualità fisiche differenti. 2 Riduzione di più frazioni ad un denominatore comune

\* ISOMERICO. V. Isomeria - ep. di corpo che ha la stessa composizione chimica di un altro, ma proprietà

fisiche differenti.

\* Isometrico - da locs Is-os equale e μέτρον mètr-on misura - ep di oggetto che ha le stesse dimensioni di un altro: specialmente cristallo composto di un romboide ad archi eguali e di un dodecaedro a triangoli scaleni, in cui la somma delle due parti che eccedono l'asse del nucleo è eguale all'asse medesimo.

ISOMETRO. V. Isometrico - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi scorpionidi; i cui tre occhi frontali sono

€ouidistanti

\* Isomorfismo V. Isomòrfo - pro-

prietà dei corpi isomorfi.

\* Isomonfo - da focs is-os equale e μερφή morf-è forma - ep. di corpi che hanno lo stesso tipo, la stessa formula di composizione atomica e quasi le stesse forme cristalline, in modo che gli angoli sono pochissimo differenti.

\* ISONEMA - da l'occ is-os equale e vňμα nèm a filo, filamento - gen. di p d , fam, apocinee: i cui filamenti degli stami sono eguali fra loro. 2 Gen. di p. d., fam. composte; i cui frutti terminano in un rennacchietto di fili eguali.

di leggi: eguaglianza in faccia alla legge.

Isònomo. V. Isonomia - che è eguale ad altri in faccia alla legge.

ISOPERIMETRO - da los la las eguale e περίμετρον perimetr-on perimetro - ep. di figura i cui perimetri sono eguali.

\*ISOPETALO - da loce is-os equale e πέταλον pètal-on petalo - ep. di pianta che ha i petali eguali.

ISOPITE - da δσωπες ysop-os isopo vino in cui è infuso isono.

ISOPLEURO - da loc, Is-os equale e πλευρά pleur-à lato - ep- di triangolo che ha lati eguali, equilatero

Isópo, Issópo - da boobe vss-òs freccia e όψ, όπὸ; όμε op òs aspetto: o dall'ebraico esob - gen. di p. d., fam. labiate ; che hanno le due foglie florali a foggia di lesina, di freccia.

\* Isòpodi - da focs is-os equale e πούς, ποδός pus, pod-òs piede tr di crost. malacostracei: le cui zampe sono eguali o quasi eguali fra loro.

\* ISOPÒGONO – da tore Is-os equale e πώγων pogon barba - gen. di p. d., fam. proteacee; i cui frutti sono coperti di lunghi peli a guisa di barba.

ISOPOLITI - da locc is-os equale e πόλις pòl-is città - cittadini eguali in faccia alla legge, che hanno eguali diritti civili e politici.

ISÒSCELE - da iocc is-os equale e σχέλος skèl-os gamba – ep. di triangolo che ha due lati eguali fra loro (si usa pure sostantivamente). \* ISOSTEMONE - da l'ooc is-os

eguale e στήμων stèmon stame ep dei fiori i cui petali e stami sono in numero eguale.

\* ISOTERMO, ISOTERMICO - da los ISUNOMIA - da ious is-us equale lis-os equale e bequée caldo - ep. di più luoghi che hanno la stessa temperatura media. 2 Ep. delle linee che passano per i luoghi iso-

\* Isotoma - da iooc is-os equale e τομή tom-è taglio - gen. di p. d., fam. lobeliacee; i calici dei cui fiori hanno il lembo a cinque divisioni eguali.

ISPNOE - da είς, èis, is in e πνέω pnė-o inspiro - atto per cui l'aria entra nei polmoni ; inspirazione.

\* ISSANTO... ISSIDE. V. Ixanto... Lxide.

\* ISTERALGÍA - da ὑστέρα yster-a matrice e a) yes alg-os dolore - dolore vago, più o meno vivo, la cui sede è la matrice.

\* Isterandria – da ὑστέρα ystèr-a matrice e avip, avopos aner, andr-os uomo, fig. stame - cl. di piante, che comprende quelle che hanno più di venti stami inseriti sull'o-

\* ISTERÀNESI – da ὑστέρα vstèr-a matrice e avinus ani-emi rilascio rilasciamento d'utero.

\* Isterànto, Isteràntio - da ύστερος yster-os posteriore e žνθος anth-os fiore - ep. delle piante in cui le foglie appariscono dopo i fiori.

\* Isteratrèsia – da δστέρα ystèr-a utero, à priv. e τρέω tr-èo foro imperforazione dell'utero.

\* ÎSTERELESI - da ὑστέρα ystèr-a utero e εἴλέω eil-èo, il-èo volgo, rovescio - rovesciamento dell'utero.

\*ISTERÍA, ISTERISMO - da ὑστέρα ystèr-a utero (radice 6, che corrispohde alla skt. su generore, partorire) - stato di sopraeccitazione dell'utero e di reazione di quest'organo sul sistema nervoso.

ISTÈRICO. V. Isterismo - che si riferisce all'utero. 2 Che si riferisce all'isterismo. 2 Che soffre d'iste-

rismo.

\* ISTEROBUBONOLÈLE - da Cortega yster-a utero, βουδών bubon inguine e xήλη kèl-e ernia - sin, di isterocèle.

\* ISTEROCARPO - da Jotepos vster-os posteriore e καρπός karp-os frutto - gen di p. a., fam. felci; la cui fruttificazione è collocata nella parte posteriore della fronda.

\* ISTEROCATALEPSIA. rismo e Catalepsia - attacco d'isterismo complicato di sintomi di catalepsia.

\* ISTEROCÈLE – da ΰστέρα ystèr-a utero e xnîn kèl-e ernia - ernia dell'utero.

 ISTEROCISTICO – da ὑστέρα ystèr-a utero e χύστις kyst-is vescica - che si riferisce all'utero e alla vescica.

\* ISTEROCISTOCÈLE - da votépa utero, χύστις kyst-is vescica e χήλη kėl-e ernia - ernia dell'utero e della vescica urinaria.

 \* ISTEROCNÈSMO – da ὑστέρα ystèr-a utero e xmopò; knesm-òs prurito - prurito alle parti genitali femminili.

\* ISTEROFPILEPSIA. V. Isterismo e Epilepsia - isterismo complicato di sintomi epileptici.

\* ISTERÒFIMA – da ὑστέρα vstèr-a matrice e oua fym-a tumore - intumescenza della matrice.

\* Isterofísema – da ὑστέρα ystèr-a utero e φυσάω fys-ào gonfio – disten-

sione dell'utero per gas. \* ISTEROFLÒGOS1 - ďa ὑστέρα ystèr-a. utero e φλόγωσις flògos-is infiammazione – sin. d'isterite.

\* ISTEROGASTROCELE - da ὑστέρα. yster-a utero, γαστέρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre e xnan kèl-e tumore - ernia del ventre formata dalla matrice.

 \* ISTEROGRAFÌA – da ὑστέρα ystèr-a ulero e γραφή graf-è descrizione descrizione dell'utero.

\* ISTEROLITO - da boripa ystèr-a

utero e libos lith-òs pietra - concrezione pietrosa od ossea che si forma nell'utero.

\* ISTEROLOGÍA - da úgréog Vstěr-a utero e λόγες lòg-os discorso - trat-

tato sull'utero.

\* ISTEROLOXIA – da ὑστέρα vstèr-a utero e λεξὸς lox-òs obliquo - obliquità della matrice: inclinazione del suo asse comparativamente allo stretto superiore.

\* ISTEROMALACIA - da úgrépa vster-a utero e μαλαχός malak-òs molle rammollimento dei tessuti dell'utero.

\*ISTERÒMANE. V. Isteromania sin. di nin/omane.

\* ISTEROMANIA - da votéoa vstèr-a etero e pavía mania - sin. di ninfomania, furore uterino.

\* ISTEROMEROCELE - da ύστέρα vster-a utero, unpos mer-os coscia e χήλη kel-e ernia - ernia formata dalla caduta dell'utero per gli archi crurali.

 ISTERÒMETRO – da ὑστέρα vstèr-a utero e metron misura strumento per cateterizzare l'utero e ricondurlo alla direzione normale quando n'è deviato.

\* ISTERÒNCO - da ὑστέρα vstèr-a utero e oxxec onk-os tumore - tu-

more dell'utero.

\* ISTERONFALOCÈLE - da ὑστέρα ystèr-a utero, όμφαλὸς omfal-òs ombilico e xnan kèl-e ernia - ernia dell'ombilico, formata per l'uscita della matrice.

\* ISTEROPARALISI - da ὑστέρα ystèr-a etero e παράλυσις paralys-is paralisi

paralisi dell'utero.

\* ISTEHOPLEGIA – da ὑστέρα vstèr-a utero e πλήγνυμι plègn-ymi colpisco - sin. di isteroparalisi.

\* ISTERÒPTOSI - da ὑστέρα ystèr-a utero e πτώσις ptos-is caduta - prolasso o rovesciamento dell'utero, totale o parziale, in avanti o in- o un continente all'altro. 2 Stretto

IST dietro, per rilasciamento delle parti vicine o dei ligamenti.

\* ISTERORREA - da úστέρα vstèr-a ulero e δέω rè-o scorro - sin. di leucorrèa

\* ISTERORRAGÍA - da ὑστέρα ystèr-a utero e ρήγνυμι regn-ymi rompo emorragia dell'utero.

\* ISTERORREXI - da ύστέρα ystèr-a utero e φήγνυμι règn-ymi rompo (οήξις rex-is rottura) - rottura della matrice.

\* ISTEROSPÀSMO – da ὑστέρα ystèr-a utero e σπασμός spasm-os spasmo spasmo, convulsione dell'utero.

\* ISTEROSTOMATOMO - da borépa vstèr-a utero, στόμα stòm-a bocca e τεμή tom-è taglio - strumento per fendere il collo dell'utero. guando una durezza scirrosa in quella parte rende difficile il parto.

\* ISTEROSTOMO - da ύστέρα ystèr-a utero e roun tom-e taglio - strumento per incidere il collo e le pa-

reti dell'utero.

\* ISTEROTOMIA. V. Isterotomo operazione chirurgica che consiste nell'incidere il collo e le pareti dell'utero per facilitare l'estrazione del feto.

\* ISTEROTOMOTOCIA - da \* ύστεροτόμος ysterotòm-os isterotomo e τόχος tôk-os parto - parto procurato per mezzo dell'incisione della

\* ISTMICI – da lotude isthm-ds istmo - ep. dei giuochi che ogni cinque anni si celebravano sull'istmo di Corinto.

\* ISTMITE. V. Istmo - infiammazione dell'istmo nº 2.

Istmo – dalla radice aria i an→ dare; affine al lituano ejim-as, eism-e passaggio (frapposto fra σ s e μ m un th prostetico, eufonico) - lingua di terra fra due mari, che unisce una penisola a un continente - 566 -

passaggio tra la bocca e la faringe. 3 m. Spazio piatto che segna le articolazioni di alcuni pericarpii.

\* ISTIÜRO – da ἰστῶν ist-ion vela (ἰστὸς ist-iòs tela) e σὸρὰ ur-à coda – gen. di rett. saurii, fam. iguanii acrodonti; che hanno la coda dilatata, piatta, a guisa di vela.

\* ISTOGENIA - da ίστὸς ist-òs tessuto e γενιάω genn-ào genero - sviluppo dei tessuti organici.

\* ISTOGRAFIA - da ίστὸς ist-òs tessuto e γραφή graf-è descrizione descrizione dei tessuti organici.

\* ISTOLOGIA – da icrós isl-ôs tessuto e λόγα lòg-os discorso – trattato, dottrina sui tessuti organici. \* ISTONOMIA – da icròs ist-ôs tessuto e νόμος nòm-os legge – scienza delle leggi secondo le quali si sviluppano i tessuti organici.

ISTORIA, \* STORIA - da iorup istor conoscente, perito, informato (είδίω, ίσημι eid-èo, id-èo, is-emi so) - a. ricerca, indagine per sapere: cognizione dei fatti. 2 Narrazione di fatti. particolarmente dei principali avvenimenti relativi ad un popolo, all'umanità. - È comunemente ammesso che τωρ tor di ιστωρ istor sia terminazione, non parte di radicale. Potrebbe però non essere semplice desinenza, ma derivare dalla radice skt. tr tar conservare. In questo modo istoria significherebbe conservazione dei futti, e storico chi li conserva, chi impedisce che cadano nell'oblio.

ISTORICO. V. Istòria - che si riferisce alla storia. 2 Autore di una storia.

ISTORIOGRAFIA – da ίστορία istor-la istoria e γράφω gráf-o scrivo – lo scrivere la storia. 2 Arte di scriver la storia (anticamente istoriográfica).

ISTORIOGRÀFICO. V. Istoriografia - che si riferisce all'istoriografia.

ISTORIOGRAFO - da ίστορία istor-la istoria e γράφω gráf-o scrivo - che scrive la storia o di suo proprio meto o piuttosto per incarico pubblico.

\* ISTOTOMIA - da loròs ist-òs tessuto e run tom-è taglio - dissezione dei tessuti organici.

ISTRICE - da os ys porco e θρίξ, πριχός thrix, trich-os capello, pelo-gen. di mamm. rosicanti; così detti perchè rassomigliano in qualche medo al porco selvatice; volg. porcospino, riccio. 2 m. Nome specifico di alcune piante spinose.

\* ISTRICIASI - da ὕστριξ, ὕστριχος ystrix, ystrich-os istrice - sorta di lebbra caratterizzata da papille rigide come le setole dell'istrice

ITEA – da ἰτία it-èa salice (skt. wê, slavo vi-ti piego) – m. gen. di p. d., fam. cunionacee; che somigliano al salice, che hanno rami flessibili come quelli del salice.

\* ITICERIDI. V. Iticero.

\* ITICERO - da ibb; ith-ys dritto e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam curculionidi, tr. iticeridi; che hanno antenne corte e dritte.

di verso trocairo dimetro trachicatalecto, che si usava negli itifalli o canti nelle processioni di Bacco.

ITIFALLO – da & c ith-ys dritto e qualic fall-os fallo, pene-amuleto, in forma di pene dritto, che si portava al collo. 2 Figura di pene in erezione, che si portava nelle processioni di Bacco ecc. 3 Canto nelle processioni di Bacco.

ITIPORO - da ίδως ith-ys dritto e πορευσματι porèu-ome commino - m. geno d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che camminano in linea dritta.

ITTERE.... ITTIOSPÒNDILO V. Ictère.... Ictiospòndilo.

JULO - da obres illos molle - m.

aggregato di fiori sessili o quasi l sessili, che invece di essere permanente, come nella spiga, cade da sè, staccandosi dal fusto alla maturità.

\* IXANTO - da igos ix-os vischio e &veoc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. genzianee; i cui fiori sono vischiosi, attaccaticci.

Ixia - da igos ix-os vischio gen. di p. m., fam. iridee; la cui radice contiene unaso stanza viscosa.

IXÒDE - da ¿ò; ix-òs vischio m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acaridi; così detti perchè sono attaccaticci come il vischio, sugli animali e sulle piante di cui vivono parassiti.

## $\mathbf{L}$

Labirinto. Labirintico.

\* Labidostomo – da λαθίς, λαθίδος labis, labid-os tanaglia e στόμα stòm-a bocca - gen. d'ins. col. tetr., fam. cicliči; i cui maschi hanno la testa fornita di lunghe mandibole a foggia di tanaglie.

\* LABIDOMETRO, LABIMETRO - da λαθίς, λαθίδος labis, labid-os forcipe e μέτρον mètr-on misura - sorta di compasso di proporzione adattato ai manichi del forcipe, che indica il loro grado di divaricamento.

\*LABIDÙRI - da λαθίς, λαθίδος lahis, labidos forbice e cópà ur-à coda - fam. d'ins. ortopt.; il cui tipo è il gen. forficula, che ha la coda a guisa di forbice.

\* Labirintico – da λαθύρινθος labyrinth-os labirinto - ep. del nervo uditorio, il quale si distribuisce nelle cavità che formano il labirinto dell'orecchio.

\* Labirintifòrme - vocab. ibr da λαθύρινθες labyrinth-os labirinto e forma – che ha forma tortuosa, a guisa di labirinto. 2 m. Nome specifico di varii funghi e ficee, che presentano parecchie cavità tra loro ' comunicanti.

LABIRINTO - da λάθιρος làbir-os

\* LABERINTO . LABERINTICO. V. 1 fossa, cavità (coptico la particella intensiva, e br scavare - albanese, barr, borr fossa; copt. bariscafa, nave, bir corba) e ivêos inth-os terminazione: ovvero da  $\lambda \tilde{\alpha}$  la part. intens., che corrisponde alla coptica, βύριον byr-ion casa, abitazione (persiano vareh casa: irlandese forus, islandico byli abitazione; islandico byr città) e ivocs inth-os terminazione - grotta naturale o artificiale nella pietra a uso di abitare, o di culto religioso: composta di molte stanze. con tali andirivieni che era impossibile di trovar l'uscita, chi non fosse molto pratico (in Egitto, in Creta, ecc.). 2 Vastissimo edifizio di pietra, simile a cosifatta cavità sotterranea. 3 m. Insieme delle cavità tortuose situate fra il timpano e il condotto uditivo interno. 4 m. Luogo, p. e. boschetto pieno di andirivieni tanto intricati, che a chi vi entra riesce difficile il trovar modo di uscirne. 5 m. Punto nel giuoco dell'oca, ove chi giunge, paga e torna addietro tre punti. 6 m. Nome specifico di conchiglie e di piante molto tortuose.

\* LABIRINTODONTE - da λαθύρινθος

labyrinth-os labirinto e δδοῦς, δδόττος odůs, odônt-os dente – gen. di rett. batracii foss.; i cui denti presentano una struttura complicatissima.

LACATE - da λακάθη lacath-e pianta di gen. incerto - m. gen. di p. d., fam. gordoniee; nome dato a caso.

\* LACCÒFILO - da λάκκος làkk-os fossa e φιλέω fil-èo amo - gen.

d'ins. col. pent., fam. idrocantari; che si trovano nelle fosse.

LACHESI - da λάχη làche sorte e dal copt. loch esser sano o loch h esser malato - una delle Parche. 2 Gen. di rett. ofidii, fam. vipere; molto velenose. 3 Gen. di ins. apt., fam. aracnidi; idem.

\*LACISTÉMA - da λαχίζω lakiz-o scindo e στῆμα stèm-a stame - gen. di p. d., fam. amentacee, tr. lacistemee; distinte dagli stami con filamenti bifidi e dalle antere con scissure longitudinali.

\* Lacistemee. V. Lacistèma.

\* Lacnanto - da λάχνη làchne lana, pelo e ἄνθος ànth-os fiore gen. di p. m., fam. emodoracee; i cui fiori sono pelosi.

LACNEA - da λάχνη làchn-e lana, pelo-m, gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; pelosi. 2 Gen. di p. d., fam. dafnoidee; i cui fiori sono pelosi.

LACNEO - da λάχνη làchn-e lana, pelo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam.

curculionidi; pelosi.

\* Lacnia - da λάχη làchn-e lana, pelo - m. gen. d'ins. col. subpent., fam. lungicorni; pelosi.

LACNO - da λάχνη lachn-e lana, pelo - m. gen. di p. a., fam. funghi;

coperti di pelo.

۴٠,

\* LACNOFORO - da λάχνη làchn-e lana, pelo e φέρω fer-o porto - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; coperti di lunghi peli. \* LACNOLÈMO - da λάχνη làchn-e lana, pelo e λαιμός lem-òs gola gen. di pesci acant., fam. labroidi i quali hanno, invece di denti faringei, una sorta di membrana neloco

\* LACNÒPO - da λάχνη làchn-e la na, pelo e ποῦς pus piede - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; i cui maschi hanno le zampe pelose.

\* LACNOSPÈRMO - dà λάχνη lana, pelo e σπέρμα spèrm-a seme - gen. p. d., fam. composte senecionidi;

i cui semi sono pelosi. \* Lacnostèrno – da λάχνη lachn-e

lana, pelo e στέρνον stèrn-on sterno - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno lo sterno peloso.

\* LACNÒSTOMA - da λάχνη làchn-e lana. lanuoine e στόμα stòm a

lana, lanquine e στομα stòm a bocca - gen. di p. d., fam. asclepiadee; la cui corolla crateriforme ha l'orifizio vestito di una folta lanugine.

Lacónico - da Λακωνία Lakon-la Laconia - cameretta nelle terme destinata per sudare; come usavasi a Suarta.

L'Aconismo - da Adxov Làkon Spartano - parlar breve e concettoso, come solevano gli antichi Spartani.

\*LACTIFAGO. V. Galactòfago.

\*LACTOMETRO. V. Galactometro. \*LACTOSCOPIO. V. Galactoscopio.

LADANO – da λάδον làd-on, doricamente per λάδον lèd-on cisto – sostanza gommo-resinusa che trasuda spontaneamente dalle foglie e dai rami di alcune specie di cisto.

\*LAFIRIA - da λάφυρα làfyr-a preda - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che fanno preda d'altri insetti per nutrirsene.

LAGARO – da λαγαρὸς lagar-òs sottile – m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; di corpo sottilissimo.
\*LAGECIA – da λαγως lag-òs lepre

α οίχίω oik-èo, ik-èo abito – gen, di l p. d., fam. ombrellifere; che allignano nei luoghi frequentati dalle Іергі.

Lagèna – da laynyos lågen-os fiasco - m. st.-gen. di moll. gasteropodi, gen. buccino; che hanno

forma di fiasco.

 \* Lagenaria – da λάγηνος làgen-os fiasco - sp. di p. d., gen. cucurbita, fam. cucurbitacee; il cui frutto ha forma di hottiglia.

\* LAGENIFÒRME - vocab. ibr. da λάγηνος làgen-os fiasco e forma ep. dei poponi che hanno forma di

fiasco.

- \* LAGENOCÁRPO da λάγηνος làgen-os bottiulia e καρπὸς karp-òs frutto - gen di p. d., fam. ericacee; i cui semi hanno forma di bottiglie
- \* Lagenòforo da λάγηνος làgen-os fiasco e φέρω lèr-o porto gen, di p. d., fam, composte asteroidi; i cui frutti hanno forma di fiasco.
- \* Lagènula da λάγηνος làgen-os fiasco - gen. di moll. univalvi; la cui conchiglia ha forma di fiaschetto. 2 Gen. di p. d., fam. indeterminata; i cui frutti hanno la forma di un fiaschetto.
- \* LAGOCEFALO da λαγώς lag-os lepre (antico slavo lagosta leggerezza, lagaka leggero) e κεφαλή kefal-è testa - sp. di pesci, gen tetraodonte, fam. gobioidi; la cui
- testa arieggia a quella di una lepre. \* Lagochilo - da λαγώς lag-os lepre e veixos chèil-os, chil-os labbro -che ha il labbro superiore leporino, cioè fesso, come quello della lepre.

\* Lagoècia. V. Lagècia.

\*LAGOFTALMÍA - da λαγώς lag ds lepre e δφθαλμὸς ofthalm-òs occhio disposizione viziosa della palpebra superiore, che le impedisce di coperchè a questo modo è l'occhio della lepre.

 Lagòmio – da λαγώς lag-òs lepre e μύς mys topo - gen. di mamm. rosicanti, fam. murii; sorta di topi,

che somigliano a lepri.

\* Lagonichio – da λαγώς lag-òs lepre e όνυξ, όνυχος όπιχ, όπιχε -os unghia - gen. di p. d., fam. leguminose; il cui baccello termina a unghia di lepre.

ĽAGÒPO. V. *Lagòpodo* – sp. di p. d., gen. piantaggine, fam. plantaginee; le cui spighe pelose somi-

gliano a zampe di lepre.

\*Lagòpodo - da λαγώς lag-òs lepre e πους, ποδός pus, pod-òs piede - gen, di ucc gallinacei, fam. tetraonidei ; i cui tarsi e le dita sono coperti di penne in modo che rassomigliano a zampe di lepre.

 LAGOSERIDE – da λαγώς lag-òs lepre e σέρις, σέριδος sèris, sèrid-os cicoria - gen di p. d., fam. cicoriacee; sorta di cicoria di cui sono

ghiotte le lepri.

\* Lagostoma – da λαγώς lag os lepre e στόμα stòm-a bocca – sorta di psellismo di cui sono affetti coloro che hanno il labbro fesso o leporino, per cui non possono pronunciare le lettere labiali. 2 Gen. di crost, decapodi, fam. ciclometopi; che hanno il labro fesso, a guisa di lepri.

\* LAGOTIDE - da λαγώς lag-òs lepre e cos, wros us, ot-os orecchio - gen. di p. d., fam. scrofularinee; le cui brattee somigliano ad orecchie di lepre.

\*LAGOTRICHIO, LAGOTRICO - da λαγως lag-òs lepre e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs capello, pelo gen, di mamm, quadrumani; sorta di scimmie che hanno una criniera di peli simili a quelli della lepre.

\* Laguro - da λαγως lag-òs lepre prire il globo dell'occhio, così detta e cooa ur-à coda - gen. di mamm. rosicanti, fam. murii; sorta di sorci colla coda a guisa di lepri. 2 Gen. di p. m., fam. graminee; le cui glume hanno la valva esterna pelosa.

LAICO - da \abs la-\delta secolare; contrario di ecclesiastico.

LAMBDACISMO – da λάμεδα làmbd-a, lettera ellenica, λ l – viziosa

pronuncia della lettera l.

\* LAMBDOIDE — da λάμδα lâmbda, lettera dell'alfabeto. λ l, e είδος είd-os, id os forma, somiglianza – ep. della sutura occipito-parietale del cranio, così detta perchè rassomiglia alla lettera lambda majuscolo o Λ.

LANIA - da λαιμάω lem-ão mangio voracemente; punico lahama divorare - zendo ram fare in pezzi λαμυρὸς lamyr-òs terribile - zendo rama terrore) - fantasma femmineo, di cui si favoleggiava che strozzasse i banıbini e adescasse con voluttuosi artifizii i giovani per succhiarne il sangue e divorarne le carni. 2 a. Gen. di pesci; sin. di carcaria, o pesce cane. 3 m. Gen. d'ins. tetr., fam, lungicorni, tr. lamiarii; voracissimi, che guastano le piante. 2 m. Gen. di pesci condropt., fam. selacii; che somigliano ai pescicani

\* LAMIARII. V. Lamia.

\* Làmio - da λάμια làmia - gen. di p. d., fam. labiate; caratterizzate dalla corolia simile alla gola del pesce lamia.

LAMIRA - da λαμυρός lamyr-òs terribile - m. gen. di p. d., fam. sinanteree; armate di spine acutissime.

LAMPADA — da λάμπω làmp-o splendo - vaso senza piede, nel quale si tiene acceso un lume d'olio. 2 m. Sp. di moll. gasteropodi, gen elice; alquanto somiglianti nella forma ad una lampada.

LAMPADODRÒMIE - da λαμπάς, λαμπάς lampados tampada e δράμω drėm ο corro (δράμος dròm-os corso) - festa in Atene, in cui i giovani tenendo faci accese in mano si contendevano il premio, che si otteneva da chi toccava primo la meta colla sua lampada accesa.

L. MPADOFORIE - da λαμπάς, λαμπάδες lampās, lampādos lampados φέρω fêr-o porto - processione (nei misteri di Eleusi, ecc.), in cui gl'inizati agitavano delle fiaccole. 2 Sin. di lampadodròmie.

Lampadoforo. V. Lampadoforie - chi portava una lampada nei sa-crifizii o nelle lampadoforie.

\* Lampadomanzia - chi pratica la lampadomanzia.

\* LAMPADOMANZIA – da λαμπάς, λαμπάδς lampàs, lampàdos lampados lampados e parteia mant-èia, mant-ia divinazione – divinazione tratta dalla più o meno viva luce e dai moti di una lampada accesa.

\* LAMPETIDE - da λάμπω làmp-o splendo - gen. d'ins. col. pent , fam. sternoxi; coperti di splendidi colori.

LAMPÌRIDE - da λάμπω làmp-o splendo-gen. d'ins col. pent., fam. malacodermi, tr. lampiriti; fosforescenti; volg. lucciola.

\* Lampiriti. V. Lampiride.
\* Lamporni – da λάμπο lampo splendo e έρνις όττι-is uccello – gen. d'ucc. anisodactili, fam. colibri; così nominati per i loro splendidi colori.

LAMPRA – da λάμπω lamp-o splendo – m. gen d'ins col. pent., fam. carabici; di splendidi colori. \*LAMPRIA – da λαμπρος lampr-òs splendido – gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; ornati di bei colori. splendido - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che sono vestiti di splendidi colori.

\* Lamprima – da λαμπρὸς lampr-òs splendido e elua èim-a, im-a veste - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: vestiti di vivi colori

metallici.

LAMPRO - da λάμπω làmp-o splendo - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; eleganti e ornati di bei colori.

 Lampròcera – da λαμπρὸς lampr-òs splendido e xipaç kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; le cui antenne sono tinte di bei colori.

Lampròforo – da λαμπρὸς lampr-òs splendido, candido e φέρω fer-o porto - sin. di neofito; così detto perchè nei sette giorni successivi al battesimo vestiva di bianco, in contrassegno della ricuperata innocenza.

\* Lamproglena - da λαμπρδς lampr-òs splendido e γλήνη glèn-e occhio - gen. di crost. sifonostomi. fam. pachicefali; che hanno occhi

di un rosso vivo.

\* Lampròptera – da λαμπρὸς lampr-òs splendido e <del>nrep</del>òv pter-òn ala - gen. d'ins. emipt. omopt., fam membracidi; le cui ali sono coperte di vaghi colori.

\* Lamprosomo – da λαμπρὸς lampr-òs splendido e σῶμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. crisomelini; che hanno il corpo adorno

di splendidi colori.

LAPAROCELE – da λαπάρα lapar-a lombi (λαπαρός lapar-òs molle, vuoto) e xnxn kèl-e ernia - ernia lombare, attraverso il muscolo quadrato lombare.

\* LAPARÒCERO – da λαπαρὸς lapar-òs sottile e xipaç kèr-as corno -

\*Lamprido - da λαμπρὸς lampr-òs | lionidi; che hanno corna sottilis-

LAPATO, \*LAPAZIO - da λαπάζω lapáz-o ammollisco – gen. di p. d., fam. poligonee: usate in medicina come emollienti.

LARINGE - da λαρύνω, λαρύζω lar-yn-o, lar-yz-o emello voce e byruc eng-ys, άγχι anchi vicino (tedesco enge stretto) - parte superiore della trachea arteria, sotto la radice della lingua; parte stretta della gola, 11. cui si forma la voce.

\*LARINGECTASÍA - da λάρυγξ, λάpuyyos larynx, laryng-os laringe e έχτασις èktas-is dilatazione – dila–

tazione della laringe.

 \* Laringelcia - da λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe e taxes èlk-os ulcera - ulcerazione della laringe.

\*LARINGENFRAXIA - da λάρυγξ, λάρυγγος larynx, laryng-os laringe e έμφραξις emfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione della laringe.

\* LARINGIA. Sin. di laringopatia. LARINGICO, \* LARINGEO, Ringio - da λάρυγξ, λάρυγγος larynx. laryng-os laringe - che appartiene alla laringe (arterie, nervi ecc.).

\* LARINGIDROPE - da λάρυγξ, λάρυγγος larynx, laryng-os laringe e υδρωψ, υδροπος ydrops, ydrop-os idrope - idrope della laringe.

\* LARINGIO. V. Laringeo.

LARINGISMO - da λάρυγξ, λάρυγγος larynx, laryng-os laringe - il mandare una gran voce dalle fauci, o una voce artifiziata.

\* Laringite – da λάρυγξ, λάρυγγος larynx, laryng-os laringe - infiammazione della laringe.

\* Laringocarcinia – da λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe e xapxivoc karkin-os cancro - cancro della laringe.

\*LARINGOFIMA-da λάρυγξ, λάρυγγος gen, d'ins. col, tetr., fam. curcu- larynx, laryng-os laringe e popus fym-a tubercolo - affezione tuber- antera - gen. di p. d., fam. am-

colare della laringe.

\* LARINGOGNAFÍA - da λάτυχξ, λάρυγγος larynx, laryng-os laringe e γραφή graf-è descrizione - descrizione della laringe.

\* LARINGOLOGIA - da λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe e λόγος lòg-os discorso - trattato, dot-

trina sulla laringe.

\* LARINGOPATÍA - da λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe e πάθες pàth-os malattia - malattia della laringe.

 \* LARINGÖRRAGÍA - da λάρυτξ, λάρυγγος larynx, laryng-os laringe e ρύγγυμι règn-ymi rompo - emoriagia

della laringe.

\* LARINGOSTÈNOSI - da λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe e στινὸς sten-òs stretto - ristringimento della laringe.

\* LARINGOTOMIA - da λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe e τομή tom-è taglio. - V. Bronchiotomia.

LASIA - da λάσως làs-ios peloso, vellutato - m. gen. di p. m., fam. aroidee; coperte di peli. 2 m. Gen. di p. a., fam. funghi; pelose.

\* LASIAGRÒSTIDE - da λάσιος làs-ios peloso, vellutato e ἄγρωστις, ἀγρώστιδος agrostid-os gramigna - gen. di p. m., fam. graminee; che hanno foglie pelose.

\* LASIANDRA – da λάσιος làs-ios peloso, vellutato e ἀνὰρ, ἀνδρὸς anèr, andròs uomo, fig. stame – gen. di p. d., fam. melastomacee; distinte da stami pelosi.

\*LASIANTÈA - da λάσιος làs-ios peloso, vellutato e &θος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; i cui fiori sono pelosi.
2 Gen. di p. d., fam. rubiacee; idem.

\* LASIANTÈRA - da λάσως làs-ios scapo o piede che porta peloso, vellutato e κόθηρα anther-à è irsuto di lunghi peli.

pelidee; che hanno antere pelose.

\* LASIANTO. Sin. di lasiantea.

LASIO - da λάσως las-ios peloso, vellutato - m. gen d'ins. imenopt.,

fam. formiche; pelosi.

\*LASIOBOTRIO - da λάποιο làs-ios peloso, vellutato e βότρυς bòtr-ys grappolo - gen. di p. a., fam. funghi tuberacei epifilli; che osservati col microscopio appariscono in forma di grappoli attaccati alle foglie delle piante di cui sono parassiti, per mezzo di peli rigidi.

\*LASIOCAMPA - da λάσιες làs-ios peloso, vellutato e κάμπη kamp-e larva - gen. d'ins. lepid. notturni, fam. bombicidi; le cui larve sono

pelose.

\* LASIÒCERA - da λάσις làs-ios peloso, vellutato e χέρας kèr-as corno-gen, d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno antenne pelose.
\* LASIOCLOA - da λάσις làs-ios peloso, vellutato e χλόn chlò-e erba-gen. di p. m., fam. graminee;

le cui foglie sono vellutate.
\*LASIODACTILO - da λάσιας làs-ios peloso, vellutato e δάκτυλες dàkty-l-os dito - gen. d'ins. col. tetr., fam. clavicorni; i cui tarsi sono pelosi. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam.

lungicorni; idem.

\*LASIODERMA - da λάσιος làs-ios peloso, vellutato e δέρμα dèrm-a pelle - gen. d'ins. col. pent., fam.

clavicorni; vellutati.

\* LASIOPETALEE. V. Lasiopetalo.
\* LASIOPETALO - da λάσιις làs-ios
peloso, vellutato e πέταλον pètal on
petalo - gen. di p. d., fam. bittneriacee, tr. lasiopetalee; i cui petali sono vellutati.

LASIOPO – da λάσιος làs-ios peloso, irsuto e ποῦς pùs piede – m. gen. di p. d., fam. mutistee; il cui scapo o piede che porta la fioritura, è irsuto di lunghi neli.

\* Lastopogono - da λάσιος làs-ios | peloso, irsuto e πώγων pòg-on barba - gen. di p. d., fam. composte; il cui ovario porta un pennacchio con

peli vestiti da altri più piccoli, cosicchè sembrano barbuti.

\* Lasiòptera – da λάσιος làs-ios peloso, vellutato e πτερόν pter-òn ala - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; che hanno ali vellutate.

\* LASIOSPÈRMO - da Aggios làs-ios peloso, vellutato e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. composte senecionidi: distinte da semi pelosi.

 LASIÒSPORA – da λάσιος làs-ios peloso, irsuto e σπόρος spòr-os seme - gen. di p. d., fam. cicoracee; le cui achene portano nappe di peli anosi.

\* Lasiostemo - da λάσιος làs-ios neloso, irsuto e otňua stèm-a stame - gen. di p d., fam. cuspariee : che hanno gli stami irsuti.

\* LASIOSTOLA - da λάσιος làs-ios peloso, vellutato e grokn stol-è ornamento - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; eleganti e vellutati.

\* Lasiòstoma – da λάσιος làs-ios peloso e στόμα stòm-a bocca - gen. di p. d., fam. stricnee; la cui corolla ha la bocca del tubo pelosa.

LATIRO, LATURO – da λάθυρος làthur-os - gen. di p. d., fam. papilionacee; volg. cicerchia. 2 Soprannome di un Tolomeo re di Egitto, che prohabilmente portava in volto un segno simile a una cicerchia.

LATIRIDE - da λάθυοος lathyros latiro e sidos eid-os, id-os specie, somiglianza – sp. di p. d., fam. euforbiacee, gen. euforbia; che ha qualche somiglianza col latiro.

LATÒMIE - da λᾶς las pietra e τομή tom-è taglio (τέμνω témn-o io taglio) - cava di pietra. 2 Prigione | figura di un piattello.

scavata nella rupe, vicino a Siracusa.

LATRÈA - da λαθραΐος lathr-èosnascosto (λήθω leth-o nascondo) - m. gen. di p. d., fam. orobanchee; il cui gambo ramoso è nascosto dalla

LATRÈUTICO, V. Latria - ep. del culto che si presta a Dio.

LATRIA - da λατρεύω latr-èuo adoro - adorazione, culto che si rende a Dio.

\* Latridio - da λάθοα làthra na→ scostamente - gen. d'ins. col. trim... fam. xilofagi; che stanno nascostinei letamaj, nei muschi, sotto le corteccie degli alberi e in luoghi oscuri e sporchi.

\* Latròbio - da λάθοα làthr-a ngscostamente e Bics hi-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam brachelitri: che stanno nascosti entro la terra.

sotto le pietre.

LATRODÈCTE - da λάθρα làthr-a di nascosto, di soppiatto e δήκτης dekt-es che morde (δάχνω dakn-o mordo) - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; sorta di ragni il cui morso è molto pericoloso.

LATURO. V. Latiro.

\* LEBETANTO - da légne, légnes lèbes, lèbet-os lebete, pajuolo, urna e avec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. epacridee; i cui fiori hannoforma di lebeti.

\* Lebbra - da λεπρὸς lepr-os scabro - malattia della pelle, in cui si fa tutta scabra e coperta di croste.

\* Lebbroso. V. Lebbra - che ha la lebbra.

\* LECANANTO - da λεκάνη lekan-e catino e žv&c ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. rubiacee; il cui fiore ha il calice a guisa di catino.

\* LECANÀRIA - da λεκάνη lekanecatino - gen di p. a., fam. licheni; la cui fruttificazione presenta la tino - gen. d'ins dipt., fam. tanistomii; le cui antenne finiscono in una specie di paletta, di catino.

\* LECANOCARPO - da Assávn lekan-e catino e xapròs karp-òs frutto - gen di p. d., fam. chenopodiee: i cui semi sono cavi a guisa di ca-

tino, di sottocoppa.

\*LECANOCEFALO - da Assava lekan-e catino e xepada kefal-è testa - gen. di elm., fam. nematoidi; la cui testa è cava, a guisa di catino.

LECANOMANTE. V. Lecanomanzia - che pratica la lecanomanzia.

LECANOMANZIA - da λεκάνη lekan-e catino e payreia mant-èia, mant-la divinazione - divinazione per mezzo di un catino pieno d'acqua, in cui appariscone segni, fi-

\* Lecanòmetro – da λεκάνη lekàn-e catino e pátros mètr-on misura strumento per misurare nei parti difficili la capacità della pelvi.

- LECANORA da λεκάνη lekán-e catino - gen, di p. a., fam, licheni, tr. lecanoree; caratterizzate da anoteci che hanno forma di catino, di sottocoppa.
- \* LECANORÈE. V. Lecanora.
- \* Lecida da λέχιθες lèkith-os lente - gen. di p. a., fam. licheni, tr. lecidicee: la cui fruttificazione lentiforme.
- \* LECIDIEE. V. Lecidia.
- \* LECITIDE da Assic lekis vaso. tazza - gen. di p. d., fam. mirtacee, tr. lecitidee; i cui frutti servono per vasi, per tazze.

\* LECITIDEE. V. Lecitide.

LEDO - da λήδον lèd-on cisto m. gen. di p. m., fam. rodoracee; che hanno qualche somiglianza col cisto.

\* LEDOCÀRPO – da λῆδον lèd-on ledo e καρπὸς karp-òs frutto - gen, di liscio e φύλλον fyll-on foglia - gen.

\* Lecània – da λεκάνη lekān-e ca- | p. d., fam. geraniacee; il cui frutto è simile a quello del ledo.

\* LEDRERÍA - da λαιδρός ledr-os deforme, - lebbra, elefantiasi degli Arabi. 2 Ospitale dei lebbrosi. 3 Malattia cutanea dei porci.

LEDBO. V. Ledreria - m. ep. di

porco affetto di ledreria.

LEJA - da λεία l-èia, l-ìa preda. bottino - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: molto voraci.

\* LEIMANTEMO, LEIMANTIO - da λειμων leimon, limon prato e ανθος anth-os fiore - gen. di p. d., fam. melantacee; i cui fiori adornano vaste praterie americane.

\* LEJOCARPO - da Asice l-eios, l-ios liscio e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. enforbiacee; che hanno semi lisci.

\* LEJOCERA , LEJOCÉRIDE - da λείος l-èios, l-ìos liscio e κέρας kèr-as corno - st. gen di mamm. ruminanti, gen. antilope; forniti di corna liscie.

LEJÒDE - da λεῖος l-èios, l-ìos /iscio esides èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins col. eter., fam. taxicorni; che hanno

corpo liscio.

\* Lejoderma - da leios l-eios, l-los liscio e δέρμα dèrm-a pelle - st. gen. di p. a., fam. funghi, gen. tremella; la cui epidermide è liscia. \* LEJODERMI. V. Lejodèrma - fam. di rett. ofidii, fam. colubri; la cui pelle è liscia e senza squame.

\* LEJODONTE – da Asioc 1-èios, 1-los liscio e όδους, όδόντος odus, odont-os dente - gen. di rett. lacerzii foss.;

che hanno denti lisci.

\*Lejofilica - vocab. ibr. da λείος l-èios, l-los liscio e filica st. gen. di p. d., fam. ramnec. gen. filica; che hanno il calice liscio e le foglie prive di stipule.

\* LEJOFILLO - da Asios l-cios, l-ios

che hanno foglie liscio e lucenti.

\* LEJOGNATO - da Asios l-cios, l-los Jiscio e voitos gnath-os mascella gen. di pesci osteosomi; le cui mascelle sono sprovviste di denti.

\* LEJOLEPIDE - da Asioc l-èios. l-ios liscio e hanis, hanides lepis, lepid-os scaglia - gen, di rett. saurii: distinti da scaglie liscie.

\* LEJOLOBIO - da Asioc l-èlos, l-los liscio e xabàs lob-às baccello - st. gen. di p. d., fam. leguminose, gen. edisaro; distinti da baccelli lisci.

\* LEJOPA. V. Lejopodo - gen. di ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui zampe sono liscie.

\* Lejòpodo – da λεῖος l-èios, l-ios liscio e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - chi invece di concava ha liscia la pianta del piede.

\* LEJOPOTERIO - da Asico l-èios. l-los liscio e πετήριεν potèr-ion poterio - st. gen. di p. d., sam sanguisorbee, gen, poterio; che hanno il calice liscio.

\* Lejosauro - da \u00e4icc l-èios, l-los liscio e caupos saur-os lucertola gen di rett. saurii, fam. stellioni; le cui scaglie sono piccole e liscie. \* LEJOSOMO – da Asios l-ĉios, l-ios liscio e gua sòm-a corpo - gen. d'ins. col tetr., fam. curculionidi; che hanno il corpo liscio e duro

come pietra. \* Lejostomo – da λείος l-èios, l-los liscio e στόμα stòm-a bocca - gen. di pesci acant., fam. scienoidi; i cui denti sono piccolissimi in modo che la bocca appare internamente liscia.

 \* Lejotrichio - da λεῖος l-èios . l-los liscio e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - ep. delle razze umane che hanno capelli lisci, non lanosi.

di p. d., fam. ericacee redudendree, liscio e bripcia vuerò a palato gen. di rett. antibii, fam. rospi; il cui palato è affatto liscio.

> LEMA - da haurin lemò voracità - m. gen. d'ins. col. tetr., fain. eupodi: voracissimi.

> LEMARGO – da λαίμαργος lemarg-os ingordo - m. gen. di crost. sifonostomi, fam. peltocefali; molto ingordi di cibo.

> LEMMA - da λαμθάνω lamb-àno concepisco - a. proposizione: singolarmente, la maggiore di un sillogismo. 2 Proposizione matematica che si stabilisce per servire alla dimostrazione di qualche altra proposizione, tanto in un teorema, quanto in un problema. 2 Titolo. argomento, avvertimento, schiarimento preliminare. 3 Breve pausa musicale.

> Lemna, \*Lèmma - da λέμμα corteccia, scaglia, in gen. tutto ciò che copre una superficie - gen. di p. m., fam. lemnacee; che stanno a galla delle acque dolci stagnanti. e ne coprono la superficie.

\* LEMNACEE. V. Lemna.

\* LEMNATOFILA - da λέμνα lèmna e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. lepid., fam notturni; che si trovano sulle lemne.

LEMNISCO da Anuvioxos lemnisk-os nastro - fascetta o lineetta posta fra due punti ÷, che ponevasi sui passi della Scrittura i quali erano variamente spiegati dagl'interpreti. 2 m. Gen. di rett. ofidii; fam. colubri; idem. 3 m. Gen. di acal. beroidi; che presentano una specie di nastro stretto e lungo. 4 Nastro che pende da una corona, da un elmo, da un berretto frigio. \* Lemocònio – da λειμός loim-òs , lim-òs peste e zeuso kom-èo curo ospitale per gli appestati.

\* LEMODIPODI - da λαιμός lem-os \* LEJUPEROO - da λεῖος l-èios, l-los | gola, δίς dis due volte e πούς, ποδος

cistobranchi: che sono i soli fra i malacostracei, i cui due piedi anteriori facciano parte della testa.

\*LEMOFLÉO - da λαιμός lem-ds ingordo e φλοιὸς fl-oiòs fl-iòs scorza - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi: che rodono la scorza degli alheri.

 \* Lemografia – da λοιμὸς loim-òs. lim-òs peste e ypaph graf-è descrizione - descrizione della peste.

 \* Lemologia – da λοιμός loim-òs. lim-òs peste e hóyos lòg-os discorso - trattato, dottrina sulla peste.

\* Lemopira - da λοιμός loim-òs. lim-os peste e πύρ pyr fuoco febbre pestilenziale.

\* Lemosità - da anun lèm-e lippitudine - immondezza puriforme nell'angolo interno dell'occhio.

\*Lemostèno - da λαιμὸς lem-òs gola e στενὸς sten-òs stretto - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; così nominati per la strettezza della loro gola.

\* LEOCARPO - da Asics l-èios, l-ios liscio e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. a., fam. funghi: caratterizzati da una fruttificazione liscia.

\* LEONOTIDE – da λέων lè-on leone e νοτίς, νοτίδος notis, notid-os umore - st. gen. di p. d., fam. labiate, gen. flomide: dalla corolla dei cui fiori, che ha il labbro superiore simile a quello del leone, geme un umore che presto la fa marcire.

\* LEONTIASI - da λέων, λέοντος lèon, lèont-os leone - sorta di lebbra che deforma l'uomo e ne rende la faccia simile a quella di una bestia feroce.

 Leòntila – da λέων, λέοντος lèon. lèont-os leone - gen. di p. d., fam herberidee; le cui foglie somigliano in qualche modo a una zampa di leone.

pus, pod-os piede - ord, di crost, l'èon, lèont-os leone e κιφαλή kefal-àtesta - ep. di figura, di simulacro colla testa di leone.

\*LEONTODÒNE, LEONTODÒNTE da λέων, λέοντος lèon, lèont-os leone e όδοῦς, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. di p. d., fam. cicoracee: le cui foglie sono lunghe, uncinate, quasi dentate.

\* LEONTODONTÒIDE – da λέων, λέοντος lèon, lèont-os leone, όδοῦς, όδοντος odùs, odònt-os dente e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza -st.-gen. di p. d., fam. cicoriacee. gen, jeracio: che somiglia al leontodonte. 2 St -gen. di p. d., fam. composte, gen. crepide; i cui fiori somigliano, dicesi, ai denti del leone.

\* LEONTOFTALMO - da λέων, λέοντος lèon . lèont-os leone e δφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - gen. di p. d., fam. sinanteree; il cui fiore è vivace, per così dire, come occhio di leone.

\* LEONTONICE - da léwy, lécytos lèon, lèont-os leone e övuž, övuyce onyx, onych-os unghia - gen. di p. d., fam. gnafaliee, il cui involucro è formato di foglioline lanceolate e terminate in un'appendice oblunga e coriacea che arieggia ad unghia di leone.

LEONTOPÈTALO - da λέων, λέοντος lèon, lèont-os leone e métalor pètal-on petalo - gen. di p. d., fam. berberidee; i cui petali arieggiano ad un piede di leone.

LEONTOPODIO - da λέων, λέοντος lèon, lèont-os leone e mous, modèc pus, pod-òs piede, fig. fusto - sp. di p. d., fam. gnafaliee, gen. gnafalio: il cui fusto è peloso, per dir così, a mo' di leone.

LEOPARDO - da λέων lèon leone e πάρδος pàrd-os pantera - gen. di mamm. carnivori, fam. feli o gatti; LEONTOCEFALO - da λέων, λεοντος | così nominato perchè gli antichi le

credevano generato dal leone e dalla i della radice di qualcuna fra le pantera femmina, 2 m. Gen. di mammiferi carnivori, fam. feli o gatti;

detto pure fele giubbato.

\* LEPAGASTRO - da AÉRCE lep-os nelle, invoglia e vastio, vastoòs gaster, gastr-òs ventre - gen, di pesci, fam. discoboli; le cui pinne ventrali sono coperte da una sorta di corazza.

LEPADELLA - da λέπες lèp-os pelle, invoglia - gen. d'infus., fam. brachionii; che hanno una specie

d'invoglia membranosa.

\* LEPANTO - da Asmic lenis scorza e avecs anth-os fiore - gen. di p. m., fam. orchidee; le spighe dei cui fiori escono fuori dalle cortecce degli alberi sui quali vivono.

\* LEPIA - da λεπίς lep-is squama - gen. di p. d , fam. crucifere; il calice dei cui fiori è formato di

squame.

LEPICÈNA - da λεπίς lepis squama vuoto - organo proprio delle piante graminee, composto di piccole

squame.

LEPIDAGÀTIDE - da λεπίς, λεπίδις lepis, lepid-os squama e άγαθί;, αγαθίδες agath-is, agathid-os gomitolo - gen. di p d , fam. acantacee; che banno il calice formato per così dire da un gomitolo di squame.

\* LEPIDANTO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e ávôcs ànth-os fiore - gen, di p. d., fam. restiacce; i cui fiori sono coperti

di scaglie.

\* LEPIDIA - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama - gen. di anellidi, fam. nereidee: i cui cirri superiori hanno forma di suuame.

\* LEPIDINEE. V. Lepidio.

LEPIDIO - dim. di λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scorza - gen, di p. d., fam. crucifere, tr. lepidinee; così nominate perchè gli antichi usavano in medicina la scorza gen. di p. d., fam. composte se-

LEP specie.

\* LEPIDIOTA - da λεπίς, λεπίδις lepis, lepid-os scaulia - gen ins. col. pent., fam. lamellicorni:

coperti di scaglie.

\* LEPIDUCARIO - da henic, henidos lepis, lepid-os scaglia e zápucy kary-on noce - gen, di p. m., fam. palme, tr. lepidocarinee; i cui frutti sono coperti di scaglie.

\* LEPIDOCARINEE, V. Lepido-

\* LEPIDOUARPO - da lenie, lenidos lepis, lepid-os scaulia e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. proteacee; i cui frutti sono squainosi : sin. di pròtea.

\* LEPIDOCHELIDE - da lenis, leπίδις lepis, lepid-os scaglia e χίλυς chèl-vs. testuggine - gen. di rett. chelonii; coperti di scaglie.

\* LEPIDUCIBTO - da lenis, lenidos lepis. lepid-os scaglia e xuptos kyrt-os gubbo - gen. d'ins. exapodi tisanuri, fam. podurelli; gibbosi e scagliosi.

\* LEPIDOUACTILO - da Asmic, Asmiδις levis . levid-us scaulia e δάχτυλος dåktyl-os dito - gen. di rett. saurii, fam. gecozii; che hanno dita scagliose.

\* LEPIDODENDRÉE. V. Lepido-

dèndra.

\* LEPIDODENDRO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e δένδρον dendr-on albero - gen. di p. a., foss., fam. lepidodendree; coperte di scaglie.

\* LEPIDOFILLO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. composte senecionidee; che hanno le foglie piccolissime e a guisa di squame. 2 Gen. di p. a., foss. fam. lepidodendree; idem.

\* LEPIDOFORA. V. Lepidoforo -

necionidee; caratterizzate da un l ricettacolo munito di squame.

\*LEPIDOFORO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e φέρω fèr-o porto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; coperti di scaglie

\* LEPIDOGLOSSO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e γλώσσα gloss-a lingua - gen. di rett. saurii, fam, scincoidi ; la cui lingua è irta di scaglie.

LEPIDÒIDE - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e είδος èid-os, ld-os forma, somiglianza - m. sutura scagliosa delle tempie.

\* LEPIDOLEPRO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e λεπρὸς lepr-os scabro - gen. di pesci malacopt., fam. gadoidi; coperti di scaglie dure e irte di piccole spine.

\* LEPIDÒLITO – da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e λίθος lith-os pietra - min.; varietà di mica, composta di piccole squame di color violetto.

\*LEPIDOMA - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. a., fam. licheni; che si presentano sotto forma di aggregati crostacei squamosi.

\* LEPIDONOTO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama e νῶτος nòt-os dorso - gen. di anell. chetopodi; che hanno il dorso squamoso.

\* LEPIDÒPILO - da λεπίς, λεπίδος lepls, lepid-os e πίλος pil-os cappello - gen. di p. a., fam. muschi; caratterizzati da una cuffia o cappello coperto di piccole squame.

\* LEPIDOPLOA – da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama e πλέω pl-èo navigo - gen. di p. d., fam. composte : le cui squame calicinali formano una specie di navicella.

\* LEPIDOPO - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama e ποῦς pus

scienoidi; le cui pinne sono simili a squame.

\* LEPIDOPOMI - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e πωμα pom-a opercolo - fam. di pesci addominali; che sono fornitì di opercoli branchiali scagliosi.

\* LEPIDOPTERI - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia, squama e πτερὸν pter-òn ala - ord. d'ins.; le cui ali sono coperte, sopra ambedue le superficie, di piccole squame simili ad una polvere farinosa.

\* LEPIDOSARCOMA - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e σαςξ. σαρχὸς sarx, sark-òs carne - tuniore carnoso nell'interno della bocca. coperto di scaglie irregolari.

\* LEPIDOSI - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama - lebbra suuamosa.

\* Lepidospèrma - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. m., fam. ciperacee; i cui semi sono coperti di scaglie.

\* LEPIDOSTACHIDE - da lenie, leπίδις lepis , lepid-os scaglia e στάyus stach ys spiga - gen. di p. d., fam, antidesmee; le cui spighe sono coperte di squame.

\* LEPIDOSTERNO - da lenic, lenidos lepis, lepid-os scaglia e στέρνον stern-on sterno - gen. di rett. saurii, fam. lacerzii; che hanno lo sterno coperto di scaglie.

\* LEPIDÓTIDE - da λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. a., fam. licopodiacee; le cui foglie florali sono a foggia di scaglie.

LEPIDOTO - da λεπίς, λεπίδος lepis . lepid-os scaglia - m. gen. di pesci toracici; coperti di grosse scaglie.

\* LEPIGONIO, LEPIGONO - da λεπίς, lep-ls scaglia e γωνία gon-la angolo - gen. di p. d., fam cariofillee; piede - gen. di pesci acant., fam. | che hanno il fusto angolare e sugli

angoli portano delle stipule simili | d'ins. apt. tisanuri, fam. lepismei;

a souame.

\* LEPIPTERO – da λεπίς lep-is squqma e πτιρὸν pter-òn ala - gen, di pesci acant., fam. scienoidi; caratterizzati da pinue ventrali molto squamose.

LEPIRO - da λεπίς lepis scaulia - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; caratterizzati da un corpo

.ozomeunz

\* Lepiròdia – da λέπυρον lènyr-on sauama e siòce èid-os, id-os forma. somiglianza - gen. di p. d. fam. restiacee; il cui calice è formato da squame glumacee.

\* Lepisacanto – da λεπίς lepis

squama e áxada ákanth-a spina - gen. di pesci acant., fam. corazzati: che hanno tutto il corpo coperto da grandi squame angolose, spinose.

\* Lepisanto – da λεπίς lep-is scaglia e avocs anth-os fiore - gen di p. d., fam. sapindacee: i cui fiori

sono coperti di scaglie.

\* LEPISELA – da λεπίς lep-is scaglia e σέλας sèl-as splendore - gen. d'ins. dipt., fam. tafanii; coperti di scaglie lucenti.

\* LEPISCLINA - da Aunis lep-is squame e xxivn klin-e letto, fig. ricettacolo - gen. di p. d., fam. composte : il cui ricettacolo è squamoso.

\* LEPISIA - da λεπίς lep-ls scaglia - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; coperti di scaglie.

LEPISMA - da λεπίς lep-ls scaglia m. gen. d'ins. apt. tisanuri, fam. lepismei o lepismatidi; che sono coperti di squame farinose e lucenti. m. Insieme di squame membranose nell'ovario di alcune piante ranuncolacee.

\*Lepismatidi. Lepismei. V. Levisma.

coperti di squame.

LEPISMO - da λεπίς lenis scaolia - m. st gen. di pesci acant. fam. scienoidi, gen. sciena; distinti da scagliette sulle pinne e singolarmente su quella dorsale.

\* LEPISOSTEO - da λεπίς lep-ls scaalia e dorico ost-èon osso - gen. di pesci malacopt., fam. clupeoidi: caratterizzati da scaglie dure come

pietra.

\* LEPISTÈMONE - da Asnic lep-is scaglia e στημών stèmon stame gen. di p. d., fam. convolvulacee; i cui stami sono coperti di scaglie.

\* LEPISÜRO - da λεπίς lep-is squama e củoà ur-à coda - sp. di pesci acant.. fam. percoidi, gen. sparo; che hanno le pinne caudali coperte da squamette.

\* LEPITERIO - da λεπίς lepis scaglia e onpior ther-ion bestia - gen. di rett. saurii foss.; coperti di scaglie.

\* LEPITRICO - da lanic lep-is scaglia e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - gen. d'ins col pent.. fam. lamellicorni; coperti di peli rigidi, come squamosi

\* LEPODO - da Asnic lep-is squama e όδους od-us dente - gen, di pesci acant., fam. labroidi: che hanno i

denti squamosi.

\* LEPRARIA - da λίποα lèpr-a lebbra - gen. di p. a., fam. licheni; che consistono in una crosta polverosa, simile a quella della lebbra.

\* LEPRONCO - da λέπρα lèpr-a lebbra e óyxec onk-os tumore - gen. di p. a., fam. licheni; consistenti in una crosta polverosa, come di lebbra, sparsa di bernoccoli o tumoretti.

\* LEPRONÒTA - da λεπρός lepr-òs scabro e vorce not-os dorso - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; le cui elitre hanno dei tubercoli che le rendono scabre al tatto.

\* Lepismino. V. Lepisma – gen. | \* Lepropinacia – da λίπρα lepr-a

k-os piatto - gen. di p. a., fam. licheni: caratterizzate da una crosta polverosa, incavata a modo di piatto.

 Leprosària, Leprosàrio – da λέπρα lèpr-a lebbra - ospitale per i

lebbrosi.

 \* Lepròsoma – da λεπρὸς lepr-òs scaloro e guna som a corpo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; scabri al tatto.

\* LEPROTRÓFIO - da λεποὸς lenr-òs lebbroso e τρίφω trèf o nutro - ospitale di lebbrosi; volg. lazzurelto

LEPTA - da λεπτός lept-os sottile - m. gen. di p. d., fam. celastrinee: che hanno il calice dei fiori gracilissimo.

\* LEPTACANTO - da λεπτὸς lept-òs sottile, piccolo e žxavba àkanth-a sping - gen. di p. d., fain, acantacee; distinte da piccole spine.

\* LEPTADENIA - da λεπτὸς lept-òs sottile, piccolo e àday adèn glundola - gen, di p. d., fam, asclepiadee : coperte da piccolissime glandole.

LEPTALEO - da λεπτὸ: lept-òs sottile - m. gen. d'ins. diurni, fain. papiglionii: che hanno tutto il corpo lungo, sottilissimo. 2 m. Gen. di p. d., fam. crucifere: di aspetto gracilissimo.

\* LEPTANDRA - da lentiós leptidos sottile e avio, avôpoc aner, andr-os nomo, fig. stame - gen. di p. d . fam. rinantee; che hanno gli stami lunghi e sottilissimi.

\*LEPTANTO - da lentros lept-os sottile e žvôcs ànth-os fiore - gen. di p. d., fam, idrocaridee; caratterizzate da piccolissimi fiori.

\* LEPTASPIDE - da lantos lept-os anttile e aonis, aonidos aspis, aspid-os scudo - gen. di p. m., fam. graminee; le cui glume sottilissime il cui gambo è tenuissimo.

lebbra e πίναξι, πίνακες pinax, pina- | hanno la valva esterna in forma di scudo.

> \* LEPTIA - da lantoc lept-os sottile - gen d'ins., col , pent., fam. sternoxi: minutissimi.

\* LEPTIDE - da Auntos lept-os sottile, esile - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii, tr. leptidi : di corpe gracile e lungo.

\* LEPTIDEA - da λεπτὸς lept-òs sottile - gen. d'ins. col. tetr., fam.

lungicorni; piccolissimi.
\* LEPTIDI. V. Lèptide e Lèpto.

\* LEPTIDIO - da AERTOS lept-os sottile - st. gen. di p. d., fam. violacee, gen. viola; il cui stilo è sottilissimo.

\* LEPTINÈLLA - da λεπτός lept-de gracile – gen. di p. d., fam., sinanteree: così nominate per la piccolezza del loro ovario.

<sup>3</sup> LEPTINITE - da λεπτὸς lept-òs. sottile, minuto - roccia composta di feldspato granulare.

LEPTINTICO - da lestávo leptyn-o attenuo (λεπτός lept-os sottile) - che attenua, che assottiglia: specialmente che attenua, che purifica gli umori del corpo.

LEPTO - da λεπτὸς lept-òs sottile. piccolo - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acaridi, tr. leptidi; di un'estrema piccolezza, 2 a. Piccola moneta ateniese: quarantesima seconda parte di un obolo. 3 m. Moneta ellenica: centesimo di dra-

 LEPTOGÁRPIA. V. Leptocárpo – gen, di p. d., fain, crucifere ; il cui frutto è una siliqua gracilissima. \* LEPTOCARPO - da Astros lept-os sottile e καρπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d., fam restiacee; il cui frutto è un'achena sottile.

\* LEPTOCAULIDE - da λεπτὸς lept-òs sottile e xaulò; kaul-òs gambo - gen. di p. m., fam. orchidee :

\* LEPTOCEFALO - da lentoc leptos | Gen. d'ins. col. eter., fam. melasottile, evile e zepann kefal-è testa - gen. di pesci malacopt., fam. anguilliformi; la cui testa è piccolissima. 2 Sp. di p. a., fam. funghi, gen, holeto; distinti da un piccolo cappello.

\* LEPTOCERA – da λεπτὸς lept-òs sottile, esile e xépac kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni: che hanno antenne settilissime. 2 Gen d'ins col tetr., fam. cerambicini; idem. 3 Sp. di p. m., fam. orchidee, gen. caladenia; earatterizzate dalle divisioni del labbro inferiore del calice, ristrettissime. 4 (in generale) Ep. d'insetti che hanno le antenne molto sottili.

\* LEPTOCERCO - da λεπτὸς lept-òs sottile e xépxes kèrk os coda - gen. d'ins. lepid. diurni, fam papiglionii: le cui ali inferiori terminano in un'appendice a forma di codino,

lunga e curva.

- \* LEPTOCLOA da λεπτὸς lept-òs sottile e xxón chi-de erba - gen. di p. m., fam. graminee; gracilissime. \* LEPTOCÒRISO - da λεπτὸς lept-òs sottile e xious kor-is cimice - gen. d'ins, emipt. eteropt., fam. coreidi; sorta di cimici, che hanno corpo esilissimo.
- Leptocràmbe da λεπτὸς lept-òs sottile e xpáusn krámb-e crambe - st. gen di p. d , fam. crucifere, gen, crambe ; le cui silique hanno l'ultimo articolo gracile ed allun-
- \* LEPTOCROA. da λεπτὸς lept-òs sottile e xpus chr-os cute - pelle sottile.
- \* LEPTODACTILI da λεπτὸς lept-òs sottile e δάκτυλος daktyl os dito fam di mamm rosicanti : che hanno dita molto sottili.

LEPTODE - da λεπτὸς lept-òs sottile, esile - gen. di p. m., fam. orchidee epidendree; esilissime. 2 troppo sottile e pedantesco.

somi; piccolissimi.

\* LEPTODAFNE - da \surrection lent-os sottile, esile e δάφνη dàfn-e alloro - gen. di p d., fam. laurinee; di aspetto sparuto.

\* LEPTODERMA. LEPTODERMIDE da λεπτὸς lept-òs sottile e δέρμα dèrm-a pelle - gen. di p. d., fam. rubiacee; che hanno scorza sottilissima.

\* LEPTÒFIO - da lentòs lept-òs sottile e oois of is serpente - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; sottilissimi.

\* LEPTOFILLO - da λεπτός lept-ds sottile e φύλλον fyll-on foglia nome specifico di piante che hanno foglie sottili.

\* LEPTOFONIA - da lantic lept-os sottile e parà fon-è voce – voce esile.

LEPTOFONO. V. Leptofonia-che ha voce esile.

Leptogastro, Leptogastrio da λεπτός lept-òs sottile, esile e γαστήρ, γαστρές gaster, gastr-òs ventre - m. nome specifico d'insetti che hanno piccolissimo ventre.

- \* LEPTOIMENIO da Auntoc lept-os sottile e burn ymèn membrana gen, di p. a., fam. muschi; che hanno aspetto di una sottile membrana.
- \* Leptolèna da λεπτὸς lept-òs sottile e haiva len-a veste pelosa gen. di p. d., fam. clenacee; coperte di finissima lanugine.

\* LEPTOLOBIO - da λεπτὸς lept-os sottile e locos lob-os baccello gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee: i cui baccelli sono sottili, esili.

LEPTOLOGÍA - da λεπτὸς lept-òs sottile, piccolo, minuto e λόγος log-os discorso - discorso futile, vane. di cose da nulla; discorso sofistico,

LEPTOMÈRA. V. Leptomèria m. gen di crost. filiformi; forniti

di piedi sottilissimi.

LEPTOMERIA - da λεπτὸς lept-ds piccolo, suttile e misos mer-os parte -m. gen. di p. d., fam. santalacee; così nominate per la piccolezza delle parti che compongono il fiore. \* LEPTOMITEE. V. Leptomito.

\*LEPTOMITO - da λέπτὸς lept-òs sottile e μίτος mit-os filo - gen. di p. a., fam ficee, tr. leptomitee; caratterizzate da filamenti sottilissimi come tela di ragno.

 LEPTOMÒRFA – da λεπτὸς lept-òs sottile e propi morf-è forma - gen. d'ins. col. tetr , fam. ciclici ; di forme esili.

\* LEPTONEMA - da λεπτὸς lept-òs sottile e vňua nèm-a filo - gen, di p. d., fam. euforbiacee: caratterizzate da stami capillari.

\* LEPTONEMO. V. Leptonèma. gen. d'ins., fam. curculionidi; che hanno forma di filamenti.

\* LEPTOPE - da λεπτὸς lept-òs sottile e οψ. όπος ops. op-òs aspetto gen. d'ins col. tetr., fam. curculionidi; sottilissimi.

\* LEPTOPETALO - da λεπτὸς lept-òs sottile e πέταλον pètal-on petalo gen, di p. d., fam, rubiacee; i cui fiori hanno petali sottilissimi.

I EPTÒPO. V. Leptopòdia - m. gen. d'ins. emipt., fam: reduvii, tr. leptopodi; che hanno zampe corte ed esili.

LEPTÒPODA. V. Leptopòdia - m. gen. di p. d., fam. sinanteree; il cui gambo è gracilissimo.

LEPTOPODI. V. Leptopo.

LEPTOPODIA - da λεπτὸ; lept-òs sottile e πους, ποδός pus, pod-òs piede - gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. oxirrinchi; che hanno gambe lunghe e gracilissime.

\* LEPTOPORA - da λεπτός lept-òs sottile e πόρος por-os poro - gen. | gracile e στόμα stom-a bocca -

di p a., fam. funghi; che hanno molti piccoli pori nella parte superiore.

\* LEPTOPTILO - da λεπτὸς lept-òs. sottile e πτίλον ptil-on penna - st. gen. di ucc. trampolieri, gen. cicogna: forniti di penne sottilissime.

\* LEPTORCHIDE - da λεπτὸς lent-os piccolo e soris, spridos drchis, drchid-os orchide, testicolo - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui tuberi radicali hanno forma di piccolissimi testicoli

\* Leptorranfi - da λεπτὸς lept-os sottile e ράμφος ràmf-os becco fam. di ucc. passeri; che hanno il becco lungo, sottile e talora fles-

LEPTÒSCELO - da λεπτὸς lept-òs sottile e σχέλος skèl-os gamba - m. gen, d'ins. emipt., fam. anisoscelidi; distinti da gambe sottilissime.

\* Leptosema - da λεπτὸς lept-òs sottile e oñua sèm-a stendardo gen di p. d , fain. papilionacee; caratterizzate da uno stendardo sottile, esile.

LEPTOSOMI. V. Leptosomo - m. fam. di pesci olobranchi: di corpo sottilissimo.

LEPTOSOMO - da λεπτὸς lept-òs sottile e σωμα sòm-a corpo - m. gen. d'ucc. zigodactili; piccolissimi. 2 m. Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; piccoli, sparuti.

\* LEPTOSPERMÉE. V. Leptospèrmo. LEPTOSPERMO - da λεπτὸς lept-òs sottile, esile e σπίρμα spèrm-a seme -m. gen. di p. d., fam. mirtacee, tr. leptospermee; che hanno semi minutissimi.

\* LEPTOSTACHIDE - da λεπτὸς lept òs sottile e στάχυς stàch-ys spiga – gen. di p. d., fam. acantacee; che producono spighe sottilissime. 2 Gen. di p. m., fain. graminee; idem.

\* LEPTÒSTOMA - da λεπτὸς lept-òs

gen. di p. a., fam. muschi; il cui peristomio è molto sottile.

\*\* LEPTOTAMNO - da λεπτὸς lept-òs sottile e θάμνος thàmn-os virgulto - gen. di p. d., fam. composte asteroidi; esili, sparute.

\*LEPTOTINIO - da Arrès lept-òs piccolo e ô602 thyr-a porta - gen. di p. a., fam. ipoxilee; che hanno forma di uno scudo che copre gli sporidii e si apre per una tenue fenditura.

\*Leptotrachèlo - da λεπτός lept-òs sottile e τράχηλος tràchel-os collo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno il protorace esile.

\* LEPTOTRICHÌA - da λεπτὸς lept-òs sottile e θρίξ, τριχός thrìx, trich-òs pelo, capello - eccessiva finezza dei canelli.

\*Lept'ura – da λεπτός lept-òs sottile e coçà ur-à coda – gen. di ins. col. tetr., fam. cerambicini; le cui elitre vanno assottigliaudosi e terminano in punta. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni, tr. lepturidi; il cui addome finisce in una coda filiforme.

\* LEPTURIDI. V. Leptura.

\*LEPTÜRO. V. Leptüra – gen. di ucc., fam. acchiappamosche; che hanno la coda cortissima. 2 Sp. di pesci apodi, gen trichiuro; che hanno la coda terminata in punta finissima. 3 Gen. di p. m., fam. graminee; la cui infloritura consiste in una piccolissima coda filiforme.

\*LEPUROPÈTALO - da λεπυρός lepyr-ός squamosο (λεπίς lep-ls squama) e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fam. sassifragacee; che hanno petali a forma di squama.

\*LERNACANTA - da levaia lernéa e axaséa àkanth-a spina - st.-gen. di crost. lerneidi, gen. lernea; forniti di spine.

LERNÈA - da Aipvi, Lèrn-e Lerna, palude dell'Argolide (ellenico volgare Aipa liera, albanese lier ca fango, sporcizia, affine a ler-cio, lor-do; e váx, vion-ào, n-èo scorro; npuò anche essere un sullisso alla radice le r - come dire acqua fangosa, melmosa) - ep. dell'idra della palude di Lerna, uccisa da Ercole. 2 m. Gen. di crost. lerneidi, fam condracantii; che si attaccano ai pescien e succhiano il sangue.

\* LERNEIDI. V. Lernea.

\*Lennedocena – da Appaziz lerneas e zipaz kêr-as corno – gen. di crost. ord. lerneidi, fam. lerneocerii; la cui testa si addentra nei seni degli animali di cui sono parassiti e vi è ritenuta da prolungamenti cornei che nascono dalla parte occipitale.

\* LERNEOCÈRII. V. Lerneòcera.

\*LERNEONIZA - da λερναία lernêo e μύζω myz-o succhio - st.-gen. di crost. lerneidi, gen. lernea; forniti di succhialojo alla radice inferiore dell'addome.

\* LERNEÓPODA - da λερναία lernèa e ποῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede gen. di crost. lerneidi, fam. lerneopodii; le cui femmine sono armate di zamoe uncinate.

\* LERNEOPÓDII. V. Lerneopoda. LESSICO... LESSIGRAFICO. V. Lexico... Lexigráfico.

LESTA - da anoris lest-es ladro -m. gen. d'ins. imenopt., fam. me-

liferi; molto rapaci.

LETARGIA, LETARGO - da λπόσερτών lelharg-èo oblio (λπόν lèth-e oblio e ἀρτία arg-la lentezza) - sonno morboso, profondo e continuo, da cui per forza desto l'ammalato e interrogato o non risponde o risponde tardo e male a proposito, e non conserva memoria del passato.

LETARGICO. V. Letargia - che

albinismo.

LEU è immerso nella letargia. 2 Che si | riferisce alla letargia.

\* Leucacanto – da λευχὸς leuk-òs bianco e áxavôa ákanth-a spina gen, di p. d., fam, acantacee; distinte da spine bianche. 2 Nome specifico di varie piante che hanno qualche organo fornito di spine bianche.

LEUCADE - da leuk-os leuk-os bianco - m gen. di p. d., fam. labiate; coperte di lanugine bianca.

\* LEUCAGATA - da λευχὸς leuk-òs bianco e ἀγάτης achàt-es agata min.; sorta di agata, distinta da vene o macchie hianche.

\* LEUCANIA – da λευχὸς leuk-òs bianco - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di colore biancastro.

LEUCANTA - da λευχός leuk-òs bianco e avec anth-os forc - m. sp. di p. d., fam. dipsacee, gen. scabiosa : distinte da fiori bianchi.

LEUCANTEMO - da leuxòs leuk-òs bianco e zwe anth-os fiore - sp. di p. d., fam. composte , gen. antemide; i cui fiori del raggio sono bianchi.

\* LEUCANTÈRA - da lauxòs leuk-òs bianco e avenpà anther-à antera - sp. di p. d., fam. ericacee, gen erica; distinte da antere bianche.

LEUCANTO. V. Leucanta - m. sp. di p. d., fam. convolvulacee, gen. ipomea; distinte da corolle bianche.

LBUCE - da Asuxòs leuk-ès bianco - malattia della pelle, da cui si staccano squame biancastre, ma senza fenditure e croste come nella lebbra

\* Leucelèctro – da \sux\(\delta\) leuk-\(\delta\)s bianco e ήλεκτρον èlektr-on ambra - ambra biancà.

\*LEUCEMIA - da Asuxòs leuk-òs bianco e alua èm-a sanque - alterazione del sangue, che consiste nell'aumento della quantità dei globuli bianchi in esso contenuti.

LEUCÈRIA - da Asuxòs leuk-38 bianco - m. gen di p d., fam. composte ; di color bianchiccio.

LEUCETIOPE, V. Leucetiopia - m. Etiope, Negro affetto di leucetiopia. \* LEUCETIOPIA - da lauxòs leuk-òs bianco e Αίθίωψ, Αίθίαπος Ethiops. Ethiop-os Etiope - malattia dei Negri per cui la foro pelle apparisce biancastra e squamosa; detta pure

\* LEUCINA - da Aruxò; leuk-òs bionco - materia bianca cristallina estratta dalla fibrina del sangue.

Leucisco - da λευκός leuk-ôs bianco - gen. di pesci addominali, fam ciprinoidi; coperti di squame di un bianco metallico.

LEUCITE - da Asuxòc lenk-òs bianco - m. min., di color bianco; sin. di anfigena.

LEUCOCARPO - da \suxoc leuk-òs bianco e καρπὸς karp-òs frutto - m gen. di p. d., fam. bissacee; che hanno semi bianchi 2 m. Gen. di p. d., fam. scrofularinee: idem.

LEUCOCEFALO - da λευκός leuk-ôs bianco - m. ep. o nome specifico di animali che hanno la testa bianca.

LEUCÒCERO - da λευχὸς leuk-ós bianco e xípac kèr-as corno - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; distinti da antenne bianche.

I EUCOCÉRCA - da λευχὸς lenk-òs bianco e xépxeç kèrk-os coda - m. gen. d'ucc , fam acchiappamosche; che hanno la coda bianca.

\* LEUCOCICLITE - da Aeuxòs leuk-òs bianco e xúxlos kykl-os circulo min., varietà di apofillite; in cui gli anelli polarizzati circolari sembrano alternativamente bianchi e

\* LEUCOCRÒTAFO - da λευχὸς leuk-òs bianco e χρόταφος krôtaf-os tempia - sp. di ucc. anisodactili, gen. trochilo: distinti da una striscia bianchiccia, che stendesi dall'aucolo posteriore dell'occhio ai lati il corpo; sin di anasèrea. 2 Sin. dell'occipite.

\* LEUCODENDRO - da λευκός leuk-òs bianco e δένδρον dèndr-on albero gen. di p. d., fam. proteacee; il cui fusto è coperto di bianca pe-Inria.

\* LEUCODENDRO – da λευχὸς leuk-òs bianco e δίνδρον dèndr-on albero -Ben . di p. d., fam. proteacee; alberi coperti di lanugine bianca 2 Sp. dí p. d., fam. mirtacee, gen. melaleuca; il cui legno è bianco all'interno e ha la corteccia nera

\* LEUCODÒNTE - da λευχὸς leuk-òs bianco e όδους, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. di p. a., fam. muschi; il cui peristomio è fran-

giato di bianchi denti.

LEUCOFANE - da λευχὸς leuk-òs bianco e φάω, φαίνω fão, fên-o splendo – m. gen. di p a., fam. mu- | schi; coperti di una lanugine biancastra. 2 m Min.; silicato di calce e di glucina; la cui polvere è hianca.

\* LEUCOFASIA. V. Leucofane - gen. d'ins, lepid, diurni, fam, farfalle; di color bianco.

\* LEUCOFÒLIDE - da \u03e4uzò; leuk-òs bianco e φολίς, φολίδες folis. folid-os squama - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; coperti di squame bianche.

LBUCOFILLO - da \sux\deltas leuk-\deltas bianco e φύλλον fyll-on foglia - m. gen. di p. d., fam scrofularinee; le cui foglie sono coperte di bianca lanugine.

\* Leucòfito - da leuxòc leuk-òs bianco e φυτὸν fyt-òn pianta - gen. di p. d., fam. gnafaliee; fornite di

una lanugine bianca.

\* Leucoflegnasia – da λευκός leuk-òs bianco e φιέγμα flègma - infiltrazione generale del tessuto cellulare, per cui apparisce di un colore biancastro; idropisia di tutto |

di emfisema.

\* LEUCOFLEGMATICO. V. Leucoflegmasia - affetto di leucoflegmasia. Leucofria – da λευχος leuk-òs bianco e ospos ofr-ys ciglio - m. gen, d'infus., fam. leucofrii; i cui cigli sono bianchi e non si possono colorire artificialmente.

LEUCÒFRII. V. Leucòfra.

\* Leucogastro - da \suxce leuk-os biunco e γαστέρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs ventre - nome specifico di animali e particolarmente di uccelli che hanno il ventre bianco o bianchiccio

Leucògrafo, Leucogràfide da λευχὸ; lenk-òs bianco e γράφω graf-o scrivo - m. nome specifico di parecchie piante sparse di linee bianche simili a caratteri di scrittura.

LEUCÒ10 - da Atuxòs leuk-òs bianco e iov i-on viola - m. gen. di p. d., fam. narcissoidi; i cui fiori sono bianchi e somigliano nella forma alle viole.

\* Leucolena - da λευκὸς leuk-ôs bianco e λαϊνα lèn-a veste pelosa gen. di p. d., fam. ombrellifere; coperte di peli bianchi.

\* LEUCOLITI - da λευχός leuk-os bianco e λύω ly-o sciolgo – cl. di metalli; che formano, cogli acidi non colorati, soluzioni incolore.

LEUCOMA - da Asuxos leuk-os bianco - alterazione dell'occhio, che consiste in un deposito di granulazioni grasse in una parte della cornea : sin. di albugine. 2 Callosa cicatrice delle cornea, formatasi in conseguenza d'ulcera o di ferita.

LEUCOMELO - da Asuxòs leuk-òs bianco e μέλας mèl-as nero - m. sp. di p. a., fam. licheni; distinte da scudetti bianchi e da foglie frangiate di cigli neri.

\* LEUCOMERIDE - da λευχός leuk-os.

bianco e μερίς, μερίδος meris, meri- | bianco e ρύγχος rynch-os rostro d-os particella - gen. di p. d., fam. cinarocefale: arbusti a rami angolosi e coperti di una lanugine bianchiccia.

 \* Leucòmice – da λευκὸς leuk-òs bianco e μύχης myk-es fungo - st. gen di p. a., fam. funghi. gen. agarico: di color bianco.

\* LRUCONARCISO - da Asuxòs leuk-os bianco e νάρχισσος nàrkiss-os narciso - sp. di p. m., fam. liliacee. gen, anterice: simili al narciso e

con fiori bianchi.

 \* Leucopatia – da λευκὸς leuk-òs bianco e πάθος pàth-os malattia soppressione o diminuzione di pigmento nella pelle umana o nell'enidermide delle piante, per cui appariscono scolorite, bianchiccie; sin. di albùgine.

\* Leucope - da λευχὸς leuk-òs bianco e όψ, όπὸς δυς, op-òs aspetto - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; sorta di mosche di colore biancastro.

\* LEUCOPÓGONO - da λευχὸς leuk-às bianco e πώγων pògon barba - gen. di p. d., fam epacridee; che hanno la corolla sparsa di bianchi peli.

\* LEUCOPSID10 – da λευχός leuk-òs bianco e όψις òps-is aspetto - gen. di p. d., fam, composte senecionidee: di colore biancastro.

LEUCÒPTERO - da Asuxòs leuk-òs bianco e πτερόν pter-on ala - m. nome specifico di uccelli e di farfalle colle ali bianche.

\* LEUCORREA - da λευχὸς leuk-òs bianco e ὑέω rè-o scorro - infiammazione più o meno cronica della vagina o della membrana mucosa dell'utero, onde scola un muco biancastro o verdiccio; volg. fiori bianchi.

\* Leucorrèa affetto di leucorrea, 2 Che si riferisce alla leucorrea.

\* Leucorrinco – da λευκὸς leuk-òs | bianco e σὐρὰ ur-à coda – m. nomo

nome specifico d'uccelli che hanno il rostro bianco.

\* Leucoscèptro - da λευκὸς leuk-òs bianco e σχήπτουν skèntr-on scettro - gen. di p. d., fam. verbenacee; i cui fiori somigliano nel loro complesso ad un bianco scettro.

LEUCOSI - da λευχὸς leuk-os bianco - m. malattia dei vasi linfatici. 2 m. Tendenza al bianco dei vegetabili e degli animali in climi rigidissimi.

\* Leucospèrmo - da leuxòs leuk-os bianco e σπέρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. proteacee; i cui semi sono bianchi.

\* Leucosporo - da λευκός leuk-os bianco e σπόρος spòr-os sporo - st. gen. di p. a., fam. funghi, gen. agarico; distinti da sporidii bianchi.

LEUCOSTICTA. V. Leucosticto roccia vulcanica petrosilicea, composta di cristalli microscopici. sparsa di punti bianchi.

LEUCOSTICTO - da λευχὸς leuk-òs bianco e στικτὸς stikt-òs macchiato - m. gen. di ucc., fam. fringillidi: le cui penne sono di un color cinericcio macchiato di punti neri. 2 m. Min.; specie di porfido, sparso di punti bianchi.

 ÉRUCOTAMNO - da Asuxòs leuk-òs bianco e θάμνος thàmn-os arbusto gen. di p d., fam bittneracee; arbusti di colore bianchiccio.

\* Leucòxilo - da λευκὸς leuk-os bianco e ξύλον xyl-on legno – nome specifico di alberi il cui legno è bianco.

\* Leucozaffiri - da λευχὸς leuk-òs bianco e ζάπφειρος zàpfeir-os. zapfir os zaffiro - min.; grani d'ossidiana vitrea, alquanto lucidi, che veggonsi disseminati in un'ossidiana perlata.

Leucuro - da λευκός leuk-òs

coda bianca.

Lèxico – da λέξις lèx-is parola (λέγω lèg-o parlo) - raccolta di parole per ordine alfabetico; vocabolario: specialmente, vocabolario ellenico o di altra lingua antica.

 \* Lexicografia – da λεξικόν lexi– k-òn lessico e ypaph graf-è descrizione – lavoro sui lessici pubblicati. sullo stato in cui trovasi questa parte dello scibile umano. 2 Composizione di lessici. 3 Sin. di ortoarafia.

Lexicògrafo - che si occupa

di lessicografia.

\* Lexicologia - da λεξικόν lexik-on lessico e hóyos lòg-os discorso - trattato, dottrina sulla natura dei vocaboli, sul loro uso ecc. 2 Trattato sui lessici, sul modo di compilarli ecc.

\* Lexicològico. V. Lexicologia - che si riferisce alla lessicologia. \* Lexigrafia – da λέξις lèx-is parola e γραφή graf-è scrittura modo di scrivere le parole, corretto o scorretto.

\* LEXIGRAFICO. V. Lexigrafia che si riferisce alla lexigrafia.

LIBANIO - da λίδανον liban-on incenso - m. collirio in cui entra incenso.

LIBANOMANTE. V. Libanomanzia chi pretende d'indovinare l'avvenire osservando l'incenso che brucia.

\* LIBANOMANZÍA – da λίβανον liban-on incenso e μαντεία mant-èia. mant-la divinazione - divinazione per mezzo dell'incenso, osservando il modo con cui brucia e l'odore che spande.

LIBANÒTIDE - da liban-on sncenso - sp. di p. d., fam. ombrellifere, gen. atamanta; le cui foglie stropicciate esalano odor d'incenso.

LICA - da λίχες lich-os ghiottornia

specifico di uccelli che hanno la | - m. gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; di sapore molto delicato.

> Licano - da λιγανὸς lichan-òs indice - terza corda dell'intervallomusicale, che toccavasi coll'indice.

> LICANTROPÌA - da λύχος lyk-os lupo e άνθρωπος ànthrop-os uomo sorta di mania, in cui l'ammalato s'imagina di esser cangiato in lupo ene imita l'urlo ed il portamento.

> LICANTROPO. V Licantropia affetto di licantropia.

> Liceo - da hón lyk-e luce, specialmente quella del crepuscolo nome di Apollo; cioè lo splendido; sin. di Febo 2 Ginnasio di Atene consacrato ad Apollo (ove insegnava Aristotele) sul Licabeto (in cima al quale è ora una chiesa dedicata a Sant'Elia, come in tutti i luoghi anticamente sacri ad Apollo). 3 Sin. di scuola filosofica aristotelica. 4 m. Instituto di educazione publica, superiore di un grado al ginnasio, e inferiore all'università; così detto a imitazione dell'antico Liceo di Atene.

> Lichene da λείχω lèich-o, lich-o lambo, striscio, serpeggio - gen. di p. a., fam. licheni; così nominate perchè crescono sulle pietre, lambendole, strisciando, serpeggiando sopra di esse. 2 Malattia erpetica, che striscia, serpeggia sulla pelle.

LICHÈNI, V. Lichène.

\* Lichenografia - da λειχήν lei~ chèn, lichèn lichene e ypapi, graf-è descrizione - descrizione dei licheni.

LICHENÒIDE - da Asiyro leichen. lichen lichene e ciocc eid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di p. a., fam. ficee: che somigliano ai licheni. 2 m. Min., varietà di quarzo, cristallizzato in forma di prismi imitanti i licheni.

LICHENOIDI. V. Lichendide - n.

sez. di p. a., fam. licheni; che contiene i licheni crostacei o ad espansioni membranose, piane o ra-

\* LICHENOLOGIA - da λωχὴν leichen, lichen lichene e λόγος lòg-os discorso - trattato dei licheni. 2 Parte della fitulogia che tratta dei licheni.

Licisco - dim. di λύχος lyk-os lupo - animale ibrido, nato da un

lupo e da una cagna.

\*LICNANTO - da λόχνες lychn-os lucerna e ἄνθες ànth-os flore - gen. di p. d , fam. cariofillee; i cui fiori arieggiano in qualche modo ad una lucerna.

Licnide – da λυχνίς, λυχνίδες lychnis, lychnid-os, dim. di λύχνος lychn-os lucerna – m. gen.di p. d., fam. cariofillee; così dette o per il loro fusto dritto, simile a candelabro; o perchè gli antichi se ne servivano per istoppino delle lucerne.

LICNÒFORO - da λύχνος lychn-os lucerna e φέρω fèr-o porto - che porta i lumi nelle processioni.

LICNÒFORO — da λίχνο likn-on vaglio, che conteneva le secrete cose e si usava nei misteri eleusinii e in altre solennità a onore di un Dio, e φέρω fèr-o porto – che portava il licno nelle processioni.

\*LICNOMANTE. V. Licnomanzia chi pratica la licnomanzia.

\* Licnomanzia – da λύγως lychn-os lucerna e μαντεία mant-èia, mant-la dirinazione – divinazione desunta dalle oscillazioni e da altri accidenti del lume di una lucerna.

Lico - da λύκος lyk-os lupo - m. gen. d'ins. col pent., fam. malacodermi; voracissimi.

LICÓCTONO - da λύχος lyk-os lupo e χτόνες ktôn-os uccisione έχτείνε ktèin-o, kthn-o uccido) - sp. di p. a., fam. artemisie. gen. acouito; violento velcno per i lupi. LICOFTALMO - da λύκος lyk-os lupo e ἐφθαλμὸς ofthalm-òs occhio-min., sorta di onice; ehe arieggia a un occhio di un lupo.

\* Licogala – da λύχως lyk-os lupo e γάλω gàl-a lutte – gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei; che no-vellini stillano un umore appiccaticcio e fetido, e poscia maturi spetezzano compressi, come tutti quelli della stessa famiglia.

\* LICOPERDACEI, LICOPERDINEI, LICOPERDACEE, LICOPERDINEE.

V. Licoperdo.

\*LICOPERDINA. V. Licopèrdo gen. d'ins. col. trim, fam. fungicoli; che si trovano dentro i licoperdi maturi.

\*I.ICOPERDO - da λύκες lyk-os luyne e πίρδη pèrd-e vescia gen. di p. a., fam. funghi, tr. licoperdacei o licoperdinei; in cui il parenchima del ricettacolo è circondato da uno strato corticale coriaceo, il quale compresso manda una polvere d'ingratissimo odore, scoppiando quasi a modo di vescia di lupo.

\* LICOPERDÒIDI - da \* λυχόπερδον likoperd-on licoperdo e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - sez. di p a., fam. funghi; simili ai lico-

perdacei.

\*LICOPODIACEE. V Licòpodio.
\*LICÒPODIO - da lúmes lyk-os
lupo e müs pus piede - gen di p.
a., fam. licopodiacee; i cui rami
hanno le estremità divise alla foggia
dei piedi del lupo.

\* LICOPODITE. V. Licopodio - gen. di p. a. foss., fam. licopodiacee;

licopodii pietrificati.

\* Licòpside – da λυκες lyk-os lupo e öψις òps-is aspelto – gen. di p. d., fam. borraginee; il cui fiore azzurro, irsuto e rotondo fu paragonato agli occhi del lupo.

\* LICOREXIA - da lúxes lyk-os lupo e opesis drexis appetito - appetito morboso, insaziabile, come quello e siδες èid-os, id-os forma, somidel lupo:

\*LICÔSA - da λώκος lik-os lupo gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; così nominati per la ferocia e la rapidità con cui si gettano sulla preda (una delle specie è la tarantola).

\*Licuro – da λύπος lyk-os lupo e e ούρα ur-à coda – gen. di p. n., m., graminee. così nominate per i loro fiori disposti in ispighe gracili ed allungate, simili a coda di lupo.

Linto - da Auðiæ Lyd-ia Lidia, regione dell'Asia Minore - uno dei modi della nusica ellenica, usitato nella Lidia 2 m. Gen. d'ins. emipt., fam. cantaridii; che abbondano nella Lidia. 3 Ep. di una pietra, varietà di diaspro comune nella Lidia.

Lieo - da λύω ly-o sciol.o - soprannome di Bacco, dio del vino, che esilara la mente, liberandola dai noiosi pensieri.

\*Ligeo - da λυγίζω lygiz-o piego (λύγος lyg-os vimine) - gen. di p. m., fam. graminee; flessibili, che servono per legare.

Ligeo - da λυγαίας ligè-os oscuro - m. gen. d'ins. emipt., fam. ligeidi; di colore oscuro e sparsi di macchie oscure.

\* LIGEIDI. V. Lineo.

Licismo - da λύγιζω lygiz-o piego torco - contorcimento di giuntura, al segno che non ne risulti perfetta lussazione.

Ligisto. V. Ligismo - m. gen. di p. d., fam. rubiacee; molto flessibili.

LIGNIÓDE – da λιγνός lign-ys fuligine – m. ep. della patina bruna che si scorge sulla lingua dei malati di febbre acuta, o dello sputo nero dei malati di febbre polinonare

\* Ligodio - da λόγος lyg-os viticcio cale maggiore

e siòcs èid-os, id-os forma, somiglianza – gen. di p. a., fam. felci; che s'attortigliane a guisa diviticci agli arbusti ed alle piantegraminee.

\* Ligofili - da λύγος lyg-os agnocasto e φιλώ fil-èo amo - fa.n. d'ins. col. pent.; che amano di

stare sull'agnocasto.

LIMACE da λύμπ lym-e immondizia - gen. di moll. gasteropodi; tr. limacii o limacini; coperti di unumore viscido e immondo; volglumaca. 2 m. Sp. di pol. pietrosi, gen. madrenora : idem.

\* LIMACIN, IJMACINI. V. Limáce.
\* LIMACODE – da χύμαξ, χύμαχος Iymax, Iymak-os limace, lumaca e-tiδες èidos, id-os forma, somiglianaa – gen. d'ins. col. pent , fam. bombicidi; che trasudano un umore viscoso, come le lumache.

LIMANTE – da λυμαίνω lymèn-onuoco – m. gen. d'ins. col. tetr., curculionidi; che guastano le piante.

LIMENARCA - da λιμέν limenporto e ἀρχίς arch òs capo - a. prefetto di soldati stazionati in un porto. 2 m. Capitano di porto.

LIMENARCHIA. V. Limenarca - ufficio del limenarca; m. capitanate del porto.

\*Limeolo - da λοιμός loim-os, lini-os peste - gen. di p. d., fam. portulacee; di cui una volta facevasi uso per avvelenare le freccie.

\* Linexilo - da λόμη lym-e danno e ξόκν xyl-on legno-gen. d'ins. col. pent., fam. teredili; che rodono e guastano i materiali destinati alla costruzione dei bastimenti.

\* Limico - da Aqués lim-os fame - relativo alla fame - p. e. atrofia limica; dinagrimento cagionate dalla fame.

Limma – da λείπω lèip-o, lip-o, manco – residuo d'un tono musi cale maggiore

Limnade - da lijam ilmn-e stagno, palude – ninfa degli stagni, delle paludi, 2 m. Gen. di p. m., fam. graminee; che crescono in siti pa-Iudosi.

\* LIMNADIA. V. Limnade - gen. di crost. fillopodi, fam. aspidifori; che abitano nelle paludi.

\* LIMNANTEE. V. Limnanto.

\*Limnantemo, Limnanto - da λίμνη limn-e stagno, palude, e ανθες anth-os fiore - gen. di p. d., fam. limnantee; che fioriscono in luoghi paludosi.

LIMNEA - da λίμνη limn-e palude, stagno - m. Gen. di moll. acquatici; fam. limnei; che si trovano special-

mente nelle acque stagnanti. LIMNEL V. Limnea.

\*Limnebio - da λίμνη limn-e palude e βίος bl-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni, tr. dimnebii; che vivono nelle paludi.

\* LIMNEBII. V. Limnebio.

 \* Limnèsia – da λίμνη limn-e palude - gen d'ins. apt., fam. aracnidi ascaridi; che si trovano nelle paludi.

Limnia - da λίμνη limn-e pulude m gen. d'infus., fam. melicerti; che vivono sopra piante acquatiche nelle

 Limnico – da λίμνη limn-e palude - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che si trovano nelle paludi. \* Limnobate - da λίμνη limn-e spalude e βάω b-ão vado - sin. di idròmetra.

Limnobia - da λίμνη limn-e pa-Inde e βίες bl-os vita - m. gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che vivono in luoghi paludosi.

Limnòbio. V. Limnòbia - m. gen. di p. d., fam. idrocaridee; che vivono in luoghi paludosi.

Limnocaride - da λίμνη limn-e palude e χαίρω chèr-o godo - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi aca-

ridi; che amano di stare in luoghi paludosi. 2 m. Gen. di rettili batracii; che frequentano le acque stagnanti 3 m. Gen. di p. d., fam. butomacee; che abitano luoghi paludosi.

\*Limnoditi - da λίμνη limii-e stagno e δύω dy-o immergo - gcn. di rett. batracii anuri; sorta di rane che abitano acque stagnanti. \*Limnòfila – da λίμνη limii-e stagno, palude e φιλέω fil-eo amo -gen. di p. d., fam. scrofularinee; che abitano luoghi paludosi. 2 Gcn. d'ins. dipt., fam, tipularii; comunissimi in luoghi paludosi.

\* Limnofilo. V. Limnofila – gen. d'ins. neuropt., fam. friganii ; che abitano in luoghi paludosi. 2 Gen. di moll. polmonati; idem. 3 St. gen. di rett. batracii, gen. rane; idem. \*Limnòfora – da λίμνη limn-e stagno, palude e posà for à copia - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; sorta di mosche che abbondano

in luoghi paludosi. \* Limnologia – da λίμνη limn-e stagno, palude e hóyos lòg-os discorso - trattato degli stagni, delle

paludi.

\* Limnorni - da λίμνη limn-e stagno, palude e spvis drn-is uccello - gen. di ucc. arrampicanti; che abitano luoghi paludosi.

\*Limnorrèa - da λίμνη limn-e palude, stagno e ρέω rè-o scorro gen. di acal., fam. meduse; che si trovano negli stagni. 2 Gen. di spongiarii; idem.

\* Limóbio - da λειμών leim-òn, lim-on prato e βίος bi-os vita - gen. d'ins. col. tetr., fam., curculionidi; che si trovano per i prati.

Limoctonia - da λιμός lim-ds fame e xtóvos któn-os uccisione (κτείνω ktčin-o, ktin-o uccido) morte d'incdia.

\* Linouóro - da λειμών leim-on,

tim-ha prato e diocy dor on dono - llinfa e tyxes onk-os tumore - tugen. di p. m., fam. orchidee; che crescono nei prati alpini umidi.

\* Limologia - da λοιμὸς loim-òs, lim-os peste e hóyes log-os discorso - trattato sulla peste.

Limonio - da anumo leimon, limon prato - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che si trovano nei

prati.

LINCE - assine al lat. lux, lucis luce; a λύκη lyk-e luce, massime sul crepuscolo; col n prostetico prima del k - gen. di mamnı carnivori, fam. felii; dotati di acutissima vista.

\* LINFANGITE. V. Linfangeo - infiammazione dei vasi e dei ganglii linfatici.

\* Linfangeo - vocab. ibr. da linfa (affine a λεμφός lemf-òs muco) e dyrsiov ang-cion, ang-lon raso

vaso linfatico.

\* Linfangiectasta - vocab. ibr. da linfa, ἀγγεῖον ang-èion, ang-ìon vaso e extagis ektas-is estensione dilatazione morbosa dei vasi linfatici.

\* Linfangiografia - vocab. ibr. da linfa, ἀγγεῖον ang-èion, ang-ion vaso e γραφή graf-è descrizione descrizione dei vasi linfatici.

\* LINFANGIOLOGÍA - vocab. ibr. da linfa, ἀγγαῖον ang-èion, ang-ìon vaso e λόγος lòg-os discorso - trattato dei vasi linfatici.

\* LINFANGIOSCOPIA - vocab. ibr. da linfa, άγγεῖον ang-èion. ang-lon vaso e σχοπίω skop-èo osservo ispezione dei vasi linfatici.

\*LINFANGIOTOMIA - vocab. ibr. da linfa, áyysűv ang-èion, ang-lon vaso e τομή tom-è taglio – disse-

zione dei vasi linfatici.

\*LINFEURÌSMÀ - vocab, ibr. da linfa e εὐρὺς eur-ys largo - morbosa dilatazione dei vasi linfatici.

\* LINFÒNCOSI - vocab. ibr. da | grasso - m. gen. di pesci malac.,

more linfatico.

\* LINFORRAGIA - vocab. ibr. da linfa e φάγνυμι règn-ymi rompo scolo persistente di linfa, per ferita di un vaso linfatico.

\*LINFORREA - vocab. ibr. da linfa e ρέω rè-o scorro - sin. di

linforragia.

\* LINFOTOMIA. Sin. di linfangiotomìa.

LINGODE - da Abye, Augyo; lynx, lyng-os singulto - ep. di febbre accompagnata da singulto.

\* Linopillo - da hivev lin-on lino e φύλλον fyll-on foglia - nome specifico di piante le cui foglie somi-

gliano a quelle del lino.

Lio - da heice l-čios, l-los liscio - m. gen. d'ins. col pent., fam. sternoxi; che hanno la pelle molto liscia.

\* LIOFIO - da Acies l-èlos, l-los liscio e čou dí-is serpente - gen di rett ofidii, fam. colubri; che hanno la pelle liscia, senza squame.

\* LIÒPTERO - da leice l-èios, l-los liscio e aregov pter-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantari;

che hanno ali liscie.

\* Liorrinco - da heice l-cios. 1-108 liscio e púrgos rynch-os rostro-gen. di elm. Intestinali; forniti di un succhiatojo liscio a forma di rostro.

\*LIPARETRO - da Almages lipar-os grasso e hipov ètr-on ventre - gen. d'ins. col pent., fam. lamellicorni; che hanno il ventre molto grosso.

\* LIPARIA - da λιπαρός lipar-òs appariscente, bello - gen. di p. d. , fam. leguminose; di bell'aspetto, con foglie di vago colore.

\*LIPARIDE - da λιπαρὸς appariscente, bello - gen di p. m., fam. orchidee; di bell'aspetto.

\* LIPARIDI. V. Liparo.

Liparo - da λιπαρός lipar-òs

fam ciclopteri : così denominati | per enfiamento del tessuto celluper la loro grassezza. 2 m. Gen. d'ins. lepid. notturni, tr., liparidi;

 \* Liparocèle – da λιπαρὸς lipar-òs grasso e xon kèl-e ernia - ernia crassa o lipoma dello scroto.

\* Liparoscirno - da λιπαρός linar-òs pinque e axidos scirr-os scirro - sin. di lipoma.

\* LIPEMANIA - da λύπη lvp-e tristezza e pavía mania - Iristezza che turba le facoltà intellettuali :

pazzia maliuconica. \* LIPERANTO - da λυπηρός lyper-òs triste e avec anth-os fiore - gen. di p. m., fam. orchidee; così nominate per il colore oscuro dei fiori

\* Lipeura - da λείπω lèip-o, lìp-o manco e coca ur-à coda - gen. di ins. exapodi epizoici; senza coda

LIPIRIA - (invece di lipipiria) da λείπω lèip-o, lìp-o manco e πῦρ pyr fuoco - felibre in cui l'ammalato sente di dentro un gran calore, mentre la pelle e le estremità sono fredde.

\*LIPIRICO. V. Lipiria - che si riferisce alla lipiria.

\*LIPOBLEFARO - da λίπος lip-os pinguedine e Bligager blefar-on palpebra – tumore encistico alla membrana adiposa della palpebra superiore.

\* Lipocàrfa – da λείπω lèip-o, lìp-o manco e κάρφη karf-e pagliucola - gen. di p. m., fam. ciperacee: distinte da fiori privi di pagliucole ipogine.

\* LIPOCÈLE Sin. di liparocèle.

\*LIPOGRAMMATICO - da λείπω lèip-o, lip-o manco e γράμμα gramm-a lettera - ep. di componimento, di libro in cui non c'è parola che contenga una tal lettera dell'alfabeto; p. e. r.

LIPOMA - da λίπος lip-os pinque-

\* LIPÓMICE - da hímes lip-os grasso e wóxac myk-es /ungo - escrescenza carnosa e grassa.

\* LIPONFALO, LIPONFACOLOCELE - da λίπις lip-os pinquedine, δυ.φαλός omfal-òs ombilico e χήλη kėl-e ernia - ernia dell'ombilico formata da sostanza adiposa.

\* Liposcirro. V. Liparoscirro. Lipopsichia - da λείπω lèip-o.

lip-o manco e dovi, psych-è anima sin. di lipotimia.

\* Liposfixia - da λείπω lèip-o, lìp-o manco e σφίζις sfix-is polso - cessazione del polso, ad intervalli o del tutto.

LIPOTIMIA - da λείπω lèip-o, lip-o manco e θυμός thym-òs animo svenimento. 2 m. Malattia il cui sintomo principale è la diminuzione delle forze vitali.

\* Lipotrichia - da λίπος lip-os ninguedine e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p d., fam. sinanteree: caratterizzate da un'achena rigonfia e da un pennacchietto crinito che la sormonta.

Lipro - da λυπρὸς lypr-òs meschino, sparuto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; gracilissimi.

\* Liphope - da λυποὸς lypr-òs meschine, sparuto e έψ, όπος ομς, ορός aspetto - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri: di aspetto sparuto.

LIPSANA - da λείψανον lèipsan-on, lipsan-on avanzo (λείπω lèip-o, lip-o avanzo) - materia corrotta che non fu al tutto evacuata e che predispone a nuovi accessi di malattia.

LIPSANOTECA - da leidavey lèinsunon, lipsan-on reliquia (λείπω lèip-o, lip-o resto) e bixa thèk-e teca, ripostiglio - reliquiario.

\*Lipura - da λείπω lèip-n, lip-o dine - tumore carnoso e adiposo, munco e cupa ur-à ceda - gen. di 2 Gen. d'ins. apt. tisanuri, fam. podurellii: idem.

\*Lipùri. V. Lipùra-tr. di mamm. marsupiali: che mancano di coda.

Lina - dalla radice skt. ru sonare, risonare, modificata in lu. ly, cangiato r in l, come avviene frequentemente (p. e. litrory litr-on o virgov nitr-on netro); skt. rudri; ma non sembra che λύοα lvr-a corrisponde a rudri (soppresso d) strum, che si suona pizzicando colle dita o col plettro. 2 Costellazione dell'emisfero settentrionale. 3 m. Sp. di pesci acant., fam. gobioidi. gen. callionimo, così nominati dai sette raggi della prima pinna dorsale che arieggiano a sette corde di lira. 4 m. Sp di pesci toracici. gen. triglia, la cui forma in qualche modo somiglia ad una lira. 5 m. Gen. d'ucc. insettivori; così nominati perchè la loro coda somiglia a una lira; sin. di menura.

\* Lirato - da λύρα lyr-a lira - ep. delle foglie i cui lobi superiori sono grandi ed interi, mentre gl'inferiori sono piccoli e divisi quasi sino alla nervatura di mezzo, in modo da presentare qualche somiglianza con

una lira.

Lirica - da λύρα lvr-a lira - a. arte di cantare accompagnandosi sulla lira, e di comporre poesie destinate ad essere cantate con accompagnamento di lira 2 m. Parte della poesia, che ha per iscopo di descrivere i sentimenti intimi dell'uomo, con vivacità e brevità.

Lirico – da λύρα lyr-a *liru* – ep. di cantore, di poeta, di canto, di poesia nei sensi definiti al vocabolo

\*Lirifero - vocab. ibr. da λύρα lyr-a lira e dal latino fero porto sin. di *lira* nº 5.

\* Lirioconite - da leipiov lèir-ion, l

mamm, pachidermi; senza coda. [lir-ion giglio e xóvic kôn-is nolvere - min.; rame arseniato, la cui polvere è candida come il giglio.

\* LIRIODENDRO - da λείριον lèir-ion, lir-ion *giglio* e δένδες dèndr-on albero – gen. di p. d., fam. magnoliacee; i cui fiori somigliano a

gigli.

· Liriope - da leigue lèir-ion, lir-ion e ĉψ, όπὸς ops, op-òs aspetto gen, di p. m., fam, asfodelee; che hanno fiori simili a gigli.

Lirista - da λύρα lyr-a lira suonatore di lira.

LIRODIA - da λύρα lyr-a lira e ယ်ဝီဂဲ od-è canto – aria da cantarsi sulla lira.

\* Lirope - da λύρα lyr-a lira e δψ, έπὸς ops. opòs aspetto - gen. d'ins. imenopt., fam. larridi; il cui corpo arieggia a una lira.

\* LIROTORACE - da λύρα lyr-a lira e θώραξ, θώραχος thòrax, thòrak-os torace - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; il cui torace ha forma di lira.

Lisi - da λύω ly-o, fut. λύσω lys-o sciolgo - m. soluzione, crisi sen-

sibile di una malattia.

\* Lisianto - da λύω ly-o, fut. λύσω lys-o *sciolao* e ávec ànth-os *fiore* - gen. di p. d., fam. genzianee: cui si attribuivano proprietà medicali aperitive e febbrifughe.

\*Lisipòmia - da aús ly-o, fut. λύσω lys-o sciolgo e πώμα pòm-a opercolo - gen. di p. d., fam. roheliacee; i cui frutti consistono in capsule uniloculari che si aprono

mediante opercoli.

Lispa - daλίσπος lisp-os esile- m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; esilissimi. 2 m. Sp. d'ins. col. pent. fam. serpularii, gen. serpula; idem. \* LISPINO - da lionos lisp-os esile

- gen. d'ins col. pent., fam. brachelitri; gracilissimi.

Lissa - da Aiggos liss-os liscio -

m. gen. di crost. decapodi macruri; molto lisci. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. muscidi; idem.

\*LISSAUCHENIO - da λισσὸς liss-òs liscio e αὐχ λν auchèn occipite, cervice - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: che hanno l'occipite liscio.

\* Lissomo - (invece di Lissòsomo) da λισσὸς liss òs liscio e σῶμα som-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno il corpo liscio.

\*Lissonoto - da λισος liss-os liscio e νώτος not-os dorso - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; così nominati perchè hanno il dorso liscio.

\* Lissòptero – da λισσὸς liss-òs liscio e πτερὸν pter-òn ala – gen. di ins. col. pent., fam. carabici; di-

stinti da ali levigate.

\*Lissòstilo - da λισσὸς liss-òs liscio e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d., fam. proteacee; i cui fiori hanno lo stilo liscio.

\*LISSOTÀRSO - da λισσὸς liss-òs liscio e ταρσὸς tars-òs tarso - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: i

cui tarsi sono levigati.

\*Lissūña - da λισούς liss-δε liscio e οδρά ur-à coda - gen. di p. a., fam. funghi, il cui gambo è simile ad una coda ed è coperto di un umore viscido che lo rende levigato.

\* LISTRODÈRO - da λίστρον llstr-on mestolo e δέρη dèr-è collo - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; che hanno il collo fatto a mestolo.

\*LISTRÒNICE – da λίστον listr-on rastrello e όνιξ, όνυχος όνηχ, όνης-ch-os unghia – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui unghie sono fatte a rastrello.

\*LISTRÒPTERA – da λίστρον listr-on rastrello e πτερὸν pter-òn ala – gen. d'ins. col. tetr., fam. lamellicorni; le cui ali sono fatte a ra-

strello.

\*LISTROSCÈLIDE - da λίστρον flstr-on rastrello e σχέλος skèl-os gamba - gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; che hanno le gambe fatte a rastrello.

Lita - da λιτὸς lit-òs sparuto, meschino, piccolo - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni tineidi; pic-

coli, sparuti.

\*LITACNA - da \(\lambda: 60\) lith-os pietra e \(\alpha\_{YM}\) achn-e gluma - gen. di p. m., fam. graminee; le cui glume hanno consistenza pietrosa.

\* LITACTINIA - da Ainc lith-os pietra e àcric, acrives aktis, aktin-os raggio - gen di pol., fam. cicloliti; che consistono in una membrana carnosa che involge un disco calcare, pietroso; intorno i cui raggi si spandono delle appendici o tentacoli.

LITAGOGO – da λίθες lith-os pietra e τω àg-o porto via – m. sostanza medicamentosa cui si attribuiva la proprietà di espellere i piccoli calcoli della vescica.

\*LITAGRÒSTIDE – da λίθος llth-os pietra e ἄγρωστις, ἀγρώστιδος àgrostis, agròstid-os gramigna – gen. di p. m., fam. graminee; i cui semi sono duri come pietra.

LITANIE – da λίττομαι, λιτανεύω litt-ome, litan-èuo prego, supplico – preci pubbliche; specialmente m. una serie d'invocazioni a Maria madre di Gesù.

\*LITANTRACE - da λίθες lith-os pietra e ἄνθραξ, ἄνθρακος ànthrax, anthrak-os carbone - carbon fossile.

LITARGIRO, LITARGIRIO - da Xi-6c; lith-os pietra e žeppec årgyr-os argento - protossido di piombo fuso e cristallizzato; così detto perchè una volta si otteneva dalla coppellazione dell'oro e dell'argento.

Litiasi – da λίθος lith-os pietra - formazione di calcoli nelle vie minarie, volg, mal di vietra, 2 Formazione di piccole concrezioni pietrose sotto la pelle o nel tessuto delle palpebre.

Litico - da libos lith-os pietra m. eo. di acido che si trova frequen temente nei calcoli della vescica orinaria; sin. di ùrico. 2 m.(in generale) Tutto ciò che appartiene ai calcoli e che da essi proviene.

LITINA - da libec lith-os vietra m. ossido alcalino estratto da alcuni minerali (petalite, tormalina verde. ecc.)

LITINO - da λίθος lith-os pietra m. gen. d'ins. col. tetr , fam. curculionidi: duri come pietra.

LITIO - da libes lith-os pietra m. metallo scoperto nella tormalina verde e in altre pietre.

\* Litiope – da λίδε lith-os *pietra* e οψ, όπος ops, opòs aspetto - gen. di moll. gasteropodi; la cui conchiglia è durissima.

\* LITÒBIO - da libes lith-os pietra e βίος bì-os vita - gen. di miriap. chilopodi, fam. scolopendriti; che vivono in mezzo alle pietre. 2 Gen. di p. d., fam. melastomacee; che fanno in luoghi pietrosi.

\* LITOBLEFARO - da Aídes lith-os pietra e βλέφαρον blèfar-on palpebra - sin. di litiasi, nº 2.

\* LITÒBRIO - da libes lith-os pietra e βρύον bry-on brio, muschio - gen. di p a., fam. licheni; che somigliano ai muschi e nascono sulle nietre.

\* Litocalamo – da λίθος lith-os pietra e xádaucs kálam-os canna canna pietrificata.

\* LITOCARDIO - da λίθες lith-os pietra e καρδία kard-la cuore – conchiglia pietrificata che ha forma di **c**uore

\*LITOCARIDE - da Ailes lith-os pietra e χαίρω chèr-o godo - gen.

che si trovano in luochi boscosi. pietrosi.

\*LITOCARPO - da libes lith-os pietra e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam, cupulifere : i cui semi sono duri come pietra. 2 Frutto pietrificato.

\*LITOCENOSI - da \(\daggerightarrow\) lith-os pietra e xavòs ken-òs puoto - estrazione per l'uretra dei frammenti di un calcolo della vescica.

\* LITÒCERO - da Autès lit-ès niccolo, sottile e xípas kèr-as corno gen. d'ins. col. tetr., fam. curcufionidi: che hanno corna piccole. sottilissime.

\* Litocisturia - da λίδος lith-os pietra, χύστις kyst-is vescica e ούρεν ùr-on urina - malattia della vescica cagionata da calcoli.

\* LITOCLASTA - da \(\text{ifo}\) lith-08 pietra e x) άω kl-ào rompo - strumento che si usa nell'operazione della litotriosia.

\* LITOCLASTIA. V. Litoclasta sin. di litotripsia.

\* LITOCOLLA - da libes lith-os pietra e χόλλα còlla – composizione per attaccare, incastrare le pietre preziose.

\*Litocromia – da λίθες lith-os pietra e young chròm-a colore pittura a fresco, sui muri. 2 Arte di colorire le litografie, e in generale le immagini rappresentate da varietà di nero e di bianco.

\*Litocromografia , Cromoli~ TOGRAFIA - da λίθος lith-os pietra. χρώμα chròm-a colore e γράφω scrivo, dipingo - arte di colorire le stampe con processi litografici.

LITODE - da libes lith-os pietra e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di crost. decapodi anomuri; la cui invoglia è durissima, come pietra.

\*LITODENDRO - da \(\text{illos}\) lith-os d'ins. col. pent., fam. brachelitri ; pietra e δένδρον dendr-on albero - gen. di pol. calcari foss.; pietrosi, | fam. cariofillee; che fanno in luoghi che hanno aspetto di pianta ramosa

\*LITODERMA - da \(\)(000 lith-os pietra e dioux dèrm-a pelle - gen. di echin, apodi; il cui corpo è coverto da una dura crosta formata di grani pietrosi.

\* Litodialisi – da λίθες lith-os pirtia e διάλυσις dialys-is scioalimento (δια dia part. int. e λύω ly-o sciolao) - modo di cura che tende a sciogliere i calcoli della vescica per mezzo o di medicamenti introdotti nello stomaco o di reattivi chimici iniettati nella vescica. 2 Operazione che ha per iscopo di sbarazzare la vescica dei corpi estranei dividendoli in frammenti e promovendone l'uscita.

\* LITODIRTA - da Autos lit-os tenue e diarra diet-a dieta - vitto molto frugale.

LITÒDO. V. Litòde - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; durissimi, come pietra.

\* LITODOMO - da lioce lith-os pietra e δόμες dom-os abitazione gen di moll. acefali; che forano le pietre per abitarvi dentro.

\*LITODRASSICO - da xi60; lith-os pietra e δράσσομαι dráss-ome ghermisco - ep. di una tenaglia o pinzetta per afferrare i calcoli della vescica e stritolarli.

\* Litòfagi - da λίθες lith-os pietra e φάγω fág-o mangio - gen. di moll, acefali dimiarii; che si scavano una tana rodendo la pietra.

LITOFAGIA - da Arros lit-os tenue e φάγω fàg-o mangio – vitto scarso, frugale.

\* LITOFALCO - vocab. ibr. da λίθες lith-os pietra e falco - sp. di ucc. rapaci, gen falconi; che abitano in luoghi dirupati

\* LITOFILA - da líocs lith-os pietra e φιλέω til-èo amo - gen. di p. d., un corpo grasso sopra una pietra

nietrosi.

\*LITOFILÀCIO - da \interpreta lith-os. pietra e φυλάττω fylàtt-o, fut. φυλάξω fylàx-o serbo – gabinetto di mineralogia, in cui si conservano varie sorta di nietre.

\* Litopili. V. Litofila - fam. di ins. apt. aracnidi; che amano i

luoghi pietrosi.

\* LITÒFILO. V. Litòfila - gen. di ins. col. eter., fam. diaperiali : che stanno in mezzo alle pietre.

\* LITOFILLO - da xibe : lith-os pietro e φύλλον fyll-on foglia - foglia pietrificata.

\* Litofiti – da λίθις lith-os pietra e φυτὸν fyt-òn pianta - tr. di pol., fam. corticali; pietrosi e ramosi come una pianta.

\* Litoposforo - da λίθες lith-os pietra, φῶς fòs luce e φέρω fèr-o porto - min; barite solfata, che nelle tenebre apparisce luminosa. \* Litorungo - vocab. ibr. da λώος

lith-os pietra e fungo - pietrilicazione che ha aspetto di un fingo. LITOGLIFIA - da λίθες lith-os nietra e γιύφω glyf-o incido, scolpisco - arte di scolpire e d'incidere la pietra

\*Litoglifite. V. Litoglifia pietra scolpita o figurata dall'arte. 2 Pietra che naturalmente presenta delle figure.

LITOGLIPTA. V. Litoglifia - scultore, incisore in pietra.

\* Litografia - da λίος lith-os pietra e γράσω gràf-o scrivo, diseano, scolpisco - arte d'incidere le pietre dure. 2 Arte di tracciare sulla pietra caratteri o disegni cavi o in rilievo per mezzo di un acido che consumi la parte della superficie che si vnol cavare. 3 Arte di moltiplicare per mezzo della stampa i caratteri o i disegni tracciati con calcare. 4 Stampa ottenuta con scere la grossezza dei calcoli nella questo metodo. 5 Litografia fotogràfica; arte di moltiplicare per mezzo della stampa i caratteri e i disegni impressi sulla pietra con metodi fotografici analoghi a quelli che si usano per fotografare sulla carta

\* LITOGRÀFICO. V. Litografia che si riferisce alla litografia (spe-

cialmente nº 3).

\* LITÒGRAFO. V. Litografia - chi esercita la litografia (specialmente mº 31.

LITÒLABO - da \(\lambda\) lith-os pietra e λάθω, λαμθάνω làb-o, lambàn-o prendo - strumento per afferrare e rompere i calcoli nella vescica. 2 Parte di un cosifatto strumento; quella che veramente stringe e stritola i calcoli.

\* Litologia - da libos lith-os pietra e λόγες lòg-os discorso - trattato sulle pietre. 2 Parte della mineralogia che riguarda le pietre.

\* Lirologo. V. Litologia - che si occupa specialmente di studiare le proprietà delle pietre; che si occupa di litologia.

\* LITOMANTE. V. Litomanzia - chi

pratica la litomanzia.

\* Litomanzia – da λίθος lith-os pietra e paytica mant-èia, mant-la divinazione - divinazione per mezzo di certe pietre preziose cui si attribuiva la proprietà di cagionare dei sogni, ovvero per mezzo del suono che producono lavate ed agitate.

\* LITOMERO - da λιτὸς lit-òs piccolo e unpos mer-os coscia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno cosce gracilissime.

\* Litòmetra - da λίθος lith-os nietra e univoa mètr-a utero - 08-

sificazione dell'utero.

\* LITOMETRO - da lídes lith-os pietra e ustrov mètr-on misura strumento chirurgico per ricono- gen. di p. d., fam. borraginee; i

vescica.

\*LITOMORFITI - da libs lith-os pietra e μερφή morf-è forma pietra che rappresenta qualche oggetto (alberi, animali, ecc ).

\* Litonefria – da λίθος lith-os metra e veppos nefr-às rene – malattia di reni cagionata da cal-

coli.

\* LITONEFRITE. V. Litonefria infiammazione di reni per concrezioni pietrose.

\* LITONOMA - da \(\text{itos}\) lith-os pietra e νέμω nèm-o abito - gen. d'ins. col. tetr., fam ciclici; che abituno

in luoghi pietrosi.

\* Litòpo – da λίθος lith-os e ποῦς pus piede - gen. d'ins col. pent., fam. carabici; le cui zampe sono dure come pietra.

\* LITOPO - da Atròs lit-os piccolo, gracile e ποῦς pus piede - gen di ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno zampe sottilissime.

\* LITOPRIONB - da λίθος lith-os pietra e πρίω pr-lo sego – strumento per segare i calcoli nella vescica

\* LITORRANFO - da λιτός lit-os tenue e ράμφος ràmf-os becco nome specifico degli uccelli che hanno il becco sottile.

\*Litòscopo - da \i60c lith-os pietra e σκοπέω skop-èo osservo -

sin di litòmetro.

\* Litòsia - da λίθος lith-os pietra - gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. litosidi; che si trovano in luoghi pietrosi.

\* LITÒSID1. V. Litòsia

\* Litospermia. V. Litospèrmo sp. di p. m., fam. ciperacee, gen. carice: i cui semi sono globosi e brillanti come sassolini.

LITOSPÈRMO - da Alber lith-os pietra e σπίρμα spèrm-a seme -

\*Litostreo – da λίθος lith-os pietra e čarosov distre-on ostrica ostrica pietrificata.

LITOSTROTO - da λίθος lith-os pietra e στρόω, στρώννυμι str-do, stronn-ymi pavimento - pavimento costrutto di pietre, specialmente di pietre di varii colori, a di-

segni. \* LITOTIPIA - da λίθες lith-os pietra e τύπος typ-os impressione - sin.

di litografia nº 3.

\*LITOTLIBIA - da Aifes lith-os pietra e θλίδω thlib-o schiaccio operazione per schiacciare un calcolo friabile della vescica.

LITOTOMÍA. V. Litôtomo - operazione di tagliare la vescica per estrarne dei calcoli; meglio detta cistotomia, perchè si taglia la vescica e non la pietra.

Litòtomo – da λίθες lith-os pietra ο τομή tom-è taglio - strumento per tagliare la vescica affine di estrarne i calcoli, meglio detto cistotomo, perchè taglia la vescica e non la pietra.

\* Litotresia – da λίθος lith-os pietra e <del>roñ</del>ois très-is perforazione (τράω, τιτράω trà-υ, titr-ào foro) azione di perforare i calcoli della vescica urinaria per poterli poscia facilmente stritolare.

\*LITOTRIPSIA - da λίθος lith-os pietra e τρίψις trips-is sminuzzolamento, stritolamento (τρίδω trib-o sminuzzolo, stritolo) - operazione che consiste nello sminuzzolare e stritolare i calcoli della vescica urinaria, in modo che possano poi essere per l'uretra espulsi dall'organismo.

\* Litotriptère – da λίθις lith-os pietra e voluvio tripter strumento per rompere, stritolare (1916w trib-0 rompo, stritolo) – strumento per pietra e copispa urethr-a uretra -

cui semi sono duri a guisa di rompere, sminuzzolare, stritolare i calcoli della vescica urinaria: specialmente, stiletto perforatore che forma parte dello strumento per eseguire l'operazione della litotripsia.

> \* LITOTRIPTICO. V. Litotripsia sostanza cui si attribuisce la proprietà di sciogliere i calcoli nell'organismo umano, massime nelle vie-

\*LITOTRITÒRE - da \(\text{ifos lith-os}\) pietra e τρύω try-o rompo, stritolo – sin. di *litotriptère*.

\*LITOTRIZIA - da libe lith-os pietra e τρύω try-o rompo, stritolo (τρυτὸς tryt-ès rotto, tritato) - sin. di litotripsia.

\* LITOXILO - da Aítos lith-os pietra e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui legno è durissimo.

\* LITRARIE V. Litro nº 2.

Litro - da λίτοα litr-a libbra - m. misura di capacità; cubo di un decimetro.

Litro - da λύθρον lythr-on sangue (skt. rudhir-am, cangiato r in 1). Siccome Lúbecy luthr-on significa sanque misto a polvere e a sudore, altri etimologi opinano che sia affie a λύμα lym-a lue, lat. lues; a luto; al persiano alud-en lordare. Il primo etimo ci sembra preferibile. La radice di λύθρον lythro-n e di rudhir-a è λυθ lyth, rudh esser rosso (ted. roth rosso). Tutti i nomi del sanque significano rosso, senza eccezione. - m. Gen. di p. d., fam. litrarie: così dette per il rosso carico, rosso di sangue dei loro fiori.

\* LITURETERIA - da \(\lambda \text{i60}\); lith-os pietra e comrie ureter uretere malattia dell'uretere cagionata da calcoli.

\*LITURETRIA - da \(\delta\theta\c) lith-os

malattia dell'uretra cagionata da 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. stercalcoli.

LITURGIA - da Airn lit-è preakiera (λίττομαι litt-ome prego, supplico) e εργάζομαι ergaz-ome faccio. opero - preci solenni alla divinità. 2 Messa (nella Chiesa orientale). 3 m. Scienza che tratta delle cerimonie e dei riti sacri della Chiesa cristiana.

LITURGICA. V. *Liturgo – m.* arte di lavorare le pietre (specialmente le preziose. 2 m. Arte di fare le pietre artifiziali.

LITURGICO. V. Liturola - che si

riferisce alla liturgica.

LITURGO - da λίθος lith-os pietra e loγάζομαι ergaz-ome lavoro - m. gen. d'ins. imenopt., fam. osmiidi. che forano le pietre.

\*LITURIA - da liboc lith-os pietra e oupov úr-on orina - scolo d'orina che contiene concrezioni

pietrose.

\*Lobaria - da λοδος lob-òs lobo - gen. di p. a., fam. licheni; i cui margini sono divisi in seni profondi.

\*LOBATO. V. Lòbo - ep. delle foglie le cui divisioni penetrano sino alla metà e formano larghi incavi.

\*Lobiali - da λοθὸς lob-òs lobo - suddivisioni dei talli dei licheni in piccoli pezzi o striscie.

Lòbo - dalla radice skt. lab pendere - parte tondeggiante e sporgente di un organo qualunque (lobi del cervello, del fegato, del polmone; specialmente, parte inferiore esterna dell'orecchio). 2 m. Cotiledone di un seme. 3 m Tasche delle antere ecc., che hanno una certa lunghezza.

\* Lobodero - da λοδὸς lob-ès lobo e δίρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; il cui collo

noxi: idem...

\* LOBOFILLIA - da Acces lob-os lobo e σύλλον fyll-on foglia - gen. di pol. cariofillii; le cui foglie o ramificazioni sono fornite di un grannumero di tentacoli cilindrici.

\* Lubopodo - da xoes lob-os lubo e πούς, ποδός pus, pod-òs piede gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri: che hanno alle zampe una specie di lobo o appiccagnolo.

\* Lobostemone - da λεθὸς lob-òs lobo e στήμων stèmon stame - gen. di p. d., fam. asperifoliee-ancusee: i cui stami sono forniti di una specie

di lobo o appendice.

\* LOBOTRACHELO - da Acedo lob-os lobo e τράχηλος tràchel-os collo gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi ; il cui collo ha una sorta di lobo.

\* Lobulàre, Lobulàto, V. Lòbo ch'è diviso in lobi, in lobuli.

\* LOBULO. V. Lobo - piccolo lobo. LOCHI - da λοχὸς loch-òs puerpera (antico slavo loje utero) evacuazione di sangue e di materie sierose, che avviene dopo il parto e si continua per quindici o più giorni.

\*Lochiorragia - da λογεία loch-èia, loch-la lochi e prigyous règn-vmi rompo - scolo troppo abbondante di lochi; emorragia del puerperio.

\* Lochischesi – da λογεία loch-èia, loch-la lochi e ἴσχω lsch-o ritengo, sopprimo - sospensione, soppressione dei lochi.

\*Lochiorrea - da loyeia loch-èia. loch-la lochi e βίω rè-o scorro corso abbondante di lochi.

\*Locopòchio - da λοχὸς loch-òs puerpera e δέχομαι dèch-ome accolgo - ricovero delle puerpere.

\* LOFANTO - da lópos los-os cresta ha una specie di lobo o appendice. e avoc anth-os fiore - nome specifico di varie piante, i cui fiori | olobranchi; forniti di pinne dorsali sono ornati di una cresta di brattee.

\*Lofarrina - st.gen di p. d., fam. ericacee, gen. erica; le cui antere hanno una specie di cresta, di sporgenza a mo' di naso.

\* Lofatèro – da λόφος lòf-os pennacchio e atro ath-èr spiga - gen. di p. m., fam. graminee; distinte

da spighe con pennacchio. Loridio - dim. di dossos lòf-os cresta - m. gen. d'ins. col. pent. fam. carabici; gibbosi. 2 m. Gen. di p. a., fam. felci; distinte dalla dispo-

sizione della fruttificazione in ispica terminale.

Lòfio – dim. di λόφος lòf-os cresta - m. gen di pesci branchiosteghi; caratterizzati da raggi mobili in forma di pennacchio, di cui è ornata la loro testa. 2 m. Gen. di d. a., fam. funghi pirenomiceti; a foggia di cresta.

\* Lofiocèfalo - da λόφος lòf-os cresta e κεφαλή kefal è testa gen. di anell., fam. lombrici: colla

testa grossa, gibbosa.

\*LOFIODÒNTE - da λόφος lòf-os cresta e όδους, όδόντις odús, odónt-os dente - gen. di mamm. pachidermi foss.; caratterizzati da una sorta di appendice, di cresta ai denti molari.

\*LOFIOLEPA, LOFIOLEPITE - da λόφος lof-os pennacchio e λεπίς len is squama - gen. di p. d., fam. sinanteree; distinte da un pennacchietto composto di squame, di cui

è cinta la loro achena.

\* LOFIONÒCERO - da λεφίεν lof-ion, dim. di λόφος lòf-os cresta, e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne o corna terminano a foggia di piccola cresta.

\* Lofionòti - da λός cs lòf-os cresta | e νώτο; not-os dorso - fam. di pesci | torace.

frangiate a modo di cresta.

LOFIRO - da λόφος los-os cresta. pennacchio - m. gen. d'ins. imenopt., fam. tentredini; distinti da antenne pelose. 2 m. Gen. di anell.: che hanno una specie di cresta in capo. 3 m. St.-gen. di rett. saurii . gen. agama ; forniti di una piccola cresta.

\* LOFIROPODI - da λόφυρος lòfyr-os pennacchio e πούς, ποδός pus, pod-os piede - ord. di crost.; distinti da piedi guerniti di setole o di peli. \* LOFOBRANCHI - da λόφος lof-os cresta e βράγχια branch-ia branchie - ord. di pesci; le cui branchie sono divise in piccole nappe rotonde disposte a paja lungo gli archi branchiali.

\*Lofocefala - da λόφος lòfos cresta e xeçaxà kefal-è testa - gen. d'ins emipt., fam reduviidi; la cui testa è prolungata fra gli occhi e porta grosse antenne.

\*LOFOFITEE. V. Lofofito.

\* Lofofito - da λόφος lòf-os pennacchio e quròv fyt-on pianta gen. di p. d., fam. balanoforee, tr. lofofitee; i cui semi sono distinti da un pennacchio.

\* LOFOFORINEI. V. Lofoforo.

\* LOFÒFORO - da λόφος lòf-os cresta, pennacchio e φέρω fèr-o porto gen. d'ucc. gallinacei, fam. lofoforinei; che hanno un bel pennacchio in testa.

\*Lofògona – da λόφος lòf-o<del>s</del> cresta e γωνία gon-la angolo - gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui fusto, ch'è pentagono, ha gli angoli vestiti di una membrana crestata.

\*Lofonòto – da λόφος lof-os cresta e νώτος not-os dorso - gen. d'ins. dipt., fam. asilii; caratterizzati da una specie di cresta al

\* LOFORRINA - da lógoc lóf-us l cresta e biv rin naso - sp. di ucc. omnivori, gen. paradisea; che ha sulle narici una sorta di cresta piumosa.

\* Lofospermo - da λόφος lòf-os pennacchio e σπέρμα spèrm-a seme - gen, di d., fam, scrofularinee antirrinee: i cui semi portano un

folto pennacchio.

\* Lofostachide - da λόφες lòf-os pennacchio e στάγυς stach-vs spiga - gen. di p. d., fam. acantacee; le cui spighe sono coronate da un pennacchio.

 LOFOSTÉMONE - da λόφος lòf-os pennacchio o grémov stèmon stame - gen. di p. d., fam. mirtacee leptospermee; i cui stami sono or-

nati da un pennacchietto.

\* Lofosterno - da λόφος lòfos cresta e στέρνον stèrn-on sterno gen d'ins. col. tetr., fam. lungicorni: il cui sterno è fornito di una sorta di appendice o cresta.

\* LOGARITMICA - da \* λεγάριθμες logarithm-os logaritmo - linea curva così nominata perchè le sue coordinate rappresentano i logaritmi delle

ascisse.

\*Logaritmico - da \* λογάριθμος logarithm-os logaritmo - che si r ferisce ai logaritmi; specialmente ep. di tavole che contengono un gran numero di logaritmi, affine di agevolare i computi aritmetici.

\* Logaritmo - da λόγος lòg-os rapporto, proporzione e ἀριθμός arithm-os numero - termine di una progressione geometrica relativamente a quello di una progressione aritmetica al quale è antistico, e

viceversa.

LOGEO - da Aóyos lóg-os discorso - luogo nei teatri greci in cui i comici recitavano o cantavano; parte della scena.

- parte della filosofia, che insegna a ben dirigere la ragione in materia di scienza.

Lògico, V. Lògica - ch'è proprio della logica. 2 Ch'è conforme alla sana ragione. 2 Che ragiona esattamente, conforme ai canoni della logica.

LUGISTICA - da λεγίζεμαι logiz-ome calculo (λόγος lòg-os rapporto) - arte di calcolare. 2 m. Sin. di al-

aebra.

LOGODEDALO - da λόγις lòg-os discorso e δαίδαλος dèdal-os dedalo. artefice - compositore di eleganti e artifiziati discorsi. 2 Vano ciarlatore, che cerca le belle e sonanti parole più che la dottrina.

LOGODIARREA – da λόγος lòg-os parola e διάβρεια diàrroia, diàrr-ia diarrea - soverchia prolissità di un

discorso.

Logografi – da λόγος lòg-os parola, discorso e γράφω graf-o scrivo - antichi storici ellenici. primi che narrarono in prosa le tradizioni delle città elleniche. 2 m. Chi scrive celeremente in modo da seguire la parola altrui.

Logografia. V. Logografi - m. arte di scrivere colla stessa celerità con cui altri discorre, senza servirsi

di segni abbreviativi.

LOGOGRAFICO. V. Logografia che si riferisce alla logografia.

\* Lugogrifo - da λόγις lòg-os discorso e γρίφες grif-os enigma enigma in cui si propone d'indovinare una parola, scomponendola in elementi, cui si allude per defimizioni dei medesimi o per definizioni di altre voci che si possono cogli elementi stessi comporre.

LOGOMACHIA - da Acyce lòg-os parola, discorso e μάχεμαι màch-ome combatto - discorso, dissertazione, disputa, in cui abbon-LOGICA - da κόγες log-os regione | dano le parole e gli argomenti sofistici, oscuro e senza conclusione | pesci acant, fam. scienoidi; che logica.

Logotèta - da λόγος lòg-os discorso, conto e τίθημι tith-emi pongo – titolo, carica alla corte bizantina, che davasi ad incaricati di funzioni superiori in una gestione finanziaria e in generale in un'amministrazione publica.

\*Lomaptera – da λώμα lòm-a frangia e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi melitofili; le cui ali sono ornate di una

frangia.

\*Lomaspora - da λώμα lòm-a frangia e σπορά spor-à seme – gen. di p. d. fam. crucifere; che hanno

semi frangiati.

Lomatia - dim. di λῶμα, λώματος loma, lomat-os frangia - m. gen. di p. d., fam. proteacee; i cui fiori hanno la corolla frangiata. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. asilii; le cui ali sono ornate di una frangia. \* Lomatofillo - da λώμα, λώματος

loma, lomat-os frangia e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. m. fam. liliacee; distinte da foglie frangiate.

Lonchite – da λόγχη lönch-e lancia - m. cometa a coda lunga ed aguzza. 2 m Gen. di p. a., fam. felci; in cui le divisioni delle fronde hanno forma di lancia.

\* Loncocarpo – da λόγχη lònch-e lancia e καρπός karp-òs frutto gen. di p. d., fam. papilionacee; il cui seme è fatto a guisa di lancia.

\* Loncòptera - da λόγχη lònch-e lancia e muepov pter-on ala - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui ali sono acuminate a guisa di lancia.

 \* Loncura - da λόγχη lònch-e lancia e cupà ur-à coda - gen. d'ucc. passeri, fam. fringillidi; caratterizzati da una coda acuminata n modo di lancia.

hanno la coda in punt≥, a lancia.

\*LONGIMETRIA - vocab. ibr. dal lat. longus lungo e μέτρον mètr-on misura - arte di misurare le lunghezze accessibili o le inaccessibili.

\* LORANTACEE. V. Lorànto.

\*LORANTO - da λώρον staffile & ανθος anth-os fiore - gen. di p. d., fam. lorantacee; distinte da una corolla tubulosa profondamente divisa in quattro o cinque parti, per cui il fiore prende la figura di uno staffile.

\* LORDOPE - da λορδός lord-òs curvo e ĉψ, όπὸς ops, op-òs aspetto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi:

il cui corpo è curvo.

LURDOSI – da ACASOC lord-os curvo - malattia per cui le ossa (specialmente la spina dorsale) s'incurvano, e le membra sembrano concave da una parte e convesse dall'altra.

\* Lorea - da λώρον lor-on staffile - gen. di p. a., fam ficee; che

hanno forma di staffile.

\* Loricera - da λώρον lor on staffile e xépaç kèr-as corno – gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui antenne sono coperte di lunghi peli rigidi.

\* LORIPEDE - vocab. ibr. da λώρον lòr-on staffile e lat. pes, pedis piede - gen. di moll. acefali, fam. cardiacee; che hanno, in luogo di piede, delle appendici addominali a

guisa di staffile.

\* Loroglòsso – da λῶρον lòr-on staffile e γλώσσα glòss-a lingua gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da un petalo prolungato a guisa di staffile.

\* Lossanto... Lossura. V. Lo-

xànto... Loxura.

Lotèr. V. Lòto.

Lòто - dall'egiziano rtu, rut. \*Loncuro. V. Loncura - gen. di coptico rot germinare, crescere,

cangiato r in l. come frequentis- | frutto - gen. di p. d., fam, gesssimamente avveniva nell'egiziano 'ôt frutto: no germe e tau produrre); o dal copt, not eccellente. preceduto dalla particella intensiva l (a, o); come dire frutto eccellente, squisito - sp. di p. d., fam. ramnee, gen. giuggiolo; i cui frutti sono molto fragranti e saporosi. 2 a. Sp. di p. d., fam. nelumbiacee, gen, nelumbio; piante acquatiche, i cui frutti sono gradito alimento; sin. di fava egiziana. 3 a. Sp. di p. d., fam. ninfeacee. gen, ninfea : i cui frutti contengono una polpa dolce. 4 a. Sp. di p. d., fam. leguminose papilionacee, gen. meliloto; eccellente pastura per gli animali. 5 m. Gen. di p. d., fam leguminose papilionacee, tr. lotee; di cui alcune specie sono ottimo cibo per le mandre, e talune anche per l'uomo.

LOTOFAGI - da λωτὸς lot-òs loto e φάγω fàg-o mangio - popolo della Libia che usava cibarsi di loto n.º 1; tanto grato alimento che dicevasi non tornar più a casa loro i forestieri che ne aveano gustato.

\* LOXANTO - da λεξὸς lox-òs obliquo. torto - gen. di p. d., fam. acantacee: così nominate per la forma obliqua del fiore.

\*Loxartro - da λεξός lox-òs obliquo, torto e zobocy arthr-on articolo – deviazione o direzione viziosa di una articolazione o di un membro.

Loxia - da λεξές lox-ès oblique, torto - m. gen di ucc. passeri; distinti da un becco storto.

\*Loxocaria - da aceoc lox-os obliquo, torto e zápuov kár-von noce - gen. di p. d., fam. restiacee: i cui frutti simili a noci si aprono obliquamente.

\*Loxocarpo – da λοξός lox-òs obliquo, torto e καρπὸς karp-òs da una coda obliqua, torta.

neracee; distinte da semi torti.

\* Loxòcera - da λεξὸς lox-òs obliquoe κέρας kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: distinti da antenne piantate obliquamente.

\* Loxòde - da letoc lox-òs obliquo. torto - gen. d'infus., fam. plesconii: ci e hanno un corpo irregolarmente ovale e sinuoso.

\*LOXODÒNTE - da logo lox-òsobliquo, torto e έδεϋς, έδέντος odùs, odont-os dente - gen. di p. d., fam. sinanteree : la cui corolla è tortae dentellata all'estremità.

\* LOXODROMIA - da λεξός lox-δsobliquo e δρέμω drèm-o corro-(δρόμος dróm-os corso) - strada obliqua di un bastimento, o curva che descrive seguendo sempre lostesso rombo di vento.

\* LOXODROMICO V. Loxodromia che si riferisce alla loxodromia : ep, della linea che taglia tutti i meridiani nella loxodromia; ep. delle tavole con cui si può calcolare il cammino di un vascello.

\* Loxofillo - da λεξὸς lox-òsobliquo, torto e φύλλον fyll-on foglia - gen. d'infus. cigliati, fam. paramecii; distinti da un corpo lamelliforme o in forma di foglia, obliquo, sinuoso.

LOXOFTALMO - da loco lox-os obliquo e δοθαλμό; ofthalm-os occhio-- che guarda obliquamente; losco, \*Loxopsia - da λεξὸς lox-òs obliquo

e ous ops-is vista - vizio dell'occhio. per cui gli oggetti si veggono obliquamente.

\*Loxostilide - da loços lox-òs obliquo, torto e στύλες styl-os stilo-- gen. di p. d., fam. anacardiee: caratterizzate da stili torti.

\* Loxura - da letes lox-os obliquo. torto e cupa ur-a coda - gen. d'ins. lepid, diurni, fam, ericinii; distinti

## M

\*MACARISIA – da μαχαιρίς macheris ferro tagliente del vomere (μάχαιρα macher-a coltello) – gen. di p. d , fam. meliacee; i cui semi arieggiano nella forma a un ferro di yomere.

\* MACCHERÒNI. V. Macheròni. MACCHINA... MACCHINISTA. V.

Machina... Machinista.

\* MACHERINA - da μάχαφα màcher-a spada, coltello - gen. di p. m., fam ciperacee rincospures; così denuminate dal loro fusto compresso ad angoli tagliati e dalle achene che hanno forma simile a quella di un coltello.

MACHERIO - dim. di μάχαιρα màcher-a spada, coltello - m. gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; il cui frutto è un legume oblungo, che ha forma di un piccolo coltello.

MACHERÒFORO - da μάχαιρα màcher-a spada e φέρω fèr-o porto -

armato di spada.

\* Macherolobo - da μάχαιρα màcher-a spada e λεδι lob-òs lobo sp. di p. d., fam. leguminose, gen. dolico; i cui baccelli hanno forma di coltello.

\*MACRERONI – boemo mauk-a, pol. māk-a farina; skt. mac', pol. māc-z-ec' pestare, tridre, ri-durre in polvere(μαχαρία makar-la a cibo di farina e brodo; a focaccia di farina, mele, uva secca e ceci che si usava in alcune cerimonie sacre; m. sorta di panini che si distribuiscono con vino a coloro che hanno preso parte a un corteo funebre – μαγτύς mag-èus fornajo) – lunghi cannelli di pasta, simili a grossi vermicelli. (Si noti che a Napoli, ove se ne fa uso quotidiano,

fino al tempo dei Normanni si parlava greco).

\*Machetorni - da μαχητής machel·ès combattente (μάχομαι mach-ome combatto) e δρνις orn-is uccello - gen. di ucc., fam. tirani; molto battaglieri fra loro.

\* MACHILO – da μάγη màch-e combattimento – gen. d'ins. tisanuri, fam. lepismene; che hanno abitu-

dine di battersi fra loro.

Machina - affine a univer mech-os mezzo, artificio; al tedesco mog-en potere, machen fure; al coptico kim muovere (antistrofe di elementi) - strumento atto a trasmettere una forza motrice; (in senso più ristretto) congegno che sta di mezzo fra il motore e lo strumento con cui si vuol eseguire un lavoro, affine di trasmettere allo strumento opportunamente modificata in velocità e direzione la forza motrice. 2 Ministero di un ente soprannaturale, in poesia; specialmente nella drammatica, per sciogliere il nodo e condurne la catastrofe

\* Machinàle. V. Màchina - relativo a machina; specialmente, ep. dei movimenti naturali del corpo in cui non concorre la volontà.

\* Machinismo. V. Machina - complesso delle machine, degli organi occorrenti a un dato uso; specialmente negli spettacoli scenici.

\* MACHINISTA. V. Machina - che inventa, fabbrica, fa agire machine.

MACLA - da μάχλος màchl-os lascivo - m. gen. d'ins. col. eter., fam. blapsidi; che usano molto il coito.

Blacka - da waxooc makr-òs lungo | ducono frutta molto più lunghe delle-- m. gen. di p. m., fam. idrocaridce; piante acquatiche caratterizzate da uno stelo lunghissimo che viene a fior d'acqua.

\* MACRADÈNIO - da uaxoòc makr-òs lungo e áðin aden glandola - gen. di p. m., fam. orchidee: coperte di lunghe glandole.

\* MACRANTERA - da μαχρός makr-òs lungo e àvênçà anther-à antera - gen. di p. d., fam. scrofularinee : distinte da antere lunghe.

 MACRANTO - da μακρὸς makr-òs lungo e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam, leguminose papilionacee : caratterizzate da fiori molto lunghi, 2 (in generale) Ep. delle piante che hanno fiori grandi

\* MACRASPIDE - da μαχρός makr-òs lungo e ἀσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins. col. pent.. fam. lamellicorni, tr. macraspidi: distinti da uno scudo grande, oblungo.

\* MACRASPIDI. V. Macraspide. MACRAUCHENIO V. Macraucheno m. gen. di mamm. pachidermi foss.; distinti da un collo molto lungo

MACRAUCHÈNO - da μαχρός makr òs lungo e göyèv auchèn cervice. collo - chi ha il collo straordina-

riamente lungo.

\* MACROBIÓTICA. V. Macrobioto parte dell'igiene che tratta dei mezzi di prolungare la vita.

\* MACROBIOTO – da μαχρός makr-òs lungo e Biotos biot-os vita - gen. d'infus., fam. sistolidi; che hanno lunga vita, che resistono alla disseccazione e tornano a vivere di nuovo quando sono bagnati dalla pioggia sui tetti ove soglieno trovarsi.

\* MACROCÀRPO - da μαχρὸς makr-òs. lungo e καρπὸς karp-òs frutto nome specifico delle piante che pro- lunghe.

loro congeneri.

MACROCEFALIA. V. Macrocefalo-- grossezza eccessiva della testa.

MACROCEFALO - da μαχρός makr-òs lungo e κεφαλή kefal-è testa - che ha testa grossa; specialmente, ep. dei bambini che nascono con una testa così grossa: che sembrano affetti da idrocefalo. 2 m. Gen. d'ins. emipt. eter.. fam. coreidi: che hanno testa lunga. 3 m. Nome specifico di animali che hanno testa più grossa dei lorocongeneri. 4 m. Nome specifico di piante la cui fioritura ha forma di testa voluminosa. 5 m. Ep. dell'embrione i cui cotiledoni sono saldati in un corpo molto più grosso del resto.

\* MACRÓCERA - da μαχρός makr-òslungo e zipas kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; distinti da lunghe antenne. 2 Gen. d'ins. imenopt.; idem. 3 Nome specifico di animali che presentano qualche parte organica prolungata a foggia di corno.

\* Macrocerco – da μαχρός makr-òs lungo e xípxoc kèrk-os coda - gen. d'ucc., fam, rampicanti; forniti di lunga coda. 2 Nome specifico di altri uccelli che hannolunga coda.

MACROCHIRIA - da μαχρός makr-os lungo e xuo chèir. chìr mano sviluppo eccessivo delle braccia, delle mani.

\* MACROCISTIDE - da maxpòs makr-òs lungo e χύστις kyst-is vescica gen. di p. a , fam. ficee laminarie; alghe gigantesche caratterizzate dalunghe vesciche che ne contengonola fruttificazione.

\* MACROCLOA - da μαχρός makr-òslungo e ylón chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee; molto-

\* MACROCNEMO - da μαχρός ma- [ kr-os luogo e xvýun kněm-e gamba - gen, di p. d., fam. rubiacee; distinte dalla corolla in forma di lungo tubo.

MAC

MACROCOLIA. V. Macròcolo - difetto di chi ha qualche membro sproporzionatamente lungo.

MACRÒCOLO - da μαχρός makr-òs lungo e κώλον kol-on membro - ep. di chi ha qualche membro del corpo sproporzionatamente lungo.

\* Macrocòrino – da μαχρὸς ma– kr-os lungo e zepévn koryn-e masza - gen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; forniti di tromba lun-

ghissima.

\* Macrocòsmo – da μαχρὸς ma– kr-òs lungo, grande e κόσμος kòsm-os mondo - sin. di universo, per opposizione a microcòsmo, parola con cui si designa l'uomo.

\* Macrocosmologia – da \*μαχρόχοσμος makrokosm-os macrocosmo e λόγος lóg-os discorso - dottrina sull'universo, sulle cose che sono fuori dell'uomo.

MACRODÀCTILI. V. Macrodàctilo - m fam. di ucc. trampolieri; che hanno le dita dei piedi molto lunghe e senza membrana. 2 m. Tr. d'ins. col. pent., fam. clavicorni (V. Ma--crodàctilo nº 2).

\* MACRODACTILIA. V. Macrodàctilo - sviluppo eccessivo delle dita.

MACRODÀCTILO – da μαχρὸς makr-os lungo e δάκτυλος daktyl-os dito - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; caratterizzati dalle lunghe divisioni dell'estremità dei loro piedi. 2 m. Gen. d'ins. col pent., fam. clavicorni, tr. macrodactili; che hanno tarsi molto lunghi.

\* MACRODIPTERO - da μακρός makr-ds lungo. Sic dis due e atepdy pter-on ala - gen. di ucc., fam. in- minati dalla lunghezza delle pro-

certa: distinti da due lunghe penne che sporgono da ciascun'ala.

\* MACRODÒNTE - da maxeòs makr-ds lungo e όδους, όδοντος odus. odont-os dente - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni: i cui maschi hanno grandi mandibole, più lunghe della loro testa. 2 Sp. di pesci acant. fam. labroidi, gen. labro; armati di denti forti e curvi. 3 Sp. di pesci acant., fam. percoidi, gen. centropomo; la cui mascella è guernita di denti lunghi, acuti. 4 Gen. di p. a., fam. muschi; caratterizzate da lunghi denti del peristomio.

MACROFILLA. V. Macrofillo - m. gen. d'ins. col pent., fam. lamellicorni; di forma lunga e che si

nutrono di foglie.

MACROFILLO - da μαχρός makr-os lungo, grande e φύλλον fyli-on foglia - ep. dei vegetali che portano grandi e forti foglie. \* MACROFISOCÈFALO - da μακρὸς

makr-òs grande, φυσάω fys-ào soffio e κεφαλή kefal-è testa – tumore aereo nella testa di un feto, che rende difficile il parto.

Macrofono – da μαχρός makr-òs lungo, lontano e povi fon-è voce che ha voce forte, che si ode da lontano.

\* Macroftalmo – da μακρός makr-os lungo e όφθαλμὸς ofthalm-os occhio - gen. di crost. decapodi macruri, fam. catometopi; caratterizzati da peduncoli oculari lunghissimi e sottilissimi.

 MACROGASTRI – da μακρὸς makr-os lungo e γαστέρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre - fam. d'ins. eteromeri : distinti da addome allungato.

 MACRÒGENA – da μαχρὸς makr-òs lungo e γιννάω genn-ào genero sp. di zoof., gen. cianea; così no

nerano.

 \* Macroglèno - da μαχρὸς makr-òs Jungo e γλήνη glèn-e occhio - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; distinti da occhi grandi e lunghi.

\* Macroglòssi V. Macroglòsso fam. d'ucc. passeri arrampicatori; -caratterizzati da una lingua lunghissima, a foggia di lombrico.

\* MACROGLOSSIA. V. Macroglòsso - eccessiva lunghezza della lin-

\* MACROGLÒSSO - da μαχρὸς makr-òs lungo, grosso e γλώσσα glòss-a lingua - che ha una lingua di un volume eccessivo. 2 Gen. di mamm. chiropteri, fam. rossette; che hanno muso e lingua molto lunghi. 2 Gen.

d'ins. lepid. fam. crepuscolari; for-

miti di un lungo succhiatojo. \* Macrognato – da μακρός ma– kr-os lungo e γνάθες gnàth-os mascella - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; la cui mascella superiore è molto prominente, a foggia

di proboscide.

\* MACROLENA - da μαχρός mak-ròs lungo e whém olèn-e avambraccio - gen. d'ins. col. tetr , fam. crisomelini; le cui zampe anteriori sono molto lunghe.

\* MACROLEPIDE. V. Macrolepidoto - gen. di p. m., fam. orchidee;

distinte da lunghe scaglie. \* MACROLEPIDOTO – da μαχρὸς makr-ds lungo e λεπίς, λεπίδος lepis. lepid-os scaglia - nome specifico dei pesci coperti di grandi squame.

MACROLÒBIO – da μαχρός makr-os lungo e λοθὸς lob-os baccello m. gen. di p. d , fam. leguminose papilionacee; che hanno baccelli molto lunghi.

MACROLOGÍA - da μαχρὸς makr-ðs lungo e λόγος lòg-os discorso - pro- | d'ins. imenopt., fant. calcidii; idem. lissità nel parlare e nello scrivere.

gagini o germi con cui si rige- | prolisso nel parlare e nello scrivere. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno un corpo molto lungo.

\* Macronelia – da μακρὸς makr-òs lungo, grosso e μέλος mèl-os membro - lunghezza eccessiva di

qualche membro.

\* MACROMERIA. V. Macromero no 1 - eccesso di una parte di un corpo sopra un altra che le corrisponde.

\* MACROMERIDE. V. Macromero nº 2 - gen. d'ins. imenopt., fam. portapungiglione; distinti da lunghe cosce.

\* Macromèro - da μακρὸς makr-òs lungo e μέρος mèr-os parte mostro in cui una parte supera l'al-

tra che le corrisponde.

\* MACROMERO - da μαχρὸς makr-òs lungo e press mer às coscia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; i cui maschi hanno le zampe anteriori molto lunghe.

\* Macromitrio – da μακρὸ; makr-os lungo e μίτρα mitra - gen. di p. a., fam. muschi; distinte da lunga caliptra, a foggia di mitra.

\* Macronema – da μαχρὸς makr-òs lungo e νήμα nèma filo - gen. d'ins. neuropt., fam. friganii; le cui antenne sono sottilissime e lun-

ghissime, a guisa di fili.

\* MACRONEMO. V. Macronèma gen. d'ins col. tetr., fam. lungicorni; che hanno lunghissime e sottilissime antenne. 2 Sp. di pesci toracici, gen. triglie; distinti da due lunghi fili pendenti dalla mascella inferiore.

\* MACRONEURA - da μαχρός makr-os lungo e veopov neur-on nervo. nervatura - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii micetofili; le cui elitre hanno lunghe nervature. 2 Gen.

MACRONICE. V. Macronichi - m. MACROLOGO. V. Macrologia - gen. d'ucc. passeri, fam. lodole; che hanno il pollice fornito di | cui silique sono fornite di un iungo un'unghia molto lunga e ricurva.

Macronichi - da μαχρός makr-ds lungo e övut, övuxce dnyx. onych-os unghia - m. fam. d'ucc. trampolieri; distinti da unghie lun-۷he.

MACRÒNICO, V. Macronichi - m. gen. d'ins. col. pent., fam. macrodactili: forniti di unghie lunghe e

robuste.

Macronosia – da μαχρός makr-ds lungo e vógo; nds-os malattia - lunga malattia.

\* Macronòta – da μακεὸ; makr-ds lungo e voto; not-os dorso gen d'ins. col. pent., fam. scara-beidi melitofili; che hanno un lungo dorso.

\* MACROPEZA – da μαχρὸς makr-òs lungo e πέζα pèz-a piede - gen. d'ins. dipt , fam. tipularii; distinti dal penultimo articolo dei tarsi ch'è molto lungo.

 \* MACROPNÒE – da μαχρὸς makr-òs lungo e πνέω pn-èo respiro - lunga,

lenta respirazione.

MACRÓPO. V. Macròpodi - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; forniti di zampe lunghe. 2 Gen. d'ins. emipt. eter., fam. reduviidi; idem. 3 m Gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. oxirrinchi, tr. macropodii; caratterizzati da zampe smisuratamente lunghe; volg, ragni di mare.

MACRÒPODA. V. Macròpodi - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; forniti di zampe lunghe.

Macropodi – da μαχρὸς makr-òs lungo e πούς, ποδός pus, pod-os piede - m. fam. di mamm. rosicanti; che hanno per carattere comune delle gambe lunghe.

\* MACROPODIA. V. Macropodi sviluppo eccessivo dei piedi.

\* MACROPÒDIO. V. Macropodi gen. di p. d., fam. crucifere; le forniti di un lungo becco. 2 Gen.

pedicello.

\* MACROPODÍTI V. Macròpodi tr. d'ins. col. eter., fam. collapteridi ; che hanuo le coscie posteriori molto lunghe e i tarsi filiformi.

MACROPUDO. V. Macropudi - m. gen. di pesci acant., fam. faringei labirintiformi; le cui pinne terminano in una punta lunga e sottile. 2 m. Eo. di un embrione la cui radichetta è molto grossa.

MACROPÓGONI - da maxoos makr-os lungo e πώγων pogon barba - popoli d'Asia, presso l'Eusino, che portavano lunghissima barba.

\*MACROPRIONE - da μακρός makr-òs lungo e πρίων prìon sega gen d'ins. col. pent., fam. clavicorni : distinti da mandibole lunghe

e taglienti.

\* MACROPROSOPIA - da μαχρές makr-òs lungo, grande e πρόσωπον pròsop-on faccia - eccessivo sviluppo della faccia.

MACRÒPTERI – da μαχρὸς makr-òs lungo e πτερὸν pter-òn ala m. fam. d'ucc. palmipedi ; forniti di

lunghissime ali.

\* MACROPTERIGE - da μαχρός makr-ds lungo e πτέρυξ, πτέρυγος ptèryx, pteryg-os ala - gen. di ucc.. fam. rondinelle; che hanno ali molto lunghe.

MACROPTERO. V. Macropteri-m. sp. di pesci acant., fam. percoidi, gen. cantaro; i raggi delle cui pinne dorsali ed anali sono lunghi e guer-

niti di filamenti.

\* Macropteronoto - da μακρὸς makr-ds lungo, πτερὸν pter-on ala, pinna e νῶτος nôt-os dorso - gen. di pesci, fam. oplofori; distinti da una lunghissima pinna dorsale.

\* MACRORRANFO - da μαχρός makr-os lungo e pángos ramf-os becco - gen. di ucc , fam. beccaccie;

cui muso è molto allungato. 3 Sp. di pesci olobranchi, fam. siluroidi, gen. siluro: idem.

\* MACRORRINCO – da 40x00c makr-òs lungo e buyyes rynch-os rostro - gen. di pesci branchiosteghi; distinti dalla lunghezza del loro muso, che sembra un rostro.

MACRORRINO - da μαχρός makr-òs lungo e biy rin naso - m. gen. di mamm, primati, fam. lemurii; distinti da narici molto lunghe.

MACRÒSCELE. V. Macroscelia che ha gambe molto lunghe.

\* MACROSCELÍA - da μαχρὸς makr-òs lungo e σχίλος skèl-os gamba sviluppo esagerato delle gambe. \* MACROSCELIDE. V. Macroscelia

 gen. di mamm. carnivori insettivori; le cui gambe posteriori sono molto più lunghe delle anteriori. MACROSCEPIDE – da μαχρὸς ma-

kr-òs lungo e σχίπη skèp-e tegumento - gen. di p. d., fam. asclepiadee; il cui calice è molto lungo e copre le altre parti del fiore.

\* MACROSOMA. V. Macrosomo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni : che hanno corpo lungo.

\* Macrosomatia – da μαχρὸς makr-òs lungo, grande e σῶμα, σώματος sòm-a, sòmat-os corpo - grossezza o grandezza eccessiva di tutto il corpo.

 \* MACRÓSOMO – da μαχρὸς makr-òs lungo, grande e σωμα sòm-a corpo - che ha corpo troppo lungo.

\* MACROSPÈRMO – da μαχρὸς makr-òs lungo, grande e σπέρμα spèrm-a seme - che ha grossi frutti, grossi semi.

 MACROSPÒRIO – da μαχρὸς màkr-òs lungo e σπόρος spòr-os seme - gen. di p. a., fam. funghi tricospori ; forniti di spori lunghi ed ottusi all'estremità.

Macrostàchia – da μαχρὸς ma– |

di peset acant., fam. oplofori; il | kr-òs lungo e στάχυς stàch-ys spiga - nome specifico delle piante fornite di lunga spiga.

\* MACROSTENO - da μακρὸς ma• kr-òs lungo e gravos sten-òs stretto - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; lunghi e stretti.

\* Macròstilo – da μαχεὸς makr-òs lungo e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d., fam. diosmee; distinte da stili molto lunghi.

\*MACRÒSTOMA - da μαχρός makr-òs lungo e στόμα stòm-a bocca - gen. di moll., fam. turbinacee; le cui conchiglie hanno un'apertura molto lunga.

\* Macrotarsi - da μαχρός makr-òs lungo e ταρσός tars-òs tarso - fam. di mamm. primati, fam. lemurii; distinti da gambe lunghe.

\* MACROTARSO. V. Macrotarsi gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno lunghi tarsi. 2 Nome generico di animali, che indica come siano forniti di lunghe gambe.

\* MACRÒTELO – da uaxoòs makr-òs lungo e τίλος tèl-os fine - gen. di ins. col. pent. fam. malacodermi; distinti dall'ultimo articolo delle antenne, ch'è lungo quanto tutti gli altri nove insieme.

\* MACROTERIO – da μαχρὸς makr-ds lungo e onoicy ther-ion bestia - gen. di mamm. sdentati foss.; di corpo molto lungo.

\* MACROTIDE – da μαχρὸς makr-ds lungo e ούς, ώτὸς us, ot-òs orecchio gen. di p. d., fam. ranuncolacee; distinte da lunghe stipule od orecchiette.

\* Macrotrachelia. V. Macrotràchelo - eccesso nella lunghezza del collo.

MACROTRACHELO - da μαχρός, μαχρ-ὸς lungo e τράχηλος tráchel-os collo - fornito di collo lungo.

MACRÒTRICO - da naxoòs makr-os

lungo e bois, rpixòs thrix, trich-òs pelo, capello - m. gen. di crost., fam. dafnidee; forniti di lunghi peli.

MACRÒTOMA – da maxoòs makr-òs lungo e τομή tom-è sezione – m. gen. d'ins. col. tetr., fam lungicorni; le cui antenne filiformi sono divise in articoli molto lunghi.

\* Macrūri – da μαχρὸς makr-òs lungo e củoà ur-à coda – div. di crost decapodi; caratterizzati dal grande sviluppo del loro addome e dalla lunga pinna o coda che termina posteriormente il loro corpo.

\* Madaria. V. Madaro - gen. di p. d., fam. composte senecionidi;

senza peli.

MADARO – da μαδαρὸς madar-òs che non ha peli, calvo (μαδάω mad-ao perdo i peli) - m. gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; che mon hanno peli.

MADAROSI. V. Madaro - specie di alopecia, per cui cadono, oltre ai capelli, anche i peli delle soprac--ciglia e di tutto il corpo.

\* MADIA – da μαδὸς mad-òs ch'è senza peli - gen. di p. d., fam. sinanteree; il cui ricettacolo è nudo -o privo di peli.

MADISTÈRIO - da uasos mad-os liscio, senza peli - strumento per render la pelle liscia e levar i peli.

\*MADÒPTERO – da μαδὸς mad-òs che non ha peli, liscio e πτερὸν pter-on ala - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno le ali liscie.

\* Magia. V. Mago - dottrina degli antichi magi o sacerdoti medo-persiani. 2 Parte della scienza dei magi, che riguardava particolarmente la evocazione degli spiriti e dei morti, la divinazione del futuro e la taumaturgia od operazione di

dottrina e di pratiche che hanno lo stesso oggetto della magia medopersiana nº 2.

Magico. V. *Mago* – che si rife-

risce a mago o a magia.

\*Magismo. V. Mago - sistema dei magi; insieme delle dottrine magiche.

MAGMA – da μάσσω máss-o pesto – m. sedimento che rimane d'un unguento dopo averne spremute le parti più fluide. 2 m. Liquore qualsiasi ridotto a consistenza di gelatina.

Magnèsia. V. Magnète - (detta dagli antichi piuttosto μαγνήτις λίθος magnet-is lith-os magnete pietra μάγνης, μάγνητος; μαγνήτης; μαγνήτις magnes, magnet-os; magnit-es; magnèt-is, ovvero μαγνησία λίθος magnes-ia lith-os magnesia pietra chiamavasi il magnete o calamita) min.; ossido di magnesio, che assorbe avidamente gli acidi e che (specialmente una delle sue combinazioni, la magnesite) si attacca fortemente alla lingua.

\* Magnesiaco. V. Magnèsia - di magnesia, che contiene magnesia. \* Magnesiano. V. Magnèsia deposito sedimentoso magnesifero. intermedio al terreno carbonifero

ed al calcare oolitico. \* Magnesifero – vocab. ibr. da μαγνησία magnes-la magnesia e lat. fero porto - che ha magnesia, che

porta magnesia. \* MAGNESIO. V. Magnesia - metallo che si può estrarre dalla ma-

gnesia. \* Magnesite. V. Magnesia - min.; magnesia idrosilicata.

\* Magnète – affine a μάγγανον mang-an-on prestigio, attrattiva; da una radice ipotetica μαγγ mang, o magn, per antistrofe delle letprodigi per cooperazione di spiriti tere n, g (μαγγανεία mang-an-eta, benefici o malefici. 3 m. Insieme di I mang-an-la prestigio, incanto; μαγ-

yannua mangan-enma prestigio, | èlektr-on elettro - ep del fluido lenocinio, p. e., μαγικά μαγγανεύματα magik-à mang-an-èumata prestigi magici, arti magiche; μαγγανεύω mang-an-èuo uso prestigi, incanti, lusingo, attiro; p. e., (Ps. Basilio, vol. 3, 606) ώς σίδηρεν πορρωθεν μαγνήτις, τούτον προς έαυτην μαγγανεύει os sideron porrothen magnètis, tùton pròs eauten manganèui come il magnete da lungi il ferro, così essa a sè attira (per lusinghe, incanti) quell'uomo – sorta di ferro (sin. di calamita); che attrae a sè il ferro, il cobalto, il nichelio; proprietà che gli antichi certamente attribuivano a una specie d'incantagione. La radice ipotetica mang, magn esprime appunto le due idee di attirare e di fare incanti, usare arti magiche

- La etimologia, che occorre in tutti i lessici, di magnete e di maanesia, è da Magnesia (sul Meandro), città dell'Asia Minore, nel territorio della quale, dicesi, abbondano. I dotti giudichino quale dei

due etimi sia da preferire.

\* Magnetico – da mayvõtis magnèt-is magnete - relativo al magnete. 2 Ep. di un fluido speciale animale, così detto perchè, comunicato da un individuo all'altro, li attrae, per così dire, reciprocamente, forma tra essi una sorta di comunicazione che presenta maravigliosi fenomeni.

\* Magnetismo - da μαγνήτις magnèt-is magnete - serie dei fenomeni che presenta il magnete. 2 Serie dei fenomeni che presenta il fluido magnetico animale.

\* MAGNETIZZARE. V. Magnetismo applicare ad altri il proprio fluido magnetico; aggiungere il proprio fluido a quello d'altri.

\* Magnèto-elèttrico – da ma-

elettrico che si sviluppa per influenza del magnete.

\* Magnetologia – da μαγνήτις magnete e hóyos log-os discorso trattato o dottrina sul magnete.

\* Magnetòmetro - da μαγνήτις magnèt-is magnete e ut-pov mètr-on misura - strumento per esplorare il grado di forza di un magnete.

Mago - dal pelvico mag, meg sacerdote (zendo maz grande, Dio: skt. mah grande; zendo maga, skt. maha, magha grandezza); o dal skt maja intelligenza, dalla radice aria mà pensare, creare (coptico me, mei verita; meye pensare) - sacerdote medo-persiano. uomo sapiente (plurale it. magi). 2 m. Che conosce, esercita le pratiche della magia nº 3 (plurale it. maghi).

Magoronia - da μάγος mág-os mago e φόνος fon-os uccisione strage dei magi, sacerdoti medopersiani, i quali avevano usurpato l'autorità reale in Persia. 2 Festa annuale instituita in commemora-

zione di quella strage.

\* MALACANTO - (invece di malacaeánto) da μαλαχός malak-òs molle e ázavoa ákanth-a spina – gen. di pesci acant., fam. labroidi: distinti da spine flessibili.

\* MALACANTOZOÀRII – da µalazic malak-òs molle, ivròs ent-òs dentro e ζωάρων zoàr-ion, dim. di ζωςν zò-on animale - cl. di moli. conchiferi, forniti di conchiglia multivalve non pietrosa, entro cui abita l'animale.

\* MALACHIO – da μαλακὸς malak-òs molle - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi, tr. malachiti; così detti per il lero cerpo molle e le loro elitre flessibili.

\* MALACHITE – da μαλάχη malàch-e γνήτις magnèt-is magnete e ήλεκτρεν | malva - min.; rame carbonato, di on bel color verde, simile a quello della malva.

\* MALACHÌTI. V. Malàchio.

\*MALACINA – da μαλάσσω malàss-o, fut. μαλάξω malàx-o ammollisco – medicamento topico che ha virtù di rammollire; cataplasma emolliente.

\*MALACOBDÈLLA – da μαλακὸς malak-òs molle e βδέλλα bdèll-a mignatta – gen. di anell., fam. irudinee; così detti perchè hanno

il corpo molle.

\* MALACODENDRO – da μαλάχη malàch-e malva e δένδρον dèndr-on albero – gen. di p. d., fam. ternstremiee; simili alla malva ed arborescenti.

\* MALACODÈRMI – da μαλακὸς malak-òs molle e δέρμα dèrm-a pelle - fam. d'ins. col. pent.; il cui corpo è per solito di consistenza molle.

\*MALACOIDE – da μαλάχη malàch-e malva e είδος èid-os, ìd-os forma, somiglianza – gen. di p. d., famternstremiee: simili alla malva.

\* MALACÓLITO - da μαλαχός malak-òs molle e λίθος lith-os pietra min., sorta di piroxeno; poco duro. \* MALACÓLOFO - da μαλαχός ma-

"MALACOLOFO - da μπλαχος malak-òs molle e λόφος lòf-os pennacchio - gen. d'ucc., fam. picidei; così detti perchè hanno un pennacchio molle, soffice.

\*Malacologia – da μαλακός malak-òs molle e λόγος lòg-os discorso – parte della storia naturale che riguarda gli animali molli o molluschi.

\* MALACÒLOGO. V. Malacologia versato, dotto nella malacologia.

\* MALACOPTERIGI - da μαλακὸς malak-òs molle e πτίρυζ, πτίρυγος ptèryx, ptèryg-os aletta, pinna - ord. di pesci ossei; che hanno i raggi delle pinne formati da piccoli pezzi articolati, cosicchè sono pieghevoli, molli.

\* MALACÒPTERO – da μαλακὸς malak-òs molle e πτερὸν ptêr-òn ala gen. d'ucc., fam. turdoidi; le cui ali sono coperte di mollissimo piume.

MALACOSÀRCO. V. Malacosàrcosi-che ha carne morbida, floscia.

\* MALACOSÀRCOSI - da μακακὸς malak-ôs molle e σὰρξ, σαρκὸς sὰrx, sark-ôs carne - stato di mollezza del sistema muscolare; carne floscia.

\* MALACOSTÈOSI – da μαλακὸς malak-òs molle e ὀστέον ost-èon osso rammollimento delle ossa.

\* MALACÒSTRACI - da μαλακές malak-òs molle e ὅστρακον ôstrak-on conchigita - st.-cl. di crost.; il cui involucro è più consistente di quello degli ostracodermi; ma tenero, cedevole.

\* MALACOTTÈRIGI. V. Malacoptè-

rigi.

\*MALACÒXILO - da μαλακὸς malak-òs molle e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d., fam. ampelidee; così nominate perchè hanno un legno tenero.

\* MALACOZOĀRII - da μαλαχός malak-ós molle e ζωάριον zoάr-ion, dim. di ζῷον zò-on animale - ord. di moll.; molli come tutti gli animali della classe medesima.

MALÀCTICO – da μαλάσσω malàss-o, fut. μαλάξω malàx-o ammollisco – sin. di emolliènte.

\*MALAPTERÜRO (invece di malacopteriaro) – da μαλακός malak-os molle, πτερόν pter-òn ala, e οὐρὰ ur-à coda – gen. di pesci olobranchi, fam. oplofori; caratterizzati da un'unica pinna dorsale adiposa.

\* MALAXIDE—da μαλάσσω maláss-o, fut. μαλάξω malàx-o ammollisco—gen. di p. m., fam. orchidee; così denominate dalla mollezza e fragilità del loro fusto.

\* MALINCONIA. V. Melancolia.

dana e xóxxos kökk-os seme, coccola - gen, di p. d., fam. tigliacee; distinte da frutta pelose.

MALLÒTO - da μαλλός mall-òs lana - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee: che hanno foglie, calice, frutti coperti di pelo lanoso.

\* MALOPE - da uakov mal-on, doricamente per uñlos mel-on melo, e οψ, όπὸς ops, op-òs aspetto - gen. di p. d., fam. malvacee; i cui frutti hanno qualche somiglianza di forma col pomo.

MANDRAGORA - dalla radice skt. mad esilarare, inebriare, attossicare; mid liquefare (mada, madhu liquore spiritoso o vinoso: mada, måda ebbrezza, attossicamento; mud gioia; madara profumo, che diletta, che inebria: madhira, madhura liquore inebriante; skt. matta, lat. matus. mattus, lituano matto ebro: μέθο mèth-y vino, μεθύω meth-yo sono ebro, inebrio - frapposto alla forma madhira un n prostetico, e soppresso i: mandhra), e skt.-zendo gar divorare, consumare (sktzendo gara malattia, veleno: hevanda nociva, velenosa) - gen. di p. d., fam. solanacee; il cui succo produce una sorta di ebbrezza e in certe proporzioni è velenoso. - Altro etimo: skt. man-us uomo, d esentelico e skt. ruh, roh vegetare. come dire uomo-pianta. Le radici hanno forma d'nomo senza braccia. MANIA – da maiyomat mên-ome

impazzire - pazzia.

Maniaco - da pavía mania - affetto di mania.

MANO - da μανὸς man-ởs raro, molle - m. gen. di zoof., fam. spongiarii; che comprende le spugne non tubulose, la cui massa è rara e reticolata alla superficie.

\* MALLOCÒCCA - da μαλλὸς mall-òs | raro e μέτρον mètr-on misura sorta di barometro annesso alla macchina pneumatica per indicare il grado di rarefazione dell'aria sotto il recipiente, o ad una macchina a vapore per indicare il grado di tensione del vapore medesimo.

\* Manoscòpio - da uavòs man-òs raro e σχοπέω skop-èo osservo sin, di manômetro

MANTIDE - da μάντις mant-is indovino, o piuttosto dal lat. mand-ere, lituano mintu, gotico mat-jan *mangiare* (cimrico maethu, gotico mats nutrimento: svedese mätta saziare) - gen. d'ins. ortopt., fam. mantidi; cosi denominati perchè colla loro attitudine. quando si posano, in qualche modo arieggiano a uno che prega, o per antiche superstizioni ad essi relative; o piuttosto perchè sono voracissimi. - Quest'ultima etimologia è tanto più probabile, che gli antichi chiamavano mantide la rana nei giardini e la locusta.

MANTIDI. V. Mantide.

MARASMO - da μαραίνω marèn-o consumo; μαραίνομαι marèn-ome languisco - languore con o senza febbre, magrezza estrema di tutto il corpo, che spesso conduce alla morte.

MARÀTRO – da μάραθρον marathr-on finocchio - m. gen. di p. d., fam. podostomee; che hanno qualche analogia col finocchio.

\* MARGARANTO - da μάργαρον màrgar-on perla e avoc anth-os fiore gen, di p. d., fam, solanacee: i cui fiori arieggiano a perle.

\* MARGARATO. V. Margarico sale formato dalla combinazione dell'acido margarico con una base.

\* MARGÀRICO – da μάργαρον màrgar-on perla - ep. di acido che si \* MANOMETRO - da uzvo; man-os ottiene trattando il grasso animale con alcali; che cristallizza in aghi

\* MARGARIDE - da μάργαρον margar-on perla - gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui fiori somigliano a perle.

Margarita - combinazione di due radici arie equivalenti o quasi equivalenti, col senso di splendere; mar (μαράσσω, ἀμαρύσσω, μαρμαίρω mar-ass-o, amar-yss-o, mar-mer-o splendo, μάρμαρον marmar-on splendido: skt. mar-iki raggio di luce . lituano mar-g-a variopinto) e gar (skt. ghar, zendo gar, slavo gorieti splendere); affine al skt. marakta smeraldo, a mrig' puro, άμαρυγή amaryg-è splendore (skt. mang'ula, bellezza, mang'u bello, mang'ara perla) sin. di perla; così detta per il suo splendore, come dire lucentissima.

Forse la radice è una sola, mar, marg; il resto è suffisso.
 \*MARGARITÀCEE - da μαργαρίτης margarites perla - fam. di moll.

conchiferi; entro alle cui conchi-

glie si trovano le perle.
\* MARGARITARIA - da μαργαρίτης
margarit-es perla - gen. di p. d.,
fam. euforbiacee; sparse di glandole
lucenti e bianche come le perle.
\* MARGARITÒFORA - da μαργαρίτης
margarit-es perla e είρω fer-o porto

- gen. di moll. conchiferi; che portano o producono perle. \* MARGHERITA. V. Margarita.

MARMO – da μαρμαίρω mar-mèr-o splendo (μάρμαρες màrmar-os splendido) – pietra fina e dura, capace di prendere un polimento splendenta

\* MARSIPOCARPO - da μάρσυπες marsyp-os saccoccia e καρπός karpos frutto - gen. di p. d., fam. crucifere; così denominate perchè i frutti hanno la forma di una piccola borsa.

\* MARSUPIÀLE V. Marsupiàli - ep. del muscolo interno del femore, che ha forma di borsa.

MARSUPIALI – da μάρουπος màrsyp-os saccoccia (lat m ars upiu m) – ord. di mamm.; così nominati perchè le femmine sono fornite di una specie di saccoccia, in cui ripongono i loro parti, che nascono imperfetti, perchè vi acquistino un completo sviluppo.

\* MARSUPITE - da μάρσυπος màrsyp-os saccoccia - gen. di echin. pedicellati; che presentano la figura

di una borsa ovoide.

MARTIRE – da μάρτυς màrtyr testimonio – chi soffre tormenti e morte per attestare e propugnare come vera una dottrina religiosa, politica. scientifica.

MARTIRIO. V. Martire-tormento,

morte di martire.

MARTIROLÒGIO – da μάρτυς màrtyr martire e λόγος lòg-os discorso – libro che contiene un catalogo di martiri e informazioni sulla loro vita e martirio.

\* MASCALÒNCO – da μασχάλη maschàl e ascella e εγχος ònk-os tumore – tumore delle ascelle

MASSETÈRE, \* MASSETÈRIO – da μασσάσμαι mass-àome mastico – muscolo che insieme al temporale e al pterigoideo contribuisce alla masticazione.

\* MASSETÈRICO - da µacontrip masset-èr massetere - che si riferisce al massetere.

\* MASTALGIA – da μαστὸς mast-òs mammella e ἄλγος àlg-os dolore –

dolore alle mammelle.
\* MASTELCOSI – da μαστὸς mast-òs
mammella e ελκος èlk-os ulcera –
ulcera alle mammelle.

MASTICE. V. Mèsto (μαστός mast-òs mammella) - resina che scola dal terebinto lentisco; come dire succo, materia grassa, che scola (e poi si rapprende). Si tiene in bocca | lari hanno la corona fornita di una per profumare il fiato.

\* MASTICINA - da magtiyn masticli-e mastice - sostanza estratta dal mastice.

MASTIGO - da μάστιξ, μάστιγος mastix, mastig-os flagello - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. palpicorni: che recano grave danno alle piante.

\* MASTIGÒCERA - da μάστιξ, μάστιγος màstix, màstig-os flagello e xípac ker-as corno - gen. d'ins. col tetr., fam. lungicorni : le cui antenne arieggiano a flagelli.

\* MASTIGOCERCA - da μάστιξ, μάστιγο: mastix, mastig-os flagello e χέρχος kerk-os coda - gen. d'infus., fam. sistolidi; forniti di una lunga

\* MASTIGÙRA - da μάστιξ, μάστιγος mastix, mastig-os flagello e cupà ur-a coda - st.-gen. di rett. saurii, gen. stellione: forniti di una lunga coda a mo' di flagello.

\* Mastite – da μαστός mast-ds mammella - infiammazione delle mammelle, cioè della parte glandulosa del seno e del suo tessuto cellulare interlobulare.

MASTO - da pagros mastos, affine all'antico slavo masta pinquedine: mastită pinque, tedesco mast mammella. 2m. Specie di calice in | forma di mammella. 3 Colle, rupe a guisa di mammella.

\* MASTOCARCINOMA - da μαστὸς mast-os mammella e xapxivos karkin-os cancro - cancro alle manimelle.

 MASTODINÍA - da μαστὸς mast-òs mammella e ὀδύνη odvn-e dolore – dolore delle mammelle, qualunque ne sia la cagione.

\* MASTODONTE - da μαστὸς mast-òs mammella e όδους, όδόντος odùs, odont-os dente - gen. di mamm. pachidermi foss.: i cui denti mo- | \* Mastozòi - da μαστὸς mast-ò<sub>e</sub>

sorta di protuberanze, a due a due, di forma simile ad una mammella.

\* MASTOFLOGOSI - da magtos mast-òs mammella e φλόγωσις flògos-is flogosi - infiammazione delle mammelle.

MASTOIDE - da magroc mast-os mammella e sidos èid-os, id-os forma, somialianza - che ha forma di mammella. 2 m. Apòfisi mastòide; apofisi situata alla parte posteriore inferiore dell'osso temporale; protuberanza che ha forma di una papilla di mammella; sin. di mammillàre.

\* MASTOIDEO. V. Mastòide - che appartiene, che si riferisce all'apofisi mastoide.

\* MASTOIDOAURICOLARE - vocab. ibr. da μαστοειδης mastoid-ès mastoide e lat. auricola - muscolo auricolare posteriore.

\* MASTOIDOCONCHINIO - 'da u.zστοειδής mastoid-ès mastoide e κόγγη conch-e conca - muscolo auricolare posteriore.

\* MASTOIDOGÉNIO - vocab. ibr. da μαστιειδής mastoide e γένις gên-os genere - sin. di digastrico.

\* Mastologia – da μαστός mast-òs mammella e λόγος lòg-os discorso trattato, dottrina delle mammelle. 2 Parte della storia naturale che tratta dei mammiferi

\* MASTOLOGISTA, MASTÓLOGO. V. Mastologia - versato nella mastologia.

 Mastòngo – da μαστὸς mast-òs mammella e öynes diik-os tumore tumore delle mammelle.

\* Mastopatia – da μαστὸς mast-òs mammella e πάθος path-os malattia - malattia delle mammelle.

\* MASTORRAGIA - da μαστὸς mast-òs mammella e pryvom regn-ymi irrompo - emorragia delle mammelle.

mammella e ζῷςν zò-on animale cl. di animali, forniti di mammelle; sin. di mammiferi.

\* MASTOZOOLITO – da μαστὸς mast-os mammella, ζῷον zò-on animale e λίθος lith-os pietra – mammifero pietrificato.

MATEMATICA - dalla radice aria mà nel doppio senso di pensare, creare e di misurare, calcolare (skt. meth.medh.comprendere:medh a mente; coptico me, mei, meth verità; ματέω mat èo investigo: μάθος màth-os investigazione; μαθίω math-èo ricerco, zendo madha scienza, studio - skt. e zendo ma, miti; skt mad hå, albanese mate. antico slavo e serbo mata, gaelico mead, irlandese medh, ceco met, ebraico mat misura; μάτιον màt-ion lat. modius sorta di misura; lat. met-iri, gotico mit-an lituano matt-òti, svedese mäta misurare; skt. måda quantità; albanese math grande; coptico mate molto; ebraico middah estensione, grandezza) - scienza della quantità; scienza dei rapporti di grandezza o di numero che possono avere fra di loro tutte le cose che sono suscettibili di aumento e di diminuzione. - Secondo l'opinione comune μαθηματική mathematik-è deriva da μαθήματα mathèmata plurale di μάθημα mathem-a insegnamento, lezione; cosicchè έματική ematik-è sarebbe tutta terminazione. Però iuat, uat emat, mat potrebbe essere parte di radicale, secondo l'etimo precedente. Non è però necessario che sia, imperocchè la prima parte del vocabolo, μαθ math ha, come si disse, doppio senso.

MATEMATICO. V. Matemàtica - che professa matematica; dotto in matematica. 2 Che si riferisce alla matematica.

MATEOLOGÍA – da μάταιος māt-eos vano e λόγος lòg-os discorso – m. scienza vana, falsa; come l'astrologia, la divinazione.

MATEÒLOGO. V. Mateologia che si occupa di mateologia.

\* MATEOSOFIA – da μάταις màt-eos vano e σεφὸς sof-òs sapiente – sin. di mateologia.

\* MATEÒSOFO. V. Mateosofia sin. di mateòlogo.

MATESI. Sin. di matemàtica.

MAUSOLEO – dal coptico mou morire, morte (mo ut morto) e sle tumulo, arca sepolcrale, tomba – monumento sepolcrale (secondo altri così detto da un Mausolo, re di Caria, cui sun mogiie Artemisia fece erigere da eccellenti artefici elleni una magnifica tomba in Alicarnasso. Si osservi che Artemisia significa casta, come dire casta sposa (V. Artemisia).

\* MAZÒSCHESI - da μάζα placenta e τσχω isch-o ritengo - ritenzione o incarceramento della placenta nell'utero.

MAZO - da μαζὸς maz-ὸs mammella - m. gen. di p. d., fam. scrofularinee; distinte da due rigonfiamenti in forma di mammella alla base della corolla.

\* Mazòlisi – da μάζα màz-a placenta e λύω sciolgo – sfacimento, putrefazione della placenta nell'utero.

\* MAZOPATIA – da μάζα màz-a placenta e πάθος pàth-os malattia – malattia cagionata dalla placenta.

\* MEANDRINA – da Maíavõoco Mêandros Meandro, fiume dell'Asia minore – m. gen. di pol. pietrosi, fam. madrepore; la cui massa è scavata alla superficie da solchi tortuosi, a guisa dei giri del fiume Meandro.

MEÀNDRO – vocabolo di origine frigia, il cui primo elemento me and deriva da una radice affine allo an. tico slavo māt (māt-ati) ravvolgersi, torcersi, col vn prostetico
mānt; o da due radici afini al lat.
m e o vado e all'albanese i nd intreccio; e il secondo elemento ro da una
radice affine a ¿śω rè-o scorro
(quando non sia semplice terminazione) - fiume dell'Asia Minore, famoso presso gli antichi per la sua
tortuosità. 2 Ravvolgimento, tortuosità (in generale), a somiglianza
di quel fiume. 3 Ornamento architettonico nelle fasce, a foggia di
andirivieni intrecciati.

MECANICA - da μηςανή mechan-è macchina - scienza delle leggi relative all'equilibrio e al movimento dei corpi e delle forze per cui possono agire gli uni sugli altri. 2 a. Arte di costrurre machine.

MECANICO. V. Mecànica - che si riferisce alla meccanica. 2 Ep. di arte, in cui ha maggior parte l'azione manuale che quella della mente. 3 Che esercita un'arte meccanica. 4 Esperto nella meccanica.

\*MECANISMO. V. Mecànica unione delle parti di una machina. 2 Modo con cui una forza produce un effetto.

\* MECANOGRAFIA – da μηχανή mechan-è macchina e γράφω gràf-o dipingo – arte di riprodurre le pitture con mezzi meccanici sulle tele a olio ecc.

\* MECANOPÈA – da μηχανή mechan-è macchina e ποιέω poi-èo, pi-èo faccio – arte di fabbricar machine.

\* MECANOPÈO. V. Mecanopèa fabbricatore di machine.

\* MECANURGIA – da μηχανή mechan-è macchina e εργον èrg-on lavoro – sin. di meccanopèa.

\* MECANURGO. V. Mecanurgia -

Meccanica... Meccanurgo. V. Mecanica... Mecanurgo. \* MECHIDIA - da μπχος mèch-os artificio - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; i quali si formano artificiosamente le loro dimore nella sabbia.

MECINO - da μηχύνω mekyn-o allungo (μῆχος mek-os lunghezza) m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: molto lunghi.

\* MECINODERA - da μπχύνω mekyn-e allungo e δέρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. eupodi; distinti da un lungo collo.

\* ΜΕCΙΝΌΡΟ - da μπχύνω mekyn-o allungo (μπχες měk-os lunghezza) e πούς pus piede - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno piedi lunghi.

\* MECINORRINA – da μπκύνω mekyn-o allungo (μπκος mèk-os lunghezza) e ἐιν rin naso – gen. d'ins. col. pent.. fam. lamellicorni; forniti di una lunga tromba.

\* Mecismodero – da μηχυσμός mekysm-òs lunghezza (μῆχος mèk-os lunghezza) e δέρη dèr-e collo – gen. d'ins. col. tetr., fam curculionidi; distinti da un lungo collo.

\* MECOCERO - da μῆχος mèk-os lunghezza e χέρες kèr-as corao - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; distinti da lunghe corna.

\*MECÒCHIRO - da μῆκος mèk-os lunghezza e χεὶς chèir, chir mano - gen. di crost. decapodi brachiuri foss.: forniti di lunghe zampe.

\* MECODÉMA - da μῆχος mèk-os lunghezza e δέμας dèm-as corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; di corpo lungo.

 MECOMENO – da μπχος mêk-os lunghezza e μπνη mên-e luna – gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; lunghi, in forma di luna falcata.

\* MECÒMETRO - da μῆχος mèk-os lunghezza e μέτρον mètr-on misura - specie di compasso di proporzione per misurare la lunghezza di un | gen. d'ins. col. tetr., fam. curcufeto.

\* MECONATO - da μήχων mèkon papavero - sale formato dalla combinazione dell'acido meconico colle

 \* Meconèlla – da μήκων mèkon papavero - gen. di p. d., fam. papaveracee; sorte di papaveri.

\* MECÒNICE - da μήχος mèk-os lunghezza e όνυξ, όνυχος όπιχ, οπιγch-os unahia - gen. d'ins. col. pent., fam, malacodermi; forniti di unghie lunghe.

 \* Mecònico – da μήχων mèkon papavero - ep. di acido estratto dal succo di papavero, dall'oppio.

 \* Meconina - da μήχων mèkon papavero - principio cristallizzabile estratto dall'oppio.

MECÒNIO - da μήχων mèkon papavero - estratto di papaveri, sorta di oppio. 2 Materia che si accumula negl'intestini del feto durante la gestazione, viscosa e verdastra come l'oppio.

\* Meconite - da μήχων mèk-on papavero - min.; pietra calcare formata di pietruzze simili ai grani di papavero.

\* MECONÒPSIDE - da μήχων papavero e ὄψις òps-is aspetto – gen. di p. d., tam. papaveracee; simili al papavero.

\* MECÒPO – da μῆχος mêk-os lunghezza e πους pus piede - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; così dette perchè hanno un fusto molto lungo. 2 Gen. d'ins. col. tetr. fam. curculionidi gonatrari; distinti da zampe lunghissime.

\* MECÒPODA - da μῆχος mèk-os lunghezza e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; forniti di lunghe zampe.

\* MECORRINCO - da uzxes mek-os lunghezza e ρύγχες rynch os becce - l

lionidi gonatoceri: caratterizzati da una tromba lunga, filiforme.

\* MECOTARSO - da uñxoc mêk-os lunghezza e rapcos tars-os tarso gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi: forniti di lunghi tarsi.

Menèa – dal zendo madha sapienza, scienza, specialmente medicina), affine a uroce med-os mente, consiglio (μέδω mèd-0 impero, antiche lingue italiche med, medix, meddis magistrato), a μήδης mèd-es principe, sacerdote (desinenza di molti nomi proprii). Anticamente significava la personificazione della scienza, della classe sacerdotale che la custodiva ed esercitava, dei santuarii in cui si accoglieva. Poscia divenne quasi simbolo e personificazione della dottrina relativa alle erbe che si usano nell'arte di guarire, e finalmente significò chi di questa dottrina si serviva per male, per avvelenare, e fu nome di una donna famosa della Colchide, iniziata a quei secreti. Nello stesso modo papuaxeus farmak-eus (V. Farmaco), che originariamente significava chi lenisce i dolori, chi conosce i mezzi acconci per questo, fini col significare avvelenatore. Simili trasformazioni subi il vocabolo mago. che come madha o medea è una forma secondaria della radice aria m*à pensare, creare*, e che, dal significato di uomo sapiente, passò a quello di uomo che ha commercio cogli spiriti, che opera cose portentose, che conoscendo leggi naturali a pochissimi note, fa cose contrarie alla natura come il volgocrede (Dalla stessa origine proviene anche il vocab. lat.-it. medicina; zendo mad, madh medicare).

\*Medorrea - da uro a med-ca

parti genitali e ρίω rè-o scorro - lusso morboso delle parti genitali.

MEDÙSA - da μέδω mèd-o impero, ammalio (V. Medèa) - una delle tre Gorgoni. 2 m. Gen. di acal., fam. medusarii o medusarie; forniti di numerosi tentacoli, a guisa dei serpenti che formavano la chioma di Medusa.

\* MEDUSARIE, MEDUSARII, ME-DUSE, V. Medusa.

\* MEDUSEA – da Μέδουσα Mèdus-a Medusa – gen. di p. d., fam. euforbiacee: violento veleno.

\* MEDÙSOLA - da MéÑousa Mèdusa Medusa - gen. di p. d., fam. incerta; i cui frutti somigliano a capi anguicriniti. 2 Gen. di p. a., fam. licheni, i cui apoteci hanno l'apparenza di una testa anguicrinita.

MEEIATRO – da μαιεύω me-èuo ostetrico e ἰατρὸς iatr-òs medico –

chirurgo ostetrico.

MEEUTICO – da μαιεύω me-èuo ostetrico – ep. di ciò che si riferisce al parto.

MEÈUTRIA. V. Meèutico - levatrice.

\*MEGABASE – da μέγας mėg-as grande e βάσις bàs-is buse – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; caratterizzati da una gran lamina che riveste le elitre.

\* MEGACARPA, MEGACARPEA - da μίγας mèg-as grande e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. crucifere; distinte da un grosso frutto.

\* MEGACÉFALA - da μίγας mèg-as grande e κιφαλή kelal-è testa - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici, tr. megacefalidi; distinti da una testa molto grande in paragone del corpo.

\*MEGACEPALIDI. V. Megacèfala. | grande, & 60 \*MEGACÈFALO. V. Megacèfala - | e viveau gène gen. di rett. ofidii, gen. colubro ; retesa di pr distinti da una testa grossa. 2 Gen. | e d'ingeguo.

di ucc., fam. caprimulgi; la cult testa è molto grande in confrontodel corpo.

 Megàcero - da μέγας, mèg-na grande e κέρας kêr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; forniti di lunghe antenne. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; idem.

\* MEGACHILO – da μέγας mėg-as grande e χείλος chèil-os, chil-os labbro – gen. d'ins imenopt., fam. osmiidi; che hanno il labbro superiore molto sviluppato.

\* MEGACLINIO - da μίγας mègasgrande e κύνα klin-e letto, fig. ricettacolo - geu. di p m., fam. orchidee; così denominate perchè il ricettacolo dei loro fiori è moltosvilunnato.

\* Megacnemio - da μέγας mèg-as grande e χνημη knèm-e gamba gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; forniti di grandi zampe.

\* MEGADACTILO - da μέγας mèg-as grande e δάκτυλες daktyl-os dilu - st.-gen. di rett. saurii, gen stellione; che hanno lunghe dita.

\* MEGADERMA - da κέγας meg-as grande, e δέραα derma pelle - gen. di mamm. chimopteri, fam. vespertilli; caratterizzati specialmente da un considerevole sviluppodella pelle sopra le narici.

\* MEGADÉRO - da μίγας mêg-as grande e δίρη dêr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lung corni; distinti da un lungo collo.

\* MEGAGNATO – da μέγας mèg-as grande e γνάθες gnàth-os mascella - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilo-fagi; forniti di grandi mascelle.

\*MEGALANTROPOGENESÍA – da μέγας, μεγάλου mégas, megàl-u grande, ἄνθρωπος ânthrop-os uomoe γένους gênes-is generazione – arte pretesa di procreare prole robusta e d'ingeguo.

 MEGALOBÀTRACO – da μέγας, μεγάλου mėgas, megal-u grande e βάτραχος batrach-os runa - gen. di rett. batracii, fam. salamandre; così dette per la loro grossezza.

\* MEGALOCELÌA - da μέγας, μεγάλου mėgas, megàl-u grande e καιλία koil-la, kil-la, kil-la ventre grossezza soverchia del basso ventre.

Megalòcelo V. Megalocelia che ha il basso ventre troppo grosso.

\* MEGALODÈRO - da μέγας, μεγάλου mègas, megàl-u grande e δίοη dèr-e collo - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; forniti di un collo molto sviluppato.

MEGALODÒNTE – da μέγας, μεγάλου mėgas, megal-u grande e έδους, όδόντος odus, odont-os dente m. gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; caratterizzati da un torace molto largo e da due lunghe spine, a foggia di dente, allo sterno e al prosterno. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. terebrani; distinti da grandi mascelle o mandibole allungate.

MEGALOFONÌA – da μέγας, μεγαλου, mėgas, megàl-u grande e φωνή fon-è voce - voce alta, robusta.

MEGALÒFONO. V. Megalofonia che ha voce alta, robusta.

\* MEGALÒFRIDE - da μέγας, μεγάλου, mėgas, megal-u e όφους ofrys sopraciglia - gen. di rett. batracii; la cui palpebra superiore si prolunga in punta al suo orlo supe-

MEGALOFTALMO - da μέγας, μεγάλου mėgas, megàl-u *grande* e ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio – m. gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; distinti da grandi occhi.

MEGALOGRAFIA – da μέγας, μεγάλου mėgas, megàl-u grande e γράφω graf-o dipingo - pittura di grande argomento, che rappresenta cose importanti e magnifiche.

\* MEGALOLOGÍA - da μέγας, μεγάλου mėgas, megal-u grande e λόγος lòg-os discorso - gran trattato, gran discorso. 2 Trattato di cose grandi.

\* MEGALÒNICO – da μέγας, μεγάλου mèg-as, megal-u grande e ο νυξ. όνυγος όπνχ. όπνch-os unahia gen. di ucc. passeri, fam. trogloditinei; distinti da unghie molto lunghe e forti. 2 Gen. di mamm. sdentati foss., fam. megateridi; animali smisurati, distinti da grandi

unghie.

\* ΜΕGALOPE - da μέγας, μεγάλου mègas, megàl-u grande e όψ, όπὸς ops, op-òs aspetto - gen. di pesci malac. addominali, fam. clupeoidi; lunghi di forma e colle pinne che si prolungano in un filo.

MEGALOPE - da μέγας, μεγάλου mėgas, megal-u grande e ώψ, ώπὸς ops, op-òs occhio - gen. di crost. decapodi anomuri, fam. periguri; che hanno occhi molto grossi e sporgenti. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. eupodi, tr. megalopidi; distinti da grandi occhi.

\* MEGALÒPIDI. V. Megalope.

MEGALOPSICHIA - da μέγας, μεγάλου mėgas, megàl-u *grande* e ψυχή psych-è anima – grandezza d'animo: magnanimità.

\* MEGALOPTERI - da μέγας, μεγάλου mėgas, megal-u *grande* e πτέρον pter-on ala - tr. d'ucc. palmipedi; forniti di grandi ali 2 Tr. d'ins. neuropteri, fam. rafidii; idem.

\* MEGALORRÌNCO - da μέγας, μεγάλου mėgas, megàl-u grande e ρύγχος rynch-os becco - sin. di calorrànfo.

\* MEGALOSÀURO - da μέγας, μεγάλου mėgas, megal-u grande e σαύρις saur-os lucertola - gen. di rett. saurii foss.; sorta di lucertola gigantesca.

\* MEGALOSPERMO – da μέγας, με- | lionidi gonatoceri ; distinti da un γάλου mėgas, megal-u grande e σπέρμα spèrm-a seme – sp. di p. d., fam. composte, gen. galio: caratterizzate dalla grossezza dei loro semi.

\* MEGALOSPLANCNÌA - da μέγας, μεγάλου mėgas, megàl-u grande e σπλάγγγον, splanchn-on viscere sviluppo anormale di uno dei visceri

addominali.

\* MEGALOSPLÀNCNO. V. Megalosplancnia - affetto da megalosplancula.

\* MEGALOSPLENÍA - da μέγας, μεγάλου mègas, megàl-u grande e σπλήν splen milza - aumento del volume della milza senza durezza.

\* MEGALÒTO - da μέγας, μεγάλου mėgas , megal-u *grande* e οὖς, ὼτὸς us, ot-òs orecchia – gen. di mamm., fam. cani; forniti di grandi orecchie. 2 Nome specifico di parecchi animali che hanno orecchie molto sviluppate.

\* MEGALÙRO – da μέγας, μεγάλου mègas, megal-u grande e củoà ur-à coda - gen. d'ucc. passeri dentirostri: forniti di lunga coda.

\* MEGAMERO – da μέγας megas grande e μπρὸς mer-òs coscia – gen. d'ins. col. tetr., fam. eupodi: forniti di grosse coscie. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acaridi; forniti di piedi ambulatorii con lunghe coscie.

MEGAPODA - da μέγας megas grande e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - gen. d'ins. dipt., fam. asilii : caratterizzati specialmente dalla

lunghezza dei piedi.

\* MEGAPODIO. V. Megapoda - gen. d'ucc. gallinacei; caratterizzati da tarsi e piedi forti e unghie lunghissime e robustissime.

\* MEGAPRÒCTO – da μέγας mègas grande e πρωχτός prokt-òs ano - |

grande ano.

\* Megarrinco – da μέγας mėgas grande e ρύγχος, rynch-os becco. rostro - gen. d'ins. emipt., fam. scutelleridi; forniti di un lungo rostro.

\* MEGARRINO – da μέγας mègas grande e piv rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; caratterizzati da una lunga tromba.

\* Megascelide – da μέγας megas grande e σχέλος skèl-os gamba gen. d'ins. col tetr, fam. eupodi; distinti da lunghe gambe.

\* MEGASCÒLICO – da μέγας mègas grande e σχώληξ, σχώληχος skôlex. skôlek-os verme - gen, di anell.. fam. lombrici; di corpo molto grosso.

\* MEGASTÀCHIA – da μέγας mègas grande e στάγυς stach-vs spiga -- gen. di p. m., fam. graminee; notabili per la straordinaria grandezza delle loro spighe.

\* MEGASTERNO – da μέγας megas grande ο στέργεν stern-on sterno gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni: distinti da uno sterno molto sviluppato.

\* Megaterio - da μέγας mègas grande e orpicy ther-ion bestia - gen. di mamm, sdentati foss., fam. megateridi; di smisurata grandezza. \* MEGATERIDI. V. Magatèrio.

\* MEGATOMO – da μέγας mėgas grande e τομή tom è sezione - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; distinti da antenne composte di lunghi articoli.

MEGÈRA – da μεγαίρω meg-èro odio – una delle tre Furie. 2 m. donna brutta e scellerata. 3 m. Sp d'ins. lepid., fam. diurni, gen. satiro; bruttissimi.

\* MEGISTANÈI – da μέγιστος mègist-os, superlativo di μέγας megas gen, d'ins, col. tetr. fam, curcu- grande - fam, d'ucc.; che commali, lo struzzo e il casoar.

\* MEGISTÒCERA – da μίγιστος grandissimo e xípac ker as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; forniti di lunghissime antenne.

\* MEGOPE – da μέγας mègas grande e ωψ, ώπος ops, op-òs occhio - gen. d'ins. col. tetr., fam. prionii; forniti di grandi occhi. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; idem.

\* MEIONÌTE - da maíon mèi-on. mi-on minore - min.; sorta di giacinto che val meno di altre sostanze analoghe.

\* Meiostèmoni – da μείων mèi-on, mi-on minore e στήμων stèm-on stame - sezione di piante i cui stami sono in numero minore di quello delle divisioni della corolla.

\* MELACONISO – da uídas mel-as nero e xóvic kòn-is polvere - min.: ossido di rame, in massa terrosa nera.

\* Melacránide – da μέλας mèl-as nero e xpaviov kran-ion cranio gen, di p. m. fam, ciperacee; così nominate dai loro fiori neri e disposti a capolini.

\* MELADBHMIA – da μέλας mèl-as nero e δίρμα dèrm-a pelle – colorito nero e bruno della pelle.

\* MELAFORO – da μέλας mèl-as nero e φέρω fèr-o porto - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; tinti in nero.

 \* MELAGASTRO – da μέλας mèl-as nero e γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre - sp. di pesci acant., fam. labroidi, gen. labro: distinti da squame e pinne ventrali nere.

\* MELALEUCA – da μέλας mèl-as nero e heuzo; leuk-òs bianco - gen. di p d., fam. mirtoidi; distinte da epidermide nera e legno bianco.

MELAMPELO - da μέλας, μέλανος

prende i più grandi fra questi ani- | àmpel-os vite - gen. di p. d., fam. urticee; che si arrampicano come la vite, specialmente sui muri, e le cui foglie sono di un verde oscuro.

sin. di purietària.

MELAMPIRO – da μέλας, μέλανος mèlas, mėlan-os nero e πυρὸς pyr-òs frumento - gen. di p. d., fam. scrofularinee: così denominate perchè una specie detta arvense cresce in mezzo al frumento ed ha semi di color nero.

\* MELÀMPIRO – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e πύρ pyr fuoco - min.: roccia porfiroidea. ch'è fusibile in uno smalto nero.

Melampodio – da μέλας mèlas nero e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - m. gen. di p. d., fam. composte senecionidee; la cui base del fusto e le radici sono di color nero.

MELAMPRASIO - da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e πράσιος pràs-ios verde - ep. di p. d., fam labiate, gen. ballota; il cui fogliame è di un verde bruno.

MELANAÈTO – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e di è; aet-òs aquila - sp. d'ucc. rapaci, gen. aquila; ch'è quasi tutta nera.

MELANAGÒGO – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero e αγω àg-o caccio - ep. dei rimedii efficaci ad espellere l'atra bile.

 MÉLANANTERA – da μέλας, μέλανος melas, melan-os nero e avorça anther-a antera - gen. di p. d., fam. corimbifere; così nominate per il nero celore delle loro antere.

\* MELANCLÈNI – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero e ykaiva chlėna veste - tr. d'ins. col. pent., fam. carabici; caratterizzati da colore

MELANCLÒRO. V. Melanclòrosi m. ch'è affetto da melanclorosi.

\* MELANCLÒROSI - da μέλας, μέλαmèlas, mèlan-os nero e αμπελος voc mèlas, mèlan-os nero e χλω, è:,

rizia nera; indicata da color nero a macchie per la pelle.

MELANCOLIA - da milas, milavos mėlas, mėlan-os nero e zodė chol-ė bile - grave tristezza d'animo, così detta perchè una volta si credeva derivare da atra bile o bile nera : volg. malinconia.

MBLANCOLICO. V. Melancolia affetto da melancolia; volg. malincànica.

\* MELANCÒNIO - da μέλας, μέλανος mėlas, mėl-anos nero e zóvie, kon-is *polvere –* gen. di p. a., fam. funghi clinospori; che crescono setto le scorze degli alberi, e quando sono maturi appariscono come macchie nere e polverose.

\* MELANCORIFO - da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero e πορυφή koryf-è vertice del capo - sp. di ucc. passeri; gen. loxia; che hanno l'occipite nero.

\* MELANCRANIDE – da μέλας, μέ– λανος mėlas, mėlan-os nero e κράνος kràn-os *elmo* - gen. di p. m., fam. ciperacee; la cui spiga è simile a un pennacchio, che serve di ornamento a un elmo, di color nero.

MELANCRISO – da μέλας, μέλανος melas, melan-os nero e youse; chrys-òs oro - gen. di p. d., fam. sinanteree; i cui fiori del raggio sono di un bel color giallo d'oro con una gran macchia nera nella parte inferiore.

MELANCROO - da μέλας, μέλανος měl-as, mělan-os nero e zpóz chróa colore - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; di color nero.

MELANDRIA – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero e δρύς drys quercia - m. gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; di color nero, che si trovano sulle quercie. 2 m. Legno nero infracidito.

chlor-òs: pallido, gialliccio - itte-| mèlas, mèlan-os nero-gen. d'infus.. fam. vibrionii; che al microscopio appariscono come tante lincette nere.

> \* MELANÈMA – da médas, médase; mèlas, mèlan-os nero e alua èm-a sangue - materia sanguigna, nera come inchiostro, che trovasi, invece di sangue, nel cadavere di coloro che sono morti di febbre gialla.

> \* MELANÈSTE - da μέλας, μέλανος melas, melan-os nero e cons esth-es veste - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi ; di color nero.

> \* MELANETTA - da μέλας, μέλανς mèlas, mèlan-os nero - st. gen. d'ucc., fam. palmipedi, gen. anitre; di color nero.

> MELANIA - da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero - m. gen. di moll. gasteropodi, fam. melanii; la cui conchiglia è tutta nera. 2 m. Gen. di p. d., fam. bittneriacee; piante esotiche, della Nigrizia. 3 m. Magia nera o necromanzia. 4 m. Aspetto nero di parti corrotte e can-

 MELANIDE – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero - sp. di rett. ofidii, fam. vipere; di color nero.

MELANIO - da μέλας, μέλανς mèlas, mèlan-os nero e iov i-on viola - st.-gen. di p. d., fam. violarie. gen. viola ; i cui petali sono segnati di nero.

 Melánio – da médas, médavos mèlas, mèlan-os nero - gen. di p. d., fam. salicarie; nei ceri fiori domina il color nero.

\* MELANIPTERO – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os*nero* e πτερ**è**v pter-òn ala - sp. d'ucc. passeri, gen. tanagra; che hanno ali in gran parte

\* MELANÌSMO – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero - annerimento "MBLANELLA - da μέλας, μέλανος l'anormale di tutta o di una parte

della pelle o del pelo negli ani- | di un color nero oscuro. 2 Gen. di

\* MELANÎTE - da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero - min.; specie di granata, di un nero oscuro.

\* MELANITIDE - da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero - gen. d'ins. lepid., fam. diurni; di color nero.

MELANO – da μέλας, μέλανος mèlas, mėlan-os *nero – m. e*p. di animale che è affetto di melanismo, cioè che ha in parte o in tutto la pelle o i peli anormalmente neri.

\* MELANOCÈFALO - da μέλας, μέ-Davos mèlas mèlan-os nero e xeφαλή kefal-è testa – nome specifico di animali che hanno la testa nera.

\* MELANOCERASO – da μέλας, μέ– λανος mèlas, mèlan-os nero e xíρασος kèras-os ciliegia – gen. di p. d., fam. solanacee: i cui frutti sono neri e hanno la forma di una ciliegia; sin. di *àtropa*.

\* MELANOCORIFA – da μέλας, μέ– λανος mèlas, mèlan-os nero e xoρυφή koryf-è cima – gen. d'ucc. passeri, fam. lodole; che hanno testa nera.

\* MELANOCROITE, V. Melanòcroo - min.: piombo cromato di un rosso oscuro, che tende al nero.

MELANOCROO – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero e γρόα chr-da colore - di color nero.

 \* Melanodendro – da μέλας, μέ– λανος mèlas, mèlan-os nero e δένδρον dèndr-on albero - gen. di p. d., fam. composte asteroidi; il cui legno è di color nero.

MELANÒFORA – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e φέρω fèr-o porto - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: di color nero.

 MELANOGASTRO – da μέλας, μέ– λανος mèlas, mèlan-os nero e γαστήρ, γαστρὸς gaster, gastr-òs ventre - sp. d'ucc., fam. coracinei, p. a., fam. funghi; grossi come tartufi e di color nero.

\* MELANOGRAFITE - da uelas, uéλανος mėlas, mėlan-os nero e γράφω graf-o scrivo - min.; pietre a dendriti, cioè in cui sono disegnate figure simili ad alberi, di color nero.

\* MELANOLEUCO – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os *nero* e λευχὸς leuk-òs bianco - nome specifico di animali, di due colori misti, bianco e

\* MELANOLOMA - da μέλας, μέλανος nero e λώμα lòm-a frangia gen. di p. d., fam. composte cinaree ; che hanno il calice dei fiori composto di squame orlate di frangie nere.

MELANOMA – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero - polipo, tubercolo nero, formato dalla degenerazione di un organo, di un tessuto; cancro nero.

\* MELANÒMICE – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e μύχης my-

k-es fungo - escrescenza fungosa

e spugnosa di color nero. \* MELANONFALO – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e δμφαλὸς omfal-òs ombilico – sp. di p. m., fam. asfodelee, gen. ornitogalo; che hanno una macchia bruna

sulla base dei petali dei fiori. MELANÒPO – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os *nero* e ποῦς pus piede - m. nome specifico di uccelli che hanno le zampe nere.

\* MELANÒPSIDE – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os *nero* e öbic ops-i**s** aspetto - gen. di moll. gasteronodi: la cui conchiglia è tutta nera. \* MELANÒPSO. V. Melanòpside nome specifico d'uccelli che hanno piume nere.

MELANORRAGÍA - da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e ρήγgen. corvi; gazza che ha il ventre | vom regn-ymi rompo - evacuazione di materie nere, per vemito o per | d'ins. cel pent. fam. carabici; elle secesso.

\* MELANORRÈA – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero e poia roi-à. ri-à melogranato - gen. di p. d., fam. anacardiacee; i cui frutti sono neri e arieggiano al melogranato.

\* MELANORRÌZO – da μέλας, μέ– λανος mėlas, mėlan-os nero e ρίζα riza radice - sp. di p. d., fam. ellehoree, gen. ellehoro; distinte dal color nero delle radici.

\* MELANOSÈLINO – da μέλας, μέλαν nero e σέλινον selin-on sedano - gen. di p. d., fam. ombrellifere; sorta

di sedano, di color nero.

\* MELANOSENAPE - da μέλας, μέλανις mėl-as, mėlan-os nero e σίvaπı senape - st. gen. di p. d. iam. crucifere, gen. senape; di color nero.

MELANOSI - da médas, médavos nero m. annerimento anormale della pelle, p. e. cagionata dall'uso del nitrato d'argento. 2 m. Alterazione cui vanno soggetti alcuni vegetabili in climi più caldi di quelli onde sono eriginarii, per cui anneriscono. 3 m. Annerimento, per alterazione morbosa di un organo; specialmente formazione del cancro nero.

\* MELANOSTICTA – da μέλας, μέλανος mèlas, mèlan-os nero e στικτός stikt-òs punteggiato - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; colle foglie punteggiate di nero.

\* MELANÒSTOLA – da μέλας, μέλαν mėlas, mėl-an nero e στολή stol-ė ornamento - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; di color nero.

\* MELANÒSTOMA – da μέλας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero – gen. di moll, conchiferi, fam. elicoidee; che nero hanno l'orifizio della conchiglia.

\*Melanòto (invece di *Melano*nòto) – da μέλας, μέλαν mèl-as, mè-

hanno il dorso colorato in nero. 2 Nome specifico di uccelli che hanno il dorso di color nero.

\* MBLANOXANTO – da peixac, peixavos mėlas, mėlanos nero e žavos. xanth-òs biondo - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; di un color misto di nero e di giallo chiaro.

\* MELANOXILO - da méxas, méxaves mělas, mělan-os nero e čúkov xyl-on legno - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; il cui legno è di color nero.

MELANTACEB. V. Melàntio.

MELANTERA - da mixac, mixavos mèlas, mèlan-os nero e denoa anther-à antera - gen. di p. d., fam. composte senecionidi; distinte da antere di color nero.

MELANTERIA – da madávtepos melànter-os, comparativo di milas mèl-as nero - min ; solfato di ferro, che serve a preperare l'inchiestro e le tinture in nero.

\* MELANTERITE - da milas, milavos mèlas, mèlan-os nero e avecs ànth-os fiore - min.; schisto nero con disegni simili a fiori.

MBLANTERO. V. Melantèria m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; di color nero.

\* MELANTESI - da médas, médavos mèlas, mèlan-os nero e avonous ànthes-is fioritura – gen. di p. d., fam. euforbiacee fillantee; i cui fiori sono di color nero.

 MELANTIA – da µélas, µélavos mèlas, mèlan-os nero e avoc anth-os fiore - gen. d'ins. lepid., fam. notturni falenidi; neri, come

dire fiori neri.

\* MELANTIO – da μέλας, μέλανος mèl-as, mèlan-os nero e ávôc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. melantacee veratree; che hanno le corolle dei fiori macchiate di nero.

lan nero e varos not-os dorso - gen. | \* MELANORINA - vocab. ibr. da ui-

λας, μέλανος mėlas, mėlan-os nero e | orina – materia nera, a fiocchi, che si osserva talvolta nell'orina di alcuni ammalati.

\* MELANÙRO – da μέλας, μέλανος mèl-as, mèlan-os nero e copa ur-à coda - sp. di pesci add., gen. salmone; così nominati per il color pero della loro coda.

\*MELAPTERO – da μέλας mèl-as nero e πτερὸν pter-òn ala -sp. di pesci acant., fam. percoidi, gen. sparo; distinti da pinne tutte nere, tranne le pettorali.

MÉLAS – da μέλας mèl-as nero m. macchia della pelle, nericcia, senza dolore, nè alterazione, che viene specialmente nelle gambe.

\* MELASICTERO, MELASICTERIA da μέλας mèl-as nero e ἵχτερος ìkter-os itterizia - itterizia con colore tendente al nero. \* Melàside – da μέλας mèl-as

nero - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; di color nero. \* MELASINA – da μέλας mèlas nero

- gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di color nero.

MELASMA - da μέλας mèlas nero m. gen. di p. d., fam. scrofularinee; di color nericcio. 2 m. Macchia nera della pelle, superficiale, che, pochi giorni dopo apparsa, facilmente scomparisce.

\* MELASOMI - da μέλας mèl-as nero e σωμα sòm-a corpo - fam. d'ins. col. eter.; di color nero o cinereo.

\* MBLASTOMA - da μέλας mèl-as nero e στόμα stòm-a bocca - gen. di p. d., fam. melastomacee; così nominate perchè i loro frutti contengono un succo nero, e una delle sue specie, il melastoma malabarico, produce delle bacche comestibili che tingono in nero le labbra di chi ne mangia.

\* MELASTOMACÈE. V. Melàstome.

membro e arocoia atrofia - atrofia. dimagramento di un membro.

\* MELECTA (invece di melilècta) da μέλι mèl-i miele e λέγω lèg-o raccolgo - gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi : che raccolgono il miele.

MELÈNA – da μέλας mèlas, femm. μέλαινα mèlen-a nero, nera – a. malattia, in cui si evacua per l'ano una materia nerastra. 2 m. Sin. di melanorragia.

MELENO - da μέλας mel-as nero - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici ; di color nero. 2 m. Idrocarburo che si ritrae dalla distillazione della miricina greggia; così detto non già per il suo colore, che è bianchissimo, ma appunto perche è un carburo (essendo nero il carbone).

\*MELENOCOMA - da μέλας mèlas. femm, μέλαινα mèlen-a nero, nera e xóun kom-è chioma - pomata per tingere in nero i capelli.

MELIA - da μελία mel-la frassino - m. gen. di p. d., fam. meliacee; che somigliano al frassino.

\* MELIACEE. V. Melia.

\* MELIANTEE. V. Melianto. \* MELIANTO - da μέλι mèli miele e avec anth-os fiore - gen. di p. d.. fam. meliantee; i cui fiori hanno una specie di glandola da cui trasuda un succo dolce, melato.

\* MÈLICA – da μέλι mèl-i miele – gen. di p. m., fam. graminee; di sapor dolce; volg. saggina.

MELICA - da μέλος mel-os canto sin. di lirica.

MELICÈRIDE - da µslíxnpov meliker-on favo (μέλι meli miele e κπρὸς ker-òs cera) - specie di tumore encistico delle glandole cutanee sebacee, formato da una materia gial-

lastra che ha la consistenza del miele. \* MELICERIDO-BLÈFARO – da μελι-\* MELATROFIA - da µέλος mèl-os | xnoiς, μελικηρίδος meliker is, melizerid-os meliceride e Bliozoco blè- le littes lith-os pietra - min , comfar-on palpebra - meliceride sonra una palpebra: tumore encistico con materia giallastra, specialmente

alla palpebra superiore.

\* MELICERTA - da Medizipine Melikèrt-es Melicerta, figlio di Atamante - gen. d'infus, sistolidi. 2 Gen. di acal., fam. meduse. 3 Sp. d'ins. lepid., fam. farfalle, gen. satiro.

 MELICITIDE – da μέλι mèli miele e χύτος kyt-os cavità - gen. di p. d., fam. indeterminata; il cui ovario superiore è attorniato da cinque foglie nettarifere.

MELICO - da μέλος mèl-os canto - ep. di poema cantato al suono di

musicali strumenti; sin. di lirico. \* MELICOCCA – da μέλι mèli miele e zózzoc kokk-os bacca - gen. di p. d . fam. sapindacee; le cui bacche hanno una polpa di sapor dolce.

MELICRATO - da μίλι mèli miele e χεράω, χεράγνυμι kèr-ào, kerànn-ymi mesco - pozione di acqua e

di miele.

MELICROO - da μέλι mèl-i miele e γρόα chr-òa colore - m. gen. di p. d., fam. epacridee stifelie; i cui fiori hanno color di miele, giallastro.

\* MELIDIO - dim. di medic, medidoc melis, melid-os pomo - gen. di p. d., fam. cistiporee; il cui sporangio ha forma di un pomo piccolissimo.

\* MELIE, MELIADI - da μήλον mè-I-on *pecora* – specie di Amadriadi che presiedevano alle greggie.

\* MELIFAGA – da μέλι mèli miele e φάγω fág-o mangio - gen. di ucc. passeri, fam. melifagidi; che sono ghiotti di miele.

\* MELIFAGIDI. V. Melifaga.

\* MELIFAGINEE. V. Melifagidi st.-fam. di ucc. pass., fam. melifagidi.

posto di silice, allumina, ossido ferrico ecc.; così detto perchè è giallo come il miele.

\* MELILOTÌNA. V. Melilòto - materia cristallina estratta dal meli-

loto.

MELILÒTO – da μέλι mèli miele e λώτος lòt-os loto - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; che hanno color di miele; sin. di loto. fava egiziana.

MELIMELA - da μέλι mèli miele e μπλον mėl-on mela - mela molto dolce. 2m. Pomo cotogno confettato nello zucchero.

\* MELINIDE - da melin-e panico - gen. di p. m., fam. graminee: i cui semi somigliano molto al panico e hanno sapor dolce.

MELINO - da pta meli miele m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; di color giallastro, come miele. 2 m. Nome specifico di piante, che hanno sapor dolce. 3 m. Min : sorta di ocra che ha color di miele.

MELINÒFAGO - da maxim melin-e panico e φάγω fag-o mangio - che si nutre di panico, come, a detta di Plinio, alcuni popoli del Ponto.

\* MELINOPTERO - da málivos mêlin-os color di miele, giallastro e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui ali

sono giallastre.

\* MELINOSPÈRMO – da μέλινος mèlin-os panico e σπίρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui semi sono simili al panico.

\* Meliola – da μπλον měl-on mela - gen. di p. a., fam. funghi clinospori; i cui sporangi hanno qualche somiglianza di forma con una

mela.

\* MELIÒSMA – da μέλι mèli miele \* MELILITO - da μίλι mèli miele | e όσμπ osm-è odore - gen. di p.

d., fam. meliosmee; che hanno odor di miele.

\* MELIOSNEE. V. Meliòsma.

"MELIPONA - da μέλι mèli miele e πόνες pôn-os lavoro - gen. d'ins. imenopt. fam. apodi apu, tr. meliponiti; simili alle api, ma senza pungiglione.

\* NELIPONITI. V. Melipona.

\*MELIRIDE - da µihi meli miele - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni, tr. meliridii; di color giallastro.

\* MELIRIDII. V. Meliride.

\* MELISMATICO - da μελισμός melism-òs melismo - ep. di canto in cui si eseguiscono varie note sopra una sola sillaba del testo.

MELISMO – da µAliko meliz-o do l'aria del canto, accompagno il suono col canto (µico mèl-os canto) – specie di canto, in cui si eseguiscono varie note sopra una sola sillaha del testo; così detto per distinguerlo dal recitativo corale, detto pure sillabico, perchè ogni sillaba ha una sola nota propria.

MELISSA - da μέλωσα mèliss-a ape (μέλι mèli miele) - gen. di p. d., fam. labiate; molto gradite alle api, che ne estraggono il miele.

MELISSODE – da μέλισσα mèliss-a ape e ciócs èid-os, id-os specie, somiglianza – m. gen. d'ins. imenopt., fam. apii antoforiti; simili alle api.

MELISSOFAGO - da μέλισσα mèliss-a ape e φάγω fag-o mangio m. gen. di ucc., fam. piche; che si nutrono d'insetti e massime di api.

MELISSOFILLO - da μάλισσα mèliss-a ape e φύλλον fyll-on foglia sp. di p. d., fam. labiate, gen. melissa; gratissime alle api.

MELISSÒFONO - da μέλισσα mèliss-a ape e φόνες fòn-os strage m. sp. di ucc. zigodactili, gen. cuculo; che sterminano le api. \* MELISSOGRAFIA – da μέλισσα māliss-a ape e γραφή graf-è descrizione – descrizione delle api.

\* MELISSÒGRAFO. V. Melissografia
- che descrive le api; che si occupa
specialmente di questa parte dell'entomologia.

\* MELITAGRA - da μέλι, μέλιτος mèli, mèlit-os miele e άγρα àgr-a dolore (V. Chiràgra) - erpete formato da pustole color di miele, giallastre.

MELITISMO – da μέλι, μέπτς mèli, mèlit-os miele – m. pozione fatta di mosto e di miele.

MELITITE – da μέλι mèli miele – sciroppo preparato con miele, acqua pura, diverse infusioni e decozioni e succhi di piante.

\*MELITOFILI - da µth, µthtros mèl-i, mèlit-os miele e quito fil-èo ama - tr. d'ins. col. pent, fam. lamellicorni; che raccolgono il polline dei fiori e li succhiano.

\*MELITTIDE - da μέλιττα mélitt-a ape - gen. di p. d., fam. labiate; che forniscono grata pastura alle api.

MELITÜRGA – da μέλι, μέλιτες mèli, mèlit-os miele e έργον èrg-on lavoro – m. gen. d'ins. imenopt., fam. antoforidi; che fanno miele.

\* MELOCHIA - da μέλι mèl-i miele e έχω èch-o ko, contengo - gen. di p. d., fam. bittneracee; le quali forniscono molto miele.

\* MBLOCHITE. V. Melòchia - min.; carbonato di rame, che ha color di niiele. 2 Min.; sorta di diaspro; idem

\* MELOCOMMÈDIA – da νώρς mèl-os canto e χωμωδία komod-la commedia – opera buffa.

MELODÍA - da μέλος mèl-os canto e ἀδὰ od-è idem - successione, di suoni in ritmica proporzione; successione di suoni, con cui il compositore di musica dà una forma al suo concetto ed esprime un scritta della musica (si usa in Prodato sentime**nte**.

\* MRLODINO - da zakov mel-on mela e dreiu din co mi avvolor gen, di p. d., fam. apocinee : caratterizzate da fusti flessibili, che si ravvolgono intorno agli alberi vicini e i cui frutti arieggiano a mele.

\* MELÒDION. V. Melodia - strnmento a forma di piccolo cembalo. in cui i suoni si cavano col mezzo del fregamento di bastoncini di metallo.

\* MELODIÒSO, V. Melodia - dolce. soave, grato a udire.

\* MELODISTA. V. Melodia - compositore di melodie 2 Amatere appassionato delle melodie.

\* MELODÒRO – da μήλον měl-on pomo e dipor dor-on dono - gen. di p. d., fam. anonacee; il cui frutto è ovale come un pomo e di grato sanore.

\* MELODRÀMMA – da utios mèl-os canto e doduz dram-a dramma rappresentazione drammatica da cantarsi, da eseguirsi col canto e con istrumenti musicali: dramma in musica.

\* MELODRAMMÀTICO. Meladràmma - relativo a melodramma. \*MELOR - da utàze mèl-as nero o da uta mèli miele - gen. d'ins col. eter., fam. trachelidi; così detti o perchè di color nericcio, ovvero per un umore viscoso simile a miele che geme dalle loro zampe.

MELOFAGO - da μπλον mèl-on pecora e váyw fag.o mangio - m. gen. d'ins. dipt., fam. pupivori; che vivono parassiti sui montoni.

\* MELOPARO - da péros mêl-os musica e odece far-os faro - sorta di leggio, sostenuto da un piede, che che porta un fanale con alcune finestrette, a cui invece di cristalli si applica della carta sulla quele è e muiu po-ieo, pi-eo faccio, com-

venza e altrove nelle serenate).

\* MRLOGALA - da natiza mel-as nero e vaxă gal-è donnole - gen. di mamm, carnivori, fam, vermiformi : di color pero, simili alle donnole.

MELOGRAFIA - da mésos mel-os canto e vozoo graf-o scrivo - m. arte di scrivere note musicali.

\* MELOGRAFO. V. Melografia che scrive note musicali.

\* MELOLÒBIO - da uéu mèli miele e λοθὸς lob-òs baccello - gen, di p. d., fam. leguminose papilionacee lotee; i cui haccelli conten-

gono semi di sapor dolce. \* MELOLONTINI. V. Melolonto. \* MELOLONTO - da uñaso mel-on frutto, όλλύω, δλλυμε oll-yo, oll-ymi quasto e zvoc anth-os fiore- gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni.

tr. melolontini: che danno il guasto ai fiori degli alberi da frutto. \* MELOMANIA - da páce mel-os canto e uavía mania - passione ec-

cessiva per la musica. \* MELOMANIACO, MELOMANE -V. Melomania - che ha eccessiva passione per la musica.

\* MELOMÈLI - da μήλον mèl-on pomo e utu mèli miele - pozione fatta con succo di pomi e miele.

\* MBLONELO - da mélos melos membro, ripetuto - mostro che ha uno o più membri accessorii inseriti per la loro base sulle membra principali.

\* MELONIA - da utilov mel-on pomo - gen. di mell. conchiferi ; che hanno forma sferica, quasi di pomo. \* ΜΕΙΙΟΝΊΡΕ – da μήλον mėl-on pomo e sios eid-os, id-os forma, somiglianza – frutto carnoso la

cui figura somiglia a quella del pome. MELUPEA - da utitos mel-os canto pongo - arte di compor musica ; | così detto per le tempeste che imm. contrappunto.

 MELOPLASTICA – da μήλον mêl-on pomello della guancia e πλάσσω plàss-o formo - operazione per restaurare una guancia danneggiata da una piaga o da un'ulcera.

MELOSI - da μήλη mèl-e tenta esplorazione di una cavità, di una nicera per mezzo di una tenta o

speculo.

\*MELOSÌRA - da u.thos mèl-os membro e σειρά seir-à, sir-à serie - gen. di p. a., fam. ficee diatomee; formate di corpuscoli in catena filamentosa.

MELÒSMO - da μέλι mèli miele e δσμή osm-è odore – gen. di p. d., fam. labiate, gen. teucrio; che hanno odor di miele.

\* MELOTIPIA – da μέλος mèl-os canto, musica e τυπόω typ-do stampo stamperia musicale.

\* MELOTIPÒGRAPO - da u élos mèl-os canto, musica e \*τυπογράφος typograf-os tipografo - stampatore di musica.

\* MELOTRAGÈDIA - da μέλος mêl-os canto, musica e τραγωδία tragod-la tragedia - dramma serio in musica; tragedia lirica.

\*ΜειότκιΑ – da μπλον mêl-on pomo - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; il cui frutto è una bacca pomiforme.

MELPONÈNE – da μελπομαι mèl– p-ome celebro cel canto (μολπή molp-è canto) - musa della poesia ririca e della tragedia.

MELURGIA. - da µ£λı mèl-i miele e ipyov èrg-on lavoro - lavoro o fabbrica del miele; lavorio delle

MEMACTERIÒNE - da μαιμάκτης memakt-es importuno, procelloso (μαιμάσοω memáss-o scompiglio) quarto mese dell'anno attico, corrispondente a settembre-ottobre; riferisce alla meninge.

perversano all'equinozio.

MEMECILO - da μεμήχυλον meměkyl-on frutto del corbezzolo m. gen. di p. d., fam. onagrariee: i cui frutti somigliano a quelli del corbezzolo.

MENADI – da μαίνομαι men-ome infurio - sacerdotesse di Bacco, che nelle orgie correvano coi capelli sparsi gridando come forsennate.

\* Menagògo – da μήνη mèn-θ luna, mestruo e ayo ag-o porto. promuovo - sin. di emmenagogo.

MENE – da μήνη mèn-e luna – m. gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; il cui ventre e il dorso hanno un orlo convesso a foggia di

\* Meniantèe, Miniantèe, V. Menianto, Minianto.

\* MENIANTINA. MINIANTINA. V. Menianto - sostanza amara estratta dal menianto.

 MENIANTO, MINIANTO – da μήνη mèn-e luna (secondo altri da u.νυὸς min-yòs piccolo, minuto) e άνθος anth-os fiore - gen. di p. d., fam. meniantee o miniantee; così dette o perchè i fiori sono piccolissimi, o perchè si attribuivano loro proprietà emmenagoghe.

\* Menidia – da μήνη mèn-e luna e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - sp. di pesci acant., fam. percoidi, gen. aterina; così detti per cagione del bianco argentino delle squame, essendo l'argento chiamato luna degli alchimisti.

MENINGE - da μήνιγξ, μήνιγγος mėninx, mėning os membrana nome collettivo delle tre membrane che involgono tutto l'apparecchiocerebro-spinale (dura madre, aracnoide, pia madre).

\* MENINGEO. V. Meninge - che si

madre, membrana del cervello.

\* MENINGINA. V. Meninge - aracnoide: ovvero aracnoide e pia madre, prese collettivamente.

\* MENINGINITE. V. Meninge - infiammazione della meningina.

\* MENINGITE. V. Meninge - infiammazione della meninge.

\* MENINGOCELB - da μήνιγξ, μήνιγγος meninx, mening-os meninge e xnxn kel-e tumore - tumore prodotto da una raccolta d'acqua fra

il cerebro e le meningi.

MENINGOPILACE - da μήνιγξ, μήwyyce meninx, mening-os meninge e φύλαξ, φύλαχος fylax, fylak-os custode - strumento per guarentire le meningi nell'operazione del trapano e in altre operazioni chirurgiche nelle quali vi sia pericolo di offendere il cervello.

\* MENINGOGÀSTRICO - da μήνιγξ, μήνιγγος mèninx, mèning-os membrana e γαστήρ, γαστρός gastèr, gastr-os ventre, stomaco - ep. delle febbri biliose, perchè da alcuni medici si considera come loro sede la membrana interna dello stomaco.

\* MENINGOGASTRITE. V. Meningo*oàstrico* - infiammazione della mem-

brana interna dello stomaco.

\* MENINGOMIELITE - da μήνιγξ, μήνιγγος mening, mening-os membrana e uvelàs myel-òs midolla infiammazione delle membrane della | midolla spinale.

 MENINGORRÈA – da μήνιγξ, μήviyyos meninx, mening os meninge e ρίω re-o scorro - afflusso o travaso di un liquido sopra, tra e sotto le

meningi.

\* ΜΕΝΙΝGOSI - da μήνιγξ, μήνιγγος mening. mening-os membrana unione di due ossa per via di legamenti stesi in forma di mem-brana; varietà della sindesmosi.

\* MENINGOSINFISI - da μήνιγξ, μή-

MENINGETTA. V. Meninge - pia | veyyor mening, mening-os meninge e σύμφυσις symfys is sinfisi – sinfisi o concrezione delle meningi colle ossa del cranio.

> Mèningostènosi – da μήνιγξ. μήνιγγος meninx, mening-os e στενός sten-òs siretto - coartazione o accorciamento delle meningi o di una

meninge.

\* MENINGÒSTOSI - da μήνιγξ, μήviyyos mėnina, mėning-os meninge e δστέςν ost-èon osso - sin. di meningosi.

\* Menischesi – da μτιν mèn mese, luna e ioyw isch-o ritengo - ritenzione dei mestrui difficoltà nel

corso dei mestrui.

\* Meniscio – da unvígros menisk-os dim. di μήνη mèn-e luna – gen. di p. a., fam. felci polipodiacee; la cui fruttificazione è disposta in aggregati a foggia di piccola luna crescente.

Menisco - dim. di μήνη men-e luna - piastra d'oro o di rame in forma di luna, che poneasi in capo alle statue degli Dei. 2 m. Leute da un lato convessa e dall'altro concava; detta pure lunula. 3 m. Tenue membrana o cartilagine interarticolare.

\* MENISCÒTIA - da uém mên-o resto e oxótos skôt-os oscurità gen, di p. d., fam, menispermacee; arbusto rampicante che ama i luoghi oscuri.

\* MENISPERMACÈE. V. Menispèrmo.

\* MENISPERMATO. V. Menispermo sale risultante dalla combinazione dell'acido menispermico con una base.

\* MENISPÈRMICO. V. Menispèrmo - ep. di acido estratto dai frutti del

menispermo cocculo.

\* MENISPERNO - da umm mên-s luna e σπίρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. menispermacee; i cui semi hanno forma di luna falcata.

\* Menispora – da unim mên-e luna | e σπορά spor-à semè - gen. di p. a., fam. funghi; le cui spore sono cilindriche e curve, a guisa di luna falcata.

\* MENODÒRA - da un mên mese e duoco dor-on dono - gen. di p. d., fam. gelsominee; che fioriscono ogni mese.

MENOLIPSI - da un men mese e λείπω leip-o, lip-o, fut. λείψω leips-o, lips-o manco, cesso - cessazione dei mestrui.

\* MENOLOGÍA – da užy men mese e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina dei mestroi.

MENOLÒGIO – da μὴν mên mese λόγος lòg-os discorso - martirologio nella liturgia greca; catalogo di martiri diviso per mesi.

\* Menopausa – da μήν men mese e παύσις paus-is cessazione (παύω pau-o cesso) - cessazione dei mestrui; epoca critica delle donne.

\* MENOPLANÌA – da μὴν men mese e πλάνη plan-e errore - scolo, mestruo che si fa per altra parte che per l'utero.

\* MENOPÒMA - da μένος mèn-os forza e πωμα póm-a opercolo gen, di rett, anfibii, fam, salamandre; caratterizzati da un forte opercolo ad ogni lato del collo.

\* MBNORRAGÌA – da μὴν men mese e ἐτηνυμι règn-ymi rompo - flusso vizioso di sangue dall'utero o dalla

vagina.

\* Menorrèa – da μήν men mese e ρίω rè-o scorro - corso regolare dei mestrui.

\* Menostasia – da μήν men mese e ior-nut ist emi fermo - cessazione, difficoltà dei mestrui : dolore uterino proveniente dalla cessazione o dalla difficoltà dei mestrui.

Mènta – da místa minth-e menta - gen. di p. d., fam. labiate. 2 Menta romana; sp. di p. d., fam. composte, gen. balsamita; sin. di salvia remana.

\* MENTAGRA - vocab. ibr. da mento e ávoa àsr-a dolore (V. Chiragra) - epatema alla pelle del mento e di altre parti della faccia conerte di barba

\*Mentorilo - da mivon minth-e menta e φιλέω fil-èo ame - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: che amano di star sulla menta.

\* Mentulàgra - vocab, ibr. dal lat. mentula pene e áyoa àgr-a dolore (V. Chiràgra) - stato convulsivo o spasmodico dei muscoli ischio-cavernosi, che si osserva talvolta negli eunuchi.

\* MENTULONANIA - vocab. ibr. dal lat. mentula pene e navía mania - sin. di priapismo. 2 Sin. di onanismo.

\* Menùra – da μήνη mèn-e luna e cooà ur-à coda - gen. d'ucc. passeri dentirostri; così detti per la curiosa disposizione delle grandi penne della coda, che all'estremità sono curve, a mo' di luna falcata.

MEOSI - da meio meio, mi-o diminuisco - figura retorica con cui si procaecia di diminuire il valore delle ragioni dell'avversario, se non le si possono al tutto confutare.

MÈRA – da maioa mèr-a canicola m. gen. di crost, anfipodi; che abitano climi molti caldi.

\* MERACANTA - da µnpòs mer-da coscia e axavoa akanih-a spina gen. d'ins. col. tetr., fam. stenelitri; che hanno le coscie armate di spine.

\* MERAMAUROSI – da μέρος mer-os parte e ἀμαύρωσις amauros-is amaurosi - amaurosi parziale; offuscamento della vista.

MERARCA. V. Merarchia - comandante di una merarchia.

MERARCHIA - da µípos mer-os

divisione e deyn arch-è comando corpo dell'antica milizia, composto di due chilarchie, cioè di 2048 uomini.

\* MERATROPIA – da μέρος mèr-os parte e arpsqua atrofia - atrofia parziale; dimagramento di una parte

del corpe.

\*MERICARPIO – da μέρος mèr-os parte e xapnòs karp-òs frutto parte del frutto isolato naturalmente nel senso longitudinale, contenente un solo seme

\* Merice – da μηρύω mery-o intesso - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; così nominati per cagione delle nervature intersecate a foggia di rete di cui sono coperte le loro elitre.

Mericismo - da μηρυχύζω merykyz-o *rumino –* ruminazione di certi animali. 2 Fenomeno simile e morboso nell'uomo, cagionato da neurosi della digestione, per cui il cibo inghiottito viene rimandato in bocca.

\* MERICOLOGÍA - da μηρυχύζω merykyz-o rumino e λόγος lòg-os discorso - trattato sul mericismo o ruminazione naturale o morbosa.

MERIDE - dim. di mépos mèr-os parte – quarantesimaterza parte di un'ottava musicale.

Merismo – da μερίζω meriz-o divido (uzoce mèr-os parte) - artifizio retorico per cui acconciamente si divide il discorso, separatamente se ne ordina ogni parte e le si attribuisce quello che si dee.

\* MERITALLO - da μέρος mèr-os parte e badde thall-os tallo - intervallo compreso fra due nodi di

una canna.

\* Merizoniria – da μερίζω mériz-o divido e pupia myr-ia innumerevole - gen. di p. a., fam. ficee; composte d'innumerevoli filamenti.

\*MERMIDE - da μέρμις, μέρμιθες mezzo e ivreçov enter-on intestino

mèrm-is, mèrmith-os filo - gen. di elm ; sottilissimi, filiformi.

\* MEROCELE - da proòs mer-òs coscia e xnan kèl-e ernia - ernia della coscia, formata alla piegatura dell'anguinaja dal passaggio di un viscere o di una porzione di viscere addominale traverso il canale cru-

 \* Merodònte – da μπρὸς mer-òs coscia e ¿δεῦς, ¿δοντις odùs, odònt-os dente - gen. d'ins. dipt., sam. brachistomii: le cui coscie terminano in un dente.

 Meròpaco – da unpò; mer-òs coscia e παχύς pach-ys grosso - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno coscie grosse. 2 Gen. d'ins. emipt., fam. coreidi anisosceliti; idem.

MÈROPE - da μείρω mèiro, mir-o divido e om op-è voce - gen. di ucc., fam. piche; che hanno strane

articolazioni di voce.

\* MESACANTICO - da prégos mês-os mezzo e áxavôa ákanth-a spina gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; le cui elitre sono spinose. \* MESEMBRIANTEE. MESEMBRIAN-

TENEE V. Mesembrianto.

\* Mesembrianto, Mesembrian-TEMO - da μεσημβρία mesembr-la mezzodi e dveio anth-eo fiorisco gen. di p. d., fam. mesembriantee o mesembriantemee; così dette perchè i loro fiori si aprono, per solito, verso il mezzodì.

\* MESENTÈRICO. V. Mesentèrio che appartiene al mesenterio; che

si riferisce al mesenterio.

\* MESENTERIFORME - vocab. ibr. da μεσεντέριον mesentèrion mesenterio e forma - gen. di p. a., fam. licheni; le cui espansioni hanno le estremità increspate e ricciute come quelle del mesenterio.

MESENTERIO - da máste mes-os

- membrana, piega del peritoneo, che serve a mantenere gl'intestini tenui nella loro situazione rispettiva.

\* MESENTERIPORA — da μεσιντήριον mesentèrio on mesentèrio e τόρες poros poro · gen. di pol., fam. operculiferi; il cui polipajo è composto di espansioni membranose, come il mesenterio, sparse di pori.

\* MESENTERITE. V. Mesenterio - infiammazione del mesenterio. 2 Affezione tubercolosa dei ganglii del

mesenterio.

\* MESENTERÒFIMA – da μεσεν: έριον mesentèr-ion mesenterio e φύμα fym-a tubercolo – affezione tubercolare ai ganglii del mesenterio.

\* MESERAICO – da μεσήρη; mesèr-es medio; sin. di mesentèrio – ep. delle arterie e delle vene del me-

senterio.

\* MESITE - da Lúcis mès-os mezzogen. d'ucc., il cui pusto nell'ornitologia non è ancora ben determinato, e che si considerano come intermedii fra gli eliorni, le penelopi ed i catraca.

MESO - da p \$100; mês-os mezzo secondo tetracordo musicale; tetracordo delle corde medie.

MESOBRACHIO – da μέτος mės-os mezzo e βραχὺς brach-ys breve – piede di verso di cinque sillabe, cioè una breve in mezzo fra due lunghe avanti e due dopo.

\* MESOBRANCHI - da μάτος mês-os mezzo e βράγχιον branch-ion branchia - div. di anell.; che comprende quelli che hanno le branchie alla metà del corpo.

\* MESOCÈCO - vocab. ibr. da µtaoç mès-os mezzo e cieco (intestino) -

piega del peritoneo alla parte posteriore dell'intestino cieco.

\* MESOCERALICO V Mesocéfalo -

\* MESOCEFALICO. V. Mesocèfalo che si riferisce al mesocefalo. 2 Ep. della vena basilare. \*MESOCÈFALO - da utoc; mês-os mezzo e xepañ kefal-ê testa - eminenza sporgente alla faccia inferiore del cervello, che passa traversalmente da un peduncolo medio del cervello all'altro, in mezzo della testa.

\* MESOCELOCELE - da utors mês-os mezzo, xcilov kôil-on, kil-on cavità e xúln kèl-e ernia - ernia perineale.

\*MESOCHERA, MESOCHIRA – da \$47%; mès-os mezzo e ytip chèir, chir mano – gen. d'ins. imenopt., fam. melliferi; che hanno le zampe non dilatate, non divise, cosicchè sembrano sviluppate soltanto per metà.

\* MESOCOLO - da patros messos messos e xeños kol-on colo - espansione del peritoneo. che serve a mantenere le parti dell'intestino colo nella loro situazione rispettiva.

\* MESOCONDRÌACO – da μέσος mèss-os mezzo e χόνδρος chòndr-os cartilagine – ep. delle fibre muscolose situate fra i segmenti cartilaginosi della trachea arteria.

MESOCÒRO – da μέσος mès-os mezzo e χορὸς chor-òs coro – ep. del capo del coro, nella scena antica, che stando nel mezzo degli altri dirigeva e dava la misura.

\* MESOCRANIO – da véric mês-os mezzo e xpavíov kran-lon cranio – la metà della testa, il cocuzzolo.

\*MESODÈRMA – da μέσος mès-os mezzo e δέριμα dèrm-a pelle – parte della scorza compresa fra lo strato sugheroso propriamente detto e l'inviluppo erbaceo.

\*MESOEPIDIDIMO - da μάσος mès-os mezzo e ἐπιδιδυμος epididym-os epididimo - piega sierosa formata a livello del corpo dell'epididimo o che l'unisce al testicolo.

\* MESOFILLO - da μέσος mês-os mezzo e φύλλον foglia - parte delle foglie intermediaria ai due struij bre vascolari e dal parenchima.

\* MESOFLEO - da pásos mes-os mezzo e φλοιὸς floi-òs, fli-òs scorza - strato erbaceo della scorza.

Mesòfrio, Mesofriòne - da μέσος mès-os mezzo e δφρύς ofr-ys ciglio - parte della faccia ch'è posta fra le due sopracciglia, dalla radice del naso fino all'estremità della fronte.

\* Mesogástrico. V. Mesogástro - ep. della regione che occupa il

mezzo del ventre.

\* Mesogastro – da pésos mezzo e γαστέρ, γαστρός gaster, gastr-ds ventre - regione niedia dell'addome, ch'è intermediaria alle regioni epigastrica e ipogastrica.

\* MESOGLÒSSO – da μέσος mes-os mezzo e γλώσσα glòss-a lingua vaso o nervo in mezzo della lingua.

MESOLABIO - da μέσος mes-os mezzo e λάθω, λαμβάνω lab-o, lamban-o prendo - strumento matematico con cui gli antichi trovavano meccanicamente una, due o più medie proporzionali ed ingrandivano ad arbitrio un cubo.

Mesolèuco – da páros mês-os mezzo e heuxòs leuk-òs bianco - m. sp. di pesci acant, gen. chetodonte; la cui parte anteriore è bianca, e bruna la posteriore.

\* MESÒLITO – da páses mes-os mezzo e λίθος lith-os pietra - min ; specie di mesotipo d'Irlanda, di tessuto fibroso e non molto compatto.

\* MESOLOBO - da μέσος mès-os mezzo e locos lobos lobo - corpo calloso situato fra i lobi del cervello.

\* Mesologaritmo – da μέσος mê-8-08 mezzo e \*λογάριθμος logarithm-os logaritmo - logaritmo dei coseni e delle cotangenti.

MESOMACRO - da μέσες mês-os mezzo e maxoòs makr-òs lungo - tracordo nel genere spesso.

dell'epidermide, e formata dalle fi- | piede di cinque sillabe, una lunga in mezzo a due brevi avanti e due

> \* MESOMÈRIA - da másos mês-os mezzo e unpos mer-os coscia - parte del corpo che si trova fra le coscie.

\* Mesómetro - da prícos mesos mezzo e uérecy mètron misura -

sin. di mesomàcro.

\* Mesomiòni – da µέσος mès-os. mezzo e μυών myon muscolo - sez. di moll. conchiferi; la cui conchiglia ha una impressione muscolare. situata quasi nel centro.

\* MESONEMA - da µέσος mês-os mezzo e vijua nem-a filo, filamento - gen. di acal., fam. meduse equoridi; forniti di una larga cavità stomacale circondata da prolungamenti in forma di canali, di fili.

MESONFALIA - da páses mês-os mezzo e όμφαλὸς omfal-òs ombilico 🗕 m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici, tr. mesonfalidi; gibbosi a mezzo il corpo, quasi avessero un ombilico sporgente.

MESONFALIDI. V. Mesonfalia.

MESONFALO - da μέσος mes-os mezzo e όμφαλὸς omfal-òs ombilico il centro dell'ombilico.

\* MESONICHIO - da μέσος mès-os mezzo e ὄνυξ, ὄνυχος όnyx, όnych-os. unghia - gen. d'ins. imenopt., fam. nomadidi apii; il cui scudo è bidentato in mezzo.

MESONICTIO - da μέσος mès-osmezzo e νὺξ, νυχτὸς nyx, nykt-òs notie - mezzapotte.

MESOPENTECÒSTE - da μέσος mès os mezzo e nevenxostà pentekost-è pentecoste - quarta settimana dopo Pasqua, intermedia tra questa solennità e quella della Pentecoste.

MESOPICNO - da µίσος mês-osmezzo e πυχνὸς pykn-òs spesso - ep. della seconda corda di ciascun temezzo e mlaupa pleur-à costa - en.

dei muscoli intercostali.

\* Mesòpo - da mégoc mes-os mezzo e πους pus piede, fig. gambo - sez. di p. a., fam. funghi: che comprende quelle specie che hanno il gambo centrale.

\* MESOPÒLOBO – da μέσος mès-os mezzo, πούς pus piede e λοδός lob-os lobo - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii: distinti da gambe intermedie fornite di un lobo o appiccagnolo interno.

MESOPOTÀMIA – da μέσος mès-os mezzo e ποταμός potam-os fiume regione dell'Asia compresa fra il Ti-

gri e l'Eufrate.

MESOPRIÒNE - da uégoc mès-os mezzo e πρίων pri-on sega - gen. di pesci acant., fam. percoidi; distinti da una dentellatura in forma di sega sul mezzo di ogni parte della testa.

\* Mesoretto – vocab. ibr. da usos mes-os mezzo e retto (intestino) - espansione del peritoneo. che mantiene l'intestino retto nella sua posizione naturale.

MESÒSCELO - da μέσος mès-os mezzo e oxelog skèl-os gamba - m. mostro con mezza gamba o colla metà delle gambe.

\* MESOSCELOCÈLE – da μέσος mès-os mezzo, axélics skèl-os gamba, coscia e xnan kèl-e ernia - ernia perineale.

\* Mesoscelòfima – da μέσος mès-os mezzo, σχέλος skèl-os gamba, coscia e ouna fym-a tubercolo tumore perineale.

\*Mesosfèro - da páres mês-os mezzo e opzioz sfera - gen. di p. 1., fam. labiate; distinte da achene di forma emisferica.

\* MESOSPERMO – da 46705 mês-os mezzo e ontoua sperm-a seme - tes-

Mesaprikuno – da misse mes-os i membrane dello spermoderma . ossia della pelle dei semi.

> MESOSTÈNA - da mésos mes-os mezzo e orevos sten-os stretto - m. gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonidi: molto stretti alla metà del corpo.

> Mesóstilo . Mesostílio - da utros mês-os mezzo e grólos styl-os colonna - spazio fra due colonne.

intercolunnio.

\* MESOTÈNARE - da udooc mès-os mezzo e bévas thènar tenare, palma della mano - parte del muscolo corto piegatore del pollice della mano.

\* MESÒTIPO - da páros mès-os mezzo e τύπος typ-os forma - min.; sorta di silicato del zeolito: forma primitiva media di questa roccia.

METÀ - μετά - come preposizione significa con, in, fra, per, dopo, secondo ecc. Nei composti ha senso di oltre, al di là (V. Metàbole), fra (V. Mètoche, Mètopa), dietro (V. Metafreno), invece (V. Metalevsi). altrimenti (V. Metamorfosi) ecc.

METABASI - da merabaixo metab-èno passo (με-à metà al di là e βάω, βαίνω bảo, bèn=o vado) - figura retorica con cui si annuncia il trapasso da ciò che si è detto a ciò che resta a dire; transizione. 2 m. Passaggio da un metodo di cura ad un altro diverso.

METABOLE - da μεταδάλλω metaball-o cambio (μετά metà dopo, invece e βάλλω hall-o getto, nei composti pongo) - ripetizione della medesima idea, cambiando le espressioni. 2 m. Passaggio da un ordine d'armonia ad un altro. 3 Passaggio da uno stato morboso ad un altro. 4 Movimento dei soldati della falange, con cui voltavano la faccia dal lato ove prima avevano la schiena.

suto vascolare esistente fra le due | \* METABOLELOGIA - da marafolia

metabol-è cambiamento (V. Metà- | (vs-is natura) - scienza degli entibale) e hóyce lòg-os discorso - descrizione dei cambiamenti che sopravvengono nel corso di una malattia.

METABÒLICO - da μεταθολή metabol-è cambiamento (V. Metabole) - m. che si riferisce alle trasformazioni dei corpi in chimica.

\* Metacarpico. V. Metacarpo che si riferisce al metacarpo.

METACARPIO. V. Melacarpo - m. piccolo muscolo il cui ufficio è di far girare il quarto osso del metacarpo verso il pollice.

METACARPIO, \* METACARPO - da μετά metà dopo, oltre e καρπό; karp-òs carpo - seconda parte della mano situata fra il carpo e le dita: le cui due faccie si chiamano dorso

e palma della mano

\* METACARPOFALANGIO - da u=τακάρπιον metakarp-ion metacarpo e φάλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os fulange (delle dita) - che si riferisce al metacarpo e alle falangi (muscoli, articolazioni).

\* METACENTRO – da μετά metà al di la e xt. 190v kentr-on centro punto o centro di moto al di là del centro di gravità in una nave.

METACONDILO - da para melà dopo, oltre e xóvouxes kondyl-os condilo - ultima falange delle dita, presso alle unghie. 2 Giuntura che unisce questa falange alla vicina.

METACORESI - da μεταχως έω metachor-èo cangio di luogo (μετά metà invece, altrimenti e zopes chor-òs luogo) - m. trasporto di una malattia da un organo ad un altro. \* METACRONISMO - da μετά metà dopo, oltre e xpoves chron-os tempo - erronea attribuzione di un avvenimento ad epoca più remota di quella in cui veramente accadde.

METAFÌSICA - da μετά met-à dopo e φυσικών fysik-òn físico (φύσις lorganici, che cambiano di forma,

considerati nelle loro relazioni nin generali; così detta perchè la raccolta delle dottrine di Aristotele sopra queste materie fu nelle opere di esso collocata μετά τὰ φυσικά. melà ta fusika, cioè dopo le cose fisiche, le sue dottrine sulla fisica.

\* METAFISICO. V. Metafizica - che si riferisce alla metafisica. 2 Versato

nella metafisica.

METAFORA - da ustanion metafèr-o trasporto (ustà metà oltre. tra e φέρω fer-o porto) - figura retorica, per cui un vocabolo si trasporta dal proprio significato ad un altro che ha con esso qualche analogia, dal fisico al morale o dal morale al fisico.

METAFORICO. V. Metafora - relativo a metafora; che contiene una metafora.

\* METAFORÌSTI. V. Metàfora - settarii cristiani che spiegavano in modo metaforico quanto insegna la Bibbia intorno a Gesti Cristo.

\* METAFRAGMA - da merà metà fra e φράγμα fragm-a separazione parete che separa il petto dal ventre degl'insetti.

METAFRASI - da ustago allo metafrazo traduco (usta meta dopo. dietro e φράζω fràz-o dico) – tra-

duzione.

METAFRASTE, V. Metafrasi - traduttore, commentatore. 2 Simeone logoteta, scrittore bizantino, che compilò una raccolta di vite di santi.

METAFRENO - da parà metà dietro e φρὴν frèn precordii - parle superiore del tergo, che sta di contro ai precordii.

\* METAGENESI - da mara meta dopo, in altro modo e viveou gènes-is genesi, generazione - evoluzione per cui passano alcuni esseri nna volta sotto forme differenti.

Metagogia – da μετάγω melàg-o trasporto (ustà met-à dopo, altrove e avo ag-o porto) - trasporto o ripetizione delle medesime parole dette scritte in altro luogo.

METALEPSI - da μεταλαμδάνω metalamban-o piglio invece (μετά metà invece e λαμβάνω lamban-o piglio) - figura per cui l'antecedente pigliasi per il conseguente e viceversa.

METALLÀSSI - da μεταλλάσσω metallasso cangio (perà metà invece -e άλλάσσω allass-o cangio) - cambiamento nella natura o nella forma di una malattia, di un sintomo, ecc. \* METALLACTICO. V. Metallassi che si riferisce alla metallassi.

METALLICI. V. Metallo - m. sez. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno colori metallici.

METALLICO - da μέταλλον mêtall-on metallo - relativo a metallo. 2 m. Lucente a guisa di metallo.

METALLÌTE – da μέταλλον mètall-on metallo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: ornati di vivi colori metallici.

METALLO – affine all'antico slavo mjeda, nuovo slavo mėd, serbo mied (in generale) metallo, (in particolare) rame, bronzo; al gotico smitha, antico tedesco smid, anglo-sassone smidh idem - forma secondaria di una radice ipotetica smed, smet (che ha il triplice senso di percuotere, lavorare, molle), ovvero med, met soppresso I's o sh, come in neve affine al tedesco schnee (basso tedesco smit-en, inglese to smit-e. danese smid-e percuotere; frisone smêt colpo; antico tedesco smeth, smit, tedesco schmiede, lituano smêde fabbro; gotico ga-smith-on, antico tedesco smith-on, - che si riferisce alla metallurgia

che nascono, per così dire, più di | basso tedesco smed-en, danese smede lavorare, foggiare; tedesco schmieden battere, lavorare il ferro; anglo-sassone smed-jan piegare, smêdhe, smêthe flessibile, molle - sostanza minerale semplice, così nominata perchè è malleabile, cioè perché battendola si lavora, si foggia, - Secondo altri è affine al caldaico metal coprire, a μεταλλάω metall-ào cercare: perchè nascosto nelle viscere della terra, e vi si cerca, indi si estrae. \* METALLOCROMIA - da μέταλλον mètall-on metallo e χρώμα chròm-a

> colòre – arte di colorare i metalli per mezzo della corrente elettrica. \* METALLOGRAFÍA - da μέταλλον mètall-on metallo e γραφή graf-è descrizione - descrizione dei me-

\* METALLÒGRAFO. V. Metallografia - che descrive i metalli.

METALLÒIDE - da μέταλλον mètall-on metallo e elocs èid-os specie. apparenza - m. corpo semplice non metallico, che ha proprietà simili a quelle dei metalli.

\* METALLONÒTO – da μέταλλον mètall-on metallo e vătos not-os dorso gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; il cui dorso brilla di vivi colori metallici.

\* METALLOTERAPIA – da μέταλλον mètall-on *metallo* e θεραπεία therap-èia, therap-la guarigione - metodo di cura delle malattie del sistema nervoso, per mezzo dell'applicazione di lamine o catene metalliche all'esterno del corpo e dell'amministrazione di preparati metallici all'interno.

METALLURGIA – da μέταλλον mêtall-on metallo e ipyov èrg-on lavoro - arte di estrarre i metalli dalle viscere della terra e di lavorarli. \* METALLURGICO. V. Metallurgia esperto nella metallurgia, dotto in | metallurgia.

\* METAMÈRICO – da μετὰ metà dopo, invece e miso; mèr-os parte - ep. dei corpi che sembrano isomerici. ma non sono tali completamente.

\* METAMORFISMO. V. Metamòrfosi – cangiamento, trasformazione delle roccie o dei terreni di origine sedimentale, per l'azione del fuoco centrale.

\* METAMORFISTI. V. Metamòrfosi settarii cristiani del secolo xvi. i quali credevano che il corpo di Gesù Cristo, nel salire al Cielo, si fosse trasformato.

\* METAMORFOPSIA - da μεταμορφόω metamorf-òo cangio di forma (V. Metamòrfosi) e όψις òps-is vista vizio della visione per cui i corpi sembrano mutati di forma e di grandezza.

METAMÓRFOSI - da μετά metà invece, altrimenti e μορφή morf-è forma - mutazione di forma, trasformazione; p. e. di un verme in crisalide, di una crisalide in farfalla ecc. 2 Titolo di un poema di Ovidio, in cui si narrano favolose trasformazioni passeggiere o permanenti di Dei in uomini o di uomini in bestie , secondo gli antichi miti.

METAPLASMO - da μεταπλάσσω metaplass-o trasformo (usta met-à invece, altrimenti e πλάσσω plass-o formo) - figura grammaticale che consiste nell'aggiungere o nel togliere in principio, in mezzo o in fine di una parola una lettera o una siliaba.

\* METAPÒDIO - da μετά metà fra, in mezzo e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - sin. di metatarso.

\* ΜΕΤΑΡΟΚΟΡΌΕSI – da μετά melà invece, πόρος pòr-os poro e πειέω poi-èo, pi-èo faccio - cangiamento

METALLURGO. V. Metallurgia - | nelle estremità capillari dei vasi. quando tornano da uno stato anormale ad uno stato normale.

> METAPTOSI – da μεταπίπτω metapipt-o cangio (μετὰ metà altrimenti e πίπτω pipt-o cado) - cangiamento nella sede e nella forma di una malattia.

> METARRÈA - da μεταρρίω metarr-èo rifluisco (μετά metà indietro e ρίω rè-o scorro) - corrente retrograda, riflusso. 2 m. Tramutamento di una malattia verso una parte esterna.

> METASCHEMATISMO - da ustà metà invece, altrimenti e ognua, σχήματ% schèma, schèmat-os forma - m. cangiamento della forma di una malattia, sussistendo lo stesso carattere principale di essa.

> METASINCRISI - da μετά metà invece, altrimenti e συγκρίνω synkrin-o mescolo, compongo - a. ritorno dei piccoli meati del corpo nel loro stato naturale. 2 m. Ritorno dei corpi al loro stato primitivo, dopo che erano stati disuniti. 3 Restaurazione del corpo o delle sue parti. 4 Crisi di malattia artificialmente prodotta.

> METASINCRITICA. V. Metasincrisi - cura per restaurare il corpo o alcuna delle sue parti (massime dopo una malattia), per ristabilirne gli elementi in modo da costituire lo stato di sanità.

> METASINCRITICO. V. Metasincrisi - che si riferisce alla metasincrisi o alla metasincritica.

> METASTASI – da μεθίσταμαι methist-ame cangio di posto (μετά met-à invece, altrimenti e loranai Istam-e sto) - cangiamento nella sede o nella forma di una malattia.

> METASTÀTICO. V. Metàstasi - che si riferisce alla metastasi

\* Metastèlma – da μετὰ met-à che si opera nei più piccoli pori, con e ottua sièlm-a corona - gen

di p. d., fam. asclepiadee; distinte | fam. trachelidi; la cui larva è pada una sorta di corona all'orifizio della corolla.

\* METATARSIO. V. Metatárso tendine che serve a far muovere il quarto osso del metatarso.

\* METATARSO - da μετά metà dopo, oltre e ταρσὸ; tars-òs tarso - parte del piede situata fra il tarso e le dita.

\* Metatarsofalàngio – da \* μετά-Tapace metatars-os metatarso e oáλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os falange - che si riferisce al metatarso ed alle falangi delle dita del viede.

METATESI - da μετατίθημι metatith-emi trasporto (μετά met-à dopo, oltre, invece e rionui tith-emi pongo) - trasposizione. 2 m. Operazione che tende a trasportare la causa di una malattia dal luogo ove esiste in un altro, in cui è meno nociva. 3 Trasposizione di una lettera o di una sillaba in una parola.

\* METATORACE - da usià met-à oltre e θώραξ, θώραχος thòr-ax, thòrak-os torace - estremità posteriore del torace degl'insetti, che porta lo scudo e l'inserzione dell'addome.

\* METAZÒICO – da μετά metà dopo e (acv zò-en animale - ep. dei terreni posteriori all'apparizione degli animali.

METÈCIO. V. Meteco - tributo che pagavano i meteci per abitare in Atene.

METÈCO - da parto: x60 metoik-èo, metik-èo cambio di abitazione, emiaro (μετά met-à altrimenti, altrove e olum oik-èo, ik-èo abito; olucs dik-os, ik-os casa) - forestiero che abita in città, ove non possiede i diritti di cittadino, non è ammesso alle cariche e paga un tributo. 2 m. Gen di crost, anfipodi, fam. iperini: che abitano i mari della Groenlandia. 3 m. Gen. d'ins. col. eter., | gnosia - sin. di meteorològico.

rassita della vespa comune.

Metempsicòsi – da patà metà invece, altrimenti e imporcos empsych-do animo (iv en in e duxn psych-è anima) - trasmigrazione delle anime da un corpo all'altro.

\* METÈMPTOSI - da parà metà con e ἐμπίπτω empipt-o cado - equazione necessaria perchè si combini o coincida il corso del sole con quello della luna.

METÈORA – da μετὰ met-à oltre e despo adir-o, air-o innalzo - a. alto, sublime. 2 Fenomeno che accade nell'atmosfera, come neve, pioggia, gragnuola, bolide ecc.

\* METEÒRICO. V. Metèora - che si riferisce alle meteore. 2 Ep. dei fiori il cui sbocciare sembra subordinato allo stato meteorico dell'atmosfera. 3 Ep. dei colori che affettano le parti superficiali esterne del corpo sopra il peritoneo.

\* METEORINA - da μετέωρον metèor-on meteora - gen. di p. d., fam. calendulacee; che coll'aprirsi e chindersi dei fiori indicano le state meteorico dell'atmosfera.

METEORISMO. V. Meteora - m. enfiagione passeggera dell'addome cagionata dai gaz accumulati nel tubo alimentare.

\* METEORÒFITO – da μετίωρον metèor-on meteora e quitòv fyt-on pianta - pianta che subisce variazioni meteoriche, cioè i cui fiori si aprono o chiudono secondo queste variazioni.

\* METEOROGNOSÍA – da μετέωρον meteor-on meteora e yvow, yvous gn-do, gn-òmi conosco - sin, di meteorolonia.

\* METEOROGNÒSTA. V. Meteorognosia – sin. di meteoròlogo.

\* METEOROGNÒSTICO. V. Meteore-

\* METEOROGRAFIA. V. Meteorògrafo - descrizione delle meteore. \* METEORÒGRAFO - da μετώφον meteor-on meteora e γράφω grāf-o scrivo - che descrive le meteore. 2 Strumento usato nelle osservazioni meteorologiche.

\* METEOROLITO – da με έωρον meteor-on meteora e λίθες lith-os pietra – massa solida che dalle alte regioni dell'atmosfera precipita sulla

terra; sin. di bòlide.

METEOROLOGIA – da μεττωρον metèor-on meteora e λόγος log-os discorso - m. parte della fisica che tratta delle meteore e delle condizioni climatologiche alla superficie del globo.

METEOROLÒGICO. V. Meteorologia - m. che concerne le meteore e i fenomeni atmosferici.

METEORÒLOGO. V. Meteorologia

m. versato nella meteorologia.

\* METEOROMANTE. V. Meleoromanzia - che pratica la meleoromanzia.

\*METEOROMANZIA - da part. opor meteor-on meteora e partica manteia, mant-la divincazione - divinazione tratta dai fenomeni atmosferici, singolarmente dal lampo e dal tuono.

\* METEOROSCOPIA – da µe tajos meteor-os meteora e σχοπέ a skop-eo osservo – osservazione delle meteore.

\* METEORÒSCOPO. V. Meteoroscopia - che osserva le meteore.

\*METILÈNE – da µém mèth-e ubbriachezza e vm yl-e materia – composto binario d'idrogeno e di carbonio; radicale dello spirito di legno, corpo analogo all'alcool.

METISTICO – da μεθύω meth-yo mi ubbriaco – relativo all'ubbriachezza. 2m. Sp. di p. d., fam. piperacee, gen. pepe; che servono per fare una bevanda inebriante.

MÈTOCHE - da μετέχω n etèch-3 sono frapposto (μετά met-à fra e έχω èch-0 sono) - spazio fra i dentelli; ornamento architettonico sotto la cornice.

METODICA - da μεριδίς mèthod-os metodo - m scienza del metodo che si debbe tenere per educare e particolarmente per istruire.

METODICI – da pticos method-os metodo – medici sistematici che riducevano tutta l'arte di curare a pochi principii.

METODICO - da uticos methodos metodo - ordinato, fatto con metodo. 2 Che segue un metodo.

\*METODISMO – da μέλεξε method-os metodo – sistema dei medici metodici. 2 Sistema dei Cristiani metodisti. 3 (in generale) qualunque dottrina in cui si esagera il metodo.

 METODISTA - da μέθεδες mètho d-os metodo - scienziato che segue un metodo pedantescamente, esagerandone l'importanza.

METODISTI - da μέθεδες mèthod-os metodo - settarii cristiani che fanno professione di una vita molto austera, come via, metodo per conseguire l'eterna salute.

Metrono - da ματὰ metà con, per e ciδε; od-òs via - modo di dire, di operare per ottenere uno scopo; come dire via per cui si procede per riuscire ad un fine. 2 Arte di dirigere le facoltà intellettuali e i ragionamenti. 3 Determinata maniera di trattare le malattie. 4 m. Distribuzione dei vegetabili, in classi, ordini, famiglie, generi, specie e varietà.

\* ΜΕΤΟΜΑΝΊΑ – da μέτη mèthe ubbriachezza e μανία mania – tendenza irresistibile all'ubbriachezza; abitudine inveterata di ubbriacarsi

METONIMIA – da μετὰ mel-à invece e ὄνυμα dnym-a nome – figura retorica per cui si usa un nome invece di un altro, si pone o la causa per l'effetto, o l'effetto per la causa. o il contenente per il contenuto, o il segno per la cosa significata.

METONOMASIA – da μετά metà invece, altrimenti e ovcua onom a nome - cambiamento del proprio nome. (p. e., traducendolo in un'al-

tra lingua).

MÈTOPA, MÈTOPE - da μετά metà fra e όπη op-è buco - spazio fra i triglifi e i loro capitelli, che suol fregiarsi di ornamenti architetto-

\* METÒPAGO (per METOPÒPAGO) da μέτωπον mètop-on fronte e παγεί; pag-èis, pag-is attaccato (πήγνυμι pègn-vmi attacco) - gen. di mostri. fam. eusonfalii; composti di due individui che hanno l'ombilico distinto e le teste attaccate fronte a fronte

METÒPIA – da μέτωπον mètop-on fronte - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che presentano una fronte molto larga. 2 m. Gen. d'ins. col. dim., fam. pselafii; idem.

ΜΕΤΌΡΙΟ – da μέτωπον mêtop-on fronte (μετά met-à fra e ώψ, ώπος ops, op-os occhio) (V. Metopia) spazio fra le sopracciglia. 2 m. Gén. dì p. d., fam. terebintacee; il cui frutto è una drupa ovale e liscia. simile in qualche modo a una fronte. 3 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. icneumonidi: che hanno una lunga fronte.

 METOPOCÈLO – da μέτωπον mètop-on fronte e xoïxoc kôil-os, kil-os cavo - gen. d'ins. tetr., fam. lungicorni; distinti da una cavità in fronte

\* METOPÒCERO - da μέτωπεν mètop-on fronte e xtax kèr-as corno - gen. di rett. saurii, fam. ignanii; così nominati perchè una delle specie, la lucertola cornuta, porta l

in fronte un grosso tubercolo a foggia di corno. 2 Gen. d'ins. col. eter.. fam. melasomi: distinti da un cornetto in fronte

\* METOPODINÌA - da μέτωπον mětop-on fronte e όδύνη odyn-e dolore

- dolore alla fronte.

\* METOPOSCOPIA - da μέτωπον mětop-on fronte e σχοπέω skup-èo osservo - arte di conoscere il temperamento e il carattere di una persona esaminando la sua fronte.

\* METOPÒSCOPO. V. Metoposcopia esperto in metoposcopia.

\* METRALGIA - da μήτρα metr-a matrice e άλγος alg-os dolore dolore non infiammatorio che ha sede nella matrice.

\* METRANASTROFIA - da μήτρα mètr-a matrice e ἀναστροφή anastrof-è rovesciamento (avà anà part. intens. e στρέφω stref-o rovescio) rovesciamento della matrice.

 METRATONÌA – da μήτρα mètr-a matrice e ἀτονία atonia - atonia o

rilassamento della matrice. \* METRATRESIA - da μήτρα metr-a

matrice, à priv. e τράω tr-ào foro - perforazione della matrice.

\* METRELCOSI – da μήτρα mètr-a matrice e Elxos elk-os ulcera - ulcerazione della matrice.

METRENCHITE - da μήτρα mêtr-a matrice e έγγύω enchy-o verso (έν en in e γύω chy-o verso) - siringa con cui si fanno injezioni nella matrice.

\* METRENFISÈMA - da unito a metr-a matrice e ἐμφυσάω emfys-ào soffio dentro (èv en in e φυσάω fys-ào soffio) - gonfiezza della matrice che deriva da aria introdottavi.

\* METRENFRAXI – da μήτρα mètr-a matrice e supparis èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione della matrice.

\* METREURISMA - da μήτρα mètr-a

matrice e suous eur-vs largo - dila- | tazione della matrice.

METRICA - da párpov métr-on metro - arte dei metri, cognizione teorica e pratica dei varii metri poetici.

METRICO - da udrosy mètr-on metro, misura - che si riferisce al metro poetico. 2 m. Che si riferisce al metro nel senso di misura.

METRIDIO – dim. di μήτρα mètr-a enatrice - m. gen. di pol. entozoarii; così nominati perchè arieggiano ad una piccola matrice.

\* METRIOPATIA - da utroice mètr-ios moderato e πάθες pàth-os passione - stato di un individuo che ha solamente passioni mode-

\* METRITE – da υήτοα mètr-a ma-Arice - infiammazione della ma-

METRO - dalla radice skt.-zenda må misurare - verso di una determinata quantità di sillabe. 2 m. Unità di misura lineare: diecimilionesima parte della distanza dall'equatore della terra ad uno de'suoi poli.

\* METROBLENNORRÈA – da μήτρα mètr-a matrice e \*βλεννόβοια blennorr-oia, blennorr-ia blennorrea scolo di muco, fluore bianco dalla matrice.

\* METROCAMPSÌA – da μήτρα mètr-a matrice e κάμπτω kampt o piego, torco - inflessione, storcimento della matrice.

\* METROCARCINOMA - da μήτρα metr-a matrice e xapxivoc karkin-os cancro - cancro della matrice.

\* METROCÈLE – da μήτρα mètr-a matrice e xnîm kel-e tumore, ernia - ernia formata nella matrice.

\* METRODINIA - da μήτρα mètr-a matrice e obúvn odyn-e dolore dolore alla matrice.

matrice e whit, which; mens, fleh-os vena - infiaminazione delle vene della matrica.

\* Metroflògosi - da μήτρα mèt**r-a** matrice e φλόγωσις flogos is flogosi inflammazione della matrice.

METROGAMIA - da μήτηρ, μητρός meter, metr-os madre e váuc: gam-os nozze - nozze de figli colla madre, che si usavano fra i Persiani.

\* METROGRAFIA – da ut-pov mètr-on metro e γιάφω graf-o scrivo – arte di compor versi a giusta misura; composizione in versi.

\* METROGRAFO. V. Metrografia esperto in metrografia; esperto nel maneggiare i varii metri poetici.

\* METROLOGÍA - da utipov metr-on misura e λόγος lòg-os discorso trattato, dottrina sulle misure. \* METRÒLOGO. V. Metrologia versato nella metrologia.

\* METROLOXIA - da μήτρα mètr-a matrice e rege lox-os obliquo obliquità della matrice verso un lato.

\* METROMALACOMA - da unitra mètr-a matrice e μαλακὸς malak-òs molle - rammollimento della matrice

\* METROMALACOSI. V. Metromalàcoma - formazione del metromalacoma.

\* METRÒMANE. V. Metromania affetto di metromania (nº 1 o 2).

\* METROMANIA - da Látocy metron metro e uavia mania - smania di far versi, senza avere naturali disposizioni poetiche.

METROMANIA - da μήτρα mètr-a matrice e uavía mania - furore uterino: sin. di ninfomania.

\* Metròmetro – da u.t. эсу mètr-on misura - sin. di metrono mo.

\* Metrónomo – da μέτρον mètr-on misura e vános nom os legge -\* METROFLEBITE - da μήτρα mètr-a | sorta di pendolo, il quale colle sue oscillazioni, indica i tempi della musica.

\*METROPERITONITE - da μήτρα mètr-a utero e περιτόναιον peritòn-eon peritoneo - infiammazione della matrice e del peritoneo.

METROPOLI - da μύτης, μπτρες mêter, metr-ds madre ο πόλες pò-l-is città - città da cui fu condotta una colonia, rispetto alla colonia medesima. 2 Sede di un vescovo che ha supremazia reale o nominale sopra altri vescovi.

\* METROPÒLIPO – da μήτρα mètra matrice e πολύπους pòlyp-us polipo – polipo dell'utero.

METROPOLITA - da μπτρόπολις metròpol·is metropoli - vescovo che ha supremazia reale o nominale sopra altri vescovi, che risiede nella metropoli.

\* METROPOLITANO – da μητρόπολις metropol-is metropoli – che si riferisce alla metropoli. 2 Sin. di metropolita.

\* METROPTOSI – da μήτρα mètr-a matrice e πτῶσις ptòs-is caduta – caduta della matrice.

\* METRORRAGIA – da μάτρα mêtr-a matrice e ἐτίγνομι règn-ymi irrompo – emorragia della matrice.

\* METRORRÈA – da μάτρα mètr-a utero e ρέω rè-o scorro – scolo di qualunque materia dalla matrice.

\* METRORREXIA – da pút-pa mètr-a matrice e éditis rèx-is rottura – rottura della matrice.

\* METROSCOPIA – da μήτρα mêtr-3
matrice e σκοπίω skop-èo osservo –
osservazione, esame dello stato
della matrice.

\*METROSCOPIO. V. Metroscopra strumento per fare indagini relative alla matrice; specialmente, strumento che s'introduce nel collo dell'utero, per sentire i battiti del cuore del feto.

\* Metrostènosi - da μήτρα mètr-a

mafrice e orad; sten-òs stretto - coartazione, accorciamento anormale della matrice.

\* METROSTÈRESI - da μήτρα mètra matrice e στερέω ster-èo privo estirpazione della matrice. 2 Mancanza della matrice.

\* METROTOMIA – da μήτρα mètra matrice e τομή tom-è sezione – incisione dell'utero; operazione cesarea.

\*METRÒTOMO. V. Metrotomia strumento, con cui si opera il taglio cesareo. 2 Chi eseguisce l'operazione cesarea.

MIAGRO - da μυῖα my-la mosca e ἄγρα àgr-a presa - gen. di p. d., fam. crucifere; così denominate dal loro glutine, cui restano attaccate le mosche.

\* MIAGROIDE - da μύατρος myagr-os miagro e είδες èid-os, id-os forma, somiglianza - sp. di p. d., fam. crucifere, gen. draba; somigliante al miagro.

MIASMA - da μιαίνω mièn-o contamino - emanazione che si spande nell'aria da sostanze organiche corrotte, dannosa all'economia animale.

MIASMATICO. V. Miàsma – ch'è della natura dei miasmi; ch'è prodotto da miasmi.

\* MIASTENIA – da μῦς, μυὸς mys, my-os muscolo e ἀσθένεια asthên-eia, asthên-ia debolezza (ἀ priv. e σθένει sthên-os forza) – debolezza muscolare.

\* MICCAGROSTIDE – ua μικκός mikk-òs piccolo e άγρωστις, άγρωστιδις agrostis, agròstid-os gramigna gen di p. m., fam. graminee; osservabili per la loro piccolezza.

\* MICEDIO - da púzze myk-es fungo e előcs èid-os, id-os forma, somiglianta - gen, di pol., a forma di fungo.

\* MICELIO - da múxes myk-es

fungo - insieme dei filamenti, o distinguere i venefici dagli escusemplici o più o meno complicati, che sono prodotti dalla vegetazione degli spori e che servono di radice ai funghi.

\* MICETÒBII. V. Micetòbio - fam. d'ins col. pent ; che vivono nei

\* MICETÒBIO – da μύχης, μύχητος mykes, myket-os fungo e βίος bi-os vita - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che vivono nei funghi.

\* MICETOFAGO – da μύχης, μύχητος mykes, myket-os fungo e φάγω fag-o mangio - gen. d'ins col. pent., fam. xilofagi; che mangiano

funghi. \* MICETÒFILO - da μύκης, μύκητος

mykes, myket-os fungo e φιλέω fil-eo amo - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che stanno sui funghi.

\* MICETOGRAFIA. V. Micografia. MICETOGRAFO. V. Micografo.

- \* MICETOLOGIA. V. Micologia.
- \* MICETOLOGO. V. Micòlogo.

\* MICETORRIZA – da μύχης, μύχητος mykes, myket-os fungo e μύζω myz-o succhio - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che succhiano i funghi.

\*Micoderma – da μύχης myk-es fungo e δέρμα dèrm-a pelle - gen. di p. a., fam. funghi; che comprende produzioni fungose e pelliformi nascenti sopra molte so-

mentazione.

\* Micoftalmia – da μύχης myk-es fungo e όφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - infiammazione fungosa di un occhio.

stanze organiche umide ed in fer-

\* Micognosia - da múxes myk-es fungo e γνόω, γνῶμι gn-do, gn-òmi conosco - conoscenza dei funghi, perizia nel classificarli e nel distinguere i venefici dagli esculenti.

\* MICOGNOSTA. Micognosia - es-

lenti.

\* Micògona – da μύχης myk-es fungo e γωνία gon-la angolo - gen. di p. a., fam. funghi mucidinei; che nascono sui funghi del gen. agarico e consistono in filamenti intrecciati fra loro ad angolo.

\* MICOGRAFIA, MICETOGRAFIA - da μύχης, μύχητος myk-es, myket-os fungo e γραφή graf è descrizione -

descrizione dei funghi

\* Micògrafo, Micetògrafo. V. Micografia - perito nella micografia.

\* Micología, Micetología - da μύχης, μύχητος myk-es, myket-os fungo e λόγος lòg-os discorso parte della botanica, che si occupa specialmente dello studio dei funghi.

\* Micòlogo, Micetòlogo. V. Micologia - versato nella micologia. Micosi – da μύχης myk es fungo escrescenza fungo o polipo mu-

Micra - da μικρὸς mikr-òs piccolo - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni antofilidi; minutissimi.

\* Micracanto – da μικώς inikr-os piccolo e zxxxox ákanth-a spina nome specifico di piante fornite di spine piccole e rare.

Micraloa - da μικρδ; mikr-ds piccolo e αλωή aloè area - gen. di p. a., fam. ficee nostocinee; la cui fronda è sparsa di piccole aree dopo l'uscita dei globuli.

\* Micrampelide - da μιχρὸς mikr-os piccolo e αμπελος ampel-os vite - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; simili ad una piccola vite.

\* MIGRANTEA. V. Micranto - gen. di p. d., fam. euforbiacee; distinte da fiori piccolissimi.

\* MICRANTEMO - da wxxxx; mikr-0s piccolo e ávency anthem-on fiore, perto nel classificare i funghi, nel fiorellino - gen. di p. d., fam. scrofularinee: i cui fiorellini sono pic- | piccolo e x padà kefal-è testa colissimi.

\* Micrantèra - da uxode mikr-ds piccolo e avenoù anther-à antera gen, di p. d., fam. guttifere; che hanno antere piccolissime.

\* Micranto - da mixed: mikr-ds piccolo e avec anth os fiore - gen. di n. d., fam. sassifragee: distinte da piccoli fiori verdognoli

\* MICRASPIDE - da prixede mikr-de piccolo e ἀσπὶς, ἀσπίδος aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins. col. trim., sam. afidifagi; distinti da scudo piccolissimo.

\* MICRASTERIA - da unxede mikr-de piccolo e dorne astèr astro - gen. di p. a., fam. ficee; piante microscopiche, formate di otricelli riuniti simmetricamente a stella.

\* MICRELIO - da uxed; mikr-ds piccolo e ήλιος el-ios sole - gen. di p. d., fam. corimbifere; che somigliano a piccoli elianti o girasoli.

\* MICROBASE - da unxpo; mikr-ds picco/o e βάσις bàs-is base - piccola ginobase; disco o sostegno dell'organo femineo delle piante labiate e di molte borraginee, molto piccolo.

\* MICROCARPÈA - da μιχρὸς mikr-òs piccolo e xapado karp-òs frutto gen. di p. d., fam. scrofularinee: distinte da semi minutissimi.

 MICROCÈBO – da μικεὸ; mikr-òs piccolo e κήθος kèb os scimia - gen. di mamm. primati, fam. lemurii; sorta di piccola scimia.

MICROCEFALI. V. Microcefalo m. tr. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che hanno testa piccolissima.

\* MICROCEFALÍA. V. Microcefalo eccessiva piccolezza del capo. 2 Sin. d'idiotismo: perchè gl'idioti hanno generalmente la testa piccolissima.

ep. di animale che ha testa piccola. 2 m. Gen. d'ins. col. pent.. fam. carabici: idem. 3 m. Sp. di mamm. cetacei, gen. monodonte:

\* MICROCEFALOFI - da MIXED; mikr-òs piccolo, κεφαλή kefal-è testa e čou ôf-is serpe - gen, di rett. ofidii, fam. idrofili; distinti da una testa piccolissima.

\* MICROCELE - da 11.12005 mikr-os piccolo e záka kěl-e ernia – piccola

 Micròcera - da μικρδε mikr-òs picculo e xépas kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent , fam. brachelitri :

che hanno antenne cortissime. \* Micròcero. V. Micròcera - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; distinti da piccolissime antenne.

\* Microcisti - da μιχρὸς mikr-òs piccolo e χύστις kvst-is vescica - gen. di p. a., fam. ficee; la cui fronda è formata da globuli chiusi in vescichette.

\* Microclàdia – da μιχρδ; mikr-ós piccolo e κλάδις klad-os ramo - gen. di p. a., fam. ficee floridee; divise in sottilissime e minutissime ramificazioni.

\* MICROCLÈPTE - da μικρό; mikr-òs piccolo e κλέπτης klèpt-es ladro gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; minutissimi e che vivono di preda.

 Microcloa – da μικρὸ; mikr-òs piccolo e vión chlò-e erba - gen di p. m., fam. graminee; erbe minutissime.

 Microcòcco – da μικρὸς mikr-òs piccolo e zózze kokk-os coccola sp. di p. d., fam. tigliacee, gen. grevia; i cui frutti consistono in piccolissime bacche.

\* MICROCÒDONE - da mixede mikr-du MICROCEFALO - da μικέδι mikr-ds | piccolo e κώδων kòd-on campana,

sonaglio - gen. d'infus. sistolidi, | 4 Sp. di pesci acant., gen. squalo; fam. megalotrochi; che hanno forma di un battaglio di campana. 2 Gen. di p. d., fam. campanulacee; i cui fiori sono simili a piccoli campanelli.

\* Microcòride – da μιχρό; mikr-ds piccolo e xópuc kor-vs elmo - gen. di p. d., fam. labiate; i cui fiori

arieggiano a elmetti.

Microcòsmo – da μικρός mikr-òs piccolo e xóques kôsm-os mondo -- sin. di uomo, considerato come il compendio di tutto ciò che v'ha di ammirabile al mondo.

\* Microcosmografia – da μιχρόxogues mikrôkosm-os microcosmo e γραφή graf-è descrizione - trattato, dottrina del microcosmo; sin. di

antropologia.

\* Microcronòmetro - da μιχρός mikr ds piccolo e \* χρονόμετρον chronometr-on cronometro - strumento che serve a misurare i più minuti spazj di tempo.

MICRODACTILO - da μιχρός mikr os piccolo e δάκτυλος daktyl-os dito - m. gen. di rett. saurii; distinti da dita piccolissime. 2 m. Gen. di ucc. trampolieri; idem.

\* Microdèra – da μικρδς mikr-ds piccolo e din der-e collo - gen. d'ins. col. eter , fam. melasomi; che hanno un collo piccolo e sottilissimo.

\* MICRODERO. V. Microdèra - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno collo sottilissimo.

\* MICRODO. V. Microdonte - gen. d'ins. imenopt., fam. braconidi; che hanno mandibole cortissime.

\* Micropónte – da μικέδ; mikr-òs piccolo e όδους, όδοντος odius, odont-os dente - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; forniti di mandibole piccolissime. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; idem. 3 Gen. d'ins. idem.

MICROFILLO - da μικρὸ; mikr-òs piccolo e φύλλον fyll-on foglia - m. nome specifico di piante che hanno foglie piccole.

MICROFONIA. V. Microfono-voco debole, esile. 2 Indebolimento della

MICRÒFONO - da μικρδ; mikr-òs piccolo e quen fon-è voce - m.

strumento che rende percettibili i suoni più deboli, quando è in contatto col corpo che suona. 2 Ep. di chi ha voce debole, esile.

\* MICROFTALMIA. V. Microftalmo - piccolezza degli occhi.

MICROFTALMO - da μιχρδ; mikr às piccolo e ἀφθαλμὸς ofthalm-às occhio - ep. di chi ha gli occhi piccoli in proporzione della testa

\* MICROFTIRA - da unxede mikr-de piccolo e φθείφ fthèir, fthìr pidocchio - tr. d'ins. apt., fam. aracnidi; insetti parassiti, che somigliano a

piccoli pidocchi.

MICROGASTRO - da μιχρὸς mikr-os piccolo e yastho, yastro; gaster, gastr-òs ventre - gen. d'ins. imenopt., fam. braconidi; distinti da ventre piccolissimo. 2 Nome specifico di animali che hanno ventre piccolo.

\* MICROGINA - da uzzo; mikr-òs piccolo e yorn gyn-è donna, fig. pistillo - gen. di p. d., fam. composte asteroidee; così nominate perchè hanno pistilli piccolissimi.

 MICROGLÉNA – da μιχρός mikr-òs piccolo e γλήνη glèn-e occhio - gen. d'infus., lam. monadii; forniti di un piccolo punto colorato ch'è un occhio o somiglia ad un occhio.

 Microglòssa – da μικρὸς mikr-òs piccolo e γλώσσα gloss-a lingua gen. di p. d., fam. composte asteroidee; così dette per la forma dei col. pent., fam. icneumonidi; idem. | fiori, che arieggiano a piccole lingue. 2 Gen. d'ucc. zigodactili, fam. panagalli: forniti di lingue cortissime.

\* MICROGLOSSIA - da uxeð; mikr-ðs piccolo e γλώσσα gloss a lingua eccessiva piccolezza delle lingua.

\* Micrognatidi - da mixed; mikr-ds piccolo e γνάθος gnàth-os mandibola - gen. d'ins. col. pent , fam. lamellicorni; forniti di mandibole piccolissime.

\* MICROGRAFÍA – da uzxede mikr-ds piccolo e γράφω graf-o scrivo - descrizione dei corpi i quali si veggono solamente coll'ajuto del microscopio.

\* MICROGRAFO. V. Micrografia che si occupa di micrografia.

\* MICROLEPIDE. V. Microlepidi gen. di p. d., fam. melastomacee: coperte di piccolissime scaglie.

 MICROLEPIDI – da μιχρό: mikr-òs piccolo e λεπίς, λεπίδος lep-is. lepid-os scaalia - div. di rett. saurii, fam. scincoidi; caratterizzati da minutissime scaglie.

\* Microlepidoto – da uixid; mikr-os piccolo e λεπίς, λεπίδος lepis. lepid-os scaglia - sp. di pesci acant. fam. labroidi, gen. labro; distinti da minutissime squame.

\* MICROLEPIDÒPTERI - da μιχρός mikr-os piccolo e \* λεπιδόπτερον lepidopter-on lepidòptero - fam. d'ins. lepid.; piccolissimi.

 MICROLÈPTO - da μικρός mikr-òs piccolo e λεπτὸ: lent às sottile gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonidi; così detti per la loro forma

piccola ed allungata.

\* MICROLÒFIA - da μιχρὸς mikr-òs piccolo e hópos lof-os cresta - gen. d'ins. col. tetr., fam lungicorni; forniti di una piccola cresta.

\* MICRÒLOFO. V. Microlofia - gen. di rett. pleurodonti; distinti da piccole appendici o creste sul ventre, sul dorso, sulle spalle, sul petto.

parlar breve e conciso. 2 Discorso frivolo. 3 m. Studio di oggetti minutissimi coll'ajuto del microscopio.

MICRÓLOGO - da μιχρὸς mikr-ôs piccolo e λόγος lòg-os discorso scrittore laconico e conciso, che in poche parole comprende molti sensi. 2 Chi tratta di cose frivole. 3 m. Chi si occupa di studii microscopici.

\* MICRÒLOMA – da mixeòs mikr-òs piccolo e λωμα lòm-a frangia gen. di p. d., fam. asclepiadee cinanchee: distinte da una piccola frangia che circonda l'orifizio della corolia.

 MICROMÈGA – da μικρὸς mikr-òs piccolo e µíγa; mèg-as grande strumento geometrico ch'è la sesta

parte di un quadrante.

MICROMÈLO - da μιχρὸς mikr-òs piccolo e μέλος mèl-os membro, fig. ramo - m. gen. di p. d., fam. auranziacee; distinte da piccoli ramoscelli. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; il cui corpo è molto piccolo in confronto della testa.

Micromeria - da μιχρός mikr-ds piccolo e uéxa mèr-os parte – m. difetto di conformazione, che consiste nell'avere una parte più piccola di quella che dovrebbe essere normalmente.

\* MICROMETRIA. V. Micròmetro uso del micrometro.

\* MICROMETRICO. V. Micròmetro - che si riferisce al micrometro.

\* MICRÒMETRO - da μιχρὸς mikr-òs piccolo e μέτρον mètr-on misura strumento destinato a misurare cli oggetti di piccola dimensione, o il potere amplificante dei microscopii. 2 Strumento astronomico per misurare le più piccole distanze dei corpi celesti e il loro diametro.

 Micromizidi – da μικρός mikr-ôs MICROLOGÍA. V. Micrologo - piccolo e μύζω myz-o succhio - fam. d'ins. dist : forniti di un siccolis- | hanno il fusto sottilissimo presso la simo succhiatejo.

\* MICROMMATA, V. Micrommato gen. d'ins. apt., fam. aracnidi polmonarie; che hanno ecchi piccolissimi.

\* Micròmmato – da pixoòs mikr-às piccolo e ouna, onnares omm-a, ommat-os occhio - che ha occhi piccoli.

\* Micropalpo – vocab. ibr. da mixoòs mikr-òs piccolo e palpo gen. d'ins. dipt., fam. atericeri : forniti di brevissimi palpi.

\* Micrope - da ux: d: mikr-ds piccolo e ων, ώπος ops, op-òs occhio sp di mamm. cetacei, gen. fisetère; distinti da occhi piccolissimi. 2 Gen. di rett. batracii anuri ; idem.

\* Micropèplo – da muxoòs mikr-òs piccolo e πίπλος pèpl-os peplo gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri: che hanno il corpo sparso di nervature, cosicchè sembrano coperti da un piccolo mantello.

\* MICROPETALO – da uixeo; mikr-òs piccolo e zirakov petal-on petalo gen. di p. d., fam. cariolillee; i cui fiori hanno petali piccolissimi.

\* Micropeza – da pexçò; mikr-òs piccolo ο πίζα pèz-a piede - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri muscidi: forniti di zampe cortissime.

\* Micropila - da mixeds mikr-ds piccolo e πύλη pyl-e porta - apertura che presenta l'episperma dei semi; erifizio per cui il pelline traversa gl'inviluppi dell'ovulo per operare la fecondazione.

\* MICRÓPLO - da mezode mikr-ds piccolo e δπλον opl-on arma - gen. d'ins. col. pent., fam. lamelicorni; forniti di piccole spine.

MICOOPO - da puxeos mikr-de piccolo e mous pus piede, fig. fusto m. gen. d'ucc., fam. rondinelle: che radice

 MICROPÓGONE – da mixados mikreda piccolo e múyur pogon barba gen. di pesci acant., fam. scienoidi; caratterizzati da bargigli molto piccoli

 MICRÓPORO - da parço; mikr-ós piccolo e πόρος pòr-os poro, passaggio - gen. di p. a., fam. funghi; distinte da pori quasi impercettibili. che si vedono a mala pena coll'aiuto di una lente.

MICROPSICHIA - da uxeo; mikr-ds piccolo e wyn psych è anima - piccolezza d'animo: modo di pensare e di agire meschino, triviale; pusillanimità.

\* Micropside – da mixoo: mikr-os piccolo e ous ops-is aspetto - gen. di p. d., fam. composte asteroidi: piccole, sparute.

 Micropso – da μικρὸς mikr-òs piccolo e ώψ ops occhio - sp. di mamm. cetacei, gen. fisitere; così nominati per i loro occhi piccolissimi in proporzione della testa.

MICROPTERI. V. Microptero-m. fam. d'ins. col. pent., forniti di ali brevissime; sin. di brachelitri.

\* MICROPTERIGE - da puxoos mike-os piccolo e πτέρυξ, πτέρυγος ptèryx, pteryg-os ala - m. gen. d'ius. lepid., fam. notturni tineidi; che hanno ali brevissime.

MICROPTERO - da mixede mikr-de piccolo e πτιρὸν pter-èn ala - m. gen. di pesci acant., fam. scienoidi; distinti da una piccola pinna, appendice degli ultimi raggi della dorsale. 2 m. Gen. d'ucc. fam. anitre: fergiti di ale cortissime e non atte al volo. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi ; ferniti di ali cortissime.

 MICRÓRCHIDE – da μιχρὸς mikr-òs banno piedi cortissimi. 2 m. Gen. di piccolo e oppus, oppudos èrch-is, orp. d., fam. composte asteroidee; che | chid-os testicolo - testicolo troppo

piccolo per difetto di sviluppo o per l atrofia. 2 Chi ha testicoli troppo piccoli.

Microrrago – da musos mikr-ds piccolo e pat, payor rax, rag-os granello, acino - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; piccolissimi, a guisa di minuto granello.

\* MICRORRINCO - da usxos piccolo e δύγγος rynch-os rostro, muso gen, di crost, decapodi brachiuri; forniti di rostro cortissimo.

 MICRORRIPIDE - da μιχρὸς mikr-òs piccolo e binis, ριπίδος ripis, ripid-os ventaglio - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; che quando svolazzano, hanno aspetto di un piccolo ventaglio.

\* MICRORRÒPALO - da μιχρὸς mikr-òs piccolo e ρόπαλον ropal-on mazza gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici: che hanno aspetto di una piccola mazza.

\* MICROSCOPIA. V. Microscòpio esame degli oggetti coll'ajuto del microscopio. 2 Insieme delle regole che si riferiscono all'uso di questo strumento.

\* MICROSCÒPICO. V. Microscòpio - che si riferisce al microscopio. 2 Piccolissimo, tenuissimo, da non potersi vedere senza microscopio. \* MICROSCÒPIO – da uxxòs mikr-òs piccolo e σχοπέω skop-êo vedo strumento formato di più lenti convenevolmente combinate che, frapposte fra l'occhio e gli oggetti, li fanno apparire più grandi che non siano: strumento che si usa per osservare ed analizzare oggetti minu-

tissimi. \* MICROSCOPÌSTA. V. Microscòpio che si serve del microscopio per diligenti osservazioni naturali.

\*MICROSERIDE - da μιχρός mikr-òs piccolo e otas, σέριδος sèris, sèrid-os cicoria - gen. di p. d., fam. composte cicoriacee; piccole, sparute.

MICROSPÈRA - da mixoòc mikr-de piccolo e opaipa sfera - m. gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni: piccolissimi e di forma sferica.

MICROSFIXÍA - da μιχρός mikr-os piccolo e σφύξις sfyx-is polso - piccola battuta di polso, polso debole. \* MICROSOLENE - da puxpoc mikr-os piccolo e σωλήν solèn tubo - gen. di pol, pietrosi; formati di tubi capillari cilindrici e paralleli.

\* Microsomatia. Microsomia da μιχρός mikr-os piccolo e σῶμα σώματες som-a, somat-os corpo corporatura estremamente piccola.

MICROSPERMO - da mixpòc piccolo e σπέρμα spèrm-a seme - m. gen. di p. d., fam. composte: distinte da semi minutissimi.

Microstáchide – da mixoòs mikr-òs piccolo e στάχυς stàch-vs spiga - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee: i cui fiori maschi formano piccole spighe.

\* MICROSTEFIO - da μικρός mikr-òs piccolo e στίφος stèf-os corona gen. di p. d., fam. composte cinaree: i cui fiori formano una piccola corona.

\* MICROSTÈMMA - da muxpde mikr-ds piccolo e στίμμα corona - gen. di p. d., fam. asclepiadee; i cui stami sono circondati da una piccola corona.

\* MICROSTOMA - da uxeds mikr-os piccolo e στόμα stòm-a bocca - m. gen, di acal., fam. meduse; che hanno tentacoli corti e con piccole ciglia. 2 m. Gen. di vesci malac... fam. esoci: forniti di muso piccolis-

MICROSTÒMATI. V. Micròstoma m. div. di rett. ofidii ; caratterizzati da una bocca poco dilatabile.

\* MICROTEA - da μικρός mikr-ds piccolo e bia thè-a vista - gen. di p. d., fam. atriplicee, che fanno fiori piccolissimi

 Microtèca – da μικρὸς mikr-òs | elm. nematodi; caratterizzati da: piccolo e baxa thèk-e teca, astuccio

- gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che arieggiano ad un piccolo

astuccio.

\* Microtèle - da μικρός mikr-os piccolo e θήλη thèl-e capezzolo gen. di echin , fam. oloturie; sparsi di piccole escrescenze o verruche.

\* Microtèrio – da μιχρός mikr-òs piccolo e enpico ther-ion bestia - gen. di mamm. foss., fam pachidermi;

di piccole proporzioni.

\* MICRÒTIDE - da mixede mikr-ds piccolo e cus, à:ès us, ot-ès orecchia - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui antere sono lateralmente guernite di due appendici in forma d'orecchiette.

\* MICRÒTO, V. Micròtide - tr. di manım. roditori, fam. ratti; forniti

di orecchie cortissime.

\* MICROTRACHELO - da pexede mikr-òs e τράγηλος tràchel-os collo 🗕 ep. di chi ha il collo molto corto.

\* Microtrichia – da μικρὸς mikr-ởs piccolo e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo - gen. di p. d., fam. composte asteroidee; che hanno pagliucole cortissime.

\* Microxilòbio – da μικρός mi– kr-ds piccolo, ξύλον xyl-on legno e βίος blos vita - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; piccolis-

simi, che vivono nel legno. \* Microzoλrii – da μικέδε mikr-ôs piccolo e ζωάριων zoàr-ion, dim. di ζωςν zo-on animale - gr. di animali acquatici, che comprende i sistolidi e gl'infusorii; microscopici.

\*Microzòo - da mixede mikr-de piccolo e ζῷςν zò-on animale – gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; minutissimi, fossili, che si trovano nelle gabbie di gres.

\* Micrura – da μικέδε mikr-δs piccolo e cupa ur-à coda - gen. di | fusa con altre specie.

brevissima coda.

\* MICRÙRO. V. Micrùra - st. gen. di rett. ofidii, fam. vipere; fornitis di piccola coda.

\* Micterofonia - da μυκτίρ mykter naso e φωνή fon-è voce - accento, voce nasale.

MIDA - da Mίδας Midas Mida, redella Frigia – m. gen. di mamm. primati, fam. scimie. 2 m. Gen di rett. chelonii, fam. testuggini. 3 m. Gen. di p. d., fam. santalacee.

MIDAO - da μυδάω myd-ao son: fradicio, imputridisco - m. gen. di mamm. carnivori; che esalano

un fetidissimo odore.

Midesi - da μυδάω myd-ao son fradicio, imputridisco - corruzione di una parte del corpo con iscolo di fetente serosità.

\* Μιπὸτιρε – da Μίδας Midas Mida. re di Frigia e οὖς, ὼτὸς us, ot-òsorecchia - gen. di p. a, fam. funghi; che hanno la forma di lunghi orecchi, come quelli che la mitologia attribuisce a Mida.

\* MIELAPOPLEXÌA – da μυελὸς myel-òs midolla e ἀποπληξία apoplex-la apoplessia – apoplessia della midolla spinale.

\* MIELITE - da muelos mvel os midolla - infiammazione della midolla: spinale.

\* Mieloftisi – da μυελό; myel-ds. midolla e φθίω fthi-o corrompo ftisi dorsale.

 MIELONEUROSI - da μυελθ; myel-òs. midolla e veŭpov nèur-on nervo - malattia nervosa della midolla spinale.

\* MIELOPLACE – da μυελός myel-ds midolla e πλάξ, πλακὸς plax, plak-òs lama, lamina - lamella delle:

midolle delle ossa.

Miga – da μιγάς migas miscuglio-- m. sp. di moll. conchiferi, gen. buccino; che si trovano alla rin-

Might: E - da μΰς mys topo e γαλή | gal-è donnola - gen. di ins. apt., fam, aracnidi polmonarie; così detti forse perchè la loro figura arieggia in qualche cosa a quelle del topo e della donnola; volg. topo-ragno.

\* MIGALÙRO - da μυγαλή mygal-è toporagno e cuoà ur à coda - gen. di p. m , graminee; i cui fiori sono sostenuti da peduncoli che somigliano alle zampe del toporagno, e le cui spighe hanno forma di coda. \* MIIOCEPALO... MIIOTERI. V. Mio-

cèfalo ... Mioteri. \* Milite - da μύς mys muscolo -

infiammazione dei muscoli. MILABRIDE, MILACRIDE, MILA-GRIDE - da μόλος myl-os mulino (tedesco mehl, albanese mjeli, mili farina) e βρέω, βρώσχω br-do, brosk-o mangio, consumo, distruggo, o dalle equivalenti radici skt. gr., gar, cr., car - a. gen. d'ins. ortopt., fam. blattii; sorta di scarafaggio che si nutre di farina, come dire mangia-farina, guasta-mulini. 2 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. cantaridii (così nominati a caso dal famoso entomologo Fa-

bricius). \* MILOCARIO – da μυλιάω myl-iào dibatto i denti e zápucy kár-von noce - gen. di p. d., fam. ericinee; i cui frutti, che sono una sorta di noci, giunti alla maturità ed agitati

mandano uno stridore spiacevole. \* MILOCEO – da μύλος myl-os mulino e οίχέω oik-èo, ik-èo abito - gen.

d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che si trovano nei mulini.

\* Milofaringèo – da μύλος myl-os dente molare e φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng os faringe - sin. di miloglòsso.

 Miloglósso – da μύλος myl-os dente molare e γλώσσα glòss-a lingua - insieme di fibre muscolari, che dalla mascella inferiore, sotto mimo e γράφω graf-o scrivo - scrit-

ai denti molari e vicino alla lingua. si portano alla faringe.

\* MILO-101DEO - da μύλος myl-os

dente molare e ocerdes void ès joide - nome di due muscoli che nascono sotto la radice dei denti molari e vanno all'osso ioide. \* Milostomo – da μύλος myl-os

dente molare e στόμα stòm-a bocca - gen, di pesci acant, fam. percoidi, gen. sparo; distinti da un palato tutto guernito di denti molari.

MILTO - da μίλτος milt-os minio - nu. gen. di p. d., fam. ficoidi; che hanno le foglie di colore rossiccio.

\* MILTOGRAMMA - da μίλτος milt-os minio e γράμμα gramm-a linea gen. d'ins. dipt., fam. atericeri muscidi; distinti da linee rosse.

Minesi – da μιμέςμαι mim-éome imito - imitazione della voce, delle parole, dei gesti di qualcuno.

Mimete – da μιμέςμαι mim-èome imito - m. gen di p. d., fam. proteacee; che nella forma del fogliame imitano le piante di altri generi.

Mimica – da μιμέςμαι mim-èome imito – m. arte di esprimere il pensiero, senza parola e scrittura, con gesti delle mani, atti del volto e altri movimenti del corpo, soggetti a certe leggi o divenuti segni di convenzione. 2 m. Accompagnatura di gesti alla parola parlata, per darle maggiore e più efficace espressione.

Mimico. V. Mimica - che si riferisce alla mimica.

Mimo - da μιμέςμαι mim-èome imito - imitatore; che imita, che che contraffà gesti, atti altrui. 2 a. Istrione, che recitava sulle scene farse quasi sempre oscene. 3 a. Farsa, quasi sempre oscena. 4 m. Attore che nelle pantomine o nei balli teatrali si esprime con gesti.

Mimògrafo - da μίσες mim-os

tore di mimi, di farse quasi sempre secone.

Mimologia - μιμέρμαι mim-èome imito e λόγες lòg-os discorso - m. trattato, dottrina dell'imitazione.

\* Mimósa – da μιμίσμαι mim-èome imito - gen. di p. d., fam. leguminose, tr. mimosee; alcune delle cui specie hanno le foglie dotate di una irritabilità che imita quella degli animali, e toccate si stringono in se, si chiudono.

\* MIMUSOPE - da μιμώ, μιμοῦς mim-ò, mim-ùs scimia e ċψ, ċπò; ops, op-òs aspetto - gen. di p. d., fam. sapotacee; la corolla dei cui fiori presenta l'aspetto di un muso di scimia.

\*Mina - ebraico maneh, siriaco manjo; egiziano mna, mno; coptico emna; forse dal coptico mine cosa (come χρήματα chrèmat-a significa co e e danaro), o da mnai segno - peso di sedici encie, usato anticamente dai medici. 2 Antica moneta ellenica convenzionale del valore di 100 dracme.

\* MINERALOGÍA - vocab. ibr. da minerale e λόγος lòg-os discorso - ramo della storia naturale che si occupa dello studio dei corpi bruti e inorganici.

MINOTAURO - da mivo-s min-os, corrispondente alskt. m a n-u s uomo (come l'antico persiano min-0 spirito, animo al skt. man-yu) e ταυocc taur-òs toro - mostro a Creta, nato da un toro e da Pasifae; nomo-toro.

\* M!OCARDITE – da μΰε, μυθ; mys, my-os muscolo e xapsia kard-la cuore - infiammazione della sostanza muscolare del cuore.

MIOCEFALO - da unia my-la mosca e κεφαλή kefal-è testa - malattia; stafiloma nel suo principio, quando l'iride forma un piccolis-

per forma e colore alla testa di una

MIOCELIALGIA - da μῦς, μυὸς mys, my-os muscolo, xaixía koil-la, kil-ia ventre e akyo; alg-os dolore dolore ai muscoli del basso

\* MIOCELITE - da μῦς, μυὸς mys, my-os muscolo e zernia koil-ia, kil-ia ventre - infiammazione dei muscoli del basso ventre.

\* Mioclasia - da uño, puòs mys, my-òs muscolo e xxxxx kl-ào rompo - rottura dei muscoh, di un mu-

scoło. \* MIOCOLITE - da μῦς, μυὸς mys,

my-os muscelo e xwar kol-on colo (in generale intestine) - infiammazione dei muscoli addominali.

 MIODARIE – da μυῖα my-la mosca e siδ∝ èid-os, id-os forma, somiglianaa - tr. d'ins. diet., fam. atericeri; simih alle mosche.

\* Miodiastasi - da μῦς, μυὸς mys, my-ès muscolo e diterrant dilst-emi separo - distensione dei muscon; separazione dei muscoli per effetto di tumori frapposti.

\* MIODINIA - da muc, muce mvs. my-ès muscolo e ¿Sóm odyn-e dolore - dolore dei muscoli: reumatismo muscolare.

\* MIODOPSIA - μυώδας mydd-es simile a mosca (uvia my-la mosca e είδος èid-os, idos forma, specie) c óine ops-is vista - aberrazione della sensibilità della retina allucinazione della vista, per cui sembrano agitarsi in aria dei fili, delle mosehe.

 Mioflògosi - da μῦς, μυὸς mys, my-òs muscolo e φλόγωσις flòg-osis flogosi – infiammazione dei muscoli.

\* Miogastrico - da μῦς, μυὸς mys, my-os muscolo e yaotie, yaoteos gastèr, gastr-òs ventre - ep. degli ucsimo tumore nella cornea, simile celli che hanno lo stomaco musco-

K10 loso, per cui possono rimandare in bocca il cibo che hanno nel gozzo.

\* Miografia – da μῦς, μυὸς mys , my-os muscolo e γραφή graf-è descrizione - descrizione dei muscoli.

 MIOGRAFIA - da μυῖα my-la mosca e γραφή graf-è descrizione - descrizione delle mosche.

\* Miolèmma – da μῶς, μιὸς mys , my-òs muscolo e λέμμα lèmma corteccia, inviluppo - tubo trasparente che contiene le fibrille muscolari.

\* Miologia – da μῦς, μυὸς mys , my-òs muscolo e λόγος lòg-os discorso - parte dell'anatomia che tratta dei muscoli.

\* M10L0GiA – da μῦς, μυὸς mys, my-òs topo e λόγος lòg-os discorso - trattato dei topi; parte della zoologia.

\* MIONARCOSI - da μῦς, μυὸς mys, my-òs muscolo e váoxa nàrk-e torpore - senso di torpore nei muscoli. \* Mionoma – da μῦς, μυὸς mys,

my-os topo e voun nom-è pascolo gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui frutti sono gradito pascolo ai topi. Miope – da μύω my-o stringo.

accorcio e ώψ, ώπὸ; ops, opòs occhio, vista - chi ha la vista corta, che vede solamente da vicino. MIOPÍA. V. Miòpe – difetto della

vista; vista corta, per troppa convessità della cornea trasparente del cristalling.

\* MIOPIIA – da μῦς, μυδς mys, my-ds muscolo e πύον pyon pus - suppurazione dei muscoli.

\* Μιορόταμο – da μΰε, μυὸε mys, my-òs topo e ποταμὸς potam-òs fiume - gen. di mamm. roditori; sorta di topo acquatico.

\* Miòptero – da μῶς, μυὸς mys, my-os topo e mresov pter-on ala gen. di mamm. chiropteri; che somigliano ai topi e hanno, come gli altri chiropteri, espansioni membranose a foggia di ale.

MIORREXIA - da mus, mud; mvs. my-os muscolo e prície rex-is rottura lacerazione dei muscoli.

\* MIOSÈRIDE - da μῶς, μυθς mys. my-às topo e σέρις, σέριδος sèris, sèrid-os cicoria - gen. di p. d., fam. cicoriacee; di cui sono avidi i topi. \* M10S1 – da μύω my-0 chiudo gli occhi, ammicco - contrazione permanente della pupilla.

Miosòtide - da μύς, μυδ; mys , my-os sorcio e ούς, ώτὸς us, ot-os orecchio - gen. di p. d., fam. borraginee; le cui foglie sono lanceolate, ispide, pelose, quasi a guisa di orecchio di topo.

\* Miosūro - da μῦς, μυδς mys, my òs topo e copà ur-à coda – gen. di p. d., fam ranuncolacee: i cui frutti sono lunghi e sottili a fog-

gia di coda di topo.

\* MIOTENOTOMÍA – da μῦς, μυδ; mys, my-òs muscolo , τένων tèn-on tendine e τομή tom-è taglio - incisione di qualche muscolo e di qualche tendine per la cura degli arti e piedi torti e della rachitide.

Mioteri – da μυία my-la mosca e the cacciatore - m. fam. d'ucc. passeri dentirostri; che si nutrono di mosche ed altri insetti.

\* MIOTILLITÀ – da μῦς, μυδ; mys, my-os muscolo e τίλλω till-o vellico, titillo - irritabilità dei muscoli; proprietà che hanno di coatrarsi, stendersi, contorcersi.

\* MIOTOMIA. V. Miòtomo - sezione

o dissezione dei muscoli.

\* Μιὸτομο – da μῦς, μυὸς πρys, my-òs muscolo e τομή tom-è taglio coltello che serve per incidere un muscolo sotto la congiuntiva.

\* MIOTRAUMIA - da μῦς, μυὸς mys. my-os muscolo e τραῦμα traum-a fe-

rita - ferita dei muscoli.

\* MIRANTÈRA - da μυρία myr-la numero grande, indeterminato e ανθηρά antherà antera – gen, di p.

un grandissimo numero di antere.

MIRIADE - da μύριοι myr-ioi, myr-ii dieci mila e μυρία myr-la numero grande, indeterminato – unione di dieci mila unità. 2 Insieme molto grande, indeterminato.

\*Miriadėno – da μυρία myr-la numero grande, indeterminato e άδην adèn glandola - gen. di p. d:. fam. leguminose; le cui foglie sono sparse di un gran numero di glandole.

\* Miriagramma – da μύρια myr-la dieci mila e γράμμα gramma - misura di peso di dieci mila grammi.

\*Mirialitro – da μύρια myr-ia dieci mila e λίτρα litr-a litro misura di capacità di 10,000 litri.

 Miriametro – da μύρια myr-ia dieci mila e uitpov metron metro misura itineraria di dieci mila metri, o di dieci chilometri.

 MIRIANA – da μυρία myr-la nu– mero grande, indeterminato - gen. di anell., fam. nereidi; il cui corpo

è composto di un grandissimo nu-

mero di anelli. \* MIRIANTÈA. V. Mirianto - gen. di p. d., fam. omalinee; che portano una innumerabile quantità di fiori.

\* Mirianto – da μυρία myr-la numero grande, indeterminato e 🌤 00s anth-os fiore - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; così nominate dai loro piccoli e numerosissimi fiori.

\* MIRIAPODI – da μυρία myr-la numero grande, indeterminato e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - cl. di animali invertebrati; che hanno un grandissimo numero di piedi.

Miriàrca – da μύριοι myr-ioi, myr-ii dieci mila e apyòc arch-òs c po - capo di dieci mila soldati.

Mirica – da μύρον myr-on profumo-m. gen. di p. d., fam. mi- che o capsule.

Partie ....

d . fam. omalinee; i cui fiori hanno | ricee; le cui foglie hanno grate odore, e una delle cui specie ha i frutti intonacati di una sostanza cerosa che ardendo sparge grato odore.

> \*Miricaria - da μυρική myrik-è mirica - gen. di p. d., fam. tamariscinee; che producono nocciuole simili a quelle della mirica.

\* MIRICÉE. V. Mirica.

\* Miricina – da μύρον myr-on umquento - sostanza incolora ch'è uno dei principii costituenti della cera.

\* Mικιοcòcco – da μυρία myr-la numero grande, indeterminato e zózzos kókk-os granello – gen. di p. a., fam. funghi; che contengono semi numerosissimi.

\* Miriofillo – da μυρία myr-la numero grande, indeterminato o φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. igrobiee; le cui foglie sono numerosissime e frastagliate.

\* Miriològio, Mirològio – da μυρέω, μύρομαι myr-èo, myr-ome piango, mi lamento (μυρίον myr-ion sin. di θρηνητικόν threnetik-on piagnoloso, piagnisteo, da ômyiw thren-èo piango) e λόγος lòg-os discorso (λίγω leg-o dico) – canto in tuono di piagnisteo, o accompagnato, alternato da pianti, per un morto, o nella stanza mortuaria o mentre si porta a seppellire; che si usa di fare in Grecia da qualche stretta parente del defunto o da altre donne; simile al *vocero* dei Corsi. E parola dell'ellenico volgare (Secondo altri, meno correttamente, da Moio Moir-a, Mir-a Parca, o da μυρία myr-ia numero grande, indeterminato, e λόγος lòg-os discorso).

\* Miriotèca – da μυρία myr-la numero grande, indeterminato e θήκη thèk-e teca - gen. di p. a., fam. felci: la cui fruttificazione consiste in un gran numero di te-

• Miriotrièm A – da μυρία myr-la numero grande, indeterminato e τρήμα trêm a foro – gen. di p. a., fam. licheni; ebe hanno aspetto di espansioni o macchie perforate da innumerevoli forellini.

Miristica - da μορίζω myr-lz-o olezzo (μόρον myr-on profumo) -m, gen. di p. d., fam. miristice; che spandono soavissimo odore (Il frutto di una delle specie è la noce moscata).

\* MIRISTICEE. V. Miristica.

MIRISTICO. V. Miristica – m. ep. di un acido estratto dalla noce moscata. 2 m. Ep. di un etere formato dalla combinazione dell'acido miristico e dell'etere vinico.

\*MIRISTINA. V. Miristica - materia grassa, solida del butirro di

noce moscata.

Minnicia - da μόρμπζ, μόρμπλος myrmex, myrmek-os formica - m. gen. di p. d., fam. genzianee; così dette perchè vi si annisia un gran numero di formiche. 2 Specie di verruca che si sviluppa specialmente alla palpebra o palma delle mani e alla pianta dei piedi; così detta perchè cagiona dollori simili a quelli prodotti da punture di formiche.

MIRMECIASI. Sin. di mirmècia

nº 2.

MIRNÈCIO - da μάρμηξ, μόρμηκος myrmex, myrmek-os formica - m. gen. d'ins. apt., fam. aracaidi; che hanno la testa simile a quella delle formiche.

\* Μικμερόβιο - da μέρμηξ, μόρμηχος myrmex, myrmek-os formica e βίος bi-os vita - gen. di mamm. didelfi; che si nutrono di formiche.

\*MIRMECODIA - da μάριπε, μάρμπιος myrmex, myrmek-os formica e ilò-s eid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. d., fam. rabiacee; che sono sempre coperte di formiche. \* Mirmecòfagi – da μύρμηξ, μύρμηκος myrmex, myrmek-os formica e φάγω fag-o mangio – div. di mamm. sdentati; che si pascono di formichieri.

Mirmecoleone - da μύρμπε, μύρμπες, μύρμπες myrmex-us formice e λαίω lè-o uccido, distruggo - gea. d'ins. neuropt., fam. mirmecoleonidi; che fanno strage delle formiche.

\*MIRMECOLÈONIDI. V. Mirmeco-

\* MIRMEDONIA - da μυρμπδών myrmed-on formico - m. gen. d'ins. col. pent., fam. stafilini; che si nutrono di formiche.

\*MIROBALANE. V. Mirobalàno.
MIROBALANO, — da µigov myr-on
unguento e βicavoc balan-os-aphianda — nome di varii frutti secchi dell'India e dell'America, che somigliano a prune secche ed hanno un
odore soave. 2 m. Gen. di p. d.,
fam. combretacee, tr. mirobalanee;
i cui frutti somigliano a ghiande, a

nocciuole e hanno grata fragranza.
\* ΜΙΚΟΒΚΌΜΑ – da μύρεν myr-on
balsamo e βρώμες brôm-os fetore –
gen. di p. m., fam. orchidee; che
emanano un forte e ingrato odore
di balsamo.

\* MIRODENDRO - da μύρον myr-on profumo e δένδρον dèndr-on ulbero gen. di p. d., fam. meliacee; dal cui tronco stilla un umore balsamico.

MIRÒDIA - da μύρον myt-on profumo e δζω òz-o olezzo - m. gen. di p. d., fam. sterculiacee; che tramandano soave odore.

\* Miriolitto - da μύρον myr-on balsamo e λύω ly-o sciolgo - medicamento composto di una o più sostanze sciolte in qualche olio essenziale.

\* Mirosma - da μύρον myr-on profumo e όσμη osm-è odore - gen. di b. m., fam. amomee: che hanno l grato odore.

\* Mirospermo - da μύρον myr-on profumo e σπέρμα sperm-a seme gen. di p d., fam. leguminose; i cui semi stillano un umore balsa-

Mirotèca – da μύρον myr-on profumo e trixa thèk-e teca - scatola da profumi; vaso unguentario.

MIROTECIO. V. Miroteca - m. gen, di p. d., fam, conifere: i cui frutti hanno forma di vasi unguentarii

Mirra - ebraico mor: contico marmar sorta di aroma; merotp olio aromatico (otp portare) μύρον myr-on profumo; ebraico mar goccia (μύρω myr-o stillo) gomma-resina estratta dal balsamodendro; che ha un odore forte, penetrante, balsamico, e forma di lacrime, di goccie.

MIRRIDE. V. Mirra - gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui semi hanno odore balsamico.

 \* Mirsifillo – da μύρσος myr-sos vaso e φύλλον fyll-on foglia - gen.

di p. m., fam. asparaginee; le cui foglie hanno forma di vaso.

Mirsina - da aupoim myrsin-e mirto - m. gen. di p. d., fam. mirsinee; che hanno aspetto di piccoli mirti.

 MIRTACANTA – da μύρτος myrt-os mirto e äxavda àkanth-a spina - sp. di p. d., fam. smilacee, gen. rusco; le cui foglie somigliano a quelle del mirto e sono spinose in cima.

\* MIROXILICO V. Miròxilo - corpo odoroso ottenuto per l'azione di una soluzione di potassa sulla cinnameina.

\* Miriòxilo – da μύρον myr-on *pro*di p. d., fam. leguminose, gen. mirospermo; da cui stilla il balsamo del Perù.

\* MIRTACÈE. V. Mirto.

\* MIRTEE. V. Mirto.

\* MIRTIFILLO - da µúptos myrt-os mirto e φύλλον fyll-on foolia – gen. di p. d., fam. rubiacee; le cui foglie somigliano a quelle del mirto.

\* MIRTIFÒRME - vocab. ibr. da μύρτος myrt os mirto e forma ep, di organo animale o vegetale che ha forma simile a una foglia di mirto; e specialmente, di alcune caruncole o tubercoletti che si trovano all'entrata della vagina,

Mirtino – da μύρτος myrt-os mirto - di mirto; del colore del mirto; che contiene mirto.

Mirto - affine a moscov myr-on profumo: ovvero al coptico merit amato, diletto, da me amare - gen. di p. d., fam. mirtacee, tr. mirtee; così nominate perchè diffondono un soave odore e forniscono un succo oleoso, ovvero perchè sono molto eleganti, onde erano sacre a Venere.

MISANTROPIA. V. Misantropo avversione, odio per gli uomini e per la società.

MISANTROPO - da μισέω mys-èo odio e ἄνθρωπος ànthrop-os uomo chi ha avversione, odio per gli uomini e per la società.

 MISCODERA – da μίσχος misch-os pedicciuolo e δέρη dèr-e collo gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: che hanno collo lungo a foggia di pedicciuolo.

\* Miscogasteriti. V. Miscogastro. MISCOGASTRO – da μίσχος mìsch-os pedicciuolo e yastho, yastpò; gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii, tr. miscogasteriti; che hanno ventre sottile.

\* Miscolòbio – da μίσχος misch-os fumo e ξύλον xyl-on legno - st.-gen. | pedicciuolo e λοβὸς lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui baccelli sono sottili e lunghi.

e fluc èli-os sole - gen. d'ins. laoid... fam. notturni : che di giorno

stanno nescosti. \* Misocalia – da μιπίω mis-ĉo udio e xalòc kal-òs bueno, bello - con-

trario di filocalia. MISOCALO. V. Misocalia - con-

trario di filòcalo. \* Misogàllo – da μισίω mis-èo odio e Tállos Gallo, Francese - odiatore dei Francesi; titole di un'opera di Alfieri, in cui sfoga il suo odio contro la rivoluzione francese del secolo scorso.

\* Misogamia – da μισέω mis-èo odio e yauce gam-os matrimonio avversione al matrimonio.

MISOGAMO. V. Misogamia - av-

verso al matrimonio. Misoginia – da misée misée

odio e ywn gyn-è donna - avversione al sesso femminile.

Misògino. V. Misoginia - che odia il sesso femminile.

\* Misolanpo – da μισέω mis-èo odio e λαμπάς lamp-as lume - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che stanuo in luoghi oscuri.

MISOPONÍA – da μισέω mis-eo odio e zóvos pón-os futica, lavoro - avversione alla fatica, al lavoro.

MISOPONO. V. Misoponia - avverso alla fatica, al lavoro.

Mista - da μώω my-o chiudo, taccio - iniziato a secrete dottrine religiose. - Secondo altri dall'ebraico masud iniziato ai secreti (sod secreto).

\* MISTACIDA – da μύσταξ, μύσταχος mystax, mystak-os mustacchio gen. d'ins. neuropt., fam. friganii; distinti da peli lunghi e setacei, che pendono dalle loro mascelle a guisa di mustacchi.

\* MISTACINIE - da μύσταξ, μύστα-- fam. d'infus. tricoidei; forniti | ventata dall'autore.

\* MISÈLIA - da musico mis-èo odio | di cigli mebili simili a mustacchietti.

> METAGOGÍA - da mústres myst-es miste, inizialo e ayu ag-o conduce - iniziazione, spiegazione dei misteri egl'iniziati.

> MISTAGOGO. V. Mistagogia ministro incaricato di spiegare i

misteri agl'iniziati.

Mistero. V. Mista (ebraico misthar secreto) - cosa secreta, di cui non si parla o non si debbe parlare pubblicamente. 2 Dottrina religiosa, che si comunica (o anticamente si comunicava) solamente ai misti, agli iniziati. 3 Cerimonie sacre cui erano ammessi i seli misti. 4 m. Dramma di argo-

mento religioso, nel medio evo. \*Misticismo - da μυστικός mystik-òs mistico – tendenza a mettersi in relazione diretta con Dio e col mondo soprasensibile senza tener conto del finito e delle cose sensibili; dottrina che ha questo scopo.

Mistico. V. Mistero - secreto. 2 m. Chi cerca di mettersi in diretta relazione con Dio e col mondo soprasensibile senza tener conto del finito e delle cose sensibili. 3 m. Ep. di tali dottrine; che si riferisce ad esse.

Mitico - da µuotos myth-os mito - che si riferisce a un mito.

\* M:TILACÈE. V. Mitilo.

Mitilo – forma secondaria di "úδιεν myd-ion, dim. di μῦς mys conchiglia - gen. di moll. conchiferi acefali, fam. mitilacee (nell'ellenico volgare μύδιον myd-ion).

\* MITISTORIA, MITISTOREMA - da μῦθος myth-os favola e ἱστορία ister-ia *storia* – romanzo storico: racconte in cui la favola è mista alla storia, il vero al verosimile. xos mystax, mystak-os mustacchio 2 Romanzo, narrazione tutta in-

# Mitistòrico. V. Mitistòria, oh'è proprio della mitistoria.

Mirro - da mides myth-os parala: work o myth iz-o parle (affine all'albanese them parlare, con antistrofe di elementi) - m. tradizione favelesa sulla natura e l'origine degli Dei, i fatti lere, le lere relazioni cogli uomini. 2 m. (in generale) Cosa favolosa, che nen esiste. che nuò alludere ad esseri e fatti veri .

MITÒGRAFO - da uide myth-os mile e voces graf-o scrivo - scrittore che ha esposto e spiegato, per solito in prosa, le tradizioni poe-

tiche delle antiche età.

Mitologia - da möles myth-os favola e hores lòg-os discorso - insieme delle tradizioni favelose, proprie di un popolo, sull'origine e la natura degli Dei e sulle lero relazioni cogli nemini.

MITOLÒGICO. V. Mitologia - che si riferisce alla mitologia.

MITOLOGO, \* MITOLOGISTA. V. Mitelogia - autore di scritti sulla mitologia: versato nella mitologia.

MITRA - dallo zendo mit legare -c. cintura, fascia o interno agl'ilii. o sotto le mammelle per sostenerle, o interno alla testa a guisa di turbante ecc. 2 m. Ornamento che portano in capo nelle solennità i vescovi ed alcuni abati e prelati (secondo altri, così detto perchè simile a quello che portavano i sacerdoti del Dio persiane Mitra). 3 m. Gen. di moll. gasteropodi univalvi: la cui conchiglia arieggia nella forma ad una mitra episcopale. 4 m. Serta di cuffia che copre al ricettacolo dei funghi.

\* MITRACARPO - da mitra mitra metra e καρπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. rubiacee: i cui frutti hanno forma di mitra, di cuffia.

\* MITRAGINA – da mitra e

mines - gen, di p. d., fam, serofularinee: il cui organo genitale femmineo ha la forma di una puata di mitra eniscopale.

\* MITRALE - da mitra - en. di certe valvole in forma di mitra. che guerniscono l'apertura di comunicazione dell'orecchietta sinistra del cuore col ventricole corrispondente.

\* MITRARIA - da mirro mitra gen. di p. d., fam. bignoniacee: i cui fiori hanno forma di mitra eni-

scopale.

\* MITRASACME – da uítoa milra e dyun achm-e punta - sin. di mitragina.

\* Mitrasi - da μίτρα mitra – tr. di p. a., fam. funghi; che hanno forma di mitra eniscovale.

\* MITRATO - da miroa metra - che porta mitra.

\* MITREFORO – da púrpa mitra e pipu fer-o porto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; la cui testa è coperta da una specie di cuffia.

\* MITRENICE - da μίτρα milra e uúxas myk-es fungo - gen, di n. a., fam, funghi licoperdacei; il cui ricettacolo è coperto da una specie di cuffia, che cade nella maturità.

\* MITRÉOLA – da pirpa mitra – gen. di p. d., fam. genzianee: i cui frutti hanno forma di piccole mitre episcopali.

\* MITROCARPIA - da mitpa maira e καρπὸς karp-ủs fratte - div. delta criptogamia; la quale comprende quelle piante criptogame la cui fruttificazione è coperta da una mitra o sorta di cuffia.

Mitrófora – da uítoa mitra e φέρο fèr-o porto - m. gen. di p. a , fam. funghi tecaspori; il cui ricettacolo ha forma di mitra.

 Miùro – da μῶς mays topo e của à ur-à coda - ep. del polso, quando Two gyn-è donna, fig. organo fem- le pulsazioni sono successivamente più deboli, finche mancano al tutto; a guisa della coda di un topo, che va sempre diminuendo fino alla sua estremità. 2 Gen. di p. m., fam. graminee; la cui spiga ha forma di coda di topo. 3 Sp. di p. m., fam. graminee; gen. festuca; che hanno pannocche lunghe e strette, a guisa di coda di topo.

Miùro - da μείων mè-ion, mì-on minore e σύρὰ ur-à coda - verso esametro, che invece di uno spondeo, ha in fiue un trocheo.

\*Mixinòide - da μύξα myx-a mucosità e είδος èid-os, id-os forma, somigliansa - gen. di pesci condropt., fam. ciclostomi; simili alle lamprede e coperti di mucosità.

\* MIXOSARCOMA - da μύξα myx-a muco e σάρξ, σαρχὸς sàrx, sark-òs carne - tumore dello scroto, sarcocele pieno di mucosità.

\* Mizina – da μόζω myz-o succhio – gen. d'ins. imenopt. fam. scavatori; forniti di una linguetta trifida, colla punta media della quale succhiano il loro alimento.

\* MIZÒXILO – da μύζω myz-o succhio e ξύλον xyl-on legno – gen. di ins. emipt. omopt., fam. ofidii; che hanno l'abitudine di succhiare il legno degli alberi.

MNÈMONE - da μνήμη mnème memoria (μνάομαι mn-home mi ricordo) - soprannome di Artaserse re di Persia, che aveva una memoria prodigiosa.

MNEMONICA – da μνήμη mnèm-e memoria (μνάομα: mn-àome mi ricordo) – arte di aiutare la memoria, per associazione d'idee, con artifizii a quest'uopo inventati.

MNEMONICO. V. Mnemònica - che si riferisce alla mnemonica.

MNEMOSINO-da μνάομαι mn-àome mi ricordo - monumento, ricordo; oggetto destinato a rammemorar chechessia.

\* MNEMOTÈCNA, MNEMOTECNIA - da μνήμη mnèm-e memoria e τέχνα tèchn-e arte - sin. di mnemònica.

\* MNEMOTÈCNICO. V. Mnemotecnia - relativo alla mnemotecnia.

\*MNIARO - da µνίον mn-lon musco - gen. di p. d., fam. cariofillee; erbe minutissime, come muschio.

Mnio - da μνίον mn-lon musco - m. gen. di p. a., fam. muschi

acrocarpi, tr. briacee.

\* MNIŌFILO - da μνίον mn-ion musco e φι tω fil-êo amo - gen. di ins. col. tetr., fam. ciclici; che si trovano sul musco, sopratutto dei muri vecchi. 2 Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; idem.

\* Môcsa - da μύξα myx-a lucignolo - cilindro di cotone o d'altra materia lanuginosa a foggia di lucignolo, che si fa ardere sulla pelle per procurare una cauterizzazione lenta e graduata.

\* MOGILALISMO – da μόγις mòg-is con fatica e λαλέω lal-èo parlo – difficoltà di parlare, di pronunciare.

\* MOLIBDATO. V. Molibdèno - sale che risulta dalla combinazione dell'acido molibdico con una base.

\* MOLIBDENITE. V. Molibdeno - molibdeno solforato.

\*MOLIBDENO - da μολυβδος molybd-os piombo - metallo che si trova solamente in combinazione col piombo.

\* Molibbico. V. Molibdeno - combinazione dell'ossigeno col molibdeno.

uvaeno

MOLIBDOIDE - da μολυθός mòlibd-os piombo e atoc èid-os, ld-os, forma, somiglianza - m. min.; miniera di piombo compatta e menopesante della comune. 2 Qualunque sostanza minerale che ha qualche somiglianza col piombo.

\* MOLLUSCHI - da μώλυξ, μώλυκος

mòlyx, mòlyk-os molle - cl. di animali invertebrati, molli, privi di scheletro, talora nudi, talora coperti di una conchiglia.

coperti di una conchiglia. Molòsso – da Μολοσσὸς Molos–

s-òs – sorta di cani grandi e feroci, originari della Molossia nell'Epiro. 2 Piede di verso, composto di tre sillabe lunghe, usato nei canti popolari dei Molossi, ovvero inventato da Molosso figlio di Pirro e d'Andromaca.

MOLOSSOJAMBO – da μολοσσός moloss-ós molosso e taμθος lamb-os jumbo – piede di verso composto di un molosso e di un jambo.

MOLOSSOPIRRÌCHIO - da μολοσσὸς moloss- ὁs molosso e πυξόζειες pyrrich-ios pirrichio – piede di verso composto di un molosso e di un pirrichio.

MOLOSSOSPONDEO – da μολοσσός moloss os molosso e σπονδαίες spond éos spondeo – piede di verso composto di un molosso e di uno spondeo.

\* MONACÀLE - da μοναχὸς monach-òs monaco - relativo a monaco o al monachismo.

\*Monacanta – da μόνος môn-os solo e ἄχανθα àkanth-a spina – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; armati di una sola spina.

\*MONACANTO. V. Monacanta - gen. di pesci plectognati, fam. sclerodermi; forniti di una sola spina alla prima natatoia dorsale.

\* MONACATO - da μοναχός monach-òs monaco - stato monacale.

\* MONACHÌSMO – da μοναχὸς monach-òs monaco – sin. di monacàto. 2 Nome collettivo dei monaci,

MônAcO - da μόνος môn-os solo e solo εχω ech-o sono - uomo religioso, che passa la vita in solitudine. 2 m. Mo Gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; di una di color nero, come sogliono vestire i monaci. 3 m. Nome specifico di Mo

mõlyx, mõlyk-os molle - cl. di molti animali di varie classi, di

\*MONACTIDE – da μόνος môn-os solo e áxris akt-is raggio – gen. di p. d., fam. composte eliantee; nel cui raggio dei fiori uno solo è femineo.

MONADE – da µ¿voc môn-os solo – essere semplice, indivisibile, incorporeo; differente dall'atomo in quanto questo si concepisce come materiale, esteso, impenetrabile. 2 m. Gen. d'infus., fam. monadii; così detti per la loro piccolezza e per la semplicità della loro struttura.

\* MONADÈLFIA. V. Monadèlfo cl. del sistema sessuale delle piante; che comprende le monadelfe.

\* MONADELFO - da μόνες môn-os solo e ἀδελφὸς adelf-òs fratello ep. di fiore i cui stami sono uniti alla base in un solo fascio, e di pianta che ha tali fiori.

\* Monadista – da μονάς, μονάδος monàs, monàd-os monade – seguace della monadologia.

\* MONADOLOGIA - da μονάς, μονάδος munàs, monàd-os monade e λόγος log-so discorso-dottrina delle monadi; sistema di filosofia speculativa, che cerca le ultime basi dei fatti nelle monadi.

\* Monandria. V. Monandro - cl. di piante i cui fiori hanno un solo stame.

\* MONANDRO – da μόνος môn-os solo e ἀνὴρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame – ep. dei fiori e delle piante che hanno un solo stame.

\* MONANTÈRA – da μόνος mòn-os solo e ἀνθηρὰ anther-à antera – stame che ha una sola antera.

MONARCA. V. Monarchia - capo di una monarchia; supremo imperante.

Monarchia - da μόνος môn-os

solo e αρχω àrch-o governo, presiedo – governo d'un solo; Stato in cui la suprema autorità è affidata ad un solo, limitata o non limitata da leggi scritte.

MONARCHICO. V. Monarchia che si riferisce alla monarchia.

MONARCHICI. V. Monarchia settarii cristiani del II secelo che negavano la Trinità e non ammettevano che una sola persona in Dio.

\* Monarchistà. V. Monarchia partigiano della monarchia.

\*MONARRENO - da µóvos môn-os solo e afóny arren maschio - gen. di p. d., fam. vernionee; che hanno in ciascum fiore un solo fierellino maschio.

MONASTERO - da μόνος môn-os solo e ζοταμαι ist-ame sto - abitazione comune di monaci o di monache.

Monastico – da μόνος mon-os solo – che si riferisce a monaco o a monacato.

MONAULO – da μόνος môn-os solo e αὐλὸς aul-òs flauto – flauto semplice, di una sola canna.

MONERE - da μόνος môn-os solo e èpéase ex-èss-o remigo - nave a ua solo ordine di remi. 2 Barca a un remo solo.

\* MONIMIA - da μόνος, μένιμος màn-os, mônim-os solo - gen. di p. d., fam. menimiee, i cui frutti sono drupe carnose che contengene un solo nociuolo osseo.

\* MONIMIEB. V. Monimia.

\* Monismo - da μόνος môn-os solo sistema che ammette un solo principio di sostanza in tutte le cose.

\* Monista. V. Monismo - seguace del monismo.

\* MONOBLEPSIA – da μάνος môn-os solo e βλίπω blèp-o veggo – affezione in cui la visione coi due occhi è confusa, mentre con un ecchio solo è chiara. \* Μονοπάλεμο – da μόνος mon-es solo e βραχίων brach-ton braccio – chi, o per difetto fisico e per amputazione, ha un braccio solo.

\*MONOCÀRIO - da μόνος môn-os sole e κάρνον kar-yon noce - st. gen. di p. m., fam. colchicaces, gen. colchico: i loculi delle cui capsule contengeno un solo nocciuolo per ciascuno

\* MONOCARPICO – da μόνος môn-os solo e χερπὸς karp-òs frutto – che ha un solo frutto o frutta solitarie.

\*Monocarpro. V. Monocarpo ep. delle piante che producono un solo frutto nel corso della loro esistenza.

MONOCEFALI – da μόνος môn-os solo e κεφαλή kefal-è testa – m. fam. di mostri doppii, ord. autoriti; che hanno una sola testa.

Monòcera. V. Menècero – m. gen. di p. m., fam. graminee; che hanno una sola spiga cornuta.

\*Monocerca - da μόνες mon-os solo e κέχως kèrk-os coda - gen. d'infus, fam. tricoidei; forniti di una coda semplice, non hiforcata come nelle forcularie.

Monòcero – da μένες mòn-os solo e xέτχε kèr-as cerno – gen. incerto di mamm.; asimale faveloso con un corne lungo quattro piedi; sia. di fiocòrno. 2 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; forniti di una sola antenna

Monòchell, Monòchill — da μόνε mòn-os solo e χαλή chel-è unghia — m. fam. di mamm., fam. solipedi; caratterizzati da una sola unghia per piede

MONOCHELO. V. Monocheti — ss., gen. d'ins. col. pent., fam. lamelhicorni; che hanno un piede forcuto. 2 m. Gen. di moll. perporiferi; che hanno sull'orlo destro della
conchiglia un dente, una sorta di
cernetto.

MONOCHIRO - da móvos mon-os solo e velo cheir, chir mano - chi, o per naturale difetto o per amputazione, ha una mano sola. 2 m. St. gen. di pesci malacopt., gen. pleuronecte: che hanno una sola pinna nettorale.

 MONOCLAMIDE – da μόνος môn-es solo e χλαμύς, χλαμύδος chlamys, clamyd-os clamide-ep, dei fiori che hanno un solo inviluppo fiorale o periantio, e delle piante che fanno tali fiori.

\* Monoclinie – da μόνος mòn-os solo e naiva klin-è letto, fig. 7icettacolo - div. di piante, che comprende quelle che in ogni fiore hanno riuniti gli organi dei due sessi.

Monocòcco - da nówe mòn-os solo e xóxxos kôkk-os grano, seme - nome specifico di piante che produceno un solo seme.

\* Monòcoli. V. Monòcolo.

\* Monòcolo – vocab. ibr. da μόνος mon-os solo e lat. oculus occhio - chi ha per naturale difetto o per malattia un occhio solo 2 Piccolo cannocchiale che serve per un occhio solo. 3 Fascia incrociata che serve a mantenere un topico sopra un occhio. 4 Gen. di crost. copepedi; caratterizzati da un occhio unico alla parte anteriore - superiore della testa.

Monòcolo – da µóvos môn-os solo e χώλον kòl-on membro - periodo di un solo membro. 2 Ep. di chi ha un solo membro di quelli che sono doppii, come braccia. gambe, ecc.

MONOCORDO - da μόνος môn-os solo e ropon chord-è corda - strumento musicale di una sola corda, che serve per trovare le proporzioni armoniche. 2 m. Regola armonica musicale, per misurare i suoni gravi e gli acuti.

\* MONOCOTILEDONE - da uéros mon-os solo e κοτυληδών kotyledon cotilèdone - ep. di pianta il cui embrione ha un solo cotiledone.

\* MONOCOTILEDONIA. V. Monocotilèdone - cl. di piante, che com-

prende le monocotiledoni.

\* MONOCRASPEDO - da móvos môn-os solo e κράσπεδον kraspèd-on françia - gen. di acal., fam. meduse; che hanno una sola fila di tentacoli.

Monocromo, - da móvoc mon-os solo e young chròm-a colore - di un solo celore. 2 m. Quadro dipinto con un solo colore; pittura a chiaroscuro

MONODÁCTILO - da μόνος môn-us solo e δάκτυλος daktyl-os dito - m. gen. di pesci toracici; caratterizzati da un solo raggio cortissimo e visibile appena ad ogni pinna toracica. 2 m. Gen. di rett. saurii. fam. scincoidi; le cui zampe somigliano a stiletti ed hanno in cima una piccola unghia puntuta.

\* MONODÈLFO - da móvos mon-os solo e δελφύς delf-vs matrice - ep. dei mammiferi ordinarii, i cui feti prendono il loro intiero sviluppo nella matrice, non hanno bisogno di essere riposti in un marsupio, quasi seconda matrice, come i didelfi.

MONODÍA - da μόνος môn-os solo e adri od-è canto - canto lugubre nell'antica tragedia, che veniva eseguito da un sole, senza il coro. 2 Canto funebre che si eseguiva da una sela donna, nell'accompagnare il defanto.

\* MONODINÀMIDE - da µóvos môn-os solo e δύναμις dynam-is forza - gen. di p. d., fam. scrofularinee: i cui calici hanno cinque divisioni tutte della stessa grandezza.

Monodònte - da μόνος môn-os solo e όδους, όδόντος odús, odónt-os dente - m. sp. di mamm. cetacei. gen narvale; forniti di un lungo dente alla mascella superiore; sin. | sessuale delle piante, che comdi monòcero. 2 m. Gen. di moll, conchiliferi, fam. trocoidi; le cui conchiglie hanno l'apertura munita di un solo dente.

\* Monoecia – da μόνος môn-os solo e cixía oik-ia, ik-la casa - cl. del sistema sessuale delle piante, che comprende tutte quelle i cui tiori unisessuali sono portati dal medesimo individuo, abitano (per così dire) la stessa casa.

\* Monoepiginia. V. Monoepigino - st.-cl. del sistema sessuale delle piante; che contiene le monoe-

pigine.

\* Monoepigino – da μόνος mòn-os solo e \* ἐπίγυνος epigyn-os epigino cp. delle p. m. che sono epigine, cioè hanno gli stami inseriti sul pistillo o organo femminile.

Monofillo – da μόνες môn-os solu e φύλλον fyll-on foglia - m. ep. di ogni organo foliaceo composto di un solo pezzo, e che non presenta più fogliette distinte, e di piante fornite di tali organi. 2 m. Gen. di mamm. chiropteri, fam. nottole; distinti da una sola foglia o aletta membranosa dritta sul naso.

\* Monopisismo. V. Monofisiti sistema, dottrina dei Monofisiti.

Monofisiti – da μόνος môn-os solo e φύσις fys-is natura - settarii cristiani che riconoscevano in Gesù Cristo una sola natura, la divina.

 Monòfito – da μόνος mòn-os solo e φυτὸ, fyt on pianta - ep. dei generi botanici composti di una sola specie.

Monoftalmo – da μόνος môn-os solo e δφθαλμώς ofthalm-ds occhio che ha un occhio solo, o per naturale difetto o per malattia.

Monogamia. V. Monògamo stato di chi ha contratto matrimonio una sola volta. 2 Stato di chi ha una

prende tutte quelle i cui fiori sono distinti gli uni dagli altri e hanno un calice particolare per ciascuno.

MONOGAMICO. V. Monogamia -

proprio della monogamia.

Monògamo – da μένες mòn-os solo e γάμες gam-os matrimonio che ha una sola moglie. 2 Che ha contratto matrimonio solamente una volta. 3 m. Ep. di animale che sta con una sola femmina.

\* Monogastrico – da μόνος mon-os solo e γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-òs ventre - ep. di animale che

ha un solo stomaco.

MONOGENIA – da μόνος mòn-os solo e γένες gèn-os generazione - m. modo di generazione che consiste nella produzione, per mezzo di un corpo organizzato, di una parte che in capo ad un certo tempo si separa da esso e diviene crescendo un nuovo individuo simile a quello che lo ha pro-

\* Monoginia. V. Monògino - cl. di piante il cui fiore contiene un solo pistillo.

Monogino - da móves mon os solo e γυνὰ gyn-è donna, fig pistillo - m. ep. dei fiori che racchiudono un solo pistillo.

\* MONOGÒMFIA – da móves mon-os solo e γόμφες gòmf-os dente molare - tr. d'infus. sistolidi o rotanti: le cui mascelle sono fornite di un solo dente.

\*Monografia – da μόνος môn-os solo e γράφω graf-o scrivo - trattato intorno ad solo oggetto, ad una sola parte di una scienza.

Monogramma - da μόνος môn-os solo e γράμμα gramm-a lettera - riunione di più lettere in un solo carattere, in modo che il medesima tratto di penna serve a due o tr. lettere differenti.

Kola moglie, 3 m. Ord. de! sistema | \* Monòico - da μόνος mòn-os sole

e cixos dik-os, lk-os dimora - ep. di piante che portano fiori maschi e fiori femmine separati gli uni dagli altri, ma sopra un solo fusto.

\* MONOIPOGINO - da µóves môn-os s ilo, únò ypò sotto e yuvà gyn-è donna, fig. pistillo - ep. di piante monocotiledoni i cui stami sono in-

seriti sotto l'ovaja.

\* MONOLEPTA - da μόνος môn-os solo e λεπτὸς lept-òs soltile - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; in cui il primo articolo dei tarsi posteriori è sottile e lungo

Monòlito – da μόνος mòn-os solo e λίθος lith-os pietra - statua, monumento, obelisco, colonna di pie-

tra, di un solo pezzo.

MONOLOGIA – da μόνος mòn-os se lo e λόγος lòg-os discorso – sin. d) solilòquio.

Monologo. V. Monologia - chi

parla in un soliloquio.

Monomania - ch'è attaccato da monomania.

\* Μονομανία – da μόνος môn-os 8010 ε μανία mania – mania sopra un 510 o ggetto; disordine delle facoltà intellettuali ristretto a un solo oggetto, a una sola serie di idee, mentre in ciascun altra sono sane ed inalterate.

MONÒMERI – da μόνος mòn-os solo e μέρος mèr-os parte, divisione – m. sez. d'ins. col.; che hanno un solo articolo ad ogni tarso.

MONÒMETRO – da μόνος mòn-os solo e μίτρον mètr-òn metro – verso composto di un solo piede o di due di quelli che si misurano per dipodia. 2 Componimento poetico di un solo metro.

\* MONOMIÀRII – da μόνος mòn-os solo e μῶς, μυὸς mys, my-òs muscolo – ord. di moll. acefali; formiti di un solo muscolo d'attacco.

\* Monomio - da μόνος mon-os solo

e όνιμα ônom-a nome - espressione algebrica che ha un solo nome, cioè che consta d'un solo termine o membro.

\* MONOMORPIA. V. Monomòrfo unità di forma.

MONOMORFO - da μόνος môn-os solo e μερφή morf-è forma - che ha una sola forma; che non cangia di forma.

\* MONONFALII — da μόνος mon-os solo e ὀμφαλὸς omfal-òs ombilico fam. di mostri doppii autositarii ; caratterizzata dalla riunione di due individui quasi completi, a ombilico comune.

\* MONONICE - da μόνος mòn-os solo e όνυξ, όνυχος όπηχ, όπηγςh-os unghia - gen. d'ins. emipt. eter., fam. nepii; i cui tarsi sono forniti di un solo uncino.

\* Monònico V. Monònice - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno un solo uncino ai tarsi.

\* MONOPEGIA – da μόνος mòn-os solo e πήγνιμι pègn-ymi fisso – dolore fisso in un solo punto della testa.

\*MONOPERIANTEO, MONOPERIAN-ZIO - da μόνος môn-os solo e \*περικόνον perianth-ion periantio - epdei fiori che hanno un solo invilippo florale o periantio e delle piante cho producono tali fiori.

\*MONOPERIGINIA. V. Monoperigino - cl. del sistema sessuale botanico, che contiene le piante mo-

noperigine.

\* MONOPERÌGINO - da μόνος môn-os solo, περὶ perl intorno e γυνὰ gyn-è donna, ng. pistillo - ep. delle piante monocotiledoni i cui stami sono inseriti intorno all'ovaja.

MÒNOPE - da μόνος mòn-os sole e ώψ, ὼπὸς ops, opòs occhio - sin.

di monoftalmo.

\*MONOPETALO – da μόνος môn-os solo e πίταλον pètal-on petalo – ep. delle corolle le quali, quantunque trastagliate al lembo, formano alla | un testicolo solo. 2 m. Pianta la cui base un solo pezzo, che circonda completamente e senza interruzione eli organi sessuali.

MON

Monopia, V. Monope - l'aver un occhio solo.

\* Monopirèno – da μόνος môn-os sola e muphy pyrėn nocciuolo - frutto che ha un solo noccinolo.

\* MONOPLEUROBRANCHI - da μόνος mon-os solo, πλευρά pleur-à lato e Boxyy iev branch-ion branchia - ord. di moll.; che contiene quelli che hanno le branchie poste da un solo lato del corpo.

MONOPODÍA - da móvoc môn-os solo e nous, nodos pus, pod-os piede - maniera di scandere i versi contando i piedi a uno a uno. 2 m. Lo avere un piede solo.

Monopodo. V. Monopodia - chi, per naturale difetto o per amputazione, ha un piede solo.

MONOPÒLIO - da móvos môn-os solo e πωλέω pol-èo vendo - facoltà di vendere una cosa determinata, di esercitare una determinata industria, solo, ad esclusione di ogni altro

\* Monopolista. V. Monopòlio – chi esercita un monopolio.

\* MONOPTERIGIO – da μόνος môn-os solo e πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os aletta - ep. di seme con una sola aletta e di pesce con una sola pinna dorsale.

MONÒPTERO - da μόνος mòn-os solo e πτεκον pter-on ala - m gen. di pesci malacopt., fam. anguilliformi; le cui pinne dorsali ed anali si uniscono alla punta. 2 m. Nome specifico di pesci che hanno una sola pinna dorsale, o una sola caudale. 3 Edifizio, tempio rotondo con una sola ala di colonnato.

MONORCHIDE - da uávoc môn-os solo e όρχις, όρχιδος òrchis, òrchid-os testicolo - individuo che ha | ricarpii.

radice offre, almeno in apparenza, un solo tubercolo.

\* Monormo - da saóvos mon-os solo e čouos èrm-os monile - gen. di p. a., fam. ficee : che hanno un solo filo maniliforme che percorre le ramificazioni della fronda.

\* Monorrinco – da μόνος mên-es solo e búyyos rynch-os tromba gen, di elm., fam, tenioidi; il cui enfiamento cefalico è fornito di una edmost elos

Monorritmo - da móvos môn-os solo e δυθμός rythm-òs ritmo - sorta di versi di una stessa misura, che hanno lo stesso numero di piedi o di sillabe, le stesse desinenze.

Mondscele - da móvos mon-os solo e ozákos skěl-os gamba – chi è nato con una sola gamba o ha perduto una gamba.

MONOSCHEMA - da μόνος mon-os solo e oxñua schèm-a figura - m. segno o figura che rappresenta un'idea sola.

MONOSCHEMATICO. schèma - m. ep. di un sistema di scrittura in cui le singole idee si esprimono con singoli segni.

\* Monosèpalo – da mévec môn-os solo e σίπαλον sèpal-on sepalo - ep. del calice di una pianta ch'è o sembra composto di un sepalo solo.

MONOSILLABO - da móvoc mon-os solo e συλλαθή syllab-è sillaba ep. di vocabolo composto di una sola sillaba.

Monositia, \* Monositia - da móvos mòn-os solo e otros sit-os altmento - abitudine di mangiare solo. o una sola volta al giorno, o una sola specie di alimento.

\* MONOSPERMO - da prévos môn-os solo e σπέρμα spèrm-a seme - ep. di un pericarpio che contiene un solo seme, e di una pianta che ha tali pe\* MONOSTACHIO – da μόνες môn-as solo e στάχυς stàch-ys spiga – ep. di pianta che porta una sola spiga.

Monosteghi - da μόνος πόσιοs solo e στίγη stèg-e tetto - m. ord. di foramin.; il cui testo ha una sola loggia.

\* Monostèmma – da μόνος mòn-os solo e στίμμα stèmm-a corona – gen. di zool., fam. cribrine; forniti di una sola fila di ventose.

\* Monostémone – da μόνος môn-os solo e στήμων stèmon stame – sin. di monandro.

\* Monosômio – da μόνες mòn-os solo e σώμα sòm-a corpo – ep. dei mostri i quali, henché abbiano in apparenza un corpo unico, offrono vestigi di una composizione binaria del tronco.

Monostico – da μόνος môn-os solo e στίχος stich-os verso, serie – componimento di un verso solo. 2 Formato di una sola serie, di una sola fila.

\* Monostigmo – da μόνος môn-es solo e στίγμα sligma – ep. del pistillo o dello stilo quando portano un solo stigma.

Monòstilo – da μόνες mòn-os solo e στύλες styl-os stilo – m. gen. d'infus. sistolidi o rotatori, lam politrochi; forniti di una coda semplice. 2 m. Ep. di ovario, di tiore che ha un solo stilo, e di pianta che fa tali flori.

Monöstomo - da μένος môn-os solo e στέμα stôm-a bocca - che ha una sola bocca, una sola apertura. 2 m. Gen di elm., fam. trematodi; distinti per avere una sola ventosa alla bocca. 3 m. Gen. di acal., fam. meduse; che hanno una sola bocca; per opposizione agli altri generi degli astomi e dei polistomi.

MONOSTROFO – da μόνος môn-os solo e στρεώ, strof-è s'rofa – componimento di una sole strofa.

\*MONOTALAMO – da µávos mon-os solo e ôdiamo, thalamos talamo, stanza – ep. di mollusco o di conchiglia, che ha un solo loculo o casella; sin. di uniloculare.

\*MONOTEISMO - da μόνε; mòn-os solo e Θιες The-òs Dio - credenza in un solo Dio; sistema religioso che ha per base l'unità di Dio.

\* Monoteista. V. Monoteismo adoratore di un solo Dio; che professa il monoteismo.

\* MONOTELISMO. V. Monoteliti eresia dei Monoteliti.

MONOTELITI — da μόνες πόπ-os solo e θέλω thêl-o voglio (θέλποις thêles-is volontà) — settarii cristiani che riconoscevano in Cristo una sola volontà, la divina, considerando la volontà umana di esso come sottomessa all'altra e passiva.

MONÒTIPO - da μόνος mòn-os solo e τόπος typ-os tipo - m. ep. dei generi di animali o di piante le cui specie hanno fra loro dei rapporti che ne fanno un gruppo molto distinto.

\* Monòtino – da μόνες mòn-os solo e θύρχ thyr-a porta – m. ep. di conchiglia che ha una sola apertura, una sola valva: sin. di univalve.

MONOTOCO - da μόν:ς mon-ossolo e τοιε: tok-os parto - donna che ha partorito una volta sola. 2m. Gen. di p. d., fam. epacridee; il cui ovario cangiasi in bacca con un solo seme.

MONOTONIA - da μόνος mòn-os solo e τόνος tòn-os tuono - uniformità di tuono, di tenore; opposto a varietà.

Monòtono. V. Monotonìa - uniforme di tuono, di tenore; oppostoa vario.

\* MONOTRIGLIFO - da μόνος mon-es solo e τρίγλυφος triglyf-os triglifo – spazio di un solo triglifo, pietra quadrata fra due pilastri; interco– funnio della larghezza di un solo | forma e γραφή graf-è descrizione triglifo e due metope.

Monotrochi - da μόνος môn-os solo e τροχὸς troch-òs ruota - m. fam. d'infus, sistolidi; cho hanno un or-

gano rotatorio semplice.

Monotropa, Monotropo - da μόνος mon-os solo e τρέπω trèp-o volgo - m. gen. di p. d., fam. monotropee: che hanno invece di foglie delle scaglie alterne e distinte che ne coprono lo stelo e sono sempre volte da una parte.

\* MONOTROPÈE. V. Monotropa.

Monòxilo – da μόνος mon-os solo e ξύλον xyl-on *legno* – ep. di arnese fatto di un solo pezzo di legno; p. e. barchetta, battello di un solo tronco incavato.

Monozòo – da μόνος mòn-os solo e ζωω zò-o vivo – animale che vive solitario, non a gregge con altri suoi simili.

\* MONÜRA – da μόνος mòn-os solo e củoà ur à coda - gen. d'infus. sistolidi, fam. politrochi; forniti di un appendice caudale semplice.

MORFASMO - da μερεάζω morfaz-o imito, fo delle smorfie - sorta di danza antica, in cui si imitavano la voce, la figura e i moti di ogni sorta di animali.

\* MORFÈA – da μερφός morf-òs oscuro - malattia cutanea, che consiste in parecchie macchiette, le une unite alle altre, su varii punti dell'esterno del corpo

Morfeo – da μερφός morf-ds oscuro - Dio del sonno.

\* Monfina – da Mesogaïes Morfé-os Morfeo - base salificabile che si estrae dall'oppio; così detta perche è un potente narcotico.

Mòrfo – da μερφὼ morf-ò bellezza - m. gen. d'ins. lepid. diurni, fam. ninfalii; grandi e ornati di solendidi colori.

descrizione della conformazione esterna degli animali, dei vegetali. \* Morfologia – da μερφή morf-è forma e λόγος log-os discorso trattato della conformazione esterna

degli animali e dei vegetali. \* Morfonomia – da μιρφέ, morf-ė forma e vópos nom-os legge - dottrina delle leggi relative all'orga-

nizzazione esterna dei corpi. MORMOLICIO - da μερμώ morm-ò larva, spauracchio e húxes lyk-os lupo - maschera di brutto aspetto. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; di bruttissima figura.

Mormone - da μερμών morm-on larva, spauracchio - m. gen. di mamm. quadrumani, fam. cinocefali: bruttissmi.

\* Mormònia – da μερμών morm-òn larva, spauracchio - gen. d'ins. neuropt., fam. friganii; di bruttissimo aspetto.

\* Монморе – da μερμώ morm-o larva, spauracchio e έψ, όπο; òps, op-òs aspetto - gen. di mamm. chiropteri; bruttissimi.

\* Moroblefaro – da μόρον môr-on mora, frutto del gelso, e βλέφαρον blefar-on palpebra - tubercolo sulla palpebra superiore, di color rosso livido, simile ad una mora.

\* Morocomio – da μωρός mor-òs pazzo e κομέω kom-èo curo - luogo dove si curano i pazzi; ospitale dei

Morologia. V. Moròlogo – atto. abitudine di dire stramberie, scioc-

MORÒLOGO – da μωρὸς mor-os pazzo e λόγος lòg-os discorso - che dice sciocchezze, stramberie.

MUNICHIONE - da Mouvigía Munichia, soprannome di Diana, che aveva un tempio a Munichia, vicino al Pireo - mese attico, in cui si \* Morfografia – da μορφή morf-è | celebravano le feste di Diana Munichia; che corrispondeva a metà (mes-mes-it invenzione); μάω, di marzo e metà di aprile. μαίσμαι mà-o, mè-ome studio, ri-

Murena – da μόρω myr-o stillo – a. gen. di pesci condropt., fam. petromizidi; coperti di mucositi (volg. lampreda). 2 Gen. di pesci apodi, fam. anguilliformi; idem

\* MURENOBLÈNNA – da μόραινα myren-a murena e βλέναz blênn-a muco – st.-gen. di pesci apodi, fam. anguilliformi, gen. murena; coperti di materia mucosa e viscida più delle specie congeneri.

\* MURENÓIDE - da μύραινα myren-a murena e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di pesci jugulari: che somigliano alle murene.

Murrino – (accettando l'ortografia μύρρινος myrrin-os, si dovrebbe ammettere qualche affinità tra questo vocabolo e μύξοα myrr-a mirra. Sembra però da preferire l'ortografia μόβρινος morrin-os, che si trova in alcuni codici antichi) - affine al coptico meran (in generale) ricettacolo d'acqua, (in particolare) vaso che contiene acqua per le purificazioni; a maris idria, ecc. Si può congetturare che murrino significhi, in generale, vaso. Quanto alla materia di cui erano formati cosifatti vasi, molto si è disputato dagli eruditi. Forse il nome murrino era comune ; e le materie erano diverse. È probabile che i murrini egiziani, che si fabbricavano a Diospoli, fossero di una pasta vitrea, di cui ora è perduto il secreto.

Musa - affine all'egiziano mes un poema del Mongenerare, imaginare, concepire zione delle Muse.

(mes-mes-il invensione); μάω, μαίωμαι mā-o, mè-ome studio, ri-cerco (part. pass. ferm. μάνος màus-a=μώσα mòs-a); dor. Μώσα -personificazione dell'arte, della scienza; Dea preposta alle arti alle scienze.

Musso - da Mouoz Musa - tempio delle Muse. 2 Edifizio in Alessandria, in Antiochia ecc., consacrato alle Muse, cioè agli stud, 3 m. Edifizio. in cui si conservano oggetti d'arte e di scienza, e monumenti d'ogni specie.

Mosica - skt. mas risuonare, cangiato a in u, come nel lat. musc-a, ant. pruss. mus-o mosco (skt. makshika). La stessa radice si trova pure in arabo con varie modificazioni e sviuppi; p. e., mis-mah, plur. masamih orecchie; mus-mah far sentire; mus-amm-à chiamato; mas-nàt, mis-nàt musica vocale.

Músico - da ucouni musik-è musica - compositore o escultore di musica. 2 m. Uomo che fu privato nell'infanzia degli organi della generazione per fargli conservare acuta la voce; eunuco che ha voce di soprano.

\* MUSICOMANE. V. Musicomania - che ha eccessiva passione per la musica.

\* Musico mania – da μουσική musik-è musica e μανία mania – eccessiva passione per la musica.

\* Musogonia - da Mouza Musa e yorn gon-è generazione - titolo di un poema del Monti, sulla generazione delle Muse.

## N

NABLÒNIO - da vácia màblea lira, salterio (voce ebraica) - gen. di p. d., fam. composte; così nominate dalla forma del loro frutte, che rappresenta l'immagine di una lira antica.

NAFTA - ebraico nafta, da nuf gocciere - bitume liquido.

NAIDE. V. Najade - sin. di Najade. 2 m. Gen. di anell., fam. chetopedi; acquatici. 2 m. Gen. di pol., fam. tubularie; che si trovano nelle acque.

NAJADB - da váce n-ho scorro, e da vace n-ho abito - ninfa che abita nelle acque dei fonti, dei funni, dei laghi. 2 m. Gen. di p. m., fazz. majadee; acquatiche.

n., tam. majadee; acquatiene. \*Najade

NAJADI. V. Najade - m. fam. di moll. conchiferi dimiarii; acqualici. NAMA - da váo n-do scorro - a linfa. 2 m. Gen. di p. d., fam. idrolee; che crescono presso le sorgenti e lungo i fiumi.

\* Namangeo, Namangio - da νάμα nam-a linfa e άγγειον ang-èion, an-

g-lon vase - vaso linfatico.

\*NAMASPORA – da νᾶμα nàm-a muscilagine e σπορά spor-à seme – gen. di p. a., fam. funghi; che hanno gli organi seminiferi involti in una specie di gelatina.

NAMATELIA - da νάμα, νάματες nàma, nàmat-os mucilagine e ειλίω cil-co. il-co involgo - gen. di p. a., fam. funghi; così detti perchè sono involti in uno strato di materia mucilaginosa.

\* NANANTEA - da νάνες nan-os nano e ä.δες anth-os fiore - gen di p. d, fam. composte senecionidi; che hanno fiori piccolissimi.

Nanisco - dim. di vávo; nâm os nano - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; esilissimi.

NANNODIA – da vávvn nânn-e nanna e wòù od-è canto – cantilena per conciliar il sonno ai baunhini.

NANO dal zendo nana ciascuno, uomo, in senso dispregiativo, come nel dialetto veneziano
mona, che in altre favelle significa uomo, ha senso di sciocco, imbecille (wwo. nen-òs stupido); ovvero dal coptico nane buono, talora usato nel senso di grande, diplasiasmo di naa grande, come
dire di alta statuva, per antifrasi,
per ironia - uomo, animale di piccolezza anormale, mostruosa. 2 Gen.
d'ins. col. tetr., fam. curculionidi;
piccolissimi.

\* NANODEA. V. Nanode - gen. di p. d., fam. santalacee; piccolis-

sime.

NANÒDE - da νάνος nàn-os nano e είδος èid-os, id-os forma, somi-glianza - m. gen. di p. m., fam. orchidee vandee; di minime proprzioni. 2 m. Gen. di ucc. zigodactili, fam. perrocchetti; i più piccoli della famiglia.

NANÒFIA – da νάνος nân-os nano e φύω fy-o nasco – m. gen. d'ins. neuropt., fam. libellule ; i più pic-

coli della famiglia.

Nanòfio. V. Nanòfia - m. gen. d'ins. col., tetr., fam. curculionidi; minutissimi.

\* Nanofito - da νάνο; nàn-os nano e φυτὸν fyt-òn pianta - gen. औ p. d., fam. chenopodee salsolee; piccolissimi arbusti.

NλO – da ναίω n-èo abito - abitazione di una divinità; tempio. 2 (particolarmente) Parte delle che Aricov leir-ion, lir-ion giglio. Chiese orientali in cui stanno il oceti.

NAPÈA - da vésm nàp-e pendio di montagna, selva, valle - Ninfa che aveva in cura le colline, le selve, le valli. 2 m. Gen. di p. d., fam. malvacee; che nasceno in luoghi selvosi.

\* Napòfila – da vénn nàp-e selec c φιλέω fil-èo ame - st. gen. d'uoc., gen. merope; che abitano nei boschi.

\*Narceina – da vápar nárk-e sopore - principio immediato dell'oppio; forte narcetico.

\* NARCISSEE. V. Narcisso.

Narciso – da vápxu nárk-e sopore; o da vapos nar-os umido (skt.) nira, ellenico volgare veò ner-ò acqua); a ninttesto dal skt. nar-a . pianta di grato odore, olezzo (vaipov ner-on, vápxambo, nar-kafth-os. vaorn nar-t-e piante odorose di genere incerto; νάρδος nàrd-os nàrdo, ναρθήκιον nar-thèk-ion cassetta per profumi - bóxicy thèk-ion, dim. di Onan teca, ripostiglio) e ziệce; kirr-òs giallo (cangiato il pe in or, come in x1000s kiss-os edera, che ha fiori gialli) – gen. di p. m., fam. amarillidee, tr. narcissee o narcissoidi; così dette perchè i loro fiori hanno un edore acuto che inebria; o perchè amano i terreni umidi e crescono così in acqua come in terra; o finalmente piuttosto perchè hanno fiori di un bel color giallo e odorosissimi. - Ouest'ultima etimologia è in tanto più probabile, che molte piante fra le più conosciute hanno nome dal colore dei fiori; p. e. rosa da rosso; giglio dal celtico li bianco, ecc. (V. Jàcinto). Siccome qualche specie di narciso ha fiori bianchi o colle foglie esterne bianche, questa

caoè bianco. - Alla nota favola di mi Narciso, bellissimo giovane, che mirandosi nell'acqua s'invaghi di so stesso e la trasformato nel fiore di questo nome, dette forse origine if triplice etimo del primo elemento del vocabolo, nira *acque*, nar uomo (zendo nar, nara, skt. nar, nāra, albanese nieri, lat nero, divis andr somo) e nar oleszo; come dire sequa-giallo, uomo-giallo. oleszo-giallo. - Altro etimo: arabo nar brillante; persiano nirkh splendore: arm. nerg colore; persiane nargis-a stille, nargis HUTCISO.

NARCOSI - da vocem nark-e supore - m. stato di stupore, di torpore dei nervi, principalmente alle estremità del corpo.

NARCÒTICO - da vásan nark-e so-

pore - ep. di sostanza che ha la proprietà di addormentare, come l'oppio, il giusquiamo ecc.

\* NARCOTISMO - da vápxn nárk-e sopore - iusieme degli effetti prodotti dalle sostanze narcotiche.

\* NARCOTINA - da νάρκη nàrk-e sopore - sostanza estratta dall'oppio, cui si attribuisce la virtù soporifera di esso.

NARDINO - da vásões nàrd es nardo - relativo al nardo, p. e. ep. di unguento di nardo.

NARDO - skt. nard, ebraico nerd (V. Narciso) - rizoma di grato odore che misto a grasso forma un unguento (di varie piante. come alcune specie di andropogone, di valeriana, di asaro ecc.). 2 m. Gen. di p. m., fam. graminee : odo**rose, ma c**he non hanno nulla di comune col nardo degli antichi.

\* NARDOSMIA – da vápoos nard-os e όσμη osm-è odore - gen. di p. d , fam. composte asteroidee; le cui pianta si chiamaya anticamente an- loglie hanno grato odore di nardo.

NARTÈCE - dal skt. nar uomo e d hà collocare, contenere; dhà ka recipiente, luogo che contiene; rèche (skt. zendo nar-a, umbro nerouomo; skt. năr-a uomo, donna; pers. nar-a maschio) - parte delle chiese orientali distinta dal waò na-òs o tempio propriamente detto; nel nao stanno gli ecclesiastici, nel nartece il popolo.

NARTECE da nar, che in varii vocaboli di probabile origine indiana significa profumo (V. Nardo, Narciso, ecc.), e skt. dhà collocare, contenere (dhà ka recipiente, bixa thèk-e) - stipetto ove si conservano profumi o (per estensione) altre cose di valore, p. e. gemme, strumenti chirurgici.

NARTÈCIO - da νάρθηξ, νάρθηκος nàrthex, nàrthek-os ferula, sferza - m. gen. di p. m., fam. juncacee; lunghe, dritte come una sferza. Gli

antichi dicevano νάρθηξ nàrthex ο ναρθηχία narthekia.

NASTO - da ναστός nast-òs denso, pieno (νάσσω nàss-o stipo, riempio) -m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; molto grossi. 2 m. Gen. di. p. m., fam. graminee; la cui canna è piena dentro, contro il solito delle altre canne.

\*NAUCLEA - da ναῦς nà-us nave e xλέος klê-os gloria - gen di p. d., fam. rubiacee; così dette per antifrasi, per non essere il loro legno atto alla costruzione delle navi.

NAUCLERO - da ναύκληρος naùkler-os nocchiero (ναῦς nà-us nave) m. gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che vivono in alto mare.

NAUMACHIA - da νεῦς nà-us nave e μάχη màch-e combattimento - bat-taglia navale. 2 Finta battaglia navale entro laghi artificiali, circhi, ecc., che si riempivano di acqua per appositi canali.

\*NAUMACHIARIO. V. Nauma-

NARTÈCE - dal skt. nar uomo chia - combattente in una nau-

NAUPLIO - da ναῦς nà-us nave e πλέω pl-èo navigo - m. gen. di crost. branchiopodi, fam. ciclopidi; marini. 2 m. Gen. di p. d., fam.

composte; acquatiche.

NAUSEA – da vaŭs nà-us nave –
mal di mare; turbamento del cervelio, per l'agitazione del legno prodotta dalle onde; il quale per innervazione reagisce sullo stomaco.

2 m. Sensazione simile a quella
prodotta dal mal di mare.

NAUTICA – da ναύτης naut-es navigante (ναῦς na-us nave) – scienza.

arte della navigazione.

NAUTICO. V. Nautica - che si riferisce alla nautica, alla navigazione.

NAUTILO - da ναύτης nàut-es navigante (ναϋς nà-us nave) - gen. di moll. cefalopodi, fam. nautilacei; che arieggiano ad una barca coi remi.

\* NAUTILACEI. V. Nautilo.

\* NAUTILÒIDI - da ναυτίλος nautil-os nautilo e είδες èid-os, id-os specie, somiglianza - fam. di foram. elicosteghi; la cui conchiglia somiglia a quella dei nautili.

\* NAUTONOSÒCOMIO – da ναύτης nàut-es marinajo, νόσος nòs-os ma-lattia e κομέω kom-èd ho cura – ospitale per i marinaj ammalati.

NAVARCHIA. V. Navarco - comando supremo di un'armata navale.

NAVÀRCO - da ναῦς nà-us nave e ἀρχὸς arch-òs capo - comandante supremo di un'armata navale.

\*NEANTO - da lé s nè-os nuovo e sos ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui fiori sono di una forma singolare.

NEBRIA - da νιδρίς nebr-is pelle di cerviatto (νιδρός nebr-ds cerviatto) - m. gen. d'ins. col. pent , fam carabici . tr. nebriti : così detti dalla forma delle loro antenne ramose.

\* Nebriti. V. Nebria.

NEBRIDE - da viccis nebr-is pelle di cerviatto (vecpos nebros cerbiatto) - m. gen. di pesci acant., fam. scienoidi; di color d'argento scuro, chiazzati di macchie come una pelle di cerbiatto.

Neciomanzia – da véade bèk-vs morto e navreja mant-èia, mant-ìa divinazione - sorta di divinazione

per evocazione di morti.

NECIOMANTE, V. Neciomanzia chi pratica la neciomanzia.

NECISIE. V. Necusie.

\* Necrobia – da vezcos nekr-os morto e sios bl-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; che vivono nei legni morti.

\* NECRÓBORA – da vexeos nekr-os morto e Bopòs bor-òs vorace - m. gen, d'ins, col, pent., fam, clavicorni; che si nutrono di carogne.

NECRÒDE – da vexpòs nekr-òs morto e cides eid os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins. col pent., fam. clavicorni; di color nero, mormario.

Necrofagi – da vezpo; nekr-os morto e páya fag o mangio - m. fam. d'ins. col. pent.; che si pascono di materie animali o vegetali morte, corrotte.

 NECRÒFILO - da vaxoòs nekr-òs morto e φιλέω fil-èo anio - gen. di ins. col. pent., fam. clavicorni; che si trovano nelle carogne. 2 Gen. d'ins. neuropt., fam. emerobii; idem.

\* Necrofobia – da %xx8; nekr-08 morto e pocos sob-os timore - timore esagerato della morte: sintomo ordinario dell'ipocondria. 2 Paura dei morti.

NECRÒFOBO. V. Necrofobia che ha un timore esagerato di morire. 2 Che ha paura dei morti.

NECRÓFORO – da vexaò: nekr-òs morto e pipo fèr-o porto - m. gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni : che depongono le loro uova nei corpi morti.

\* NECROGRAFIA - da vexed: nekr-ds morto e γράφω graf-o scrivo - sin.

di necrologia.

\* NECRÒGENO – da vexede nekr-ds morto e vivouas gin-ome son generato - ep. delle sostanze parassite che si generano all'esterno dei vegetabili morti

NECROLATRIA - da vex. d: nekr-òs morto e harría latr-la adorazione -

culto reso ai morti.

\* NECROLOGIA - da vexpòs nekr-òs morto e λόγος lòg-os discorso - breve narrazione della vita di una persona morta (di recente).

\* NECROLÒGIO. V. Necrologia registro in cui si scrivono i nomi dei morti. 2 Descrizione anatomica

dei cadaveri.

NECROMANTE, \* NEGROMANTE. V. Necromanzia - chi pratica la necromanzia.

Necromanzia, \* Negromanzia da vexoos nekr-ôs morto e mavteía. mant-èia, mant-ia divinazione divinazione del futuro per evocazione di morti.

\* NECRONITE - da vexpòs nekr-òs morto - min., pietra simile al feldspato: così detta perchè spande un odore cadaverico.

\* NECRÒPOLI - da vexed; nekr-ds morto e πόλις pòl-is città - vasto cimitero, massime di grandi città antiche e distrutte; come dire città dei morti.

\*NECROPSIA - da vexpòs nekr-òs morto e óus ops-is vista – sin. di

necroscopia.

\* NECRÓSCIA - da vexoo nekr-os morto e ozaž sk-iž ombra – gen. d'ins. ortopt., fam. spettri; di un grigio verdastro, colle ali color di fumo. \*NECROSCOPIA – da νικός nekr-ôs morto e σκοπίω skop-èo osservo – esame dei cadaveri per esplorare la causa della morte e fare studii anatomico-patologici.

NECROSI — da vizcè; nekr-ds morto — m. stato di un osso o di una porzione di un osso priva di vita, annerita, che cade a scheggie. 2 m. Intorpidimento e ammortimento di tutto il corpo o di una parte, per freddo eccessivo. 3 m. Malattia delle piante, che lentamente le consuma.

\* NECROTOMIA - da νεκέδε nekr-ôs morto e τομή tom-è taglio - dissezione di un cadavere; sin. di ne-

croscopia.

NECTARE, \* NETTARE – dalle radici skt. naç muojo (vixus nek-ys morto; lat. nex, nec-is, skt. nā-ças morte; skt. naç-jami uccido) e skt. tar salvo, libero (vnpia ter-èo conservo, serbo) – bevanda deliziosa, che salva dalla corte. che rende immortale.

NECTAREO – da νέκταρ nèkt-ar nettare – che si riferisce al nettare;

dolce come nettare.

\* NECTARINIA - da . 6.7220 nèkt-ar
nettare - gen. d'ucc. anisodactili,
fam. piche; che raccolgono mediante il loro gracile becco la materia zuccherina dai nectarii dei

fiori.

NECTARIO - da νέχταρ nèktar nettare - m. organo del fiore destinato
ad elaborare il succo melato di esso.

\* NECTAROSCÒRDO - da νέχταρ
nèktar nectare e σχόρδον skôrd-on

aglio - gen. di p. m., fam. liliacee;

sorta di aglio di grato odore.

\*NECTÒPODI – da νίκτης nèkt-es
nuotatore (·t·» n-èo nuoto) e ποῦς,
ποδὸς pus, pod-òs piede – fam. di
ins. col. pent.; che si servono delle
zampe per nuotare. 2 Fam. di moll.
nucleo branchi; forniti di una sola

٠.

\* Necroscopia – da νικόδε nekr-ôs | pinna addominale e che si servons norto e σκοπέω skop-èo osservo – | dei piedi per nuotare.

NECUSIE – da νέχυς nèk-ys morte - feste in Atene, in commemoradei morti.

\* NEEA - da vnéw ne-èo aggomitolo - gen. di p. d., fam. nictaginee; il cui seme è involto in tre bucce.

\*NEFELINA – da viern nefèle nube – min.; silicato d'allume, così detto perchè nell'acido nitrico perde la sua trasparenza e diventa nebuloso.

NEFELIO - dim. di wφλn nefèl-en nube - macchietta nello strato esterno della cornea dell'occhio, che lascia passare i raggi luminosi come attraverso a una nube. 2 m. Gen. di p. d., fam. sapindacee; il cui frutto è una drupa cinta quasi da una nube di spine. 3 Sorta di nuvoletta nuotante nell'orina.

NEFELÒIDE - da νεφίλη nefèle nube e είδες èid-os, ld-os forma, somiglianza - m. ep. dell'orina, che presenta alla sua superficie come una nube.

\* NEFELOMANZIA – da νιφίλη nefèl-e nube e μαντιία mant-ela, mant-la divinazione – divinazione tratta dal colore, dal moto, dalle forme delle nubi.

\* NEFELOPSIA – da vienam nefèle nube e öhis ops-is vista – difetto della vista, per cui gli oggetti appariscono involti in una nebbia.

\*NEFRALGIA - da νεφρὸς nefr-òs rene e ἄλγος àlg-os dolore - dolore di reni, senza febbre; irritazione nervosa.

\* NEFRALGICO. V. Nefralgia - ep. di febbre quotidiana, che comincia con un eccessivo dolor di reni.

\* NEFRATONÌA – da νεφεδ; nefr-òs rene e ἀτονία aton-ìa – sin. di ne-froparalisi.

\* Nefrelcia, Nefrelcosi - da

σεφεδ; nest ds rene e taxos elk-os rene e aidos lith-os pietra - calcolo elcera - ulcerazione dei reni.

\* Nefrelmintico – da vegeð: nefr-ds rene e thuive, thuives elmins, èlminth-os verme - che si riferisce alla presenza di elminti nelle reni.

\* Nefrenfraxi – da woços nefr-òs rene e έμφραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione dei reni.

NEFRÍDIO - da veppos nefr-os rene m. grasso che circonda i reni. NEFRITE - da νεφρὸς nefr-òs rene infiammazione acuta alla regione

dei reni.

NEFRITICO - da νεφ;δ; nefr-òs rene - ep. di dolore di reni e di rimedii adatti alle malattie di questi organi. 2 Persona affetta di mal di

reni. \* Nefrocèle – da 🕬 🗫 nefr-òs rene e xnxn kèl-e tumore - ernia dei reni.

NEFRÒDE - da veg: ès nefr-ès rene e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di p. a., fam. felci: il cui indusio, che copre la fruttificazione, ha figura reniforme.

\* NEFROFLEGMATICO - da νεφρός nefr-òs rene e φλέγμα, φλέγματος flègma, flègmat-os flègma - ep. dell'iscuria prodotta da copiosa mucosità contenuta nell'orina.

\*Nefroflègmone , Nefroflò-GOSI - da yeppòs nefr-òs rene e φλέγω flèg-o infiammo - sin. di

nefrite. \* NEFROFTISI – da vecçõe nefr-õs rene e odiou finis-is stisi - stisi

delle reni.

- \* NEFROGRAFIA da vegoò: nefr-òs rene e ypaph graf-è descrizione descrizione dei reni.
- \* NEFRÒIA da vegode nefr-de rene gen. di p. d., fam. menispermee; le cui drupe sono reniformi.
- \* NEFROLITICO. V. Nefròlito che sı riferisce ai calcoli nei reni.

- nei reni.
- \* NEFROLITOTOMIA da vempo: nefr-os rene, like, lith-os pietra e πμή tom-è taglio – sin. di nesrotomia.
- \* NEFROLOGIA da vepode nefr-òs rene e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina sui reni, sulle loro funzioni.
- \* NEFRÒMA da veppòs nefr-òs rene - gen. di p. a., fam. licheni; la cui lamina proligera è reniforme.
- \* NEFRONCO da veoco; nefr-os rene e čyzoc dnk-os tumore – tu– more ai reni.
- \* NEFHOPARÀLISI da νεφρὸς nefr-os rene e παράλυσις paralys-is paralisi – paralisi dei reni.
- NEFROPE da νεφρὸς nefr-òs rene e ωψ, ώπος ops, opos occhio - gen. di crost, decapodi brachiuri, fam. astacii; che hanno gli occhi grossi e a forma di reni.
- \* NEPROPIICO. V. Nefropiite che si riferisce alla suppurazione dei
- \* NEFROPIÌTE da veqçò; nefr-òs rene e πύον py-on pus - tumore dei reni, che suppura.
- \* NEFROPLEGIA da verooc nefr-os rene e πλήγωμι plègn-ymi colpisco – sin. di nefroparalisi.
- \* NEFROPLEGICO. V. Nefroplegia ep. dell'iscuria prodotta da paralisi di reni.
- \* NEFROPLETÒRICO da verpose nefr-òs *rene* e πληθώρα plethòr-a pletora - che si riferisce alla pletora dei reni.
- \* NEFROPSIDE da vegoos nefr-os rene e ώψ ops occhio - sin. di nèsrope.
- \* NEFRORRAGÍA da νεφρός nefr-òs rene e φήγνυμι règn-ymi rompo emorragia dei reni.
- \* Nefrospàstico da νεφρὸς ne⇒ \* NEFROLITO - da verçõe nefr-os fr-os rene e onaque; sparm-os spa-

NEF dei reni

\* NEFRÒTOMA. V. Nefrotomia gen. d'ins. dipt., fam. nemoceri; le cui antenne sono composte di articolazioni reniformi.

\* Neprotomia – da vegos nefr-os rene e τομή tom-è taylio - operazione che consiste nel fare un'incisione alla regione lombare e ai reni, per dar uscita a calcoli urinarii o ad una raccolta di marcia.

\* NEFROTROMBÒIDE - da vaccòc nefr-òs rene e occubos thròmb-os coagulo - che è cagionato da sangue coagulato nei reni.

\* NEGROMANTE. V. Necromante. \* NEGROMANZIA, V. Necromansia.

\* NELÒMIO - da valeix nel-eès crudele, spietato (m ne part. priv. e έλεις èl-eos pietà) e μύς mys sorcio - gen. di mamm. roditori, fam. ratti; grossi topi molto voraci e crudeli.

\* Nenalito - da viua nêm-a filo e λίθος lith-os pietra - min : varietà fibrosa di magnesia idrata, che si presenta come un aggregato di fili.

\* NEMATANTO – da νήμα, νήματος nema, nemat-os filo e avec anth-os flore - gen. di p d., fam. gesneracee: i cui fiori sono sottilissimi. come fili.

NEMATO - da vilua, viluatos nêma. nemat os filo - m. gen. d'ins. imenopt., fam. tentredinei; che hanno antenne lunghissime, filiformi.

\* Nematòcera – da νήμα, νήματος nema, nemat-os filo e xépac ker-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; distinti da antenne filiformi. \* Nematoceri. V. Nematocera fam. d'ins. lepid.; distinti da antenne filiformi.

smo - che si riferisce allo spasmo | id-os forma, specie - m. gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; distinti da struttura allungata e gracilissima.

Nematodi. Nematoidi. \* Nema-TOIDEL V. Nematode - m. ord. di elm. intestinali; che hanno forma

di lunghi e larghi fili.

\* NEMATOPLATA - de vijua, vijuatos nèma, nèmat-os filo e πλατύς plat-vs largo - gen d'infus, policastrici, fam. bacillarie; che hanno forma di lunghi e larghi fili.

\* NEMATOPO - da viua, viuares filo e nous, nodos pus, pod-os piede - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. ligei; le cui zampe posteriori sono molto lunghe e spinose.

\* NEMATOPODI. V. Nematopo cl. di moll.; provveduti di tentacoli filiformi, che fanno ufficio di piedi; sin di cirripodi.

\* NEMATOSPÈRMO - da viua, viuarce nèma, nèmat-os filo e onticua spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. lacistemee; i cui semi sono sospesi ad un lungo cordone ombilicale filiforme.

\* NEMATOTÈCI - da vijua, vijuares nèma, nèmat-os filo e trien thèk-e ricettacolo - div. di p. a., fam. funghi; filamentosi, intralciati e sparsi di ricettacoli.

\* NEMATURI - da viua, viuaris nèma, nèmat-os filo e vioa ur-a coda - fam d'ins. apt.; che hanno l'addome terminate da una seta o filo: sin. di tisanùri.

\*Nemauchena - da vijuz nem-a filo e αὐχὴν auchèn collo – gen. di p. d., fam. composte cicoracee: il cui frutto termina in cima in una 'specie di collo lungo e filiforme, che sostiene un pennacchietto bianco.

\*Nemazoarii - da vijua nem-a Nematode – da νήμα, νήματος filo e ζωάρων zodr-ion, dim di ζώον nem-a, nemat-os filo e cioc, eid-os. | zo-on animale - cl. di esseri amhigui: infusorii o alghe agglutinati | e φιλίω fil-èo amo - gen. di p. d., in forma d'infiniti filamenti.

NEMEI - da Nemez Nemea (véuco nèm-os bosco), selva e regione dell'Elide - antichissimi giuochi istituiti da Ercole, che si celebravano ogni tre anni a Nemea.

Nemeonico - da Neméo e vixa nik-e vittoria - atleta vinci-

tore nei giuochi Nemei.

NEMESI - da veneración nemes-ão mi sdegno, m'irrito (albanese nem, nemes - oig *maledico*; nem-ea maledizione) - Dea della vendetta; giustizia divina punitrice dei malvagi. 2 m. Gen. di crost. sifonostomi; che vivono parassiti di pesci cartilaginosi e ne succhiano il sangue.

Nemėsia. V. Nėmesi – m. gen. di p. d., fam. scrofularinee : così

denominate a capriccio.

\* Nemia – da νήμα nèm-a filo + gen. di p. d., fam rinantee; il cui calice è diviso in cinque segmenti filiformi

\* Nemicelo - da vápos nêm-os bosco e zorków koil-do, kil-do seavo - gen. d'ins, col. tetr., fam. xilofagi; che rodono il legno.

\* Νεμόβια – da νέμος nêm-os bosco e βίος bì-os vita - gen. d'ins. ortopt., fam. grillidi; che vivono nel

legno.

\*Nemoblasto - da vijua nėm-a filo e βλαστὸς blast ès germoglio embrione filiforme, come quello dei | muschi.

\*Nemocefalo - da võha nem-a filo e zagadá kefal-è testa – gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi ortoceri; la cui testa è prolungata in forma di filo.

\*Nemòceri – da νῆμα nêm-a filo e xipas ker-as corno - fam. d'ins. dipt.; distinți da antenne filiformi.

\*Nemofila - da vépos nem-os bosco | t-on pianto, wangozo neniryz-o

fam. idrofillee; che allignano nei boschi dell'America settentrionale.

\* Nemoglòssi - da νήμα nèm-a file e γλώσσα glòss-a lingua - div. d'ins. imenopt.; il cui labbro inferiore somiglia ad una linguetta stretta e lineare.

\* Nemognata - da vilua nèm-a filo e yvátos gnáth-os mascella – gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; le cui mascelle sono lunghe e filiformi.

\* NEMOLITO - da vipos nêm-os boaco e λίθις lith-os pietra - pietra in cui sembrano rappresentati alberi,

foreste.

\* Nemonomo - da vémos nêm-os bosco e tam nem-o abito - ep. degli animali che vivono nei boschi.

 Nemopalpo – vocab, ibr. da νήμα nèm-a filo e palpo - gen. di ins. dipt., fam. tipularii; i cui palpi sono sottilissimi.

\* Nemòpoda - da võma nem-a filo e πεῦς, πεδὸ; pus, pod-òs piede gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; le cui zampe sono molto lunghe e sottili.

\*Nemòptera - da vijua nèm-a filo e arupă, pter-on ala - gen. di ins. neuropt., fam. planipenni; le cui ali sono sottilissime.

\*Nemosoma - da võua nem-a filo e σώμα sòm-a corpo – gen d'ins. col. pent., fam. xilofagi; che hanne il corpo filiforme.

\*Nemòspora - da vijua nèm-a filo e σπαρά spor-à seme – gen. di p. a., fam. funghi; i cui sporidii sono congiunti da fili gelatinosi.

\* Nemura – da vijua nėm-a filo e cupà ur-à coda - gen. d'ins. neuropt., fam. planipenni; il cui corpe finisce in due fili sottilissimi a mo'di coda.

NENIA - affine a vaviator nenia-

funeralı antichi. 2 m. Cantilena o diceria qualsiasi lunga e noiosa.

\* NEOGÁRIA - da vécs nê-os nuovo e zápuov kár-von noce - st.-gen. di p. d., gen. parinario, fam. rosacee; che producono una noce a guscio gracile.

\*NEOCATTÒLICO - da véce nê-os nnovo e zatoduzos katholik-òs cattolico - che ammoderna le dottrine cattoliche avverse alla libertà: clericale in maschera da liberale.

NEÒCORO - da vsòs ne-òs, atticamente invece di vad: na-òs tempio e zata kor-èo pulisco, adorno ministro inferiore dei tempii antichi, incaricato della custodia e della milizia del tempio. 2 Capo dei neocori, uffizio superiore.

NEÒFITO - da véoc nè-os nuovo e φύω fy-o nasco - chi abbracciando un'altra religione, un'altra fede politica, quasi spoglia l'uomo vecchio e rinasce a nuova vita.

\* NEÒGALA – da vice nè-us *nuouo* e γάλα gàl-a latte - latte che esce dalle mammelle immediatamente dono il colostro.

\* NEOGENO - da vaío ne-o abito e γπ ge terra - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. ligeiti: che si trovano entro la terra.

\*Neografia, Neografismo - da νέος nè-os nuovo e γράφω gràl-o scrivo - innovazione nel modo di scrivere.

\*Neògrafo. V. Neografia - chi fa qualche innovazione nel modo di scrivere.

\* Neolatino – da 🗚 nè-os nuovo e Autivoc Latin-os Latino - en di popolo che nei costumi e nella lingua ha subito l'influenza di Roma antica, il cui linguaggio è un miscuglio di antiche favelle e della lingua latina.

\* Neologia, Neologismo - da i

piango - cantilena fugubre nei | víos nê-os nuovo e hóyoc log-os discorso - vocabolo nuovo, frase nuova, formati di elementi preesistenti nella lingua o di estranei.

Neòlogo. V. Neologia - chi usa

od abusa di neologismi.

\*NEOMELIA - da véos nê-os giovane e μέλλω mèll-o ho cura – insieme degli atti compiti da esseri che producono uova o germi, atti che hanno per risultato di mettere i giovani parti in caso di riprodursi da sé.

\* NEOMEMBRÀNA - vocab. ibr. da více nè-os nuovo e membrana membrana di nuova formazione. che ha per elemento fondamentale fibre simili a quelle delle membrane normali dell'economia.

NEOMENIA – da véos nie-os nuovo e utim mėn-e luna – luna nuova: festa del primo giorno della luna

\* NEOMÈRIDE - da véoc nè-os nuovo e μέρες mèr-os parte - gen. di pol. flessibili, fam. tubularie: che hanno un' incrostazione cellulosa nella parte superiore, bulbosa nella parte media e scagliosa nell'inferiore, sicchè ciascuna delle tre parti ha nuova forma in confronto delle

\* Neòmio – da νέω nè-o nuolo e μῦς mys topo – gen. di mamm. insettivori; sorta di sorci che nuotano.

\* NEONATO – vocab, ibr. da véce nè-os nuovo e nato – nato di fresco. \* NEOPLASMA – da véos nê-os nuovo e πλάσσω plàss-o formo - tessuto cellulare che forma il fondamento di ogni formazione nuova nel corpo ed ha analogia colla massa organica fondamentale.

\* NEOPLASTIA. V. Neoplasma rifacimento delle parti per granulazioni, aderenze o autoplastia.

\* NEÒPLUTO – da vica ne os nuone

e πλοῦτος plùt-os ricchezza - arricchito di fresco; francese parvenu.

\* Neossina – da νεοσσιά neoss-ià nido – sostanza organica che si trova nei nidi di rondine della China.

NEOTERICO. V. Neoterismo – ep. di autore recente, di non grande autorità; moderno.

NEOTERISMO - da νωστερίζω neoteriz-o innovo (νίος nè-os nuovo) - smania d'innovazione.

\* NEOTRAGHI - da νίω nè-o nuolo e τράγος tràg-os capro - tr. di mamm. ruminanti, gen. antilope; che rassomigliano a capri e sanno nuolare.

NEOTTIA - da νισττία neott-la nido - m. gen. di p. m., fam. orchidee; i cui fiori hanno la corolla in qualche modo simile a un nido.

\*NeottochiPtI - da ναστός neott-òs neonato ε χρύπτω krypt-o nazeondo - fam. d'ins. imenopt.; le cui larve rimangono nascoste finchè non siansi trasformate in insetti perfetti.

NEPENTE - da vn ne part. priv. e πίνδε pēnth-os lutto - a. ep. di bevanda esilarante, vino o altro, in cui era infusa un'erba (è incerto quale), che infondeva ilarità e dissipava la melanconia. 2 m. Gen. di p. d., fam. nepentee; le cui foglie portano in cima un'urna che contiene un liquido di grato sapore.

NEREIDE - da vapos ner-os umido (ellenico volgare vapo ner-o, skt. ntra acqua) - ninfa marina. 2 m. Gen. di anell., fam. nereidee; acquatici.

\* Nereidèr. V. Nerèide. \* Nereidèa. V. Nerèide - gen.

di p. a., fam. ficee; che crescono in luoghi umidi. \* NERINA – da vacòs ner-òs umido

(V. Nério) – gen. di p. m., fam. ctário... Nectopodi.

amarillidee; il cui nettario abbonda di umore acqueo.

NERIO - da webe ner-os umido (ellenico volgare veb ner-o acqua) - gen. di p. d., fam. apocinee; che si trovano frequentemente sullo rive dei ruscelli e dei fiumi; volg. oleandro.

\* NERÒCILA - da πρὸς ner-òs umido e χύλα kyl-a cavità degli occhi sopra e sotto le palpebre – gen. di crost. isopodi; così chiamati dalla cavità dei loro occhi sempre umettata da un liquore acqueo.

\* NERÒFIDE - da mpò; ner-òs umido (V. Nèrio) e δφις òf-is serpente gen. di pesci, fam. singnati; che

somigliano a serpi.

NERTERA - da vérreços nêrter-os basso (véçõs nèrth-e sotto) - m. gen. di p. d., fam. rubiacee; arbusti molto hassi.

\* NERTOPE - da νίρδι nèrth-e disotto e ὧψ, ὧπδι ôps, op-ôs occhio gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; così detti perchè hanno gli occhi nella parte inferiore della testa.

NESTORIANI - da Νεστόρισε Nestòr-ios Nestorio, patriarca di Costantinopoli - settarii cristiani, seguaci di Nestorio, che negavano la unione ipostatica delle due persone in Gesù Cristo.

NETE - da varos net-os ultimo ultima corda, cioè la più acuta, del terzo e del quarto tetracordo

antico.

\*NETTARINO - da νῆντα nètt-a anitra o ἐιν rin naso, becco - gen. d'ins. col. tetr, fam curculionidi gonatoceri; così detti perchè hanno il becco largo e piatto come quello delle anitre.

\* NETTARE... NETTAREO. V. Néctare... Nectaréo.

\* NETTARIO... NETTOPODI. V. Noctario... Nectopodi.

\* NETTORINCO - da vitta nella nervo e apropia arter-la arteria anitra e έύγχες rynch-os becco gen. di elm. intestinali; la cui testa arieggia ad un hecco di anitra.

\* NEURAGANTO – da veŭpov nêur-on nervo e žxavoz ákanth-a scina - gen di p. d., fam. acantacee; che hanno le nervature delle foglie irte di spine.

\* NEURACNE - da veuoco neur-on nervo e žym achn-e gluma - gen. di p. m., fam. graminee; le cui glume sono sparse di nervature.

\* NEURACTIDE - da veŭocy neur-on nervo e dutic akt-is raggio - gen. di p, d., fam. coreopsidee; che hanno le corolle dei fiori fornite di nervature colorate.

\* NEURACTINA - da veŭoco neur-on nervo a axtis, axtives aktis, aktin-os *raggio* – gen. di p. d., fam. composte senecionidee; che hanno le corolle dei fiori del raggio fornite di nervature colorate.

\* NEURADA - da veŭpov neur-on nervo e don ad-èn glandola - gen. di p. d., fam. rosacee, tr. neuradee; le cui foglie hanno nervature glandolose.

\* NEURADÈE. V. Neurada.

\* NEURALGIA - da veŭpov neur-on nervo e άλγος àlg-os dolore - nome generico di un certo numero di malattie, il cui sintomo principale è un dolore vivo lungo una branca di nervi e le sua ramificazioni.

\* NEURANFIPÈTALE - da veŭpov neur-on nervo, ἀμφὶ amfl intorno e πέταλεν petal-on petale - cl. di p. d., che hanno la corolla composta di cinque petali inferiormente uniti fra loro e cinti da nervature laterali e convergenti alla sommità; corrispondenti alle sinanteree.

\* NEURAORTIA – da veŭpov ndur-on nervo e acern aort-è gorie - neurosi dell'aorta.

\* NEURARTERIA – da vsőpcy néur-on

neurosi delle arterie.

\* NEURASTENIA - da veúpou néur-ob nervo e dotivua asthèn-eia, asthèn-ia debolezza (à priv. e obives sthènos forza) - debolezza di nervi.

\* NEURATROFIA – da veŭpov n**eur-on** nervo e arpovia atrofia - atrofia. diminuzione del volume dei nervi.

\* NEURAXIA – da vežocy neur-on nervo e žžwy ax-on asse – malattia

dell'asse nervoso. \* NEURAXÒFIMA – da νεύρον neur-on nervo, žžwy ax-on asse e couna fym-a tubercolo - tubercolo dell'asse pervoso.

\* NEURAXÒLITO - da veŭpov nèur-on nervo, αξων ax-on asse e λίθος lith-os pietra - concrezione all'asse nervoso.

\* Neuraxomacria – da veŭpov neur-on nervo, άξων àx-on axe e μακρὸς makr-òs lungo-aumento del volume dell'asse nervoso.

\* NEURAXOMALAXÍA – da veŭpov nèur-on nervo, ájos àx-on asse e paλακό: malak-òs *molle* – rammolli– mento dell'asse nervoso.

\* NEURAXONECROSI – da veŭpov nèur-on nervo, ažwy àx-on asse e vexoòs nekr-òs morto - gangrena dell'asse nervoso.

\* NEURAXOSCLÈROSI - da veopou ndur-on nervo, žžwy áx-on asso e σκληρὸς skler-òs duro – indurimento dell'asse nervoso.

\* NEURAXOSTĖOSI – da vaŭpov nėu– r-on nervo. Hwy ax-on asse e dorico ost-cop osso - ossificazione dell'asse nervoso.

\* NEURAXOTRAUMIA - da veues nèur-on nervo, αξων àx-on asse e θραύμα thràum-a *ferita* - **ferit**a dell'asse nervoso.

\* NEUREMIA - da veupov neur-on nervo e alua èm-a sangue - congestione sanguigna dei nervi.

\* NEURH.EMA - da veopav neur-on

nervo e itas èil-eo involgo – tessuto laminoso che forma una specie d'invoglio intorno ai nervi.

\* NEURILEMATICO, V. Neurilèma - che si riferisce al neurilema.

\* NEURILEMITE, V. Neurilèma - infiammazione del neurilema.

\* NEURIMÈNE – da νεύρον nêur-on nervo e ὑμπν ymên membrana – sin.

di neurilèma.

\* NEURIPNOLOGIA - da νεδρέν nêur-on nervo, δάνες γρα-os sonno e λόγος lòg-os discorso - teoria sull'ipnotismo, che ne attribuisce i fenomeni ad un sonno dei nervi.

\* NEURITE - da vijoov neur-on nervo

– infiammazione di nervi. \* NEUROBRONCHIA – da veopov neu-

r-on nervo e βράγχος bronch-os bronco – malattia dei nervi dei bronchi.

\* NEUROCARCINIA - da vespev neur-on e zagazive, karkin-os cancro -

cancro dei nervi.

\* NEUROCARDIALGÌA – da νεῦρον nèur-on nervo, καρδία kard-la cuore e ἄλγος àlg-os dolore – neuralgia del cuore

\*NEUROCARDO – da vegev neur-on nervo e zaznec karp-os frutto gen, di p. d., fam leguminose papilionacee; il cui baccello è solcato di nervature. 2 Gen. di p. a., fam ficee; la cui fruttificazione consiste in piccole capsule poste sulla nervatura media della fronda.

\* NEUROCELIA – da νεύρον nèur-on nervo e κήλη kèl-e tumore – tumore

ai nervi.

\* NEURODERMIA – da νεύρον neur-on nervo e δέρμα derm-a pelle – neu-

rosi della pelle. \*NEURODINAMIA - da vespov nèu-

r-on nervo e δύναμις dynám-is forza
- azione nervosa, forza dei nervi.

\* NEURODINAMIÇO. V. Neurodinamia – che si riferisce alla peurodinamia. \* Neurofina – da. νίδρον neur-on nervo e φόμα fym-a tubercolo – tubercolo ai nervi.

\* NEUROGRAFIA - da veŭpov nêur-on nervo e ppagn graf-è descrizione -

descrizione dei nervi.

\*NEUROLENA - da wöρον nôur-on nervo e λαϊνα lên-a veste - gen. di p. d., βm. composte: distinte per le squame che compongono l'invoglio o veste florale, che hanno consistenza di nervo.

\* Neurologia – da νεύφον neur-on nervo e λόγος lòg-os discorso – parte dell'anatomia che tratta dei nervi.

\* NEUROLOMA — da νεφον nèur-on nervo e λωμα lòm-a frangia – gen. di p. d., fam. crucifere; i cui semi sono circondati da una membrana che arieggia ad una frangia nervesa.

\*NEUROMA – da veoço neur-on nervo – malattia dei nervi, per formazione di tubercoli nel loro tessuto.

\* NEUROPATIA – da νεῦρον nêur-on nervo e πάθως pàth-os affezione – affezione morbosa del sistema nervoso in generale.

\* NEUROPATOLOGIA - da νεῦρον nèur-on e παθολογία patholog-la pa-tologia - trattato delle malattie di nervi.

\* NEUROPIIA - da veŭpov neur-on nervo e muov py-on pus - suppura-

zione dei nervi.

\* NEUROPIRA - da veŭpov neur-on nervo e mup pyr fuoco - febbre nervosa.

 NEUROPTERI - da νεῦρον πὸυτ-on mervo e πτιρὸν pter-on ala - ord. d'ins.; i quali hanno, fra gli altri caratteri principali, quattro ali reticolate, con nervature membrapose.

\* Neuroptèride - da νεύρω nèur-on nervo e πτίρις, πτίριδος ptèris, ptèrid os felce - gen, di p. a foss.,

NED finissime e fitte.

\* NEURORRINIA – da veŭcov neur-on nervo e piv rin naso - neurosi delle fosse nasali.

NEUROSI - da veŭpov neur-on nervo - malattia di nervi, in generale.

\* NEUROSTENIA - da veupov neur-on nervo e obivos sthènos forza - aumento di vitalità nel sistema ner-VOSO.

\* Neuròtico - da veucov neur-on nervo - rimedio atto ad operare

principalmente sui nervi. \* NEUROTOMÍA – da veñoov nêur-on nervo e τομή tom-è taulio - dissezione anatomica dei nervi.

\*Neuròtomo. V. Neurotomia strumento acconcio alla dissezione

dei nervi.

\* Neusticuro – da νευστικός neustik-òs atto a nuotare (véw nè-o nuoto) e oček ur-k coda - gen. di rett. saurii. fam. lacerzii: che nuotano servendosì della coda per dirigersi.

\*NICTAGINE - da vòξ, νυκτός nyx, nykt-òs notte - gen. di p. d., fam. nictaginee; i cui fiori si aprono la sera; volg. maraviglia.

\* NICTAGINEE. V. Nictagine.

Nictalo – da νυκταλός nyktal-ds che ama la notte (νὸξ, νυκτὸς nyx, nykt-òs notte) - st. gen. di mamm. chiropteri, gen. vespertilio o pipistrello: notturni.

NICTALOPE, V. Nictalopia - affetto di nictalopia. 2 m. Gen. d'ucc. rapaci, fam. civette; che ci vedono

di notte. NICTALOPÍA - da νύξ, νυχτός nyx, nykt-ds notte, alis alis molto o άλαὸς àla-òs privo e ωψ, ώπος ops, op-os occhio, vista - abitudine di veder meglio di notte che di giorno. 2 a. Abitudine di non vedere di notte. di esser quasi cieco nottetempo sensi contrarii, di ambedue i quali I dono di notte.

fam. felci : le cui nervature sono | si hanno esempi negli antichi scrittori. I moderni usano il vocabolo solamente nel primo senso.

> \* NICTANTO - da vòt, vuxtòc nvx. nykt-òs notte e ávocs anth-os hore gen. di p. d., fam. gelsominee; che si aprono ed esalano un grato odore sul far della notte.

\* NICTELÌTI. V. Nictèlio.

NICTELIO - da vot, vuxtoe nvx. nykt-òs notte - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi, tr. nicteliti; che vanno intorno la notte.

NICTEMÈRO - da vòξ, vuxtòs nyx, nykt-òs notte e huica emèr-a giorno spazio di tempo che comprende un giorno e una notte, cioè ventiquattr'ore.

\* Nictèo – da vòξ, γυχτὸς nyx, nykt-òs notte - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni: che usano

andar attorno di notte.

\* NICTERANTO, NICTERANTEMO da νὺξ, γυχτὸς nyx, nykt-òs notte e ανθος, ανθεμον anth-os, authem-on fiore - st. gen. di p. d., gen. mesembrianto, fam. mesembriantee; i cui fiori si schiudono di notte.

\* NICTERÌBIA - da vuxtepis nycter-is nottola (νὺξ, νυκτὸς nyx, nykt-os notte) e βίος bi-os vita - gen. d'ins. dipt., fam. pupipari; che vivono parassiti sulle nottole.

NICTÈRIDE - da νὸξ, νυκτὸς nvx. nykt-os notte - a. nottola. 2 m. Gen. di mamm. carnivori chiropteri; si-

mili alle nottole comuni. NICTERINI. V. Nicterini - m. fam. d'uccelli rapaci; che vanno

intorno di notte.

NICTERINO - da vòt, vuxtòs nyx, nykt-òs notte - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; di color nero.

NICTERIO - da vog, voxtos nyx, nykt-òs notte - m. gen. di p. d., fam. solanacee; i cui fiori si chiu-

\* Nicterisizio - da voxtepis nyk- | che vanno attorno di notte e firgter-ls nottola e ortico sit-lon cibo gen. di p. d., fam. sapotee ; il cui frutto somministra alimento alle mottole.

\* NICTERÒPO – da νὺξ, νυκτὸς nyx, nykt-ds notte e ώψ, όπὸς ops, op-ds aspetto - gen. d'ins. col. eter. fam. stenelitri; di color nero.

\* Nicticèbo – da νύξ, νυχτό; nyx , nykt-ds notte e zňbos kéb-os scimia - gen. di mamm. quadrumani, fam. lemurii: che dormono quasi tutto il giorno e girano la notte.

Nictidromo – da νύξ, νυχτός nyx, nykt-ds notte e δρίμω drèm-o corro (δρόμος dròm-os corso) - m. gen. di ucc., fam. ingojavento; che vanno

girando di notte.

NICTINOMO - da vot, voxtès nyx, nykt-òs notte e vium nèm-o abito – m. gen. di mamm. carnivori chiropteri ; che abitano le tombe e i sotterranei dei grandi edifizii abbandonati ed escono la notte a cercarsi il cibo.

\* NICTIPÈTA - da νύξ, νυκ: δ; nyx , nykt-òs notte e πετάω pet-ào volo gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che volano di notte.

NICTOBATE - da νὸξ, νυκτὸς nyx, nykt-ds notte e βάω, βαίνω b-ào, bèn-o vado - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che vanno in giro di notte.

\* Nictocaride – da νὺξ, νυχτὸς nyx, nykt-òs notte e χαίρω chèr-o godo – gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; che vanno intorno di notte.

\* NICTOCLÈPTA – da νὺξ, νυχτὸς nyx, nykt-òs notte e κλέπτης klèpt-es ladro – gen. di mamm. roditori; sorta di sorci che girano la notte per cercar preda.

\* Nictòfilo – da vòξ, νυκτός nyx, nykt-ds notte e milieu fil-eo amo - gono la luce.

NILÒMETRO - da Neilos Neil-os. Nil-os (arab. nil azzurro; come dire fiume azzurro, nome di uno degl'influenti che formano il Nilo) e μέτρον mètr-on misura - colonna a gradi per misurare l'escrescenza. del Nilo.

NILOSCÒPIO - da Neilos Neil-os, Nil-os Nilo e σκιπέω skop-èo osservo - sin. di nilòmetro.

NILOTICO - da Neiloc Neil-os, Nil-os Nilo - nome specifico di pesci. o di piante dell'Egitto.

Ninfa - Non è probabile che questo vocabolo abbia la stessa etimologia in tutti i suoi varii significati. Si noti prima di tutto che il v n è prostetico; infatti nel volgare ellenico dicesi vópn nyf-e, nyf-i (che probabilmente si pronunciava dagli antichi nüf-e). Nel senso di sposa si può considerare come affine al lat. nubo mi unisco in matrimonio (che si diceva e dell'uomoe della donna, onde a spropositovorrebbe derivare da nubonel senso di coprire, velare, perchè le nuove spose andavano velate all'altare); ant, sl. s-nub-iti desiderare, amure; boemo s-nu b-iti, s-naub-iti maritarsi; s-nub-ic', s-nub-ce sposo; s-nub-eni matrimonio. In tutte queste forme s è prostetico, come in σμήρινθος, μήpivos smerinth-os, merinth-os cordicella , σχόνυζα , χόνυζα skônyz-a, konyz-a coniza, ecc. Nelle voci slave snubiti ecc., come nella latina nub-o, n è invece di l (come nel lat. nympha per lympha); onde nubo, snubiti ecc. corrispondono a lub-o, lubiti ecc. (egiziano lib, ant. ted. ljubja n, angl. sass. luf-jan, fris. luv-ja, ant. sl. e serbo ljub-iti, boemo lib-iti gen. di mamm. carnivori chiropteri; | amare; got. lub-o amore; skt.

lubh desiderare; lat. lub-ere piacere. La stessa radice, spesso lo stessa voce significa amare e maritarsi (skt. kam amare, esercitare il coilo, yauto, gam-èo mi marito, esercito il coito). 2 Questo è l'etimo anche del lat. nymph-a amante, in quel passo di Tibullo sed primum nympham longa donate salute »; e di νύμφαι nymphe alette carnose che formano le due labbra della vulva. 3 Nel senso di Dea delle selve, delle acque, dei monti, ecc. νύμφη (νύφη) nymph-e (nyphe) è forse affine al coptico n e b signore, n e b-t signora (infatti talora è accompagnato da δέσποινα despoin-a signora o è sinonimo di questo vocabolo), ovvero al lat. lympha acqua, λεμφδε mucoso, all'ebraico n'uf gocciare. 4 L'etimo di ninfa crisalide d'insetto è incerto; forse è quello del nº 3: molte crisalidi abbondano di muco.

Ninfea - da νύμφη nymf-e ninfa, affine al lat. lympha linfa - gen di p. d., fam. ninfeacee; che crescono lungo le acque stagnanti o

correnti.

\* NINFEACEE. V. Ninfea.

NINFEO - da Νύμφη Nymfe Ninfa - tempietto dedicato alle Ninfe. 2 Edifizio pubblico con bagni ed acque zampillanti. 3 Ricettacolo di acqua nell'atrio o nel propileo di una chiesa.

\*Ninfomania - da νόμφη nymfe ninfa nº 3 e μανία mania - inclinazione irresistibile ed insaziabile all'atto venereo nelle donne, che talora turba le facoltà mentali, produce la pazzia.

\*NINFONCO - da νύμφη nymf-e ninsa nº 3 e όγχος onk-os tumore tumore morboso delle piccole pudende.

\*Nit fotomia - da vúmpa nymfee minfa no 3 e romi tom è taglio - ta-

glie di una parte delle ninfe quande sono troppo lunghe o troppo voluminose e impediscono il camminare.

\* Nissa - da viorm nysso pungo gen. di p. d., fam. nissacee ; spi-

nnea

\* NISSACEB. V. Nissa.

\* NISSANTO - da νύσσω nyss-o punge e žνθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. acantacee; i cui fiori sono irti di spine.

Nisso - da νόσω nyss-o pungo m. gen. d'ins. apt., l'am. aracnidi; così detti appunto perchè pungono. 2m. Gen. d'ins. imenopt., fam. aculeati scavatori, tr. nissonii; che sono armati di punggiiona.

\*Nissofili. A - da νύσσω nysspungo e φύλλον fyll-on foglia - gen.
di p. d., fam. laurinee; che hanno
foglie acuminate e pungenti.

\* NISSONII V. Nisso nº 2.

NISTAGMO - da votraço nystaro ho somno - ammiceamento spasmodico che somiglia a quello di una persona che ha voglia di dormire e che fa sforzi per tenersi sveglia.

cne la siorzi per teneral svegna.

\* NITRÀTO - da νίτρον nitr-on nitro

- combinazione dell'acido nitrico

cou una base salificabile.

\* NITRIFICAZIONE - vocab. ibr. da virpov nitr-on nitro, e lat. facio faccio - conversione di certe materie in sostanze nitrose.

NITRITE. V. Nitro - m. sale formato dall'acido nitroso colle basi.

Nitro - da vitpov nitr-on, ebr. neter - azotato di potassa.

\*NITROANISIDE - da vítpov nitroa nitro e ámbov àneth-on anice - prodotto dell'acido nitrico sulla canfora d'anice.

\*NITROANTRACIDE - da virpov nitr-on nitro e á-dpat, fo-dpauce anthrax, àntrak-os antrace - prodotto dell'azione dell'acido nitrico sull'antracina.

\* NITROBENZÒICO - vocab. ibr. da

prodotto dell'azione dell'acido nitrico concentrato sull'acido benzoico.

\* Nitrògeno – da vitpov nitr-on nitro e γεννάω genn-ão genero – sin. di azoto, che unito all'ossigeno in certa proporzione forma l'acido nitrico.

NOMADA. V. Nomade - m. gen. di ins. imenopt., fam. melifici, tr. nomadidi; che vanno errando, non hanno stabile stanza, come hanno le api a cui rassomigliano.

NOMADE - da véum nêm-o pasco (veur, nom-è pascolo) - errante che non ha stanza fissa come i popoli che si occupano unicamente di pastorizia.

\* Nomadidi. V. Nomada.

\* Nomafila – da veuñ nom-è pascolo e φιλέω fil-eo amo - gen. di p. d., fam. acantacee; che si trovano frequentemente nelle pascioni.

Nomarca - da voude nom-de nomo, divisione amministrativa e άρχὸς arch-òs capo - prefetto di un nomo, di una provincia.

Nòmo – da vépo nêm-o ordino , distribuisco, governo - scompartimento amministrativo di uno Stato; prefettura.

NOMOCANONE - da vópos nom-os legge e závov kánon canone - collezione del gius canonico della chiesa orientale.

\* Nomocloa - da vouñ nom-è pascione e xxón chlò-e erba - gen. di p. m., fam. ciperacee; erbe che si trovano frequenti nei pascoli.

Nomofilaci - da vómos nom-os l legge e φυλάττω fylatt o custodisco - magistrato in Atene incaricato di vegliare all'osservanza delle leggi e di far eseguire le sentenze giudiziarie.

\*Nomologia – da vémes něm-es veri.

νίτουν nitr-on nitro e benzoico – leyge e λόγο; lòg-os discorso – trattato delle leggi.

Nomarchia. V. Nomarca - sin. di nòmo.

Nonotèti - da voice nom-os legge e τίθημε tith-emi pongo, creo - magistrati in Atene, che vegliavano sulle leggi, proponevano l'abolizione delle inutili o non opportune e la conveniente sostituzione.

\* Nosencefalo - da vócos nos-os malattia e έγχέφαλες enkéfal-os cervello - mostro in cui un tumore. vascolare tiene luogo di cervello.

\* Nosocomiale. V. Nosocòmio. Nosocomio - da véoes nos-os ma-

lattia e κιμέω kom-èo curo – ospi– tale dove si raccolgono e si curano malati.

Nosòcomo. V. Nosocòmio - chi dirige un nosocomio.

\* NOSODÈNDRO – da vóces nôs-os malattia e δένδρον dèndr-on albero - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che si trovano di primavera nelle piaghe degli alberi.

• Nosoderma - da vóose nos-os malattia e dipua derm-a pelle gen d'ins. col. eter., fam. melasomi; la cui pelle è rugosa, dura, guasi malata.

NOSOGÈNESI - da vótor nôs-osmalattia e γεννάω gennão genero - teoria delle cause prime delle malattie e del loro modo di sviluppo.

\* Nosografia – da vódoc nos-osmalattia e paph graf-è descrizione distribuzione metodica delle malattie per classi, ordini, generi e specie.

Nosografia medico che si occupa di nosografia. \* NosoLogla – da vógos nós-os malattia e λέγος lòg-os discorso - ramodella medicina che si occupa di dar nome alle malattie, classificarle e studiarle nei malati e sui cada-

\* Nosòno 30. V. Nosologia - ver-l sato nella nosologia.

NOSTALGIA - da voctos nost-os ritorno (vioua: ne-ome io ritorno) e άλγος alg-os dolore - desiderio vio-

lento di rivedere la patria, che cagiona una profonda tristezza e tale sconcerto nell'economia animale da produrre persino la morte.

\* Nostalgico. V. Nostalgia - che si riferisce alla nostalgia.

\* NOSTOMANIA - da vógtoc nost-os ritorno e pavía mania - sin. di nostalgia.

\* NOTACANTI. V. Notacanto - fam. d'ins, dipt. bracocheri; distinti dal

dorso irto di punte.

\* NOTACANTINA. V. Notacanto gen. d'ins. dipt. bracocheri , fam. atericeri: che hanno il dorso spinoso.

\* NOTACANTO - da votos not-os dorso e axavêz akanth-a spina gen. di pesci acantopt., fam. sgomberoidi ; che hanno delle spine libere invece della pinna dorsale.

\* Notalgia - da votos nôt-os dorso e έλγος àlg-os dolore - dolore alle spalle e alla schiena.

\* NOTARIDE – da voros not-os dorso e αίρω èr-o alzo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; i quali si distinguono per il loro dorso rialzato.

\* NOTELÈA - da votos not-os noto, mezzodi e traía elè-a oliva - gen. di p. d., fam. gelsominee; che allignano in Australia ed arieggiano all'olivo.

\* Notencèralo – da νώτος nôt-os dorso e ἐγκέφαλος enkèfal-os cervello - mostro che ha una parte del cervello fuori del cranio in modo da formare una specie d'ernia appoggiata sopra le vertebre dorsali posteriormente aperte.

NOTERO – da vornoòs noter-òs umido - m. gen. d'ins. col. pent., fam. idrocantari; acquatici.

porta umidità, pioggia.

nidi gonatoceri; che abitano luoghi umidi. Noto - da vólos noth-os spurio.

illegittimo - m gen. d'ins. col eter., fam. stenelitri; così nominati per la irregolarità dell'ultimo articolo dei loro palpi anteriori, che hanno forma di rotella.

Noto - da votis not-le umidità vento di Sud o di Sudovest; che

\* NOTÒBASI – da votes not-os semidità e βάσις bàs-is base – gen. di p. d. fam. composte asteroidi ; che mettono radice in luoghi acquitri-

\* Notocera - da võtes not-os dorso e xipas kêr-as corno - gen.

\* Noteròfila - da vota; è; noter-òs umido e φιλέω fil-èo amo - gen. di p. d., fam. melastomacee; che abitano luoghi paludosi.

\* NOTIDOBIA - da votis, votido; notis, notid-os umidità e βίος hi-os vila - gen. d'ins. neuropt., fam. friganii; che vivono in luoghi acquatici.

NOTIFILA - da vorta not-la umidità e φιλίω fil-èo amo - gen. di ins, dipt., fam. atericeri; che abitano luoghi umidi, ac juitrinosi.

Notio - da vería not-la umidità - m. gen. d'infus. sistolidi; che si trovano nelle acque dolci.

\* Notiòbia – da votía not-la umidità e βίος bì-os vita - gen. d'ins.

col. pent., fam. carabici; che abitano luoghi umidi. NOTIODE - da vería not-la umidità

- m. gen. d'ins col. tetr , fam. curculionidi gonatoceri; che si tro-

vano in luoghi acquitrinosi. \* NOTIÒFILO - da votía not-la umi-

dità e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. pent., fam carabici; acquatici. \* NOTIONOMO - da votía not-ia umidità e viuw nèm-0 abito - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculio-

NOT si p. d., fam. crucifere; la cui

siliqua ha il dorso terminato in corno o in pungolo.

\* Notocirto - da νώτος nôt-os dorso e xupròs kyrt-òs curvo - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. reduvii, che hanno il dorso gibboso.

\* NOTODONTA - da votes not-os dorso e όδοῦς, ὸδόντος odùs, odònt-os dente - gen. d'ins. lepid , fam. notturni, tr. notodontidi: il cui dorso è gibboso, come dentato, e dentellata la frangia delle ali.

NOTODÒNTIDI. V. Notodònte.

\* Notofisi - da votis not-is umidità e φύω fyo nasco - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che nascono in luoghi paludosi.

\* NOTOGASTRÒPO - da voto; nôt-os dorso, yastip, yastpò; gastèr, gastr-os ventre e mou; pus piede - gen. di crost, decapodi brachiuri; che hanno tre paja di piedi inseriti sul ventre e gli altri quattro sul dorso.

\* NOTOLĖNA – da vidis noth-os spurio e daiva len-a veste pelosa gen. di p. a., fam. felci; che hanno le foglie coperte di scaglie somi-

glianti a peli.

\* Notomelo - da vates nôt-os dorso e uílics melos membro mostro che presenta uno o due membri accessorii inseriti sul dorso.

\* Notommata - da votes not-os dorso e όμμα, όμματος ômma, ômmat os occhio - gen. d'infus. sistolidi; distinti da un punto oculiforme sul dorso.

\* Notomio - da vetis not-is umidità e μῦς mys topo - gen. di mamm. roditori, fam. dipodinee;

sorta di sorci acquatici.

\*Notonècta - da voroc nôt-os dorso e váxtas nèkt-es nuotatore (véω n-èo nuoto) - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. notonectii; insetti acquatici, che nuotano sempre sul dorso.

\* NOTONÈCTII. V. Notonècta.

\* NOTOPODI - da vorce not-os derse e πούς, ποδός pus, pod-às piede tr. di crost. decapodi brachiuri: distinti da due o quattro piedi in-

seriti sul dorso. \* NOTÒPTERI - da voroc nôt-os dorso e mresov pter-on ala - gen

di pesci apodi; forniti di pinne dorsali e privi della caudale.

\* Notorrizée - da votes nôt-os dorso e ρίζα riz-a radice - tr. di p. d., fam. crucifere; distinte dalla radichetta distesa sul dorso dei cotiledoni nel seme.

\* Notosténo - da vatos nôt-os dorso e στενὸς sten-òs stretto gen. d'ins. col. tetr., fam. malacodermi: distinti da un dorso stret-

tissimo.

\* Notostòmati - da votes nôt-os dorso e στόμα, στόματος stòm-a stòmat-os bocca - sez. d'ins , così nominati a cagione della loro bocca

posta quasi sul dorso.

\* Notoxo - da votos not-os dorso e deus ox-vs acuto - gen d'ins. col. eter., fam. trachelidi; che hanno il dorso acuto, gibboso. 2 Gen d'ins. col. tetr., fam. malacodermi; idem

Notozèfiro – da vótes nôt-os noto e ζέφυρος zèfyr-os zefiro - vento tra mezzodl e ponente; sud-ovest, libeccio.

\* Notozòna - da vũtos nôt-os dorso e Com zon-e zona - gen. d'ins. col tetr., fam. ciclici; che hanno il dorso a striscie colorate

NOTRODE - da veotos nothr-às lento, pigro - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che hanno poca vitalità, sono len-

\* Numismàtica – da vóμισμα, voμίσματος nòmisma, nomismat-os moneta - arte o scienza di spiegare i caratteri, i simboli, gli stemiui

di distinguerle dalle contrafatte.

NUMISMATICO. V. Numismatica che si riferisce alla numismatica. 2 Versato nella numismatica.

\* Numismatografía – da νόμισμα. νομίσματος nomisma, nomismat-os moneta e roagi graf-è descrizione daglie antiche.

delle antiche monete e medaglie, e ! - descrizione delle monete e medaglie di qualsivoglia età, metallo

e paese.
\* Numismatologia - da νόμισμα, νομίσματος pômisma, nomismat-os moneta e λόγος lòg-os discorso trattato delle monete e delle me-

\* Oàrica - da ώòv oòn uovo - specie di atrofia purulenta o di ftisi dell'ovaja.

\* OBELISCARIA - da ¿Geλίσχος obelisk-os spiedo - gen. di p. d., fam. composte senecionidee; il cui frutto è un'achena a foggia di spiedo.

OBELISCO - dim. di dellos obel-os spiedo (copt. u articolo indefinito e bl. bel trapassare) - piramide quadrangolare, alta, che si va gradatamente assottigliando finchè termina in punta. 2 Piccolo segno a foggia di spiedo, col quale Aristarco. nell'ordinare i versi d'Omero, seguò gli spurii e gli alterati.

\* ()BELISCOTÈCA - da ἐβελίσκες obeliskos, dim. di derios obel-os spiedo e bnxn thèk-e teca, ricettacolo gen, di p. d., fam. composte; così dette per le pagliette acuminate che

ne involgono i frutti.

OBELO. V. Obelisco - lineetta, specie di virgela o altro segno di l forma puntuta, che rimanda il lettore ad un'annotazione o altro in margine, ovvero che indica i passi di dubbio senso o sospetti di falsità o duplicati ecc.

\* Obolaria – da δεολός obol-òs obolo, piccola moneta - gen. di p. d., fam. pedicularie; i cui frutti sono rotondi e grandi come un

piante che hanno foglie piccole e tondeggianti, come piccole monete.

OBOLO - da ¿Espo, obel-os spiedo. freccia - piccolissima moneta ateniese, che valeva la sesta parte di una dracma; su cui era scolpita una freccia o un piccolo spiedo.

Ocalèa - da mazasos okale-os rapido (ωxòs ok-ys rapido) - m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che corrono rapidamente.

OCEANICO - da execução obcean-os oceano - che si riferisce all'oceano: che abita l'oceano.

Oceanidi, Oceaniti - da 🖦 🗝 vòs okean-òs oceano - figlie dell'Oceano e di Teti.

OCEANO - affine all'irlandese oigean, oigian mare, cimrico eigiawn, eigion (skt. ogias, cimrico aliwa, albanese uje acqua; (la radice significa muovere, affine al skt. ag', zendo az, ἄγω àg-o) (in generale) acqua, corrente. acqua in moto, grande massa d'acqua (fiume o mare); (in particolare) corrente d'acqua che, secondo gli antichi, cingeva da ogni parte la terra abitabile. 2 a. Deificazione dell'oceano. 3 m. Vasto mare (atlantico, indiano ecc.). -Dicesi che in tempi rimoti wxi zva. ώχεανὸς okeàne, okeanòs siasi noobolo. 2 Nome specifico di altre minato il Nilo. Il vocabolo però non sembra egiziano: il nome più an- l tico del Nilo in quella lingua è Aur, coptico Jero, Jaro (fiume in generale e in particolare Nilo). Mare in coptico dicesi eiom, iam. Alcuni propongono l'etimo aho tesoro (che si potrebbe tradurre anche ricettacolo) e mme, may acqua, aho-mme, aho-may; ma non sembra esatto.

Ocidrono – da ŵxòs ok-ys rapido e δρέμω drèm-o corro (δρόμος dròm-os corso) - m. gen. d'ins. col. pent . fam. carabici : che corrono

velocemente.

\* Ocigrafia – da ώχὺς ok-ys rapido e γράφω gràf-o scrivo - arte di scrivere rapidamente, in modo da tener dietro alla rapidità della parola.

Ocimo - da όζω oz-o olezzo gen. di p. d., fam. labiate; che mandano odore soave; volg. basi-

lico.

Ocipète - da wxbc ok-ys rupido e πετάω pet-ào volo - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi trachearie: che camminano celeremente.

Ocipodo - da nais ok-ys rapido e πούς, ποδός pus, pod-òs piede m. gen. di crost. decapodi brachiuri; che corrono molto rapidamente. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri: idem.

OCIPTERA - da ώxòs okys rapido e πτερὸν pter-òn ala - m. gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. atericeri; così nominati per la rapidità del loro volo.

Ocirrò – da wxus ok-vs rapido e ρέω rè-o scorro - m. gen. di acal., fam. medusarie; che corrono rapidamente.

OCNA – da öxyn ochn-e pero selvatico - m. gen. di p. d., fam. ocnacee; le cui foglie hanno qualche somiglianza con quelle del pero. \* OCNACEE. V. Ocna.

gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; rapidi al volo.

OCRA - da ώχρὸς ochr-òs gialliccio, giallastro - min.; materia terrosa che ha per base della sua composizione il sesquiossido di ferro e l'argilla; così denominata perchè è di color giallo più o meno carico (talora di color rosso).

\*Ocradeno - da ώχεδε ochr-òs giallastro e žõn adėn glandola – gen. di p. d., fam. resedacee; distinte da glandole di color gialla-

stro alla base dell'ovario.

\*Ocralea – da ώχρὸς ochr-òs giallastro - gen. d'ins. col. tetr., fam, ciclici; di color giallastro.

\* OCRANTO - da ώχρὸς ochr-òs giallastro e zveos anth-os fiore gen. di p. d., fam. ocrantacee: i cui fiori sono giallastri.

\* OCRANTACEE. V. Ocranto.

Ocriasi - da ώχρὸς ochr-òs pallido, gialliccio - pallore, colore gialliccio della pelle, della faccia.

Ocro - da wypos ochr-os pallido. gialliccio - m. gen. di p. d., fam. leguminose; così nominate dal loro

colore pallidiccio.

\* Ocrocarpo – da expos ochr-os pallido, gialliccio e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. guttifere; il cui frutto è rivestito di una grossa pelle di color pallidiccio.

\* Ocrocefalo – da wypòs oclir-òs gialliccio e κεφαλή kefal-è testa nome specifico di varii uccelli ed insetti che hanno la testa di color

gialliccio.

\* Ocrodeo – da wypos ochr-os pallidiccio e cidos èid-os, id-os specie, somiglianza - gen. d'ins. col. pent. fam. lamellicorni; così nominati per il loro pallido colore.

\* Ocrolèuco – da ώχρὸς ochr-òs pallido, gialliccio e λευχὸς leuk-òs bianco - nome specifico di piante Oco - da ὼκὸς okys rapido - m. distinte da fiori di un bianco gial-iccio, e d'uccelli le cui penne sono l miste di giallo e di bianco.

OCROMA - da wxxxx ochr-òs pall do, gialliccio - m. gen. di p. d.,

fam. malvacee; i cui fiori sono di

colore pallidiccio.

\* Ocromiia - da wypo; ochr-os giallastro e unia my-la mosca – gen. d'ins dipt., fam. atericeri: sorta di mosche di color giallastro.

OCHOPIRA - da wypos ochr-os gialliccio e πύρ pyr fuoco - febbre

gialla. \* Ocrósia – da ώγρὸς ochr-òs *gial*liccio-gen. di p. d., fam. apocinee;

il cui legno è di color giallo. \* Ocnoxilo - da wyooc ochr-os pallido, gialliccio e Eúlico xyl-on legno - gen di p. d., fam. rutacee; il cui legno è di colore gialliccio.

\* Ochúro – da wypos ochros pallido, giallo e cuoà ur-à coda – nome specifico d'uccelli che hanno la coda

gialla.

OCTACÓBDO - da datá okt-à otto e γορδή chord-è corda - divisione dei suoni musicali per ottave, in cui l'ultimo suono dell'ottava precedente costituisce il primo dell'ottava seguente. 2 Strumento musicale di

otto corde. OCTÁGONO - da ἀχτώ okt-ò otto e γωνία gon-la angolo - figura di otto

angoli e altrettanti lati. 2 m. Fortezza con otto bastioni.

\* Octandria – da ἐκτὼ okt-ở otto e άντρ, άνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame - cl. del sistema sessuale botanico, che comprende tutte le piante a fiori ermafroditi con otto

\* OCTANDRICO. V. Octandria - che appartiene all'octandria.

\* OCTANDRO. V. Octandria - ep. di fiore che ha otto stami, e di pianta che produce tali fiori.

OCTAPODI. V. Octapodo.

e πούς, ποδός pus, pod-às piele ch'è fornito di otto piedi. 2 Gen. di moll. cefalopodi, fam. octapodi; che hanno otto piedi o tentacoli.

OCTASTILO - da oxto okt-ò otto e στύλη styl-e colonna - facciata di un edifizio che ha otto colonne in linea retta. 2 Edifizio che ha otto

colonne in linea retta.

OCTATEUCO - da oxtò okt-ò otto e τεύγος tèuch-os libro - titolo degli otto primi libri del Vecchio Testamento, cinè la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri. il Deuteronomio. Giosuè, i Giudici e Rut.

\* Octèbio – da syon ochth-e riva e βίος bì-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; che frequen-

tano le spiaggie.

\* OCTENOMO - da öyen ochth-e riva e νέμω nèm-o abito - gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; che abitano le spiaggie.

OCTERA - da oron ochth-e riva - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che abitano le rive degli stagni

e dei ruscelli.

\* Octifica - da öyên dehth-e riva e φιλέω fil-èo amo – gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. atericeri; che si trovano sui lidi del mare.

\*Octoblefaro – da όχτω oktò otto e βλέφαρον blèfar-on palpebra - gen. di p. a., fam. muschi briacei; distinti da un peristomio a otto file di denti.

\* Octobòtrio - da oxtò oktò otto e βόθριον bòthr-ion fossetta – gen. di elm. trematodi, fam. policotilarii; che vivono parassiti nei pesci e sono così detti perchè hanno nella parte posteriore otto fossette bivalvi.

\* Octòceri – da ἀχτώ oktô otto e zápas kèr-as corno – sin. di oct**à**podi.

\*Octobecaedro - da oxtò oktò

UCTAPODO – da ἀκτώ okt-ò otto otto, δέκα dèka dieci e ἔδρα èdr-a

con diciotto basi o faccie.

\* Octodecagono - da ózro októ otto. Stia deka dieci e yovia gon-la angolo - figura di diciotto lati ed angoli.

 Octodicero – da ἀχτώ októ otto, Si; dis due volte e xipas ker-as corno - gen. di p. a , fam. muschi; distinti da otto cornetti doppi.

\* Octodonte – da ἐχτώ okt-ὸ otto e obcus, obovros odus, odont-os dente - gen. di mamm. roditori; distinti da quattro denti molari per parte, alle due mascelle.

\* Octofillo - da oxtà okto otto e φύλλον fyll-on foglia – ep. delle foglie digitate che sono formate da otto fogliette. 2 Ep. delle piante, dei calici e degl'involucri forniti di otto foglie.

\* Octoginia - da ἐκτὼ oktỏ otto e yuvn donna, fig. pistillo - ord. del sistema sessuale botanico, che comprende le piante i cui fiori hanno otto

pistilli.

\* Octoginico. V. Octoginia - che appartiene all'octoginia.

\*Octogino V. Octoginia - ep. di fiore che ha otto pistilli e di pianta che produce tali fiori.

\*OCTOMERIA - da oxto okto otto e μέρος mèr-os parte - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui antere sono divise in otto parti distinte.

\* Octopětalo - da δετώ oktô otto e πέταλον pètal-on petalo - ep. di una corolla formata di otto pe-

\* Octospora – da ἀ×τω okto otto e orcoz spor-à seme - gen, di p. a., fam. funghi; le cui capsule seminifere contengono quasi sempre

otto sporule.

\* Octostachio – da ἀχτώ ektó otto e στάχυς stàch-vs spiga – ep dei culmini che portano otto spighe.

Base - expo solido, p. e. cristallo, otto e origina stèmon stame - sin. di octandro.

> Oculozigomàtico - vocab. ibr. dal lat. oeul-us occhio e ζύγωμα zvgom-a zigoma - ep. del segno che dal grande angolo dell'occhio si stende fino al zigoma.

\* ODACE - da όδοῦς od-us dente gen. di pesci acant., fam. labroidi; che hanno le mascelle composte da un'aggregazione di piccoli denti.

ODAXISMO - da δδαξάω odax ao sento dolore ai denti - prurito doloroso che precede lo spuntar dei denti.

ODE - da deidw aeid-o, ald-o canto - componimento lirico, canzone adatta al canto.

ODEO, ODEÒNE - da ωδη od-è ode (ἀείδω, άδω aèid-o, ald-o, ad-o canto) - edifizio, a foggia di teatro, in cui si facevano gli agoni di poesia

e di musica, cioè si declamavano versi, si cantavano sulla lira ecc. 2 m. Teatro d'opera; academia di musica.

\* ODINERÌTI. V. Odinèro.

Odinero - da obúm odyn-e dolore - m. gen. d'ins. imenopt. fam. eumenidi. tr. odineriti; così detti dal dolore acutissimo che reca la puntura del loro pungiglione.

ODISSEA - da 'Oduggeuc Odyss-eus Ulisse (dalle radici skt. ud acqua e dvas abitare, ovvero dalla radice dwish adirarsi, nemico) - poema di Omero, in cui si narrano le vicende di Ulisse dalla rovina di Troja fino al suo ritorno in Itaca.

\* Odocanta - da όδους od-ús dente e axavea akanth-a spina - gen. di ins. col. pent., fam. carabici; che hanno l'ultimo articolo dei palpi in forma di dente terminato in punta.

ODOMETRO - da 680s od-08 via e μέτρον mètr-on misura - stru-\*Octostenome - do ἀκτω okt-ò mento di fisica per misurare il

cammino fatto da un corpo in mo- | dentarii, dall'uscita dei denti alla loro vimento (p. e. una carrozza).

\*ODONATI - da obous odus dente - ord. d'ins. neuropt.; le cui mascelle sono armate di denti acuti.

ODONTAGOGO - da δδούε, δδόντος odùs, odònt-os dente e άγω àg-o spingo, tiro - tanaglia da cavar denti.

ODONTAGRA - da oboue, obovece odůs, odont-os dente e zypa àgr-a dolore (V. Chiragra) - dolore reumatismale, gottoso dei denti, con flussione della guancia.

ODONTALGIA - da cocue. cocure odús, odont-os dente e alares àlg-os dolore - dolor di denti, acuto, lancinante.

\* ODONTALGICA. V. Odontalgia sp. di p. d., gen. cacride, fam. ombrellifere; le cui radici masticate provocano la salivazione, alleviando talvolta i! dolor di denti.

\* Odontalgico V. Odontalgia che si riferisce al mal di denti.

\* ODONTALIA - da όδους, όδόντος odůs, odont-os dente e als, álòs áls, àl-òs mare - gen. di p. a., fam. ficee; piante marine che traggono il nome dalle divisioni dentate delle loro feglie.

\* ODONTANDRA - da όδοῦς, όδόντος odůs, odont-os dente e ἀνὴρ, ἀνδεὸ; uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. meliacee; i cui stami sono in parte dentellati.

\* Odontarrėna – da όδοῦς, όδόντος odůs, odont-os dente e žôpny àrren maschio, fig. stame - gen. di p. d., fam. crucifere; i cui stami sono dentellati.

\* ODONTELLA - da ¿δοῦς, ¿δόντος odůs, odont os dente - gen. di p. a., ficee alghe diatomee; le cui fronde sono frastagliate, dentellate.

ODONTIASI - da όδους, όδόντος odùs, odònt-os dente - insieme dei distruzione.

\* ODONTIRRÉA - da ôδοῦς, ôδόντος odůs, odont-os dente e ρέω rè-o scorro - emorragia dall'alveolo di un dente strappato.

\* ODONTITE - da όδους, όδόντος odůs, odônt-os dente - infiammazione della polpa del dente.

\* ODONTÒBIO - da ¿δούς, ¿δόντος odùs, odònt-os dente e Bicc bi-os vita - gen. di elm. nematoidi: che furono trovati nell'intonaco mucoso dei denti di balena.

\* ODONTOCERA - da όδοῦς, όδόντος odůs, odônt-os dente e xéoze kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne sono dentellåte.

\* ODONTÒCERO. V. Odontòcera gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi : le cui antenne nei maschi son dentellate.

\* ODONTOCHILA - da oscos, oscoros odůs, odônt-os *dente* e χείλος chèi<del>-</del> l-os, chil-os labbro - gen. d'ins. col pent., fam. cicindeliti; le cui labbra son dentellate.

\* ODONTODERO - da ¿δοῦς, ¿δόντος odus, odont-os dente e dion der-e collo - gen d'ins. col. tetr., fam. tubiferi; il cui collo è dentellato.

\* Odontofatnite - da δδούς. όδόντος odùs, odònt-os dente e φάτνη fătn-e alveolo - infiammazione degli alveoli dei denti.

\* Odontofija – da όδοῦς, όδόντος odůs, odont-os dente e φύω fy-o nasco - dentizione; modo con cui si formano e spuntano i denti.

\* ODONTOFORO - da ¿δοῦς, ¿δοντος odùs, odònt-os dente e φίρω fèr-o porto - gen. d'ucc. gallinacei, fam. tetradactili; il cui becco è bidentato a ciascun orlo della sua parte inferiore.

\* ODONTOGENIA - da δδοῦς, δδόντος fenomeni dello sviluppo dei germi odus, odont-os dente e vervio gennà o genero - generazioue, forma- | odùs, odònt-os dente e λόγος 1)g-as zione dei denti.

\* Opontoglosso - da ¿δοῦς, ¿δόντες odius, odont-os dente e γλώσσα gloss-a *lingua* - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui labbretto ha forma di lingua colla base fornita di tubercoletti dentiformi.

\* ODONTOGNATO - da όδοῦς, όδόντος odůs, odont-os dente e vates gnath-os mascella - gen. di pesci malacopt., fam clupeoidi; caratterizzati specialmente dalle ossa mascellari dentellate, terminate in lunghe punte mobili, a guisa di denti o corna. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam lamellicorni; caratterizzati da mandibole bidentate all'estremità.

\* ODONTOGRAFÍA – da δδοῦς. δδόντος odùs, odònt-os dente e γραφή graf-è descrizione - descrizione dei denti.

\* Opontolatria – da δδοῦς, δδόντος odùs, odònt-os dente e lateia iatr-ia medicina - arte di curare i mali di denti.

ODONTÒIDE - da όδοῦς, όδόντος oilis, odont-os dente e ciocc eid-os, id-os specie, forma - m. apofisi dell'asse o seconda vertebra del collo: così detta perchè la sua forma somiglia a quella di un dente.

\* ODONTOIDEO. V. Odontoide che si riferisce all'apolisi odontoide.

\* ODONTOLITIASI - da ¿δοῦς, ¿δέντες odus, odont-os dente e xítos lith-os pirtra - incrostazione che si forma alla base dei denti; formazione del tartaro dei denti.

\* Odontolito. V. Odontolitiasi tartaro dei denti.

\* Odontolofo - da δδούς, δδόντος odůs, odont-os dente e λόφος lòf-os cresta, pennacchio - gen. di p. d., fam. composte : il cui pennacchio è dentellato.

discorso - trattato, dottrina sui denti.

\* ODONTOLÒMA – da ὀδοῦς, ὀδόντος odùs, odònt-os dente e λώμα lòm-a frangia - gen. di p. d., fam. composte; distinte da una frangia dentata, che termina la loro achena.

\* ODONTÓMACO - da όδοῦς, όδόντος odůs, odont-os dente e uzyn mách-e battaglia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; armati di un pungolo dentiforme che serve loro per difendersi e per battersi. 2 Gen. d'ins imenopt., fam. formicidi; idem.

\* Odontomija – da όδοῦς, όδόντος odùs, odònt-os dente e uvia my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; distinti dal labbro superiore dentato.

\* ODONTONICE - da ¿δοῦς, ¿δούντος odůs, odônt-os dente e ovič, oviyos onyx, onych-os unghia - gen. di ins. col. pent., fam. malacodermi; i cui tarsi sono forniti di uncini dentellati.

\* ODONTOPATIA - da δδοῦς, δδόντος odůs, odônt-os dente e πάθος pàth-os malattia - sin. di odontaara, di odontalaia.

\* ODONTOPETALO - da όδοῦς, όδόντος odůs, odônt-ôs dente e πέταλον pètal-on petalo - st.-gen. di p. d., fam. geraniacee, gen. marsonia. fornite di petali dentati alla som-

\* ODONTOPLĖURA – da όδοῦς, όδόντος odůs, odônt-os dente e πλευρά pleur-à fianco - gen, di crost, trilobiti, fam. odontopleuridi; forniti di spine ai lati.

\* ODONTOPLEURIDI. V. Odontòpleura.

\* Οροκτόρο - da όδοῦς, όδόντος odùs, odònt-os dente e mous pus piede - gen. d'ins. col. eter., fam. \* Odontologia – da έδευς, έδεντες | melasomi ; i cui tarsi sono dentellati. 2 Gen. d'ins. emipt. eteropt., | odùs, odònt-os dente e rapoò; tars-òs fam. geocorisi: idem

\* ODONTOPTERA - da ¿δους, δδόντος odiis, odont-os dente e πτερον pter-òn ala – gen. di p. d., fam. composte; la cui achena è fornita di due ali dentate.

\* Odontopteride – da δδοῦς, δδόντος odús, odônt-os dente e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèrid-os felce gen, di p. a. foss., fam. felci; che hanno le fronde dentellate.

\* ODONTORRAGIA – da ὀδοῦς, ὀδόντος odus, odont-de dente e ρήγνομι règn-ymi rompo - emorragia da un alveolo dopo estratto il dente.

\* ODONTORRANFI - da 68005, 6864τος odùs, odònt-os dente e ράμφος ràmf-os becco - fam. di ucc. passeri; il cui becco ha mandibole dentellate.

\* ODONTORRINA - da όδοῦς, όδόντος odùs, odont-os dente e biv rin naso. fig rostro - gen. d'ins. col. tetr., fam eurculionidi gonatoceri; che hanno il rostro dentellato.

\* Odontorrinchi – da όδοῦς, δδόντος odùs, odònt-os dente e ρύγχος rynch-os becco - fam. di ucc. passeri; che hanno il becco dentellato; sin. di dentiròstri.

\* ODONTOSCÉLIDE - da ¿δοῦς, ¿δόντος odùs, odònt-os dente e σχέλος skėl-os, gamba - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: le cui gambe sono dentellate, spinose. 2 Gen. d'ins. emipt. eteropt., fam scutellerii; idem.

\* Odontostemone - da δδούς, οδόντος odùs, odont-os dente e στήuw stèmon *stame –* st-gen. di p. d., gen. alisso, fam. crucifere; i cui stami sono lunghi e dentati.

ODONTOTA - da cous, convres odus, odont-os dente - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. eurodi; tutti dentellati.

tarso - gen. d'ins. emipt., eteropt., fam. geocorisi; che hanno tarsi spinosi.

\* ODONTOTECNÍA – da 6800c. 6869TOC. odůs, odout-os *dente* e rízva těchn-<del>e</del> arte - arte del dentista : arte di conservare i denti, di togliere i guasti e di farne e collocarne di artificiali. \*ODONTOTERAPIA - da όδόντος odús, odónt-os dente e θεραπεία therap-èia, therap-ìa guarigione - sin, di odontoiatria,

OFELO - da opelos del os giovamento - m. gen. di p. d., fam. malvacee; i cui frutti, estrattane la polpa, servono ai Negri come vasi per riporvi acqua od altri liquori, grani ecc.

Oriasi - da opis of is serpe specie di alopecia o di parziale calvizie; così detta perchè la pelle diventa chiazzata come quella dei serpenti.

\* OFICALCE - vocab. ibr. da čçı; òf-is serpe e calce - roccia che ha per base il serpentino e il calcare, fra le cui varietà è il marmo detto verde antico.

\* Oficefalo – da δφις df-is serpe e κεφαλή kefal-è testa - gen. di pesci acant., fam. faringii labirintiformi; la cui testa arieggia a quella di un serpente ed è coperta di scaglie poligone.

\* OFICLEIDE - da ous of-is serpente e xaric kl-èis, kl-is, xaridos kleid-òs, klid-os chiave – strumento musicale di forma serpentina, armato di nove enormi chiavi.

\* Ofidiastro – da ὀφίδιον ofid-ion dim. di όφις ôf-is serpente e ἄστρον àstr-on astro - gen. di echin., fam. asterie; i cui raggi molto allungati somigliano a serpentelli riuniti a stella.

OFIDII da dous of-is serpente e \*Odontotarso - da δδούς, δδόντος | είδος èid-os, id-us specie, somialianza - m. ord. di rett ; che comprende, oltre i veri serpenti, anche altri rettili distinti dalla mancanza di membra, ca corpo allungato e da altri caratteri.

OFIDIO. V. Ofidii - m. gen. di pesci malac apodi, fam, anguilliformi: simili alle anguille; quasi

a foggia di serpentelli.

\* OFIDOMONADE - da cois of-is serpente e ucvas, ucvados mon-as, monad-os monade - gen. d'infus., fam. criptomonadine; di forma allungata e struttura semplicissima.

\* OFIOCEFALO - da oous of-is serpe e xepan kefal-è testa - gen, di elm., fam. nemertii: la cui testa somiglia a quella di una serpe.

OFIODE - da ouis of-is serpe e sidos èiu-os, id os forma, somiglianza m. gen, di rett. saurii, fam, scincoidi anguiformi; che somigliano a veri serpenti.

\* OFIODONTE - da opis of-is serpente e odous, odovice odus, odont-os dente - produzione fossile che fu creduta un dente di serpe pietrificato.

OFIÒFAGI – da ὄφις òf-is serpente e φάγω fág-o mangio - popoli antichi che si cibavano, dicesi, di serpenti. 2 m. Fam. d'ucc. rapaci; che si cibano di serpenti.

\*Ofioftalmi - da ous of-is serpente e ἀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - st. fam. di rett. saurii, fam. scincoidi; che hanno gli occhi fatti c me quelli dei serpenti, cioè senza palpebre o con palpebre rudimentali.

\*OFIOGLOSSO - da ŏpı; òf-is serpente e γλώσσα glòss-a lingua gen. di p. a., fam. felci, tr. ofioglossee; la cui fruttificazione è disposta in icpiga obliqua e linguiforme; volg. lingua di serpente.

\* OFIOGLOSSEE. V. Ofioglòsso. \*OFIOGLOSSOIDE - da opis of-is sides éid-os, id-os specie, somaglianza - sp. di p a., fam. funchi. gen. clavaria; che hanno in qualche modo la forma di una lingua bifida di seroente.

\* Ofiografia - da ópic of-is serpente e praph graf-è descrizione descrizione dei serpenti.

\* OFIOLATRA. V. Ofiolatria - chi presta un culto ai serpenti

\* Opiolatria – da ópis ôf-is serpente e acroix latr-la adoruzione - culto dei serpenti, che si usava da alcuni popoli antichi e si usa tuttavia in qualche paese barharo.

\* OFIOLITO - da opis of-is serpente e λίθος lith-os pietra - min., roccia di serpentino che serve di matrice al ferro titanico.

\* Ofiologia - da ouc òf-is serpente e λόγος lòg-os discorso – trattato dei serpenti.

\* OFIOMACO - da ous di-is serpente e μάχομαι niàch-ome combatto - nome specifico di animali nemici dei serventi.

\* OFIOMANTE, V. Ofiomanzia - chi esercita l'ofiomanzia.

\* Ofiomanzia – da ówis òf-is serpente e mayreía mant-eia, mant ia divinazione - sorta di divinazione tratta dal moto dei serpenti.

\* OFIONE - da opis of-is serpente - gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonidi, st. tr. ofioniti; che hanno corpo lungo, sottile, simile in qualche modo a quello dei serpenti.

\* OFIONITI. V. Ofione.

\* Ofiope – da όφις df-is serpente e έψ, όπὸς ops, op-ès aspetto - gen. di rett. saurii, fam. lacertii; che somigliano ai veri serpenti. \* OFIOPETIORRINCO - da opis of-is

serpente, onnico opèt-ion lesina e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ucc. anisodactili; il cui becco è più lungo terpente, γλώσσα glòss-a iingua e della testa ed ha forma che arieggia a quella di una lesina o di un ser-

\* OFIORRÌZA – da τομε of is serpente e ρίζα rìz-a radice – gen. di p. d., fam. rubiacee; le cui radici sono lunghe, striscianti, a mo' di

serpenti.

\* ÓFIOSCÒRODO - da δφις ôf-is serpente e σκόροδον skòrod-on aglio sp. di p. m., gen. aglio, fam. liliacee; che erano riputate efficaci contro il morso dei serpenti.

\* OFIOSPERMÈE - da δφις ôf-is serpente e σπέρμα spèrm-a seme - fam. di p. d.; il cui embrione ha spesso una forma cilindrica e flessuosa;

sin. di mirsinèe.

OPTOSTÁCHIDE - da ἔρις ôf-is serpente e στάχυς stách-ys spiga gen. di p. m., fam. colchicaces; così dette o perchè la spiga ne sia variegata come la pelle dei serpenti, ovvero perchè servano di contravveleno al morso dei serpenti.

\* OFIOSTAFILO - da δφις ôf-is serpente e σταφιλή stafyl-è uva - sp. di p. d., gen. ampeloleuce, fam cucurbitacee; che si arrampicano e ravvolgono in ispira a guisa di ser-

penti.

\*Oriostoma - da δρις ôf-is serpente e στόμα stôma bocca - gen. di elm. nematoidi; la cui bocca larga, fornita di due labbra, arieggia a quella di un serpentello.

\* OFIOTERI - da sous de-is serpente e dio ther cacciatore - sin.

di ofiòfagi.

\*OFIÒXILO – da δφις òf-is serpente e ξώλω xyl-on legno – gen. di p. d., fam. apocinee; la cui radice si riguarda come potente specifico contro il morso dei serpenti.

\*OFIRA - da όφις ôf-is \*erpente gen. di p. d., fam. onagrarie; così nominate per il colore variegato delle loro foglie, a guisa di pelle di

serpente.

\* OFISAURO - da όφις ôf-is serpente e σαύρες sàur-os lucertola - gen. di rett. saurii, fam, calcidii; che presentano alcuni caratteri dei serpenti ed altri delle lucertole.

\* OFISPÈRMO - da όφις òf-is serpente e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. aquilarinee; il cui seme ha qualche somiglianza con

un uovo di serpente.

\* Offistomide - da όφις offis serpente e στόμα stom-a bocca - gen. d'ins. col. tetr.. fam. lungicorni; la cui testa è chiazzata come la

pelle d'un serpente.

\*OPISŪRO - da σωι δfis serpente e οδρὰ ur-à coda - gen di pesci malacopt., fam. anguilliformi; la cui coda non è fornita di pinne e rassomiglia a quella di una serpe; volg. serpente di mare.

OFITE - da 5015 ôf-is serpente - m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; larghi e sottili come serpenti. 2 Min.; sorta di porfido, chiazzato a guisa di pelle di ser-

pente.

OFITI - da öuc ôf is serpente settarii cristiani, ramo dei Gnostici; i quali adoravano il genio che sotto la forma di serpente aveva insegnato agli uomini la scienza del bene e del male.

OFUCO - da σως ôfis serpente e τχω èch-o ho, teniyo - costellazione dell'emisfero settentrionale, la quale per la disposizione delle stelle che la compongono, arieggia a una serpe.

\* OFIÙRA – da δφις òf-is serpente e οὐρὰ ur-à coda – gen. di echin.; fam. asterie, tr. ofiuridi; che hanno la coda a foggia di serpi.

\* OFIÙRIDI. V. Ofiura.

OFIURO. V. Ofiura - m. gen. di p. m., fam. graminee; le cui spighe hanno forma serpentina.

OFIÙSA - da έφις ôf-is serpente -

m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; lunghi e sottili come serpenti.

\* Ofone – da τομι of-is serpente gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno forma lunga, sottile, a guisa di serpenti.

OFRIASTE - da ὀφρὸς ôfr-ys ciglio m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; cigliati, cioè pelosi.

OFRIDE - da δφρὺς ofrys ciglio m. gen. di p. m., fam. orchidee, tr. ofridee; così nominate per cagione dei loro fiori pelosi, come dire cigliati.

\* OFRIDEE. V. Ofride.

OFRIDIA - dim. di ἀφρὸς, ofr-ys sopracciglio - m. gen. d'infus., tricoidei; caratterizzati da fasci di cigli.

\* Ofriftinasi – da ὀφρύς ofr-ys ciglio e φθέφ fthè-ir, fth-ir pi-docchio, piattola – malattia delle palpebre, in cui si generano i pidocchi o le piattole.

\* Oprioglena – da δφρὸς ofr-ys ciglio e γλήνη glèn-e occhio – gen. d'infus., fam. colpodati; in cui dietro la fila di cigli che conduce gli alimenti alla bocca, si vede una macchietta che sembra un occhio.

\* Opriografia

macchietta che sembra un occhio.
\* Oftalmalgia - da ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio e ἄλγος àlg-òs dolore - dolore degli occhi senza infiammazione.

\* OFTALMANTRACOSI – da ὀφθαλμός ofthalm-òs occhio e ἄνθραξ, ἄνθρακος àuthrax, ànthrak-os antrace – carboncello o tumore infiammatorio in un occhio.

OFTALMÍA - da ἐφθαλμὸς ofthalm-òs acchio - affezione inflammatoria del globo dell'occhio, con rossore della congiuntiva. 2 m. Oftalmia blennorràgica; oftalmia acuta prodotta dall'applicazione, sulla congiuntiva, della materia dello scolo blennorragico.

\* Oftalmiatria – da έφθαλμές of-

thalm-òs occhio e tarpía iatr-la medicina - arte di curare le malattie d'occhi: sin. di oculistica.

\* OFTALMIATRO. V. Oftalmiatria sin. di oculista, o medico che si occupa specialmente di curare le malattie d'occhi.

OFTALMICO - da δφθαλμὸ; ofthalm-bs vechio - ep. di ciò che riguarda gli occhi (arteria, vena, nervo, morbo, rimedio, nervo ecc). 2 m. Gen. d'ins. emipt. eter., fam. geocorisi; di colore screziato, a occhi.

OFTALMÌDIO - dim. di ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - m. gen. di p. a., fam. licheni; i cui aputeci hanno forma di piccoli occhi.

OFTALMITE - da ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - m. sin. di oftalmia.

OFTAI MO - da έπτω opt-o veggo, aoristo infinito pass. ἐφθῆναι ofth-ène - occhio. 2 Piccolo circolo nel centro della voluta del capitello jonico.

\* Oftalmo-Anatomia. V. Oftalmo e Anatomia - anatomia, dissezione dell'occhio.

\* OFTALMOBLENNORRÉA - da δφθαμμός ofthalm-os occhio, βλέννα blènn-a πισο e ρέω σεόττο oftalmia purulenta, che non si limita alla congiuntiva palpebrale ma attornia l'occhio stesso.

\* Oftalmocarcinoma - da έφθαλ»
μὸς ofthalm-òs occhio e καρχῖνος
karkin-os cancro - cancro dell'occhio.

\* OFTALMOCELE – da ἐφθαλμὸς ofthalm-ös occhio e κήλη kèl-e tumore, ernia – sin. di exoftalmia.
\* OFTALMOCOPIA – da ἐφθαλμὸς
ofthalm-ös occhio e κόπος kòp-os
stanchezza – indebolimento della
vista, per abuso di lenti concave
troppo forti o di esercizio in lavori
sopra oggetti piccoli e tenuti troppo
vicini agli occhi; sorta di ambliopia.

\* OFTALMOCROITE - da ὀφθαλμὸς

osthalm-os oechio e posa chrò-a misura - strumento per misurare colore – sin. di mèlena.

\*OFTALMODIETETICA. V. Oftalmo e Dietetica - parte della oftalmologia che indica i mezzi per conservar sani gli occhi.

\* OFTALMODINIA – da ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio e όδύνη odyn-e dolore - dolore agli occhi; nevralgia

orbito-frontale.

\* OFTALMOFIMA – da δφθαλμός ofthalm òs occhio e quia fym-a tumore - tumefazione del globo dell'acchio.

\* Oftalmofisiologia. V. Oftalmo e Fisiologia - parte dell'oftalmologia che tratta della struttura e delle funzioni dell'occhio sano.

\*Oftalmoflebotomia – da 6φθαλμὸς ofthalm-òs occhio, φλέψ, φλεδος flèps, fleb-òs vena e τομή tom-è taglio - cavata di sangue dall'occhio, per sollevarlo dalla enfiagione della congiuntiva.

\* OFTALMOFLÒGOSI – da ἀφθαλιιὸς ofthalm-òs occhio e φλόγωσις flògos-is floquei - infiammazione d'occhi. \* Oftalmòftisi – da ὀφθαλμὸς of–

thalm-os occhio e poious fihis-is ftisi, consunzione - suppurazione, consunzione dell'occhio.

\*OFTALMOGRAFIA - da ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio e γραφή graf-è descrizione - descrizione dell'occhio.

\*OFTALMOIATRÍA - da ἀφθαλμὸς ofthalm-os occhio e latola iatr-la medicina - sin. di oftalmoterapèutica.

\*OFTALMÒLITO – da ὀφθαλμὸς ofthalm-os occhio e allos lith-os pietra indurimento pietroso di una parte dell'occhio.

\* OFTALMOMACROSI – da δφθαλμός ofthalm-òs occhio e μακρὸς makr-òs lungo - ingrandimento della pupilla.

\* OFTALMÒMETRO - da ὀφθαλμὸς

la capacità delle camere dell'occhio. \* OFTALMONEUROSI - da δφθαλμός

oftalm-òs occhio e veupov neur-on nervo - infiammazione d'occlii, accompagnata da azione alterata dei nervi.

\* Oftalmonosologia – da ἐφθαλ– μὸς ofthalm-òs occhio, νόσος nòs-os malattia e λόγος lòg-os discorso trattato delle malattie d'occhi.

\* OFTALMOPIANIDE - da ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio e πλάνη plàn e errore - gen. d'infus., fam. nomadidi; la cui forma sferica od ovoide con un punto centrale li fa somigliare a piccolissimi occhi.

\* OFTALMOPLEGIA - da δφθαλμός ofthalm-os occhio e πληγόω plèg-ou percuoto - paralisi dei muscoli ottici.

\*OFTALMOPTOSI - da δφθαλμός occhio e πτώσις ptòs-is caduta malattia in cui l'occhio conservando la sua grossezza naturale, cambia

di situazione. \* OFTALMORRAGÍA – da δφθαλμός ofthalm-òs occhio e ρήγνυμι règu-ymi

rompo - emorragia dall'occhio. \* OFTALMOSPASMO - da ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio e σπασμός spasm-òs spasmo - spasmo, convulsione del-

chio, idiopatica o simpatica. \*OFTALMOSTATO – da ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio e tornus ist-emi fermo-strumento per tenere le palpebre discoste e il globo dell'occhio immobile, durante un'operazione su questo organo.

\* OFTALMOSTÈRESI - da δφθαλμός ofthalm-òs occhio e στερέω ster-èo privo - perdita di un occhio o di ambedue.

\* Oftalmoterapèutica - da &φθαλμός ofthalm-òs occhio e θεραπεύω therap-èuo curo, guarisco - medicina oculare.

\* OFTALMOTOMIA - da opponius of osthalm-òs occhio e utroov mètr-on thalm-òs occhio e roun tom-è taglio, incisione - parte dell'anatomia che ha per oggetto la dissezione dell'occhio. 2 Estirpazione del-

l'occhio.

 OFTALMÒXISI – da ὀφθαλμὸς Θfthalm-òs occhio e ξύω xy-o raspo specie di scarificazione che si faceva una volta sulla congiuntiva dell'occhio, in qualche caso di oftalmia.

\* OFTALMOXISTRO. V. Oftalmoxisi - strumento per scarificare la congiuntiva dell'occhio, in certe oftalmie.

\*OLACANTO - da δλος ôl-os tutto e ázav<del>ő</del>z ákanth-a *spina* – gen. di pesci acant., fam. scienoidi; i cui opercoli sono d'ogni intorno irti di spine.

OLACE - da ώλαξ, ώλακος òlax, òlakos, doric. per αύλαξ, αύλαχος aulax, aulak-os solco - m. gen. di p. d., fam. olacinee; i cui rami sono

aggrinzati e quasi solcati. \*OLACINEE. V. Olace.

OLECRANO (invece di olenòcrano) - da w).trn olên-e cubito e xpaviov kran-ion testa - apofisi dell'estremità umerale del cubito.

\*OLECRANIO. V. Olecrano - che si riferisce all'olecrano.

OLETERE - da διέω, δλλυμι ol-êo

quasto, distruggo - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; dannosi e voracissimi. OLIBANO - da δ o articolo e λιδα-

ves liban-os incenso - sin. di libano, incenso

OLIGANDRA - da ἐλίγος olig-os poco e άντρ, άνδρὸς an-èr, andr-òs uomo, fig. stame - m. gen. di p. d., fam. composte ; i cui fiori sono forniti di pochi stami.

\* OLIGANTEMO - da δλίγος olig-os poco e avernov anthem-on fiore nome specifico di piante che producono pochi fiori.

\* Oligantera – da όλίγες poco e

p. d., fam. chenopodee; i cui fiori hanno poche antere. 2 Ep. delle piante i cui fiori hanno il numero degli stami non eccedente quello delle divisioni della corolla o del calice.

\* OLIGANTO - da diívos olig-os poco e avec anth-os fore - gen. di p. d., fam. composte; il cui fiore è composto di pochi fiorellini.

OLIGARCA. V. Oligarchia - mem-

bro di un'oligarchia.

\* OLIGARCHIA - da oxívos oligios poco e apzh arch-è supremazia, autorità - governo di pochi; governo in cui tutta la cosa pubblica è concentrato in mano di pochi; degenerazione dell'aristocrazia.

OLIGARCHICO. V Oligarchia che si riferisce all'oligarchia.

\*OLIGARRENA – da ὀλίγος olig-os poco e ἄρρην arr-en maschio, fig. *stame -* gen. di p. d., fam. epa-

cridee: che hanno pochi fiori maschi e con due soli stami e guasi invisibili.

\* Oligoblennia – da δλίγος olig-os poco e Britiva blènn-a muco – scarsezza di muco.

\* Oligocarfa – da δλίγος olig-os poco e κάρφος karf-os scaglia gen. di p. d., fam. composte; il cui ricettacolo è fornito di poche scaglie.

OLIGOCÁRPO - da ôxívos olig-os poco e καρπὸς karp-òs frutto - m. gen. di p. d., fam. composte cinaree ; che producono scarse frutta. \* OLIGOCEFALO - da δλίγος olig-os

poco e xioadà kefal-è testa - inflorescenza composta di pochi capitoli.

OLIGOCERA - da olígeos oligeos. poco e xépac kèr-as corno – m gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; forniti di antenne piccolissime.

Oligochilo - da δλίγος olig-os poco e xulò; chyl-òs succo - poco avonce anther-a antera - gen. di nutriente, che fornisce poco succo.

\*OLIGOCHILIA. V. Oligòchilo -1 difetto di succhi nutrienti.

 Oligoclóro – da δλίγος olig-os poco e γλωρος chlor-òs verde - sp. di p. d., fam. amentacee, gen. salice; le cui foglie sono di un verde smorto.

\* Oligocolia - da δλίγος olig-os poco e volà chol-è bile - difetto di secrezione biliare.

\* Oligocopria - da δλίγος olig-os poco e κόπρος kòpr-os escremento difetto o rarità di escrezioni alvine.

OLIGÒCRONO - da d\(\frac{1}{2}\)ircs olig-os poco e ypóvos chron-os tempo - m. ep, di linea che descrive un corpo grave nel tempo più breve, che qualsivoglia altra linea che passi per i medesimi punti.

\*Oligoemia – da δλίγος olig-os poco e alua èm-a sangue - scar-

sezza di sangue.

OLIGOFILLO - da dhivos olig-os poco e φύλλον fyll-on foglia - ep. di pianta che ha poche foglie.

\* Oligogalia – da ὀλίγος olig-os poro e γάλα gàl-a latte - scarsezza di latte.

 OLIGÒGINA - da δλίγος olig-os poco e yuvà gyn-è donna, fig. pistillo - gen. di p. d., fam. composte senecionidee; che hanno pochi pistilli.

 OLIGOIDRÍA – da δλίγος olig-os poco e ίδρως idr-òs sudore – sudore poco abbondante; traspirazione scarsa.

\* Oligòpodo – da δλίγος olig-os poco e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che hanno le pinne jugulari molto piccole e una sola dorsale.

OLIGOPOSIA - da δλίγος olig-os poco e πόσις pós-is bevanda - temperanza nel bere.

OLIGÒPOTA. V. Oligoposia - temperante nel bere.

OLIGOPSICHIA - da dhiyoc olig-os poco e ψυχή psych-è anima - pusillanimità.

\* OLIGOSIALÍA - da daíros olig-os poco e σίαλο sial-on saliva - difetto di saliva.

\* OLIGOSPERMIA. V. Oligospèrmo malattia delle piante, per cui producono semi in minor numero o più piccoli del solito. 2 Difetto di sperma.

\*OLIGOSPERMO - da chiyos olig-os poco e σπέρμα spèrm-a seme - ep. di frutto che racchiude un piccolo numero di semi. 2 Che ha poco

sperma.

\* Oligosporo – da δλίγος olig-os poco e σπόρος spòr-os seme - gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori in parte abortiscono, onde producono pochi semi.

\* OLIGOTRICHIA - da ôxígos olig-os poco e θρίξ, τριχὸς thrìx, trich-òs capello - scarsezza di capelli, senile

o patologica.

OLIGOTRICHIO. V. Oligotrichia m. gen. di p. a., fam. muschi; che hanno pochi peli alla cuffia.

OLIGOTHOFIA - da όλίγος olig-os росо е трофі trof-è nutrizione diminuzione della nutrizione: scarsezza di alimento.

OLIGOTROFO. V. Oligotrofia - m. gen. d'ins. dipt., fam. nemoceri; che hanno bisogno di poco alimento.

OLIMPIADE - da Όλυμπία Olymp-ia Olimpia, città del Peloponneso, ove si celebravano ginochi famosi - spazio di quattro anni, da una ad un'altra celebrazione di giuochi olimpici; periodo usato nei computi cronologici presso gli antichi Elleni.

OLìmpico – da 'Ολυμπία Olymp-la Olimpia, città del Peloponneso ep. di Giove che aveva un famoso tempio in quella città, dei giuochi che vi si celebravano ecc.

OLIMPIÒNICO - da Olivania Olym- le lientos lept-às sottile - gen, d'ins p ia giuochi olimpici e vixa nik-e col. tetr., fam. clavicorni, che vittoria - vincitore nei giuochi olimpici.

OLISTÈMA – da όλισθαίνω ôlisthen-o sdrucciolo, cado - compiuta lussazione delle ossa articolate.

\* OLISTINA - da ολισθαίνω olisth-èno sdrucciolo - gen. d'ins. col. eter.. fam. stenelitri, che hanno la pelle liscia

\* OLOBRANCHI - da óloc òl-os intero e Boárrow branch-ion branchia - ord, di pesci forniti di branchie

complete.

OLOCAUSTO - da Sace ol-os tutto e καίω kèo, fut, καύσω kàus-o abbrucio - sacrificio di espiazione. nel quale la vittima veniva interamente abbruciata 2 Vittima che si abbruciava interamente.

\* OLOCENTRO - da δλος òl-os tutto e κίντρον kèntr-on pungolo - gen. di pesci acant., fam. scienoidi; i cui opercoli sono irti di pungoli.

OLOCHIILO - da δλος ôl-os tutto e xeilos chèil-os, chil-os labbro gen. di p. d., fam. composte; così denominate dal labbro anteriore della loro corolla ch'è indiviso.

Ologimno – da sace ól-os tutto e γυμνός gymn-òs nudo - m. gen. di pesci, fam. leiopomi; che hanno tutto il corpo senza squame.

OLOGRAFO - da oxos ol-os tutto e γράφω graf-o scrivo - atto tutto scritto di mano propria di chi lo sottoscrive; particolarmente, ep. di testamento.

OLOLEPIDE - da oles ol-os tutto e λεπίς, λεπίδος lep-is, lepid-os squama - gen. di p. d., fam. composte; così nominate dalle lunghe e folte squame del loro periclinio.

\*OLOLEPIDOTO, V. Ololèpide nome specifico di pesci tutti coperti di souame.

hanno il corpo depresso, appia-

\* OLÒMETRO - da óloc òl-os tutto e μέτρον mètr-on misura – strumento acconcio a misurare qualunque corpo terrestre ò celeste.

\* OLOPETALO - da óloc ól-os tutto e πέταλον pètal-on petalo - ep. di fiori anomali, tutti i cui organi hanno preso forma di petali. 2 St. gen. di p. d., fam. geraniacee : gen. monsonia; che hanno grandi

\* OLOSÉRICO - da sãos ôl-os tutto e où sèr verme da seta - nome specifico di piante coperte di peli lucenti come la seta. 2 Vestito futto di seta.

\* OLOSÍNFISI - da öloc ól-os tutto e σύμφυσις symfys-is sinfisi, coerenza - connessione totale di alcune parti del corpo.

\* OLOSTEMMA - da óloc ol-os tutto e ottuuz stèmm-a corona - gen. di p. d., fam. asclepiadee; fornite di una corona staminale alla sommità del tubo della corolla.

\* OLOTURIA - da ölice ol-os tutto e ocúpico thur-ios impetuoso - gen. di vermi radiarii; che vivono in acque correnti e impetuose, da cuispesso sono travolti e gettati sulla spiaggia.

\* Omagra – da ώμος òm-os spalla e άγρα àgr-a dolore (V. Chiragra).

- gotta alla spalla.

\*OMALANTO - da ouaxos omal-os equale e zwe anth-os fiore - gen. di p. d., fam. enforbiacee; che hanno i fiori tutti lisci.

\* Omalgia - da ωμες òm-os spalla e άλγος alg-os dolore - sin. di omàgra.

\* OMALIDI. V. Omàlio.

\*Omalio – da όμαλὸς omal-òs. \*OLOLEPTA - da olos ol-os tutto eguale, piano - gen. d'ins. col.

OMA. oont., fam. brachelitri, tr. omalidi; che hanno corno allungato, piano e

ONALO - da óuxxòc omal-òs piano. equale - m. gen. d'ins. imenopt., fam. crisidi: distinti da un addome lungo e liscio.

\* Omalocarpo – da όμαλὸς omal às equale, liscio e καρπὸς karp-òs frutto - st.-gen. di p. d., fam. ranuncolacee: gen. anemone; distinte da capsule piane e liscie. \* OMALOCENCRO - da ouaxos oma-1-òs piatto, liscio e ztyros kènchr-os miglio - gen di p. m., fam. graminee; simili al miglio e distinte da semi piatti

\*OMALOCERATITE - da óuziós omal-òs piano, equale e xt >25 kèr-as corno - gen. di moll. cefalopodi foss.; forniti di appendici piatte a guisa di antenne.

\*()MALÒDE – da ôμαλὸς omal-òs equale, piano - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che hanno corpo depresso, appianato.

\* OMALOFILLO - da δμαλός omal-os piano e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. a., fam. ficee; caratterizzate da foglie membranose ed appianate. \* Omalogastro - da ouaxos oma-

1-ès equale, piatto e yastip, yastpò; gaster, gastr-òs ventre - gen, di ins. dipt. bracocheri, fam. atericeri; distinti dal ventre piatto.

\* Omalòplia – da δμαλὸς omal-òs piano e δπλον opl-on arma - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; così nominati dal loro scudo liscio ed appianato.

\* Omalòpodi – da δμαλὸς omal-òs piano e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede :- fam. d'ins. ortopt.; che hanno i piedi appia**nati**.

\* OMALOPTERI – da όμαλὸς omal-òs piano, liscio e arrepor pter-on ala ord. d'ins. dipt.; distinti da ali liscie.

\*OMALORRÀ .FI - da έμαλὸ; omal-os equale, Liutto e pause: s ramios becco - fam. di ucc.; che hanno il becco corto, largo e piatto alla hase.

\* Omalosoma - da ¿μαλὸς omal-òs eguale, piatto e supa som-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; distinti dal corpo piatto. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi: idem.

\* OMARTROCACE - da dues om-os spalla, žpopov arthr-on articolazione e zazòv kak-òn male - carie dell'articolazione scapulo-umerale. \* OMBROFITO - da oucoce ombr-os

pioggia e quitòv syt-on pianta gen. di p. d., fam. balanoforee: che allignano in luoghi in cui piove molto.

\*OMBRÒMETRO - da oucoce òmbr-os pinggia e utrocy mètr-on misura - strumento per determinare la quantità d'acqua che cade in un

OMEA - da duoses ôm-oios, ôm-ios simile - m. gen. di p. m., fam. orchidee; i cui petali hanno molta somiglianza fra loro.

Omelia - da όμιλέω omil-èo converso; parlo (nei classici antichi ha ordinariamente il senso di ho consuetudine, ho commercio, lat. conversor; rarissimo l'altro di parlo, il solo che abbia nell'ellenico volgare); (secondo altri) da δμιλος òmil-os adunanza - sermone di un vescovo in chiesa.

OMEOMERIA - da ómoios om-ojos. om-ios simile e uépos mer-os parte - m. sistema cosmogonico, secondo il quale il mondo è formato di atomi simili accozzati fra loro.

\* OMEOPATIA - da óucios omo-ios. òm-ios simile e πάθες path-os malattia - metodo terapeutico, il quale consiste nel curare le malattie per mezzo di agenti che si suppongon dotati della proprietà di provocar

nell'uomo sano dei sintomi uguali fam lungicorni: che kanno forma a quelli che si vogliono combat- d'occhio, tondeggiante, .tere.

\* UMEOPATICO. V. Omeopatia che si riferisce all'omeonatía. 2 Che segue il metodo omeopatico nel curare le malattie.

OMEOPTOTO - da δμειες ôm-oios, om ios simile e πτόω pt-do cado periodo composto di membri che hanno la stessa o simile desinenza.

OMEÚSIO - da ducise óm-ojos. Om-108 simile e cocia ns-la sostanza en, del Figlio, nella Triade, il quale, secondo la chiesa orientale, è di sostanza simile a quella del Padre, non della stessa sostanza, non omousio (come opinano i Cattolici romani).

\* OMIADE - da wuias omi-as che hu larghe spalle (wucc om-os spalla) - gen. d'ins. col. tetr , fam. curculionidi gonatoceri; grossi, ton-

deggianti.

\* OMIOPATIA, Omiopàtico. Omeopatia, Omeopatico.

OMMATIO - dim. di ouua, ouuatos ômma, ômmat-os occhio - m. gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. tanistomii; tutti sparsi di macchie, a guisa di occhietti.

\* Омматовамро – da бина, биματος ômma, ômmat-os occhio e λάμπω làmp-o brillo - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi gonatoceri: i cui occhi sono brillanti.

\* Ommatoplèa – da όμμα, όμματος omma, ommat-os occhio e mito: plè-os pieno – gen. di elm., fam. turbellarii: che hanno due file traversali d'occhi sulla regione frontale.

\*Ommelüro - da δμμα ômm-a orchio e aïxcupos elur-us donnola. gatto - min.; varietà di quarzo agata, le cui macchie arieggiano a occhi di gatto.

\* Омміріо – da бина dmm-a occhio e cibes èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. d'ins. col. tetr..

\* OMOALGIA - da wuce om-os spollo e alvoc alg-os dolore - dolore alla

snalla.

\* Omoànto – da cu ès om-os equale e anth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte: i cui fiorellini del fiore composto sono perfettamente eguali.

Omobomio, Omobomo - da świę om-òs stesso e βωμὸ: bom-òs alture - che ha lo stesso altare: en di un nume che veniva onorato con altari e sacrifizii comuni ad un altro nume (Apollo e Mercurio, Bacco e Venere ecc.).

\* Onocarpo – da ónos om-os equale e χαρπὸς karp-òs frutto - en. della calatide quando sostiene frutti tutti

eguali.

OMOCENTRICO - da éude om-de stesso e závrpov kěntr-on centro en, di corpi celesti che si aggirano intorno allo stesso centro.

\*OMOCLAVICOLARE - vocab. ibr. da ὧμος òm-os spalla e clavicola - ep. del ligamento che unisce la clavicola all'apofisi coracoide.

\* OMOCÒTILA - da duce om-os spalla e κοτύλη kotyl-e cavità - cavità dell'omoplata che riceve la testa dell'omero.

\* Omòcrate – da ωμος òm-ns spulla e χράτες krát-os forza – gen. d'ins. col. pent. fam. lamellicorni; che hanno il protorace grosso.

OMODELFIO, OMODELFO - da cuos om-òs stesso e δελφύς delf-vs ntero dello stesso utero, uterino, cioè

nato dalla stessa madre.

\* Omodermi – da ćuć; om-os equale e δίρμα dèrm-a pelle - fam. di reit. ofidii; la quale comprende i serpenti che hanno la pelle uniforme e liscia o per tutto egualmente coperta di squame.

Omodromo – da é os om-os stesse

e δρόμος dròm-os corso - m. leva in | astratto di omogeneo; qualità di ciò cui il peso e la potenza sono ambedue dalla parte stessa del punto d'appoggio.

Omòdulo - da épci omù insieme (sottinteso ἐν ἀγρῶ en agrò nel campo) e δούλος dùl-os servo - servo o schiavo, presso i Romani, addetto alla terra che coltivava, in modo che non poteva esserne staccato, che doveva essere venduto insieme con essa; servo della gleba.

OMOFAGIA. V. Omofago - il pascersi di carne cruda.

\* Omofagia – da όμοῦ omù insieme e φάγω fag-o mangio – il mangiare in compagnia; convito.

Omòfago - da wuòs om-òs crudo e φάγω fag-o mangio - che mangia carne cruda.

OMOFÒITA – da ¿uco om-ù insieme e φοιτάω foit-ào, fit-ào, vado, frequento - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; í quali vanno insieme, a sciami.

Omoronia – da ép ès om-ès equale e φωνή fon-è voce - sinfonia all'u-

\* Omorònico. V. Omofonia – che si riferisce ad omofonia.

Omòfrone – da óuòs om-òs stesso e pozy frèn mente - a. concorde. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: che vanno a sciami.

Omogalacto – da όμὸς om-òs stesso e γάλα, γάλακτος gàla, gàlakt-os latte - ep. di fratello o sorella di latte; che su nutrito dello stesso latte con un altro.

Omogastrio - da ómôs om-ôs stesso e yastip, yastpòs gaster, gastr-os ventre - sin. di omodèlfio.

Omogènei. V. Omogèneo - m. ord. di p a., fam. licheni idiotalami; formati di una sostanza omogenea.

\* Omogeneità. V. Omogèneo - |

ch'è omogeneo.

Omogeneo - da ¿uòs om os stesso e γένος gèn-os genere - dello stesso genere, della stessa specie.

\* OMOGENEOCARPE - da oucyevis omogen-ès omogeneo e καςπὸ; karp-òs *frutto* – tr. di p. a., fam. fi– cee ceramiarie: la cui fruttificazione si compone di capsule omo-

\* Omògino – da όμὸς om-òs equale e γυνή gyn-è donna, fig. pistillo gen. di p. d., fam. composte; in cui gli stili dei fiori fempunei sono eguali a quelli dei fiori androgini.

Omoglòsso, Omoglòtto - da όμὸς om-òs stesso e γλώσσα, γλώττα glóss-a, glótt-a lingua - che parla la stessa lingua; connazionale, compatriota.

\* Omoide - da Suce om-os spalla e sides èid-os, id-os forma, somiulianza - ossicino bislungo con cui si articola il ramo palatino del becco superiore degli uccelli; di forma simile all'osso dell'omero.

\*Omoioideo – da ὧμος ôm-os spa/la e ὑcειδές yoeidės, yoid-ès joide - muscolo che si stende dall'orlo superiore dell'omoplata all'orlo inferiore dell'osso joide.

Omola - da ópòs om-òs equale m. gen. di crost, decapodi brachiuri; le cui tanagliette sono eguali.

\*Omologazione. V. Omologo atto dell'autorità civile, che conferma, approva, convalida un contratto 2 Verificazione della firma di alcuno per parte dell'autorità civile cui è soggetto.

Omología - da δμολογέω omolog-èo confesso (¿µ.>; om-òs stesso e λέγω lèg-o dico) - figura retorica per cui l'oratore confessa una colpa o il torto e ne invoca il perdono.

Omologo - da ouos om-os stesso e) ---- l\(\frac{1}{2}\)-os rapporto - ep. dei lati

che nelle figure simili si corrispon- | emipt.; le cui elitre hanno la stessa dono e sono opposti agli angoli eguali. 3 m. Ep dei suoni tra i quali non passa alcuna differenza sugli strumenti a tasto e ne passa una quasi insensibile nel canto o sugli strumenti ad arco o a fiato.

OMOMÈTRIO - da 6426; om-os stesso e μήτρα mètr-a matrice -

sin. di omodélfio.

Omonea – da ómóc om-os stesso e νείω no-èo penso - concordia. 2 m. Gen. di p. d., fam. incerta; i cui fiori hanno circa duecento stami riuniti in venti fascetti.

Omonimia - da ómás om-de stesso e ὄνυμα δηγm-a nome - lo esprimere oggetti diversi con un medesimo nome.

Omònimo. V. Omonimia - che ha lo stesso nome di un altro.

\* Omopatia – da éuco om-ù insieme e πάθος nàth-os malattia – affezione morbosa accessoria, congiunta ad un altra principale.

Omopatòrie – da όμοῦ om-ù insieme e πάτωρ pator, invece di πατήρ pat-èr padre - adunanze dei padri, nella festa delle apaturie, per far iscrivere i loro figli nelle fratrie rispettive.

OMOPATRIO, OMOPATRO - da & b; om-òs stesso e marno, marpòs patèr, patr-os padre - ep. di fratello nato dallo stesso padre, ma da diversa madre.

\* Omopètalo – da όμδε om-ds pari e πέταλον petal-on petalo - ep. di calatide o ricettacolo dei fiori composti della famiglia delle sinanteree, quando i fiorellini sono tutti eguali.

OMUPLATA - da dinoc om-os spalla e πλατύς plat-ys largo - osso largo e sottile, che forma la parte posteriore delle spalle.

\* Omopteri – da όμὸς om-òs stesso

consistenza, forma, grandezza delle ali.

\* Omositia – da όμοῦ om-ù insieme e σιτίω sit-èo cibo - sin. di omofagia n. 2.

OMOTALAMI – da ópòs om-ds stesso e θάλαμος thàlam-os talamo m. div. di p. a., fam. licheni; i cui apoteci sono formati della stessa sostanza del tallo, organo della fruttificazione.

Omousio, Omúsio - da ómos om-os stesso e cocía us-la sostanza - ch'è della stessa natura e sostanza; ep. della seconda persona della Trinita rispetto alla prima, secondo la chiesa occidentale o romana.

\*Onagra - da övaypog dnagr-os asino selvatico - gen. di p. d , fam. onagrarie; il cui calice dei fiori arieggia in qualche modo ad una coda d'asino.

\* Onagràrie. V. Onàgra.

Onagro - da oves on-os asino e άγριος àgr-ios selvatico - asino selvatico.

\*( NCHIDIO – da éyacs ônk-os tumore e cidos éidos, idos forma, somiglianza - gen. di moll. gasteropodi: la cui testa ha due appendici a guisa di tumori.

\* Oncidero - da óyzos dak-os uncino e diem dèr-e collo - gen. di ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno forti, acute mandibole.

\* Oncidio – dim. di 67205 dnk-08 tumore - gen. di p. m., fam. orchidee il cui labbro è rigonfio alla base.

Oncino - da öyruyog dinkin-os uncino – m. gen. di p. d., fam. apocinee: la cui corolla è tutta frastagliata, a uncini.

\* Oncinòlabe - da éyxivos onkin-os uncino e λάθω lebo, tema inusitato di λαμδάνω lamban-o prendo - st.e - oòv pter-òn ala - m. ord. d'ins. | gen. di echin., gen. oloturia; il cui corpo è fornito di uncini su tutta presenta un'apofisi, a forma di un-

la sua superficie.

\* Oncinòto - da óyxos onk-os uncino e νώτος nòt-os dorso - gen. d'ins. tetr., fam. lungicorni; il cui dorso è armato di un uncino.

Onco - da orxes onk-os tumore. tubercolo - gen. di p. m., fam. asparagoidi: le cui radici sono fornite di grossi tubercoli.

Oncobòtrii. V. Oncobòtrio.

\*Oncobòtrio - da öyxoc ònk-os uncino e βόθριον bothr-ion fossetta gen. di elm. trematodi, tr. oncobotrii: che sono forniti di ventose posteriori, armate di uncini. \*Oncocefali - da öyxoc onk-os

uncino e xwaxà kefal-è testa - ord. di elm.: caratterizzati da due naia di uncini retrattili alla hocca.

\*Oncocepalo - da ovace onk-os tubercolo e xepadà kefal-è testa gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; la cui testa presenta alla parte superiore una gobba deforme. 2 Gen. d'ins. emipt. eteropt. . fam. geocorisi; idem.

\*Oncochrca - da 67x0c ônk-08 uncino o xípxos kerk-os coda - gen. di elm. nematoidi; che hanno la coda fornita d'uncini.

ONCODE - da öyxoç önk-os massa, tumore - m. gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. tanistomii; molto grossi.

\*Oncodèro – da όγκος dnk-os massa e dipn dèr-e collo – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni ; distinti da un collo molto grosso.

\* Oncodòcera – da ὀγχώδης on– kod-es grosso, gonfio (67x05 onk-os massa, tumore) e xipaç ker-as corno gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. bombilii; che hanno antenne grosse, gonfie.

\* Oncòroro – da έγχος ônk-os uncino e φέρω fer-o porto - gen. di

sino, alla base.

\* ONCOLEMO - da oyzes duk-os uncino e λαιμός lem-òs gola- gen. di elm. nematodi : che hanno la ca• vità buccale armata di due o tre uncini

\* Oncomèro - da éyace dok-os tumore e μπρος mer-òs coscia - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. geocorisi; che hanno le coscie grosse.

\*Oncomèro – da öyzo; dnk-os uncino e unpos mer-os coscia - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno le coscie armate di spine.

\* Oncorrino – da öyxes dnk-os uncino e più rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; caratterizzati da una tromba carenata.

\*Oncorriza – da őyzos önk-os tumore, tubercolo e píča ríz-a radice - sin. di onco.

\*Oncoscèlide – da őyzos dnk-os uncino e σχίλος skèl-os gamba gen. d'ins. col. tetr., fam. curcufionidi gonatoceri; le cui gambe sono armate d'uncini.

Oncosi – da öyzog dnk-os tumore - tumore grosso, solido e consistente.

\*ONCOSPORO - da δγκος onk-os uncino e σπορά spor-à seme – gen. di p. d., fam. pittosporee; i cui semi sono a forma di uncino.

ONCÒTO - da őyzoc dnk-os massa, tumore - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; di corpo grosso.

\*Oncotomia – da 67xcs onk-os tumore e τομή tom-è taglio - apertura di un tumore con uno strumento tagliente.

ONFACIO - da δμφαξ, δμφακος omfax, omfak-os frutto immaturo p. a., fam. muschi; la cui capsula (affine a σομφός somf-ès spugnoso.

muoto) - sugo di uva acerba. 2 Olio i nirsi i vasi nutritivi, come nel corestratto da olive immature.

\* ()NFALANDRIA – da dupalde omfal-òs ombilico e avio, avôsos anèr. andr-òs uomo, fig. stame - gen di p. d., fam. enforbiacee: i cui stami si alzano dal centro carnoso della corolla, che ha aspetto di ombilico del fiore.

\* ONFALEA. Sin. di onfalàndria. \*ONFALÈLCOSI - da oupalos omfal-òs ombilico e Exxes elk-os ul-

cera - esulcerazione dell'ombilico. \*()NFÀLIA - da δμφαλός omfal-os ombilico - st. gen. di p. a., fam. funghi, gen. agarico; distinti da un cappello a guisa d'ombilico o imbutiforme.

\*ONFALÒBIO (invece di onfalolobio) – da dupai d; omfal-ds ombidico e λοβὸς lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. terebintacee; i cui frutti sono a guisa di legumi e baccelli ristretti e pedicellati alla base ed allargati in iscudo superiormente.

\* Onfalocàrio – da δμφαλός om– fal-os ombilico e xápuov kar-yon noce - gen. di p. d., fam. ericacee; il cui frutto è una noce tondeggiante, a guisa di ombilico.

"ONFALOCARPO - da δμφαλός omfal-òs ombilico e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. sapotee : distinte da una cavità in mezzo al loro frutto, a guisa di ombilico.

\*ONFALOCÈLE - da ôμφαλὸς omfal-òs ombilico e xnàn kèl-e tumore. ernia - ernia ombilicale.

ONFALODE - da ¿μφαλὸς omfal-òs ombilico e eloc, èid-os, id-os specie, somiglianza - m. gen. di p. d., fam. asperifolie; i cui semi sono tondeggianti e cavi nel mezzo, a guisa di ombilico.

\* Onfalòdio. V. Onfalòde - piccolo punto sporgente nell'ilo di al-

done ombilicale i vasi che nutrono il feto

\* Onfalo-epiplocèle. V. Epiplofalocèle.

\*ONFALOFIMA - da δμοαλός omfal-òs ombilico e puuz fym-a tumore - sin. di onfalònco.

\* ONFALOFLEBITE - da oupales omfal-os ombilico e φλέψ, φλείος fleps, fleb-òs vena - infiammazione della vena ombilicale.

\* Onfalòlisi - da ἐμφαλὸς omfal-òs ombilico e lúons lys is scioglimento (λύω ly-o sciolgo) - lacerazione del cordone ombilicale.

\* ONFALOMANZÍA – da διεφαλός omfal-os ombilico e uzvrsía mant-èia. mant-la divinazione - specie di divinazione del numero dei figli che una donna debbe avere, da quello dei nodi del cordone ombilicale del suo primogenito.

\*Onfalomesentèrico - da duφαλὸς omfal-òs ombilico e μεσεντίριον mesenter-ion mesenterio - en. dei vasi sanguigni all'ombilico e al mesenterio. 2 Ep. dei vasi per cui si fa la circolazione dall'embrione alla vescichetta ombilicale.

\*ONFALOMICE - da δμφαλός omfal-òs ombilico e uúxne myk-es fungo - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno una cavità, a guisa di ombilico, al centro; sin. di agarico. \* ONFALORRAGIA - da oμφαλός omfal-òs ombilico e privoux règn-ymi

rompo - emorragia ombilicale. \*ONFALLORREXI - da δμφαλὸς omfal-òs ombilico e ρήγνυμι règn-vmi rompo (přític rèx-is rottura) - ernia intestinale all'anello dell'ombilico con rottura del peritoneo.

\* Onfalositi – da ὀμφαλὸς omfal-òs ombilico e otros sit-os nutrimento - ord. di mostri unitarii: che vivono di una vita imperfetcuni semi, nel quale vanno a riu- l'tissima e in quanto sono per mezzo del cordone ombilicale in relazione colla madre, da cui ricevono il notrimento.

\* ONFALOTOMIA - da δμφαλός omfal-òs ombilico e τομή tom-è taglio - taglio del cordone ombilicale.

ONICE – affine al coptico uon h manisestare, apparire, trasparire (uoein luce, splendore) – min.; varietà di quarzo agata; lucida, trasparente. 2 Sin. di onichite.

ONICE, ONICHE - da όνυξ, όνωκο όνηκ, όνης h- os unghia - raccolta di pus fra le lamelle della cornea dell'occhio; che forma una macchia simile alla lamella dell'unghia.

Onichia - da όνυξ, όνυχος όπιχ, δηγch-os unghia - infiammazione della matrice unghiale; ascesso

presso l'unghia.

Onichia - da ὄνυξ, ὄνυχες όηνχ, onych-os unghia - m. gen. di moll. cefalopodi; i cui tentacoli sono guerniti di una specie di unghia.

Onichio - dim. di δυυξ, δυυχος onyx, onych-os unghia - m. gen. di p. m, fam. orchidee; così nominate dalla forma del loro labello,

a unghia.

ONICHITE. V. Onice no 1 - min; alabastro orientale, trasparente; che gli antichi traevano dall'Egitto, ove se ne lacevano vasi preziosi (Properzio 3, 18: murrheus on yx vaso di onichite, di alabastro orientale - V. Murrino); sin. di alabastrite.

\*ONICÒCERO - da ốwē, ốwycs ônyx, ônych-os unghia e xéax, kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne finiscono in una specie di unghietta puntula.

\* ONICOMANTE. V. Onicomansia - che pratica le onicomanzia.

\*ONICOMANZÌA – da ὄνυξ, ὄνυχος onir-on onyx, onych-os unghia e μαντεία lascivo

mant-ëia, mant-la divinazione divinazione dal colore e segni che vi sono naturalmente nelle unghie o dalle figure e segni che vi appajono quando siano unte con olio, fuligine e cera ed esposte al sole.

ONIGENA – da όνος òn-os asino e γίνιμαι gin-ome nasco – gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei; che nascono sull'ossa dei cadaveri degli animali e particolarmente dell'asino.

\* ONIRÒBATE – da čvepov òneir-on ònir-on sogno e βάω b-ào vado, cammino. – sonnambulo.

\* Oniroblepsia – da överpov ònei-

r-on, ônir-on sogno e β έπω blèp-o veggo – facoltà di vedere o di prevedere dormendo. Onirocritica. V. Onirocritico –

arte di interpretare i sogni.

te di interpretare i sogni. Onirocritico – da övetpov bnei–

r-on, ônir-on sogno e xpiw krin-o giudico – interprete di sogni; esperto nella onirocritica.

ONIROCRISIA - sin. di onirocritica.

\* Onirodinia - da δνειρον ôneir-on, ônir-on sogno e δδύνη odyn-e dolore - sogno morboso, che produce inquietudine ed angoscia.

\* Onirofobla - da överev oneir-on, onir-on sogno e coss fob-os paura - sogno spaventevole; il far sogni spaventevoli.

\*Onirofonia - da överes oneir-on, onir-on soyno e quan fon-è voce il vociferar dormendo o sognando.

\*ONIRÒFONO. V. Onirofonia che vocifera dormendo o sognando.
\*ONIRÒGINO - da överpov òneir-on,
ènir-on sogno e yuvà gyn-è donna

sin. di onirògmo.

ONIRÓGMO - da desectora oneir-oss-o, onir-oss-o, fut. describaoneirox-o, onirox-o faccio sogni voluttuosi, lascivi (beugos dueir-on,
onir-on sogno) - sogno voluttuoso,
lascivo

dnir-on soano e vovà gon-è seme emissione di seme in sogno; polluzione.

\* Unirògono. V. Oπirogonia nt. chi emette seme in sogno; chi

soffre polluzioni.

\* Onirografia - da oversov ôneir-on sogno e γράφω graf-o scrivo, descrivo - lo scrivere dormendo o sognando. 2 Descrizione dei sogni.

\* Unirografia chi scrive dormendo o sognando. 2 Chi descrive sogni.

ONIROLOGIA - da överpev òmeir-on, ônir-on soano e xóxes log-os discorso - il discorrer dormendo o sognando.

2 Trattato, dottrina sui sogni. UNIROLOGO. V. Onirologia - chi discorre dormendo o sognando. 2 Chi tratta dei sogni.

ONIROMANTE, V. Oniromanzia -Oniromanzia – da overpov ônei–

sin, di ontrocritico.

r-on, onir-on sogno e mayreia mant-èia, mant-la divinazione - sin, di onirocritica.

\* Oniroscopia - da évasor ôneir-on. onir-on sogno e ozazio skopė-o osservo - sin. di onirocritica.

ONIRÓSCOPO. V. Oniroscopia sin, di onirocritico.

ONIROTTISMO - da dverocetto oneir-ott-o faccio sogni voluttuosi (overson oneir-on, onir-on sound) il far sogni voluttuosi.

ONITE - da ovos on os asino - m. gen, d'ins, col. pent, fam, lamellicorni; che si trovano negli escre-

menti di asino.

\* ONITICELLO - V. Onite - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che sono simili all'onite e si trovano in ogni sorta di escrementi.

Onobrichede, \* Onobrichio - da ove; on-os asino e βρύχω brych-o rudo - gen. di p. d., fam. legu-

\* Ontrogonia - da ovenev ôneir-on, | minose; che gli asini mangiano avidamente.

> \* (INORRÒMA - da öves dn-os asino e βρώμα bròm-a alimento - gen. di p. d., fam. composte; che sono gradito alimento agli asini.

\* ()NOCRÒTALO – da övos du-os asino e xoóradov krótal-on suono. sonanlio - gen. d'ucc. palmipedi: che hanno voce d'asino, voce ingrata; volg. pellicano.

\* Onomanzia (invece di onomomanzia) - da ovena onom-a nome e uavreia mant-èia, mant-la divinazione - arte di predire il futuro di una persona combinando in vario modo le lettere del suo nome.

Onomasia - da dvoráče onomáz-o nomino - m. sin. di onomatopea.

ONOMASTÈRIE - da ἐνεμάζω οποmàz-o nomino (čvena ònom-a nome) festa che celebravasi nel giorno in cui s'imponeva il nome ad un neonato.

Ononastico - da δνομάζω onomáz-o nomino (evoua onom-a nome) registro di nomi, dizionario, lessico. 2 m. Ep. del giorno in cui ricorre la festa del santo di cui alcumo porta il nome.

\* Onomatología - da ovoma, ovoματις onoma, onomat-os nome e λόγες lòg-os discorso - parte della botanica, che tratta della nomencia-

Onomatopėja, Onomatopėa da όνομα, ὀνόματος ônoma, onòmat-os nome e πειέω poi-èo, pi-èo faccio - formazione di parole che rappresentano col suono la cosa: descrizione degli oggetti per mezzo del suono della parola o delle parole che li esprimono.

Onomatopėja - che si riferisce all'onomatopeja. ONOMATOPÒESI, V. Onomatopèja

- formazione dei vocaboli.

Ononide - da éves on-os asino

- gen. di p. d., fam. leguminose; corni; che stanno negli escregradito pascolo agli asini.

ONOPÒRDO - da ovoc on-os asino e πόρδος pòrd-os vescia - gen. di p. d. fam. composte cinaree; che gli asini mangiano volentieri e che cagiona loro delle ventosità.

\*ONOPTÈRIDE - da éves on-os asino e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèrid-os felce - gen. di p. a., fam. felci; che gli asini sogliono mangiare

avidamente.

\*ONOSERIDE - da évec on-os asino e otore, otordos seris, serid-os cicoria - gen. di p. d., fam. composte cicoracee, tr. onoseridee; che gli asini mangiano volentieri.

\* ONOSERIDÈE, V. Onosèride.

Onosma - da ovos on-os asino e δσμή osm-è odore - gen. di p. d., fam. borraginee; le cui foglie e i fiori hanno ingrato odore.

\* Onosmòdio – da ővoguz dnosm-a onosma e elocs eid-os, id-os forma, somiglianza – gen. di p. d., fam. borraginee; che somigliano all'onosma.

\* Onosùride. Onùride.

\* ONOTROFA - da ovos on-os asino e τρέφω trèf-o alimento - gen. di p. d., fam. composte; che sono gradito pascolo agli asini.

\* ONTOCARIDE - da őv6cs onth-os letame e γαίρω chèr-o godo – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni;

che stanno nel letame.

\* Ontoceo – da őνθος dnth-os le– tame o oixto oik-èo, ik-èo abito gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che si trovano nei letamaj.

\* Ontofago – da övecs onth-os letame, sterco e φάγω fág-o mangio - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che si nutrono di escrementi.

\*Ontòfilo - da ovec onth-os letame, sterco e wi to fil-èo amo -

menti. \*Ontología - da &v. ővtos ôn... ont-os ente, essere e λόγος lòg-os: discorso - scienza dell'essere, dottrina sugli enti considerati sempli-

cemente come tali. \* Ontològico, V. Ontologia - che.

si riferisce all'ontologia.

\*Ontologo, Ontologista. V. Ontologia - versato nell'ontologia. ONURIDE - da évoc on-os asinoe oủoà ur-à coda - gen. di p. d.. fam. onagrarie; i cui calici somigliano ad una coda asinina.

\* OOCALÌPTRO - da ώὸν o-òn uovoe καλύπτω kalvot-o copro – tunica. o cellula esterna del guscio del-

l'movo

\*Oociano - da &do o-dn uovo eχυανὸς kyan-òs azzurro – gen. di ins. col. tetr., fam. clavipalpi; lecui uova sono di colore azzurro.

Oode - da woo o-on wovo e siocs èid-os, id-os forma, somiglianza gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; tondeggianti, in forma di

\* OODESCELIDE - da wov o-on uovo. είδος èid-os , id-os forma , somiglianza e σχέλες skèl-os gamba gen. d'ins. col. eter., fanı. melasomi: i cui tarsi sono ovali.

\* Oodôsoma – da ôòy o-òn 11000. είδος èid-os, id-os.uovo e σῶμα sòm-a. corpo - gen. d'ins. emipt. eteropt... fam. geocorisi; di corpo ovale.

\* Ooforidio - da wov o-on uovo e φερὸ; for-òs portutore (φέρω fèr-o porto) - capsula nei funghi licopodi, che racchiude due o tre corpi tondeggianti più grossi degli spori contenuti negli sporangi.

\* Ooforite V. Ooforidio - infiam-

mazione dell'ovaia.

\* Oogastro - da oov o-on novoe γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-ós: gen. di ins. col. pent., fam. clavi- ventre - gen. d'ins. col. pent., fam.

clavicorni; che hanno ventre grosso, | di p. d., fam. mirtacee; le cui bacovale.

\* Oolina - da woo o-on uovo - gen. di foram.; così detti dalla loro conchiglia di forma ovale.

\* Oolitico, V. Oòlito - relativo all'oolito.

\* Oòlito - da wòy o-òn uovo e lithos pietra - min.; roccia calcare di tessitura globulosa.

\* Oologia – da ώδν o-ón uovo e λόγος lòg-os discorso - parte dell'ovologia che riguarda singolarmente le uova d'uccello.

\*Oomanzia - che pratica l'oomanzia.

\* Oomanzia – da ώδν o-ôn uovo e μαντεία mant-èia . mant-ìa divinazione - divinazione tratta dall'osservazione delle uova.

\* Oumòrfo - da siòv u-òn uovo e μερφή morf-è forma - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; di forma ovale.

\*Oonobubonocèle – ώὸν ο-όπ uovo, βουδών bubón inquine e χήλη kèl-e tumore - ernia inguinale, formata dall'ovaja uscita dall'addome per l'anello addominale.

\* Oòptero – da ώòv o-ôn uouo e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno

ali di forma ovale.

\*Ooscopia - da wòv o-òn uovo e σχοπέω skop-èo osservo - sin. di oomanzia.

\* Oòscopo. V. Ooscopia - sin. di

\*Oosomo – da &do o-dn uovo e σωμα sóm-a corpo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri: di forma ovale.

Oòtoco - da wòv o-òn uovo e τοχος tok-os parto - m. gen. dip. a., fam. ficee: la cui fruttificazione ha forma jovale e dalle cui piante madri staccansi gemme oviformi.

OPA - da omi op-è buco - m. gen. | specie di cresta.

che sono forate all'estremità. 2 Occhio delle colombaje. 3 Spazio fra due travi.

OPALE, OPALO - dal coptico uab, ueb mondo, puro (ub-ash splendido) e al pietra; secondo altri, dal skt upala rupe, pietra; sorta di pietra preziosa - min ; varietà di quarzo resinite, formata di silice che contiene una certa quantità d'acqua; pietra ornata di fulgidi e svariati colori (nell'ellenico ἐπάλλιον opallion ovvero ἐπάλλιος λίθες opallios lith-os opallio, opallia pietra).

 \* Operiola - da ôπήτιον opèt-ion lesina - gen. di p. m., fam. ci eracee; le cui foglie hanno forma di lesina.

\* Opetiopàlpo - vocab. ibr. da οπήτων opèt-ion lesina e palpo gen. d'ins. col. tetr., fam. malacodermi; caratterizzati particolarmente dalla forma dei palpi mascellari, il cui ultimo articolo termina a mo'di lesina.

\* Opilo - da ἀπὴ op-è foro - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; che hanno l'abitudine di forare gli alberi per deporvi le uova.

OPISTENARE (invece di opistotenare) - da οπισθεν opisth-en di dietro e tévas thènar palma della mano dorso della mano.

OPISTOCEFALO - da oniotes opisth-en di dietro e xspann kefal-è testa - sin. di opistocrànio.

OPISTOCIFOSI - da onicoes opisth-en di dietro e xúpos kyf-os gobba - gobba di dietro, alla schiena.

OPISTÒCOMO - da όπισθεν ôpisth-en di dietro e xóun kôm-e chioma - m. sp. di ucc. gallinacei. gen. fagiano; forniti di una chioma o pennacchio di penne che si volgono dietro la testa e vi fanno una Opistocranio - da δπισθεν òpisth-en di dietro e χρανίον kran-ion cranio - parte posteriore della testa: occipite.

OPISTOFILACIA - da όπισθεν ôpisth-en dietro e φύλαξ, φύλακες fylax, fylak-os custode (φυλάττω fylatt-o, fut. φυλάζω fylax-o custodi-

sco) - retroguardia.

\* ÔPISTOFTĂLMO - da δπισδο ôpissilh-en indietro e ὀφθαλμός ofhlalm-ho occhio - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi scorpionidi; il cui carattere distintivo consiste nella posizione dei due occhi medii, quasi al terzo quarto della lunghezza totale della testa

\* OPISTOGASTRICO – da δπισθεν òpisth-en di dietro e γαστίρ, γαστρὸς gastèr, gastr-òs stomaco, ventre – ep. dell'arteria che nasce dall'aorta celiaca, che è un ramo della discendente, dietro la parte superiore dello stomaco.

\*OPISTOGNATO - da čmođev ôpisthen indietro e γκάθες gnàth-os mascella - sp. di pesci acant., fam. gobioidi, gen. blennio; le cui mascelle sono molto prolungate nella parte posteriore della testa.

\* (Pristolofo - da όπισθεν òpisth-en indietro e λόφος lòf-os pennacchio - gen. di ucc. trampolieri; che hanno un ciuffo rivolto all'indietro.

OPISTOTONO-da émotor ò pisth-en indietro e réve tèn-os tensione (reve tèn-o, tin-o tendo) - specie di tetano, in cui si contraggono i nervi e i muscoli della parte posteriore del capo e la torcono all'indietro.

OPLABIO – dim. di &xev òpl-on arma – m. sommità allungata, a foggia d'imbute o scudo, dei picciuoli che sostengono la fruttificazione di alcuni licheni.

\* Oplia - da δπλον oplien arms - diletto altrui, come gen. d'ins. col. pent., fam. sca- dintori. 2 Scherma

Opistocranio – da δπισθεν òpi- rabeidi; i cui palpi mascellari ter-

OPLISMENO - da ἐπλίζω opliz-o armo (ἐπλον opl-on arma) - m. gen. di p. m., fam. graminee panicee; i cui fiori sono irti di paglie acuminate.

OPLÌTA - da δπλον ôpl-on arma - soldato antico di grave armatura, fornito di scudo e di lunga asta.

\* OPLOCEPALO – da δπλον òpl-on arma e καφαλή kefal-è testa – gen. di rett. ofidii; che sono principalmente caratterizzati da grandi lamine sulla testa.

\*OPLOCHIRO - da δπλον ôpl-on arma e χεὶρ chèir, chìr mano gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che hanno le zampe spinose.

\*OPLOCNEMO - da ὅπλον opl-on arma e χνήμη knèm-e gamba - gen. d'ins col tetr., fam curculionidi gonatoceri; che hanno i tarsi armati di una punta.

OPLOFILACIO - da δπλον ôpl·on arma e φυλάττω fylàtt-o, fut. φυλάξω fylàx-o custodisco - sin. di oplotèca.

OPLOFORI. V. Oplòforo - m. fam. di pesci olobranchi; che comprende tutti quelli che hanno le pinne pettorali armate di spine, di denti.

OPLOFORO - da δπλον ôpl-on arma e φέρω fêr-o porto - m. gen. di crost. decapodi brachiuri; la cui invoglia finisce in un' lungo rostro stiliforme.

\* OPLOGNATO – da δπλον opl-on arma e γνάθος gnàth-os mascella – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; distinti da mandibole spi-

\*OPLOMACHIA – da δπλον opl-en arma e μόχη mach-e combattimento – combattimento o fiste o vero per diletto altrui, come quello dei gladistori. 2 Soberma.

\*Oplombro - da δπλεν ôpl-on | arma e unpos mer-os coscia - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; i cui tarsi sono armati di una punta.

OPLOTECA - da δπλον opl-on arma e than thek-e ripostiglio - armeria; arsenale. 2 m. Gen. di p. d., fam. amarantacee; il cui frutto è armato di spine.

\*OPLOTÈRIO - da δπλον dpl-on arma e enpior ther-ion bestia gen. di mamm. pachidermi foss.; i cui denti canini sono più sporgenti dei mascellari.

OPOBALSAMO - da δπός op-ôs succo e βάλσαμον balsam-on balsamo - balsamo, succo che si ottiene dall'amiride.

\*Opòdimo, Opodidimo - da ώψ, όπος ops. op-os occhio e δίδυμες didym-os gemello - mostro la cui testa, unita di dietro, si separa in due faccie distinte dalla regione oculare in poi.

\* Opomizo - da ἀπὸ; op-òs succo e μόζω myz-o io succhio - gen. di ins. dipt. bracocheri, fam. atericeri: che si nutrono di succhi.

OPOPANACO - da ἐπὸς op-òs succo e πάναξ, πάνακος panax, panak-os panacea - gommo-resina che stilla da una pianta del gen pastinaca; cui si attribuivano maravigliose proprietà medicinali; uno degl'ingredienti della teriaca.

\*Oporànto – da ἐπώρα opòr-a autunno e zvec anth-os fiore - gen. di p m., fam. amarillidee; che fioriscono in autunno.

\*OPPIACEO. V. Oppio - che con-

tiene dell'oppio.

\* Oppianico. V. Oppio - prodotto della decomposizione, per ossidazione, della narcotina.

\* Opplato. V. Opplo - elettuario che contiene dell'espie.

OPPIO - da ômôs op-ôs succo (rumanesco apa, zingano po, afgano l

ubu aequa; lituano uppe fiume). o dalla radice comune a molte lingue op dormire (albanese buîn). che talora è preceduta dall'aspirazione (persiano khab, asgano khob, ύπνος yp-n-os sonno - che probabilmente si pronunciava dagli antichi hiip-n-os) o dalla particella intensiva aria s-a (lat. s-op-or sopore, s-op-io assopisco: skt. s-vap, slavo s-up-ati dormire) sostanza narcotica estratta dal papavero, latticinosa e che poi si rapprende; succo che fa dormire. L'ellenico si scrive con un solo p. όπιςν op-ion, conforme al doppio etimo.

\* Opsanto – da ópov ops-on cibo e žvôce ànth-os fiore - sp. di p. d., gen. genziana, fam. genzianee; così dette perchè la infusione dei fiori e delle radici promuove l'appetito.

\* OPSIANTICO - da ¿ψε ops-é tardi e ἀνθίω anth-èo fiorisco - ep. di albero o pianta che fiorisce tardi.

OPSIBLASTO - da ¿ψè ops-è tardi e βλαστό; blast-os germoglio - ep. di seme o di pianta che germoglia tardi.

OPSICARPO - da ¿ψè ops-è tardi e καρπὸς karp-òs frutto - ep. di albero o pianta che tardi dà frutto. OPSIGAMIA - da ou ops-è tardi e γάμος gàm-os matrimonio - il maritarsi tardi.

Opsigania - legge spartana contro di coloro che differivano molto a prender moglie.

Opsigono - da ¿di ops-è tardi e yovi gon-è *generazione - m* ep. dei denti detti pure scherzosamente del giudizio, che spuntano tardi.

\* Opsologia - da oper ops-on cibo e λόγος lòg-os discorso - trattato della cucina; arte del cuoco.

OPSOMANE. V. Opsomania - che ama appassionatamente una specie di cibo. 2 Ghiottone.

OPSOMANIA - da ovo ops-on cibe

e uzvia mania - eccessivo appetito | di qualche alimento. 2 Ghiottornia.

\* Opsorriza - da ówov ops-on cibo e δίζα rìz-a radice - sin. di opsánto.

OPTICA . \* OTTICA - da όπτω opt-o veggo - parte della fisica che tratta dei fenomeni della luce. 2 m. Parte della fisica che tratta l della luce diretta. 3 m. Arte di fabbricare gli strumenti che servono alla visione, come lenti, specchi, cannocchiali ecc.

OPTICO, \*OTTICO. V. Optica che si riferisce all'ottica. 2 m. Fabbricatore di strumenti d'ottica.

\* Optometro - da δπτω òpt-o veggo e utipov mètron misura apparecchio per misurare la portata della vista.

\* Orcalgia - da öpzis drch-is testicolo e žigos àlgos dolore - dulore ai testicoli.

ORCHEMA – da δρχέυμαι orch-èome salto, danzo - m. arte della danza. \*ORCHESELLA - da connois drches-is danza (δρχίσμαι orch-èome salto, danzo) - gen. d'ins. ant., fam. exap. tisanuri; agilissimi al salto.

\* ORCHESIA - da opynou orches-is danza (ὀρχέομαι orch-èome salto, danzo) - gen d'ins. col. eter., fam. stenelitri; i cui piedi sono molto atti al salto

\* ORCHESOGRAPIA - ed opynous deches-is danza (ὀρχίομαι orch-èome salto, danzo) e ypami graf-è descrizione - descrizione delle danze.

ORCHESTE - da doynovis orchest-ès saltatore (όρχικμαι orch-èome danzo, sulto) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; i cui tarsi sono molto flessibili e attissimi al salto.

\*ORCHESTIA - da doungràs orchest-ès saltatore (¿ρχένμαι orch-èome salto) - gen di crost. anfipodi, fam. gammarinee; che saltano ser- | \* Orchidocarpo - da čozic, čozidos

vendosi della coda che fa l'ufficio di una molla.

ORCHESTICA - da δρχίσμαι orch-èome salto – parte della ginnastica antica, che comprendeva la danza propriamente detta e la sferistica.

ORCHESTICO. V. Orchestica relativo all'orchestica.

ORCHESTRA – da δρχέσμαι στch-èome salto - a. parte del teatro antico destinata alle danze, di forma semicircolare, sul dinanzi della scena: che occupava tutta o parte di quella che nei teatri moderni dicesì platea (nei teatri romani parte dell'orchestra era destinata ai senatori, agli edili ed altri magistrati). 2 m. Recinto separato dal rimanente della platea e adjacente immediatamente al palco scenico; nel quale stanno i suonatori. 3 m. Insieme degli strumenti da corda, da fiato e da percussione, o dei suonatori che stanno nell'orchestra.

\* Orchicarcinoma - da soyus orch-is testicolo e xapxivos karkin-os cancro - cancro ai testicoli.

ORCHIDE - da ópxis, ópxidos drchis, orchid-os testicolo - gen. di p. m., fam. orchidee; distinte, la maggior parte delle specie, da due bulbi o tubercoli ovali, quasi a foggia di testicoli pendenti, formati dall'enfiamento di certe divisioni della radice.

\* ORCHIDEE. V. Orchide.

\* Orchidenfraxi – da ὄρχις, ὄρχιδος orchis, orchid-os testicolo e ξμοραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione, indurimento dei testicoli.

ORCHIDIO - dim. di oppie, oppides orchis, orchid-os testicolo - m. gen. di p. m., fam. orchidee; le cui radici testicolate sono più piccole di quelle dei generi affini.

erchis. orchid-os testicolo e xaonòc | karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. anonacee: il cui frutto è una bacca che ha forma di testicolo.

\* ORCHIDOCATABASI - da opyic. 62ridos orchis, orchid-os testicolo e κατάβασις katabas-is discesa (κατά kat-à giù e βάω, βzím b-ào, bèn-o vado) - discesa dei testicoli nello scroto.

\* ORCHIDOSCHEOCÈLE - da foric. οργιδος orchis, orchid-os testicolo e xήλη kèl-e tumore - tumore ai te-

sticoli ed allo scroto.

\* ORCHIDÓSTOSI - da ópxic, ópxidos orchis, orchid-os testicolo e oction ost-èon osso - ossificazione o indurimento di un testicolo o dei testicoli.

\* ORCHIOCÈLE - da opxis orch-is testicolo e xnn kel-e tumore - tumore dei testicoli: ernia umorale.

\* ORCHITE, ORCHITIDE - da opyis orch-is testicolo - infiammazione di testicoli.

\* Orcodinia – da öpyis orch-is testicolo e obúm odyn-e dolore - sin. di orcalgia.

\* Orcoflògosi - da opris òrchis testicolo e φλόγωσις flògos-is flogosi

- sin. di orchite. ORCOTOMIA - da opris dech-is testicolo e τομή tom-è taglio - amputazione dei testicoli.

ORCOTOMO. V. Orcotomia strumento chirurgico per operare l'orcotomia. 2 Chi fa quest'operazione.

OREADE – da ὄρος όr os monte – Deità che abita e custodisce i monti. 2 m. Gen. di p. d., fam. crucifere; che allignano sopra alte montagne. 2 m. Gen. di p. a., fam. muschi; idem. 3 m. Sp. di p. m., gen. orchide, fam. orchidee: idem. 4 m. Sp. di mamma. ruminanti, gen. antilope; che abitano sugli alti monti.

\* ORECTÓCHILA - da ¿pextòc orekt-os allungato, proteso (coivo oreg-o allungo, protendo) e veixos cheil-os, chil-os labbro - gen. d'ins. col. pent., fam. girinii; distinti dal labbro allungato.

\*OREÒBOLO - da ösce or-os monte e βάλλω bàll-o getto-gen, di p. m., fam. ciperacee: che formano folti

tappeti sui monti.

\* OREOCALLIDE – da öscs òr-os montagna e zákkos káll-on bellezza gen. di p. d., fam. proteacee; che abbelliscono le montagne su cui allignano.

OREODAFNE - da opis de-os monte e δάφνη dafn-e alloro - gen. di p. d., fam. laurinee, tr. oreodafnee; che allignano sulle montagne dell'America tropicale.

\* OREODAFNÉE. V. Oreodafne.

\*OREODERA - da opos or-os montauna e δέρη dèr-e collo - gen. di ins. col. tetr., fam. lungicorni; caratterizzati da un corsaletto guernito di tre tubercoli triangolari.

\* OREODOXA - da opos or-os monte e δόξα dòx-a aloria - gen. di p. m... fam. palme; alberi molto eleganti, che allignano in siti montuosi.

\*OREOFILA - da ópce dr-os monte e φιλέω fil-èo amo - gen. di p. d., fam. composte cicoracee; che amanoi luoghi montuosi.

\* Oreòfila - gen. di ins. col. pent., fam. carabici; che

si trovano in siti montuosi.

\* Oreoforo - da opes dr-os monte e çέρω fèr-o porto - gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. oxistomi: la cui invoglia è tutta scabra e rugosa.

\*OREOGRAFIA - da ópos or-os monte e pravi graf-è descrizione descrizione delle montagne; partedella geografia.

\* Oreografico. V. Oreografia che si riferisce all'oreografia.

ORBÒGRAFO. V. Oreografia versato nell'oreografia.

\* OREOLOGIA - da coc dr-os monte e λόγος lòg-os discorso - trattato. dottrina sui monti; parte della geo-

\*OREOLÒGICO. V. Oreologia - relativo alla oreologia.

\* Oreòlogo. V. Oreologia - versato nella oreologia.

\* OREOTRAGO - da opoc or-os munte e τράγες tràg-os capro - st. gen. di mamm, ruminanti, gen, antilope: che arieggiano al capro e abitano i monti.

ORFANO - (affine al lat. orb-us privo) forma secondaria della radice medesima da cui deriva αρπάζω arp-àz-o rapisco; la quale corrisponde, con modificazione e metatesi di elementi fonetici, al zendo rup, skt. lup, lat. rap-ere, persiano ruften rapire - cui furono rapiti dalla morte i genitori; che non ha ne padre ne madre.

ORFANOTRÓFIO - da dopaziós orfan-òs orfano e τροφή trof-è nutrimento (τρέφω trèf-o nutro) - luogo in cui si raccolgono e si educano orfani.

Orfno - l'etimo è il medesimo di orfano; significa privo di luce; per analogia ad orbo privo di vista - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che amano i luoghi oscuri.

\* ORGANICISMO. V. Organo - teoria medica che tende a riferire ogni malattia alla lesione materiale di

un organo.

ORGANICA. V. Organo - una delle parti della musica pratica che si eseguisce dagli organi naturali o dagli strumenti artifiziali; musica istrumentale.

ORGANICO. V. Organo - che si riferisce a un organo, alla organizzazione.

\* Organismo. V. Organo - insieme delle proprietà di un corpo costituito in modo che possa avere un'esistenza senarata.

\*ORGANISTA. V. Organo - Suonatore di organo. 2 Sp. di ucc. passeri ; i quali cantando percorrono tutti i tuoni dell'ottava, salendo dal

grave all'acuto.

\* Organizzazione. V. Organo disposizione di parti simili o differenti, in modo che servano ad una funzione.

ORGANO - da épyov èrg-on lavoro (έοργα ėorga, passato di έργάζομαι erg-az-ome to lavoro) - che serve per un lavoro: strumento. 2 Riunione intima di più parti che provengono da sistemi differenti e costituiscono un tutto rispetto ad una determinata funzione.

ORGANO - affine al skt. arc'. ark cantare, ar c'an-a che canta: arm, jerk canto, jerk-el cantare, hargan-el vibrare, suonare; ind. rág (árg) musica - a, strumento musicale (ingen.). 2 Strumento composto di canne di metallo, di legno, di varia lunghezza; nelle quali, quando per via di un tasto se ne apre l'entrata, l'aria raccolta e spinta da mantici entra producendo un suono.

\* ORGANOGENIA - da opyavov organ-on organo e γεννάω genn-ào genero – apparizione e sviluppo degli

organi.

\*()RGANOGRAFÍA - da δργανον ôrgan-on organo e ypaph graf-è descrizione - descrizione degli organi

\*Organográfico. V. Organografia - che si riferisce all'orga-

nografia.

\* ORGANOLÈPTICO - da opyavov drgan-on organo e λάθω làb-o, tema inusitate di λαμβάνω lamban-o pren-do) – ep della proprietà dei corpi di produrre un'impressione sui seusi.

\* Organologia – da δργανον ôrgan-on organo e λόγος lòg-os discorso – trattato degli organi 10° 2.

\* Organoscopia – da ὅργανον ὁrgan-on organo e σκοπίω skop-èo osservo – esame degli organi nº 2 per trarne induzioni relativamente alle facoltà, alle inclinazioni, alle passioni.

ORGASMO – da ĉeyám org-ha sono vivamente, violentemente eccitato (per qualunque cagione, ira, libidine ecc.) – aumento dell'azione vitale di una parte del corpo; stato di eccitazione di un organo.

Oneta – dal skt. arĥ, arc' adormer, rendere un culto; ind. argh culto; ĉyrtão org. côn sacerdote; ĉyrtão org. côn sacerdote; ĉyrtão org. côn sacerdote con con con di qualche divinità, singolamente di Bacco. 2 m. Banchetto con gozzoviglie e dissolutezze; così detto perche le feste di Bacco degenerarono in dissolutezze e gozzoviglie

ORGIA – da δρίγω orêg-o stenao – misura; spazio fra un piede e l'altro allargati quanto si ponno allargare, ovvero tra una mano e l'altra stese in fuori, quanto si ponno stendere. 2 m. Gen. di p. a., fam. ficee; le cui foglie sono molto lunghe, quanto un'orgiu e più.

ORGIOFANTE. V. Orgia - preside delle orgie, sommo pontefice.

\*ORIBATE – da δρος òr-os monte e βκω b-ào cammino – m. gen. di ins. apt., fam. aracnidi acaridi, tr. oribatei; che vanno su per le pietre in luoghi montuosi.

\*ORIBATEI. V. Oribate.

\*ORICALCO - vocab. ibr. da oro e χαλκὸς chalk-òs rame - min.; oro falso, orpello; formato da una lega di rame e di zinco.

ORICTE - da occoso eryss-o scars - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; così detti perchè usano di scavare i letamai e la terra.

ORICTERE – da όρωπτρ oryktér scavalore (όρωσω oryss-o scavo) – m. gen. di mamm. roditori, fam. oricteri; che si scavano il nido sotterra.

ORICTERI. V. Orictère.

\*Oblictration of the scavatore (cotome oryse-o scavo) e scavo pus piede - gen. di mamm. sdentati; forniti di unghie forti e taglienti, atte a scavare la terra.

"URICTOGNOSIA – da δρυκτός oryk-L-os fossile (έρὐσσω orys-o scavo, e γνώω gn-òo conosco (γνώσις gnòs-is conoscensa) – conoscensa dei fossili (sali, metalli ecc.).

\*ORICTOGRAFIA – da δρυκτός orykt-ós fossile (όρψοσω oryss-o scavo) e γραφή graf-è descrizione – descrizione dei fessili (sali, metalli, pietre ecc.).

\* Orictologia - da δρυκτός orykt-òs fossile (ἐρύσσω oryss-o scavo) e λόγες lòg-os discorso - trattato sui fossili (sali, metalli, marmi ecc.).

\* URICTÓLOGO. V. Orictologia – versato in orictologia.

\* Orictòmio – da δρυκτής orykt-ès scavatore e μύς mys topo – gen. di mamm. roditori, fam. batierghi; sorta di sorci che si scavano una tana sotterra.

\* ORICTOMORFO - da ôpuzzis orykt-ès oricte e μερφή morf-è forma - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; simili agli oricti.

ORIGANO - da ὀρέγομαι orèg-ome appelisco (ὁρω ὀr-o eccito) - gen. di p. d., fam. labiate; che si usano molto come condimento, sono stimolanti.

\* ORIGERONTE - da όρις ότ-os monte e γέρων, γέροντις gèron, gèront-os vecchio - sp. di p. d., fam. ranuncolacee, gen. anemone; che amano i monti ed i cui frutti sono vestiti di bianchi neli

di bianchi peli.

URISSO - da ὀρύσσω oryss-o scavo
- m. gen. d'ins. imenopt., fam.
orissidi: forniti di un succhiello fi-

liforme, con cui scavano il legno

per deporvi le loro uova.
\* Onissidi. V. Orisso.

ORITE - da socs or-os monte - m. gen. di p. d., fam. proteacee; che abitano alti monti.

\* ORIZARIO – da ὅτρυζα ὀryz-a riso
– sp. di foram. foss., gen. alveolina; che hanno la ferma di un
piccolo granello di riso.

\* ORIZÉE - da δρυζα όγγχ-a riso tr. di p. m., fam. graminee; che comprende fra gli altri generi il riso. \* ORIZÓPSIDE - da δρυζα όγγχ-a riso e δψις όρε-is aspetto - gen. di p. In., fam. graminee; che hanno

molta somiglianza col riso.
\* ORIZZONTALE – da ὁρίζων, ὁρίζεντες oriz-on, orizont-os orizzonte
– relativo all'orizzonte.

ORIZZONTE - da ὁρίζω oriz-o termina (ξρος ὁr-os termina, confine) - circolo che termina da ogni parte la nostra vista; che sembra essere il confine fra la terra e il cielo, e cangia secondo il punto della terra su cui si trova l'osservatore. 2 Circolo massimo della sfera, che la divide in due emisferi o parti eguali, parallelo all'orizzonte visibile.

\*Ormenide – da όρω όr-ο eccito, promuovo e μὴν mên mese – gen. di p. d., fam. composte; che promuovono i mestrui.

A musting

Ormino - da δρμάω orm-ào eccito - Sp. di p. d., fam. labiate, gen. salvia; molto stimolanti. 2 Gen. di p. d., fam. labiate monardee; idem.

Ormisco - dim. di δρμος òrm-os monile - m. st.-gen. di p. d., fam. crucifere, gen. eliofila; le cui silique hanno forma di piccoli monili. 2 m. Gen. di p. a., fam. funghi; che consistono in filamenti formati di articoli disposti a foggia di monile.

\* ORMOCARPO - da δρώς διm-os collana e καρπός karp-os frutto gen. di p. d., fam. leguminose; il cui frutto è un baccello articolato o moniliforme.

\* Ormócero – da δρμες òrm-os monile e xέχες kèr-as corno - gen. d'ins. imenopt, fam. calcidii; le cui antenne hanno aspetto di monile.

\* Ormòsia - da ögues òrm-os collana - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui bei semi rossi servono di collana alle donne della Gujana.

Onncone – da ópvero orn-eon uccello e ¿ős.; èid-os, id-os sperie, somiglianza – m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; distinti da ali guernite agli orli di frangie simili a piume d'uccelli.

\* Orneofili – da όρνων orn-eon uccello e φιλών fil-éo amo – gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che si trovano frequentemente nei boschi, soggiorno degli uccelli.

\*Ornitide - da épric, épubec ôrnis, órnith-os necello - sp. di p. m., gen. orchide, fam. orchidee; così nominate dalle due foglie opposte del perianzio, allargate a guisa di ali di uccello.

\*Ornitido - dim. di δρνις, δρνιθες ornis, ornith-os uccello - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui fiori sono bellissimi e somigliano in qualche modo all'uccello mosca.

\*ORNITOBIA - da σωνς, σρνιθες ornis, drnith-os uccello e βίος bi-os vita - gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. pupipari; che sono parassiti di uccelli.

\* ORNITÒBIO. V. Ornitòbia – gen. d'ins. apt., fam. exapodi epizoici; parassiti di alcune specie di cigni. \* ORNITOCEFALO – da copie, conoce denis, denita-os uccello e zerada nis, denith-os uccello e una my-la kefal-è testa - gen. di p. m., fam. orchidee: il cui ginostemo termina in una lunga appendice, in modo che arieggia ad una testa di uccello.

ORNITÒGALO - da sovis, sovisos ornis, ornith-os uccello e yaka gal-a latte - gen. di p. m., fam. liliacee; il cui bulbo molle, succeso serve

di pastura agli uccelli.

\* ORNITOGLOSSO - da sovis, soviêce drnis, drnith-os uccello e γλώσσα gloss-a lingua - sostanza fossile che assomiglia ad una lingua d'uccello. 2 Gen. di p. m., fam. colchicacee: i cui petali sone lunghi e sottili a foggia di lingue d'uccelli.

\* ORNITOGRAFIA – da ópris, čeribos ornis, ornith-os uccello e γραφή graf-è descrizione - descrizione

degli uccelli.

ORNITÒIDI - da opvic, opvidos ornis.ornith-os uccello e cidoc èid-os. ld-os forma, somiglianza – m. sez. di rett.; che contiene quelli che per la loro organizzazione hanno qualche rapporto cogli uccelli.

\* ORNITÒLITO - da opvis, opvibos ornis, ornith-os uccello e λίθος lith-os pietra - osso fossile di uccello. incrostato in terreno pietroso.

ORNITOLOGÍA - da opvic, opvidos ornis, ornith-os uccello e lóyos log os discorso - parte della storia naturale che si riferisce agli uccelli.

\*ORNITOLÒGICO. V. Ornitologia - che si riferisce all'ornitologia.

ORNITOLOGO. \* ORNITOLOGISTA. V. Ornitologia - versato nell'ornitologia.

ORNITOMANZÍA - da opvic, opvidos ornis, ornith-os uccello e mayteía mant-èia, mant-la divinazione divinazione per mezzo degli uccelli.

ORNITOMANTE V. Ornitomanzia che pratica l'ornitomanzia.

\* OR NITOMIIA - da όρνις, όρνιθες or- | orobo e άγχω anch-o soffoco - gen.

mosca - gen. d'ins. dipt. bracocheri, fam. pupipari: parassiti di uccelli.

\* ORNITOMIZI - COVIC. COVIDE dinis. drnith-os uccello e μύζω myz-o succhio - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che vivono parassiti sugli uccelli.

\* ORNITOPO - da covic. covidos òrnis. drnith-os uccello e mous pue piede - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui frutti riuniti in numero di cinque o sei alla sommità del picciuolo imitano le zampe di certi uccelletti.

\*ORNITÒPTERA - da бриц, бривсь ornis, ornith-os uccello e πτερον pter-on ala - gen. d'ins. lepid. fam. diurni; insetti di grandi proporzioni, che hanno ali ampie, robuste, piumose, con nervature sporgenti, quasi ale d'uccelli.

\* ORNITORRINCO - da öpvic, öpvikç òrnis, òrnith-os uccello e ῥύγχο; rynch-os becco - gen. di mamm.; anello fra questi e gli uccelli; che hanno un rostro simile a becco di cigno o di anitra. 2 Gen. di p. d., fam. anastaticee: il cui frutto somiiglia al becco di un uccello.

ORNITOSCOPIA - da opvis, opvidos drnis, drnith-os uccello e σχοπέω skop-èo osservo - sin. di ornitotomanzia.

ORNITÒSCOPO. V. Ornitoscopia sin. di ornitomànte.

\* ORNITOTIPÒLITO - da opvis, opvilos drnis, drnith-os uccello, τύπος typ-os tipo e λίθος lith-os pietra - impressione di uccelli fossili nella terra o nelle pietre.

\*ORNITROFA - da opvis ornis uccello e τροφή trof-è alimento - gen. di p. d., fam. sapindacee; i cui frutti sono cibo gradito agli uccelli.

OROBANCA - da specce drob-os

di p. d., fam. orobanchee; che vivono parassite dell'orobo e in genere delle leguminose, della canana e di altre piante, e sono loro molto nocive.

\* OROBANCHEE. V. Orobanca.

Orobite - da cooce drob-os orobo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che ritraendo le zampe quando hanno paura, si appallottolano in modo da rassomigliare ad un grano di orobo. 2 m. Concrezione calcare composta di granelli grandi come quelli dell'orobo.

Orobo - da ὄρω ὀr-o eccito e βούς bus bue - gen, di p. d., fam. leguminose-papilionacee; che somministrano buon pascolo per i buoi. \* Orofèa – da δροφή orof-è tetto

- gen. di p. d., fam. anonacee; i cui petali della corolla sono disposti in due serie, in modo che gli esterni coprono, difendono le altre parti del

fiore.

\* OROGNOSIA - da ópos dr-os monte e γνώσις gnos is cognizione (γνόω gn-do conosco) - trattato, dottrina sulla natura e formazione delle montagne; parte della geognosia. \* OROGNOSTA. V. Orognosia - versato nell'orognosia.

\* Orografia – da opoc or-os monte e γραφή graf-è descrizione - descri-

zione dei monti.

\* Orografia – da ώρα òra e γραφή graf-è descrizione - descrizione delle ore; arte di fare orologi solari.

\* ORÒGRAFO. V. Orografia - che descrive i monti.

\* Orologiajo. V. Orològio – che fabbrica e accomoda orologi.

Orològio – da ώρα òra e λέγω lèg-o dico - strumento che misura e indica le ore.

\* Orometria – da épos dr-os monte e μετρον mètr-on misura - arte di misurare le montagne.

\* ORÒMETRO, V. Orometria - strumento acconcio a misurare le montagne.

ORÒNTIO. \* ORÒNZIO - da ouece ùr-os *uro*, sorta di bue e zvoc anth-os fiore - a. sp. di p. d., fam. antirrinee, gen. antirrino; i cui fiori hanno la forma delle nari di bue. 2 m. Gen. di p. d., fam. aroidee: così nominate a caso.

OROPÈDIO - da opoc dr-os monte e πεδίον ped-lon pianura - pianura sopra una montagna. 2 m. Gen. di p. m., fam, graminee; che cre-

scone in pianure montane.

\* Oropògono – da occ òr-os monte e πώγων pogon barba - gen. di p. m., fam. graminee; che abitano luoghi montuosi ed hanno la spiga guernita di lunghi peli.

Oroscopia - da úoa ora tempo e σχοπέω skop-èo osservo - osservazione della situazione relativa degli astri al momento della nascita di un bambino, per trarne presagi sulla vita avvenire di esso, secondo

gli astrologi.

OROSCOPO. V. Oroscopia - presagio sulla vita avvenire di un neonato, dedotto dalla situazione rispettiva degli astri al momento della sua nascita, secondo gli astrologi.

\*OROSTACHIDE - da opos dr-os monte e στάχυς stachys spiga gen. di p. d., fam. crassulacee; che allignano sui monti e la cui fioritura ha forma di spiga.

\* Oròxilo – da öpos dr-os monte e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d.,

fam. bignoniacee: montane.

\* Orrimène – da ôôôoc orr-os siero e ὑμὰν vmèn membrana – membrana sierosa. \*Orrochesia - da ¿¿¿¿ orr-òs

siero e γέζω chèz-o evacuo – diarrea

sierosa.

\* Orrorrèa – da ôçôos orr-os siere

e pen rè-o scorro - flusso di sie- labbro - gen. d'ins. dipt., fam. tarosità.

\*ORSODACNA - da doods ors-ds germoglio e dáxvo dákn-o mordo gon, d'ins. col. tetr., fam. eupodi; che rodono i germogli degli alberi. singolarmente quelli del biancospino.

ORTALIDE - da όρταλίς, όρταλίδις ortal-is, ortalid-os gallinella – m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. ortalidi; variegiati di bianco, nero e giallognolo, come la gallinella acquatica.

ORTALIDI. V. Ortalide.

\*ORTOGÁRPO – da ¿çõo; orth-òs dritto e xxpmò; karp-ès frutto gen di p d., fam, scrofularinee: il cui frutto consiste in una capsula diritta.

\* Untocentro - da cobe orth-òs duritto e xirrory kentr-on pangolo - gen. di p. d., fam. composte; così nominate perchè le foglie intermediarie dell'involucro sono armate di spine diritte.

ORTOCENA - da dobo; orth-òs dritto e xipac ker-as corno - m gen. di moll. cefalopodi, fam. ortocerati; le oni conchighe hanno una ferma dritta, conico-allengata. 2 m. Gen. di p. m., fam. orchidee : distinte da due petali della corolla diritti a guisa di cornetti.

ORTOCERATI, V. Ortocera.

ORTOCERO, V. Ortocera - m. gen. di foram ; le cui piccole conchiglie microscopiche sono dritte, a foggia di corno. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. tenebrieniti; distinti da antenne corte e dritte.

ORTOCHETE – da 🍪 🕻 orth-òs dritto e xairo chèt-e chioma - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che hanno il corpo coperto di peli dritti, scagliosi.

dritto e xeixes chèil-os, chil-os tangolare.

mistomii; caratterizzati da una proboscide terminata da due labbri dritti.

\*ORTOGLADA - da dotos orth-òs dritte e xxábc; klád-os ramo - gen. di p. m., fam. graminee; caratterizzate da una pannocchia ramosa coi rami dritti e il celmine quasi prive di nodi.

ORTOCOLO - da dotte orth-da dritto e niños kôl-on membro - rigidezza di un'articolazione, mag-

giore che nell'anchilosi.

\*Ortodònte – da ¿sés orth-òs dritto e όδους, όδοντος odůs, odont-os dente - gen. di p. a., fain. muschi; distinti da denti dritti al peristomio. 2 Gen. di mamm. cetacei; armati di molti denti acuti e dritti alla mascella inferiore.

ORTODOXIA - da 6565c ortli-òs retto e deka dòx-a opinione - rettà opinione, retta credenza (massime

in religione).

ORTOBOXO. V. Ortodoxin - chi segue la retta opinione, la rettà credenza (massine in religione): nome che si danno specialmente i Cristiani orientali.

\*Ortodronia - da 🕬; orth os dritto e δρίμες droin-os corso-corso di una nave in linea retta.

ORTOEPIA - da optos orth-de corretto e ince èp-os parola - elocuzione corretta, scelta, con parole proprie.

\*Ortofonia – da 🚧 orth-ds corretto e pavi fon-è voce - pronuncia corretta.

ORTOGÓNIO. V. Ortógono - m gen. d'ins. col. pent., fam. carabiei: i emi tarsi sono formati de articoli triangolari.

ORTÒGONO, \* ORTOGONALE - da dotés orth-òs dritto e yaviz gon-ia \*ORTOCHILO - da cotes orth-òs ungolo - che ha angoli retti; ret-

-46 - CANINI Dis. Etimei

ORTOGRAPIA - da ¿côs. orth-òs retto e pami grafe scrittura, descrizione - parte della grammatica che insegna a scrivere correttamente, cioè a scrivere le parole con quelle lettere e interpuzzioni con cui debbono essere scritte. 2 Elevazione geometrica di una facciata di un edifizio sui suoi fondamenti e così pure di uno o più spaccati del suo interno. 3 Profilo di un'opera di fortificazione, che ne indica la lunghezza, larghezza, altezza e grossezza.

\*ORTOGRAFICO. V. Ortografia - relativo all'ortografia.

\* Ortogramma – da ἐρθὸς orth-òs dritto e γράμμα gràmm-alinea-gen. di p. a., fam. felci ; la cui fruttiñazione è disposta in linea retta lungo la nervatura media della fronda.

ORTOLOGÍA — da ôρθὸ; orth-òs corretto e λίγω lèg-o dico — m. parte della grammatica, che insegna la pronuncia corretta.

\* Ortomorfia – da δρθός orth-òs dritto e μορφή morf-è forma – arte di prevenire o di correggere le deformità del corpo.

\* ORTOMÒRFICO. V. Ortomorfia - relativo all'ortomorfia.

\*Ortonico – da ¿pôde; orth-òs dritto e śret, śrezos ônyx, ônych-os unghia – gen. di ucc. passeri anisodactili; distinti da unghie lunghe, robuste, poco arcate.

\* ORTONOMIA – da δεθός orth-ôs retto e νόμος nôm-os legge – legislazione giusta e conveniente, adatta ai luoghi e ai tempi.

ORTOPALE - da δρόδς orth-òs dritto e πάλη pàl-e lotta - lotta in cui l'atleta restando in piedi atterrava il suo avversario.

\* ORTOPEDIA - da ¿ρεδ; orth-òs dritto e παῖς, παιδὸ; pès, ped-òs fanciullo - arte di prevenire e di correggere, con esercizii metodici e

mezzi meccanici, i vizii di conformazione che presentano i fanciulli.

\* ORTOPEDICO. V. Ortopedia che si riferisce all'ortopedia.

\*\*ORTOPLOCEE – do četě; orth-ds dritlo e mloni plok-è piega – tr. di p. d., fam. crucifere; distinte dai cotiledoni longitudinalmente piegati in modo da nascondere nella loro piegatura la radichetta.

ORTOPNEA - da ¿ρθε orth-ds dritto e πνίω pnè-orespiro- difficoltà di respiro, per cui il paziente non può respirare stando in posizione orizzontale, ma debbe mettersi o ritto o in sedere.

\* ORTOPNÒICO. V. Ortopnèa - relativo all'ortopnea. 2 Affetto di ortopnea.

\* ORTOPÒGONO – da ὀρθὸ; orth-òs dritto e πώγων pògon barba – gen. di p. m., fam. graminee; così nominate dallo aver la resta dritta e harbuta.

ORTÒPTERI - da δρθός orth-òs dritto e πτιρὸν pter-òn ala - m. ord. d'ins.; distinti da ali dritte.

\* ORTORRINCO - da ¿ρθὸς orth-òs dritto e ἐρίγχος rynch-os becco - sp. di ucc., anisodactili, gen. co-libri; distinti da un becco lungo e diritto.

\*ORTORRINO - da ¿¿ôb; orth-ôs ritto e ¿iv rin naso, fig. tromba gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; distinti da una tromba ciliudrica e dritta.

\*ORTÒSIA - da ¿pêè; orth-òs dritto - gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. ortosidi; le cui antenne sono lunghe e dritte.

\* ÕRTÒSIDI. V. Ortòsia.

\* Ortoso - da ôçêð; orth-òs dritto - min. composto di silice, allumina e potassa; così detto perchè i suoi cristalli hanno forma di parallelepipedo e talvolta di prisma rettangolare; sin. di feldspáto.

\*ORTOSOMA - da 6000; orth-0s dritto e coma som-a corpo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; dritti, lunchi, cilindrici, 2 Gen. di elm., fam. prostomi; idem.

\* Ortosomatica – da ¿26ès orth-òs dritto e sieux, sieuxtos soma, somat-os corpo - arte di rendere alle diverse parti del corpo la loro

dirittura naturale.

 ORTOSPERMÉE – da ôpêê; orth-ôs dritto e σπίρμα spèrm-a seme - tr di p. d., fam. ombrellifere; i cui semi sono dritti, non curvi come nelle altre piante della medesima famiglia.

\* ONTOSTEMONE - da dodos orth-os dritto e ornamy stèmon stame gen dip.d., fam. genzianee ; i cui stami sono lunghi, dritti, eguali.

\* ORTOSTOMA - da dede orth-os dritto e o roua stom-a bocca - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni;

forniti di una tromba lunga e dritta \* ORTOTONIA - da ôpôis orth-òs retto e τόνος ton-os accento - retta-

accentuazione delle parole. \*ORTOTRICO - da 65/6; orth-6s

dritto e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello - gen. di p. a., fam. muschi, tr. ortotriccidi; il cui peristomio interno è formato di denti sottili come cavelli, liberi e dritti.

\*ORTOTRICOIDI. V. Ortotrico.

\*ORTOTROPO - da 60%: orth-òs dritto e τρίπω trèp-o volgo – embrione rettilineo che ha la stessa direzione del seme e la cui radichetta corrisponde all'ilo.

O CHEITE, OSCHEITIDE - da čozecy osch-eon scroto - inflamma-

zione dello scroto.

\* OSCHEOCALASIA - da soyecy dsch-eon scruto e yaxáča chaláz-o guasto, rilascio - tumore che nasce dalla ipertrofia del tessuto cellulare dello scroto e dalla estensione eccessiva della pelle di esso.

\* OSCHEOCARCINOMA - da 50yeo\* osch-eon scroto e zapzīvo, karkin-os cancro - cancro dello scroto. \* OSCHEOCÈLE - da őoy ecv ösch-eon

scroto e xήλη kèl-e tumore – ernia dello scroto.

 Oscheo-enterocèle. V. Enteroscheocele.

OSCHEO-ENTERO-EPIPLOOCÈLE.

V. Entero-epiploo-oscheocèle. \*OSCHEO-EPIPLOOCELE. V. Epi-

nloscheocèle.

\* ()SCHEÒFIMA – da éoxeov òsch-eon scroto e pouz fym-a tumore - sin. di oscheocèle.

\* OSCHEOFLOGOSI - da orygov osch-eon scroto e φλόγωσις flògos-is infiammazione – sin, di oscheite.

\* OSCHEONCO - da órgeov osch-eon scroto e oyxes ank-os tumore - sin.

di oscheocèle.

OSFIALGIA - da ¿σφὸς osf-vs lombo e žλγος àlg-os dolore – dolore ai lombi.

\*OSFIARTRITE - da dopús osf-vs lombo e apoco àrthr-on articolazione - infiammazione dell'articolazione ischiatica o lombare.

\* OSFIARTROCACE - da ἐσφὺς osf-vs lombo, apopev arthr-on articolazione e zazóv kak-ón male – corruzione o suppurazione dell'articolazione lombare.

\* Ospiplogosi - da ¿σφὸ; osf-vs lombo e φλόγωσις flògos-is flogosi -

sin di osfite.

\*Osfiocèle - da δσφὺ; δεί-ys lombo e xnan kèl-e tumore - ernia lombare.

\* OSFITE - da doods osf-vs lombo -

infiammazione ai lombi.

OSFRANTERE - da osoppaircum osfrèn-ome odoro – m. gen. di mamm. marsupiali; che hanno un certo odore particolare.

\* OSMANTO - da ¿ouñ osm-è odore e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. gelsominee; così nominate per il soave odere dei lero

\*Osmazòma - da couñ osm-è odore e (wuh; zom-òs brodo - sestanza da cui dipende l'odore del brodo; che esiste nella carne del bue e di altri animali, nell'acqua dell'altantoide e in alcune piante.

\*Osmedisforia - da domi osm-è odore, du dys difficilmente, male e que sèr-o porto - estrema sensibilità per cui non si possono soppor-

tare gli odori.

\* OSMETECTIDE - da όσμητός osmet-òs odoroso (όσμη osm-ò odore) e κτίς, κτίδος ktis, ktid-os viverra - gen. di mamm. carnivori; sorta di viverra che ha odore di muschio.

\* Osmia – da δομή osm-è odore – gen. d'ins. imenopt., fam. osmidii: che hanno grato odore.

\* OSMIDIL. V. Osmia.

OSMILO - da ὀσμὴ osm-è odore m. gen. d'ins. neuropt., fam. emerobiidi; che spandono ingrato odore.

\* Osmio – da ἐσμπ osm-è odore – metallo, il cui ossido molto volatile spande un odore particolare e spiacevole.

\* Osmite - da ἀσμὰ osm-è odore gen. di p. d., fam. composte; che tramandano odor di canfora.

\*OSMITOPSIDE - da \*δσμίτης osmites osmite e δψις ops-is aspetto - gen. di p d., fam. composte; che rassomigliano all'osmite ed esalano un forte odore di canfora.

\*OSMODERMA - da ἐσμὴ osm-è odore e δέρμα dèrm-a pelle - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; la cui pelle spande un grato odore di rosa.

\* Osmodisforia. V. Osmedisforia. \* Osmozoma. V. Osmazoma.

OSTAGRA - da δστίον ost-con osso e άγρω agr-co prendo - strumento di chirurgia per togliere, deprimere o far muovere un osso. \* OSTEATGIA - da corcer ost-con esso e alpos alg-os dolore - dolore delle ossa.

\*OSTEDR - da ĉortev est-con esso e sides cid-os, id-os forma, somiglianza - produzione essoa accidentale; increstamento di tessuti normali e di tumori fibrosi.

OSTEINA - da cortico este con osso - m. sostanza organica propria del tessuto osseo; che produce la ge-

latina.

\* OSTEITE, OSTEITIDE – da doriev ost-con osse – inflammazione del tessuto osseo.

\* OSTEMPIESI - da δστέον ost-èon osso, έμπωςν èmpy-on suppurazione - suppurazione delle ossa.

\* OSTEOCARPO – da doríev ost-éon osso e x22728; karp-òs frutto – sin. di osteospèrmo.

\* USTEOCÈLE - da ὀστέον ost-èon osso e χήλη kèl-e tumore - ernia il cui sacco è di consistenza cartilaginosa e increstata di calcare.

\*OSTEOCISTÒIDE - da ôστέο e osto osso, χύστις kyst-is ciste e είδες èid-os, id-os forma, somigliana - tumore sviluppato nelle ossa e formato di cisti membranose ed ossee.

OSTEOCÒLLA – da ἐστίεν ost-èon osso e κέλλα κόllα – m. colla, gluine d'ossa, gelatina di ossa. 2 Sp. di p. d., fam. conifere, gen. efedra; che si credevano atte a consolidare le ossa infrante. 3 m. Carbonato di calce, che si depone sui corpi estranei immersi nelle fonti: la cui acqua è carica di questo sale.

OSTEOCOPO - da δοτέον oste-on osso e κόπτω kôpt-o taglio - m. dolore acuto, lancinante, che ha sede nelle ossa, per solito di natura sifilitica.

\* OSTEODERMI – da dotto ost-èon osso e dépuz dèrm-a pelle – gen. di pesci cartilaginosi; la cui pelle è e:perta di una sorta di corazza o | di nezzi ossei.

 Osteodėsmii. V. Osteodėsmo. \* OSTRODESMO – da čoržov ost-čon osso o Seguó: desm-òs legame -

gen, di moll. dimiarii, fam. osteodesmii: caratterizzati da un ossicino entro il ligamento.

\* OSTRODINÍA - da doriov ost-éon

osvo e ¿Súva odva-e dolore - sin. di ostealuia. \* OSTEÒFIMA - da dorsov ost-éon

osso e φύμα fym-a tubercolo – tu-

bercolo a un osso

\* OSTEÒFITO - da doréav ost-èon osso e φύω (v-o genero - produzione ossea in vicinanza ad ossa cariate, quasi per riparare alla perdita.

\* OSTEOFLOGOSI – da dorico ost-con osso e φλόγωσις flògos-is flogosi -

sin. di osteite. \*OSTEOFTISI - da dorico ost-èon

osso e pôigis fthis-is flisi - tabe delle ossa. \*Osteogangrèna – da ôstéou

ost-èon osso e γάγγραινα gàngren-a gangrena - gangrena delle ossa.

"OSTEOGENIA", OSTEOGENESI, OSTEOGONIA - da dortico est-ènn osso e vivoual gin-ome nasco ( tracis, youn genes-is, gon-è generazione) generazione e sviluppo della sos'anza e del tessuto delle ossa.

\* Ostbografia – da ôstiov est-èen ovso e ypaph graf-è descrizione -

descrizione delle ossa.

\* Osteolisi – da čoté:v ost-čon osso e λύσις lys-is soluzione (λύω ly-o sciolgo) - distruzione della sostanza ossea senza che vi sia residuo; come avviene nell'aneurisma dell'aorta, che consuma le vertebre.

\* OSTEOLITO - da dottécy ost-èon osso e \less lith-es pietra - osso fossile.

OSTEOLOGIA - da donéev ost-éon osso e hóyoc lóg-os discorso - parte dell'anatomia che tratta delle ossa. 2 Trattato sulle ossa

OSTEÒLOGO. V. Osteologia - versato nell'osteologia.

\* OSTEOMALACIA - da derior ost-con osso e μαλακό; malak-os molle rammollimento morboso delle ossa. \* OSTEOMIBLITE – da ĉortios obt-ĉon

osso e muitos myel-os midella - infiammazione della midolla delle ossa.

\* OSTEONOU - da dotán ost-èon osso e öyxeç dak-os tumors - sin. di osteocèle.

\* OSTEONEGROSI – da ĉaricy **ost-ĉop** osso e vixousic nèkros-is necrosi , mortificazione - mortificazione delle ossa.

\* OSTEOPLASTO - da corrier ost-con osso e πλάσσω, πλάττω plass-o, platt-o formo - operazione con cui si rimedia alla perdita totale o parziale di un osso.

\* OSTEOSÁRCOSI – da ôgrásy ost-éon οεεο e σάρξ, σαρχός sárx, sark-òs carne - esostosi spuria, o degenerazione lardacea di un osso, il cui parenchima cellulare si cangia in una sostanza molle come carne.

OSTEOSI - da ócrém ost-con esso - sin. di esteogenia.

\* OSTEOSPERMEE, V. Osteospèrmo. \* OSTEOSPERMO – da cortico ost-con osso e σπέρμα spèrm-a seme – gen. di p. d., fam. composte cinaree, tr. osteospermee; le cui achene del

raggio sono durissime.

\*USTEOSTEATOMA - da ost-éon osso e ortap, ortares stèar, stèat-os grasso - degenerazione del tessuto osseo in una materia gialla e grassa.

\* Osteostomi - da četé v oslé-or usso e στόμα, στόματος stòm-a, s**to**mat-os bocca - fam, di pesci olobranchi; che banno le mascelle in-

teramente ossee.

\* Ostrotilo – da dotá v ost-èou osso e τύλος tyles callesità - callo di un osso retto.

\*Osteotomia - da δοτέον ost-čon osso e τομή tom-è taglio - parte dell'anatomia che ha per oggetto la dissezione delle ossa. 2 Uso dell'osteotomista e dell'osteotomo.

\* OSTEOTOMISTA. V. Osteotomia strumento per tagliare le ossa del

feto nella matrice. \*Остеотомо. V. Osteotomia -

strumento per segare le ossa.

\* OSTEOZOI - da δοτέον ost-êon
osso e ζωον zò-on animale - ord. di
animali, che hanno lo scheletro

\* Ostorrinco – da δστέον ost-èon osso e ρύγχο; rynch-os rostro – gen. di pesci toracici; distinti da mascelle ossee assai sporgenti.

osseo: sin. di vertebrati.

OSTRACEI - da dotrazov Ostrak-on ostrica - m. fam. di moll. monomiarii; il cui tipo è il gen. ostrica.

\*Ostracidio - dim. di ботражо òstrak-on conchiglia - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi falangidi; coperti da un cefalotorace a guisa di conchiglia.

\*OSTRACIONE - da δστραχον ôstrak-on coccio - gen. di pesci cartilaginosi, fam. osteodermi; coperti di un durissimo invoglio.

OSTRACISMO - da sorpazzo o ostrak-on terra cotta - condanna all'esiglio per dieci auni di un cittadino, di cui si temeva la troppo grande potenza; così detto perchè scrivevasi sopra un coccio di terra cotta il nome del cittadino che si voleva bandire (usavasi in Atene).

OSTRACITE - da octrazev ostrak-on ostrica - m. coccio fossile di ostrica.

OSTRACODE - da örrpazo ostrakorma, somiglianza - m. gen. di erost. entomostracei; il cui corpo è chiuso fra le due valve di un testo, a guisa di conchiglia OSTRACODÈRMA - da öστραχον ostrak-on ostrica e δίρμα derm-a pelle - m. gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; duri come cocci d'ostriche.

\* OTACÚSTICO - da οὖς, ἀτὸς us ot-òs orecchio e ἀκεύω aků-o odo ep. di strumento che serve ad aiutare o a perfezionare il senso dell'udito.

OTÀGRA - da ούς, ἀτὸς us, ot-òs orecchio e ἄγρα àgr-a dolore (V. Chiràgra) - sin. m. di otalgia.

OTALGIA - da εὖς, ὼτὸς IIS, 0t-òs orecchio e ἄλγος àlg-os dolore - dolore di orecchi.

\*OTALGICO. V. Otalgia - relativo all'otalgia.

\*OTANTÈRA - da ous, ortos us, ottos orecchio e exonex anthera antera - gen. di p. d., fam. melastomacee; le cui antere hanno forma d'orecchio.

\*OTANTO - da cos, wros us, ot os orecchio e zwos anth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte; la cui corolla somiglia ad un'orecchietta.

OTARIO - dim. di εὖς, ὼτὸς us, ot-òs orecchio - m. gen. di p. d., fam. asclepiadee, i cui fiori hanno forma di orecchietta.

\*OTELCOSI - da ouç, àtèç us, ot-ès orecchio e Exas èlk-os ulcera - ulcera in un orecchio. 2 Suppurazione d'un tumore all'orec-chio.

OTENCHITE - da οδς, ότὸς us, ot-òs orecchio ε ἐγχύω enchy-o infondo (ἐν en in e χύω chy-o verso) - siringa per fare injezioni negli orecchi. 2 Materia che si injetta negli orecchi.

\*OTERA - da ous, otos us, otos orecchio - gen. di p. d., fam. mirsinee; le cui antere dei fiori hanno figura d'orecchio.

\* OTIATRIA - da ous, ditos us, ot-de orecchio e lampia latr-la medicina -

d'orecchio. Otico - da cos, with; us, ot-ds

orecchio - ep. delle medicine che si usano per i mali d'orecchi.

\* OTIDEA - da cue, wroe us, ot-de orecchio e ildoc, èid-os, id-os specie, somiglianza - st. gen. di p. a.. gen. peziza, fam. funghi; che hanno forma di orecchietta.

\*Otidėa - fam. di moll.; che hanno forma d'orec-

chia.

\* OTIDERO - da ώτὶς, ἀτίδος ot-is, otid-os ottarda e Sign der-e collo gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi : il cui corsaletto angoloso ha quasi forma di collo d'ottarda.

\* OTIDOCEFALO - da ώτίς, ωτίδις otis, otid-os ottarda e xspali kefal-è testa - gen. d'ins. col. tetr.. fam. curculionidi; la cui forma arieggia a una testa di ottarda.

\* OTIOCERO - da wriev ot-ion, dim. di ούς, ώτὸς, ot-òs orecchia, e xioaς ker-as corno - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. cicadee; caratterizzati da appendici od otter atte alla base delle antenne.

OTIÒFORI - da ŵτίον ot-lon, dim. di ούς, ώτος us, ot-òs orecchia e φίρω fèr-o porto - m. fam. d'ins. col. pent ; le cui antenne dilatate esteriormente presentano l'apparenza di una specie d'orecchia.

OTIONE - dim. di coc, wres us. et-os orecchia - m. gen. di moll. cirropodi; il cui mantello è prolungato in due tubi a foggia di lunghe

orecchie.

\*OTIORRINCHIDI. V. Otiorrinco.

\*OTIORRINCO - da wrice of-ion, dim. di ouc, atòs us, ot-ds orecchio e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; il cui becco o tromba arieggia ad un'orecchietta.

OTITE - da cúc, etic us, ot-de |

dottrina relativa alla cura dei mali I orecchio - m. infiammazione delle membrana mucosa dell'orecchio 9 m. Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: che presentano all'inserzione delle antenne due appendici in forma di orecchio. 3 m. St. gen. d'ins. di p. a., fam. funghi, gen. telefora; che hanno forma d'orecchio. 4 m. St.gen. di p d., fam. cariofillee, gen. silene; i cui fiori arieggiano ad un orecchio.

\* OTOCEFALII. V. Otocefalo.

\*OTOCEFALO - da cos, wros us. ot-òs orecchio e xspahi, kefal-è testis - gen. di mostri unitarii, fam. otocefalii; caratterizzati dal ravvicinamento o dalla riunione delle due orecchie sotto la testa.

\* OTOCELE - da coc, wroc us, ot-os orecchio e zńan kèl-e tumore - tu-

more a un orecchio.

\* OTOCONIA - da coc, arte us, ot as orecchio e xóvic kôn-is polvere materia bianca polverulenta che si trova nell'orecchio interno.

\* OTOPLOGOSI - da ous, wros us. ot-os urecchio e φλόγωσις flògos-is

flògosi – sin. di otite.

\*OTOGLENA - da cue, with us. ot-òs orecchio e yann glèn-e occhio gen. d'infus. sistolidi; forniti di tre occhi, di cui uno portato da uson specie di orecchietta.

\*OTOGRAFIA - da cos, wrb; us, ot-òs orecchio e ypaqvi graf-è descrizione - descrizione dell'orecchio.

\* OTOLITO - da coc, wroc us, ot-os orecchio e λίθες lith-os pietra - concrezione pietrosa nell'orecchio interno di alcuni pesci.

\* Otologia - da co:, coros us, ot-os orecchio e λόγος lòg-os discorso trattato, dottrina sull'orecchio.

Otonna - da obowa othonn-a aarofano d'india - m. gen. di p. d., fam., composte cinaree.

\* Otopiosi – da coc. &-cs us, ot-or

orecchio e πύον py-on pus - flusso! - dottrina sui cangiamenti che aydi pus per l'orecchio.

\* OTOPLASMA. V. Otoplastia - ca-

taplasma all'orecchio. OTOPLASTIA - da ous. wros us. ot-òs orecchio e πλάσσω plàss-o formo - operazione per restaurare

l'orecchio esterno distrutto. \*OTÒPTERA – da củc, ŵtôs us.

ot-òs orecchio e mreody pter-òn ala - gen, di p. d., fam. leguminose; caratterizzate da un'appendice in forma d'orecchie ana bas: 25ma

corolla.

\* OTORRAGIA - da ούς, ώτὸς us, ot às orecchio e privous règn-ymi rompo - scolo di sangue dall'orecchio.

\* OTORRÈA – da οὖς, ὼτὸς us, ot-òs orecchio e δίω rè-o scorro - scolo sieroso, mucoso o purulento per il meato uditorio esterno.

\* Οτος còpio - da ούς, ώτὸς us, ot-òs orecchia e σκοπέω skop-èo osservo - strumento che serve ad esaminare il canale dell'orecchio.

\*OTOTOMIA - da ous, entes us, ot-òs orecchio e roun tom-è taglio dissezione anatomica dell'orecchio.

\* OTOTRÒPIDE - da ous, estos us,

et-òs orecchio e τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; la cui carena ha forma d'orecchietta.

OTTACÒRDO .... OTTOSTÈMONE. V. Octacòrda.... Octastèmane.

OTTICA... OTTOMETRO. V. Opti-

ca... Optòmetro.

\*Ovogenia - vocab. ibr. dal lat. ev-um uovo e zinou; gen-esis generazione - parte dell'ovologia che riguarda i cangiamenti che avvenzono nell'uovo durante lo sviluppo del germe.

\* Ovologia - vocab, ibr. dal lat. v-u m uovo e λόγος lòg-os discorso

vengono nelle uova dallo istante della fecondazione sino all'uscire dei nuovi animaletti (mammiferi ... uccelli, pesci, rettili, insetti).

\*Oxacino - vocab, ibr. da ¿¿¿ ox-v acido (per \* εξύγονον oxygon-on ossigeno) e acido - acido che contiene dell'ossigeno nel numero dei

suoi elementi

\*OXALATO, V. Oxálico - combinazione dell'acido ossalico colle

\*Oxalico - da όξαλίς oxal·ls acetosella (όξυς ox-ys acido) - ep. di acido vegetale che trovasi nell'acetosella ed in altre piante.

OXALIDE - da débe ox-vs acido acetosa, acetosella. 2 m. Gen. di p. d., fam. oxalidee, di sapore acidetto; il cui tipo è l'acetosa.

\* OXALIDER. V. Oxalide.

Oxea - da debe oxys acuto, femminile čteja oxėja, oxia – m. gen. d'ins. imenopt., fam. melifici; così detti per la forma delle loro mandibole cornee e puntute.

OXELEO - da ofes ux-os aceto e έλαιον èle-on olio - mistura d'olio

e di aceta.

OXIACANTA - da ¿ξύς ox-ys acuto e axzyoz àkanth-a spina - sp. di p. d., gen. berberide, fam. berberidee; fornite di acute spine. 2 Sp. di p. d., gen. cratego, fam. pomacee; idem.

\* Oxiacola - da 6565 ex-ye acuto e axon ako è udito - udito acutissimo.

\*Oxiàmnico – da ¿çus ox-ys acido e ἀμνίον àmn-lon amnio - ep. dell'acido che si estrae dal liquore dell'amnio della vacca.

\* Oxiantera - da ¿ξύς ex-ys acuto e ávônoà anther-à antera – gen. di p. m., fam orchidee; le cui antere sono lunghe ed acute.

\* Oxianto - da ¿ξυς ox vs aculo e anth-os fiore - ger. dip d., acutissimi dei loro fiori.

\* Oxianceute - da ¿ξυς ox-ys acuto e άρχευθος arkeuth-os ginepro - sp. di p. d., fam. confere, gen. ginepro; le cui foglie terminano in punta acuta.

Oxibelo - da ¿çu; ox-ys acuto e βίλος bèl-os freccia - m. gen. d'ins. imenopt., fam., crabronidi; forniti di mandibole acute e di zampe spinose.

\*Oxibromèro - vocab. ibr. da δξύ; ox-ys acido e bromuro combinazione di un bromuro con un acido.

"Oxicara - da ¿Euc ox-ys acuto e κάρα kara testa - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che hanno la testa terminata in punta.

\* Oxicarpo - da ôtis ox-vs acido e καρπὸς karp-os frutto - gen di p. d., fam. guttifere; i cui frutti sono bacche acide.

Oxicefali - da ¿Es ox-ys acuto e κεφαλή kefal-è testa - m. ord. di anell, apodi, liberi o parassiti; che hanno la testa terminata in punta.

Oxicepalo. V. Oxicefali - m. gen. di crost. anfipodi, fam. iperini: che hanno la testa appuntita. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno un prolungamento cornuto alla testa.

Oxicera - da ôξύς ox-ys acuto e xtxxs kèr-as corno - m. gen. d'ins. dipt., fam notacanti; le cui antenne portano in cima uno stilo setiforme di due articoli. 2 Gen. di p. d., fam. rubiacee; guernite di acute spine.

\* UXICHEILA - da ¿Euc ox-vs acuto e χείλος chèil-os, chil-os *læbbro* gen. d'ins. col. pent., fam. cicindelidi : distinti dal labbro superiore lungo, triangolare, sporgente.

\* Oxicianuno - vocab. ibr. da έξὺς ox-ys acide e cianu ·o - com- | miche.

fam rubiacee: distinte dai lobi|binazione di un cianuro con un ossido.

> \* Oxicloruno. V. Oxido e Cloruro cloruro che può combinarsi in proporzioni definite cogli ossidi metallici.

> \* Oxicòcco - da ¿Eus ox-vs acido e zózzos kökk-os grano, seme-gen. di p. d., fam. ericacee; i cui semi sono acidissimi.

> \*Oxicolia – da ĉius ox-ys acuto e γολή chol-è bile - facilità all'ira :

ira repentina, veemente.

\*Oxicrato - da oces ox-os aceto e κεράω, κεράννυμι ker-ào, kerànn-ymi mesco - mistura di acqua e di aceto: bevanda rinfrescante.

\*Oxidazione, Ossidazione, V. Oxido - combinazione dell'ossigeno con un corpo semplice.

\* Oxidendro - da deus ox-vs acuto e δέιδρον dèndr-on albero – gen. di p. d , fam. ericacee; alberi alti, che terminano in punta.

OXIDERCE. V. Oxidercia - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri : che hanno vista molto acuta.

Oxidercia - da ¿Euc ox-vs acuto e δέρχομαι dèrk-ome vedo – vista acutissima.

OXIDERCICO. V. Oxidercia - ep. di collirio che fortifica la vista e la rende più acuta.

\*Oxido. Ossido - da ¿ξώ ox-v acido - risultato della combinazione dell'ossigeno con un corpo semplice. \*Oxiplegnasia - da ¿ξύς ox-ys

acuto e φλέγω flèg-o infiammo - infiammazione acuta.

Oxifonia - da ¿ξύς ox-ys acuto e povn fon-è voce - m. voce acuta, sintomo d'infiammazione o di spasimo della laringe.

\*Oxiformico - vocab. ibr. da ες ox-ys acido e formica - ep. di acido, che si estrae dalle for-

\*Oxifospuno - vocab, ibr. da ¿Euc ox-vs acido e fosfuro - combinazione di un fosfuro con un ossido metallico.

OXIGALA - da ¿çue ox-ys acido o da όξος òx-os aceto e γάλα gàl-a latte - mistura di latte e di aceto.

Latte inacidito.

\*Oxigeno. Ossigeno - da debe ox-vs acido e γεννάω genn-ào aenero - corpo semplice, così nominato quasi generatore degli acidi. perché si credeva che entrasse nella composizione di tutti gli acidi; il che non essendo, il nome è inesatto.

\* Oxigenòmetro - da \* δζύγενον oxygen-on ossigeno e μέτρων mètr-on misura - strumento per misurare la quantità di ossigeno contenuta nell'aria atmosferica.

\* Oxiglosso - da ¿çus ox-ys aculo e γλώσσα glòss a lingua - gen. di rett. batracii, fam. raniformi; la cui lingua è romboidale puntuta.

\*Oxignato - da ¿çus ox-ys acuto e γνάθος gnath-os mascella - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: le cui mandibole sono acuminate.

Oxigona – da ¿ξυς ox-vs acuto e γωνία gon-la angolo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; così detti perchè il loro corsaletto ha quattro ar.goli acuti.

Oxigoni. V. Oxigona - m. fam. d: moll. conchiferi; distinti dalla

conchiglia ad angeli acuti. Oxigonia. V. Oxigona - m. gen. d'ins. col. pent., fam. cicindelidi:

ad angoli acuti. \*Oxilòbio - da dels ox-vs acuto e

λοθὸ; lòb-os baccello - gen. di p. d. fam leguminose, così chiamate dai

loro baccelli acuminati.

\*Oxiloro - da ¿çus ox-ys acuto e λόφος lof-os pennacchio - gen. di ucc., fam. cuculi; così detti da un pennacchio appuntito che hanno in testa.

Oximèle - da oco dx-os aceto e μέλι meli miele - bevanda mista di aceto e miele con acqua.

\* Oximero - da ôξως ox-vs acuto e μπρὸς mer-òs coscia - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno una spina alle coscie anteriori e due alle posteriori.

\* Oximictèro - da ¿çus ox-ys acuto e μυχτήρ mykter naso - st. gen. di mainm. roditori, gen. ratto: così detti per la forma acuminata del

loro naso.

\*Oximitra - da ¿ξύς ox-ys acuto e μίτρα mitra - gen. di p. a., fam. enatiche: distinte da una mitra o cuffia in punta.

\* Oxinosema – da ¿ξύς ox-vs acuto e vógos nòs-os malattia - malattia \*Oxinòto - da deus ex-vs acuto e

acuta.

νώτος nòt-os *dorso* – gen, di pesci condropt, fam. selacii; distinti da un corpo triangolare col dorso in forma di carena.

\*Oxjodůro - vocab. ibr. da ¿ξύς ox-vs acido e i oduro - combinazione di un joduro e di un ossido

metallico.

\*Oxiomo - da ¿ξως ox-ys acuto e ωμες òm-os spalla – gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi coprofagi: distinti dal lobo superiore delle mascelle membranoso e molto svilup-

Oxiope. V. Oxiopia - che ha vista acuta. 2 m. Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi: che hanno gli occhi disposti in triangolo acuto nella parte superiore.

Oxiopia - da ôţis ox-ys acuto e ῶψ, ὼπὸς ops, op-òs occhio - vista

acuta.

\* Oxiòpso – da ¿ξùs ox-ys acuto e όψις òps-is aspetto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri, che hanno forma acuminata.

\* Oxiosfresia – da ¿çus ox-ys

- odorato fino, acuto.

\* Oxipetalee. V. Oxipetalo.

\* Oxipetalo - da ¿¿uc ox-va acuto e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fam, asclepiadee, tr. oxipetalee; distinte dal lembo della corolla diviso in cinque frastagliature terminate in punta.

\* Oxipicno - da ¿ξως ox-vs acuto e πυχνός pyku-òs spesso - ep. del terzo tono di ciascun tetracordo nel genere picno o spesso della musica

antica.

Oxipoda - da deuc ox-ys acuto e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - m. gen. d'ins. col. pent., fam, brachelitri: distinti da zampe lunghe, acuminate.

\* Oxipògono - da δξύς ox-ys acuto e πώγων pogon barba - gen. di p. d., fam. leguminose; il cui baccello è coperto di peli pungenti a

guisa di barba.

\* Oxiporo – da debs ox-ys acuto e πόρος pòr-os passaggio - m. gen. di ins. col. pent., fam. brachelitri: che penetrano dentro certi funghi di cui si nutrono.

Oxiptero - da ¿çus ox-ys acuto e πτιρὸν pter-un ala - m. gen. di mamm, cetacei, fam. delfini; di-

stinti da pinne acuminate. \*Oxiria - da ččis ox-ys acido gen. di p. d., fam. poligonee; così

nominate per il sapore acido delle

loro foglie. \*Oxirrachide - da ¿ξύς ox-ys acuto e páxis rách-is dorso - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. membracidi: caratterizzati da un protorace sporgente, prolungato in punta sugli elitri.

Oxirregnià - da ¿çus ox-ys acido 🤋 έρευγμὸς ereugm-òs rutto – rutto

acido.

OXIBRINCHI. V. Oxirrinco - m.

acuto e ocucanos defres-is odorato la cui fronte è strettissima e si prolunga in modo da formare un rostro molto sporgente.

\* Oxirrinchidi. V. Oxirrinco.

Oxirrinco - da ¿ξως ox-ys acute e ρύγχος rynch-os becco, rostro. tromba - m. gen. di ucc. anisodactili; che hanno il becco corto. dritto, triangolare alla base e affilato in punta. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi ortoceri, tr. oxirrinchidi; distinti da una tromba lunga ed acuta. 3 m. Nome specifico di pesci che hanno il muso lungo, in punta.

Oxirrodino - da oces dx-os acetoe ρόδον rod-on rosa - linimentocomposto d'olio e di aceto rosato.

\* Oxisaccaro - da otes ox-os acetoe σάχχαρον sákchar-on aucchero mistura di aceto e di zucchero con acqua.

\*Oxisàle - vocab, ibr. da ččbe ox-vs acido e sale - sale la cui base e l'acido contengono ambedue

dell'ossigeno. \* Oxisfera - da ¿ξύς ox-ys acuto e ovalpa sfèra - gen, di p. d., fam. composte; le cui brattee hanno forma quasi sferica, terminata in

punta. \*Oxisolfüro - vocab. ibr. dæ čžu: ox-vs acido e solfo - combinazione di un sulfuro con un ossido.

\* Oxispora - da ¿ξύς ox-ys acuto e σπος à spor à seme - gen, di p. d., fam. melastomacee; distinte da

semi acuminati.

\* Oxistelma – da ἐξὺς ox-ys aculoe στέλμα stèlm-a corona - gen. di p. d., fam. asclepiadce; la cui corona staminale è composta di cinque fogliette acute e indivise.

\* Oxisterno - da ¿ξυς ox-ys aculo e στέρνον stèrn-on sterno - gen. di ins. col. pent., fam. lamellicorni; il cui sterno si prolunga in una fam. di crost. decapodi brachiuri; punta curva. 2 Gen. d'ins. col.

OXI pent., fam serricorni; idem. 3 Gen. l'ins. col. pent., fam. clavicorni;

\* Oxistorillo-da &uerce oxyst-os, superlativo di ¿ξύς ox-vs acuto e ούλλον fyll-on foglia - gen. di p. m., fam. orchidee; fornite di foglie acutissima

Oxistoma. V. Oxistomi - m. gen. di p. a., fam. licheni; distinte dal nucleo del peritecio, ch'è acuminato verso il centro o la bocca.

Oxistomi - da deus ox-ve acuto o στόμα stòm-a bocea - m. fam. di crost. decapodi brachiuri; la cui bocca è triangolare e termina in una punta stretta, che si prolunga sino a livello degli occhi e presso alla fronte.

Oxistomo. V. Oxistomi - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; distinti da mandibole sporgenti ed acute.

\* OXITELINI. V. Oxitelo.

Oxitelo - da éços ex-ys acuto e Tt as tel-os fine - m. gen. d'ins. cel. pent., fam. brachelitri, tr. exitelini: distinti da palpi i cui ultimi articoli sono acutissimi.

Oxitono - da ¿çus ox-ys acuto e τόνος tòn-os accento - ep. di sillaba o di vocale che ha accento acuto. 2 Ep. di vocabolo che ha l'accento acuto sull'ultima sil-

\* OXITRÒPIDE - da ¿ξυ; ox-ys acuto e τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; la cui carena termina in punta acuta.

\* Oxiun. V. Oxiuro - tr. d'ins. imenopt., fam. pupivori; il cui addome è fornito di un pungolo

OXIURIDI V. Oxiure.

\*Oxiùno - da deuc ox-vs acuto e củoà ur-à coda - gen, di elm, trematodi, fam. ascaridi, tr. oxinridi: le cui femmine hanno la coda sottilissima e in punta.

\* Oxolina - da otos ox-os aceto e λύω ly-o sciolgo - parte delle sostanze organiche azotate ch'è solubile nell'acido acetico.

\* Oxura V. Oxiuro - gen. d'ius. col. eter.. fam. melasemi: le cui ali

terminano a foggia di ceda in punta. Ozòpe - da écoc èz-os modo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. cucurbicini; il cui corsaletto è fornito di quattro tubercoli spiniformi.

\* Ozodecero – da ¿ζώδης ozòd-es nodoso e xioac kèr-as corno – gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi ortoceri; distinti da antenne a nodi. \*Ozofillo - da čľo èz-o odoro e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p., fam. diosmee, le cui foglie stropicciate esalano un odore nauseante; sin, di tieorèa.

Ozòlo - da δζω òz-o odoro - m. gen, di crost, branchiopodi, fam. pecilopodi; che tramandano un odore particolare.

\*Ozona - da eco oz-o edoro ulcera puzzolente della membrana pituitosa del naso. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che sono puzzolenti.

\* Ozoneo – da 616 dz-o odoro – gen. di p. a. fam. funghi; che tramandano un fetido odore.

\* Ozòno - da εζω òz-o odoro corpo odoroso prodotto dall'azione dell'elettricità sull'aria atmosferica. \* Ozotanno - da εζω èz-o odoro e

θάμνος thàmn-68 cespuglio, virgulto - gen di p. d , fam. compostesenecionidee; che hanno odore forte e spiacevole.

## P

\* PACHIBLEFÀROSI - da meybe pach-ys grosso e βιέραρον blefar-on palpebra - ingrossamento del tessuto delle palpebre o per inflammazione cronica o per tubercoli ed escrescenze.

\* Pachibraco – da παχύς pach-ys grosso e Boayus brach-vs corto gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici;

corti e grossi.

\* PACHICARO - da maybe pach-ye grosso e xápa kàr-a testa - gen. d'ins. col. pent , fam, carabici; che hanno testa grossa.

\* PACHICARPO - da maxòs pach-vs grosso e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. d., fam. asclepiadee; che producono grosse frutta.

\* PACHICEFALINB. V Pachicefalo - st. fam. d'ucc. passeri, fam. ampelidee; che hanno testa grossa.

\* Pachicefalo - da zayus pach-ys grosso e xevalti kefal-è testa - m. gen, di crost, sifonostomi ; distinti da testa grossa.

\*Pachicelia - da παχύς pach-vs grosso e zailía koil·la, kil·la ventre - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: che hanno ventre

grosso.

\* Pachicentria – da παγύς pach-vs grosso e závrpov kentr-on pungolo - gen. di p. d., fam. melastomacee; armate di grosse spine.

\* Pachicera – da παχύς pach-ys grosso e zípa; kèr-as corno - gen. d'ins. col. eter , fam. melasomi ; che hanno antenne grosse.

\* Pachicerina. V. Pachicera gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; distinti da antenne grosse.

d'ins. col. tetr., fam, cursulionidi gonatoceri: caratterizzati da antenne. grosse.

\* Pachichinia - da παχύς pach-ys erasso e youe; chym-de umore crassezza morbosa degli umori.

PACHICNEMA - da muybe pach-vs. grosso e xynun knèm-e gamba - m. gen, d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: i cui maschi hanno le zamoe posteriori lunghe e grosse.

\* PACHICOLIA - da mayus pach-ys crasso e zoko chol-è bile - spessezza

morbosa della bile.

\* Pachicolico. V. Pachicolia che è affetto di pachicolia.

\* Pachicora - da mayus pach-ys grosso e xópis kôr-is cimice - gen. d'ins. emipt., fam. scutelleriti; sorta di grosse cimici.

PACHIDACTILO - da maxos pach-vs. grosso e δάχτυλος daktyl-es dito m. gen. di rett. saurii , fam. gecozii; che hanno le dita dilatate all'estremità.

\* PACHIDE - da maybe pach-vs grosso - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. geocorisi; di corpo grosso, pingue.

\*Pachidema - da παχύς pach-ys grosso e Stras dem-as corpo - gen. d'ins. col pent., fam. lamellicorni; di corpo grosso.

PACHIDERMA. V. Pachidermi m gen. di p. d., fam. gelsominee; la cui corolla è grossa, coriacea.

PACHIDERMI - da mayus pach-ys grosso e i touz dèrm-a pelle – m. ord. di mamm.; che hanno forme grossolane e pelle grossa.

Pachidermo. V. Pachidermi -\* Pachicero. V. Pachicera - gen. | m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curcudionidi gonatoceri; che hanno pelle

grossa.

\* Pachidisso - da παχύς pach-ys grosso e δισούς diss-os doppio - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; molto grossi.

\* Pachiemia – da παχύς pach-ys crasso e αίμα èm-a sangue - spessezza morbosa del sangue.

PACHIFILLO - da παχύς grosso e φύλλον fyll-on foglia - m gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da

foglie grosse.

"Pachigastro – da παχύ; pach-ys grosso e γαστέρ, γαστερέ, gastér, gastr-òs ventre – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; distinti da ventre grosso. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; distinti da un grosso addome.

\* Pachiglòssi – da παχύς pach-vs grosso e γλώσσα glòss-a lingua – tr. di rett. saurii; caratterizzati da

lingua grossa.

\* PACHIGNATA - da παχὸς pach-ys grosso e γιάθος gnàth-os mandibola - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; distinti da grosse mandibole. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii; le cui mandibole sono armate di grosse tanaglie.

\* Pachilartro - da παχυλός pachyl-os grosso e ἄρθρον årthr-on articolo - gen. d'ins. imenop', fam. calcidii; le cui antenne hanno gli

ultimi articoli grossi.

\* PACHILÉPIDE - da παχὸς pach-ys yrosso e λπίς, λαπίδες lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. confere cipressinee; coperte di grosse scaglie. 2 Gen di p. d., fam. composte cicoracce; idem.

PACHILO - da παχυλό; pachyl-os grosso - m. gen. d'ins. emipt., fam. coreidi; grandi e grossi. 2 m. Gen. l'ins. apt., fam. aracnidi falangidi;

lem

\* Pachilòcero - da παχυλές pa-

chyl-òs grosso e xipz; kèr-as corno-gen. d'ins. col. tetr., fam. lun-gicorni; distinti da grosse autenne. 2 Gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: idem.

\*PACHILOPO - da παχυλός pachyl-òs grosso e ποῦς pus piede - gen d'ins. col. pent., fam. clavicorni.

che hanno zampe grosse.

\* PACHIMERÌNA. V. Pachimero gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi ortoceri; distinti da coscie grosse. 2 Gen. d'ins. emipt., fam. ligeidi; idem.

\*PACHIMERINO. V. Pachimero gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii;

distinti da coscie grosse.

\* PACHIMERO - da παχύς pach-ys grosso e μπρος mer-os coscia - gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. geocorisi; che hanno coscie grosse. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; idem.

\* Pachimòrfa - da παχύς pach-ys grosso e μορφή morf-è forma - gen. d'ins. ortopt., fam. fasmii; di grosse forme.

\*PACHIMORFO. V. Pachimorfa - gen. d'ins. col. pent., fam. cara-bici; i cui maschi hanno molto grossi i tarsi anteriori.

\* Pachineuro - da παχύς pach-ys grosso e wύρον neur-on nervo gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii: caratterizzati da grosse nerva-

ture delle ali.

"Pachinoto - da παχὺς pach-ys grosso e νῶτις nòt-os dorso - gen. di p. d , fam. crucifere; distinte dal dorso dello stigma curvo e grosso.

\* Pachiodònte – da παχὺς pach-ys grosso e ὀδοῦς, ὀδόντος odùs, odònt-os dente – gen. di mamm. cetacei;

distiuti da grossi denti.

\* Pachionico – da παχὺς pach-ys grosso e ὄνοξ, ὄνοχος ônyx, ônych-os unghia – gen. d'ins. col. tetr.. fam. ciclici; forniti di grosse unghie. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; idem.

\*Pachiòto - da παχύς pach-vs grosso e ous, wros us, ot-os orecchio - gen. di mamm. chiropteri; distinti da grossi orecchioni.

\* Pachipàlpo - vocab. ibr. da παχὺς pach ys *grosso* e palpo – gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; distinti da grossi palpi.

\* Pachipeza - da παγύς pach-vs grosso e πίζα pèz-a piede - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni;

che hanno grosse gambe. \* PACHIPLEUREE. V. Pachipleuro.

 Pachiplèuro – da παχύς pach-ys grosso e πλεύρα plèur-a costa – gen. di p. d., fam. om– brellifere, tr. pachipleuree; distinte dai carpelli con coste grosse ed eguali.

Pachipodo - da παχύς pach-ys grosso e ποῦς, ποδὸ; pus, pod-òs piede - m. gr. di mamm. sdentati; che hanno zampe grosse. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; idem.

\*Pachiptèride - da παχύς pach-ys grosso e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèrid-os felce - gen. di p. a., foss., fam. felci; distinte da fronde

grosse, coriacee.

\* Pachiptero - da παχύς pach-ys grosso e πτερὸν pter-on ala - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che hanno ali grosse.

\* Pachiptila - da παχύς pach-ys crasso e πτίλον ptil-on piuma - gen. d'ucc., palmipedi; le cui ali sono come verniciate di umor crasso.

\*Pachira - da παχύς pach-ys *grosso* – gen. di p. d., fam. mal– vacee; pingui e di bell'aspetto.

Pachirrina - da παχύς pach-ys e piv rin naso - m. gen. d'ins dipt., fam. tipularii; distinti da una tromba grossa e lunga.

\* Pachirrinchidi. V. Packirrinco.

PACHIRRINGO - da maybe pach-vs grosso e purces rynch-os becco, tromba - m. geu. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, tr. pachirinchidi; distinti da una tromba grossa e corta.

PACHIRRIZO - da maxúe pach-ys grosso e ρίζα riz-a radice - m. gen. di p. d., fam. leguminose; che

hanno grosse radici.

\* Pachisandra - da παχύς pacli-ys grosso e dvip, dvěpos aner, andr-os uomo, fig. stame - gen. di p. d. fani, euforbiacee: distinte da grossi stami.

\* Pachisauro - da παχύς pach-ys grosso e σαῦρος sàur-os lucertola gen. di rett. saurii, fam. lacertii; grosse lucertole.

Pachiscelide - da παχύς pach-ys grosso e oxídes skèl-os gamba m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi, forniti di grosse gambe.

 Pachischelo – da παχὺς pach-ys grosso e xeixes chell-os, chil-os labbro - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno le labbra molto lunghe.

\* Pachisoma – da παχύς pach ys grosso e σώμα sòm-a corpo gen. di mamm. chiropteri, fam. nottole; di corpo grosso, tozzo. 2 Gen. di crost; idem. 3 Gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; idem.

\* Pachistèmone - da παχύς pach-ys grosso e στήμων stèmon stame - gen. di p. d., fam. euforbiacee; che hanno grossi stami.

\* Pachistilo - da παχύς pach-ys grosso e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d., fam. crucifere; distinte da stili corti e grossi.

Pachistoma - da παχύς pach-ys grosso e στόμα stòm-a bocca – m. gen. di p. m., fam orchidee; ca**— 736**·-

ratterizzate dal rigonfio e pubescente orifizio del labello.

Pachistonia. V. Pachistoma modo grossolano, scorretto di pronunciare una lingua, usato massime da stranjeri.

Pachistono, V. Pachistoma m. gen. d'ins. dipt , fam. notacanti; che hanno una bocca grossa, for-

nita di palpi sporgenti PACHITA - da mayos pach-vs grosso - m. gen. d'ms. col. tetr., fam. lungicorni; corti e grossi

\* PACHITERIO - da mayos pach-vs grosso e Onoiov ther-ion bestia gen. di mamm. sdentati foss.: di grandi dimensioni.

PACHITRICO - da mayos pach-ys grosso e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; coperti di denso pelo

\*Pachiura - da zayus pach-ys arasso e cupà ur-à coda - gen, di mamm, insettivori; distinti da una

lunga coda.

\* Pachiùro. V. Pachiùra - gen. di rett. saurii, fam. gecozii; forniti di lunga coda.

\* Pacnio - da πάχνη pachn-e brina - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri: biancastri. quasi sparsi di brina.

Pacnoda - da názvn pachn-e brina e cidos èid-os, ld-os forma. somiglianza - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; bianchi. come dire brinati.

\*Pacoleno – da παχὸς pach-ys grosso e harva veste - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che hanno pelle grossa.

\* Pactòlii. V. Pàctolo.

Pactolo - da Πάκτελος Paktol-os Pactolo, fiume della Lidia m. gen di crost. decapodi anomuri, tr. pactolii.

\* PAGURII. V. Pagure

Pagero - da πήγνυμι pêkn-ymi rapprendo, induro (navels pag-è:s. pag-is rappreso, indurato: πάγες pag-os ghiaccio, in generale cosa rappresa, solida) - a. crostaceo. granchio (in generale). 2 m. Gen. di crost, decapodi anomuri, tr. pagurii; sorta di granchi.

PALAMEDEA - da Παλαμάδης Palamedes Palamede, eroe ellenico - m. gen. di ucc., fam. trampolieri; ornati di lungo pennacchio, simile a cimiero di antico erne.

\*PALAMOSCOPIA - da παλάμη nalàm-e palma e σκιπίω skop-èo osservo - sin di chiromanzia,

\*PALAMOSCOPO. V. Palamoscopia - sin di chiromante.

 PALATOFARINGEO - vocab. ibr. da palato e φάρυγξ, φάρυγγος fàrvnx, farvng-os faringe - ep. di due muscoli che dalla faringe vanno al palato.

\* PALATOSALPINGEO - vccab. ibr. da palato e σάλπιγξ, σάλπιγγος salpinx, salping-os tromba - ep. del muscolo peristafilino interno, che appartiene al palato ed alla tromba d'Eustachio.

\*PALATOSTAFILINO - vocab. ibr. da palato e σταφυλή stafyl-è ugol**a**: - nome di due muscoli che dal palato vanno a inserirsi nell'ugola.

Palemone - da Παλαιμών Palèmon Palemone, dio marino - m. gen. di crost. decapedi macruri.

\*PALEOBATRACO - da παλαιός pale-òs antico e βάτραχος batrach-os rana - gen. di rett. anfibii foss.. fam, raniformi,

\* Paleobdella - da παλαιδς pale-òs antico (usato pure talvolta nell'ellenico classico e spesso nel volgare in senso di disprezzo) e 8861. Lu bdèll-a sanguisuga - gen, di anell. fam. sanguisughe.

\* PALEOCHERO - da madaio; Du-

le-òs antico e youoc choir-os, chir-os l porco – gen. di mamm. pachidermi loss.; che hanno qualche analogia

col porco.

\* Paleociòne – da παλαιός pale-òs antico e xúw kyon cane - gen. di mamm. carnivori foss.; nome dato a caso, imperocchè gli avanzi di questo animale presentano qualche analogia coll'orso piuttosto che con altro genere di bestie viventi.

\*Paleofitologia - da παλαιδ; pale-òs antico, quiòv fyt-òn pianta e λόγος lòg-os discorso - scienza delle piante fossili; parte della bo-

tanica

\* Paleografía - da παλαιδ; pale-òs antico e γραφή graf-è scrittura - arte di leggere e spiegare le scritture antiche, gli antichi manoscritti e altri grafici monumenti e di conoscerne l'autenticità.

\* PALEOGRAFICO. V. Paleografia

relativo alla paleografia.

\* Paleògrafo. V. Paleografia -

versato nella paleografia.

\*Paleomerice – da παλαιός pa-.e-òs antico e μήρυξ, μήρυκες mèryx, meryk-os sorta di pesce ruminante (erroneamente creduto tale) - gen. di mamm. foss., fam. cervi; nome dato a caso, a sproposito.

\* PALEONTOLOGIA - da παλαιός pale-òs antico, ών, όντις on, ònt-os essere e hóyes log-os discorso parte della storia naturale che tratta degli esseri organizzati che hanno popolato anticamente la terra e di

cui si trovano avanzi fossili. \* Paleontològico. V. Paleontologia - che si riferisce alla paleon-

tologia.

\* Paleontòlogo, Paleontolo-GISTA. V. Paleontologia - versato

ella paleontologia. " Paleosauro – da παλαιός pale-òs intico e gaŭpos saur os lucertola –

gen, di rett. foss., fam. saurii. 47 - CANINI, Dis. Etimol,

\*PALEOSPÀLACE - da παλαιδι pale-òs antico e σπάλαξ, σπάλαχις spálax, spálak-os talpa - gen. di mamm, insettivori foss.; sorta di

 PALEOTÉRIO – da παλαιὸς pale-òs antico e enpicy ther-ion bestia - gen. di mamm. pachidermi foss.; che hanno analogia coi rinoceronti e coi

tapiri.

\*PALEOTRITONE - da παλαιδ; pale-òs antico e reiros triton tritone - gen. di rett. foss.; sorta di grandi salamandre.

\*PALEOZOOLOGIA - da παλαιδ; pale-òs antico, ζωω zò-on animale e λόγες lòg-os discorso - sin. di

paleontologia.

Palestra - da παλαίω polè-o lotto - luogo in cui gli antíchi si esercitavano alla lotta, al disco e ad altri esercizi ginnastici. 2 Contrasto, gara nelle lettere, nelle belle arti ecc. 3 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che lottano con altri insetti.

PALESTRICA - da παλαίστρα palèstr-a lotta - arte ginnastica, che comprendeva la lotta propriamente detta, il pugilato, la corsa, il pancrazio, il salto , il tirar il disco e le freccie.

\* Palestrino – da παλαίστρα palèstr-a lotta - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che si azzuffano con altri insetti.

Palillogia - da πάλιν pål-in di nuovo e λόγος lòg-os discorso - ripetizione di cosa già detta. 2 Ripetizione di un vocabolo alla fine di un verso ed al principio del seguente.

Palimbacchio - da πάλιν palin al contrario e βακχεῖος bacch-èios. bacch-los bacchio - piede di verso composto di tre sillabe, due brevi e una lunga; contrario del bacchico che ha due lunghe ed una breve.

PALIMÈRO - da Hadunipos Palimèr-os Palimero, governatore della flotta di Enea - m. gen. di crost.

decapodi macruri.

Palimpsesto - da πάλιν palin di nuovo e ψηστὸς psest-òs fregato, stropicciato, eguagliato (ψάω ps-ào frego, stropiccio, equaglio) - manoscritto antico la cui scrittura è stata raschiata e su cui è stato scritto altro testo: come dire due volte stropicciato, perchè gli antichi solevano stropicciare con la pomice la carta, affine di renderla eguale, liscia.

Palindromia. V. Palindromo recidiva di una malattia. 2 m. Riflusso d'umori viziosi verso le parti interne del corpo.

Palindromo - da πάλιν palin di nuovo, all'inverso e δρέμω drèm-o corro (δρόμος dròm-os corso) - m. verso che presenta le medesime parole e il medesimo senso, sia che si leggano le lettere da destra a sinistra o da sinistra a destra.

\* Palingènesi, Palingenesia da πάλιν pàlin di nuovo e γίνεσις genes-is generazione, nascita (yeνάω genn-ão genero) - rinnovamento, trasformazione di un essere o di un complesso di esseri, dal verme al cosmo, in modo da presentare aspetto nuovo e nuove proprietà.

\* Palingenètico. V. Palingènesi - che si riferisce alla palingenesi. PALINLOGÍA. V. Palillogía.

Palinodia - da πάλιν palin di nuovo, all'inverso e ωδή od-è canto - poesia in lode di una persona, opposta ad altra in biasimo della persona medesima scritta dal medesimo autore. 2 (in generale) Esposizione di opinioni, di sentimenti contrarii a quelli che dal medesimo individuo furono altra volta espressi.

Pallas, Pallados Minerva - statua di Minerva che si pretese caduta dal cielo, guando Dardano fabbrico Ilio, e dalla cui conservazione dipendeva il destino di questa città. 2 Tribunale di Atene che giudicava gli omicidii fortuiti ed involontarii. 3 m. Gen. di p. d., fam. apocinee. 4 m. Min.: metallo, così detto in onore di Pallade.

\*Palmofalàngio - vocab. ibr. da palma e φάλαγξ, φάλαγγος fàlanx, fàlang-os falange - muscolo lombricale della mano.

Pamboro - da πãv pan tutto e Bopòs bor-òs vorace - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. carabici; voracissimi.

\*Pamplegia - da πᾶν pan tulto e πλήγνομι plėgn-ymi, fut. πλήξω plėx-o colpisco - paralisi di tutto il corpo.

PANACE. V. Panacèa - sin. di panacéa. 2 m. Gen. di p d., fam. cerialacee; che comprende il panace quinquefolio, cui i Chinesi attribuiscono molte e maravigliose virtù curative.

Panacèa - da πãv pan tutto e axoc ak-os rimedio - medicina che guarisce ogni malattia; virtù che gli antichi attribuivano sopratutto ad alcune erbe, fra cui il centauro maggiore, 2 m. Min.; protocloruro di mercurio, creduto uno specifico per molte malattie.

\*Panagèo – da πᾶν pan tutto e γία gèa *terra* – gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui larve vivono nella terra e nel legno imputridito.

Panagia - da πᾶν pan tutto e äγιος àgi-os santo - tutta-santa. santissima; nome che i Cristiani orientali danno a Maria madre di Gesù

\*Panargiro – da πᾶν pan tulto PALLADIO - da Παλλάς, Παλλάδος e έργυρος argyr-os argento - gen. di peli setosi di colore argenteo.

Panatenee - da πãy pan tutto Abnvai Athèn-e Alene (Abnva Athena Minerva) - feste che si celebravano in Atene, in onore di Minerva ed in commemorazione della riunione in quella città, per opera di Teseo, di parecchi demi o comuni dell'Attica (le grandi ogni cinque anni, nel mese di Ecatombeone; le piccole ogni tre anni od ogni anno, nel mese di Targelione).

PANCHIMAGOGO - da mãy pan tutto e χυμός chym-òs succo e ἄγω ag-o caccio - ep. di purganti cui si attribuiva la proprietà di evacuare

tutti gli umori cattivi.

Pancratio, \* Pancrazio - da παν pan tutto e κράτος krát-os forza - certame atletico in cui si faceva uso di tutte le forze, di tutti i mezzi per superare l'avversario, lotta, pugilato, calci, stringer la gola (era solamente proibito di mordere e di gettar terra). 2 m. Gen. di p. m., fam. narcissee; così nominate perchè si attribuivano loro erroneamente maravigliose virtù terapeutiche per tutte le malattie.

PANCRATIASTE. V. Pancratio atleta valente nel pancratio.

Pancreas - da πάν pan tutto e κρέας krè-as carne - glandola, corpo carnoso situato nell'addome, a livello della duodecima vertebra dorsale, fra le pieghe del duodeno.

\*PANCREATALGIA - da πάγκρεας, παγκρίατος pankreas, pankreat-os pancreas e axyos alg-os dolore -

dolore al pancreas.

\* PANCREATELCOSI - da παγκρεας, παγαρέατος pankreas, pankrėat-os puncreas e Exec elk-os ulcera ulcera o suppurazione del pancreas.

\* PANCREATENFRAXI - da πάγκριας, παγκρέατος philkreas, pan-

di p. d., fam. composte; coperte | x-is enfrazi, ostruzione - ostruzione del pancreas.

> \* PANCREATICO. V. Pancreas - che si riferisce al pancreas (vasi, succe

ecc.)

\* PANCREATINA. V. Pancreas sostanza organica estratta dal pancreas.

\* PANCREATITE. V. Pancreas infiammazione del pancreas.

\* PANCREATODUODENALE - vocab. ibr. da πάγκρεας, παγκρέκτος pànkreas, pankréat-os pancreas e du odeno - ep. dei vasi che appartengono al pancreas e al duodeno. \* Pancreatonco - da πάγκρεας, παγκρίατος pankreas, pankreat-os pancreas e oyxo, dnk-os tumore tumore o tumefazione del pancreas.

Pancresto – da πãv pan tutto e γρηστός chrest-òs buono (γράσμαι chraome uso) - buono per tutte le malattie: sin. di panàce. punacèa.

\* Pandacno - da παν pan tutto e δάκω dákn-o mordo - gen. di p. d., fam. apocinee; da cui stilla un succo bruciante, mordente.

\*Pàndalo - da πãy pan tutto e δαλὸς dal ès tizzone - gen, di crost. decapodi macruri, fam. salicochi; tutti coperti di piccole spine, il cui contatto produce un forte bruciore.

\* PANDANEB. V. Pandano.

\*Pandano – da πᾶν pan tutto e δάνος dàn-os dono - gen. di p. m., fam. pandanee; così dette da una delle specie, il pandano odoratissimo, i cui spadici esalano soavissimo odore.

\* PANDARII. V. Pandaro.

PANDARO - da Πάνδαρος Pàndar-os Pandaro, principe della Siria, m. Gen. di crost. sifonostomi, fam. peltocefali, tr. pandarii.

PANDÈCTE, \* PANDÈTTE - da may pan tutto e δέχομαι dèch-ome conkreat-os pancreas e iusoakis emfra- tengo - libro che contiene tuttoriò che riguarda un'arte, una scienza; specialmente, raccolta fatta fare dall'imperatore Giustiniano delle decisioni giuridiche di molti antichi giureconsulti, cui diè forza di legge.

PANDEMIA – da πāν pan ogni e δτικς dèm-os comune, popolo – m. malattia che attacca tutti gli abi-

tanti di un paese.

\* PANDEMICO. V. Pandemia - ep. di malattia che attavia intti gli abitanti di un paese; che si riferisce a una pandemia.

\*PANDETTE. V. Pandècte.

PANDORA-da Πανδώρε Pandòra, la prima donna. formata col fango della terra, secondo la mitologia (πὰν pan ogni e δώρεν dòr-on dono) - m. Gen. di acal. beroidi, che hanno forma di vaso. 2 m. Gen. di moll. conchiferi dimiarii, fam. pandoree: idem.

\* PANDOREE. V. Pandora.

\* PANDORINA. V. Pandòra - gen. dings., fam. pandorinee; il cui nome allude al vaso di Pandora, perchè sono contenuti in una specie di vaso o inviluppo, che poscia si apre e dà loro uscita

\*PANDORINEE. V. Pandòra.

Panegiri - da πῶν pan tutto e ἔνομ: agyr-is riunione di gente, (ἀγείρω agèir-o, agir-o riunisco, rongrego) - concorso di molta gente; festa, pubblico spettacolo, cui accorre molta gente.

PANEGIRICO. V Panegiri - a proprio di una panegiri; festivo, pomposo, artifizioso. 2 Ep. di discorso fatto o che deve farsi dinanzi a gran moltitudine congregata; di genere deliberativo, storico, laudativo. 3 m. Discorso che si recita dinanzi al popolo accorso in occasione di solenni feste ecclesiastiche, in encomio del santo cui è consacrata la festa. 4 (in generale) Discorso di encomio ab-

bondante, talvoita esagerato. 5 Libro della Chiesa orientale, che contiene orazioni laudative di diversi autori in onore di molti santi.

PANEGIRISTA. V. Panegirico - autore di panegirici. 2 m. Chi loda abbondantemente, talvolta esage-

ratamente.

PANELLÈNIE. V. Panellènio - feste in onore di Giove Panellenio. PANELLÈNIO - da πᾶν pan tutto e ερλην Ellen Elleno - ep. di Giove veneralo da tutti gli Elleni. 2 Insieme di tutti gli Elleni; nazione ellenica.

\* Panereccio – corretto da παρονεχία paronych-ia (παρά pará είcino, e ὄνοξ, ὄνοχος όνιχα, όνιχα-os unghia) – doloroso tumore presso le unghia all'estremità delle dita.

Panfago - da πãv pan tutto e φάγω tàg-o mangio - m. gen. d'ins. ortopt., fam. acridii; voracissimi.

\* PANFALEA - da πᾶν pan tutto e φαλὸς fal-òs splendido - gen. di p. d., fam. composte; le cui foglie sono di un bel color verde e tutte liscie, cosicchè splendono percosse dalla luce.

Panfilo - da πāv pan tutto e φίλος fil-os caro, gradito - m. gen. d'ins. col. tetr., fam tentredinei;

di forme molto eleganti.

\*Panfracto - da πᾶν pan tutto e φρακτὸς frakt-ὸs coperto (φράσσω frass-ο copro) - m. gen. di rett. chelonii, fam. testuggini; coperti di grossa invoglia squamosa.

\* PANGLOSSIA. V. Panglòsso - conoscenza di tutte le lingue. 2 Raccolta di squarci di scritti in tutte

le lingue.

\* PANGLÒSSO - da πᾶν pan tutto e γλώσσα glòss-a lingua - che conosce tutte le lingue

\*Pángonia - da πᾶν pan tutto e γωνία gon-la angolo - gen. d'ins. dipt., fam. tafanii; tutti angolosi

Panico - Non sembra accettabile l'etimologia che corre di questo vocabolo, da Hžy Pan Pane, divinità che incuteva (dicevasi) quell'improviso spavento. E probabilmente una forma secondaria della radice zenda bi, skt. bhi spaventare. Troviamo il suffisso k in πτάξ, πτακός, πτακίς plax, plak-os, plak-is timido, e il suffisso n in pavento; che evidentemente derivano da quella radice. Ha pure attinenza con áproc afn-os improviso, subitaneo (che, per antistrofe degli elementi della prima sillaba e cangiamento di φ f in π p, si trasforma in πανὸς pan-òs – albanese pa pantek-l improviso) ha forse anche qualche affinità coll'antico slavo ponika *abbattut*o, russo ponika-uti! languire, e col zendo van vincere. abbattere) - costernazione subitanea, di cui uno non sa rendersi ragione e a cui non resiste. Si adopera per solito come aggettivo di timore; timor panico).

\*PANLÈXICO - da may pan tutto e Degizio lexik-on lessico - lessico universale, che contiene tutti i vocaboli, tutte le dizioni di una lingua.

\*PANOFRIO - da māv pan tutto e copis ofr-ys ciglio - gen. d'infus. cigliati, fam. paramecii; il cui corpo è tutto sparso di strisce di cigli.

\* Panoftalmite - da πã pan tutto e ἀφθαλμὸ; ofthalm-òs occhio - infiammazione grave, pericolosa, che si stende a tutto l'occhio.

 Panòpside. V. Panòpside - gen. di p. d., fam. proteacce; alberi altissimi, che (per così dire) si vedono da ogni parte.

Panòpsio - da πãv pan tutto e εψις òps-is vista - m. gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che hanno testa picco.a ed occhi grandi.

PANORAMA - da παν pan tutto e

pittorica, per cui si presenta all'occhio dello spettatore un vasto, quadro che produce una perfetta illusione. 2 Rappresentazione in litografia o in incisione dei più bei monumenti di una città. 3 Vista magnifica che abbraccia una grande estensione.

\* PANÒRPA - da πᾶν pan tutto e ¿ρπλ, orp-ê uncino - gen. d'ins. neuropt., fam. panorpidi; la cui testa si prolunga in forma di becco e i tarsi sono forniti di uncini dentellati.

\* Panòrpidi. V. Panòrpa.

\* Pansofia - da πᾶν pan tutto e σοφία sof-ia sapienza - sapienza universale.

\* Panspermia – da πᾶν pan tutto e σπέχμα spêrm-a seme – sistema cosmogonico, secondo il quale tutti i corpi celesti e terrestri sono composti di atomi.

\* Pantacosmo – da πᾶς. παντὸς pas, pant-òs tutto e κόσμος kòsm-os mondo – sin. di astrolàbio.

\* PANTAGONIA - da πᾶς, παντὸς pas, pant-òs tutto e γωνία gon-la anyolo - specie di trajezione geometrica reciproca, la quale in ogni diversa posizione del suo asse taglia sempre se stessa sotto un angulo costante.

PANTEISMO - da πāν pan tutto e Θιὸ; The-òs Dio - sistema filosofico religioso, secondo il quale tutti gli esseri sono modi particolari, emanazioni dell'essere universale, di Dio.

\* PANTEISTA. V. Panteismo - seguace del panteismo.

\* Panteistico. V. Panteismo - relativo al panteismo.

PANTEON, PANTEÒNE – da πãv pan tutto e Θεὸς The-òs Dio tempio dedicato a tutti gli Dei (in Atene, in Roma ecc.).

PANTERA - dalla radice skt.-zenda

van, skt. vanute battere, vincere, parsi vanom uccidere, vainom mettere in pezzi: forma secondaria ipotetica vaneth, vanth. per analogia col zendo pareth combattere, da par: ovvero combinazione di van e bio ther fiera: (affine al skt. p u n d a r i k a leopardo) - gen. di mamm. carnivori, fam. feli o gatti; che si trovano all'India, simili al leopardo (è incerto qual differenza facessero gli antichi fra la pantera e il leopardo).

\* Panteròfio - da πάνθης panther pantera e όφις of-is serpente - gen. di rett. ofidii. fam. colubri: la cui pelle è macchiata come quella della

pantera.

\* Panterosauro - da πάνθης panther pantera e σαῦρος saur-os lucertola - gen. di rett. saurii, fam. lacertii; la cui pelle è macchiata come quella di una pantera.

PANTOCRATORE - da πᾶς, παντὸς pas, pant-òs tutto e xpátos krát-os potenza - onnipotente; a. ep. di

Giove. 2 Spirito Santo.

\* Pantofagia - da πας, παντός pas, pant-òs tutto e φάγω fàg-o mangio - atto, abitudine di mangiar di tutto, senza distinzione di qualità e quantità. 2 Fame morbosa.

\*PANTÒFAGO. V. Pantofagia che mangia di tutto. 2 Affetto di

pantofagia.

\* Pantògrafo - da πᾶς, παντὸς pas, pant-òs tutto e γράφω gràf-o scrivo, disegno - strumento per copiare ogni maniera di disegni, di stampe, in qualunque proporzione. 2 Apparato di telegrafia elettrica, con cui si riproducono da una stazione ad un'altra scritti e disegni m modo perfettamente conforme all'originale.

\*PANTOLOGÍA - da mãe, παντός

discorso - discorso su tutte le materie, tutte le scienze.

\* PANTÒLOGO. V. Pantologia -

che parla di tutto.

Pantomina - da παν pan tutto e uniconal mim-come imito - rappresentazione teatrale per mezzo di soli gesti, senza parola, ne canto.

PANTOMIMICA. V. Pantomima arte di imitare e rappresentare con soli gesti qualunque passione e ca-

PANTOMIMICO. V. Pantomima relativo alla pantomima, alla pantomimica.

PANTOMIMO. V. Pantomima che conosce, esercita la pantomi-

\* PANTÒPTERI - da mãs, mavide pas, pant-òs tutto e arrepòv pter-òn ala - gen. di pesci olobranchi apodi: forniti di tutte le alette o natatoje impari e privi soltante della ventrale.

\* PANTÒTRICO - da mãs, παντός pas, pant-òs tutto e toìt, τριχὸς thrìx, thrich-òs pelo - gen. d'infus. poligastrici; il cui corpo è irto di cigli vibratili.

Panurgia. V. Panurgo - astuzia. sagacia, con alquanto di furberia, di malignità.

Panùrgo - da πᾶν pan tutto e žovov èrg-on lavoro - uomo che fa di tutto, versato in tutto. 2 Uomo astuto, sagace, furbo, maligno anzi che no. 3 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. apiarii ; accortissimi nell'evitare gli animali, che tentano di prenderlo.

\* Panzoosìa – da πᾶν pan tutto ο ζῷον zò-on animale - morbo epizootico, che si stende a tutto il

bestiame di un paese.

\* Papiràceo – da πάπυρος pàpyr-os papiro - composto di papiro; relativo al papiro. 2 m. Sp. di moll. cepas, pant-òs tutto e λόγος lòg-os falopodi, gen. nautilo; la cui conla carta.

\*Papiria - da πάπυρος papyr-os papiro - gen. di p. m., fam. amarillidee: con cui alla China ed al Giappone, onde sono indigene. si fa carta.

Papino - affine al contico uapirop, voce composta di due radicali equivalenti o quasi equivalenti, uo e pirep germe, germoalio, (copt. bo, antico slavo borije albero, pianta, albanese bari erba. zendo vara giardino) - carta che gli Egiziani facevano colle tuniche dei culmi della pianta che porta il medesimo nome. 2 Sp. di p. m., fam. ciperacee, gen. cipero; che serviva per far carta e per altri usi. - Secondo alcuni, è dubbio se u apirop sia vocabolo genuino: certo è formato di radici egiziane. L'etimo suddetto è confermato da quello di un altro vocabolo coptico che incontestatamente significa papiro, giouf da gioofe piantare. Cosi il skt. patra (meralov petal-on) significa foglia e carta (carta di foglie di palma, ecc.); e carta deriva dal celtico chairt corteccia. tunica vegetale, lat. liber. E canone etimologico che la carta abbia il nome dalle materie vegetali di cui era anticamente formata. -Papiro è probabilmente, con qualche modificazione, vocabolo egiziano: è pure elleno-italico, affine ai suddetti bo ecc., i quali derivano da una radice comune alle lingue arie, bar (che in alcune significa portare, in altre generare, crescere); preceduta dalla sillaba pa, epanadiplosi della iniziale della radice, ovvero corrispondente all'albanese pe sopra, al coptico pe sopra, sommità. Significa in generale pianta con alto fusto o stelo, o con pennacchio in cima. Infatti nel dia- nee al soggetto della commedia.

chiglia è trasparente e sottile come | letto veneziano pavera è la tifa latifolia dei sistematici (volg. mazzetta, fr. massette), il cui fusto eretto somiglia ad un bastoncello o piccola mazza, che ha in cima una clava adorna di pappi: paverela è la nigella gruense. pianta con fusto dritto e pennacchio. È quello pare l'etimo di papa-vero, fiore che è portato da un lungo stelo, e di πάππος papp-os pennacchio (epanadiplosi della part. pe). - Si noti finalmente che nel dialetto veneziano il lucignolo si chiama pavero: infatti gli antichi facevano lucignoli colla midolla del cipero papiro egiziano e probabil-

mente anche di altre piante affini. PAPPO - da πάππος papp-os pennacchio (V. Papiro) - m. ammasso di peli che corona la sommità dei

semi di varie piante.

\*PAPPOFOREE. V. Pappoforo. \* Pappororo - da πάππις papp-os pennacchio e cisa fer-o porto gen. di p. m., fam. graminee, tr. pappoforee : distinti da fiori disposti in fitti pennacchi e da loppe piumose.

Parà - παρά - come preposizione significa da, presso, per, contro, innanzi ecc. Nei composti ha senso di fuori (V. Parabasi), contro (V. Paradoxo, Paralogismo), oltre (V. Paraferna), rimpetto (V. Parallèlo), male, anormalmente (V. Paròrasi), vicino (V. Paragrafo); ovvero è part. dim. (V. Paracme), o intensiva (V. Paradigma) ecc.

PARABASI - da παραδαίνω parabeno fuorvio, esco dal soggetto (παρά parà oltre, fuori e βάω, βαίνω b-ào, bèn-o vado) - parte dell'antica commedia in cui, ritirandosi gli attori, il coro s'indirizzava agli spettatori, parlando di cose estra-

PARABOLA - da παραδάλλω parahàll-o metto allato, applico, paragono (παρά parà presso, in confronto e βάλλω ball-o getto, nei composti metto) - paragone, comparazione. 2 Narrazione di un fatte comune, cioè quale avviene o può avvenire frequentemente, con intendimento educativo di trarne un'analogia a circostanze di altro ordine. una norma per sapere che si fa, che è da farsi in esse.

Parabola – da παραβάλλω parahall-o getto, getto lontano, projetto. lat, projicio (παρά parà part. intens. e βάλλω ball-o getto) – una delle sezioni coniche, formata da un piano che taglia il cono parallelamente ad uno dei suoi lati; p. e. m. linea che descrivono i projetti delle armi da fuoco; così detta perchè i projetti cioè gli oggetti che sono gettati in alto e poscia cadono a terra, seguono una cosifatta linea.

PARABOLICO - da παραδολή parabol-è parabola - m, relativo ad una parabola nº 3.

\* PARABOLOIDE - da παραβολή parabol-è parabola e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - parabola più sublime della conica. 2 Solido formato dalla rotazione di una parabola intorno al suo asse.

\*Parabulia – da παρά parà anormalmente e Bouli bul-è volontà - stato anormale della volontà, sintomo di pazzia.

\*Paracàrpio – da παρὰ parà presso e καρπὸ; karp-òs frutto ovario abortivo, che rassomiglia al frutto ma non è fecondato.

\* PARACEFÀLII. V. Paracèfalo.

\* Paracèfalo – da παρά parà anormalmente e κεφαλή kefal-è testa - gen. di mostri unitarii, fam. paracefalii; la cui testa è mal conformata, mancando qualche organo o esistendo in istato rudimentale.

\*PARACEFALOFORI. V. Paracefalo - cl. di moll.; che hanne la testa poco dist nta.

PARACENTETERIO. V. Paracentesi - strumento per l'operazione

della paracentesi. Paracentesi – da mapà parè presso, a lato e χεντέω kent-èo pungo - puntura all'addome, di fianco, fra l'ombilico e la spina iliaca anteriore-superiore, che si fa nell'idropisia per dare uscita alle acque accumulate. 2 Puntura al bulbo dell'occhio che si fa nel-

l'idroftalmia. \* Paracentrico – da παρά parà oltre, presso e xévipov centro - eq. di linea curva che si scosta dal centro (si usa pure sostantivamente, nel femminile). 2 Ep. di pianeta che nel suo moto si avvicina al centro della sua orbita, cioè al sole. \* Paraciesi - da παρά parà anor-

malmente e xúngis kyes-is gravidanza (x. to ky-èo ingravido) - gravidanza estrauterina. \* Paracinànche – da παρά parà

part. dimin. e χυνάγχη kynanch-e angina - angina leggera.

Paracite - da παρά parà presso e χοίτη koit-e, kit-è letto - ciambellano, custode delle regie stanze, alla corte bizantina.

Paraclèto, Paràclito - da παρακαλέω parakal-èo invoco, prego, consolo (masa parà part, intens. e xa).έω kal-eo chiamo) - Spirito Santo, avvocato, consolatore: come tale invecato.

PARACMASTICO. V. Paracme ep. di fehbre che diminuisce d'intensità.

Paracme - da παρά para part. dim. e ἀχμή akm-è vigore – decremento di una malattia,

Paracnèmio – da παρά parà presso e xváun kněm-e gamba osso situato alla parte esterna della hbula.

PARACOPE - da παρακόπτω parakopt-o (sottinteso witvac fren-as mente) faccio delirare (παρά parà part intens, e χόπτω kòpt-o taglio) - delirio; m. meno violento della frenesia.

\* PARACORÒLLA - vocab. ibr. da παρά parà presso, simile e corolla - appendice del fiore, che per la sua struttura si avvicina alla corolla.

Paracroa – da παρά parà part. dim. e yooa chro-a colore - m. morboso scolorimento della cute, specialmente della faccia.

\* Paracrònico - da παςὰ parà oltre, fuori e goóves chron-os tempo - che è fuori di tempo.

\* Paracronismo V. Paracronico - specie di anacronismo, che con-

siste nel riferire un fatto a un tempo posteriore a quello in cui è realmente avvenuto.

\* PARACTENO - da παρά parà in, lungo e axti, akt-è lido - gen, di p. m., fam. graminee; che nascono sui lidi dell'Australia.

Paracusi – da παρακεύω parakù-o odo mule (παρὰ parà anormalmente e ἀχεύω akù-o, fut, ἀκεύσω akūs-o sento) – stato anormale dell'udito; m. o per zufolio o per impressione discordante dei medesimi suoni sulle due orecchie.

\*PARADACTILO - da παρά parà presso e δάκτυλος daktyl-os dito faccia laterale delle dita degli uccelli.

Paradiastole - da παρά parà da e διαστέιλω diastèll-o separo - figura retorica con cui si distinguono cose che sembrano indistinte.

PARADIAZĖUXI – da παρά parà part. dim. e διάζευξις diàzeux-is diazeusi, separazione - m. intervallo di siansi maravigliosamente conser-

gamba, presso alla tibia; sin. di un suono fra le corde di due tetracordi.

> PARADIGMA - da παραδείκνυμι paradèikn-ymi, paradikn-ymi *di*mostro chiaramente (naca para part. intens. e δείχνομι dèikn-ymi. dikn-ymi mostro) - raccolta di squarci di autori, proposti come modello di stile.

> \* PARADISEA - da παράδεισος Daradeis-os, paradis-os paradiso - gen. di ucc. passeri conirostri, fam. paradiscidi, le cui piume sono adorne di splendidissimi colori, come dire uccelli del paradiso terrestre.

\* PARADISEIDI. V. Paradisèa.

\* PARADISIACA - da παράδεισος paradeis-os, paradis-os paradiso gen. di p. d., fam. banani; alberi adorni di bellissimo fogliame e che producono squisite frutta. 2 Nome specifico di piante che producono frutta eccellenti.

Paradiso - affine al zendo vara, parsi var *uiardino*: albanese bari erba, antico slavo boriie albero, zendo varesha bosco (albaneseghego parriszi paradiso); zendo vareda, skt. vardhå crescere). onde deriva la forma ipotetica varedesha o vardhesha, che con qualche modificazione fonetica si trova in altre lingue orientali, p. e. caldaico pardes, persiano ferdews, firdus, armeno bardez giardino ecc. - giardino; vasto, ameno giardino; parco. 2 Luogo delizioso, in cui, secondo la Bibbia, erano stati collocati da Dio, ov'erano felicissimi, Adamo ed Eva: detto anche paradiso terrestre. 3 m. Felicità, beatitudine, estrema contentezza. 4 Luogo di dimora dei beati dopo la morte.

\*PARADOXIDE V. Paradoxo gen. di crost. foss., fam. trilobiti; così detti perchè è strano come vati sebbene abbiano la pelle tenerissima e siano sepolti in istrati alluminosi molto profondi.

Paradòxo. \* Paradòsso - da παρά parà contro e δοξα dòx-a opinione - asserzione contraria alle opinioni accettate dai più come vere (sia vera, sia falsa) 2 Artifizio oratorio con cui si tengono attenti e sospesi gli uditori, annunciando gualche cosa di straordinario e singolare, di fuor della comune 3 a. Atleta vincitore il giorno stesso alla lotta e al pancrazio : cosa straordinaria, fuor della comune. 3 m. Nome specifico di piante il cui aspetto differisce dalle congeneri, tanto da farle parere di un altro genere.

\* PARADOXÙRO - da παράδοξες paradox-os curioso, strano e coçà ur-à coda - gen. di mamm. carnivori; sorta di gatto salvatico, la cui lunga coda è sempre attortigliata (forse era difetto di un indi-

viduo, non del genere). PARAFERNA. V. Parafernale -

sopraddote, beni estradotali; ciò che possiede la moglie oltre la sua dote.

\* <u>Parafer</u>nàle – da παρά parà para sopra, oltre e φέρνη fern-e dote - ep. dei beni della donna maritata sotto il regime dotale, che o non sono stati compresi nella costituzione della dote, ovvero le sono venuti durante il matrimonio per successione, donazione ecc. e di cui la donna sola ha diritto di avere l'amministrazione e i frutti. \* Parafia - da παρὰ parà anormalmente e άφη af-è tatto - stato morboso del senso del tatto.

PARAFILLIDE - da παρά presso, oltre e φύλλον fyll-on foglia - m. appendice od espansione che nasce sulle foglie calicinali o sui calici.

tro, all'indietro e viuwais fimos-is fimosi (φιμόω fim-do stringo) - costrizione che esercita sulla ghianda del pene il prepuzio, quando raccolto dietro la corona non può più tirarsi in su per coprire la ghianda medesima; così detta perchè contraria alla fimosi, che avviene quando la pelle del prepuzio distesa sulla ghianda è aderente in modo da non poter essere tratta giù e raccolta dietro la corona.

Parafisi – da παρά parà oltre e φύω fy-o nasco - m, tubo membranoso, semplice o articolato, vicino alle teche o agli sporidii dei licheni e di altre criptogame.

\* Paraflògosi – da παρά parά part. dim. e φλόγωσις flògos-is flogosi - leggera infiammazione.

\*Parafonia – da παρά parà anormalmente, oltre e quin fon-è voce - difetto della voce, per cui si emettono suoni sgraditi. 2 Specie di consonanza risultante da suoni diversi.

PARAFONO. V. Parafonia - suono di mezzo fra il sinfono e il diafono. nella musica antica.

Paràfrasi - da παοὰ parà secondo, oltre e φράζω fraz-o parlo esposizione di un testo con altre parole, ampliando e ornando i concetti dell'autore per meglio chiarirli e svilupparli.

PARAFRASTICO. V. Parafrasi chi si riferisce a parafrasi.

\*Parafrènesi, Parafrenesia da παρά parà part, dim, e φρένησις frenes-is frenesi, frenesia - frenesi, delirio non molto violento. \*PARAFRENITE - da mapa para

part, dim. e φρενίτις frenit-is frenite - frenite non molto grave. Parafrosine - da παρά para

anormalmente e corv fren mente m. delirio febbrile.

Parafimosi - da παρά parà con- Parageusia - da παρά parà

anormalmente e yeurs geus-is gusto | - pervertimento del senso del gusto. \*Paraglossa – da παρά parà anormalmente e γλώσσα glóss-a lingua - tumefazione della lingua. in modo che sembra talvolta rovesciata sulla faringe. 2 Linguaggio di convenzione; scrittura in cifra.

PARAGO - da παράγω parag-o porto innanzi, oltre; aggiungo (παρά par-à oltre e zyw àg-o porto) - m. gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii : così nominati per la loro agilità.

PARAGOGE, V. Parago-aggiunta di una lettera o di una sillaba in fine di una parola. 2 m. Riduzione di una frattura o di una lussazione con lieve distacco delle ossa.

PARAGÒGICO. V. Paragoge - en. di lettere o di sillabe aggiunte per

paragoge.

PARAGOMFOSI – da παρὰ parà part. dim. e γομφόω gomf-do inchiodare - inchiodamento incompleto della testa del feto nella pelvi. nel parto.

Paragrafo – da παραγράφω paragraf-o scrivo vicino, annoto in margine (παρά parà presso e γράφω graf-o scrivo) - a. segno nel margine di un libro per indicare ove finiva una parte di un coro, di una orazione ecc. e cominciava un'altra (due punti o una linea a foggia di dardo) 2 m. Divisione di una legge, di un regolamento. 3 m. Segno § premesso alle divisioni e suddivisioni di un discorso, di un capitolo.

Paragramma - da παρά parà oltre, contro e γράφω graf-o scrivo - sostituzione di una lettera ad un'altra in un vocabolo.

Paragrammatismo. gràmma – sin. di paragràmma. 2 Viziosa pronuncia di una lettera. Paralampsi, \* Paralampside da παραλάμπω paralamp-o gettar

e λάμπω làmp-o splendo) - macchiz biancastra nelle lamine della cornea dell'occhio; specie di albugine. \*PARALÉPIDE - da maoà parà presso e lanis, lanidos lepis, lepid-os squama - gen. di pesci

acant., fam. percoidi: forniti di squame unite e dense.

PARALIA - da παρά parà vicino θ die, άλὸς àls, al-òs mare - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; le quali crescono fra le sabbie in riva al mare.

Paralipòmeni – da παραλείπω daralèip-o, paralip-o ometto (παρά parà fuori e λείπω leip o , lip o lascio) - due libri dell'Antico Testamento. che servono di supplemento alla Storia dei Re. così detti o perche contengano cose in questi omesse. o perchė siano stati omessi nelle più antiche collezioni dei libri santi. 2 Poema di Quinto Calabro in supplemento all'Iliade. 3 m. Opera di Germano Valente Guelcio in supplemento all'Eneide

PARALIPSI. V. Paralipòmeni artifizio retorico per cui si finge o di omettere o di non sapere o di non voler dire cose che manifestamente

si esprimono.

PARALISI, \* PARALISIA - da παραλύω paraly-o allento, rilascio (περά para part. intens. e λύω ly-o sciolgo) - abolizione o diminuzione della contrattilità muscolare di una o più parti del corpo, con o senza lesione della sensibilità.

PARALITICA. V. Paralisi - m. sp. di p. d., fam. primulacee, gen. primavera; cui venne attribuita la facoltà di guarire la paralisi.

PARALITICO. V. Parálisi - affetto da paralisi.

PARALLACTICO. V. Parallaxe relativo alla parallasse, p. e. ep. dell'angolo della parallasse, cioè deldebole luce (παρά parà part. dim. l'angolo che formano al centro di un astro il sue piano verticale e il suo cerchio di dec.inazione; o ep. dello strumento di cui si servi Tolomeo per misurare la parallasse della luna.

PARALLÀXE - da παραλλάττω parallatt-o aberro . differisco (παρα parà da . oltre e ἀλλάττω allatt-o cangio) - differenza fra il luogo vero e l'apparente di un corpo celeste: ossia differenza che esiste fra il luogo in cui apparisce veduto dalla superficie della terra e quello in cui apparirebbe veduto dal centro della medesima, misurata dall'arco del firmamento compreso fra i due punti di esso, cui l'astro si riferisce. 2 m. Angolo contenuto fra la linea del vero livello e quella dell'apparente. 3 Allontanamento di due parti di un osso rotto, una delle quali accavalca l'altra.

PARALLELE. V. Parallèlo – m. serie di linee di fortificazione che si fa dagli assedianti nna piazza, così dette perchè sono quasi parallele al perimetro che potrebbesi descrivere dagli angoli più salienti della fronte d'attacco, una in comunicazione cull'altra per altre linee a sghimbescio. 2 m. Mezza parallèla; parte di trincea disgiunta dalle altre, ma costrutta a guisa della parallela intera, per difenderne le comunicazioni quitta e a sinistra.

PARALLELEPIPEDO - da παράλλαλως parallel-os parallelo e iniπεδον epiped-on piano (ini epi part. intens. o pleon. e πέδον pèd-on piano) - solido formato da sei piani. dei quali gli opposti sono paralleli fra loro.

PARALLELISMO. V. Parallèlo stato di cose parallele (linee, piani, tircoli, opere, frasi ecc.). 2 Atto di conventare, di fare un parallelo, o, come dicevano gli Elleni, di parullelizza e.

PARALLÈLO - da mupà par-à presso, rimpetto e allai-us l'un l'altro - ep. di due linee poste sul medesimo piano, le quali prolungate indefinitamente non si possono incontrare: di due piani che indefinitamente prolungati rimangono equidistanti. 2 Intersezione di un piano con una sfera, relativamente alle intersezioni colla sfera medesima di altri piani paralleli (specialmente paralleli si dicono i circoli formati dalla intersezione di piani perpendicolari all'asse della sfera, p. e., l'equatore, i circoli polari, i tropici ecc.). 3 Ep. di cose poste due a due, quasi una rimpetto all'altra, onde sorge l'idea di compararle (p. e., le Vite di Plutarco). 4 m. Confronto ragionato, esteso di due personalità, di due lavori artistici ecc.

PARALLELOGRAMMO - da παχαλικπλες paràllel-os parallelo e γραμμή gramme-linea - quadrilatero i cui lati opposti sono paralleli ed eguali. \*PARALLELOPLEURO - da παράλκπλες paràllel-os parallelo e πλυρά pleur-à lato - parallelogrammo imperfetto; trapezio ad angoli e lati eguali, alcuni dei quali si corrispon-

dono e sono paralleli fra loro.

PARALOGISMO - da παρὰ parὰ contro e λητομὸς logismòs razio-cinio (λαγίζω logita-o ragiono - λόγος log-os ragione) - errore di razio-cinio, che consiste nel trarre una conseguenza da principii falsi o ammettere come provata una conclusione senza prove. - I moderni non ammettono frode, capziosità nel paralogismo, come nel sofisma; questo è, nel senso moderno, volontario, più artifizioso e meno assurdo del paralogismo.

PARAMECI. V. Paramèco.
\*PARAMECIO. V. Paramèco gen. d'infus. cigliati, fam. pa-

oblunga.

Paramèco – da παραμήκης paramèk-es oblungo (παρά parà part. intens. e uñacs mek-os lunghezza) - m. gen. d'ins. col. pent. fam. carabici; di forma oblunga.

\*PARAMECOSOMA - da παραμήκης paramèk-es oblungo (V. Paramèco) e σώμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; di forma oblunga.

PARAMESE. V. Paramèso - nona corda del diagramma, posta accanto alla corda media.

Parameso - da παρά parà vicino e másco máscos mezzo, medio - ep del dito ch'è fra il medio e il mignolo; sin. di annulàre.

\*Parametro – da παρά parà presso e μέτρον mètr-on misura costante che entra nell'equazione di una curva qualunque, e linea che rappresenta questa costante.

Paramitia – da παρά par-à presso e μύθος myth-os favola narrazione favolosa. 2 Fiaba.

\*Paramorfina - da παρά parà vicino e \* μωρφίνη morfin-e morfina - sostanza la cui composizione elementare sembra essere quella della morfina, ma che ne differisce in alcune proprietà.

\* Parandra – da παρά par-à simile e avip, avopos aner, andr-os uomo, maschio - gen. d'ins. col. tetr. fam. lungicorni; i cui maschi sono molto somiglianti alle femmine.

PARANÈA - da παρά parà anormalmente, contro e vocs no-os mente - a. Demenza, delirio 2 m. Alienazione mentale caratterizzata dalla stupidità.

\* l'ARANEOLOGIA - da παράνεια paran-oia, paran-ia paranea e λόγος

rameci; distinti dalla loro forma | dico-filosofica, che concerne le alienazioni mentali.

> PARANÈTE - da παρά parà presso e vám nět-e ultima corda – corda nel diagramma vicina all'ultima.

> PARANINFA. V. Paraninfo - matrona che accompagnava la novella sposa e la conduceva al talamo nuziale.

PARANINFO - da παρά parà presso e νυμφίες nymf-ios sposo (νύμφη nymf-e sposa) - amico dello sposo, che gli teneva compagnia (che in Atene gli sedeva allato nel cocchio), quando conduceva alla casa maritale la sposa; lat pronubus pronubo. Propriamente dicevasi παρανυμφίος paranymfilos paraninfio il pronubo o amico dello sposo; e παράνυμφος paranymf-os la pronuba o amica della sposa (V sopra), che adempieva simile ufficio. 2 m. Sensale di matrimonio (in cattivo senso anzi che no).

PARANOMIA - da παρά parà contro e νόμες nòm-os legge - trasgressione, violazione della legge,

PARANOMO. V. Paranomia - che trasgredisce, viola la legge.

\*PARAPETALIFERA - vocab. ibr. da παρά parà presso, oltre, πέταλον petal-on petalo e lat. fero porto gen. di p d., fam. rutacee; i cui stami sterili sono convertiti in petali.

Parapètalo - da παρά parà presso, oltre e 7 t alev petal-on petalo - m organo vegetale in alcune piante, simile a un petalo ma posto più basso; stame abortito (nei fiori doppii). 2 m. Espansione, appendice membranosa dei petali, in alcune piante.

Parapetasma – da παρά parà lungo, presso e πετάννυμι pelànn-ymi, fut. πετάσω petas-o stendo, lòg-os discorso - trattato della copro - velo con cui si coprivano pazzia. 2 Parte della scienza me- i simulacri degli Dei. 2 Cortina tempio. 3 Sipario nei teatri.

PARAPLEGIA. PARAPLEXIA - da παρά pará vart. dim. e πλήσσω plesso, fut. πλήξω plex-o colpisco a. paralisi di una parte del corpo, o della destra o della sinistra, con lesione o no delle facoltà mentali. m. Paralisi della parte inferiore del corpo, di tutte le parti sottodiafragmatiche, compreso il retto e la vescica

Paraplègico, V. Paraplegia -

affetto da paraplegia.

\* PARAPLEURISIA, PARAPLEURÌ-TIDE - da παρά pará part. dim. e πλευρίτις pleurit-is pleuritide - malattia che somiglia alla pleuritide; falsa pleuresia : sin. di pleurodinia o di pleuropneumonia.

\* Parapoplexia - da παρά υατά part, dim, e ἀποπληξία apoplexia - stato di sopore che somiglia all'a-

poplessia.

Pararritmo – da παρά parà contro, quasi, presso e pubuo; rvthm-os ritmo - dissonanza che si avvicina al ritmo, alla consonanza.

\*PARARTRINA - da maoà parà part. dim. e dolpov arthr-on articolazione - lussazione incompleta.

Parasanga - (persiano farsang, fersenk) combinazione di due radici zende equivalenti o quasi equivalenti; parās lontano, via o frās innanzi (para avanti, fra andare) e ac, añc, añg andare; come dire andar via, andar lontano, camminare - misura itineraria persiana antica, corrispondente a trenta stadii (ossia a circa tre miglia geografiche e tre quarti) ovvero al doppio. - Dalla suddetta radice a ng andare (e probabilmente anche far andare, mandare derivano pure le voci persiane angar, o sang (άγγαρος àngar-os, σαγγάς sang-às negli scrittori ellenici) messo, nun- sintema - sin. di sintema.

tesa fra questi e i visitatori del cio, cioè uomo che va, che è mandato per recare una notizia (άγγελ»ς àngel-os nunzio, ἀγγέλλω angèll-o annunz:0). Si può dunque congetturare che la prima sorta di parasanghe corrispondesse al cammino che fa in un'ora un messo a piedi. e la seconda a quello che fa nel medesimo tempo un messo a cavallo.

> PARASCENIO - da maca para presso e oznyi sken-è scena - luogo degli antichi teatri, vicino alla scena, in cui si facevano i prepa-

rativi per gli spettacoli.

PARASCEVE - da παρασκευάζω parasceuaz o preparo - venerdi, così nominato perchè in tal giorno gli Ebrei sogliono preparare i cibi ecc., per il sabato: e particolarmente il venerdì della settimana santa o prima di Pasqua.

\*Paraselene - da π2ρα parà presso, simile e gentra selen-e lung meteora luminosa che presenta una o più imagini della luna, alla stessa apparente altezza di questo

astro.

\* Parasenatografia – da παράonucy parasem-on insegna, ornamento (V. Parasemo) - descrizione degli stemmi, degli scudi gentilizi.

\* PARASEMATOGRAFO. V. Parasematografia - descrittore di stemmi,

di scudi gentilizj.

PARASEMO - da παρά para part. int. e σήμα sèm-a segno - figura dipinta o scolpita sulla prora delle navi antiche, che rappresentava ordinariamente un animale o altra cosa e da cui la nave si distingueva e soleva chiamarsi.

Parasinaxi – da παρά parà anormalmente e συνάγω synàg-o raccolgo (σὺν syn con e ἄγω àg-o porto) - sinodo illegale.

PARASINTEMA - da παρά parà part. pleon. e σύνθημα synth-ema Parasiri. V Parasito - m. ord. di mostri dopp i; composti di due individui molto ineguali, in modo che uno sembra essersi formato e vivere quasi a spese dell'altro. 2 m. Ord. d'ins. apt. diceri; che vivono sopra uccelli o quadrupedi; sin. di epizòici.

\* PARASITICIDA - vocab. ibr. da παράσιτος paràsit-os parasito e lat. cædo uccido - corpo che si usa per distruggere i funghi della tigna.

della mentagra.

\*PARASITISMO - da παράσιτες paràsit-os parasito - stato di un essere organizzato che vive sopra un altro essere organizzato, e ordinariamente ne trae il nutrimento.

PARASITO – da maçà parà presso, da e circ; slt-os alimento – che mangia presso di altri, alla tavola altrui; che vive a spese altrui. 2 m. Ep. di animale che vive sopra di un'altra, che ordinariamente si nutre della sostanza altrui; sin. di epiziòto, epizoàrio, epidèndro. – 3 m. Falso parasito; ep. di pianta che vive sopra un'altra, ma senza trarne il nutrimento.

\* PARASITOGENIA – da παράσιτος paràsit-os parasito e γιννάω genn-ão qenero – insieme di fenomeni fisiologo-patologici, per cui gli esseri organizzati viventi, essendo cachetici e deboli, divengono atti alla nascita e alla riproduzione degli elminti e degli acari, animalucci parasiti.

PARASPADÍA - da παρά parà da parte e σπάδαξ spàd-ax cane, verga V. Ipospadía) - apertura anormale dell'uretra, da un lato.

\* PARASSITI... PARASSITOGENÌA. V. Parasiti... Parasitogenìa.

PARASTADI. V. Parastata – m. i filamenti sterili che stanno presso gli stami fertili e i pistilli.

\*PARASTÀME – vocab. ibr. da παρά parà anormalmente o simile r stame – stame abortito; parte del fiore che rassomiglia a uno stame ma non ne fa le lunzioni.

PARASTATA – da παρίσταμαι parist-ame sto presso, sostengo (πα;α par-à presso e ίσταμαι ist-ame sto) – sostegno di una colonna, di una cro, di una finestra ecc.

PARASTATE. V. Parastata - sin. di epididimo e di prostata.

\* PARASTILO - da παρά para anormalmente o simile e στύλες styl-os stilo - stilo abortivo; parte del fiore che somiglia allo stilo ma uon ne

adempie le funzioni.

PARASTRÉMNA – da παραστεί μω parastrêf-o storco (παρά parà anormalmente e στράφω strèfo volgo) – contorsione convulsiva della bocca o di altra parte della faccia.

PARATÀXI - da παρά parà rimpetto e τάξις tàx-is ordine (τάττο tátt-o, fut. τάξιο tàx-o ordino) disposizione di un esercito in ordine di battaglia, a fronte del nemico.

\* PARATÉNARE – da παρὰ parà presso e δίναρ thènar tenare – muscolo vicino al tenare. 2 Gran paratenare; porzione del muscolo aduttore del dito mignolo del piede. 3 Piccolo paratenare; corto piegatore del dito medesimo.

PARATÉNO - da παρατιίνω paratèin-o, paratin o stendo (παρά parà oltre e τιίνω tèin-o, tin-o stendo) m. gen. d'ins. col. tetr., fam. malacodermi; il cui protorace è estesvo e fornito di dentellature agli orli.

PARATESI – da παρατίθημι paratith-emi pongo allato, (παρά paràpresso e τίθημι tith-emi pongo) – m. lo scrivere una presso all'altra (frapponendo una lineetta o spazio vuoto) le parti di una parola composta, invece di unirle in un vocabolo solo2 Preghiera che pronuncia il vescovo, nella chiesa orientale, stendendo le mani sopra la testa dei catecumeni nel benedirli.

\* Paratopia – da παρά parà fuori e τόπος top-os luogo - spostamento di una parte del corpo; lussazione,

ernia ecc.

Paratrimma – da παρατρί6ω pa– ratrib-o stropiccio, sfrego (παρά parà part. intens. e τρίθω trib-o frego) - ulcerazione delle natiche. eritema delle piante dei piedi, della regione del coccige, per lunga pressione o sfregamento.

PARDALÒTO - da πάρδαλις pardal-is femmina del pardo - m. gen, di ucc. passeri; che hanno le penne chiazzate o brizzolate di varii colori, come la pelle del pardo.

\*PARDANTO - da πάρδος pard-os pardo e žvec ànth-os fiore - gen. di p. m., fam. liliacee o iridee; che hanno fiori chiazzati di più colori, come la pelle del pardo.

Pardo - dal zendo paret, pareth combattere (skt. zendo par idem) - gen, di mamm, carnivori, fam feli; sin. di leopardo. Il skt. pardaka significa tigre, leopardo, serpente, scorpione, animali che non hanno altro di comune che l'essere bestie nocive e battagliere. Questo esclude la congettura di un etimo dalla radice skt. pard πέρδω pèrd-o *spelezzare* , ovvero da una radice ipotetica che significhi vario, essendo infatti vario, chiazzato il pelo della tigre e del leopardo.

PARECBASI - da παρεκδαίνω parecbèno digredisco (maçà parà fuori, ix ek da e βάω, βαίνω b ào bèn-o vado) - digressione. 2 m. Digressione oziosa, troppo lunga.

PARECHESI - da παρά par-à presse, anormalmente e ήγίω ech-co suono uso di una o più parole in cui

altre precedenti. 2 m. Viziosa pronuncia; uso di raddoppiare le consonanti semplici.

Pareci - da παρά par-à presso e cixt o oik-èo, ik-èo abito - che avevano vicine le loro abitazioni, massime in villaggi o in borghi; vicini.

2 Servi pubblici in Creta.

PARECTASI - da παρεκτείνω parektèin-o, parektin-o estendo (παρα parà part. dim. o pleon. ix ek part. înt. e τάω, τείνω t-ào, tèin-o, tin-o tendo - ixtagic èktas-is estensione) sublussazione violenta o spontanea. 2 Figura grammaticale, che consiste nell'allungare una parola, interpolandovi in mezzo una sillaba sovrabbondante.

Paredro - da παρά para presso e έδρα èdr-a sede (έζομαι éz-ome seggo) - assessore di un magistrato nelle sue funzioni; p. e. assessore dell'arconte eponimo o del polemarca.

PARÈLIO - da παρά par-à presso, simile e fluor èl-ios sole – meteora che presenta una o più imagini del sole, alla stessa altezza apparente di quest'astro sull'orizzonte. PAREMBOLE - da παρεμδάλλω pa-

rembàll-o *interpongo* (παρὰ par-à presso, iv en in ĕ βάλλω hàll-o getto, nei composti pongo) - interposizione, nel periodo, di una pronosizione relativa al soggetto, ma senza la guale il senso si regge egualmente; differente dalla parentesi in quanto la proposizione nella parembole ha meno stretto nesso col resto del discorso che nella parentesi.

Paremia - da παρά parà part. int. o pleon. e οἴω, οἴομαι 0ì-0, oi-me, i-o, i-me opino, credo (ciun dim-e, im-e parola, sentenza) opinione, sentenza che racchiude brevemente una dottrina o un ave ripetuto in parte il suono di vertimento morale espresso in un

modo popolare e spesso figurato; | Insieme di segni ortografici nei adagio, proverbio.

\* PARENCEFALITIDE - da maseynevalis parenkefal is parencefalide infiammazione del cervelletto.

PARENCEFALIDE, \*PARENCEFALO - da παρά parà presso e έγκέφαλος enkėfal-os cervello - cervelletto: ch'è vicino al cervello.

\* PARENCEFALOCÈLE - da maceyκιφαλί; parenkefal-is parencefalide e xnar kel-e tumore - tumore indolente che sporge attraverso un'apertura dell'osso occipitale.

Parenciima - da παρά parà da, oltre, tyxuua enchym-a infusione. abbondanza di umore (ίγχυμες ènchym-os succulento-iy, to ench-èo infondo – iv en in e 🏃 och-èo verso) a. ogni tessuto del corpo, tranne i muscoli, tranne la carne propriamente detta: così nominato perchè si considerava come prodotto da uno stravaso di sangue delle vene, da sangue rappreso. 2 m. Tessuto delle glandole o di organi glandolosi (glandole, fegato, reni, testicoli, polmoni, ovaja, placenta). 3 m. Tessuto cellulare che forma la base delle parti molli delle piante. 4 m. Parte carnosa del pericarpio.

\* PARENCHIMATICO. V. Parenchima - relativo al parenchima.

PARENCHIMATOSO. V. Parenchima - composto di parenchima: della natura del parenchima.

PARENESI - da παραινέω paren-èo esorto, ammonisco - ammonizione,

esortazione. PARENETICO. V. Parenesi - ammonitorio, esertatorio.

PARENTESI - da παρεντίθημι parentith-emi frappongo, inserisco (παρά parà presso, oltre, èv en in e τίθημι tith-enii pongo) - proposizione inserita entro un'altra cui grammaticalmente è estranea, ma colla quale ha un nesso logico. 2

quali si racchiude la parentesi o proposizione inserita in un'altra

Parèrgo – da maoà parà oltre e ipyov erg-on opera - cosa accessoria: v. e. accessorio in un quadro, in un edifizio ecc.

PARESI. \* PARESIA - da maginui parl-emi rilascio, illanguidisco -Paralisi parziale che priva la parte ammalata del moto ma non della sensibilità. 2 Paralisi della vescica con involontario corso, ovvero con soppressione di orina.

\* Parestesia – da παρά parà anoi malmente e acobrais esthes-is senso (αἰσθάνομαι esth-ànome sento) - stato morboso della sensibilità.

\* Paretimologia - da παρά parà anormalmente, erroneamente e inu μολογία etymolog-ja etimologia - etimologia falsa, erronea.

\* Parisillaro - vocab, ibr. da pari e opini 3; svllab-è sillaba ep. delle declinazioni dei nomi ellenici, latini ecc., in cui i casi obliqui hanno numero pari di sillabe al caso retto.

\* Paristnialgia - da masiobulo. paristhm-ia paristmie e 22.70; alg-os dolore - dolore alle paristmie o tonsille.

Paristnie - da masa para presso e ίσθι è; isthm-òs istmo, passaggio fra la bocca e la gola - glandole collocate presso l'istmo della gola; sic. di tonsille, amigdale,

\* Paristniofi.ogosi - da παρίσθμια paristhm-ia par istmie e φλόγωσις flugos-is flogosi - infiammazione alle paristmie, alle tonsille.

PARISTMITE - da παρίσθμια paristhm-ia poristmie - infiammazione alle paristmie o tonsille.

\*Parmelia - da πάρμη pàrm-e sorta di piccolo scudo di pelle gen. di p. a , fam. licheni, tr. parmeliacee: la cui fruttificazione presenta la forma di uno scudetto.

\* PARMELIACÈE. V. Parmèlia.

\* Parmoforo - da πάρμη parm-e scudo e 4420 fer-o porto - gen. di moll, gasteropodi scutobranchi; coperti da una conchiglia in forma di scudo.

\* Parmulària – da πάρμη parm-e scudo - gen. di p. a., fam. funghi clinospori; che hanno forma di scudo.

PARNASO - affine all'albanese perne frutto, forma secondaria del zendo vara, parsi var giardino, slavo boriie albero, albanese bari erba: corrispondente al zendo varesha bosco, frapposto fra la radice var e la term, esha un n prostetico, quasi varnesha, parnesha (V. Pápiro, Paradiso) -Monte dell'Ellade, che divide la Focide dalla Locride, sul quale era il tempio di Apollo in Delfo; come dire boscoso. Questa etimologia i viene confermata da quella di Liakura, altro nome che porta quel monte famoso: in albanese liakrea è un sinonimo di bari e significa erba, verzura. Il medesimo nome, con lieve modificazione, Parnesso, aveva un monte della Media, ove anticamente si parlava il zendo. Anche il Parnete (Πάρνης, Πάρνηθος Parnes, Parnethos), monte dell'Attica, e il Parnone (Παρνών Parnon), monte dell'Argolide, hanno lo stesso etimo di Parmaso.

Parnassia - da Hapvaggo; Parmass-os Parnaso - m. gen. di p. d..

fam. droseracee.

PARNASSIO - da Παρνασσὸς Parmass-òs Parnaso - m. gen. d'ins. lepid., fam. diurni; che si trovano massimamente in paesi di montagna.

sorta di locusta e sides èid-os. Id-os specie, somiglianza - fam. d'ins. col. pent.; che somigliano a locuste nella struttura delle zampe.

PARNOPE - da πάρνοψ, πάρνοπος parnops, parnop-os sorta di locusta - m. gen. d'ins. imenopt., fam. terebrani; che somigliano ai grilli.

PAROCHETEUSI - da παρεγετεύω parochet-èuo derivo, distraggo (παρά par-à da e όχετὸ; ochet-òs canale) - m. derivazione degli umori morbosi del corpo, deviazione dal corso che avevano preso; rivulsione.

Parodia - da παρά parà rispetto. contro e ωδή od-è canto - cauto. cauzone sulla medesima aria e collo stesso metro di un'altra. 2 Componimento in versi sul modello di un altro già noto, ritenendone in parte le espressioni, ma applicandole a un altro argomento per solito bernesco, collo scopo di satirizzare e di far ridere.

Paròdico - da παρά par-à oltre e όδὸς od-òs via - m. ep. di varii termini regulari in un equazione ordinata del secondo, del terzo e del quarto grado, gl'indici delle cui potenze ascendono e discendono in progressione aritmetica.

\* PARODONTIDE - da παρά par-à a. presso e όδους, όδόντος odùs, odont-os dente - tubercolo doloroso alle

gengive.

Paromėo, Paromėosi - da παρά para part. dim. o pleon. e oucus; òm-oios, òm-ios simile - figura grammaticale per cui più parole di seguito cominciano colla stessa lettera o sillaba o hanno la stessa desinenza.

Paromologia - da παρεμέλες έω paromolog-èo confesso (παρά para in conformità e έμελεγέω omolog-èc confesso - ¿uòs om-os stesso e λέγω \* PARNIDÈI – da πάρκοψ parn-ops lèg-o dico) – artifizio retorico per

cui si fanno delle concessioni all'av- | della vista, fra l'amblionia e l'aversario, ma poscia si portano argomenti più validi di quelli di prima, tali che annullino le concessioni fatte.

Paronichia – da παρά par-à presso e övut, övuyce dnyx, dnych-os unghia - a. panereccio: tumore vicino all'unghia. 2 m. Gen. di p. d., fam. paronichiee: così nominate o perchè si credessero buone per i panerecci, o perchè hanno alla inserzione delle foglie opposte una stipula scariosa, a forma di ritaglio d'unghia.

\* PARONICHIEE. V. Paronichia. PARONIMO. V. Paronomásia -

ep. di voce poco dissimile da un altra nel suono, ma di diverso

significato.

PARONOMÁSIA - da παρά parå da e ovcua onoma nome - artifizio retorico per cui sopprimendo o aggiungendo o altrimenti mutando una parte di una parola dianzi usata, se ne forma un'altra che si soggiunge in altro membro della frase; giuoco di parole. 2 Nome falso dato a una persona, invece del

\* Paropia – da παρά parà vicino e ωψ. ωπὸς ops. op-os occhio - angolo esterno delle palpebre, verso

Porecchio.

PAROPSÉMA - da παρόψημα pardpsem-a, companatico (V. Paropside) - m gen. di p. d., fam. passiflore : i cui frutti sono buoni da mangiare, come dire, per companatico.

PARÒPSIDE - da παρά parà per e δψον ops-on cibo - vaso in cui si portano in tavola i cibi. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr. fam. ciclici; di corpo simile in qualche modo ad una scodelletta.

Parorasi – da παριράω paror-ào veder male (παρά parà anormal-

maurosi: debolezza con passeggero offuscamento.

 PARÒBCHIDE, V. Parorchidia chi ha il difetto della parorchidia.

\* PARORCHIDIA - da maçà parà anormalmente e opyic, opyidos orch-is, orchid-os testicolo - posizione di uno o di ambedue i testicoli differente da quella che dovrebbero occupare naturalmente nello scroto.

\*Parorchido-enterocele - da \* πάρορχις, παρέρχιδος parorch-is, parorchid os parorchide e \* έντερεχήλη enterokėl-e enterocele - ernia intestinale complicata da spostamento dei testicoli.

\* Parosnia – da παρά par-à anormalmente e dour osm-è odore - alterazione del senso dell'odorato.

PAROSSINTICO... PAROSSITONO. V. Paroxintico... Paroxitono.

PARÒTIDE - da παρά par-à presso e ούς, ώτὸς us, ot-òs orecchia - m. nome di due glandole salivari, così dette perché situate in parte sotto gli orecchi dietro la mascella inferiore. 2 a. Tumore alle parotidi nel senso moderno.

\* PAROTIDEO. V. Paròtide - che

si riferisce alla parotide.

PAROTIDITE, l'AROTITE, V. Paròtide - infiammazione della parotide e dei tessuti contigui.

\* PAROTIDÓNCO - da παρωτίς, παρωτίδος paretis, paretid-os paretide e oyacs onk-os tumore - tumefazione della parotide.

PAROXINTIOO. V. Paroxismo m. ep dei giorni in cui avvengono

parossismi

Paroxismo, \* Parossismo - da παρεξύνω parox-yno irrito, esacerbo (παρά pará part intens. e δξύνω 0xyn-o acuisco, inacerbisco - dos ox-vs acuto) - esacerbazione di una malattia, il più alto grado cui possa mente e ἐσάω or ao vedo) - difetto pervenire: massime accesso di una malattia non continua, dopo un fiori ha la forma d'un utero vertempo più o meno lungo di remissione o di salute.

Paroxitono – da παρά par-à presio e δξύτονος exyten-os exiteno - vocabolo che ha l'accento acuto sulla penultima sillaba.

Parresia - da mãy pan tutto e brious rès-is discorso (it > rè-o dico) - libertà di parlare; franchezza con cui si esprime l'oratore, fidandosi nella giustizia della sua causa, nel senno e nella benevolenza dei giudici.

\* PARRÓCCHIA -alterato da massixía paroik-ia, parik-ia abitato, vicinato; πάροιχος paroik-os, parik-os vicino (παρά par-à presso e cixéω oik-éo, ik-éo abito) - comunità formata da vicini, che abitano vicino alla stessa chiesa.

\* PARROCO, V. Parrocchia - prete che soprasta ad una parrocchia, che ha il governo spirituale dei fedeli abitanti in essa. - Secondo altri, parroco deriva da πάρεχες paroch-os pubblico ufficiale che nei piccoli paesi somministrava l'occorrente a chi viaggiava per conto dello Stato (παρέχω parèch-o somministro). E più probabile l'altra etimologia: tanto più che nell'ellenico volgare parrocchia si dice évoluía enoik-la, enik-la (èv èn in e cixim oik-èo abito), vocabolo che corrisponde α παροικία paroik-la vicinato. Parroco ha un etimo simile a quello di pievano, piovano, lat. plebanus da plebs popolo di tale o tal santo (quello che dava il nome alla chiesa parrocchiale), come dicevasi una volta in Toscana.

\* Partenagogeo – da παρθένος parthèn-os vergine e yw ag-o conduco, educo - scuola femminile.

PARTENIO - da mapbéves parthen-os vergine - m. gen. di p. d., tam, corimbifere: l'ovario dei cui

ginale.

Partenomètore - da mapôéme parthèn-os vergine e untro mèter madre - vergine-madre; ep. di Maria madre di Gesû.

PARTENONE - da παρθένος parthen os vergine (pers. bar giovane; skt. dhèn u donna) - a. appartamento delle gonzelle; parte della casa in cui abitavano le fanciulle. 2 Tempio sull'Acropoli d'Atene consacrato a Minerva, che si venerava pure col nome di ἀειπαρθένος aeiparthènos sempre-vergine.

\*PARTENOTROFIO - da maplica; parthèn os vergine e τέρω trèf-o nutro - stabilimento dove si mantengono e si educano delle ragazze specialmente povere.

PARULIDE - da παρά par à presso e color ul-on gengiva - tumore o infiammazione alle gengive.

\* Pasigrafia – da πãs pas tutto e γράφω gràf-o scrivo - scrittura di convenzione, con cui si può esprimere ogni sorta di cose con segui

convenutí. \* Pasigrafico. V. Pasigrafia relativo alla pasigrafia.

\*Pasimaco - da πας pas tutto e μάγη màch-e combattimento - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che sogliono azzuffarsi con altri insetti.

Pasma – da πάσσω pass-o spargo medicamento che si applica per aspersione a mo'di polvere o farina.

Paspalo - da πασπάλη paspal-e miglio - m. gen. di p. m. fam. graminee: i cui semi somigliano a quelli del miglio.

PASSALO - da πάσσαλος passal-os chiavistello - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; così nominati perchè traforano il legno.

PASTÒFORI - da magris past-às

edifizio a colonne, p. e. talamo | degli organi del corpo umano o alle nuziale, sala, sorta di cappella portatile, di nicchia con entro idoli ecc. (ὑπὸ γρὸ sotto e στοὰ sto-à colonna) e 442w fer-o porto - sacerdoti che portavano in giro nelle processioni, entro una sorta di tabernacolino, le statue degli Dei, come nelle processioni cattoliche si portano talvolta le statue dei santi.

PASTOFÓRIO. V. Pastófori - locale attiguo al tempio, destinato ai pastofori. 2 m. Sorta di sacristia e

d'archivio ecclesiastico.

PATEMA - da πάθω pàtho, tema disusato di πάσχω pasch-o soffro - a. morbo; passione. 2 Afflizione d'animo, tristezza che ha influenza anche sul corpo.

PATRTICO - da mátos path-os passione - che muove le passioni, che eccita le passioni; sopratutto coll'arte della parola declamata e colla musica. 2 m. Che eccita la malinconia, la compassione. 3 m. Muscolo patetico; muscolo che si stende dall'osso sfenoide all'angolo superiore interno dell'orbita dell'occhio. 4 m. Nervo patetico; nervo che si stende nel muscolo del medesimo name.

\* Patogenia – da πάθος path-os passione e yevido genn-ào genero, produco - parte della patologia che tratta della genesi o dell'origine delle malattie.

 Patognomònico – da πάθες på– th-os malattia e γνώμων gnôm-on indicatore ( you gn-00 conosco) vp dei segni caratteristici di una malattia.

\* Patografia – da πάθες páth-os malattia e ypaph graf-è descrizione descrizione delle malattie.

\*PATOLOGÍA - da πάθες pàth-os l malattia e λόγος lòg-os discorso scienza che tratta dei disordini reloro funzioni.

\*PATOLÒGICO. V. Patologia che si riferisce alla patologia.

\* PATOLOGISTA, PATOLOGO - dotte in patologia.

PATRADÈLFO - da mario, marois patèr, patr-òs padre - zio paterno. fratello del nadre. 2 Fratello nato dallo stesso padre.

PATRIARCA - da marpía patr-la famiglia, tribu e ἀγχὸ; arch-òs capo - capo della famiglia, della tribù: nome dato specialmente ad alcuni padrifamiglia e capitribù antichissimi, di cui parla la Bibbia. 2 Capo supremo di una chiesa vescovile molto importante: titolo dato specialmente ai vescovi di Roma, di Costantinopoli, di Antiochia, di Gerusalemme. 3 m. Primo institutore di un ordine religioso.

\* PATRIARCALE. V. Patriarca che si riferisce a un patriarca.

\* PATRIABCATO. V. Patriàrea dignità di patriarca (nel senso ecclesiastico).

PATRIARCHEO. V. Patriarca residenza di un patriarca (nel senso ecclesiastico).

\* PATROLOGIA - da πατήρ, πατρὸς patèr, patr-òs padre e lóyos lòg-os discorso - esposizione delle dottrine dei Padri della chiesa orientale e dell'occidentale.

Patroninico - da πατήρ, πατρὸς pater, patr-os padre e ovoux onym-a nome - derivato o desunto dal nome del padre e degli antenati; e per estensione, anche della madre, dai fratelli ecc.

Pausa - da παύω pau-o cesso fermata, interruzione. 2 Segno musicale che indica i' contrario della nota, il silenzio.

PEANA, PEANE - dall'antico slavo pjev-ati cantare, pjevan-ie lativi alla disposizione materiale canto, soppresso il v jantico slavo pjeti, poj, nuovo slavo peti, po-| jem, bulgaro pe j cantare; forse anche poeta mountis ha lo stesso etimo) inno, canto, canzone ın onore di qualche divinità o di qualche eroe, ovvero prima o dopo una battaglia o a un banchetto ecc. 2 Piede metrico, composto o di una lunga e tre brevi. o di una breve e tre lunghe. - Non si trova usato nei classici παίω pè-o nel senso di cantare. Però nell'ellenico volgare παίζω pèz-o ha talora senso, oltre che di giocare, come nell'antico, anche di sonare uno strumento; che non sembra gallicismo perchè è usato dal popolo. Probabilmente ha lo stesso etimo anche il vocabolo volgare πετινός petin-òs gallo, russo pjetin; come gallo deriva dal skt. kal risonare, kal-as sonoro.

\*Pech!AGRA – da πήχυς pèch-ys gomito e ἄγρα àgr-a dolore (V. Chiràgra) – dolore artritico al gomito,

all'avambraccio.

PECILA - da ποικίλος poikil-os, pikil-os vario - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; ornati di varii colori.

PECILE - da ποκίλος poikil-os, pikil-os vario, variopinto (sottinteso στος sto-λ portico) - portico in Atene, adorno di pitture di Polignoto, di Mirone e di altri celebri artisti. - Dicevasi pure, per ellissi dell'aggettivo, semplicemente στος stod, cioè il portico propriamente detto.

\* Pecilema - da ποικίλος poikil-os, pikil-os vario e είμα èim-a veste gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; di varii colori.

\*Pecilesto - da ποικίλες poikllos, pikli-os varieguto e ἐσθές esth-ès veste - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; adorni di varii colori.

PECILIA - da ποικίλος poikil-os,

pikll-os vario, variopinto - m. gendi pesci malacopt., fam. ciprinoidi; la cui pelle è screziata di varii colori.

PECILO - da ποιχίλος poikil-os, pikil-os vario. variopinto - m. gendins. col. pent., fam. carabici; adorni di varii colori.

\* PECILOCAMPA – da ποικίλες poikil-os, pikil-os vario e κάμπη kampe larva – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui larve sono variamente colorate.

\* PECILÒCERO – da ποικίλος poikll-os, pikil-os vario e κίρας kèr-as. corno – gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; distinti da antenne di variò colori.

\* Pecilodèrma - da ποικίλος poikil-os, pikil-os vario e δίρμα dèrm-a pelle - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; screziati di varii co-

\* Pecilomòrfa - da ποικίλος poikil-os, pikil-os vario e μορφή morf-èforma - gen. d'ins. col. tetr., fam. eupodi; adorni di varii colori.

\* Pecilopeplo - da ποικίλος poikil-os, pikil-os vario e πίπλον pèpl-on peplo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; screziati di piùcolori.

\*PECILÓPODI - da ποικλίες polikil-os, pikil-os vario, variopinto e ποῦς, ποδες pus, pod-όs piede- fam. di crost. branchiopodi; i cui picdiposteriori sono variamente colorati.

\*PECILOPTENA - da ποιχίλος poikil-os, pikil-os vario, variopinto e πτερόν pter-òn a/a - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. cicadii; chehanno ali variopinte.

\*Pecilosoma - da ποικίλος poikllos, pikil-os vario ο σώμα sóm-a corpo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; di una forma curiosa, col corsaletto stretto dinanzi e arcollo scudo glabro. PEDAGOGEO. V. Pedagogia -

istituto di educazione per i fan-

ciulli.

PRDAGOGÍA - da mais, maides pes, ped-òs fanciullo e &yw àg-o conduco, educo - scienza dell'educazione dei fanciulli.

PEDAGÒGICO. V. Pedagogia -

relativo alla pedagogia.

PEDAGOGO. V. Pedagogia - a. educatore di fanciulli. 2 m. Che accompagna i fanciulli alla scuola; ovvero che dà loro un'istruzione elementare; ordinariamente piuttosto custode e servo, che istitutore.

\*PEDANCÒNE - da παῖς, παιδὸ; pes, ped-òs fanciullo e ἄγχω ànch-o soffoco – specie di schinanzia epidemica maligna, ch'è perniciosa ai

fanciulli.

\* PEDARTROCACE - da παῖς, παιδὸ; pes, ped-òs fanciullo, actor àrthr-on articolazione e xxxè, kak-òn male - carie delle articolazioni, nei ragazzi.

\* PEDATROFIA – da παίς, παιδὸ; pes, ped-òs fanciullo e árpspia atrofia - consunzione dei fanciulli

per tabe mesenterica.

PEDERASTA. V. Pederastia - sin. di sodomita (a. aveva talora senso onesto di amatore dei fanciulli).

PEDERASTIA - da παίς, παιδὸς pes, ped-òs fanciullo e ição er-ào amo - sin, di sodomia (a. si prendeva talora in senso cnesto di amor dei fanciulli).

\* PEDERIA. V. Pederastia - m. gen, di p. d., fam. labiate; le quali si avviticchiano tenacemente alle

vicine. \* PEDERO. V. Pederota - gen. di ins. col. pent.. fam. brachelitri;

eleganti di forma. PEDEROTA - da mais, maidos pes.

mato lateralmente di una spina, e | ped-òs fanciullo e ipus èr-os amore m. gen. di p. d., fam. scrofularinee: i cui fiori sono eleganti e vagamente disposti; come dire amorini.

PEDETE - da πηδάω ped-ao salto - m. gen. d'ins. col. pent., fam.

sternoxi; atti al salto.

\*Pedialgia - da mediev ped-ion pianta dei piedi e algos algos dolore-dolore nervoso sotto le piante dei piedi; talora epidemico.

\* PEDIATRIA. V. Pediatro - parte della medicina, che riguarda particolarmente le malattie dei fan-

\* PEDIATRO - da παῖς, παιδὸς pes, ped-òs fanciullo - medico che si occupa particularmente di curare fanciulli.

\* Pedicia -- da πηδέω ped-ão sal-tello - gen d'ins. dipt., fam. ne-

moceri; che saltellano.

\* PEDICTERO - da παῖς, παιδός pes, ped-òs fanciullo e ixtepos ikter-os itterizia - itterizia dei bambini.

\* Pedilanto – da πέδιλον pèdil-on calzare e zwe; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. euforbiacee; distinte da un involucro florale a mo'di calzare.

PEDILO - da πέδιλον pèdil-on calsare - m. gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi: i cui piedi sono di color oscuro all'estremità, quasi avessero una calzatura.

 PEDILÒNIO – da πίδιλον pèdil-on calzare - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui periantio ha forma di calzare.

PEDINO - da πεδινός pedin-òs che abita in pianura, net campi (πεδίον ped-ion pianura, campo) - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasoini; che si trovano nelle pianure.

\* PEDIOFILACE - da mediov ped-ion pianura e φύλαξ, φύλαχος fylax, fylak-os custode - gr. di rett saurii, fam. lacertii; che abitano pianure. nura e öpis òf-is serpente – gen. di rett. ofidii, fam. colubri: che si trovano in luoghi di pianura.

\* PEDIONALGIA. V. Pedialgia.

\* PEDIOPLANO - da πεδίον ped-ion pianura e πλανάω plan-ào erro gr. di rett. saurii, fam. lacertii, che errano per le pianure.

\* Pediònomi – da πεδίον ped-ion pianura, campo e νέμω nèm-o pasco - fanı. di ucc. trampolieri; che abi-

tano in luoghi di pianura. \* PEDOCOMIO - da mais, maiso; pes, ped-òs fanciullo e xcuéw kom-èo curo - ospitale per fanciulli

infermi. \*Pedòmetro - vocab, ibr. dal lat. pes, pedis piede e utipov metr-on misura - strumento per misurare quanti passi abbia fatto un viaggiatore, quanta strada un carro; sin. di odòmetro.

\* PEDOSTATMO - da παῖς, παιδὸς pes, ped-òs fanciullo e σταθμὸς stathin-òs bilancia - bilancia per

pesare i fanciulli.

\* Ρεθοτιεία – da παῖς, παιδὸς pes, ped-os fanciullo e θύω th-vo sacrifico - sacrificio di fanciulli, in uso presso alcuni popoli barbari.

PEDOTRIBA. V. Pedotribica chi ha cura dell'educazione, specialmente fisica, dei fanciulli (e

degli atleti).

Pedotribica – da παιδοτρίδω pedotrib-o esercito, istruisco fanciulli (παις, παιδός pes, ped-òs fanciullo e τρίθω trib-o esercito) arte di educare i fanciulli (e gli atleti); specialmente arte dell'educazione fisica, affine di rendere il corpo bello, sano, robusto.

PEDOTROFIA - da παῖς, παιδὸ; pes, ped-òs fanciullo e Tri o trèl o nutro, educo - a. educazione dei |

\* PEDIÒFIO-da medico ped-lon pia- | che ha per oggetto il regime allmentare dei fanciulli.

> PEDOTROFO. V. Pedotrofia educatore. 2 m. Autore di libri sulla pedotrofia.

Pega - da πηγή peg-è sorgente - m. angolo interno degli occhi. quasi sorgente delle lagrime.

\*Peganelèo – da πήγανον pègan-on ruta e žkatov ele-on olio – olio in cui furono infusi fiori o foglie di rnta.

Pègano – da πήγανον pègan-on ruta - m. gen di p. d., fam. rutacee: che somigliano alla ruta.

PEGASIA. V. Pègaso - m. gen.

di acal , fam. meduse. Pegaso - dal coptico bok andare o da hik, fik demone e asai veloce - cavallo mitologico alato. -Secondo altri da maya peg-è fonte e radice skt. su generare; così detto o perchè, secondo la favola, era nato presso alle fonti dell'Oceano, o perché aveva con un calcio fatto scaturire il fonte Ippocrene 2 (ostellazione dell'emisforo boreale, in cui venne collocato il cavallo Pegaso. 2 m. Gen. di pesci lofobranchi; qualcuna delle cui specie comprende dei pesci detti volanti.

PEGEA - da πηγή peg-è fonte -

ninsa delle fonti. Pegma - da πήγνομι pegn-ymi compaginare - palco; in generale, ogni arnese di assi compaginate, per ripor libri, reggere statue ecc. 2 Macchina agli antichi teatri per alzare, abbassare rapidamente un attore, fare apparire un nume, una città, un trionfo, mostrare un incendio, portare dei gladiatori, che poi scendevano a combattere fra loro o colle fiere; formata di pezzi che a un tratto si univano o si dividevano.

fanciulli, nel senso più generale e | \* Pegmatite - da πῆγμα. πήγμαcomprensivo. 2 m Parte dell'igiene, roc pègma, pègmat-os concrezione (πάγνομι pegn-ymirapprendere) - m. | flag-eH-um flagello), e con σοχmin.; specie di roccia di feldspato. in cui è disseminato regolarmente o irregolarmente del quarzo.

\*Pegomanzia - da πηγή peg-è fonte e pavrsia mant-èia, mant-ìa divinazione - divinazione coll'acqua di fonte che si adoperava nelle libazioni, osservandone il colore, lo strepito che faceva nel cadere in terra ecc.

\* Pegomija - da wyyż peg-è sorgente e uvia my la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; forse così detti perchè si trovino frequentemente in vicinanza delle sorgenti.

Pelagia – da πέλαγος pelag-os pelago - m. st.-gen. di acal., fain. ineduse; animali marini. 2 m. Gen. di pol. sarcoidi; che trovansi in istato fossile in terreni abbandonati dal mare.

Pelàgio - da πέλαγος pèlag-os pelago - m. gen. di pol. foss. (anihiali marini), che si trovano nel calcare jurassico. 2 m. Fam. d'ucc. palmipedi; acquatici. 3 m. Nome specifico di pesci che abitano in alto mare.

PELAGO - da πλέ» pl-èo, skt. plu, che esprime propriamente un movimento fluttuoso, ineguale; onde l'antico slavo play-ati, che ha manifestamente origine dalla radice medesima, significa oltre che navigare, come πλίω plèo, anche abbondare, errare, vagare, essere sempre in moto (antico slavo placha vago, errante, affine al zendo fraka che procede, scorrente). Il secondo elemento del vocabolo, áros ag-os, o è semplice terminazione della radice πλε ple, per metatesi pel : ovvero è affine al skt. go, aya ach-a acqua, alyıç eg-es onde, irlandese go mare. Hixayos pèlag-os ha pure altre attinenze con πληγόω bleg-do percuoto (lat. flag-r-um semino, pianto, cultivo; affine a

ραιίω sfarag-eo strepito, συμιώω sfrig-on gonfin, andere spire-e impeto (s è prostetico, come spesse volte avviene). È pure affine al skt. parag'a spuma, al russo poroja, cuteruttu, all'irlandese tearg, tairge mare, onda; che hanno la medesima origine. Pelayo, alto mare, per le sue radici ed affinità esprime dunque una massa d'acqua sempre in moto e le cui onde strepitano percotendosi.

\* PELAGOSCOPO - da πέλαγες pèlag-os pelago e σκιπέω skop-èo osservo - strumento ottico con cui si veggono gli oggetti posti in fondo del mare.

Pelamide - affine a πελός pel-os nero, fosco - a. gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; corrispondente al tonno, ancora piccolo; così nominato perché sta in luoghi fangosi o piuttosto per il suo colore fosco. 2 m. Gen. di pesci acant. fam. sgomberoidi; simili al tonno. 3 m. Nome specifico di pesci di varie famiglie, così detti o perchè si trovano in acque fangose ovvero perchè sono di color nerastro.

\*PELARGODERO - da πελαργός pelarg-òs cicogna e Stan dèr-e collo gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni: che hanno il collo lungo. a mo' di cicogna.

\* PELARGONIO - da πελαργὸ; pelarg-òs cicogna (πελὸς pel-òs nero 🛢 άργος arg-òs bianco; che ha piume nere e bianche miste) - gen. di p. d., fam. geraniacee; cosi dette perchè il seme ha la forma di un becco di cicogna.

Pelasgi, Pelasghi - È noto che la forma più antica era Πελαφγὸς Pelarg-òs, poi cangiato in Πελασγὸς Pelasg-ès, con s invece dirdall'albanese m bjel, m b i e l, m b i l a bieli, bieli, bili raccolgo, mieto (bieli-meia vendemmia). ovvero da biel, biel, bil rompo; e dall'antico vocabolo pelasgico l arg, che corrisponde all'ellenico άγρὸς agr-08 campo, lat. ager. -Nell'albanese frequentemente m è prostetico avanti a b: p. e. da mbiel piantare deriva bel-anie filare d'alberi.

Biel, biel, bil, oltre al senso di rompo, avrà probabilmente avuto o avrebbe potuto avere anche quello di aro: è canone linguistico che il vocabolo che significa arare, aratro, provenga da una radice col senso di scindere, rompere, offendere, trarre ecc. - Lat. it. aro, ἀρόω ar-òo, cimrico ar u, gotico ar-jan, antico tedesco ar-an, antico slavo e russo or-ati, derivano dalla radice skt. ar offendere, fendere. Aratro, che fende la terra, è affine al skt. arotriam nave, remo, che fende l'acqua. - Skt. karsha. karshû solco, da karsh trarre; ebraico charash incise e arò. -Skt. karnt tagliare: karntatra aratro: antico slavo k rat-iti troncare. c'rit-ati incidere: lituano k art-o ti fare una seconda aratura. - Coptico schai arare, albanese tshai-g aro, rompo, affine al latino seco taglio, all'albanese sh-cy-eig rompo, sh-cy-ig lacero. Il primo elemento di Pelargo

o Pelasgo, pel, significa dunque aratore, seminatore, coltivatore. Il secondo elemento, arg (corrispondente all'ellenico dyeds agr-òs, ager, skt. ag'ra, tedesco acker) è formato dai due seguenti 1) albanese ar-e campo, coltivato o no, ipa er-a terra 2). Albanese ka bue (skt. go toro o vacca, ovvero gu nei composti; zendo gão, tedesco kuh vacca:

piel, piel, pil genero, produco, | cimrico ich, turco ok-us. og-us. ug-us, egiziano ah, coptico ahe. elie, ohe bue: egiziano ka toro). Arg significa dunque terra-bue, cioè terra lavorata coi buoi. - Così dall'egiziano ah bue deriva ah-t (col t paragogico) campo: coptico ei arare, ohe bue, ei-ohe campo: o kaie, dall'egiziano ka toro.

L'ordine degli elementi di ar-g è invertito in ag-er, dypòs ag-r-òs, ack-er sopra citati. L'albanese ugh-ari il rompere coll'aratro, aratura è da ugh bue (antistrofe del skt. gu) e da ar rompere.

arare, terra.

Il nome dell'aratro in tedesco. nelle lingue slave, in lituano e in rumânesco è formato dalle due radici albanesi bi el (bl, pl) rompo e ugh, ug bue (pl-ug): antico tedesco fluog, tedesco pflug (f è prostetico, come in pfirsich invece di pirsich persica, pesca), lituano plugas, slavo e rumanesco plug aratro; rumanesco plugar coltivatore, plugarie agricoltura. Si può anche congetturare che u g in questo vocabolo non significhi bue: e che esso derivi dal coptico polh (ploh, plog) vulnerare, forma secondaria di bel dissolvere. quasi equivalente all'albanese bie l rompere (così arieggia a egiziano anche il nome del pane, in albanese buke, coptico ak, ok). Certo la radice pl nel senso di rompere manca in quelle lingue; locchè dimostra che il vocabolo plug era in esse straniero, e che l'arte di arare. l'agricoltura fu a quelle genti insegnata dai Pelasgi, che l'avevano probabilmente imparata dagli Egiziani. Infatti i Pelasgi, che primi civilizzarono l'Ellade (l'antica Pelasgia) e l'Italia e abitarono tanta parte dell'Europa e dell'Asia Minore, erano famosi agricoltori, e fondarono molte città col nume di Argo o campo coltivuto: la storia ne rammemora più di dieci (nel Peloponneso, nella Macedonia, nella Cilicia, nella Caria ecc.).

Il nome che portano gli Albanesi. che sono certamente avanzo dei l'elasgi, è sinonimo di Pelasgo: significa coltivatori. Infatti è affine a sh-cip-oig intendo (sh-cip-uara intellitto) e a sh-ciep divido (simile all'it. schiappare, scipare) Sh-cip Albanese significa dunque ( siccome avviene per molti altri nomi di diversi popoli. massime di quelli antichissimi), nomini popolo: e per la seconda, a tenore di quanto più sopra è detto, agricoltori. Sh-cip si usa per solito come aggettivo; come sostantivo è in uso Sh-cip-etar. In etar, secondo elemento di questo vocabolo, apparisce una modificazione di Dar o Dar-dano, il più antico e vero nome dei Pelasgi, di cui sono avanzo gli Albanesi.

Si osservi che il vocabolo Blgar o Belgar (o, come da noi si dice, Bulgari) corrisponde, con leggera modificazione fonetica e metatesi di elementi, a Pel-ar-gi Bel-g-ar). È lievissima la differenza dal rumănesco plugar-u a Bulgar-u. Che se ar è semplice desinenza, ed ha il senso comune nelle lingue arie di uomo, Belgar è una trasformazione dell'antico slavo plaka popolo: o per meglio dire si cumulano i due etimi. I Bulgari, laboriosi, ottimi agricoltori, sono i successori dei Traci; non, come ordinariamente si crede, un popolo venuto soltanto il secolo VII d. C. nella Tracia e nella Macedonia: infatti conservano canti popolari relativi alle antiche lotte coi Celti. Il nome che danno loro gli Albanesi è Sh-cia, Sh-ciau; che ha pure un k-ys ascia e στόμα stòm-a boccu -

doppio etimo, perchè sh-c v-ig significa intendere e scindere o lacerare; Sh-cien-ia Bulgaria (si noti nel dialetto veneto S-cia-on Slavo, the è vocabolo genuino e non corruzione di Slavo). Anche Sh-ciau significa dunque popolo di agricoltori. Il nome Pelasgo era forse comune ai popoli propriamente agriculi? Ovvero fra Illirii-Epiroti e Traci-Macedoni esisteva anticamente maggiore affinità che ora non esista fra Albanesi e Bulgari? E il medesimo avveniva forse tra quelle lingue; come nel secolo x era maggiore l'affinità fra le parlature romanze, che ora non sia tra l'italiano, il francese, lo spagnuolo ecc.? La struttura lessica e grammaticale della lingua rumânesca, di cui un quarto e più, ch'è dacico, è formato di albanese e slavo misti, quasi lo farebbe credere. Perció non è da omettere anche l'affinità di Pelasuo coll'antico slavo polaska campestre, rustico (as k a è terminazione). da polie campo, derivato dall'aoristo bola dell'albanese biel produco, o con leggera modificazione, da mbiel semino o biel rompo-(slavo bylie pianta, frutto, byl

erba). Pelecino - da πέλεχμε nèlek-vs. ascia (V. Pelicano) - m. gen. d'ins imenopt., fam pupivori; simili al gen. pelecio, ma più piccoli.

Pelecio - dim. di malazus pelek-va. ascia (V. Pelicano) - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hannol'ultimo articolo delle antenne in forma di ascia.

\* Pelecipodi – da πέλεχος pèlek-vs. ascia e πους, ποδός pus, pod-os piede-- fam. di moll conchileri dimiarii : il cui piede ha la forma diun ferro di ascia.

\* Pelecistoma - da πίλαχυς pèle-

con. d'ins. imenopt., fam. braco- (nòta) - da πελιδνὸς pelidn-òs livido midi; i cui palpi mascellari hanno il terzo articolo dilatato e a forma di ascia.

\* PELECÒCERA - da πέλεχυς pèlek-ys ascia e xépaç kèr-as corno gen. d'ins. dipt, fam. tanistomii; le cui corna sono aguzze a modo di ascia.

Pelecòfora - dané exus pèlek-vs ascia e atio fer-o porto - m. gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; distinti dai palpi mascellari che terminano a foggia di scure.

PELECOFORO. V. Pelecòfora - soldato armato di ascia negli eserciti bizantini. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. melasomi; i cui palpi mascellari hanno forma di scure all'estremità.

Pelecoide – da nécesus pèlek-ys scure e cidos èid-os, id-os forma, somiglianza - che ha forma di scure.

\* Pelecotoma – da πέλεχυς pèle– k-ys ascia e τομή tom-è taglio gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi ; che hanno le divisioni delle antenne in forma di ascia.

 PÉLIA - da πηλὸς pèl-òs fango gen. di p. a., fam. epatiche; che l crescono in luoghi palustri, fangosi. PELICANO, \* PELLICANO - dalle

radici βελ bel (βέλος bèl-os freccia, 66: 0; obel-os spiedo) che esprime cosa lunga ed acuta, e ax ak punyere (áxň, äxaiva ak-è, àk-en-a punta) - gen. di ucc. palmipedi; che hanno il becco lunghissimo e uncinato in punta.

Pelidna, Pelidno - da πελι-·δνὸς pelidn-òs livido - m. gen. di ucc. trampolieri; così nominati per i) colore livido o piombino delle l loro penne.

Pelidnoma - da πελιδνός pelidn-ds livido - m. lividura, per effetto di contusione.

\* Pelidno- | che abitano luoghi fangosi.

e νῶτος nôt-os dorso - m. gen. d'ins col. pent., fam. lamellicorni: il cui dorso è di colore livido.

Pelino - da πηλὸς pel-òs fango - m. gen. d'ins. col. trim., fam. fungicoli; di color di terra.

PELIOMA - da πελιὸς pel-ios livido - sorta di echimosi, o macchia livida formata dal sangue diffuso per la cute.

\*Peliosanto - da πελιὸς pelios livido e ἄνθος ànth-os fiore – gen. di p. d., fam. ofiopogonee; distinte dal color livido, nerastro dei loro fiori.

\*Pellacalice - da πέλλα pèll-a sorta di vaso e κάλυξ, κάλυκος kàlyx. kålyk-os *calice –* gen. di p. d., fam. sassifragacee; caratterizzate da fiori a forma di calice.

\* PELLAGRA – vocab. ibr. da pelle e ἄγρα àgr-a dolore (V. Chiragra) malattia della pelle, che attacca specialmente il dorso delle mani e dei piedi, li screpola e lascia la dermide denudata.

PELMA – da πέλμα pèlm-a pianto del piede - m. parte inferiore del piede degli uccelli.

\* PELMATODE - da πέλμα, πέλμαros pèlma, pèlmat-os pianta del piede - fam. di ucc. trampolieri; il cui pelma è molto sviluppato.

\* PELMATÒPO – da πένμα, πέλματος pèlma, pèlmat-os pelma e πιῦς πιδός pus, pod-òs piede - gen. d'ins. col. eter.: distinti da un ingrossamento al piede, quasi a foggia di calcagno.

\* Pelòbata – da πηλὸς pel-òs fango e βάω b-ào vàdo – gen. di rett. batracii anuri. fam. raniformi; che abitano luoghi palu dosi, fangosi.

\*PELOBATO. V. Pelobata - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici. • δύω dy-o entro, penetro - gen. di rett. batracii anuri, fam. raniformi; che penetrano nel fango degli stagni.

\* PELOEMIA - da malos pel-os fango e αζμα èm-a sangue - stato morboso del sangue, in cui apparisce ne-

rastro, sciropposo.

\* PELÒFILA – da πηλό; pel-òs fango e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che si trovano in luoghi fangosi.

\*PELOFILACE - da mniòs pel-òs fango e φύλαξ, φύλακος fylax, fylak-os custode - gen. di rett. batracii anuri, fam. raniformi; che abitano luoghi fangosi.

\* PELOFILO. V. Pelòfila - gen. di rett. ofidii, fam. pitoni; che abitano luoghi fangosi. 2 Gen. di rett. ba-

tracii annri; idem.

\* PELÒFIO - da πκλ ès pel-ès fango e εφις of-is serpente - st.-gen. di rett. ofidii, gen. boa; che abitano luoghi [ paludosi.

\* Pelogono - da πελὸ: pel-òs fango e γίνομαι gin-ome nasco gen. d'ins. imenopt., fam. aculeati; le cui larve si trovano in luoghi fangosi.

PELOPEO - da mai ès pel-òs fango e πι to poi-èo, pi-èo faccio - m. gen. d'ins. imenopt., fam. acu-{ leati; caratterizzati dalla maniera ingegnosa con cui costruiscono di l fango i loro nidi.

\*PELORIA - da πέλωρ pèlor mostro - stato di alcuni fiori che, ordinariamente irregolari, tornano regolari per una causa qualunque.

PELÒRO - da πέλωρ pèl-or mostro - m. gen. di pesci acant., fam. corazzati; di forma strana, quasi mostruosa. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; idem. 3 m. Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi scorpionidi; idem.

\* Pelodite - da πελός pel-os fango : mostro e πεύς pus piede - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; le cui zampe sono di forma. strana.

> \*Pelorrino - da πέλως pèlor mostro e piv rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: distinti da una tromba molto sviluppata

> PELTA - Vedi Peplo. - piccoloscudo (anticamente di pelle) di cui soleano servirsi gli arcieri e gli armati alla leggera. 2 m. Talamo o apotecio di piante criptogame, in forma di scudo.

> \* PELTADIO - da πίλτη pèlt-e scudo - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che hanno forma di scudo.

> \* Peltandra – da πέλτη pèlt-c scudo e avip, avôpos anèr, andr-os uomo, fig. stame - gen. di p. m., fam, aroidee; i cui stami hanno forma di scudo.,

> \*Peltantéra – da πέλτη pèlt-c scudo e ávôr.pà anther-à antera gen, di p. d., fam. asclepiadee; caratterizzate da antere a foggia di scudo.

\* PELTÀRIA – da πέλτη pèlt-e scud» - gen. di p. d., fam. crucifere; lecui silique hanno forma di scudo.

PELTASTA - da mixm pelt-e scudo soldato armato di scudo. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonidi; distinti dal corsaletto a. foggia di scudo.

\*Peltato - da πέλτι pèlt-e scudo - en, delle foglie che hanno il picciuolo inserito a metà del disco. in generale, di tutti gli organi vegetali la cui inserzione è simile a questa; così detti perchè presentano figura di scudo.

\* PELTIDE - da πέλτη pèlt-e scudoe ilos èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. d'ins. col. pent. fam. clavicorni, tr. peltidi; che hanno

di scudo.

\*Peloropo - da πέλωρ pelor | \*Pelt Des. V. Peltide - gen. d.

p. a., fam. licheni; distinte da scu-

delle marginali peltate.
\* PELTIDI. V. Peltide.

PELTIDIO – dim. di mtara pelte scudo – m. gen. di crost. copepodi, fam. pontii; a foggia di scudo.

\* Peltocefali - da πέπη pèlte scudo e κεφαλή kefal-è testa - fam. di crost. sifonostomi; che hanno la

testa a forma scudo.

\* PELTOCEFALO. V. Peltocefali - gen. di rett. batracii anuri, fam. raniformi; che hanno la testa a foggia di scudo. 2 Gen. di rett. chelonii, fam. emidi; la cui testa è coperta da grosse lamine imbricate.

PELTOCOCLIDI - da πάκτη pèllescudo e κόχλος köchl-os conchiglia - cl. di moll.; la quale comprende i generi provveduti di una conchiglia univalva o multivalva, ma che in generale presenta la forma di uno scudo.

PELTODEE - da πέντη pèlt-e scudo e siòc; èid-os, id-os forma, somiglianza - m. tr. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; il cui addome ha forma di scudo.

Peltofora - da πέτη pèlte scudo e φέρω fèr-o porto - m. gen. d'ins. emipt., fam. scutellerii; il cui scudo copre tutto il corpo.

PELTÓFORO. V. Peltófora – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; il cui scudo copre tutto il corpo. 2 m. Gen di p. m., fam. graminee; i cui fiori hanno valve a foggia di scudo.

\*Peltogina – da πέλτη pèltescude e γυνή gyn-è donna, fig. pistillo – gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; il cui pistillo ha forma di scudo.

PELTOIDÈI. V. Pèltide.

\* Peltospermo - da πέλτη pèlt-e scudo e σ. έρμα spèrm-a seme - gen. di p d., fam. bignoniacee; i cui semi hanno forma di scudo.

\* PELTÜRA - da πέλτη pèlt-e scude e εὐρά ur-à coda - gen. di crost. trilobiti, fam paradoxidi; il cui addome ha forma di scudo.

\*PELVIMETRIA. V. Pelvimetro misura dei diametri del bacino o nelvi della donna, o col pelvimetro

o altrimenti.

\*PELVIMETRO - vocab. ibr. da pelvi e µt-zov mètr-on misura strumento che si usa in ostetricia per misurare i diametri del bacino o pelvi, e sopratutto il diametro antero-posteriore dello stretto addominale.

\* PELVITROCANTERIO – vocab. ibr. da pelvi e da τροχαντώ trochantèr trocantere – che appartiene alla

pelvi ed al trocantere.

\*PENÈA - da πῆνος pèn-os matassa di filo, o da πήνα pèn-e tessuto, tela - gen. di p d., fam. penee; colla cui corteccia si può far del filo buono da tessere.

\* PENEE. V. Penèa.

\* PENEI. V. Peneo.

PENELOPE – da πόνη pen-e tela e λόπις lòp-os sorta di veste, ο λεπίζω leplz-o batto; come dire tessitrice – moglie di Ulisse, famosa tessitrice 2 m. Gen. di ucc. gallinacei, fam. alectoridi.

PENEO - da IIúvetos Pên-eios, Pên-ios Peneo, fiume della Tessaglia - m. gen. di crost. decapodi macruri, fam. salicochi, tr. penei.

PENESTI – da πένομαι pen ome lavoro, fatico – servi dei Tessali, che lavoravano la terra e davano ai padroni una parte dei frutti.

PENETA - da πένης, πένητος pènes, pènet-os povero - m. gen. d'ins. col. eter., fam. tassicorni; piccoli, sparuti.

\* PENETOTRÒFIO - da πένης, πένητος pênes, pênet-os povero e τρέφω trèf-o nutro - ospitale per i poveri;

ricovero di mendicità

PENFERIDE - da πεμφηρίς, πεμφηpido; pemferis, pemferid-os pesce di gen. ignoto - m. gen. di pesci acant., fam. squamipenni.

PENFIDE - da πεμφίς, πεμφίδος pemfis, pemfid-os bolla - m. gen. di p. d., fam. litrarie; caratterizzate da fiori e da capsule a foggia 4li holla.

Penfigo - da πίμφιξ, πίμφιγος penifix, penifig-os bolla - m. congerie di vesciche piene d'umore ≾ieroso, che spuntano in varie parti del corpo.

PENFIGÒDE - da πέμφιξ, πέλφιγες peinfix, pemfig-os bolla e etos; cid-os, id os specie, somiglianza ep. di febbre cagionata dal pemfigo; detta pure bollosa o vescicosa.

Penfredone - da πεμφοπδών pemfredon sorta di vespa - m. gen. d'ins. imenopt., fam. crabronii; che arieggiano alle vespe.

PENICRO - da πενιχρός penichr-os povero - m. gen d'ins. col. eter.. fam stenelitri; piccoli, sparuti.

\* PENTACANTO - da πέντε pênt-e cinque e axavêz akauth-a spina sp. di pesci acant. toracici, gen. chetodonte; muniti di cinque raggi alla pinna dorsale. 2 Sp. di pesci acant., fam. percoidi, gen. bodiano: distinti da cinque pungoli alla parte anteriore di ciascun opercolo.

\*PENTACERA, V. Pentacero gen. di p. d., fam. apocinee; così chiamate perchè l'involucro che circonda l'ovario e lo stilo, ha il lembo diviso in cinque parti acuminate e cornute.

\*Pentàcero - da néire pênt-e cinque e xípac kèr-as corno - gen. di pesci acant., fam. percoidi; distinti da cinque raggi molli alle pinne ventrali. 2 Gen. di echin., fam. asterie; che hanno cinque appendici o cornetti.

nivre pent-e cinque e ynar chel-b zampa - cl. di mamm.; che hanno i piedi divisi in cinque parti

PENTACLASITE - da mivre pent-e cinque e x). úw kl-úo, fut x). úow klas-o *rompo –* min., che si rompe facilmente in pezzi pentagoni; sin di piroxeno.

\* PENTACÓCCO - da néite pent-e cinque e xixxis kokk-os grano pericarpio, bacca, che contiene cinque cocchi o grani.

\* Pentacolo - da πέντε pent-e cinque e xwlcv kòl-on membro periodo di cinque membri, o stanza di cinque versi.

 PENTACONDRA – da πέντε pènt-e cinque e γένδρες chondr os cartilagine - gen. di p. d., fam. epacridee; caratterizzate da cinque produzioni cartilaginose, di cui è guernita la base del loro ovario.

PENTACÒRDO - da πέντε pènt-e e χερδή chord-è corda – lira di cinque corde.

Pentacosiomedinno - da πενταxóotot pentakôs-ioi, pentakôs-ii cinquecento e pt survos medimn-os medimno - cittadino ateniese della prima classe, la cui entrata annuale ascendeva a ci ignecento medimni, in cereali ed in liquidi.

\* PENTACRINO - da mivre pent-e cinque e xpivov krin-on crino gen. di ech. crinoidi foss.; distinti da un lungo gambo articolato pentagonale.

\* PENTACTA - da ## pent-e cinque e ἀκτίς akt-is raggio - st. gen. di echin., gen. oloturia; distinti dai piedi disposti in cinque file o raggi longitudinali.

PENTADACTILO - da réite pent-e cinque e δάκτυλος daktyl-os dito m. gen. di rett. ofiosaurii; distinti da cinque dita ai piedi. 2 m. Ep di foglie divise in cinque foglioline di-\*Pentacheli, Pentachili - da gitale, 3 m. Sp. di pesci acaut.

tim. seienoidi, gen. sciena; che hanno ciascuna pinna toracica divisa in cinque raggi. 4 m. Sp. di pesci acant., fam. squamipenni, gen. polinemo; distinti da cinque raggi a ciascuna pinna pettorale.

PENTADECAEDRO - da ε έτπ pênte cinque, δέκα dèk-a dieci e έδης èdr-a base, faccia - corpo solido, p. e., cristallo che ha quindici faccie.

\* PENTADECAGONO – da τ έντε pènt-e cinque, δέκα dèk-a dieci e γωνία gon-la angolo – figura che ha quindici lati e quindici angoli.

\* PENTADÉLFO - da πέντε pênt-e cinque e ἀδελεδ; adelf-òs fratello ep. degli stami riuniti in cinque fasci.

\* PENTADINAMO - da πέντε pènt-e cinque e δύναμις dynam-is forza ep. delle piante che sopra dieci stami ne hanno cinque più lunghi.

PENTADRACMO - da πέντε pênt-e cinque e δραχμά, drachm-è dracma - moneta attica di cinque dracme.

\* PENTAÈDRO - da πέντε pênt-e cinque e ἔδρα èdr-a base, faccia - corpo solido, p. e., cristallo, a cinque faccie.

PENTAETÉRIDE – da πέντε pènt-e cinque e έτις èt-os anno – spazio di cinque anni; lustro.

PENTAFILLO — da ntore pênte cinque e súlico fyll-on foglia — di cinque foglie, che ha cinque foglie; p. di pianta le cui foglie sono divise in cinque foglioine, e di calice composto di cinque foglioine, e di calice composto di cinque foglie. 2 Sp. di p. d., fam. leguminose, gen. lupino; le cui foglie sono divise in cinque fogliette. 3 m. Gen. di p. d., fam. rosacee; idem. 4 m. Gen. dins. col. eter., fam. tassicorni; le cui antenne hanno gli ultimi cinque articoli dilatati e a modo di foglia.

\* PENTAFILLÒIDE - da 7 t = pènt-e cinque, oulles fyll-on foglia e «los èid-os, id-os forma, somiglianza -

gen. di p. d., fam. rosacee; distinte da foglie composte da cinque foglioline digitate; simile al pentafillo.

\*PENTAFONIA - da πέντε pent-e cinque e φωνή fon-è voce - consonanza di cinque suoni, che racchiudono tre tuoni e un semituono.

\*PENTAGINIA. V. Pen'agino ord. del sistema sessuale delle piante; caratterizzato da fiori pentagini, cioè con cinque pistilli.

\*Pentaginio, Pentagino - da πέντε pênt-e cinque e τωνη gyn-è donna, fig. pistillo - ep. di fiore che ha cinque pistilli e di pianta che ha tali fiori.

\*Pentaglósso - da πόντι pêntecinque e γλώσσα glóssa lingua - gen. di p. d., fam. litraric; distinte da cinque foglie a forma di lingua.
\*Pentaglottide - da πόντι pêntecinque e γλωτίδις glottide - sp. di p. d., fam. astragalee, gen. astragalo: distinte da un pedunculo che portacinque baccelli, la cui forma ariegigia di una glottide, muscolo situato

\* PENTAGÓNIO - da πέντε pent-e cinque e γωνία gon-la angolo - gen. di p. d., fam. campanulacee; il cui frutto è una capsula prismatica a

cinque angoli.

alla base della lingua.

PENTAGONO - da πέσε pènt-e cinque e γωνία gon-la angolo - poligono di cinque angoli equilateri.

\*PENTAGONODOBECAEDRO - da πεντάγωνες pentàgon-os pentagono, δωδεκα dòdek-a dòdici e tôpa èdr-a base, faccia - solido, p. e. cristallo che ha dodici faccie, ciascuna con cinque angoli.

\* Pentagonotèca - da πεντάγονοι pentagon-os pentagono e δήκκ thèk-e teca - gen. di p. d., fam. nictaginee; il cui calice ha forma pentagona.

PENTALOBA - da reite pent-e cinque e held; lob-ds lobo - gen, di p. d., fam. rubiacee; distinte da bacclie a cinque lobi con cinque semi in forma di mandorle. 2 Ep. di foglia col margine a cinque lobi

Pentameri – da πίντι pènt-e cinque e μέρος mèr-os parte - m. sez. d'ins. col ; che hanno, quasi tutti, cinque articoli ad ogni tarso.

\* PENTAMERIDE. V. Pentameri gen. di p. m., fam, graminee; la cui gluma inferiore porta quattro fili setacei e una resta articolata.

PENTAMERO. V. Pentameri - m. gen. di moll. branchiopodi foss.: le cui lame o appendici interne sono molto sviluppate e sembrano dividerli in cinque parti.

\* PENTAMERONE. V. Pentameri unquento composto di cinque ingredienti.

PENTÀMETRO - da πέντε pent-e cinque e µírpov mètr-on misura verso di cinque piedi; due dattili o spondei, una cesura, due dattili e un'altra cesura.

PENTAMIRO - da πέντε pent-e cinque e μύρον myr-on unguento sin. di pentamerone.

\*PENTANDRIA. V. Pentandro cl. di piante, i cui fiori sono pentandri, cioè hanno cinque stami distinti.

\* PENTANDRICO. V. Pentandria - che appartiene alla pentandria.

\*Pentandro - da πίντε pent-e cinque e avio, avoços aner, andr-os uomo, fig. stame - ep. di fiore che ha cinque stami distinti e di pianta che ha tali fiori.

\* Pentanema - da πέντε pent-e cinque e viux nèm-a filo - gen. di p. d., fam. composte asteroidee; il cui pennacchietto è formato di cinque fili.

gen. di p. d., fam. rutacee; così nominate dalla regolare disposizione quinaria delle parti costituenti il fiore.

\*Pentànto - da névre pènt-e cinque e aveo; auth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte; distinte dalla calatide composta di cinque fiori

\* Pentapètalo - da né/16 pènt-e cinque e mirador petal-on petalo ep. di corolla formata di cinque petali.

PENTAPÈTE - da πέντε pènt-e cinque e πιτάω pet-ào tendo, stendo (πέταλον petal-on foglia) - sp. di p. d., fam. leguminose, gen. lupino; distinte dalle foglie divise in cinque fogliette; sin. di pentafillo. 2 m. Gen. di p. d., fam. malvacee; il cui calice ha cinque divisioni, la corolla cinque petali e la capsula cinque logge.

PENTAPILO - da névre pent-e cinque e πύλη pyl-e porta - che ha cinque porte; ep. di un tempio di

Giove in Roma.

PENTAPODO - da mérte pent-e cinque e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - m. gen. di pesci acant., fam. percoidi; i quali hanno presso alle pinne ventrali tre lunghe squame puntute; in modo che sembrano avere cinque pinne o piedi.

\*PENTAPÒGONO - da névre pent-e cinque e πώγων pògon barba - gen. di p. m., fam. graminee; distinte da una gluma interna colla sommità fornita di cinque barbe.

Pentapoli - da mêm pênt-e cinque e πολις pòl-is città - paese che comprende cinque città; p. e., parte della Palestina, che comprendeva le cinque città di Sodoma, Gomorra, Seboim, Soar e Adama; regione dell'Africa colle cinque città \* PENTANOMA – da πέιτε pènt-e | di Cirene, Arsinoe, Berenice, Apol cinque e vi w nem-o distribuisco - lonia e Tolemaide o Barce; sin. ci Siracusa, composta dell'unione di cinque città, Acradina, Tica, Neapoli, Epipoli e Nasso; confederazione di cinque città doriche Lindo. Juliso, Camiro, Coo e Gnido; sin. di esarcato di Ravenna, che comprendeva le città di Ravenna, Sarsina, Classe, Forll e Forlimpopoli, ecc.

PENTAPOLITA. \* PENTAPOLITÀ-NO. V. Pentápoli – abitante di una l'entapoli, particolarmente della Ci-

renaica.

PENTAPTÈRIDE, V. Pentàptero - gen. di p. d., fam. igrobiee; le cui foglie sono profondamente divise in cinque,

\* Pentapterigio - da z.évze pênt-e cinque e πτιρύγιον pleryg-ion, dim. di πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os ala - ep. di pesce fornito di cinque

vinne dorsali.

\*Pentaptero, Pentaptèrico da πέντε pent-e cinque e πτερον pter-on ala - ep. di organo o parte qualsiasi di pianta, che porta cinque ali o cinque coste taglienti o sporgenti.

\* Pentapterofillo - da πέντε pent-e cinque e mresov pter-on ala e φύλλον fyll-on foglia - sin. di pen-

taptèride.

\*Pentaptico - da πέντι pènt-e cinque e πτύχη ptych-e piega – tavoletta di legno o di avorio, simile al diptico, ma composta di cinque faccie o pagine invece di due.

\* PENTARCA. V. Pentarchia membro di una pentarchia.

PENTARCHIA - da néite pènt-e cinque e &pxòs arch-òs capo - governo formato di cinque membri.

\* Pentarrafide - da πέντε pênt-e cinque e papis, papidos rafis, rafid-os lesina - gen. di p. m , fam. graminee; distinte da cinque denti lesiniformi, di cui è fornito l'interno dei loro fiori ermafroditi.

\*Pentarrèno - da πέντε pent-e cinque e čépny arren maschio, fig stame - gen. di p. d., fam. asclepiadee: i cui fiori hanno cinque stami.

Pentasillabo - da métre pènt-e cinque e συλλαθή syllab-è sillaba composto di cinque sillabe (parola

o verso).

\*Pentaspermo - da πέντε pènt-e cinque e σπέρμα spèrm-a seme ep. dei baccelli o dei frutti che contengono cinque semi.

\* Pentastachio – da πέστε pènt-e cinque e στάχυς stach ys spiga ep. di gambo che porta cinque spighe. Pentastadio – da πέντε pènt-e

cinque e στάδιον stad-ion stadio -

distanza di cinque stadii.

Pentastatero - da πέντε pent-e cinque e στατήρ stater statero moneta di cinque stateri.

\* Pentastemone - da πέντε pènt-e cinque e στήμων stèmon stame sin. di pentandro. 2 Gen di p. d., fam. scrofularinee; i cui fiori hanno, oltre quattro stami, anche il rudimento di un quinto.

\*PENTASTÈRIE - da mévre pent-e cinque e dorno astèr astro - st. gen. di echin., gen. asterie; che comprende le specie divise in cinque raggi.

Pentàstico – da πέντε pènt-e cinque e origos stich-os verso, serie componimento di cinque versi. 2 Edifizio, p. e. portico, a cinque ordini di colonne.

\*Pentastilo - da πέντε pènt-e cinque e στύλη styl-e colonna che ha cinque colonne. 2 Sin, di pentàstico.

PENTASTOMA - da πέντε pent-e e στόμα stòm-a bocca – m. gen. di elm., fam. acantocefali; forniti di cinque boeche o succhiatoj. 2 m. Sp. di acal., fam. meduse, gen. cianea; che hanno cinque ori-

PENTATEUCO – da mirta pêntecinque e ruzce, tèuch-os libro –
titolo dei cinque libri di Mosè, o
attribuiti a Mosè (Genesi, Esodo,
Numeri, Levitico, Deuteronomio).
2 m. Divisione delle malattic chirurgiche in cinque classi; cioè in
piaghe, ulecre, tumori, lussazioni
e fratture. 2 m. Nome collettivo
delle Decretali di Gregorio IX, divise in cinque parti.

\* PENTATLÈTA. V. Pentàtlo - chi è valente nel pentatlo.

PENTATLO — da πέτα pênt-e cinque e dôloc áthl-os fatica, esercizio, certame - complesso dei cinque principali esercizii ginnastici; lotta, puglato, corso, pancratio e salto (secondo altri, il disco e il trar d'arco erano fra i cinque, invece del salto e del pancratio).

\*PENTATOMA – da πίντε pênt-e cinque e τομή tom è taglio – gen. d'ins. emipt., fam. scutellerii, tr. pentatomiti; le cui antenne sono divise in cinque articoli.

\* PENTATOMITI. V. Pentatoma.
\* PENTATONO - da πίντι pènt-e cinque e τόνος tòn-os tono - con-

sonanza di quattro toni, un semitono maggiore e un semitono minore.

\* PENTEA - da πίντι pènte cinque - ep. di febbre che ricorre ogni cin-

que giorni; quintana.

PENTEA – da πένθες penth-os lutto – m. gen. d'ins. col. pent.,

fam. lungicorni; di colore oscuro.
\*PENTECONTACORDO – da πεντήκοντα pentèkonta cinquanta e χερδή
chord-è corda – strumento musicale
con cinquanta corde.

PENTECONTARCA. V. Pentecon-4 archia - comandante di una pen-4 econtarchia.

PENTECONTARCHIA - da πεντή-

xevra pentèkont-a cinquanta e degli arch-è comando – corpo di cinquanta soldati (veramente di 64). 2 Comando di un tal corpo.

PENTECONTERO, PENTECONTORO - da πιντέχοντα pentèkont a cinquanta e içisam erèss-o remigo (ὄρω or-o spingo) - nave con cinquanta rematori.

\*PENTECOSTÀLE. V. Pentecòste
- ep. di offerte o tasse che si davano
anticamente in Inghilterra e altrove
nella festa della Pentecoste dai parrocchiani ai loro parrochi e dalle
chiese inferiori alle superiori.

PENTECOSTE - da πεντηρικοτή: pentekostè cinquantesima, sottinieso ήμιόρα emêr-a giorno, di gen. femm. (πεντήριοντα pentèkonta cinquanta) - solennità degli Ebrei cinquanta giorni dopo la Pasqua, in commemorazione della legge data da Dio a Mosè sul monte Sinai. 2 Solennità cristiana, in commemorazione della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, cinquanta giorni dopo la risurrezione di Gesù.

PENTÈRE, PENTÈRIDE – da πέντε pènt-e cinque e τρίσσω erèss-o remigo – nave a cinque ordini di remi; quinquereme.

PENTETERIDE - da πέντε pènt-e cinque e έτος èt-os anno - spazio di cinque anni; lustro.

PENTETRIA – da πενδήτρια penthètr-ia prefica (πένδις pènth-os lutto) – m. gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; di colore oscuro.

PÉNTICO - da πένθος pènth-os hutto - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; di colore oscuro.

\*PENTIMIA - da πέθος pènth-os lutto - m. gen. d'ins. emipt., fam. cercopidi; di color nero.

\*PENTINA - da méses penth-os lutto - gen d'ins. lepid., fam. not-turni; le cui larve sono di color bruno.

neta di cinque oboli.

\* PENTODÀCTILO - da πέντε pènte cinque e δάχτυλος dàktyl-os dito gen, di rett. saurii, fam, calcidii: caratterizzati da cinque dita alle zamne anteriori.

\* Pentòfera – vocab, ibr. da 🕬 🕹 θες penth-os lutto e lat. fero - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di co-

lore nerastro.

\* PENTONICE - da Térre pent-e cinque e ovot, ovoyos onvx, onvch-os unahia - gen. di rett. chelonii. fam. emidi; distinti da cinque un-

ghie a tutti i piedi.

\* PENTREMITI (invece di pentelremiti) - da πέντε pent-e cinque e τρημα trèm-a foro (τράω tr-ào io foro) - gen. di echin, crinoidi; distinti da due serie di corone, sotto il testo, di cinque pezzi ciascuna, dei quali quelli di sopra sono bucati all'estremità libera.

\* PE0FLÒGOSI – da πέος pè-os pene 0 φλόγωσις flògos-is flogosi - in-

fiammazione del pene.

PEÒNIA - da παιώνιος peòn-ios salutare - gen, di p. d., fam, ranuncolacee; così dette per le maravigliose proprietà medicinali che loro si attribuivano anticamente.

PEPASMO - da πέπτω pèpt-o cuoco, maturo - stato di un tumore quando comincia ad ammol-

lirsi.

\* Peperòmia - da πέπερι pèper-i pepe e oucies om-oios, om-ios simile - gen. di p. d., fam. peperacee; che hanno odore simile a quello del pepe.

PEPLIDE - da πέπλον pèpl-on peplo - a. gen. di p. d., fam. portulacee; i cui fiori sono circondati alla base da foglie che formano loro una specie d'involucro; volg. porcellana. 2 m. Gen. di p. d., per medicamento è estratta dalla.

PENTÒBOLO - da mívre pent-e | fam. salicarie; i cui fiori sona cinque e ¿6c/à: obol-os obolo - mo- cinti di un involucro a somiglianza di quelli della porcellana.

\* PEPLIDIO - dim. di πεπλίς. πεπλίδος pepl-is, peplid-os peplide gen, di p. d , fani. scrofularinee : così nominate perchè somiglian o alla neplide portula.

PEPLIO - da πεπλίς pepl-is peplide - m. nome specifico di piante che somigliano alla porcellana.

Pèrlo - irlandese peall-aim velare, coprire; gaelico peal; gaelico, irlandese pill coperta: lat, pell-is pelle; vocaholi che significano pelle hanno sempre una radice che vuol dire coprire). La radice di πέπλον pèpl-on è dunque nl: la lettera iniziale è raddoppiata. come nel cimrico na-bel coperta. nell'irlandese pu-bai tenda (πέλτη nelt-e sorta di scudo ha pure la stessa radice pel coprire, come Intt'i nomi dello scudo) veste femminile (qualche votta si portava anche da uomini, p. e. da attori sulla scena); tunica sovrapposta alle altre. ch'era rimboccata intorno al collo in modo da coprir due volte il senoe il dorso, e che, ordinariamente, sciolta alla vita, scendeva sino ai niedi vestendo tutta la persona. -La voce latina palla, che corrisponde all'ellenica peplo, ha lostesso etimo; il quale spiega anche il senso che hanno talora quei vocaholi, di tenda, velo ecc.

\* PEPSIDE - da πέπτω pent-o digerisco - gen. d'ins. imenopt., fam. sfegidi; così detti per la loro voracità e per la facilità con cui digeriscono.

\* Pepsina – da πέψις pèps-is digestione (πέπτω pept-o digerisco) -- sostanza contenuta nel succo gastrico e che favorisce la digestione degli alimenti (quella che si usa

mucosa dello stomaco dei vitelli . dei majali e degli agnelli).

PEPTICO - da πίπτω pept-o maturo - ep. dei rimedii atti ad accelerare la suppurazione dei tumori.

\* Perafillo - da #422 pèra al di la e φύλλον fyll-on foglia - appendice o espansione che osservasi sopra le foglie componenti il calice di certi fiori

\* Peramete - da πήρα pèr-a sacco e utas mèl-is tasso - gen. di mamm, marsupiali; così detti dal marsupio o sacco in cui ripongono i partì, e dai loro piedi simili a

quelli del tasso.

\* l'eramio – da πήρα pèr-a tasca e μός mys topo - gen. di mamm. marsupiali; sorta di topi forniti di tasca o marsupio per riporvi i loro parti.

PERCA - da πέρχος perk-os nero, oscuro, sparso di macchie nere gen. di pesci acant., fam. percoidi; di colore oscuro, nerastro, o sparsi di macchie oscure, nerastre.

\* Percnòptero – da περχνὸς perkn-ds nero e πτερόν pter-on ala gen, di ucc. rapaci, fam. avoltoi: distinti da ali nerissime.

\* Percòfio - da méan pèrk-e perca e όφις ôf-is serpente - gen. di pesci acant., fam. percoidi; di corpo lungo a mo' di anguilla o di serpe.

\* Percòidi, V. Pèrca.

PERGAMENA - da Héryanov Pèrgam-on *Pergamo* , città dell'Asia Minore - pelle di montone ecc. acconcia per iscrivervi sopra; così detta perchè la fabbricazione ne fu perfezionata a Pergamo.

Peri - περί - come preposizione di, per, intorno ecc.; nei compoposti significa intorno (V. Pericardio); o è particella intensiva (V. Pericàlle).

Pergamo - affine al tedesco

brig monte; Hearn Perg-e, monte della Tirrenia - a. cittadella, acropoli. 2 m. Luogo rilevato su cui si parla alla gente adunata, particolarmente in chiesa. 3 m. Tavolato. palco alto per sedervi a vedere spettacoli.

\* PERIALGIA - da nepì peri part. int. e άλγος alg-os dolore - grave dolore diffuso in tutto il corpo.

\*Periandrico - da περί perì intorno e avia, avopo; aner, andr-os uomo, fig. stame - ep. dei nettarii situati intorno agli stami.

\* Perianteo. V. Perianto - ed. di un fiore guernito di perianto

semplice o doppio.

\*Perianto, Periantio, Perian-ZIO – da περί peri intorno e ἄνθος anth-os fiore - inviluppo degli organi genitali del fiore.

PERIANTOMANÍA - da \* περιάνθιον periànth-ion *periantio* e µavía manìa - malattia stenica delle piante. per cui si moltiplicano le parti componenti il periantio, e si atrofiz-

zano gli organi sessuali. Periautologia - da περί per-l intorno, αύτος aut-os stesso e λόγος

lòg-os discorso - elogio di se stesso. Periautologia - lodatore di se stesso.

Periblepsia - da περί perl intorno e βλέπω blèp-o veggo - m. guardatura inquieta, stravolta ; sintomo di isterismo, d'ipocondria, di delirio.

PERIBOLE V. Peribolo - m. trasporto di una materia morbida verso le parti esterne.

Peribolo - da περιθάλλω peribàll-o circondo, getto intorno (περί peri intorno e βάλλω ball-o getto) recinto di un tempio o di un monumento.

Periprosi - da mesì perì intorno e βρώω, βρώσκω broo, brosk-o mangio, berg, gotico fairg-uni, gaelico consumo - m. erosione, escoriazione delle commessure palpebrali; e specialmente degli angoli degli occhi.

PERICALLE - da περί peri part. intens. e κάλλος kall-os bellezza m. gen. di ucc. silvani, fam. ani-

sodactili; molto belli.

PERICÀLLO. V. Pericàlle - m. gen. d'ins. fam. sternoxi; adorni di bellissimi colori. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; idem.

\* PERICARDIACO. V. Pericardio - che appartiene al pericardio.

PERICARDIO – da περί perl intorno e καρδία kard-la cuore – sacco membranoso che involge il cuore.

\* PERICARDITE - da περικάρδιον perikard-ion pericardio - infiammazione del pericardio.

Pericarpio - da περί perl intorno e καρπὸς karp-òs frutto - insieme degli inviluppi degli ovuli fecondati

di una pianta

\*Pericarpio - da περί perl intorno e καρπός karp-òs carpo - rimedio topico che si applica sul carpo.

\*PERÌCERA - da περὶ perl intorno e πέρας kèr-as corno - gen. di crost. decapodi brachiuri; il cui rostro è formato da cornetti conici disposti in giro.

\* Perichète, Perichètio, Peri-

CHÈZIO - da περὶ perì intorno e χαίτη chèt-e chioma - specie di calice o involucro che circonda le parafisi dei muschi.

\* PERICHETIALE. V. Perichète ep. delle foglioline che circondano la base del pedicello nei muschi.

\*PERICLADIO – da περὶ peri intorno e κλάδος klàd-os ramo – picciuolo dilatato delle foglie delle piante ranuncolacee e delle ombrellifere, il quale abbraccia colla sua base i rami di queste piante.

Periclinio - da πφὶ perì in- 2 Învolucro fibroso che involge torno e κλίνη klin-e letto, fig. ri- sporule delle piante criptogame.

cettacolo - m. insieme delle brattee che circondano i fiori delle piante composte.

\*PERICONDRIO - da mesi peri intorno e xévôses chôndr-os cartilagine - membrana fibrosa che riveste le cartilagini non articolari.

\*PERICÓNIA - da mei perl intorno e xóns kôn-is polvere - gen. di p. a., fam. funghi; il cui stipite porta un capolino tondeggiante, circondato dalle spore in forma di polvere.

Pericope - da περιχάπτω perikôpt-o divido (περί peri part, intens. o pleon. e χάπτω kôpt-o taglio) - passo di un libro; specialmente, passo del Vangelo prescritto per lettura all'altare o per testo di sermone.

\*PERICRANIO – da περί peri intorno e χρανίον kran-lon cranio – periostio che riveste tutta la superficie esterna del cranio.

\*PERIDACTILIO - da περὶ perl intorno e δάκτυλος dàktyl-os dito - muscolo, lungo flessore comune dei pollici.

PERIDEA - da περιδεής peride-ès pauroso (περί peri part. intens. e δίος dè-os paura) - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che sono molto paurosi.

\*Periderea. V. Periderea - m. funicolo ombilicale che si avviticchia intorno al collo del feto.

Peridereo - da med perì in-

torno e δέρη dèr-e collo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno intorno al collo una specie di collana colorata.

PERIDERMA, PERIDERMO - da περί perl intorno e δέρμα dèrma - strato di otricelli fra l'epiderma e it mesoderma e fra l'inviluppo erbaceo negli steli delle piante dicotiledoni.
2 Involucro fibroso che involge la manda delle siante situatorne.

\*Peridèrmo V. Peridèrma - gen. di p. a., fam. funghi; che vi-

 Peridesmico. V. Peridesmio che è cagionato dalla legatura di un organo del corpo, di una parte qualunque.

PERIDESMIO - da περί peri intorno e δισμός desm-os legame m. membrana che veste i ligamenti

delle ossa.

\* PERIDIDIMITE. V. Perididimo - infiammazione del perididimo.

Perididimo - da πιρί perl interno e δίδυμες ilidym-os testicolo - tunica albuginosa dei testicoli.

PERIDINETO – da περιδινίω peridin-bo faccio girare (περὶ peri intorno e δινίω din-bo giro) – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che girano vorticosamente.

\* PERIDINII. V. Peridinio.

\* PERIDINIO. V. Peridinèto - gen. d'infus., fam. peridinii; che girano vorticosamente.

Peridio – dim. di πήρα pêr-a tasca – m. ricettacolo membranoso che contiene gli organi di riproduzione in alcuni funghi.

PERIDROMA. V. Peridròmia – m. picciuolo della fronda delle felci, che scorre lungo la fronda stessa e sostiene gli organi della fruttificazione.

\*PERIDRÒMIA. V. Peridromo gen. d'ins. lepid., fam. diurni, tr. peridromidi; che corrono intorno intorno.

\* PERIDRÒMIDI. V. Peridròmia.

PERIDROMO – da περὶ perì intorno e δρέψω drèm-o corro (δρόμος
dròm-os corso) – spazio fra le co-

lonne e il muro in un peristilio.

PERIÈCI – da περί perì intorno
e οἰχτω οἰκ-ἐο, ik-ἐο abito – sudditi degli Spartani, che abitavano
intorno a Sparta e pagayano un tri-

buto. 2 m. Ahitanti della terra che hanno la stessa latitudine, ma non la stessa longitudine, che stanno sullo stesso circolo parallelo.

PERIÈGE = da περιηγής pericg-ès rotondo (περί perl intorno e άγω àgo porto) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; di forma tondeggiante.

PERIÈLESI - da πφὶ perì intorno e εἰλὶω eil-èo, il-èo volgo - interposizione di una o più note nell'intonazione d'un canto, onde assicurarne la finale; cadenza.

\*PERIÈLIO - da περί perl intorno (vicino) e fluce èl-ios sole - punto dell'orbita di un pianeta o di una cometa in cui trovasi più vicino al sole.

\* Periembrio, Periembrione – da περί peri intorno e ζμέρνον èmbry-on embrione – sostanza che circonda l'embrione nel frutto; sin. di perispèrma

PERIERESI – da περιαιρίω perier-èo tolgo intorno, taglio intorno (περὶ perl intorno e aiçt· er-èo tolgo, taglio) – m. incisione circolare con cui si circoscrive la base dei grandi tumori.

\* PERIEXAÉDRO - da πφι perl intorno, ξξ ex sei e εδρα êdr-a faccia - solido, p. e. cristallo che ha forma di prisma a sei lati terminati da una faccia piana.

\* PERIFERESI. V. Periferia - serie di note le quali, salendo e discendendo, ritornano sopra sè stesse.

PERIFERIA - da περιφέρω perifer-o porto intorno, faccio girare (περί peri intorno e ςέχω fer-o porto) linea curva che tornando sopra sè stessa racchiude dello spazio, forma una figura.

\* PERIFERICO. V. Periferia - che si riferisce alla periferia.

diti degli Spartani, che abitavano | \* PERIFILLA – da περί perl *intorno* intorno a Sparta e pagavano un tri- | e φύλλον fyll-on *foglia* – scaglietta. foglie delle piante graminee.

Perifimosi - da med perl intorno e φιμόω fim-do stringo - sin.

di parafimosi.

\* Periforantio . Periforanto . Periforanzio - da med perì intorno, φέρω fèr-o porto e ανθος ànth-os fiore - insieme delle brattee che circondano il forantio, ossia il sostegno dei fiori nelle piante composte.

Periforo. V. Periferia - m. corno glandoloso sotto o sopra l'ovario di alcune piante (p. e. delle cariofillee), al fondo del calice, che porta i petali e gli stami attaccati

in giro.

Perifragmo - da περί perì intorno e φράττω fratt-o chiudo (φραγμὸς tragm-òs siepe) - gen. di p. d., fam. polemoniacee; che allignano nelle sieni.

Perifrasi - da περιφράζω perifrazo esprimo il pensiero con un giro, un circuito di parole (περί peri intorno e φράζω frazo dico) a. insieme di parole, di frasi per velare un pensiero, per evitare una espressione; che i moderni dicono con vocabolo latino circonlocuzione. 2 m. Insieme di parole, di frasi per meglio sviluppare un pensiero. chiarire un'espressione, estendere ed ornare il discorso.

\* Perigeo - da πεοί peri intorno (ricino) e γέα gè-a terra - punto dell'orbita di un pianeta o di una cometa in cui trovasi più vicino alla

PERIGINANDRO – da περί perl intorno, γυνλ gynè donna, fig. pistille e avio, avost; aner, andr-os uomo, fig. stame - inviluppo dei fiori ermafroditi, cioè di quelli che contengono pistilli e stami.

\* PERIGÍNICO. V. Perigino - ep.

che circonda la base interna delle | reti interne del calice. 2 Ep. dell'inserzione degli stami sulle pareti interne del perianzio.

> \* PERIGINO - da meoù perl intorno e yuvn gynè donna, fig. pistillo . en dei petali di un fiore o della corolla quando sono inseriti sulla parte interna del calice, 2 Ep. degli stami quando si attaccano alla parte interna del perianzio, sopra l'inserzione dell'ovario. 3 Ep. di fiore che ha tale corolla, tali stami, di pianta che ha tali fiori.

> Periglòttide - da πεοί perì intorno e γλωττίς, γλωττίδος glottis, glottidos glottide - m. corpicciuolo che circonda l'epiglottide.

> Perigona. V. Perigono - m. gen. d'ins. col, pent., fam. carabici; tutti angolosi.

> \* Perigoniale. V. Perigonio ep. dei fiori doppii, i cui organi supplementarii derivano solo dal verticillo corollare, senza che gli organi sessuali abbiano subito alterazione.

> Perigonio - da περί perì intorno e your gon-è generazione - m. inviluppo florale degli organi sessuali quando è semplice, o quando è dubbio se appartiene alla corolla o al calice.

Perigrafe - da περί peri intorno e γράφω gràf-o delineo, intaglio - m. intersezione aponeurotica del muscolo dritto addominale. 2 m. Circoscrizione, delineamento di un intero edificio.

Perilampo - da περί peri part. intens. e λάμπω làmp-o splendo m. gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; di un colore verde metallico.

Perilipo - da moi peri part. intens. e λύπη lyp e afflizione - m. gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi: nerissimi.

\*Perilito - da περί peri intorne dell'inserzione dei petali sulle pa- e licos lith-os pietra - gen. d'ins. detti per la durezza lapidea dell'orlo del loro corsaletto.

\* Perilonia - da περί peri intorno e λώμα lòm-a frangia - gen. di p. d., fam. labiate; così nominate dalla frangia che circonda le loro achene.

\* PERIMACHIA - da mepi peri intorno e μάχη mach-e combattimento - attacco o assalto in tutti i punti di una città, di una fortezza, di un accampamento.

\* Perimela - da mesì perì part. intens. e μέλας mèl-as nero - gen. di crost, decapodi brachiuri, fam. ciclometopi; nerissimi.

Perimetro - da περί perl intorno e mitpov metr-on misura contorno di una figura, formato da una sola curva rientrante in se stessa o da più linee rette (nel primo senso si usa piuttosto periferia).

\* Perimisio – da mesì perì intorno e μύς mys muscolo - tessuto laminoso che circonda i fascetti secondarii formati dalla riunione di più fascetti primitivi dei muscoli.

\* Perineale - da περίνεον perineon perineo - che appartiene al perineo. \* PERINEFRITE. V. Perinefro -

infiammazione del perinefro.

\*Perinefro - da mesi peri intorno e vespos nefr-os rene - tessuto che inviluppa i reni all'esterno.

Perineo - da περίνα perin-a pene (περάω per-ào trapasso; περαίνω perèn-o termino; esercito il coito) - spazio compreso fra l'ano e le parti genitali, ch'è limite tra queste e quello.

\* PERINEOCELE - da mapivaco perine-on perineo e xúlt, kèl-e tumore - ernia del perineo, per la caduta della vescica orinaria.

\* Perineoclitòrio. V. Perinèo e Clitoride - muscolo costrittore e idis od-os via (skt. sad. slave

imenopt., fam. icneumonii; così | della vagina, che comincia un poco sopra della clitoride e mette capo al traverso del periueo e allo sfintere esterno dell'ano.

> \* PERINEORRAFIA – da περίνεον pe rin-eon perineo e paon raf-e sutura, cucitura - linea media che divide in due parti il perineo, simile ad una sutura o cucitura; sin di ra/e, sutura.

> \*PERINEURIO - da meoi peri intorno e veupov neur-on nervo - elemento che circonda i fasci primitivi dei tubi nei nervi della vita animale e nei filetti bianchi del gran simpatico.

\* PERINICTIDE - da mipi perì in e νύξ, νυχτός nyx, nykt-òs notte esantema che si mostra solamente la notte.

\* Perioctaedro - da πιοί peri intorno, όχτω októ otto e έδρα edr-a faccia - solido, pe. cristallo, a forma di prisma, con otto lati terminati da una faccia piana.

PERIODEUTA - da περί perl intorno e έδεύω od-èuo viaggio (έδες od-òs via) - chiunque, massime per un uffizio, va in giro; p. e. medico che va di città in città per curar ammalati, ispettore scolastico, visitatore ecclesiastico, ecc.

Periodico V. Periodo - relativo a periodo; che ha periodo. p. e. ep. di febbre, che sopravvenga per accessi fra loro corrispondenti nella durata e nei sintomi. 3 Giuocki periodici; giuochi solenni che si celebravano costantemente dopc un certo giro d'anni, come gli Olimpici, i Pizii, i Nemei, gli Istmici.

Periodinia - da περί peri part. intens. e οδώνη odyne dolore - dolore intenso (m. specialmente alle stomaco).

l'ERIODO - da misi perì inforne.

chod-iti andare, polacco chodi passo) - circuito , giro ; moto in una linea che ritorna in se stessa. 2 Fenomeno che si rinnova a intervalli eguali . e tempo che corre da un fenomeno all'altro; p. e. intervallo da un accesso di una malattia ad un altro che presenta gli stessi sintomi e simili effetti. 4 Tempo che un astro impiega a percorrere la sua orbita, o durata del suo corso finchè torni al punto ond'era partito. 4 Frase di un membro che sta da sè, o complesso di più membri che sono fra loro congiunti dal senso e dall'armonia. 6 m. Frase musicale composta di più membri la cui riunione forma un tutto completo. 7 Insieme dei quattro sacri certami dell'Ellade. l'olimpico, il pitico, l'istmico, il nemèo.

\* Periodologia – da περίοδος period-os periodo e λόγος lòg-os discorso - dottrina della simmetria ritmica o del modo di unire le frasi in un compiuto e regolare periodo musicale.

Periodònico - da περίοδος period-os periodo e vixa nik-e vittoria atleta che aveva riportato vittoria nel periodo, ossia così ai giuochi olimpici come agl'istmici, ai pitici e ai nemei.

Perioftalmo - da περί peri intorno e dodahud; ofthalm-ds occhio - m. gen. di pesci acant., fam. gobioidi: i cui occhi sono guerniti all'orlo inferiore di una specie di palpebra che li può coprire. 2 m. Pellicola che gli uccelli sogliono tirarsi sugli occhi senza chiudere le palpebre.

\* Periola - da περί peri intorno e toulos lul-os lanuque - gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei; coperte da una villosità o lanugine persistente.

\*Perionio - da mepì perl intorno e wov o-on uovo - membrana caduca che si forma nella matrice dopo la fecondazione, intorno all'uovo fecondato.

\* Periope - da περί perl intorno e ωψ, ωπός ops, op-ós occhio - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; i cui occhi sono circondati da un cerchio di scudetti.

\*Periòpla - da mesì perì intorno e ἀπλη opl-è *unghia* – lamina epi– dermica, continuazione dell'epidermide della pelle, che copre le unghie di alcuni mammiferi.

\*Periòptica – da πεοί perì intorno e ὄπτω òpt-o veggo – parto dell'ottica, che ha per oggetto le curve dei raggi alla superficie dei

corni.

\* Periòrbita - vocab. ibr. da περί perì intorno e orbita - membrana che veste l'interna superficie della cavità dell'occhio

\*Periorbite, Periorbitide. V. Periòrbita - infiammazione della periorbita. 2 Periostio che riveste

la fossa orbitaria.

Periòrge - da περὶ peri part. intens. e ὀργὴ org-è collera – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; rabbiosi, voraci.

\* Periosteite. V. Periosteo - infiammazione del periostio.

Periosteo, \* Periostio - da περέ peri intorno e dozácy ost-con osso membrana fibrosa che veste esternamente le ossa.

\* Periosteofito - da περιόστειν periòst-eon periostio e φύω fy-o genero - produzione ossea che parte

dal periostio.

\*Periosteotomia - da περι:στεςν periòst-eon periostio e τομή tom-è taglio – operazione che consiste nel tagliare una parte del periostio di un osso, per far penetrare nei tessuti uno strumento taeliente affine di operare la separazione del periostio da un tumore osseo che lu copre.

\* Periostio. V. Periosteo.

\* Periosteomedullite - vocab. ibr. da περιόστεων periòst-eon periostio e lat. medulla midolla infiammazione simultanea della midolla delle ossa e del periostio.

\* Periostosi. V. Periosteo - tumesazione del periostio, spesso accompagnata da necrosi delle lamine superficiali dell'osso.

\* Periostosteite - da περιόστεον periòst-eon periostio e dontes ost-èon osso - infiammazione simultanea del periostio e dell'osso.

\* Peripatetismo. V. Peripatètico - dottrina filosofica Insegnata da Aristotele o da' suoi successori e

commentatori.

Peripatètico - da περιπατέω peripat-eo passeggio (πιρί perì intorno e πατίω pat-èo cammino) che si riferisce al peripato. 2 Filosofo seguace di Aristotele,

Peripatètico scuola filosofica istituita da Aristotele, il quale dava lezione al Liceo di Atene passeggiando.

\*Peripetalo - da πιοί perl intorno e πέταλον pètal-on petalo ep. delle piante dicotiledoni polipetale a stami perigini.

Peripetasma - da περί per-l intorno e πετάω pet-ào, fut. πετάσω petàs-o stendo - velo, tenda, cortina (in generale); p. e. velo, baldacchino sovrapposto ai talami nuziali.

Peripetia, \* Peripezia - da περιπίπτω peripipto cado da uno stato in un altro, quasi per un rivolgimento; cado sopra, lat. incido (περί perl intorno e πίπτω pipt-o cado, forma secondaria (per epanadiplosi della lettera iniziale) del tema inusitato πίτω pet-o, skt. pat, slavo pa- sterno di colonne.

d-on cadere) - repentino cambiamento da uno stato in un altro, da uno felice ad uno infelice o viceversa (usato particolarmente dagli antichi e unicamente dai moderni nel primo senso); improvvisa, grande, inaspettata sventura. 2 Incidente, fattoinaspettato, non preveduto; scioglimento del dramma tanto comico che tragico (massime della tragedia).

Peripiema - da meoù perl intorno e πύον py-on pus - traspirazione purulenta alla superficie di

un organo.

PERIPLO - da πιριπ) ω peripl-èo. circumnavigo (περί peri intorno e πλέω plė-o navigo) – a. circumna– vigazione. 2 Narrazione di un viaggio di circumnavigazione.

Periploca - da περιπλέχω periplėk-o avvolgo (πιρί perì intorno eπλέχω plèk-o lego, tesso) - m. gen. di p. d., fam. asclepiadee, tr. periplocee; i cui rami lunghi e pieghevoli si attortigliano agli alberi vičini. \* PERIPLOCEE. V. Periploca.

Peripneumonia – da περί perì intorno e πνεύμων pnèumon polmone infiammazione del parenchima polmonare; sin. di pneumonia. 2 Infiammazione della pleura che involge i polmoni.

PERIPNEUMONICO. V. Peripneumonia – relativo alla peripneumonia. 2 Che soffre di peripneumonia.

Peripòdio - da πιρί perì intorno e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - m. membrana tenuissima che circonda il filo che sostiene la teca der muschi.

\* Peripterato - da medi perì intorno e πτειδν pter on ala – fornito di un'appendice membranosa in forma di ala.

Periptero. V. Periptera - tempio o altro edificio circondato all'e-

. PERIPTERA. V. Periptero - m. | o biconvesse non si vede bene che gen. di p. d., fam. malvacee; la cui corolla è formata di cinque petali colle unghie riunite e contorte in tubo spirale e le lamine allargate in giro a foggia di ale.

PERIRRANTERIO - da περί perì intorno e ραίνω, ραντίζω ren-o, rantiz-o aspergo - aspersorio.

PERIRREA - da περί peri part. intens. e ρέω rè-o scorro - evacuazione simultanea da varie parti del corpo, sia col mezzo dell'orina o del secesso o del sudore.

Perirrexi - da περί peri part. intens. e śńiśie rex-is rottura (śńγνυμι rėgn-ymi rompo) - rottura totale di un osso o di un muscolo.

PERISCAPTA - da περί perì intorno e σκάπτω skapt-o scavo gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che si scavano un nido nella terra.

Periscelide - da med peri intorno e σχέλος skėl-os gamba – tutto ciò che cinge o veste la gamba, p. e. calzette, gambiere, legaccie, cerchio d'oro per ornamento, ecc.

Periscu - da med peri intorno e σχια sk-ià ombra – abitanti delle zone fredde, i guali nel giorno stesso vedono la loro ombra cadere antorno a sè, perchè il sole si aggira all'orizzonte, intorno ad essi.

Periscilacismo - da περί perì intorno e σχύλαξ, σχύλαχος skylax, skylak-os cagnolino - espiazione per sacrifizio a Proserpina di un cagnolino, che prima si faceva girare intorno alle persone contaminate.

\* Periscòpico - da περί perì in-4orno e σχοπέω skop-èo guardo – ep. di lenti in forma di menischi convesso-concavi per i presbiti e concavo-convessi per i miopi; coi quali si può veder bene tutto in-

guardando per il centro. \* Perisfera - da περί peri part.

intens. e σφαίρα sfêra - m. gen. d'ins. ortopt., fam. blattii; ro-

\*Perisistole - da περί perl intorno e oustoln systole sistole tempo che passa fra la sistole e la diastole, cioè fra la contrazione e la dilatazione del cuore e delle arterie.

\* Perispèrma, Perispèrmio, Pe-RISPERMO - da περί perì intorno e σπέρμα spèrm-a seme - corpo che involge l'embrione e sembra fornire i primi materiali per lo sviluppo di esso; sin, di endosperma.

\*Perispermato. V. Perispèrma - ep. di un seme fornito di perisperma.

\* Perispèrmico. V. Perispèrma che appartiene al perisperma.

\* PERISPLENIA. V. Perisplenio malattia del perisplenio.

\* Perisplenio - da med peri intorno e σπλήν splèn milza – invoglio della milza.

\* Perisporancio - da περί perì intorno e \* σπεραγγεῖεν sporang-èion, sporang-ion sporangio - membrana che avvolge i corpuscoli riproduttori delle felci.

Perispòrio - da περί perì intorno e σπορά spor-à seme (σπείρω spèir-o, spir-o *spargo*) - m. inviluppo del frutto delle piante criptogame. 2 m. Gen. di p. a., fam. funghi endotechi; che nascono sulle foglie di alte piante, sparsi come punti neri. \* Perisporularia. V. Perispòrio

- gen. di p. a., fam. funghi; che presentano le spore disposte in circolo. 2 Filetto che cinge l'ovario delle piante ciperacee.

Perissologia, Perittologia -

da πεοισσός, περιττός periss-os, perib torno, mentre colle lenti hiconcave | t-òs sovrabbondante, superflue

dondanza di parole.

Perissologo, Perittòlogo. V. Perissologia - che parla con inutile

ridondanza.

\* Peristàchio - da περί perì intorno e στάγυς stàch-vs spiga - insieme delle scaglie scariose che si trovano intorno alla base delle spighe nelle graminee; sin. di gluma, lepicèna.

\* Peristafilino - da moi peri intorno e σταφυλή stafyl-è uyola che circonda l'ugola; ep. di due muscoli che si riferiscono all'ugola,

\* Peri-stafilino-faringéo. V. Peristafilino e Faringe - ep. di muscoli che si attaccano all'ugola

ed alla faringe.

Peristaltico - da περιστέλλω peristello contraggo (περί perì intorno e στίλλω stèll-o stringo) - ep. del moto degl'intestini, per cui le loro parti sono compresse dall'alto in basso, successivamente le une dopo le altre; moto tendente ad espellere gli escrementi.

\* Peristaminato - vocab. ibr. da πιοί perì intorno e lat. stamen, staminis stame - ep. di una pianta i cui stami sono perigini.

\*Peristaminia. V. Peristaminato - cl. di p. d. apetale; che hanno

stami perigini.

\* Peristema - da περί peri intorno e στήμα stèm-a stame - sin. di

periantio.

Peristèra - dallo slavo pristrah timido - a. colomba. 2 m. Gen. d'ucc., fam. colombidei; sorta di colombi.

\*Peristerotròfio - da περιστερά peristèr-a colomba e τρέφω trèf-o nutro - luogo atto a nutrir colombi; colombaia.

PERISTETIO - da περί peri intorno e στζθις steth-os pelto - a. corazza;

λόγος lòg-os discorso - inutile ri-| cici, fam. triglie; che hanno il nette armato di una sorta di corazza.

> \* Peristilico - da mesi perì intorno e στύλος styl-os stilo - ep. dell'inserzione degli stami quando. l'ovario essendo collocato al basso. sono inseriti fra esso e il calice e più o meno aderenti alla sua cima.

> PERISTILIO - da πιρί perì intornoe στύλος styl-os colonna - serie di colonne intorno intorno, lungo un perimetro o una periferia. 2 a. Luogo circondato da colonne (corte. piazza, tempio ecc.). 3 m. (impropriamente) Serie di colonne nel a parte anteriore di un edifizio (palazzo, chiesa ecc.); sin. di pròstilu. \* PERISTILO - da mesi peri intorno

> e στύλος styl-os *stilo* – gen. di p. m., fam. orchidee; così nominate dalla glandola che circonda la base dello stilo.

PERISTOLE. V. Peristaltico azione peristaltica del tubo intestinale.

Peristoma - da περί perì intorno e gréua stòm-a bocca – m. orlo della bocca dei vermi intestinali 2 m. Orlo delle aperture villose nei vasi linfatici intestinali. 3 m. Sin. di peristòmio.

Peristomii. V. Peristoma - m. fam. di moll. gasteropodi; il cui opercolo è orbiculare e formato da lamine sovrapposte intorno intorno.

Peristonio. V. Peristoma - m. insieme di piccole frangie dispostecircolarmente intorno all'orifizio dell'urna dei muschi, dopo la caduta della cuffia e dell'opercolo.

Peristrofo - da περιστρέφω peristrėf-o avvolgo (περί peri intornoe στρέφω strèf-o volgo) - m. gen. di p. d., fam. acantacee; che si inerpicano e si attorcigliano ad altre piante.

Peristroma - da περί perì inpettorale, 2 m. Gen. di pesci tora- torno e στρέω, στρώννυμι str-00, stronn-ymi tappezzo) - m. memirana che tappezza internamente

gl'intestini.

\*PERITECIO - dim. di mentifica perithèse coperta, invoglio (mai perì intorno e tima thèse teca, inviluppo) - ricettacolo in cui sono racchiusi gli organi della fruttificazione dei muschi e dei funghi.

PERITÈLO - da περιτελής peritel-ès perfetto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che costruiscono il loro nido in un modo

maraviglioso.

\*PERITESTO - vocab. ibr. da περί perì intorno e lat. testis testicolo - sin. di perididimo.

\* Peritiflite - da περί peri intorno e τυφλὸς tyfl-òs cieco - infiammazione del tessuto cellulare, che circonda l'intestino cieco.

PERITOMA. V. Peritome - m. gen. di p. d., fam. capparidee; distinte dal calice tagliato in giro alla base.

PERITOME – da περὶ perì intorno
e πίμνω tèmn-o taglio - taglio circolare del prepuzio; circoncisione.
\*PERITONEA. V. Peritoneo –
specie di atrofia purulenta, di fiisi
del peritoneo.

\* PERITONEÀLE - da περιτόναιον peritòn-eon peritoneo - che appar-

tiene al peritoneo.

PERITONEO - da zaci perl intorno e raívo tèin-o, tin-o stendo - membrana sierosa che veste la cavità dell'addome, si stende intorno agli organi in essa contenuti e gl'inviluppa in tutto od in parte.

\*Peritoneorragia - da περιτόναιον peritone-on peritoneo e έπγνυμι regn-ymi rompo - emorragia del

peritoneo.

\*PERITONEORRÈXI - da nepré- volge ad varov peritone-on peritone- e brille lussazione.

rèx-is rottura (ρήγνομι règn-ymi rompo) – rottura del peritoneo.

\* PERITONEOTRIPIA - da περιτόναιον periton-eon peritoneo e τρυπάω try-p-ao foro - perforazione del peritoneo.

\*PERITONITE - da περιτόναιον peritôn-eon peritoneo - infiammazione

del peritoneo.

PERITRACHÈLIO - da περὶ per-i intorno e τράχηλος tràchel-os collo - collana, collare; ornamento o difesa del collo.

\*PERITRICA – da περί peri intorno epēt, τρεχές thrix, trich-òs capello, pelo – gen. d'infus. tricoidei; caratterizzati da cigli vibratili, che circondano tutto il corpo, senza coprirne uniformente la superficie.

\* PERITRICHIO. V. Peritrica - gen. d'ins, pent., fam. lamellicorni; tutti pelosi.

PERITROCO – da περί per-l intorno e τροχὸς troch-òs ruolu (τ; ί. ω trèch-o corro) – m. ruota o cercliu concentrico alla base di un cilindro ed insieme a questo movibile intorno ad un asse; che serve ud alzar pesi e per solito a estrarre acqua dai pozzi.

PERITROPO - da περὶ perì intorno e τρίπω trèp-o volgo - m. seme che si dirige dall'asse del frutto verso i lati del pericarpio, cioè che rivolge il proprio asse verso la pe-

riferia del frutto.

PERITTÒMA - da περιττὸς peritt-òs superfluo - m. materia morbosa che rimane negli organi dopo una grave malattia e che conviene espellere.

PERIZÒMA – da περιζώνομι perizònn-ymi ricingo (περὶ peri intorno e ζώω zòn-, tema inusitato di ζώνομα zònn-ymi cingo) – benda, fascia a. che si avvolge al seno per sostenere le mammelle; m. che si avvolge ad una frattura, ad una lussyzione.

 Perognato - da πήρα pèr-a tascu | e γνάθες gnath-os mascella - gen. di mamm, roditori, fam, ratti; forniti di una sorta di tasca presso alla mascella.

l'erone - da πείρω pèir-o, pir-o pusso - fibbia, chiodo, spilla. 2 Osso lungo e sottile alla parte esterna della gamba; sin. di fibula.

\* Peronéa. V. Perône – gen., di moll. acefali dimiarii, fam. telline: distinti da due sottili e lunghissimi tubi, dei quali uno serve per l'entrata degli alimenti, l'altro per l'uscita degli escrementi.

\* Peroneo – da πιρόνη peròne – che appartiene al perone (arteria, muscoli).

\* Peroneocalcaneo - vocab. ibr. da πιρόνη peròne e lat. calcaneus calcagno - muscolo estensore laterale del calcagno.

\* PERONEOPREFALANGIO - vocab. ibr. da περόνη peròne, lat. præ innanzi e φάλαγξ, φάλαγγος falanx. falang-os falange - muscolo esteriore laterale del piede.

\*Peroneo-sopra-falangeziano-COMUNE - vocab. ibr. da περόνη peròne, sopra, φάλαγξ, φάλαγγος lalanx, falang-os falange e co-

m u n e - muscolo estensore comune dei pollici. 2 (del pollice); Muscolo lungo estensore del pollice. Peronèo-sopra-metatarsio -

vocab, ibr. da περόνη peròne, sopra e \* μετατάρσιον metatars-ion metatarso - muscolo che si stende dalla metà inferiore dell'orlo anteriore del peroneo all'estremità posteriore del quinto osso del metatarso.

\*Peròpteri – da πηρὸς per-òs mutilo e πτερόν pter-on ala - sez. di pesci olobranchi; che mancano di pinne o alette.

\* Perosi - da πηρόω per-do mutilo

o per difetto di sviluppo o per la perdita di certe parti.

\* Peròtide - da πηρόω per-do mutilo - gen. di p. m., fam. graminee; piante alte quanto un uomo. distinte da glume fornite di forti reste, onde provengono gravi accidenti agli occhi se ne vengono feriti.

\* l'enòxido - vocab. ibr. dal lat. per intens. e εξύς ox-ys acido combinazione di un corpo semplice coll'ossigeno, nella quale l'ossigeno trovasi nella maggior proporzione possibile.

Persefona - da Περσεφώνη Persefone Proserpina - m. gen. di crost, decapodi brachiuri, fam. oxistomi.

Pesso, \*Pessario da πεσσὸς pess-òs - calcolo. batuffolo di lana, ecc. - strumento che si mette nella vagina per mantenere l'utero al suo posto naturale, in caso di caduta o di rilasciamento di quest'organo ovvero di ernia vaginale; che si faceva anticamente di lana, di seta ecc.. e ora si fa di metallo, di sughero, di gomma elastica.

Petalismo – da πέταλον petal-on lamina - modo con cui i Siracusani condannavano all'esiglio qualche cittadino, scrivendone il nome sopra laminette; simile all'ostracismo degli Ateniesi. - Altri opinano che derivi da πίταλον petal-on nel senso di foglia, e che il nome del cittadino che volevasi esiliare, si scrivesse sopra foglie di olivo. Così pure altri fa derivare l'ostracismo da δστρακον *òstrakon* nel senso di coccio d'ostrica, affermando che il nome si scriveva sopra cocci di ostrica (V. Ostracismo).

\* PETALITO (invece di petalòlito) da πέταλον pètal-on foglia e λίθος izio di conformazione del corpo, lith-os pietra - min., di tessitura lamellosa, a laminette o striscioline | degli organi vegetali che rassomi-

simili a foglie.

PÈTALO - da πετάω, πετάγνυμι pet-ào, petànn-ymi stendo, estendo, spando (πέτασος petas-os petaso); πέταλος petal-os esteso; lat. pateo sono esteso, patulus largo, esteso: skt. patra, tedesco blatt foolia) - a. foglia; lamina. 2 m. Ciascuno dei pezzi di cui si compone la corolla dei fiori, quando sono al tutto distinti gli uni dagli altri. 3 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; larghi, piatti, a ino' di petalo. 4 Lamina d'oro su cui era înciso il nome di Dio, che portavasi in fronte dal sommo sacerdote degli Ebrei

\* Petalòceri – da πέταλον pètal-on foglia e zépac kèr-as corno - fam. d'ins. col. pent.; caratterizzati dalle antenue formate di tre a sette foglie o lamine riunite alla base, che si aprono e chiudono; sin. di lamelli-

corni.

\* Petalòchilo - da πέταλον pètal-on petalo e xeixos cheil-os, chi-I-os labbro - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; il cui labbro è largo, foliaceo.

 PETALOCHIRO – da πέταλον pètal-on petalo e xele chèir, chir mano (qui nel senso di zampa anteriore) gen, d'ins. emipt, sam. reduvidii, distinti da zampe anteriori

fogliacee.

PETALÒDE - da πέταλον petal-on petalo e elocs èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; sottili, larghi, a guisa di petali. 2 m. Ép. di piante i cui fiori hanno petali. 3 m. Min.; varietà di telluro, di tessitura foliacea. 4 m. Ep. del sedimento dell'orina, quando vi appajono scagliette o specie di fo-

gliano ai petali per struttura, tessuto, colore.

\* PETALOLEPIDE - da métalor pêtal-on petalo e λεπίς, λεπίδος lepis. lepid-òs scaglia - gen. di p. d... fam, composte: caratterizzate dalle squame interne dell'involucro lunghe e lineari, terminate da una radice petaloidea

\*PETALOMANIA - da πέταλον pètal-on petalo e uavía mania - malattia stenica delle piante, per cui tutti gli stami si convertono in ne-

tali, formando fiori doppi, \* PETALÒPO - da πέταλον pètal-on

petalo e ποῦς pus piede - gen. d'ins. col. tetr. fam. ciclici; distinti da piedi espansi a mo' di foglie.

\* Petalosomi – da πέταλον petal-on petalo e σωμα sòm-a corpo fam. di pesci olobranchi, il cui corpo è sottile e largo a foggia di lamina. \* PETALOSPERMO - da πέταλον pètal-on petalo e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. leguminose : i cui semi sono larghi e piatti.

a forma di foglia. \* PETALOSTEMONE. V. Petalostèmoni - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui stami

sono inseriti sui petali.

\*Petalostemoni - da πέταλον pètal-on petalo e στήμων stèmon stame - div. di piante caratterizzate dagli stami attaccati alla corolla o ai petali.

\* PETALÒTOMA - da πέταλον pètal-on petalo e roun tom-è taglio gen. di p. d., fam. mirtacee; di-

stinte da petali stratagliati.

\* PETALÜRA - da πέταλον petal-on petalo e cúpa ur à coda - gen. di ins. neuropt., fam. libellule; distinti da appendici all'addome. grandi e foliacce nei maschi.

\* Petasite – da πέτασον pètas-on PETALOIDE. V. Petalode - m. ep. | petaso - sp. di p. d., fam. tussilaginee, gen. tussilagine; fornite di

foglie larghissime.

PÈTASO. V. Pètalo - specie di cappello a larghe falde, usato dagli antichi.

PETASÓFORO - da πίτασω pêtas-on petaso e φίρω fêt-o porto m. gen. d'ucc. anisodactili, fam. colibri; che hanno in testa un ciufio di penne a guisa di cappello.

PETAURISTA - da né auçor pêtaur-on pertica - giocolatore, che faceva salti aiutandosi con una pertica. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. crioceri; così detti o per la velocità del loro volo, o per un appendice in forma di coda di cui è fornito il loro addome. 2 m. Sp. di mamm. primati, gen. scimie; attissimi al salto.

\* Petesia-da πετάω pet-ão spando - gen. di p. d., fam. rubiacee; che hanno rami sparsi a guisa di salice

piangente.

\* PETRÒBIO - da πέτρα pètr-a pietra e βίος bl-os vita - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che vi-

vono in luoghi pietrosi.

\*PETROCALLIDE – da πίτρα pêtr-a pietra e κάλλος kāll-os bellezza – gen. di p. d., fam. crucifere; che allignano in luoghi pietrosi e hanno bei fiori color di rosa.

\*Petrocaria - da πέτρα pètra pietra e κάρυον kary-on noce - gen. di p. d., fam. pomacee; il cui frutto è una noce durissima.

\* PETROFARINGEO – da πίτρα pêtr-a pietra e φάρνητος fârynx, fâryng-os faringe – che si riferisce alla faringe ed all'apofisi pietrosa delle tempie muscoli ecc. (muscoli, arterie ecc.).

\*PETRÒFILA - da πέτρα pètra pietra e φιλέω fil-èo amo - gen. di p. d., fam. proteacee; che allignano in luoghi pietrosi. 2 Gen. di

p. a., fam. muschi; idem.

\*PETRÒFILO. V. Petròfila - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che stanno fra le pietre.

\* PETROGALA – da πέτρα pètr-a pietra e γαλή gal-è donnola – gen. di mamm. marsupiali; che abitano

nei monti e somigliano alle donnole.

\* PETROGNATA – da mira pètra pietra e prade gnàthos mascellage d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno mandibole dure, quasi pietrose.

\*Petrolòbio - da πέτρα pètra pietra e λοδο lob-os baccello - gen. di p. d., fam. dipsacee; che allignano in mezzo ai sassi e i cui frutti sono piccoli baccelli.

\* PETROMIZIOEI. V. Petromizo.
\* PETROMIZIO da πέτρα pêtra pietra e μάζω myzo succhio - gen. di pesci condropi., fam. ciclostomi, tr. petromizidei; che hanno la bocca conformata in modo da poter succhiando attaccarsi tenacemente ai corpi solidi e specialmente alle pietre; volg. lampreda.

\*PETRÖ-SALPING-FARINGEO da πίτρα pêtra pietra, σελπής, σελπίτρα sălpinx, sălping-os trombo e φέργης, φέργητος farynx, faryng-os faringe – muscolo che si stende dallo sfenoide, dall'apofisi pietrosa e dalla tromba d'Eustachio alla parte superiore della faringe.

\*PETROSFENOIDALE - da πάτρα pètr-a pietra e σφηνοιιδὶε sfenoides sfenoide - sutura situata fra il margine posteriore dello sfenoide e il margine anteriore dell'apofisi pietrosa temporale.

PETTIA - da πεττὸς pett-òs calcolo - giuoco antico che, secondo alcuni, corrispondeva al giuoco di dama, secondo altri, agli scacchi.

PÈUCE - da πεώκη pèuk-e pino (albanese pik, lettone pikk-us amaro)-m. gen. di p. d foss., famconifere; simili al pino. \* Prucedance. V. Peucedano.

\* PEUCEDANITE. V. Peucedano - sostanza cristallizzabile estratta dalla radice di peucedano.

PRUCEDANO, V. Peuce - gen. di p. d., fam. ombrellifere, tr. peucedanee; di gusto amaro e di forma

simile al pino.

\* Peziza - da πίζα pèz-a piede, piunta del piede - gen. di p. a., fam. funghi sarcomici, tr. pezizoidec; che posano sul terreno essendo privi di fusto o di radice.

PEZIZOIDÈE. V. Peziza.

\* Pezodonto - da πίζα pèz-a piede e ¿δους, ¿δόντος odùs, odònt-os dente - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: le cui zampe sono dentellate. spinose.

Pezomachia. V. Pezòmaco -

combattimento a piedi.

Pezònaco - da πίζα pèz-a piede e udyouar mach-ome combatto - a. Soldato a piedi. 2 m. Gen d'ins. imenopt., fam. icneumonidi; le cui ali sono rudimentali, onde camminano e non volano.

\* Pezòporo - da meços pez-os pedestre e περιύω por-euo cammino gen. d'ucc. zigodactili, fam. pappagalli: che camminano quasi sem-

pre e di raro volano.

 PIANÈTA - alterato da πλανήτης planėt-es, da πλανάω plan-ão vago, erro - astro che gira attorno al sole e ne riceve luce e calore, così detto perchè cangiando continuamente posizione rispetto alle stelle sembra vagare, errare per il cielo.

\* PIARANTO - da muceo; piar-os pinque e avoc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. asclepiadee; il cui fiore è fornito di una corolla grassa,

carnosa.

\*Piaremia - da πιαρδ; piar-òs grasso e aluz èm-a sangue - stato morbido del sangue, che contiene grasso non combinato.

\* Picnantemo - da πυχνδ; pykn-ôs denso e avocucy anthem-on fiore gen. di p. d., fam. labiate; i cui fiori sono strettamente uniti fra di loro in capolini.

\* Picnite da muxvò: pvkn-òs denso - min.; varietà di topazio; denso,

compatto.

Picno - da πυκνός pykn-òs denso - consonanza nella quale in ciascun tetracordo la somma dei primi due intervalli è minore di un terzo.

\* Picnocefalo – da πυχνό; pykn-08 denso e zapakh kefal-è testa - gen. di p. d., fam. composte tubuliflori; distinte da densi capitoli di fiori. 2 Gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui fiori sono spessi e riuniti in forma di testa.

\* Picnofico – da πυχνδ; pykn-os spesso e púxos fyk-os alga - gen. di p. a., fam. ficee; le cui radici

sono spesse, ramose,

\* Picnogònidi. V. Picnògono. \*Pienògono – da πυχνὸς pykn-òs spesso e yovo gon-y articolazione gen. di crost. araneiformi, fam. pi-

cnogonidi; le cui femmine oltre le zampe composte di nove articoli, come i maschi, hanno altre zampe

accessorie di dieci articoli.

\* Picnomèro – da πυχνός pykn-ós denso e μπρὸς mer-òs coscia – gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; distinti da coscie grosse.

\* Picnoneuro – da πυχνός pykn-os spesso e veupov neuron nervo - gen. di p. d , fam. asclepiadee; le cui foglie hanno molte nervature.

Picnosi - da πυχνός pykn-ós denso m. condensazione degli umori. 2 Ordine militare in cui raddop-

piano le file.

\* Picnospora – da πυχνός dykn-os spesso e σπιρά spor-à seme - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; distinte da un gran numere di senu.

\*Picnostachide - da πυχνός pykn-òs spesso e στάχυς stak-ys spiga - gen. di p d., fam. labiate; distinte dai fiori disposti in diverse spighe.

Picnostilo – da mumo; pykn-os spesso e múnc styl-os colonna – oridine di colonne, distanti le une dalle altre solamente un diametro e mezzo delle medesime. 2 Edifizio le cui colonne lianno questo intercolunnio.

\* PICNOTELIA – da πυχνός pykn-os denso e δέλεια thèl-ia femmina - gen. di p. a., fam. licheni; i cui apoteci sono molto vicini, stretti fra loro.

\*PICRADENIA - da mix è; pikr-òs amaro e kò iv adèn glandula - gen. di p. d., fam. composte senecionidee; distinte da glandole da cui cille un unacce de glandole da cui

stilla un umore amaro.

\*PICRAMNIA - da muçõe pikr-ôs amare e kuviov amn-lon amnio - (qui preso in senso di membruna, corteccia) - gen. di p. d., fam. terebintacee; di corteccia sottile e membranesa, di sapore amaro.

Pichasma - da muzoc pikr-os amaro - m. gen. di p. d., fam. rutacee; la cui corteccia è ama-

rissima.

\*Picrito - da πικρός pikr-òs amaro - gen. di p. m., fam. ciperacee; molto amare.

Picria - da πικρός pikr-òs amaro - m. gen. di p. d., fam. gesne-

racee; di sapore amaro.

\*Picrico - da πιχρός pikr-ôs amaro - ep. di acido prodotto dall'azione dell'acido nitrico sull'indaco. sulla seta, sull'aloe; amarissimo.

Picride - da πικρός pikr-òs amaro - gen. di p. d., fam. composte

cicoracee; amare.

Picnipso - da muços pikr-os amaro - m. gen. di p. d., fam. composte cicoracee: amare.

\*Pichina - da 6 piar-de amuro - sostanza amura a es catia dalla digitale.

\* Picrite - da ... b piki-òs amaro - sin di picrospato.

Picrocolo - da - co, pi r-os amaro e ya..., chol-e hile - chi ha molta bile, molto amara; bilio-\*Picrofileo - da - co o mo-os

\*Picrofleo - da es os pise os amaro e o esis floros, fli-os corteccia - gen, di p d fam, p etaliacee; la cui scorza e amara

\*Picrocchido - da ... 255 pikr os amaro e y.525; glyk-ys dolce - sostanza cristallizzabile che si estrac dalla dulcamara.

\*PICROMELE — da muzos pi rans amaro e ; t : mèdi miele - sosiana estratta dalla bile, cue ha un sapue amaro in sulle prime e poi dolciastro.

 Picromice - da περός pikr-os amaro e ρόκης myk-es fungo - st. gen. di p. a., fam. funghi, gen. agarico; di sapore amarissimo.

\*Pichonniza – da περος με r-os amaro e ρίξα riz-a rudice – g α. di p. d., fam scrofularime; distinte da radici amare

\* Picrosia - da acce, pi i-is amaro - gen. di p d., fam. composte cicoracee; erhe amare

\* Picrosmina - da πω, δ, μι ι-us amaro e εσμ., osm-è odore - min.; bisilicato di magnesia; di odore e sapore ingrato.

\*Picrospato - vocab. ibr. da πεκρὸς pikr-òs amaro e trdescu spath spato - min.; calce carbonata magnesica; di sapore amarissimo.

\* Picrotoxina - da πικρός pikr-ós amaro e τιξικόν toxik-ón tossico sostanza cristallizzata amarissima e tossica che si estrae dai frutti del menispermo coccolo.

\* PIELITE – da πύελος pyel-os bacino – infiammazione della membrana mucosa che riveste i bacinetti e i calici dei reni.

Pièria, Pièrio - da πιελε pier-òs grasso, in senso di ubertoso (etimologia incertissima, sebbene generalmente accolta) - monte della Beuzia e della Macedonia sacro alle Muse.

Pieride. V. Pièria - m. gen. d'ins. lepid., fam. papiglionidi.

PIÈRIDI, PIÈRIE. V. Pièria nome delle Muse, cui era sacro il monte Pierio.

\* Pierio. V. Pièria.

PIESTERIO – da πάζω pièz-o premo – m. strumento con cui si premono e spezzano le ossa di un feto per estrarlo dall'utero materno.

Pièsto - da πιίζω pièz-o comprimo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che hanno corpo

piatto.

\* PIESTÒCERA – da πιστιθε piest-òs compresso (πιέζω pièz-o comprimo) e κίρας kèr-as corno – gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; distinti da corna compresse, piatte.

\* PIESTOSOMA - da πιστὸς piest-òs compresso (πιέζω pièz-o comprimo) e σωμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che hanno

il corpo piatto.

\*Piezia - da παζω piez-o comprimo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; distinti dagli ultimi articoli delle antenne larghi e piatti all'estremità.

\*Piezòcera - da πιίζω pièz-o comprimo e κέρας kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; così detti perchè hanno le antenne schiacciate, piatte.

\* Piezocorino – da πιζω piez-o pugilato (sia col comprimo e κερύνη koryn-e mazza – armato di cesto).

gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; caratterizzati da una largamazza.

\*PIEZÒMETRO – da πιέζω pièz-o comprimo e μέτρον mètr-on misura - apparecchio con cui si misura la compressibilità dei liquidi.

ompressionate de nquine pièz-ocomprimo e ρόπαλον ròpal-on mazza - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che hanno la mazza larga e. piatta.

\* PIEZOTRÀCHELO - da πιζω comprimo e τράχηλος tràchel-os collogen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, che hanno il protorace schiacciato.

\* Plezura - da πιζω pièz-o comprimo e οὐρὰ ur-à coda - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; chehanno l'addome grosso e comeschiacciato.

PIGARGHI. V. Pigargo - m. fam. di ucc. anisodactili; che hanno la coda e il groppone sparsi di macchie bianche.

Pigargo – da πυγή pyg-è natica e ἀργὸς arg-òs bianco – st.-gen. di ucc rapaci, gen. aquila; che ha le penne bianche al codione. 2 Sp. di manm. ruminanti, gen. antilope; i cui lombi sono sparsi di macchiebianche.

\*PIGATRICA - da πυγή pyg-è natica e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo - gen di mamm. primati, fam. quadrumani; distinti da natiche pelose.

PIGIRRÌNCO - da πυγή pyg-è natica e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ins. ortopt., fam. fasmii; che hanno l'addome terminato a foggiadi becco.

PIGMACHÌA – (invece di pigmomachia) – da πυγμὴ pygm-è pugnoe μάχη màch-e combattimento – pugilato (sia col pugno nudo, siaarmato di cesto). Pigmèo - da πυγμλ pygm-è spasso fra il cubito e le dita chiuse (18 dita traversali); secondo altri, dal celtico big piccolo e meas misura - uomo di brevissima statura le cui membra sono anormalmente sviluppate; grande (come favoleggiarono i Greci) quanto è dalle dita chiuse al cubito.

\* PIGOBRÀNCHI – da πυγή pyg-è natica e βράγχιων branch-ion branchia – ord. di moll. gasteropodi; che hanno le branchie presso

all'ano.

\* Pigofilògosi – da πυγλ pyg-è natica e φλόγωσις flògos-is flogosi – infiammazione delle natiche.

\* PIGOMELO - da πυγη pyg-è natica e μέλος mèl-nos membro - mostro che ha uno o due membri accessorii nella regione ipogastrica, dietro o fra i membri pelvii noranali.

\* PIGOPAGO – da πυγή pygė natica e παγείς pagė-is, pag-is unito, at-accato (πήγυμμ pėgn-ymi unisco, attacco) – mostro composto di due individui che hanno ombilici distinti e sono attaccati alle natiche.

\* PIGOPODI - da πυγπ pyg è natica e ποῦς, ποδὸς pus; pod-òs piede sez. d'ucc. palmipedi; così detti per la situazione dei loro piedi.

\* Plina - da πύον py-on pus - sostanza organica che l'acido acetico precipita dal siero del pus.

\*PILACRO - da πίλες pll-os cappello e άκρες akr-os alto - gen. di p. a., fam. funghi tubercolari; distinti da un cappello alto a forma di testa.

\* PILEANTO - vocab. ibr. dal lat. pileus cappello e & doc anth-os fore-gen. di p d., fam. mirtacee; i cui fiori sono coperti da una specie di cappello.

l'ILIDIO - dim. di milos pil-os cap- coscrive e, come dire pello - m. sostegno allungato, gra- l'entrata del duodeno.

cile che porta l'apotecio dei licheni, in forma di piccolo cappello.

\* PILIPÒGONO - da πίλος pll-os lana e πόγων pògon barba - gen. di p. a., fam. muschi; che arieggiano ad una barba lanosa.

\*Ph.080LO - da πιος pil-os cappello e βάιλω bàll-o getto - gen. di p. a., fam. funghi cistosporii; così detti perchè hanno lo sporangio coperto da un opercolo che quando i semi sono maturi, si apre e salta via.

\* PILOCARPÈE. V. Pilocàrpo.

\*PILOCARPO - da πίλες pil-os cappello e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. rutacee diosmee, tr. pilocarpee; i cui frutti hanno forma di cappello.

Pilòfora - da πίλος pil-os caprello e φίρω fèr-o porto - m. gen. di p. m., fam. palme; distinte da una spata, in forma di berretto, che involge i fiori.

\* PiLOMICI - da πίλες pil-os cappello e μύχης myk-es fungo - ord. di p. a., fam. funghi; che comprende quelli che sono forniti di un cappello sostenuto da un peduncolo.

\*PILÒRICO. V. Pilòro - che appartiene al piloro; che si riferisce al piloro.

\* PILORIDE B. PILORIDI - da πυλωφδ; pylor-òs custode (V. Pilòro) fam. di moll. dimiarii; le cui conchiglie sono semiaperte, in modo che l'animale che vi è contenuto, stando rivolto all'apertura, sembra far la guardia ad una porta.

PILORO - da πώλη pyl-e porta e εύρες ùr-os custode - orifizio inferiore dello stomaco, per cui questo comunica col duodeno; così detto perché forma l'entrata del canale intestinale ed è fornito di una valvola circolare, piatta, che la circoscrive e, come dire, custodisco l'entrata del duodeno.

PIL pyloi-òs piloro e zzozives karkin-os

eaucro - cancro del piloro.

 Pilòtrico – da πίλε; pìl-os cappello e boiš, roujo; thrix, trichos pelo - gen. di p. a , fam muschi; dis inti da una caliptra pelosa e squamosa.

I' M :LA - dal skt. piaj crescere, Dalai nutrire, ingrassare - m. Sp. di p d, fam, terebintacee, gen. canarie: dai cui frutti si estrae un olio grasso.

· I MI LEA - da muelà pimel-è grassa genedi p d , fam. dafnoidi; che hanno foglie pingui, carnose.

\* Ріме ЕРТЕКА – da піцелі ріmel-e grasso e mregov pter-on ala - gen di pesci acant., fam squamipenni; le cui ale o pinne dorsali, anali e caudali sono adipose

\* l'inelia - da minelà pimel-è grasso - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi, tr. pimeliarii; distinti da un addome rigonfio.

\* PIMELIARII. V. Pimėlia.

\* l iniclinico - da πιμελή pimel-è grasso - ep. di acido che si ottiene decomponendo l'acido oleico coll'acide n trico.

\* Pimelito (invece di pimelòlito) da πμ. λπ. pimel-è grasso e λίθες lith-os pietra - min.; che trovasi nel serpentino di Slesia; molle, untuoso al tatto.

PIMELODE - da muelà pimel-è grasso - m. gen. di pesci malac., fam. siluroidi; che non hanno squame e sono coperti di viscosità.

 l'imelòpo – da πιμελή pimel-è grasso e πιο; pus piede - gen. di ins. col. pent , fam. scarabeidi; che hanno le zampe grosse, grosse.

\* PIMELORREA - da πιμελή pimel-è grasso e ρέω rè-o scorro – morbosa escrezione dell'adipe nell'orina.

\* Pimpla - da πιμπλάω pimpl-ao son pieno - gen. d'ins. imenopt.

\* PILOROCARCINIA - da πυλωρός fam. punivori: così detti perchê hanno l'addome gonfio.

PINACOTECA - da mivat, mivaxoc pinax, pinak-os quadro e túxn thèk-e teca, ripostiglio (τίθημι tìth-emir pongo, ripongo) – collezione di quadri e di altri oggetti d'arte (statue,

disegni, ecc.). PINDARICO - da Hivoapoc Pindar-òs Pindaro, celebre poeta lirico relativo a Pindaro; composto alla maniera di Pindaro, elevata, conpassaggi improvvisi e senza transizioni apparenti da un oggetto ad-

un altro.

Pinna - dal skt pû, punāti, punité, zendo buj, kaj purificare; skt. puna purificante; zendobuja purificazione, bajin purificante (1 vocaboli che significano puro, ecc. sono affini a quelli che significano splendere) gen. di moll. concluiferi dimiarni, fam. mitilacce; le cui conchiglie hanno nell'internouno strato di madreperla, ed il cui piede porta una nappa di fili serici, finissimi e di bel colore. - Gli antichi chiamavano πίννα pinna (ovvero πιννικόν pinnikon, πινίκιος κόγχος pinikios konchos) anche il mollusco nella cui conchiglia si trovano le perle; francese pintadine, che deriva dalla medesima radice di pinna.

PINNÒFILACE - da πίννα pinna e φύλαξ, φύλακες fylax, fylak-os cu-

stude; sin. di pinnotère.

PINNOTÈRE - da πίννα pinna eτηρίω ter-èo custodisco - gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. catometopi, tr. pinnoterii; che vivono entro le conchiglie delle pinne e di altri molluschi, e che, come favoleggiarono gli antichi, avvertenol'animale che gli ospita quando si avvicina qualche nemico.

\* Pinofilinii. V. Pinofilo.

\* PINÒFILO - da mívos pin-os im-

mondizia e φιλίω fil-èo amo - gen. | d'ins. col. pent., fam. brachelitri, tr. pinofilinii: che si trovano nelle immondizie.

\* PIOCEFALO - da múov py-on pus e xapain kefal-è testa - raccolta di pus nella testa.

\*Piocèle - da πύον py-on pus e κήλη kèl-e tumore - tumore purulento.

\* Piocella - da πύον py-on pus e ποιλία koil-la, kil-la ventre - raccolta di pus nell'addome.

\* Piocenosi – da πύον py-on pus e xevóm ken-do vuoto - evacuazione di pus.

\*Piochesia - da πύον py-on pus e γέζω chèz-o evacuo - diarrea marciosa.

\*Procistine - da múos py-on pus e xúgres kyst-is vescica - vomica purulenta, o apostema suppurato.

PIODE - da πύον py-on pus, marcia - purulento, marcioso.

\* Pioedema – da πύον pv-on pus e olonua didem-a, idem-a edema (οιδίω oid-èo, id-èo gonfio) - edema tumore purulento.

\* Pioèmesi - da πύον py-on pus e èμέω em-èo vomito – vomito di marcia.

\* Pioemia - da πύον py-on *pus* e αίμα èm-u sanque - affezione morbosa in cui vi è tendenza alla for-

mazione di raccolte purulente. \* PIOEMICO. V. Pioemia - che si riferisce alla pioemia.

\*Pioemopneumonite – da πύον py-on pus, alua èm-a sangue e πνεύμων pnèumon polmone - infiammazione del polmone prodotta da un riassorbimento purulento.

\* Piòpila - da πίων pion grasso e φιλίω fil-èo amo - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che vivono nel sormaggio grasso.

\*Pioflebite da πύον py-on pus e

ascesso in una vena cagionato da marcia.

\* PIOFTALMÍA - da múcy dy-on mas e δωθαλμός ofthalm-òs occhio - raccolta di pus nell'occhio.

\* Plogenia - da múcy py-on pus e γεννάω genn-ào genero - formazione

\* Piòlito - da múov py-on pus e λίθες lith-os pietra - concrezione

formata nel pus. \* PIOMETRA - da πύον py-on pus e untrea mètr-a matrice - collezione

purulenta nella matrice. \* Pionefrite – da zúov py-on pus e veppos nefr-os rene - infiamma-

zione dei reni cagionata da marcia. \* Pioneuria – da πύον pv-on pus e veupov neur-on nervo - suppura-

zione dei nervi. \* Pioplania – da πύον py-on dus πλανάω plan-ào giro, vago - metastasi del pus.

\* Piopoetico - da πύον py-on pus e ποιέω poi-èo, pi-èo faccio - suppurativo, che produce suppurazione.

\* Pioprisia - da πύον py-on pus e πτύω pty-o sputo - sputo marcioso. \*Piorragia - da πύον py-on pus e ἐήγνυμι règn-ymi rompo - scolo

di pus. \* Piorrèa - da πύον py-on pus c

έίω rè-o scorro – sin. di piorragia. \* Piorrinorrèa - da πύον py-on pus, pir rin naso e pto re-ò scorro - scolo di pus dalle fosse nasali.

\* Pioscheocele - da zúcy py-on pus, σσγεων dsch-eon scroto e κήλη kèl-e ernia - ernia purulenta nello scroto.

\* Piotoràce - da πύον py-on pus e θώραξ, θώραχος thòrax, thòrak-os torace - spandimento di marcia nel netto.

\*Piperodèndro - da πίπερι piperi pepe e δένδρον dendr-on albero φλίψ, φλιδός fleps, fleb-os vena - | - sp. di p. d., fam. terebintacee, gen. schino; le cui foglie e i frutti hanno sapor di pepe; sin. di schino molle.

\*Piptarëro – da πίπτω piptocado e ἀθήρ athèr resta – gen. di p. m., fam. graminee; così nominate per la caducità della resta di cui è guernita la loro gluma.

\*PIPTÒCOMA – da πίπτω pipt-o cado e κόμπ kòm-e chioma – gen. di p. d., fam. composte; che hanno il pennacchietto delle achene esterne

caduco.

\*PIPTÖSTOMO - da πίπτω pipt-ocado e στόμα stôma bocca - gen. di p. a., fam. funghi clinospori; caratterizzati da un ostiolo che ad un certo tempo si stacca circolarmente dal ricettacolo e lascia scoperti gli organi della fruttificazione.

Pira - da πῦρ pyr fuoco - catasta di legna da bruciare i cadaveri. 2 m. Urna o vaso da cui sembra che escano fiamme od altro, e che si mette talora per ornamento alla

facciata di un edificio.

PIRACANTA - da πῦς pyr fuoco e ἄχανθα åkanth-a spina - a. sp. di p. d., fam. scrolularinee, gen. verbasco, di cui gli antichi si servivano per far lucignoli; coperte di peli rigidi; - (secondo altri) gen. di p. d., fam. berberidee; spinose e le cui bacche sono di un colore rosso vivo; volg. crespino. 2 m. Sp. di p. d., fam. rosacee, gen. mespilo; le cui spine producono un vivo bruciore.

PIRALIDE - da πῦρ pyr fuoco - m. gen. d'ins. lepid., fam. not-turni, che girano intorno al lume e

vi ardono.

\* PIRAMIDALE – da πυραμίε, πυραμίδος pyramis , pyramid-os piramidale – che ha forma di piramide; applicato particolarmente ad alcune parti del corpo che hanno questa forma. – 2 Corpi piramidali; prominenze sulla faccia interna della

midolla allungata. - 3 Osso piramidale; osso del carpo, che ha
forma tra di cuneo tra di piramide.
- 4 Piramidale dell'addome: muscolo che si estende dalla sinfisi
pubia alla linea bianca. - 5 Piramidale della coscia; sin. di sacro
trocanterio. - 6 Piramidale del
naso; muscolo che si stende sotto
il naso.

PIRAMIDE - dal coptico pe sommità, sorgere e rem esser sublime, rama altezza: o da pe sorgere, re sole, m suffisso o ma luogo (mam-peire oriente); forse anche da be sepolcro, ero re e m suffisso - La forma, la posizione e la destinazione delle piramidi sono esattamente determinate da queste etimologie, secondo le quali sono edifizii « altissimi, che sorgono a guisa di raggio di sole (cioè andando a finire in punta), orientati; sepoleri di re ». 2 Poliedro che ha per base un poligono qualunque e di cui tutte le altre faccie sono triangoli che concorrono al medesimo punto (ch'è la sommità della piramide); così detto, perchè a qu**e**sta foggia erano costruite le piramidi egiziane. 3 m. Piccola eminenza ossea che si osserva nella cassa del timpano dell'orecchia. 4 m. Strumento chirurgico, specie di punteruolo quadrato che termina in punta. 5 m. Pezzo dell'oriuolo intorno a cui si avvolge la catenella che serve per caricarlo; che ha forma di piramide. 6 m. Catasta di palle da cannone o di altri grossi projettili, foggiata a piramide.

\* PIRAMIDELLA – da πυραμίε, πυραμίδος pyramis, pyramid-os piramide – gen. di moll. conchiferi univalvi; distinti da conchiglia torri-

colare o piramidale.

forma. - 2 Corpi piramidali, prominenze sulla faccia interna della ραμίδος pyramis, pyramid-os piramide - m. gen. di p. a., fam. mu- | dotto della distillazione del legno. schi : distinti dalla cuffia o caliptra di forma piramidale.

Piramidoide - da πυραμίς, πυραμίδος pyramis, pyramidos piramide e clos èid-os, id-os forma, somiulianza - m. solido formato dalla rivoluzione di una semiparabola intorno ad una delle sue ordinate.

Pirata - Si possono dare due etimologie di questo vocabolo dal zendo par, fra-par portar via; latino fur ladro, fur-or, rubare: ellenico volgare πέρνω pèr-11-0 prendo, fut θα πάρω tha par-o, noristo imupa épeir-a, èpir-a, che si pronuncia per solito epir-a (Iláo: Paris Paride, trojano, come dire il rapitore di Elena); questo è l'etimo più probabile. Pirata può anche derivare dal skt. påra tragillo per mare (παρών par-on sorla di bastimento), massa d'acqua. Sia che si accetti l'uno o l'altro di questi etimi, -aths ates è un suffisso con una terminazione; non fa d'uopo altre radici - ladro di mare. \* Pirateria - da πειρατές peira-

t-ès, pirat-ès pirata - mestiere del pirata, ladroneccio di mare. Piratico - da πειρατής peirat-ès,

pirat-ès pirata - di pirata, relativo

a pirata.

Pirazo – da πυράζω pyráz-o rosseggio (πύρ pyr fuoco) - m. gen. di moll. conchiferi opercolati; le cui conchiglie sono di un color rosso acceso.

\* Pirelena – da πύρ pyr fuoco e Thator ele-on olio - olio empireumatico.

\*Pireliòmetro - da πύρ pyr fuoco, πλιος èl·ios sole e μέτρον mètr-on misura - strumento per determinare la quantità di calore che -dà il sole.

\* PIRENA

\* PIRENACEE - da πυρήν pyrèn noc-

ciuolo - fam. di p. d.; distinte da quattro pireni o nocciuoli nei loro frutti; sin. di verbenacee.

\* Pinenaria – da πυρέν pyrèn nocciuolo - gen. di p. d., fam.

rosacee; il cui frutto contiene dieci nocciuoli ossei.

 Pirenastro – da πυρήν pyrén nocciuolo e aotpov astr-on astro -- gen di p. a., fam. licheni : distinte da molti talami disposti intorno ad un'asse e da nocciuoli globosi contenuti nel peritecio.

Pirenio - dim. di muphy pyren nocciuolo - m. gen. di p. d., fam. funghi; che somigliano ad una pic-

cola nocciuola.

Pireno - affine all'albanese perne*frutto* (peren, cangiato l'ordine delle lettere nella seconda sillaba), dalla radice skt. barh. varh, varnh-ati crescere – a. nocciuolo. 2 m. Piccolo nocciuolo contenuto in un pericarpio, come p. e. nelle nespole.

\* Pireno - da πύρ pyr fuoco e civos din-os, in-os vino - spirito di

vino, alcool.

PIRENOIDE - da muono pyren nocciuolo e sidos èid-os, id-os forma. somiglianza - m. ep. dell'apofisi della seconda vertebra del collo, che arieggia nella forma ad un nocciuolo; sin. di odontoide.

\*Pirenola - da πυρήν pyrèn nocciuolo - gen. di p. a., fam. licheni; il cui peritecio è un nucleo piccolo

e globoso

\* Pirenomiceti - da πυρήν pyren nocciuolo e μύχης, μέχητις mykes, myket-os fungo - ord. di p. d., fam. funghi; le cui spore sono involte in una specie di nocciuolo.

Pireo - da muo pyr fuoco (V. Porda πῦρ pyr fuoco-pro-l fira) - m. sp. di p. a., fam. funghi

gen. xilostroma; di cui si fa esca per accendere il fuoco.

per accendere il fuoco.
\* PIRETICO - da πυρετός pyret-òs

febbre - sin. di febbrile.

• PINETGENESI - da muestis pyret-os febbre e vivious genes-is generazione (vivious genn-do genero) - origine e sviluppo della febbre.

\* PINETOGENICO. V. Piretogenesi - sin di stimolante; perche la eccitazione generale prodotta dagli stinolanti può cagionare la febbre.

PIRETOGRAFÍA - da πυρετὸς pyret-òs febbre e γραφὰ grafe descrizione - descrizione della febbre.

\* PIRETOLOGÍA - da πυρετὸς pyret-òs febbre e λόγος lòg-os discorso
 - trattato, dottrina medica sulle febbri.

\* PIRETOLÒGICO. V. Piretologia - che si riferisce alla piretologia.

\*PIRETOLOGISTA, PIRETOLOGO (V. Piretologia) - medico che si occupa specialmente di studiare le febbri.

\* PIRETRÌNA. V. Pirètro - sostanza estratta dal piretro. PIRÈTRO - da πύρ pyr fuoco (V.

PIRETRO - da πῦρ pyr Juoco (V. Porfira) - gen. di p. d., fam. composte; la cui radice è di un sapore bruciante ed eccita la salivazione.

Pirexi, \* Pirexia - da πυρέσσω pyrėss-o, fut. πυρέξω pyrèx-o ho la febbre (πῦρ pyr fuoco) - febbre; stato febbrile.

Pingo - da πόργες pyrg-os torre - m. gen. di p. d., fam. incerta; così nominate dalla forma torrico-lare dei fratti. 2 m. Gen. di mollecefalopodi; le cui conchiglie somigliano a merli di torri.

Pirgoma - da πύργος pyrg-os torre - m. gen. di moll. cefalopodi; distinti da una conchiglia ventruta,

Pirite - da πῦρ pyr fuoco (V. Porfira) - min.; solfuro metallico, che sotto le percosse dell'acciarino getta acintille.

\* PIRITÒSO. V. Pirite - che c ntiene della pirite. \* PIROACÈTICO - vocab. ibr. da wup pyr fuoco e aceto - liquido di

sapore acre e caldo, che si ottiene distillando gli acetati. \* PIROBALÌSTICA – da πῦρ pyr faoco e βάλλω bàll-o getto – macchina per

gettar fuochi artifiziali.

\* PIROBALISTICO. V. Pirobalistica - ep. delle armi da fuoco (schioppi, cannoni ecc.).

\* PIROBOLISTA. V. Pirobalistica - compositore di fuochi artificiali.

\* Pirocòride – da πῦρ pyr fuoco e κόρις kỏr-is cimice – gen. d'ins. eter., fam. geocorisi; il cui morso produce bruciore.

PIROCROA - da πῦρ pyr fuoco e χρόα chr-òa colore - m. gen. d'ins. col. pent., fam. trachelidi, tr. pi-rocroidi; di colore rosso acceso. 2 m. Gen. di p. a., fam. licheni; idem.

\* PIROCROIDI. V. Piròcros.

\* Piroelèctrico - da πῦρ pyr fuoco e ἥλεκτρον èlektr-on elettro - ep. dei corpi cui si comunica l'elettricità col calore,

Pirofano – da πῦρ pyr fuoco e φαίνω fên-o splendo – m. sp. di ucc. zigodactili, gen. cuculo; di color rosso di fuoco in tutte le parti inferiori del corpo.

PIRÔFORO - da πύρ pyr fuoco e φέρω fèr-o porto - m. sostanza che ha la proprietà di sviluppare lume e

calorico al contatto dell'aria.
\* Pirogenerico. V. Pirogenesi che concerne la pirogenesi.

Pirògeno, Pirogeneo - da πυρ pyr fuoco e γεντάω gene-ko genero, produco - m. ep. di un gran numero di principii chimici prodottà dall'azione del fuoco.

\* PIROGÈNESI. V. Pirògeno - produzione del fuoco.

Piròide - da πῦρ pyr fuoco e

aldos eid-os, id-os forma somi- le a determinare il grado di fuoco glianza - m ep dei terreni formati immediatamente per via ignea, come i vulcanici, i granitici, i porfirici ecc.

 Piròla – da πῦρ pyr fuoco e όλος ôl-os tutto - gen. di p. d., fam. ericacee; che hanno sapore amaro,

bruciante.

 Pirolatria – da πῦρ pyr fuoco e λατρία latr-la adorazione – culto del fuoco.

\* PIROLATRA. V. Pirolatria - adoratore del fuoco.

\*Pirolegnôso - vocab. ibr. da πύρ pyr fuoco e legno - ep. di acido che si ottiene distillando il legno.

\* Pirologia - da πύρ pyr fuoco e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina sul fuoco, sulla combustione. \* Pirolusite - da πῦρ pyr fuoco e

λύω ly-o, fut. λύσω lys-o sciolgo min., composto di manganese e di ossigeno; così detto perchè al fuoco si scompone sviluppando l'ossigeno.

PIROMANTE. V. Piromanzia che esercita la piromanzia.

Piromanzia - da πύρ pyr fuoco e μαντεία mant-èia, mant-ia divinazione - divinazione per mezzo del fuoco, singolarmente di quello dei sacrifici.

\* Piromecònico - da πῦρ pvr fuoco e μήχων měk-on papavero - ep. di acido che si ottiene portando a una certa temperatura l'acido meconico.

\* Piromeridio - da πύρ pyr fuoco μερίε, μερίδες meris, merid-os particella - min.; roccia feldspatica. che, battuta in alcune parti, manda scintille, in altre no.

\*PIRÒMETRO - da muo pyr fuoco e pérpoy metr-on misura - strumento che serve a misurare temperature molto più alte di quelle che potrebbe

necessario alla fusione dei varir metalli, alla cottura della porcellana ecc.

\* Pironorfite - da mup pyr fuocoe μερφή morf-è forma – min.; piombo fosfatico, che ha la pro-

prietà di diventar fosforescente. \* Pironomia - da πῦρ pyr fuoco e νόμος nòm-os legge - arte di regolare il fuoco nelle operazioni chimiche.

\* PIROPÈCILO - da mue pyr fuoco e ποικίλος poikil-os, pikil-os vario-- min.; sorta di granito, variato

da punti di color igneo.

PIROPO - da muo pyr fuoco e by, όπος ops. op-os aspetto - min.; sorta di carbonchio o di granato, di colore vivacissimo, rosso di fuoco. 2 a. Lega in cui entravanotre parti d'oro e una di rame.

 Piròscafo – da πῦρ pyr fuoco e σχάφος skaf-os cosa cara, in generale, e specialmente scafo di bastimento: σχάφη skaf-e battello bastimento che cammina per mezzo del fuoco, cioè colle ruote o colle elici messe in movimento dal vapore sviluppato per mezzo del fuoco.

\* Piroscopia - da πύρ pyr fuoco e σκιπέω skop-èo osservo - sin. di piromanzia.

\* Piròscopo. V. Piroscopia - strumento con cui si può conoscere l'intensità del fuoco acceso in una stanza; sorta di termometro.

Pirosi – da πῦρ pyr fuoco – m. bruciore che dallo stomaco si propaga lungo l'esofago sino alla gola.

\*Piròsoma - da πύρ pyr fuoco e σωμα sòm-a corpo - gen. di moll. acefali: fosforescenti.

\* Piròstoma - da πῦρ pyr fuoco eστόμα stòm-a bocca - gen. di p. d., indicare il termometro ordinario, fam. verbenacee; distinte da una corolla ringente, colla fauce o bocca | ottenuto dalla distillazione dell'acido color di fuoco.

\* Pirostrėa – da πῦρ pyr fuoco e corpus distreios, distrios purpureo - gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui fiori sono di un color porporino acceso.

\* Piròta - da πῦρ pyr fuoco e cũs, ώτὸς us, ot-os orecchio - gen. di ucc. passeri; che hanno le piume al disopra degli orecchi di color rosso di fuoco.

\* Pirotartarico - vocab. ibr. da πύρ pyr fuoco e tartaro - ep. di acido che si ottiene distillando il

tartrato di potassa.

\* PIROTARTRATO. V. Pirotartaro - sale risultante dalla combinazione dell'acido pirotartarico con una base salificabile.

\* Pirotecnia – da πῦρ pyr fuoco e τέχνη tèchn-e artc - arte di maneggiare il fuoco, di applicarlo alle varie operazioni delle arti e delle occorrenze scientifiche; specialmente, arte di fare fuochi artificiali.

\* PIROTÈCNICO. V. Pirotecnia relativo alla pirotecnia.

Pirotico - da πύρ pyr fuoco bruciante, caustico.

- \* PIROTONIDE da πῦρ pyr fuoco e obsviev othoni-on pannolino (combinazione di due radici coptiche equivalenti, uo, the ni germinare; ovvero di uo e del secondo elemento di sh-then, sh-ten tunica, γιτών chit-on; come dire prodotto vegetale tessuto) - sorta di olio pirogeno prodotto dalla combustione di tessuti di lino, di canapa, di cotone.
- \* Piro-uràto. V. Piro-ùrico sale risultante dalla combinazione dell'acido pirourico con una base salificabile.
- \* Piro-ùrico da πῦρ pyr fuoco | e copey ur-on orina - ep. di acido corvidi; così denominati perchè la

urico.

\* Piroxèna, Piroxèno - da πῦρ pyr fuoco e živos xen-os straniero min.; roccia composta di silice, di magnesia di calce e di ossidi di ferro e di manganese; che si trova nei terreni vulcanici.

\* Piròxilo - da πῦρ pyr fuoco e ξύλον xyl-on legno – sostanza che si ottiene per azione dell'acido nitrico sulla fibra legnosa in generale, e particolarmente sul cotone, sulla canape ecc., e che fa esplosione come la polvere da schioppo.

\* Pirranto – da πυβρός pyrr-ds rosso e avec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. combretacee; i cui fiori sono di color rosso acceso.

\* Pirretina – da πῦρ pyr fuoco e ρητίνη retin-e resina - materia di natura resinosa prodotta coll'azione del fuoco.

Pirrica - da Πύρδυχος Pyrrica-os Pirrico - danza militare, così nominata da un Pirrico Cretese o Lacedemone che ne fu l'inventore (o secondo altri da Πύρρος Pyrr-os Pirro, figlio di Achille).

Pirrica - piede composto di due brevi, che si usava nei canti con cui si accompagnava la pirrica (secondo altri così detto da un Pirrico di Cidonia, che ne fu l'inventore).

Pirrocefalo – da πυδόδο: pyrr-os rosso e xepalin kefal-è testa - m. sp. di ucc. zigodactili, gen. cuculo: distinti dal color rosso acceso della testa.

da πυδόος pyrr-os Pirrocóma rosso e xoun kom-e chioma - m. gen. di p. d., fam, composte; i cui pennacchi sono di color rosso.

\* Pirrocòrace - da muòdos pyrr-os rosso e zópat, zópazoc korax, korak-os corvo - gen. di ucc., fam.

specie di corvo ch'è tipo di questo | sello e λίθις lith-os pietra - min ; genere, ha le zampe rosse.

\* Pirrocòride - da πυξέδς pyrr-òs rosso e xósic kòr-is cimice - gen. d'ins. emipt., fam. ligei; sorta di cimici rosse.

Pirrode - da πυβέδ; pyrr-ds rosso - m. gen. d'ucc. zigodactili, fam. pappagalli; di color rosso acceso.

Pirrònico, Pirronista - da Πύδδων Pyrron Pirrone, antico filosofo - seguace di Pirrone; sin. di scèptico, scèttico.

V. \* Pirronismo. Pirronico dottrina filosofica di Pirrone: sin. di scepticismo, scetticismo.

\*Pirropappo - da πυβέδ; pyrr-ds rosso e πάππος papp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte cicoracee; i cui pappi o pennacchi sono di color rosso.

 Pirròsa – da πυἐρὸς pyrr-òs rosso - gen. di p. d., fam. miristicee;

che hanno fiori rossi.

\*Pirròsia – da πυἐρὸς pyrr-òs rosso - gen. di p. a., fam. felci polipodiacee; le cui foglie sono coperte, in tutta la superficie inferiore, di peli rossi.

\*Pirrosiderite - da πυβέδε pyrr-os rosso e gíonece sider-os ferro miniera di ferro di color rosso.

Pirrotrichia – da muççõs pyrr-òs rosso e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo - m. gen. di p. d., fam. papilionacee; i cui pappi sono rossi.

\*Pirrula - da πυβέδ; pyrr-ds rosso - gen. di ucc. passeri, fam. fringillidi, st.-fam. pirrulinee; che hanno le penne più o meno rosse.

\* PIRRULINÈE. V. Pirrula.

\* Pisocarpo - da πίσεν pis-on piseilo e καρπὸ; karp-òs frutto - gen. di p. a., fam. funghi; il cui peridio somiglia a un piccolo pisello.

\*Pisolito - da mísev pis-on pi- di Apollo in Delfo.

sorta di concrezioni calcaree globose, che hanno la figura di un pisello.

PISSASFALTO - da migga piss-a pece e ἄσφαλτος àsfalt-os asfalto bitume nero e molle.

Pisseleo - da mígga plss-a peree ilasov èle-on olio - miscela d'olioe di pece.

Pissidantera... Pissidina. V.

Pixidantėra... Pixidina.

Pissire - da míooz plss-a pece. vino medicato con pece o resina (come ora si usa generalmente in Grecia, ove si chiama appunto resinato o rezinato). 2 m. Min.; sorta di pietra che spezzandosi è untuosa. come la pece; selce resinite.

PISSODE - da níova plss-a pece e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins, col. tetr.. fam. curculionidi; che hanno il color della pece.

PISTACCHIO - da πιστάχιον pistàk-ion - gen. di p. d., fam. terebintacee.

\* Pistia - da miore: pist-òs potabile (πίνω pln-o bevo) - gen. di p. m., fam. aroidee, tr. pistiacee; le cui radici sogliono essere immerse nel!'acqua.

\* PISTIACEE. V. Pistia.

\*PITECHIRO - (invece di Pitecòchiro) da πίθηχος pithek-os scimia e xeio chèir, chir mano - gen. di mamm, roditori; le cui zampe di. dietro rassomigliano a quelle delle sarighe, sorta di scimie.

PITECO - da mitras pithek-os. -a. gen. di mamm. quadrumani, fam. scimie; che corrisponde aL macaco. 2 m. Gr. di mamm. quadrumani, fam. scimie; che comprende gli urangutang.

Pitia, \* Pizia - da Πύθιος Pythios Pizio (Apollo) - sacerdotessa

Pitici - da Húdroc Pythios Pizio (Apollo) - solenni giuochi che si celebravano ogni nove anni a Delfo in onore di Apollo.

PITILISMA - da πίτυλος pityl-os agitazione - esercizio ginnastico che consisteva nel camminare in punta di piedi tenendo le braccia alte ed

agitandole in varie guise.

Pitilo - da πίτυλος pityl-os agitazione - m. gen. di ucc. passeri, fam. fringillidi; così detti perchè sono sempre in moto.

Pitionico - da Πύθια Pyth-ia giuochi pitici e vixáw nik-do vinco - vincitore ai giuochi pitici.

PITIRIA - da mirupov pityr-on forfora - m. gen. di p. a., fam. licheni; coperti di una crosta forforacea.

\* PITIRODIA - da mítupov pltyr-on forfora e sidos eld-os, id-os specie, somiglianza - gen. di p. d., fam. verbenacee; le cui foglie sono coperte di scaglie forforacee.

Prtiusa - da mitus pit-ys pino m. sp. di p. d., fam. euforbiacee, gen. euforbia; le cui foglie somigliano a quelle del pino.

Piro - da πύθω pyth-o impu-Aridisco - gen. d'ins. col. pent., fam. stenelitri; che abitano sotto la corteccia degli alberi già corrotta e imputridita.

Pitòne - da Πύθων Python *Pi*tone, serpente mitologico ucciso da Apollo - m. gen di rett. ofidii, fam. pitonidi.

\* PITONESSA. Sin. di Pitia, Pi-

zia.

\* Pittacala – da πίττα piti-a pece e x2 0; kal-òs bello - materia resinosa di un bel colore azzurro. -estratta dal legno distillato.

\*Pritospora - da mítea pltt-a pece e σπέρες spòr-os grano - gen. di p. d., fam. pittosporce; il cui

con loculi intonacati di una vernice resinosa e contenente i semi.

PIX

\* PITTOSPOREE. V. Pittospora. \* PITURANTO - da πίτυρον pityr-oa forfora e zwec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. ombrellifere: i cui fiori e frutti sono coperti di scaglie forforacee.

Piùlco - da πύον py-on pus e čλxω èlk-o tiro, estraggo - strumento chirurgico, che serve per estrarre materie purulente contenute in una cavitá del corpo.

\*Piuria - da πύον py-on pus e copov ur on orina - - ejezione di una materia purulenta mista alle orine.

\* Pixidantèra – da πυξίς, πυξίδος pyxis, pyx-id-os pisside e ávêncà anther-à antera - gen, di p. d., fam. incerta: le antere dei cui fiori si aprono a foggia di scodellette.

\* PIXIDARIA - da πυξίς, πυξίδο pyxis, pyxid-os pisside - gen. di p. a., fam. licheni; il cui peritecie

ha forma di pisside.

\*PIXIDATO - da mugis, mugioca pyxis, pyxid-os pisside - ep. di organo vegetale che ha forma di pisside.

Pixide, \* Pisside - dai skt. paç contenere, modificato in puç, puk, puks (la sostituzione della vocale u ad a nelle radici è frequente); fiamm. bak vaso; secondo altri da πύξος pyx-os bosso, come dire asse, arnese, vaso di bosso, e, per estensione, di qualunque altro legno, di qualunque altra materia a vaso, per solito, di piccole dimensioni 2 a. Tavoletta da scri-

vere, da disegnare, da dipingere. 2 Cassetta, cofanetto in cui si riponevano i giojelli ed altri preziosi ornamenti. 3 m. Vaso in cui si conservano nel tabernacolo le particole consacrate, tondeggiante con frutto è una cansula globuliforme un piede e un coperchio. 4 m. Frutto semplice, uniloculare, glo- | dar-os acquoso - ep. delle cabuloso, che s'apre alla metà per una fissura orizzontale e si divide in due valve emisferiche.

 Pixibirònne – vocab. ibr. da πυξίς, πυξίδος pyxis, pyxid-os pisside nº 3 e forma - che ha forma di pisside; ep. di bacca, capsula. lobo od altro organo vegetale.

PIXIDIO - dim. di mugis, mugidec pyxis, pyxid-os pisside - m. fratto,

pisside biloculare.

\* Ριχίρυια - da πυξίς, πυξίδος pyxis, pyxid-os pisside - capsula dei

muschi.

\* Pixina - da mugic pyx-ls pisside - gen. di p. a , fam. licheni , tr. pixinee; il cui peritecio si apre a foggia di pisside.

\* Pizia. V. Pitia.

\* PLACINTIO - da mlaxous, mlaxouvros plakus, plakunt-os focaccia - m. gen. di p. a., fam. licheni: il cui tallo ha forma di una piccola focaccia

\* PLACODIA - da πλάξ, πλακό; plax, plak-òs tavola e sidos èid-os. id-os forma, somiglianza - gen. di p. a., fam. licheni; che hanno forma di espansione crostacea.

PLACODIO. V. Placodia - gen. di p. a., fam. licheni; il cui tallo

orbicolare è compresso.

\*PLACÒNIO - da πλάξ, πλακὸ; plax, plak-òs tavola - gen. di p. a., fam. ficee; il cui fusto distico è ramoso e compresso a guisa di tavola.

\* PLACUNA - da πλακοῦς plak-ủs focaccia - gen. di moll. conchiferi, fam. ostracei; le cui conchiglie hanno forma schiacciata, di focaccia.

\*Pladárosi – da πλαδαρὸ; pladar-os acquoso - tumore cistico molle con raccolta di una sostanza corrotta.

\*PLADARÒTO - da πλαδαρὸς pla- | \*PLAGIOLA - da πλάγιος plag-ios

runcole che nascono nelle parti interne delle palpebre ed aiutano la lagrimazione.

\* PLAGIANTO - da maáy:ce plag-ios obliquo e avecs anth-os fiore - gen. di p d., fam. sterculiacee; la cui corolla è composta di cinque petali. due dei quali sembrano posti traversalmente sul fiore.

PLAGIARIO. V. Plágio - chi ruba gli scritti, i pensieri altrui e li pubblica come suoi; chi commette un

plagio.

PLAGIO - da madrios plagios doloso, frodolento - m. furto di opere e scritti altrui per ispacciarli come proprii.

\* PLAGIMIONI - da πλάγιος plag-ios fianco e nuov myon muscolo - sez. di moll. conchiferi; distinti dai muscoli inseriti lateralmente

\* PLAGIOCÁSMA - da πλάγιος plag-ios obliquo e χάσμα chàsm-a apertura - gen. di p a , fam. epatiche; i cui involucri si aprono obliquamente.

\* PLAGIODÈRA - da πλάγιος plàg-ios obliquo e dion der-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; il cui corsaletto è obliquo.

\* PLAGIODONTIA - da πλάγιος plag-ios obliquo e ¿δεύς, ¿δοντες odůs odont-os dente - gen. di mamm. roditori, fam. ratti; distinti da denti obliqui.

\*PLAGIOGONO - da πλάγιο; plàg-ios obliquo e γωνία gon-la anyulo . - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui elitre sono obliquamente tagliate agli angoli delle

\*PLAGIOGNÀTA - da πλάγιος plàg ios obliquo e γνάθες gnath-os mandibola - gen. d'infus. sistolidi; di stinti da mandibole curve verso l'orlo cigliato.

obliquo - gen. di moll. conchiferi, | sesso dei fiori è difficile a deterfam. pedifere; conchiglie che hanno l'asse più obliquo di altre appartenenti a generi affini.

\* Plagiolobio – da πλάγιος plag-ios obliquo e λοθός lob-os baccello gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui baccelli sono obligui.

\* PLAGIONITE - da πλάγιος plag-ios obliquo - min.; solfuro d'antimonio e piombo, che cristallizza a forma di prisma obliquo romboidale.

\*PLAGIONÒΤΟ - da πλάγιος plàg-ios obliquo e varos not-os dorso - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti dal protorace traversale.

\*Plagiòstoma - da πλάγιος plàg-ios obliquo e στόμα stòm-a bocca - gen. di moll. conchiferi monomiarii; le cui conchiglie hanno l'apertura tagliata obliquamente.

\* PLAGIOSTOMI. V. Plagiostoma fam. di pesci condropt.; distinti dalla bocca posta traversalmente sopra il muso; sin. di selàcii.

\*PLAGIOTOMA - da πλάγιος plag-ios di fianco e τομή tom-è taglio - gen. infus., fam. bursarii : distinti da un intaglio laterale.

 PLAGIÒTRICA – da πλάγιος plàg-ios di fianco e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo - gen. d'infus. tricoidei, fam. mistacinei ; distinti da una serie di peli sopra uno dei lati del corpo.

\* Plagiùri - da πλάγιος plàg-ios obliquo e của ur-à coda - ord. di mamm. anfibii; le cui natatoje caudali sono traversali; sin. di cetacei.

 PLAGÚSIA – da πλάγιος plág-ios obliquo - gen. di crost. decapodi, tr. quadrilateri ; che hanno le antenne intermediarie collocate in una fessura longitudinale obliqua.

\* Plananto - da πλάνος plan-os fallace e avec; anth-os fiore - gen. di p. a., fam. mu chi; in cui il αύξω àux-o, tema di αὐξάνω aux-ano

minarsi.

Planesi - da πλανάω plan-do erro - m. deviazione degli umori (latte, orina ecc.) dalla loro sede naturale in luoghi insoliti.

PLANÈTA. V. Pianėta.

 PLANETARIO – da πλανήτης pla– nèt-es *pianeta* – relativo ai pianeti. 2 Macchina rappresentante i periodici movimenti dei pianeti.

 PLANETOLÀBIO – da πλανήτης planèt-es pianeta e λάθω làb-o, tem**a inu**sitato di λαμθάνω lamban-o prendo -strumento per misurare le distanze dei pianeti.

\*PLANIMETRIA - vocab. ibr. dal lat. plan-us piano e μέτρον mètr-on misura – arte di misurare le superficie piane.

\* Planimetro. V. Planimetria strumento che serve a misurare le superficie delle figure segnate sulla carta.

\*PLANISFÈRO - vocab. ibr. dal lat. plan-us piano e σφαϊρα sfèra delineazione, projezione della sfera e dei suoi circoli sopra un piano.

PLASMA - da πλάσσω plass-o formo - opera, fattura. 2 m. Materia che s'informa nei vegetabili e negli animali; specialmente, parte liquida dei succhi nutritivi dell'economia animale, particolarmente del sangue, in cui nuotano i globuli microscopici; che poscia s'informa nelle varie parti del corpo, lo nutre. 4 m. Forma, in cui gettasi metallo od altra materia scorrente, perchè indurandovisi ne prenda la figura.

\*PLASMARE. V. Plasma - fare. creare, informare.

\* Plasmatore. V. Plasma - chi

fa, crea, informa. \* Plastauxia – da πλάσσω plass-o

formo (πλαστὸς plast-òs formato) e

nccresco - aumento delle plasticità | organica, che si osserva in alcune malattie, nelle parti costituenti il

sangue.

PLASTICA - da πλάσσω plàss-o formo (mago: 6; plast-òs formato) m. quella particolarmente fra le arti plastiche che si occupa di formare figure di materie molli, che poscia indurano (gesso, cera ecc.). 2 m. Arte di ricostruire artificialmente, in apparenza, alcune parti del corpo distrutte per accidente.

PLASTICO. V. Plastica - ep. di di ciò che informa, che foggia. 2 Che si riferisce alla plastica. 3 m. Forza plastica; potenza generatrice nei corpi organizzati; forza vitale che presiede ai fenomeni di generazione, di nutrizione, di riproduzione e di restaurazione dei tessuti del corpo. 4 m. Alimenti plastici; sostanze che racchiudono l'azoto (glutine, albumina, caseina, fibrina ecc.), e sono specialmente destinate ad essere assimilate. 5 m. Arti plastiche; arti che si occupano di riprodurre, di rappresentare la forma, come la scoltura, la pittura ecc. (V. Plastica).

\*PLASTODINAMIA - da πλάσσω plass-o formo (πλαστὸ; plast-ès formato' e δύναμις dynam-is forsa forza organico-vitale o manifestazione della vita organica, per cui si compongono, si scompongono, si restaurano, aumentano di volume oltre lo stato normale i tessuti, o se ne costituiscono di nuovi anormali; forza per cui la materia prende

forma.

\*PLATÀCE – da πλατύς plat-ys largo - gen. di pesci acant., fam. squamipenni; distinti da un corpo largo, schiacciato.

\*Platalėa – da πλατύς plat-ys largo - gen. di ucc. trampolieri; il cui becco è piatto in cima.

\* PLATANÀRIA - da πλάτανος piåtan-os platano - sp. di p. d., fam. acerinee, gen. acero; che somigliano al platano.

\* PLATANÈE. V. Platano.

PLATANO - da πλατύς plat ys largo - gen. di p. d., fam. platanee; cosi dette per i loro rami diffusi e le loro larghe e belle foglie. 2 m. Sin. di platanària.

PLATANOIDE - da πλάτανος platan-os platano e cibo; èid-os id-os forma, somiglianza - m. gen. di p. d., fam. miricee; che somigliano al

platano.

\* Platantèra - da πλατύς plat-ys lago e avorpa anther-a antera - gen. di p, m., fam. orchidee; caratterizzate dai loculi delle antere molto larghi, molto distanti fra loro.

\* Platasteria - da πλατύς plat-ys largo e zorio astèr astro - st. gen. di echin., gen. asterie; larghi,

lobati alla loro circonferenza.

 PLATIÀRTRO – da πλατύ; plat-ys largo e ž28200 àrthr-on articolo gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne hanno gli articoli molto larghi. 2 Gen. di crost, isopodi; distinti dal penultimo articolo delle antenne largo e compresso.

PLATIASMO - da πλατύς plat-ys largo – m. difetto di pronuncia;

pronuncia troppo larga.

\* PLATIASPISTA - da πλατύς plat-ys lurgo e ἀσπίς asp-is scudo – gen. d'ins. col. tetr. fam, curculionidi gonatoceri; distinti da scudo largo.

Platiauchèna - da πλατύς plat-ys largo e αὐχλν auch-èn collo m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici;

che hanno collo largo.

\* PLATICARCINO – da πλατύς plat-ys largo e zapzivos karkin-os granchio gen. di crost, decapodi brachiuri; di forma larga, schiacciata, quasi a guisa di torta.

PLATICARPO - da πλατύς platys lurgo e καρτώς karp-do frutto - m. gr.n. di p. d., fam. bignoniacee; il cui frutto è una capsula compressa el allargata. 2 m. Sp. di p. d., fam. leguminose, gen. trigonella; distinte da baccelli compressi.

PLATICEFALO - da πλατύς plat-ys largo e κιφαλή kefal-è testa - m. gen. di pesci acant., fam. corazzati; distinti da testa larga, schiac-

ciata.

\* PLATICÈLIA – da πλατύς plat-ys largo e κείλος koll-os, kil-os cavo – gen. d'ins. col. pent., fam. iamellicorni; che hanno corpo schiacciato e cavo.

\* PLATICERCO – da πλατύς plat-ys largo e χίρχος kèrk-os coda – m. gen. di ucc. zigodactili, fam. pap-pagalli; distinti da coda larga.

\*PLATICÈRIO. V. Platicero - m. gen. di p. a., fam. felci; la cui fronda è compressa e frastagliata, come dire. a cornetti.

PLATICERO - da πλατύς plat-ys largo e χέρας kèr-as corno - m. gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno le antenne articolate e la mazza composta di cinque laminette.

\* PLATÌCHIRA - da πλατὸς plat-ys largo e χεἰρ chèir, chìr mano gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui zampe anteriori sono

larghe, compresse.

\* PLATICHILA – da πλατὸς plat-ys lar go e yathos chéil-os, chil-os labbro – gen. d'ins. col. pent., fam. cicindelidi; che hanno labbro largo. 'PLATICHILO. V. Platichila – gen. di p. d., fam. composte; distinte dal labbro anteriore della corolla ch'è molto dilatato. 2 Gen. di p. d., fam. leguminose; che hanno molto allargato il labbro superiore del calice.

\* i'LATICLERO - da πλατύς plat-ys

largo e xãos klêr-os clêro - gen. d'ins. col. tetr., fam. malacodermi, tr. cleridi; sorta di clero, distinto da corpo lungo, largo, schiacciato.

\* Platicope - da πλατός plat-ys laryo e κατό κορ-è taglio - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che hanno tromba piatta di sopra e separata dalla fronte da una stria traversale.

\*PLATICORINO – da πλατύς plat-ys largo e κορύνη koryn-e mazza – gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; distinti da antenne p atte, che si vanno allargando sino alla cima.

\*PLATICAINITE - da πλατύς plat-ys largo e κρίνον krin-on crino - gen. di echin., fam. crinoidi foss.; che hanno corpo largo, depresso.

\*PLATIDACTILD - da πλατύ; plat-ys largo e δάκτυλος daktyl-os dito - gen. di rett. saurii, fam. geozii; distinti da larghe dita. 2 Gen. d'ins. ortopt., fam. grillidi; che hanno zampe larghe.

\*Platidema - da πλατύς platys largo ε δέμας dein-as corpo - gen. d'ins. col. eter., fam. tassicorni; il cui corpo è largo, schiacciato.

\*PLATIDERO - da πλατύ; plat-ys largo e δέρη dèr-e collo-gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che hanno collo largo.

PLATIFILLO - da πλατύς plat-ys laryo e φύλλον fyll-on foglia - nome specifico delle piante fornite di foglie più larghe che le congeneri. 2 m. cien. di p. a., fam. licheni; fornite di larghe espansioni foliacee. 3 m. Gen. d'ins. ortopt., fam. locustii: larghi, piatti

PLATIGASTRO - da πλατύς plat-ys largo e γαστέρ, γαστερός gastêr, gastro's ventre - m. gen. d'ins. inne-nopt., fam. proctotrupidii, tr. platigasteridi; distinti da addoine schiacciato.

\* PLATIGASTERIDI. V. Platigastro.

PLATIGLÒSSI - da πλατύ; plat-ys lurgo e γλώσσα glòss-a lingua m. div. d'ins. imenopt.; caratterizzati particolarmente da una lurga lingua.

PLATIGNATO - da πλατός plat-ys largo e γνάδις gnàth-os mandibola - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno mandibole lar-

ghe

\*PLATIGRAMMA - da πλατύς plat-ys laryo e γραμμή gramm-è linea - gen. di p. a., fam. licheni; i cui apoteci sono lineari ed allungati

\* PLATILEPIDE - da πλατύς plat-ys largo e λεπίς, λεπίδος lepls, lepid-os scaglia - gen. di p. m., fam. or-chidee; distinte da larghe brattee scagliuse.

\* Platilòbio - da πλατὺς plat-ys Jargo e λοθὸς lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; distinte da baccelli larghi.

\*PLATIMERO – da πλατύς plat-ys largo e μπρὸς mer-òs coscia – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno larghe coscie.

PLATIMETOPO - da πλατύ; plat-ys largo e μίτωπον mètop-on fronte m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; distinti da fronte larga.

\*PLATINA. V. Plutino - gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; larghi,

compressi.

\*PLATINASPIDE – da πλατύνω platyn-o allargo (πλατύς plat-ys largo) e ἀσπίς, ασπίδες aspis, aspid-os scudo – gen. d'ins. col. trim., fam. alidifagi; distinti da un largo scudo.

PLATINO - da πλατύνω platyn-o allaryo (πλατύς plat-ys largo) - gen. d'ins. col, pent., fam. carabici; che hanno corpo piatto.

\* Platinoptera – da πλατύνω platyn-o allargo (πλατύς platys largo) e πτιρόν pter-on ala – gen. d'ins. col. tetr., fam. malacodermi; distinti da larghe ali.

PLATINOTO - da πλατύς plat-ye largo e κώτης noi-os dorso - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che hanno il protorace largo, schiaechiato.

PLATIOFTALMO - da πλατύς plat-ys largo e ὁφολυμὸ; ofthalm-òs occhio - antico nome dell'antimonio solforato, desunto dal uso che ne facevano le donne per tingersi in nero le ciglia e le palpetre, in modo da far parere più grandi gli occhi.

\* PLATIOMIDI. V. Platiomo.

\*PLATIOMO - da πλατύς plat-yu largo e όμως ôm-os spalla - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri, tr. platiomidi; che hanno le coste delle prime ali più o meno arcate alla base.

PLATIÓNICO - da πλατύς plat-ys largo e δνεξ, δνιχος όπιχα, όπιχας only chose unghia - m. gen. di crost. decapodi brachiuri; distinti da larghe unghie. 2 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; idem.

\* PLATIOPE - da πλατύς plat-ys largo e έψ. ἐπὸς ὀps, op-òs aspeito - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; compressi, piatti.

\*PLATIPETALO - da πλατύς plat-ys

largo e πίταλον pètal-on petalo – gen. di p. d., fam. crucifere; distinte da larghi petali.

\* PLATIPEZA - da πλατύς plat-ys largo e πίζα pèz-a piede - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. platipezine; forniti di tarsi posteriori allargati.

\* PLATIFEZINE. V. Platipeza.

PLATIPIGA - da πλατύς plat-ys largo e πυγή pyg-è natica - m. gen. di mamm. roditori; forniti di larghe natiche.

PLATIPO - V. Platipodi - m. gen. di mamm. anfibii; che hanno fra gli altri caratteri distintivi, piedi larghi; sin. di ornitorrinco. 2 m. Gen. di ucc palmipedi, fam. ani-

tre; che hanno larghe zampe. 3 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi;

PLATIPODI – da πλατύς plat-ys largo e πεϋς, πεδύς pus, pod-ύs piede – m. st. fam. d'ucc. passeri; le cui dita esterne sono da un'appendice membranosa unite in quasi tutta la loro lunghezza.

\*Platipria - da πλατύς plat-ys largo e πρίων pri-on segu-gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; il cui corpo presenta delle espansioni spinose sui lati del corsaletto e sulle elitre.

PLATIPROSOPO - da πλατύς plat-ys largo e πρόσωπου prosop-on faccia - m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che hanno testa larga.

\*PLATIPTÉRIDE - da πλατύς plat-tys largo e πτερόν pter-ôn ala - gen. di p. d., fam. composte; caratterizzate da achene fornite di larghe ali.

\* PLATIPTERIDI. V. Platiptèride e

Platiptèrige.

\*PLATIPTERIGE – da πλατύς platys largo e πτίρυξ, πτίρυγος plèryx, plèryg-os ala – gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. platipteridi; le cui ali sono grandi relativamente al corpo.

\*PLATIPTERO - da πλατύ; plat-ys largo e πτερόν pter-òn ala - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; di-

stinti da larghe ali.

\*PLATIRRAFIO – da πλατύς platys largo e ἐρφίς rafis lesina – gen, di p. d., fam. composte; caratterizzate dalle brattee fogliacce del loro involucro larghe alla base e terminate in punta a lesina.

PLATIRRINCO - da πλατύς plat-ys largo e ρύτιος rynch os muso, beco-m. gen. di mamm. carnivori anfibii; distinti da un muso largo. 2 m. Gen. di ucc. passeri, fam. muscicapidei; forniti di un becco largo e schiacciato.

PLATIRRINI V. Platirrino - me. div. di mamm. quadrumani; scimie che hanno per carattere principale l'avere le narici poco sporgenti e separate da un largo spazio, lo che fa parere il loro naso schiacciato.

PLATIRRÍNO – da πλατύς plat-ys largo e είν rin naso, tromba – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; forniti di tromba corta e

larga.

\*Platirròpalo – da πλατύς platt-ys largo e βόπαλον ròpal-on mazza – gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che hanno mazza larga.

\*PLATISCELO - da πλατύς plat-yslargo e σκέλες skėl-os gamba - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; forniti di larghi tarsi alle zampe anteriori.

PLATISEMA - da πλατύς plat-yslargo e σῆμα sèm-a segno, stendardo - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; distinte da

un largo stendardo.

PLATISMA – da πλατύν platyno allargo (πλατύν platys largo)
– m. gen. di p. m., fam. orchidee; caratterizzate dall'allargamentodelle parti che compongono il fiore.
2 m. Gen. di p. a., fam. licheni; distinte da larghe espansioni. 3 m.
Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; larghi, piatti.

PLATISOMA - da πλατύς plat-yslargo e σωμα sòm-a corpo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che hanno il corpo quadrato e moltocompresso.

PLATISOMI. V. Platisoma - m. fam. d'ins. col. tetr.; che hanno un

corpo largo e schiacciato.

\* Platispermo - da πλατύς platys largo e σπέρια sperm-a seme - gen. di p. d., fam. crucifere; che hannosemi larghi, piatti. 2 Gen. di p. d., fam. ombrellifere; idem.

\* Platistaco - da πλατύς plat-ys¶ dargo e στάχυς stach-ys spiga gen, di pesci malac , fam, siluroidi: la cui pinna caudale è fornita di una larga resta, a foggia di spiga.

\* PLATISTEMONE - da maatus plat-ys largo e στήμων stèmon stame - gen. di p. d., fam. papaveracee. tr. platistemonee; i cui stami sono dilatati.

\* PLATISTEMONÈE. V. Platistèmone.

Platistèrno - da πλατύς plat-ys largo e στίρνον stèrn-on sterno – m. gen. di col. tetr., fam lungicorni: distinti da un largo protorace.

\* PLATISTETO - da πλατύς plat-ys Jargo e στίθες stèth-os petto - gen. d'ins., col. trim., fam. brachelitri; che hanno un protorace largo.

\* Platistigma - da πλατύς plat-ys largo e δτίγμα stigma - gen. di p. d., fam. papaveracee; distinte da stigmi dilatati.

\* Platistilide – da πλατύς plat-ys iargo e στύλος styl-òs stilo - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui fiori hanno stili larglii, piatti.

PLATISTOMA - da πλατύς plat-ys largo e στόμα stòm-a bocca - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno una tromba voluminosa con largo orifizio. 2 m. Gen. di moll. conchiferi dimiarii; le cui conchiglie hanno un largo orifizio.

\* PLATITARSO – da πλατύς plat-ys largo e ταρσὸς tars-òs tarso - gen. d'ins. col tetr., fam. curculionidi, che hanno tarsi larghi.

\* PLATITRACHELO – da πλατύς plat-vs largo e τράχηλος tràchel-os collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri : distinti da am largo collo.

\* l'LATIÙRA - da πλατύς plat-ys lar-4/ο e c νρά ur-à coda – gen. d'ins. dipt., Lam. tipularii; forniti di addome largo e prolungato a forma di coda. Sono fra loro congiunte.

\*PLATIZOMA - da marti; plat-ys largo e ζωμα zòm-a cintura, fascia - gen. di p. a., fam. felci; distinte da un indusio o veste che copre la loro fruttificazione.

\*PLATOMETRIA – da πλάτος plat-os larghezza e μέτρον mètr-on misura arte di misurare la lunghezza delle spiagge vedute in mare.

PLATÒNICO - da Πλάτων Platon Platone, celebre filosofo - relativo a Platone 2 m. Ep. di un amor puro fra persone di sesso diverso, senza contatti carnali, di un amore spirituale fra due esseri di cui ciascuno ama nell'altro l'immagine della bellezza eterna.

\* Platonismo – da Πλάτων Pláton Platone - dottrina filosofica di Platone.

\* Platòstoma – da πλάτες plát-os larghezza e otópa stóm-a bocca – gen. di p. d , fam. labiate; distinte dal largo orifizio della loro corolla.

\*Platůnio – da πλατύνω platyn-o allargo – gen. di p. d., fam. ver– benacee; i cui fiori hanno calici grandi, espansi.

\*PLATURO. V. Platiura - gen di ucc. anisodactili, fam. uccelli-mosca; distinti da coda larga. 2 Gen. di rett. ofidii, fam. colubri: idem.

PLEA - da πλέος plè-os pieno m. Gen. d'ins. emipt. eter., fam. notonectidi; le cui elitre sono tutte punteggiate. 2 m. Gen. di p. m., fam. colchicacee; le cui capsule contengono molti semi.

PLEARIO - dim. di πλοΐον plòi-on. pli-on nave, battello - m. gen. d'ins. emipt. eter., fam. reduviidi; che sono cavi, hanno quasi la forma di un battelletto.

\*PLECÒPODI - da πλέω plèk-o intesso, connetto e πούς, ποδός pus, pod-òs *piede -* fam. di pesci olobranchi; le cui natatoje inferiori

\* Plecòpteri – da πλέω plèk-o | intreccio, cannetto e mispòv pter-on ala - fam. di pesci cartilaginosi; le cui alette ventrali sono riunite sotto le natatoje pettorali doppie.

\*Plecostoma – da πλέχω plèk-o intreccio, connetto e στόμα stòm-a becca - gen. di p. a., fam. funghi; distinte dal peridio stipitato e dall'orifizio piegato e quasi congiunto.

\* PLECTANIA - da πλεκτάνη plektan-e riccio (πλέχω plèk-o intreccio) - gen. di p. d. fam. apocinee; distinte dal lembo arricciato della corolla.

\*Plectocòmia - da πλεκτὸ; plekt-òs intrecciato (πλέχω plèk-o intreccio) e zówn kòm-e chioma - gen. di p. m., fam. palme; il cui fogliame è vagamente intrecciato.

\*PLECTOGNATI - da πλεκτθς plekt-os connesso (πλέχω plèk-o connetto) e γνάθος gnàth-os mascella - ord. di pesci ossei; la cui mascella superiore è inserita per su-tura nelle ossa del cranio e non conserva alcuna mobilità.

\* PLECTORRINGO - da πλεκτός plekt-òs piegato (πλέχω plèk-o piego) e όύγχος rynch-os muso - gen. di pesci acant., fam. squamipenni; distinti da un muso prominente con labbri molto piegati.

\* PLECTRANTEE, V. Plectranto.

\*Plectranto - da πλήκτρον plêktr-on sperone (V. Plectro) e & &c. inth-os fiore - gen. di p. d., fam. labiate, tr. plectrantee: distinte da nna gibbosità o sperone alla base del calice.

\*PLECTRIDE - da πλήκτρον plèktr-on sperone (V. Plectro) - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; le cui gambe posteriori sono fornite di una lunga appendice puntuta.

PLECTRO, \*PLETTRO-da πλήσσω. πλήγνομι plėss-o, plėgn-ymi, fut. πλήξω plex-o percuoto, colpisco -

a. tutto che serve a percuotere, a ferire, p. e. sperone, pungiglione di ape ecc. 2 Strumento, con cui si vibrano le corde della lira per trarne il suono (di corno, d'avorio ecc.); sorta di verghetta terminata in un uncino.

 PLECTHÒCERO – da πλῆκτρον plêktr-on sperone (V. Plectro) e xêoas ker-as corno - gen. d'ins col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne sono puntute.

\*Plectrochero - da πλήχτρο» plèktr-on sperone, pungiglione (V. Plèctro) e xcipce choir-os, chir-os porco - gen. di mamm. roditori, fam. istrici; il cui corpo è irto di spine.

\*Plectrodèra – da πλήχτρο» plèktr-on sperone, pungiglione (V. Plectro) e Sam der-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam lungicorni; il cui protorace è armato di una

spina. \*PLECTRÒFANE – da πλήχτρον plèktr-on sperone (V. Plėctro) e φαίνω fèn-o splendo - gen. d'ucc. passeri granivori; il cui pollice è armato di un'unghia o sperone lucente, lungo e quasi diritto.

Plectroforo – da πλήκτουν plektr-on sperone (V. Plectro) eq i :cofèr-o porto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri: le cui tibie sono armate di un lungodente o sperone. 2 m. Gen. di moll. gasteropodi polmonati; le cui conchiglie sono fornite di una specie di sperone.

\* PLECTRÒNIA - da πλήκτρον plèktr-on sperone (V. Plèctro) - gen. di p. d., fam. ramnee; irte di spine lunghe, acute.

\*PLECTROPO - da πλήμτρον plektr-on sperone (V. Plectro) e πούς. pus piede - sp. di ucc., fam. gallinacei, gen. pernice; forniti di uno sperone alle gampe.

\*PLECTROPOMO - da manarpov plektr-on sperone (V. Plectro) e πώμα pom-a opercolo - gen. di pesci acant,, fam. percoidi; distinti dall'orlo del preopercolo, che è tutto dentato a somiglianza di una ruota di sperone.

\*PLECTROPTERINE. V. Plectrò-

ptero.

\*PLECTRÒPTERO – da πλήκτρον plektr on sperone e mucho pter-on ala - gen. di ucc. palmipedi, fam. anatidee, tr. plectropterine; distinti da uno sperone cornuto alle ali.

\* PLECTROSCELIDE - da πλήχτρον plektr-on sperone (V. Plectro) e σκέλος skėl-os gamba - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno le zampe fornite di uno sperone. 2 Gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: idem.

\*Plectrùra – da πλήχτρον plèktr-on sperone (V. Plectro) e cuoà ur-à coda - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno all'estremità dell'addome una spina. a guisa di sperone, di coda.

PLEGMATIO - dim. di πλίγμα, πλίγματος plègma, plègmat-os intreccio, treccia, da π. έω plèk-o io intreccio - m. gen. di p. a., fam. funghi bissoidi; che presentano

come un filto tessuto.

PLEIADI - da πλέος plè-os pieno. numeraco - costellazione di sei (anticamente di sette) stelle, poste nel segno zodiacale dell'ariete.

\*PLEOCENA - da πλέον plèon più e zarvos ken-os nuovo - formazione geologica terziaria più recente; che abbonda di avanzi organici analoghi alle specie viventi.

\*PLEODONTI - da πλέος plè-os pieno e odous, odovros odus, odont-os dente – tr. di rett. saurii, fam. lacertii; caratterizzati da denti pieni, non cavi nell'interno.

\* Pleogastrio - da πλοΐον plôi-on, s-los vicino e σαύρος saur-os lucer-

pli-on nave e γαστέρ, γαστέρς gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. emipt. eter., fam. reduviidi; che hanno il ventre cavo, a guisa di battello.

PLEONASMO - da πλεονάζω pleonàz-o sovrabbondo, ridondo - figura grammaticale o retorica con cui, per dare maggior chiarezza, eleganza, energia al discorso, si aggiungono lettere o parole non strettamente necessarie, apparentemente superflue.

PLEONASTICO. V. Pleonasmo che si riferisce al pleonasmo; che sovrabbonda, che non è strettamente necessario ad esprimere il concetto; ep. di lettera non necessaria aggiunta ad una parola, o di parola non necessaria aggiunta ad una frase.

Pleroma - da πληρόω pler-δα empio (πλήρης plèr-es pieno, perfetto) - pienezza dell'essere; essere perfetto, secondo i filosofi alessandrini. 2m. Gen. di p. d., fam. melastomacee; i cui frutti sono cansule piene di umore.

Plèrosi - da πληρόω pler-do riempio - ristabilimento della pienezza delle carni, della interezza delle forze dopo una malattia.

\* Plesictide - da πλησίος ples-ios vicino e ixtis ikt-is faina - gen. di mamm. foss., fam. martore: grossi come una faina.

\* Plesiogala - da πλησίος ples-los ricino e γαλή gal-è donnola - gen. di mamm. foss., fam. martore; che somigliano in qualche cosa alta donnola.

\* Plesiomorfismo – da πλησέις ples-ios vicino e μερφή morf-è forma - somiglianza di forme fra cristalli, indipendentemente dalla composizione chimica.

\*Plesiosauro - da πλησίος ple-

tola - gen. di rett. foss.; che in | qualche cosa, come p. e. nella struttura della mandibola inferiore. somigliano ai saurii.

PLETORA - da πλήθω pleth-o son pieno - sovrabbondanza di sangue in tutto il sistema sanguigno o in una parte di esso; stato morbido del sangue i cui globuli eccedono il numero normale.

PLETORICO - da πληθώρα plethor-a pletora - che si riferisce alla pletora. 2 Ch'è affetto di pletora.

\* Pletòsoma - da πλῆθος plèth-os moltitudine e σωμα sòm-a corpo - gen. di acal., fam. pletosomi; composti di pezzi che entrano gli uni negli altri e che al più piccolo urto si separano, conservando una vita propria.

\* PLETOSOMI. V. Pletosoma.

PLETRO - dal contico presh (plesh) estendere, estensione, cangiato sh in > th e aggiunto un r paragogico - misura di lunghezza usata dagli antichi Elleni, corrispondente alla sesta parte di uno stadio, cioè a cento piedi. 2 Misura di superficie; quadrato di un nletro, ossia di un sesto di stadio per ogni lato. Ci sembra tanto più probabile che pletro, frazione di stadio, abbia un'origine egiziana, che stadio pure ha il suo etimo nel coptico (V. Stadio). Ecco quello di alcuni altri nomi di misure: p. e. lat. jugerum jugero, dall'albanese o pelasgico ughar fender la terra, aratura (tedesco acker campo; persiano ükar giardiniere, arabo akkar contadino) lat. actus dall'egiziano aht campo (ah bue).

PLEURA - da πλευρά pleur-à costa, lato - nome di due membrane sicrose che tappezzano un lato del petto per ciascuna e si piegano sopra i polmoni.

lato e zazoa akanth-a spina - gen. di crost, trilobiti; distinti da una fila di lunghe spine ad ogni lato. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. ca-

rabici; armati lateralmente di spine. \* PLEURALGIA - da πλευρά pleur-à fianco e ἄλγος alg-os dolore - dolore delle pleure, dolore al costato.

\* PLEURANDRA - da πλευρά pleur-à lato e dvno, dvooc aner, andr-os uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. dilleniacee: i cui stami sono inseriti da un solo lato del fiore.

\* PLEURANTO - da πλευρά pleur-à lato e žvôce ànth-os fiore - gen. di p. m., fam. ciperacee; distinte dalla disposizione laterale dei fiori sopra la spiga.

\*PLEURAPOSTEMA - da πλευρά pleur-à pleura e απόστημα apòstem-a apostema, ascesso - ascesso

della pleura.

\* PLEURAULACA - da πλευρά pleur-à lato e αΰλαξ, αύλαχος àulax, àulak-os solco - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici: le cui elitre sono solcate all'orlo esterno.

FLEURIDIO – da πλευρά pleur-à lato - m. gen. di p. a., fam. muschi; i cui frutti sono laterali, invece che terminali come nei generi affini.

PLEURITE, PLEURITIDE, \* PLEU-RISÍA – da πλευρά pleur-à pleura – infiammazione della pleura.

PLEURITICO. V. Pleurite - relativo a pleurite. 2 Affetto di pleurite.

\* PLEURITOPIITE - da πλευρίτις pleurit-is pleurite e πύον py-on pus infiammazione della pleura con spandimento purulento

\*PLEUROBRANCHI. V. Pleurobranchio.

\* Pleurobranchio - da πλευρά pleur-à lato e βράγχιον branch-ion branchia - gen. di moll. gastero-PLEURA/ANTO – da πλευρά pleur-à | podi nudi, fam. pleurobranchi; che nanno una sola branchia posta la- | èpat-os fegato - infiammazione siteralmente.

\*Pleurocefalite - da πλευρά pleur-à pleura e zapadi, kesal-è testa - infiammazione simultanea della pleura e del cervello o delle membrane di questo.

\* Pleurocele – da πλαυρά pleur-à lato e xnin kel-e tumore - ernia formata dal prolapso della pleura fra gl'interstizii delle coste.

\* PLEUROCENADELFI - da πλευρά pleur-à lato, xorvos koin-òs, kin-òs comune e άδελφὸς adelf-òs fratello - mostri cenadelfi, i cui corpi sono uniti per una delle faccie laterali.

\*PLEUROCISTI - da πλευρά pleur-à lato e xústic kyst-is vescica - cl. di echin.; che comprende quelli che sono forniti di una vescica late-

\* Pleurocláso – da πλευρά pleur-à pleura e κλάω kl-ào, fut, κλάσω klas-o rompo - min.; sin. di maquesia fosfata; così detta perchè facilmente si rompe ai lati.

\* PLEUROCOLECISTITE - da πλευρά pleur-à pleur-u, yohn chol-è bile e χύστις kyst-is vescica - infiammazione simultanea uella pieura e della vescichetta della bile.

\* PLEURODINIA – da πλευρά pleur-à lato e como odvn-e dolore - dolore reumatismale che ha la sua sede nei muscoli intercostali.

\* PLEURODINICO. V. Pleurodinia che si riferisce alla pleurodinia.

\*PLEURODISCALE - da πλευρά pleur-à lato e dioxo: disk-os disco ep. dell'inserzione degli stami da una parte del disco.

\*PLEURODONTI – da πλευρά pleur-à lato e όδιῦς, όδόντας odùs, odònt-os dente - ord. di rett.; i cui denti sono piantati sulla faccia interna degli ossi mascellari incisivi.

\*PLEUROEPATITE - da πλευρά pleur-à pleuru e finas, finance èp-ar,

multanea della pleura e del fegato.

\*PLEUROFLÓGOSI - da πλευρά pleur-à pleura e phôywoi; flògos-is flogosi – sin, di pleurite,

\*PLEUROGASTRITE - da πλευρά: pleur-à pleura e yastre, yastres, gastèr, gastr-òs ventre, ventricolo infiammazione simultanea della pleura e del ventricolo.

\* Pleurogina – da πλευρά pleur-à lato e yuvi gyn-è donna, fig. pistillo - ep. del disco nei fiori, quando, nato sotto l'ovario, si presenta lateralmente a quest'organo

femmineo.

\* Pleuròlobo - da πλευρά pleur-à pleura e λοθός lob-òs baccello gen. di p. d., fam. leguminose; i cui baccelli sono inseriti lateral-

 PLEURONÈCROSI – da πλευρά pleur-à pleura e vixpostic nèkros-is mortificazione - cancrena della pleurà.

\* Pleuronėcte - da πλευρά pleur-à fianco e vixto nèkt-es nuotatore (νέω nè-o nuoto) - gen. di pesci malac., fam. pleuronectidi; che hanno i due occhi dal medesimo lato, il quale rimane di sopra quando nuotano.

\* PLEURONÈCTIDI. V. Pleuronècle.

\* PLEURONECTITE, V. Pleuronecte - gen. di moll, conchiferi, fam. pettinidei: che nuotano lateralmente.

\*PLEURONĖMA – da πλευρά pleur-ð lato e viua nem-a filo - gen. d'infus., fam. parameci; forniti di una larga apertura laterale, da cui esce un fascio di lunghi filamenti.

\* PLEUROPERICARDITE - da πλευρό pleur-à pleura e περιχάρδιον peri kàrd-ion pericardio - infiammazione simultanea della pleura e del peri-

cardio.

\*PLEUROPERIPNEUMONIA, PLEU-

ROPNEUMONIA - da πλιωρά pleur-à pleur-à lato, δρθό; orth-òs diritto e pleura, περί perl intorno e πνεύμων η πνέω pnè-o respiro - dolore al fianco, pnèumon polmone - infiammazione che non permette all'ammalato di simultanea della pleura e del pol- respirare in posizione verticale.

\* PLEUROPERITONITE - da mleupà pleur-à pleura e περιτόναιον peritòn-eon peritoneo - infiammazione simultanea della pleura e del peritoneo.

zione della pleura.

\* Pleuròpo - da πλευρά pleur-à lato e πούς pus piede - st.-gen. di p. a., fam, funghi, gen. agarico; distinte da uno stipite o piede laterale, eccentrico.

\*Pleuropògono – da πλευρά pleur-à lato e πώγων pògon barba - gen, di p. m., fam. graminee; così nominate dalla valva superiore della loro gluma, fornita ai lati da due nervature, che terminano in una setola o barba.

\*PLEURORRAFIDE - da πλευρό pleur-à lato e papis, papides rafis, rafid-os ago - gen. di p. m., fam. graminee; che hanno la valva inferiore della loppa fornita di una specie di ago inserito sul dorso o fianco.

\* Pleurorragia – da πλευρά pleurompo - rottura della pleura ed tello e la conchiglia sono fessi laemorragia che ne risulta.

\* PLEURORIEA – da masuoà pleur-à pleura e ρίω rè-o scorro - cumulo i

di fluidi nella pleura.

- st.-fam di p, d., fam. crucifere il cui embrione è pleurorrizo.

\* Pleurorrizo - da πλευρά pleur-à | lato e ρ'ζα riz-a radice - ep. del- ! l'embrione la cui radichetta ripiegata sui cotiledoni guarda i loro! - che si riferisce al plessimetro e orli.

\*PLEURORTOPNEA - da πλευρά]

\* PLEURÒSOMO - da πλευρά pleur-à lato e σώμα sóm-a corpo – mostro che presenta un vuoto da una parte del corpo, con atrofia o imperfetto

sviluppo di quel membro.

\*PLEUROSPASMO - da πλευρά \* Pleuropiesi – da πλευρά pleur-à | pleur-à lato, fianco e σπασμός pleura e πύον py-on pus - suppura- i spasm-òs spasmo - spasmo nel fianco e nel petto.

> \*PLEUROSPERMO - da πλευρά pleur-à lato e σπέρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. ombrellifere; il cui frutto è formato da due otricoli, dei quali l'esterno è aderente

all'interno per un lato.

 PLEURÒSTOSI – da πλευρά pleur-à pleura e dottécy ost-éon osso - ossi-

ficazione della pleura.

\*PLEUROTALLIDE – da πλευρά pleur-à lato e θαλλὸς thall-òs germoylio - gen. di p. m., fam. orchidee: la cui corolla è formata di petali irregolari, dei quali gli esteriori sono laterali e congiunti in modo da presentare l'imagine di un germoglio.

\* Pleurotoma – da πλευρά pleur-à lato e τομή tom-è taglio - gen. di moll. gasteropodi pettinibranchi r-à pleura e ρήγνομι règn-ymi loss., fam. turbinacee; il cui man-

teralmente.

\* PLEUROTOMÁRIA. V. Pleuròtoma - gen. di moll. gasteropodi pettinibranchi foss., fam. turbinacee; \* PLEURORRIZEE. V. Pleurorrizo | che hanno una fessura profonda sul lato destro, come le pleurotome

\* PLEXIMETRIA. V. Pleximetro uso del plessimetro e indicazioni

che fornisce.

\*PLEXIMETRICO. V. Pleximetro alla pl. ssimetria.

\* PLEXIMETRO - da πλήσσω, πλή-

Trupu plėss-o plėgn-yms, fut. πλάξω plèx-o percuolo e μέτρον mėtron misura - strumento per praticare la percussione mediata nell'esplorazione del petto; laminetta d'avorio che s'applica sul punto che si vuole esplorare, picchiando sopra la medesima colle dita.

\* l'LEXÙRA – da πλίσω plèk-o piego e cùpà ur-à coda – gen. di pol., fam. gorgonie; che presentansi sotto forma di code ripiegate

sopra se stesse.

PLINTIDE – dim. di màtéée plinth-os plinto – zoccolo del piedistallo di una colonna; sin. di plinto: 2 Quadrello di forma piana per il bassorilievo superiore del capitello. 3 m. Serie di mattoni che circonda un edifizio, quasi fascia per distinguere i tavolati.

\* PLINTIGONATO - da πλίνθες plinth-os plinto, mattone e γωνία gon-la angolo - edifizio, costruzione qualunque avente mattoni agli angoli.

PLINTITE - da πλίνδος plinth-os plinto, mattone - min.; sorta di argilla ferruginosa, color rosso di mattone.

Plinto – dal coptico presh (plesh) estendere, estensione. Infatti atticamente si diceva πλαίσιον p/es-ion, e nell'ellenico volgare dicesi πλίθα, πλιθί plitha, plithi, il che mostra che il v n è prostetico - a. quadrato; p. e. misura di superficie, piazza, ordine militare, scacchiere, mattone, tavola ecc. di forma quadrata. Se si prendeva in considerazione anche l'altezza, questa nel plinto era minore della lunghezza e della larghezza eguali (Anche in italiano quadro, quadrello, quadretto, quadrone significano mattone; quadro pittura, di forma quadra, quindi per estensione anche nariamente si usava maravelor plintation di forma diminutiva, ma che aveva perduto il senso diminutivo; come p. e. ônçior ther-ion bestia, do ônç ther - base del piedistallo di una colonna, di una statua, di un gruppo di statue; 2000010. 2 m. Quadratellonegli scudi blasonici. 3 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che hanno il corpo durissimo e di un colore rossastro o nerastro, come di mattene.

\*PLOCAMA V. Plocamo - gen. di p. d., fam. rubiacee; caratterizzate da foglie capillari filiformi, arric

ciate.

PLOCAMIO. V. Plòcamo - m. gen. di p. a., fam. ficee floridee; distinte da fronde ramose, finissime, arricciate.

PLOCAMO - da πλόχαμος plòkam-os capigliatura, treccia (π. έκω plèk-o intreccio) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; molto pelosi.

\*PLOCAMOCERO – da πλόχαμες: plòkam-os capigliatura, treccia e κίρας kɨr-as corno – gen. di moll. gasteropodi nudibranchi; il cui mantello è fornito di molti tentacolì ramosì all'orlo anteriore.

\*PLOCARIA - da πλόχος plòk-os treccia - gen. di p. a., fam. ficee; filamentose, intrecciate, a guisa di capigliatura.

\*PLOCEO – da πλόκος plòk-nstreccia – gen. di ucc. passeri, fam. fringillidi; che costruiscono moltoartiliziosamente i loro nidi di erbeintrecciate; volg. tessitori.

PLOCIÓNO - da πιάκεν plók-ion, dinn di πλόκες plók-os monile - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui antenne hanno gli ultimi sette articoli grossi, eguali, rotondi, a loggia di monile.

quadra, quindi per estensione anche PLOCOGLOTTIDE - da πλόκις di altra forma ecc.. Si noti che ordi- plòk-os riccio e γλωττίς, γλωττίδις

\*PNEUMOLITIASI - da πνεύμων! oneum-on polmone e libes lith-os pietra - formazione di calcoli nel polmone.

\*PNEUMÒLITO. V. Pneumolitiasi

- calcolo nel polmone.

\*Pneumologia - da πνεύμων pnèum-on *polmone* e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina sull'organismo e le funzioni dei polmoni.

\*PNEUMOMALAXÍA – da πνεύμων pnèum-on polmone e μαλακός malak-ès molle – rammollimento dei rolmou..

\* PNEUMOMELANOSI - da πνεύμων pnèum-on polmone e μελάνωσις melànos-is melanosi - melanosi dei polmoni.

\*Pneumonalgia - da πνεύμων pnèum-on polmone e ἄλγος àlg-os -dolore - angina di petto.

\* PNEUMONAPOSTÈMA – da πνεύμων pneumon polmone e ἀπόστημα apòstem-a apostema, ascesso - ascesso dei polmoni.

\*PNEUMONÈCROSI - da πνεύμων pnèumon *polmone* e νέχρωσις nèkros-is necrosi – cancrena del polmone.

\*PNEUMONEMIA - da πνεύμων pnèumon polmone e aiµa èm-a sangue - congestione sanguigna dei polmoni.

Pneumonia – da πνεύμων pnèumon polmone - infiammazione del

parenchima polmonare.

PNEUMONICO – da πνευμονία pneumonia - che si riferisce alla pneumonia. 2 Ch'è affetto di pneumonia.

\* Pneumonidatide - da πνεύμων pneumon polmone e υδατίς, ύδατίδος ydatis, ydatid-os idatide - idatide nel polmone.

\* PNEUMONIDRÍA – da πνεύμων pnêuin on polmone e ύδωρ ydor acqua

- edema del polmone.

\*PNEUMONITE – da πνεύμων pneumon polmone - sin. di pneumonia.

PNE

\*PNEUMONOCÈLE, V. Pneumocèle. \*PNEUMONOFTISI - da πνεύμων

pnèumon polmone e pôisis sthis-is tisi - tisi polmonare.

\* PNEUMONOPARALISI – da πνεύμων pnèumon polmone e παράλυσις paralys-is paralisi - paralisi polmonare.

\* PNEUMONOSTÈOSI – da πνεύμων pněumon polmone e dortícy ost-čon osso - ossificazione del polmone.

- \* PNEUMONURI da πνεύμων pnèumon polmone e ocoa ur-à coda fam. di crost. pecilopodi; il cui primo pajo di zampe rigonfie e come piene d'aria si presenta sotto forma di una coda.
  - \* PNEUMOPATIA da πνεύμων pneumon polmone e πάθος path-os malattia - malattia di polmoni.
- \* PNEUMOPERICARDIO da πνεύμα pnèum-a aria, fiato, gaz e περιχάρδιον perikàrd-ion pericardio spandimento di gaz nella cavità del pericardio.
- \* PNEUMOPLEURISIA da πνεύωνον pnéumon *polmone* e πλευρά pleur-à pleura - sin. di pleuropneumonia.

\*PNEUMORRAGÍA - da πνεύμων pnèum-on polmone e ράγνυμε τègn-ymi rompo - sin. di emòptisi.

- \*PNEUMOSCLÈROSI da πνεύμων pněum-on polmone e σχληρός skler ès duro - indurimento del pol-
- \* PNEUMOSI da πνεύμων pnèum-on polmone - affezione del pol-

\*Pneumotomia – da πνεύσων pnèum-on polmone e τομή tom-è taglio – dissezione anatomica dei polmoni

\* PNEUMOTORACE - da πνευμα pneum-a aria, fiato e θώραξ, θώρακες thorax, thorak-os torace - spandimento di un fluido aeriforme nelle pleure.

PNEUMOTRAUMIA - da πνιύμων pneum-on polmone e τραϊμα trauni-a ferita - ferita del polmone.

PNICE - (ποξ pnyx, genitivo πουκέ, πυκτές pnyk-os, pyku-os) - affine a πύκα pyk-a prudentemente, saggiamente, scaliramente; πυκτές pykin-os prudente, saggio, scalira; e a πύκα pyk-a densamente, affollat (skt. puga, pugña riunione, mollitudine; pujña cumulo, pujña y accumulare) - foro di Atene, ove il popolo si radunava per discutere e deliberare sugli affari pubblici.

Pnigma - da πνίγω pnig-o soffoco - soffocazione (grado maggiore del-

l'astma o del catarro).

Pòa - da πόα pò-a erba - m. gen. di p. m., fam. graminee; che somministrano eccellente pascolo al be-

stiame.

\* Poacite - da πόα pò-a erba sorta di vegetali fossili che appartengono alle roccie sopracretacre.

\* Pocadio - dim. di πεκάς, πεκάδες pokàs, pokàd-os vello - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; coperti di pelo.

Pocorono – da πόκες pôk-os vello e φίρω fèr-o porto – m. gen. di p. d., fam. terebintacee; distinte da

foglie lanose.

PODAGRA - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e άγρα àgra male, dolore (V. Chiràgra) - gotta alle ar-

ticolazioni dei piedi.

\*Podagraria - da πεδάγρα podagra - sp di p. d., gen. egopodio, fam. ombrellifere; così nominate per la loro supposta virtù contro la podagra.

PODAGRICO – da πεδάγρα podagra – relativo alla podagra.

2 Affetto di podagra.

Podalgia - da neus, nedis pus, pod-is piede e 2). yes àlg-os dolore

- dolore acuto al piede.

\* PODALIRIA - da Πιδαλείριος Podalèir-ios, Podallr-ios Podalirio, figlio di Esculapio - gen. di p. d., fam. leguminose.

\*Podanto - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e ἄνδις ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. apocinee; il cui fiore è fornito di grosso e lungo peduncolo.

Podargo - da πους, ποδύς pns, pod os piede e άργος arg-os lento - m. gen. d'ucc.., fam chelidonii;

che vivono molto ritirati.

\*PODARTROCACE - da ποῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede, ἄεθοςν àrthr-on articolazione e κακός kak-òs cattivo - infiammazione delle superficie ossee delle articolazioni dei piedi.

\* PODAXIDE - da ποῦς, ποδος pus, pod-òs piede e ἔξων àx-on asse gen. di p. a. fam. funghi; i quali presentano il peridio traversato da un asse, ch'è un prolungamento del pedicolo del fungo

\* l'ODEDEMA - da ποῦς, ποδδ; pus, pod-òs piede e οίδημα òidem-a, idem-a edema - edema, gonfiezza

del piede.

\* PODENCEFALO – da πεῦς, πεδός pus, pod-òs piede e ἐγκίφαλος enkèfal-os cervello – mostro il curcervello situato fuori del cranio è portato da una specie di peduncolo.

\* PODIA - da πεῦς, πεδες pus, pod-os piede - gen. di p. d., fam. centauree; distinte da un periclinio formato di scaglie terminate da spine disposte in forma di una zampa aperta.

\* Podicero - da πεῦς, πεδὸς pus, pod-òs piede e κίρμε kèr-as corno gen, d'ins. emipt., fam. frontirostri; che hanno antenne e zampe lunghissime.

inginosime.

Podio - da πνός, πιδό; pus, po-

A-ôs *tiede* - base o zoccolo di un cdificio, sporgente in fuori come il piede nel corpo umano. 2 m. Gambo o pedicciuolo delle foglie, dei fiori e dei frutti.

\*Podisoma - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e σῶμα sòm-a corpo gen. di p. a., fam. funghi; che hanno forma di pedicelli allungati.

\*Podobranchi – da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e βράγχιον brànch-ion branchia – div. di anell.; che hanno le branchie una per

ciascun piede.

\* PODOCARPO – da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e καρπὸ; karp-òs frutto – gen. di p. d., fam. conifere; il cui frutto è una sorta di ghianda per metà ricoperta da un ricettacolo che le forma una specie di piede.

PODÒCE - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e ἀκὺς ok-ys rapido m. gen. d'ucc. passeri, fam. corvidi; che corrono rapidamente.

\* PODOCERO - da πεῦς, πεδος pus, pod-òs piede ε κέρας kêr-as como gen. di crost. anfipodi, fam. gammarinee; distinti dal secondo pajo di piedi forniti di una zampa lunga, come cornuta.

\* PODOCHILO - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e χιῖως chèil-os, chil-os labbro - gen. di p. m., fam. orchidee; il labbretto del cui periantio è guernito alla base di due appendici introrse che fannu ufficio

di piedi.

\* Porècoma - da τεῦς, πεδὸς pus, pod-ôs piede e κόμπ kôm-e chioma - gen. di p. d., fam. composte; caratterizzate da un pennacchietto piumoso sostenuto da un pedicello o stipite.

\*Pododactilo - da πεύε, πεδύε pus, pod-os piede e δάκτυλες daktyl-os dito - ep. di animale che ha i

piedi digitati.

\*Podofillee. V. Podofillo.

\*Podofillo - infiammazione della parte fogliata del tessuto reticolare nel piede del cavallo

\* Podofillo - da πεῦς, πεδὲς pus pod-òs piede e φύλλεν fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. berberidee, tr. podofillee; le cui foglie somigliano a piedi d'anitra.

\* Podorilloso. V. Podofillo - ep. di una parte del derma sottoungulare, che presenta una gran quantità di sfoglie dirette verticalmente.

\*Podoflogosi - da πεϋς, πεδὸς pus, pod-òs piede e φλόγωσις flògos is flogosi - inflammazione dei

piedi.

\* PodoFria - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e ὀφρὸς ofr-ys ciglio gen. d'infus., fam. actinofrii; distinti da un peduncolo cigliato.

\*PODOFTÁLMO - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e ὀφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. ciclometopi; caratterizzati dagli occhi posti all'estremità di lunghi e sottili peduncoli.

\*Podogino - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e γυνὶ gyn-è donna, fig. ovario - eminenza carnosa nel fiore, che serve di base all'ovario.

\*PODOGRAFIA - da πευς, πεδος pus, pod-òs piede e γραφή graf-è descrizione - descrizione del piede.

\*PODOLACNITE – da πεύς, πεδίς pus, pod-òs piede e λάχνη làchn-e lanugine – infiammazione della parte lanuginosa del tessuto reticolare nel piede del cavallo,

\*PODOLÉPIDE - da πώς, παδλέρ pus, pod-òs piede e λεπίς, λεπίδες lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. composte; caratter zzale da un involucro formato di scaglie scariose in cima e pedicellate alla base.

\* Родоцовіо, Родоцово - da побе,

ποδός pus, pod-os piede e λοδός lo- | pus, pod-os piede e ρεύμα rèuma h-os baccello - gen, di p. d., fam. leguminose; il cui baccello è sostenuto da un lungo picciuolo.

\* Podologia - da πούς, ποδός pus, pod-òs piede e λόγος lòg-os discorso

- trattato sul piede.

\* Podometrico. V. Podometro en, della ferratura dei cavalli fatta

coll'ajuto del podometro.

\* Podometro – da mous, modos pus. pod-os piede e mirpov metr-on misura - strumento per misurare il piede dei cavalli nella ferratura. 2 Sin. di odòmetro.

\* PODONEREIDE - da πούς, ποδός pus, pod-òs piede e monts, montdoc nereis, nereid-os nereide - gen. di anell., fam. nereidi; pedicellati.

\* Poponta (invece di pododonta) - da πούς, ποδός pus, pod-òs piede e όδους, όδόντος odùs, odònt-os dente - gen. d'ins. col. eter., fam. xistropidi; che hanno le zampe dentate, spinose.

\* Podoplegmatite - da ποῦς, ποδòs pus, pod-òs piede e πλέγμα, π) έγματος plègma, plègmat-os rete - infiammazione generale del tessuto reticolare nel piede del cavallo.

Podopsofo - da πούς, ποδός pus. pod-os piede e ψόφος psòf-os strepito - corifeo o capo del coro, che col piede pigiava sopra uno strumento di fiato a guisa di sgabello per notare la misura.

\* Podopteri - da πούς, ποδές pus. pod-òs piede e mrepov pter-òn ala, pinna - div. di mamm., che comprende quelli i cui piedi sono cangiati in pinne, come le foche; sin. di pinnipedi, di mammiferi carnivori anfibii.

\* Podoria – da πούς, ποδός pus, pod-òs piede - gen. di p. d., fam. capparidee; i cui frutti sono bacche pedicellate.

reuma o flussione al piede.

\* Podoscirto - da mode, modes pus. pod-òs piede e σχιρτάω skirt-ào salto - gen. d'ins. ortopt., fam. grillidi: che hanno zampe atte al salto.

\* Podosemo - da πούς, ποδός pus. pod-os piede e oñua sem-a segno gen. di p. d., fam. graminee; che hanno il piede della canna macchiato o segnato.

\* Podosomati - da neue, nodos pus, pod-òs piede e σώμα, σώματος soma, somat-os corpo - ord, d'ins. apt., fam. aracnidi trachearie: che hanno grandi piedi oltrepassanti la lunghezza del corpo.

\* Podospermio - da moue. medos pus, pod-òs piede e σπίρμα spèrm-a seme - prolungamento della placenta nei semi, a guisa di pedicello o di funicolo, che porta i succhi necessarii allo sviluppo dell'embrione e delle sue tuniche.

\*Podospermio. V. Podospermio - gen. di p. d., fam. composte; la cui achena è sostenuta da un lungo

picciuolo. \* Podostemee. V. Podostemo.

\* Podostemo – da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e orījua stèm-a stame - gen. di p. m., fam. podostemee; i cui stami sono riuniti alla base in un solo filamento, sono portati da un solo peduncolo.

\* Podosticma - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e στίγμα stiama - gen. di p. d., fam. asclepiadee; il cui stigma è sostenuto da un

lungo filo.

\* Podostoma - da πούς, ποδός pus, pod-òs piede e στόμα stòm-a bocca - gen. di echin. radiarii, st.fam. podostomii; la cui bocca serve anche di ano terminale.

\*Podostomii. V. Podostoma.

\*Podoteca – da πεύς, ποδός pus, \*Podorreuma - da πους, ποδός pod-òs piede e báxa thèk-e teca - gen. di p. d., fam. inulee; le cui | riore della corolla, che ha il lembe achene e teche sono sostenute da barbuto. 3 Cometa barbuta. lunghi peduncoli.

\* PODOTROCALITE - da ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede e τρογαλία trochal-la carrucola - infiammazione della

carrucola del piede.

\* Podura - da nous, nodos pus, pod-òs piede e còoà ur-à coda – gen. d'ins. exapodi, fam. podurelle; caratterizzati da una specie di coda all'estremità del loro addome, la quale scattando come una molla serve loro per saltare, facendo, per così dire, ufficio di piede.

\*Podurelle. V. Podùra. Poema - da πωίω poi-eo, pi-eo

faccio, creo - opera in versi, singolarmente opera di una certa estensione. Poesia. V. Poema - arte di com-

porre opere in versi. 2 Componimento in versi.

Poeta. V. Poema - che compone opere in versi. V. Peana

POÈTICA. V. Poèma - arte che insegna le regole della poesia.

Poetico. V. Poèma - che si riferisce a poema, a poesia, a poetica,

\*Pogonantèra – da πώγων pògon barba e avençà anther-à antera - gen. di p. d., fam. melastomacee; caratterizzate da antere pelose, barbute.

\*Pogonatèro - da πώγων pôgon barba e dône athèr resta - gen. di p. m., gen, andropogone, fam graminee; distinte da reste barbute.

\* Pogonato – da πώγων pògon barba - gen. di p. a., fam. funghi;

che hanno caliptra pelosa.

Pogonia - da πώγων pogon barba - m. gen. di pesci acant., fam. percoidi; distinti da molte barbette aderenti alla loro mascella inferiore. 2 m. Gen. di p. m., fam. orchidee; caratterizzate dalla divisione infe- POLANISIA - da monis pol-ve molte

Pògono - da múyuv pògon barba - m. gen. d'ins. col. pent., fam.

carabici; pelosi.

\*Pogonòcero - da πώγων pògon barba e xépas kèr-as corno – gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; distinti dalle antenne vestite di lunghi fili barbuti, nei maschi.

\* Pogonochero – da πώγων pògon barba e xw chèir, chìr mano gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui zampe anteriori sono

pelose.

\*Pogonòforo - da πώγων pògon barba e φέρω fèr-o porto – gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui mascelle sono internamente pelose.

\*Pogonòpodi – da πώγων pògon barba e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - ord. di moll. che hanno barbuta la base delle loro con-

chiglie.

\*Pogonorrinchi – da πώγων pògon barba e ρύγχος rynch-os becco - fam. di ucc. arrampicatori; distinti da fasci di peli lunghi e rigidi alla base e ai lati della mandibola superiore.

\*Pogonostoma - da πώγων p**ò**-gon barba e στόμα stòm-a bocca gen, d'ins. neuropt., tr. friganii;

che hanno la bocca pelosa. \* Pogonotarso - da πώγων pògon barba e ταρσὸς tars-òs tarso – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni;

distinti da tarsi pelosi.

\* Pogostèmone (invece di pogonostemone) – da πώγων pòg-on barba e στήμων stèmon stame - gen. di p. d., fam. labiate; che hanno stami barbuti.

\*Polachenio - da πολύς pol-ys molto e \* àyaiva achèn-e achena frutto composto di diverse achene.

e anosc anis-os inequale (a priv. v | città e praph graf-è descrizione eufon. e ioo; is-os equale) - gen. di p. d., fam. capparidee; così dette dal numero vario, ineguale dei loro stami.

\* Polarimetro - da πόλος pòl-os polo e mitoov mètr-on misura strumento per misurare la quantità di zucchero cristallizzabile contenuta nel zucchero brutto; così noaninato per l'influenza che ha lo zucchero cristallizzabile sulla polarizzazione della luce.

\* Polarita - da πόλος pòl-os polo proprietà dei corpi o degli agenti fisici di aver due o più poli o cen-

tri d'azione.

\* POLARIZZAZIÒNE - da πολος pò-I-os polo - modificazione particolare che possono subire i raggi di luce o di calorico nell'attraversare i corpi o nel rifrangersi da essi. secondo la qualità dei corpi medesimi o l'angolo d'incidenza dei raggi; così detta perchè alcuni suppongono, per ispiegare questi fenomeni, che le molecole luminose abbiano due poli.

POLEMARCO - da πόλεμος pòlem-os querra e àpyès arch-òs capo - ufficiale superiore che aveva varie attribuzioni nelle diverse città elleniche (in Atene era soggetto allo στρατηγός strateg-òs o generale).

Polemica - da πόλεμος polem-os guerra - m. controversia letteraria, critica, politica, segnatamente in giornali o altri scritti periodici.

POLEMICO. V. Polémica - m. che

si riferisce alla polemica.

\*Polenografia - da moleuce polem-os guerra e γράφω gráf-o descrivere - descrizione della guerra: scritto di cose militari.

\* Polemografia - scrittore di cose militari.

\* Poleografia - da πόλι; pol-is

descrizione di una città.

Poleografia -

che descrive città.

**— 819 —** 

Pòlia - da πολιδς pol-iòs canuto - m. gen. d'ins lepid., fam. notturni; di color bianchiccio. 2 m. Gen. di p. d., fam. amarantacee; le cui foglie sono di colore argenteo alla superficie inferiore.

Poliacanto – da πολύς pol-ve molto e žxavêz ákanth-a spina – m gen. d'ins. emipt., fam. ligeidi; irti di spine. 2 m. (in generale, Nome specifico di piante molto spinose.

Poliachiro – da πολύς pol-vs molto e žyvicy áchyr-on paglia – m. gen. di p. d , fam nassauviee; che hanno il ricettacolo e l'ovario rivestiti di numerose pagliette.

\* POLIACTIDE - da πολύς pol-ys molto e axti; akt-is raggio - gen. di p. a., fam. funghi; caratterizzate da molte divisioni a forma di

raggi.

\*Poliacustico - da πολύ; pol-vs molto e ἀχεύω akù-o odo - ep. di strumento che moltiplica o rinforza il suono.

Poliadelfia. V. Poliadelfo - m. cl. di p. d.; che comprende quelle i cui stami numerosi sono disposti

in più fascetti distinti.

Poliadelfo - da πελύς pol-ys molto e ἀδελφὸς adelf-òs fratello m. ep. di un fiore i cui stami sono uniti in più di due fascetti distinti, e di una pianta che produce tali fiori.

\*Poliadènia - da πολύς pol-ys molto e άδην adèn glandola – gen. di p. d., fam. laurinee: coperte di glandole.

\*Polialite - da πολύς pol-ys molto e άλς, άλὸς àls, al-òs sale -min, formato di molti sali ( inque solfati) e due cloruri, con una

POL ferro.

Polialtia - da πελύς pol-ys molto e žida alth-o guarisco - m. gen. di p. d., fam. anonacee; cui si attribuiscono molte proprietà medicinali.

\* Poliamatipia – da πελύς pol-vs molto, aux àma insieme e τύπος typ-os tipo - macchina con cui si fondono contemporaneamente cento e più lettere tipografiche.

Poliancistro - da πολύς pol-vs molto e zyziorzav ankistr-on uncino - m. gen. d'ins. ortopt., fam. locu-

stii; molto spinosi.

\*Poliandra – da πολύς pol-ys molto e avie, avos, aner. andr-ès uomo, fig. stame - ep. di fiore in cui sono riuniti molti stami, e di pianta che produce tali fiori.

Poliandria - da πελύε pol-vs molto e avia, avação aner, andr-às uomo - m. matrimonio, convivenza matrimoniale di una sola donna con più uomini. 2 m. Cl. di p. d.: che comprende le poliandre.

\* POLIANDRICO. V. Poliandria che si riferisce alla poliandria nº 2.

\* Poliangio – da πολύς pol-ys molto e άγγειον ang-èion, ang-ion vaso - gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei: il cui peridio contiene moltissimi peridioli secondarii, ciascuno dei quali è pieno di una quantità di sporidii.

POLIANTE - da πελύς pol-ys molto e & s anth-os fiore - m. nome specifico di piante che producono molti fiori, più delle specie affini. 2 m. Gen. di p. d., fam. narcissee; che fanno molti fiori.

\* POLIANTEA. V. Poliante - specie di repertorio; raccolta in ordine alfabetico dei migliori passi degli autori greci e latini, ecc..

\* Poliantee – da πολώς pol-iós bianco e áxec anth-os fiore -

piccola quantità di perossido di fam. di p. d.; distinte da fiori bianchi.

> POLIANTEMO - da modus pol-vs molto e zweucy anthem-on fiore - m. sin. di poliante. 2 m. Gen. di p. d., fam, ranuncolacee; che hanno molti fiori.

> \* Poliantère – da πελύς pol-ys. molto e ávôroà anther-à antera – cl. di p. d.; distinte da fiori che hannoun numero di stami due volte maggiore di quello delle divisioni della loro corolla.

> \* Poliantérice – da πελύς pol-vs. molto e àrbépit, àrbépixes anthèrix. anthérik-os resta - gen. di p. m., fam, graminee ; irte di reste spinose.

> \*Poliantesia - da πολύς pol-ys. molto e zobes anth-os fiore - malattia stenica delle piante, che consiste nella produzione di una soverchia copia di fiori, per solitoinfecondi.

Poliarchia - da πολύς pol-vs. molto e ἀρχή arch-è autorità - m. forma di governo, in cui la sovranità risiede in molti.

\* POLIARCHICO. V. Poliarchia che si riferisce alla poliarchia.

\*Poliartra – da πολύς pol-vs. molto e zotocy àrthr-on articolazione – gen. d'infus. sistolidi , fam. euclanidoti : coperti di una corazza, ai due lati della quale sono articolati. dei fascetti in forma di stili.

\*Polibasite - da πελύς pol-ys molto e Básis bàs-is base - min.: solfuro d'argento e di parecchiealtre basi.

Polibio - da πολύς pol-ys moltoe βίος hì-os vita - m. gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. ciclometopi; molto fecondi.

\*Poliblennia - da πολύς pol-ys molto e Bièrra blènn-a muco – abbondanza di mucosità.

Poliboro - da πολύς pol-ys moltoe Scrès bor-òs vorace - m. gen. di

ucc. rapaci, fam. avoltoj; ingordi, | voracissimi.

Polibòtria – da πολύς pol-ys molto e βότρυς botr-ys grappolo - m. gen d'ins. col. pent., fam. sternoxi; che vanno a sciami, e si apnendono alle piante a guisa di grappeli. 2 m. Gen. di p. a., fam. felci: la cui fruttificazione è disposta a forma di grappolo.

\* Polibranchi - da πολύς pol-ys molto e βράγχιον branch-ion branchia - ord. di moll. paracefalofori; distinti da numerose branchie simmetricamente disposte.

POLICALCA - da πολύς pol-vs molto e xalxò; chalk-òs rame - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; color di rame.

\*Policamara – da πολύς pol-ys molto e xamáça kamar-a camera frutto delle magnoliacee, delle ranuncolacee, ecc.; composto di

molte capsule uniloculari e monosperme.

\*Policàrdia – da πολύς pol-ys molto e καρδία kard-la cuore – gen. di p. d., fam. celastrinee; che hanno molte foglie, a foggia di cuore.

\* POLICARPEA. V. Policarpo gen. di p. d., fam. paronichiee, tr. policarpee; che producono molti semi.

\* Policarpèe. V. Policarpo.

\* POLICARPIO. V. Policarpo - ep. di rami che fioriscono un numero d'anni indeterminato.

Policárpo – da πολύς pol-ys molto e καρπὸ; karp-òs frutto - m. gen. di p. d., fam. paronichiee, tr. policarpee; che producono una gran quantità di semi. 2 m. (in generale) Ep. di pianta che produce molti semi.

Policefalo - da πολύς pol-ys molto e xiquin kefal-è testa – m. ep. di una pianta la cui fioritura è formata da un gran numero di ca- li cui steli sono molto ramificati.

pitoli. 2 m. Gen di elm. botrocefali la cui testa è circondata da una co rona d'uncini, che furono creduti altrettante teste; sin. di echinocòcco.

Policena – da πολύς pol-vs molto e xavo; ken-òs vuoto - m. gen. di p. d., fam. selaginee; il cui frutto è guernito agli angoli da quattro loculi vuoti.

Policera - da πολύς pol-ys molto e ztazs kėr-as corno - m. gen. di molf. nudibranchi; che hanno più

paia di tentacoli.

Policero. V. Policera - ep. di animale fornito di più di due

Policheto - da πολύς pol-ys molto e yairn chèt-e chioma - m. st.-gen. di p. a., fam. funghi mucedinei, gen. fumago; che hanno l'aspetto di un aggregato di chiome. \* Polichezia - da πολύς pol-ys molto e χίζω chèz-o evacuo- diarrea cronica.

\* Polichilia - da πολύς pol-ys molto e yulos chyl-os chilo - eccesso di chilo.

\*Polichimia - da πολύς pol-ys molto e χυμὸς chym-òs umore - ec-

cesso di umori. \*Policiclici - da πολύε pol-vs molto e χύχλος kykl-os circolo tr. di moll. cefalopodi politalami; le cui comchiglie hanno il sifone disposto in giro.

Policiclo - da πολύς pol-ys molto e χύχλος kykl-os circolo - m. gen, di moll, acefali tunicati, fam. ascidie; aggregato d'animali di for-

ma circolare.

Policlada - da πολύς pol-ys molto e κλάδος klàd-os ramo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; le cui antenne sono ramificate.

Policladia, V. Policlada - m. gen. di p. a., fam. ficee floridee; POLICLÓNO – da πολὸς pol-ys molto e κλὼν klon ramo – sp. di p. d., fam. chenopodiee, gen. salsola; distinte da folti rami.

POLICNEMO - da πολύς pol-ys molto e χνήμη knèm-e gamba, fig. gambo - m. gen. di p. d., fam. amarantacee; molto ramose.

\*Policocco - da πολύς pol-ys molto e κόκκος kokk-os seme - ep. di pericarpio, di capsula, di bacca che contiene parecchi semi.

\*Policolia – da πολύς pol-ys molto e χολή chol-è bile – sovrab-

bondanza di bile.

Policoma - da πολὺ; pol-ys molto e χόμη kòm-e chioma - m. gen. di p. a., fam. ficee; che hanno numerose fronde.

\*Policombo - da πολὸς pol-ys molto e κόμες kòmb-os nodo - nome specifico di viante molto nodose.

Policomo. V. Policoma - m. sp. di mamm. quadrumani; sorta di scimie fornite di lungo e folto pelo alla testa, al collo, al petto. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; tutti coperti di pelo.

\* POLICONCACEI – da πολὺς pol-ys molto e κόγχη konch-e conchiglia – div. di moll.; che hanno conchiglie

moltivalve.

\* POLICORINO - da πολὺς pol-ys molto e κερύνη koryn-e mazza gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno la mazza delle antenne molto sviluppata.

\* POLICOTILEDONE – da πολύς pol-ys molto e κοτυληδών kotyledon cotiledone – ep. dei vegetali il cui embrione contiene più di due cotiledoni.

POLICRATÍA, \* POLICRAZÍA - da πελύς pol-ys molto e πρατίω krat-èo domino (πράτος krat-os potere) sin. di poliarchia.

POLICRÉSTO – da πολύς pol-ysmolto e χρηστός chrest-òs utité (χράκμα: chr-àome uso) – ep. dato anticamente a certi medicamenti cui si attribuiva grande efficacia, in varie malattie.

POLICROA – da πολύς pol-ys molto e χρόα chrò-a colore – m. gen. di p. d., fam. amarantacee; i cui fiori sono variopinti; sin. di

umarànto.

\*POLICROISMO. V. Policroa - fenomeno che presentano certi corpi cristallizzati trasparenti guardati per rifrazione, mostrandosi variamente colorati secondo il senso in cui la luce vi entra.

\* POLICROITE. V. Policroa - sostanza del perigono del zafferano, che prende varii colori secondo i reagenti chimici con cui è trattata. 2 Min.; silicato di allumina e di magnesia; che presenta due colori differeuti secondo il senso in cui si guarda; azzurrastro nella direzione dell'asse e grigio giallastro nel senso perpendicolare a questa direzione.

\*Policròlito - da πολύς pol-ys molto, χρόα chrò-a colore e λίθες lith-os pietra - min.; silicato lacalino d'allumina e di calce, di un colore misto di grigio e di ros-sastro.

Duon

POLICROMA. V. Policromia – m. corpo cristallizzato estratto dalla quassia e da altri vegetali, e che dà all'acqua varii colori. 2 m. Gen. di p. a., fam. ficce; che presentano varii colori.

\* POLICROMIA - da πολύς pol-ys molto e χρώμα chròm-a colore - dipiatura in varii colori di opere di scoltura, di colonne o altra parte di edifizii, all'interno e all'esterno, usata dagli Elleni e da altri popoli antichi.

Policromo. V. Policromia - m.

min.; piombo fossato, che presenta varie tinte. 2 m. St.-gen. di acal., fam. meduse, gen. cesea; variamente colorati.

POLICROO. V. Policroa - m. gen. di rett. saurii, fam. camaleonii; che cangiano di colore come il camaleonte.

\*POLIDACRIA - da πολύς pol-ys molto e δάχου dàkry lagrima - secrezione abbondante di lagrime.

\*POLIDACTILIA V. Polidactilo mostruosità consistente in un numero di dita maggiore del normale.

POLIDACTILO - da πολὸς pol-ys molto e δάκτυλες dàktyl-os dito-chi è fornito di più dita; m. anormalmente. 2 m. Sp. di p. d , gen. andropogone, fam. graminee; distinte da spighe digitate. 2 m. Gen. di p. a., fam. licheni; distinte da digitazioni all'estremità dei lobi.

\*Polidesmo.

POLIDESMO - da πελύς pol-ys molto e δισμός desm-os legame - m. gen. d'ins. miriapodi diplopodi, fam. polidesmidi; distinti da un gran numero di segmenti annulari. 2 m. Gen. di p. a., fam. funghi; caratterizzate da spori concatenati.

\* Polidipsia – da πολύς pol-ys molto e δίψα dips-a sete – sete in-

estinguibile e morbosa.

\* Polidria - da πελύς pol-ys molto e ίδρως ydr-òs sudore - eccessivo sudore.

\*POLIDRITE - da πολύς pol-ys molto e ΰδωρ ydor acqua - min.; silicato di perossido di ferro; che contiene il ventinove per cento di acqua.

acqua.

\*POLIEDRASTILO - da πολός pol-ys
molto, tôpa èdr-a base e στώλος
styl-os cσ'onna - cristallo composto
di due piramidi ottangolari, che si
uniscono alla base ed hanno una
colonna intermedia.

\*Polièbrico. V. Polièdro - relativo a poliedro.

POLIEDRO - da πολύς pol-ys molto e tôpa èdra base, faccia - spazio angolare compreso fra più di due piani concorrenti in un punto, in un vertice. 2 Solido, p. e., corpo cristallizzato, terninato da molte superficie piane.

Poliemia - da πολύς pol-ys molto e αίμα èm-a sangue - abbondanza

di sangue.

POLIERGO - da πολύς pol-ys molto e τργον èrg-on lavoro - m. gen. d'ins. imenopt., fam. formicidi: molto attivi.

\* POLIFACO - da πολύς pol-ys molto e φακή fak-è lente - gen. di p. a., fam. ficee; la cui fruttificazione arieggia a piccole lenticchie.

Polifaga. V. Polifagia - m. gen. d'ins. ortopt., fam. blattii; voracissimi.

POLIFAGIA - da πολύς pol-ys molto e φάγω fàg-o mangio - abìtudine di mangiar molto, troppo voracità.

Polifago. V. Polifagia - chi mangia molto, troppo; vorace.

\* POLIFARMACIA – da πολύς pol-ys molto e φάρμαχον fármak-on rimedio – uso di una grande quantità di rimedii, fatta senza criterio, senza discernimento.

POLIFARMACO. V. Polifarmacia - medicamento composto di molti ingredienti. 2 Ep. di medico che prescrive troppi rimedii.

\*POLIFEMA. V. Polifemo - gen. di p. d., fam. artocarpee; le cui grandi bacche furono capricciosamente paragonate all'occhio di Polifemo.

POLIFÉMO – da Πολύφημος Polyfem-os Polifemo, Ciclope, che aveva un occhio solo (πολύς pol-ys mollo e φύμπ fêm-e fama) – m. gen. di crost. cladoceri; la cui testa è molto grande e quasi interamente occupata da un occhio enorme. 2 m. Sp. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni, gen. golia; molto grandi, mostruosi.

Polifilia - da πολύς pol-ys molto e φίλος fil-os amico – molti–

plicità di amici.

\*Polifillia – da πολύς pol-ys molto e φύλλον fyll-on foglia - gen. di pol. pietrosi madrefillii; che hanno molti tentacoli.

Polifillo - da πολύς pol-ys molto e φύλλον fyll-on foglia – ep. di pianta fornita di molte foglie.

2 Sin. di polisèpalo.

\* Polifisa – da πολύς pol-ys molto e φύσα fys-a fiato, vescica - gen. di p. a., fam. ficee confervacee; i cui rami finiscono in una specie di vescica.

\* Polifisia. V. Polifisa - sovrab-

bondanza di flatuosità.

\* Polifòlia – vocab ibr. da πολιὸς pol-iòs canuto e folia - gen. di p. d., fam. ericacee; le cui foglie sono bianchiccie.

Poliforo - da πολύς pol-ys molto e φέρω fer-o porto - m. ricettacolo che sostiene molti pistilli.

\* l'OLIFRAGMONE - da πολύς pol-ys molto e φράσσω fràss-o, fut. φράξω fràx-o divido - gen. di p. d., fam. rubiacee; il cui frutto viene da molte tramezze diviso in celle.

Poligala - da πολύς pol-ys molto e γάλα gàl-a latte – m. gen. di p. d., fam. poligalee; così dette perchè alcune specie abbondano di un succo latticinoso, ovvero perchè le vacche sono avide di questo pascolo, che fa far molto latte.

\* POLIGALACTIA. V. Poligala. **a**bbondanza di latte.

\*Poligalėe, Poligalacėe. V. Poligala.

molto e vápes gam-os matrimonio chie lingue.

- matrimonio, convivenza matrimoniale di un solo uomo con più donne. 2 m. Cl. del sistema botanico sessuale; che comprende le piante poligame.

Poligamo. V. Poligamia - ep. di uomo unito simultaneamente in matrimonio con più donne. 2 m. Ep. di piante che portano sul medesimo individuo fiori ermafroditi, fiori

maschi e femminei. \* Poligastrico. V. Poligastro -

sez. d'infus.; che hanno parecchi ventricoli.

\* Poligastro - da πολύς pol-ys molto e γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-òs *ventre* – gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei ; il cui peridio è formato di più cellule, come di**re** di più ventri.

\* Poliginglimo – da πολύς pol-vs molto e γύγγλιμος gynglim-os giun tura - ep. delle valve delle conchiglie bivalve, congiunte a mo' di

cerniera.

\* Poliginia. V. Poligino - ord. di piante, i cui fiori hanno un gran numero di pistilli.

Poligino - da πολύς pol-ys molto e γυνή gyn-è donna, fig. pistillo m. ep. di fiore che ha molti pistilli e di pianta che ha tali fiori.

 Poliglipta – da πολύς pol-ys molto e γλυπτός glypt-òs scolpito (γλύφω glyf-o scolpisco) - gen. d'ins. emipt., fam. membracidi; il cui protorace si prolunga in punta in modo da coprire la testa.

\* Poliglottia. V. Poliglotto conoscenza di molte lingue.

POLIGLÒTTA. V. Poliglòtto - m. ep. di ucc. passeri, fam. tordidi; che imitano il canto di molti altri uccelli.

Policiotto - da πολύς pol-ys molto e γλώττα glott-a lingua ep. di opera pubblicata in parec-Policamia - da πολύς pol-ys chie lingue. 2 Chi conosce parec-

POLIGNATEL. V. Polignati - fam. di mostri doppii parassiti; in cui uno degl'individui, il più imperfetto, ha le mascelle inserite su quelle dell'individuo principale.

\* Polignati - da πολύς pol-ys molto e voctos gnath-os mascella - fam. d'ins. apt. : distinti da parecchie

paja di mascelle.

\*Poligonato – da πολύ; pol-ys molto e γόνο gòn-y articolazione – gen. di p. m., fam. asparaginee; così nominate perchè il loro rizoma o gambo sotterraneo è diviso in un gran numero di nodi..

\* Poligonee. V. Poligono.

\* POLIGONELLA. V. Poligono gen. di p. d., fam. poligonee; affine al gen. poligono.

Poligoni. V. Poligono - m. numeri ordinati in serie e formati dai termini di una progressione aritmetica, aggiungendo ogni termine a tutti quelli che lo precedono.

Poligono - da πολύς pol-ys molto e γωνία gon-la angolo – figura piana terminata da linee rette, che presenta più angoli. 2 m. Insieme delle linee che uniscono a due a due gli angoli salienti dei bastioni in una fortezza, e delle cortine prolungate finchè s'incontrano nell'interno dei hastioni. 3 m. Luogo, in cui gli artiglieri si esercitano in tempo di pace a tracciare e costruire batterie, tirar il cannone ecc. 4 m. Gen. di p. d., fam. poligonee; distinte da semi angolosi, e alcune specie da rami e radici bistorte. Secondo altri da πολύς pol-ys molto e γόνο gon-y articolazione; perchè hanno radici e rami tutti nodosi.

 Poligonópodi – da πολύς pol-ys molto, you gon-v articolazione e πεύς, ποδèς pus, pod-òs piede - ord. d'ins. apt., fam. aracnidi; distinti de gambe molto lunghe ed articolate.

scrivere di molte materie 2 m. Arte di scrivere in più maniere secrete. che per esser lette suppongono una chiave o la conoscenza di una cifra convenuta, e di decifrare le scritture poligrafiche. 3 m. Parte di una biblioteca o del catalogo di una biblioteca, che comprende gli scrittori poligrafi.

\* POLIGRAFICO. V. Poligrafo - che

si riferisce alla poligrafia.

POLIGRAFO - da πολύς pol-vs molto e γράφω graf-o scrivo - scrittore che ha trattato diverse materie: 2 m. Clie è versato nella poligrafia nº 2; che sa scrivere in modo poligrafico e decifrare tali scritture.

 Poligramno - da πολύς pol-ys molto e γραμμή gramm-è riga min.; diaspro rosso macchiato di

righe bianche.

\* Polilepide - da πολύς pol-ys molto e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. rosacee; coperte di scaglie.

\* Polilinfia - vocab. ibr. da πολύς pol-ys molto e linfa - sin, di ana-

 Polilito - da πελύε pol-ys molto e λίθος lith-os pietra - min.; composto di silice, protossido di ferro. magnesia, calce, ecc.

POLILÓBIO - da πολύς pol-ys molto e λοθός lob às baccello - m. gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; che producono molti frutti, molti baccelli.

Polilogia. V. Polilogo - loquacità.

Polilogo - da πολύς pol-ys molto e λόγος lòg-os discorso – loquace.

POLIMATIA, \* POLIMAZIA - da moλὺς pol-ys molto e μάθω màth-o, tema inusitato di μανθάνω manthàn-o *imparo* – copiosa e varia dottrina.

Polimelo - da molús pol-vs. Poligrafia. V. Poligrafo - lo molto e piñas mel os membro - m. mostro caratterizzato dall'inser- | zione, sopra un membro ben conformato, di uno o più altri membri accessorii o rudimenti di membra.

Polimera - da πολύς pol-ys molto e μέρος mèr-os parte - m. gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; distinti dalle numerose divisioni o articolazioni delle antenne.

POLIMÈRIA. V. Polimèra - m. gen, di p. d., fam, convolvulacee; molto ramose. 2 m. St.-gen. di p. a., fam. licheni, gen. parmelia; le cui fronde sono molto divise.

\*Polimerismo. V. Polimèra mostruosità che consiste nell'esistenza di organi soprannumerarii, p. e., di più di cinque dita ad una

mano, ecc.

\* Polimerosòmati - da molus pol-ys molto, μέρος mèr-os parte e σώμα, σώματος sòma, sòmat-os corpo - tr. d'ins apt., fam. aracnidi; il cui corpo è formato da molti anelli.

\* Polimice - da πολύς pol-vs molto e μύχης myk-es fungo - sp. di p. a., fam. funghi, gen. agarico; che nascono in gran numero sullo stesso piede.

\*Polimignite - da πολύς pol-vs molto e μίγνυμι mign-ymi mescolo min.; formato da un gran numero di basi, zircone, ossido di ferro. calce ecc.

Polimitia - da πολύς pol-ys molto e μύθος myth-os favola (zendo mith falso) - moltiplicità di favole in un poema epico o drammatico.

Polimnia – da πολύς pol-ys molto e υμνος ymn-os inno (secondo altri da μνεία mn-èia, mn-ìa memoria) una delle nove Muse, preside alla musica; che tramanda alla posterıta i fatti illustri ed eroici. 2 m. Gen. di p. d., fam eliantee; che hanno bellissimi fieri.

\* Polimnite. V. Polimnia - sorta

di dendrite, che presenta segni che arieggiano a caratteri musicali.

\* Polimorfismo. V. Polimorfo stato particolare d'isomeria, in cui le medesime sostanze presentano forme differenti.

Polimòrfo – da molùs pol-ve molto e μορφή morf-è forma - ep. di essere organico od inorganico che si presenta sotto varie forme.

\* Polinania – da πολύς pol-ys molto e văpa nàm-a linfa – au– mento del volume del corpo per l'azione del sistema linfatico.

\*Polinėma – da πολύς pol-vs molto e νημα nèm-a filo - gen, di p. a., fam. funghi clinospori; i cui ricettacoli sono coperti di lunghi

\* Polinèmo. V. Polinèma - gen. di pesci acant., fam. percoidi; caratterizzati da pinne pettorali fornite di molti raggi liberi a guisa di filamenti.

\* Polinesia - da πολύς pol-ys molto e vãos nês-os isola - parte dell'Oceania, insieme di molte isole. \* Polinesio. V. Polinėsia - che si riferisce alla Polinesia. 2 Abitante della Polinesia.

Polineuro – da πολύς pol-ys molto e veupov neur-on nervo - m. gen. d'ins. emipt. omopt., fam. cicadee; distinti da molte nervature alle ali. 2 m. Gen. d'ins. neuropt. fam. libellule; idem.

\*Polinnia, Polinnite. V. Po-

limnia, Polimnite.

\* Polinomio - da πολύς pol-ys molto e ovcua dnom-a nome espressione algebrica composta di più termini distinti da segni di addizione o di sottrazione.

Pòlio - da πολώς pol-ids bianco, - m. sp. di p. d., fam. labiate, gen. teucrio; il cui fogliame è coperto di peli bianchicci.

\* Poliocefalo - da πολιός pol·ios

bianco, e xepadi, kefal-è testa - | d-os testicolo - sp. di p. m., fam. nome specifico di animali e specialmente di uccelli che hanno la teeta hianca

POLIODÒNTE - da πολύε pol-vs molto e ¿δρύς, ¿δοντος odòs, odònt-os dente - m. gen. di pesci condropt., fam, storioni; distinti da due ordini di denti forti e uniti. 2 m. Gen. di p. m., fam. graminee: caratterizzate dai molti denti che presenta una delle valve della loro gluma.

Poliodònti V. Poliodònte - m. fam. di moll.; le cui conchiglie hanno il cardine formato di una serie di denti entranti gli uni negli altri.

Poliommato - da πολύς pol-ys molto e cuuz, cuuzres omma, ommat-os occhio - m. gen. d'ins. lenid . fam. diurni: le cui ali sono tutte macchiate a guisa d'occhi.

Polionimia – da πολύς pol-ys molto e ovou z onym-a nome - pluralità di nomi (specialmente dei nomi che si davano agli antichi Dei).

\* Poliopo - da πολιός pol-ios bianco e πούς pus piede - gen. di ucc. pennatipedi, tr. poliopodi; distinti da piedi bianchicci o color di cenere.

\* Poliòpodi. V. Poliòpo.

\* Poliopsia - da πελύς pol-ys molto e όπτω òpi-o, fut. οψομαι ops-ome veggo - difetto degli occhi, per cui si vedono gli oggetti moltiplicati.

\* Polioptro. V. Poliopsia - vetro che moltiplica gli oggetti.

Poliorcete - da πόλις pòl-is città e epacs èrk-os vallo (eppo, εϊργω èrg-o , èirg-o chiudo , circondo) - assediatore di città: soprannome di Demetrio, figlio di l Antigono.

molto e čozic, čozidoc drch-is, drchi- la corolla polipetala.

orchidee, gen. serapia; le cui radici sono fornite di un gran numero di tuberi a forma di testicoli.

Poliorcia, V. Poliorcète - assedio. 2 m. Arte di assediare e di

difendere le fortezze.

\* POLIOREXIA - da πολύς pol-vs molto e opiči; orex-is appetito - fame eccessiva, morbosa, con languidezza dopo il pasto, dolori di stomaco, svenimenti ecc.

Polionma - da πολύς pol-ys molto e doun osm-è odore - m. gen. di p. d., fam, sassifragacee; di gratissimo odore.

Polioto - da πολύς pol-vs molto e củc, ώτὸς us, ot-òs orecchio - m. gen. di p. a., fam. epatiche; in cui le correggie interne degli anfigastri sono cangiate in orecchiette claviformi.

Poliöza – da πολύς pòl-ys molto e δζος òz-os ramo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; i cui maschi hanno antenne ramose.

Poliôzo, V. Poliôza - m. gen. di p. d., fam. rubiacee caffeacee; molto ramose.

\* Polipario, Polipajo, V. Polipi - aggregato di polipi; sostanza solida, calcare o cornea, che inviluppa i polipi marini.

POLIPEDIA - da πολύς pol-vs molto e παίς, παιδός pes, ped-òs fialio - m. deviazione organica caratterizzata da un'anomalia nel numero dei feti che appartengono ad una gestazione.

\* POLIPERA – da πολύς pol-ys molto e πήσα pèr-a sacco - gen. di p. a., fam. funghi; così nominati dai loro piccoli e numerosi peridii fatti aguisa di sacchi e involti in un peridio generale.

\* Polipetalia. V. Polipėtalo -Poliorchide – da πολύς pol-ys | cl. di piante fanerogame che hanno

\* POLIPETALO - da =: ibs pol-15 ! ep. della corolla composta di più petali, e dei fiori che hanno tali corolle.

POLIPI - da asici; pol-vs molto e mos pus piede - a. gen. di moll. cefalopodi; che hanno molti tentacoli; sin. di octapodi, polpi. 2 m. Animali radiati acquatici, aggregati e viventi di una vita comune, forniti di tentacoli più o meno numerosi, come dire di molti viedi.

POLIPIFÒRME - vocab. ibr. da πελίπευς polip-us polipo e forma che ha la forma o l'apparenza di

un polipo.

\* Polipionia – da zelus polys danza di grasso, grassezza ecces- mente; il ber troppo vino. siva.

\*Polipirèno – da 🖘 🗀s pol-ys molto e mucho pyrèn nocciuolo en, dei frutti che contengono pa-

recchi nocciuoli.

\* Poliplacófori – da 🖘 🖒 polys molto, πλάξ, πλακό; lamina e φέρω fer-o porto - ord. di moll. gasteropodi; la cui conchiglia è composta di molte valve appianate, crostacee.

\* POLIPLECTRO - da maios pol-ys molto e miranov plektr-on sprone - gen. d'ucc. gallinacei, fam. pavonii; i cui piedi sono forniti di

più sproni.

POLIPO. V. Polipi - tumore che si sviluppa nelle membrane mucose del corpo umano, nelle cavità del naso, nella faccia, nell'utero ecc.. che ha molte radici, come dire molti piedi, a somiglianza del polipo o polpo. 2 m. Concrezione sanguigna sulla membrana interna del cuore o dei grossi vasi.

POLIPODI V. Pòlipo - m. div. d'insetti che hanno un numero di

piedi maggiore di sei.

POLIPODIA. V. Polipo - m. mmmolto e ziraiso petal-on petalo - mero di piedi maggiore del normale.

\* POLIPODIACEE. V. Polipodio. Polipiono, V. Polipi - m. gen. di

p. a , fam felci , tr. polipodiacee : distinte da una moltitudine di radici. Polipogono - da antis pol-vs

multo e maren pogon berba-m. gen. di p. m., fam. graminee; le valve delle cui lepicene portano lunghissime setole.

POLIPORQ - da zwie pol-vs molto e missa por-os poro - m. gen. di p. a., fam. funghi; in cui la parte inferiore del cappello è coperta di pori.

Poliposia – da solie, pol-vs molto e zó p-òo bero (zósis pòmolto e miss pi-on grasso - abbon- s-is bevanda) - il bere eccessiva-

> POLIPOTA. V. Poliposia - chi beve eccessivamente; chi beve

troppo vino.

POLIPREMNO - da meios pol-ys molto e zpiava prėmn-on ramo – m gen. di p. d., fam. scrofularinee; molto ramose.

\*Poliprióne – da 🖘 bs polvs molto e zeiw prion sega - gen. di pesci acant., sam. percoidi: le cui scaglie e le cui spine vertebrali sono tutte dentate a sega.

\* Polipterigio – da milio pol-vs molto e πτίους, πτέουγος pleryx, pteryg-os aletta - ep. dei semi for-

niti di molte alette POLIPTICO - da mailis pol-ys molte e πτύχη ptych-e piego - tavoletta da scrivere composta di più di due

lamine (V. Diptico).

Polibrizo - da πελύς pol-ys molto e pila riz-a radice - m. nome specifico di piante fornite di molte radici.

Polisarcia - da molús pol-ys molto e ożoł, ozoxó; sarx, sark-òs carne - soverchia corpulenza, obesità. 2 m. Malattia delle piante, per l cui il sugo nutritivo produce soverchio legno con danno della fruttificazione.

 Poliscelia - da πολὶ; pol-ys molto e oxérce skěl-os gamba – numero di gambe maggiore del normale.

\* Polischematico - da πολύς pol-ys molto e σχήμα schèm-a segno - ep. di scrittura in cui le singole idee vengono espresse con più se**gn**i o schemi.

Poliscia - da πολύς pol-vs molto e σχιά sk-ià ombra - m. gen. di p. d., fam. araliacee; la cui fioritura è disposta a foggia di ombrella.

\* Poliscopio – da πολύς pol-ys molto e σχοπέω skop-èo veggo vetro che moltiplica le imagini

degli oggetti.

 Polisepalo – da πολὺς pol-ys molto e σίπαλον sèpal-on sepalo ep. di calice formato di più sepali distinti.

\* Polisialia - da πολύς pol-ys molto e gíakov sial-on saliva - soverchia secrezione di saliva.

Polisillabo - da πολύς pol-ys molto e συλλαβή syllab-è sillaba -- ep. di vocabolo formato di più di tre sillabe.

\*Polisiliqua - vocab. ibr. da πολύς pol-ys molto e lat. siliqua baccello - frutto delle piante ranuncolacee e delle anemonee, formato da molte capsule a foggia di baccello, inserite sopra un ricettacolo comune.

Polisindeto - da πολύς pol-ys molto e σύνδετον syndet-on congiunzione (σὺν syn insieme e δίω dè-o lego) - figura grammaticale, in cui abbondano le congiunzioni.

Polisito - da πολύς pol-ys molto e otroc sit-os alimento - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; molto grossi, come dire molto bene | pasciuti.

\* Polisonazia - da πελύ: pol-vs molto e σώμα, σώματος sòma, sòmat os corpo - sin, di polisarcia. \*Polisomia. V. Polizomazia mostruosità caratterizzata da moltiplicità di corpi.

Polispermia - da πολύς pol-vs. molto e σπίρμα spèrm-a seme abbondanza di seme o di semi.

Polispermia m. ep. di pericarpio che contiene più di quattro semi. 2 m. St.-gen. di p. a., fam. ficee, gen. ceramio; che producono un gran numero di semi.

Polispora - da πολύς pol-vs molto e σπερά spor-à seme - m. gen. di p. d., fam. camelie; distinte da una capsula polisperma.

Polisporo. V. Polispora - ep. di frutto che racchiude molti semi. Polista - da πιλίζω poliz-o costruisco una città (πόλις pòl-is città) - m. gen. d'ins. imenopt., fam. diplopteri; che costruiscono dei nidi

simili a quelli delle vespe. Polistachia. V. Polistachio m. gen. di p. m., fam. orchidee; che portano molte corone di fiori-

disposte a spighe. Polistachio – da πολύς pol-ys molto e στάχυς stach-ys spiga nome specifico delle piante che producono molte spighe.

\*Polistefide - da πελύς pol-ysmolto e στίσος stèf-os corona - sin.

di polistàchia.

\*Polistemma - da πολύς pol-ysmolto e στέμμα stèmm-a corona gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei: i cui peridii sembrano aggregati di piccole corone.

Polistemone - da πολύς pol-ys molto e στήμων stèmon stame - m. gen. di p. d., fam. sassifragacee; caratterizzate da un gran numero di stami. 2 m. Sin. di poliandro.

Polistico - da πολύς pol-ys molte.

e origos stich-os fila, serie - m. gen. di p. m., fam. felci; distinte da una fruttificazione disposta in molti ordini. 2 m. Gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui antenne sono composte di molti articoli filiformi disposti in corona e distinti da più striscie colorate. 3 m. (in generale) Che presenta organi disposti in più serie.

POL

Polisticta - da πολύς pol-ys molto e otixtà; stikt-òs macchiato, punteggiato (στίζω stiz-o, fut. στίξω slix-o macchio. punteggio) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno ali macchiate, punteggiate. 2 m. Gen. d'ucc. arrampicatori, fam. barbuti; che hanno penne brizzolate. 3 m. Gen. di p. a., fam. funghi; forniti di punte.

\* Polistigma - da πολύς pol-ys molto e στίγμα stigm-a segno, punto - gen. di p. a., fam. funghi ipoxilei; tubercoli formati dall'unione di piccoli loculi che si aprono da un

punto o poro.

Polistilo - da πολύς pol-ys multo e στύλος styl-os colonna, stilo. – edificio adorno di un gran numero di colonne. 2 m. Ep. dell'ovario che porta parecchi stili

\* POLISTOMELLA. V. Pulistomo gen. di foram., fam. nautiloidi: distinti da parecchie aperture sull'ultima loggia e sui lati della con-

chiglia.

Polistomo – da πολύς pol-vs molto e στόμα stòm-a bocca - m. gen. di elm. trematoidi; che nella parte anteriore sono forniti di parecchie bocche o succhiatoi.

\* Polistroma - da πολύς pol-ys molto e στρώμα stròm-a strato gen, di p. a., fam. licheni; i cui apoteci sono composti di molti strati proligeri sovrapposti e separati da altri strati della natura del tallo

\*Politàlami - da πολύς poi-vs molto e θάλαμος thalam-os stanza gr. di moll. cefalopodi; che comprende quelli la cui conchiglia inferiore è divisa in molte logge.

\*Politecnico - da πολύς pol-vs molto e τέχνη tèchn-e arte - ep. di instituto ove si insegnano molte arti, ove specialmente si formano allievi per il genio militare. l'artiglieria, i ponti e le strade, la tele-

grafia elettrica, ecc

\* Politeismo - da πολύς pol-ys molto e Ous The-os Dio - adorazione di molti dei; culto renduto a oggetti naturali, a personificazioni di forze fisiche, considerate come divinità.

\* POLITEISTA. V. Politeismo seguace del politeismo.

\* POLITEISTICO. V. Politeismo che si riferisce al politeismo.

POLITELO - da moluteline polytel-ès magnifico (πολύς pol-ys molto e τέλος tel-os prezzo) - m. gen. di ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; adorni di magnifici colori. 2 m. Gen. di ucc. zigodactili, fam. pappagalli: idem.

POLITICA - da πόλις pol-is città - amministrazione della cosa pubblica; arte di governare gli stati.

Politico. V. Politica - che si riferisce alla politica. 2 Ch'è esperto nella politica.

POLITIPIA - da πολύ; pol-vs molto e τύπος typ-os tipo - arte di riprodurre e moltiplicare le stampe o con metodi analoghi all'incisione a bulino o con altri pertinenti alla tipografia.

\*Politomo - da πολύς pol-ys molto e τεμή tom-è taglio - gen. di acal., fam. pletosomi; aggregato di individui simili, come tagliati a faccette, e che il minimo sforzo disgrega.

\* POLITRICHÈE. V. Politrico.

POLITRICHIA. V. Politrico - so- | sono parassite di altre ficee ed banno vrabbondanza di capelli.

POLITRICHIB. V. Politrico - m. fam. d'infus., fam. tricoidei; coperti di peli finissimi.

POLITRICHIO. V. Politrico - m. gen, di p. a., fam. funghi; che si presentano come ciocche di filamenti, di capelli.

Politrico – da πολύς pol-ys molto e θρίξ, τριχὸς thrix, trích-òs pelo, capello - m. gen. di p. a., lam. muschi, tr. politrichee; la cui caliptra è coperta di lunghi peli. 2 m. min.; agata arborizzata, che presenta delle righe finissime, capillari.

\* Politripa - da πολύς pol-ys molto e τρύπα tryp-a foro - gen di pol. foss.; pieni dentro e fuori di fiorellini rotondi.

Politrofia - da πολύς pol-vs molto e -poph trof-è nutrizione eccesso di nutrizione.

\* Poliuria - da πολύς pol-ys molto e cuper ur-on orina - secrezione molto copiosa di orina.

\* POLIURICO. V. Poliuria - che si riferisce alla poliuria. 2 Che soffre poliuria.

 POLIVALVO - vocab. ibr. da πολύς molto e valva - ep. di conchiglia o di capsula a più valve.

\* POLIZIA - alterato da πολιτεία polit-ėia, polit-ia (πόλις pòl-is citta) a. governo; forma di governo; ufficio governativo. 2 m. Parte del governo di uno stato, che si attribuisce lo scopo di assicurare la esecuzione delle leggi le quali si riferiscono alla tranquillità dello stato medesimo, alla sicurezza e al ben essere degl'individui.

\* Polizoico – da πολύς pol-ys mollo e ζωςν zò-on animale - ep. degli animali che vivono aggregati.

\* l'OLIZONIA - da πελύς pol-ys | mollo e Cova zon-e cintura - gen. di p. a., fam, ficee rodomelee: che | niti di pungoli.

forma lunga, quasi di cintura. \* POLIZONIDI. V. Polizonia.

\* Polizònio. V. Polisònia - gen. d'ins. miriapodi diplopodi, fam. polizonidi; così detti perchè sono formati di molti anelli a foggia di fascia o zona.

\* Polizono. V. Polizònia - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; i cui elitri sono traversati da fascie gialle.

\* Polmonare. V. Polmone - relativo al polmone.

\* POLMONARIE. V. Polmone - ord. d'ins. apt., fam. aracnidi; forniti di branchie che respirano l'aria, facendo uffizio di polmoni.

\* POLNONATI. V. Polmone - div. di moll.; che sono forniti di una

cavità respiratoria.

\* POLMONE - alterato da myeuman pneumon, da πνίω pnè-o respiro viscere diviso in due, che riempie la massima parte della cavità del petto ed è l'organo principale della respirazione.

Polo - da πελίω pol-eo volgo, giro - nome delle due estremità dell'asse di una sfera, intorno a cui essa gira, o potrebbe girare; specialmente estremità dell'asse della terra. 2 m. Nome dei punti in una calamita naturale od artificiale che sembrano essere i centri dell'azione magnetica attrattiva o repulsiva.

\*Pòlpo - alterato da πολύπευς polup-us - (V. Pòlipo nº 1).

\*POMACANTO - da πωμα pom-a opercolo e axavea akanth-a spinu gen, di pesci acant, fam squamipenni; che hanno gli opercoli guerniti di uno o di più lunghi pungoli.

\* Pomacentro - da πώμα pòm-a opercolo e závrocy kentr-on pungolo - gen. di pesci acant., fam. scienoidi; i cui opercoli sono gueropercolo e reun tom-è taglio - gen. di pesci acant., fam. percoidi; il cui opercolo è frastagliato nella parte più alta del suc orlo posteriore.

\*Pomatorrino - da πῶμα, πώματος pòma, pòmat-os opercolo e olv rin naso - gen. di ucc. passeri, fam. turdidi; caratterizzati dalle narici coperte di un opercolo oblungo.

\*Pomologia - vocab. ibr. da pomo e λόγος lòg-os discorso trattato sulle frutta e specialmente sulle mele.

Pòmpa - forse affine a ποποί Det. con µ esentetico - a. solennità religiosa. 2 Sontuosità di apparati, comitive ecc., ad imitazione di ciò che si fa nelle solennità religiose.

Pòmpa - da πέμπω pèmp-o conduco, invio - macchina idraulica destinata ad innalzar l'acqua o altro liquido sopra il suo livello.

POMPILO - da πεμπὸς pomp-òs compagno - sp. di pesci acant. . fam. sgomberoidi, gen corifena: che sogliono seguire per lungo tratto i bastimenti.

Ponèra – da πονηρός poner-òs cattivo - m. gen. di ins. imenopt... fam. formicii, tr. poneriti; che fanno guerra ad altri insetti più deboli. 2 m. Gen. di p. m., fam. orchidee; velenose.

## \* PONERITI. V. Ponèra.

Ponfòlige - da πομφόλυξ, πομφόλυγος pomfólyx, pomfólyg-os bolla fior di zinco, ossido di zinco: che si addensa in forma di bolle. 2 m. Unguento con ossido di zinco. 3 m. Esantema di vescichette alla pelle. senza sebbre nè infiammazione.

\* PONTARACNA - da πόντος pont-os mare e dodym aráchn-e ragno 🗕 gen. d'ins. apt., fam, aracnidi acarii: che stanno in mare.

\*Pomatomo - da πωμα pòm-a | - m. gen. di crost. copepodi, fam. pontii: animali marini.

> Pòntii. V. Pontia. Ponto - affine al skt. pathis mare; patha acqua; al ted. bad-en bagno, al lat. Pad-us Po (frapposto v n prostetico); a fonte (con cui ha la stessa analogia del skt. pěru mare col rumanesco pēru ruscello) - mare: per antonomasia. Mar Nero.

> \* PONTOBDELLA - da πόντος pont-os mare e βδίλλα bdèlla sanguisuga gen. di anell., fam. irudinee; sanguisughe marine.

> \* Pontocardia - da πόντος pont-os mare e xapdía kard la cuore - gen. di acal.: animali marini che hanno forma di cuore.

\* Pontòfilo - da πέντες pont-os mare e φιλέω fil-èo amo - gen. di crost, decapodi macruri; che stanno in mare.

\*Pontònia - da πόντος pònt-os mare - gen. di crost. decapodi macruri, fam. alfei: animali marini.

Poópago – da πόα pò-a erba e φάγω fàg-o mangio - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che si nutrono di piante in luoghi paludosi.

\*Porantera - da πόρος pòr-os poro e avonoà anther-à antera - gen. di p. d., fam. rutacee; le cui antere sono porose

\*Porcelia – da πόρχος pork-os circolo - gen. di p. d., fam. anonacee: i cui semi hanno forma rotonda.

\*Porcellàna - da πόρχος pòrk-os circolo - gen. di crost. decapodi macruri; il cui guscio dorsale ha forma orbicolare 2 Nome specifico di conchiglie di forma rotonda.

\*Porfido - alterato da πορφύρα porfyr-a porfira - min.; roccia du-PONTIA - da πόντος pònt-os mare | rissima, la cui pasta è per solito

di color rosso, roseo o rossiccio | fyr-a perpera - m. gen. di uce. (a. περφυρίτης porfyrit-es porfirite).

PORFIRA - da πορφύρω por-fyr-o agito violentemente, raddoppiamento, con leggere modificazioni. della radice φυρ fyr di φύρω fyr-o agito, mescolo, metto sossopra. È canone linguistico che i vocaboli i quali esprimono *luce* o calore, abbiano origine da radici che significano movimento, agilazio Da φύρω fyr-o agito violentemente derivano πύρ pyr fuoco e περφύρα por-fyr-a porpora: L'etimo apparisce ancora più manifesto nel lat, purpur-a: probabilmente gli antichi pronunciavano φυρ für (skt. pura oriente, ove apparisce la luce; skt. barh, zendo baráz lampeggiare, arabo is-får splendore del sole che si leva; coptico peire splendere; mam-peire oriente, ossia luogo ove sorge il sole, poichè mâm significa luogo - V. Faro). - Si noti che ποςφύρεος porfyr-eos, lat. purpureus, significava non solamente rosso acceso, ma qualunque colore vivacissimo, splendido, conformemente all'etimo; onde i poeti latini chiamarono purpurei i cigni, purpurea la neve. Omero chiamò purpurea l'onda: Cicerone dice che il mare agitato purpura scit. Applicati all'acqua, a una massa d'acqua, mosφύρω por/yr-o e i vocaboli che ne derivano hanno doppio senso; esprimono agitazione e splendore (skt. pûra il gonfiarsi di un fiume, del mare; flutto; massa d'acqua; nei composti, acqua, acqua in moto - pûrana mare) - m. gen. di p. a , fam. ficee; di color porporino. 2 m. Gen di p. d., fam. verbenacee; i cui fiori sono di un bel color rosso; sin. di callicarva. 3 m. Sp. di ucc. gallinacei, fam. colombi; che hanno il collo e it petto color di porpora. \*Porfirione - da περφύρα por-

trampolieri; coperti di brillantissimi colori.

PORFIRITE - da mopoco porfer-a porpora - a. porfido. 2 m. Specie di porfido; porfido argilloso.

\* PORFIRIZZAZIONE. V. Porfido operazione con cui si riduce in polvere impalpabile un corpo durissimo, triturandolo sopra una tavola di porfido.

\*Porfirocoma - da περφύρα porfyr-a porpora e zoun kom-e chioma - gen. di p. d., fam. acantacee; i cui fiori sono disposti a spighe accompagnate da grandi brattee spatulate porporine.

Porfirofora - da πορφύρα porfyr-a porpora e ctom fer-o porto m. gen. d'ins. emipt. omopt., fam. coccinii; di colore porporino.

Porfirogenito - vocab. ibr. da πορφύρα porfyr-a porpora e lat. genitus generato (γεννάω genn-ào genero) - soprannome di Costantino figlio di Leone imperatore di Costantinopoli; così detto perchè nacque quando Leone era già salito sul trono, aveva già vestito la porpora, ovvero perchè la stanza del palazzo in cui solevano partorire le imperatrici, era costrutta di porfido.

l'ORFIRÒIDE - da πορφύρα porfyr-a porfira e cides èid-os, id-os forma, somiglianza - m. ep. di roccia qualsiasi, di struttura somi-

gliante al porfido.

\* Porfironota – da περφύρα por– fyr-a porpora e νώτος not-os dorso - gen. d'ins. col. pent , fam. lamellicorni; il cui dorso è di colore porporino.

\* Porfirope - da περφύρα porfyr-a

porpora e ώ, όπος ops, op-òs aspello - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; di color rosso.

\* Porfirorrinco - da περφύρα porfyr-a porpora e purce rynch-os becce - gen. d'ins. col. pent., fam. girinii: che hanno la tromba rossa.

\* Porfiroxina – da πορφύρα porfyr-a porpora e ččis ox-ys acido materia cristallina estratta da una qualità d'oppio; così detta perchè trattata coll'acido cloridrico, dà una soluzione porporina, e col sale di stagno precipita in forma di lacca rossa.

\* Porina - da πόρος pòr-os passaggio, foro - gen. di p. a., fam. licheni, tr. porinee; i cui apoteci hanno in cima uno o più fori, onde escono i corpi riproduttori quando sono maturi.

\* PORINEE, V. Porina.

Porisma - da πόρος pòr-os passaggio - lemma o proposizione che serve per passare all'immediata dimostrazione di alcun teorema o problema. 2 Teorema che si deduce occasionalmente da un altro già dimostrato; corollario.

Poristico. V. Porisma - m. re-

lativo a porisma.

\* Porite - da πόρος pòr-os passaggio, foro - gen. di pol., fam.

madreporee; porosi.

\* Pornografia – da πέρνη porn-e prostituta e γραφή graf-è descrizione - descrizione della prostituzione, per ciò che appartiene all'igiene pubblica. 2 Lo scrivere libri osceni.

\* Pornògrafo. V. Pornografia che si occupa di pornografia.

Pòro - da πείρω pèir-o, pìr-o passo - uno fra gl'interstizii che separano le molecole integranti dei corpi, e che li rendono permeabili.

\* POROCEFALO - da πόρος por-os poro e zapadn kefal-è testa - gen. di elm. ; la cui testa è terminata

da pori.

\* Porocèle - da πῶρος pòr-os callo e xήλη kèl-e tumore – ernia dello scroto; i cui inviluppi sono spessi, callosi.

\* Porofitao - da πόρος pòr-os pore e φόλλον fyll-on *foglia* – ep. di p. d., fam. composte, gen. cacalia; le cui foglie sono sparse di punti neri e trasparenti.

\* Porofora - da móses por-os pore φέρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. licheni; la cui fruttificazione

è tutta porosa.

\* Porola - da πόρος por-os poro - gen. di p. a., fam. ficee; che presentano molto piccoli meati.

Pòroma - da πωρόω por-òo incallisco - gonfiezza spugnosa, callosa, di una parte del corpo, p. e. delle ossa.

\* Porònfalo, Poronfalocèle da πῶρος pòr-os callo, ὀμφαλὸς omfal-os ombilico e xáka kel-e ernia - ernia ombilicale complicata da

callosità.

\*Poroptèridi – da πόρος pòr-os puro e πτέρις, πτέριδος ptèris, ptèrid-os felce - tr. di p. a., fam. felci; distinte da cellule situate nella superficie inferiore delle foglie e che si aprono

\* Porosità - da πόρος por-os poro proprietà che hanno le molecole dei corpi di lasciare fra sè, quando si ravvicinano, certi interstizii o

vani che diconsi *pori*.

\* Poroso - da mópos por-os poro pieno di pori, massime di pori visibili.

\*Porostèma – da πόρος por-os poro e ornua stèm-a stame - gen. di p. d., fam. laurinee; i cui stami

hanno antere porose.

\*Porotelio - da πέρες pòr-os poro e bakà thel-è papilla, capezzolo - gen. di p. a., fam. licheni; distinti da verruche forate alla sommità da molte aperture simili a papillette. 2 Gen. di p. a., fanı. funghi; che hanno papille porose separate e superficiali.

\* Poròtico - da πωρις pòr-os

enllo - ep. di sostanze proprie a fa- scritto in molte diverse maniere:

PÒRPA - da πόρτη pòrpe fibbia - m. gen. di p. d., fam. tiliaceg; così dette perchè il disco ipogino su cui sono inseriti gli stami, è cinto da un anello membranoso che arieggia ad una fibbia.

\* Porpita - da mopm pôrp-e fibbia - gen. di acal., fam. meduse; forniti di una cartilagine, che ha forma

di fibbia.

\* Pórpora. V. Pòrfira - a. sp. di moll. gasteropodi pettinibranchi, fam. canaliferi, gen. murice (detto dai moderni murice brandare); che hanno nella gola una vena piena di un umore rosso-bruno, che gli autichi usavano per tingere. 2 m. Gen. di moll. gasteropodi pettinibranchi, fam. purpuriferi; forniti, al pari degli altri moll, di questa famigha, di una secrezione più o meno porporina o violetta, che non è di alcun uso nelle arti. 3 a. Colore porporino che si traeva a. dal murice brandare : m. dalla cocciniglia ecc.; e stoffa tinta in questo modo, o veste fatta di cotale stoffa. 4 m. Esantema alla pelle di macch e purpuree (p. e. scarlattina, petecchie, ecc.).

\* PORPORATO V. Pòrpora - vestito di porpora (specialmente car-

dinale).

\*Porporino V. Porpora - color

di porpora.

PORTETA - da πορδίω porth-êo derasto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi gonatoceri; che fanno molto guasto. 2 m. Gen. d'ins. ortopt., fam. acridii; idem.

Posideone - da Iloradów Poseid-ón. Posid-ón Nettuno - sesto mese attico (novembre-dicembre); mese piovoso; il cui primo giorno era sacro a Nettuno

l'osidone - (vocabolo che si trova

gli Ateniesi dicevano Πισιδώ Poseido. Posido: i Beoti Ileración Poteidan, Potidan, gli Eolii Ποτίδαν Polidan ecc.) - da moois pòs-is. skt. pati. aendo paiti signore (skt.-zendo på dominare) e skt. แกล, lituano ndens acqua, เอ็เเอ ydor; anglosassone yda flutto (o gaelico e osseto do n acqua) - Dio del mare: il mare deificato. 2 m. Gen. di crost, decapodi macruri; che abitano le acque dell'Oceano. Nettuno lat. Neptunus ha il medesimo significato di Πεσειδών Poseidon, Posidon. Se ne possono dare due etimi, del pari accettabili: dal zendo napta umido e žva (žvač) ana (anax) signore: ovvero dal coptico neh signore e dan, tan nome di molti fiumi (gaelico e osseto don acqua, acque), cioè sia fiume, sia mare (skt. dhun). zendo danu fiume; turco deniz mare - skt. dhuni significa anche che strepita, che mugge).

\* PosoLogia - da πόσις pos-is bevanda e λόγες lòg-os discorso - trat-

tato delle bevande.

 Posologia – da πόσον pòs-on quanto e λόγος lòg-os discorso – dottrina sulla prescrizione delle dosi dei rimedj.

\* Postite - da πόσθη posth-e prepuzio - infiammazione del pre-

puzio.

\* POTALIA - da ποτὸν pot-òn bevanda (πόω p-òo bevo) - gen. di p. d., ſam. genzianee, tr. potalice; una delle cui specie, la poialia amara, serviva una volta a preparare una porzione emetica.

\* POTALIEE. V. Potalia.

POTAMEE - da πεταμὸ; potam-òs fiume - m. fam. di p. m.; che allignano sulle rive e nelle acque dei fiumi; sin. di najadèe.

POTAMIA - da πεταμές potam-ès

fiume – m. gen. di crost, decapodi l brachiuri; che abitano i fiumi.

Potamiti - da ποταμός potam-òs fiume - m. fam. di rett. chelonii; il quale comprende le testuggini che abitano i fiumi.

\* Ротамовіа - da потано potam-os fiume e βίος bi-os vita - sin.

di notamòfilo nº 2.

\* Potamofio - da πεταμός potam-òs fiume e όφις òf-is serpe - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che stanno nei fiumi.

\*Potamofila. V. Potamòfilo gen. di p. m., fam. graminee; che crescono sulle rive di fiumi.

\* POTAMOFILEE. V. Potamòfilo -

sin. di potamée.

\* Potamofilo - da πεταμές potam-òs fiume e φιλίω fil-èo amo gen, di mamm, carnivori, fam, viverre; che abitano vicino ai fiumi. 2 Gen. di crost. decapodi brachiuri; che stanno nei fiumi. 3 Gen. d'ins, col. pent., fam. clavicorni: idem.

POTAMOGÈTONE - da πεταμό; potam-os fiume e γείτων gèiton, giton vicino - gen. di p. m., fam. najadee; che crescono nelle acque stagnanti o nelle correnti.

\* POTERANTERA - da ποτήριον potêr-ion vaso, bicchiere e àvoroà anther-à antera - gen. di p. d., fam. melastomacee; le cui antere presentano una cavità, a foggia di vaso.

POTERIO - da mornoco poter-ion bicchiere - m. gen. dip. d., fam. rosacee; distinte da un calice a foggia di bicchiere.

\* Poteriocrinite - da πετήριον potèr-ion bicchiere e xpivov krin-on crino - gen. di echin. foss,, fam. crinoidi; che hanno forma di vaso.

Pòtimo - da πόω p-òo bevo - m. st. gen. di p. d., fam. caffeacee, gen. caffè; i cui semi si usano in bevanda.

Pòτo - da πόθες pòth-os desiderio - m. gen. di p. m., fam. aroidee; le cui bacche sono ricercate e buone da mangiare.

\* POTOPATRIDALGIA - da πόθος. pòth-os desiderio, πατρίς, πατρίδος patris, patrid-os patria e alyos alg-os dolore - desiderio ardente o malinconico di tornare in patria:

sin. di nostalgia.

PRAGMATICA, \* PRAMMATICA da πραγματικός pragmatik-ds che si riferisce alla trattazione deals affari (πράγμα pragm-a cosa, affare - πράσσω, πράττω prass-o, pratt-o faccio) - a. ep. di sanzioneo decreto degl'imperatori romani relativamente all'amministrazione. delle provincie, alle istanze di une corpo, collegio, città o provincia. 2 m. Ep. di sanzione o decreto con cui il sovrano, o di suo prepriomoto o sentito il parere di un'adunanza di ministri e altri ragguardevoli personaggi, regola oggetti molto importanti di amministrazione civile ed ecclesiastica ola successione al trono.

\*Praniza – da πρηνίζω preniz-oprecipito - m. gen. di crost. anfipodi decapodi; che hanno i piedi unguicolati, ma privi di tenaglie; onde se tentano di arrampicarsi persuperficie verticali o discenderne. precipitano.

\* PRASIEE. V. Prasio.

Pràsini – da πράσινος prasin-orverde - una delle quattro fazioni di cocchieri nel circo di Roma e in quello di Costantinopoli: che portavano un vestito di color verde

PRASIO - da πράσον pras-on porro-- m. min.; varietà di agata; quarzo di color verde porro. 2 Gen. di p.. d., fam. labiate, tr. prasiee; chehanno le foglie di un color verde: scuro.

\* PRASOFILLO - da πράσου pras-on.

werro e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui foglie somigliano a quelle del porro.

\*PRASOFIRA. V. Prásio e Porfira - min. porfido verde antico; va-

rietà di ofite.

PRASOIDE – da πράσον pràs-on porro e είδος èid-os, ld-os forma, somiglianza – m. min.; crisolito di un color verde pallido.

\*Pratica. V. Pratico - uso o facilità di far checchesia che si acquista col farlo di frequente; perizia, esercizio, esperienza. 2 Attuazione di una cosa. 3 m. Negozio, maneggio, trattativa.

\*Pratico – alterato da πρακτικά; pruktik-òs, da πράσσω pròss-o, fut πράζω pràx-o faccio – che ha pratica, esperto, esercitato. 2 Operativo; contrario di speculativo.

Praxi - da πράσσω prass-o, fut. πράξω prax-o faccio - esercizio, pratica di un'arte (specialmente

della medicina).

PREMNA - da πρέμνον prèmn-on fusto - m. gen. di p. d., fam. verhenacee; il cui fusto è semplicissimo, indiviso.

PREMNADE – da πρημνάς, πρημνάδος premn-às, premnad-os sorta di tonno – m. gen. di pesci acant.,

fam. squamipenni.

\*PRENANTO - da πρηνής pren-ès inclinato e ἄνθες ànth-os fiore - gen. di p. d., fam cicoriacee; distinte da piccoli capolini di fiori inclinati.

\* Preoftalmo - vocab. ibr. dal lat. prae avanti e ἐφθαλμὸς ofthalm-òs occhio - ep. delle antenne d'insetti situate innanzi agli occhi.

PREPÙSA - da πρέπω prèp-o sono distinto - m. gen. di p. d. fam. genzianee; che portano vaghi fiori.

PRESBIODÒCHIO – da πρίσθυς munità cr presb-ys vecchio e δίχεμαι dèch-ome attempati.

ricevo, accolgo - ospizio di vecchi invalidi, decrepiti.

PRESBITE. V. Presbiopia - chi soffre di presbitia, o presbiopia, cioè non distingue bene gli oggetti vicini.

 PRESBITERATO – da πρεσθύτερος presbyter-os prete – ufficio del prete; sacerdozio.

\* PRESBITERIANI – da πρισθύτερος presbyter-os prete (V. Prete) – setta cristiana che non ammette gerarchia ne' suoi ministri, non riconosce dignità ecclesiastica superiore a quella di prete.

PRESBITERIO - da πρισθύτιρος presbyter-os prete (V. Prete) - aduranza di preti. 2 m. Coro, o parte della chiesa dove stanno i preti. 3 m. Casa ove abita il parroco, o solo o con altri preti.

\* PRESBITIA. V. Presbiopia.

\* Pressiopia, Pressitia - da πετίου prèsb-ys vecchio e ωψ, ωπος σρος, ορ-θο σος λίο dietto della vista, che consiste nel non poter distinguere facilmente gli oggetti vicini; di cui soffrono particolarmente i vecchi.

PRESBITIDE - da πρεσδύτις, πρεσδύτις, presbytid-os vecchia - m. gen. di mamm. quadrumani, fam. scimie; che hanno la faccia aggrinzata, come di vecchie.

PRESBITICO. V. Presbitia - m. che si riferisce alla presbitia.

Prèsma - da πρήθω prèth-o infiammo, gonfio - tumore infiammatorio.

\*Prete - (alterato da πρισδύτερος presbyler-os, comparativo di πρίσδυς presb-ys attempato, vecchio) - chi esercita le funzioni di ministro della religione, specialmente della cristiana; così detto perchè nei primi secoli dopo Cristo, capi delle comunità cristiane erano i fedeli più attempati.

\*PRESISTOLICO - vocah. ibr. dal | gicorni; sorta di priono senza ale. lat. præ avanti e συστολή systol-è sistole - che precede la sistole del cuore.

\* Pria - da πρίων pri-on sega gen, d'ins, col, pent., fam, clavicorni; che hanno corna dentate a

\*Priacànto – da πρίων prì-on sega e axavoa akanth-a spina gen. di pesci acant, fam. percoidi; caratterizzati principalmente dal preopercolo terminato inferiormente da una spina dentata a mo' di sega.

PRIAPISMO - da πρίαπος priap-os pene - tensione forte e dolorosa del pene, ma senza appetito ve-

nereo.

\* PRIAPITE - da πρ' τπος priap-os pene - infiammazione acl pene.

Priàpo - da πρίαπος priap-os pene - m gen. di p. a., fam. funghi falloidi; che hanno forma di pene. 2 m. Nome specifico di zoofiti; idem.

\* Priàpulo - da πρίαπος priap-os pene - gen. di echin.; che hanno

forma di pene.

Prino - da πρίνος prin-os elce m. gen. di p. a., fam. celastrinee; che somigliano all'elce.

\* Priòcera – da πρίων pri-on sega e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; le cui antenne sono spinose e dentate a foggia di sega.

\* Priòceri. V. Priòcera - tr. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che hanno le antenne a sega; sin.

di serricorni.

\* Priodònte - da πρίων pri-on seya e όδους, όδοντος odús, odônt-os dente - gen. di pesci acant., fam. teuti; i cui denti sono a foggia di sega.

\* PRIONAPTERO - da πρίων pri-on priono, à priv. e πτερόν pter-on ala ;

\* Prioneste – da πρίων prion segæ e dotig esth-ès veste - gen. d'ins. col. tetr., fam. eupodi; tutti coperti di spine.

\*PRIONICO - da πρίων pri-on sega e όνυξ, όνυχος όπιχ, όπιςch-os unghia - gen. d'ins. col. eter., fam. xistropidi; che hanno le unghie spinose,

a sega.

PRIONII. V. Priono.

Priòno - da πρίων prion sega m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni, tr. prionii, le cui antenne sono dentellate a sega. 2 Gen. di ucc. palmipedi, fam. lungipenni; caratterizzati da un lungo becco che finisce in un uncino tagliente.

\*Prionòcera - da πρίων prion sega e xépaç kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. malacoderini; che hanno antenne dentellate, a

PRIONODE - da mpiwy prion sego e είδος èid-os forma, somiglianza m ep. di foglie il cui orlo è dentato,

a sega.

\*PRIONODERA – da πρίων prion sega e dipn der-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno il protorace spinoso.

\*Prionoderma - da πρίων prion sega e δέρμα dèrma pelle – gen. di elm, intestinali; che hanno la pelle

spinosa.

PRIONÒFORA – da πρίων prìon sega e φέρω fêr-o porto - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi; armati di spine,

\* PRIONOMERO - da πρίων prion sega e pred; mer-òs coscia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno le coscie armate di spine.

\* Prionòpe – da πρίων prion segos e εψ, οπές ops, op-òs aspetto - gen. di ucc. passeri. fam lanidei; il cui b cco è curvo all'estremità ed è - gen. d'ins. col tetr., fam. lun- guernito alla base di penne rigide dirette în avanti fino alla metà della I

sua lunghezza.

\* Prionòpio - da mpier prion sega e δπλον opl-on arma - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; armati di spine.

\* Prionopo - da mpiwy prion sega e πούς pus piede - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; caratte-

rizzati da zampe spinose.

\*PRIONOTECA - da πρίων prion sega e tixn tlick-e teca, invoglio gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; il cui corpo è armato di spine lungo gli elitri.

\* Prionoto – da πρίων prion sega e vătos nôt-os dorso - gen. d'ins. emipt. eter., fam reduviidi: che hanno il protorace spinoso.

PRIONOTO - da moiwy prion sega m. gen. di pesci acant., fam. corazzati; distinti dai denti a sega che formano una striscia sopra ciascuno dei loro palatini.

\* Prionùro – da πρίων prìon sega e σύρὰ ur-à coda – gen, di pesci acant., fam. teuti; la cui coda è armata di più lame taglienti e fisse. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi: che hanno la coda angolosa e dentellata a sega.

\*PRIOSCELIDE - da πρίων pri-on sega e axídos skèl-os gamba - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che hanno le zampe spinose, a

Prisma – da πρίζω priz-o divido - solido a due basi, le cui faccie sono parallele ad un asse e ordinate simmetricamente, o tutte insieme o per parti, intorno all'asse medesimo; così detto perchè da tutti i lati è come tagliato da differenti piani. 2 m. Prisma, di vetro o di cristallo, triangolare, cioè avente per basi due triangoli eguali e paralleli, che usasi negli esperimenti l sulle proprietà della luce e dei colori. I di robuste spine, a sega.

\*PRISNATICO - da πρίσμα, πρίσματος prisma, prismat-os *prisma* - relativo a prisma; prodotto da un prisma.

\*PRISMATOCARPO - da πρίσμα, πρίσματος prisma, prismat-os prisma e x207.0; karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. campanulacee; i cui semi sono a forma di prisma.

\* PRISMATOCERO - da moioux, moiσματος prisma, prismat-os prisma

e xioac ker-as corno - gen. d'ins. emipt, eter, fam, ligei; le cui autenne hanno forma prismatica.

\* BRISMENCHIMA - da maigua prisma e έγχυμα ènchym-a materia in/usa (ἐγγύω enchy-o infondo) - varietà del tessuto otricolare vegetale, caratterizzata dalla forma prismatica degli otricoli componenti.

Pristi - dall'albanese prish quasto, rompo, ruino - mostro marino che gli antichi rappresentavano colla testa di serpente, collo e petto di quadrupede, pinne invece di zampe davanti, corpo e coda di pesce; forma che i primi artisti cristiani adottarono generalmente per rappresentare la balena che inghiotti Giona. 2 Nome di una specie particolarmente di navi da guerra, così dette o perchè la loro forma arieggiasse a quella del mostro marino di questo nome, ovvero perchè ne portassero alla prora la figura come emblema.

\* Pristicerco - da πρίζω priz-o sego e xépxec kèrk-qs coda - gen. di rett. saurii, sam. stellionii; che banno la coda a sega.

\* Pristidactilo - da πρίζω briz-o sego e δάχτυλος daktyl-os dito - gen. di rett. saurii, fam. lacertii celodonti; caratterizzati da dita dentellate.

\* Pristide - da πρίζω priz-0 sego - gen. di pesci condropt., fam. plagiostomi; il cui muso è armato sego e φέρω fer-o porto - gen. d'ins., fain. imenopt., fam. terebrani; armati di spine a sega.

\*Pristigastro - da πρίζω priz-o sego) e γαστήρ, γαστρός gaster, gastr-os ventre - gen. di pesci acant., fam. clupeoidi: che hanno il ventre sporgente e dentellato a sega.

'Pristimero – da πρίζω priz-o sego e unos mer-os coscia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: distinti da coscie dentellate, spinose.

\*Pristipòma – da πρίζω prìz-o sego e πωμα pòm-a opercolo - gen. di pesci acant., fam. scienoidi; distinti dal preopercolo dentellato.

\* Pristobato - da πρίζω priz-o sego e βάτος bàt-os spina - gen. di pesci, fam. razze; che presentano

molte spine a sega.

\* Pristodactila - da πρίζω priz-o sego e δάχτυλος dåktyl-os dito - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui zampe sono spi-

 Pristodero – da ποίζω priz-o sego e Ston der-e collo - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; distinti da protorace spinoso.

\* Pristônico – da πρίζω priz-o sego e όνυξ, όνυχος όπιχ, όπιχch-os unghia - gen. d'ins. col. pent., fam, carabici; armati d'unghie spinose.

Pritane, dall'albanese per prei sopra e tane tutto: ovvero dal zendo fratema (skt. prathama, pehlvi fratum capo, ebraico partemim *capi* , superlativo di fra, pra *prima*), cangiato *m* in *n*; ovvero affine al skt. bhr.t re. in bhubhrt (bhu terra); gaelico breith quidice; pelasg. m-bretre. m-breton-oig dominane, m-breton-ish reale (m prostetico) = bret. breton, ecc. - che tiene autorità su-

\* Pristifora - da πρίζω priz-o prema; principe, preside, 2 Membro del supremo magistrato (in Atené e in altre città elleniche), il quale era composto di sessanta senatori. ed esercitava il potere esecutivo e in ultima istanza, nelle cause ci→ vili, il giudiziario.

> Πρυτανεύω prytanèuo significa. oltre che presiedo, son principe, esercito le funzioni di pritane. anche somministro, esequisco, faccio. Πρύτανις, oltre i sensi sonra indicati, significa pure che somministra, che fa. Πρυτανείον prutancion, prytanion, oltre al senso indicato più sotto, ha quelli pure di mercede mensile, di deposito che si fa dai litiganti prima di cominciare la lite, e di granajo. Per dar ragione di questi varii sensi bisogna risalire alla radice sanscrita pr., par, bhr., bhar, chesignifica nutrire, concludere, mantenere, rimunerare (participio passato purta (pruta): bharti salario: purt-a. purtiricompensa; oland, vreet-en utrire. Si noti che le radici che significano natrire, difendere, hanno pure il significato di dominare, come la sanscrita på, che ha molti derivati in sanscrito e nelle lingue affini (βάς, βασιλεύς re. V. Basilica).

PRITANEO. V. Pritane - edifizio pubblico in Atene ove risiedevano i Pritani, si ospitavano gli stranieri ragguardevoli e si nutrivano a pubbliche spese uomini benemeriti della natria.

Pritania. V. Pritane - autorità suprema; specialmente autorità, ufficio dei Pritani. 2 Durata dell'autorità suprema; tempo per cui i Pritani rimanevano in carica.

Pro - πρὸ - ha come preposizione e nei composti il senso di per (V. Pròlogo) ecc. Talvolta è intensiva (V. Promeco).

ast-v città - borgo: suburbio.

PROAULIO - da πρὸ pro avanti e αύλη aul-è corte - spazio situato avanti l'atrio della casa.

PROBATICO - da πρέξατεν prò-

hat-on pecora - ep di piscina o abbeveratojo per le greggie, presso alle porte di Gerusalemme.

Problema - da προθάλλω probàll-o propongo (π;è pro innanzi e βάλλω ball-o getto, nei composti pongo) - questione da risolvere con procedimenti scientifici (termine usato particolarmente nelle scienze matematiche).

Problematico – da πρόθλημα, προελτίματος problema, problemat-os problema - relativo a problema.

\* Proboscidactila - da πρεδεσχίς probosk-is proboscide e δάκτυλος daktyl os dito - gen. di acal., fam. meduse; forniti di lunghi tentacoli a guisa di dita, che servono per prendere il cibo.

\* PROBOSCIDATI - da mocEcoxic. προθοσχίδος proboskis, probeskid-os proboscide - div. d'ins.: che contiene gli emipteri e i dipteri, che sono forniti di proboscide o tromba.

l'ROBÓSCIDE - da πρò per per e βότχω bosk-o pasco - naso o tromba dell'elefante, che gli serve per prendere gli alimenti e portargli alla bocca. 2 Organo di cui sono forniti molti insetti, e che serve 1oro per succhiare le sostanze delle quali si nutrono.

\* PROBOSCIDEA - da προδοσχίς, προ-Coxid-oc proboskis, proboskid-os proboscide - gen. d'infus., fam. brachionidi; che hanno la forma di una piccola proboscide. 2 Gen. di elm.; il cui muso ha forma di proboscide

Cosxid-ce proboskis, proboskid-os metrico composto di quattro sillabe

Productio - da mo avanti e koro | proboscide - gr. di mamm.. il cui tipo è l'elefante; così detti dalla proboscide di cui sono forniti.

\* PROBOSCIDEO - da morcogais, mosεισχίδις proboskis, proboskid-os proboscide - sp. di p. a., fam. licheni; le cui capsule hanno forma di proboscidi tronche. 2 Sp. di p. m., fam. aroidee, gen. aro; la cui spata somiglia a proboscide.

PROBULEUMA - da προθουλεύω probul-èuo delibero prima (#00 prò prima e βουλιύσμαι bul-èuome delibero - Broki, boule senato di Atener decreto del senato di Atene proposto alla sanzione del popolo, onde avesse forza di legge.

PROCATALEPSI - da πρικαταλαμ-Cάνω prokatalamban-o preuccupo (π. o prò avanti e καταλαμθάνω katalamban o occupo - x272 kata part. intens. e λαμθάνω lambàno prendo, concepisco) - figura retorica, per cui l'oratore prevedendo le objezioni dell'avversario, le previene, le espone e le confuta.

Procatarctico - da πρεκατάρχω prokatarch-o preesisto (πρὸ prò prima e κατάρχω katarch-o son primo (x272 kata part. pleon. e άρχη arch-è principio) – ep. di prima causa di una malattia, di causa che modifica a poco a poco l'economia animale e la predispone a malattia.

\* Procatedria – da πρὸ pro prima e xatt soa cathèdr-a catedra - ordine di dignità fra le sedi vescovili, stabilito dalla consuetudine.

PROCEFALO - da προ pro avanti e κιφαλή kefal-è testa - m. fam. di moll.; che hanno testa distinta e sporgente.

Proceleusmàtico - da πακελεύω prokelėuo, fut. πρικελεύσω prokelėus-o ordino (πρὸ pro prima \* PROBOSCIDEI - da mpobeoxis, mpo- e xelation kel-cuo ordino) - piede

- 842 —

brevi: acconcio per la sua celerità | kt-òs ang, à priv. e τράω tr-ào foro

agli ordini militari.

PRÒCERO - da πεδ pro avanti e ntras kėr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno antenne molto sviluppate e spor-

\* Prochilo - da πρὸ pro avanti e χείλος chèil-os, chil-os labbro - gen. di mamm. carnivori, fam. plantigradi; sorta di orsi che hanno il muso molto sviluppato e sporgente.

PROCIONE - da med pro avanti e χύων ky-on cane - costellazione che si mostra undici giorni prima del cane o canicola. 2 m. Gen. di mamm. plantigradi; il cui muso somiglia a quello del cane.

\* Proclitica - da προκλίνω proklin-o mi appoggio (#60 pro dinanzi e κλίνω klin-o piego) - voce ellenica che non ha accento proprio, ma si appoggia sulla parola seguente, alla quale si pronuncia unita.

Procnemio - da med pro avanti e zvijum kněm-ě gamba - osso esterno della gamba, opposto alla

Procondilo - da προ pro avanti e χόνδυλος kondyl-os giuntura – estremità dell'ultima falange delle dita.

\* Procònia - da προ pro avanti e κώνες kôn-os cono - gen. d'ins. emipt. omopt., tr. fulgorii; la cui testa si prolunga a forma di cono.

\* Procronismo – da πρὸ pro avanti e γρόνος chròn-os tempo - erronea attribuzione di un avvenimento, un sistema ecc. ad un tempo anteriore al tempo vero.

\* Proctàgra – da πρωχτός prokt-òs ano e άγρα àgr-a dolore (V. Chiràgra) - dolore artritico all'ano.

\* Proctalgia - da πρωκτός prokt-òs ano e žiyos àlg-os dolore dolore all'ano senza fenomeni infiammatorii.

imperforazione dell'ano.

\* PROCTITE - da πρωκτό; prokt-os ano - infiammazione dell'ano.

\*PROCTOCELE - da πρωκιό; prokt-òs ano e κήλη kèl-e tumore ernia del retto, all'ano.

\* Proctoflògosi – da πρωχτός prokt-òs ano e φλόγωσις flògos-isinsiammazione - sin. di proctite.

\*Proctonco - da πρωχτό; prokt-os ano e έγκος onk-os tumore - sin. di proctocèle.

\* Proctorragia - da πρωκτός prokt-òs ano e ρήγνυμι règn-ymi rompo emorragia anale.

\* PROCTORREA - da πρωχτός prokt-òs ano e ρέω rè-o scorro - sin. di proctorragia.

\* Proctotreto - da прожте: prqkt-òs ano e τρητὸ; tret-òs forato (τράω tr-ào foro) - gen. di rett. iguanii pleurodonti; distinti da pori anali nei maschi. \* Proctutrúpa – da πρωκτός pro-

kt-òs ano e τρύπα tryp-a foro - gen. d'ins. imenopt., fam. proctotrupidi; i cui maschi hanno l'ano terminato da due valve puntute e guernite di un succhiello corneo sempre sporgente.

\* Proctotrůpidi. Procto-

Pròdromo - da πρδ pro avanti e δρέμω drėm-o corro (δρόμες dròm-oscorso) - m. fatto che precorre, precede un altro (in generale). 2 m. Trattato che serve d'introduzione ad una scienza. 3 m. Stato di malessere che precede una malattia: fase intermedia fra la malattia e la sa-

Proedro - da προ pro prima e ίδρα èdr-a sede (έζομαι èz-ome siedo) presidente.

Proegumeno – da προκγούμαι proegime guido, precedo (πρὸ pro \* Proctatresia - da πρωκτός pro- | avanti e άγομαι àgome mi conduco) vi dispone.

Proemio - da πρὸ pro prima e ciun dim-e, im-e discorso (ciω, cicuat 01-0 1-0, di-ome 1-ome penso, reputo, opino) - prefazione; esordio.

Proemptosi – da πεδ pro*prima* e έμπτωσις emptos-is incidenza ciò che, per mezzo dell'equazione lunare fa apparire il novilunio più tardi di quel che sarebbe senza l'equazione medesima.

Profeta – da πρδ pro avanti e mui fe-mi dico - che predice il future.

Profeta - che è proprio di profeta o di profezia. PROFEZIA – alterato da προφητεία

profet-èla, profet-la (V. Profèta) predizione del futuro. Profilace. V. Profiloxia - m.

gen, di crost, decapodi macruri; che abitano entro le conchiglie di alcuni molluschi. Profilactico. V. Profilaxia -

ep. dei mezzi che servono a premunirsi contro le malattie.

Profilàxi, \*Profilaxia - da προφυλάττω profylatt-o quarentisco. premunisco (no pro prima e quλάττω fylatt-o fut. φυλάξω fylax-o guardo, custodisco) - m. arte di prevenire lo sviluppo di una malattia o d'impedire una ricaduta in malattia già sofferta.

Progranasma – da πρὸ pro prima e γυμνάζω gymnaz-o esercito - esercizio preparatorio.

PROGIMNASTA, V. Progimnastica - m. che esercita gli allievi prima (o dopo) la lezione; ripetitore.

PROGIMNASTICA. V. Progimnàsma - parte della musica che insegna il solfeggio, esercizio preli-

minare per il canto. \* Prognata - da med pro avanti

 ciò cha precede una malattia, che | d'ins. col. pent., fam. brachelitri; distinti da mandibole sporgenti.

Prògnosi – da πρεγιγνώσκω μεοgignosk-o conosco anticipatamente (πρό pro prima e γιγνώσχω gignúsk-o conosco - γνώσις gnos-is conoscenza) - previsione dell'avvenire 2 Giudizio sul futuro stato di un malato. sull'esito di una malattia, tratto dai segni che la precedono o l'accompagnano.

Prognostico. V. Prògnosi - relativo alla prognosi. 2 Sin. di prognosi.

Programma - da med prò avanti e γράφω graf-o scrivo - affisso in cui i Pritani descrivevano l'argomento che doveva discutersi nell'adunanza dei cittadini ateniesi; in generale ogni editto, notificazione, avviso, ecc. 2 m. Scritto che si riferisce a un'opera letteraria o scientifica, a un corso di lezioni, a uno spettacolo teatrale, ecc. per darne un'idea preventiva ed informarne il pubblico.

Prolegòmeni - da προ prò avanti e λίγω lèg-o dico – estesa prefazione di un'opera, di un trattato. particolarmente di un trattato didattico.

Prolèpsi - da προλαμβάνω prolamban-o preoccupo, anticipo (πρό pro prima e λάδω, λαμδανω lab-o , lambàn-o occupo, prendo) – m. attribuzione di un costume, di un sistema ad un tempo anteriore al vero. 2 Sin. di procatalèpsi.

PROLEPTICO. V. Prolèpsi - m. ep. di febbre i cui parossismi anticipano, ossia tornano ciascuno alquantoprima relativamente al precedente.

Prolita, \* Prolito - da πρό proprima, innanzi e λύτης lyt-es studente di leggi nel quarto anno, che scioglie i quesiti che gli si propongono (λύω ly-o sciolgo) - stu-• γνάθες gnàth-os mandibola – gen. | dente che è già passato innanzi al:

lita, che ha compito gli studii | corpo - gen. d'ins. col tetr, fam. universitarii.

Prològie - da πρὸ pro prima e / ίγω lèg-o raccolgo - feste che si celebravano prima della raccolta dei frutti.

Pròlogo - da med pro avanti e λόγος lòg-os discorso - discorso fatto innanzi ad un altro più lungo. 2 Ragionamento che dagli antichi facevasi precedere ai componimenti teatrali, per dar contezza dell'argomento ed accattarsi il favore e l'attenzione degli spettatori. 3 m. Primo atto di una rappresentazione drammatica: così detto talvolta quando s'intende che passi molto tempo fra gli avvenimenti di esso e

Promalactèrio - da πεὸ pro prima e μαλάσσω malàss-o, fut. μαλάξω malax-o mollifico - stanza prima di quella del bagno, in cui si preparava, si mollificava il corpo con frizioni e profumi.

quelli del resto del dramma.

Promeco-da προμήχης promèkes lungo (πρὸ pro part. int. e μῆχος mèk-os lunghezza) - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; stretti e lunghi. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici: idem.

\* Promecodero - da προμήχης promèk-es lungo e dion der-e collo - gen. d'ins. col. pent., fam. carahici; il cui protorace è stretto e allungato.

\* Promecope - da προμήχης promėk-es lungo e ὧψ, ὀπὸ; ops, op os occhio - gen. d'ins. col. tetr.. fam. curculionidi; distinti da occhi allungati.

\*Promecòptero – da προμήχης promèk-es lungo e muedo pter-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno ali molto lunghe.

\*Promecosoma - da προμέκης promèk-es lungo e σώμα sòm-a preliminare.

ciclici: lunghi e stretti.

\*Promecotèca – da προμήκης proměk-es lungo e báza thěk-e invoglio - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; distinti da elitre al-

lungate. \* Promerope – da πρὸ pro avanti e μέροψ, μέροπος mèrops, mèrop-os merope - gen. d'ucc. passeri tenuirostri, affini alle meropi; che hanno invece di pennacchio, come queste, delle penne vellutate e dirette in avanti sulle narici come negli uccelli di paradiso.

Prometopidio - da ποδ prò avanti e μέτωπον mètop-on fronte frontale o coperta e ornamento della fronte del cavallo.

\* Pronacro - vocab. ibr. dal lat. pronus inclinato e ázea ákr-a punta - gen. di p. d , fam. composte; in cui l'areola apicillare del frutto è obliqua e inclinata alla parte anteriore.

Pronao - da πρὸ prò avanti e voò; na-òs tempio - tempio anteriore: luogo dinanzi alia porta del tempio.

Proodico - da πρδ pro prima e ώδη od-è canto – ep. di un verso che ne precede un altro ed è più lungo. \* Prooxide - da προ prò part. int. e ¿ξυς ox-ys acuto - gen. d'ins. emipt. eter., fam. pentatomiti;

PROPAROXITONO - da προ pro prima e παρεξύτονες paroxyton-os paroxitono - ep. di vocabolo che ha l'accento acuto sull'antipenultima sillaba.

lunghi, acuminati.

\* Propatia – da πρδ pro *prima* e πάθες path-os malattia - presentimento di una malattia.

Propedeutica - da πρδ pro avanti e παιδιύω pedèu-o ammaestro - primo erudimento, istruzione

Propedeuta, V. Propedeutica che da un'istruzione preliminare. che prepara uno scolaro a seguire un corso di lezioni.

PROPEDEUTICO, V. Propedėutica - che si riferisce alla prope-

deutica.

Propemptico - da προπέμπω propemp-o accompagno chi parte. ali do il buon viaggio (moò pro innanzi e πίμπω peinp-o mando) componimento poetico in onore di un personaggio che debbe intraprendere un viaggio, con elogi e felici augurii.

Propileo – da πεδ prò dinanzi e πύλη pyl-e porta – vestibolo di un tempio, di una reggia, o di altro grande edificio; entrata monumentale formata di porte unite fra loro da masse di fabbricato o gallerie con colonne; particolarmente propileo o propilei, l'ingresso dell'Acropoli d'Atene, magnifico edifizio che serviva nello stesso tempo per ornamento e per fortificazione.

\* Propionico - (invece di protopiònico) - da πρῶτος pròt-os primo e πίον pi-on grasso - ep. di acido grasso prodotto dalla fermentazione delle sostanze albuminoidi; così detto perchè è uno dei primi nella serie degli acidi grassi.

\* Propiteco – da προ prò avanti (lungo) e πίθηκος pithek-os piteco gen. di mamm. quadrumani, fam. lemurii; che hanno le coscie e le

zampe molto lunghe.

\*Proplastica - da mpe pro avanti e πλάσσω plàss-o formo - arte di far le forme per gettarvi uentro ad effigiarsi o metallo liquefatto od altra materia tenera.

PRÒPOLI - da med pro avanti e πολις pol-is città - sobborgo di città. 2 Sostanza cereo-resinosa con cui le api otturano le fessure dei loro alveari.

Propontide - da πρὸ prô prima e Hévres Pont-os Ponto Mar Nero) mare compreso fra lo stretto dei Dardanelli e il Bosforo tracio: così detto perchè precede il Ponto o Mar-Nero; ora Mare di Marmara,

\* PROROCENTRO - da maños pror-a prora e xiveosy kentr-on pungolo gen. d'infus., fam. criptomonadini: che nella parte anteriore finiscono

in punta.

\* Prorodónte - da πρώρα pror-a prora e έδους, έδόντος odus, odónt-os dente - gen. d'infus.; la cui bocca è terminata da una corona di denti.

PROS - πρὸς - ha come preposizione il senso di verso, da, a, oltre, presso, per ecc. Nei composti significa a (V. Proselito), oltre (V. Prosfisi), per (V. Prosodia) ecc).

Proscenio - da πεδ pro avanti e oznyh sken-è scena - parte auteriore della scena, ove rappresen-

tano gli attori.

\* Proscolla - da πρὸ; pròs per e e xxxxx koll-a colla - glandola che osservasi in parecchie piante orchidee, presso alla sommità del ginostemo, che serve ad agglutinare il polline sulla superficie dello stigma.

\* Proscopia - da mad pro avanti e σχοπέω skop-èo quaido – gen, di ins. ortopt., fam. acridii, tr. proscopidi; caratterizzati da una testa. lunga, acuminata.

\* Proscopidi. V. Proscopia.

Proselito - da προς pròs a e iλεύθω eleuth-o, tema inusitato di έρχομαι èrcli-ome vengo (aoristo 20 nauber elyth-on, contratto naber elth-on) - nnovo seguace di un'opinione, di un sistema scientifico. particolarmente di una religione.

\* PROSENCHIMA - da med; pros a e έγχύω enchy-o infondo έγχυμα ènchym-a materia in/usa) - sin. di

parenchima.

Pròsfist - da προσφύω prosfy-o | karkin-os cancro - cancro della -aderisco (πρὸ; pròs a, oltre, presso e τόω fy-o nasco) - m. aderenza anormale di parti che dovrebbero essere separate.

\* PROSFISIBLÈFABO - da πρόσφυσις prosfys-is *prosfisi* e β έναρον blèfar-on palpebra - malattia degli occhi, per cui le palpebre si appic-

cicano alla cornea.

\* Prosillogismo - da πεὸ pro avanti e συλλογισμός syllogism-òs sillogismo - argomento formato di due sillogismi uno dopo l'altro, in modo che la conclusione del primo serve di premessa al secondo.

PROSLAMBANOMENO - da προσλαμθάνω proslamban-o aggiungo (πρὸ; pròs oltre e λαμβάνω lamban-o prendo) - corda o suono aggiunto posteriormente al sistema musicale ellenico, cioè che non entrava nel sistema antico, nè aveva alcuna comunicazione col tetracordo.

Prosodia - da πρδ; pros a, per e ώδη od-è canto (ἀείδω, άδω aèid-o, aèd-o, ad-o parlo, canto) - pronuncia regolare delle parole, relativamente all'accento, alla quantità, al ritmo; e insieme delle regole relative.

Prosodia - ch'è

proprio della prosodia. Prosonomasia - da πρὸς pros a e όνομα όποm-a nome - sin. di pa-

ronomasia. \* Prosopalgia – da πρόσωπον prosop-on faccia e άλγος àlg-os dolore - dolore nervoso alla faccia.

Prosòpide – da πρόσωπον pròsop-on faccia - a. maschera. 2 m. Gen. di p. d., fam. leguminose; alcune delle cui specie hanno le toglie di larghezza tale da coprire tulta la faccia, da fare, per così dire, una maschera.

warm prosop-on fuccia e xapxives lore - dolore alla prostata.

faccia.

\* Prosopoflugosi - da πρόσωπεν prosop-on faccia e φλόγωσις flogos-is infiammazione - infiammazione della faccia.

\*PROSOPOGRAFÍA - da πρόσωπον pròsop-on persona e γραφή graf-è descrizione - descrizione delle fattezze, dell'aspetto di un uome o di altro animale.

\* Prosopomanzia – da πρόσωπον pròsop-on faccia e μαντεία mant-èia, mant-la divinazione - divinazione dell'indole, delle passioni e dell'avvenire di un uomo, dalle sue fattezze, dai suoi lineamenti.

Prosopopėa – da πρόσωπον prosop-on persona e παιέω poi-èo, pi-èo faccio – personificazione ; figura retorica per cui si dà persona a un essere inanimato o astratto o a un uomo morto, e si fanno come persone parlare ed agire.

\* Prosopopeico. V. Prosopopea -

relativo a prosopopea.

\*PROSÒPOSI - da πρόσωπον pròsop-on faccia - esplorazione della faccia nello stato di malattia.

Prostaféresi - da πρόσθεσις pròsthes is addizione e ἀφείρεσις afères-is sottrazione - m. differenza fra il moto vero e il medio o fra il luogo vero e il medio di un pianeta. \*Prostantera - da πρόσθεν prosth-en avanti e avonpa anther-à antera - gen. di p. d., fam. labiate; le cui antere sono fornite d'uno sperone al punto d'inserzione.

PROSTATA - da πρό pro innanzi e ισταμαι ist-ame sto - glandola o massa di follicoli mucosi che circonda il principio dell'uretra dell'uomo, e i cui condotti escretorii s'aprono in questo canale.

\* PROSTATALGÍA - da προστάτης pro-\*Prosopocarcinoma - da πρόσ- stat-es prostata e αλγος alg-os do-

\* PROSTATELCOSI - da mpoorarne | tetr., fam. curculionidi; forniti di prostat-es prostata e taxos èlk-os mandibole sporgenti. ulcera - ulcerazione della prostata.

\* Prostatico - da προστάτης prostàt-es *prostata* – ep. di ciò che si l riferisce alla prostata.

\* PROSTATITE - da προστάτης prostat-es *prostata* - inflammazione |

della prostata.

\* PROSTATOCELE - da προστάτης prostát-es prostata e xúan kèl-e tumore - tumefazione della prostata.

\*Prostatònco - da προστάτης prostát-es *prostata* e öyzes ónk-os tumore - tumore della prostata.

\* Prostatotomia - da πριστάτης prostat-es prostata e τομή tom-è taglio – incisione della prostata.

\* Prosteno - da ποὸ prò avanti e ore d; sten-os stretto - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che hanno le antenne filiformi e il corsaletto molto stretto.

Prosternidio - da mois pròs a e στίρνον stèrn-on sterno - pettorale; arnese per coprire il petto di un cavallo.

PROSTESI - da προστίθημι prostith-emi aggiungo (πρὸς pròs presso. a, oltre e τίθημι tith-emi pongo) figura grammaticale, per cui si appone per eufonia una lettera o una sillaba al principio di una parola.

\* Prostesia. V. Prostesi - gen. di p. d., fam. ericinee; che fu aggiunto alla famiglia come appen-

dice.

Prostètico. V. Pròstesi - ep. di lettera, di particella aggiunta ad

una parola.

Prostilo - da mo pro dinanzi e στύλο; styl-os colonna - ordine di colonne dinanzi a un edifizio. 2 Edificio che ha un colonnato sul dinanzi.

PROSTOMO - da πρό pro avanti e

Protagonista - da πρώτος pròt-os primo e kywnoric agonist-ès agonista (άγωνίζομαι agoniz-ome adopero, gareggio, o come lottatore o come artista o altrimenti) - chi fa la prima parte o come attore in una rappresentazione drammatica, o in un'altra azione reale o finta.

PRÒTASI - da mporeivo protèino, protin-o propongo (πρὸ pro innanzi e τάω, τείνω t-ào, tèin-o, tìn-o estendo) - esposizione del suggetto drammatico, che poscia successivamente si complica e si sviluppa.

Protaxi - da προτάσσω protass-o ordino in battaglia (πρὸ pro dinanzi e τάσοω tüss-o, fut, τάξω tax-o ordino) - avanguardia; p. e. corpo di soldati armati alla leggera, davanti all'esercito in ordine di hattaglia. \* PROTEA - da Πρωτεύς Prot-èus

Proteo - gen. di p. d., fam. proteacee; le cui specie presentano molte diversità di forme per l'aspetto, il fogliame e la fioritura. PROTEACEE V. Proteo.

Proteino – da προτείνω protèin-o. protin-o allungo (πρὸ pro avanti e τείνω tèin-o tin-o stendo) - m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; di forma lunga.

\* Proteite - da Ilputeus Prot-eus Proteo - min.; varietà d'idiocrasio bacillare, così detto per allusione alle strie profonde che esistono sulle sue faccie verticali e che gli danno una forma dubbia.

PROTELIE - da πρὸ prò prima e τέλος tèl-os compimento - cerimonie, sacrificii prima della celebrazione del matrimonio.

Protelio - da πρὸ pro davanti e τέλεις tèl-eios, tèl-ios perfetto m. gen. di mamm. carnivori; anastoma stom-a bocca - m. gen. d'ins. loghi alla jena, da cui però diversificano perchè hanno cinque dita | ai piedi anteriori, mentre la jena ne

ha solamente quattro.

PRÒTEO - dal coptico peire nascere o pro inverno e teu vento dio marino, figlio di Nettuno, instabilissimo, che si trasformava in mille maniere; personificazione del vento. Spesso trattenevasi sulle coste d'Egitto: ad esso ricorse Menelao tornando da Troja, quando i venti contrarii lo avevano gettato su quelle coste e gl'impedivano di partire; lo che conferma l'etimo. 2 m. Gen. d'infus., che cambia continuamente di forma. 3 m. Gen. di rett. batracii, fam. salamandre; che vivono nel fondo delle acque. \* Proterosauro – da πρώτερος proter-os primo e σαύρος saur-os lu-

certola - gen. di rett. saurii fossili. Protest - da προτίθημε protith-emi pongo innunzi, espongo (πρὸ pro innanzi e τίθημι tith-emi pongo) - m. operazione chirurgica che consiste nel sostituire una preparazione artificiale ad un organo tolto o perduto, mettere una gamba di legno, un occhio artificiale, un dente

falso, ecc.

l'ROTEUNUCO - da πρώτος prot-os primo e εύνουχος eunuch-os eunuco capo degli eunuchi.

PROTEVANGELIO - da πρώτος prot-os primo e εὐαγγέλιον evangèl-ion evangelo - libro apocrifo attribuito a san Giacomo, in cui si parla della nascita di Maria e di Gesù.

Pròtiro - da moò prò davanti e θύρα thyr a porta - spazio davanti

alla porta di un edifizio.

Proto - da πρώτος prot os primo m. capo operajo, particolarmente di una tipografia, incaricato della distribuzione e della ispezione generale del lavoro. 2 m. Ĝen. di crost. lemodipodi, fam. filiformi; considerato come prototipo dell'ordine cui | cono - sin. di archidiacono.

appartiene. 3 m. (nei composti) Prima combinazione in cui entra il metallo enunciato nel Secondo elemento del vocabolo con un altro

corpo di cui segue il nome.

l'ROTOCANONICO - da πρώτος pròt-os primo e zavov kanon canone ep. di libro ecclesiastico riconosciuto come autentico anche prima che fosse composto il canone: libro ecclesiastico la cui autenticità non fu mai contestata.

PROTOCERICE - da πρώτος pròt-os primo e κήρυξ, κήρυκος kèryx. kèryk-os banditore - ecclesiastico che nel coro intuona le antifone, i salmi; sin. di protopsàlte,

\* Protococco - da πρώτος prot-os primo e zózzo; kökk-os grano gen. di p. a., fam. ficee; composte

di cellule globulose.

\* Protocollo - da πρώτος prot-os primo e κόλλα koll-a foglio (vocab. ellenico volgare) forse così detto perché a preparare la carta da scrivere si fa uso di colla - registro degli atti pubblici dell'Impero bizantino: così denominato o per la sua importanza, come dire primo registro, o perchè si tenesse in carta di prima qualità. 2 Formola di un atto pubblico, massime diplomatico. 3 Raccolta di formole per atti pubblici. 4 Registro di atti presentati ad un ufficio o emessi dall'ufficio medesimo. 5 Protocollo diplomatico; regola del cerimoniale nei rapporti politici ufficiali tra gli stati e fra i ministri.

\* Protoctisti - da πρώτος pròt-os. primo e ατίζω ktiz-o fabbrico - settarii cristiani che opinavano le anime essere state create prima dei

corpi.

PROTODIACONO - da moutes pròt-os primo e διάκενες diàkon-os diat-os primo e δικάζω dik-az-o giudico (δίκη dik-e causa) - tribunale di prima istanza nell'Ellade moderna.

Protògala – da πρώτος pròt-os primo e γάλα gal-a latte - primo latte delle partorienti; colostro.

Protògano – da πρῶτος prôt-os primo e váuce gam-os matrimonio - che ha contratto matrimonio per la prima volta.

Protogenia – da πρώτος prot-os primo e γίνες gèn os generazione –

primogenitura.

PROTOGENO V. Protogenia - m. min.; roccia composta di talco e di feldspato; che differisce dal granito, ch'è la roccia di più antica formazione, solamente perchè il talco vi tien luogo della mira.

 Protografia – da πρώτες pròt-os primo e γραφή graf-è scrittura, disegno - prima scrittura, primo

disegno: modello.

PROTOLOCHIA - da πρώτος pròt-os primo e λόγος lòch-os parto -

primo parto.

Protologia - da πρῶτος prôt-os primo e λίγω lèg-o dico - diritto di arringare in un'adunanza prima di ogni altro.

PHOTOMARTIRE - da πρώτες prot-os primo e μάρτυρ martire primo martire di una religione; specialmente primo martire cristiano, santo Stefano.

\*Protomedico - vocab. ibr. da πρώτος pròt-os primo e medico –

medico in capo.

\* Protomista – da πρῶτος pròt-os primo e μύστης myst-es iniziato ai misteri - primo fra gl'iniziati ai misteri.

Protonotario - vocab. ibr. da πρώτος pròt-os primo e lat. notarius notajo – ufficiale, dignitario della corte romana, che ha la pre- riali, l'oro, le pietre preziose.

PROTODICEO - da πρώτος prò- | minenza sugli altri notaj (o semplice

\* Protopapa - da πρώτες prot os primo e παπάς pap-às prete - titolo nella chiesa orientale; arciprete.

PROTOPATIA - da πρώτος prot-os primo e πάθες path-os malattia malattia principale, che non è conseguenza di altre malattie.

PROTOPLASTE, V. Protoplasto -

primo formatore; Iddio.

PROTOPLASTO - da πρώτος prot-os primo e πλαστὸ; plast-òs formato (πλάστης plast-es formatore: πλάσσω plass-o formo) - il primo uomo che fu formato; Adamo.

\*Protopòpa - vocab. ibr. da πρώτος pròtos primo e dal russo popa prete - sin. di protopapa.

PROTOPSALTE - da πρώτος prot-os primo e ψάλτης psalt-es cantore

sin. di protocérice.

\* PROTORACE – da πρὸ prò dinanai e θώραξ, θώραχος thòrax, thòrak-os torace - primo dei tre segmenti che costituiscono il torace nella maggior parte degl'insetti; sin. di corsaletto.

\*Protosincèllo - vocab. ibr. da πρώτος prot-os primo, σύν syn con, insieme e cella - vicario di un vescovo orientale; come dire primo fra i compagni di camera, gli ufficiali della corte vescovile.

 PROTOSPATÁRIO – da πρῶτος pròt-os primo e σπάθη spath-e spada comandante della guardia imperiale degl'imperatori bizantini.

PROTOTIPO - da πρώτος prot-os primo e τύπος typ-us tipo - sin. di archètipo.

Prototocia - da πρώτος prot-os primo e τόχος tòk-os parto - m. diritto di primogenitura.

\* Protovestiario - vocab. ibr. da πρῶτος pròt-os primo e veste dignitario della corte bizantina, che aveva in custodia le vesti impe\*Protòxido - da πρῶτος prôt-os primo e ἐξὺς ox-ys acido - ossido di un metallo, il meno ossigenato di tutti.

PROTRIGEE - da πρὸ pro prima e τρόγος tryg-os vendemmia - feste prima della vendemmia.

PROTRIGITIRA - da πρὰ pro prima e τρίγος tryg-os vendemmia - stella fissa di prima grandezza , nell'ala destra della Vergine, che apparisce alcuni giorni prima della vendemmia.

\* PROTTAGRA, PROTTOTRUPA. V. Proctagra, Proctotrupa.

PROXENETA - da πρὸ pro per e ξένος xen-os straniero - mediatore in commercio, o per matrimonii, o in intrighi amorosi.

PROXENETICO. V. Proxenèta retribuzione al proxeneta per l'o-

pera sua.

\* PSACALIO - da ψάχαλον psākal-on feto - gen. di p. d., fam. adenostilee; i cui fiori contenenti i germi riproduttivi sono protetti da due grandi brattee, come un feto dall'utero.

\*Psalicero - da ψαλὶ; psal·ls forbice e αίρας ker-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. lumellicorni; che hanno le antenne a guisa di forbice.

PSALIDIO - dim. di ψαλὶς, ψαλίδος psalis, psalid-os forbice - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; le cui antenne sono fatte a forbice.

\* PSALIDOGNATO - da ψαλίς, ψαλίδες psalis, psalid-os forbice e γνάθες guàth-os mandibola - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; le cui mandibole sono fatte a forbice.

\*PSALLIÀNI - da ψάλλω psåll-o canto - setta di Cristiani che restringevano tutto il culto al canto dei salmi, ossia al cantar le lodi di Dio

PSALMISTA, \*SALMISTA - da

ψαλιμό; psalm-òs salmo - autore di salmi; per antonomasia, il re Davide, che si considera come autore di un gran numero di salmi.

PSALMO, \* SALMO - da ψάλλω psall-o io canto) - canto religioso; composo da Davide o da altri poeti ehrei, che si cantava nel tempio di Gerusalentne e si canta tuttavia nelle chiese cristiane e nelle sinagoghe israelitiche.

PSALMODIA, \*SALMODIA - da ψαλμὸ: psalm-òs psalmo e ωδή od-è canto - il cantar salmi nelle chiese.

PSALTE - da ψάλλω psåll-o suono, canto - sonatore di uno strumento a corde. 2 Cantore, specialmente cantore in chiesa.

PSALTERIO, \*SALTERIO - da ψάιλω psåll-o canto - strumento a corde usato particolarmente dagli Egiziani e dagli Ebrei; al cui suono si accordava il canto dei salmi. 2 Raccolta dei salmi di David e di altri poeti ebrei.

PSALTRIA - da ψάλλω psåll-ocanto - sonatrice di uno strumento a corde. 2 Donna che andava ai festini, a suonare, cantare e ballare, per divertire i convitati 3 Sorta di donne cristiane che nei primi seculi accompagnavano i morti alla tomba, cantando inni.

\*Psammeco-da ψάμμες psamm-os sabbia e είκεω οίκ-êo, ik-êo abito - gen. d'ins. col. tetr., fam. eupodi; che stanno nella sabbia.

ciie stainio nena sabbia.

\*Psammēta-da ψάμμες psāmm-os sabbia - gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; che stanno in luoghi sabbiosi.

Psammetico - da ψάμμος psammeos sabbia - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che stanno in luoghi sabbiosi.

Psammismo - da ψάμιος psamm-os sabbia - fomento di sabbia calda. Psammite - da ψάμμως psamm-os sabbia - m. min., a base composta di quarzo e di argilla; quasi sempre facile ad essere polverizzato.

\* Psammobata - da ψάμμος psamn-os sabbis e βάω b-ào vado - gen. di rett. chelonii; che abitano luoghi

sabbiosi.

 Psammòbia - da ψάμμος psaman-os sabbia e βίος bi-os vita - gen. di moll. conchiferi dimiarii, fam. tellinidi; che vivono in luoghi sabtiosi.

Psammode - da ψάνμες psamm-os sabbia e είδος èid-os, id-os forma somiglianza - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che stanno in luoghi sabbiosi.

\* PSAMMODIO. V. Psammode - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che si trovano nelle sabbie.

Psammodo. V. Psammode - m. gen. di pesci foss. placoidi; che si trovano nella sabbia.

\*Psammodromo - da ψάμμος psamm-os sabbia e δρέμω drèm-o corro (δρέμες drèm-os corso) - gen. di rett. saurii, fam. lacertii; che corrono sulla sabbia.

\* Psamnöfilace – da ψάμμος psamm-os e φύλαξ, φύλακος fylax, fylak-os custode – gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che stanno in siti sabbiosi.

\*Psammofio - da ψάμμες psamm-os sabbia e δφις δί-is serpe - gen. di rett. otidii, fam. colubri; che

abitano in luoghi sabbiosi.
\* Psammomio - da θάμιμος π

 PSAMMÓMIO - da ψάμμος psamm-os sabbia e μῦς mys topo-gen. di miamm. rosicanti, fam. murii; sorta di topi che abitano luoghi sabbiosi.

\* Psammoricte - da ψάμμες psammos sabbia e ἐρύκτης orykt-es scawolore (ἐρύσσω oryss-o εσων) - gen. di mamm. rosicanti, fam. murii; sorta di topi che si stavano la tana nella sabbia.

\*Psammosauro – da ψάμμος psamm-os sabbia e σαύρες saur-os lucertola - gen. di rett. saurii, fam. lacertii; che stanno in luoghi sabbiosi.

\*Psammoterma - da ψάμμος psamm-os sabbia e δερμός therm-os caldo - gen. d'ins. imenopt., fam. mutillidi; che abitano cocenti sabbie.

\*Psammotrofa - da ψάμμες psammos subbia e τροφή trof-è alimento - gen. di p. d , fam. portulacee; che allignano in luoghi sabbiosi.

PSARO - da ψαρὸς psar-òs agile - m. gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; che hanno molto celeri movimenti. 2 m. Gen. d'ucc. insettivori; agilissimi al volo e al corso

\* PSATIROSI - da ψαθυρὸ; psathyr-òs fragile - fragilità morbosa delle

ossa.

\* PSECTRÒCERA - da ψήκτρα psêktr-a spazzola (ψήχω psêch-o stropiccio, spazzola) ε κίρας kêr-a corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; distinti da antenne fatte a spazzola.

 PSEFELLO - da ψηφε; psèf-os globetto - gen. di p. d., fam. composte; il cui pennacchietto è sparso di globetti.

Rioperri

PSEFISMA - da ψπφος psêf-os calcolo, sassolino - decreto popolare, plebiscito; così denominato perchè i voti si davano con sassolini gettati entro un'urna.

\*PSEFITE - da V̄x̄pcc psêf-os pietruzza - roccia arenaria formata dalla decomposizione d'altre roccie, consistente in un aggregato di varie pietruzze unite da un cemento argilloide.

PSELAFIA - da ψηλαφὰω pselaf-ào tasto, tocco teggermente - leggera frizione sopra una parte ammalata.

\* PSELAFII. V. Pseldfo.

\*Pselafo - da ψηλαφάω pselaf-ão

tusto, tocco leggermente - gen. di ins. col. tetr., fam. pselafii; piccolissimi, che si possono appena astare; secondo altri così nominati perchè sono forniti di palpi lunghi, in proporzione del loro corpo, che si considerano come organi del tatto negl'insetti.

PSELLIO – da ψέλλιον psèll-ion braccialetto – m gen. di p. d., fam. menispermee; il cui frutto è una drupa contenente una noce forata nel mezzo, per cui sembra destinata a formare braccialetti o collane.

PSELLISMA, PSELLISMO - da ψελλίζω pselliz-o balbetto - difficoltà o impossibilità di pronunciar certe lettere o certe sillabe; sorta di balbuzie.

PSETTA - da ψπτα psett-a sogliola - m. gen. di pesci acant., fam. squamipenni; caratterizzati da un corpo molto compresso, a somiglianza delle sogliole.

\* PSEUDACACIA – da ψευδάς pseud-ès falso e ὰκακία akak-ia acacia – sp. di p. d., fam. leguminose, gen. robinia; che somiglia all'acacia.

\*PSEUDAFIA – da ψωδής pseud-ès falso e άφη af-è tatto – vizio del senso del tatto.

\*PSEUDALCEA – da ψευδής pseud-ès falso e ἀλκέκ alkè-a alcea – gen. di p. d., fam. olacee; sorta di alcea selvatica.

\* PSEUDANTO – da ψευδές pseud-ès falso e ένδες ànth-os fiore – gen. di p. d., fam. santalacee; che portano molti fiori abortivi.

PSEUDAPOSTOLO - da ψευδής pseud-ès falso e ἀπόστολος apòsto-i-os apostolo - falso apostolo, impostore.

\*PSEUDÀRADO - vocab. ibr. da vaudic pseud-ès falso e a ra do sorta d'insetto - gen. d'ins. emipt., fam. scutellerii; che somigliano agli aradi.

\*PSEUDARGIRO - da ψευδά; pseud-des falso e ἄργυρε; àrgyr-os argento - a. min.; zinco, che somiglia all'argento. 2 m. Composizione metallica che ha l'apparenza dell'argento.

\* PSEUDARTROSI — da ψευδές pseud-ès falso e Σρδρον àrthr-on articolo – articolazione falsa.

PSÉUDE - da évodie pseud-és falso - m. gen. di rett. batració anuri; il cui nome allude all'erroro nel quale cadde qualche naturalista, affermando ch'erano rane che si cambiano in pesci cambiano in pesci.

\*PSEUDECHIDE - da verò ; pseudes falso e izu; èchis vipera - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che somigliano alle vipere.

\* PSEUDENCEFALII. V. Pseudencefalo.

\*PSEUDENCEFALO - da ψωδής psend-ès falso e ἐγκέραλος enkelal-os cervello - gen di mostri unitarii autositi, fam. pseudencefalii; che hanno invece di cervello un tumore sanguigno che ne ha l'apparenza.

\*PSEUDEPIGRAFO – da ψευδίς, specul-ès falso e ἐπιγραφὰ epigraf-è titolo – ep. di un codice che ha un falso titolo, che contiene scritti disversi da quelli indicati nel principio.

\* Pseudestesia – da ψειδης pseud-ès falso e αΐσθησις èsthes-is sensazione – falsa sensazione (vertigine, alismo ecc.)

\*PSEUDIATRO – da ψευδής pseud-és falso e ἐατρὸς iatr-òs medico – medicastro, che non ha istruzione, non teoria nè pratica sufficienti.

\* Pseudidropisia – da ψευδής pseudės falso e ύδρωψ, ύδροπος ydrops, ydrop-os idrope – idropisia spuria,

apparente.

\*PSEUDIPERTROFIA - da ψευδλε pseud-ès falso e ὑπερτροφία ypertrof-la ipertrofia - ipertrofia apparente, falsa ipertrofia.

 PSEUDOBLAPE - vocab. ibr. da | d-ès falso e δεξα dòx-a opinione -🍁 ιδης pseud-ès falso e blape nome di un insetto - gen d'ins. col. eter., fain, melasonii; che rassomigliano a blapi.

" PSEUDOBLEPSIA - da verdis pseud-ès falso e 8/4 700 blep-o, fut. βλίψω blèps-o veggo - vista di oggetti che esistono solamente nell'immaginazione.

 Pseudoburo – vocab. ibr. da ψειδής pseud-ès falso e lat. bufo

rospo - gen. di rett. batracii anuri; che somigliano a rospi.

 Pseudocapsico - da ψευδής pseudies falso e κάπτω kapt-o mordo sp. di p. d., fam. solanacce, gen. solano; che ha il colore di un peperone, ma non il gusto bruciante.

\*Pseudocarcino – da ψευδής pseud-ès falso e xapxīves karkin-os granchio - gen. di crost. decapodi brachiuri; che somigliano a granchi.

\* Pseudociesi - da veudre pseud-ès falso e xúnous kyes-is gravidanza (xvíw ky-èo son gravida) falsa gravidanza.

 Pseudocòndrosi – da ψευδής pseud-ès falso e zóvôpos chôndr-os cartilagine - formazione di false cartilagini.

\* Pseudocristo – da ψευδής pseud-ès falso e Xpiotòc Christ-òs Cristo

falso Cristo.

Pseudodidáscalo - da ψευδής oscud-ès falso e διδάσκαλος didàskul-os maestro (διδάσκω didask-o insegno) - che si spaccia per mnestro ed ha poca dottrina. 2 Maestro di falsità, impostore.

PSEUDODIPTERO da ψευδής pseud-ès falso e dintepos dipter-os diptero - tempio nel quale la distanza fra il colonnato e la cella è uguale . a quella ch'è nei tempii dipteri, che hanno per ogni lato due file di colonne.

opinione, dottrina falsa.

PSEUDOFANA - da verdie pseud-ès falso e paímo fèn-o splendo m. gen. d'ins. emipt., fam. fulgoridi, tr. pseudofanidi; che non sono sossorescenti come i generi affini.

\* PSEUDOFANIDI. V. Pseudofana. \* Pseudofidii - da hudh; pseud-ès falso e ouis of-is servente fam. di rett. batracii; che somigliano agli ofidii.

\* PSEUDOFILOSOFIA. V. Pseudo-

filòsofo - falsa filosofia.

\*PSEUDOFILOSOFO - da visobris pseud ès falso e pricocoo; filòsof-os filosofo - falso filosofo.

\* Pseudoftisi – da ψευδής pseud-ès e φθίσις fthis-is flisi - tisi

falsa, spuria. PSEUDOGRAFIA. V. Pseudografo

- scrittura falsa, falsificazione. Pseudógrafo - da desóre deud-ès falso e γράφω graf-o scrivo falsario.

Pseudologia. V. Pseudologo -

discorso falso, menzogna. Pseudologo - da deudis pseud-ès falso e λόγος lòg-os discorso -

mentitore. \*Pseudomasko – vocab. ibr. da ψευδής pseud-ès falso e mas eo sorta d'insetto - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che somigliano a masei

\* Pseudomedico. Sin. di pseu-

\* Pseudomembrána - vocab. ibr. da ψευδής pseud-ès falso e membrana - membrana falsa, anormale, morbosa.

 Pseudònio – da ψευδής pseud-ès falso e μῶς mys topo – gen. di mamm. rosicanti; che somigliano a topi.

\* PSEUDOMORFINA - da verdie pseud-ès falso e \* μερφίνη morfin-e PSEUDODOXIA - da woors pseu- morfina - materia cristallizzata che si trova in alcune qualità d'oppio e presenta alcune qualità della morfina.

PSEUDOMÒRFOSI - da ψεωδτές pseud-ès falso e μερφτές morf-è forma - sostanza organizzata. pietrificata incompletamente. 2 Viziosa conformazione di qualche parte del corpo. 3 Qualità di un minerale che si presenta sotto forme estranee alla sua specie. 4 Incrostazione di varii oggetti immersi na acque pregne di materia calcare.

PSEUDONIMIA. V. Pseudônimo -

astratto di pseudonimo.

PSEUDÔNIMO - da ψωδλ; pseud-ês falso e ὄνυμα ônym-a nome - falso nome, specialmente falso nome di autore apposto ad un'opera letteraria o scientifica. 2 Ep. di opera pubblicata con un falso nome.

\*PSEUDOPERIPTERO - da ψωδίε pseud-ès falso e πρέπτερος peripteros periptero - tempio in cui le colonne laterali sono incassate nei muri laterali delle celle; che sembra un periptero, vale a dire cinto da ale di colonnato, e in realtà non

è tale.

\*PSEUDOPLASMA. V. Pseudoplastia - prodotto morboso di nuova formazione.

\* PSEUDOPLASTIA – da ψευδής pseud-ès falso e πλάσσω plàss-o formo – formazione anormale.

\* PSEUDOPLATANO - da ψευδής pseud-ès falso e πλάτανες platanos platano - sp. di p. d., fam. aceracee, gen. acero; che somigliano

al platano.

\* PSEUDOPO - da ψτυδής pseud-ès falso e ποῦς pus piede - gen. di crost. entomostracei, tr. pseudo-podi; le cui zampe non servono per camminare. 2 Gen. di rett. saurii, fam. calcidii; caratterizzati da due rudimenti di piedi posti da ciascuna parte dell'ano.

\*Pseudôpodi. V. Pseudôpo.

\* PSEUDOSCHEOCÈLE – da ψευδίς pseud-ès falso, όσχευν osch-eon scroto e xiàn kèl-e ernia – oscheocele spurio, falsa ernia scrotale.

\* PSEUDOSOFIA - da πευδής pseud-ès falso e σοφία sof-la sapienza -

falsa sapienza.

\* PSEUDOSOLUZIONE - vocab. ihr, da ψωθής pseud-ès falso e so oluzione - lo incorporarsi di un corposolido in un liquido in modo permanente, pigliando la forma fluida, senza che vi sia vera soluzione.

\*PSIADIA - da ψιὰς, ψιάδος psiàs, psiàd-os goccia di rugiada - gen. di p. d., fam. composte; arbusti coperti di umore viscoso, a guisa

di rugiada.

PSICAGOGO - da ψυχή psych-è anima e ἄγω àg-o conduco - che fa comparire le ombre dei morti. 2 m. Rimedio acconcio a richiamare i sensi nello svenimento, nella sincope ecc.

\* PSICANTO – da ψυχή psych-è farfalla e & ψος ànth-os fore – st –gen. di p. d., fam. poligalacee, gen. poligala; distinte da due foglioline interne del calice spiegate a guisa di ale di farfalla.

PSICHE - da ψύχω psych-o spiro - a. anima. 2 Personificazione dell'anima umana; bellissima fanciulla

invaghita di Amore.

Psiche - da ψυχὰ psych-è farfalla - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. psichidi; farfalle co-

muni in Europa.

\*PSICHIATRIA – da ψυχὰ psych-è anima e ἀπρία iatr-la medicina – dottrina che si propone per iscopo l'indagine delle malattie che affliggono lo spirito umano e dei necessarii rimedii.

Psichico - da ψυχή psych-è anima

- relativo all'anima.

\* Psichidi. V. Psiche.

\*PSICHÌNA - da ψτή psich-è farfalla - gen. di p. d., fam. crucifere, tr. psichinee; il cui frutto cousiste in un baccello da ogni parte alato, a guisa di farfalla.

\* PsicoBio - da ψύχος psych-os freddo e βίος bi-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che

vivono d'inverno.

\* PSICODE - da WXOG psych-os freddo - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che frequentano luoghi umidi e freddi.

\* PSICOFOBIA - da ψύχος psych-os freddo e φόθος fòb-os timore - eccessiva sensibilità al freddo.

\* Psicología - da ψυχή psych-è anima e λόγος lòg-os discorso dottrina, scienza dell'anima.

\* PSICOLOGISTA, PSICOLOGO. V. Psicologia - versato nella psico-

logia.

- \*PSICONOMIA da ψυχή psych-è anima e νέμες nôm-os kgge - dottrina delle leggi della vita e dell'anima.
- \* PSICONOSOLOGIA da ψυχή psych-è anima, νόσες nòs-os malattia e λόγος lòg-os discorso - trattato delle malattie dell'anima.

Psicosi - da ψυχή psych-è anima - momento in cui un essere di-

venta animato.

\* PSICROLUSIA - da ψυχεὸς psychr-òs freddo e λώω lú-o, fut. λεύσω lús-o lavo - bagno freddo.

PSICROPOSIA - da ψυχρός psychr-os freddo e πόω p-do bevo - abi-

tudine di ber freddo.

PSICROPOTA. V. Psicroposia - che ha l'abitudine di ber freddo.

PSIDRACE - da ψύδραξ, ψύδρακος psydrax, psydrak-os pustola, bernoccolo - m. gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui frutti sono coperti di bernoccoli, di pustole.

PSIDRACIA - dím. di ψόδραξ, ψό- rico; che si distinguono pe δρακο; psydrax, psydrak-os pustola o cappello piccolo e liscio.

 m malattia cutanea; sorta di piccole pustole, irregolarmente circoscritte, poco prominenti, che terminano in una crosta lamellosa.

\*PSIGMATÒCENO - da ψύγμα, ψύγματος psygma, psygmat-os venta glio e xiρας ker-as corno - gen. d'ins col. tetr., fam. lungicorni; le cui antenne arieggiano ad un ventaglio.

\* PSILANTO - da ψιλ); psil-òs nudo e & δος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. passifloree; il cui fiore manca d'involucro.

Psilla - da ψύλα psyll-a pulce - m. gen. d'ins. emipt., fam. psillidi; che saltano come le pulci.

\* PSILLIDI. V. Psilla.

PSillio - da ψύλλα psyll-a pulce - sp. di p. d., fam. piantaginer, gen. piantagine; i cui semi neri e lucenti somigliano alle pulci.

\*PSILLOIDE - da ψύλλα psyll-a pulce e είδες èid-os, id-os formu, somiglianza - gen. d'ins. col. telr, fam. ciclici; che somigliano alle pulci.

\*PSILLÓBORO - da ψόλλα psyll-a pulce e βερό bor-òs vorace - gen d'ins. col. tetr., fam. afidifagi; che si nutrono di pulci di piante. \*PSILLOCARPO - da ψόλλα psyll-a pulce e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui semi piccoli e membranosi srieg-semi piccoli e membranosi srieg-

giano a pulci.

\*PSILOBIO - da ψιλός psil-ôs sottile e βίος bl-os vita - gen. di p. d., sam. rubiacee; molto delicate.

\* PSILÒCERA - da ψιλès psil-ès sottile e χέρας kèr-as corno - gen. di ins. col. pent., fam. cicindelidi; le cui antenne sono sottilissime, fili-

\*PSILOCIBO - da ψιλὸς psil-ôs liscio e κύξη kybe capo - st.-gen. di p. a., fam. funghi; gen. agarico; che si distinguono per il capo o cappello piccolo e liscio.

\* PSILOCNEMIDE - da ψιλός psil-òs | monosperme e rinchiuse in fogliosottile e xvnun knèm-e gamba gen. d'ins. col. pent., fam. laniellicorni; che hanno gambe sot-

\* Psilogástro – da ψιλός psil-ós sottile e yastip, yastpòs gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; che hanno addome sottilissimo.

\* Psilogina – da ψι) è; psil-òs sottile e γυντ, gyn-è donna, fig. pistillo - gen. di p. d., fam. bignoniacee;

i cui pistilli sono sottilissimi. \* PSILOMIIA - da ψιλός psil-òs sottile e μυία my-ia mosca - gen. di ins. dipt., fam. atericeri, tr. psilomiidi; lunghi, sottilissimi.

\* Psilomiidi. V. Psilomiia.

\* PSILONIA – da ψωδ; psil-os sottile - gen. di p. a., fam. funghi clinospori; sottilissimi.

\* PSILÒPO - da ψιλὸ; psil-òs sottile e ποῦς pus piede - gen di ucc., fam. silviadi; che hanno piedi sottilissimi. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; idem.

\* Psilòptero - da ψιλὸς psil-òs sottile e πτερον pter-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam. sternoxi: distinti da ali sottilissime.

\* Psilosomati - da ψιλός psil-os lisrio e σώμα, σώματος sòma, sòmat-os corpo - sez. di moll. pteropodi; caratterizzati dal corpo molto liscio.

\* PSILOTAMNO - da ψιλό; psil-òs sottile e bauvos thamn-os virgulto, ramoscello - gen. di p. d., fam. composte; che hanno rami sottilissimi.

\* Psilòto – da ψιλὸς psil-òs sottile - gen. d'ins. col. pent., fam. cla-

vicorni; sottilissimi.

\*PSILOTRICHIO - da ψιλὸς psil-òs nudo e θοίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p. d., fam. amarantacee; distinte da capsule | \* Psoria - da 40000 psof-os stre-

line capillari e nude.

Psitiro - da ψίθυρος psithyr-os ronzio - m. gen. d'ins. imenopt., fam. psitiridi; che ronzano

PSITTACA - da ψιττακό; psittak-òs pappagallo - m. gen. d'uce arrampicatori, fam. psittacidi; volg ara.

\*PSITTACÀRA - vocab. ibr. da ψιτταχὸς psittak-òs papagallo є ara - sin. di psittaca.

Psittaci, \*Psittacidi - Ja ψιττακὸ; psittak-òs - fam. di ucc. arrampicatori; volg. pappagalli.

\* PSITTACINO - da ψιττακός psittak-òs pappagallo - gen. di ucc. passeri, fam. fringillidi; che rassomigliano per forma e per colore a piccoli pappagalli. \* PSITTACISMO - da vittaxòs psit-

tak-os pappagallo - abitudine di ciarlare, di dir cose senza senso, di ripetere le cose, come fanno i pappagalli. \* Psittacoglòsso – da ψιτταχὸ; psittak-òs pappugallo e γλώσσα glòss-a lingua - gen. di p. m.,

fam. orchidee; il cui labello arieggia ad una lingua di pappagallo, è

grosso, carnoso. PsòA - da ψώα psò-a puzza m. gen. d'ins. col. tetr., fam, xilofagi; che puzzano.

\*Psoaflògosi – da ψόα psò-a lombo e φλόγωσις flògos is infiammazione - infiammazione dei lombi.

\*Psòas - da ψόα psò-a lombo nome di due muscoli del basso ventre, nella regione dei lombi, che servono a piegare la coscia sul bacino.

Psoco - da ψώχω psoch-o rodo gen. d'ins. neuropt.; che rodono il legno, producendo un suono volgarmonte detto orologio della morte.

pito - gen. di ucc. trampolieri, st.-fam. psofinee; così detti per la doro voce sonora.

\* PSOFINEE. V. Psòfia.

\* Psofocarpo - da vipes psofos strepito e xxomis karp-os frutto gen. di p. d., fam. leguminose; i cui baccelli agitati producono uno strepito.

PSOFODE - da ψέφες psòf-os strepito-m. gen. di ucc. passeri, fam. mellifagidei; il cui grido imita il

suono di una frusta.

 Psoica – da ψόα pso-a lombo – atrofia purulenta; specie di ftisi dei lombi.

\* Psoite - da voa pso-a lombo sin di psoaflogosi.

Psolo - da dolos psol-os fuligine - m. st. gen. di echin., gen. oloturia; di color di fuligine.

Psòra - da ψάω ps-ão gratto rogna, scabbia. 2 m. Gen. di p. a., fam. licheni; che presentano l'aspetto della psora. 3 m. Gen. di p. d., fam. dipsacee; credute buone contro la psora.

PSORALEA - da ψώρα psòr-a rogna - m. gen. di p. d., fam. papilionacee; le cui foglie sono tubercolose, a modo di pelle coperta di

rogna.

Psoriasi – da 4602 psor-a rogna m. affezione cutanea, che attacca certe articolazioni, specialmente il gomito e il ginocchio, coprendoli di una crosta squamosa simile alla rogna.

\*Psorifòrme - vocab. ibr. da ψώρα psòr-a *rogna* e forma – ep. di esantema che somiglia alla

rogna.

\*Psorocòmio – da 🏎 psor-a rogna e zopio kom-èo curo - ospe-

dale per i rognosi.

Psonode - da vúpa psor-a rogna e sides eid-os, id-os forma, somifam. melasomi; scabri come pello coperta di regna.

 Psoroftalmia - da ψώρα psòr-a rogna e ἐφθαλμὸς ofthalm-òs occhio specie d'oftalmia caratterizzata da occhi infiammati, da palpebre conglutinate da cispa e da prurito.

\* Psoroniasma - da wwoz psor-a rogna e mizoux miasm-a miasma (μιαίνω mien-o imbratto, corrompo) – miasma scabbioso: materia della rogna.

\* l'soròpte – da ψώρα psòr-a ro– gna - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii; che vivono nelle croste dei cavalli attaccati dalla rogna.

 Psorosma – da ψώρα psòr-a rogna e coun osm-e odore - gen. di p. a., fam. licheni; il cui tallo crostaceo ha aspetto di rogna e puzza.

\* Psorospermo - da ψωρὸς psor-òs scabro, rognoso e onique spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. ipericinee: i cui semi sono scabri, tubercolosi.

PTARMICA - da πταρμός ptarm-òs sternuto (πταίρω, πταρνύμαι pter-o. ptarn-vme io starnuto) - m. gen di p. d., fam. composte; che eccitano lo sternuto.

PTARMICO. V. Plármica - ep. di sostanza che promuove lo star-

PTELĖA - da mulia ptel-ėa olmo - m. gen. di p. d., fam. xantoxilee, tr. pteleacee; la cui fruttificazione somiglia a quella dell'olmo.

\* PTELEACEE. V. Ptelèa.

\* Prelidio - dim. di atrita ptel-èa olmo - gen. di p. d., fam. celastrinee, tr. pteleacee; arboscelli che somigliano all'olmo.

PTÈNA - da mriv ptèn ala, dal skt. pat volare (πτηνὸ; pten-òs agile, uccello; skt. patana il volare, il volar qiù) - m. gen. d'ins. glianza - m. gen. d'ins. col. eter., col. tetr., fam. ciclici; agilissimi.

PTENIBIO - dim. di ario pten | di crost. isopodi; che hanno le ala - gen. d'ins. trim., fam. clavicorni; piccoli, agilissimi.

\* PTERACANTA – da πτερόν pter-on ala e axavea akanth-a spina – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno ale spinose.

\* PTERACANTO. V. Pteracanta gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; distinti da ale spinose.

\* PTERACLIDE - da πτερόν pter-on ala e aylòc achl-vs oscurità - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; le cui pinne sono di un colore fuliginoso.

\* Pterágra – da πτιρόν pter-ón ala e άγρα agr-a male, dolore (V. Chiragra) - malattia che attacca le ale degli uccelli di rapina.

\*PTERANTEE. V. Pteranto.

\*PTERANTO - da πτεςὸν pter-on ala e άνθες ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. pterantee; caratterizzate da appendici agli orli delle divisioni del calice.

\* PTERICOPTO - da πτες δν pter-ôn ala e κόπτω kònt-o taglio - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni : che hanno le ali mozze.

PTERIDE - da πτερον pter-on ala (skt. pat volare, zendo pat correre; skt. patara volante; tedesco feder, armeno fetur, battrico ptara penna) - a. felce, pianta acofiledone: cosl denominata perchè molto somiglia a penne d'uccello per la finezza e leggerezza dei frastagli delle foglie. 2 m. Gen. di p. d., fam. felci polipodiacee.

\* PTERIDIO - dim. di artedo pter-àn ala (V. Pièride) - sp. di pesci acant., gen. corifena, fam. sgomberoidi; i cui primi raggi della pinna dersale sone acuti e cor-

tissimi.

\* PTERIGIBRANCH - da πτέρυξ,

branchie larghe a foggia d'ale. PTERIGII - da πτέρυξ, πτέρυγις ptèryx, ptèryg-os ala - m. sez. da

moll.; che sono privi di piedi, ma

forniti di membrane aliformi. \* PTERIGINANDRO - da #TEPĈV PLC-

r-òn ala, γυνή gyn-è donna, fig. fiore femmineo e avnp. avopes uner, andr-os uomo, fig. fiore maschio gen. di p. a., fam. muschi; i cui fiori maschi e i femminei hanno due neristomii. l'esterno dei quali ha sedici denti membranacei ed alati.

Prefigio - dim. di πτέρυξ, πτέρυγος ptèryx, ptèryg-os aletta - m. membrana morbosa che partendo dall'angolo interno dell'occhio si stende sulla cornea lucida; ispessimento, ipertrofia parziale della con-

giuntiva.

\*PTERIGOCEFALI - da πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os ala e κεφαλή kefal-è testa - gen. di pesci foss... fam. corazzati; che hanno la testa fornita di appendici a guisa d'ali.

\* PTERIGOCERA - da πτέρυξ, πτέρυγος ptèryx, ptèryg-os ala e χέρας ker-as corno - gen. di crost. anfipodi; le cui antenne sono guarnite di peli che sembrano alette o piumette.

PTERIGODE - da πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os ala e cidos eid-os, id-os forma, somiglianza - m. piccola aletta situata alla base delle ale degl'insetti lepidopteri.

\* PTERIGOFARINGEO - da mreput. πτέρυνος ala e φάρυγξ, φάρυγγος tarvnx, farvng-os faringe - ep. di due muscoli della faringe, in forma

di alette.

\* PTERIGOFILLO - da πτίρυξ, πτίρυγος pteryx, pteryg-os ala e φύλλο» fyll-on foglia - gen. di p. a., fam. muschi; le cui foglie sono ordinate πτίρυγος ptèryx, ptèryg-os ala e sopra due linee opposte, a foggia βράγγιον branch-ion branchia - fam. | delle piume nelle penne degli uccelli.

PTERIGÒIDE. V. Pterigòde - m. ep. delle apofisi dell'osso sfenoide formate di due lamine a guisa di alette.

 PTERIGOIDEO. V. Pterigoidea – relativo alle apofisi pterigoidi (muscoli, nervi, ecc.).

Prenicoma – da πτίρυζ, πτίρυγος ptèryx, ptéryg-os ala – m. gonfiezza delle ninfe od ale della vulva, che rende difficile od anche impossibile il coito.

\* PTERIGOPALATINO - vocab. ibr. da πτρεγτωδε, pterygoeid-ës, pterygoeid-e palatino-forame formato dall'osso del palato e dall'apolisi pterigoidea dell'osso fenoide; sin. di sfenopalatino.

PTENIGÓPODO - da πτίρυξ. πτίρυγος plèryx, plèryg-os ala e ποῦς, ποδός pus, pod-òs piede - gen. di crost sifonostomi; le cui zampe hanno forma di ala.

\*PTERIGO-SALPINGO-IOIDEO. V.
Pterigoide, Salpinga e Joide –
nome di due muscoli appartenent
all'apofisi dell'osso sfenoide, alla
tromba di Eustachio ed all'osso
ioide.

\* PTERIGOSTAFILINO - da πτίρυξ, πτίρυγος plèrya, ptèryg-os ala e σταφυλή stafyl-è ugola - muscolo interno dell'ugola, a foggia di ala.

\* PTERIGOTEMPORALE-vocab. ibr. da πτίρυξ, πτίρυγος ptèryx, ptèryg-os ala e tempia – ep. della grande ala dello sfenoide.

\*PTÉRIO - da πτιρὸν pter-òn ala (V. Ptèride) - gen. di p. m., fam. graminee; caratterizzate dall'involucro pennuto dei fiori.

\*PTERIPTERIDE - da πτερόν pter-ôn ala e πτέρις, πτέριδος ptéris, ptérid-os felce - gen. di p. a., fain. felci; distinte dall'asse alato delle loro fronde.

PTERNA - da mrajwa ptern-a cal-

PTERIGÒIDE. V. Pterigòde - m. | cagno - m. tallone o calcagno del delle apofisi dell'osso sfenoide | piede degli uccelli.

PTERO, PTEROMA. V. Ptéride – colonnato sui due lati di un tempio o di un altro edificio costruito sul medesimo piano; così detto perchè sporge dai muri della cella come le ali sul corpo di un uccello. 2 Costruzione laterale, al di qua e al di la, di una più grande; ala di une edifizio.

\*PTEROCÀRIA – da πτιρόν pter-ônala e κάριον kår-yon noce – gen. di p. d., fam. terebintacee; il cui frutto è una noce fornita di appendici membranose.

\*\*PTEROCARPO - da πτερίν pter-ôn ala e καιπός karp-ôs frutto - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee: il cui frutto è un baccello circondato da un'ala membranosa coriacea.

\* PTEROCAULO - da πτερδν pter-ón ala e κανίδς kaul-òs gambo - gen. di p. d., fam. composte; che hanno il gambo alato.

PTEROCEFALO - da πτερον pter-ôn ala e μεραλή kefal-ê testa - gen. di p. d., fam. dipsacce; distinte dal calice fornito di una resta piumosa e dall'infioritura a capolino.

PTERÓCERA – da πτιρόν pter-ón ala e χίρας kêr-as corno – gen. di moll. gasteropodi, fam. alati; in cui l'orlo dritto del mantello è frastagliato di striscie simili a corna, ad ale.

\* PTERÒCHILO - da πτερὸν pter-òn ala e χείλος chèil-os, chil-os labbro - gen. d'ins. imenopt., fam. enmenidi; il cui labbro è fornito di una appendice a foggia di ala.

\*PTEROCLADIA - da πτερόν pter-on ala e κλάδος klåd-os ramo - gen. di p. a., fam. muschi; i cui rami sono disposti ad ala.

\* PTEROCÒCCO - da πτερδ pter ôn

ala e zóxxoc kókk-os coccola - gen. ali p. d., fam. poligonee; il cui frutto è una coccola alata.

\* Pterocoma – da πτερὸν pter-on ala e κόμη kòm-e chioma - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; distinti da ali pelose.

\* PTEROCROA - da πτερόν pter-on ala e ypóz chrò-a colore - gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; le cui ali sono vagamente colorate.

\* PTERODACTILO - da muesto pter-on ala e δάχτυλος daktyl-os dito - gen. di rett. saurii volanti foss.; caratterizzati dal quinto dito delle zampe molto prolungato, che, come congetturano i naturalisti, serviva a sostenere una membrana, a guisa di quelle dei pipistrelli.

\* PTERODICERI - da πτερόν pter-on ala. dis dis due e ztozs ker-as corno - cl. d'ins.; alati e forniti di

due antenne.

\* PTERODICTIA - da muepos pter-on ala e δίατυον dikt-yon rete - gen. d'ins. emipt., fam. fulgoridi; le cui ali sono tutte reticolate.

\*Prerodina - da mtepòv pter-on ala e dives din-os vortice - gen. d'infus, sistolidi; forniti di due lobi rotondi che servono di organi rotatorii.

\* l'TERODÒNTIA – da πτερόν pter-ôn ala e όδους, όδόντος od-us, odont-os dente - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno le ali dentellate.

\* Pterofenicio – da πτερόν pter-on ala e poivixeus foinik-eios, finik-ios rosso - st. gen. d'ucc. 'onnivori . gen trupiale; che hanno la parte superiore delle ali colorata in rosso scarlatto

\* Pτεκότιτο - da πτε δι pter-on ala e φυτὸ, fyt-òn pianta - gen. di p. d., fam. composte; che hanno il fusto alato.

\* l'ierofòridi. V. Pteròforo.

ala e φέρω fêr-o porto - m. gen. di ins. lepid., fam. notturni, tr. pteroforidi; le cui ali hanno forma di penne. 2 m. Sin. di pterònia.

\* PTERÒGINO - da πτερὸι ala e yuvn gyn-è donna, fig. pistillo 🗕 st. gen. di p. d., fam. cercodiee . gen. gonocarpo; il cui pistillo termina in quattro stili forniti di un pennacchietto.

\* PTEROGLÒSSI – da πτερὸν pler-òn ala e γλώσσα glòss-a lingua - fam. di\* ucc. silvani; distinti da una

lingua a foggia di penna.

\* PTEROGONIO - da mreso, pter-on ala, ascella e yovi gon è generazione – gen. di p. a., fam. muschi; distinti da fiori ascellari.

\* Pterolàsia – da πτερόν pier-ón ala e λάσιος làs-ios peloso - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi;

distinti da ali pelose.

\* PTEROLĖNA – da πτερὸν pter-òn ala e λαίνα lèn-a vello - st.-gen. di p. d., fam. bittneriacee, gen. pterospermo; i cui semi vellosi sono cinti da una membrana a foggia di

\* PTERULEPIDE - da mresov pter-ou ala e λεπίς, λεπίδος lep-is, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. melastomacee; il cui calice è fornito di appendici piumose-scagliose. 2 Gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; distinti da ali coperte di scaglie.

\* Pterolòbio – da πτερὸν pier-on ala e λοθὸ; lob-òs baccello - gen. di.p. d., fam. leguminose papinonacee; i cui bacelli sono forniti di una sorta di appendici, di ale.

\* PTEROLÒFIA - da mtepòv pter-on ala e λόφος lòf-os pennacchio gen. di col. tetr , fam. lungicorni; il cui protorace è fornito di una appendice, di una sorta di ala o pennacchio.

\* Pterolofo. V. Pterolofia - gen. l'TEROFORO - da nergov pter-on | di p. d., fam. centauree; le foglioline dei cui involucri hanno l'apparenza di creste alate.

 PTEROLÒMA – da πτερὸν pter-ôn ala e λώμα lòm-a frangia - gen. d'ins col. pent., fam. carabici: le cui ali sono fornite di una frangia.

PTEROMA. V. Ptèro.

PTEROMALO - da mrepos pter-on ala e uzios mal os lanoso - gen. d'ins. imenopt.. fam. calcidii: distinti da ale pelose.

\* PTERONIO - da mrepov pter-on ala e uŭ: mys topo - gen. di mamm rosicanti, fam. scinridi; forniti di membrane che uniscono ciascun piede anteriore al posteriore corrispondente, e stendendosi li ajutano a saltare da luoghi alti.

\* Preronizo - da mucho pter-on ala e μύζω myz-o succhio - gen. di pesci condropt.; distinti dal succhiatojo con cui si attaccano alle pietre ed altri corpi solidi, e dalla coda fornita di una specie di cresta o di ala longitudinale che tien luogo di natatoja.

 PTERONEURO - da πτιρόν pter-ôn ala e vespev neur-on nervo - gen. di p. d., fam. crucifere; distinte dalle nervature della placenta fornite di una membranetta a guisa

d'ala.

 Pterònia - da ategòs pier-òn ala - gen. di p. d., fam. composte asteroidee; i cui semi sono forniti

di alette piumose.

\* Prerononide - da πτικόν pter-on ala e évovis, évovides ononis, ononid-os ononide - st. gen. di p. d., fam. lotee, gen. ononide; distinte da foglie alate.

\* Pteroplato – da πτιςδι pter-ôn ala e πλατύς plat-ys largo - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; iorniti di ali molto larghe.

PTERÒPLIO - da πτιρὸ, pter-ôn

d'ins. col. tetr., fam. lungicorni: le cui ali sono acuminate.

Pteropo - da ated pter-on ala e πούς, ποδδ; pus, pod-òs piede - m. gen. di mamin. chiropteri : le cui zampe sono fornite di ali mem-

Pteròpopi. V. Pteròpo - m. cl. di. moll.: che nuotano nelle acque del mare per mezzo di due espansioni anteriori, fatte a guisa di ali.

\* Pterosoma - da mtico pter-on ala e owuz som-a corpo - gen. di moll, eteropodi; forniti di due larghe natatoje laterali, che si stendonodalla bocca alla coda.

\* Pterospermo - da mtesto pter-on ala e σπίμαι spèrm-a seme gen. di p. d., fam. bittneracee; i cui semi sono forniti di un'appendice, di una sorta di ala

\* Pterospora - da #1520 pter-ôn ala e σπορά spor-à seme - gen. di p. d., fam. monotropee; i cui semi sono forniti di un'appendice, di una sorta di ala.

\* PTEROSTICTO - da πτιεθν pter-on ala e orixid; stikt-ds punteggiato (στίζω stiz-o, fut. στίξω stix-o punteggio) - gen. d'ins. col. pent. fam. carabici ; distinti da elitre punteggiate.

 Pterostigma - da πτερόν pter-òn ala e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. scrofularinee; distinte da stigmi forniti di un appendice, alati.

\* Pterostilide - da mtejov pter-on ala e στύ)ος styl-os stilo - gen, di p. m., fam. orchidee; una delle cui specie ha lo stilo alato.

\* Pterotarso – da πτερόν pter-on ala e ταροδ; tars-òs tarso – gen. di ins. col. pent., fam. sternoxi; distinti da tarsi forniti di piccole appendici.

\*Preroteca - da πτερο, pter-òn ala e δπλον opl-on arma - gen, ala e bixn thèk-e teca - gen, di p.

d., fam. composte; il cui pericarpio | è fornito di ali membranose.

\* Pterotrachèa – da πτεςδν pier-on ala e reavos trach-vs scabro gen. di moll., fam. indeterminata; distinti da una coda a foggia di ala, da cui parte un filamento composto di tubercoli scabri.

\*Prérula - da mtepòv pter-on ala - gen. di p. a., fam. funghi; il cui gambo si divide a foggia di

aletta, di pennello.

\* PTERÙRA - da πτερὸν pter-on ala e cooa ur-à coda - gen. di mamm. carnivori, fam. viverridi; che hanno la coda larga a foggia di ala.

\* PTIALAGÒGO - da πτύαλεν ptyal-on suliva e άγω àg-o conduco - che

promuove la salivazione. PTIALISMO - da πτύαλεν ptyal-on

saliva - salivazione troppo abbondante, bavosa.

\* PTICAN10 – da πτύξ, πτυχός ptyx, ptych-òs piega e zybes anth-os fiore - gen. di p. a., fam. epatiche; il cui periantio ha otto o dieci pieghe longitudinali.

\* PTICOCARPA - da πτύξ, πτυχός ptyx, ptych-òs piega e καρπὸς karp-òs *frutto –* st. gen. di p. d., fam. proteacee, gen. grevillea, il cui frutto è fornito di pieghe prominenti.

PTICODE - da πτύξ, πτυχό; ptyx, ntvch-òs viega e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. di p. a., fam. funghi; distinti dali'urna rugosa e a pieghe.

\* Ρτικόρτεκα - da πτύξ, πτυχός ptyx, ptych-òs piega e πτερὸν pter-on ala - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; le cui ali sono solcate da pieghe.

\* Pticospèrma – da πτύξ, πτυχός ptyx, ptych-òs piega e on toua spèrm-a seme - gen. di p. m , fam. palnie ; il cui sem**e è** coperto di una tunica rugosa.

\* Pricozòo - da πτύξ, πτυχάς ptyx, ptych-òs piega e ζώςν zò-on animale - gen. di rett. saurii, fam. gecozii; il cui corpo è tutto rugoso.

\* Ptilia – da πτίλον ptil-on *piumu* - gen. d'ins. imenopt., fam. tentredinei: così nominati dalle loro antenne a foggia di piumacciuolo.

\* Pτιμίριο - dim. di πτίλον ptyl-on piuma - gen. di p. a., fam. epatiche: che hanno forma di piume.

\* PTILINĖI. V. Ptilio.

\* PTILINO - da πτίλον ptil-on piuma – gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; che hanno antenne piumose.

\* Ptilinopo - da πτίλον ptil-on piuma e πους pus piede - sp. di ucc. gallinacei, gen. colomba; distinti da tarsi forniti di piume.

\*PTILIO - da πτίλον ptil-on piuma gen. d'ins. col. trimeri, fam. tricopterigii, tr. ptilinei; leggeris-

simi come piume.

\* PTILOCERA - da πτίλον plil-on piuma e zípas kèr-as corno – gen. d'ins. dipt., fam. notacanti ; che hanno antenne piumose. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; idem. \* PTILOCLADIO - da atíacy ptil-on piuma e ×λάδι, klad-os ramo – gen di p. a., fam. ficee, la cui fronda è ramosa e piumosa.

\* PTILOCNEMA - da πτίλον ptil-on piuma e zviun knėm-e gamba, fig. gambo - gen.di p. m., fam orchidee; il cui gambo è guernite di foglie piumose

\*PTILODERI - da mríaco ptil-or piuma e δέος dèr-e collo – fam di uccelli rapaci; che hanno la base

del collo piumosa.

\* PTILOFÍLLO - da mrídev ptil-on piuma e φύλλον fyll-on foglia - st.gen. di p. d., fam. igrobiee, gen. miriofillo; che hanno foglie piumose.

\* PTILOFORA - da mriler ptil-ou

piuma e ciza fer-o porto - gen. | dee; che hanno fronda filiforme, d'ins. lepid., fam. potturni; pelosi

 PTILòGONO – da πτίλεν ptil-on piuma e vivo gon-y articolazione gen. di ucc. passeri, fam. ampe-tidei; forniti di molli piume alle articolazioni.

 PTILOMERO - da aríños ptil-on piuma e urpos mer-os coscia - gen. d'ins. emipt., fam. idrometridi;

he hanno coscie pelose.

\* PTILOPO - da arilov ptil-on piuma e πεύς pus piede - gen. di ins. col. tetr., fam. curculionidi: che hanno piedi piumosi; sin. di lacnòpo.

 PTILÒPTERI – da πτίλεν ptil-on piuma e πτερόν pter-on ala - fam. d'ucc. palmipedi; i quali hanno le ali senza penne e solamente vestite

di peluria. •

PTILORIDE - da πτίλον ptil-on piuma - gen. d'ucc. anisodactili: che hanno il capo adorno di un pennacchio spiegato a ventaglio.

 PTILORRINCO – da πτίλον ptil-on piuma e púrros rynch-os becco sp. di uce. rapaci diurni, gen. falco: che hanno la base del becco guernita di un pennacchio piumoso.

PTILO81 - da mrider ptil-on piuma - il mutar di penne degli uccelli. 2 Caduta delle ciglia in seguito all'irritazione cronica del margine li-

bero delle palpebre.

\* PTILOSTEFIO - da πτίλον ptil-on piuma e στίφω stèlo corono gen. di p. d., fam. composte; le cui achene sono fornite di una corona piumosa.

\* PTILOSTEMONE - da #1000 ptil-on piuma e original stemon stame gen. di p. d., fam. composte; distinte da stami forniti di filamenti piumosi.

PTILOTA - da miles ptil-on piuma - m. gen. di p. a., fam. ficec flori- d'alzare la palpebra superiore.

piumosa.

PTILOTO - da mrikev ptil-on piuma - m. gen. di p. d., fam. amarantacee; il cui calice è fornito di peli piumosi.

\* Priocera - da arios piv-on ventaglio e xioze ker-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; distinti da antenne a forma di ven-

taglio; sin. di ripicera.

\* PTIODACTILO - da mrúcy ply-on ventaglio e δάκτυλος daktyl-os dita - gen. di rett. saurii, fam. gecozii; che hanno le estremità delle dita allargate a modo di ventaglio.

Prist - da miúw pty-o iu sputo sputo; m. espettorazione polmonare, marciosa.

\* Ptismagògo-da πτύσμα piysm-a sputo (πτύω ply-o io sputo) e έγω àg-o porto, conduco - che promuove la espettorazione.

\*Prochiatro-da πτωγός ploch-ós povero e iarpos iatr-os medico -

medico dei poveri.

Pròco - da πτωχὸ; ptoch-òs povero - m. gen. d'ins. col. tetr.. fam. curculionidi; sparuti di forme e di colori

\* Prococomio - da πτωχ ès ptoch ès povero e xcuto kom-èo curo- ricovero dei poveri; ricovero di mendicità.

\* Ртосоро̀сніо – da πτωχὸ; ploch-os povero e Sixcua: dech-ome accolgo - sin di ptococòmio.

 Procotrorio - da πτωγός ptoch-òs povero e zitom trèf-o nutro sin di ptococòmio.

\* Promofago - da πτώμα plom-a cadavere e φάγω fág-o mangio gen. d'ins. col. pent , fam. clavicorni ; che si nutrono delle carn. dei cadaveri.

Prosi – da <del>ar</del>õgie plòs-is cadula (πτόω pt-òo cado) - m. impotenza e reun tom-è taglio - taglio del pube. di porpora.

\*Pubitomia - vocab. ibr. da pu be | \* Purpurico. V. Porfira - prodotto rosso del sangue, che si ottiene \* PURPUREO. V. Porfira - color | facendo reagire l'acido nitrico sull'acido urico.

## R

RABARBARO, REOBARBARO, RA- | degli agoni antichi, che portava in PÒNTICO. REOPONTICO - da bã. ρπον rà, rè-on radice e βάρδαρος barbar-os barbaro, o Hóvtos Pont-os Ponto, Mar Nero - gen. di p. d., fam. poligonee; la cui radice si usa come purgante e tonico; così detto perchè gli antichi lo traevano da paesi barbari sul Mar Nero o vicini al Mar Nero. La specie conosciuta dagli antichi ora si chiama dai sistematici reo rapontico; quella che si usa adesso in medicina è il reo palmato, che cresce nella China e sull'oropedio centrale dell'Asia.

\* RABDIA – da ῥάβδος ràbd-os verga - gen. di p. d., fam. borraginee; caratterizzate da folti rami diritti.

RABDUCO - da ράθδος rabd-os verga e έγω èch-o ho, tengo - attore che cantava negli antichi teatri ellenici, tenendo in mano una verga d'alloro.

\*Rabdocèlo – da ῥάθδος ràbd-os verga e κοιλία koil-la, kil-la ventre - gen. di elm., fam. tretularie; distinti da un intestino dritto.

\* Rabdocloa - da ῥάθδος ràbd-os verya e χλόη chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee; che sono lunghe e diritte come verga, e di un bel color verde.

\*Rabdòfio – da ἐάδδος ràbd-os verga e όφις df-is serpe - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; grossi e diritti come una verga.

RABDOFORO - da pá6805 rábd-os verya e τερω fer-o porto - direttore | spina dorsale e έλιγος àlg-os dolore

mano una verga. 2 Littore romano. che portava un fascio di verghe.

RABDÒIDE - da ράβδος ràbd-os verga e eldos èid-os, id-os forma, somiglianza – sutura delle due ossa

del sincipite, dritta come una verga. \* Rabdologia - da ράεδος ràbd-os verga e λόγος leg-os discorso, calcolo - modo di eseguire operazioni aritmetiche coll'aiuto di due verghette su cui sono scritti i numeri semplici. 2 Trattato sulla hacchetta divinatoria (V. Rabdomanzia).

\* RABDOMANTE. V. Rabdomanzia che pratica la rabdomanzia.

Rabdomanzia – da ράθδος rabd-os verga e μαντεία mant-èia. manti-a divinazione - divinazione (delle fonti ecc.) per mezzo di una

\* RABDOTAMNO - da pasos rabd-os verga e θέμνος thamn-os virgulto 🗕 gen. di p. d., fam. gesneracee; i cui rami sono dritti e senza nodi.

 ŘACHEOSÁURO – da ράχις ràch-is spina dorsale e σαύρος sàur-os lucertola – gen. di rett. saurii foss. ; lucertolone, di cui furono scoperti alcuni avanzi, cioè la spina dorsale quasi intera e le estremità posteriori.

\* Rachiagra – da ράχις ràch-is spina dorsale e azpa agr-a male, dolore (V. Chiràgra) - dolore gottoso alla spina dorsale.

\*RACHIALGIA - da payes rach-is

- dolore alla spina dorsale e ai liòma - formazione del rachioscolombi.

RACHIDE - affine a payo; rach-os verga spinosa e nodosa, a payas rag as fessura (phyrous regn-ymi rompo), a pouxòs, puxòs roik-òs, rik-os, ryk-òs curvo; tedesco rūcken dorso, turco ark-a (invertito l'ordine degli elementi, e ad arco) spina dorsale, complesso di ventiquattro spondili o vertebre; così detta perché è tutta nodosa, spinosa e curva, e si può in varie guise curvare. 2 m. Picciuolo delle foglie composte. 3 m. Asse o peduncolo principale delle spiche e dei grappoli. 3 m. Peduncolo primario della pannocchia di palma. 5m. Picciuolo generale delle fronde delle felci. 5 m. Nervatura principale delle faglie.

\* Rachideo, Rachidico, Rachidio da pázis rách-is rachide - che appartiene alla spina dorsale.

RACHIFLÒGOSI - da págus rach-is rachide e φλόγωσις flògos-is flogosi infiammazione della spina dorsale.

\* RACHIMALAXIA – da ῥάχις ràch-is rachide e μαλάσσω malàss-o, fut. μαλάξω malax-o ammollisco - rammollimento della spina dorsale.

\* Rachimielite – da ôxyıc rach-is rachide e unixos myel-os midolla infiammazione della midolla spinale.

\* RACHIOFIMA – da pázis rách-is rachide o φύμα fym-a tumore – tu– more alla spina dorsale.

\* Rachioplegia - da ῥάχις ràch-is rachide e πλήγομι plègn-ymi colpisco - sin. di rachioparalisi.

\* Rachiorreuma – da ράχις ràch-is rachide e proua reuma - dolore reumatico alla spina dorsale.

\* RACHIOSCOLIÒMA - da payes rach-is rachide e gashie; skol-iòs curvo, - curvatura della spina dorsale.

lioma.

\* RACHIOTONIA - da payes rach is rachide e reun tom-è taglio - sezione anatomica della spina dorsale.

\* RACHIÒTOMO, V. Rachiotomia strumento chirurgico per eseguire la rachiotomia.

\* RACHISAGRA - da pázis rách-is rachide e zypz hgr-a male, dolore (V. Chiragra) - reumatismo gottoso alla regione della spina dorsale: volg. lombaggine. 2 Malattia che attacca la midolla delle piante.

RACHITE, RACHITIDE - da paxus ràch-is rachide - inflammazione della spina dorsale. 2 Morboso ammollimento delle ossa, particolarmente nei bambini.

RACHITICO - da paying rachit-is rachitide - che si riferisce alla rachitide. 2 Ch'è affetto di rachitide.

\* RACODACTILO - da pat, paxes rax. rak-os fessura e δάκτυλος daktyl os dito - gen. di rett. saurii, fam. gecozii: le cui dita sono fesse.

\* RACODIO - da pares rak-os veste lacera e cido; èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno forma di feltro qua e là lacerato.

RACÒFORO - da paxos veste lacera e φίρω fèr-o porto - m. gen. di rett. batracii raniformi; distinti da due lobi cutanei laceri e pendenti.

RACOMA - da pazio rak-do corrugo - m. avvizzimento rugoso di una parte del corpo.

\*Racomitra, Racomitria - da ρακόω rak-do lacero e μίτρα mitra - gen. di p. a., fam. muschi; distinte dalla mitra o cuffia lacerata alla base.

\*Racòpilo - da paxów rak-do lacero e πίλος pil-os cappello gen. di p. a., fam. muschi; che \* RACHIOSCOLIOSI. V. Rachiosco- hanno la cuffia lacerata alla base.

lacero e πλάξ, πλακός pláx. plak-os lamina, crosta - gen. di p. a., fam. licheni; che sono parassite di altre piante ed hanno aspetto di una crosta lacera.

Racosi - sin. di racoma.

Radino – da padnės radinės sottile, delicato - m. gen. di col. pent., fam. carabici; molto delicati. \* RADINOCÁRPO – da padivos radin-òs sottile, delicato e xapròs karp-òs *frutto -* gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; il cui frutto consiste in un baccello sottilissimo.

\* Radinosomo – da ტობობ; radin-ბs sottile, delicato e σώμα sòm-a corpo - gen. d'ins. co! tetr., fam. curculionidi; di corpo sottile e delicato. Radiolito – vocab. ibr. dal lat. radius raggio e libes lith-os pietra - gen. di moll. foss., fam sferulacee; le cui conchiglie sono solcate da strie longitudinali disposte a raggi. \*RADIOMETRO - vocab. ibr. dal

lat. radius *raygio* e μέτχεν mètr-on misura - strumento che serviva anticamente a misurare l'altezza del sole, considerata qual raggio del circolo che, secondo il sistema di Tolomeo, si credeva essere descritto da quell'astro intorno alla terra.

RAFANODE – da papaves rafan-os rafano e sido: èid-os, id-os forma, di un osso lungo, a foggia di rafano.

RAFANELEO - da pápaxes rafan-os rafano e idazev el-eon olio - olio di semi di rafano.

\* Rafania – da bápave; ráfan-os rafano - malattia convulsiva frequente in Germania ed in Isvezia; che si attribuisce ai semi di ravanello che si trovano mescolati col

\*RACOPLACO - da passo rak-do fan-os rafano - sp. di p. d., fam. crucifere, tr. rafance, gen. rafanc; sorta di rafano.

> RAFANO - da papis raf-is ago gen. di p. d., fam crucifere, tr. rafance; che hanno forma lunga e sottile a guisa di ago.

RAFE - da pante rapt-o cucie - linea che cominciando dall'ano si estende per il perineo e lo scroto sino all'estremità del pene, a guisa di cucitura. 2 m. Specie di cucitura che osservasi in varii semi, prodotta dai vasi del cordone ombilicale che passano a nutrire l'embrione. 3 m. Sp. di pesci acant. fam, ciprinoidi, gen. ciprino; distinti da sedici raggi terminati ad ago, nella pinna dorsale.

RAFIA – da þapr raf-è ago gen. di p. m., fam. palme : il cui frutto termina in una punta a guisa d'ago.

\*ŘAFIANCISTRO – da papie rafis ago e έγχιστον ànkistr-on uncim strumento chirurgico consistente in un ago uncinato, che serve per l'operazione della pupilla artificiale.

RAFIDE - da pavis, papides rafis. rafid-os *ago – m*. gen. di p. m., fam. palme; dritte e sottili come canne, per così dire, come aghi. 2 m. Gen. di p. m., fam. graminee: i cui fiori feminei hanno una gluma fornita di un'arista in forma d'ago. 3 m. Fascio di peli, in somiglianza - m. frattura traversale | forma d'aghi o di piccoli cristalli, che si trovano nelle cellule dei vegetali di gracile tessuto.

\* Rafidia - da ραφίς, ραφίδος rafis, rafid-os ago - gen. d'ins. neuropt., fam, rafididi; distinti da un pungolo sporgente dall'addome delle femmine.

\* RAFIDIDI. V. Rafidia.

\*RAFIDOPALPA - vocab. ibr. da ραφίς, ραφίδες rafis, rafid-os ago e \* Rafanistro - da ράφανος rà- | palpo-gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici: i cui palpi sono sottili e gicorni; che hanno le zampe ap-

pupgenti come aghi.

\* RAFIDOSOMA – da papis, papidos rafis, rafid-os ago e coma sóm-a corpo - gen. d'ins. emipt., fam. reduvidi; il cui corpo è lungo e sottilissimo, a guisa d'ago.

\* RAFIDOSPORA - da papie, papidos rafis, rafid-os ago e σπορά spor-à seme - gen. di p. d., fam. acantacee; che hanno semi puntuti come

aghi.

\* Rafigàstro - da þapis raf-is ago e yacrip, yacres gaster, gastr-os wentre - gen. d'ins. emipt., fam. scutellerii; il cui addome è lungo e sottile a guisa d'ago.

\* RAFIGNATO - da papis raf-is ago e γνάθος gnàth-os mascella - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii; che hanno invece di mascelle due

punte, come dire due aghi.

 RAFILITO – da βαφίς, βαφίδος rafis, rafid-os ago e littos lith-os pietra - min.; mesotipo acicolare. 2 Min.; titano essidato resso acicolare.

RAPIO - dim. di bassic raf-is ago m. gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; molto lunghi, colle appendici dell'addome filiformi.

 RAFIÒCERA – da ραφίς raf-ìs ago e xipaç kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; che hanno antenne puntute come aghi.

\* RAFIOLEPIDE - da papis raf-ls ago e lenis, lenidos lepis, lepid-os corteccia - gen. di p. d., fam. pomacee; la cui corteccia sembra sparsa di cuciture.

\*RAPIORHANFI – da papis raf-is ago, lesina e pauses ramf-os becco - fam. di ucc. passeri; che hanno per carattere comune un becco a lesina.

\* Rafipodo – da papis raf-is ago e πούς, ποδύς pus, pod-òs piede gen. d'ins col. tetr., fam. lun-

puntite.

\* Rapiptera - da papis raf-la ago e πτερόν pter-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni; distinti da ali puntute.

\* RAFIRRINCO - da papis raf-is ago e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; la cui tromba è sottile come un

\*RAFIRRINO - da papis raf-la ago e piv rin naso - gen. d'ins. emipt., fam. fulgoridi; che hanno la tromba appuntita.

RAGADE - da ἐήγνυμι règn-ymi rompo - rottura, screpolatura, per cagion del freddo o per altro, alle labbra, alle mani, ai piedi, all'ano, ecc. 2 m. Crepaccio longitudinale alla piegatura del ginocchio

del cavallo.

\* RAGADIOLO - da paràs, parásos ragàs, ragàd-os fessura (V. Ràgade) - gen. di p. d , fam composte cicoriacee; le cui foglioline del periclinio si presentano come lunghe fessure.

RAGIDI. V. Ragio.

RAGIO - dim di pat, bayos rax. rag-os acino - m. gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii, tr. ragidi; grossi come un acino d'uva.

\* Ràgio – da ῥήγνυμι règn-ymi rompo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. xilolagi; il cui corsaletto presenta una sorta di rottura.

\* Ragno V. Aracne.

\* RAGODIA. V. Ragoide - gen. di p. d. fam. chenovodiee; i cui frutti hanno la forma d'un acino d'uva.

RAGOIDE - da ράξ, ραγός rax rag-òs acino e elos èidos, id-os forma, somiglianza - m. tunica dell'occhio, simile ad un acino di uva; sin. di uvea.

RAMNO - da śźwycz ramn-os spi-

nalba - gen. di p. d., fam. ramnacee; il cui tipo è la spinalba. \* RAMNACEE. V. Ramno.

RANFASTO - da bámocc ramf-os hecco - m. gen. d'ucc. arrampicatori, fam. piche; caratterizzati specialmente da un grandissimo becco.

\* RANFICARPA - da ράμφος ràmf-os becco e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. scrofularinee; i cui semi sono curvi a foggia di becco.

\* RANFIDI. V. Ranfo.

\*RANFINA - da ρέμφος ramf-os becco - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: distinti da una punta curva. a becco, all'orlo esterno delle ali.

\* RANFISTOMA – da ράμφες ràmf-os becco e στόμα stòm-a bocca - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che hanno la bocca curva a mo' di hecco.

RANFO - da páupos ramf-os becco. rostro - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, tr. ranfidi; la cui testa è fornita di un prolungamento a foggia di rostro, in cima del quale è situata la bocca.

\* RANFODONTE – da ôźu.occ ràmf-os becco e όδους, όδόντος odús, odónt-os dente - gen. di ucc. passeri tenuirostri, fam. colubri; distinti da un becco dentellato.

\* RANFÒLITO – da ῥάμφες ràmf-os becco e λιτό; lit-òs liscio - fam. d'ucc. trampolieri; distinti da un becco molto liscio.

\* Ranfoniia - da ῥάμφος ramf-os becco e uvia my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che hanno tromba lunga e curva.

\* RANFOPLATI – da δάμφος ràmf-os becco e πλατύς plat-ys largo - fam. di ucc. trampolieri; distinti da un becco largo.

\* RANFOSTÈNI – da ῥάμφος ràmf-08 becco e orese; sten-às stretto - fam. di ucc. trampolieri; distinti da un becco stretto e puntuto.

RANTÉRIO - da baytápicy rantér-ion aspersorio (ξαίνω rèn-o aspergo) -m. gen. di p. d., fam. composte: i cui semi sono forniti di setole piumose disposte in guisa d'aspersorio. \*RAPATEA - da ραπάτη rapat-c

canna - gen. di p. m., fam. giuncacce: il cui fusto ha forma di

RAPIDE - da ραπίς, ραπίδος rapis, rapid-os verga - m. gen. di p. m.. fam. palme; che si alzano dritte come verghe.

\* Rapinia – da ραπίς rap-is verga - gen. di v. d., fam. solanacee: distinte da un fusto a foggia di

ŘAPONTICO. V. Rabarbaro.

RAPSODIA. V. Rapsodo - componimento poetico, carme. 2 Parte di un componimento poetico, singolarmente di un poema epico: canto.

RAPSODO - da ράπτω rapt-o, fut. ράψω raps-o compongo, recito, e ἀείδω, ἄδω aèid-o, aid-o, ad-o parlo, canto (ωδή od-è canto) - Ράπτω ràpt-o è forma secondaria di una radice ipotetica έαπ rap; come lo slavo rab-ot-ati, di rab - iti lavorare, operare, fare); affine a queste due voci slave, al skt. rabh. arabh agire, al tedesco arb - eit lavoro (arb invece di rab per antistrofe di elementi fonetici); skt. lap, rap, lituano lep-ti parlare - autore, compositore di versi; poeta. 2 Recitatore di versi (suoi od altrui). - Fu male attribuito dai lessicografi e dagli etimologisti al primo elemento di questo vocabolo, a ράπτω ràpt-o, il solo senso proprio di cucire; riputarono metaforico il significato di fare, ope*rare* che ha nelle frasi, le quali si trovano nei classici, ράπτω φόνον, δόλον, ἐπιδουλάς ecc. rapt-o fon-on, dòl-on, epibul-às uccido, inganno, insidio, ecc., e ne'composti, p. e. zazoppapia kakorraf-ia inacchinazione per far male, Solojpapre dolorraf ès che macchina, ordisce inganni. Ράπτω rapt-q è sin. di ποιίω poi-èo, pi-èo faccio, ed esprime maggiore artifizio, maggior fatica che questo. - E dunque fuor di dubbio che rapsodo, invece che significare (come si crede comunemente) che cuce, che mette insieme versi, che fa centoni, è sinonimo di poeta; e infatti questo nome fu dato a Esiodo stesso. Per la sua affinità con altre radici, ha pur significato di recitatore di versi in pubblico e di contastorie.

REBO - da jaico; reb-os curvo m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno le gambe storte.

REMBO - da princo rèmb-o aggiro - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici: che volano tortuosamente.

\*Renantèra - vocab ibr. da rene e ávônpà anther-à antera gen. di p. m., fam. orchidee; le cui antere hanno due lobi a forma di rene.

REOBARBARO, V. Rabarbaro.

\* Reòforo – da báw rè-o scorro e e σίρω fèr-o porto - filo metallico per cui, in una pila, scorre la corrente elettrica.

\* Reometria – da ῥίω rè-o scorro e μέτρον metr-on misura - misura della velocità o forza del corso del-

Tacqua

REOPONTICO. V. Rabarbaro.

\* RETINASFALTO - da óntiva retin-e resina e ἄσφαλτις asfalt-os asfalto sostanza resino-bituminosa.

\* Retinifillo - da patíva relin-e resina e φύλλον fyll-on foglia -- gen, di p. d., fam. rubiacee; le cui fuglie sono lucide come fossero verniciate.

RETINÒIDE - da portivo retin-e resina e sidos èidos, id-os specie, somiglianza - m. preparazione farmaceutica di resina e di altri prodotti vegetali simili.

Retore – da ῥίω rè-a dico – che parla bene, acconciamente, ornatamente, in modo da persuadere e convincere; oratore, 2 m. Che parla troppo artifiziosamente. 3 Maestro di retorica.

RETÓRICA - da ρήτωρ rêtor retore - arte di parlar bene, acconciamente, ornatamente, in modo da persuadere è convincere. 2 m. Abbondanza di parole, troppo artifiziosa, oziosa anzi che no.

RETORICO - da pritup retor re*tore* – proprio di retore o di re→

torica.

REUMA - da ῥίω rè-o scorro malattia in genere dipendente (o che si credeva dipendente) da affluenza di materia fluida morbosa in qualche parte del corpo e specialmente alle membrane mucose. \* REUMATALGIA - da ρεύμα, ρεύματος rèuma, rèumat-os reuma e αλγες àlg-os dolore – dolore reuma– tico.

REUMATICO - da ρεύμα, ρεύματος rėuma, rėumat-os *reuma –* che si riferisce a reuma. 2 Affetto di reuma.

\* REUMATISMALE – da ῥεῦμα, ῥεύματός rèuma, rèumat-os reuma – relativo a reuma.

REUMATISMO - da ρεύμα, ρεύματος rèuma, rèumat-os *reuma –* dolore continuo nei muscoli, singolarmente agli arti: infiammazione dei tessuti, prodotta, o che si credeva prodotta, da affluenza di materia fluida morbosa.

\*REUMATOPIRA - da peuma, peúματος rèuma, rèumat-os reuma e πύρ pyr fuoco - febbre reumatica.

Rext - da ρήγωμι règn-ymi rompo

- m. rottura di una vena, di una rac- | le cui spine sono curve, a mo' di

colta purulenta ecc.

\*RIACOFILA – da ρύαξ, ρύαχ-ος ryax, ryak-os ruscello e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. neuropt., fam. friganii; che frequentano le rive dei ruscelli.

Riade - da ¿60 rè-o scorro scolo continuo di lagrime, per atrofia o per mancanza della caruncola

lacrimale.

\* RICINOCARPO - vocab. ibr. da ricino e καρπός karp-òs frutto gen. di p. d., fam. euforbiacee; i cui semi sono simili a quelli del ricino.

 Ricinòide – vocab, ibr. da ricino e είδος èid-os, id-os forma, somialianza - gen. di p. d., fam. euforbiacee; simili al ricino; sin.

di crotone.

\* Ricnòfora – da puzvòs rikn-òs curvo e φέρω fer-o porto - gen. di p. a., fam. funghi; la cui membrana fruttificante è curva, pie-

Rifo - da pugo; ryf-ds curvo m. gen d'ins. dipt., fam. tipularii; distinti dalla tromba sporgente in

forma di becco ricurvo.

\* RIGMATÒCERA - da ρῆγμα, ρήγματος règm-a, règmat-os fessura e κέρας kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; le cui antenne sono composte di articoli di ineguale lunghezza.

\* RIGOCARPO - da ρίγος rig-os freddo e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; i cui semi

sono tra quelli detti frigidi.

\* Rina - da éiv rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; forniti di una lunga tromba con cui succhiano le piante.

\* RINACANTEE. V. Rinacanto.

\*RINACANTO - da piv rin naso e ázzóz ákanth-a spina - gen. di p.

\*RINALGIA - da piv rin naso e

ãλγος àlg-os dolore - dolore del naso. \* RINANTACEE. V. Rinanto.

\* Rinantera – da piv rin naso e άνθηρὰ anther-à antera – gen di p. d., fam. bissacee; le cui antere sono curve a mo'di naso o becco.

\*RINANTO - da piv rin naso e ἄνθος anth-os fiore - gen. di p. d., fam rinantacee; l'orifizio delle cui corolle rappresenta l'incavo di una

narice.

\* Rinaria - da biv rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno una specie di escrescenza, di cresta, a mo' di naso.

\*RINATREMA - da piv rin naso, å priv. e τρήμα trèm-a foro - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che

hanno il naso non forato.

\* RINCANTERA – da ρύγχος rynch-os becco e avenpa anther-à antera gen. di p. d., fam. melastomacee: le cui antere sono curve, a forma di becco.

\* RINCHÈA - da ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ucc. trampolieri. fam. beccaccie; caratterizzati da un becco sottile e più lungo della testa.

Rincheno – da ρύγχος rynch-os becco - m. gen d'ins col. tetr.. fam. curculionidi; distinti da una tromba lunga ed arcata.

\* Rinchite - da ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi : forniti di una tromba

ricurva.

\* RINCOBDELLA - da púyyos rynch-os becco e βδέλλα bděll-a san*guisuga –* gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che hanno forma di sangnisuga e muso puntuto e prominente.

\* RINCOBÒTRIA - da púygos rynch-òs becco e βίθριον bòthr-ion fosd., fam. acantacee, tr. rinacantee; setta - gen. di elm. tenioidi; caratterizzati da un enfiamento cefalico l fornito di due fossette o succhiatoj.

 Rincocarpa – da ρύγχος rynch-os becco e xapnos karp-os frutto - gen. di p. d., fam. cucurbitacee; distinte da frutta ricurve.

 Rincocineto – da ρύγχος rynch os becco, rostro e xivém kin-èo muovo - gen. di crost. decapodi macruri, sam. salicochi; distinti dagli altri macruri per la singolare conformazione del rostro, che invece di essere un semplice prolungamento del fronte, è una lamina mobile distinta.

RINCODE - da púrzes rynch-os becco - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno la tromba ricurva

\* Rincòfori. V. Rincòforo - sin. di curculiònidi.

\* Rincoforo - da ρύγχος rynch-os becco, tromba e φίρω fèr-o porto gen. di col. tetr., fam. curculionidi o rincofori, forniti di una tromba cornea, a mo' di becco d'uccello: sin. di curculione.

\* Rincoglosso - da βύγχος rynch os rostro e y) wooz glóss-a lingua - gen di p. d., fam, scrofularinee; distinte dalla forma della corolla, il cui labbro superiore ha forma di rostro e l'inferiore quella di lingua.

\* Rincolito - da ρύγχος rynch-os becco e xie; lith os pietra - petrificazione in forma di osso curvo: osso di seppia o riccio di mare.

\* Rincolofo – da βύγχες rynch-os becco e haces lof-os cresta - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii; il cui labbro è coperto di peli.

\* Rincomila - da poyzes rynch-os becco e usia my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che sono forniti di una tromba curva.

\* RINCOPETALO - da ρύγχος rynch-os becco e πέταλον pôtal-on pecee; distinte da petali curvi, a forma di becco.

\*Rincopriòne - da βύγχος rynch-os becco e mpion pri-on sega gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il becco fatto a sega.

 Rincòpso (invece di rincocòpso) da ρύγχος rynch-os becco e κόπτω kopt-o, fut. zow kops-o taglio gen d'ucc palmipedi; il cui becco lunghissimo ha la mandibola superiore mozza, più corta dell'inferiore.

\* Rincosauro - da porres ruich-os becco e σαύρος saur-os lucertola - gen. di rett. saurii foss.; il cui muso ha l'apparenza di un becco di pappagallo.

\* Rincosia - da ρύγχος rynch-os becco - gen. di p. d , fam. legnminose papilionacce; il cui frutto consiste in un baccello curvo a mo' di becco.

\* RINCOSPERMO - da púyzo; ryiicli-os becco e ont uz sperm-a seme - gen. di p. d., fam. composte; il cui seme è curvo a forma di becco.

\* Rincospora - da púrgos rynch-os becco e σπιρά spor-à seme - gen, di p. ni., fam. ciperacee, tr. rincosporee; distinte da un seme curvo a foggia di becco.

Kincosporee, V. Rincòspora.

\* RINCOSTENI - da ρύγχος rynch-os becco e ozavá: sten-ás sottile - sez. d'ucc ; che hanno il becco stretto, sottile.

 Rincostilide - da βύγχος rynch-os hecco e στύλος styl-os stilo gen. di p. m., fam. orchidee; il cui stilo è fatto a foggia di becco.

\* Rincostomi - da porços rynch-os becco e orcua stóm-a bocca - tr. d'ins. col. eter., fam. stenelitri: distinti da un muso allungato.

\* RINCOSTOMIDE. V. Rincostomi talo - gen. di p. d., fam. lobelia- | gen. d'ins. col. tetr., fam. litolagi;

\* RINCOTECA - da βύγχος rynch-os becco e tixn thek-e teca - gen, di p. d., fam. geraniacee; i cui semi sono racchiusi in ripostigli terminati a becco.

\* RINCOTECO. V. Rincoteca - gen. di p. d., fam. bignoniacee; i cui frutti sono cinti dal calice come da una vagina, e terminano in uno stilo ricurvo a foggia di rostro.

\* Rincoto - da ρύγχες rynch-os becco - ep. d'insetto, di verme fornito di un lungo becco

\* RINELCIA – da ρίν rin naso e έλxo; èlk-os ulcera - ulcerazione del naso.

\* Rinèlla – da þiv rin naso – gen. d'infus., fam. urceolarie; distinti

da una escrescenza a guisa di naso. \*RINENCÈFALO – da piv rin naso e εγχέφαλος enkèfal-os cervello mostro che ha il cervello prolungato a modo di naso o di tromba.

RINENCHISI V. Rinenchite - injezione di sostanza liquida medicamentosa nel naso.

RINENCHITE - da piv rin naso e e ἐγχύω enchy-o injetto (ἐν èn in e γύω chy-o verso) - strumento per fare injezioni nel naso.

\* Rinîte – da piv rîn naso – infiammazione della membrana nasale.

\*RINOBLENNORRÈA - da siv rin naso, βλέννα blènn-a muco e βέω re-o scorro - scolo di materia mu-

cosa dal naso. \*RINOBÒTRIO – da biv rin naso e βόθριον bòthr-ion fossetta – gen. di

rett. ofidii, fam. colubri; distinti da una fossetta al naso.

\*Rinocarcinòma – da 🌬 rin naso e xagaives karkin-os cancro cancro delle fosse nasali.

\* RINOCARPO – da piv rin naso e | καρτ.ο; karp-òs frutto - gen. di p. | \* RINOLÒFII. V. Rinòlofo.

caratterizzati da un muso sottile, | d., fam. terebintacee; i cui frutti hanno forma curva, di naso.

> \*RINOCELE - da piv rin naso e xn'an kèl-e tumore - tumore delle fosse nasali.

\* Rinoceròidi, Rinocerìni, V. Rinoceronte.

RINOCERÒNTE pivozézos, pivoxé οωτος rinokėr-os rinokėrot-os – da piv rin naso e xipas kèr-as corno - gen, di mamm, pachidermi, fam, rinocerini o rinoceroidi; caratterizzati da uno o due corna aderenti alla pelle del nuso; come dire nasocornuti.

\*Rinochèro – da 🏻 rin naso e χειρος chôir-os, chir-os porco gen. di mamm. pachidermi, fam. porci; che hanno il naso molto sporgente.

Rinocillo – da 於 rin naso e κυλλὸς kyll-òs curvo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno la trômba curva.

\* RINOCNESMO - da piv rin naso e χνησμός knesm-òs prurito - prurito al naso; p. e. nei ragazzi affetti da vermi.

\*Rinòfima – da piv rin naso e σομα fym-a tubercolo – tubercolo delle fosse nasali.

\* Rinoflògosi – da śiv rin naso e φλόγωσις flògos-is flogosi - in-

fiammazione del naso. \* RINOFONIA – da piv rin naso e φωνή fen-è voce - voce nel naso. \* RINOFONO. V. Rinofonia - che

parla nel naso. \* RINOLARINGÌTE - da più rin naso

e λάρυγξ, λάρυγγος làrynx, làryng-os laringe - infiammazione simultanea delle membrane mucose nasale e gutturale.

\*RINOLÒBIO - da più rin naso e λεθός lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. asclepiadee; il cui baccello è curvo, a mo' di naso.

\*RINÒLOFO – da piv rin naso e hopes lòf-os cresta – gen. di mamm. chiropteri, fam. rinolofii; caratterizzati da due creste membranose, una sopra e l'altra sotto il naso.

\* RINONCO – da ρίν rin naso e όγκες δικ-os massa – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno una tromba molto sviluppata.

\*RINOPETALO - da ρίν rin naso e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. m., fam. liliacee; così dette dalla forma dei petali.

\* RINOMACRIDI. V. Rinomacro.

\* RINOMACRO – da ρίν rin naso e μακρὸς makr-òs lungo – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi, tr. rinomacridi; forniti di una lunga tromba.

\* RINOPLÀSTA. V. Rinoplastia abile nella rinoplastia.

- anne tiela rinipasta.

  \*\*A kinoplastia\*, Rinoplastia\*, properatione (πλαστές plast-às formato) operazione chirurgica\*, con cui si rifa in apparenza un naso tagliato o altrimenti distrutto, cioè si forma un naso artificiale coperto di un brandello della pelle dell'individuo medesimo incisa sulla fronte e acconciamente applicata sulla regione nasale.
- \* RINOPLASTICO. V. Rinoplastia che si riferisce alla rinoplastia.
- \*RINOPOMA da δίν rlu naso e πῶνα pòm-a coperchio – gen. di marin. chiropteri, fam. vespertilionii; che hanno il naso coperto da una membrana.

 RINOPOMASTO. V. Rinôpoma gen. di ucc., fam. promeropidi; distinti da narici poco aperte.

\* RINOPTIA – da είν rin naso e επτω όρι-ο veggo – strabismo verso il naso. 2 Mancanza o distruzione della radice del naso, per cui l'individuo può con uno degli occhi vedere una parte dell'altro occhio. \* RINORRAFIA – da ρίν rin nasc e ρέχή, raf-è cucitura – taglio di una parte della pelle del naso e riunione per cucitura degli orli della piaga. 2 Cucitura lungo la regione nasale della pelle tagliata dalla fronte, nella rinoplastia.

\* RINORRAGIA – da ρίν rin naso e ρήγουμ règn-ymi rompo – emorragia dal naso.

\*RINORREA - da piv rin naso e pt rè-o scorro - scolo di mucosità dal naso.

\* RINOSIFILIDE - da ρίν rin naso e \* συφιλίς syfil-is sifilide - affezione sifilitica delle fosse nasali.

Rinosimo - da ρίν rin naso e σίμες sim-os simo - m gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che hauno la faccia schiacciata.

\* RINOSTEGNOSI - da ρίν rin naso e στεγνώ stegn-do stringere - ostru-

zione delle fosse nasali.
\* RINOSTENOSI – da piv rin naso
e στενό; sten-òs stretto – ristringimento del naso.

\*Rinostomi - da ρίν rin naso e στόμα stôm-a bocca - fam. d'ins. emipt.; che hanno il becco fornito di un fero per succhiare gli alimenti.

\*RINÒTIA - da proces rinot-os nasulo (pro rin naso) - gen. d'ins. col tetr., fam. curculionidi, che hanno tromba molto lunga.

RINOTMETE - da β'ν rin naso e τμάω, τίμνω tm-ào, tèmn-o taylio - soprannome dell'imperatore Giustiniano II, quando, essendo stato detronizzato, gli fu mozzato il naso.

\*RINOTRAGO - da civ rin naso e τράγος tràg-os capro - gen. d'ins. col. tetr., fam. cerambicini; il cui rostro somiglia a un corno di capra.

RIPARÒFILO - da ἡυπαιδ; rypar-òs sporco e φιλίω fil-èo amo gen. d'ins. col. tetr., Gin. curcuhonidi; che stanno nelle immon-

\*RIPAROSOMO - da ρυπαρδε rypar-òs sporco e σῶμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il corpo sudicio.

\* RiplA – da ρόπος ryp-os sordidezza – specie di flictene, vescichette fra la cute e l'epidermide,

prodotte da sporcizia.

\* RIPICEFALO - da pinic rip-ls ventaglio e xepaln kefal-e testa - gen. d'ins. apt., fam aracnidi ripistomidi; che hanno la testa larga, a forma di ventaglio.

\* RIPICERA – da ριπὶς rip-is ventaglio e κέρας kbr-as corno – gen. di ins. col. pent., fam. serricorni, tr. ripiceridi; le cui antenne sono dilatate a mo'di ventaglio.

\* RIPICERIDI. V. Ripicera.

RIPIDIO – dim. di ριπίς, ριπίδος ripis, ripid-os ventaglio – m. gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; le cui corna hanno forma di ventaglio.

\*RIPIDODENDRO - da prais, p.midos ripis, ripid-os ventaglio e desdev dendr-on albero - gen. di p.
m., fam. asfodelee; che hanno
forma di ventaglio.

\* RIPIDÒPTERI – da ριπίς, ριπίδος ripis, ripid-os ventaglio e πτερδυ pter-on ala – sin. di strepsipteri.

\* RIPIDURA – da pinic, pinicoc rip-ls, ripid-os ventaglio e coca ur-à coda – gen. di ucc. passeri, fam. muscicapidei; formiti di una coda lunga, rotonda, a ventaglio.

\* Ripiroro – da ριπὶς rip-is e φέρω fer-o porto – gen. d'ins. col. eter., fam. trachelidi; che hanno le antenne disposte a ventaglio.

\* RIPISTOMA – da ριπίς rip-ls ventaglio e στόμα stóm-a bocca – gen. d'ins. apt., fam. aracnidi, tr. ripistomidi; la cui bocca è dilatata a forma di ventaglio. \* RIPISTOMIDI. V. Ripistoma.

\*RIPIGONO – da ριπίς rip-is ventaglio e γονὶ gon-è genitura (γεννάω genn-ào genero) – gen. di p. d., fam. smilacee; il cui perigonio è guernito di brattee a ventaglio.

RIPOGRAFIA - da ρύπος ryp-ossudiciume e γράφω graf-o dipinyo - pittura di oggetti vili od osceni.

RIPOGRAFO. V. Ripografia pittore di oggetti vili od osceni.

\*RIPSALIDE - da più rips giunco - gen. di p. d., fam. opunziacee; che hanno rami sottili e flessibili come giunchi.

RISSEMA - da piscos riss-òs crespo - ruga di volto senile.

\* RISSEMO – da ρίσσὸ; riss-òs crespo – gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; il cui protorace è solcato da crespe.

\*Rissolòbio - da ρίσσο; riss-òs crespo, riccio e λεθο; loh-òs baccello - gen. di p. d., fam. asclepiadee; il cui frutto consiste in un

baccello arricciato.

\* RISSOPTÈRIGE - da provès riss-os crespo e πτέρυξ, πτέρυτος plêrys, plêrys, os ala - gen. di p. d., fam. malpighiacee; i cui semi sono forniti di espansioni membranose crespe.

\* RITACNE – da ρύτις ryt-is ruga e ἄχνη àchn-e gluma – gen. di p. m., fam. graminee; distinte dalla

gluma colle valve rugose.

\* RITICEFALO - da ριτίς rit-is crespa e κεφαλή kefal-è testa - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; che hanno la testa solcata da crespe.

\* RITIDERO - da ρυτίς ryt is crespa e δέρος dèr-os pelle - gen. d'ins. col. pent., fam. curculionidi; che

hanno la pelle rugosa.

\* RITIDOFILLO - da ρυτίς, ρυτίδες rytis, rytid-os crespa e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. geseneracce: le cui foglie sono tutte | che nella prosa, nel verso è metro.

RITIDOMA - da poris, poridos ryt-is, rytidos crespa - m. strato di tessuto cellulare posto fra l'inviluppo erbaceo e il libro nelle piante, tutto erespe.

RITIDOSI - da porte, portões rytis, rytid-os ruga - malattia degli occlii, per cui la cornea si abbassa e si

corruga.

\*Ritidosomo – da puric, puriδες rytis, rytid-os crespa e σῶμα sòm-a corpo – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; il cui corpo è tutto crespo.

\*Ritidòstilo – da ρυτίς, ρυτίδος rylis, rytid-os crespa e στύλος styl-os stilo – gen. di p. d., fam. cucurbitacee; distinte da uno stilo crespo.

\*Ritiflea - da ρυτίς ryt-is crespa e φλειὸ; floi-òs, fli-òs scorza - gen. di p. a., fam. ficee; la cui fronda è

tutta rugosa.

\*RITIRRINCO - da puris ryt-is crespa e piv rin naso - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno la tromba crespa.

Ritmico - da poduos rythm-òs ritmo - relativo a ritmo; che ha

ritmo.

RITMO - publics rythm-ds, jonicamente ευσμός rysm-os - dal coptico rash misurare, roshe misura, ret modo; aggiunto m paragogico (volgare ellenico páda ràd-a ordine, serie; lat. or-d-o, formato dai medesimi elementi r e d, invertiti) - ordine, misura, numero; rapporto fra esseri disposti in serie, tra fenomeni che si succcoono a tempi determinati; specialmente rapporto fra suoni che si succedono ad intervalli regolari. Rispetto alla voce articolata, ogni metro è ritmo, ma ogni ritmo non è metro; ritmo è o può essere an-

che nella prosa, nel verso è metro. Si osservi che in latino, parlando di musica, si usa modus nel senso di ritmo; lo che conferma l'etimo suddetto. Anche il numero è una specie di ritmo; onde αρίψωὸ; αιτίτη m-os numero, corrisponde a ρυθωές rythm-os, con un a prostetico. Il lat. numeru si usa anche in senso di ritmo musicale (coptico ritmo kobl), da kol moltiplicare – V. Abaco\(^1\) – Hanno il medesimo etimo risma e rima.

\*RIZANTEE - da pica riz-a radice o zwo-s ànth-os fiore - fam. di p. d.; i cui fiori sono immedialamente inseriti sopra la radice.

\*RIZINA - da pica riz-a radice gen. di p. a., fam. funghi; che mancano di gambo e sono fornite solamente di radichette.

\* RIZOA - da pica riz-a radice - gen. di p. d., fam. labiate; piante erbacee, che hanno molte radici.

\* RIZOBIA - da ρίζα riz-a radice e βίος bi-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che vivono nelle radici degli alberi.

\*RIZÓBIO. V. Rizóbia - gen. di ins. col. tetr., fam, afidifagi; che si nutrono di radici. 2 Gen. d'ins. emipt., fam. ofidii; idem.

\* RIZOBLASTO - da ρίζα riz-a radice e βλασιδ; blast-òs yermoylio embrione fornito di radice.

\* RIZOBOLÉE. V. Rizòbolo.
\* RIZÒBOLO – da piζa riz-a radice
e βάλλω bàll-o getto – gen. di p.
d., fam. rizobolee; caratterizzate
dalla radichetta dell'embrione svi-

luppata in modo da formarne quasi tutta la massa.

\* RIZOCARPA – da ρίζα riz-a radice e καρτὸ; karp-òs frutto – gen. di p. a., fam. felci, tr. rizocarpee; clie portano la loro fruttificazione vicino alla radice.

\* RIZOCARPÉE. V. Rizocarpo.

\*RIZOCARPICO. V. Rizocarpa - ep. dei vegetali il cui stelo non porta frutto che una volta sola, ma la cui radice rimette ogni anno nuovi steli fruttiferi.

RIZ

Rizòfago - da ρίζα riz-a radice e φάγω fàg-o mangio - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; che

si nutrono di radici.

RIZOFAGI. V. Rizòfago - m. div. di mamm. marsupiali; che si pascono di radici.

\*Rizofillide – da ῥίζα riz-a radice e φύλλον fyll-on foylia – gen. di p. a., fam. ficee rizofillinee; la cui fronda è fornita di radichette. \*Rizofillinee. V. Rizofillide.

\* Rizòfilo - da ρίζα rìz-a radice e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che si nu-

trono di radici.

\*RIZOFISA - da ρίζα riz-a radice e φῦσα fys-a vescica - gen. di acal. fam. fisoforidi; che consistono in un corpo terminato in una vescica e circondato nella sua parte media da cartilagini natatorie e da tentacoli, a guisa di radici.

RIZOFORA – da έτζα riz-a radice e φέρω fer-o porto – m. gen. di p. d., fam. rizoforee; caratterizzate dallagerminazione anticipata del frutto, prima che si stacchi dall'albero; chè la radichetta del seme traversando il pericarpio e dirigendosi verso la terra, spesso riesce ad abbarbicarvisi.

\* RIZOGONÈE. V. Rizògono.

\* Rizogono - da είζα riz-a radice e γων gon-è generazione (γωνάω genero) - gen di p. a. fam muschi, tr. rizogonee; i cui steli fertili consistono nel solo perichetio, che sembra uscire dalle radici.

\*Rizòlito – da ¿íça riz-a radice e Líos lith-os pietra – radice pietrificata. 2 Pietra che ha forma di

radice

\* Rizología – da ρίζα riz-a radice e λέγω lèg-o raccolgo – raccolta di radici a uso del farmacista.

\* Rizologia – da ρίζα riz-a radice e λόγος lòg-os discorso – trattato, dottrina sulle radici delle piante.

dottrina sulle radici delle piante. Rizologo. V. Rizologia nº 1 -

raccoglitore di radici.

RIZOMA - da ¿V./w riz-do metto radice - insieme delle radici. 2 m. Fusto sotterraneo di iride o di felce, che getta radici da varii punti della sua superficie. 3 m. Radichetta di un seme.

\* Rizòmio - da ρίζα riz-a radice e μῦς mys topo - gen. di mamm. rosicanti: sorta di topi che rodono

radici.

\*RIZOMORFA - da ῥίζα rìz-a radice e μερφή morf-è forma - gen. di p. a., fam. funghi, tr. rizomorfee; che rassomigliano a radici.

\* RIZOMORFEE. V. Rizomòrfa.
\* RIZONEMO – da ῥίζα riz-a radice
e νέωω nèm-o pasco – gen. d'ins.
col. pent., fam. lamellicorni; che

si nutrono di radici.

\* RIZONICHIO - da piţa riz-a radice e σωξ, σωχος onyx, onych-os unghia - ultima falange delle dita degli uccelli; quasi radice dell'unghia.

gnia.

\*Rizòpoda. V. Rizòpodi – base bissoidea, che proviene dal primo svolgersi delle spore dei funglii, da cui partono varii filamenti che che fanno nfficio di radici.

\* RIZOPODI - da ἐίλα rīz-a radice e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - fam. di acal.; forniti di una sorta di conchiglia piena di forellini, da cui escono delle espansioni gelatinose simili a radichette, che servono all'animale di piedi per camminare.

\* RIZOPÓGONO – da είζα riz-a radice e πώγων pògon barba – gen. di p. a., fam. funghi gasteromi-

RIZ ciformi

\* Rizospermèe - da ρίζα riz·a radice e σπίρμα spèrm-a seme - sin. di rizocarpée.

\* Rizostoma - da βίζα riz-a radice e στόμα stòm-a bicca - gen. di acal., fam. meduse, tr. rizostomidi; forniti di un gran numero di braccia a foggia di radici, alla cui estremità è un'apertura che serve di bocca.

\* Rizostómidi. V. Rizòstoma.

RIZOTOMIA. V. Rizotomo - arte di scegliere, rimondare e conservare le radici per uso medicinale.

Rizòτomo – da μίζα rìz-a rudice e τεμή toni è taglio - erbolajo, raccoglitore di radici per uso medi-

\* Rizòtrogo - da ρίζα riz-a radice e τρώγω tròg-o mangio - gen. di ins. col. pent., fam. lamellicorni; che mangiano il riso.

\* RODANTO – da podev rod-on rosa e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori somigliano alle rose.

\* Rodaria – da pobov rod on rosa - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; color di rosa.

Rodeleo - da posco rod-on rosa e thanky el-eon olio - olio di rose.

\* RODIMENIA – da ¿côco ròd-on rosa e vuriv ym-èn membrana gen. di p. a., fam ficee; la cui fronda membranosa è di color roseo o porporino.

Rodino - da pedev rod-on rosa - m. rimedio, empiastro di rose.

Rodio - da jostov rod-on rosa m. metallo, le cui soluzioni saline sono di un bel color di rosa.

\* Rodiola - da pedev rod-on rosa - gen. di p. d., fam. crassulacee; le cui radici hanno un forte odor di rosa.

RODITE - da posto rod-on rosa

ceti; tuberi forniti di barbe radi- - vino in cui s'infusero foglie di rosa. 2 m. Min ; quarzo jelino rosso. 3 Madrepora fossile, di colore tendente al rosso.

\* Ropòcera – da ¿¿δον ròd-ou rosa e zi z; kèr-as corno - gen. d'ins lepid., fam. diurni, tr. rodoceridi; che hanno le antenne color di rosa.

Rodocerioi, V. Rodòcera.

\*Rodoclena - da posov rod-on rosa e xxxiva chlèn-a veste - gen. di p. d., fam. clenicee; i cui fiori, avvolti in una sorta di veste, sono di un bel color di rosa.

\* Rodocrinito – da ἐέδεν ròd-on rosa e zpivov krin-on crino – gen. di echin., fam. crinoidi; che hanno

la forma di una rosa.

Rododafne - da pidev rod-on rosa e δάφη dáfn-e alloro – sp. di p. d., fam. apocinee, gen. nerio; che somigliano all'alloro ed hanno i fiori di un bel color di rosa; velg. lauro rosa, oleándro.

\* Rododendree. V. Rododendro. Rododendro - da posov rod-on rosa e Si Secv dendr-on albero sin, di rododafue, 2 m. Gen, di p. d., fam. ericacee, tr. rododendree; arbusti il cui legno ha un grato odor di rosa.

\* Rodofisa – da śódov rod-on rosa e çooz fys-a vescica - gen. di acal., fam. fisoporidi; che hanno la forma di una vescica color di rosa.

\* Rodòlito – da ἐάδον ròd-on rosa e λίθες lith-os pietra - min.; varietà di geolito di color rosso.

\* Rodonela - da ścócy rod-on rosa e μέλας mėl-as nero – gen. di p. a., fain. ficee floridee, tr. rodomelee; color di sangue o rosso bruno che passa al nero.

\* RODOMELEE. V. Rodomèla.

Rodonele – da þóðu ród-on rosa e μίλι mèli miele – miele rosato.

\*Rodonèma - da posco rod-ou

p. a., fam. ficee floridee; che consistono in fili color di rosa.

\* Rodonite – da pobov rod-on rosa min.; idrosilicato di manganese; di color roseo

\* Rodoplexia - da pobev rod-on rosa e πλέω plėk-o , fut. πλέζω plèx-o intesso - gen. di p. a., fam. ticee: la cui fronda è composta di filamenti variamente intrecciati, di

un bel color di rosa.

\* Ròpora - da bobov ròd-on rosa - gen. di p d , fam. ericinee , tr. rodoracee; i cui fiori esalano odor di rosa.

\* RODORACEE, V. Ròdora.

Rodosaccaro – da bódos rod-on rosa e σάκγαρ sakchar zucchero zucchero rosato.

\* Rodostoma – da ρέδεν rod-on rosa e ozówa stóm-a bocca – sp. di moll. gasteropodi, gen. elice; che hanno l'orifizio delle conchiglie color di rosa.

\* Rodotamno – da ρόδον ròd-on rosa e báuves thamn-os arhoscello gen. di p. d., fam. rododendree; i cui fiori sono color di rosa.

\* Rorite – da ῥεφέω rof-èo assorbisco - gen. d'ins. imenopt., fam. apiarii; che assorbiscono dai fiori l'umore con cui fanno il miele.

Romalea – da ρωμα) ές romalè-os robusto (púpa rom-e forza) m. gen d'ins. ortopt., fam. acridii; grossi e robusti.

\* Romalòcera – da ρωμαλέςς ro– malè-os robusto e xípa; kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. ci-·clici: distinti da corna robuste.

Ròmbo – da δέμθω rèmb-o aggiro, pou 6cs romb-os ruota, fuso figura rettilinea, quadrilatera, equilatera, ma non rettangola; come quella che è formata da un piano che attraversa un fuso col filato. 2 m. Gen. di pesci acaut., fam.

rosa e vžuz nėm-a filo - gen. di | sgomberoidi : che hanno forma romboidale. 3 m. Rombo di vento : linea sulle carte idrografiche, che termina ad un punto dell'orizzonte, e vento indicato da questa linea.

\* Rombocefalo – da bombos romb-os rombo e κεφαλή kefal-è testa gen. d'ins. miriapodi, fam. scolopendridi; la cui testa è di forma romboidale.

\* ROMBODERA - da pou Ece romb-os rombo e Sim dère collo - gen, di ins. col. pent., fam. carabici; distinti dal collo di forma romboidale. 2 St. gen. d'ins. ortopt., fam. mantidi, gen. manti; idem. \* Romboedrici. V. Romboedro -

min.; prima tribù dell'ordine dci carbonati; i cui cristalli hanno forma di romboedro.

\* Romeogoro – da pousos romb-os rombo e idaz edra base, faccia parallelogrammo non equilatero nè rettangolo.

\* Romboglosso - da pombos romb-os rombo e γλώσσα glòss-a lingua - gen. di rett. saurii, fam. bufo-

noidi; distinti dalla forma romboidale della lingua.

ROMBOIDE - da populos romb-os rombo e cidos eid-os, id os forma, somiglianza – che ha forma di rombo. 2 m. Nome specifico di pesci e di conchiglie; che hanno forma di rombo. 3 m. Muscolo fra la base dell'omoplata e la spina dorsale; che ha forma di rombo.

\*Rombopálpa - vocab. ibr. da osμες; romb-os rombo e palpo gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; i cui palpi hanno forma di rombo.

\* Romburgina - da pouses romb-os rombo e biv rin naso - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: la cui tromba ha forma romboidaie.

\* Rôpala – da ῥόπαλον rôpal-on bastone, clava - gen. di p. d., fam. proteacee; i cui stili sono terminati da stigmi rigonfi, cosicchè arieggiano a bastoni.

Ropalismo – da ρόπαλον ropal-on bastone, clava - erezione continua del pene; sin. di priapismo.

\* ROPALOCERI. V. Ropalòcero sez, d'ins, lepid.; che hanno le an-

tenne a clava.

\* Ropalòcero - da ρόπαλον ròpa-I-on bastone, clava e zipac kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi; le cui antenne sono lunghe e grosse in cima, cosicche arieggiano a mazze.

ROPALÒFORA - da ρόπαλον rôpal-on mazza e φίρω fer-o porto - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; forniti di una lunga mazza. \* Ropalogastro - da ρόπαλον rò-

pal-on massa e yastip, yasted; gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; il cui ventre

ha forma di mazza.

Ropalosi – da βόπαλον ròpal-oir mazza - malattia in cui i capelli diventano grossi e rigidi, per cosi dire, come bastoni, e si attaccano fra loro.

\* SACCARÀTO - da σάχχαρον sàkchar-on succhero - combinazione dello zucchero con una base salificabile.

\* SACCARICO - da eáxxapov sákchar-on zucchero - ep. dell'acido che si ottiene trattando lo zucchero coll'acido nitrico debole.

 Saccarimetria, Saccarimetro. Saccarometria, Saccarometro. \* SACCARINITE – da σάκχαρον sák-

char-on zucchero - sostanza zuccherina che è suscettibile di fermentazione (zucchero, glicosi ecc.). \* Saccarino – da σάκχαρον sàkchar-on zucchero – che è della natura dello zucchero: che contiene

zucchero. \*Saccarite – da σάκχαρον sák-

char-on zucchero - min.: silicato alcalino di allumina e di calce, a

grani finissimi, biancastro. SACCARO, \* ZUCCHERO - hindustani e altre lingue indiane ûch. uchari zucchero; hindustani sucha, skt. hacha piacere, delizia (skt. ha, hu buono); skt. ikshu, ikshuka, ikshuraka canna

da zucchero, ikshurasa succo

della canna - gen. di p. m., fam. graminee; da cui si trae lo zucchero; volg. canna da zucchero.

\* Saccaròforo – da σάχχαρον sàkchar-on zucchero e cisw fer-o porto

sin. di sàccaro.

\*SACCARÓIDE - da σάχγαρον sakchar-on zucchero e eloc èid-os. id-os forma, somiglianza - ep. di pietra, p. e. del marmo bianco di Carrara, la cui spezzatura somiglia allo zucchero raffinato e cristallizzato. 2 Sin di saccaroite nº 1.

\* SACCAROITE - da σάκχαρον sàkchar-on zucchero - sostanza zuccherina che non è suscettibile di fermentazione (mannite, lattina ecc.). 2 Medicamento preparato con zucchero (pastiglie, elettuarii, confetti ecc.).

\* SACCAROMETRIA. V. Saccaròmetro - misura della quantità di zucchero contenuta in un liquido.

\* SACCARÓMETRO - da σάχγαρον sákchar-on zucchero e μέτρον mètr-on misura - strumento che serve a determinare la quantità di zucchero contenuta in un liquido.

\* Saccidio - dim. di σάκκος sak-

kos sacco - gen. di p. a., fam. funghi; caratterizzate da tubercocoletti a forma di tasche o sacchetti, che contengono gli sporidii. \*Saccochilo - da σάκκος sakk-os

sacco e yethos cheil-os, chil-os labbro - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui labello è a foggia di sacco.

\* Saccocòma – da σάκκος sàkk-os sacco e κόμη kòm-e chioma - gen. di echin. foss., fam. comatule; il cui disco ha forma di tasca rotonda.

SACCÒFORI – da σάκκος sàkk-os sacco e φέρω fèr-o porto - cl. di moll. acefali; che corrisponde ai tunicati e agli acefali nudi; così detti perchè sono forniti di una specie di sacco.

SACCÒFORO. V. Saccòfora - m. gen. di mamm. rosicanti; che hanno una specie di sacco o tasca di pelle alle gote. 2 m. Gen. di p. a., fam. muschi; in cui la polvere seminale è contenuta in una specie di sacchetto.

\* Saccoglottide – da σάκκος sàkk-os sacco e γλώττα glòtt-a lingua - gen. di p. d., fam. incerta; distinte dai filetti degli stami uniti a forma di sacchetto colla base e colle antere che sono formate di logge separate da un connettivo a linguetta.

\* Saccolòma – da σάκκος säkk-os sacco e λωμα lòm-a frangia - gen. di p. a., fam. felci; la cui fruttificazione è involta in una specie di cappuccio o sacco con orlo frangiato,

\*SACCÒMIO - da σάχχος sàkk-os sacco e μῦς mys topo – sin. di saccòforo nº 1.

\*SACCOPÈTALO – da σακκος sàkk-os sacco e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fam. anonacee; i cui petali hanno forma di sacco.

k-os sacco e πτέρυξ, πτέρυχος pteryx, ptèryg-os ala - gen. di mamm. chiropteri; caratterizzati da una piega in forma di tasca o sacco nelle membrane delle ale e alla base delle braccia.

\*Sacrococcigéo – vocab, ibr. da sacro (osso) e xóxxxx, xóxxxxcc kókkyx, kókkyg-os coccige - che si riferisce al sacro ed al coccige (muscoli, articolazioni, vene ecc.). \*Sacrocoxalgia - vocab. ibr. da sacro (osso), lat. coxa coscia e άλγος alg-os dolore - affezione reumatica della sinfisi sacro-iliaca.

\* Sacrotrocanterio - vocab. ibr. da sacro (osso) e τροχαντήρ trochantèr trocantere - muscolo piramidale della coscia.

\* Saféna - da σεφής safés evidente - nome di due vene sottocutanee della gamba; così dette perchè si vedono facilmente (in esse suolsi fare il salasso del piede).

\* Saffico - alterato da σαπφικός sapfik-òs, da Σαπφω Sapf-ò Saffo, celebre poetessa - ep. di metro usato nei suoi carmi da Saffo e imitato da altri poeti.

\* SAFFIRINO. V. Saffiro - color di saffiro, ceruleo.

SAFFIRO - dal coptico feri, firi splendido, splendore (analogo a φύρω fyr-o agito - V. Faro e Porfira), preceduto da s intensiva - min.; allumina con ossido di ferro; pietra preziosa, per solito, di color ceruleo - Safar in ebraico, conforme all'etimo, significa, oltre che la pietra preziosa di questo nome, anche splendido, nitido.

SAGAPÈNO - dal skt. caka, hindustani sag vegetabile, erbaggio e skt. vana albero, bosco, acqua (succo) o vana profumo - gommaresina, molle; che proviene dalla ferula persica, pianta che appartiene \* SACCOPTERIGE - da σάκκος sak- l alla famiglia delle ombrellifere.

\*Sagèdia - da cám ság-e qual- | drappa e elõos èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. a., fam. licheni; il cui tallo forma una specie d'integumento o crosta aderente.

\*Sagenària – da σαγήνη sagèn-e rete - gen. di p. a., foss., fam.

felci: fatte a rete.

\*Sagenite – da gaynyn sagèn-e rete - min.; varietà di titano ossidato: i cui cristalli, in forma di aghi, incrociandosi, formano una sorta di rete entro il quarzo.

\* Salacia – da σάλος sal-os ondeggiamento - gen. di pol., fam. sertularie; produzioni marine. 2 Gen. di acal., fam. fisalee; idem. 3 Gen. di p. d., fam. ippocratee; crescono in luoghi a mare.

Salamandra – combinazione di due radici skt. che significano acqua, liquido: sara (cangiato r in l) e mada, madira, affine a μαδάω mad-ao, lat. madeo son bagnato (preposto al d un n prostetico); ovvero da kshāra caustico, acre, e mad avvelenamento; o finalmente da uno dei suddetti elementi nel senso di liquido e dall'altro nel senso di caustico, tossico - gen. di rett. batracii urodeli, fam. salamandridi; così detti perchè dalla loro pelle trasuda un liquido acre, cheabhonda particolarmente quando | sono irritati : onde si favoleggiò che potessero camminare attraverso al l **f**uoco e spegnerlo.

\* SALAMANDRIDI. V. Salamandra. \*Sàlmo, Salmista, Saltèrio. I V. Psalmo, Psalmista, Psalterio.

σάλπιγξ salpinx tromba - gen. di a forma di triangolo. 2 Macchina moll. eterobranchi, fam. salpingei; i d'assedio, di forma simile allo strudi forma lunga, cilindrica; una delle mento del medesimo nome, fornita cui estremità è a foggia di tromba. di funi come quello di corde.

\* SALPIANTO (invece di salpin- | \* SANDALACEE. V Sandulo. ganto) – da σάλπιγξ salpinx canna

e &voc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. nictaginee; il cui calice dei fiori è a foggia di canna.

\* Salpiglosside (invece di salpingoglòsside) – da σάλπιγξ salpinx canna e γλώσσα glòss-a lingua gen. di p. d., fam. bignoniacee: il cui stilo ha la forma di una linguetta tubulata,

SALPINGA - da σάλπιγξ, σάλπιγγος salpinx, salping-os tromba - m. gen. di p. d., fam. melastomacee; il cui calice ha forma di tromba.

\* Salpingei. V. Salpa.

\* Salpingenfraxi – da σάλπιγξ, σάλπιγγος sålpinx, sålping-os tromba e έμφραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - sin. di salpingo-stenocoria.

 SALPINGOFARINGÈO – da σάλπιγξ. σάλπιγγος sàlpinx, sàlping-os tromba e φάριηξ, φάριγγος farynx, faryng-os faringe - muscolo che si riferisco alla tromba d'Eustachio e alla fa-

ringe.

\* SALPINGOMALLEO - vocab. ibr. da σάλπιγξ, σάλπιγγος salpinx, salping-os tromba e lat. malleus martello - muscolo interno del martello dell'orecchio.

\* Salpingostenocoría – da σά).πιγξ, σάλπιγγος salpinx, salping-os tromba e στενοχωρία stenochor ia ristringimento (artivo; sten-os stretto e γώρος chòr-os spazio) – ristringi – mento, ostruzione della tromba d'Eustachio.

Sambuca (caldaico sabka) dal skt. vac', buk mandar voce (parlare) preceduto dalla particella intensiva sa con m pleonastico -SALPA (invece di salpinga) – da i strumento musicale; sorta di arpa

SANDALINA. V. Sandalo - m. ma-

SANDALO - L'etimo di questo vocabolo si può trovare nella lingua ellenica o nella sanscrita. Può essere affine a oavic, oavidos sanis, sanid-os tavola, asse di legno (forma secondaria dell'antico slavo sad pianta, albero), premesso al d, come spesso avviene, un n prostetico (infatti tra le altre forme ortografiche di questo vocabolo, nelprimo significato, si trova pure 🖦 ταλον, σατάλινον satal-on, satal-inon); ovvero può derivare dal skt. c'and brillare (c'andana sandalo, propriamente sandalo rosso, così detto tuttavia nello hindustani e in altre lingue indiane: c' andra color d'oro, brillante, il più eccellente nel suo genere - oavδάλ sandàl vernice) – a. nome generale di legni aromatici, di bel colore, di molto prezzo, usati in ebanisteria, in medicina, o come profumi, che si traevano dalle lndie ; particolarmente , sandalo rosso, ora detto dai sistematici pterocarpò sandalo, gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee. 2 m. Gen. di p. d., fam. sandalacee o santalacee : alberi esotici (dell'Asia tronicale, dell'Australia, dell'Oceania); il cui legno di colore giallo, o rosso, o bianco si adopera nell'ebanisteria. 3 a. Barchetta annessa ad un bastimento: m. barchetto, che si usa particolarmente nei bassi fondi; così detto perchè di legno; come si dice spesso legno per bastimento, nave. 4 Calzare. elegante o rozzo; a. calzatura, per solito muliebre, elegante, spesso ornata d'oro e d'argento, di ricami, di fregi (persiano sandal); probabilmente così detta perchè nei tempi più rimoti si faceva di legno, forse anche di legno di sandalo: come |

teria colorante estratta dal sandale | zocco to, (nei dialetti soccolo rosso. che nei dialetti (socco) significa appunto legno, pezzo di legno (lat. socc-us calzare, p. e. quelli che portavano gli attori nella commedia). In questo significato san da lo si può anche riferire alla radice sanscrita c'at coprire, vestire, con a esentelico c'ant, cangiato c' in s, come in c'andana—σάνδαλου sàndul-on. Un nome ipotetico c'a ntana *culzure* avrebbe subito la stessa modificazione. Le parole che significano calsare hanno radici che vogliono dire coprire, vestire.

SANDARACA - dal skt. c'and splendere (c'andraka splendore della luna) - min.; solfato rosso di arsenico. 2 Sostanza resinosa formata dalla tuia articolata, arboscello conifero africano.; così detta perchè serve a fare una sorta di vernice. 3 m. Resina di ginepro: che si adopera a far della vernice. 4 m. Sostanza media fra il miele e la cera di cui si nutrono le api quando

lavorano.

SANDICE - dal skt. ciand splendere - min.; deutossido di piombo. di un bel color rosso aranciato; volg. minio.

SANTALO, \* SANTALACÈE. Sandalo, Sandalaceo.

\* SANTIA... SANTOSSILO. V. Xon-

tia ... Xantòxilo. \*Saponòlito - da σάπων sàpon

sapone e λίθες lith-os pietra - min.; varietà di talco untuosa al tatto, come sapone.

\*SAPRINO - da σαπρὸς sapr-ès putride - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che si trovano negli animali in iscomposizione.

\*SAPROLEGNIA - da σαπρός 8apr-òs putrido e legno – gen, di p. a., fam. ficee; che crescono in fila menti sui vegetali e sugli animali sommersi che cominciano a scomporsi.

\*Sapròfagi – da σαπρὸς sapr-òs putrefatto e páza fág-o mangio tr. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni: che vivono di materie vegetali in iscomposizione.

\*Saproma – da gazçò; sapr-òs putrido – gen. di p. a., fam. muschi: i cui semi escono dalla caosula guando è imputridita.

\*Sapromila - da σαπιδ; sapr-ds putrido e uvia my-la mosca - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; sorta di mosche che vivono nella putredine.

\* Sapropira - da σαπρὸς sapr-òs putrido e πύρ pyr fuoco - febbre outrida.

\* Sapròsma – da σαπρὸς sabt-ds putrido e douñ osm-è odore – gen. di p. d., fam. rubiacee; che hanno odore putrido.

\* SARCANTEMO - da σάρξ, σαρχό; sarx, sark-òs carne e ávency àntheni-on fiore - gen. di p. d., fam composte asteroidi; i cui fiori hanno corolle carnose.

\* SARCANTO - da σάρξ, σαρχό; sårx, sark-òs carne e avec, ànth-os fiore gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da un periantio pingue e carnoso.

SARCASMO – da σαρχάζω sarkáz-o rido con le labbra aperte e contratte e coi denti stretti (da σαίρω ser-o . V. Sardònio); o dal skt. kshara caustico, amoro, acre, e kach ridere (radice di καγχάζω kancház o cachinno); quasi σιω-καιγασυδ; sar-kachasm-òs. contratto in σαρκασμός sarkasm-òs; ovvero, secondo altri, da σαρχάζω sarkaz-o nel senso di addento le curni, strappo la carne, a mo' di tiera (ażęt, częze; sark, sark-és curne) - amara derisione, beffa insultante.

SARCASTICO. V. Sarcasmo - che si riferisce al sarcasmo; che contiene un sarcasmo.

SARCIBIO - dim. di σκρξ, σαρκός sarx, sark-òs carne - m, caruncola lacrimale.

SARCITE - da oxot, ouoxò; sarx. sark-òs carne - m. min.; silicato idrato di allumina e di soda: di color rosso, di carne. 2 Sin. di anasarca. 3 m. Infiammazione dei niuscoli; reumatismo acuto.

\* SARCOBASE - da σάρξ, σαρχὸς sarx, sark-òs wrne e sáng has-is base - frutto de, piante ocuacee e delle simarubee aggregato di carpelli, così detto po hè è inserito sopra una ginoliase . nosa.

\* SARCOCALICE - da σάρξ, αρχὸ; sárx, sark-ós carne e xxxut, xa uxos kályx, kályk-os calice - gen. d 🔪 d., fam. leguminose; che han. calice carnoso.

\*SARCOCÁPNO - da σάρξ, σαρχός sarx, sark-òs carne e καπνὸ; kapn òs fumo – gen. di p. d., fam.

fumariee; che hanno foglie carnose. \* SARCOCARPI. V. Sarcocarpo tr. di p. a., fam. funghi licoperdacei; molto carnosi.

\*SARCOCARPIO. V. Sarcocarpo parte media del pericarpio, formata essenzialmente di tessuto cellulare e di vasi.

\*Sarcocarpo - da σάρξ, σαρκός sark, sark às carne e xaçtà; karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. anonacee: il cui frutto è formato da carnelli carnosi.

\* SARCOCAULO - da σάρξ, σαρκός sarx, sark-òs carne e xan ès kaul-òs caulo - st. gen. di p. d., fam. geraniacee, gen. monsonia; distinte da fusto carnoso.

SARCOCELE - da σάοξ, σαρκός sarx, sark-òs carne e xnàn kèl-e tumore - tumore sarcomatoso entro allo scrute. 2 Affezione cancerosa di un testicolo, per cui lo scroto diviene internamente di un rosso carneo.

\*SARCÒCHILO - da σὰρξ, σαρκὸς sarx, sark-òs carne e yeilo; chèil-os, chil-os labbro - gen. di p. m., fam. orchidee: il cui lobo medio ha il labbro carnoso.

\* Sarcocòcca - da σάρξ, σαρκὸς sarx, sark-òs carne e xóxxxx kòkk-os coccola - gen, di p. d., fam, euforbiacee; i cui frutti contengono un nocciuolo carnoso.

SARCOCÒLLA - . α σάρξ, σαρκό; sarx, sark-òs c le e zólla köll-a colla - sp. di d., fam epacridee. gen, pene 'che forniscono una gomma ¿sina di color carne, o croceo, ( ne ha lo stesso nome.

\*S'ARCOCOLLINA. V. Sarcocolla principio estratto dalla sarcocolla. " SARCOCONO - da σάρξ, σαρχός sárx, sark-òs carne e xoxes kôn-os cono - gen. di acal., fam. pletosomi; massa carnosa.

\* SARCODENDRO - da σάοξ, σαρχός

sarx, sark-òs carne e δένδουν dèndr-on a/bero - gen di pol., fam. alcionii : carnosi e aventi forma di arboscello.

\* SARCODÈRMA - da σάρξ, σαρκό; sarx, sark-òs carne e δέρμα dèrm-a nelle - parte vascolare dello spermoderma; primo inviluppo sotto l'epidermide dei semi.

Sarcodo. V. Sarcoide - m. gen. di p. d., fam. leguminose; i

cui baccelli sono carnosi.

\* Sarco-epiploocèle – da σάρξ, σχοκός sarx, sark-òs carne, ἐπίπλοον epipl oon epiploo e xnxn kel-e tumore - ernia epiploica complicata da sarcocele.

\*Sarco-epiplònfalo, Sarco-EPIPLONFALOCELE - da σάρξ, σαρκός sarx, sark-ds carne, inimacco epipl-oon epiploo, dupanes omfal-ds ombilico e xnin kel-e ernia - ernia tunica - (V. Miolemma).

ombilicale formata dall'epiploo divenuto duro e carnoso.

SARCOFAGO - da σὰρξ, σαςνό: sarx, sark-os carne e φάγω fag-o mangio - a. sepolero di pietra corrosiva, entro il quale riposti i cadaveri venivano in breve tempo diseccati. 2 m. Parte di un monumento funebre, che rappresenta il feretro, sia che contenga o no il cadavere.

\* Sarcofillo – da σάρξι σαρκός sarx, sark-òs carne e φύλλον fyll-on foglia - parte carnosa o cellulosa delle foglie. 2 Gen. di p. d., fam. leguminose; che hanno foglie car-

\*SARCOFILO - da σάρξ, σαρχό; sarx, sark-òs *carne* e φιλέω fil-co amo - gen. di mamm. marsupiali;

carnivori.

\*Sarcòfima – da σάρξ, σαρκός sarx, sark-òs carne e qua fym-a tumore - tumore nelle parti molli. 2 Carne fungosa nata sopra una piaga.

\* SARCOFITEE. V. Sarcofito.

\*Sarcòfito – da σὰρξ, σαρκὸ; sarx, sark-òs carne e quiòv fyt-òn pianta - gen. di p. d., fam. balanoforee, tr. sarcofitee; piante carnose.

\* Sarcografa - da σάρξ, σαρχ'ς sarx, sark-òs carne e γράφω gràf-o scrivo - gen. di p. a., fam. licheni; che nascono sulle corteccie di altre piante, in forma di segni scritti, e il cui tallo è inserito in una base carnosa.

SARCOIDE - da σάρξ, σαρκός sarx, sark-òs carne e ciòcs èid-os. id-os forma, somiglianza - m. gen. di p. a., fam. licheni; che arieggiano a un pezzo di carne.

\*SARCO-IDROCÈLE. V. Idrosarcocèle.

\* SARCOLĖMMA – da σάρξ, σαρχός sarx, sark-òs curne e λίμμα lèmm-a \* SARCOLENA - da σέρξ, σερκό; sarx, sark-òs carne e λείνα lên-a weste irsuta - gen. di p. d., fanclenacee; distinte dall'involucro dei flori carnoso e coperto di peli lanosi.

\* Sarcólobo - da σάρξ, σαράδς sarx, sark-òs carne e λεδίς lob-òs baccello - gen di p. d , fam. asclepiadee; i cui frutti consistono in baccelli carnosi.

\* Sarcologia – da σάρξ, σαραδς sara, sark òs carne e λογις lòg-os discorso – parte dell'anatomia, che tratta delle parti molli (muscoli, nervi, vasi e visceri).

SARCOMA - da σάρξ, σαρεδ; sarx, sark-òs carne - escrescenza di parti molli, tumore consistente come carne.

\* SARCOMATOSO. V. Sarcoma - ch'è propria del sarcoma.

\*Sarconemo - da σάζ, σαρκός sarx, sark-os carne e νέμα nêm-a filo - gen. di p. a., fam. funghi bissoidi; che hanno forma di fili carnosi.

\* SARCÔNFALO - da σὰρξ, σαρπό; Sarx, sark-òs carne e ὀμφαλὸ; onnfall-òs ombilico - gen. di p. d., fam. rannacee; il cui frutto è fornito di una specie di ombilico carnoso. 2 Tumore duro sviluppato all'ombilico.

\* SARCOPIRÂMIDE - da σάρξ, σαραλ; sarx, sark-òs curne e πυραμίς, πυραμίδες pyramis, pyramid-os piramide - gen. di p. d., fam. melastomacee; distinte da un frutto carnoso e piramidale.

\*SARCOPÒDIO - da σὰτξ, σαρχά; sarx, sark-òs carne e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - gen di p. 2.

fam. funghi; consistenti in lunghe fibre, che nascono sopra una base comune carnosa.

\*SARCOPSILLA - da σὰςξ, σαςκὸ; sārx, sark-ös carme e ψύλλα psyll-a pulce - gen. d'ius. exapodi, fam. afamipteri; sorta di pulci che penetrano nelle carni dell'uomo e di altri animali e cagionano forti dolori.

\* SARCOPTIDI. V. Sarconto.

\* Sancopto (invece di Sarcocòpto)
- da σὰρξ, σαχκὸ; sarx, sark-òs
carne e κέπτω kòpt-o taglio - gen.
d'ins. apt., fam. aracindi acaridi,
tr. sarcoptidi; insetti della rogna,
che rodono le carni, producendo un
doloroso prurito.

\* SARCORRANFO - da σὰξξ, σαρλό; sarx, sark-òs carne e ράμφος ràmf-òs becco - gen. di ucc. rapaci, fam. avoltoj; il cui becco è fornito di una caruncola carnosa.

SARCOSI - da ożęź, ożezó; sark, sark-os carne - genesi della carne.
2 Degenerazione, escrescenza carnosa.

\*SARCOSTÉMMA - da σέρξ, σερχά; sarx, sark-òs carne e στίμως slèmma corona - gen. di p. d., famasclepiadee; i cui fiori hanno la corona carnosa.

\* Sarcostigma - da σὰρξ, σαραδ; sarx, sark-òs carne e στίγμα stiyma - gen. di p. d., fam. ernandiacee; distinte da stigmi carnosi.

\*SARCÒSTOMA. V. Sarcòstomi – gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno la bocca del ginostemo carnosa.

\*SARCOSTOMI - da σάρξ, σαρχά; sarx, sark-os carne e στομα stôm a bocca - fam. d'ins. dipt.; caratterizzati dalla bocca a foggia di proboscide carnosa e contrattile.

\* SARCOSTOSI. V. Osteosarcoma. SARDA. SARDIO - dal coptico shari rosso, aggiunto t paragogico (ebraico she red matila rossa, ecc., che corrisponde al coptico tersh rosso, invertito l'ordine degli elementi fonetici) - min.; varietà di quarzo, di color rosso di sangue o rosso di ciriegia; sin. di corniola (persiano zar d giallo).

SARBAGATA - da σαρδιον sard-ion sardio e αλάτης achates ayuta (dull'egiziano hai splendere . premesso à pleonastico e aggiunto t prostetico - coptico sate, zendo khshit splendere, khshaéta, spleudido; coptico hat argento, dalla radice medesima di agata, come il zendo shaëta moneta da khshit, e lo hindustani c'ànd moneta, c'àndi argento dai skt. c'and splendere) - min.; varietà di quarzo; pietra preziosa; agata di color rosso. - Si osservi che in generale tutti i nomi delle pietre preziose derivano da radici che significano splendere, ardere. Cosi αδάμας adam-as diamante viene dal coptico tmo ardere (ebraico dem sanque; o dem rosso; pietra preziosa, rubino o diamante), del pari che demio, qualità di sardio - Così demio, qualità di sardio. si riferisce all'ebraico de m sangue, odem rosso, rubino. V. Adamantino.

\*SARDIASI. V. Sardònio - convulsione dei muscoli della faccia, per infiammazione o per ferita del diafragma. 2 Sin. di riso sardonico.

SARDIO. V. Sárda.

SARDONIA - da skt. k shå ra caustico, acre - sp. di p. d., fam. ranuncolacee, gen. ranuncolo; molto acri e velenose; sin. di ranuncolo scellerato.

SARDÒNICE. V. Sàrda e Onice min.; pietra preziosa; onice macchiata di rosso.

SARDONIO, \* SARDONICO - da

cziew sero chisudo i denti e apro le labbra contorcendole (a modu., e., di cane ringhioso), ovvero dial skt. kshāra caustico, aore, ovvero affine al bretone khoarz riso (corrispondente a soarz, soard, come khve akh sei corrisponde al lat. sex) e all'armeno tzaglı riso (corrispondente a tzar, perché giarmeno tiene luogo di r); tzaghadzanag= sardanag, sardanak esposto al riso, burlato - ep.

SARGO - dal coptico sar, sero gi spina, o da shari rosso (araho si rag lume) - gen. di pesci acant., fam. mugiloidi; che si trovano nel mar d'Egitto; di color rosso di rame. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. notacanti; color di rame, come il

pesce sargo.

Sarissa – dall'antico slavo sa raz-iti, sa raj-ati azsuffari (sa ra z,
sa raj-en i-e zuffari (sa ra z,
sa raj-en i-e zuffari albanes
sherr, sharr) – sorta di asta o
picca molto lunga che usavano gli
autichi Macedoni.

SAROTA - da σχρὸς sar-os acopa - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; le cui zampe sono fatte a scopa. 2 m. Gen. di p. d., fam. bittneriacee; buone da farne scope.

\* SAROTAMNO - da σαρό; sar-ès scopa e θάμνες thàmn-os arboscello gen di p. d., fam. leguminose papilionacee; buone da farne scope.

SAROTRA - da σάρωτρον sàrotr-on scopa (σαρόω sar-no scopo) - m. gen. di p. d., fam. genzianee; distinte dai piccinoli dei fiori, a scopa.

\* SARÒTRIO. V. Saròtra - gen. di ins. col. tetr., fam. xilofagi; che

hanno i tarsi pelosi.

\* SAROTROCERA – da σάρωτρεν sàrotr-on scopa (σαρώ» sar-òo scopo) e χίρας kèr-as corno – gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; clie hanno le antenne a scopa.

SATIRA - da oźrupce satyr-os sa-

tiro - componimento che censura i i difetti, le passioni degli uomini, mettendole in ridicolo ed eccitando l'indegnazione. - Satiro significa prepriamente che grida, che fa baccano (ai triambi di Bacco), come è dimostrato più sotto (V. Satiro). Probabilmente fu dato in tempi antichi il medesimo nome anche a chi gridava, faceva baccano ai tria m bi o trionfi dei generali che vincitori entravano pomposamente in Roma. E noto ch'era permesso di mordere, disatirizzare îl trionfatore. Ai trionfi si cantavano canzoni satiriche: la storia ci ha conservato qualcuno dei motti mordaci, satirici dei soldati di Cesare. E dungue probabile che siasi denominato satira un componimento a imitazione delle canzoni di chi faceva baccano nei trionfi, che si cantavano dai satiri dei trionfi. Infatti la satira, come dice Ouintiliano, è tutta cosa romana: gli Elleni non usarono quel vocabolo nel senso di *censura mordace* : non che alla loro letteratura mancasse cosifatto genere di componimenti; erano, fra le altre satire, famosi gli iambi di Archiloco (V. Sillo).

SATIRIASI – da σάτυρες salyros satiro – stato di esallazione morbosa delle funzioni genitali, caraterizzato da una tendenza irresistibile a ripetere l'atto venereo; così nominato per allusione alla lussuria che si altribuiva ai Satiri.

SATIRIÀSMO - da σάτυρες sălyr-os satiro - tumore glandulare bislungo collocato presso le orecchie, che talvolta osservasi nei fanciulli; così nominato da Ippocrate perchè li rende alquanto simili ai satiri, che avevano (come favoleggiavasi) le corna.

SATIRICO - da cátuos satyros satiro - relativo a satiro, a satira \*SATIRIDI. V. Satiro,

SATIRIO - da váruos sătyr-os satiro - gen, di p. m., fam. orchidee; le cui radici hanno forma di due testicoli e ad una delle cui specie. il satirio ircino, erano attribuite proprietà afrodisiache; così nominate per allusione alla lussuria dei satiri.

Satiro - da átópo ather-o tripudio, canto, suono (b.t. thr-bo grido, strepito), mutato 6 th in + t (come in τύρετ tyrb-e baccanale) e preposta la particella intensiva aria sa (V. Ditrrambo). - Il più antico senso di questo vocabolo è saltatore, gridatore, in generale, e particolarmente nelle orgie di Triambo o Bacco; che faceva baccano in quelle solennità. Come degenerò il nome di orgia da solennità religiosa a convegno per istravizzi e libidini, cosi satiro venne a significare libidinoso. Siccome il capro è considerato qual bestia libidinosa, furono ai satiri attribuite barba, corna e zampe caprine. Invece di σάτυρις saturos dicevasi, massime dai Dorii, anche τίτυρος tityros, con epanadiplosi della lettera iniziale della radice : forma intensiva, che conferma l'etimo suddetto. 2 Componimento drammatico, sorta di farsa; così detto perché vi figuravano come attori dei satiri, 3 m. Gen. di mamm. quadrumani : brutti e lussuriosi ; sin, di *urangutang*, 4 m. Gen. di ins. lepid., fam diurni, tr. satiridi; che hanno forme strane.

SATRAPIA. V. Sátrapo - provincia, grande scompartimente dell'impero persiano, governato da un satrapa.

SATRAPO - σατράπης safrάp-es ο ἐξατράπης exafrάp-es - combinazione di due radici skt. quasi equiva lenti: kshi dominare, signoreg giare e pà proteggere, difendere (skt. kshatra imperio, dominamembro di essa, dignità di chi vi appartiene; zendo khshathra regno, signoria, re, signore; - skt. pati, zendo paiti signore: slavo ban principe) - governatore di una provincia o grande compartimento dell'impero persiano; che esercitava un'autorità quasi sovrana, reale; onde il re di Persia, il principe, il signore dei satrapi, si chiamava il re dei re, o il gran re. - Secondo altri l'etimo di satrapa è lo zendo shôithra domicilio (klishi abitare) e pan signore: come dire signore, governatore di un paese, di un distretto. Ci sembra da preferire l'altro etimo suddetto. Infatti si osservi che invece di σατράπης satrap-es si disse pure σάτρας satr-as, vocabolo che

trapi e il loro potere erano, come fu detto sopra, quasi reali. \* SAURII - da σαύρες, sàur os lucertola - ord. di rett.; che comprende fra gli altri generi la lucertola.

ammette l'etimo khshatra, non

shoithra: che in antiche me-

daglie indiane si trova k shatrapa:

e finalmente che la dignità dei sa-

\* SAURITE - da σαύρος saur-os lucertola - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che somigliano alle lucer-Lole.

SAURO - da σαύρις saur-os lucertola - m. gen. di pesci malac., fam. salmoni: la cui forma arieggia a quella della lucertola.

\* SAUROCERCO - da σαύρος saur-os Incertola e xépxos kèrk-os coda gen. di rett. batracii, fam. salamandridi; che hanno una coda simile a quella delle lucertole.

\* SAUROFAGO - da σαύρος saur os lucertola e φάγω fag-o manyio st.-gen. d'ucc. insettivori, gen. tianno; che mangiano lucertole. 2 lu generale, cp. o nome specifico | cui dorso è cavo.

di animali che si nutrono di lucertole.

\*Sauròfio - da σαῦρος sàur-os /16certola e čou di-is serpe – gen di rett. saurii, fam. calcidii; che əartecipano delle lucertole e dei serpenti.

\* Sauròpo – da σαῦρος sàu:-os lucertola e πούς pus piede - gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui calice ha la forma di un piede di lucertola.

\* SAURUREE. V. Saururo.

\* Saururo – da σαύρος sàur-os lucertola e oùoà ur-à coda - gen. di p. d., fam. saururee ; i cui fiori disposti in ispighe allungate sembrano code di lucertole.

SCAFA - da σκάπτω skapt-o scavo specie di piccola barca per il servizio di una maggiore; scialuppa.

2 m. Cavità dell'orecchio

\* Scafandro - da σχάφη skáf-e barca e avie, avôpo; aner, andr-os uomo - apparecchio per isolarsi e sostenersi ovvero per immergersi nell'acqua, affine di eseguire dei lavori; specie di corsetto di sughero guernito di vetri all'altezza degli occhi.

Scafide - dim. di σχάφη skaf-e scufa, barca - m. gen di p. a., fam. licheni; i cui apoteci sono cavi a guisa di barca

Scapidio - dim. di oxágn skáf-e scafa - m. gen. d'ins. col. pent.. fam. clavicorni; il cui corpo ha

forma cava.

\* Scafidiomòrfi – da grapis, graφίδη; skafis, skafid-os barchetta, (dim. di σχάφη skaf-e barca) e μερφή morf-è forma – geu. d'ins. col. tetr. fam.. clavipalpi; a foggia di navicella.

\* SCAPIDITI. V. Scafisoma.

\*Scafinoto - da σκέφη skál-e barca e νώτες πόt-os dorso - gen. d'ins. col. pent, fam. carabici; il

\*Scapisoma — da σκάφη skáľ e acofa, barca e σώμα sòm-a corpo — gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni, tr scafiditi; di forma cava. \*Scapite — da σκάφη skáľe scafa, barca — gen. di moll. cefalopodi foss, fam. ammonei; le cui conchiclie sono fatte a barca.

\* SCAPÓFORO - da σχάφος skàf-os fossa e (4)20 fèr-o porto - gen. di p. a., fain. funghi; distinti da laninette che formano colle loro divisioni dicotome alcune profoude fossette.

Scaroine - da oxágo, sháfe sacaja, barca e tôc; èid-os, id-os forma, vomiglianse - m primeosse della prima fila del carpo, convesso dulla parte dell'avambraccio, concavo in senso opposto. 2 m. Osso che occupa la parte interna del tarso, di forma ovale e cava. 3 m. Ep. di fossa o piccola cavità alla parte superiore dell'ala interna dell'apofisi pterigoide.

\* SCAFOIDO-ĀSTRAGĀLICO — da σχαφειώξες skafo-eid-ēs, skafo-id-ēs scafoide e dæτράγαλες astrāgal-os astragalo — ερ. di un'articolazione dell'osso scafoide colla testa del-l'astragalo

\* SCAPOIDOCALCANEO - vocab. ibr. da σχεφειδίς skafor-id-ès, skafo-id-ès acquoide e lat. cal ca ne um culcagno - nome di due ligamenti che uniscono il calcagno all'osso scafoide.

\* SCAFOIDOCUBOIDEA - da σκαφεικδίς skafo-eid-ès, skafo-id-ès scafoide e κυθεικδίς kyho-eid-ès, kyho-id-ès cuboide - articolazione tell'osso scafoide col cuboide.

\* SCAFOIDOCÜNEO - vocab. ibr. da vazquadis skafo-cid-ès, ska-fo-id-ès scafoide e cuneo - nome di cinque o sei ligamenti dorsali interni e plantari, che uniscono tre ossi cuneiforni allo scafoide.

\* SCAFULA - da σχάρι skåf-e barca - gen. di moll. conchiferi dimiarii, fam. arcacei; a forma di bar-

\* SCAFÜRA - da σχάφη, skåf-e barca e εὐρὰ ur-à coda - gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; distinti da un'appendice navicolare dell'ovidotto, che forma la coda.

SCALENO - da σχαλινός skalen-os zoppo, ineguale - ep. di triangolo i cui tre lati sono ineguali.

Scal.M.) - da σχάλλω skåll-o muoro, agito - caviglia che serve per legare il remo.

SCALOPO - da σχάλοψ, ρχάλοπος skalops, skalop-os talpa (σκαλίζω skal-iz-o scavo) - m. gen. di mamm. insettivori; affini alle talpe.

SCAMBO - da σχαμθὸ; skamb-òs che ha le gambe curve - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno zampe curve.

SCAMMA – da σκέπτω skapt-o scavo – spazio nell'arena o nello stadio, chiuso intorno intorno da una fossa o da un altro limite, oltre il quale non era permesso ai contendenti di passare.

SCAMMONEA - combinazione di due radici coptiche quasi equivalenti: sok scorrere (lat. succus succo: tedesco saug-en succhiare: skt. c'uc'-imammella. c'uc'uka capezzolo), e (ipotetica) man (may acqua) da cui, aggiunto t paragogico, deriva m not mammella (lat. manare scorrere; ovvero da sok scorrere e mon-men agitare violentemente (raddoppiamento della radice mon) - succo gommo-resinoso che si ottiene per incisione da parecchie radici, e si usa in me dicina come purgativo drastico. 2 Sp. di p. d., fam. convolvulacee. gen. convolvolo; che forniscono la scammonea detta di Aleppo. 3 Sp. di p. d., fam asclepiadee, gen. periploca; che danno una sorta di scammonea usata in Egitto.

SCANDALO - forma secondaria di σκάω, σκάζω sk-ào, skàz-o vacille (forma ipotetica oxádo skád-o, invece di σχάζω skàz-o; e, frapposto il v n prostetico, σκάνδω skánd-o); affine al skt. schal cadere (σχώλον skol-on inciampo); ovvero di σχάω sch-ào guasto, mutato il  $\chi$  ch in  $\times$  k; volgare ellenico σγάζω schaz-o perisco (κήδω kèd-o nuoco; χαόω cha-òo distruggo, volgare ellenico χάω, χάνω ch-ào, chàn-o; skt.-zendo kshi rovinare. perdere, skt. ksh-in-ati, zendo khshit; zendo çkeñda*ruina*, parsi ckandan rompere, distruggere - all'elemento fonetico skt.zendo ksh corrisponde l'ellenico σx sk, o x k, o x ch ecc.) - inciampo, pericolo; che è occasione d'inciampare, di cadere, di perire; p. e. di commettere errori, peccati (come il mal esempio).

\*SCANDALÓSO - da σχάνδαλον skåndal-on scandalo - relativo a scandalo. 2 Che dà scandalo; che commette scandali.

SCANDICE – da σχάνδιξ, σκάνδικος skàndix, skàndik-os cerfoglio-gen. di p. d., fam. ombrellifere; st.-tr. scandicinee; affini al cerfoglio.

\* SCANDICINEE. V. Scandice.

Scho-da oxámos skáp-os doricamente per oxámos skép-os verga, bastone - fusto di colonna. 2 m. Peduncolo radicale, o fusto privo di foglie, in alcune piante che nasce direttamente dalla radice e porta fiori. 3 m. Primo articolo delle antenne degli insetti.

\* SCAPÓLITO - da σχάπος skάp-os, doricamente per σχήπος skép-os verga, bastone e λίδις lith-os pietra - min.; sorta di silicato alluminoso, i cui cristalli sono allungati in forma di verghe. SCAPTE - da oxánto skápt-o scavo - m. gen. d'ins. col. eter., fam. taxicorni; che si scavano una tana sotterra.

SCAPTERO - da σχάπτω skapt-o scavo - π. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che si scavano delle tane.

\* SCAPTERÒMIO – da oxamio skapter scavatore (oxamio skapte scavo) e que mys topo – gen. di mamm. rosicanti, fam. murii; sorta di topi che si scavano tane sotterra.

\* SCAPTIRA – da σκάπτω skapt-scavo – gen. di rett. saurii, fam. celodonti; che si scavano uma tana.
\* SCAPTOBIO – da σκάπτω skapt-o

\* SCAPTOBIO - da σχάπτο skapt-o scavo e βίος bl-os vita - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che vivono entro la terra.

\* SCAPTOCÒRIDE – da σχάπτω skàpt-o scavo e κόρις kôr-is cimice – gen. d'ins. emipt. eteropt., fam. scutelleridi; sorta di cimici che vivono sotterra.

SCARABEO - dal skt. car offendere, danneggiare (cara male, danno) - gen. dins. col. pent., fam. lamellicorni, tr. scarabeidi: che fanno danno, guasto. 2 Pietra antica incisa, che dalla parte convessă rappresenta uno scarabeo e dalla piana dei geroglifici o una divinità egizia

in incavo.

\* Scarabèidi, V. Scarabèo.

Scanabe. V. Scarabèe - m. gen. di moll. gasteropodi polmonati, fam. auriculi; la cui conchiglia ha qualche somiglianza con un dorso di scarabeo.

\* Scaride – da σκαίρω skèr-o salto – gen. d'ins. emipt. omopt., tr

cercopidi; agili al salto.

SCARIFO – da σχάριφος skàrif-os stilo – m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; i cui palpi terminano in una specie di linguetta acuminata.

\* SCARÌTE - da σκαίρω skèr-o salto - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che si muovono molto rapidamente.

SCARO - da σχαίρω skėr-o salto, guizzo - gen. di pesci acant.,

fam. labroidi; agilissimi.

SCATACRAZIA – da σχάτες skåt-os escremento e ἀχράτια akråt-eia, akråt-ia incontinenza (ά priv. e χρατέω krat-èo ritengo) – incontinenza del ventre.

SCATÒPAGA - da σκάτος skåt-os escremento e φάγω fàg-o mangio - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che si pascono di escrementi.

SCATOFAGO. V. Scatòfaga - m. gen. di pesci acant., fam. squa-mipenni; che si nutrono di escrementi.

\* SCATÒFILE – da σκάτος skàt-os escremento e φιλίω fil-èo amo – tr. d'ins. dipt., fam. atericeri; mosche che stanno negli escrementi.

\*Scatomila – da σχάτος skhl-os escremento e μιτα my-ia mosca – gen. d'ins. dipl., fam. atericeri, ir. scatomile; sorta di mosche che si pascono di escrementi.

\* SCATOMILE. V. Scatomila.

\*SCATÓNOMO - da σχάτος skåt-os escremento e νίμω nèm-o pasco - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; che si nutrono di escrementi.

\* SCATÒPSO – da σκάτος skht-os | escremeuto e όψις òps-is vista - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che vivono nelle immondizie.

SCAURO - da σχαῦρος skåur-os che ha grosse calcagna - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi, tr. scauriti; che hanno le gambe anteriori grosse e curve.

\* SCAURITI V. Scauro.

SCAZONTE - da σχάζω skáz-o zoppico - versolatino composto di jambi, ma in cui il sesto piede è uno sponsi finge che avvenga l'azione Sin. di teutro (in generale).

\* SCARITE – da σκαίρω skèr-o salto | deo ; che (per così dire) soppira - gen, d'ins, col, pent., fam, cara- | alla fine.

> \* Scelalgia – da σχέλες skèl-os gamba e coscia e έλγες àlg-os dolore – dolore alla coscia.

> \* SCELEACANTA – da σπίλος skèl-os gamba e žazvoz žkanth-a spina – gen. d'ins. col. tetr., fam., lungicorni; forniti di gambe spinose.

\*SCELETA - da σκέλος skél-ôs gamba - gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; che hanno gambe molto grosse.

\* SCELODROMO – da σπίλος skèl-os gamba e δελιω drèm-o corro (δερμος dròni-os corso) – gen. di rett. saurii, fam. lacertii; molto rapidi al

corso.

\* SCELOENÒPLA – da mello, skèl-os
gamba e ivendo; ènopl-os armato –
gen. d'ins. col. tetr. fam. ciclici;
le cui tibie anteriori nei maschi

sono fornite di una lunga spina.
\* SCELOFISA - da σ.ά ες skèl-os
gamba e φυσάω fys-ào gonfio - gen.
d'ins. col. pent., fam. lamellicorni;
che hanno le gambe grosse.

\* Sceloflogosi - da σχίλες skèl-os gamba e φλόγωσις flògos-is infiammazione - infiammazione delle gambe.

\* Scelónco – da σχέλες skèl-os gamba e όγχες onk-os tumore – gonfiezza delle estremità inferiori. Scelotirba – da σχέκες skèl-os

gamba e τύρξη tyrb-e turbamento – paralisi per cui uno mal si regge e si strascina dietro le gambe

SCENA – da σκινέω Šken-ão abito, skt. -zendo k shi, armeno shin-el, ebraico sa ka su eleraico sok abitu-zione) – parte del teatro in cui sono figurate delle abitazioni, in cui gli attori agiscono. 2 Tela confitta su telaj di legno e dipinta, che figura il luogo dell'azione. 3 Paese, luogo in cui si finge che avvenga l'azione. 4 m. Sio. di teutro (in gelberale).

\* Scenario - da σκηνή sken-è gnano sulle colline o alle falde del scena - sin, di scena nº 2.

Sceneti - da oznyż sken-è tenda popoli che abitano sotto le tende. SCENICO - da oznyh sken-è scena - di scena: che si riferisce alla

scena, al teatro.

Scenografia - da oznyż sken-è scena e γράφω graf-o dipingo - arte di dipingere le scene.

Scenografia V. Scenografia - che si riferisce alla scenografia. SCENÒGRAFO. V. Scenografia -

nittore di scenarii.

\* Scenopino – da oznyh sten-è l tenda, tugurio e míxes pin-os sporcizia - gen. d'ins. dipt. atericeri: sorta di mosche che si trovano specialmente in case o tugurii sporchi.

Scepasma – da σχεπάζω skepáz-o copro - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; che crescono in luoghi

coperti o boschivi.

Sceptici, \* Scettici - da σχέπτομαι skept-ome penso, rifletto setta di antichi filosofi, che professavano di non riconoscere nulla per certo, indubbio: ma tutto osservando, su tutto riflettendo, sospendevano il loro giudicio definitivo.

\* Scepticismo, Scetticismo - da σχεπτικός sceptik-òs scettico - sistema filosofico degli scettici.

SCEPTRO, \* SCETTRO - da σχήπτω skept-o appoggio - sorta di bastone; insegna, simbolo dell'autorità reale.

SCHEDA - affine a σχέδιον sched-ion abbozzo - abbozzo di una scrittura, m. particolarmente di un atto potarne ecc. 2 m. Pezzo di carta sopra cui si scrivono dei nomi per un'elezione ecc.

\* Schedon - da σχεδο schedon -quasi e όρος òr-os monte - gen. di p. m., fam. graminee; che alli- cee; affini ai giunchi. 4 Misura au-

monti.

\* Schedula - da oyé n schèd-e scheda - carta annessa ad un atto. la quale contiene qualche cosa omessa nel corpo dello strumento.

\* Schrietro - da oze é a skel-èo skelet-iz-o secco, disecco - insieme delle ossa di un corpo animale, diseccata la carne, disposte nella

loro naturale positura.

\* SCHELETROLOGIA - da σχελετδ; skelet-os scheletro e λόγος lòg-os discorso - dottrina, trattato delle ossa e dei loro legamenti.

\* SCHELETROPEA (invece di scheletotropėa) – da σχελετό, skelet-òs scheletro e ποιέω poi-èo, pi-èo faccio - arte di preparare gli scheletri, diseccando le carni e mantenendo le ossa nella loro naturale positura.

Schema – da ozéw sch-éo per ézw èch-o ho, sono - nome generico di figura, abito, forma ecc.; come dire modo di essere. 2 Rappresentazione di una figura per mezzo di linee. 3 m. Disegno di un corpo celeste. 4 m. Varietà risultante dalla diversa posizione dei toni e semitoni nell'armonia. 4 m. Oggetto che esiste nella mente, indipendentemente dalla materia. 5 m. Šin. di progetto di leaae.

\* Schenanto- da oxolvos schoin-os, schin-os giunco e avec anth-os fiore - sp. di p. m., fam, graminee; gen, andropogono; il cui fiore è

simile a quello del giunco.

\* SCHENIOCERA - da oyotvos schoin-os, schin-os giunco e xípa; kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno corna lunghe, flessibili, come giunchi,

SCHENO - dal coptico se k trarre, allungare - a. giunco. 2 a. Fune. 3 m. Gen. di p. m , fam. ciperatica egiziana di lunghezza, di sessanla stadii (coptico sn uli tensione della fune per misurare, parte di terra misurata colla fune; fune per misurare. – Secondo Ateneo, scheno era pure una misura persiana di lunghezza: ma nè in sanscrito, nè in zendo, nè in altre liugue affini troviamo una radice di questo vocabolo.

SCHENÒBATA - da σχεῖνες schòin-os, schìn-os fune e βάω b-ào vado - che cammina sulla fune,

funambolo.

Schenobatica. V. Schenobata - arte di camminare sulla finne.

SCHENOBATICO. V. Schenobatica - che si riferisce alla schenobatica \* SCHENOCAULO - da σχεινός schi inos, schinos giunco e χανλός kaul-òs gombo - gen. di p d., fam. melantacee; il cui gambo è sottile e lungo come giunco.

\* SCHENODIO - da ozcivo; schoin-os, schin-os scheno e eloc èid-os, id-os specie, somiglianza - gen. di p. d., fam. restiacee; simili allo scheno.

\* SCHENOPRASO – da σχοίνος, schòi n-os, schin-os giunco e πράσεν pràs-on porro – gen di p. m., liliacee; sorta di aglio o porro che ha foglie simili a quelle del giunco.

\*Schenorchide - da σχείνες schòin-os, schin-os giunco e όχχις, όχ χιδος òrchis, òrchid-os orchide gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno foglie come quelle del giunco.

\*SCHIDÓNICO - da σχίζω schiz-o fendo e σνυξ, σνυχος όηγχ, όηγςh-os unghia - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno unghie fesse.

\* SCHINDILESI – da σχίζω schiz-o fendo (cangiato ζ z in δ d e preposto ν n prostetico, σχίνδω srind-o, lat. scindo) – modo di articolazione in cui una lama ossea entra nella fessura di un altro osso.

Schino - da ozive; schin-os lentisco, pistacchio - m. gen. di p. d., fam. anacardiacee; affini al pistacchio.

SCHISMA - da σχίζω schiz-o separo - m. intervallo musicale hrevissimo, dal tono maggiore al minore.

\* Schismatopteridi – da σχίσμα, σχίσματις schisma-a, schisma-bis divisione (σχίζω schiz-o divido) η πτέμς, πτίριδος ptêris, ptêrid-os felce – tr. di p. d., fain. felci; la cui fruttificazione è fessa.

SCHISMO - da σχίζω schiz-o divido - m. gen. di p. m., fam. graminee; in cui la valva superiore della loppa è fessa in due lobi.

\* SCHISMOBRANCHI - da σχίζω schiz-o fendo e βράγχιων branch-ion branchia - ord. di moll.; forniti di branchie con piccole fessure.

\* Schistidio - da σχιστός schist-os fessu (σχίζω schiz-o fendo) - gen di p. a., fam. muschi; distinti dalla cuffia frastagliata alla base.

SCHISTO - da σχίζω schiz-o fendo - m. min.; silicato d'allumina più o meno misto di ferro; roccia divisa in isfogli, paralleli fra loro e col piano degli strati principali.

\* SCHISTOCEFALO - da σχισ:δ; schist-òs divido(σχίζωschiz-o fendo) e κεσχίλ, kefal-è testa - gen. di elm. cestoidi; che hanno la testa fessa.

\* SCHISTOMITRIO - da σχιστές schist-os diviso (σχίζω schiz-o divido) e μίτρα mitra - gen. di p. a., fam. nuschi; la cui mitra o cuffia è frastagliata alla base.

\* Schiistosom» - da σχιστός schist-os diviso (σχίζω schiz-o divido) σώμα sòm-a corpo - mostro che presenta un incavo laterale o medio su tutta la lunghezza dell'ad-

\* Schisturo - da oziotà; schist-òs

diniso (σχίζω schìz-o dinido) e σὐρὰ ur-à coda – gen, di elm. trematodi; che hanno la coda fessa,

\*SCHIZANDRA - da σχίζω schiz-o divido e ἀνίες, ἀνδιές anêr, andr-òs nomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. schizandree; distinte da antere le cui logge si aprono per una piccola fessura verticale.

\*Schizandrėe. V. Schizandra. \*Schizanto - da σχίζω schiz-o

divido e & & c ânth-os fiore - gen. di p. d., fam. scrofularinee; il cui calice è diviso in cinque parti irregolarmente tagliate e la corolla ha il lembo frastagliato.

il lembo irastagnato.

\*SCHIZEA - da σχίζω schiz-o fendo - gen. di p. a., fam. felci; che si distinguono per l'estremità delle loro fronde spaccate o fesse.

\* SCHIZIMENIO da σχίζω schiz-o divido e ὑωὰν ymèn membrana – gen. di p., a. fam. muschi; che hanno la cuffia fessa lateralmente.

\* SCHIZOCEFALO - da σχίζω schiz-o divido e κεφαλή kefal-è testa - gen. d'ins. ortopt., fam. mantii; la cui testa è divisa in due sorta di corna.

\* SCHIZOCERO – da σχίζω schiz-o divido e χέρας kèr-as corno – gen. d'ins. imenopt., fam. tentredinei; distinti da corna biforcate.

\* SCHIZODACTILO - da σχίζω schiz-o fendo e δάκτυλες dàktyl-os dito - gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; le cui unghie sono fesse.

\* SCHIZODERMA – da σχίζω schiz-o fendo e δέρμα dèrm-a pelle – gen. di p. a., fam. funghi ipoxilei; che crescono sotto l'epidermide delle pionte a la fondere.

piante e la fendono.

\*SCHIZODICTIO - da σχίζω schiz-o divido e δίκτυον dikt-yon rete - gen. di p. a. fam. ficee; che consistono in filamenti a guaina cartilaginosa striata longitudinalmente e con rami anastomizzati in modo da formare una sorta di rete.

\* SCHIZOFILLO - da σχίζω schiz-o divido e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. a., fam. funghi; distinta da fogliette o lamine bifide.

\* SCHIZOGNATO - da σχίζω schiz-o divido e γνάθος gnàth-os mandibole - gen. d'ins. col. pent., fam la-

mellicorni; che hanno le mandibole

\*SCHIZOLENA - da σχίζω schizofendo e λείνα lên-a tonaca - gen. di p. d., fam. clenacee; il cui involucro riveste i fiori a mo' di tonaca, ed è fesso in più parti.

\*Schizòlito – da σχίζω schiz-o fendo e λίθες lith-os pietra – so-stanza minerale che facilmente si fende, si sfoglia; p. e. mica,

talco ecc.

\* SCHIZOLÒBIO – da σχίζω schiz-o divido e λεξὸ; loh-òs baccello – gen. di p. d., fam. leguminose;

distinte da baccelli fessi.

\*Schizolòma - da σχίζω schiz-o fendo e λώμα lòm-a frangia - gea. di p. a., fam. felci ; la cui fruttigicazione ha un integumento fesso e frangiato.

\*SCHIZONEMA – da oxíú schiz-o divido e viu-a mem-a filo-gen. di p. a., fam. alghe diatomee, tr. schizonemee; distinte da tubetti filiformi che rompono il filo all'epoca della maturità.

\* Schizonemee. V. Schizonema. \* Schizònica – da σχίζω schin-o divido e δνυξ, δνυχος δηγχ, δηγείλ-os

unghia – gen. d'ins. col pent., fam. lamellicorni; distinti da unghie

fesse. \*Schizopetalèr, V. Schizopètalo.

\* Schizopetale. • Schizopetale.

\* Schizopetale a σχίζω schiz
divido e πέταλον pètal-on petalogen. di p. d., fam. crucifere, tr.

schizopetalee; i cui petali sono
frastagliati.

\* Schizopodi - da oxíce schiz-o divido e nos, nosos pus, pod-os piede - ord. di crost. decapodi | macruri; i cui piedi sono fessi in due sino alla metà o sino alla base. \* Schizorrina - da σχίζω schiz-o

divido e piv rin naso, fig. tromba - gen. d'ins. col. pent , fam. lamellicorni: distinti da una tromba

fessa.

\* Schizostigma – da σχίζω schiz-o divido e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui stigmi sono fessi in due.

\* Schizòstoma – da 0720 schiz-o divido e oroua stôm-a bocca - gen. di moll. gasteropodi pettinibranchi.

\* Schizotarsie – da σχίζω schiz-o divido e tapoòs tars-òs tarso - ord d'ins. miriapodi chilopodi; le cui zampe sono divise in più articolazioni.

\* Schizotròchi – da σχίζω schìz-o divido e 10070; troch-òs ruota tr. d'infus. sistolidi; il cui organo

rotatorio è fesso in due.

\* Sciadofillo - da σχιάς, σχιάδος skias, skiad-os ombrello e φύλλον fyll-on foglia - st. gen. di p. d., fam. araliacee, gen. aralia; le cui foglie hanno forma di ombrello.

\* Sciafila. V. Sciafilo - gen. di p. d., fam. urticee; che allignano

in luoghi ombrosi.

\*Sciàfilo – da oxià sk-ià ombra e φιλέω fil-èo amo – gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che amano di stare all'ombra.

Sciagrafía – da ozià sk-ià ombra e γράφω gràf-o descrivo – m. profilo o sezione di un edifizio per rappresentarne l'interno. 2 m. Metodo di trovare l'ora del giorno o della notte col mezzo dell'ombre del sole o della luna. 3 Dipinto a chiaroscuro.

SCIAGRAFO. V. Sciagrafia - pittore a chiaroscuro.

SCIAMACHÌA - da oxià sk-ià ombra e μάχη màch-e combattimento - m. anto compattimento, p. e. esercizio | succo delle piante; acqua (kshiri

di scherma 2 Esercizio ginnastica, che consisteva nell'agitar la persona come se si combattesse con un'ombra.

\* SCIATERO - da ozià sk-ià ombre - stilo di ferra il quale eretto sopra un piano quando è colpito dal sole, indica coll'ombra le ore.

\* SCIATICA. V. Ischiatica.

\* Sciatico. V. Ischietico.

\* SCIDMENIO - da ozuduziwa skydmèno sono di triste aspetto - gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni; brutti, nerastri.

Sciena – da ozià sk-ià ombra – gen. di pesci acant., fam. scienoidi;

di colore oscuro.

\* Scibnoidi. V. Scièna. \* Scienopia - da oxu:o: skier-de ombroso (zua sk-iù ombra) e ad. όπὸς ops. op-òs occhio - allucinazione della vista, per cui il malato

vede gli oggetti in color fosco. \* Scipia – da oxigos skyl-os comos - gen. di pol., fam. spongiarii; di forma tubulare coll'orifizio a

foggia di coppa. Scifide - da oxópos skyl-os coppa - gen. di acal., fam. meduse: a

forma di coppa

\* Scifidio - dim di σχύφος skyf-os coppa - gen. d'infus, fam. vorticelli; in forma di coppa.

Scipio - dim. di oxóges skyf-es tazza - m. gen. di pesci lofobranchi; le cui labbra sono allungate e dilatate a foggia di tazza.

\* Scifocriniti - da σχύφος tazza e xpivov krin-on erino - gen. di echin. foss., fam. encriniti; fatti a coppa.

\* Scifòforo – da oxúpus skyf-os tazza e wipo fer-o porto - gen. di p. a., fam. ficee; la cui fruttificazione è sostenuta da picciuoli a forma di tazza.

Scilla - dal skt. kshira latte;

nome di varie piante che contengono molto succo); ovvero da kshi distruggere – gen. di p. m., fam. liliacee; così dette perchè abbondano di succo velenoso, o perchè una delle specie principali, la scilla marittima, alligna sulle coste del mare.

Scillaro - da σχύλλω skyll-o agito, affatico - m. gen. di crost. decapodi brachiuri, fam. scillaridee; che nuotando agitano con romore l'acqua.

\* SCILLARIDEE. V. Scillaro.

SCILLITE - da σχίλλα skill-a scilla - vino in cui venne infusa della scilla.

\* SCILLITICO - da σχίλλα skill-a scilla - ep. di preparato farmaceutico che contiene della scilla.

\*Scimia, Scimmia - da σιμός simi-òs camuso - gen. di mamm. primati, fam. scimie; che hanno il naso camuso.

\* Scimie, Scimmie. V. Scimia.

Scinno - da σχύμνες skymn-os leoncino, vitellino, cagnolino gen. d'ins. col. tetr, fam. afidifagi; molto piccoli. 3 Gen. di pesci acant., fam. squalidi; più piccoli del pescecane.

Scinco - affine al coptico suchi cocodrillo (aggiunto n prostetico) - cocodrillo terrestre. 2 a. Sp. di rett. saurii, fam. scincoidi; gen. scinco; scinco officinale. 3 m. Gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; una delle cui specie è lo scinco officinale. \* Scincoino. V. Scincoino. V. Scincoino.

\* SCIODOFILLO – da σχιώδης skiddes ombroso (σχιά sk-ià ombra) e φύλλον fyll-on foglia – gen. di p. d., fam. araliacee; che danno molta ombra colle loro larghe foglie.

\* SCIÒFILA - da σχιὰ sk-ià ombra e φιλίω fil-èo amo - gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che amano i uoghi ombrosi. \* Sciòptica - da σχιὰ sk-ià ombra e ὅπτω ὀpt-o vedo - sfera o globo che serve agli esperimenti della camera oscura.

SCIROFÓRIE - da σείρον skir-on ombrello e φέρω fêr-o porto - festa solenne in onor di Minerva; in cui le statue degli Dei si portavano sotto ombrelli o baldacchini.

SCIROFORIONE V. Sciroforie - mese attico in cui si celebravano le

sciroforie; maggio-giugno.

Scirro - dal skt. chara duro - indurimento di una pare organica con alterazione del tessuto e tendenza al cancro. 2 m. Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; il cui corpo rassomiglia a un piccolo tumore.

\* SCIRROBLEFARÒNCO – da σχίζος skirr-os scirro, βλέφαρον blèfar-on palpebra e όγκις ònk-os tumore – indurimento scirroso delle palpebre.

\* SCIRROBLEFAROSI – da σχίρρος skirr-os scirro e βιάφαρον blèfar-on palpebra – degenerazione scirrosa delle palpebre.

\* Scirrocele - da σχίζρος scirros scirro e χήλη kèl-e tumore - scirro dei testicoli.

iei testicon.

\* Scirroftalmia – da σχίζός skirr-os scirro e ὀφθαλμὸς ofthalni-òs occhio – sin. di scleroftalmia.

\* Scirro e γαστήρ, γαστέρς skirr-os scirro e γαστήρ, γαστέρς gastèr, gastr-òs ventre – degenerazione scirrosa del ventricolo.

Scirro – degenerazione scirrosa.

\* SCIRROSĂRCA – da σχίρρος skirr-os scirro e σὰρξ, σαρχὸς sarx, sark-òs carne – indurimento del tessuto cellulare.

SCIRROSI - da σχίβρος skirr-os scirro - formazione di uno scirro o scirroma.

\* Scirro - da oxígos skirros scirro - che : riferisce allo scirro.

\*Scirte - da σχυτάω skirt-ào solto - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; le cui zambe posteriori

sono preprie al salto.

 Scisma – alterate da σχίσμα schisma (σχίζω schiz-o separo) – separazione, specialmeste, separazione di una parte di una comunione religiosa dalla rimanente.

\* SCISMATICO. V. Scisma - che segue uno scisma, che si è separato dalla comunione religiosa cui ap-

narteneva.

Scitala – da σκόπε skyl-os pelle, cuojo – striscia di cuojo che si avvolgeva intorno a un rotolo di legno, scrivendo sulle commessare, in modo che, svolta che fosse, lo scritto non poteva decifrarsi che da chi l'avvolgesse sopra un legno della forma stessa; modo di corrispondenza che usavasi dai Lacedemoni. 2 m. Gen. di rett. ofidii, fam. serpenti; lunghi, stretti; a guisa di scitala.

Scitino - da σχώτες skyt-os cuojo - m. sp. di p. a., fam. licheni, gen. collema; di consistenza coriacea.

SCITÓBB - da σχύτος skyl-os cu jo e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins. apt., am. aracuidi; il cui bezzolo è coriaceo.

SCITONÈMA - da σχύτος akyt-os cuojo e vῆμα nèm-a filo - gen. di p. a., fam. ficee scitonemee; che consistono in filamenti coriacei.

\*Scitonemèe. V. Scitonèma.

\* SCITOTAMNO – da σχύτος skyt-os euojo e θάμμος thàmn-os cespuglio – gen. di p. a., fam. ficee; formate da filamenti coriacei.

Scitaopo – da σωθρός skythrės triste e čψ, όπος ėps, ep-ės aspetlo m. gen. d'ucc. arrampicalori, fam. cuculidi; tristi, selvatici, che stanno quasi sempre nascosti e non si possono addemesticare. \* Sciurii, Sciuridi. V. Sciuro

Sciüro - da σχιά sk-ih embru e cipă ur-à code - gen. di marmu. resicanti, fam. sciurii o sciuridi; che hanno maa bunga e grossa coda ritorta, che ombreggia il corpo; welz. scorittolo.

\* SCIURÒIDE – da oxíospo; sklur-os sciuro, scujattolo e sibo; èid-os forma, soniglianza – st. gen. di p. a., fain. resechi, gen. ipne; la cui forma arieggia a coda di sco-

inttolo.

"Sciundoperno - da aximpos aklurons seiaro, scojatiolo e zrupòr ptoron ola - gen. di mamm. rosicanti, fam. sciurdi; forniti di larghe membrane, che congrungono i piedi posteriori ai relativi anteriori e nel salto si aprono a guisa di ale; come dire scojatioli elati.

\* SCLERACNE - da σκλαρὸς skler-ds duro e άχνη àchn-e gluma - gen. di p. m., fam. graminee; le cui

glume sono rigide.

\* SCLEBANTEE. V. Scleranto.

\* SCLERANTO - da cranço; skier-às de p. d., fam. sclerantee; il cui frutto è composto di grani saldati colla base del perigono, che è persistente e durissimo.

\* SCLERECTONIA – da except skler-à sclerotica e except estomè taglio – sezione della sclerotica, e formazione di una pupilla artificiale.

\* Sclerena – da oxàmpòs skler-ès duro – indurimento del tessuto cel-

lulare dei neonati.

\*SCLERIA – da exàmple skler-ès duro – sp. di p. m., fam. caricee, gen. carice; distinte da foglie molto dure.

Scienisma – da oxàmpi skler-os duro – se, scirro del fegato.

\* SCLERITE – da szánpa akler-a sclerotica – infiammazione della alerotica.

SCLERO - da ozarpo; skler-os occhio - infiammazione della conduro - m. gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi: duri a mo' di pietra.

\* Scleròbase – da grançà; skler-òs duro e βάσις bàs-is base - gen. di p. d., fam. composte; la cui calatide dei fiori maturando diventa dura e come callosa.

\* Sclerocárpi. V. Sclerocárpo tr. di p. a., fam. funghi; i cui semi sono esternamente duri; sin. di pirenomicèti.

\* Sclerocárpo = da σχληρός skler-òs duro e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. d., fam. composte; i cui

semi sono durissimi.

\* Scleròcloa - da oxàngò; skler-òs duro e χλόπ chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee; erbe molto dure.

Sclerocócco - da σκληρός skler-os duro e xóxxos kokk-os grano, granello - m. gen. di p. a., fam. funghi; i cui spori sono globosi e duri. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; piccoli come granelli e duri.

SCLERODÈRMA - da σκληρὸς skler-òs duro e diqua dèrm-a pelle – m. gen. di p. a , fam funghi basidiospori; che consistono in una sorta di membrana, di pelle dura, coriacea.

Sclerodermi. V. Scleroderma - m. fam. di pesci malacopt.; la cui pelle è scabra o vestita di scaglie dure.

\* SCLERODÒNTIO – da σχληρὸς skler-os duro e όδους, όδοντις odús, odònt-os dente – gen. di p. a., fam. muschi; caratterizzate dalla durezza dei denti del peristomio.

\* Scleròfito - da σκληρός skler-òs duro e φυ δ, fyt-on pianta - gen. di p. a., fam. licheni; distinti da un tallo crostaceo.

Scleroftalnía – da oxxxpå;

giuntiva e difficoltà di muovere il globo dell'occhio, senza aumento della secrezione mucosa delle membrane e delle glandole di Meibomio. \* Scleroglòsso – da σκληρδ; skl**o**r-òs duro e γλώσσα glòss-a lingua gen. di p. a., fam. funghi; che hanno forma di lingua e sono coriacei, duri.

\* Sclerolèna - da σχληρδς skler-ðs duro e kaiva lèn a veste – gen. di p. d., fam. chenopodiee; i cui periantii si fanno alla maturità secchi

e duri.

 SCLEROLÈPIDE – da σκληρὸς skler-òs duro e λεπίς, λεπίδος lep-is, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. composte; il cui pennacchietto è composto di scaglie dure.

\*Sclerolòbio - da σκληρὸς skier-òs duro e λεθο; lob-òs baccello gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui frutti consistono in baccelli rigidi, duri.

Scleroma - da oxampo; skler-os duro - scirro della matrice. 2 m. Contrazione dei vasellini dell'occhio e aridità di esso 3 m. Indurimento del tessuto cellulare dei neonati. \*Scleromeninge - da oxanpos

skler-òs duro e μήνιγξ, μήνιγγκ meninx, mening-os meninge - dura madre; una delle tre membrane che avvolgono il cervello.

\* Scleronixi – da σχληρά skler-à sclerotica e vocaw nyss-o pungo operazione della cataratta, in cui si ficca l'ago nella sclerotica.

\* Scleronòto – da σχληρὸς skler-òs duro e vietos nòt-os dorso gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno il dorso duro.

\* Scleròptero – da oxàngo; skler-òs duro e mucò, pter-òn ala gen. d'ins. col. tetr. fam. curcuskler-os duro e sodanus; ofthalm-os lionidi; forniti di zu rigide, dure.

\* Sclerosarcoma - da oxançã: | r-os duro e o: E, torgão thrix, trich-os skler-os duro e capt, capat; sarx, capello - gen. di p. a., fam. alghe; sark os carne - tumore duro e carmoso alle gengive.

\*Scienosi - da oxàn; è; skler-òs duro - affezione del cervello, in cui si forma una materia amorfa, grumulosa e molto densa.

\*Scleròsomo – da σκλης»: skler os duro e coma som-a corpo gen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: durissimi a guisa di pietra.

\* Sclerostilo - da σχληρός skler-ds duro e στύλες styl-os stilo - gen. di p. d., fam. esperidee: distinte

da uno stilo rigido.

Sclerostoma - da σκληρὸς skler-òs duro e στόμα stòm-a bocca - m. gen, di elm, nematoidi, fam, ascaridii: la cui bocca è dura, mentre le altre parti sono molli.

Sclerostomi. V. Sclerostoma m. fam. d'ins. dipt.; caratterizzati da un succhiatojo duro, sporgente,

\* SCLEROTAMNO - da σχληρός skler-òs duro e báuvos thâmn-os virgulto – gen. dí p. d., fam. leguminose; che hanno robusti virgulti.

 SCLERÓTICA - da σκληρὸς skler-òs duro - membrana esterna dell'occhio, opaca e dura, detta pure cornea opaca; volg. bianco dell'oc-

\* Scleròtico – da σχληςδ; skler-ôs duro - ep. dei rimedii che si credevano non atti ad accrescere la densità dei tessuti del corno.

\*Scleroticonixi. V. Scleronixi. \*Scleroticotomia. V. Sclerec-

tomia.

\* Scleròtio – da σχληρό; skler-ós duro - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno scorza dura e carne più o meno compatta.

\* Sclerotite - da σχληρά skler-à sclerotica – infiammazione della

sclerotica.

\* Scleròtrico - da oxared; sklè- cestoidi; sorta di vermi.

che consistono in filamenti rigidi.

\* Scleròxilo - da oxàniò: skler-ds duro e túxo xyl-on legno gen, di p. d., fam, sapotacee; che hanno legno durissimo.

Scòla, \*Scuòla - dal zendo çakhsh, parsi e persiano çach imparare; zendo khça insegnare (skt. cak essere idoneo, capace); zendo da-klish insegnare; lat. di-sco imparare (aggiunto un l paragogico) - luogo ove s'insegnano scienze od arti. 2 Totalità dei discenti.

Scolarca - da oyoàn schol-è scuola e dovoc arch-òs capo – direttore di una scuola (nell'ellenico volgare, direttore di una scuola elementare).

Scolárchia. V. Scolárca - uf-

ficio dello scolarca.

Scolàrchico. V. Scolàrca che si riferisce a scolarca o a scolarchia.

\* Scolàre. V. Scòla – chi va alla scuola per imparare, discepolo.

SCOLASTICA - da oyohn schol-è scuola - m. filosofia del medio evo; applicazione al dogma dell'uso formale della ragione; così detta perché nacque e crebbe nelle scuole di quei tempi.

SCOLASTICO. V. Scolastica - che si riferisce alla scuola. 2 m. Ver-

sato nella scolastica.

Scoleciasi - da σχώληξ, σχώληκος skólex, skólek-os verme stato morboso cagionato da vermi.

Scoleco - dal skt. kshal scorrere, khsar scorrere, serpeggiare; coptico shle strisciare (σχωλύνω, σχωλύπτω skolyn-o, skolypt-o m: ravvolgo, mi muovo tortuosamente; σχολιὸς skol-iòs curvo, tortuoso) a. verme. 2 m. Gen. di elm., fam.

\*Scolecurago - da σχώληξ, σχώmacs sholex, skolek-os verme e φάγω fàg-o mangio - gen. di ucc. passeri, fam. sturnidei; che si nutrono di vermi.

\* Scolelepide (invece di scolecolepide) - da grónně skôlex verme e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di anell., fam. aricii; sorta di vermi coperti di scaglie.

SCORIA - da oxonio: skol-ios sinuoso - m. gen. d'ins. imenopt., fam. scolidi; che hanno addome elissoide ed allungato.

Scoliaste - da σχόλων schol-ion scolio - autore di scolii.

\* Scolicòtrico – da σχώληξ, σχώληκος skólex, skólek-os verme e θρίζ, τριχός thrix, trich-òs capello gen. di p. a., fam. funghi clinospori; che consistono in filamenti a mo' di vermi.

\* Scòlidi. V. Scòlia.

Scólimo – da σχόλος skól-os spina - gen. di p. d., fam. cicoriacee; irte di lunghe e dure spine.

Scolio - da ozoká schol-è scuola - nota grammaticale o critica a un classico antico, particolarmente ellenico, a uso dei discenti.

\* Scoliòpio - da σχολιδε skol-iòs sinuoso e όφις df-is serpe - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; sinuosi, tortuosi.

Scoliosi - da σχολιδ; skol-iðs obliquo - deviazione laterale della colonna vertebrale; gobba.

\* Scolitarii. V. Scolito.

\* Scolito - da σχολύπτω skolypt-o lacero - gen. d'ins. col. pent., fam. xilofagi; che distruggono, riducono in polvere il legno.

SCOLOPACE - da σχολοψ, σχολοπος školops, skolop-os palo, spina; cosa lunga e sottile (in generale) - gen. di ucc. trampolieri, fam. scolopacidei; che hanno il becco lungo e sottile; volg. beccaccia.

\* SCOLOPACIDÈI. V. Scolopare.

Scolopendra - del skt. kshal scorrere, kshar scorrere, serpeqgiare, coptico shile strisciare ( Seòleco), e skt. pad, pada, coptico pat piede, preposto al d un n prostetico - gen. d'ins. miriapedi chilopodi, fam. seolopendriđi; come dire serpentelli, vermi forniti di molti piedi; volg. millepiedi.

\* Scolopendridi. V. Scolopen-

dra.

\*Scolopendrio - da σπολοπένδρα skolopèndr-a scolopendra - st.-gen. di p. a., fam. felci, gen. asplenio; le cui foglie hanno nel loro rovescio delle linee che arieggiano ad una scolopendra.

\* Scolopsi - (invece di scolecopsi) da σχώληξ skòlex verme e όψις òps-is. aspetto - gen. di pesci acant., fam. percoidi; piccoli, vermiformi

\* Scoloptero - da σχόλος skol-os spina e πτερόν pter-on ala - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; le cui ali sono lunghe e sottili. Scoliosanto – da σχολιδ: skol-iús

obliquo e ἄνθος ànth-os fiore – gen. di p. d., fam. rubiacee, i cui fiori

hanno divisioni oblique.

\* Scolospermo da σχόλος skól-os spina e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. composte; il cui seme è lungo e sottile, a guisa di spina.

\* Scomberòidi. V. Scòmbro.

Scombro - dal coptico sk, sek. sok trarre, allungare (V. Scheno) e pomese romb-os fuso (pemeso remb-o aggiro); forma ipotetica scròmbo, cangiata in scòmbro - gen. di pesci acant . fam. scomberoidi : lunghi, fusiformi.

Scopo - da σχοπίω skop-èo osservo, miro - mira, bersaglio; fine

a cui si tende.

SCORPENA. V. Scorpione - gen. di pesci acant., fam. corazzati;

SCO armati di acute spine, le cui punture sono talvolta pericolose..

SCORPIONE - affine al tedesco scharf geuto, schärfen acuire. (lat. carpo Incero, consumo) gen. d'ins. apt., fam. aracnidi, tr. scorpionidi; così detti perchè pungono, feriscono.

Scorpionidi. V. Scorpione.

\* Scorpiero - da oxomios skorp-iòs scorpione e copà us-à coda gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui baccelli di forma spirale, composti di più articolazioni spinose o tubercolose, arieggiano a code di scorpione.

SCOTINO - da σχότος skot-os oscurità - m. gen. d'ins. col. eter.. fam. melasomi: che escono solo di notte.

\* Scotobio - da σχότος skôt-og oscurità e βίος bì-os vita - gen. d'ins. col. eter., fam. melasomi; che vivono in luoghi oscuri.

SCOTORE - da oxéres skôt-os oscurità e sidos did-os, id-os specie, somiglianza - m. gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; di colore fuliginoso.

\*SCOTOFILA - da oxóres skôl-ososcurità e φιλίω fil-èo amo – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che amano l'oscurità.

\* Scoròfilo. V. Scatòfila - gen. di mamm, chiropteri, fam. pipistrelli; che fuggono la luce. 2 St.gen. di ucc. rapaci, fam. notturni, gen, civetta; che escono dalle loro tane la notte.

\* Scotoptera - da exérce skôt-os oscurità e πτιρὸν pter-òn ala gen. d'ine. dipt., fam. ateriseri; che hanno ali di colore oscuro.

\* Scotornini. V. Scotornio.

\* Scorernio - de oxárec skôt-os oscurità e donc òm is uccello - gen. d'ucc. rapaci notturni, fam. caprimulgidi, tr. acotornini; che vanno

attorno di notte e si appiattano di giorno.

· Scuola, V. Scola.

\* Seisopigide - da orio sei-o, si-o. futuro guiom seis-o. sis o agito e πυγή pyg-è natiche - gen. d'ucc... fam. passeri insettivori; affini alle cutrettole, che menano il codione.

\* SEISURA - da σείω sèi-o, si-o, fut. σείσω sèis-o, sis-o agito e cuoà ur-à coda - gen. di ucc passeri insettivori: che hanno l'abitudine di muovere irregolarmente la coda.

\* SELAGINA - da σελαγέω selag-êo splendo (oixas sèl-as splendore) gen, di p. d., fam, selaginee; che amano luoghi aprichi, molto soleggiati 2 Št. gen. di p. a., fam. funghi, gen. licopodio; la cui superficie è lucida.

\* SELAGINÈE. V. Selagina.

SELASFORO - da σέλας sèl-as splendore e cim fèr-o porto - m. gen, d'ucc. anisodactili, fam. uccelli mosche; vestiti di splendidi colori.

\* SELASIA – da otias sèl-as splendore - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; adorni di vivacissimi colori.

\* SELASOMA – da σίλας sèl-as splendore e σώμα sòm-a corpo - gen. d'ins. dipt., fam, tafanii; di colore ebiaro.

Selene - da of as sel-as splendore - luna. 2 m. Gen. di pesci toracici ; di celore argenteo. 3 m. Macchia biancastra della cornea, di figura semilunare. & m. Macchia delle woghie; idem.

\* Selènia - da oranim selèn-e luna - gen. di p. d., fam. crucifere, tr. seleniee; così denominate per lo solendore agrecting come dire splendore lunare, dei lore fiori (secondo altri per la forma curva dei semi, a mo'di luna falcata)...

Seleniaco - de carine selen-e

sono periodici secondo il crescere o il calare della luna.

Seleniasmo, \*Seleniasi - da σελήνη selèn-e luna - malattia veriodica secondo le fasi della luna,

p. e. epilessia. \*Srieniato – da σελήνιον selèn-ion selenio - sale formato dalla combinazione dell'acido selenico con

una base.

\* SRLENIÈE. V. Selènia.

\* Selènico - da σελήνιον selèn-ion selenio - ep. di acido formato dall'ossigeno col selenio (tre parti di ossigeno e una di selenio).

Selènio - da σελήνη selèn-e luna - m. metalloide, così denominato perche quando è fuso e lo si raffredda rapidamente, forma una massa che ha uno splendore metallico simile a quello dell'argento, cui gli alchimisti davano il nome di luna. 2 m. Gen. di p. d., fam. ranuncolacee; che si credevano emmenagoghe; sin. di peònia.

 SELENIÒSO – da σελήνιον selèn-ion elenio - ep. di acido formato dall'ossigeno col selenio (due parti di ossigeno e una di selenio).

SELENITE - da σέλας sèl-as splendore - min.: varietà cristallina di zesso, cioè di solfato di calce: trasparente: detta pure pietra speculare.

\* Srlenitico – da σεληνίτης selenit-es selenite - che si riferisce alla

selenite.

\* Selenitòso – da σεληνίτης selenit-is selenite - ep. di acqua che contiene molto gesso o solfato di

\* Seleniùro - da σελήνιον selèn-ion selenio - combinazione del selenio con altro metallo.

\* Selenocepalo - da gertin selèn-e luna e xepadà kefal-è testa gen. d'ins. emipt. omopt., fam. cer-

Jung - ep. di malattia i cui accessi | copidi : la cui testa ha forma di luna falcata.

> \* Selenopèro - da erlán selèn-e luna e δέρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. penti, fam. clavicorni; il cui protorace è curvo come luna fal-

> \* Selenofillo - da gelávios selén-ion selenio e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. enantee; le cui foglie somigliano a quelle della

peonia.

\* Selendroro – da σελήνη selen-e luna e φέρω fèr-o porto - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno le antenne a forma di mezzaluna.

\* Selenografia – da σελήνη selèn-e luna e ypaph graf-è descrizione - descrizione della luna

\* SELENOLOGÍA - da σελήνη selèn-eluna e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina della luna.

\* SELENOPALPO - vocab. ibr. da σελήνη selèn-e luna e palpo - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; i cui palpi hanno forma di luna falcala.

\* SELENÒPE - da σελήνη selèn-e luna e ωψ, ωπὸ; ops, op-òs occhio-- gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; che hanno gli occhi a mezzaluna.

\* SELENOSPÒRIO - da GENTIM SElèn-e luna e σπόρος spòr-os seme - gen. di p. a., fam. funghi clinospori; i cui semi sono curvi a modo di luna falcata.

\* Sèlina – da σελήνη selèn-e luna - malattia delle unghie, caratterizzata da macchie nella loro sostanza; così detta perchè la luna è piena di

macchie.

SELINO - da of avev selin-on sedano - m. gen. di p. d., fam. ombrellifere; affini al sedano.

\* Senaforo – da ойµ2 sèm-a segno e φέρω fèr-o porto - surta di telegrafo i cui segnali regolano i movimenti di un bastimento, di una flotta, o sono destinati a far conoscere gli arrivi e le manovre dei bastimenti che vengono dall'alto mare o navigano a vista delle coste e dinanzi ai porti.

\* SEMANOTO - da σήμα sèm-a segno e νώτες nòt-os dorso - gen. d'ins. col. pent., fam. lungicorni; che banno il dorso segnato da linee ondate.

\*\*SEMECARPO - da σῆμα sèm-a segno e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. anacardiacee; il cui frutto ha un segno che somiglia a un cuore.

\* ŠEMIAZIGO - vocab. ibr. da semi mezzo e áčvyo; ázyg-os azigo - vena che nascendo dalle prime lombari penetra nel petto attraverso al diafragma e finisce nell'azigo.

\* ŠEMICOLO - vocab. ibr. da semi meszo e κόλον kól-on membro - segno che divide una parte di un periodo da un'altra; punto e virgola, o punto in alto (usato dagli antichi invece di due punti o di punto e vircola).

\*Semicròma - vocab. ibr. da se mi mezzo e χοῦμα chròm-a croma nota equivalente alla metà di una croma.

\* SEMIDIAMETRO - vocab. ibr. da se mi mezzo e διάμιτρον diàmetr-on diametro - mezzo diametro; raggio del circolo.

\* SEMIDIAPASON - vocab. ibr. da se mi πιετέο e \* διαπασών diapas-òn diapason - mezzo diapason; ottava diminuita di un semitono maggiore.

\* SEMIDIAPENTE - vocab. ibr. da semi mezzo e διαπίντε diapente diapente - mezzo diapente; quinta diminuita.

\* SEMIDIATESSARON - vocab. ibr. da sem i mezzo e \* διατισσάρων diatessar-on - quarta diminuita di un 
semituono maggiore.

\*SEMIFILLIDII - vocab. ibr. da carattere).

semi messo e \* φωλάδιω fyllid-ion fillidia - fam. di moll. inferobranchi; le cui branchie occupano la metà del corpo, invece di farne tutto il giro come nelle fillidie.

\* Semiò Bolo - vocab. ibr. da sem i mezzo e δ6ολὸς obol-òs obolo - mezz'obolo.

\*SEMIOGRAFIA – da σημεῖον semèion, sem-lon segno e γράφωgrāf-o scrivo – arte di scrivere con segni, in abbreviatura; sorta di stenografia, usata dagli antichi.

\* SEMIOLOGIA - da σημείον semeion, sem-ion segno e λόγος lòg-os discorso - trattato dei segni, delle sigle o abbreviature. 2 Trattato dei sintomi delle malattie.

\* SEMIOTICA - da computer sem-èion, sem-ion segno - sin. di semiologia.

SEMIOTO - da σημείον sem-èion, sem-ìon segno - m. gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; i cui elitri sono coperti da linee lungitudinali brune.

\*Semiparalisi - vocab. ibr. da semi mezzo e παράλυσις paralys-is paralisi - paralisi imperfetta.

\*Semitònico. V. Semitòno - scala musicale che procede per semitoni.

\*Semitôno, Semituôno - vocab. ibr. da sem i messo e tóveç tôn-os tuono - metà di un tuono; metà di quella differenza che passa tra una voce e l'altra consecutiva; in tervallo musicale minimo.

\*SEMNOPITÈCO - da σιμικές semn-ôs venerabile, grave e πίσκικο plithe-k-os seimia - gen. di mamm. quadrumani; sorta di scimie, così nominate perchè una delle specie, il semnopiteco entello, è in gran venerazione presso gli adoratori di Brama nelle Indie (secondo altri, per la gravità e la dolcezza del loro carattere).

\* SENAPA, SENAPE – alterato da σίναπι sinop (σίνω sin-o offendo ώψ, ἀπὰς ορε, ορ-ός οσελίο) – gen. di p. d., fam crucifere; i cui semi hanno un odore acuto che offende gli ocehi, eccita le lagrime.

\* SENAPISMO. V. Sinapismo. \* SÈNIA... SÈNO. V. Xènia...

\*Sènia... Sèno. V. Xènia. Xèno.

SEPEDONE - da orizzo sep e imputridisco - gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; che abitano luoghi paludosi e puzzano. 2 m. Gen. di ins. dipt., fam. atericeri; puzzolenti.

\*Sepedònio - da σήπω sèp-o imputridisco - gen. di p. a., fam. funghi sporotrichi; che crescono sopra altri funghi imputriditi.

SEMA, \*SEPPIA - da omn sèpes servicia, putredine - gen di moll. crfalopodi, fam. sepidei; che per isfuggire ai loro nemici intorbidano l'acqua, spremende da una glandola una sorta di liquo nero.

\* SEPIDÈI. V. Sèpia.

SEPO - da orimo sep-o imputridisco - gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; che abitano luoghi paludosi, acque putride.

\* SEPSIDE - da σήπω sep-0 imputridisco - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. sepsidi; che depongono le loro uova nel letame.

SEPTADE — du ἐπτὰς, ἐπτάδος eptàs, eptàd-os sellenario — m. gen. di p. d., fam. erassulacee; che hanno sette stami, sette pistilli, sette squame retonde o sette carpelli poispermi.

SEPTICA - da offica sèpre imputridiace - m. gen. di p. a., fam. funghi bissacci; che crescone sui corpi che cominciano a mascire.

SEPTICO - da crimo sep-o impafridisco - rimedio topico che carrode le carai, disponendolo alla putrefazione. \* Septöria - da σίπω sép-o imputridisco - gen. di p. a., fam. funghi; che hanno odore di putredine.

\* SERANTO. . SESTIA. V. Xerba-

to... Xėstia.

SÈRICA - da oro sèr baco da seta - m. gen. d'ins. col. pent.. fam. lamellicorni; coperti di un pele molle come seta.

\* SERICESTA - da onpusò; serikòs serico e śobi; esth-ès veste - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; coperti di pelo molle come seta.

SERICO - da oro ser bace da seta - di seta, setoso.

di seta, setoso.

\*Sericocarpo – da σηρικός serik-os serico e καρπός karp-os frutto – gen. di p. d., fam. composte; lo cui achene sono coperte di peti.

\*SERICOCERA – da σηριώς serik-òs serico e κέρας kèr-as corno – gen d'ins. dipt., fam. atericeri; distinti

da antenne pelose.

\* SERICODÉRA – da onpixòs serik-às serico e dépa dèr-e collo – gen. di ins. col. pent., fam. carabici; il cui protorace è coperto di peli.

"SERICOGASTRO - da onpuxo, serik-os serieo e parrio, parete gaster, gastro s ventre - gen. d'ins. imenopt., fam. vespii; che hanno il ventre peloso. 2 Gen. d'ins. col. betr., fam. lungicorni; idem.

\*SERICOIDE - da orpun serik-è serica e sale; èid-os, id-os, specie, somiglianza - gen. d'ins. col. pent. fam. lamellicorer simili alla

serica.

\*SERICOMIA – da enqueç serik-òs serico e poix my-ia mosea – gen.
d'ins. dipl., fam. atericeri; sorta di mosche coperte di folto pelo.
\*SERICOSOMO – da enqueç serik-òs

serico e coma som a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; tutti pelosi

\* SERICOSTONA - da especie; seri-

k-os serieo e otóma stóm-a bocca - le membra animali che vanno in gen. d'ins. neuropt., fam. friganii. tr. sericostomiti; cho hanno mia specie di muso peloso.

\* Sericostomiti. V. Seriedstoma. \* SERIDIA - da σίρις, σίριδος sèris, sèrid-os cicoria - gen. di p. d., fam. cicoriee. tr. seridiee : simili alla cicoria.

\* SERIDIEE. V. Seridia.

SERIFIO - da onoípios serif-ion sorta di absintio - m. gen. di p. d , fam. composte, tr. serifice.

\* Serifiee. V. Serifio.

\* Seriola - da céas sèr-is cicoria - gen. di p. d., fam. composte; affini alla cicoria.

SESAMO - dall'ebraico shemen olio - gen. di p. d.; fam. bignoniacee : dai cui semi si estrae olio.

SESAMOIDE - da ozoáun sesam-e sesamo e cidos éid-os. id-os forma, somiglianza - nome specifico di varie piante i cui semi somigliano a quelli del sesamo 2 m. Sorta di ossicini, a foggia di semi di sesamo, che si sviluppano nei tendini, vicino ad alcune articelazioni (mani, piedi ecc.).

\* SESANOIDEO. V. Sesambide che appartiene alle ossa sesamoidi.

Sesta - da ore ses tignuela m. gen. d'ins. lepid.. fam. crepuscolari, tr. sesidi.

\* SESIDI. V. Sésia.

Sesell, \* Sesello. V. Cardamòmo - gen di p. d., fam. orabrellifere, tr. seaelinee; il cui tipo è il seselio o caro.

\* Seselinèe. V. Séseli.

\* Setòpaga – da one, ontos sès, set às tignuola e páyu fág-a mangio - gen. di ucc., jam. museicapidei; che si nutrono d'insetti.

\* Spacezària – de opékskes sidkel-os s**feccio – ge**n, di p. a., faze. ficee ceramiee; i cui rami sono all'extremità mertificati, quest come | cieters - gen, di nec. inselletori,

isfacelo.

\* SPACELISMO - da συσκιλος εfàkel-os sfacelo - m. inflammazione di cervello

SFACELO - opposto a φάκελος fakel-os fascio (compagine) - malattia che si estende da una a tutte le parti del corpo, ne dissolve la compagine e produce la morte.

\* SFAGEBRANCHIO - da σφαγή sfag-è gola e βράγχων branch-ion branchia - gen. di pesci malac. apodi, fam. anguilliformi: le cui branchie sono collocate sotto la

\* SFAGNÉE. V. Sfàgne.

SFAGNO - da opayvic stagn-os muschio - m. gen. di p. a., fam. muschi, tr. sfagnee; sorta di muschio.

SFAZO - da opáča sfaz-o uccido - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; molto crudeli.

\* Spècia – da σφήξ, σφηκές sfex, sfek-ds vespa – gen. d'ins. lepid., fam crepuscolari; che hanno qualche somiglianza colle vespe.

SPECODE - da owik, owned stex. sfek-ds vesps e noog did-os, id-os specie, somiglianza - m. gen. d'ins. imenopt., fam. nomadidi ; che somigliano in qualche cosa alle vesse.

\* SFECOMPA - da σφήξ, σφημός sfex, sfek-ès vespa e poia my-la mosco - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomis; sorta di mosche, che arieggiane a vespe.

\*SFECOMORFA - da cont. conxes sfex, sfek-ès vespa e popph morf-è forms - gen. d'ins. col tetr., fam. lungicorni; che semigliane un pecc alle vespe.

\*SPECOTERA - da soft. sonzàs stex, state-os vespe e one ther enr-

SFE fam. turdidi; che vanno a caccia | distinti dalla coda a forma di di vespe e di altri insetti.

\*Spege - da σφήξ, σφηχός sfex, sfek-os vespa - gen. d'ins. imenopt., fam. sfegii o sfegidi; che

somigliano alle vespe. \*Sregii, Sregidi. V. Sfege.

\* SFEGINA - da σφίξ, σφικός sfex, sfek-òs vespa - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; che hanno qualche somiglianza colle vespe.

SPENA - da opriv sfen cunen - m. sp. di moll conchiferi bivalvi, fam. corbulee, gen. corbula; le cui conchiglie hanno in una delle valve un piccolo dente triangolare, ch'entra a guisa di cuneo in una cavità dell'altra valva. 2 m. Min.; titano siliceo-calcare: in cristalli cuneiformi.

\* SFENANDRA - da opriv sfen cuneo e άντρ, άνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame - gen di p. d., fam. scrofularinee; i cui stami hanno forma di cuneo.

\*SFENANTA - da σφήν sfen cuneo e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. cucurbitacee distinte da un calice a tubo aderente, allungato a forma di cuneo.

Spenisco – dim. di opin sfen cuneo - m. gen. d'ucc. palmipedi; distinti da un rostro di forma conica.

\*SFENOCÈFALO - da σφήν sfen cuneo e zapadi kefal-è testa - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che hanno testa cuneiforme. 2 Gen. di pesci acant. foss., fam. percoidi; idem. 3 Sorta di mostro umano, caratterizzato dalla forma anormale dell'osso sfenoide, che ha le due apofisi pterigoidi esterne quasi tutte congiunte, locchè deforma la

\*Spenocerco - da ophy sfen cuneo e xipxes kèrk-os coda - gen. d'ucc. gallinacei, fam. colombe; | \* Sfromascellàre - vocab. ibr.

cuneo. \* SFENODÈRA - da opriv sien cuneo

e Ein der-e collo - gen d'infus., fam. arcelline; distinti dal collo a

forma di cuneo.

\* Spenodo – da opiv sien cuneo e ¿δοῦς odùs dente - gen. di pesci condropt foss., fam. selacii; che hanno denti cuneiformi.

\* Sfenofaringéo - da σφέν sfen cuneo e φάρυγξ, φάρυγγος fárynx. faryng-os faringe - ep. di due muscoli che appartengono all'osso sfenoide e alla faringe.

\* Spenofillo – da goziv sen cuneo e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d. foss., fam. conifere; distinte da foglie a forma di cuneo. \* SFENOFORO - da σφίν sfen cuneo e φέρω fer-o porto - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: forniti di antenne cuneiformi.

\* Sfenogina – da σφέν sfen *cuneo* e γυντ gyn-è donna, fig. pistillo, stigma - gen. di p. d., fam. composte, tr. sfenoginee; distinte dallo stigma a forma di cuneo

\* SFENOGINEE. V. Sfenogina.

\* SFENOGNATO - da σφέν sfen cuneo e yválks gnáth-os mandibola - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno mandibole cuneiformi.

\* SFENOIDALE. V. Sfenoide - che si riferisce allo sfenoide (spina.

seni ecc.).

SFENOIDE - da opiv sien cuneo e sides èid-os, id-os forma, somiglianza - m. osso a foggia di cuneo, che forma quasi la base del eranio.

\* SFENOLÈPIDE - da σφίν sfen cuneo e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os squama - gen. di pesci malac. foss.; distinti da squame cuneiformi.

da converdic sseno-eid-es, sse- | forma di capeo; sin, di cuneino-id-ès sfenoide e mascella che si riferisce all'osso sfenoide e al mascellare.

\* SFENO-OCCIPITALE - vocab. ibr. da σφηνοιδίς sfeno-eid-ès, sfeno-id-ès sfenoide e occipite - che appartiene all'osso ssenoide e all'occipitale.

\* Spenonco - da opi, sfên cuneo e orace duk-os uncino - gen, di pesci placoidi foss.: caratterizzati da denti i quali hanno un solo cono molto sviluppato e arcato di dentro.

\* SFENOPALATINO - vocab. ibr. da σφηνεαιδίς sfeno-eid-ès, sfeno-id-ès ssenoide e palato - che si riferisce allo sfenoide e al palato.

\* Spenoparietale - vocab. ibr. da σφηνειδές sfeno-eid-ès, sfeno-id-ès sfenoide e parietale (osso) - che si riferisce all'osso sfenoide e al narietale.

\*SFENÒPO - da goày sien cuneo e πούς pus piede - gen. di p. m., fam. graminee; distinte dalla base o piede del fusto, a cuneo.

\* Spenoptera – da σφήν sfen cuneo e mueo pter-on ala - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni;

distinti da ali a foggia di cuneo. \* SFENOPTERIDE - da σφήν sfen cuneo e aripic, a rindoc pteris, pterid-os felce - gen. di p. a. foss., fam. felci; caratterizzate da fronde o pinnule cuneiformi.

\* SFENO-PTERIGO-PALATINO - VOcab. ibr. da σφηνειιδές sfeno-eid-ès, sien-oid-es sfenoide, πτέρυξ, πτέρυyos pteryx, pteryg-os aletta e palato - muscolo dell'ugola relativo all'osso sfenoide, all'apofisi pterigoidea e al palato.

\*Spenorrando – da σφήν sfen cuneo e ράμφος ràmi-os becco - gen. di ucc. arrampicatori, fam. sfenorranfi; caratterizzati da un becco in l

ròstri.

\* SFENORRANFI. V. Sfenorranfo. \* Spenorrina - da opiv sien cuneo e siv rin naso - gen. d'ins. emipt., fam. cercopidi; la cui fronte è fornita di una carena a foggia di

\* Speno-salpingo-paringèo - vocab. ibr. da σφηνειιδίς sfeno-eid-ès. sfeno-id-ès sfenoide, σάλπιγξ, σάλπιγγες salpinx, salping-os tromba e φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe - ep. di due muscoli che appartengono all'osso sfenoide, alla tromba d'Eustachio e alla faringe.

\* Sfeno-balpingo-stafilìno – da σφηνειδις sfeno-eid-ès, sfeno-id ès sfenoide, σάλπιγξ, σάλπιγγος salpinx, salping-os tromba e σταφυλή stafyl-è ugola - muscolo che si riferisce all'osso sfenoide, alla trombad'Eustachio e all'ugola.

\* Spenosira - da opiv sien cuneo e osipa seir-a, sir-a serie - gen. di p. a., fam. ficee diatomee: distinte da filamenti formati da frustuli cu-

neiformi.

\* SFENÒSOMA – da σφήν ssen cuneoe σώμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. eter., fam. stenelitri; che hanno corpo cuneiforme

\* SPENOSPINOSO - da σφηνοειδές sfeno-eid-ès, sfeno-id-ès sfenoide e spina - che appartiene allo sfenoide ed alla spina dorsale.

\* SFENOSTAPILÍNO - da σφηνοειδές sseno-eid-ès, sseno-id-ès ssenoide e σταφυλή stafyl-è ugola - muscolo della laringe, che si riferisce all'osso sfenoide e all'ugola.

\*SFENÖSTILO - da opiv sien cuneo e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; caratterizzate dallo stilo dilatato in alto a foggia di cuneo.

\* SFENOTEMPORALE - vocab. ibr. da-

amyoudie sfeno-eid-ès, sfeno-id-ès sfenoide e temporale (osso) che si riferisce all'osso sfenoide e al temporale.

Spera - s int. e skt. bar, arm: phar-el circondare; ind. phira's che gira, rotazione, pher-à palla, sfera: arm. bar-uvr giro, cerchio, rotondo: afghano e cimrico per che gira, curva; pers. paràman eireuito: περί per-l. skt. par-i, pehlvi par intorno. - solido cinto di una sola superficie, di cui tutti: i punti sono egualmente distanti da un punto interno chiamato centro. 2 m. Gen. di moll. acefali; le cui conchiglie hanno forma quasi sferica.

\* SFERALCEA - da σφαίρα sfèra e άκκία alk-èa alcea – gen. di p. d., fam. malvacee; distinte da un frutto globoso.

\* Sperantèe. V. Sferànto.

\*SFERANTO - da opazoa sfera e avec; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte, st.-tr. sferantee; distinte da capitoli di fiori agglomerati a pallottola.

SFERIA - da opaioa sfera - m. gen di p. a., tam. funghi epifiti; i cui sporangi formano una massa

sferica.

\* SFERIACER - da oquipa sfèra tr. di p. a., fam. funghi pirenomicetic i cui spori sono di forma sferica.

\* Sferierra - de opaipa sfêra proprietà di ciò che è sferico.

SFERICO - de ouzion sfera - che ha forma di sfera : perfettamente rotondo.

SFERÌDIO - dim. di apaipa sfèra - m. gen. d'ins. col. pent., fam. palpicorni, tr. sferidioti; di forma globosa. 2 m. Specie di nicettacolo di fiori di forma steriea. 3 m. Cen. di p. s., fam. funghi; distinte da. expaule steriches.

\* SFERIDIÒFORA - da opaisition sferid-ion, dim, di opacoa sfera e ctoω fèr-o porto - gen. di p. d., fam. leguminose; così dette dai semi di forma sferica.

\* SFERIDIOFORO - V. Sferidiofora - gen, di p. d., fam, leguminose;

distinte da baccelli rotondi. \* SFERIDIÒTI. V. Sferidio.

\*SFERIDOPE - da σφαιρίδιον sferid-ion, dim. di opaipa sfera e ol, ¿dò; dos, op-de aspetto - gen, d'ins. emipt., fam. reduvidi; che hanno forma di pallottola.

Sperio - dim. di opaspa sfera - m gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno forma sferica. 2 m. Gen. d'ins. ortopt., fam. grillidi: idem.

Sperista. V. Sferistica - giocatore di palla, di pallone. 2 Maestre

di sferistica.

SPERISTERIO - da σφαιρίζω sieriz-o giuoco alla palla (coaipa sfer-a pellu) - locale anticamente annesso ai ginnasii, alle terme, ad altri luoghi pubblici ed ai palaszi signorili destinato al giuoco della palla.

SFERISTICA. V. Sferisterio - parte dell'antica ginnastica, che comprendeva tutti gli esercizi in cui si

faceva uso di palle.

SPERISTICO. V. Sferietica - Polativo a sferista e a sferistica. \* SFEROGABPA. V. Sferocampo -

gen. di p. a., fame funghic che henne fruttificazione: globosa.

\*SPEROCARPO - da oquipo sfère e καρπὸς, karp-ùs, firutto - gen, di p. a., fam. epatiche; distinte da cansule globulose, 2 Cen. di n. m., fam: cannee: idem.

SFERITE - da compe sfère - m. gent. d'ins. col. pent., fam. clavicorni: che hanne forme di nallestoba.

SPERITIE - de agaipe sfêre -

m. gen. di p. d., fam. crassulacee; | emipt., fam. nepidi; che hanne distinte da frutti globosi.

\* Speròbolo – da opaipa sfèra e βάλλω bàll-o getto - gen. di p. a. fam funghi; di forma globosa e che, quando gli spori sono maturi, li slanciano fuori.

\*Sperocapno - da opaipa sfèra e καπνὸς kapn-ủs fumo - st.-gen. di p d., fam. fumariee, gen. fumaria; distinte da un baccello gluboso.

\* Sperocaria – da σφαίρα sfêra e κάρυον kàry-on noce – gen. di p. d., fam. santalacee; il cui frutto consiste in una noce di forma globosa.

\*SFEROCARIDE – da opaïpa sfêra e e xápis char-is grazia - gen. d'ins. col. tetr., sam. ciclici; eleganti, di forma sferica.

 SFEROCEFALO – da opatoa sfera e zapadn kefal-è testa - gen. d'ins. col. pent., fam. serricorni; distinti dalla forma globosa della testa. 2 Nome specifico d'insetti e altri animali, che hanno la testa rotonda.

\*SFEROCERA – da opaiça sfêra e xίρας kèr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri, tr. sferoceridi; che hanno antenne globose all'estremità.

\*SPEROCERIDI. V. Sferocera.

\* Sperocero. V. Sferocera - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; distinti da antenne globose in cima.

\* SPEROCÓCCO - da opaipa sfêra e xoxxoc kokk-os grano - gen. di p. a., fam. ficee; i cui spori sono agglomerati, appallottolati.

\* Sperocoride - da apaipa sfèra e xoon kor-is cimice - gen. d'ins. emipt., fam. scutelleridi; sorta di cimici di forma globosa

δίμας dèm-as corpo - gen. d'ins. con uno de suoi assi maggiore del-

forma di pallottola.

\* SFERODERO - da oquipa sfera e Sign der e collo - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; distinti da un corsaletto globuloso.

\*Sperovesno - da opaipa sfein e δεσμός desm-os catena - gen. di p. a., fam. ficee desmidiee; formate di articoli lenticolari, riuniti in fila.

\*Sferòdo – da opaïpa sfêra e όδους od-ús dente – gen. di pesci ganoidi foss., fam. picnodonti; distinti dalla disposizione dei denti, circolarmente, in serie regolari.

\* SFEROFISA - da opaipa sfera e pooa fys-a enfiagione - gen. di p. d., fain. leguminose; i cui baccelli sono globosi ed enfiati.

\* Speroforia. V. Sferoforo - gen. d'ins. dipt., sam, brachistomii: distinti da antenne di forma sfe-

\* Speroforièe. V. Sferòforo.

\* SFEROFORO – da opaipa sfêra e φέχω fèr-o porto - gen d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che hanno antenne globose. 2 Gen. di p. a., fam licheni, tr. sferoforiee; distinte da apoteci globulosi.

\* SFBROGASTRO – da opaipa sfêra e yastip, yastpòs gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno addome

sferico.

\* SFEROIDALE. V. Sfervide - ep. dei liquidi che posti in contatto con una superficie riscaldata a un'alta temperatura, invece di bollire e svaporare, prendono una forma globulosa, a goccie, e conservano il loro volume.

SFEROIDE - da opaioa sfera e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - solido di forma ovale \*SFERODEMA - da opaioa sfera e che si avvicina alla forma sferica

l'altro. 2 m. Sp. di pesci branchio- p. a., fam. funghi; di forma gle steghi, gen. tetraodonte; di forma globosa.

\* Speroidina. V. Sferòide - gen. di foram, rizopodi; di forma sfe-

\* SFEROLÒBIO - da σφαῖρα sfêra e λοθος lob-os baccello - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; distinte da baccelli sferici.

\* Sperologia – da σφαῖρα *sfêra* e λόχος lòg-os discorso - trattato della sfera.

Sperona - da opaioa sfèra - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; a foggia di pallottola. 2 m. Gen di crost. isopodi, sam. sseromidi: che si appallottolano.

SFEROMACHÍA - da opaípa sféra e użyn mách-e combattimento giuoco della palla 2 Certame atletico, in cui i contendenti si battevano con palle di piombo involte in un sacco di cuoio.

\* Speròmetro – da σφαϊρα sfèra e p.t. pov mětr-on misura - strumento il quale serve per misurare la curvatura dei vetri sferici, delle lenti e dei vetri di ogni altra figura.

\* Speròmidi. V. Sfëroma.

\* SFEROMÒRFO - da opaipa sfèra e μερφή morf-è forma - gen. d'ins. col. pent., fam. lamellicorni; di forma globosa.

\* Sferònico – da spaïpa sfêra e ονυξ, όνυγος όπγχ, όπγch-os unghia - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che hanno unghie globose.

\* SFERONITE - da σφαίρα s/èra gen, di echin, crinoidi liberi foss.; di forma sferica.

\*Speropalpo – vocab. ibr. da opaioa sfêra e palpo - gen. d'ins col. tetr., sam. ciclici; distinti da palpi a pallottola.

\* SFEROPE – da σφαϊρα sfêra e δψ 6.6; ops, op-òs aspetto - gen, di broisv ther-lon bestia - gen. d'ins

\*Speropléa - da spaipa sféra e πλίω pl-èo nuoto - gen. di p. a.; fam. ficee : i cui filamenti nuotano sull'acqua e sono pieni di globetti.

\* SFEROPTÈRIDE – da opaipa sfêre e πτέρις, πτεριδος ptèris, ptèridos felce – gen di p. a., fam felci polipodiacee; i cui sporangi formano dei gruppi globulosi.

\* SPEROSIDERITE - da opaipa sfêre e σιδηρίτης sider-ites siderite - min.: varietà di siderite, che si presenta

in mazze globose

\*SFEROSÌRA – da σφαϊρα sfêra e σει à seir-à, sir-à serie – gen. d'infus., fam volvocini; a foggia di globuletti disposti in file.

\* ŠFEROSPORIO – da opaipa sfere e σπόρες spòr-os sporo - gen. di p. a., fam funghi clinospori; i em spori hanno forma globosa.

\* Sferostema – da opaiça sfero e στήμα stèm-a stame – gen. di p. d., fam. anonee; i cui stami sono collocati sopra un desco globoso. \* SFEROSTEMMA – da σφαίρα sfera

e στέμμα stèmm-a corona – gen. di p. d., fam. menispermee; caratterizzate dalla corona sferica dei loro fiori.

\* Sperostigma – da opaipa sfêre στίγμα stigma – gen. di p. d., fam. onagrarie; distinte da stigmi densi e quasi globulosi.

\* SFEROSTILBITE - da opaipa sfera e \* στυλείτης stilbit-es stilbite – min.; varietà di stilbite, in globuli.

\* SFEROTÈCA - da σφαίρα sfère e θή×η thèk-e teca - gen. di p. d. fam. scrofularinee; distinte da uns capsula globulosa 2 Gen. di p. a., fam. funghi: la cui fruttificazione ha forma sferica.

\* Speroterio – da opaisa sfêra e

amirian. diplopodi, fam. glomeridi; | di forma globosa.

SFEROTO - da opaipa sfèra - m.

gen. d'ins. col. eter., fam. stene-litri; a foggia di pallottola.

\* Sperula - da opaioa sfera sorta di globetti su cui erano scritti nomi di cavalli, vesti, monete ecc., largizioni che faceva Caligola al popolo romano. Si gettavano in mezzo alla folla: chi ne raccoglieva qualcuno, riceveva l'oggetto scrittovi sopra. 2 Pericarpio tondeggiante, dal quale si slanciano i semi di cui è ripieno.

\* SPERULÀRIA - da opaiça sfèra gen di elm.; coperti di granulazioni a forma di vesciche.

\*Sperulėe – da opzipa sfėra – fam. di moll. cefalopodi; la cui conchiglia è più o meno globulosa.

\* SFERULITE – da opaīpa sfera – gen. di moll. conchiliferi dimiarii, fam. sferuliti; di forma globosa. 2 Min.: varietà di feldspato globulare, che trovasi nelle rocce vulca-

niche a pasta vetrosa. SPIGMICA - da σουγιώς sfygm-ds polso - arte di esplorare, di cono-

scere il polso. SFIGMICO - da σφυγμό; sfygm-ds

polso - che si riferisce al polso. SFIGMO - da σφύζω, fut. σφύξω sfyx-o batto - polso, pulsazione.

\*Spignograpia – da σφυγμό; sfygm-os polso e ypaph graf-è descrizione - descrizione del polso.

\* Sfigmologia - da σφυγμές sfygm-òs polso e lóg-os discorso - trattato sul polso. 2 Parte della diagnosi che riguarda il polso.

\* Sfignologo. V. Sfigmologia ep. di medico molto pratico del polso e degl'indizii che se ne possono desumere. 2 Sin. di sfigmòmetro.

\* SFIGMOMETRO - da σφυγμά: sfy-

- strumento atto a misurare la frequenza e la forza del polso.

\* SFIGMOSCOPIO - da σφυγμός sfygm-òs polso e exemin skop-èo osservo - sin. di sfigmòmetro.

\* SPINCTANTO - da σφιγκτὸς stinkt-òs stretto (σφίγγω sfing-o stringe) e avoc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. rubiacee; distinte dalla corolla che consiste in un lungo tubo stretto sotto la gola.

SFINCTO - da σφιγατός sfinkt-os stretto (σφίγγω sfing-0 stringo) - m. gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonidi; il cui corpo è strettissimo, sottilissimo.

SPINCTERE, \* SPINTÈRE - da σφίγγω sfing-o stringo - nome di alcuni muscoli annulari che servono a chiudere o a stringere aperture o condotti naturali (sfinteri dell'ano , della vagina , della vescica, delle labbra).

\* SFINCTOLÒBIO - da σφιγατός sfinkt-ds stretto (σφίγγω sfing-o stringo e λοδὸς lob-òs baccello - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee: il cui carattere principale consiste in un baccello stretto ai due capi.

Spinge - dal coptico fik demone. che, preposto s intensivo, corrispondente alla particella aria sa (come nell'egiziano suash invece di uash *adorare*, soit invece d**i** oit illuminare, ecc.), cangiato k in g, e frapposto a prostetico, si trasforma in sfing. Pue anche derivare dall'egiziano she porta. vestibolo, ovvero da sbo scienza (coptico sabe sapiente, saf scriba, maestro, dottore), o da shafi, shfi terribile, e da ik (hik, fik) demone: forme ipotetiche sbe-ik, sho-ik, shfi-ik. Soppressa la vocale del primo elemento e cangiato il b in f, tutte queste voci si gm-òs polso e μίτρον mètr-on misura | trasformano in sfik; sostituito a

kilg, sfig; frapposto it n prostetico, sfing

Non vi è forse antico mito più difficile a interpretare di questo. Le attribuzioni della sfinge e le forme con cui venne rappresentata, sono tante, e così diverse e senza apparente nesso logico, da formare un viluppo finora inestricabile. Causa di questa confusione si fu o la varietà dei sensi di ik, hik, fik (V. più sotto), ovvero la unica forma fonetica a cui gli Elleni ridussero tre vocaboli egiziani distinti, she-ik sho-ik e shfi-ik; tre differenti demoni, ossia tre differenti personificazioni di idee astratte La sfinge era una statua colossale con testa umana e corpo di leone; genio, demone che simboleggiava la unione della mente e della forza, la contemplazione e l'azione, e si collocava alla porta dei tempii: sbe-ik. Poscia gli Elleni, secondo il loro costume, trasformarono questo mito sapiente, creando una nuova figura con volto e mammelle di donna, ali d'uccello, corpo di leone, coda di serpente, che non era simbolo di nulla. La sfinge era dottissima, onde chiamavasi per eccellenza σοφή sof-è la sapiente: proponeva enigmi da indovinare (ik, ikh nei composti significa anche divinazione, indovino). Infatti sob era per gli Egiziani la scienza propriamente detta; e probabilmente sob-ik, la scienza personificata, deificata; sinonimo di Ermete. Anche questo nome della scienza, la quale è per sè benefica, è principale fattore di civiltà, subì, per cagione dei pregiudizii popolari, le stesse trasformazioni cui furono soggetti, in altre lingue, vocaboli di senso affine (V. Magia, Medea, Farmaco); e gli antichi mitologi ci narrano che la sfinge l

era malefica e trista anzi che no. Così in Egitto ik, hik, fik ebbe senso di mago, incantatore, fattucchieres, vensficio, diavole. Finalmente secondo le più antiche tradizioni elleniche, la sfinge ha ufficio simile alle Erinni o Furie Giunone, Marte, altri Dei la inviano a punire dei malvagi : shafi-ik. shfi-ik. Shafi è sinonimo di Nrui o Exinni (V. Erinni): spesso trovasi nei geroglifici unito a questo vecabolo; nrui-shafiu, come dire terribilissimo. E non faccia maraviglia che gli Elleni abbiano per avventura trasformate quei vocaboli egiziani, in modo da produrre tanta confusione: basti che del zendo Zarathustra fecero Zoroastro. Solamente nella Beozia si conservò inalterato il secondo elemento, e la sfinge si chiamò fice, oit, oixò: fix, fik-òs, ossia semplicemente demone. Il nome geroglifico della sfinge posta all'entrata dei tempii era hu, cioè dio (di cui sono modificazioni demotiche ik, hik, fik); poscia, al pari di questi vocaboli, significò il principio del male,

Gen. d'ins. lepid., fam. stingidi; di brutta forma. \* Spingidi. V. Sfinge.

\* SFINGURO - da σφίγγω sfing-o stringo e ouoà ur-à coda - gen, di mamm. rosicanti insettivori; distinti da una coda che si avvolge e stringe. \* SPINTANTO... SPINTOLÒBIO. V. Sfinctanto ... Sfinctolàbio.

invece del principio dei bene - m.

SFIRÈNA - dalla radice skt. sfåv estendere; affine al lituano sparas truve, all'antico tedesco sper asta (tdea comune, estensione in lunghezza) – gen. di pesci acant., fam percoidi; distinti da un corpe molto lungo e da un muso in punta. \*SPIROSPERMO - da σφύρα sfyr-a martello e oniqua spèrm-a seme gen. di p. d., fam. ericacee; il cui frutto consiste in una bacca che arieggia nella forma ad un martello.

SFODRO - da opeded; slodr-ds impetuoso - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; impetuosi, violenti.

SFRAGIDE - da oppayis, oppayidos sfragis, sfragid-os suggello - min.; terra bolare; sorta di argilla sulla quale con un suggello facevasi l'impronto di qualche figura, che serviva come amuleto. 2 m. Varietà di diaspro con cui anticamente si fabbricavano suggelfi.

SFRAGISTICA - da σφραγίς sfrag-is suggello - m. scienza dei suggelli. negli antichi documenti; parte di

archeologia.

\* SGOMBRO. V. Scòmbro.

\* Siagona - da παγών siagon mascella - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; forniti di mandibole molto sviluppate.

\* Siagonagra – da σιαγών siagón mascella e ἄγρα àgr-a male, dolore (V. Chiràgra) - dolore reumatico alle mascelle, specialmente alla mascella inferiore.

\* Siagonánto – da παγών siagón mascella e žv6cs ànth-os fiore - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui fiore arieggia ad una mascella.

\* Siagònici – da σιαγών siagòn mascella - fam. di pesci abdominali : caratterizzati da mascelle al-

lungate e dentate.

\*SIAGÒNIO - da σιαγών siagòn mascella - gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che hanno mascelle prominenti.

\* Siagonoflogosi - da σιαγών siagón mascella e φλόγωσις flògos-is floyosi - infiammazione delle mascelle.

\* Siagonòti – da σιαγών siagòn

nali; le cui mascelle sono molto sviluppate.

SIAGRIDE - da ois sys porco e άγριες agr-ios selvatico - m. gen. di p. m., fam. palme; che crescono spontanee in luoghi selvatici e servoi e di pascolo ai porci.

\* SIALADENIA - da σίαλον sial-on saliva e áði, adén glandola - malattia delle glandole salivarie.

\* SIALADENITE. V. Sieladenia infiammazione delle glandole sali-

\* SIALAGOGO - da σίαλον slal-on saliva e ἄγω àg-o porto, conduco – sostanza che provoca la secrezione della saliva.

\* SIALIDEO - da σιαλίς, σιαλίδις sialis, sialid-os saliva - gen d'ins. neuropt., fam. planipenni; le cui uova fanno una macchia come di sputo sulle foglie ove sono deposte.

\* SIALISCHESI - da σίαλον slal-on saliva e ἴσχω ìsch-o ritengo – ri– tenzione o soppressione della saliva.

SIALISMO - da oíxico sial-on saliva - copioso afflusso di saliva; sin di plialismo.

\* SIALOCOO - da o(z).cv slal-on saliva e χέω chè-o spando - chi spande nel parlare soverchia saliva o per difetto naturale o per malattia.

\* SIALOGRAFIA - da σίαλον slal-on saliva e γράφω graf-o scrivo, descrivo - descrizione della saliva.

\* Sialologia - da σίαλον sial-on saliva e λέγες lòg-os discorso trattato sulla saliva.

\* Sialorréa – da σίαλον sial-on saliva e ρέω rèo scorro – scolo di saliva, salivazione.

\* Sialosiringa – da σίαλεν sial-on saliva e σύριγξ, σύριγγις syrinx, syring os fistola - fistola salivare.

Sibilla - da Zeos, Aos Zens, Di-ds Giore (doricamente 2 à : Si-us piascella - fam. di pesci addomi- | - albanese se santo) e albanese bilje figlia - donna che, secondo! i mitologi, era divinamente ispirata e prediceva il futuro.

Sibillino. V. Sibilla - relativo a sibilla. 2 m. Oscuro, come erano

le predizioni delle sibille.

Sibìno – da σιθύνη sibyn-e lancia, spiedo - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; molto lunghi, a foggia di spiedo.

\* Sibinòrio - da σιθύνη sibyn-e spiedo e oois of-is serpe - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; lunghi e

sottili come spiedi.

\* Sibinomòrfi - da σιδύνη sibvn-e spiedo e μερφή morf-è forma - sez. di rett. ofidii; fam. colubri; lunghi, a forma di spiedo.

\* SICEFALI - da oùv syn con, insieme e κεφαλή kefal-è testa - fam. di mostri doppii autositarii; che hanno

testa doppia.

\* Sichéa - da σύκον syk-on fico tumore, escrescenza di carne, a

forma di fico.

\* Sicidio – dim. di σικόα siky-a ventosa - gen. di pesci acantopt., fam. gobioidi; caratterizzati dalla riunione delle pinne ventrali in una sorta di campana o di bacino rotondo, a foggia di ventosa.

\*Sicinio - da ouxos syk-on fico gen. di p. d., fam. orticee; che

rassomigliano al fico.

Sicio - da oíxuos siky-os cocomero - m. gen. di p. d., fam. cucurbitacee, tr. sicioidi; distinte da un frutto ovale, di forma simile al cocomero.

\* SICIÒIDI. V. Sicio.

\* Sicofaga - da ouxov syk-on fico φάγω fag-o mangio - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; che rodono i fichi

\* Sicopago. V. Sicofaga - gen. d'ucc., fam. piche; che sono ghiotti

di fichi.

ingiurio, oltraggio, vitupero o ski-vg lacero (tshpik calunnio) e kuvendi discorso (albanese kuvend-oig, ellenico volgare xou6evδιάζω kuvendi-az-o discorro; rumanesco kuventu parola. scorso) - calunniatore.

\* Sicoma – da oŭxov syk-on fico escrescenza verrucosa somigliante

a un fico.

Siconòro - da oŭxov syk-on fice e μόρον mor-on gelso - gen. di p. d., fam. urticee, gen. fico; i cui frutti hanno sapore simile a quelli del gelso. 2 m. Gen. di p. d , fam. acerinee; che somigliano al fico e al gelso; sin. di pseudoplatano. \* Sicono - da ouxor syk-on fico frutto composto, formato da un involucro monofillo, carnoso, stretto in cima, che racchiude un gran numero di piccole drupe; come il fico.

\*Sicosi – da műxov syk-on *fico* · malattia parassitica dei follicoli pe losi della faccia, caratterizzata dal l'eruzione di piccole pustole, a somiglianza di chicchi di fico.

\*SIDERANTO - da σίδηρος sider-os ferro e aveos anth-os fiore - gen. di p d., fam. composte; i cui fiori

hanno color di ferro.

\* SIDERETINA (invece di sideroretina) - da sionpie sider-os ferro e pariva retin-e resina - min.; solfato di ferro unito con arsenicato dello stesso metallo; di uno splendore resinoso.

\*SIDERIDI – da σίδηρος sider-os ferro – fam. mineralogica di corpi solidi che hanno per base il ferro.

\* SIDERISMO - da σίδηρος sider-os ferro - azione del ferro, di altri metalli, in generale dei corpi inorganici, sull'uomo, particolarmente sull'uomo ammalato.

Siderite - da oidnes sider-os SICOFANTE-dall'albanese sh-aig | ferro - m. min.; sin. di lapialazzuli, che credesi colorato dal fosfato di ferro. 2 m. Min.; pirite arsenicale; che ha color ferrigno. 3 Gen. di p. d., fam. labiate; così dette perchè si attribuiva loro la proprietà di guarire le ferite fatte col ferro.

Sideritide - da cídnos sider-os ferro - m. gen. di p. d., fam. labiate; caratterizzate da fiori di co-

lor ferrigno.

Sidero - da ríonpos sider-os ferro - m. min.; fosfuro di ferro.

\* SIDEROCALCITE - vocab. ibr. da

¬'Appes sider-os ferro e calce unin.: miscuglio di ferro carbonato

e di calce; sin. di dolomia.

\*SIDEROCRISTA - vocab. ibr. da
ciônpo; sìder-os ferro e lat. crista
cresta, pennacchio - min.; ferro
oligisto, che rifrange la luce coi più
hei colori, che si spandono a somiglianza di pennacchio.

Siderodactilo – da σίδαρος slder-os ferro e δάατυλος dàktyl-os dito – m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno zampe durissime.

\* SIDERODENDRO – da sidnoce sider-de ferro e Et Spev dèndr-on albero – gen. di p. d., fam rubiacee; che hanno legno durissimo.

\* SIDEROGRAFÍA - da σίδηρος sider-os ferro e γράφω gráf-o scrivo - arte dell'incisione in acciaio.

\*SIDEROMANZIA – da σίδηρος slder-us ferro e μαντία mant-èia, mant-la divinazione – divinazione per mezzo di un ferro rovente sul quale si gettavano dei fili di paglia. \*SIDEROPIRITE – da σίδηρος side-

r os ferro e πυρίτις pyrit-is pirite -

\* Sinkannan – da e

\*SIDEROPORO – da σίδηρος sider-os ferro e πόρος pòr-os poro – gen. di pol. zoantarii; sorta di poriti durissime.

\* SIDEROSCHIZOLITO - da σίδηρος sider-os ferro, σχίζα schiz-o fendo

e \(\lambda \text{ioc}, \) lith-os \(pietra - \text{min.}; \) sostanza ferruginosa, che ha struttura laminare; composta di silice e \(protossido\) di ferro idrato.

\* SIDEROSI - da ciónpos sider-os ferro - carbonato di ferro.

\*SIDEROTECNÌA - da siônpos sider-os ferro e ríxm tèchn-e arte arte di lavorare il ferro.

 SIDERÒXILO - da σίδηρος sider-os ferro e ξύλον xyl-on legno - gen. di p. d., fam. sapotacee; che hanno legno durissimo; volg. legno di ferro.

\*SIDEROXILÒIDE - da \* σιδηροξυλαν sideròxyl-on sideroxilo e siδος èid-os, id os forma, somiglianza sin. di siderodèndro.

SIDERURGIA - da oidnoce sider-os ferro e topos èrg-on lavoro - sin.

di siderolecnia.

\* SIFANTERA (invece di sifonantèra) - da σίφων silon sifone e δυδτρὰ antherà antera - gen. di p. d., fam. melastomacee; le cui antere si prolungano in un lungo becco, a foggia di silone.

\* SIFANTO... SIFURA. V. Xifanto... Xifura.

A yard.

\*\*Sifilibe - da συφιός, συς δ; syfeòs, syfeòs, syfeòs, syfeòs porcile (σύς sys porco e φώ fy-o sono, cresco), o da σφός sifeòs deforme, invalido, vergognoso o da σύς sys porco e φιλώ fileò amo - malattia contratta nel coito; lue venerea; così denominata dal Fracastoro perchè è sudicia, vergognosa, e spesso rende invalidi e deformi quelli che ne sono affetti.

\* SIFILIDIATRÌA – da \* συφιλίς syfil-ls sifilide e ἰατρία iatr-la medicina – arte di curare la sifilide.

\* SIFILIDOGRAFIA, SIFILOGRAFIA - da \* συφιλί; syfil-is sifilide e γραφή graf-è deserizione descrizione delle malattie sifilibiche.

\* Sifilitico - da \* συφιλίς syfil-is

sifilide - che si riferisce alla sifilide.

\* SIFILIZZAZIONE. V. Sifilide - saturazione degli organi viventi nel veleno sifilitico.

\* Sifilocomio - da \*συφιλίς syfil-is sifilide e κεμέω kom-èo curo - ospi-

tale per i sifilitici.

\* SIFILOGRAFÍA - da \* συφιλίς syfil-is sifilide e γραφή graf-è descrizione - descrizione delle malattie sifilitiche.

\* SIFILOGRAFO. V. Sifilografia -

versato nella sifilografia.

\* SIFILOIDE – da του φιλίς syfil-is sifilide e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza – ep. di malattia che ha la forma della sifilide, che le rassomiglia.

\* SIFILOLOGIA - da\*συφιλίς syfil-is sifilide e λόγος lòg-os discorso - trattato sulla sifilide. 2 Parte del l'arte di guarire, che concerne specialmente le malattie sifilitiche.

\* Siflopsi – da σιφιδ; siflos deforme e τόμις ops-is aspetto – gen. di rett. ofidii, fam. colubri; di a-

spetto orribile.

SIFNEO – da σιφνεύς sifn-èus talpa – m. gen. di mamm. roditori; che somigliano a talpe. \* SIFOCAMPILO – da σίφων sif-on

\* SIFOCAMPILO – da σύφων sif-on sifone e χαμπύλος kampyl-os curvo – gen. di p. d., fam. lobeliacee; the hanno fiori a sifone e curvi.

\* Sifòna – da σίφων sifone – gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; caratterizzati da una tromba molto

Junga.

\*SIFONANTO - da σίφων sìfon sifone e &νως ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. verbenacee; distinte da fiori tubulosi; sin. di clerodèndro.

SIFONAPTERI – da σίφων sifon sifone e ἐπτερον àpter-on aptero – ord. d'ins. apteri; muniti alla bocca di un sifone o succhiatojo, come la pulce.

Sirone - affine al copt. sibe. sife, sifi canna (σπάω sp-ae tragge, protragge) - cannello vuoto o tubo per pompare acqua od altro liquido in un vaso e farle passare in un altro, ossia per travasare un liquore senza inclinare il vaso che lo contiene. 2 m. Bicchiere lungo e largo in cima quante in fondo. 3 m. Vento che avvolge a spirale l'acqua del mare, onde s'innalza vorticosamente a guisa di colonna. 4 m. Gen. di mell. gasteropodi; che hanno forma lunga e stretta. 5 Sp. di p. m., fam graminee; alte canne. 6 m. Tubo che traversa la tramezza delle conchiglie politalame e ne fa comunicare tra loro le varie loggie. 7 m. Sp. di p. d. . fam. aristolochiee, gen. aristolochia; che hanno il calice a foggia

di sifone.

\* SIFONELLO - da σίφων sifon sifone - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: che hanno la tromba molto

sviluppata.

\*Sirónia - da σίφων silón silóne - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; che forniscono la gomma elasiica, con cui si fanno silóni e tubi d'ogni maniera. 2 Gen. di p. a., fam. licheni; le cui es; ansioni

hanno forma tubulare

\*SIFONIFORI - da σίφων sifon sifone e φέρω fêr-o porto - ord. di moll. cefalopodi; la cui conchiglia è fornita di un sifone. 2 Ord. di acalefi; forniti di trombe o sifoni, che servono di succhiatoj.

\* SIFONOBRANCHI – da σίφων sifon sifone e βράγχιων brànch-ion branchia – ord, di moll. paracefalofori, forniti di un sifone o tubo che prolungasi nella cavità branchiale.

\* Sifonòpe – da σίφων sifon sifone e τ'ψ, όπος ops, op-òs occhio, aspetto – gen. di relt. olidii, fam. ceciloidi; che hanno aspetto di un sifone

\* Sifonostomi - da σίφων sifon! sitone e oroua stom-a bocca - ord. di crost.; forniti di una hocca a sifone per succhiare; sin. di lernèidi. 2 Fam. di pesci ossei olobranchi: caratterizzati dalla testa prolungata in un muso, che porta la bocca alla sua estremità. 3 Ord. di moll. sifonobranchi: che hanno la bocca prolungata a mo'di sifone.

\* Sifonculati – da σίφων sifon sifone - fam. d'ins. parassiti; dalla cui bocca esce un sifoncino che

serve di succhiatojo.

\* SIFONURA - da σίφων sifon sifone e củoà ur-à coda - gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii; il cui addome finisce in una coda a foggia di sifone.

\* Siforrini - da σίσων sif-on sifone e siv rin naso - fam. di ucc. palmipedi : che si distinguono per le loro

narici a tubo.

 Sifòstoma (invece di sifonòstoma) - da σίφων sif-on sifone e στόμα stòm-a bocca - gen. di anell., fam. nereidi; le cui estremità sono prolungate in una specie di proboscide o di sifone, che porta la bocca o il succhiatojo all'estremità

\* Signatella – da σίγμα sigma lettera dell'alfaheto (Σ) - gen. di p. a., fam. ficee diatomee; che

hanno forma di Σ.

\* Sigmodonte – da σίγμα sigma lettera dell'alfabeto (Σ) e όδοῦς, όδόντος odus, odont os dente - gen. di mamm. rosicanti; sorta di topi i cui denti molari portano dei solchi profondi a foggia di E.

\* Sigmodostilo - da σιγμώσης sigmòd-es che ha forma di sigma (2) {σίγμα sigma e είδος êid-os, id-os forma, somiglianza) e στόλος styl os stilo - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; il cui stilo ĥa forma di Σ.

aldes eid os, id-os forma, somiglianza - che ha forma di sigma S; ep. di alcune valvole, fosse, cavità. in anatomia.

SIGLA - da σιγηλός sigel-às tacito (σιγάω sig-ào taccio) - abbreviatura: in cui sono taciuti, soppressi quasi tutti gli elementi fonetici.

\* SILADENIA... SILOTRUPO V. Xiladėnia... Xilotrūpo.

\* SILENA - da Ziaz à : Silen-às Sileno - gen. di p. d., fam. silenacee.

\* SILENACEE. V. Silèno.

Sileno - da una radice aria il. ill, sil, sill, che ha due sensi contrarii, muoversi e star fermo, parlare o chiaccherare e tacere (contrapposto frequente nelle lingue): skt. il star fermo, cheto; andare, gettare; lat. sil-eo taccio; got. sil-an (ana-silan), ebraico shalah star cheto, non far rumore: dialetto svizzero seil-en fare star cheto; bretone siul tranguillo, taciturno; Όλω, Όλαίνω ill-o, illèn-o agito, volgo; ἐλινόω eliny-o sto, quieto, fo star quieto; oλήνω taccio: έλινος canto: έλινέω io canto; Ιλλαίνω, σιλλαίνω, σιλαίνω, σιλόω chiacchiero, fo chiasso, burlo, beffo, satirizzo (così nel dialetto veneto sigo *grido*; σιγάω sig-ào taccio). - Il senso più antico del vocabolo, conforme all'etimologia è che sa il chiasso nelle solennità. nelle orgie o triambi di Bacco: sin. di satiro ». Poscia questi due vocaboli forono distintì.

Silrio - skt. sr., sar, arm. sor-el, pers. shår-idan, lit. srav-êti scorrere; copt. shal mirra; ar. sar-f, sarab scorrente; shirb acqua; sharb, shirb cosa bagnata; pers. syråb umido, egiz. seref, herp bagnare, angl. sass, sealf unquento; la radice Signoide - da olyua sigma De | Sr. srb, Sl, slf, ecc. variamente - a. genere di piante dicotiledoni, famiglia delle ombrellifere, tr. tapsiee: indigene della Cirenaica in Africa e famose per le proprietà medicinali del loro succo, che si rapprendeva in lagrime di grato odore, come la mirra; come dire pianta odorosa, pianta da cui stilla una sorta di balsamo. 2 m. Gen. di p. d., fam. composte senecionidee, tr. silfiee.

L'ortografia ellenica di questo vocabolo è molto incerta: si trova SCritto σίλφι, σίρπι, σέλπον, σέρφι silfi, sirpi, selpon, serfi; le quali varietà confermano l'etimo suddetto. In latino dicesi sirpe; ovvero la-ser, o la-serpitium. È evidente che al secondo elemento di guesti due ultimi vocaboli, ser. serp-itium, si può applicare l'etimologia di σίλφιον silfion. Quanto al primo elemento, la, si può o accettare la congettura del Salmasio, che corrisponda al lat. lac (eliso il c) latte, succo: infatti il silfio era detto pure succo cirenaico o succo per eccellenza. Potrebbe anche essere particella epitatica coptica, la, lo molto: o affine a la-lo unquento.

SILIBO - da σιλυδος sllyb-os pianta spinosa - m. gen. di p. d., fam. composte; spinose.

SILLABA - da συλλαμδάνω syllamban-o unisco (σùν syn insieme e e λάδω là-bo, antico tema di λαμ-€άνω lamban-o prendo) – aggregato di più lettere che si pronunciano unite, con una sola emissione di fiato (impropriamente si dice pure sillaba la vocale che, in una parola, si pronuncia da sè, non unita i a consonante). 2 Consonanza della quarta nell'antica musica.

SILLÀBICO - da συλλαθή syllah-è sillaba - di sillaba; relativo a sil-1 \* Silurdidi. V. Siluro.

modificata significa esser liquido 'laba, 2 Ep, dell'incremento di una sillaba, in alcuni tempi dei verbi ellenici, ecc. 3 m. Ep. di canto in cui ogni sillaba del testo ha la propria nota. 4 m. Ep. di scrittura in cui ogni sillaba è rappresentata da un solo carattere.

> SILLABO. V. Sillaba - indice che in breve comprende ciò che altrove è stato trattato estesamente. 2 m. Serie di proposizioni relative alla religione, alla filosofia, alla politica, condannate dal papa.

> SILLEPSI. V. Sillaba - figura grammaticale per cui si fa accordare nna parola con quella a cui corrisponde nel pensiero, invece che con quella cui si riferisce grammaticalmente.

Sillo. V. Sileno - componimento mordace, beffardo; sin. di satira; che probabilmente prese il nome dai Sileni delle orgie di Bacco, ciarloni e petulanti. - Satira era il vocabolo usato dai Romani; sillo dagli Elleni (V. Satira e Satiro). L'etimo e il significato di questi due sinonimi si chiariscono reciprocamente.

SILLOGISMO - da συλλογίζομαι svl. log-iz-ome ragiono (où syn part. int. e λογίζομαι log-iz-ome ragione λόγος lòg-os ragione) – argomen. tazione in cui da due proposizioni dette maggiore o minore (ellenica. mente lèmma e proslèpsi) si deduca una terza detta illazione (ellen. epifora).

SILLOGISTICA. V. Sillogismo arte di far sillogismi.

SILLOGISTICO. V. Sillogismo relativo a sillogismo.

Siluro - dal coptico shle strisciare o da shel agitare (saluki anguilla) - gen. di pesci acant., fam. siluroidi; che abbondano nel

 Simblèfaro, Simblefàrosi - | da où syn con, insieme e B. tpapov blefar on palpebra - aderenza totale o parziale della palpebra superiore al globo dell'occhio.

Simbole – da συμδάλλω symball-o metto insieme, ficcio una colletta (σύν syn con, insieme e βάλλω bàll-o getto, nei composti metto) - convito pubblico nella chiesa cristiana primitiva, per colletta, in cui ogni convitato metteva la sua quota.

Simbòlica – da σύμδολες symbol-os simbolo - scienza dei simboli religiosi, letterarii, araldici, di tutti insomma i segni inventati dagli uomini affine di rappresentare per via di emblemi i loro concetti (particolarmente dei simboli religiosi).

SIMBÒLICO - da σύμθολος symbol-os simbolo - relativo a simbolo: che contiene un simbolo.

Simbolo - da συμβάλλω symhall-o metto insieme, congiungo, connelto (σύν syn con e βάλλω ball-o getto e nei composti, come nel volgare ellenico, metto) - cosa la cui idea è congiunta a quella di un'altra. che ne richiama alla mente un'altra; perciò nota, segno, indizio, insegna di onore, parola d'ordine, patto, anello matrimoniale, ecc. Svariatissimi sono i sensi di questo vocabolo in antico; in tutti i quali havvi l'idea comune di una relazione ad altra cosa. 2 Figura o imagine che se v : a designare qualche cosa per 11 8 220 del disegno, della pittura o della scultura, ovvero di espressioni figurate; rappresentazione di cose morali per mezzo di cose sensibili. 3 Serie degli articoli principali della fede cristiana; nel senso proprio di mettere insieme, e in quello pure di patto, essendo il simbolo una specie di patto religioso tra i se-

litico è un patto sociale. 4 Contrassegno, tessera di legno o di altra materia, per memoria di ospitalità data e ricevuta, che si dimezzava fra l'ospite e l'ospitato e si conservava gelosamente. 5 m. Lettere iniziali con cui i chimici designano, per abbreviatura, i corpi elementari.

\* SIMBRANCHIO - da guy syn con e Boáry uv branch-ion branchia - st. gen. di pesci malac., fam. anguilliformi, gen. murena; le cui branchie comunicano al di fuori solamente ner mezzo di un buco sotto la gola.

SIMMACHIA - da oùv syn insieme e μάχομαι mách-ome combatto – alleanza offensiva e difensiva.

\* SIMMELII - da où syn insieme e μέλος mèl-os membro - fam. di mostri; caratterizzati dalla fusione media di due membri dello stesso pajo.

SIMMETRIA - da où syn con, insieme e utipov mètr-on misura ordine e proporzione delle parti di un tutto fra loro. 2 m. Gen. di p. d., fam. litrarie; così nominate per la simmetrica disposizione delle parti dei loro fiori.

SIMMÈTRICO. V. Simmetria fatto con simmetria: che ha simmetria.

\* Sinosauro - da σιμός sim-os camuso e σαύρες saur-os lucertola - gen. di rett. saurii foss.; la cui testa è larga e piatta.

SIMPATIA - da συμπάσγω sympasch-o consento, provo le stesse o simili affezioni (our syn con, insieme e πασχω pasch-o sento, sono affetto) - inclinazione istintiva che attrae una persona verso di un'altra. 2 Facoltà di partecipare ai sentimenti dei nostri simili, ai loro piaceri o dispiaceri. 3 Relazione che esiste fra le azioni o le affezioni di deli, come p. e. uno statuto po- due o più organi del corpo più o

meno lontani, in modo che l'affe- | gen. d'ins. dipt., fam. tipularii. zione di uno si trasmette secondariamente agli altri.

SIMPATICO. V. Simpatia - relativo a simpatia. 2 Che eccita la simpatia. 3 m. Nervi simpatici; nervi cost detti perchè si crede che abi biano gran parte nei fenomeni della simpatia nel senso fisiologico (nº 3).

Simpersi - da συμπέπτω sympèpt-o digerisco (où syn part. int. e πέπτω pept-o digerisco) - dige-

\* Simpetàlico – da σύν syn con e πέταλον petal-on petalo - ep. degli stami quando, unendo i petali, fanno che una corolla polipetala sembri monopetala.

SIMPEXI - da où syn con, insieme e πήγνυμι pegn-ymi concreto - m. concrezione, corpo solido che si trova spesso nella vescichetta della glandola tiroide massime quando è ipertrofizzata, ne'ganglii linfatici ammalati, nelle cisti dell'utero ecc.

\* SIMPLEZÒMETRO - da συμπιέζω sympièz-o comprimo (où syn part. intens. e πιέζω pièz-o premo) e μέτρον mètr-on misura - sorta di barometro. come dire, misuratore della pressione dell'aria; barometro a serbatojo d'aria, che permette di servirsi di liquidi più fluidi o meno densi del mercurio.

\* Simplezópo – da συμπιέζω sympièz-o comprimo (où syn part. intens. e πιέζω pièz-o premo) e ποῦς pus piede - gen. d'ins. col, tetr., fam. criptorrinchidi ; le cui zampe sono larghe, compresse

\* SIMPIEZORRINGO - da συμπιέζω symplez-o comprimo (où syn part. intens. e πιέζω pièz-o premo) e ρύγyes rynch-os rostro - gen d'ins. col fetr., fam. ciclomidi; la cui tromba é larga, compressa.

SIMPLECTA. V. Simplegma - m.

distinti da nervature intrecciate.

SIMPLEGMA - da συμπλέχει symplèk-o intreecio (où svn con, insieme e πιέκω plek-o intreccio) gruppo di più persone in un quadro, sopra la scena ecc. 2 Complicazione di varii e inopinati eventi in una favola epica o drammatica.

SIMPLEO - da συμπλέω sympl-eo navigo di conserva (div syn con e πλίω plè-o navigo) - m. contratto di società, per cui parecchi padroni o capitani di bastimenti si obbligavano a navigare di conserva e ad ajutarsi reciprocamente nel cattivo tempo e dai pirati.

Simploca. V. Simpleama - m gen. di p. a., fam. ficee leptotrichee; formate di filamenti intrecciati

\* SIMPLOCÈE. V. Simploco.

SIMPLOCO. V. Simpleyma - m. gen. di p. d., fam. stiracee, tr. simplocee; i cui rami sono vagamente intrecciati.

\* SIMPLOOCARPO – da σύμπλοος sympl-oos socio (obv syn con, insieme e πέλω pel-o sono) e xxoπὸ; karp-òs *frutto –* gen. di p m., fam. aroidee; le cui bacche monosperme sono saldate in una sola massa.

SINPOSIÀRCA - da συμπέσιον sympòs-ion convito e ἄρχω àrch-o presiedo - preside del convito; detto pure re del convito.

SIMPÓSIO - da σύν syn con e πόω p-òo bevo - convito; particolarmente, convito di letterati e scienziati che banchettando discutono dotte questioni.

SINADELFI - da oùv syn con, insieme e koelas; adelf-os fratello m. mostri doppii autositi, fam. monocefali; caratterizzati da otto membri con un solo tronco e una sola

Sinafa V. Sinafèa - m gen. | forma di ramificazioni numerose e d'ins. dipt , fam, tipularii; in cui la nervatura media delle ali si biforca e poscia si rinnisce

SINAFE. V. Sinafea - unione di due tetracordi o consonanza di quarta tra le corde omologhe di due tetracordi congiunti.

SINAFEA - da où syn con, insieme e ἄπτω ant-o unisco – m. gen, di p. d., fam, proteacee; i cui fiori hanno tre stami uniti.

Sinagoga - da συνάγω synàg-o congrego (và syn con e axi àg-o conduco, porto) - adunanza di Ebrei per esercitare il loro culto. 2 Luogo ove si tiene cotale riunione, 3 m. Sin. di giudaismo, reliligione mosaica.

SINAGRIDE - da oùv syn insieme e άγρίω agr-èo prendo - m. gen. d'ins. imenopt., sam. vespii; che facilmente si prendono nell'atto

dell'accoppiamento.

SINALEFA - da συναλείσω synaleif-o, synalif-o congiungo - contrazione in una sola vocale di due vocali, una in fine di una parola e l'altra iu principio della parola seguente. - Συναλείφω synaleif-o, synalif-o si fa ordinariamente derivare da σύν syn con e άλείφω alèif-o, alif-o amgo. E assurdo; tanto più che questo vocabolo si adopera particolarmente dai teologi per esprimere l'unione delle persone della Triade. Si noti che si trova molte volte scritto συναλιφή synalife, con i. Non sarebbe piuttosto una forma secondaria di συναλίζω syn-al-iz-o unisco, da ob syn con, insieme e dais al-is molto, con aggiunta di un suffisso to if analogo ad do of in azzanon akalefe, acalefa?).

\* SINALISSA - da συναλίζω synaliz-o raccolgo (où syn insieme e ans alie molto) - gen. di p. a .

fra loro intrecciate.

SINALLAGMA - da συναλλάσσω synallass-o, fut. mrz)). άξω synallax-o commercio, pattuisco, cambio per patto una cosa con un'altra (σύν syn con e άλλάσσω allass-o cangio) - contratto che stipula impegni reciproci fra le due parti. 2 m. Cambiale.

SINALLAGMATICO. V. Sinallagma ep. di contratto che stipula impegni reciproci fra le due parti.

SINALLAXE V. Sinallagma - m. gen, di ucc, insettivori; che hanno le dita esterne eguali ed unite alla base col dito medio, cli'è della stessa lunghezza del pollice.

SINANCHE - da συνάγγω synànch-o stringo fortemente (sur syn part. int. e άγχω ànch-o serro, stringo) - angina.

\* Sinàndra – da σύν syn con, insieme e avno, avopos aner, andr-os uomo, fig. stame - gen di p. d., fam. labiate: distinte da stami saldati fra loro.

\* Sinanterèe - da oùv syn con e άνθησά anther-à antera - fam, di p. d.; i cui stami sono fra loro uniti in una specie di tubo per mezzo delle antere.

\* SINANTERICO. V. Sinanteree ep. degli stami che hanno le antere riunite in un sol corpo.

\*SINANTIA - da guy syn con. insieme e dv&s anth-os hore - mostruosità che consiste nella saldatura di fiori vicini.

\* Sinapidèndro - da σίναπι sìnapi senape e δίνδρον dèndr-on albero - gen. di p. d., fam. crucifere; affini al senape.

\*Sinapismo - da σίναπι sinapi senape – applicazione di un empiastro di senape, come rivulsivo. SINAPISMO, SENAPISMO - da oifam. licheni; che presentansi sotto vant sinap-i senape - cataplasme composto particolarmente di farina insieme aggregati, provenienti da di senapa.

\*SINAPSIO - da σύναψις synaps-is congiunzione (σύν syn con e άπτω ant-o unisco) - gen. di p. a., fam. muschi; il cui peristomio interno è per metà congiunto coll'esterno.

SINARTRO. V. Sinartrosi - m. gen, di p. d., fam. composte; che hanno le foglioline dell'involucro intimamente congiunte colla base del ricettacolo.

Sinartrosi - da où syn con. insieme e άρθρον arthr-on articolazione – articolazione immobile delle

SINASPISMO - da où syn con, insieme e donis aspis scudo unione degli scudi al disopra della testa, che solevano fare i soldati elleni per difendersi tutti insieme dai dardi, sassi ecc., lanciati loro addosso dalle mura e dalle torri di una città assediata.

SINATRESMO – da συναθροίζω synathróiz-o, sinathriz o accumulo (où) syn con, insieme e έθροςζω athroiz-o. athriz-o raccolgo, cumulo) - figura per cui si danno parecchi epiteti ad un sostantivo.

SINCAMPE - da où syn con, insieme e χάμπτω kàmpt-o piego – a. giuntura. 2 m. Giuntura della parte superiore del braccio coll'inferiore.

\* SINCARFA – da oùv syn insieme e κάρφη karf-e paglia - gen. di p. d., fam, sinanteree; distinte dall'involucro comune dei fiorellini, composto di foglioline pagliacee.

\* SINCARPIA. V. Sincarpo - mostruosità che consiste nella unione anormale di due frutti.

\* Sincàrpio. V. Sincàrpo - gen. di p. d., fam. mirtacee; distinte da frutti uniti, saldati.

\* Sincarpo – da où syn insieme e καρπὸς karp-òs frutto – specie di frutto risultante da molti pistilli lturamento di una vena.

un solo fiore.

Sincategorèma - da où syn con e κατηγερίω kategor-èo affermo - parola il cui significato si determina dalla sua unione con un'altra.

SINCATEGOREMÀTICO. V. Sincategorèma - relativo a sincategorema.

\* SINCEFALANTO - da oùv syn con, insieme, xepalà kefal-è testa e avoc: ànth-os *fiore –* gen. di p. d., fam. composte; i cui capitoli sono aggruppati in glomeruli, a sei a sei.

Sincello - vocab. ibr. da où syn con, insieme e cella - compagno, coadjutore del vescovo.

\* Sincentrico – da ouv syn con e závrpov kéntr-on centro - ep. di circoli che hanno lo stesso centro; sin. di concentrico.

Sinchisi - da συγχέω synch-èo confondo (où syn con e yéw ch-èo fondo) - specie d'iperbato, in cui viene confuso l'ordine naturale del discorso. 2 m. Confusione e corruzione degli umori dell'occhio per rottura delle tuniche interne.

\*SINCHITONITE - da oùv svn con. insieme e χιτών chitôn tunica aderenza della congiuntiva dell'occhio.

\*Sinciclia - da où syn con e xúaλos kykl-os circolo - gen. di p. a.. fam. ficee diatomee; i cui frustuli sono riuniti in serie circolari.

Sinclèro - da où svn con e ×λτρος klėr-os *eredità* – coerede.

Sinclerònomo – da guy syn cor κληρονόμος kleronom-os erede (V. Clerònomo) - ep. dei fratelli e delle sorelle, cui le leggi concedone egual porzione dell'eredità dei loro genitori.

Sinclesi - da συγκλείω synkl-èio, synkl-lo chiudo (ouv syn part. int. e κλείω kl·èio, kl-lo chiudo) - m. ot

SINCLINALE - da συγκλίνω synk lin-o curvo insieme, unisco curwando (où syn con, insieme e xxivo klin-o piego, curvo) - ep. di linea che passa per il vertice degli angoli che fa uno strato geologico inclinato in due sensi opposti, in forma di battello o tetto rovesciato.

Sinclònesi - da où syn con, insieme e xhoviw klon-èo scuoto affezione convulsiva che si comunica a tutte le parti del corpo (e talora anche a chi vi assiste).

\* Sincollesi - da ou syn con. insieme e χολλάω koll-ào agglutino - gen. di p. a., fam. funghi mucedinei: che consistono in filamenti intralciati e conglutinati.

\* SINCONDRELCIA - da συγχόνδρωσις synchondros-is sincondrosi e taxoc èlk-os *ulcera* – ulcerazione delle cartilagini della laringe.

Sincondrosi - da où syn con, insieme e χόνδρος chondr-os cartilagine - unione di due ossa per mezzo di una cartilagine.

\* SINCONDROTOMIA - da συγχόνδρωσις synchondros-is sincondrosi e τομή tom-è taglio - sezione di una sincondrosi o di una cartilagine interarticolare.

\*Sincopale – da συγκοπή synkop-è sincope - che si riferisce alla

Sincope – da συγκόπτω synkôpt-o taglio (da σύν syn part. int. e χόπτω kopt-o taglio) - sospensione subitanea e momentanea dell'azione del cuore, con interruzione della respirazione, delle sensazioni e dei movimenti volontarii. 2 Soppressione di una lettera o più in mezzo o in fine di parola. 3 m. Figura, per cui il valore di una nota masicale si divide per metà fra la nota precedente e la seguente.

\*SINCRANIO, SINCRANICO - da σύν

cranio - ep. della mascella superiore, così detta perchè da tutte le parti è unita al cranio.

\* SINCRAZIA - da oùv syn con, insieme e xpáros krát-os forza, governo - governo rappresentativo, costituzionale, per cui il popolo partecipa all'esercizio della sovranità

\* SINCRATICO. V. Sincrazia - che si riferisce alla sincrazia.

SINCRETISMO - da συγκεβράνυμαι synkerran-yme mi associo, stringo amicizia; συγχεράω, συγχεράννυμε synker-ao, synkerann-ymi mesco unisco insieme, congiungo (σύν syn con, insieme e xipáw, xipávvuli ker-ào, kerànu-ymi mesco – aggettivo verbale σύγκρατος synkrat-os unito, misto, congiunto); invece di συγαρατισμός synkratism-òs, cangiato α σ in n e, jonicamente - unione, concordia (anche fra individui ch'erano stati acerrimi nemici). 2. Dottrina filosofica de' Platonici del secolo II; sistema in cui si erano accettate e fuse dottrine di varii popoli e di varie scuole; sin. di eclettismo. Altri pretende che il significato proprio di questo vocabolo sia unione dei Cretesi contro un comune nemico (σύν syn con, insieme, Koric, Koritos Kres, Kret-ds Cretese). Ma che ha da fare un'alleanza dei Cretesi con un eclettismo filosofico? Più accettabile sarebbe un altro etimo che fu proposto, da συγκρίνω synkrin-o riunisco. se invece di sincretismo, il vocabolo fosse sincritismo.

SINCRETISTI. V. Sincretismo filosofi platonici del secolo 11, seguaci del sincretismo ; sin. di *eclet*tici. 2 m. Teologi che procacciano di unire le varie comunioni cristiane.

\*SINCRIPTA - da σύν syn con e syn con, insieme e χρανίον kran-ion | χρύπτω krypt-o nascondo - gen. di infus., fam. volvocini; forniti di due corazze, una per ciascun individuo e l'altra che ne copre una massa.

Sincrisi – da συγκρίνω synkrin-o congiungo – m. concrezione di una sestanza liquida del corpo.

Sincritico – da συγκρίνω synkrin-o congiungo – m. ep. di alcuni rimedii; sin. di astringente.

\*SINCRÒNICO. V. Sincronismo - relativo a sincronismo.

SINCRONISMO – da σύν syn con e χρόνος chrôn-os tempo – contemponantià, coesistenza. 2 m. Epoca comune a più avvenimenti. 3 m. Contemporaneità di effetti prodotti da cause differenti, che hanno agito simultaneamente o alternativamente nei periodi geologici.

Sincrono. V. Sincronismo -

contemporaneo, coesistente.
\* SINDACATO. V. Sindaco - revisione di conti. 2 Ispezione, sorve-

glianza.
\*\* SinDACO - alterato di σύνδικος
\*\* SinDACO - alterato di σύνδικος
syndik-os, da συνδικώ syndik-èo
patrocino in una causa (σύν syn con
e δίκη dik-ee causa) - a. patrocinatore in una causa. 2 a. Patrocinatore eletto da una città per trattare qualche suo affare. 3 a. Che
tratta i nesozii del comune. 4 m.

di conti, p. e. in un fallimento.

\*SINDACTILI - da σύν syn con, insieme e δάκτυλος dåktyl-os dito sez. di ucc. passeri; le cui dita
esterne sono fra loro unite fin verso
la metà.

Capo del municipio. 2 m. Revisore

\* SINDÉRESI (invece di sindièresi)
- da συνδιαφέω syndier-èo distinguo, discerno (σύν syn part. intens.
e διαφέω dier-èo divido) - discernimento morale, sentimento della
coscienza che discerne il bene dal
male e punisce col rimorso il vizioso.

Sindesi – da συνδέω synd-eo collego (σύν syn con e δέω deo lego) – m. legamento per mezzo di bende o nastri.

SINDESMO. V. Sindest-a. legamento delle ossa. 2 m. Sin. di sindesi. 3 Congiunzione grammaticale, parte del discurso.

\*\*SINDESMODIASTASI - da σύνδισμις syndesm-os sindesmo e διάστασις diastas-is allontanamento, distanza (διάστημι diist-emi allontano) - disgiunzione delle estremità di un legamento reciso. 2 Distanza di legamenti separati per mala conformazione o per tumore.

\* SINDESMOFARINGEO – da σύνδεσμος syndesm-os unione (V. Sindėsmo) e φάρυγζ, φάχυγγος farynx, faryng-os faringe – ep. di due muscoli appartenenti alla faringe e alla lingua.

\* SINDESMOGLÒSSO – da σύνδισμες syndesm-os sindesmo e γλώσσε glòss-a lingua – ep. di due muscoli della lingua.

\* SINDESMOGRAFIA - da σύνδισμις syndesm-os sindesmo e γραφη graf-è descrizione - descrizione dei legamenti.

\* SINDESMOLOGIA – da σύνδεσμος syndesmos sindesmo e λόγος lòg-os discorso – trattato dei legamenti.

 SINDESMOPATIA – da σύνδεσμες syndesm-os sindesmo e πάθες path-os malattia – male dei legamenti.

\*SINDESMOSI – da σύνδεσμος syndesm-os sindesmo – unione delle ossa per mezzo dei legamenti.

\*SINDESMOTOMIA – da σύνδεσμες syndesm-os sindesmo e τεμή tom-è taglio – dissezione dei legamenti. Sindone – dal coptico shent

tessere (shento tela; lenzuolo, veste o altro di tela) – tela di lino, p. e. quella in cui fu involto il corpo di Gesù. 2 m. Pezzo di tela

che s'introduce nell'apertura fatta | alpiw er-eo prendo) - contrazione col trapano nel cranio.

SINECDOCHE, \*SINEDDOCHE - da oùy syn con, insieme e ixôiyougu ekdech-ome prendo - figura oratoria o poetica con cui si prende la parte per il tutto o viceversa. la specie per il genere o viceversa. SINECPÒNESI - da où svn con

insieme ed ixpuviu ekfon-èo pronuncio (ix ek fuori e povn fon-è voce) - elisione di una vocale in mezzo ad una parola.

SINÈCHIA - da συνέγω synèch-o aderisco (où syn con, insieme e e έχω ech-o ho, sono) - aderenza dell'iride dell'occhio colla cornea.

\* SINEDDOCHE. V. Sinècdoche. \* SINEDRELLA - da συνέθειον synèdr-ion sinedrio - gen. di p. d., fam. composte: che presentano l'insieme dei fiorellini disposti regolarmente, come dire, per ischerzo, seduti in sinedrio.

Sinèdrio – da obv syn insieme e έδρα èdr-a sede (έζομαι èz-ome siedo) - consesso di legislatori, di giudici. 2 Tribonale supremo degli Ebrei dopo la dominazione degli Asmonei (Sanhedrin).

\* SINEMA - da viv syn con, insieme e νήμα nėm-a filo - parte del ginostemo delle orchidee, che presenta i filamenti degli stami fra loro congiunti.

\*SINEMMENIO - da σύν svn con. insieme ed in utvo emmen-o rimango - ep. del terzo tetracordo unito al secondo e diviso dal quarto.

\*Sinencefalocele - da oùv syn insieme, έγκέφαλες enkéfalos encefalo e xnàn kèl-e ernia - ernia cerebrale nel feto che ha contratto aderenza col cordone ombilicale o colla placenta o colle membrane dell'uovo.

SINERESI - da συναιρέω syner-èo contraggo (où syn con, insieme e nôt-os dorso - gen, di moll, con-

di due vocali in una sillaba.

SINERGIA - da συνεργέω synerg-èn coopero (où syn con, insieme e έργίω erg-èo opero) - m. azione simultanea, concorso di azione fra diversi organi nello stato normale o di malattia, quando non è effetto di una continuità di tessuto o di una dipendenza necessaria e immediata.

\* SINERGISMO. V. Sinergiti - opinione, dottrina dei Sinergiti; cioè opinione che l'uomo possa contribuire in qualche cosa colle opere alla sua salute.

\* SINERGISTICO. V. Sinergiti - che si riferisce al sinergismo.

\* SINERGITI - (da συνεργέω synerg-èo cuopero, où syn con e io io erg-eo opero) - settarii cristiani del secolo xvi, i quali, contro Lutero, sosteneano poter l'uomo contribuire colle opere alla propria salute.

SINESTESI - da où syn con e αίσθησις èsthes-is sentimento - sentimento del proprio male che ha l'ammalato quando è in sè.

SINETIA - da oùv syn con e airia eti-a - causa che opera insieme con altre per produrre un effetto.

\* SINFIANDRO - da συμφυής symfy-ès unito, saldato (V. Sinfisi) e άντο, άνδρος an-èr, andr-òs uomo, fig. stame - gen. di p. d., fam. campanulacee; le cui antenne sono unite, saldate in un lungo tubercolo.

\* SINFIANTERE - da συμφυνέ symfy-es unito, saldato (V. Sinfisi) e ávônoà anther-à antera - cl. di piante distinte da fiori con istami nati dallo stesso punto, ed insieme uniti mediante le loro antere in tubi o cilindri.

\* SINFINOTO - da συμφυής symfy-ès unito, saldato (V. Sinfisi) e vara; chiliferi dimiarii; le cui valve prolungate a foggia di ali sopra la cerniera si saldano all'orlo supe-

riore di queste ali.

\* SINFIODÒNTI - da συμφυνε symfy-ès unito, saldato (V. Sinfisi) e ἐδως, ἐδόντοι odius, odònt-os dente - gen. di p. a., fam. muschi; che hanno i denti del peristomio saldati fra loro.

\*SINFIOMIRTO - da συμφυλε symfy-ès unito, suldato (V. Sinfisi) e μόστος myrt-os mirto - gen. di p. d., fam. mirtacee; i cui fiori sono saldati per il toro calice in una sorta di capolino globuloso.

\* SINFIONÈMA - da συμφυής symfy-ès unito, saldato (V. Sinfisi) e τῆμα nèm-a filo - gen. di p. d., tam., proteacee; i cui filamenti

degli stami sono congiunti.

\*Sinfiosirone – da συμφυής symfy-ès unito, saldato (V. Sinfisi) e νίφων sifon sifone – gen. di p. a., fam. ficee scitonemee; che convistono in filamenti uniti, saldati alla base.

\* SINFIOTRICO - da συμφυλε symfy-ès unito, saldato (V. Sinfisi) e θρίξ, τριχὸ; thrix, trich-òs capello - gen. di p. a., fam. ficee; i cui filamenti sono uniti in fascetti.

\* SINFISANDRIA - da σύμφυσες symfys-is sinfisi e ἀντὸς, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo. fig. stame - cl. che comprende le piante a fiori semplici, i cui stami sono saldati insieme dalle antere e dai filamenti.

\* SINFISANDRICO. V. Sinfisandria che si riferisce alla sinfisandria.

Sinfisi - da συμφώω symfy-o unisco, saldo (σὸν syn con, insieme e φώω fy-o genero, nasco) - unione, saldatura. 2 Legamento o connessione di ossa (massime delle ossa del bacino). 3 Sin. di sinfisiblefaro.

\*SINFISIBLEFARO - da σύμφυσις symfys-is sinfisi e βλίφαρον blèfar-ou palpebra - unione anormale delle palpebre col bianco dell'occhio.

\* SINFISIO10MIA - da σύμφυσις sy.nfys-is sinfisi e τομή tom-è taylio – sezione della cartilagine che unisce

le due ossa del pube.

\* Sinfisodonte – da σύμφυσις symfys-is sinfisi e έδους, όδόντος edus, odont-os dente – gen. di p. a., fam. muschi; i cui peristomii sono composti di denti saldati a paja.

SÍNFITO - da σμφόω symf-yo unisco, saldo (V. Sinfisi) - gen. di p. d., fam. borraginee; le cui radici si credevano utili per consolidare le ferite e far rinascere le carni.

SINFONIA — da civ syn con, insieme e povi fon-è voce — a. unione di voci e di suoni formanti concerto. 2 m. Armonia e concerto di strumenti musicali; specialmente, pezzo di musica istrumentale che serve di cominciamento ai melorammi, balli ecc. 3 m. Gen. di p. d. fam, amarantacee; i cui vuoti steli sono atti a far canne, da cui fanciulli traggono alcuni suoni. 5 m. Gen. di p. d., fam. guttifere; i cui fiori globosi, percossi dallaria, producono un suono.

\*SINFONICA. V. Sinfonia - parte dell'educazione, che comprende il canto, il suono e la declamazione.

SINFORÈMA. V. Sinforesi - m. gen. di p. d., fam. incerta; i cui fiori sono costituiti di fioretti da sei a nove, racchiusi in un solo involucro.

SINFÒRESI - da συμφορίω, symfor-èo unisco, concreto (syn con, insieme e φέρω fèr-o porto) - cougestione di sangue.

\* SINFORETICO - da συμφερέω symfor-èo unisco, concreto - ep. di malattia che dipende da conge-

stione di sangue.

\* SINFORICARPO - da συμφορίω symfor-δυ porto insieme (σύν syn con e φέρω fêr-ο porto) e καρπὸς karp-ὸs frutto - gen. di p. d., fam. caprifoliacee; i cui frutti sono uniti fra loro in forma di capolino.

Singamo - da σων syn com e σάμες gâm-os unione sessuale m. gen. di elm. nematoidi; il cui maschio e la femmina sono costantemente uniti in accoppiamento per mezzo della saldatura dei loro te-

gumenti.

SINGENESIA - da civ syn con e rivac; gênes-is generazione (ravia genn-da genero) - el. di piante i cui stami sono fra loro saldati per mezzo delle antere, in forma di tubo.

\* SINGENESIACO. V. Singenesia - che appartiene alla singenesia.

SINGNATI. V. Singnato - ord. d'ins. miriapodi; distinti da due mascelle unite alla loro base.

\* SINGNATO - da où syn insieme e preduc gnàth-os mascella - gen. di pesci malac., fam. lofobranchi; il cui muso a tubo si credeva formato dalla riunione delle mascelle.

Singrapa — da oiv syn con, insieme e γράφω gráf-o scrivo - scrittura d'obbligo, cedola sottoscritta da ambe le parti contraenti e in duplicato.

Singramma. V. Singrafa - m. nesso o unione di schemi o segni o cifre, come nella scrittura gero-glifica.

SINISTATI – da συνίσταμα: synistrame sono composto, consto (σύ syn con e (σταμα: lst-ame sto) – fam. d'ins. neuropt.; che hanno un'appendice, in forma d'elmo, alle mascelle.

SINNEUROSI - da ou syn con, la Santa Sinodo).

| tendine, legamento) - sin. di sin-

Sinoca - da σύνοχος synoch-os continuo (τύν syn con, insieme e Iχω ho, sono) - febbre infiantmatoria che dura per un certo tempo, senza intermissione e dremissione - Gli Elleni non facevano differenza fra sinoca e sinoco; dicevano πυριτάς συνοχές pyret-da synoch-os febbre sinoca; cioè continua.

Sinoco. V. Sinoca – febbre adinamica, continua; m. diversa dalla sinoca per i brividi, per il ribrezzo che la precede e per più lunga durata.

\*SINODλi E - da σύνοδος synod-os sinodo - che si riferisce a sinodo. \*SINODENDRO - da civo sin-o nuoco e δίνδρον dèndr-on alhero - gen. dinc. col. pent., fam. lamellicorni; che danneggiano gli alberi.

SINÒDICI, SINODITI - da σύνοδος synod-os concilio - Cristiani che riconoscevano il concilio di Calcedonia.

gonia

SINÒDICO. V. Sinodo - relativo ad un sinodo; p. e. ep. di lettera o decreto circolare che dirigesi da un sinodo ai vescovi assenti. 2 Ep. delle rivoluzioni dei pianeti considerati relativamente alla loro congiunzione col sole. 3 m. Mese sinodico, tempo che impiega la luna a passare da un sinodo o congiunzione col sole ad un altro (29 giorni, 12 ore, 44 minuti e qualche secondo).

Sinodo (da civ syn con, insieme e bôs; od-òs via) – a. riunione, adunanza; concilio. 2 m. Congregazione degli ecclesiastici di una diocesi, sotto la presidenza del vecevo di essa. 3 m. Consiglio di ecclesiastici che governa la chiesa nazionale (in Atene, in Pietroburgo: la Santa Sinodo). 3 Congiunzione di due o più astri.

\* Sinòlogo - vocab, ibr. dal lat. Sina China e λόγος lòg-os discorso - versato nella geografia, China.

SINONIMIA. V. Sinonimo. - relazione fra due vocaboli che esprimono la stessa idea principale e non le stesse idee accessorie, o fra due frasi che nel loro complesso significano le stesse idee principali. 2 m. Serie dei nomi che in varii dialetti o lingue significano uno stesso animale, una stessa pianta, uno stesso essere qualsiasi, o dei nomi che furono usati da diversi autori per esprimere lo stesso genere o la stessa specie o varietà.

Sinonimo - da où syn con e évoux onvm-a nome - nome . in generale vocabolo che esprime la stessa idea di un altro e differisce da esso nei rapporti; significa la stessa idea principale e non le stesse idce accessorie. 2 m. Vocabolo scientifico che esprime lo stesso animale, la stessa pianta, lo stesso essere di un altro, in un altro dialetto, in un'altra lingua, in un al tro sistema scientifico.

Sinòpsi – da où syn con e élic ops-is vista (οπτω opt-o veggo) - compendio di un'opera estesa. che la riassume e ne pone per così dire sott'occhio le cose principali. 2 m. Opera breve, che comprende solamente le cose più importanti relative al soggetto.

\* SINÒPTERI - da où syn insieme e πτερδι pter-on ala - fam. di pesci guatodonti: le cui pinne ventrali sono unite per gli orli.

\* SINOPTICO. V. Sinopsi - ep. di tabelle o prospetti che riassumono compendiosamente e ordinatamente una materia esposta più estesamente in un libro cui sono annesse. o che stanno da se.

\* Sinorriza - da oby syn insieme e ρίζα riz-a radice - div. di piante fanerogame; la cui radichetta delstoria, lingua e letteratura della l'embrione ha l'estremità intimamente saldata al perisperma.

> \* SINOSTEOGRAPIA - da ouv syn con, insieme, čatícy ostěou osso e ypapů graf-è descrizione - descrizione delle articolazioni e dei loro lega-

menti.

\* Sinosteotomia - da ou syn con, insieme e daticy ost-èon osso e tour tom-è taglio - dissezione delle articolazioni de!le ossa

\* Sinòstosi – da σὺν svn e ἐστέςν ost-èon osso - connessione di ossa

per via di sostanza ossea.

\* Sinòto – da σύν svn con e εδς, ώτὸ; us, ot-òs orecchio - mostro formato di due corpi uniti insieme sopra l'ombilico, con una testa incompletamente doppia e colle orecchie confuse insieme.

\* SINÒTTICO. V. Sinòptico.

\* Sinòvia – vocab. ibr. da σύν sym con, insieme e lat. ovum uovo umore viscoso che spalma e rende lubrici i legamenti e le cartilagini delle giunture; simile al bianco

\* Sinoviale. V. Sinòria - che si riferisce alla sinovia (follicoli, glandole ecc.).

\* Sinovina. V. Sinòvia - sostanza organica che è contenuta nella sinovia.

SINOVITE V. Sinòvia - infiammazione delle membrane sinoviali.

SINTAGMA - da oùv syn con, insieme e τάγμα tágm-a – a. unione di due tagmi, corpo di 256 uomini. 2 m. Reggimento. 3 Trattato metodico di una scienza.

SINTAGMARCA, SINTAGMATARCA da σύνταγμα, συντάγματος syntagma, syntàgmat-os sintagma e aplòs arch-òs capo - capo di un sintagma. 2 m. Colonnello.

Sintaxi, \* Sintassi - da ouvrátro | ch'erano stati separati dall'analisi, euniali-o fut. συντάξω syntax-o coording (où syn con, insieme e tútto) tatt-o ordino) - coordinamento delle parole nel discorso, e parte della grammatica che ne stabilisce le norme. 2 Congiunzione, ordine delle ossa. 3 m. Operazione per riporre a luogo le ossa lussate.

Sintectico – da συντέχω syntèk-o disciolgo, liquefaccio (ou syn part. intens, e Trius tèk-o sciolgo, liquefaccio) - colliquativi o suppuratorii; ep. di rimedio, di febbre.

Sintena – da guvtídnim syntith-emi compongo (où syn con e tônu titli-emi pongo) - segno, tessera notturna. 2 Parola d'ordine nella mi-

\* SINTÉNOSI - da où syn con, insieme e river tenon tendine - articolazione di due ossa per mezzo di un tendine.

SINTERESI - da ouvrapém syntero-o conservo (où syn part. intens. e m;i s ter-èo conservo) - conservazione della salute.

\* SINTERISMA - da oùv sum part. intens. e troits theriz-o mieto - gen. di p. m., fam. graminee; che danno un fieno eccellente.

SINTESI - da συντίθημι syntith-emi compongo, riunisco (σύν syn con, insieme e ridnyu tith-emi, fut. diow thės-o pongo) – unione, composizione. 2 Metodo filosofico, che discende dai principii alle conseguenze, dalle cause agli effetti; opposto all'analisi. 3 m. Dimostrazione di proposizioni matematiche successive, per mezzo della composizione di quelle che sono già provate precedentemente. 4 Figura per cui un nome collettivo singulare si associa con un verbo plurale. 5 Operazione chirurgica per riunire le parti divise. 6 m. Riunione chimica

o di più corpi per produrne uno più complesso

\*SINTESISMO, V. Sintesi - insieme delle operazioni necessarie per riniettere una frattura; cioè estensione, controestensione, riduzione fasciatura.

SINTÈTICO. V. Sintesi - relativo a sintesi, fatto per sintesi; contrario di analitico.

\*SINTÒMIDE, V. Sintomo - gen. d'ins. lepid., fam. crepuscolari; le cui articolazioni sono fra loro congiunte e poco visibili.

\* SINTOMATICO. V. Sintomo - che si riferisce a sintomo. 2 m. Malattia sintomática; affezione morbosa ch'è sintomo di un'eltra 3 m. Medicina sintomàtica; metodo di cura che consiste a rimuovere i sintomi di una malattia.

 SINTOMATOLOGÍA – da σύμπτωμα. συμπτώματος symptoma, symptomat-os sintomo e hóyos lòg-os discorso - parte della medicina, che tratta dei sintomi delle malattie.

Sintomo - da συντέμνω syntèmn-o accorcio, tronco (ouv syn part. intens. e riuvo temn-o taglio) m. gen. d'ins col. pent., fam. carabici : che sono corti, mozzi.

\* Sintomo - alterato da σύμπτωμα symptom-a, da συμπίπτω symplet-o coincido (ouv syn con, insieme e πτώω pt-òo, tema inusitato di πίπτω pipt-o cado) - modificazione nelle funzioni organiche, che ha relazione con una lesique; fatto morbose che coincide con un altro fatto, che ne è l'effetto o il segno.

 Sintònico - da σύν syn con, insieme e véves ton-os tono - specie del genere musicale diatonico ordinario, il cui tetracordo dividesi in un semitono e due suoni eguali.

\* Sintore - da givo sin-o nuoco degli elementi di un corpo misto, gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che fanno danno alle | Strumento che serve per misurare il piante.

Sintrico - da oùv svn con, insteme e θρίξι τριγός thrix, trich-òs capello - m. gen.di p. a., fam. muschi; i cui cigli del peristomio sono fra lero uniti.

Sinulòtico - da ruy syn part. intens. e σύλοω ul-do cicatrizzo -

rimedio cicatrizzante.

Sinusia - da où syn con, insieme e cúcia us-la sostanza - consustanzialità: unione delle tre persome della Triade in una sola sostanza, secondo i teologi.

SINUSIASTI. V. Sinusia - settarii cristiani, i quali credevano il Figlio consostanziale al Padre non solo nella divinità ma anche nell'umanità.

\* Sinzigantèra – da gùy syn con. ζεύγω, ζυγόω zeug-o, zyg-do congiungo e avençà anther à antera gen. di p. d., fam. lacistemee; i cui stami, fatti a foggia di k. portano due antere.

\* Sinzigia – da oùv syn con, insieme e ζεύγω, ζυγόω zèug-o, zyg-òo congiungo - punto di congiunzione dei cotiledoni colla radicella.

Sio - dalla radice skt. su generare; ovvero affine al turco su acqua - gen. di p. d., fam. ombrellisere; piante acquatiche.

SIRENA - affine al contico hra voce, ebraico sir canto, coptico esh-ru gridare - essere mitologico, il cui busto era di vaga donna e terminava in coda di pesce; così detto per il suo canto soavissimo . che traeva i naviganti a perdersi fra gli scogli, ove aveva stanza. 2 a. Che parla eloquentemente, canta soavemente. 3 m. Bella donna lusinghiera e seduttrice. 4 m. St.-gen. di mamm. cetacei, gen. foca. 5 m. Gen. di rett. batracii, fam. urodeli. 3 m. numero delle vibrazioni di un curso sonoro, e produce dei suoni neil'acoua.

\*Sirfu. V. Sirfo.

Sirpo - da σύρφος syrf-os strascico, coda - m. gen. d'ins. din. fam. atericeri, tr. sirfii : forniti ei di una sorta di coda.

Striasi. V. Sirio - insolazione: colon di sole.

sacrato.

\* SIRICTIDE... SIRIDER. V. Xirictide ... Xiridèe. Sirigmo - da συρίζω syriz-o fischio - fischio nelle orecchie.

SIRÌNGA - da συρίζω syriz-o fischio - a. canna. 2 Strumento da fiato composto di canne di varia lunghezza. 3 Strumento per le injezioni e i clisteri, a foggia di cannello. 4 Sorta di cannello o sifoncino, che serve al corso dei fluidi. 5 Gen di p. d., fam. gelsominee; buone per farne siringhe o zampogne. 6 Fistola. 7 m. Strumento di oro, cannello con cui il Papa nella messa solenne assorbe il vino con-

\* SIRINGO - da σύριγξ, σύριγγος syring-os canna - gen. di echin.. fam. sifonculati; che hanno forma di canna.

\* SIRINGOTOMIA - da σύριγξ, σύp: YYCG Syrinx, syring-os fistola e τομή tom-è taglio - operazione della fistola all'ano per incisione.

\* SIRINGOTOMO. V. Siringotomia strumento chirurgico per operare la siringotomia.

Sìrio - da σειριάω seir-iào, sir-iào splendo, brucio (osìo seir, sir sole: it. sereno: armeno erein-al splendere; er-el bruciare) - stella nella costellazione della canicola. in cui il sole entra nel mese di luglio, nei maggiori calori dell'anno. 2 m. Sp. di p. d , fam. piperacee, gen. pepe; che bruciano.

strascico - veste lunga, collo stra- ombr-os umore - gen. di p. d., scieo, usata particolarmente dagli fam. crucifere, tr. sisimbrice; che attori tragici.

\* Sirocrocide - da ouça seir-à, sir-à serie e apeais, apeaides krokis, krokid-os lenugine - gen. di p. a., fam. ficee; formata da filamenti lanuginosi.

 Strogònio – da σικά seir-à, sir-à serie e you gon-y articolazione o vóne gon-os seme - gen. di p. a., fam. ficee; composte di filamenti articolati, e i cui sporangi si sviluppano nei punti intermedii della saldatura dei filamenti.

\* Sirosifòne - da σιφά, seir-à, sir-à serie e dipur sison sisone gen. di p. a , fam. ficee ; formate di filamenti involti in una specie di fodero.

\*Sirrizo - da où syn con, insieme e pica riz-a radice - ep. dell'embrione la cui radichetta è saldata col perispermio.

\* SIRROPO - da ouv syn insieme e put, puròs rops, rop-òs virgulto – gen. di p. a., fam. muschi ; che hanno molti rami, molti virgulti.

SIRTE - da σύρω syr-o tiro, attraggo - vortice marino, in cui i flutti traggono seco fango, arena e sassi 2 Sifone, in luoghi arenosi, con cui il vento aggira vorticosamente la sabbia. 3 Due grandi banchi di sabbia sulle coste dell'Africa.

SISIFO - da Súdique Sysif-os Sisi/o, re di Corinto, che, secondo la mitologia, è nel tartaro condannato perpetuamente a rotolare un masso alla cima di un monte - m. gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; che formano pallottole di escrementi per nascondervi le loro uova e le rotolano entro buchi fatti in terra.

\* Sisimbriee. V. Sisimbrio Sistubrio - da giov sì-on sio (af-

Sirma - da com syr-o traggo, i fine al turco su acque) e suspec amano luoghi umidi.

Sisiròforo - da otoupa sisyr-a veste di pelle di capra e pipa fèr-o porto - m. gen. di p. d., fam. composte; coperte di denso pelo.

\* Sisirrinchio - da ouç sys porco e ρύγχος rynch-os muso - gen. di p. d., fam. ciclamini; avidamente cercate dai porci. 2 Gen. di p. m , fam. iridee; che hanno grosse radici bulbose, quasi a mo'di muso di porco.

\* SISMOLOGÍA - da σεισμός seism-òs, sism-òs terremoto (σείω sèi-o, sì-o scuoto) e λόγες lòg-os discorso - dottrina sull'origine e gli effetti dei

terremoti.

\* Sismològio. V. Sismologia libro che contiene osservazioni sull'origine e gli efletti dei terremoti.

\* SISOPIGIDE. V. Seisopigide.

SISSARCOSI - da oùv syn con, insieme e ożęk, ozprós sark, sark-de carne – unione delle ossa per mezzo delle carni, dei muscoli. 2 Medo di trattar le ferite della testa, ecc. guando l'intervallo fra le labbra della ferita è tale da non poter riaccostarle, per cui convien promuovere la riproduzione delle carni.

Sissitie, \* Sissizie - da our syn insieme e outio sitiéo cibo – pubblici banchetti stabiliti da Minosse in Creta.

Sissomi – da ouv syn con e ouma sòm-a *corpo – m*. fam. di mestri; che comprende quelli che costituiscono esseri doppii con due corpi confusi fra loro.

\* Sista..... Sisto. V. Xista.....

SISTALTICO. V. Sistole - relative alla sistole.

SISTEMA - da συνίσταμαι syni-

st-ame sono composto, consto (où) che si batte con una verghetta pure syn con, insieme e iorapai ist-ame sto) - insieme di parti di cui ciascuna può esistere isolatamente, ma che dipendono le une dalle altre secondo leggi e regole fisse. 2 Complesso, serie di proposizioni collegate a un principio o ad alcuni principii i quali hanno uno stretto nesso fra loro; ovvero dottrina le cui varie parti sono fra loro collegate e seguonsi in mutua dipendenza. 3 m. Insieme di parti similmente organizzate e sparse per tutto il corpo (sistema nervoso, linfatico, ecc.). 'i m. Distribuzione degli animali o delle piante, secondo alcune analogie. 5 m. Ordine delle note: intervalli musicali.

Sistemático - da σύστημα, συστήματος system-a, systemat-os sistema - relativo a sistema. 2 m. Scienziato che accuratamente osserva un sistema nella classificazione dei fatti o dei fenomeni.

Sistilo - da oùv syn con, insieme e στύλος styl-os colonna edifizio le cui colonne sono distanti fra loro solamente due diametri delle medesime.

Sistole - da συστέλλω systèll-o contraggo (où syn con, insieme e στέλλω stell-o traggo, stringo) contrazione del cuore e delle arterie per dare la spinta al sangue verso tutte le parti del corpo; contraria ed alterna alla diastole.

\*Sistòlico. V. Sistole - sin. di sistàltico.

Sistro - da σείω sèi-o, sì-o scuoto – strumento musicale, usato dai sacerdoti egiziani, formato da una lamina curva di metallo, con buchi opposti, ne'quali passavano delle verghette pur di metallo; che si sonava agitando il manico cui i due capi della lamina erano accomandati. 2 m. Triangolo d'acciaio

d'acciajo.

Sistrofe - da συστρέφω systref-o torco (σὺν syn. part. int. e στρέφω stref-o torco) - tumore, accesso cagionato dalla contrazione, dalla torsione di una parte. 2 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. apiarii; che hanno le antenne ritorte a spira.

\* Sistrôfico. V. Sistrofe - che si riferisce alla sistrofe.

\* SITACRAZÍA - da σῖτος sit-os alimento, ά priv. e κρατέω krat-èo ritengo - impotenza a ritenere t cibi nello stomaco e a digerirli.

SITARCA. V. Sitarchia - prefetto dell'annona.

SITARCHIA - da otroc sit-os strumento e apxì arch-è autorità prefettura dell'annona.

Sitesi - da oute sit-èo nutro (σίτος sit-os cibo) - diritto ad essere mantenuto a spese pubbliche nel pritaneo, che gli Ateniesi accordavano ai benemeriti dello stato.

\* SITOCROA - da σῖτος sìt-os frumento e voca chrò-a colore - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno il color del frumento.

\* Sitofagia. V. Sitòfago – il cibarsi di frumento, di pane.

SITOFAGO - da otres sit-os frumento e φάγω fag-o mangio - che si ciba di frumento, di pane.

SITOFILACE - da oires sit-os frumento e φύλαξ, φύλακες fylax, fylak-os custode - magistrato ateniese, membro di una commissione all'annona.

\* Sitofilo - da ottos sit-os frumento e φιλέω fil-èo amo - gen. di ins. col. tetr., fam. curculionidi; che rodono il frumento, il riso ed altri grani.

\* SITOLÒBIO - da otros sit-os frumento e λοδὸς lob-òs baccello - gen, di p. a., fam. felci; la cui fruttificazione è coperta da un tegumento a modo di baccello e della forma di un grano di frumento.

\* SITONE - da otre; sit-os frumento - gen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che rodono il frumento.

SITTA - da oítta sitt-a, grido dei pastori per richiamare il gregge e gen. d'ucc passeri arrampicatori, fam. sittee o sittinee; la cui voce somiglia alla sitta dei pastori.

\* SITTASOMO - da σίττα sitta e σώμα sòm-a corpo - gen. d'ucc. anisodactili; il cui corpo e simile a quello delle sitte.

\* SIVATERIO - vocab. ibr. da Civa, dio indiano, e orgior ther-ion bestia - gen. di mamm. ruminanti foss., i cui avanzi furono trovati sui monti Himalaja.

Sizigia – da συζιόγγομι syzèugn-ymi congiungere (σύν syn insieme e ζιύγγομι zèugn-ymi congiungo ζιγός zyg-òs unrone) - figura grammaticale, che consiste neliunione di più piedi poetici in un solo piede.

Sizigie. V. Sizigia – punti dell'orbita della luna, nei quali essa trovasi in congiunzione o in opposizione al sole, cioè nel novilunio e nel plenilunio.

 Sizígio. V. Sizigia - gen. di p. d., fam. mirtacee; i cui cotiledoni sono fra loro congiunti.

\* Sizicite. V. Sizigie - gen. di di p. a., fam. funghi; che consistono in filamenti insieme congiunti in un solo peridio.

SIZIGÓPE - da σύζντες syzyg-os congiunto (V. Sirigia) e ωψ, ωπός όps, op-òs occhio - gen d'ins. col. tetr., fam. curculionid; che hanno gli occhi uniti fra loro, cosicche sembrano formarne un solo.

SMANAGDINA - da σμάραγδις smàragd-os smeraldo - m. gen. di ins. col. tetr., fam., ciclici; di un bel color verde-smeraldo SMARAGDITE - da σμάφαγδις smàragd-os smeraldo - min.; varietà di anfibola, di un verde-smeraldo. 2 m. Min.; varietà di diallage, a riflessi di madreperla. 3 m. Gen. di ucc., fam. trochilidi; di color verde.

SMARAGDO-dal coptico s m, sim erba, rekh, rokh ardere, ovvero splendere vivamente, secondo il canone linguistico che la stessa radice significhi ardere e splendere (skt.zendo ruc' splendere, zendo rukhsh), e t paragogico - min.; silicato doppio di glucina, di allumina con altri elementi in piccole proporzioni; pietra preziosa di un bellissimo color verde, che gli antichi traevano dai micaschisti di Kossein in Egitto.

Altra etimologia di Smaragdo, dal shi. marakta smeraldo, preeceduto das intensiva o pleonastica.
La radice è mar risplendere, che 
corrisponde a μαψ, μαφ mer, mar 
in σμαίρω smèr-ο, μαφιαίρω marmèr-ο, μαφασω mar-àss-o splendo; 
ἀμαφυγή a-maryg-è splendore. S meraldo sembra una modificazione 
di smaraddo.

\* SMARAGDOPRÀSIO - da σμάραγδος smàragd-os smeraldo e πράσιος pràs-ios verde - min.; spatofluore, di color verde.

SMARIDE – da σμαίρω smèr-o splendo – m. gen. d'ins. apt., fam. aracuidi; di un color rosso vivo. 2 Gen. di pesci acant., fam. percoidi; pesciolini molto lucidi.

SMECTICO - da σμήχω smèch-o astergo, pulisco - ep. di una sorta di argilla che serve a pulire, a sgrassare le stoffe; detta pure smectite.

\* SMECTITE. V. Smectico.

SMEGMA - da σμίχω směch-o astergo, pulisco - medicamento astersivo; specialmente composi-

zione untuosa usata dagli antichi in frizioni sulla pelle.

\*Smegmadermo – da σμπτμα smegm-a sapone (σμπτρω smech-o asteryo, pulisco) e δίρμα derm-a pelle – gen. di p. d., fam. rosacee; la cui scorza si adopera come sapone.

\*SMERALDO. V. Smaragdo.

\*Smericulo - da qua sm-ao astergo, pulisco - min.; ferro ossidato quaraífero, che ridotto in polvere, serve a segare e pulire le pietre dure ed a brunire l'acciajo. 2 Sp. di ucc. rapaci, fam. diurni, gen. falcone; così nominati per la durezza del rostro.

SMERINTO - da σμήριθος smèrinth-os cordicella - m. gen. d'ins. lepid., tr. sfingii; alcune delle cui specie sono distinte da strisce di colore in forma di cordicelle.

\*SMICRONICO - da σμωρὸς smikr-ôs piccolo e ὄνοξ, ὄνοχος ônyx, ônych-os unghia - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno zampe cortissime.

SMILACE - σμίλαξ, σμίλαχος smilax, smilak-os, forma intensiva di μίλαξ, μίλακος milax, milak-os, che ha il medesimo senso (come σμήρινθος smėrinth-os, invece di unovoc mėrinth-os cordicella, ecc.); forma secondaria della radice skt. mah crescere; affine a µalido mal-eo cresco (skt. mula radice: μόλη. μολόγη môle, molòch-e malva; μήλον mèl-on melo, ecc.) -a. nome di varie specie di piante arboree ed erhacee; tasso, elce, fagiuolo, convolvolo maggiore, edera cilicia ecc. 2 m. Gen. di p. m., fam. smilacee; piante esotiche, la cui radice è la salsapariglia.

\*SMILACEE. V. Smilace.

SMINTO - da σμίνος sminth-os norcio - m. gen. di mamm. roditori, fam. murii; sorta di sorci. \* SMINTURIDI. V. Sminture.

\* SMINTURO - da σμίνος sminth-os sorcio e copà ur-à coda - gen. d'insexap., fam. tisanuri, tr. sminturidi; il cui ultimo articolo è lungo, arti-

colato, a foggia di coda di sorcio. Smiride – da σμύρω smyr-o stropiccio, pulisco – sin. di smeriglio.

\* SMIRNEE. V. Smirnio.

Sninnio - da σμόνα smyrn a mirra - gen di p. d., fam. ombrellifere, tr. smirnee; il cui succo ha un forte odore aromatico.

\* SOCIOLOGÍA – vocab. ibr. da soc-ietà e λόγες lòg-os discerso – scienza della genesi e dell'organamento della società civile.

Soria. V. Sofo - sapienza.

Sofisma. V. Sofo e Sofista - a. trovato, argomento, invenzione qualunque. 2 Argomento fallace o vizioso, che ha l'apparenza della verità.

SOFISTA - da copico sofiz-o insegno la supienza; copico su sofiz-ome argomento sagacemente, argulamente; con soverchia argusino, con cavillo (V. Sofo) - a. erudito, dotto, perito in un arte; arguto argomentatore. 2 Che argomenta in modo fallace e vizicoso, con apparenza di verità; che trae altrui in errore con argomenti speciosi e falsi; cavillatore.

SOFISTICO. V. Sofista - relativo a sofisma; arguto, troppo arguto, fallace coll'apparenza del vero. 2 m. Ep. di uomo fantastico, stravagante, che su tutto vuole argomentare e non è contento di nessuno e di nulla.

Sofro - affine al coptico sbo, sabe imparare, sbo dottrina, sabe inseguare, sapiente; sah scrivere, maestro; al lat. sapiens supiente, savio; m. specialmente uomo dotto, sapiente dei tempi antichi.

SOURCISMO - da ZALes Sól-os Soli, città di Cilicia - errore contro la purità della lingua o contro la buona sinlassi; così detto perche gli abitanti di Soli, colonia dei Rodii in Cilicia, avevano molto corrotto il loro linguaggio mescolandolo con quello dei Cilicii.

SOLENA - da oua hiv solen tubo - m. gen. di p. d., fam. cucurbita-cee; i cui stami sono riuniti in un tubo. 2 m. Gen. di p. d., fam. rubiacee; distinte dalla corolla tubulosa dei fiori.

\* SOLENACEE. V. Solèno.

\*SOLENANDRA – da σωλήν solèn tubo e ἀνήρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs womo, fig. stame – gen. di p. d., fam. ericacee; che hanno cinque stami riuniti in tubo.

\*SOLENANTA. V. Solenanto - gen. di p. d., fam. ramnee; che banno

fiori tubulosi.

\*Solenanto - da outin solen tubo e & co anth-os flore - gen di p. d., fam. borraginee; distinte da fiori a forma di tubo.

\* SOLENARIO - da omano solen tubo - gen. di p. a., fam. idrofiti; che si presentano sotto la forma di piccoli tubi riuniti alla base

piccoli tubi riuniti alla base.

\* SOLENIA - da σωλήν solèn tubo gen. di p. a., fam. funghi; a foggia
di tubo.

SOLENISCO - dim. di canàtiv solèn tubo - m. gen. di p. d., fam. epacridee; caratterizzate da una corolla a forma di tubo lungo e gracile.

SOLENO - da coulto solen tubo strumento a tubo, nella cui cavità si collocano le membra rotte. 2 m.: Gen. di moll. conchiferi dimiarii, tr. solenacee; la cui conchiglia bivalva ha forma di tubo.

\* Solenocarpo – da σωλήν solèn fubo e χαρπὸς karp-òs frutto – gen. di p. d. d., fam. anacardiacee; il cui frutto ha forma di tubo.

\*ROLENOFORA - da σωλήν solen tubo e φέρω fer-o porto - gen. di p. d., fam. gesneracee; i cui fiori nunno forma di tubo.

\*SOLENÒGINA - da σωλήν solèn tubo e γονή gyn-è donna, fig. fiore femmina - gen di p. d., fam composte, st.-tr. solenoginee; i cui fiori feminei sono tubulosi.

\* Solenoginee V. Solenogina.

SOLENOIDE - da σωλίν soiên tubo e τίδις èid-os, ld-os forma, somi-gliansa - m. strumento di fisica; tubo di cartone intorno al quale si avvolge spiralmente un filo di rame; che serve per dimostrare la teoria dell'elettro-magnetismo.

\*Solenòpo - da σωλήν solèn canale e πούς pus piede - gen. d'ins. col. tetr , fam. curculionidi; che hanno i piedi solcati.

\* SOLENOPSI – da σωλήν solèn tubo e όψι; òps-is aspetto – gen. di moll. acefali foss., fam. miacidi; di

forma tubulosa.

\* SOLENÒPTERA - da σωλλη solèn canale e πτιρὸν pter-òn ala - gen. di moll. col. tetr, fam. lungi-corni; che hanno le ali solcate. 2 Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; idem.

\*SOLENOSTEMMA - da σωλήν solèn canale e στίμμα slèmm-a corona - gen. di p. d., fam. asclepiadee; distinte da una corona staminale solcata, divisa in lobi.

\* SOLENOSTOMI. V. Solenostomo - gen. di moll. gasteropodi;

SONATOLOGÍA - da σώμα, σώματος sôm-a, sôma-tos corpo, e λόγος
lòg-os discorso - trattato dei solidi
del corpo umano. - Ecco l'etimo di
σώμα sôm-a. Egiz. sam, ar. samāwat, pers. sân (n per m) forma,
figura; ar. samā-wat corpo, figura. Egiz. mes formare, misurare; skt., pelasg, mas misurare
toemo mas, pelasg, mas -5 misura

(antistrofe sam, sem); ar. hamm (samm) misurare; pers. saman misura, quantità. Σωμα significa dunque estensione figurata, quantità che ha una forma; comprende due idee, quella di materia e quella di forma; secondo Aristotele, la forma è la entelechia della materia (V. Entelechia). Le parole che significano corpo, hanno, in tutte le lingue, il significato di materia formata, dimensione figurala. Eccone alcuni esempi. Ar. qam-at forma, figura, corpo, misura; gimm-at corpo, figura; qim-at misura. Skt. tan-u corpo, maniera di essere, forma; tan a oggetto sensibile; ar. tunn corpo umano; pers. tan, tan-a corpo, materia; skt., zend. tan, pehlv. tan-û-tan, pers. tan-û-dan, got. than-jan, ant. ted. dan-jan, kimr. taen-u, τείνω tèin-o, tin-o estendere; gael. dean formare; deann figura; irl. toin misura. Lat. corpus; irl., gael. korp, gael. kuirp, corn. koref, bret. korf, zend. kehrp corpo; skt. kalp-a modo di essere (in fine dei composti) che ha una forma; kalp divenire; ut-kalp realizzare; zend. karep, keref-s. arm. kerp, ar. galib forma; zend. kehrp-a figura, in acpokehrpa che ha figura di cavallo: kerep forma, in hu-kerep-ta di bella forma; pers. qaleb figura corpo.

\* SORANTO - da σωρὸς sor-òs mucchio e &νδος ànth-os fiore - gen. di
sp. d, fam. proteacee; distinte da
un mucchio di fiori disposti a capolino. 2 Mucchio di capsule di
varia forma, costituente l'inflarescenza, alla superficie inferiore
delle felci.

\* Soredia - da σωρδ; sor-òs cumulo - massa polverosa che copre il tallo di certi licheni. SORITE - da σωρό; sor-os cumulo - serie di proposizioni concatenate in modo, che conceduta come vera la prima, non si può non riconosere tale anche l'ultima o la conseguenza.

Sòro – da σωρὸς sor-òs mucchio – m. ammasso di capsule collocato sulla fronda delle felci.

\*Sorioso – da σωςδ; sor-os cumulo – specie di frutto, formato da molti frutti uniti in un solo corpo, mediante inviluppi florali succosi, fra loro innestati.

\*Sorosporo - da σωρά; sor-òs mucchio e σπόρο; spòr-os seme gen. di p. a., fam. ficee; i cui semi sono a mucchi.

SÓSTRA, SÓSTRO - da σώζω sóz-o salvo - onorario del medico, premio per la salvata vita.

SOTÈRIE – da oucus sizvo soz-o salvo (outrip solèr salvatore) – feste in onore degli Dei salvatori quando si era evilato un grave pericolo; poesie in loro onore. 2 Regali agli amici risanati da grave malattia, liberati da grave pericolo.

SOTÈRO - da σώζω sóz-o salvo - ep. adulatorio dato a varii re di Siria e di Egitto. 2 Gesù figlio di Maria; il Salvatore.

\*SPADACTI – da σπάδων spåd-on eunuco e άχτὶς akt-ls raggio – gen. di p. d., fam. composte; che si distinguono per i fiori del raggio sterili.

SPADICE – dalla rad. skt. sfåj, zendo çpi crescere, estendære (æewo sifon sifone; coptico sebe
canna, sefi spada, sifi cedro; anche in coptico la radice sb o sf
esprime idea di lungezza, di estensione) – a. ramo di palma. 2 m.
Sorta d'inflorescenza in cui un gran
numero di fiori sono sostenuti da
un asse comune, come nelle palme,
nelle aroidee.

\* SPADICEA - da σπάδιξ, σπάδιχος spàdix, spàdik-os spadice - ep. di inflorescenza a spadice, e di pianta che ha tale inflorescenza.

SPADONE - da σπάω sp-åo svello uomo cui sono stati svelti gli organi genitali; sin, di eunuco.

\* SPADÓNIA - da σπάδων spadon eunuco - gen. di p. a., fam. funghi; che somigliano molto a quelli del gen. fallo, ma hanno il cappello imperforato, onde vennero assomigliati ad un pene senza uretra e quindi inetto alla generazione.

\* SPADOSTILO - da σπάδος spàd-os monco e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d., fam. leguminose; distinte da uno stilo compresso alla base.

\* SPAGIRIA - da σπάω sp-ão separo, suello e ἀγτίφο agéir-o, agir-o riunisco - nome dato da Paracelso e da altri suoi contemporanei alla chimica, che analizza i corpi o li riunisce in nuovi composti - secondo altri, spagiria è un'alterazione di spargiria, da σπάω sp-ão separo, suello e άγυρος àrgyt-os στgento, come dire « scienza che ha per iscopo principale l'analisi dell'argento e di altri metalli preziosi ».

SPALACE - da σπάλαξ, σπάλακες spalax, spalak-os talpa - m gen. di mamm. roditori, fam. clavico-lati: simili alle talpe.

\* SPALACODONTE - da σπάλαξ, σπάλαχος spàlax , spàlak-os talpa e δδος, δόντς odus, odont-os dente – gen. di mamm. carnivori. fam. insettivori ; che hanno denti simili a quelli delle talpe.

\* ŚPANANTO – da σπάνιος spān-ios raro e άνδος ānth-os fiore – gen di p. d., fam. ombrellifere; che hanno pochi fiori.

SPANIA - da σπάνιος spān-ios raro - m. gen. d'ins. dipt., fam. bra-chistomii; che trovansi di raro.

\*SPANIOPTILO - da omávice spå-

n-ios raro e πτίλεν ptil-on pennagen. di p. d., fam. composte; il cui pennacchio è formato da una sola fila di pagliucole setacee.

\* SPANOPOGONO - da σπάνιες spàn-ios raro e πώγων pògon barba uomo di barba rara.

SPARASMO - da σπαράσσω sparàsso divello - spasimo violento; stiramento spasmodico.

SPARASSO - da σπαράσσω spar-àsso lacero - m. gen d'ins. apl., fam. aracnidi; che lacerano la preda.

\* SPARKIDE – da σπαράσου spardss-o, fut. σπαράξω sparàx-o lacero – gen. di p. m., fam. iridee; il cui periantio è profondamente diviso in sei lobi. 2 Gen. di p. a., fam. funghi; il cui ricettacolo è formato da due membrane come lacerate.

\* SPARÀZIO - da σπαράσσω sparàss-o lacero - gen. d'ins. imenopt., fam. oxiuri; che lacerano la preda.

SPARGANIO - dim. di σπάργανον spàrgan-on fascia - gen. di p. m., fam. tifacce; le cui foglie sono sottili e lunghe, a guisa di fascie, di nastri.

 SPARGANÒFORO - da σπάργανον spàrgan-on fascia e ψέχω fèr-o porto - gen. di p. d., fam. composte; distinte dal sostegno dei frutti a forma di fascia.

SPARGÀNOSI – da σπαργάω sparg-ào mi gonfio – eccessiva grossezza e gonfiezza delle mammelle dopo il parto. 2 m. Gonfiezza straordinaria delle vescichette seminali.

\* Spargiria. V. Spagiria.

SPARO - da σπαίρω spèr-o salto, guizzo - gen. di pesci acant., fam. percoidi, rr. sparoidi o sparidi o sparoidei; nome che significa in generale pesce, appropriato a un genere particolare (ellenico volgare ψάρι psàri pesce, da ψαίρω psèr-o mi muoco rapidamente, che corri

strofe di sp in ps - ψαρὸς psar-òs agile).

\* Sparoidei, Spàridi, Sparòidi.

V. Sparo.

SPARTINA - da σπάρτον spart-on vimine - m. gen. di p. m., fam. graminee; che hanno somiglianza collo sparto.

SPARTO, SPARTIO - da σπάρτον spart-on fune (lituano spartas legame) – gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui rami lunghi, sottili e flessibili servono per legare le viti ed altro.

\* Spartòcera - da σπάρτον spàrt-on corda e xéoac ker-as corno gen. d'ins. emipt., fam. coreidi, tr. spartoceridi; che hanno lunghe antenne, a guisa di corde.

\* SPARTOCÉRIDI. V. Spartòcera.

\* Spartòfila – da σπάρτος spart-os sparto e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclici; che vivono sullo sparto.

\* Spartotamno – da σπάρτος spart-os sparto e bauvos thamn-os arbusto - gen. di p. d., fam. mioporacee; che somigliano allo sparto.

SPASMO - da σπάω sp-ào traggo, divello - contrazione involontaria dei muscoli, particolarmente di quelli che non obbediscono alla volontà e servono alla vita organica: convulsione.

\* Spasmoblėfaro – da σπασιιός spasm-os convulsione e βλέφαρον blèfar-on palpebra - convulsione delle palpebre.

\* Spasmodico - da σπασμός spasm-ds spasmo - relativo allo spasmo. \* Spasmologia - da σπασμός spa-

sm-os convulsione e λόγος log-os discorso - trattato delle convulsioni. SPATA - dalla radice skt. sfaj

crescere, estendere, zendo cpi - a. membrana che involge i frutti della \*Spatofora - da σπάθη spath-a

sponde a σπαίρω sper-o con anti- palma. 2 m. Involucro membranoso o foliaceo che racchiude i fiori di molte piante, p. e. delle palme, delle aroidee, ecc.

> \*Spataceo - da σπάθη spath-e spata - racchiuso in una spata:

che ha forma di spata.

SPATALA - da σπάταλος spatal-os delicato; σπατάλη spatàl-e delizia m. gen. di p. d., fam. proteacee; che per la loro bellezza possono ornare i luoghi di delizia. - Secondo altri il vocabolo è alterato dal lat. patulus *largo* , e la pianta ha ta**l** nome perché i suoi fiori hanno stigmi molto larghi.

\* Spatango - da σπάτος spat-os cuojo e άγγος àng-os vaso - gen. di echin., fam. spatangoidi; il cui testo è sottile, quasi coriaceo.

\* SPATANGÒIDI. V. Spatango.

\*SPATARIO - da σπάθη spáth-e spada - ufficiale della corte bizantina, che portava nelle solennità pubbliche la spada dell'imperatore.

\*SPATELIA – da σπάδη spath-e spatola – gen. di p. d., fam. terebintacee; le cui divisioni arieggiano a spatole.

\* Spatifillo -a da σπάθη spàth-e spada e φύλλον fyll-on foglia – gen. di p. m., fam. aroidee; le cui foglie hanno forma di spada.

\*Spatilla – da σπάθη spàth-e spata - piccola spata che accompagna i fiori delle iridee, delle palme. ecc.

\* Spatiostèmone - da σπάθη spàth-e spata e στήμων stèmon stane gen. di p. d., fam. euforbiacee : i cui stami hanno l'androforo a foggia di spata.

\*Spatodea - da σπάθη spath-e spatola e cidos èid-os, id-os forma somiglianza - gen. di p. d., fam. bignoniacee; distinte da un calice a forma di spatola.

spatola e cípo fer-o porto - gen. d'ins. emipt., fam. coreidi; le cui antenne sono fatte a spatola.

\*SPATOGLOTTIDE - da σπάθη spāth-e spatola e γλωττίς, γλωττίος glottia, glottid-os, dim. di γλωττα glott-a lingua - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno la brattea a spatola, da cui esce il labbretto a foggia di lingua.

\* SPATOLA. V. Spala - organo, strumento largo e piatto. 2 Nome specifico di pesci che hanno il corpo

largo, piatto.

\*Spatolobo – da orado, spath-e spatola e accè; lob-òs baccello – gen, di p. d., fam. leguminose papilionacee; i cui baccelli sono piatti e a forma di spatola.

\* SPELEARCTO - da σπήλαιον spèl-eon caverna e έρατος àrkt-os orso - gen. di mamm. carnivori foss.; sorta di orsi i cui avanzi furono trovati entro caverne.

SPERMA - da σπίρω spèiro, spir-o semino - seme animale che secernesi dai testicoli e serve alla fecondazione. 2 Seme di pianta.

\* SPERMACETI – da σπίρμα spērma seme e κῆτος kèt-os balena – sostanza biancastra che si trova nelle parti molli che sono nel eranio delle balene.

\*SPERMACOCE - da σπίρμα spèrm-a seme e άκωκη akok-è punta gen di p. d., fam. rubiacee, tr. spermacocee; i cui semi sono guerniti di due punte.

\* SPERMACOCEE. V. Spermacoce.

\* SPERMACHAZIA – da σπίρμα spèrm-a, à priv. e πρα-έω krat-èo ritengo - scolo involontario di seme.

\* SPERMADICTIO - da σπέρμα spèrm-a seme e δίατων dikt-yon rete gen. di p. d., fam. rubiacee; i cui semi sono involti in arilli reticolati.

\* Spermatanergia – da σπέρια, Rhèir-o, Rhir-o corr επιεματός spèrma, spèrmat-os sper-zione dello sperma.

ma, à priv., v euf. e ipylo erg-to opero - stato dello sperma depravato, impotente a generare.

\* Spermatenergia – da σπέμια, σπίρματε sperma, spermatos sperma e ivertio energeo opero – effica dello sperma in istato sano, normale.

SPEHMATICO – da σπίρμα, σπίρμαπς sperma, spermat-os sperma - che si riferisce allo sperma; ep. di arterie, cordoni, plessi, ecc.

\* SPERMATII – dim. di σπέρμα, σπέρματος sperma, spermatos seme – m. filamenti della spermogonia dei licheni e dello stroma di alcuni funghi.

\* Śpermatina – da σπίρμα, σπίρματο; spèrma, spèrmat-os sperma – materia animale propria dellosperma.

SPERMATISCHESI – da σπέρμα, σπέρματος spèrma, spèrmat-os sperma e ίσχω isch-o ritengo – ritenzione dello sperma.

\*SPERMATÓBIO - da σπίρμα, σπίρματος spérma, spérmat-os seme e βίος bi-os vita - cerpuscolo animato che esiste nel liquore fecondante degli animali e di certi vegetali. \*SPERMATOCELE - da σπέρμα, σπίρματος spérma, spérmat-os sperma e κύλη kêl-e tumore - gonfiezza e dolorosa estensione del testicoloe de' suoi annessi per accumulazione di sperma nei testicoli e nei canali escretorii.

\* SPERMATOCISTE – da σπέμμα σπέρματις spèrma, spèrmat-os seme ε χύστις kyst-is vescica – vescichetta seminale. 2 Vescichetta dell'antera, che contiene la polvere fecondante, il polline.

\* SPERMATOFTORA - da σπίρμα, σπέμματος spèrma, spèrmat-os sperma e φθερά filhor-à corruzione (φθείρω fhèir-o, filhir-o corrumpo) - corruzione dello sperma. \* Spermatologia - da σπερμα, σπέρματος sperma, spermat-os sperma e λόγος lòg-os discorso - trat-dato sullo sperma.

\* SPERMATOPATIA – da σπέμια, σπέρματος sperma, spermat-os sperma e πάθος path-os male – dolore dipendente da ritenzione di sperma.

\*Spermatopeo - da σπίρμα, σπίρματος spèrma, spèrmat-os sperma e ποτίω poi-èo, pi-èo faccio - ep. di alimento cui si attribuisce la proprietà di aumentare la secrezione spermatica.

\* SPERMATOPLANÌA – da σπέρμα, σπέρματος spērma, spērmal-os sperma e πλανάω plan-ào fuorvio – uscita dello sperma da luogo non adattato, p. e. dalla fistola spermatica.

\* SPERMATOPOESI. V. Spermatopéo - preparazione, elaborazione

dello sperma.

\* SPERMATOPOÈTICO. V. Spermatopèo – che agevola la secrezione dello sperma.

\* SPERMATORRÉA – da σπέμα, σπέματος spèrma, spèrmat-os sperma e ρέω rè-o scorro – scolo involontario di seme; polluzione.

SPERMATOSI – da σπέρμα, σπέρματος spèrma, spèrmat-os sperma – emissione dello sperma. 2 m. Formazione dello sperma.

\* SPERMATOZOÀRIO, SPERMATO-ZÒIDE, SPERMATOZÒO - da σπέρμα. σπέρματος spèrma, spèrmat-os seme e ζώον zò-on animale - sorta di animaletti che esistono nello sperma degli animali e di alcuni vegetali.

\*SPERMIOLA - da σπίρμα sperma - sostanza bianca e viscosa in cui sono involti dei corpi neri e rotondi, ova di rana; la quale spesso si vede ondeggiare sulla superficie delle acque stagnanti.

\* Spermoderma - da oné uz spèrma seme e dipuz derm-a pelle -

insieme dei tegumenti che coprono i semi delle piante.

SPERMOFAGIA - da σπέρμα spèrm-a seme e φάγω fàg-o mangio il mangiar semi, il nutrirsi di semi.

SPERMOPAGO. V. Spermòfagia - che mangia senni, che si nutre di semi. 2 m. Gen. d'ucc. granivori; che mangiano semi, frutti di piante; sin. di coccotràuste. 2 m. Gen. di ins. col. tetr., fam. curculionidi; che si nutrono di semi di piante.

\* SPERMÓFILO - da σπέμμα spérm-a seme e φιλίω fil-éo amo - gen di mamm. roditori, fam. clavicolati; i quali usano di raccogliere nelle loro tane frumento e altre specie di grano.

\* SPERMOGONIA – da σπίρμα spėrm-a seme e γονή gon-è generazione, seme (γινώω genn-à) o genero) – apparecchio sessuale maschio dei licheni, che apparisce come un insieme di punti neri sul tallo. 2 Gendi p. a., fam. ficee confervacee; che presentano dei filamenti i quali contengono cellule seminiflore.

\* Spenmolito - da σπέρμα spèrm-a seme e λίθες lith-os pietra - concrezione pietrosa nelle vescichette seminali.

\* Spermonco – da σπέρμα spèrm-a seme e όγκις onk-os tumore – tumore spermatico.

\* Sperimosina - da σπέρμα spèrm-a seme e σεφὰ seir-à, sir-à fila - gen. di p. a., fam. ficee; i cui semi sono in fila, a guisa di collana.

\* SPILÀCRO – da σπίλος spll-os macchia e έχερν àkr-on sommità – gen, di p. d., fam. centauree; distinte da una macchia rossiccia alla sommità delle squame del loro periclinio.

\*SpilAnto - da σπίλος spil-os macchia e άνθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. eliantee; i cui fiori sono punteggiati di nero.

\* SPILITE - da σπίλος spil-os mac-

chia - min.; roccia sparsa di noc- | scintillanti in fondo dell'occhio meciuoli e di vene calcari, variamente macchiata.

SPILO - da onídos spil os macchia - m. punto d'attacco dei semi delle graminee, contrassegnato da una macchia bruna o da una linea rossiccia sopra la superficie esterna del seme. 2 m. Sin. di spiloma.

 Spilogastro – da σπίλες spil-os macchia e yactio, yactois gastèr, gastr os ventre - gen. d'ins. dipt., lam. atericeri; distinti dall'addome macchiato.

SPILOMA - da σπίλος spil-os macchia - m. macchia naturale sulla pelle: neo.

· Spilomila - da σπίλος spil-os macchia e uvia my-ia mosca - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii; sparsi di macchie.

• Spilorno – da σπίλος spil-os macchia e spois den-is uccello - gen. d'ucc. rapaci, fam. diurni; sorta di falconi, le cui penne sono mac-

\* Spilòsoma – da σπίλος spil-os macchia e coma som-a corpo - gen d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno il corpo sparso di macchie.

SPILOTA - da onides spil-os macchia - m. gen. d'ins col. pent., fam. lamellicorni; macchiati.

SPILOTO - da σπίλος spil-os macchia - m. gen. di rett. ofidii, fam. colubri; la cui pelle è sparsa di macchie.

\* Spinterismo - da σπινθέρ spinther scintilla - uscita di scintille dagli occhi.

\*Spinterometro – da σπινθέρ spinther scintilla e pirpov metron misura - strumento per misurare le scintille elettriche.

\* Spinteropia – da σπινθέρ spin– ther scintilla e wy, was ops, op-os occhio - affezione cronica dell'occhio caratterizzata da piccoli punti servono a formar ghirlande.

desimo.

Spira - dal skt sfåj, zendo cpi estendere, crescere, o meglio dallostesso etimo di sfere - sin. Spirale. 2 Uno dei giri della spirale, 3 Base di una colonna che riposa sopra uno zoccolo continuo. 4 m. Circonvoluzione a spirale di una parte qualunque di vegetabili. 5 m. Insieme dei giri che presentano certe conchiglie univalve.

 ŠPIRACANTA – da σπιζοα spèir-a... spir-a spira e zxxvox àkanth-a spina - gen. di p. d., fam. vernoniacee: distinte da una spina spirale di cui sono guernite le brattee dell'involucro dei fiori.

\* SPIRADICLIDE - da σπείρα spèira... spir-a spira e δικλίς, δικλίδος diklis, diklid-os porta a due battenti - gen. di p. d., fam. rubiacee; la cui capsula è fatta a spira e si apre in due valve bipartite.

\* Spira - linea che si aggira intorno ad un asse, conservando o non conservando sempre la stessa distanza da esso (nell'elice la distanza è sempre la stessa).

\* Spirantera – da σπείρα spèir-a, spir-a spira e ávônoà anther-à antera – gen. di p. d., fam. diosmee, le cui antere si avvolgono a spira. quando sono aperte.

\* SPIRANTO - da σπείρα spéir-a, spir-a spira e & oc anth-os fiore gen. di p. m., fam. orchidee ; i cui fiori formano una spiga distica e per solito spirale.

\* SPIRATELLA - da σπείρα spèir-a, spir-a spira - gen. di moll. pteropodi; le cui conchiglie hanno forma spirale.

SPIREA - da oneipa spèir-a, spir-a spira - gen. di p. d., fam. rosacee, tr. spireacee; i cui pieghevoli rami

SPI \* Spireacèe. V. Spiréa.

\* SPIROBRANCHIO - da omeioz speia-a, spir-a spira e βράγχιον branch-ion branchia - gen. di anell., fam. anfitriti; distinti da branchie a spira.

SPIROBRANCHIOFORI - da omeloa spèir-a, spir-a spira, βράγχιον branch-ion branchia e φίρω ter-o porto

- cl. di moll.; che hanno le branchie a spira; sin. di branchiòpodi.

\* SPIROCARPEA - da σπείρα spèir-a, spir-a spira e καρπός karp-òs frutto gen di p. d., fam. bombacee; il cui frutto ha forma spirale.

\*Spirocheta - da σπείρα spèir-a, spir-a spira e zaím chèt-e chioma - gen. d'infus., fam. vibrionii: fatti a guisa di peli di forma spirale.

\* Spirodisco - da σπείρα spèir-a, spir-a spira e dioxec disk-os disco - gen. d'infus., fam. vibrionii; a foggia di filo avvolto spiralmente che forma un disco.

\*Spirogìra – da σπείρα spèir-a. spir-a spira e γύρος gyr-os giro gen. di p. a., fam. ficee; distinte da un endocroma a spirale negli articoli dei filamenti.

\* Spirografide - da σπείρα spèir-a. spir-a spira e γράφω graf-o scrivo gen. di anell. tubicoli; che portano l'impronta quasi scritta di una spira.

Spiròide - da omiça spèir-a. spir-a spira e sides èid-os, id-os forma, somiglianza - che ha forma spirale. 2 m. Ep. della tromba falloppiana nell'utero.

\* SPIROLINA – da σπείρα spèir-a , spir-a spira - gen. di foram., fam. nautiloidi; la cui conchiglia ha forma spirale.

\* Spirolobėe - da σπιζρα spėir-a, spir-a spira e λοβός lob-òs lobo tr. di p. d., fam. crucifere; i cui lobi o cotiledoni sono ripiegati a spira.

\* SPIROLOBEO - da ontipa speira, spira spira e λοδὸς lobos lobo - ep. degli embrioni delle piante avvolti spiralmente.

\* Spironėma – da omijos spėir-a, spir-a spira e viµa nèm-a filamento - gen. di p. d., fam. commelinacee; i cui stami hanno filamenti

a spirale.

\*Śpiròporo – da σπεϊφα spèir-a, spir-a spira e πόρος pòr-os poro gen. di pol. foss.; le cui cellule sono disposte spiralmente.

\* Spiroptera – da σπείρα spèir-a, spir-a spira e mrepov pter-on ala gen. di elm. nematoidi; i cui maschi sono distinti da una coda a spirale

e da espansioni alitormi.

\* Spirospermo - da ontipa spèir-a, spir-a spira e σπέρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. menispermer; il cui frutto è composto da otto neci disposte in giro.

\* Spirostigma - da omeipa speir-a, spir-a spira e στίγμα stigma - gen. di p. d., fam. bromeliacee; distinte

da stigmi a spirale.

\* Spirostoma - da omeioa speir-a, spir-a spira e στόμα stòm-a bocca - gen. d'infus., fam. trachelidi; la cui bocca è posta all'estremità di una fila di cigli.

\* Spirostrèpto - da σπεῖρα spèir-a, spir-a spira e στρεπτός strept-òs chegira (στρέφω strèf-o giro) st.-gen. d'ins. miriapodi diplopodi, gen. iulo; che girano spiral-

mente.

\* Spirotènia – da σπίζα spèir-a, spir-a spira e ταινία ten-la nastro - gen. di p. a., fam. ficee desmidiee; caratterizzate da un endocroma allungato a forma di nastro a spirale.

\*Spirula - da omijoa spėir-a. spir-a spira - gen. di moll. cefalopodi, tr. spirulee; le cui cachiglie hanno forma spirale.

\* SPINULEE. V. Spirule.

\* SPIRULINA - da omije speir-a,

"pir-a s. ira - gen. di p. a., fam. ficee: composte di filamenti avvolti spiralmente.

SPITAMA - da oxúm sp-ão traggo, protraguo - linea i cui punti estremi sono l'estremità del dito pollice e quella del mignelo protratti quanto é possibile in direzioni opposte; spanna; misura corrispondente al palmo. 2 m. Spazio fra le punte del pollice e dell'indice stesi: linea adottata da Linneo per misurare qualche parte di pianta.

SPIZA - da oniço spiz-o pigolo gen. di ucc. passeri, fam. fringuellidi; volg. fringuello.

SPLANCNECTAMA, SPLANCNEC-TASI. V. Splancnoparèciama.

 SPLANCHENFRAXIA – da σπλάγχυςν splanchu-on viscere e έμφραξις emfraxis, enfraxi, ostrusione ostruzio e dei visceri.

 SPLANCNEURISMA – da σπλάγχνον aplanchi on viscere e sioù eur-vs largo - allargamento eccessivo di

un visc re. SPLANCNICO - da σπλάγχνον splánchn-on viscere - che si riferisce ai

visceri. SPLANCHIDIO - dim. da σπλάγ zvev splanchn-on viscere - piccolo

viscere. SPLANCNITB , SPLANCNITIDE da σπλάγχων splanchn-on viscere infiammazione di visceri.

SPLANCNO - da oxiánzem spláncha-on viscere - m. gen. di p. a., fam. muschi; caratterizzate da un'urna terminale, a foggia di budello. 2 m. Gen. di p. a., fam. muschi; simili a un budello.

\* SPLANCNODIASTASI - da σπλάγrvov splánchy-on viscere e diágragis diàstas-is separazione, distanza, (διίστημι diist-emi separo) - separazione o distanza anormale di due alla milza, senza febbre.

o più visceri o di due pezzi delle stesso viscere.

\* Splanchodinia - da σπλάγχνων splancho-on viscere e dom odvo-e dolore - dolore di viscere.

\* Splanchografia – da σπλάγγκν sulanchn-on viscere e γραφέ graf-è descrizione - descrizione dei visceri.

\* Splancholisi - da σπλάγχνον splanch-on viscere e lim ly-o sciolgo rilasciamento dei visceri.

\* SPLANCHOLITIASI - da σπλάγχνον splanchn-ou viscere e like lith-os pietra - concrezione calcolosa in qualche viscere.

\* SPLANCHOLITO. V. Splancholitiasi - calcolo nei visceri.

\* Splanchologia – da σπλάγχνον splanchn-on viscere e λόγες lòg-os discorso - ramo dell'anatomia descrittiva che tratta dei visceri, cioè degli organi che servono alla nutrizione.

 SPLANCNOPATÍA – da σπλάγχνον splanchn-on viscere e málos path-os male - male ai visceri.

SPLANCHOSCOPIA - da σπλάγχνον splanchn-un viscere e σκοπίω skop-èo osservo - ispezione dei visceri per la divinazione, usata anticamente. 2 m. Ispezione anatomica dei visceri.

SPLANCNOSCOPO. V. Splancnoscopia - chi esamina i visceri per trarne presagi. 2 m. Chi esamina i visceri nella dissezione anatomica.

\* SPLANCNOSIMPATIA - da σπλάγyvov splanchn-on viscere e συμπάθεια sympath-eia, sympath-ia simpatia - relazione reciproca fra i visceri.

SPLANCHOTOMIA - da πλάγχων splanchn-on viscere e том' tom-è taglio – dissezione dei visceri.

\*Splenalgia - da σπλήν splen milza e axycc alg-os dolore - dulure \* SPLENALGICO V. Splenalgia - ep. di febbre remittente, accompagnata da ostruzione di milza.

SPLENE – da σπλήν splen milza

- sin. di ipocondria.

\* SPLENELCOSI - da σπλήν splen milza e έλχος èlk-os ulcera - ulcerazione, suppurazione della milza.

\* SPLENENFRAXI - da σπλήν splen milaa e ἔμφραξις èmfrax-is enfraxi, ostruzione - ostruzione della milza. \* SPLENIA - da σπλήν splèn milza - malattia della milza.

SPLENICO – da σπλήν splen milza – che si riferisce alla milza. 2 Che è affetto di mal di milza.

SPLENIO - da σπλήνιον splèn-ion compressa - m. muscolo della parte superiore del collo, lungo e piatto a mo' di compressa

\* SPLENIPERTROFIA - da σπλήν splen milza e \* ὑπιρτροφία ypertrofia ipertrofia - ipertrofia della milza.

SPLENITE – da σπλήν splen milza – m. infiammazione della milza.

\* SPLENIZZAZIONE – da σπλήν splen milza – ispessimento di un tessuto, in modo che somigli alla milza.

\* SPLENOCÈLE – da σπλήν splen milza e κήλη kèl-e tumore – ernia della milza.

\* SPLENOCLASIA – da σπλήν splen milza e κλάω kl-ào rompo – rottura della milza.

\* Splenoflògosi - da σπλήν splen milsa e φλόγωσις flògos-is flogosi - inflammazione di milsa.

\* SPLENOGRAFIA - da σπλην splen milza e γράφω graf-o descrivo descrizione della milza.

\* SPLENÒLITO – da σπλήν splen milza e λίθος lith-os pietra – concrezione della milza.

\* SPLENOLOGÍA – da σπλήν splen milza e λόγος lòg-os discorso – trattato sulla milza.

\* SPLENOMALAXIA - da σπλήν splen al cannello.

milza e μαλάσσω malàss e, fot. μαλάξω malàx-o rammollisco – rammollimento della milza.

\* Splenonco – da σπλήν splen milza e σγκος onk-os tumore – in–

gorgo della milza.

\* SPLENONEURALGÌA - da σπλήν splen milza e νευραλγία neuralgia - dolore nervoso alla milza.

\* SPLENOPARÈCTAMA – da σπλήν splen milza e παράκταμα parèktam-a ingrossamento (παρά par-à oltre, soverchiamente e ἐκτάω, ἐκτάνω, ekt-λο, ektèn-o, ektèn-o, ektèn-o estendo – ἐκ ek fuori e τάω, τείνω t-λο, tèin-o, tin-o stendo) – ingrossamento eccessivo della milza.

\*SPLENORRAGIA – da σπλήν splens milza e ρήγγυμι regn-ymi rompo –

emorragia della milza.

\* SPLENOSCIRRO – da σπλην splem milza e σχίρρος skirr-os scirro – stato scirroso della milza, milza dura e gonfia.

\* SPLENOSTEOSI - da σπλήν splen milza e δστέον ost-èon osso - ossi-

ficazione della milza.

\* SPLENOTOMIA – da σπλήν splen milza e τομή tom-è taglio – dissezione della milza.

\* SPLENOTRAUMIA - da σπλήν spleto milza e τραύμα tràum-a ferita -

ferita, lesione alla milza.

SPODIO - da σποδός spod-òs cenere - m. min.; ossido di zinco; di colore cenericcio. 2 m. Avoriobruciato, cenere d'avorio.

SPODITE - da σποδός spod-òs cenere - m. cenere bianca dei vul-

cani.

\* Spodomanzia – da σποδό; spod-òs cenere e μαντεία mant-èia, mant-ìa divinazione – sin. di tefromanzia.

SPODÙMENO - da σπόδω spod-do incenerisco - m. min.; silicato alluminoso a base di litina, che si copre di cenere quando si brucia al cannello.

SPONDAICO - da onovõeios spon- | ramo - gen. di p. a., fam. funghi; d-èios, spond-ios spondeo - esametro il cui penultimo piede è une spondeo invece di un dattile.

SPONDEO - da onovôn spond-è libazione – piede di verso, composto di due sillabe lunghe; così detto perchè si usava nei peani o canti durante le libazioni.

SPONDIA - da emerdias spond-ias prung selvatica (secondo altri 🖘 diac spod-iás) – m. gen. di p. d., fam. spondiacee; i cui frutti somigliano a prune.

\* Spondiacee. V. Spòndia.

SPONDILALGIA - da entroubac spondyl-os verteb-a e &ayoc alg-os dolore - dolore alla colonna vertebrale.

• Spondilartrocace - de 🗝 δυλος spòndyl-os vertebra, έρθρον àrthr-on articolazione e xaxò; kak-òs cattivo - infiammazione delle superficie articolari delle vertebre.

\* Spondilexartrosi – da <del>orc</del>ivõuλος spondyl-os vertebra, iξ ex fueri e apopov arthr-on articolo - lussazione delle vertebre.

"Spondilide - da onórdulos apondyl-os vertebra - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; il cui corsaletto ha forma di vertebra.

\* SPONDILITE - da σπόνδυλος spôndyl-os vertebra – infiammazione di una o più vertebre.

Spondiko - dalla rad. skt. sfåj, zendo ç pi crescere, estendere, <del>ondu</del> sp-ão traggo, protraggo ( Vedi Spàdice, Spàta, Spira) - vertebra; così detta perchè sporgente, prominente. 2 m. Gen. di moll. conchiferi monomiarii; che hanno forma di vertebra. 3 m. Gen. di ins. col. tetr., fam. cerambicini; distinti da mascelle avanzate, a guisa di spine vertebrali.

\* SPONDILOCLADIO - da enévolutos spoudyl-os vertebra e xxádoc klad-os | spir-o spargo, disperdo - a. malattia:

che consistono in ramificazioni nodose e articolate a foggia di vertebre.

 SPONDILOITE - da σπόνδυλος spôndyl-os vertebra - pezzo di ammonite o di nautilo che ha forma di vertebra.

• SPODILOPATIA - da σπόνδυλος spondyl-os vertebra e mátic path-os malattia - malattia alla colonna vertebrale.

\* Spongiarie - da σπόγγος spông-os spugna - cl. di zoofiti, che comprende le spugne e tutte le produzioni analoghe del regno animale. in cui l'individualità apparisce solo nei corpi riproduttori.

\* Spongilla - da σπογγιά spong-ià spugna - gen. di pol. flessibili; di tessitura spugnosa. 2 Tumore spugnoso alla punta della coda ed al

tallone degli animali.

 Spongiola – da σπογγιά spong-ià spugna - tessuto cellulare all'estremità delle fibre radicali o degli stigmi; di forma spugnosa.

 Spongocarpo – da σπόγγος spông-os spugna e xapnòs karp-os frutto - gen. di p. a., fam. ficee; i cui

frutti sono spugnosi.

 Spongóbio – da σπόγγος spôn– g-os spugna e eloc eid-os, id-os forma - gen. di p. a., fam. ficee; simili a spugne

Spongosi - da σπόγγος spong-os spugna - malattia; tumore bianco spugnoso.

Spòra. Sin di spòro.

SPORADI - da σπείρω spèir-o, spir-o semino - stelle disseminate negli spazj del cielo. 2 Isole dell'Egeo, come dire irregolarmente sparee per quel mare; così dette per distinguerle dalle Cicladi, che sono disposte in giro.

SPORÁDICO - da σπείρω spèir-o.

che si sviluppa in ogni tempo e luogo. 2 m. Ep. di malattia per solito epidemica, quando attacca solamente qua e la qualche individuo.

\*Sporangio. V. Sporangio - parte interna dell'urna dei muschi.

che contiene gli spori.

\* Sporangio – da σπόρος spor-os sporo e ἀγγεῖον ang-èion, ang-ion vaso – parte esterna dell'urna dei muschi, che contiene gli spori.

\* SPORENDONEMA - da σπόρος spor-os sporo, ίνδον ènd-on dentro e νύμα nèm-a filo - gen. di p. a., fam. muschi; che consistono in fili intralciati e sparsi di sporoidi.

\* SPORIDESMIO - da σπόρος spòr-os sporo e δεσμός desm-òs legame - gen. di p. a., fam. funghi gimno-miceti; i cui semi sono a file, a

mucchi.

\*Sportido - dim. di omopos spor-os seme, sporo - granello seminale che serve alla riproduzione delle tante criptogame, specialmente dei muschi.

\* Sporisorio - da σπόρος spòr-os sporo e σωρὸς sor-òs mucchio - gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti; che hanno spori a mucchi.

SPÒRO - da σπείρω spèir-o, spir-o semino - a. seme. 2 m. Seme

delle piante criptogame.

\* SPORÒBOLO - da σπόρος spòr-os aeme e βάλλω bàll-o getto - gen. di p. m., fam. graminee; il cui pericarpo si sviluppa in un sacco membranoso, che si fende dalla cima alla base, onde i semi vengono slanciati fuori.

\* Sporocibe - da σπόρος spòr-os sporo e κόθη kyb-e capo - gen. di p. a., fam. funghi; i cui spori sono riuniti in mucchietti, in capolini.

\* Sporocno - da σπόρος spor-os sporo e σχνη ochn-e pero - gen. di p. a., fam ficee; caratterizzate da spori piriformi.

\* SPORODÌNIA - da σπόρος spôr-os sporo e δίνα din-e vortice - gen. di p. a., fam. funghi; i cui spori passano con un moto vorticoso nel peridio vescicolare per mezzo dei filamenti.

\*Sporofico - da σπόριο spòr-os sporo e φλιώς flol-os, fli-òs corteccta - gen. di p. a., fam. funghi; che si presentano in forma di macchie sparse di spuri, sulla corteccia degli alberi.

\* Spordide - da σπόρος spor-os seme, sporo e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - gemma portante i semi delle nuove piante.

\*Sporotricalio - da σπόρος spôros sporo e δρίξ, τριχὸ; thrix, trich-òs capello, - gen. di p. a., fam. funghi ipomiceti; che hanno forma di capelli intralciati e sparsi di spori.

\* STACHIANTO - da στάχυς stàch-ys spiga e ά-θος ànth-os fiore gen. di p. d., fam. composte; i cui fiori sono riuniti a spiga in cima ai rami.

\* STACHIDÈE. V. Stachide.

\*STACHIDE - da στάχυς stàch-ys spiga - gen. di p. d., fam. labiate, tr. stachidee; i cui fiori sono disposti in lunghe spighe.

\* STACHIGINANDRO - da στάχυς ståch-ys spiga, ἀτὰρ, ἀνδρὰς aner, andr-òs uomo, fig. organo maschile, e γυνὰ gyn-è donna, fig. oryano femminile - gen. di p. a., fam. funghi licopodiacei; distinte da una spiga che riunisce i due sessi.

\*STACHILIDIO - da στάχυς stàch-ys spiga - gen. di p. a., fam. funghi; i cui sporidii sono disposti

in piccole spighe.

\* STACHIOCARPEE – da στάχυς stàch-ys spiga e καρπὸς karp-os frutto – div. di p. a.; distinte da frutti disposti a foggia di spiga.

\* STACHIOPTERIDI - da στάχυς sta-

ris, pterid-os felce - sez. di p .a., fam. felci; che comprende quelle la cui fioritura è disposta a spiga.

\* STACHISTEMONE - da στάχυς stàch-ys spiga e ornium stemon stame - gen. di p. d., fam. euforbiacee: i cui fiori maschi sono disposti a spiga e hanno molti stami.

 Stachitarfea – da στάχυς slå– ch-ys spige e rapperd; larf-eids, larfi-os denso - gen. di p. d., fam. verbenacee; i cui fiori sono riuniti

in dense spighe.

 STACHIURO – da στάχυς stách-ys spiga e oupà ur-à coda - gen. di p. d., fam. pittosporee; i cui fiori sono disposti in forma di lunga spiga, a foggia di coda.

STACTE - da oraco staso, fut. στάξω stàx-o stillo-mirra fresca, o spremuta con acqua odorosa.

STADIO - dal coptico sot (sto) estendere, estensione (sat lanciare, projettare), aggiunto i paragogico (forma ipotetica stot, stat, stad); ovvero da saat (staa) passare innanzi, procedere, aggiunto pure t paragogico (forma ipoletica staat, staad, stad) - misura antica di lunghezza, corrispondente a un ottavo di miglio geografico, o 185 metri (Altre misure dello stesso nome corrispondevano a 147, o a 213 metri). 2 Luogo per esercitarsi al corso, ecc.; talora cinto di un anfiteatro, di portici, di colonne. 3 m. Periodo, epoca; specialmente periodo di una malattia. – Il suddetto etimo è confermato da quello di σπάδων spadion, che, secondo Esichio, corrispondeva a στάδιον stád-ion, e che si trova usato in qualche iscrizione: dal contico s h b o stadio, aggiunto i paragogico (forma ipotetica shbot, modificato in spot. spat, spad); ovvero da pot correre, premesso s intensivo, come

ch-ys spige e aripes, aripedoc pte- in soit de oit illuminare (forme ipoletica spot, spat, spad).

> \* STAFILAGRA - da σταφυλή stafyl-è ugola e «yei» agr-èo prendo – strumento per tenere sollevati l'ugola e il velo del palato.

> \* Stapilėa – da σταφυλή stafylė grappolo - gen. di p. d., fam. celastrinee, tr. stafiliacee : i cui frutti sono disposti a piccoli grappoli.

> \* STAFILEDENA - da σταφυλή stafyl-è ugola e ciònna oldem-a, idem-a gonfiezza (cicto oid-co. id-co gonfio) - tumore all'ugola.

> \* STAFILÍA - da σταφυλή stafyl-è ugola - infermità dell'ugola, con estenuazione della sua parte superiore e gonfiezza dell'inferiore.

STAFILIACEE. V. Stafilea.

STAFILINO - da σταφυλή stafyl-è grappolo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. stafilini : distinti dagli articoli delle antenne nodosi e simili a granelli d'uva.

STAPILINO - da σταφυλή stafyl-è ugola - m. che si riferisce all'ugola.

STAPILOCAUSTO - da σταφυλή stafyl-è ugola e xaiw kè-o, fut, xauow kaus-o brucio - strumento per cauterizzare l'ugola e il velo del palato. STAFILODENDRO - da σταφυλή stafyl-e grappolo e divopov dendr-on albero - m. sin. di stafilea.

\*Stafilodialisi - da σταφυλή stafyl-è ugola e διάλυσις dialys-is allentamento, scioglimento (δια dia part, intens, e λύω ly-o sciolgo) allentamento, prolungamento dell'ugola.

Stafilóma – da σταφυλή stafyl-è uva - bernoccoli, protuberanze morbose delle membrane dell'occhio, di forma simile a granelli d'uva.

\* STAFILONCO - da σταφυλή stafyl-è ugola e épacç dak-os tumore – tumore dell'ugola.

\* STAFI OPTERIDE - da σταφυλά

ptèris, ptèrid-os felce - gen di p. a. foss., fam. felci; a grappoli.

\* STAPILOPTOSI - da σταφυλή staful è unois e nivous pròs-is caduta

caduta dell'ugola.

\* STAFILORRAFIA - da σταφυλή stafyl-è ugola e þaph raf-è cucitura sutura del velo del palate.

\* STAFILOTOMIA - da σταφυλή staívl-é ugola e repi tom-é taglio – incisione del velo del palato, o taglio dell'ugola.

STAFILOTOMO. V. Stafilotomia strumento per tagliar l'ugola o incidere il velo del palato.

STALACTITE - da σταλαγέω, στάλάω, στάζω stalag-èo, stal-ào, st-àz-o goccio (στάλαγμα, σταλαγμός stàlagma, stalagm os goccia, concezione in forma di goccie) - a. min.; sorta di solfato di rame, rappreso a forma di goccie. 2 Concrezione di materie calcarie sciolte nell'acqua (che, stillando attraverso le fessure delle roccie, svapora); pendente in forma di gocce ed altre diverse e bizzarre.

\* STALAGMITE. V. Stalactite - concrezione simile alla stalactite, non pendente come questa ma formata sul suolo delle caverne ecc.. dall'aequa pregna di materia calcarea che vi goccia sopra.

\* STALATTITE. V. Stalactite.

STALTICO - da στέλλω stèll-o rontraggo - m. ep. dei rimedj che riuniscono le labbra delle ferite.

STASI - da formulist-emi fermo - sangue o altro umore fermato in qualche parte del corpo per cessazione o per lentezza di movimento.

STATERE - da iotnui ist-emi peso (affine al lat. statera stadera) moneta antica ellenica, persiana ecs., d'oro o d'argento, di vario peso e valore, secondo la materia e

statyl-è grappolo e πτέρις, πτέριδος statere d'argento corrispondeva a 4 dracine: lo statere d'ore pesava ? dracme e ne valeva 20: proporzione fra l'argento e l'oro 1:10). L'etimo suddetto è generalmente accettato dai dotti e non si può rigettare. Però Fozio dice che, secondo alcuni, il vocabolo è barbaro. Potrebbe derivare dal coptico sate splendere (hat argento); skt. kshit, zendo khshit splendere (zendo shaeta moneta); skt c and (suppresso il n pro tetico, c'ad) splendere; skt. c'andra (c'adra) oro: hindustani e altre lingue dell'Indie c'an di (c'ad) moneta, c'andí (c'adi argento. E noto che generalmente la moneta ha nome dallo solendore del metallo; p. e., i Rumani chiamano galbenu giallo lo zecchino.

STATICA. V. Stasi - scienza che ha per oggetto l'equilibrio delle forze nei corpi solidi. 2 m. Scienza delle parti organiche del corpo considerato in istato di riposo, indipendentemente da ogni attività : parte

della fisiologia.

STATICE - da στατικός statik-ds astringente - gen. di p. d., fam. plombaginee, tr. staticee; che si usano, come astringente, nella dissenteria, nell'emorragia, nell'angina, nelle afte.

\* STATICEE. V. Stâtice.

\*STAURACANTO - da σταυρός staur-òs croce e axavoa akanth-a spina - gen. di p. d., fam. leguminose; fornite di spine in forma di croce.

\* STAURANTERA – da σταυρός staur-òs croce e avenpà anther-à antera - gen. di p. d., fam. gesneracee; le cui antere si incrocicchiano.

STAURIDIO - dim. di σταυρδε staur-òs *croce – m*. gen. di pol. actinarii; distinti da quattro braccia a forma di croce.

\* Staurobarite - vocab, ibr. da il paese ov'era coniata (in Atene lo | σταυρό; staur-òs croce e "βαρύτης barvt-es barite - min.: sorta di gia- I tumore pieno di sostanza grassa. cinto bianco; sostanza pietrosa molto pesante, formata dall'unione di due prismi esaedri alquanto appianati che si incrociano e tagli: usi ad angoli retti.

STAUROFALLO - da σταυρός staur-os croce e pallos fall-os pene gen, di p. a., fam, funghi gasteroiniceti; che hanno forma di due

peni incrociati.

STAURÓFORA - da σταυρός staur-os croce e vipo fer-o porto - m. gen, di p. a., fam, epatiche; la cui fruttificazione è posta sopra lunghi veduncoli in forma di croce.

\* STAURONIO - da σταυχός staur-òs croce - gen. di p. a., fam., ficee diatomee; i cui frustuli presentano una sorta di croce.

\* STEARATO, V. Stearing - sale formato dall'azione dell'acido stearico sopra una base salificabile.

\* STEARICO. V. Stearina - ep. di acido risultante dalla reazione degli alcali sul sevo, e in generale sni corpi grassi.

 Stearina – da ozexp stear grasso - principio immediato, solido e cristallizzabile, che entra nella composizione della maggior parte dei grassi e degli olii.

STEATITE - da orias, ortares stèar, stèat-os grasso - m. min.; varietà di talco, tenero, untuoso al tatto.

STEATOCELE - da orizo, oriztos stear, steat-os e xnin kel-e tumore – tumore dello scroto, formato da sostanza grassa, simile al sevo.

\* STEATOCISTE - da στέαρ, σ: έχτης stear, steat-os grasso e xúaric kyst-is vezcica - tumore cistico negli occhi, contenente una materia sebacea.

STEATÒMA - da ordas, ordatos stèar, stèat-os grasso – accumula- | stèfan-os corona e cóixe (vil-on

simile a sevo.

 STEATONATOBLEFARO – da oriaτωμα, σπατώματος steatoma, steatomat-os steatoma e Blipapor blefar-on palpebra - tumore encistico formato sulle palpebre superiori da una sostanza simile al sevo.

 STEATOMATÓDO - da otrátema. στιατώματο; steatoma, steatomat-os steatoma e cioc; èid-os, id-os forma, somialianza - lardaceo; che somiglia al lardo.

\* STEATOMATOSO - da στιάτωμα, στιατώματος steatoma, steatomat-os steatoma - ch'è di natura lardacea.

\* STEATOSI - da otézo, otiatos stèar, steat-os grasso - formazione di sostanza sebacea, lardacea.

\* STEBE - da στιίθω stèib-o, stib-o addenso – gen. di p. d., fam. com– poste; molto spinose.

STEFANIA - da στέφανος stefan-os corona - m. gen. di p. d., fam. capparidee; i cui fiori sono disposti a corona.

STEFANIA. V. Stefanio - m. gen. di p. d., fam. rubiacee; distinte dai semi coronati.

Stefanite - da otépavos stefan-os corona - ep. di giuoco il cui premio era una corona. 2 Atleta coronato, vincitore.

Stepano - da στέφανος stêfan-os corona - m. gen. d'ins. imenopt.. fam. pupivori; che hanno in testa un piccolo tubercolo a foggia di corona.

\* STEFANÒCERO - da orepavos stêfan-os corona e xipaç ker-as corno - gen. d'infus. sistolidi : il cui corpo a forma di calice è fornito di alcune braccia o cornetti per

ghermire la preda.
STEFANOFILLIA - da ortipanos mento di materia grassa; specie di foylia - gen. di pol., fam. funginii;

TTE le cut lamine somigliano ad una

corona di fiori.

\*STEFANOFISA – da στέφανος stèfan-os corona e põsa fys-a vescica - gen. di p. d., fam. acantacee; la cui corolla ha in cima un lembo a campanello, a vescica.

\* Stepanòmia - da στέφανος stêfan-os corona - gen. di acal. sifonofori; che hanno forma di una

bella ghirlanda azzurra.

\* STEFANÒPE - da στέφανος stèfan-os corona e όψ, κπὸ; ops, op-òs aspetto - gen. di infus. sistolidi, fam. clamidoti; caratterizzati da una scaglia diafana, a mo' di cresta o corona sulla testa.

\*STEFANOPÓDIO - da στέφανος stèfan-os corona e ποῦς, ποδὸς pus, pod-òs piede - gen. di p. d., fam. cailletacee: i cui fiori sono attaccati come una piccola testa in cima al

picciuolo.

\* STEFANÒTIDE - da στέρανος stèfan-os corona e ούς, ὼτὸς us, ot-òs orecchia - gen. di p. d., fam. asclepiadee; il cui tubo staminale à a foggia di corona formata di cinque lobetti orecchiuti.

\* STEFANÒTRICO – da στέφανος stèfan-os corona e boit, τριχός thrix, trich-òs pelo - gen. di p. d., fam. melastomacee; coperte di peli.

STEGANOGRAFIA - da στεγανός stegan-òs coperto, secreto e γράφω graf-o scrivo - arte di scrivere in

\*Steganográfico. V. Steganografia - che si riferisce alla steganografia.

Steganografo. V. Stegano-

cita la steganografia.

STEGANÒPODI - da στεγανὸ; stegan-òs coperto e ποῦς pus piede - fam. d'ucc.: i cui piedi sono coperti di una membrana che circonda le dita; sin. di palmipedi.

Stègnosi – da στεγνόω stegn-ño restringo - costipazione o ritenzione delle naturali evacuazioni.

STEGNÒTICO. V. Stègnosi - a-

stringente.

\*Stegonòto – da στέγη stèg-e tetto e νώτος nôt-os tergo - gen. di p. d., fam. composte; le cui achene sono coperte lateralmente da due lamine membranose.

\*Stegòpteri – da στίγη stêg-e tetto e πτερὸν pter-òn ala - gen. d'ins. neuropt.; le cui ali sono coperte di squame disposte come le

tegole di un tetto.

\*Stegòsia - da στέγος stèg-os tetto - gen. di p. m., fam. graminee; di cui gli abitatori delle Cochinchina si servono per coprire le case.

\* STEIRODÌSCO - da oterpos stèir-os. stir-os sterile e diaxos disk-os disco - gen. di p. d., fam. composte; i qui fiori del disco sono sterili.

\* STEIRODONTE - da στειρα stèir-a, stir-a carena etcoous, coortos odus, odont-os dente - gen. d'ins. ortopt., fam. locustii; il cui protorace presenta due solchi dentellati.

\* STEIRONÈMA - da στείρος stèir-os, stir-os sterile e vipa nem-a filamento - gen. di p. d., fam. primulacee; i cui stami o filamenti fertili sono alternati con altrettanti

sterili.

STELA - da lornu ist-emi erigo - colonna, pilastro che serve per termine o sopra cui è scritta una legge. 2 Cippo con un iscrizione funebre.

\* STELECHITE - da orelayor stègrafia - che conosce, che eser- lech-os ramo - incrostatura che si forma intorno alla radice dei vegetabili in certi terreni sabbiosi misti di molecole calcaree.

\* STELEGOSPERMO - da στέλεχος stèlech-os namo e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. clusiacee; i cui semi hanno un lungo picciuolo.

STELIDE - da oralle, σταλίδες ttel-lis, stelid-os viachio - m. gen. d'ins. imenopt., fam. apiarii; le cui astenne sono fatte come le piante del vischio. 2 m. Gen. di p. m., fam. orchidee; che si attaccano agli alben come fa il vischio.

STELITA - da ornin stèle stela - ep. di coloro i cui nomi, per gli straordinarii delitti commessi, erano incisi sopra colonne d'infamia (in

Atene).

STEMMA - da oriços stêf-o corono - scudo gentilizio, arme, insegna; così detto perchè i Romani usavano sospendere ai busti dei loro antenati lunghe striscie di pergamena ornate di ghirlande, su cui era scritta la genealogia della famiglia.

\*STENNACANTA - da στίμμα stèmm-a corona e εχανθαιλkanth-a spina - gen. di p. d., fam. composte; caratterizzate dalle squame dell'involucro terminate in punta e dispo-

ste in corona.

\* STEMMADENIA - da στίμμα stèmm-a corona e ἀδτι adèn glandola - gen di p. d., fam. apocinacee; il cui stilo è coronato da un appendice a ombrella.

\*STENMATO - da στέμμα, στέμματος stèmma, stèmmat-os corona - ep. degli occhi di certi insetti, disposti a guisa di corona.

\*STEMMATOPO-da στίμμα stêmm-a corona e ποῦς pus piede – st.-gen. di mamm. cetacei, gen. foche; i cui piedi sono guerniti di una membrana natatoria frastagliata con una specie di cresta o corona.

\*STEMMATOSPÈRMO - da στίμμα, στίμματι; stèmma , stèmmat-os corona e στέμμα spèrm-a seme gen. di p. m., fam. graminee; i eui semi sono forniti di un appendice in forma di corona. STEMMODÒNTIA – da στίμμα stèmma corona e όδους, όδοντο odus, odônt-os dente – gen, di p. d., fam. eliantee; il cui ovario è dentato, e porta un nappo in forma di corona.

\* STÉMONA - da στήμων stèmon stame - m. gen. di p. d., fam. smilacee; che hanno larghi stami e

larghe antere.

\* STEMONACANTO - da στήμων stêmon stame e έκανδα âkanth-a spina - gen. di p. d., fam. acantacee; piante spinose distinte da stami sporgenti.

\* STEMONITE – da στήμων stémon stame – gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; il cui peridio globoso è sostenuto da un pedicello, il quale arieggia a uno stame che porti un

antera.

\*STEMONÜRO - da στήμων stèmon stame e εὐρὰ ur à codu - gen. di p. d., fam. olacinee; i cui stami portano in cima un fascio di peli, quasi una sorta di coda.

\* STENACTINA - da στινός sten-òs stretto e ἀκτίς, ἀκτίνος aktis, aktin-òs raggio - gen. di p. d., fam. composte; distinte dai fiori del raggio molto stretti.

\*STENANDRO - da στενός sten-ôs stretto e ἀντρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. stame, antera - gen. di p. d., fam. acantacee; le cui antere sono strettissime. lineari.

\* STENANTERA - da otivo; sten-òs stretto e àvônpà anther-à antera gen. di p. d., sam. epacridee; caratterizzate da antere molto strette.

\*STENANTIA – da στενός stên-ôs stretto e άνδος ànth-os fiore – gen. di p. d., fam. melantacee; i cui fiori hanno il periantio formato di foglie sottilissime, strettissime, lineari.

\* STENASPIDE - da orivos sten-os stretto e conis, donides aspis,

aspid-os scudo - gen. d'ins. col. tetr., fam. cerambicini; che hanno scudo strettissimo.

\* STENELITRI - da στενδε sten-os stretto e έλυτρον elytr-on elitro fam. d'ins. col. eter.; caratterizzati da elitri lunghi, strettissimi.

\* Stenia - da obévos sthèn-os forza - eccesso di tensione, di forza, ed

azione organica.

\* STENIA - da στενός sten-òs stretto - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno corpo smilzo e lungo. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. lamiarii; lunghi, strettissimi.

\* STENICO - da otélos sthên-os forza - relativo alla stenia.

STENO - da στενός sten-òs stretto - m. gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri; che hanno alla parte anteriore della testa un lungo tubo capillare.

\* STENOCARPO - da στενὸς sten-òs stretto - gen. di p. d., fam. proteacee; il cui frutto è un follicolo

lineare.

\* STENOCEFALO - da στενό; sten-ôs stretto e χεφαλή kefal-è testa - gen. di pett. batracii; che hanno testa lunga e sottile in punta. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; idem. 3 Gen. d'ins. emipt., fam. coreidi; idem.

\* STENOCÉLIO – da στενές stendos stretto e κείλες köil-os, kil-os cavo – gen. di p. d., fam. ombrellifere; il cui frutto è diviso in mericarpi che presentano delle coste alte, divise da strettissimi solchi.

\* STENOCÈRCO – da στενὸς sten-òs stretto e κέρκος kèrk-os coda – gen. di rett. saurii, fam. stellionidi; che hanno coda lunga e stretta.

\*STENÒCERO - da στινὸς sten-òs stretto e χίρας kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; forniti di antenne sottilissime.

\*STENÒCHILO - da ottob; sten-òs

| stretto e xeños chêil-as, chil-as | labbro - gen. di p. d., fam. mio-| porinee; la cui corolla forma due | labbra, di cui uno strettissimo.

\*STENOCLINA - da στινός sten-is stretto e κλίνη klin-e letto, fig. ricetlacolo - gen. di p. d., fam. composte; distinte da un ricettacolo strettissimo, nudo.

STENOCORO - da στενός sten-os stretto e χώροι chôr-os spazio - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. ce-rambient; di corpo molto stretto.

\* STENODACTILO - da otroòs sten-os stretto e dòxruoc dàktyl-os dito gen. di rett. saurii, fam. gecozii; distinti da dita lunghe, cilindriche, appuntate. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. scaraheidi; che hanno zampe strette, lunghe.

STENÒDE - da στενος stên-òs lungo m. gen. di elm., nematoidi; cilindrici, fusiformi, molto lunghi.

\* STENODERMA – da στενός sten-ôs stretto e δέρμα dèrm-a pelle – gen. di mamm. chiropteri, fam. vesper-tilii; la cui membrana interfemorale è strettissima, rudimentale.

\*STENODERO - da στινός sten-ôs stretto e δέρη dèr-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. leptureti; di collo strettissimo.

« STENDONTE – da στενός stèn-os stretto e ἐδοῦς, ἐδόντος odùs, odón-t-os dente – gen. di mamm. foss., fam. teli; caratterizzati da denti canini sottili e molto affilati. 2 Gen di p. d., fam. melastomacee; il cui calice è distinto da divisioni sottilissime, quasi filiformi, a guisa di denti. 3 Gen. d'ins. col. tetr., fam. prionii; che hanno mandibole sottilissime.

\* STENOFARINGÈO – da στινὸ; sten-òs stretto e φάρυγζ, φάρυγγς; fàrynx, fàryng-os faringe – muscolo appartenente alla faringe; molto stretto. \*STENOGASTRO - da evret; sten-ès strette e yearie, yearie; gastèr, gaste-ès ventre - gen. d'ins. col. pent., fam. steriox ventre - gen. d'ins. col. pent., fam. sterioxi; che hanno addome sottilissimo, filiforme. 2 Gen. d'ins. omipt., fam. ligeidi; il cui protorace è stretto anteriormente.

\*STENOGINA - da erande stendos stretto e yuni gyn-è donna, fig. piatillo - gen. di p d., fam. labiate; distinte da pistilli sottilissimi.

 STENOGLOSSO - da στενός sten-òs stretto e γιώσσα glòss-a lingua gen. di p. m., fam. orchidee; il cui labello superiore è molto sottile e lungo.

"STENOGLÒTTIDE - da στινὸς sten-òs stretto e γλωττίς, γλωττίδος glottls, glottld·os, dim. di γλώττα glott-a lmgua - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui labello è lungo e sottile. a mo' di filo.

STENOGRAFIA da orsoc stendos stretto e ypaine gráfo scrivo arte di scrivere in uno spazio più ristretto di quello che esige la scrittura ordinaria, cioè sopprimendo alcune lettere, sostituendo a combinazioni di lettere dei segni semplici, in modo da scrivere colla stessa celerità con cui altri parla.

STENOGRAFICO. V. Stenografia
 che si riferisce alla stenografia.
 STENOGRAFO. V. Stenografia -

che conosce, esercita la stenografia.

\* SIENÓLOBO - da στενός sten-ôs stretto e ACCG lob-ôs baccello - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; distinte da baccelli sottilisnimi.

\* STENOMORPA - da στινδι sten-òs stretto e μωρφή morf-è forme - gen. d'ins. col. eler., fam. agiditi; sottilissimi.

 STENOMORFO. V. Stenomorfo -- gen d'ins. col. pent., fam. carabici; sottilissimi. \*STENOPÈTÀLO - da στινὸ; sten-ès stretto e πάταλον pètal-on petalo gen. di p. d., fam. crucifere; caratterizzate da petali sottilissimi, lineari.

\* STENÒPO - da στενὸς sten-òs stretto e πώς pus piede - gen. di crost. decapodi macruri; che hanno zampe sottilissime.

\* STENOPODII. V. Stenopo.

\*STENÒPODO. V. Stenòpo - gen. d'ins. emipt., fam. reduvidi, tr. stenopodii; che hanno zampe lunghe e sottilissime

\* STENÒPTERA. V. Stenòptero gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno ali lunghissime e sottilissime.

\* STENOPTÉRIGE - da στενὸ; sten-ôs strello e πτίρυξ, πτέμνης plèryx, ptèryg-os ala - gen. d'ins. dipt., fam. pupipari; forniti di ale strettissime e-disadatte al volo.

\*STENÓPTERO - da στενός sten-ós stretto e πτιμό, pter-ón ala - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; forniti di ali lunghe, strettissime.

\* STENOPTILIO – da στινός sten-us stretto e πτίλον ptil-on penna – gen. d'ins. lepid., fam. notturni; forniti di ali strettissime.

STENORRINCO – da στενός sten às atretto e ρύτχες rynch-os becco, muso – st. gen. di mamm. cetacei, gen. foca; distinti da muso stretto e lungo. 2 Gen. di ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il becco lungo, affiliato. 3 Gen. di crost. decapodi macruri, fam. oxirrinchi; idem. 4 Gen. di p. m., fam. orchidee; il cui labbretto è prolungato in uno stretto rostro.

\*STENOSIFONE - da orava; sten-òs stretto e oravo sifon tubo - gen. di p. d., fam. enoteree; il cui calice ha forma di un tubo filiforme.

STENOSTOMA - da otevos sten-os strello e otema stom-a bucca - m.

gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che hanno bocca strettissima. 2 m. Gen. rett. ofidii, fam. tiflopii; idem. 3 m. Gen. d'ins. col. eter.. fam. rincostomi : idem.

\* STENOSTOMÍA. V. Stenostoma eccessiva strettezza della bocca.

\*STENÒSTOMO. V. Stenostomia m. gen. di p. d., fam. rubiacee ; il tubo della cui corolla ha un angusto orifizio.

\* STENOTARSIA - da otevos sten-os stretto e rapcò; tars-òs tarso - gen. d'ins. col. pent , fam. lamellicorni; forniti di gambe sottilissime.

STENOTARSO. V. Stenotarsia gen. d'ins. col. tetr., fam. eririnidi; che hanno gambe sottilissime.

\* STENOTETRADÀCTILI - da GTEVOS sten-òs stretto, τετράς tetr-às quattro e δάκτυλος daktyl-os dito - gen. di ucc palmipedi; le cui quattro dita d'ogni piede sono molto vicine e unite da una piccola mem-

\* STENÒTO - da στενὸς sten-òs stretto - gen. di p, d., fam. composte; che hanno foglie sottilissime, lineari.

\*STENÙRA – da στενὸς sten-òs stretto e cúpà ur-à coda - gen. d'ins. col. pent., fam. leptureti; forniti di una coda lunga, sottilissinia.

\* STENÜRO. V. Stenura - gen. di elm. nematoidi; che hanno una

lunga coda.

STENTÒREO - da στίνω stèn-o risuono (skt. stan. lituano sten-eti. antico slavo sten-ati) e τορεύω tor-èuo parlo a voce alta, sonora (skt. tara alto, sonoro, penetrante, δίαπρις dià-tor-os; coptico tore cantare); combinazione di due radici equivalenti o quasi equivalenti. analoga al lat. toni-tru preceduto da s intensiva - ep. di voce forte, alta, molto sonora.

STE REOBATO – da στιριός ster-eòs solido e skt. pad piede (βάσις bà- | \* STEREOTALAMO - da στιριός ste-

s-is base) - sorta di piedistallo continuato che serve per sostenere un edifizio; detto pure zoccolo continualo.

\* STEREOCÀULO - da στερεὸς ster-eòs solido e xaulòs kaul-òs caule - gen. di p. a., fam. licheni; il cui tallo verticale, in alcune specie. sorge da un tallo crostaceo.

\*Stereoceri – da στερέω ster-èo privo e xípac kèr-as corno - fam. d'ins. col. pent.; che non hanno

antenne.

\* Stereodonte - da στερεὸς ster-eòs solido e όδους, όδόντος odús, odont-os dente - gen. di p. a., fam. funghi; caratterizzate dai denti del peristomio solidi.

\* Stereografia – da στιριδ: ster-eòs solido e γράφω gràf-o descrivo - arte di rappresentare i solidi sopra un piano; prospettiva dei solidi.

STEREOMA - da oversión ster-eds solido - m. gen. d'ins. col. tetr.. fam. crisomelini; molto robusti.

STEREOMETRIA - da στερεδ; ster-eòs solido e utipov mètr-on metro - parte della geometria pratica che concerne la misura dei solidi.

STERROMETRICO. V. Stereometria - che si riferisce alla stereometria.

\* Stereonèma - da ottogo ster-eòs solido e vñua nèm-a filo – gen. di p. a., fam. ficee; composte di filamenti rigidi.

\* STEREOSCÒPICO. V. Stereoscòpio relativo allo stereoscopio.

\* STEREOSCOPIO - da στερεὸ; stèr-eòs solido e σκιπέω skop-èo osservo - strumento ottico per mezzo del quale delle imagini piane appariscono in rilievo.

\* Stereospèrma – da στιριὸς ster-eòs solido e σπίρμα spèrm-a sems - gen. di p. d., fam. bignoniacee; che hanno semi duri.

r-eòs solido e balaques thàlam-os talamo - ep. di lichene le cui espansioni sono formate di un tessuto cellulare solido.

STEREOTIPIA - da empiàs ster-eòs solido e rivos typ-os tipo - arte di stampare tavolette o pagine solide in cui i caratteri furono incisi, o composte di caratteri mobili che vengono saldati pel piede dopo fatte le correzioni, o fuse in forme ricavate sopra tavolette di caratteri mobili.

\* STEREOTIPICO. V. Stereotipia - che si riferisce alla stereotipia.

\*STEREOTIPO. V. Stereolipia - stampato colla stereotipia.

\* STEREOTOBIA — da ortante sterreòs solido e roun tom-è taglio taglio dei solidi (in geometria). 2 Dissezione dei solidi (in anatomia). 3 Arte di tagliare il legno e le pietre, dando loro le forme convenienti per adoperarli nelle costruzioni.

STERIGMA, STERIGMASTÈMONEda στηρίω steriz-o consolido e στήμων stèmo natame - m. gen. di p. d., fam. crucifere; che hanno le radici quasi legnose, e gli stami solidamente congiunti a due a due sino alla metà della loro lunghezza.

\*STERNACANTO - da ortover stèrn-on sterno e éxada àtanth-a spina - gen. d'ins. col. tetr., fam. prionii; il cui torace è armato di una spina.

\* STERNALE - da oriprov stern-on sterno - relativo allo sterno.

\* STERNALGIA - da στίρνον stèrn-on sterno e άλγος âlg-os dolore angina di petto, così chimata per il dolore violento che l'ammalato sente sotto lo sterno.

STERNO - affine al skt. stfrn-as, albanese shtrine esteso, largo, dilatato (skt. strf. strin-ati, albanese str-ig, str-oig, στορίω, cropersion, expersion, storedo, storenn-yo, stronn-ymi, lat. stern-o, gotico strau-jan, slavo streti estendere, allargare, dilatare, coptico sot) e al skt. sthaura forza, sthula turgido, tura forza, sthula turgido, tura forza, stenebes forte, preceduto da s intensiva; skt. sthawira, στιραθε stere-bes solido; στρινίες stren-bes forte, lat. strenuus - a. petto, come dire largo, turgido, forte. 2 Colonna ossea, larga e solida, nel mezzo della parte anteriore del torace, in cui s'inseriscono le sette coste superiori.

\*STERNOCIFOSI - da ortípios stèrn-on sterno e xuose kyf-os curvo, gobbo - storcimento dello sterno verso la parte anteriore; gobba davanti.

\* STERNOCLAVICOLÀRE - vocab.
ibr. da στίρνον stèrn-on sterno e
clavicola - che si riferisce allo
sterno e alla clavicola.

\*STERNO-CLIDO-MASTOIDEO – da στέχνο stêrn-on sterno, κλείς klêis, kliis, κλιδιός kleid-όs, klid-όs chiave, clavicola e μαστοιόλις mastoeid-ês, mastoid-ès mastoide – muscoloche si stende dalla linea curva occipitale superiore e dall'apofisi mastoide allo sterno e alla faccia superiore della clavicola.

\* STERNODINIA – da oriprov stèr n-on sterno e ddivn odyn-e dolore – sin, di sternalgia.

\*STERNO-JOIDEO - da ordovo stèrn-on sterno e besòic yoeid-ès, yoid-ès joide - muscolo steso dalla parte inferiore del corpo dell'osso joide alla parte superiore posterioredello sterno.

\* STERNOMASTOIDEO. Sin. di sterno-clido-mastoideo.

\* STERNOPAGO - da στέρνον stèrn-on sterno e παγείς pagèis, pagìs, riunito, attaccato (πίγνομι pègn-ymiriunisco, attacco) - mostre compostodi due individui che hanno l'ombifico comune, riuniti faccia a faccia in tutta l'estensione del torace.

\*STERNOPLISTA - da στίρνον stèrn-on sterne e δπλίζω opl-iz-o armo - gen. d'ins. col. pent., fam. idro-sihi; che hanno il torace spinoso.

\* STERNOPTIGE – da στίρνον stèrn-on sterno e πτυξ, πτυγὸ; ptyx, ptyg-òs piega – gen. di pesei malac., fam. salmeneidi; distinti da una serie di fossette lungo la piegatura del bacino.

\*STERNOTIBOIDEO - da στέσνων stèrn-on sterno e δυροιαδής thyroeides, thyroides tiroide - muscolosteso dalla cartilagine tiroide alla parte posteriore superiore dello sterno.

\* STERNÒTOMO - da στέρνον stern-on sterno e τομή tom-è taglio gen. d'ins. col. tetr., fam. lamiarii; n cui sterno è acuminato.

\* STERNOXI - da στίρνον stern-on sterno e εξώς σχ-ys acuto - fam. di ins. col. pent.; il cui sterno forma posteriormente una punta.

\* STEROPO - da στερεὸς ster-ebs solido e ποῦς pûs piede - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno miedi robusti.

\*STERROPTÉRIGE - da στεξό; sterr-os solido e πτίρυς, πτίρυγος ptèryx, ptèryg-os ala - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; forniti di ali robuste.

\*STERNOPTERIGII - da στίρνον stêrn-on sterno e πτίουξ, πτίωγες ptêryx, ptêryg-os ala, pinna - div. di pesci; le cui natatoje ventrali sono collectate allo sterno.

STETODĖSMIO – da στήθος stėth-os petto e δίω dė-o lego (δισμέ; desm-òs legame) – fascia che serviva a legare, a sostonere le mammelle.

\* STETOSCOPIA. V. Steloscòpio - uso dello stetoscopio; ascollazione dei suoni che si produceno entre la cavità del perio.

\* STETOSCÓPICO. V. Stetoscópio - relativo allo stetoscopio, alla steto-scopia.

\* ŠTETOSCOPIO - da oriflos stêth-os petto e oxorio skop-èo osseryo - strumento che serve per osservare, per ascoltare i diversi suoni che si producono negli organi toracici.

\* STETOXO - da στηθες stêth-os petto e όξυς ox-ys acuto - gen. di ins. col. pent., fam. idrofilii; distinti dal torace acuminato.

\* STICODACTILA - da στίχος stich-os fila e δάκτυλο; daktyl-os dito - gen. di pol., fam. actiniarii; che arieggiano a una fila di dita.

\* STICOMANZIA - da στίχες stich-os verso e μαντία mant-èia, mant-ia divinazione - divinazione per mezzo di versi scritti sopra biglietti, dei quali si estraeva uno a sorte.

STICOMETRIA - da στίχος stich-os linea, verso e μίτρον mètr-on misura - conto delle linee, dei verso di un manoscritto antico; la cui somma solevasi notare alla fine.

\* STICÒPO - da στίχες stich-os fila e ποῦς pus piede - st.-gen. di echin., gen. oloturia; i cui succhiatoj sono disposti su tre file.

STICTA - da στικτο; stikt-os punteggiato (στίζω stiz-o, fut. στίζω stix-o punteggio) - m. gen. di p. a., fam. licheni; distinte da punti cavi nella parte inferiore del tallo. \* STIFELIA - da στυφελός styfel-os acre - gen. di p d., fam. epacri-

dee, tr, stifeliee; di sapore acre.
\* Stifeliee. V. Stifelia.

STIGE - dal coptico shet canale di acqua e ik demone, mago, magia (shi-ik); come dire il demone dell'acqua, o acqua magica, che ha un potere che produce effetti mogici - nglia dell'Occano e di Veti; che abitava all'inetrata dell'inferno. 2 Fiume dell'inferno; la cui acqua produora

faceva cadere in una letargia di un anno. - Secondo altri da erveto styg-èo odio (στυγερές styger-òs odioso, orribile; στυγνός stygn-os triste).

STIGIA - da orbe, orugos stvx. styg-òs stige - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che hanno le ale di color giallo scuro frangiate

di nero

STIGMA - da orico stis-o, fut. στίξω stix-o macchio, punteggio m. corpo glandoloso collocato nella parte superiore del pistillo dei fiori. destinato a ricevere il polline; ch'è come un punto, un segno sul pistillo. 2 m. Punta caduca che termina la columella dei muschi. 3 m. Piccola apertura sui lati del corpo degli insetti, per cui l'aria s'introduce nella trachea 4m. Parte dell'orlo esterno dell'ala degl'insetti imenopteri, ch'è più grossa del rimanente.

\* STIGNAFILLO - da στίγμα stigm-a macchia e φύλλεν fyll-on foglia gen. di p. d., fam. malpighiacee; che hanno foglie macchiate.

\* STIGMANTO - da στίγμα stigma e dec anth-os fiore - gen. di p d., fam. rubiacee; il cui stigma è solcato e grosso.

\* STIGNARIA - da στίγμα stigm-a macchia - gen. di p a. foss., fam. ficee; che consistono in gambi sparsi di cicatrici, di macchie

Stigmaròta – vocab. ibr. da στίγμα stigma e rota - gen. di p. d., fam. flacurzianee; distinte da stigmi grandi e orbicolari.

\* STIGNATIDIO - dim. di στίγμα, or yuares stigma, stigmat-os stigma - gen. di p. a., fam. licheni; distinte da sporangi neri, che le fanno apparire sparse di piccoli segni.

\* STIGMATOFILLO - da στίγμα.

mali effetti sopra gli Dei stessi, li | oriquares stigma, stigmat-os stigmar e φύλλεν fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. malpighiacee; il cui nome allude all'aspetto foliaceo degli stigmi.

\* STIGNATOTECA - da στίγμα, στίγuaros stigma, stigmat-os macchia e than thek-e teca - gen. di p. d., fam. composte senecionidee: le cui achene sono segnate di punti e

strie brunastre

\* STIGNATOTRACHELO - da otiqua. στίγματες stigma, stigmat-os macchia e τράχτικος trachel-os collo zen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi: il cui collo è macchiato.

Sticke, Stignate - da στίζω stiz-o, fut. στίζω stix-o segno – impronte che si facevano con un ferro rovente sulla fronte e sulle mani dei malfattori e degli schiavi fuggitivi, 2 m. Cicatrici; segnatamente, cicatrici delle cinque piaghe di Gesù impresse nel corpo di qualche santo. 3 m. Piccoli incavio aperture laterali nel corpo degli insetti.

\*Stignite - da στίγμα stigm-a punto - corallo fossile, la cui superficie è sparsa di piccoli punti. che sono grani di feldspato.

\* STIGNODERA - da στίγμα stigm-a macchia e Sion dèr-e collo - gen. d'ins. col. pent., fam buprestidi; che hanno la pelle macchiata.

STILBA - da otilec; stilb-ds splendido - m. gen. di p. d., fam. stilbinee: i cui fiori hanno un bel color chiaro.

\* STILBIA - da στιλέδ; stilb-òs splendido - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; adorni di splendidi colori. \* STILBINEE. V. Stilba.

\* Stilbite - da otiled; stilb-dssp'endido - min.; silicato alluminoso idrato a base di calce; che presenta vaghi colori, come la madreperla.

STILBO - da cralês, stilb-òs splendido - m. gen. d'ins. imenopt., fam. crisidii; adorni di splendidi colori. 2 m. Gen. di p. a.,
fam. funghi; che hanno nella parte
sun eriore un globetto diafano e lucente.

\* STILBOSPORA - da στιλεδ; stilh-òs splendido e σπορά spor-à spora - gen. di p. d., fam. funghi gimnomiceti; distinte da spore lucide.

STILE. V. Stěla - verghetta cilindrica di metallo, osso od avorio, con cui gli antichi scrivevano sulle tavolette cerate. 2 m. Modo di scrivere, conforme al soggetto che si tratta e alle disposizioni e qualità della persona che scrive; che comprende i pensieri, la lingua, la frase, la dizione e il ritmo. 3 m. Insieme delle qualità particolari a un artista, a un epoca di un'arte; che 1i distingue dagli altri artisti e dalle altre epoche. 4 Ferro acuto; p. e. pugnale. 5 m. Nome di diversi strumenti chirurgici di acciajo, appuntiti. 6 Sin. di gnomone. Segno, palo o colonna intorno a cui si forma il pagliajo.

\*STILEFORO - da στόλος styl-os stilo e φέρω fer-o porto - gen. di pesci toracici, fam. tenioidi; distinti dalla coda prolungata a guisa di corda, di stilo.

\* STILIDEE. V. Stilidio.

\* STILIDIO - dim. di στόλος styl-os colonna - gen. di p. d., fam. sti-lidee; caratterizzate dalla irritabilità dello stilo, che si agita quando do si tocca con un ago.

\*STILÌNA - da στύλος styl-os colonna - gen. di pol., fam. ocellini; composti di tubi verticali e paralleli.

\* STILISMA - da στύλος styl-os stilo - gen. di μ. d., fam. convolvulacee; à cui fiori hanno due o tre stili.

STILITA - da στύλος styl-os co-

STILBO - da GRAĈO, stilb-òs lonna - anacoreta cristiano che vilendido - m. gen. d'ins. ime- veva sopra una colonna.

STILO. V. Stèla - m. prolungamento filiforme; parte del pistillo intermedia tra l'ovario e lo

stigma.

\*STILÓBASE - da στύλος styl-os stilo e βάσις bàs-is base - gen. di p. a., fam. ficee; che hanno forma di una base globosa contenente filamenti stiliformi.

\*STILOBASIO. V. Stilòbase - gen. di p. d., fam. terebintacee; distinte dallo stilo inserito alla base dell'ovario.

STILOBATE, STILOBATO – da στύλες styl-os colonna e skt. pad piede (βάσις bàs-is base) – muros su cui si collocano le basi delle colonne; piedistallo.

\*STILÒCERA – da στόλος styl-os e κίρας kèr-as corno – gen. di p. d., fam. euforbiacee; ciascuno dei cui fiori feminei ha due stili curvi, simili a cornetti.

\* STILOCHETA - da στύλος styl-os stilo e χαίτη chèt-e chioma - gen. di p. m., fam. aroidee; distinte da stili pelosi.

\* STILOCORINA - da στύλος styl-os stilo e κορύνη koryn-e clava - gen. di p. d., fam. rubiacee; caratterizzate da uno stilo claviforme.

\*STILOFARINGÉO – da στυλειιδής, stylo-eid-ès, stylo-id-ès stiloide e φάρυγξ, φάρυγγος farynx, faryng-os faringe – muscolo appartenente all'apofisi stiloide ed alla faringe.

\*STILÒFORO – da στόλος styl-os stilo e φέρω fèr-o porto – gen. di p. d., fam. papaveracee; la cui siliqua contiene un lungo stilo persistente.

\* STILOGLÒSSO – da στύλος styl-os stilo e γλώσσα glòss-a lingua – gen. di p. m., fam. oxchidee; distinte da uno stilo linguiforme.

STILOIDE - da στύλος styl-os co-

Conna e allos did-os, id-os forma, I fam. ranuncolacee; i cui fiori hanno somiulianza - m. seconda apolisi dell'osso temporale, che ha forma di colonnetta.

\* STILO-JOIDEO - da στυλοκιδής stvlo-eid-ès, stylo-id-ès stiloide e boudic vocid-ès, void-ès ioide – muscolo che appartiene all'apofisi stiloide e

all'osso joide.

 STILOMASCELLÀRE - vocab. ibr. da στυλοιιδής styloeid-ès, styloid-ès stiloide e mascella - legamento che si estende dall'apofisi stiloide all'angolo della mascella inferiore.

\* STILOMASTOIDEO - da orulosione stylo-eid-ès, stylo-id-ès stiloide e uaστοιόνς mastoeid-ès, mastoid-ès mastoide - ep. di foro situato sulla base del cranio, che ha relazione

coll'apofisi stiloide e colla mastoide. \* Stilometría – da στύλος styl-os colonna e utrocy metr-on misura misura delle proporzioni delle co-

lonne.

\* STILONCERO - da στύλος styl-os stilo e dynned; onker-de gonfio gen. di p. d., fam. composte; caratterizzate da stili gonfi alla base.

\* STILOSANTO - da στύλος styl-os colonna e & de anth-os fiore - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee: i cui fiori hanno un calice lungo, tubuloso, quasi a foggia di colonna.

 STILOSTÈMONI – da στύλες styl-os stilo e orrigar stemon stame - div. di p. d.; che hanno gli stami collocati sullo stilo.

Stilpno - da otilmò; stilpn-òs lucido - m. gen. d'ins. imenopt.. fam. icneumonidi; di bei colori.

\* STILPNOPAPPO - da otiamos stilpn-òs lucido e πάππις pàpp-os pennacchio - gen. di p. d., fam. composte; distinte da un lucido pennacchio.

un lungo stilo in forma di coda. \*STIMMA.... STIMMODERA. V. Stigma.... Stigmodèra.

STIPA - da στύπη styp-e stoppa m. gen. di p. m., fam. graminee; fornite di lunghe arete piumose.

\*STIPANDRA - da otówa styp-e stoppa e dvip, dvopès anèr, andr-òs uomo, fig. stame - gen. di p. m., fam. asfodelee: i cui stigmi sono forniti di un filamento lanuginoso.

STIPSI - da στύφω styf-o condenso, costipo - costipazione del

ventre, stitichezza.

STIPTICO - da ortique styl-o condenso, costipo - astringente.

STIRACE - dal coptico sti odore, profumo e rokh, rekh ardere, combustibile - gen. di p. d., fam. stiracee; così dette perché da alcune specie, lo stirace officinale e lo stirace bengioino, si trae per incisione una sorta di balsamo, ch'è molto usato in Oriente per profumo come l'incenso. Il balsamo dello stirace officinale si dice pure storace.

STIBACRE, V. Stiráce.

\*Stiracifluo - vocab. ibr. da στύοαξ, στύοακος styrax, styrak-os stirace e lat. fluo scorro - gen. di p. d., fam. amentacee; da cui si trae un succo balsamico liquido, chiamato pure storace liquido di Oriente.

Stizo - da στίζω stiz-o pungo m. gen. d'ins. imenopt., fam. bembecii; il cui addome è fornito all'estremità di due o tre spine.

Stòa - da loram let-emi erigo (skt. sthå, zendo cta – coptico sot estendere, kto fabbricare) - a. fabbrica in generale, granajo, cella per bagni ecc. 2 Portico adorno di colonne. 3 Portico in Atene. adorno \* STILURO - da στύλος styl-os stilo | di famose pitture, detto pure stoa • we us a coda - gen. di p. d., pecile o solamente pecile (V. Fecile). STÒICO - da etcà stoà stoa - filosofo seguace di Zenone; così detto dire : cavità, che serve alla parola perchè questi insegnava nella Stoa o Pecile di Atene.

STOICISMO. V. Stòico - sistema di filosofia di Zenone e de' suoi seguaci e successori. 2 Fermezza inista di anatia nelle nmane vi-

cende; dottrina di Zenone e de'snoi. STÒLA – da στελίζω stol·lz-o adorno – veste femminile in generale; particolarmente, per i Romani, tunica larghissima, stretta al corpo da due cinture, una sotto il seno e l'altra sopra le anche, fregiata di un altro pezzo di stoffa cucito solto la cintura, il quale formava uno strascico di dietro.

STOLÀRCA – da otolos stòlos flotta e ápròs arch-òs capo – co-mandante della flotta.

STOMA - corrispondente al zendo ctaman bocca (di bestia piuttosto che d'uomo); e affine ai seguenti vocaboli coptici a) tome cavità, sacco (preceduto da s intensiva stome, da sot dilatare, stendere: onde derivano pure il coptico shote pozzo, fossa, l'albanese shtame sorta di vaso, corrispondente all'antico slavo stamna, antico e volgare ellenico orduva stàmn-a: forma secondaria, con cui στόμα stom-a, ha la stessa analogia che bocca ha con boccate; b) tam narrare (preceduto da s intensiva s ta m: analogo a sotm udire: da soit lodare, radice corrispondente al skt. stu, zendo ctu, che hanno il medesimo senso, e che probabilmente avranno avuto come più antico significato parlare, per analogia a ai le en-éo lodo e anticamente parlo: e da cui derivano il zendo ctaoman lode, zendo ctaomya, skt. stomya relativo alla lode, zendo ctaomi inno di lode): c) tmmo nutrire (preceduto da s

dire · cavità, che serve alla parola ed al nutrimento, ad articolare la voce e a prendere il cibo e prepararlo per la digestione ». 2 m.: Organo che fa le veci di bocca in un animale di ordine inferiore. 3 m. Apertura della pisside o sporangio dei muschi. - Ha il medesimo etimo. tranne b), anche στόμαχος stomach-os stomaco, che, come è comunemente ammesso dagli etimologi. è affine a oroua stòma. - Si aggiunga che στόμα stom-a potrebbe avere qualche affinità anche col coptico tom congiungere, aderire, chiudere, siepe; o nel senso proprio, come dire limite superiore del tubo gastro-intestinale; ovvero in un senso di antitesi, come dire aperlura.

\*STOMACACE – da στόμα stôm-a bocca e xaxò; kak-òs cattivo – ulcerazione fetida della bocca; sin. di scorbuto.

\* STOMACÀLE - da στόμαχος stòmach-us stomaco - relativo allo stomaco.

STOMACHICO – da στόμαχος stômach-os stomaco – ch'è buono per lo stomaco, che lo fortifica.

\* STONACHIDE – da στόμαχος stômach-os stomaco – gen. di elm.; i cui organi della generazione formano un'appendice a foggia di mitra, che nel complesso somiglia ad uno stomaco.

STOMACO. V. Stoma - viscere membranoso in forma di sacco, situato all'epigastrio e destinato a dare ai cibi che vi si versano dalla bocca, la prima preparazione per convertiri in alimento.

\* STOMACOFLOGOSI - da στόμαχος stomach-os stomaco e φλόγωσις flògos-is flogosi - infiammazione dello stomaco.

\*SIOMACOGASTRICO - da στέμαχες

stômach-os stomaco e yastrip, ya- | ypapi, graf-è descrizione - descrierces gaster, gastr-os ventre - en. dell'arteria coronaria stomachica.

 STOMALGIA - da στόμα stôm-a bocca e kayos alg-os dolore - dolore nella bocca.

 STOMAPODI – da otóma stôm-a Bocca e mous, mede: pus, pod-os piede - ord. di crost.; che hanno i quattro piedi anteriori presso alla hocca.

\* STO! ATELCOSI - da στόμα, στόmaros stôma, stômat-os-bocca e 1)xoc èlk-os ulcera - ulcerazione della bocca

STOMATI - da στόμα, στόματος stôma, stômat-os bocca - m. piccoli orifizii pori che si veggono col microscopio nell'epidermide della maggior parte delle superficie erhacee delle piante, ora sparsi e senz'ordine, ora disposti in serie e linee longitudinali.

\* STOMATIA - da στόμα, στόματος stoma, stomat-os bocca - gen, di inoll, gasteropodi, fam, macrostomi; caratterizzati da un'ampia apertura della conchiglia.

STOMATICO - da otóma, otómatec stôma, stômat-os bocca - ep. dei medicamenti che si usano nelle diverse affezioni dell'interno della hocca, come dentifrici, masticatorii, gargarismi.

 STONATITE – da στόμα, στόματος stòma, stòmat-os bocca – infiammazione della membrana mucosa della hocca.

\* STOMATOCARCINIA - da στόμα, στοματις stòma, stòmat-os bocca e xapxives karkin-os cancro - cancro della bocca.

\* Stomatofima - da отора, отоματος stôma, stômat-os borca e σύμα fym-a tubercolo – tubercolo della bocca.

\* STOMATOGRAFÍA – da stóles, stóματος stòma, stòmat-os bocca e grande.

zione della bocca.

\* STOMATONECROSI - da στόμα, στόματος stôma, stômat-os bocca e · έκρωσις nèkros-is necrosi - necrosi cancrenosa della bocca.

\*Stomatoplastia - da στόμα. στέματες stôma, stômat-os bocca e πλάσσω plass-o formo - restaurazione della cavità della bocca perforata o deformata.

\* Stomatorragia - da στόμα, στόuares siòma, siòmat-os bocca e ρήγγυμι règn-ymi rompo – emorragia per la bocca.

\* STOMATOSCOPO - da στόμα, στοματός stòma, stòmat-os bocca e σχοτ έω skon èo osservo - strumento per tenere la bocca aperta, affine di esplorarne le cavità o farvi qualche operazione.

 Stónia – da στόμα siòm-a bocca - gen. di pesci malac., fam. esoci; distinti da una bocca larghissima.

STÒNIDE - da στόμα stom-a bocca - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; che hanno una gran bocca.

\* STOMOBLEFARI – da otcua stôm-a bocca e βλίφαρον blefar-on palpebru - ord. d'infus.; forniti di una bocca cigliata.

 Stomobrachio – da στόμα stôm-a bocca e Boaxiew brach-lon braccio gen di acal., fam. meduse; la cui bocca è cinta di appendici, come dire di braccia.

\* STONOCEFALO - da στομα stôm-a bocca e xepani, kefal-è testa - mostro che ha due occhi contigui o un occhio solo, un apparecchio nasale atrofizzato o in forma di tromba. mascelle rudimentali e bocca imperfettissima o nulla.

STONODE - da στόμα stôm-a bocca - m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno bocca molto A STANDYSOL V. Shedre.

\* Stonoxo – da stoma stoma becca: e des on vs scato - gen. d'ins. dint. fam aterieeri, tr. stemoxide. formiti di una tromba settile e puntuta.

\* STORAGE, V. Stirdee.

\* STRABALO - da emperación strabal-os tozzo - gen. d'ins. col. tetr., fam. alticiti; grossi, tozzi.

STRABISMO - da orpaco strab-os! losco - difetto di parallelismo tra gli assi dei raggi visuali, per cui i due occhi non guardano in pari tempo lo stesso oggetto, ma si torcono a mirare in senso diverso.

\* Strabotomia – da orpaed; strab-òs loseo e ropà tom-è taglio operazione chirorgica; taglio dei muscoli dell'occhio per rimediare allo strabismo.

\*STRAROTOMISTA V. Strobotomia - chi onera la strabotemia.

STRANGALIDI, STRANGALIE - da στραγγαλίζω strangaliz-o contorco. strozzo - globetti o durezze che si formano nelle mammelle per aggrumamenti di latte.

STRANGURIA - da στράγξ, στραγyòc stranx, strang-òs goccia e copov ur on orina - l'orinare goccia a goccia con isforzo e dolore.

STRATAGEMMA V. Stratego astuzia di guerra per sorprendere e ingannare il nemico. 2 (in generale) Astubia, scaltrimento.

STRATEGIA. V. Stratego - m. scienza dei movimenti di un'armata, delle operazioni militari.

STRATEGO - da orparos strat-os esercito e rigispas eg-éome conduco - comandante di un esercito; generale.

\* STRATIONIIA - da στρατός strat-os esercito e poia my-la mosca - gen d'ins. dipt., fam. notacanti, tr. stratfomidi; che somigliano a pt-òs torto (στρέφω strèf-o torco) mosche ed hanno una specie di le zyva achn-e gluma - gen, di p.

'l-scudo semicircolare fornito di dua denti.

\*STRATION IN V. Stratinguia.

STRATIOTA - da oroánde strat-os esercito - a. soldito. 2 m. Soldito a piedi, d'infanteria leggera, al soldo della repubblica di Venezia nei secoli xv e xvi; volg. stradiota.

STREBUA - da orpositos strebios ourvo -m. gen: d'ins. dipt. fam. pupipari: che hanno forma arcata.

\*STREELOGERPO - Ida omichos strebbos verto e maono: karp os fruito - gen di p.id., fam. capparidee: distinte da un frutto curvo.

\* STREBLOCAULO - da omegado: strebl-ostorto e xavi o: kaul-os caulo - gen. di p. a., fam, funghi ipomiceti ; distinti da un caulo dis-

STREBLÒCERO - da στρεδλός strebl-òs torto e xípas kèr-as corno gen. d'ins. imenopt.. fam. icneumonii: distinti dal primo articolo delle antenne curvo.

\* STREBLORRIZA - da στοεξλός strebl-òs torto e ρίζα riz-a radice - m. gen. di p. d , fam. leguminose papilionacee; che hanno radici torfunse.

STREPSICERO - da στρέφω strèf-o. fut. στ; έλω strèps-o torco e πέρας kêr-as corno – m. st.-gen. di mamm. ruminanti, gen, antilope: che hanno le corna molto ritorte.

\* STREPSIRRINI - da στρέφω strèf-o. fut. στρέψω strèps-o torco e pir rìn *naso –* fam. di mamm. quadrumani; che hanno il naso storto; sin. di lemurii.

\* STREPSIPTERI - da στρέφω stref-o, fut, στρέψω strèps-o torco e πτερὸν pter-on ala - ord. d'ins.; le cui ali posteriori si piegano a foggia di ventaglio.

\* STREPTACNE - da στρεπτές stre-

m., fam. graminee; ir. cui l'areta | stryfn-òs ocerbo, astringente e 36che termina la gluma inferiore è torta alla base.

\* STREPTANTO - da στραπτό: sirepl-às torto (orpige strèf-o torco) e & des anth-os flore - gen. di p. d., fam. crucifere pleurorrizee; distinte

di fiori contorti.

\* STREPTOCARPO - da στρεπτός strept-às torto (orpique strefo torco) e xaproc karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. gesneracee; il cui frutto consiste in una siliqua colle valve conterte spiralmente.

\* STREPTOCAULO - da στρεπτός strept-òs torto (στρίφω strèfo torco) e xaulie kaul-òs caulo - gen di p. d., fam. asclepiadee; distinte dal

caule storto.

\* STREPTOCHÈTA - da στρεπτός strept-òs torto e gaira chèt-e chioma - gen di p. m., fam graminee; le cui spighe sono fornite di glume, una delle quali si prolunga in una areta torta in cima.

\*STREPTOPO - da espertos alrept-08 torto (στρέρω strèf-o torco) e πους pus piede - gen. di p. d., fam. smilacee; i cui fiori hanno picciuoli

storti.

\* STRICNATO – da στούχνος strvchu-os stricno - sale formato dalla combinazione dell'acido stricnico con una base salificabile.

\*Stricnico – da στρύχνος strychn-os stricno - ep. di acido e frutto delle piante stricnee.

\* STRICHINA – da στρύχνος strychn-os stricno - principio vegetale estratto dalle piante stricnee, cui debhono le loro proprietà venefiche.

STRICNO – da στρύχνες strychn-os acre, amaro - m. gen. di p. d. fam. loganiacee : una delle cui specie, detta volgarmente fava di sant'Iunazio, ha semi di un sapore amarissimo e velenosi.

\*STRIFNODENDRO - da στρυφνές giro (στρίζω stref-o io giro) e & & &

deor dendr-on albero - gen. di p. d., fam. leguminose mimosee; il cui legno è molto compatto (secondo altri, ha sapore acerbo).

\* STRIGA - da στρίξ, στριγός strix, strig-òs strige - gen. di p. d., fam scrofularinee; di brutta aspetto.

STRIGE - στρίξ, στριγός striz, strig-os ovvero ospirk, ατριγγός strinx, string-òs da στριγγίζω string-izo grido - gen. di ucc. rapaci notturni, fam. strigidee o strigidi; che gridano di notte; sin. di civetta.

 Strigibèe, Strigidi. V. Sirige. \* STRIGIDIO - dim. di στρίξ, στριγός strix, strig-òs stria - m. gen. di ins. col. pent., fam. scarabeidi; distinti da striscie colorate.

\* STRIGODERMA - da στρίζ, στριγά; strix, strig-òs stria e depua derm-a pelle - gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; la cui pelle è striata.

\* STRIGOPE - da στρίξ, στρεγός strix, strig-os strige e co, onos ops, op-òs aspetto - gen. d'uec., fam. psittacidi; che hanno qualche aomiglianza colle strigi.

\* STROBILANTO - da στρέδιλος stròbil-os strobilo e &Ac; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. acantacee; i cui fiori arieggiano a strobili.

STROBILO - da στροδίω strob-co aggiro - sorta di frutto aggregato, di forma conica o globulosa, formato di scaglie legnose, sotto ciascuna delle quali trovasi un seme; come il frutto del pino.

\* STROBILURO - da στρόδιλος strobil-os vortice e cooà ur-à coda - gen. di rett. saurii, fam. stellionii; distinti da una coda ritorta.

STRÒFA - da στι έρω strèf-o volgo - numero determinato di versi disposti con certo ordine e norma.

\* STROFANTO - da στροφή strof-è

anth-os fiore - gen. di p d., fam. apocinacee; caratterizzate dal lembo della corolla diviso in cinque lobi, ciascuno dei quali si prolunga in una specie di linea spirale.

STRÒFIO - da στρέφω strêfo volgo - fascia o benda che si avvolgevano intorno al capo i re, gli eroi, le donne elleniche. 2 Fascia che circondava e reggeva le mammelle.

\*STROFÒDO - da στροφή strof-è torsione e όδοῦς od-ùs dente - gen. di pesci condropt. foss.; che hanno deuti storti.

\* Strofosomo – da στρεφή strof-è giro e σώμα sòm-a corpo – gen di ins. col. tetr., fam. brachideridi; storti.

\*STROFÒSTILO - da στ, έφω strèf-o volgo e στύλος styl-os stilo - gen. di p. d., fam. leguminose; distinte dallo stilo avvolto a spira.

\*STROFÓSTOMA - da στρεφ; strof-è volta e στόμα stòm-a bocca - gen. di moll. gasteropodi; caratterizzati dalla posizione dell'apertura delle conchiglie, dalla parte della spira, cioè in senso inverso della posizione che presenta nelle altre conchiglie turbinate.

STROMA - da στρώνουμι strônn-ymi stendo - a. strato, tappeto, materazzo. 2 m. Parte delle piante criptogame, che porta la fruttificazione; come dire, letto dei loro

STROMATI. V. Stròma - miscellanea, opera che tratta di molte materie; svariata, per così dire, a guisa di tappeto.

\* STROMBIDI. V. Strombo.

STROMBO – da στρόμδος stromb-os | cinta d trottola – m. gen. di moll. gasta- | quali im ropodi pettinibranchi, fam. strom- | struzzo.

anth-os fiore - gen. di p d., fam. | bidi; forniti di un grandissimo lab-

\*STRONGIGASTRO (invece di strongilogistro) - da στρεγγωλές strongyl-òs rolondo e γαστέρς, γαστρές gastèr, gastr-òs ventre - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno addome rolondo.

\* STRONGILII. V. Strongilo.

\* STRONGILIO - da στρογγυλός strongyl-òs rotondo - gen. d'ins. coleter., fam. elopii; di forma rotonda.

STRÖNGILO - da στεργγυλές strongyl-òs rotondo - m. gen. di elm., fam. strongilli; distinti da una bocca rotonda. 2 m. Ep. dell'antico carattere siriaco, di forma rozzo e non compiuto; alterato in estràngelo.

\*STRONGILÒCORO – da στρογγυλὸ; strongyl-òs rotondo e χώρις kôr-is cimice – gen. d'ins. emipt., fam. miridi; di forma rotonda.

\* STRONGILOPTERO - da στρογγυλός strongyl-òs rotondo e πτερον pteròn ala - gen. d'ins. tetr., fam. criptorrinchidi; distinti da ali rotonde.

\*STRONGILOSPERMA - da στρογγολός strongyl-òs rotondo e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. composte; i cui semi sono rotondi. \*STROGILOTARSO - da στρογγολός strongyl-òs rotondo e ταρούς tars-òs tarso - gen. d'ins. col tetr., fam. ciclici; distinti da tarsi tondeggianti.

\*STRONGILÙRO - da στρεγγυλός strongyl-òs rotondo e εὐρὰ ur-à coda - gen. di rett. saurii, fam. lacerzii; che hanno coda tondeggiante.

\*STRUZIOLA – da στρούδος struth-òs struzzo – gen. di p. d., fam. timelee; la base dei cui stami ò cinta di una specie di piume, le quali imitano nel colore quelle della struzzo. TACHIA - da tayb; tach-ys rapido - m. gen. di p. d., fam genzianee; che crescono con celerità.

Tachibata - da ταχύς tach-ys rapido e βάω bà-o vado - m. gen. di rett. saurii, fam. gecozii; che corrono rapidamente.

 TACHIBOTA – da ταχύς tach-ys rapido e βιτός bol-òs pascolo - gen. di p. d., fam. bissacee; che crescono rapidamente e somministrano un ottimo pascolo al bestiame.

\*TACHIDE - da ταχύς tach-ys rapido - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; i cui moti sono molto celeri.

TACHIDRÒMIA. V. Tachidromo m. gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che corrono rapidamente su per gli alberi.

TACHIDROMO - da ταχύε tach-ys rapido e δρίμω drėm-o corro (δρύμω dròm-os corso) - m. gen. di rett. saurii, fam. lacerzii; che corrono molto rapidamente. 2 m. Gen. di ucc. corridori; idem

Tachiergi - da ταχύς tacli-ys rapido e iργίω erg-èo luvoro - m. gen. d ins. col. tetr., fam. curculionidi; così nominati per la loro celerità.

TACHIFONO - da ταχύς tach-ys rapido, agile e φωνί fon-è roce - m. gen. d'ucc. silvani; così detti per l'agilità del loro canto.

\* TACHIGALIA – da ταχύς tach-ys celere e γάλα gàl-a latte – gen. di p. d., fam. leguminose; che fauno fare latte in copia alle bestie che vengono con esse nutrite.

TACHIGLÓSSO - da ταχύς tach-ys rapido e γλώσσα glóss-a lingua m gen di mamm. insettivori; così detti per la celerità con cui sten-

dono e ritirano la loro lingua; sin.

\* Τλεμίσονο - da ταχύς tach-ys rapido e γένυ gôn-y articolazione - gen. d'ins. col. tetr, fam. ramfidi; agilissimi al corso.

\* Tachigrafia – da ταχύς tach-ys rapido e γράφω graf-o scrivo – arte

di scrivere con celerità.

\*,TACHILITO - da ταχὺς tach-ys presto e λώω ly-o sciolgo - min.; silicato alluminoso, a base di ossidulo di ferro o suoi isomorfi; che si fonde molto facilmente.

TACHIMENO - da ταχύς tach-ys presto e μῆνις mèn-is collera - m. gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che s'irritano facilmente.

 TACHIMETRO – da ταχὺς tach ys rapido e μέτρον mêtr-on misura – strumento col quale si rileva molto presto e facilmente l'estensione dei piani superficiali delle masse cadastrali

Tachina - da ταχύς tach-ys agile -m. gen. d'ins. dipt. fam. tachinarii; agilissimi.

TACHINARII. V. Tachina.

 TACHINECTE – da ταχύς tach-ys rapido e νίκτης někl-es nuotalore (λέ. ně-o nuolo) – gen. di rett olidii, fam. colubri; agilissimi al nuoto.

\* Tachino - da ταχύς tach-ys pronto - m. gen. d'ins. col. pent., fam. tachiporinii; agili al volo.

\* Tachio - da ταχύς tach-ys rapido - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; rapidissimi.

TACHIPETB - da ταχύς tach-ys rapido e πίτομαι pèt-ome rolo - m. gen d'ucc. fam. pellicani; agilis-simi al volo.

pido e ποῦς pus piede - m. gen. di ins. col. pent., fam. carabici : che corrono rapidamente dietro altri insetti di cui si pascono.

TAC

\*TACHIPORO - da raybe tach-vs rapido e πόρος pòr-os passaggio gen. d'ins. col. pent., fam. brachelitri, tr. tachiporinii; che traforano rapidamente i funghi di cui

si pascono.

\*TACHIPTENA - da ταχύς tach-vs rapido e πτην ptèn ala - gen. d'ins. lepid . fam. notturni : rapidissimi al volo.

\* TACHISURO - da rayus tach-ys rapido e củoà ur-à coda - gen, di pesci malac., fam. siluroidi; forniti di coda lunga, agilissima.

TACHITA - da razus tach-vs rapido - m. gen. d'ins. col. pent. fam. carabici: agilissimi.

TACHITE - da razòs tach-ys rapido - m. gen. d'ins. imenopt., fam. laridi; rapidissimi.

TACTICA – da τακτικό; taktik-òs ordinato (τάττω tàtt-o, fut. τάξω tax-o ordino) - parte dell'arte militare, che insegna a formare, disciplinare, ordinare un esercito e a muoverlo in presenza del nemico. 2 m. Modo di condursi, contegno.

TACTICO. V. Tactica - relativo alla tattica. 2 Esperto di tattica.

\* TAFOGRAFIA - da τάφος taf-os sepolero e ypaph graf-è descrizione descrizione dei funerali e delle tombe degli antichi.

\* TAFOZÕO – da τάφος tàf-os tomba e ζωςν zó-on animale - gen. di mamm. chiropteri, fam. pipistrelli; che furono trovati in alcune tombe

egiziane.

TAPRIA – da τάφρος tàfr-os fossa gen. d'ins. col., fam. carabici; che presentano delle cavità sugli elitri.

\*TAFRODÈRO - da rámos táfr-os

TACHIPO - da rayus tach-ys ra- | fossa e Sim der-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidis distinti da due fossette sul corsaletto.

\*Tagènia - da τάγηνον tàgen-on padella - gen. d'ins. col. eter... fam. lucifughi; di color fosco, nereggiante.

\*TAGETE - da Tayes tag-os capo - gen. di p. d., fam. corimbifere: che producono bellissimi fiori.

TAIDE - da Ozic, Oatoos Thais. Thaid-os Taide, famosa cortigiana - m gen. d'ins. lepid., fam. diurni. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fara. atcriceri.

TALÀMIA – da θάλαμος thàlam-us talamo - m. gen. di p. d., fam. conifere; così nominate dal largo ricettacolo dei loro fiori.

TALAMIO - da θάλαμος thàlam-os talamo - m. prominenza !bislunga dei ventricoli laterali del cervello. 2 m. Cavità del capo in cui stanno riposti gli occhi.

\*TALAMIFLORE - vocab. ibr. da θάλαμες thàlam-os talamo e lat. flos, floris fiore - ep. delle p. d., i cui fiori sono forniti di petali liberi e inseriti sul ricettacolo allo stesso livello dell'ovario.

TALAMO - affine a boxoc thol-os volta - a. camera, stanza da letto. 2 m. Letto nuziale. 3 m. Ricettacolo dei fiori, in cui si opera la fecondazione. 4 m. Allargamento del picciuolo che porta i fiori nelle piante composte. 5 m. Apotecio dei licheni, formato dal tallo, in cui un organo intermedio racchiude immediatamente il nucleo. 6 m. Luogo dove i nervi prendono origine.

\*TALAMOSTEMONI - da θάλαμος thàlam-os talamo e στήμων stèmon stame - divisione di piante caratterizzate da fiori che hanno gli stami congiunti al ricettacolo.

\*TALARODICTIO - da τάλαρος tà-

mr-os cerbello e diames dikt-von rete - gen. di p. a., fam. ficee : la cui fronda arieggia ad un corbello ed è formata di fili intrecciati a guisa di rete.

TALASSARCHIA - da bahasoa thàlass-a mare (V. Talassia) e aprin arch-è imperio - dominio sui mari. TALASSENA - da baixaga thàlass-a mare - m. gen. di anell.:

vermi marini.

TALÁSSIA - da bálasos, bálatta thàlass-a, thàlatt-a mare, affine a TROZOGO, TROGITTO LATASS-O. LATALL-O auto violentemente, sconvolgo (skt. tal andare, muovere; turco talai-mak agitare; talaz vortice, talash suffa, talash-mak tumulto, telash fracasso; persiano telashi confusione, albanese e serbo talas-zi ondo; arabo telat-um agitazione, urto delle onde) - m. gen. di p. m., fam. najadee; che allignano sul mare. 2 m. | Sp. di p. d., fam. primulacee, gen. androsace; che adornano gli scogli marittimi.

\* TALASSIANTO - da dadaoon thàlass-a mare e & dos anth-os fiore st. gen. di p. m., fam. najadee, gen. zostera; che crescono nelle

rive del mare.

TALASSINII. V. Talassino. TALASSINO - da baixacea thà-

lase-a mare. - m. geu. di crost. decanodi macruri, fam. talassinii; animali marini.

\* TALASSIOFILLO - da falacea thalassa mare e público foglia gen, di p. a., faga, ficee; piante

marine. " Talassiòfiti – da bánaosa thâlass-a mare e quitor syl-on pianta

- sin. di ficee o alghe. TALABSITI - da dálases thalass-a mare - m. fam. di rott. chelonii: che comprende quelli che si trevano

in mare.

TALASSOMACHIA - da balassoc thalass-a mare e mázn mách-e batteglia - hattaglia navale.

 TALASSOMETRO - da 6\u00e1\u00e1\u00dacoca thàlass-a mare e mitpov mètr-on misura - scandaglio per conoscere la profondità del mare e la qualità del suo fando.

\* TALAUMA - da ταλάω tal-ão sostengo - gen. di p. d., fam. magnoliacee; il cui ricettacolo contiene un gran numero di stami e di pistilli.

TALENTO - dal skt. tul sollevare, pesare (ebraico tala pendere, appendere); skt. tula bilancia, peso - peso d'oro o d'argento. che corrispondeva a quello di un certo numero di monete; moneta di convenzione (p. e. il talento attico corrispondeva a 6000 dracme).

TALERA - da ozdio thaleo verdeggio - m. gen. d'ins. lepid.. fam. notturni; di color verde

Talia - da θαλέω thal-èo fiorisco - una delle nove Muse. 2 m. Sp. d'ins. lepid., fam. diurni, gen. farfalla. 2 m. Gen. di p. m., fam. cannacee; che portano bei fiori. 3 m, Piccolo pianeta telescopico. \* TALICTROIDE - da TELETPOY LAliktr-on talictro e sidoc èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. d., fam. ranuncolacee; somiglianti al talittro.

TALICTRO - da 62) 60 thal-èo verdeggio - gen. di p. d., fam. ranuncolacee; distinte dal bel verde dei loro germogli. 2 m. Gen. di crost, anfinodi : di color verde.

Talisia - da ex és thal-èo verdeggio - m. gen. di p. d., fam. sanindacee : le cui foglie sono di un verde lucente.

\* TALITTRO. V. Talictro.

TALLO - da ba to thal-eo germino, fiorisco - messa delle piante erbacee, quando stanno per andare in semenza. 2 Ramo d'albero tagliato per piantarlo. 3 m. Organo dei licheni, che porta la fruttificazione.

TALLÒFORI - da θαλλὸ; thall-òs ramo e φέρω fèr-o porto - vecchi che nelle processioni delle Panatenee portavano rami di olivo.

\* TALPÒFILA - da θάλπος thàlp-os calore e φιλέω fil-èo amo - gen. d'ins. col. eter., fam. tentiriti; che amano di stare al sole.

TAMIA - da ταμίας tam-las cassiere - m. gen. di mamm. rosicanti, fam. sciuri; che si fabbricano gallerie a piedi degli alberi, in cui raccolgono semi, grani, ecc.

\* Tammasteria, Tamnasteria – da δάμνος thàmn-os virgulto e ἀστής astèr astro – gen. di pol. foss.; che sembrano virgulti coperti di concrezioni in forma di stelle.

\* TAMNÈA - da θάμνος thàmn-os arbusto - gen. di p. d., fam. bruniacee; piccoli arbusti.

\*TAMNIDIO – dim. di θάμνος thàmn-os virgulto – gen. di p. a., fam. funghi; ramosi.

Tamnio-dim. di θάμνες thàmn-os virgulto – m. gen. di p. a., fam. licheni; in forma di arboscelli.

\*Tamnòbia – da θάμνος thàmn-os arbusto, cespuglio e βίος blos vita – gen. di ucc. silvani; che vivono fra i cespugli.

\*TAMNOBIO. V. Tamnòbia – gen. d'ins. col. tetr., fam. eririnidi; che stanno sugli alberi.

\* TAMNOCARPO-da θάμνος thàmn-os cespuglio e καρπὸ; karp-òs frutto – gen. di p. a., fam. ficee; dense,

che fanno cespuglio.

\*TAMNOCÒRTO – da θάμνος thàmn-os virgulto, cespuglio e χόρτος chòrt-os erba, gramine – gen. di p. d., fam. restiacee; che hanno numerosi ramoscelli.

\* TAMNOFILIDI. V. Tamnòfilo.

\* TAMNOFILÌNI. V. Tamnòfilo.

\*TAMNOPILO - da báuve, thàmn-os cespuglio e qui two fil-bo amo - gen. di ucc., fam. tamnofilini; che amano di stare sui rami delle piante. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. silfali. tr. tamnofilidi: idem.

\* ΤΑΜΝΟΡΙΟ – da θάμνος thàmn-os cespuglio e ὄφις òf-is serpe – gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che

stanno nei cespugli.

\* ΤΑΜΝΌΓΟΝΑ - da θάμνος thàmn-os ramoscello e φέρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. ficee; formate di ramoscelli filiformi.

\* TAMNOMICE - da θάμνος thàmn-os ramoscello e μύχης myk-es fungo gen. di p. a., fam. funghi; ramosi. \* TANATÒFILI - da θάνατος thà-

"IANATOFILI - da θανατος thanat-os morte e φιλέω fil-èo amo gen. d'ins. col. pent., fam. eloceri; che stanno sui corpi morti.

\*TANATORITO - da θάνατος thànat-os morte e φυτὸν fyt-on pianta - gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei; che crescono sulle piante morte.

\* TANATOFOBÌA – da 6 ávatos thanat-os *morte* (dalla radice skt. dhû agitare violentemente, trattar duramente, tor via, annientare; participio presente dhûna, nome astratto dhùni, verbo di forma secondaria dhûnay; composti vidhû distruggere, ni-dhû agitar violentemente, gettar via, dissipare, nis-dhû tormentare, pradhû soffiar via, spegnere, scuotere con violenza, ecc ; dhana, pra-dhana *lotta* , ni-dhana *di*struzione, morte - coptico thno, tenno tritare, consumare) e vibis fòb-os timore - timore della morte.

\* TANATOLOGÍA - da θάνατος lhànat-os morte e λόγος lòg-os discorso - trattato sulla morte.

\*TANÈCIO - da ταναήκης tanaèk-es esteso - m. gen. di p. d., fam. bi-

gnoniacee; che fanno grandi cespugli.

TANGLÒSSO – da ravic tan-ys esteso e yamora glòss-a lingua – m. gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; forpiti di una lingua o tromba molto

prolungata

"TANIGNATO - da ravic tan-ys esteso e vidos gnàth-os mandibola e gen. di ucc., fam psittacidi; che hanno mandibole molto sviluppate. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. tachiporinii; idem.

TANIMECO - da ravis tan-ys esteso e uñass mèk-os lunghessa m. gen. d'ins. col. tetr., fam. bra-

chideridi; molto lunghi.

 TANIPEZA - da τανὸς tan-ys esteso e πίζα pèz-a piede - gen. di ins. dipt., fam. atericeri; che hanno zampe molto lunghe.

Tanipo - da τανός tan-ys esteso e πούς pus piede - m. gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; distinti da

tarsi molto lunghi.

\*TANIRRINCO - da τανύς tan-ys esteso e ρύγχος rynch-os becco - gen. d'ins. col. tetr., fam. tanir-rinchidi: forniti di una lunga tromba.

\* Tanistomi, Tanistomii - da τανὺς tan-ys esteso e στόμα stòm-a bocca - fam. d'ins. dipt.; distinti da una tromba molto lunga.

\* TANTALINE V. Tantalo.

TANTALO - affine al albanese talantis scuolo, dondolo, inquielo,
tormento; che corrisponde a τανταλίζω tantaliz-o scuolo, che in qualche codice si trova pure scritto ταλαντίζω talantiz-o (τανδαλύζω tanthaliz-o sono scosso, (τεmo); tutti i
quali vocaboli sono formati dal raddoppiamento, con leggere modificazioni fonetiche, del radicale del
skt. d hûn-ay egito violentemente
(tormento), forma secondaria di d hû
(V. Tanatofobia) - re della Frigia,
condannato da Giove a crudeli tor-

menti nel Tartaro. 2 m. Gen. d'ucc. trampolieri, fam. tantaline. 3 m. Metallo; così nominato perché può stare in mezzo agli acidi senza essere sciolto, come Tantalo condannato a perpetua sete in mezzo all'acqua.

Tapina - da ταπικός tapein-òs, tapin-òs basso, umile - m. gen. di ins. col. tetr., fam. lamiarii; pic-coli, sparuti. 2 Gen. di p. d., fam.

gesneriacee; idem.

\* TAPINANTO – da ταπεινός tapein-ôs, tapin-òs basso, umile e ανός ànth-os fiore – gen. di p. m., fam. amarillidee; che hanno fiori piccoli, sparuti.

\* TAPINIA - da ταπτικό; tapein-òs tapin-òs basso, umile - gen. di p. m., fam. iridee; piccole, sparute.

TAPINOCERA - da ταπινό; tapein-os, tapin-os umile e κίρας kêr-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. tanistomii; che hanno antenne piccole, fragilissime.

\* TAPINOTO - da ταπιινός tapein-òs, tapin-òs umile, depresso e νώτος not-os dorso - gen d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno il

dorso molto depresso.

TAPSIA affine a ôzioc thàps-os legno indiano di color giallo, dalla radice tap ardere, splendere (V. Topazio) – gen. di p. d., fam. ombrellifere; distinte da grandi ombrelle di fiori di un bel color giallo.

\*TARAXACO – da ταράσσια taràss-o scompiglio, sconvolgo – gen. di p. d., fam. composte cicoriacee; che presentano i pennacchietti o pappi fra loro intralciati, scompigliati (secondo altri così dette per le proprietà medicinali, purgative, che loro si attribuiscono).

cazioni fonetiche, del radicale del fut. ταράξω taràx-o agito, turbo-gitormente fut. ταράξω taràx-o agito, turbo-gitormento), forma secondaria di dhû m. alterazione della vista risul-(V. Tanatofobia) - re della Frigia, tante da una leggera oftalmia o da condannato da Giove a crudeli tor-luna causa vulnerante. 2 m. (in ge-

TAR nerale) Sconcerto di salute lieve e l'ultima parte delle zampe decl'in passeggero.

TARCONANTO - vocab. ibr. dall'arabo tarkon, nome arabo della pianta detta dragoncello, e zvôcs ànth-os *fiore* - st.-gen, di p. d., fam. sinanteree, gen. artemisia; che hanno fiori simili a quelli del

dragoncello.

TARGELIÒNE - Questo vocabolo ha un doppio etimo. È una forma intensiva, una combinazione di due radici equivalenti o quasi equivalenti nel senso di splendere, ardere, o di due altre nel senso di verde (skt. tår-as splendido; θέρκμαι thèr-ome scaldo: 0ipos ther-os estate: θαλύω thaly-o ardo; e skt. ghar splendere, ardere, slavo gorjeti ardere, osseto ghar caldo: skt. ghala ardor del sole: θάργηλον thàrgel-on caido - θαλέω thal-èo fiorisco, verdeggio, e lituano g alias verde, g aloju verdeggio) - undecimo mese dell'anno attico (aprilemaggio), in cui nell'Ellade comincia l'estate, tutto verdeggia e fiorisce. Si solevano in questo mese celebrare le feste delle bapyilla tharael-ia in onore di Apollo e di Diana, cui si offrivano le primizie dei frutti, dette pure θαργήλια thargel-ia, ovvero θαλύσια thalys-ia (Si osservi che il lituano g'alias verde è affine all'it. giallo. Spesso i nomi di colori si scambiano: così in albanese verde significa *giallo*).

\*TARSICO. TARSIO. V. Tarso che si riferisce al tarso (ep. di arterie, ossa, articolazioni).

TARSO - da ταρσὸς tars-òs graticcio - parte posteriore del piede. composta di sette ossa, che entrano uno nell'altro, in modo che il loro complesso somiglia ad un graticcio. 2 m. Espansione fibro-cartilaginosa nell'orlo libero delle palpebre; a forma di graticcio. 3 m. Terza e l setti.

\*TARSOFALANGEO - da 192000c tars-ds terso o pálayt, pálayyos falanx, falang-os falange - muscolo flessore breve del pollice del piede.

\*TARSÒFIMA - da rapod: tars-òs tarso e puua fyma gonfiezza gonfiezza del tarso.

\*TARSOMETATARSICO - da ταρσὸς tars-òs tarene \* μετατάρσιον metatars-ion metatarso - ep. di articolazioni che si riferiscono al tarso e al metatarso.

\* TARSO-METATARSO-PALÀNGIO da ταρσὸς tars-òs tarso, \* μετάτάρσιον metàtars-ion metatarso e φάλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os falange muscole adduttore del pellice del niede.

\* TARSO-SOTTOPALANGIO - vocab. ibr. da zapod; tars-òs tarso, sotto e φάλαγξ, φάλαγγος falanx, falang-os falange - muscolo flessore del dito mignolo del piede. 2 Muscolo breve flessore del pollice del piede.

\* TARSORRAPIA - da rapoès tars-os tarso e papi raf-è sutura - sutura delle cartilagini tarsiche.

TARTAREO – da τάρταρος tàrtar-ne. tartaro - del tartaro, infernale.

TARTABO - dalla radice vac tar di ταράσσω tar-ass-o turbo, scompialio: affine a ταρταρίζω tartar-iz-o tremo (di freddo), ad arneo; ater-os nocivo, ataptapo, atar-ter-os aspro. orribile (tar con à pleonastico); al gaelico tar-tar confusione; al persiano tari, afgano tor, osseto tar tenebre - luogo di confusione, di tenebre, di orrore, entro la terra, secondo la mitologia: inferno. - Tartaro (cremor di tartaro, acido tartarico ecc.), nel senso di minerale, ha tutt'altra etimologia: deriva dall'albanese tar-tar-o s divento acido (tar-ete acido, taret-oig faccio direntar acido - | pra di se stesso, col che pretendeva dere amaro).

\* TARRANTEMO ... TASSOMANIA. V. Taxàntemo. . Taxomania.

\* TATTICA. TATTICO. V. Tactica. Tactico.

TAUMA - da bauma thaum-a prodigio - m. gen d'ins. lepid., fam.

crepuscolari; molto belli. . TALMANTE, V. Taumantia - m.

gen, d'ins lepid., fam. diurni : di bellissimi colori.

\* Ταυμάντια – da θαυμάζω thaumaz-o ammiro - gen. di acal., fam. meduse oceanidi; molto belli.

Taunasia - da θαυμάζω thaumaz-o mi meraviglio - m. gen. di p. a., fam. ficee; molto belle e grandi.

\* TAUMATOGRAFIA – da 6zūuz, 6zúuares thauma, thaumat-os maraviglia e yeapr graf-è descrisione descrizione di cose maravigliose; narrazione di miracoli.

\* TAUMATOGRAPO. V. Taumatografia - scrittore di miracoli.

'TAUMATÒLOGO. V. Taumatologia - chi narra fatti maravigliosi; m. parabolano. 2 m. Trattatista sui miracoli.

ΤΑ UMATOPÈO - da θαύμα, θαύματος thauma, thaumat-os miracolo e ποιίω poi-èo, pi-èo faccio - sin. di taumaturgo. 2 Ciarlatano.

TAUMATURGO - da θαύμα, θαύματος thauma, thaumat-os miracelo e ippie erg-èo opero - operatore di

miracoli. Tauricto – da ταύρος tàur-os toro e igéus ichth-ys pesce - gen. di pesci acant., fam. squamipenni; il cui muso ha qualche somiglianza con quello d'un toro o d'un bufalo.

TAUROBOLO - da ταύρος tàur-os toro e βάλλω bàll-o getto, colpisco - sacrifizio di espiazione, in cui imcrifizio ne riceve"? il sangue so- l

di aver espiato ogni suo misfatto.

TAURÒCERA - da respos tiur-os toro e xísas kèr-as corno - m. gen. d'ins. col eter., fam. tenebrioniti: che lianno antenne robuste.

TAUROCOLLA - da 12000: taur-os toro e xolla koll-a colla - sorta di colla forte fatta con tendini, cartilagini, ritagli di pelle e piedi di hue.

TAUROMACHIA - da raupoc taur-ostoro e uzyn mách-e combattimento - combattimento di tori o contro a tori.

TAUTOCRONO - da rauto tauto lo stesso e voivos chron-os tempo - contemporaneo, che avviene nello stesso tempo. 2 Sin. di isòcrono.

\* TAUTOCRONISMO, V. Tautocrono - contemporaneità. 2 Sin. di isocronismo.

 Tautográmma – da ταὐτὸ taut-ở lo stesso e voduna grámm-a lettera -componimento poetico in cui tutte le parole cominciano dalla stessa lettera.

TAUTOLOGÍA - da rabre taut-o lo stesso e λόγος lòg-os discorso ripetizione, per solito, inutile, viziosa delle medesime parole, della cosa medesima.

ΤΑυτορατία – da ταύτο taut-ò lostesso e πάθες pàth-os male legge del taglione, per cui taluno è condannato a soffrire quello che fece ingiustamente soffrire altrui.

\* TAXANTENO - da tátis tàx-is ordine e aveusy anthem-on fiore gen. di p. d., fam. plumpaginee; così denominate dall'ordine che hanno costantemente le parti del loro flore.

Taxi - de nacou táss-o, fut. τάξω metto in ordine - m. pressione metodica che si esercita colla mano somolavasi un toro: chi offriva il sa- | pra un tumore erniario per ridurlo.

TAXIARCO - da Tates tax-is

schiera e doyès arch ès capo - uffi- cui dita sono coperte di lunghe ciale dell'esercito ateniese, che, subordinatamente allo stratego, aveva giurisdizione sull'infanteria.

\* Taxicòrni - vocab. ibr. da τάξις tàx-is ordine, schiera e corno fam. d'ins. eter.: che hanno le antenne disposte in ordine, come dire

schierate.

\* Taxidermia - da τάσσω tàss-o. fut. τάξω tàx-o metto in ordine e δέρμα dèrm-a pelle – arte di appa– recchiare e conservare la pelle degli animali per classificarli nei musei.

\* Taxionomia – da τάσσω tàss-o, fut. τάξω tàx-o metto in ordine e νόμος nom-os legge - teoria delle classificazioni delle piante.

\* TAXOLOGIA - da τάξις tax-is ordine e λόγος lòg-os discorso - sin. di

taxonomia.

\* Ταχομανία – da τάξις tàx-is ordine e uzvíz mania – abuso dei metodi e delle classificazioni.

\* TEANTROPO - da Oto; The-os Dio e ἄνθρωπος ànthrop-os uomo – Uomo-Dio; Gesù Cristo, secondo i teologi. \* TEATRALE. V. Teatro - di teatro.

da teatro.

TEATRO - da θεάςμαι the-àome veggo, osservo - edificio destinato alle sceniche rappresentazioni ed

ai pubblici spettacoli.

TECA - da θέω thè-o, tema inusitato di τίθημι tith-emi pongo ripostiglio, astuccio, involucro. 2 m. Capsula, pisside dei muschi, che ne racchiude i semi. 3 m. Corpicciuolo che racchiude le spore dei licheni.

\* Tecacòride – da trían thèk-e teca e xópis kòr-is cimice - gen. di p. d., fam. euforbiacee; il cui seme è involto in un guscio che ha forma ·di cimice.

\* TECADÁCTILO - da θήχη thèk-e ieca e δάκτυλος daktyl-os dito - gen. di rett. saurii, gen. gecozii; le | \*Tectibranchi - vocab. ibr. dal

squame. TECAFORO - da bóxo thèk-e teca

e φέρω fèr-o porto - ricettacolo che racchiude delle teche. 2 Sosteguo

del ricettacolo dei muschi.

\*Tecamonadii - da bixn thèk-e teca e μενάς, μενάδες monàs, monàd-os monade - fam. d'infus. monadii: vestiti di un tegumento membranoso o duro.

\*Tecaria – da triun thèk-e *teca* – gen di p. a., fam. licheni; il cui apotecio ha forma d'astuccio.

\*Tecidea - da býzn thèk-e teca gen. di moll. branchiopodi; forniti di una piccola teca, di una piccola conchiglia.

TECNICO - da téxyn tèchn e arte - che spetta ad un'arte; che si ri-

ferisce alle arti.

sin, di tecnogonia.

Tecnogonia – da téxyoy tèkn-on figlio e yovà gon-è generazione generazione di figli.

\* Tecnolito - da tízva těcha-e arte e λίθος lith-os pietra – pietra lavorata.

Tecnologia – da téym tèchn-e arte e λόγος lòg-os discorso - dottrina, trattato sulle arti, sulle in-

dustrie. TECNOLÒGICO. V. Tecnologia che si riferisce alla tecnologia.

Tecnopėa – da zákycy těkn-on figlio e πειέω poi-èo, pi-èo faccio -

\* TECODONTI - da bixn thèk-e tecu e όδους, όδόντος odús, odónt-os dente – ep. dei rett. saurii foss.; i cui denti sono piantati negli alveoli, mentre nei saurii vivi sono saldati sull'orlo dell'osso mascellare.

\* TECODONTOSAURO - da ônxa thêk-e teca, όδοῦς, όδόντος odůs, odônt-os dente e σαύρες saur-os lucertola - gen. di rett. foss., fam. saurii; sorta di saurii tecodonti.

lat. tectus coperto e Andrew bran- | stengo - sorta di colonne in forma ch-ion branchia - fam. di moll.; che hanno le branchie nascoste nei lobi del mantello.

\* Tefranto – da -6002 tele-a cenere e áska ánth-os fiore - gen. di p. d., fam, indeterminata, che hanno piccoli fiori di color cenere.

TEFREA - da ticpa tèfr-a cenere - m. gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi : color di cenere.

Teprina – da tígoz tèle-a cenere l - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni: color di cenere. 2 m. Min.:

lava feldspatica, color di cenere. \* Tefrite – da πίφρα tèlr-a cenere - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri. tr. tefritidi; di color cinericcio.

\* TEFRITIDI. V. Tefrite.

\*Tefroite - da téppa ter-a cenere - min.; silicato di manganese: di color grigio, cinericcio

\* Tefromanzia - da tima tèle-a cenere e payreia mant-èia, mant-la dirinazione - divinazione tratta dall'osservare la cenere delle vittime.

\*Tepròsia - da típpz tèst-a cenere - gen. d'ins. lepid., fam. notturni: di color cinericcio. 2 Gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; coperte di una lanugine cinericcia.

 Teinòcera, Teinodàctila. V. Tinocera. Tinodactila.

TEISMO - da Hed. The-ds Dio - sistema filosofico che ammette l'esistenza di Dio e l'osservanza della legge naturale, e rigetta ogni sorta di rivelazione.

\* TEISTA. V. Teismo - seguace del teismo.

\* TELÀCTIDE – da màn thel-è ca– pezzolo e duris aktis raggio - gen. di p. a., fam. ficee; che finiscono in forma di piccoli capezzoli mammillari.

TELAMÒNE - da ταλάω tal-ào so- e φίρω fèr-o porto - m. gen. d'ins.

di uomini sostenenti gravi pesi, su cui si appoggiano i tavolati.

\* TELASIDE - da onan thel-è capessolo - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui ginostemo termina a guisa di capezzolo.

· TELEANDRA - da rixuoc telejos. tel-ios perfetto e avia, avosos aner. andr-os uomo, fig. stame - gen. di. p. d., fam. laurinee: i cui fiori maschi hanno dodici stami perfetti e fertili.

TELEARCO - da téles tel os cusa sacra, cerimonia religiosa e 2070: arch ds capo - fondatore, capo di una religione.

\* TELEBOITE - da Tila tel-e lontano e βεάω bo-ào suono – gen. di moll. conchiferi dimiarii: conchiglie univalvi di forma simile a una tromba marina, che porta la voce da lontano.

\*TELEBOLO - da man thel-è copezzolo e βώλες bòl·os globo - gen. di p. a., fam. funghi licopodiacei; che hanno forma di capezzoli conun globetto in mezzo.

\* TELEFIEE. V. Telefio.

TELEPIO - da TRALQUOV telef-ionsorta di portulaca, portulaca agreste - m. gen. di p. d., fam. paronichiee; tr. telefiee.

\* TELEFIOIDEA - da TALÉPION telèf-ion telefio e cides èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. d., fam. enforbiacee; che somiglianoal telefio.

TELEFONIA - da Tña têle lontano e www. fon-è voce - arte di corrispondere a grandi distanze per mezzodi suoni (tromba marina ecc.).

\*TELEFORA - da byan thel-è capeszolo e φίρω fèr-o porto - gen. di p. a., fam. funghi; la cui fruttificazione ha forma di capezzelo.

\* TELÉPORO - da TRA Lèle lontano

genti.

\*TELEFORÒIDI. V. Telèforo.

\*TELEGRAFO - da Tila tèle lontano e γράφω graf-o scrivo - apparecchio con cui si trasmettono rapidamente a grande distanza notizie, avvisi, ordini ecc., per mezzo di segni che corrispondono a lettere dell'alfabeto o a parole.

\*Telegrafia. V. Telègrafo arte di comunicare rapidamente le notizie per mezzo del telegrafo.

\* TELEGRAFICO. V. Telegrafo che si riferisce al telegrafo.

\*TELEGRAMMA. V. Telègrafo notizia, avviso, ordine ecc. comunicato per mezzo del telegrafo.

\*TELELALIA - da TALE tèle lontano e λαλέω lal-èo parlo – sin. di

telefonia.

\*Telelogia - da Ŧñλε tèle lontano e λόγος lòg-os discorso - sin. di telefonia.

\*TELELOGO. V. Telelogia - strumento acustico per conversare anche a grande distanza.

\* TELEOLOGIA - da riacs tèl-os fine e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina delle cause finali.

\*TELBOBRANCHI - da Télesos têl-eios, tèl-ios perfetto e βράγχιον branch-ion branchia - ord. di pesci cartilaginosi; i cui organi della respirazione, le branchie, sono più complicati e perfetti che in altri pesci, cioè sono forniti di una membrana e di un opercolo.

\* TELEOPODI - da : 6 sics tel-eios, tel-ios perfetto e nous, nodos pus, pod-òs piede - tr. di ucc. palmipedi; che hanno il piede meglio conformato degli altri del medesimo ordine, cioè fornito di un pollice diretto in avanti e di una membrana che unisce tutte le dita.

\* TELEOSAURO - da rilanoc tel-eios.

cel. pent., fam. malacodermi, tr. I tel-ios perfetto e σαύρος saur-os lateleforoidi; che hanno occhi spor- | *certula* - gen. di rett. saurii foss.; lucertole fossili.

> \*TELEPOGONO - da bnan thel-e capezzolo e πώχων pògon barba gen. di p. m., fam. graminee; distinte da stami mammellati e barbuti.

\*Telescòpico. V. Telescòpio che si riferisce al telescopio.

\* Telescòpio - da Tile tèle lantano e σχοπίω skop-èo osservo - strumento composto di varie lenti di vetro in un tubo, per guardare gli astri o altri corpi lontani, che sembrano avvicinati e ingranditi.

TELÈSCOPO. V. Telescopio - m. sp. di moll. pettinibranchi, gen. troco; la cui conchiglia ha forma di torre o di vedetta, da cui si può osservar da lontano. 2 m. Sp. di pesci acant., fam. ciprinoidi, gen. ciprino; che in acqua limpida colpiscono l'occhio da lontano coi loro vaghi colori.

TELESFORIA - da Tilos tel-os

mistero religioso e pipo fer-o porto - iniziazione ai misteri. TELESFORO - da Tilos tel-os fine.

effetto e φέρω fèr-o porto - ep. di cosa che raggiunge sicuramente il suo fine.

Telesta. - da τελέω tèl-èo inizio ai misteri (di Eleusi, ecc.) iniziato ai misteri. 2 Chi riceveva gl'iniziati, li ammetteva ai misteri.

Telestèrio - da telém tel-én inizio ai misteri (di Eleusi, ecc.) luogo in cui si faceva l'iniziazione.

Teletàrca - da telet-è sacra funzione, cerimonia religiosa e doyo; arch-òs capo - supremo sacerdote nei misteri (di Eleusi, ecc.).

TELETICO - da Telés tel-és inizio ai misteri (di Eleusi, ecc.) ep. di opera o di autore che tratta

dei misteri.

\* Teliderma - da θῆλυς thèl-ys de-

Licato e Séqua dèrm-a pelle – gen. di moll. acefali, fam. najadi; che consistono in una pelle o membrana malle.

THLIFONO - da bilaua thèl-eia, thèl-ia femmine e voves fon os uccisione - m. gen d'ins. apt., fam. arecnidi; le cui femmine fanno punture velenose.

\*TELIGONO - da bilaux thèl-eia, thèl-ia femmina e vovi gon-è geneerazione, prolo - m. gen. di p. d., fam. urticee; cui si attribuiva la proprietà di agevolare l'ingravidamento delle donne,

TELIGONIA. V. Teligono - m. parte che sa la donna nella generazione.

\*Твимітва — da бало; thèl-ys femmina e мітра milra—gen. di p. m., fam. orchidee; i cui organi generatori feminiui sono involti in una specie di cappuccio.

TELIPOGONO - da θάλως thèl-ys femmins e πώγων pògon barba - gen. di p. m., fam. orchidee; il caii organo femminile o stilo ha l'estremità barbala.

\* TELITE, TELITIDE – da mai thel-è capessolo – infiammazione dei capessoli delle mammelle.

\* ΤΕΙΜΑΤΌΒΙΟ - da τίλμα, τίλματος tèlma, tèlmat-os palude e βίες bl-os vita - gen. di rett. batracii anuri; che vivono in luoghi paludosi.

\*TELMATÓFILO - da τέ μα, τέλματος têlma, tèlmat-os palude e φιλίω fil-ès amo - gen. d'ins. col. pent., fam. nitidularii; che si trovano in luoghi paludosi.

 TELMIA - da vicua tèlm-a palude - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; che stanno in siti paludosi.

\*Telmissa – da τίλμα tèlma palude – gen. di p. d., fam. crassulacee; che allignano in luoghi paludosi.

\*TELODERMA. V. Teliderma - gen. | nascita di alcuno. 7 Scomparti-

di rett. batracii, am. raniformi; distinti da una pelle molle.

\* TELONARCO - da τελώνης telòn-es gabelliere, doganiere e λρχός arch-òs capo - capo dei gabellieri, dei doganieri; direttore della dogana.

 Telónco - da δηλή thel-è capezsolo e όγκες ônk-os tumore - tumore al capezzolo delle mammelle.

TELONIO - da 4.05 tèl-os gabella - luogo ove si esigono le gabelle; dogana.

\* ΤΕLOPEA – da τῶι tèle lungi e ῶψ, ἀπὸς ops, op-òs occhio, viula – gen. di p. d., fam. proteacee; così dette per i loro bei fiori di un rosso vivo, che si vedono da lontano.

\*TELORRAGIA – da δαλή thel-è capeszolo e ρήγουμι règn-ymi rompo – emorragia del capezzolo della mammella.

"TELOTREMA - da Φπλή thel-è mammella, papilla e τρῆμα trêm a buco – gen. di p. a., fam. licheni; i eui apoteci hanno forma di papille o di puri che si aprono circolarmente.

\*TELOXIDE - da Tâce tèl-os fine e ¿ξis ox-ys acuto - gen. di p. d., fam. chenopodee; così nominate perchè l'estremità dei loro rami sono puntute.

TEMA - da tiu thèo, tema inusitato di viènpu tithemi pongo - soggetto che si prende a trattare. 2 m. Testo della scrittura che serve di principie ad un predicatere. 3 Radice primitiva di un verbo. 4 Forma verbale che si usa per indicare il radicale del verbo ne lia lingua ellenica la prima persona dell'indicativo presente, nell'italiana l'infinito presente, nell'ebraica il passato rimeto ecc.). 5 m. Aria su cui si compongono delle variazioni musicali. 6 m. Posizione in cui si trovano gli astri al momento della nascita di alcuno. 7 Scommarti-

mento amministrativo, provincia che gli antichi intendessero per tedell'impero bizantino.

Temi - dal coptico tmei giusto

- dea della giustizia.

\* ΤΕΜΝΆSPIDE - da τίμνω tèmn-o luglio e ἀσπὶς, ἀσπίδες aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins. col. tetr., fam. megalopidi; il cui scudo è frastagliato in cima.

\* Τεμνορόντε - da τέμνω temno taglio e εδεύς, εδέντες odús, odont-os dente - gen. di pesci acant., fam. syomberoidi; distinti da denti molto

acuti.

\* ΤΕΜΝΌΡΤΕΝΟ - da τέμνω tèmn-o taglio e πτερόν pter-èn ala - gen. d'ins. col. pent., fam. idrofili; le cui ale sono puntute in cima.

\* ΤΕΝΝΌΣΤΟΜΑ - da τέμνω têmn-o taglio e στόμα stôm-a bocca - gen. d'ins. col. pent., fam. malacodermi; che hanno la bocca in punta. 2 Gen. d'ins., fam. brachistomii; idem.

\*TEMNURO - da τέμνω tèmn-o taglio e τόρὰ ur-à coda - gen. di ucc., fam. corvidi; che hanno la coda muzza. 2 Gen. d'ucc., fam.

trigonidi; idem.

TENARE - dalla radice skt. dhå tenere in mano, contenere (skt. dhana che contiene, recipiente; anglo-sassone denu valle; ovvero da dhû scuoter forte, allontanare da sè (skt. dhan mettere in moto, spingere, gonfiare; coptico ten, tun sorgere, tun-es far sorgere, suscitare, erigere; sht. dhanu arco, banco di sabbia in mare, onda. che hanno comune l'idea di curvatura, sporgenza; it. duna monticello di arena sulla riva del mare) – a. cavità della mano, palma. 2 a. Cavità del piede, pianta. 3 Sporgenza che i muscoli corto-adduttore e corto-piegatore del pollice formano alla parte superiore esterna e superiore della mano, - Sembra

che gli anticli intendessero per lenare anche la parte carnosa sporgente interna della mano sotto al pollice o fra il pollice e l'indice. Certo si dava questo nome tanto a cavità, quanto a sporgenze della mano. I moderni lo applicano solamente ad una sporgenza. - Anche bit thin ha, come biva thènar, doppio senso, di cavità e di sporgenza; e significa cumulo, duna, covone, onda, fondo del mare.

TENESMO - da τείνω tèin-o, tin-o tendo, stendo - tensione o irrita-zione degl'intestini, che produce una continua voglia di evacuare con

uscita di poca mucosità.

TENIA - da τείνω tèin-o. tin-o tendo, stendo - estremità dell'infula con cui i sacerdoti si cingevano la testa; che serviva per legarla. 2 Nastro che attaccava insieme le due estremità di una corona, sia che fosse una ghirlanda di fiori o una onorificenza. 3 Nastro largo e piatto che si portava intorno alla testa per mantenere i capelli acconciati in una certa maniera. 4 Fascia che le giovani portavano sotto le vesti, sulla pelle, per sostenere le mammelle. 5 Fascia che separa il fregio dall'architrave, nell'ordine dorico. 6 Gen. di elm. cestoidi, tr. tenioidi; il cui corpo forma una specie di nastro; volg. verme solitario.

\*TENIANÒTO – da ταινία ten-la fascia e νώτος nòt-os dorso – gen. di pesci acant., fam. labroidi; la cui pinna dorsale è molto estesa e

si congiunge alla caudale.

\*TENIOCÁRPO - da τανία ten-la fascia e καρπός karp-òs frutto-gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee; il cui baccello è compresso, ha forma di fascia, di nastro.

TENIÒIDI - da raivia ten la faseia

e ildo: èid-os, id-os forma, somi- | strumento chirurgico per operare glianza - m. fam. di pesci acant.; il cui corpo è molto lungo e compresso, a foggia di fascia, di nastro.

\* TENIOPTERIDI - da raivia ten-la fascia e mripis, mripides pteris, pterid-os felce - gen. di p a. fuss., fam. felci: la cui fronda ha forma di nastro

\* TENIOSOMATI - da retvia ten-la fascia, nastro e σώμα, σώματις 50ma, sòmat-os corpo - sin. di temioidi.

\* Teniostema - da raivia ten-la fascia, nastro e gripa stèm-a stame - gen. di p. d., fam. cistinee : i cui filamenti degli stami sono compressi, a foggia di nastro.

· TENIOTE - da raivia ten-la fascia. nustro - gen. d'ins. col. tetr., fam. lamiarii: compressi a foggia di nastro.

\* TENIOTRIPE - da reivia tain-la fascia, nastro e toit, τριπός trips, trip-os tripe - gen. d'ins. tisanopteri, fam. tripsii; compressi, a ino di nastro.

· TENIURO - da ratifa ten-la fascia, nastro e cuoù ur-à coda - gen. di pesci condropt. fam razze; distinti da una fascia traversale alla base della pinna candale.

\*TENOFITO - da touv ten-on tendine e φύω fy-o genero - produvione di natura ossez e cartilaginosa, che si forma sui tendini.

\* TENORRAPIA - da TÉVOY LEN-ON tendine a prom rafe sutura - sutura dei tendini.

\*TENOTONIA - da zives tên-on tendine (in generale cosa tesa) e roun tom-è laglio, sezione – sezione dei tendini. 2. Operazione per tagliare un organo qualunque (muscolo, legamento, aponeurosi, ecc.) troppo teso o troppo corto.

\* TENOTOMO. V. Tenotomia - la tenotemia.

\* TENTIRIA - da Tivou tenth-o diroro e vice yr ion favo - gen. di ins. col. pent.. fam. tenebrioniti : che danno il guasto ai favi delle

TENTREDONE, \* TENTREDINE da tiêm tènth-o rodo e 18m èd-o mangio - gen, di ins. col. pent... fam terebranil, tr. tentredinei; formiti di un succhiello a sega con cui rodono per nutrifsi.

\* TEOBROMA - da 6.0; The ds Dio e Spouz brom-a cibo - gen. di p. d., fam. malvacee; volg. cacao; di cui si fa la cioccolata, squisita bevanda, degna di essere il cibo, l'ambrosia de Numi, secondo Linneo.

\*TBOBRONINA. V. Teobroma sosianza estratta dal cacao.

\* TEOCRATICO. V. Teocrazia che si riferisce alla teocrazia.

TEOCRAZIA - da bie; The-os Dio e xoarin krat-èo domino, governo (mozro; krat-os potere) - governo in cui dominano i ministri della religione in nome di Dio, i cui capi seno considerati come ministri di

\* TEODICEA - da & de The-os Did e dixa dik-e giustizia - parte della teologia naturale che ha per oggetto la giustizia di Dio e la Provvidenza. 2 Trattato di Dio e de suoi attributi.

- Trodolito (invece di Teodolico) da θιάσμαι the-àome vedo e δολιχό; dolich-ès lungo - strumento con cui si misurano le distanze nelle operazioni geodetiche.

\* TEODULIA - da Ocos The os Dio e δούλος dùl-os servo - servizio. culto alla divinità.

TEOFANIA - da Oco; The-os Dio e quivouat fen-ome apparisco apparizione di qualche divinità.

TEOFILANTROPIA - da Oct; The-os

Dio, φύλω fil-èo amo e άνδρωπος ànthrop-os uomo - religione che consiste nell'amar Dio e gli uomini; senza culto esterno.

\* TEOFILANTROPO. V. Teofilantropo - chi professa la teofilantropia, Teofilia. V. Teòfilo - amor di

Dio.

TEÒFILO - da Occs The-os Dio e φιλέω fil-èo amo - che ama Dio.

\*TEOFRASTEA - da Θεόφραστος Theofrast-os Teofrasto, celebre filosofo e botanico - gen. di p. d., fam. mirsinee, Ir. teofrastee. \* TEOFRASTEE. V. Teofrasto.

TEOGAMIE - da Ocos The-ds Dio e γάμος gam-os nozze - feste in memoria delle nozze di Proserpina

con Plutone.

TEOGONIA - da Ocos The-os Dio e youn gon-è generazione - generazione degli Dei; ramo della teologia pagana, che insegnava la genealogia e la figliazione degli Dei; titolo di un poema di Esiodo.

\*TEOLOGALE. V. Teologia - ep. delle virtù che sono più necessarie al cristiano (fede, speranza e carità).

TEOLOGIA - da Oto; The-os Dio e λόγος lòg-os discorso - scienza di Dio e de' suoi attributi.

Teológico. V. Teologia - relativo alla teologia.

TEOLOGO. V. Teologia - versato nella teologia.

TEOMACHIA - da Otos The-os Dio e μάχη màch-e combattimento guerra degli Dei.

TEOMANE. V. Teomania - m. che è impazzito per causa di religione. TEOMANIA - da Oco; The-os Dio

e μανία mania - m. follia religiosa. TEOPROPIA - da O:0; The-os Dio, ποο prò prima e iπος èp-os purola -

predizione, vaticinio ispirato da Dio; oracolo. TEOPROPO. V. Teopropia - vate,

profeta; che pronuncia oracoli.

Teorema - da duccio theor-eo esamino – proposizione di una verità speculativa, che debbe essere resa evidente per mezzo di una dimostrazione.

TEOREMATICO. V. Teorema relativo a teorema,

TEORÍA - da bezonas theaome. vedo - feste sacre in onore a Delfo. a Olimpia, a Eleusi, ecc.; cui intervenivano deputazioni mandate da Atene e da altre città elleniche.

TEORÍA, TEÒRICA - da bewegin theor-èo esamino - dottrina speculativa, che consiste nell'investigazione della verità, fatta astrazione dalla pratica.

Teòrico. V. Teoria nº 2 - relativo alla teoria. 2 Che scopre, espone, segue teorie.

TEÒRO – da θεάομαι the-àome veggo - m. gen. d'infus. sistolidi: forniti di molti occhi.

TEOSOFIA - da Ozo; The-òs Dio e σοφία sof-la sapienza - sin. di teologia. 2 Scienza di Div, de'suoi attributi e delle relazioni fra Dio e l'uomo, inspirata internamente a ciascuno, non rivelata da altri.

TEOSOFO. V. Teosofia - sin. di teòlogo. 2 Chi riceve, o pretende di ricevere, interne inspirazioni relative a Dio, a' suoi attributi, al culto che gli si debbe rendere.

TEOTÒCA - da Osòs The-òs Dio e τόχος tòk-os parto – madre di Dio; ep. di Maria madre di Gesû; lat. Deipara.

TERA - da réoas tèr-as mostro - m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di forme brutte, mostruose.

\*Terafòzii - da bàp thèr fiera e φάω f-ào apparisco - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi; forniti di mandibole sporgenti come i cignali.

TERAMNO - da τέραμνος téramn-os tetto - m. gen. di p. d., fam. leguminose; il cui calice ricopre la pic-

TERAPÈUTA - da θοραπείω therap-èno serro (skt. dh ri onorare, essere addetto) - setta di Ebrei, che vivevano molto austeramente, connacrandosi interamente al culto divino. 2 Anacoreti cristiani, in Egitto.

TERAPRUTICA - da διραπείω therap-èuo guarisco - parte della medicina che ha per oggetto la cura delle malattie, cioè indica i mezzi curativi per ciascuna malattia.

TERAPEUTICO. V. Terapeutica - relativo alla terapeutica.

\*TERAPEUTISTA. V. Terapeutica - che si applica alla terapeutica.

TERAPIA - da sepantion therap-èuo quarisco - cura medica.

 TERASIA - da τίρας tèras mostro - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; brutti, mostruosi.

TERATA - da ônçás ther-ào vado a caccia - m. gen. d'ins. col. pent., fam. colliridi; che vanno a caccia d'altri insetti.

TERATODE - da τέρας, τέρατος têrat-os mostro e είδος èid-os, id-os forma, somiglianza - m gen. d'ins. ortopt., fam. acridii; di forme brutte. mostruose.

\*Teratografia - da τίρας, τίρατες tèras, tèrat-os prodigio e γραφή, graf-è descrizione - descrizione di miracoli.

TERATOLOGÍA – da :έχας, τέρατος téras, térat-os mostro e κόγες lóg-os discorso – m. scienza delle anomalie nella organizzazione; divisa in regelale e animale.

TERATOSCOPIA - da τίρας, τίρατος têras, têral-os prodigio e σεπτίω skop-êo osservacione dei prodigi, degli spettri, delle ombre dei morti, dei fenomeni atmosferici ecc., per trarne pronostico sulle cose future.

\* TEREBINTACEE. V. Terebinto. TEREBINTINA. V. Terebinto – succo resinoso che si estrae dalle piante terebintacee; detto pure tre-

mentina. TEREBINTO - la forma più antica è repipulace, répulace teréminth-os, terminth-os, dal skt. tara, antico persiano tier, contico torh. acuto, penetrante), e skt. mid esser grasso, untuoso, liquefare (skt. mada liquore spiritoso o vinoso, seme virile: madhu liquore spiritoso o distillato, latte) premesso alla dentale un a prostetico, come nell'albanese ment succhio. - Quanto alla forma repibivece terebinth-os, o è un'alterazione di πρίμινος terèminth-os: ovvero è composta di due elementi, repisteréb-, forma secondaria della radice tri, e ivec inth-os semplice terminazione o affine all'albanese athe acido (penetrante) premesso il n prostetico – gen. di p. d., fam. terebintacee; da cui stilla la terebintina o trementina, liquido grasso, spiritoso, di odore molto acuto, penetrante.

\* TEREDILEA - da τιρπδών tered-òn tarlo e σκη yl-e legno - fam. d'ins. col. pent.; che forano il legno.

TEREDINA. V. Teredone - m. gen. di moll. acefali conchiferi; che ro-dono il legno; affine ai teredi.

TENEDINE. V. Teredòne - gen. di moll. acefali dimiarii; che rodono il legno dei bastimenti.

TEREDONE - da resse ter-éo rodo e sõe éd-o mangio - carie delle ossa. 2 Gen. d'ins. col. tetr., fam. colidii; che rodono il legno. 3 m. Gen. di moll. acefali; idem.

TERETE - da rapio ter-èo conservo - m. ligamento che mantiene fermo nelle cavità dell'acetabolo il capo del femore.

\* TEREVA - da θκοεύω ther-èuo

rado a caccia - gen. d'ins. dipt., | mén-o riscaldo - roccia composta fam. tipularii; che vanno a caccia [ di altri insetti.

TERIACA. \*TRIACA - dal skt. taraka che libera, che salvu, che trae di pericolo Itara che supera tutto, che salva : buono, eccellente) - elettuario composto di molte droghe, che si credeva una panacea per tutte le malattie.

TERIACALE. V. Teriaca - che si

riferisce alla teriaca.

TERIACARIA, V. Teriaca - nome specifico di varie piante che hanno odore simile a quello della teriaca.

\* TERIDIDI. V. Teridio.

TERIDIO – dim. di Oroco ther-ion hestia - m. gen. d'ins. apt., fam. aracnidi, tr. terididi; come dire bestioline.

\* Terrodexi - da trojov ther-ion bestia e Saxw dek-o, fut, Sakw dex-o mordo - morso di un animale velenoso.

\* TERIOGRAFIA - da enpior ther-lon bestiu, fiera e ypaph graf-è descrizione - descrizione delle fattezze e delle proprietà di una fiera, di una bestia (in generale).

\* TERIOTOMIA - da enoice ther-ion bestia e roun tom-è taglio - dissezione del corpo dei bruti.

\* TERIOTRÒFIO - da enpios ther-ion fiera e τρέφω trèf-o nutro - serraglio d'animali selvatici; vivajo di fiere.

\*TERITE - da ono ther bestia gen. d'ins. lepid., fam. diurni; di brutto aspetto.

\* TBRNA – da τερέω ter-èo foro – gen. d'ins. neuropt : che forano. polverizzano legni, stoffe ecc.

\*Termale - da bépun thèrm-e calore - ep. delle acque minerali calde.

TERMANTICO - da depuzivo therm-eno riscaldo - sm. di riscaldante.

di silice e di allumina che debbe la sna durezza e densità all'azione del fuoco.

TERME - da Ospy de therm-os caldo - sorgenti di acqua calda. 2 Bagni di acqua calda, per calore sia naturale sia prodotto da mezzi artificiali. 3 Edifizio pet uso di bagni pubblici o privati, caldi o freddi. d'acqua o di vapore.

\*TERMIATRIA - da beomos therm-os caldo e la reóc jatr-os medico arte di curare amministrando le

acque termali.

\*TERMICO - da θερμό, therm-òs caldo - sin, di calòrico. 2 Relativo al calorico.

\* TERMIDORO - da Ocoude therm-ds caldo e doscy dor-on dono - nome del mese di agosto, nel calendario della repubblica francese.

\*Terminologia - vocab. ibr. da termine e λόγος log-os discorso - dottrina dei termini proprii a una scienza, a un'arte.

TERMINTO. V. Terebinto.

TERMINTO - dalla radice skt. tar penetrare, estendersi di sopra (pratar ingrossare, estendere, allungare, innalzare - pra part. int.) e skt. mid esser grasso, untuoso, liquefáre (skt. mada liquido, madhu latte), aggiunto n prostetico come nell'albanese ment succhio - escrescenza sulla cute, tubercolo con una pustola in cima, dal quale, quando si rompe, scorre un umore corrotto (inflammatorio o sifilitico). Questo vocaholo ha il medesimo etimo di terminto o terebinto: solamente il primo elemento tar (ter) ha senso di altezza (tubercolo), invece che di odore (acuto, penetrante).

\* TERMODINAMICA - da blown therm-e calore e δύναμις dynam-is forza - scienza che tratta degli effetti \* TERMANTIDE - da θερμαίνω ther- | meccanici dovuti al calore, e del canici.

TERMO-ELECTRICITÀ. V. Termoclèctrico - elettricità eccitata da un somplice cangiamente di temperatura.

\* TERMO ELECTRICO - da Appet; therm-òs caldo e marrory èlektr-on rlectro - ep. dei fenomeni che risultano da correnti elettriche che provengono da variazione di tempe-

\* Termologia – da tipuis therm-ds e ilore e xoyog lòg-os discorso - dottrina del calorico.

\*Termologia, Sin. di terminologia.

"TERMONAGNETISMO - da Φιρμός therm-òs caldo e uzyviras magnèt es magnete - ramo dell'elettromagnetismo, che tratta della preduzione delle correnti elettriche per mezzo del calore.

\* TERMONETRICO. V. Termòmetro che si riferisce al termometro.

" Termonetro – da đipus thêrm-e calore e pirpov metron misura strumento proprio a misurare la temperatura dell'aria, in generale di un fluido in cui trovasi immerso, o di altre corpo che vien posto a contatto con esse.

\* Termometrógrafo – da (é)um culore, vitore metron misura e ypipo gráf-o scrivo – strumento che misura la temperatura e segua in un modo permanente il massimo ed il minimo grado che ha raggiunto in un tempo determ<del>inato</del>.

TERMOPILE, TARMOPILI - da 840μὸς therm-òs caldo e πύλη pyl-e porta - stretto passaggio, nel nomo o provincia di Focide e Locride in Grecia, fra la costa del mare Egeo e un prolungamento del monte Ela; così denominato dalle acque termali che si trovano in quei contorni.

\* TERMOPSIBE - da sipud; ther- thereur-es, risque tith emi pongo a

ralore prodotto dagli agenti mec- m.òs caldo e ou; ops-is asnetto gen. di p. d., fam leguminose; che hanno aspetto di lupino.

\* TERMUSCOPIO - da bioun thèrm-e calore e ozn.i . skop-èo osservo strumento acconcio ad osservare le uninime variazioni di temperatura: sorta di termemetro molto sensibile.

\*TERMOSTERESI - da bipun thèrm-e calure e arret a ster-èo privo sottrazione di calore.

 TERPNANTO – da τερπνὸς terpn-òs piacevole e árac anth es fiere gen. di p. d., fam. rntacee; distinte da fiori eleganti e di soave edore: scorrettamente ternanto.

TERPSICORE, \* TERSICORE - da τίρπο lerp-o, fut. τέςψω terps-o diletto e yepes chor-ès ballo - una delle Muse, che presiedeva alla danza.

Tesi - da biw th-èo, tema inusitato di riteru tith-emi pongo - proposizione che richiede una dimostrazione. 2 Dono offerto e sospeso nel tempio di qualche nume, per impetrarne una grazia.

Tesmororie. V. Tesmoforo solennità in opore di antichi tesmofori (Cerere, ecc.)

Tesmopóino. V. Tesmèforo - ep. di metro usato negl'inni che si cantavano nelle tesmoforie.

TESMOFORO - da ôsepà; thesm-òs legge e pipu fèr-o porto - legislatore: nome che si applica agli antichi civilizzatori e legislatori dei pepeli.

 Tesmología - da toqués thesm-ès legge e lárx lòg-os discerso scienza delle leggi. 2 Trattato delle leggi.

Tesmoteti - da beomás thesm-os legge e ribnu tita-emi faccio, pongo - pitole di sei arconti di Atene, custodi e conservatori delle leggi.

\* Tesóno – contratto da mezuçõe

αύρον aur-on oro - scrigno, cassa ove si tengono oro, argento e altri oggetti preziosi. 2 Oggetto prezioso.

TESPESIA - da θεσπίσιος thespès-ios divino - m. gen. di p. d.. fam. malvacee; utilissime come rinfrescante

\* TESSARADECAEDRO - da τέσσαρα tessara quattro, diza deka dieci e έδοα edr-a base, faccia - figura di quattordici angoli ed altrettanti

lati.

\*TESSARATOMA - da τέσσαρα tèssara quattro e τομή tom-è taglio. divisione - gen. d'ins. emipt., fam. pentatomiti; distinti da antenne divise in quattro articoli.

\*TESSARTRA - (invece di Tessaràrtra) - da rissapa tess-ara quattro e color arthr on articolazione gen. di p. a., fam. ficee desmidiee; che hanno per carattere distintivo una serie di quattro corpuscoli che si moltiplicano per divisione spontanea.

TESSERACONTERE - da TEGGEράκοντα tessaràkonta quaranta e έρέσσω er-ess-o remigo (δοω dr-o spingo) - nave da quaranta remi, venti per lato.

TETANO - da reívo tein-o, tin-o tendo (con epanadiplosi della lettera iniziale) - malattia caratterizzata dalla tensione convulsiva e dolorosa e dalla rigidità di tutti o di parte dei muscoli sottoposti all'impero della volontà.

\*Tetanòcera – da τείνω tèin-o, tin-o tendo (con epanadiplosi della lettera iniziale) e xipaç ker-as corno - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; che hanno corna lunghe, tese.

\* ΤΕΤΑΝΟΡΕ - da τείνω tèin-o, tìn-o stendo e δψ, όπδ; ops, op-òs aspetto - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: forniti di lunghe antenne.

TETI - dalla radice zenda dh a fare, operare o da 6 nutrire - di p. d., fam. conisere; il cui bac-

ultima classe del popolo ateniese. che viveva del lavoro delle braccia.

TETI . TRTIDE - dall'albanese deti mare - dea del mare, moglie dell'Oceano) e madre delle Oceanidi. 2 m. Gen. di moll. gasteropodi nudibranchi; marini. 3 m. Gen. di pol., fam. alcionii: marini.

TETRABÒTRII. V. Tetrabòtrio.

\* TETRABÒTRIO - da τετράς tetr-às quattro e Bospios bothri-on fossetta - gen. di elm. botriocefali. fam. tetrabotrii; forniti di quattro fossette o succhiatoi.

\*TETRABRANCHIATI - da TETPAC tetr-às quattro e βράγχιον brànch-ion branchia - ord. di moll. cefalopodi: forniti di quattro bran-

chie.

\* Tetracantico - da tetràs quattro e ázavoz ákanth a spina gen. d'ins. col. pent., fam. idrofili ; forniti di quattro spine.

\* TETRACARPEA - da respàs tetr-às: quattro e καρπὸς karp-òs frutto gen. di p. d., fam. dilleniacee; il cui frutto è composto di quattro-

follicoli polispermi.

TETRACERA - da reroàs tetr-às quattro e xípas ker-as corno - m. gen. di p. d., fam. dilleniacee; distinte da quattro capsule ricurve, a foggia di corno.

ŤETRACERI. V. Tetrácera – m. gen, di moll, nudibranchi; distinti

da quattro tentacoli.

\*Tetràchili – da remàs tetr-asquattro e ynàn chel-è tanaglia fam. di mamme: le cui zampe sono fornite di quattro unghie, p. e.

l'ippopotamo.

\* Tetrachiri - da retoàs tetr-às quattro e xeip chèir, chir mano ord. di animali primati; sin. di quadrumani o scimie.

\*Tetràcma - da retoùs tetr-àsquattro e axun akm-è punta - gen.

netti.

\*Tetrácno – da tetpás letr-ás quettro e kym achn-e gluma - gen. di p. m., fam. graminee: distinte da una sorta di gluma quadrivalva.

· Tetracócco - da respàs tetr-às quattro e xóxxoc kôkk-os coccola pericarpio, capsula, bacca che con-

tiene quattro grani.

\* TETRACOLIO. V. Tetracolo-cun. di p. a., fam. funghi; che consistono in filamenti formati di quattro articolazioni.

Tetracolo - da respàs tetr-às quattro e xulco kol-on membro periodo di quattro membri. 2 Stanza

di quattro versi.

Tetracòrdo – da tetore tetr-às quattro e zepon chord-è corda concordanza di quattro gradi, tuoni od intervalli; quarta. 2 Strumento musicale a quattro corde.

TETRADACTILI - da respec tetr-às quattro e δάκτυλος dàktyl-os dito m. gr. di ucc. trampolieri; i cui piedi sono forniti di quattro dita, tre davanti e uno di dietro.

 Tetradactilo, V. Tetradactili m. gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; distinti de quettro dita. 2 m. Ep. delle piante distinte da foglie digitate o divise in quattro parti a foggia di dita.

• Tetradecapodi - da τετράς leir-às quattro. Stea deka dieci e muc, ποδὸ; pus, pod-òs piede – st. cl. di crost. isopodi; distinti da quat-

tordici zampe.

\*TETRADECARÓNBO - da retpas tetr-às quattro, dez deka dieci e douboc romb-os rombo - figura geometrica formata di quattordici lati paralleli ed eguali.

\*TETRADÈNIA - da respès tetr-às quattro e kon aden glandula gen. di p. d., fam. labiate; il cui l

cello è terminato in quattro cor- | ovario ha quattro le bi nascosti sotto altrettante glandule.

> \* TETRADIA - da respec, respedece tetras, tetrad-os quattro, quarting - gen. di p. d., fam. sterculiacce; che hanno un calice quadripartito e quattro ovarii.

> \* TETRADIAPASON - da TETPÀS 1etr-às quattro e \* διαπασών diapason diapason - corda musicale, detta anche quadrupla ottava, o diapason ottava.

> TETRADINAMIA. V. Tetrudinamo cl. del sistema sessuale botanico. che comprende le piante tetradiname.

> · TETRADINITE. V. Tetradia min.: tellururo di bismuto: i cui cristalli sono ordinariamente formati di un gruppo simmetrico di quattro cristalli semplici.

TETRADIMO. V. Tetradia. m. gen. di p. d., fam. composte senecionidee; i cui capitoli hanno quattro fiori, forniti di un involucro di quattro fogliette, e producono quattro achene.

\* TETRADINAMO - da reroce tetr-as quattro e δύναμις dynam-is forza – ep. dei fiori che hanno sei stami, quattro dei quali sono più lunghi degli altri, e delle piante che producono tali fiori.

\*Tetradio - da tetpàs tetr-às quattro - gen. di p. d., fam. xantoxilee; i cui fiori sono disposti in

grappoli tetranuri.

\* Tetradònte – da 1110às, tetr-às quattro e όδους, όδόντος odùs, odont-os dente - gen di pesci condropt., fam. gimnodonti; la cui bocca

sembra fornita di quattro denti.
\* Tetradontio. V. Tetradonte gen. di p. a., fam. muschi, tr. tetrodontidi; i cui denti del peristomio sono disposti a quattro a quattro.

TETRADRACMO - da retoà; tetr-as

quattro e Spayn drakm e dracmu – moneta del valore di quattro dracme.

\*Tetraédro - da terpas telt-às quattro e sopa èdr-a faccia, base - solido, p. e. cristallo, compreso fra quattro faccia triangolari equilaterali.

TETRAETERIDE - da ratpàs tele-às quattro e étics èt-os anno - corso

ili qualtro, anni.

TETRAFARMACO - da τετρά; telr-às guattro e caρμαχον fârmak-on rimedio-rimedio composto di quattre ingredienti.

\*TETRAFIDO - vocab. ibr. da retpàs tetr-às quattro e lat. fin do divido, pass. fidi - gen. di p. a., fam. nuschi; il cul peristomio è diviso in quattro denti.

\*Tetrafillo – da τετράς tetr-às quattra e φώλον fyll-on foglia – op. di calice composto di quattre foglioline.

\*TETRAGINIA - da τετράς tetr-as quattro e του gyn-è donna, figpistillo - ordine di piante i cui fiori hanno quattro pistilli.

\*TETRAGINICO. V. Tetraginia -

\*TETRAGINO. V. Tetraginis - ep. di fiore che ha quattre pistilli, di pianta che ha fali fiori.

\*TETRAGNATO :- da mrpas tetras quattro e reasc. gnath-os mandibola - gen. d'ins. apt., fam. aracandi; fornit di quattro mandibole.

TERRAGONIA - da mroze tetr-às quattro e raviz gon-la angolo - m. gen. di p. d., fam. portulaces, tr. tetragomee; il cui frutto consiste in una noce con quattro cornetti o appendici membranose.

\*TETRAGONIES. V. Tetragònis.

\*TETRAGÒNICO - da rerpáyeros tetragon-os tetragono - relativo a

tetragono. | creste sporgenti alla base
\*Tetragonòpero - da τετράγωνος | coda, due per parte.

tetrigon-os tetragono e Ston der-e culto - gen. d'ins. col. pent., farm. earabici; il cui protorace ha forma quadrangolare.

TETRAGONO - da trepes tett-às quattro e veriz gon-la angulo - figura piana che ha quattro angulo quadrati. 2 m. Mascolo piano e quadrato, fra l'ischie e il gran tro-eantere. 3 m. Gen. di aval.; di forma quadrilatera. 4 m. Ep. del-l'aspetto di due pianeti, quando sono distanti fra loro di un quarto di circolo.

\* Tetragonoldi. V. Tetragoniero.

\* Tetragonoldepide da retpáromo; tetrágon-os tetragono e lexis,
lexido; lepis, lepid-os squama —
gen, di pesci foss, ganoidi; distinti
da squame quadrangolari.

\* TETRAGONOLOBO - da τετράγωνος tetragon-os tetragono e λοθό; lob-os baccello - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui baccelli sono forniti

di quattro larghe ali.

\*TETRAGONOPTERO — da verpavenes tetragon-os fetragono e respopterion ala — st. gen. di pesci, fam. salmoni; distinti da piune di forma smadrangolare.

\*TETRAGONOSTOMA - da retracyono; tetragon-os tetragono e crosa stom-a bocca - gen. di erost. decapodi brachiuri; la cui bocca ha forma

quadrata.

\*Tevragonotèca - da wrpáyowe; tetrágon-es tetragono e bixo thèteteca - gen. di p. d., fam. composte semeciomides; il cui involucro esterno è formato di quattro fogliette saldate alla loro base in forma di cupola tetragoma.

\*TETRAGONORO - da verpájove; tetrageno e obja ur-à coda - gen: di pesci acant., fam. mugilloidi, ir. tetragonoidi; distinti da quattro creste sporgenti alla base della coda due ner narta.

\*TETRAGRAMMA - da ratea; tetr-às | cl. di p. d.; che comprende le tequattro e ypapius gramm-è linea gon, di ech foss.; distinti da quattro fili di tubercoli delle aree fra gli ambulacri.

TETRAGRAMMITO - da ret;à; letr-às qualiro e prima, primares gramm-a, grammat-os lettera nome di Dio presso gli Ebrei, così detto perchè era composto di quattro lettere.

TETRALINO - da respec tetras quattro e sives lin-os filo - monile di perle di quattro fili.

\* TETRALEMMA - ua recia; tetr-às qualtro e Ainua lèmm-a proposizione - proposizione o conclusione

di quattro membri. TETRALOGIA - da respas tetr-às quattro - complesso di quattro componimenti drammatici dello stesso poeta (tre tragedie e un satiro o farsa).

TETRAMELA - da retpès tetr-às quattro e misses mellos membro - m. gen. di p. d., fam. daliscee; il cui cvirio aderente ha quattro placentarii.

TETRAMERI - da retore tetr-às qualiro e pásso mer-os parle - m. sez. d'ins. col.; che hanno solamente quattro articoli a tutti i tarsi. \*Tetramerio. V. Tetrameri gen. di p. d., sam. acantacee; il cui calice è divizo in quattro lobi eguali. 2 Gen. di p. d., fam. rubiacee; che hanno varie parti in numero quadernario.

TETRAMETRO - da cercic tetr-às quattro e mitpov mètr-on metro verso di quattro piedi.

\* TETRANICRA - da respic letr-is quattre e puzpos mikr-ès piccele -- gen. di p m., fam. orchidee; così dette perchè di otto masse polliniche che hanne i lore fieri . quattre sone piocelissime,

trandre.

\*Tetrandro - da tetoàs tetr-às quattro e avip, avois, aner, andr-is uomo, fig. stame - ep. dei fiori ermafroditi che hanno quattro stami eguali, e delle piante che producono siffatti fiori.

\* Tethanena - da terpas tetr-as quattro e viva nema filo - gen di p. d., fam. scrofularince; distinte da altre affini per aver quattro stami.

\*TETRANTO - da retoùs tetr-às quattro e ate; ànth-os fiore - gen. di p. d., fam composte; i cui capitoli sono formati ciascuno di quattro fiori.

\* Tetrantera – da tetpès tetr-às quattro e a dipa anther-à antera gen. di p. d., fam. laurinee; i cui fiori hanno quattre antere.

\* TETRAUDONTE - da reroze tetr-às quattro e όδους, όδόντος od-ús, odónt-os dente - gen. di pesci plectounati: le cui lamine d'avorio che guerniscono le mascelle sono divise da una sutura, in modo da presentare l'apparenza di due denti sopra e due sotto.

Tetraone – da titráco le-tr-àz-o grido forte, dalla radice skt. tar trepassare, tri penetrare, con epanadiolosi della lettera iniziale (τερέω, ropeio ter-èo, tor-èuo parlo con voce alsa, somora; skt. tåra senero, tuono alto; persigno te rane canto) - gen. di ucc. gallinacei, fam. tetraenidei: così nominati per il loro grido forte, strano, che si sente melto lontano, persine alla distanza di tre o cuattro miglia, e che talvolta rassomiglia alla voce sorda e cavernosa di un ventriloquo, o agli scoppii di risa di una persona cui si fa.il solletico. - Anche altri uceelli del medesime ordine dei gal-\* TETRANDUSA. V. Tetrandro - linace hanno nome dad loro grido: p. e. gallo dal skt. kal risonare | cui fiori sono pelosi o parbuti. e (skt. kalas sonoro); francese coq, inglese cock, celtico cok, skt. kukkutas, dal skt. kuc' risonare, gridare.

\* TETRAONICE. V. Tetrònico - gen. di rett. chelonii , fam. emidi; che hanno cinque dita per ogni piede, di cui solamente quattro sono forniti di unghie. 2 Gen. d'ins. col. eter., fam. vescicanti; che hanno

quattro unghie per zampa. \* TETRAONIDEI. V. Tetraone.

\* TETRAOTIDE - da τετράς tetr-às quattro e οὖς, ὼτὸς us ot-ὁs orecchia – gen. di p. d., fam. sinanteree ; il cui involucro è accompagnato da quattro brattee od orecchiette.

\* Tetrapelta - da τετράς tetr-às quattro e πίλτη pèlt-e scudo - gen. di p. m., fam, orchidee; le cui quattro masse polliniche dei fiori sono globulose, quasi a foggia di scudo.

\* Tetrapètalo – da τετράς tetr-às quattro e πίταλον pètal-on petalo ep. di corolla, di fiore che ha cinque petali.

\* TETRAPILO - da retoàs tetr-às quattro e nilos pil-os cappello gen. di p. d., fam. oleacee ; distinte dai quattro lobi del lembo della corolla piegati a forma di cappuccio.

\* TETRAPLODÒNTE – da τετράπλους tetrapl-us quadruplo (τετράς tetr-às quattro e πέλω pel-o sono) e όδους, οδόντος odùs, odont-os dente - gen. di p. a., fam. muschi; i cui sedici denti del peristomio sono disposti a quattro a quattro.

TETRÀPODI - da τετράς tetr-às quattro e πους, ποδός pus, pod-òs piede - m. div. di pesci gnatodonti squamodermi; che hanno due paja di membri.

\* TETRAPÒGONO - da τετράς tetr-às quattro e πώγων pògon barba - quattro e åjons àrr-en maschio, fig. gen. di p. m., fam. graminee; i stame - gen. di p. m., fam. gra-

disposti in quattro ordini o serie. \*Tetrapoma - da τετράς tetr-às quattro e πώμα pòm-a opercolo gen. di p. d., fam. crucifere : i cui

frutti consistono in piccoli baccella con quattro valve.

TETRAPORA - da rerpas tetr-as quattro e πόρος por-os passaggio m. gen. di p. d., fam. mirtacee; le cui antere sono suddivise in quattro loggette, che si aprono per un piccolo passaggio.

\*TETRAPTERIDE. V. Tetrapterigio - gen. di p. d., fam malpighiacee; i cui frutti sono guerniti di quattro ali o appendici membranose.

\* TETRAPTERIGIA. V. Tetrapterigio - gen. di p. d., fam. crucifere: i cui baccelli sono forniti di quattro ali o appendici membranose.

TETRAPTERIGE, \*TETRAPTERI-GIO - da τετράς tetr-às quattro e πτέρυξ, πτέρυγος pteryx, pteryg-os aletta, pinna - m. ep. di seme con quattro alette o appendici membranose, o di pesce con quattro pinne.

\*Tetrapturo - (invece di tetrapteruro) da respàs tetr-às quattro, πτιρόν pter-on ala e σύρα ur-à coda - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; la cui coda ha due piccole ali o creste per parte.

TETRARCA - da Terpas tetr-às quattro e apyès arch-òs capo governatore di quattro provincie. 2 Governatore della quarta parte di uno Stato. 3 Capo di una tetrarchia.

TETRARCHIA. V. Tetràrca - regione divisa in quattro provincie. 2 Quarta parte di uno stato governata da un tetrarca. 3 Corpo composto di quattro lochi o compagnie.

\*TETRARRENA - da TETPÀS tetr-às

stami.

\* Tetrarrinco – da tetpác tetr-às quattro e púzzos rynch-os becco - gen. di elm.; forniti di quattro uncini retrattili.

• Tetrastefano – da tetpès leir-ès quattro e origanes stéfan-os corona - gen. di pol., fam. asterie; forniti di quattro file di tentacoli.

Trirasillabo – da 11103: letr-às quattro e συλλαδή syllab-è sillabu - composto di quattro sillabe.

TETRASONO - da rerias tetr-as quattro e onua som-a corpo - m gen, di pesci plectognati, fam. sclerodermi; di forma quadrangolare.

\* TETRASPORA - da TITPOS telr-às quattro e omipà spor-à spora - gen. di p. a., fam. ficee; le cui spore sono disposte quattro a quattro.

\*TETRASTEMMA - da respas tetr-às quattro e στίμμα stèmm-a corona – gen di elm. acquatici; che hanno quattro macchie oculari.

Tetrastico - da 1117è; letr-às quattro e atiyoc stich-os verso, serie - strofa o componimento di quattro versi. 2 m. Ep. di frutto con quattro ordini di semi, e di pianta che produce tali frutti.

° Tetrasticno – da terpés tetr-às qualtro e oriyua stigma - ep. di fiore che ha quattro stigmi, di pianta che ha tali fiori.

TETRASTILO - da rerocc tetr-às quattro e στύλος styl-os colonna edifizio che ha quattro colonne nel prospetto.

\* TETRATECA - da reroas tetr-as quattro e bixn thèk-e teca - gen. di p. d., fam. tremandree; distinte dalle antere divise in quattro logge e dalle due logge dell'ovario partite ciascuna in due.

\* TETRATILACIO - da respès tetr-às quattro e bixaxee thylak-os sacco -

minee; i cui flori hanno quattro corolla ha quattro protuberanze. a guisa di sacchetti, alla base.

TETRATOMA - da respàs tetr-àsquattro e reui, tom-è taglio – m. gen d'ins. eter., fam. diaperiali; le cui antenne sono divise in quattro articoli.

TETRATONO - da respàs tetr-às auattro e vésec ton-os tono - intervallo di quattro tuoni; sesta minore.

TETROBOLU - da rerpa; tetr-às quattro e ¿60), obol-òs obolo - moneta attica da quattro oboli.

\* TETRONCO - da rerpas tetras quattro e ópus dnk-os uncino gen di p m , fam. juncaginee; i cui semi sono forniti di tre pungoli o uncini.

\* Tetronico - da tetoàs tetr-às quattro e ovet, overes dayx, daych-as unghia - gen. d'ins. apt. fam. aracnidi acarii; le cui zampe sono fornite di quattro unghie.

\*TETTIGOMIIA - da téttuk, tétτυγο; tettyx, tettyg-os cicala e μυΐα my-la mosca – gen. d'ins. emipt., fam cicadii; che somigliano alle cicale e alle mosche.

\* TETTIGONIDI. V. Tettigonio.

TETTIGONIO - dim. di rétrut, :4:τυγος tèttyx, tèttyg-os cicala - m. gen. d'ins. emipt., fam. fulgorii, tr. tettigonidi; simili alle cicale.

Teucrio - affine al skt. takila medicina (takira cangiato l in r). che sembra derivare dalla radice tak sostenere (nel greco so en invece di a) - gen. di p. d., fam. lahiate; che entrano nella compo-sizione della teriaca

Teurgia - da 9005 the-08 Dio es legov èrg-on opera - scienza occulta, sorta di magia usata massime negli ultimi secoli del paganesimo; per mezzo della quale gli adepti pretendevano di porsi in relazione colla gen. di p. d., fam. violarie; la cui divinità e coi genii benefici, e diprodurre, col loro ajuto, effetti so- | - Le due forme dell'antica tiara si prannaturali. | - Le due forme dell'antica tiara si prannaturali.

TEÙRGICO. V. Teurgia - relativo

alla teurgia.

TEÙRGO. V. Teurgia - che conosce, esercita la teurgia.

TEUTIDE - da revôic, τευδίδες teuthis, teuthid-os piccola spada m. gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; che hanno la coda a foggia di piccola spada.

TEUTII, \* TEUTIDINI – da τευθίς teuth-is seppia – m. fam. di pesci

acant. foss.

\* ΤΕυτόρςι - da τωθίς teuth-is seppia e ὄψις òps-is aspetto - gen. di moll. cefalopodi foss.; che rassomigliano alle seppie.

TIARA - dalla radice skt. tar penetrare, trapassare (skt. tara, antico persiano tier, coptico torh acuto: coptico ter, persiano tar punta; skt. tira, persiano tir, francese tr-ait dardo), ovvero estender i di sopra qualche cosa (pratar estendere, allungare, innalzare: pra part. intens. - lat turris torre) - a. (in generale) cosa alta, o che finisce in punta, p. e. la cresta dell'elmo. 2 Berretto frigio, cioè berretto che usavano i Frigii e usano tuttavia gl'Istriani, il quale finisce in una punta curva, simile al corno del Doge di Venezia, ch'era l'antico berretto veneto. 3 Calzatura di capo degli antichi Persiani e di altri popoli orientali, alta, massiccia; πίλημα πυργωτοι pilema pyrgoton cappello turrilo, come la chiama un antico; che trovasi rappresentata nei bassi rilievi di Persepoli e nel mosaico della battaglia d'Isso trovato a Pompei. A m. Corona del papa, che consiste in una mitra circondata da tre corone con un globetto in cima. 5 m. Nome specifico di alcune corchiglie, per

conservano tuttavia in Rumania. La caciula dei Munteni o Rumani al di qua del Milkov, impropriamente detti Valacchi, ha presse a poco la forma della tiara dei bassi rilievi di Persepoli. Al di là del Milkov, in Moldavia, la caciula

è persettamente il berretto frigio o veneto antico o istriano.
\* TIARIDIO - dim. di πάρα tiàr-n - gen. di p. d., fam. borraginee; i cui frutti sono noci simili a pic-

cole tiare.

\*Tiarocera - da τιάρα tiàr-a e είρας kèr-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; le cui antenne arieggiano ad antiche tiare...

THARODE - da τιάρα tiàr-a e είδος eid-os, id-os forma, somiglianza m. gen. d'ins. emipt., fam. reduvidi, che hanno la testa a forma di tiara.

\*TICOBATA - da τεῖχος tèich-os, tìch-os muro e βάω b-ào vado gimnasta che col mezzo di certi calzari saliva su per i muri.

\* Τισοποσικα – da τείχει tèich-os, tich-os, muro e δρέμω drèm-o corro (δρόμως dròm-os corso) – gen. di ucc. arrampicatori; che corrono su per le anfrattuosità delle roccie e per le muraglie rovinate, per mezzo delle sue unghie che sone grandi o forti.

\*Tifa - da rives tif-os stagne, palude - gen. di p. m., fam. tifacee; che prosperano nelle acque stagnanti.

\*TIFACEE. V. Tifa.

\*TIFICO - da Tupos tyf-os tifo -

che si riferisce al tifo.

Tifio – da τίφες tif-os stagno, palude – m. nome specifico d'insetti e di rettili che abitano luoghi paludosi.

somiglianza di forma con una tiara. TIPLINA - da rughos tyli-de cieco

occhi. TIFLINO - da roplo; tyfl-de cieco

-gen dirett. saurii, fam scincoidi;

ciechi.

\* TIPLODICLIDITE - da rusilés tyfl-de riero e diexis, diexidos diklis, diklid-os porta a due battenti - infiammazione della valvola iliocecale.

TIFLOPE - da Turios tvili-os cieco e ώψ, ώπες ops, op-às occhio – ms. gen, di rett intermedii fra i saurii e gli ofidii, fam. tiflopii; i cui orchi sono rudimentali o nascosti sotto la pelle. \*TIFLOPII. V. *Tiflope*.

Tiro - dalla radice skt, stabh, sthubh essere attonito, stupido (da cui stup-ore, stup-isco), eliminato s: ovvero da ropccuat, reτύρωμαι tyf-dome, te-tyf-ome deliro, n da túte tyf-o ardo - malattia d'infezione del sangue, caratterizzata da | febbre violenta remittente e il più: delle volte da coma o da delirio.

"Tipoemia – da 1996; tyfos tifo e alua em-a sungue - alterazione del sangue per mezzo delle sostanze

o dei miasmi putridi.

TIFOIDE, TIFOIDEA - da TOPES tyf-os tifo e sides èni-os, id-os forma, somiulianza - che rassomiglia al tifo; ep. di affezioni acute che presentano fenomeni simili a quelli del tifo.

 TIFOMANIA — da τύφος tyf-os tifo e navía mania - delirio cagionato

dal tifo.

 Tifône - dalla radice skt. dhû scuotere violentemente, soffiare (dhupay annuvolare, oscurare), e da rice tyf-o ardo (skt. tap ardere, tup offendere, distruggere) - procella; vento impetuoso, vorticeso, che porta nerì nugoloni, da cui scoppiano fulmini; uragano.

- m. gen. d'infus. sistolidi ; senza | skt.-zendo tig'essere acuto, acuire. zendo tighri dardo (che avrà avuto probabilmente anche il senso di veluce; come áxi, allè punta e axis ok-vs veloce, dalla radice aria a c penetrare; o come skt. tir-a dardo persiano tar acuto, e skt. turas veloce , tură velocită) - gen. di mamm. carnivori , fam. feli ; così detti per l'acutezza dei denti e per la velocità del corso.

\* Tigridia - da riyos tigr-is tigre e tides éid-os, id-os forma, somiglianza - gen. d'ins. lepid., fam. diurni; picchiettati a guisa di pelle di tygre. 2 Gen. di p. m., fam. iridee; distinte da grandi fiori di colore scarlatto e tigrati o macchiati di giallo.

\* TILACANTO - da δύλακος thylak-os sarco e soci ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui fiori sono inviluppati da larghe

brattee.

\* Tilacina - da 60).axis thylak-os sacco - gen. di mamm. marsupiati. carnivori; forniti di un sacco per riporre i parti, come gli altri marsupiali.

Tilacio – dim. di búlaxes thylak-os sacco - m gen. di p. d. . fam capparidee; il cui calice ha forma di un succhetto e si apre con un taglio traversale.

TILACITE - da búxaxes thylak-os sacco - m. gen. d'ins. col. tetr.; fum. curculionidi; che hanno forma di sacco. 2 m. Gen. di p. d., fam. genzianee; distinte da corolle a sacchetto.

\* TILALOSPERMA - da búltimos thylik-os sacco e σπίρμα spèrma seme - gen. di p. d.; fam. cariofillee; i cui semi sono coperti da una pelle a forma di sacchetto.

\* TILANTO - da túlos tyl-os callo e avec anth-os fiore - gen. di p. il., Tigne - da zendo tighra acuto, fam. ramnee; distinte dalle cinque -divisioni del calice internamente e somigliano nella forma a quelle callose in cima.

TILLÒMA - da τύλος tyl-os callo - callosità. 2 m. Gen. di p. d.. fam. composte; le cui foglie sono spatulate e hanno l'orlo calloso.

\* Tilòcero - da τύλος tyl-os callo -e χέρας ker-as corno - gen. d'ins. col. pent., fam. teleforidi; le cui antenne sono grosse, callose.

TILODE - da τύλος tyl-os callo e είδος èid-os forma, somiglianza m. gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che presentano delle caldosità.

\* TILODÈRO – da τύλος tyl-os callo e δίρος der-os pelle - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; che hanno pelle callosa.

\* TILOFORA - da túlos tyl-os callo e φέρω fêr-o porto - gen. di p. d., fam. apocinee; che hanno le antere terminate da una membrana callosa.

\* Τιμόρορι – da τύλος tyl-os callo e πούς, ποδος pus, podos piede fam. di rett. chelonii: che hanno zampe callose.

Tilosi - da τύλος tyl-os callo --callosità.

\* Τιμόςτιμο – da τύλος tyl-os callo e στύλος styl-os stilo - gen. di p. m., fam. orchidee; il cui stilo è calloso.

\* Tilòstoma – da τύλος tyl-os callo e στόμα stòm-a bocca - gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; il cui peridio papiraceo, calloso, si apre in cima.

Timbra - da 6000 thvo odoro gen. di p. d., fam. labiate; molto odorose.

Timelèa - forma secondaria del skt. dham liquefare, bruciare; ovvero da dham e da idaía el-éa olivo – gen. di p. d., fam. timeliacee ; le cui foglie sono piene di un umore viscoso, amaro, caustico, foglie simili a quelle del timo.

dell'olivo.

Timele - da bow thy-o sacrifico o da θυμιάν thym-iao profumo, sorta di piattaforma quadrata, che s'innalzava nel mezzo dell'orchestra dei teatri ellenici: altare consacrato a Bacco.

\* TIMELEACÈE. V. Timelèa.

\* TIMENO - da 60µcs thym-os timo uno dei principj che formano l'essenza aromatica estratta dal timo; l'altro dicesi timòlio.

TIMIAMA. V. Timo - profumo: incenso.

Timio - da riur tim-è prezzo - m. gen. d'ins. lepid.. fam. notturni : molto belli. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; idem.

TIMITE - da θύμος thym-os timo vino in cui fu infuso del timo.

Timo - da θυμιάω thymi-do profumo (skt. dham esalare; dhûma fumo, esalazione, pianta di gen. incerto, probabilmente aromatica; forme secondarie del skt. dhû agitare qua e là, rapidamente ; del pari che il skt. dhùr muoversi, da cui il lat. thus, thur-is incenso) -– gen. di p. d., fam. labiate; aro-

matiche. Timo - dal skt. dham soffiare, che probabilmente significava anche gonfiare, per analogia a φυσάω fys-ào, che ha il medesimo doppio senso (φύσα fys-a vescica) - a. tubercolo, vescica piena di umore corrotto alla palma delle mani, alla pianta dei piedi, alle natiche, alle parti genitali, ecc. 2 m. Corpo oblungo, a foggia di ghianda, situato dietro lo sterno, alla parte superiore del collo, nei bambini sino all'età di uno o due anni.

\* Timofilla - da touce thym-os timo e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. corimbifere; che hanno

Timòlio, V. Timèno.

\*TIMOPSIDE - da bouce thym-os timo e obis ops-is aspello - gen. di p d., fam. ipericinee; che somigliano al timo.

TIM

\*TIMPANICO - da TÚLKESEV TVMpan-on timpono - che si riferisce alla cavità del timpano nell'orecchio. \* TIMPANIFORME - vocab. ibr. da τύμπανον tympan-on timpano forma - che ha forma di timpano.

TIMPANISTA - da tiurques tympan-on timpano - che suona il tim-

TIMPANITE, TIMPANITIDE - da τύμπανον tympan-on limpano - gonfiezza dell'addome cagionata dall'accumulazione di gas nel canale intestinale o nel peritoneo; così detta perchè la pelle diventa tesa come quella di un timpano, o perché produce flatuosità.

\*TIMPANITICO. V. Timpanite affetto di timpanite.

Timpano - affine al lat. tuba tromba, al copt. tap corno, premesso al p un m prostetico e aggiunta la terminazione an (da τύπω twp-o, tema inusitato di τύπτω typt-o batto; oppure voci onomatopeiche) - strumento musicale di suono strepitoso. 2 m. Cavità fra il condotto auricolare e il labirinto. costituente l'orecchio medio: membrana liscia, sottile, trasparente su cui viene a battere l'aria portata tal canale dell'orecchio. 3 Spazio di un frontone architettonico compreso fra il triangolo formato dalle due cornici e dalla base. 4 m. Macchina idraulica in forma di ruota. che serve ad innalzar l'acqua.

\*TINOBATA - da siv thin lido e βάω bào rado - gen. d'ins. col. eter., fam. pimeliarii; che si trovano sui lidi del mare.

solfo e šouž osm-ė odore - gen. di mamm, carnivori, fam, mustele: che puzzano di zolfo.

Tipo - si fa da alcuni etimologisti derivare dal skt. tup colpire τύπω typ-o tema inusitato di τύπτω typt-o batto, colpisco). Si osservi però 1) che, secondo i dizionarii di Wilson e di Böthlingk e Roth, il skt. tup. o tubb pon ha senso di colpire, ma piuttosto di ferire, di offendere o uccidere con un colno: 2) che questo etimo può convenire a tipo nel senso di colpo. che ha talvolta nell'ellenico, senso che non è usato nelle altre lingue d'Europa, ma non già a tipo, come sinonimo di forma ecc. Probabilmente deriva dal akt. tu. tav-iti. tau-ti potere, valere, mettere in atto: zendo tu, tav-an, armeno tev-el, pehlvi tubân; insomma da una forma ipotetica secondaria skt. tup; nel senso di mettere in atto, per analogia a tup, tubli offendere con un colpo, uccidere ecc... dalla medesima radice tu in questo ultimo senso (fr. tuer), che ha oltre quello di potere, ecc. - Infatti τύπος typ-os è sinonimo di μορφη morf-e o di sidos eid-os, id-os, ch'è (secondo Aristotele) entelechia (cioè attuazione) per cui la materia diventa qualche cosa che di per sè non sarebbe (V. Aristotele, Dell' Anima, lib. II, capo I, e in questo Dizionario, il vocabolo entelechia) - forma. 2 m. Ep. del genere naturale che possiede nel più alto grado i caratteri di una famiglia e che spesso le da il nome. 3 m. Ep. della specie che possiede al più alto grado i caratteri del genere. 4 Carattere di una malattia: ordine in cui si mostrano e si succedono i sintomi di essa. 5 Figura dell'Antico Testamento o simbolo dei misteri della nuova \* Flosmo - da beier théion, théion llegge, 6 m. Carattere spiceato in letpressa sopra una delle faccie di una medaglia o di una moneta. 8 Decreto degl'imperatori di Bisanzio in cose di religione, formola a cui ordinavano che ognuno conformasse la sua condotta 9 m. Carattere di metallo (piombo e antimonio ecc.), che porta in rilievo una lettera o altro segno, per la stampa.

\*Tipografia - da τύπος typ-os lipo e γράφω graf-o scrivo - arte della stampa. 2 Officina ove si stampa, stamperia, 3 Insieme di tutte le arti che occorrono alla stampa (fonderia di caratteri, composizione tipografica ecc.).

\* TIPOGRÀFICO . V. Tipografia che si riferisce a tipogratia.

\* TIPÒGRAFO. V. Tinografia che esercita la tipografia. 2 Proprietario di una tipografia.

\* TIPOLITO - da τύπος typ-os tipo e λίθος lith-os pietra - impressione di corpi organizzati, foglie, insetti ecc., in uno strato pietroso.

\* TIPOLITOGRAFIA – da τύπος typ-os tipo, λίθος lith-os pietra e γράφω graf-o scrivo - stampa con una pietra litografica, sulla quale furono improntati caratteri mobili compaginati.

TIRANNIA, TIRANNIDE, V. Tiranno - autorità, governo di tiranno: atto tirannico.

\*TIRANNICIDA - vocab. ibr. da τύραννος tyrann-os tiranno e. lat. cædo uccido - uccisore di un tira nno.

\* TIRANNICIDIO. V. Tiranzicida -nccisione di un tiranno

TIRANNICO. V. Tiránno - relativo a tiranno; proprio di tiranno.

TIRANNO - dalla radice skt.-zenda tar prender padronansa, dominare skt.-zendo tara superiore: skt. tura potente, prepotente; arm.

teratura o in morale 7 Figura im- tir-el, tiran-al regnare, dom:nare : turco tur-a , irl. tuir . tiarn-a signore, princepe - a. signore, dominatore, principe, re (nel qual senso Giove fu detto tiranno degli Dei). 2 Che si appropria inginstamente un dominio, o che lo esercita con violenza e crudeltà. 3 m. Gen, di ucc. passeri, fam. acchiappamosche; di carattere battagliero e poco socievole.

\*TIBEO-ARITENOIDEO. V. Tiredide e Aritenòide - che si riferisce alle cartilagini tiroide e aritenoide.

\* TIREOCELE - da θυροειδής thyro-eid-ès, thyro-id-ès tiroide e xnxn kèl-e tumore, ernia - tumore della cartilagine tiroide. 2 Ernia della membrana mucosa della laringe.

\* TIREOCORIDE - da fusión thyr-eds scudo e xópic kôr-is cimice - gen, di ins, emipt,, fam, scutellerii; sorta di cimici rotonde, a foggia di scudo. \* TIREO-EPIGLOTTICO. V. Tireoide e Epiglòtta - che appartiene alla cartilagine tirenide e all'eniglotta.

\*TIREOPARINGEO. V. Tiredide e Faringe - che si riferisce alla cartilagine tíreoide e alla faringe.

TIREOFORA - da buped; thyr-eds scudo e φέρω fer-o porto - m. gen. d'ins. dipt., fam: atericeri : che hanno forma rotonda, di scudo

· TIREOIDE (érroneamente tiroide) - da bupiòs thyr-eòs scudo e sidos èid-os, id-os forma – m. nome od epiteto della maggiore delle cartilagini della laringe, che ha forma di scude; volg. pomo d'Adamo. 2 m. Glandola o corpo tireoide: organo bilobato, di tessuto spugnoso, che copre la parte anteriore ed inferiore della faringe e i primi anelli della trachea.

\* TIBBOIDEO V. Tiredide - che si riferisce alla tiroide.

\*TIREOIDITE V. Tiredide - infiammazione della tiroide.

alla cartilagine aritenoide.

TIREOPO - da Queos thereds scudo e moje pus piede - gen. d'ins. imenopt., fam. crabronii; le cui zampe sono grosse in cima, a foggia di scudo.

TIREOSARCOMA. V. Tiredide e Sárcoma - sarcoma della tireoide.

 TIREÓSOMA - da buocós thyr-eós scudo e σώμα sóm-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. peltidi; grossi, a forma di scudo.

\*TIREOSTAPILINO. V. Tiredide e Stafilino - che si riferisce alla cartilagine tireoide e all'ugola.

TIROPAGO - da Tuode tyr-ds formaggio e paya lag-o mangio - m. gen. d'ins. dipt., sam. atericeri; che rodono il formaggio.

\* TIROGLIFO - da Tuxò; tyr ds formaggio e γλύφω glyf-o scavo - gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii; che rodono il formaggio.

\* TIROIDE. V. Tireoide.

\* TIRSACANTO - da topoco thyrs-os tirso e kua-da akant-a spina gen, di p. d., fam. acantacee; i cui fiori sono disposti a tirso terminale.

 Tirsànto – da 66pore thyrs-os tirso e a &; anth-os fiore - gen. di p. d., fam. leguminose; i cui fiori

sono disposti a tirso.

\* TIRSIA - da 600000: thyrs-os tirso - gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno le antenne a tirso.

Tirso - dal coptico tar cima, parte più alta, estrema di un ramo d'albero (affine a sa). de thal-os ramo frondoso, cangiato r in l), aggiuntos paragogico - ramo d'albero frondoso, attorcigliato di pampini e di ellera, talora con una lampada in cima; ovvero lungo bastone con in cima una pigna, un gruppo di fo- n-os frangia e mesco pter-on ala

\*TIREO-JOIDEO. V. Tiredide e glie di vite o di edera; che si por-Joide - relativo all'osso joide ed tava nelle processioni di Bacco. 2 m. Forma particolare di fioritura. in cui i fiori sono disposti a granpolo, a pedicello ramoso, quelli di mezzo essendo più lunghi di quell. in alto e al basso. - E sin. di torso. che i dizionarii definiscono e fusto di alcuna pianta solamente nella sommità vestito di foglie e di fiori ».

TIRSOFORO - da dúpoco thyrs-os tirso e sipo fer-o porto - che porta un tirso, nelle feste di Bacco.

TIRSOIDE - da Oposs there-os tirso e sides èid-os, id-os forma, somiglianza - m. fioritura a tirso.

 TISANA – alterato da ππισάνη ptisan-e (mrioou pliss-o pesto) - pozíone refrigerante che gli antichi facevano con orzo pesto. 2 m. Pozione medicinale qualunque, il cui reicolo è l'acqua.

\* TISANANTO - da 66 gave; thysan-os frangia e &&; anth-os fiore - gen. di p. a., fam. epatiche; i cui rami si dividono e si suddividono, e so-

migliano a frangie.

Tisàno - da búgaves thysan-os frangia - m. gen. di p. d., fam. terebintacee; i cui nocciuoli sono involti in una tunica frangiata.

\* TISANOCARPO - da Ouraves thysan os frangia e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. crucifere; il cui baccello è orlato di un'ala membranosa.

 Tisanomitrio - da θύσανος thysan-os frangia e uitoa mitra - gen. di p. a., fam. muschi; la cui mitra

o caliptra è frangiata.

\*TISANÒPODA - da 660 avos thysan-os frangia e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - gen di crost. decapodi macruri; i cui piedi sono cinti alla base dalle branchie, onde pajono frangiati.

\*Tisanòpteri – da 665avos thysa-

tali sono fornite di frangie seriche.

\* TISANOTÈCIO - da 60000000000 thysan-os francia e bixn thèk-e teca gen. di p. a., fam. licheni; i cui apoteci sono guerniti di lobi disposti a ventaglio.

\* TISANÒTO (invece di Tisanonòto) - da dúszvos thysan-os /rangia e νώτος not-os dorso - gen. di p. m., fam. asfodelee; il cui pericarpio ha il dorso delle divisioni frangiato.

\*TISANTO - da ôic this mucchio e avec anth-os fiore - gen. di p. d., fam. crassulacee; i cui fiori sono

disposti in glomeruli.

Tisanùri – da 6600 avoc thysan-os frangia e coca ur-à coda - m. ord. d'ins. apt. exapodi: la cui coda è fornita di piccole appendici filiformi, che scattano a guisa di molle, e con cui l'insetto cammina a salti. \* Tisi. Tisico. V. Ftisi. Ftisico.

TISIFÒNE - da víou tis-is punizione, vendetta (τίω tì-o punisco, vendico) e vovos fon-os uccisione una delle Furie, che punisce col rimorso gli omicidi.

\*TITANATO. V. Titano - combinazione dell'acido titanico con una base.

TITANO - da Titan Titano - m. metallo, che non si fonde. che resiste alla fusione.

TITANICO. V. Titano - proprio dei Titani. 2 m. Grandioso, terribile. 3 m. Ep. di acido formato dalla combinazione del titano coll'ossigeno.

TITIMALÈE. V. Titimalo.

TITIMALO - da θάω th-ào allatto (per epanadiplosi τιθάω tith-ào: τιθή tith-è tetla) e μαλέω mal-èo cresco,

veyeto (skt. můla radice; μάλη mái-e malva; μώλυ mòl-y, μώλυζα mol-yza piante ora sconosciute: μ. ήλον niel-on pomo, frutto), ο μα-

- ord. d'ins.; le cui ali rudimen- pianta lattiginosa e perniciosa gen. di p. d., fam. euforbiacce. st.-tr. titimalee ; da cui geme un umore lattiginoso, acre, velenoso; sin. di euforbia.

TLASI - da Oxáw thláo, fut, Oxágu thlas-o rompo - rottura o depressione delle ossa fatta da strumenti

contundenti.

TLASPE - da δλάω thlào, fut. δλάσω thlas-o rompo - gen. di p. d., fam. crucifere, tr. Llaspidee: i cui frutti dividonsi in modo che sembrano spezzati.

\* TLIPSENCEFALO - da 0x66 thlibo. fut. δλώψω thlips-o comprimo e iγχήpaloc enkėfal-os cervello - mostro il cui cervello non ha potuto svilupparsi per causa di una compressione che la testa del feto ha subite nella matrice.

TLIPSI - da 6xí6w thlib-o. fut. δλίψω thlips-o comprimo - m. compressione dei vasi del corpo per una causa esterna, che ne diminuisce il calibro e finisce col distruggerlo.

\* TLIPSOCARPO - da 6x66 thlib-o. fut. θλίψω thlips o comprimo e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. comporter le cui achene esterne somo compresse.

\* TLIPSOCEFALO - da 6x66 thlib-o. fut, δλίψω thlips-o comprimo e xiφαλή kefal-è testa - strumento chirurgico per comprimere la testa di un feto in caso di parto difficile.

TMESI - da Tipvo temn-o divido - figura grammaticale, per cui una parola composta dividesi in due frapponendovene una o più altre.

\* TMESIPTÈRIDE – da τέμνω tèmn-o divido e πτέρις, πτέριδος pteris. ptèrid-os felce - gen. di p. a., fam. funghi licoperdacei; che sembrane felci colle foglie troncate alla cima.

\* TMESISTÈRNO - da Tipvo temp-o io; mal-os pernicioso; come dire divide e ortever stern-on sterno - wen d'ins. col. tetr. . fam. lungi-1 -orni : il cui sterno è trenco all'estremità.

\*TRETOBLASTO - da 6milio thnet-òs mortale e shaeròs blast-òs uerme - elemento anatomico eteromorfo: nucleo canceroso, cellula CARCETOSA.

\* TNETOBLASTICO. V. Tnetoblasto - che si riferisce al tnetoblasto.

\*Tococòmio – da rémos tòk-os parto e xoute kom-ĉo curo - ospisio

per le partorienti.

Tocologia - da roxes tôk-os parto e λόγος log-os discorso - trattato o

dottrina sui parti.

TOLIPI - da rolúm tolvo-e batuffolo - m. st.-tr. d'ins. lepid. fam. notturni, tr. bombicidi; molli come un batuffolo di seta.

 Tolipòtrico – da τολύπη tolyp-e batuffolo e spit, rpigès trix, trich-òs capello - gen. di p. a., fam. ficee : filamentose, molli, a guisa di batuffolo di lana.

Toxiso - da tupicou thomiss-o lego - gen. d'ins. apt., fam. araenidi; che tendono fila intorne alla preda per arrestarla.

Tono - da rium tèma-o taglio. divido - una delle parti in cui è divisa un'opera; volume.

Tomoginis - da rouce tom-os divisione ( tium tema-o taglio ) e yuvi gyn-è femmina, fig. organo femineo di fiore – fam. di p. d., il cui ovario è profondamente fesso; sin. di angiospermée.

· TOMOLOGARITMO - da TOMOS tosn-os divisione (: t .v. tèmn-o taolio) e Acraoduce logarithm-os logaritmo - logaritmo della tangente e

della cotangente.

TONALITA - da rovec ton-os tueno - proprietà caratteristica di un tuono musicale. 2 Diversa maniera di combinare i tuoni musicali e di formarne un sistema di musica.

\* TONICITÀ - da vovce tou-os tuono - movimento comune ai solidi organizzati animali, da cui proviene il ristringimento fibroso del tessuto degli organi, che costituisce il tuono generale.

TONIGO - da véves ton-os tensione (reine tèineo, tineo tendo) - m. ep. di spasimo congiunto a contrazione permanente o tetanica. 2 m. Ep. dei medicamenti che hanno la facoltà di eccitare lentamente e per gradi insensibili l'azione organica dei diversi sistemi dell'economia animale e d'aumentare la loro forza in una maniera durevole. 3 Ep. di nota principale o fondamentale di un

mede.

\* TONNO - alterato da búvos thunn-os, da tóm thyn-o faccio impeto, mi precipito (tivos thyn-os impeto; bus thy o corro impeluosamente; skt. dhû. dhûnoti, dhûnute scuotere, crollare, agitare rapidamente, qua e là - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; così nominati o per l'impeto del loro corso o per gli sforzi che fanno per uscire dalle reti.

Tono - da reivo tein-o, tin-o stendo - stato di fermezza, di tensione naturale di ciascuna parte del corpo. 2 Intervallo che caratterizza il sistema e il genere diatonico. 3 Grado di elevazione, cioè di gravità o di acuità che prendono le voci o su cui sono montati gli strumenti per eseguire la musica. 4 Differenza che passa fra una voce e l'altra consecutiva. 5 m. Intensità del colorito in un quadro; gradazione di forza, di chiarescuro.

TOPARCA. V. Toparchia - governatore di una toparchia.

TOPARCHIA - da τόπος tôp-os luogo e apri archie comando - governo di una sola città o d'una piccola provincia o regione.

Topazio - al skt. tap ardere. elluminare (tapa ardente, fuoco: tapana ardente, sole; tapas calore, luna: tapus bruciante, sole: tapa ardore, tapana ardente, oro) - a. min.; pietra preziosa, splendidissima, vetrosa, composta di allumina pura, variamente colorata da perossido di ferro o da ossido di titanio o da ossido cromico. ecc.: corrispondente al topazio orientale (di colore giallo chiaro). al rubino orientale (rosso) dei moderni ecc.). 2 m. Min.: fluosilicato di allumina, di color giallo, bianco. verdiccio, azzurrognolo, violetto ecc. (di Siberia, Brasile, Sassonia ecc.). - Il topazio degli antichi è detto dai moderni corindone, come dire pietra lucente, pietra preziosa delle Indie (skt. kara raggio di luce; kar agitare, gettare (conforme al canone linguistico per cui le radici dei vocaboli che significano luce, calore, esprimono movimento . agitazione ); h a r risplendere. - Gli antichi dunque davano il nome di topazio e i moderni danno quello di corindone ad ogni pietra preziosa indiana (eccetto il diamante), senza distinzione di colore: però nell'uso più comune per topazio s'intende una pietra di color giallo.

\* Topazòlito - da τοπάζιον topàz-ion topazio e \(\lambda i \text{0.00} \text{s}\) lith-os pietra - min.; varietà di granata di un

color giallo topazio.

TOPICA - da τόπος top-os luogo - parte della retorica, che insegna gli argomenti detti luoghi comuni,

TOPICO - da τόπος tôp-os luogo - locale; ep. di rimedio esterno che si applica sulla parte malata.

TOPOGRAFIA – da τόπος tôp-os luogo e γραφή graf-è descrizione descrizione, pianta di un luogo particolare.

\* Topografia che si riferisce a topografia.

Topògrago. V. Topografia versato nella topografia : che fa

carte topografiche.

\* Topologia - da τόπος top-os luogo e λόγος lòg-os discorso parte della mnemonica, che con oggetti sensibili richiama alla memoria i luoghi:

\* TORACANTA (per toracacanta) da θώραξ, θώρακες thòrax, thòrak-os torace e axayox akanth-a spina gen. d'ins. imenopt., fam. calcidii:

il cui torace finisce in punta.

TORACE - dal skt. dhar portare, sostenere, contenere (dharaka che porta, che sostiene, che contiene; recipiente, vaso; dharakā vagina, seno della donna, dharanha, dharanha petto della donna) - grande cavità di forma conoide, circoscritta di dietro dalle vertebre, lateralmente dalle omoplate, dalle coste e dai muscoli intercostali, dinanzi dallo sterno, al basso dal diafragma: destinata a contenere e a proteggere i principali organi della respirazione e della circolazione, i polmoni ed il cuore.

TORACICI. V. Toracico - m. div. di pesci ossei; le cui pinne ventrali sono inserite sotto le pet-

torali.

TORACICO - da θώραξ, θώρακες thòrax, thòrak-os torace - m. rela-

tivo al torace.

\* Toracocentesi - da θώραξ, θώpaxos thòrax, thòrak-os torace e xevτέω kent-èo pungo - operazione dell'empiema; perforazione del torace.

\* Toracocèle – da θώραξ, θώραχος thòrax, thòrak-os torace e κήλη kèl-e ernia - ernia del torace, derivante dal prolasso del polmone.

\* TORACOCISTIDE - da θώραξ, θώpane thorax, thorak-os torace e mioras kyst-is vescica - idropisia | cefalopodi; le cui conchiglie hanno cistica del petto.

\* TORACODINIA - da Súgat, Súgaxos thòrax, thòrak-os torace e sauva odyn-e dolore - dolor di petto.

\* TORACOSCOPIA - da buoal, buexxes thorax, thorak-os torace e σκεπέω skop-èo osservo - arte di esplorare il petto per indagarne le malattie.

TOREUTICA - da repeios tor-èuo tornisco (repes tor-os torno) - arte di lavorare al tornio.

\* Tossico.... Tossota, V. Toxico.... Toxòta.

Tòxico, \* Tòssico - dal coptico tako distruggere, consumare, morte, aggiunto s paragogico (tkas, taks dolore) - sostanza che introdotta nell'economia animale toglie la vita o distrugge la sanità. 2 m. Gen. d'ins. eter., fam. melasomi: che hanno qualità venefiche.

• Toxicopendro - da Taliza, toxik-on tossico e divosov dendr-on albero - gen, di p. d., fam sapindacee; molto velenose. 2 Gen. di p. d., fam. euforbiacee; idem. 3 Sp. di p. d., fans. anacardiacee, gen. sommacco: idem.

\* TOXICOFLEA - da refereby toxik-on tossico e quait; floi-òs scorza - gen. di p. d., fam. apocinee; la cui svorza è molto velenosa.

· Toxicologia - da reguedo toxik-òn tossico e héyes lòg-os discorsu - trattato, dottrina dei veleni.

arco e xáuma kamp-e larva - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui larve sono curve a guisa d'arco.

\* Toxocarpo - da tokey tox-on arco e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. asclepiadee; i cui frutti sono curvi a guisa d'arco.

\* Toxòcera - da telev tòx-on arco e zazac ker-as corno - gen. di moll.

forma di corna curve.

· TOXODONTE - da relev tox-on arce e όδους, όδοντος odùs, odônt-os dente - n.amm. foss di gen, incerto: distinto da denti curvi alla mascella superiore.

\* TOXOFENICE - da roley tox-on arco e exivit foin-ix, fin-ix, exivixes foinik-os, finik-os dattero - gen di p. m., fam. palme; i cui datteri sono curvi.

 Toxoneura - da relev tôx-on arco e vessor neur-on nervo - gen. d'ins. dipt., fam. atericeri ; le cui nervature delle ali sono curve.

TOXOTA - da recev tox-on arco (skt. tog', tug' colpire, ferire con un colpo, con una freccia) - soldato armato di arco, arciere. 2 m. Gen. d'ins. col. tetr., fam. lungicorni; che hanno antenne arcate. 3 m. Gen. di pesci olobranchi, fam. leptosomi; che lanciano dell'acqua sopra certi insetti, facendoli così cadere in acqua per nutrirsene.

TRACHEA - da τραχύ; trach-ys aspro (o dallo slavo draga strettessa) - canale in gran parte cartilaginoso, nel resto carnoso e membranoso, che dal tubo della faringe scende pel collo innanzi all'esofago e va nel petto, ove si divide in due rami e si attacca ai polmoni: cosi detto o perchè è stretto, ovvero perchè la sua superficie è ineguale, scabra. 2 m. Tubo o canale per cui si distribuisce l'aria in tutte le parti del corpo degl'insetti. 3 m. Nome dei tubi o vasi aeriferi delle piante.

\*TRACHEÀLE - da reaveia trach-èia, trach-la trachea - relativo alla trachea.

\*TRACHEARIE - da toayeia trach-èia, trach-la trachèa - ord. d'ins. apt., fam. aracnidi; la cui respirazione si opera per mezzo di trachee.

\*TRACHRITE - da rpayela tra- | steropodi; i cui piedi sone inseriti ch-èia. trach-ia trachea - infiammazione della trachea.

\*TRACHELAGRA - da τράχηλος trachèl-os collo e ayoa àgr-a male. dolore (V. Chiragra) - dolore gottoso al collo.

\*TRACHĖLIDI – da τράχηλος tràchel-os collo - fam. d'ins. eter. : che hanno la testa sostenuta da un lungo pedicciuolo, a foggia di collo.

TRACHELIO - da τράχηλος tràchel-os collo - m. gen. di p. d., sam. eampanulacee; così denominate per il lungo tubo della loro co-

\* TRACHELOPTERO - da τράχηλος trachel-os collo e mucho pter-on ala - gen. di pesci malac., fam. siluroidi : le cui pinne sono inserite nella regione del collo.

TRACHELO - dal skt. dragh esser *lungo* (skt. dîrgha, pehlvî darg, zendo daregha, osseto dargh lungo), o dal skt. dhri sostenere, portare (cornovallico dregy, tedesco tragen portare, ecc.) - a. collo, come dire cosa lunga che porta (la testa). 2 m. Gen. di ins. col. tetr., fam. tentredinei: che hanno il collo molto distinto. 2 Parte della catapulta su cui si avvolgeva la fune; simile a un collo. \* TRACHELOBRANCHI – da τράχηλος

tráchel-os collo e βράγχιον bránch-ion branchia - div. di moll. gasteropodi; che hanno le branchie inserite sul collo.

\* Trachelo-laringo-tomia – da τράχηλος tràchel-os collo, λάρυγξ, λάςυγγος làrynx, làryng-os laringe e τεμή tom-è taglio - incisione della parte inferiore della laringe e del terzo superiore della trachea.

\*Trachelòpodi – da τράχηλος tráchel-os collo e πούς, ποδός pus, pod-òs piede - ord. di moll. ga-

alla base del collo.

\*TRACHELOSPASMO - da τράχηλος trachel-os collo e σπασμές spasm-òs

spasmo - spasmo del collo \*TRACHEOPIOSI - da rpayeia trach-èia, trach-ìa trachea e πύον py-on pus - tisi tracheale, o suppurazione della trachea.

\*TRACHEORRAGIA - da TOXYETA trach-èla, trach-la trachea e birrout regn-ymi rompo - scolo di sangue per la trachea.

\*TRACHEOTOMIA - da rpazeia trach-èia, trach-ia trachea e toun tom-ė taglio - incisione della trachea.

\* TRACHIÀNDRA - da roxxès trach-ys aspro e avip, avoçõe aner, andr òs uomo, fig. stame - gen, di

p. m., fam. liliacee.

\* Trachicario - da τραχύς trach-ys aspro e zápuov kar-von noce - gen. dí p. d., fam, euforbiacce; il cui frutto consiste in una noce scabra. \*TRACHICÈFALO - da TPAYUS tràch-vs aspro e xeoahn kefal-è testa - gen, di rett. batracii anuri; che hanno la testa molto dura. 2 Gen. di

pesci malac., fam. siluroidi; idem. \* TRACHIDACTILO - da τραχύς trach-ys aspro e δάχτυλος daktyl-os dito - gen di rett. iguanii acrodonti : le cui dita sono dure, pun-

genti.

TRACHIDERNA - da τραχύς trach-ys aspro e δέρμα dèrm-a pelle m. gen. d'ins. imenopt. fam. icneumonidi; che hanno pelle scabra. 2 m. Gen. di rett. saurii, fam. lacerzii: idem. 3 m. Gen. d'ins. col. eter., fam. pimeliarii: idem.

\* TRACHIDERO - da τραχύς trach-ys aspro e dien der-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. carambicini; tr. trachideridi : che hanno il protorace scabro.

TRACHIFONIA - da τραχύς trach-ya

espre e querà fon-è voce-rancedine. | ch-ys scabre - gen. di p. d., fam. 2 Voce aspra.

\*TRACHILIA - da rospic trach-vs aspro - gen. di p. a., fam. licheni;

di scabra superficie. \* TRACHILONA - da maybe trach-ye

ruvido e hima lóni-a margine gen di p. a., fam. muschi; che hanno ruvido l'orlo del peristomio.

\*TRACHIMENE - da TRAYUS ITAch-ys scabro e wirm men-e luna gen, di p. d., fam. ombrellifere; che hanno frutti a mezzaluna e

\* TRACHIMITRIO, TRACHIMITRO da τραχύς trach-ys scabro e μίτρα mitra - gen. di p. a., fam. muschi; che hanno la cuffia o mitra scabrosa al tatto.

TRACHINO - da τραχύς trach-ys aspro - m. gen. di pesci acant.. fam. trachinidi; molto spinosi.

 TRACHINOTO - da τραχύς Irach-ys aspro e viros not-os dorso - gen. di pesci acant.; il cui dorso è irto di spine.

TRACHIPODO - de rpazios trach-ys scabro e mois, modes pus, pod-ès piede - m. gen. di p. a., fam. muschi; che hanno scabro il sostegno della capsula o urna.

\* TRACHIPTERO - da τραχύς trach-ys scabro e arripov pter-on ala - gen. di pesci acant., fam. percoidi; le cui pinne sono ruvide e spinose.

\*TRACHISCELO - da TPazio trach-ys scabro e oxixe skèl-os gamba gen. d'ins., fam. diaperiali; che hanno zampe scabre.

\* TRACHISPERMO - da rpagie trach-ys scabro e σπέρμα spěrm-a seme - gen. di p. d., fam. genzianee; che hanno semi scabri.

TRACHITE - da rozyùc trach-vs ocabro – m. min.; varietà di porfido; così detta per la sua ruvidezza.

dilleniacce; che hanno foglie scabre. TRACODE - da rpayus trak-ys

aspro - m. gen. d'ins. col. tetr. . fam. eririnidi; aspri al tatto.

TRACOIDE. V. Tracode - m. specie di diartrosi della seconda vertebra del collo.

 TRACÚRO – da τραχύς trach-ys aspro e copa ur-à coda - gen. di pesci acant', fam. sgomberoidi; che hanno la coda irta di spine,

TRAGACANTA - (alterato in dragànte o adragànta) – da τραχὺς trach-ys aspro e axavoa akanth-a spina - sp. di p. d., fam. leguminose, gen. astragalo; i pedicciuoli delle cui foglie sono lunghi e pungenti.

TRAGANO - da rpáyos trág-os capro - m. gen. di p. d., fam. chenopodee; di cui le capre sono ghiotte.

\*TRAGANTO – da τράγος trág-os becco e & ac anth-os fiore - gen. di p. d., fam. euforbiacee; che hanno puzza di becco.

TRAGEDIA - τραγωδία trag-od-ia - affine a 1) τρώγω tròg-o consume (aoristo secondo (τραγον è-trag-on, inf. τραγείν trag-èin, trag-in), che è forma secondaria di poon trò-o ferisco, consumo, uccido (skt. tar trapassare , dar lacerare ; târa che penetra, passa per tutto; tur offendere, nuocere, ferire; tura danneggiato, ferito; lat. tero consumo, τρύω try-o); 2) a τρώσκω trò-sk-o e, per epanadiplosi πτρώoza ti-trò-sk-o ferisco, consumo, uccido (skt. taraksha lupo . jena); 3) all'albanese trok-oig distruggo, antico slavo trag-ati consumare, τρυχόω trych-do; 4) al gotico trigo, islandico tregi, τρύχωσις trych-os-is afflizione, dolore; ant. sassone treg-an dolere. TRACHITELLA - da reazus tra- ant. nordico treg-e deplorare, anglo-sassone treg-a danno, tormento, | reg-ian tribolare: 5) al cimrico drag-io lacerare, all'irlandese dragh, arabo terah sventura rappresentazione drammatica, in versi, di grandi sventure, vere od imaginarie, di personaggi storici o mitologici, colla morte di uno o di più fra essi.

Τρώγω tròg-o (con cui τραγωδία tragodia ha stretta affinità) ha per solito il senso di mangiare; ma è regola generale che lo stesso vocaholo che vuol dir mangiare, significhi anche penetrare, distruggere: p. e. skt.-zendo ac penetrare e mangiare, skt. hvar, zendo gar. zendo gañh mangiare e distruggere, ecc. - Quanto a τράγος trag-os becco, da cui si fa ordinariamente derivare tragedia, ha lo stesso primo etimo di questo vocabolo, tar passare, penetrare (coptico tar vertice, punta, tor infiggere; torh acuto; antico persiano tier, persiano tar punta, cima; skt. dhārā, zendo dāra acutezza, taulio acuto: skt. dragh esser lungo: skt. dîrgha, zendo daregha, pehlvi darg lungo; polacco drag trave). É manifesto che τράγος trag-os significa « che ha lunghe. acute corna ». - Finalmente ecco tragedie. la nuova etimologia di τραγωδέω tragod-èo to canto, elleuico volgare τραγουδώ traqud-ò (τραγοῦδι tragùd-i canto), affine al persiano telàg suono, voce, cangiato l in r (persiano terane canto). Deriva dal skt. tar penetrare, da cui tara sonoro, voce sonora (come il tedesco trag-en deriva dal skt. d har portare): e ha la stessa analogia con τράγος trag-or, che ha canto (voce) con canto (angolo) e con azavêz àkanth-a spina (radice skt. ac penetrare). - La radice primitiva comune a τρώγω tròg-o, τραγωδία tragod-ia, del condotto auricolare, sporgente,

τράγος tràg-os e τραγούδι tragud-s è dunque tar: v'è affinità fra questi vocaboli, massime fra τρώγω trògo e τραγωδία tragodia, mà sarebbe erroneo il dire che uno di essi derivi immediatamente dall'altro. - Si noti finalmente che il secondo elemento tanto di χωμωδία kom-od-ia comedia quanto di toxγωδία trag-od-la tragedia è 💑 od-è parola, canto, componimento poetico da ἀείδω aèid-o, aid-o parlo, canto, compongo, esprimo poeticamente. Tragico contiene solamente il primo elemento radicale di tragedia.

TRAGELAFO - da τράγος trag-os becco e έλαφις èlas-os cervo - sp. di mamm. ruminanti, fam. cervi. gen. antilope; simili al capro per il lungo pelo e al cervo per la corporatura

TRAGEMA - da τρώγω tròg-o mangio - frutto confettato, o confetto in genere.

TRAGIA - da τράγος trag-os capro - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; così chiamate in onore di Bock, famoso botanico tedesco, il cui nome

significa trago, capro. TRAGICO. V. Tragedia – relativo alla tragedia. 2 Ep. di poeta di

TRAGICOMEDIA - da τραγωδία tragod-la tragedia e χωμωδία komod-ia comedia - rappresentazione drammatica seria di personaggi ragguardevoli, ch'è mista d'incidenti e di personaggi appartenenti alla comedia.

\* Tràgio – da τράγος tràg-os trago - che appartiene al trago; ep. del muscolo che nasce alla base del trago e termina alla sua cima.

TRAGO – da τράγος tràg-os capro (V. Tragedia) - piccolo tubercolo situato fuori e dinanzi dell'orifizio coperto di peli. 2 m. Gen. di p. m.. fam. graminee; che hanno la valva superiore della lepicepa irta di punte. 3 m. Gen. di mamm. ruminanti.

fam. cervi; sorta di capriuolo. \* TRAGOCEFALO - da mairos trag-os capro e xipani, kefal-è lesta - gen. d'ins. col. tetr., fam. lamiarii; che

hanno grandi corna.

TRAGOCERA - da roáyec trág-os capro e xisas ker-as corno - m. gen. di p. d., fam. composte; la cui corolla è contorta a guisa di corno di capro.

TRAGOCERO. V. Tragocera - m. gen, d'ins. col. tetr., fam, prionii; le cui antenne sono curve a guisa di

corno di capro.

 TRAGOMASCALÍA - da τράγος tràg-os becco e uzoraka masch-ale ascella - odor di sudore sotto le ascelle, ingrato come quello del becco.

 TRAGOPÀNE - da τράγος tràg-os capro e Hav Pan Pane, dio caprino - sp. di ucc., gen. bucero: che hanno sul rostro una escrescenza dura come il corno.

\* TRAGÒPIRO - da rozyos trag-os capro e musos pyr-os frumento gen di p. d., fam poligonee; grato

pascolo delle capre.

TRAGOPOGONO - da τράγος trag-os capro e πώγων pògon barba – gen. di p. d., fam. composte cicoriacee; le cui achene si prolungano in un lungo becco, che ha in cima un pennacchio piumoso.

\* TRAGOPOGUNOIDE - da траусπώγων tragopógon tragopógono e sides eid-os forma, somiglianza gen. di p. d., fam. composte; si-

mili al tragopogono.

\* TRAGORCHIDE - da pares trag-os capro e opyis, opyides orchis, orchid-òs orchide - gen. di p m., fam. orchidee; che spandono odor eaprino.

TRAGORIGANO - da toáyos trag-os capro e doivavos origan-on origano - sp. di p. d., fam. timee, gen. timo; sorta di origano che le capre cercano avidamente.

 TRAGOSELINO – da τράγες tràg-os capro e giaves selin-on sedano gen, di p. d., fam, ombrellisere: sorta di sedano ch'è grato pascolo alle capre.

\*TRAPA - da Tpino trèp-o volgo - gen. di p. d., fam. onagrarie: acquatiche, i cui fusti sono agitati dall'acqua.

TRAPANO - da TRÁW IT-ÃO FORO o da τρίπω trèp-o volgo – sorta di succhiello con cui si forano o trapanano le ossa.

\* TRAPEZIA. V. Trapêzio - gen. di crost decapodi brachiuri, fam. ciclometopi; che hanno forma di trapezio.

\*TRAPEZIFÓRME - vocab. ibr. da spanition trapezion trapezio e forma - ep. delle foglie, dei petali ecc. che hanno forma di trapezio.

TRAPEZIO - contratto da тетра-Titur letra-per-ion: Teroac tetr-as quattro e mila pez-a piede, base figura rettilinea che ha quattro basi o lati ineguali, dei quali due sono paralleli. 2 m. Sp. di moll., gen. fasciolaria; che hanno figura di trapezio. 3 m. Osso che corrisponde alla sede del pollice; che ha forma di trapezio. 4 m. Muscolo dietro il collo, il dorso, le spalle; di forma piuttosto triangolare che trapezoidea. 5 m. Quadrilatero del quale due lati sono formati da corde parallele e di eguale lunghezza appese ad un soffitto, un altro lato da un assicella che ne congiunge le estremità inferiori e l'altro dalla linea che va dall'uno all'altro dei punti del soffitto cui le corde sono accomandate: strumento che serve pet esercizii ginnastici.

- 1002 -

TRAPEZÒIDE - da τραπέζιον tra- l pez-ion trapezio e sidos èid-os, id-os forma, somiglianza - che ha forma simile al trapezio. 2 m. Ep. della parte anteriore del legamento coraco-clavicolare; che ha forma di tranezio. 3 m. Ep. dell'osso secondo della seconda fila del carpo: idem. 4 m. Ep. delle pinne dei pesci le quali hanno forma di trapezio.

TRAULISMO - da τραυλίζω trauliz-o balbetto - balbuzie; particolarmente, m. difetto di chi non può pronunciare la lettera r.

TRAUMA - da τράω, τιτράω tr-ao.

titr-ào ferisco - ferita.

TRAUMATICO – da τραύμα tràum-a trauma, ferita - che si riferisce alle ferite, alle lesioni esterne del corpo (rimedio, febbre, ecc).

\*TRAUMATISMO-da τραύμα traum-a ferita - stato dell'organismo per cagione di una grave ferita.

\*TRAUMATOCÓMIO - da τραύμα traum-a ferita e χομέω kom-èo curo - ospitale per i feriti.

TRÉMA – da τράω tr-ào foro – m. gen. di p. d., fam. incerta; i cui frutti consistono in nocciuole tutte traforate.

\* Tremandra – da τρήμα trèm-a foro (τράω tr-ào io foro) e άντρ, ἀνδρὸς anèr, andr-òs uomo, fig. antera gen. di p. d., fam. tremandree; distinte dalle logge delle antere confluenti in cima in forma di tubo e che si aprono per un poro comune. \*TREMANDREE. V. Tremandro.

\*TREMANTO - da τρήμα trèm-a foro e avoc anth-os fiore - gen. di p. d., fam. meliacee; la cui corolla è composta di petali traforati o puntati.

TREMATODI - da τρήμα, τρήματος trèma, trèmat-os foro (τράω tr-ao to foro) e sides èid-os, id-os forma, somiglianza - m. ord. di elm.; distinti da succhiatoj traforati.

\* TREMATODONTE - da torina, toriματος trèma, trèmat-os foro (τράω tr-ào foro) - gen. di p. a., fam. muschi; i cui denti del peristornio sono per solito fessi irregolarmente nel loro asse.

\* TERMATOPNÈI - da rojina, rojματις trèma, trèmat-os foro (τράω tr-ào io foro) e πνίω pn-èo respiro cl. di pesci; il cui apparecchio branchiale si apre di fuori per mezzo

di buchi rotondi.

TRENO - da θρηνίω thren-èo piango (tedesco thrane lagrima) - versi che si cantavano ai funerali in suono lamentevole, di pianto. 2 Poesie di Geremia sulla distruzione di Gerusalemme, le stragi e la cattività degli Ebrei.

TRENODIA - da θρηνέω thren-èo piango e ωδή od-è canto - canto

lugubre.

\* Trepocarpo - da τρέπω trèp-o torco e xaomòs karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. ombrellifere: il cui frutto è segnato da una linea o fascia a spira.

\* Tretostèrno - da rontos tret-os forato (τράω tr-ào foro) e στέρνον stern-on sterno - gen. di rett. chelonii foss.; caratterizzati da un vuoto in mezzo allo sterno.

\* TRIACA. V. Teriàca.

\* TRIACANTO - da TORIS treis, treis, tre e axavea akanth-a spina - st. gen. di pesci cartilaginosi, gen. balista; distinti da tre o quattro spine alla pinna dorsale, oltre un'altra spina più grande. 2 Gen. di p. d., fam. leguminose; caratterizzate da spine a tre punte.

\*TRIACNE - da rocis tr-èis, tr-is tre e axvn achn-e gluma - gen. di p. d., fam. sinanteree; il cui peunacchietto è composto di tre squamelle simili alle glume delle gramigne.

TRIACONTORO - da τριάκοντα

triakonta trenta e lparam eress-o remigo (spm or-o spingo) – nave a trenta remi, quindici per lato.

TRIADE - da maic tr-ĉis, tr-ls tre - numero trinario. 2 Trinità delle persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo (secondo i teologi). 3 m. Sp. di p. d., fam. ranunco-lacee, gen. anemone; così dette per il numero ternario delle loro foglioline.

\*TRIADELFO - da τρίς tr-èis, tr-ès tre e ἀδελφὸ; adelf-òs fratello - ep. di stami di flori uniti a tre a tre.

TRIADICA – da sprie tre a tre.

TRIADICA – da sprie treèis, treis

tre – m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; che hanno il calice diviso
in tre parti, l'ovario a tre stigmi

ed il frutto a tre loculi.

TRIAMBO – da τρείς tr-èis, tr-ès
e ταμείς lamb-os jambo – verso
composto di tre jambi.

TRIAMBO. V. Ditirambo - sin.

di Bacco. 2 Trionfo

\*\*TRIALIDE – da trais tr-èis, tr-ls
fre – gen. di p. d., fam. malpighiacee; che hanno molte parti
della fruttificazione in numero ternario.

\* TRIANDRIA. V. Triàndro - cl. del sistema sessuale delle piante, che comprende quelle che hanno fiori ermafroditi forniti di tre stami liberi.

\* TRIÀNDRO - da τρεῖς tr-èis, tr-ìs fre e ἀνὰρ, ἀνδρε anêr, andr-òs somo, fig. stame - ep. dei flori ermafroditi forniti di tre stami liberi e delle piante che producono cosifatti flori.

TRIANTENA - da roía tr-la tre e assure ànthem-on fiore - gen. di p. d., fam. portulacee; i cui fiori sono disposti a tre a tre.

\*TRIANTO - da τρία tr-la tre e άνθος ànth-os fiore - gen. di p. d., fam. composte; i cui capitoli sono composti di tre fiori.

\*TRIATÈRA - da τρεῖς tr-èis, tr-is tre e ἀθτρ athèr resta - gen. di p. m., fam. graminee; le cui reste hanno tre punte.

TRIBADE – da TRIGO tribo fregodonna che fregando le parti genitali colle mani o coll'oliabo (sorta di pene di cuojo o d'altra materia) o con altri lascivi fregamenti soddisfa da per sè sola la libidice, od esercita amori contro natura conaltra donna.

\*TRIBADISMO. V. Tribade - lussuria di tribade.

TRIBASICO – da τρεῖς trèis, tris
tre e βάσις bàs-is base – ep. di un
sale che contiene tre basi.

TRIBOLO – da τρτῖε tr-eis tr-is tre e βελις bòl-os punta – sorta di ferri a tre o quattro punte, che si spargevano per le strade affine di difficoltare il passaggio alla cavalleria nemica 2 Ferro a tre punte in cima ai cancelli perchè non si possano scavalcare. 3 m. Gen. di p. d., fam. rutacee; i cui frutti sono nocciuole fornite di tre punte. 4 m. Nome specifico di piante i cui fori hanno tre punte o spine.

\*TRIBONANTO - da mpléw tribon mantello logoro e & doç ànth-os fore - gen. di p d., fam. emodoracee; il cui perianto è coperto di peli lanosi a guisa di ragnatelo.

TRIBRACO – da τρεῖς trèis, trìs tre e βραχὺς brach-ys breve – piede di tre sillabe brevi.

\*TRICANTÉRA - da ô, t, 1912 ès thrix, trich-ès pelo, capello e kôrça anther-à antera - gen. di p. d., fam. zigofillee; pianticelle le cui antere sono sottilissime come capelli.

\*TRICANTO - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo e άνδος ànth-os fiore gen. di p. d., fam. gesneriacee; i cui fiori sono pelosi.

\*TRICARIA - da tpuic, tr-èis, tr-is tre e xápuov kary-on noce - gen. di r. d., fam. euforbiacee; il cui | irutto è composto di tre noci.

\* TRICARIA - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p. a., fam. licheni; il cui tallo ha alcuni tubercoletti da cui esce un pelo nero e rigido.

TRICEFALO - da TORIS tr-èis, tr-ìs tre e κεφαλή kefal-è testa - che ha

tre teste.

\* TRICELIDE - da roeis tr-èis, tr-is tre e xnlic, xnlidos kelis, kelidos macchia - gen. di elm., fam planarii; che hanno tre macchiette credute occhi.

\* TRICENTRO - da τρία tr-la tre e κέντρον kentr-on punta - gen. di p. d., fam. melastomacee; così dette perchè ciascuno dei quattro lobi del loro calice porta in cima tre

peli rigidi.

TRÍCERA – da τρία tr-la *tre* e κέρας, κέρατος kėras, kėrat-os corno - m. gen. di p. d., fam. euforbiacee; la cui capsula trigona è fornita di tre cornetti.

\* TRICERASTO, V. Tricera - gen. di p. d., fam. latiscee; distinte da una capsula con tre valve.

TRICERO. V. Tricera - m. gen. di p. d., fam. bittneracee; il cui frutto consiste in una bacca con tre cornetti.

\* Tricheli - da treis treis, treis tre e ynan chel-è branca - fam. di mamm., caratterizzati da unghie tripartite.

\* TRICHERA - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p. d., fam. dipsacee; distinte dal lembo

del calice guernito di peli.

\* Trichėta – da treis tr-čis, tr-is ire e gairn chèt-e chioma - gen. di p. m., fam. graminee; che hanno glume a tre crini.

TRICHIA - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo - m. gen. di

cerandosi alla sommità scoprono un ammasso di peli o crini ritorti.

TRICHIASI - da θοίξ, τριχός thrix, trich-os, pelo, capello - malattia in cui le ciglia, deviate dalla loro direzione naturale, vengono a mettersi in contatto colla superficie del globo dell'occhio. 2 Morbosa generazione di false ciglia all'interna superficie delle palpebre.

TRICHIDE - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo - m gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; pelosi.

TRICHIDIO - dim. di Torvis, Torγίδος trich-is, trichid-os pelo - m. sorta di setole sottili di cui sono forniti i semi di alcuni funghi.

\*TRICHILIO - da τριχῆ trich-è in *tre parti –* gen. di p. d., fam. meliacee; le cui capsule sono partite in tre cavità, ciascuna delle quali contiene un seme.

TRICHINA - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello - m. gen. di elm. microscopici; sottilissimi, come ca-

pelli. \* TRICHINIO - da θοίξ, τριγός trix. trich-òs pelo, capello - m. gen. di p. d., fam. amarantacee; distinte

da un periantio peloso. TRICHIO - dim. di θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo - m. gen. d'ins. col. pent., fam. trichiadi; distinti da palpi sottilissimi come capelli.

\* TRICHIOCAMPO - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo e κάμπη kamp-e larva - gen. d'ins. imenopt. fam. tentredidi; le cui larve sono

pelose.

\* TRICHIOSOMA - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello e σωμα sòm-a corpo - gen. d'ins. col. pent., fam. tentredinei; la parte media del cui corpo è simile ad un capello.

\* Trichiospèrmo - da θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo, capello e p. a.. fam. funghi; i cui peridii la- σπίρμα spèrm-a seme - gen. di p. pelosi.

TRICHIPTÉRIDE - da foit, my 3: thrix, trich-òs capello e mripic. minides pteris, pterid-os felce gen. di p. a., fam. felci; la cui fruttificazione è coperta da un indusio formato di peli intralciati e criniti.

TRICHISMO - da toit, recyde thrix. trich-òs pelo, capello - frattura del cranio, filiforme, capillare.

\* TRICHITE - da Ocie, prizes thrix, trich-òs capello, pelo - min.: solfato di allumina; cristallizzato in forma di capelli sopra le piriti. \* TRICHIUMA - da boit, royd: thrix.

trich-òs capello, pelo e cupa ur-à coda - gen. d'ins. lepid., fam. notturni : il cui addome è fornito di una specie di coda pelosa.

\* TRICHIURO. V. Trichiura - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi: la cui pinna caudale termina in un lungo filamento.

 TRICICLA – da tosis tréis, tris tre e xúxão; kykl-os circolo - gen. di p. d., fam. nictaginee; il cui involucro dei fiori è formato da tre fogliette tondeggianti.

\* TRICIRTIDE - da Treis tr-èis, tr-is tre e xuptis kyrt-is tasca - gen. di p. d., fam. melantacee; il cui periantio ha le sue tre fogliette esterne segnate con una protuberanza alla base.

\* TRICLADIA – da -peis tr-èis, tr-ìs tre e κλάδις klad-os ramo - gen. di p. a., fam. ficee caulerpee; distinte dalla disposizione regolare dei rami, a tre a tre.

TRICLINIÀRCA - da τριχλίνιον triklin-ion triclinio e žoyo arch-o presiedo - sopraintendente della mensa.

TRICLINIO - da rous tr-eis, tr-is tre e xxiva klin-e letto - riunione antenne lunghe e finissime. di tre letti da tavola, sopra cia- | \*TRICOCERO. V. Tricocero - gen.

m., fam. orchidee; che hanno semi | scuno dei quali stavano sedute o tre persone o una sola. 2 Sala da pranzo, presso i Romani, ordinariamente con tre letti. 2 m. Gen. di p. d., fam. caraliacce; che presentano tre sorta di fiori sulla medesima pianta, ermafroditi, maschi e femmine.

\*TRICOA - da speis tr-èis, tr-is. tre e yor chò-e vaso, imbuto - gen. di p. d., fam. menispermee: il cui calice, la corolla e gli stami hanno forma d'imbuto.

\* TRICOCARPA - da foit, Tolyòs thrix, trich-òs capello, pelo e καρπὸ; karp-òs frutto - sp. di p. d., fam. caricee, gen. carice; che hanno frutti pelosi.

\* TRICOCCEE. V. Tricocco - fam. di p. d.; i cui semi sono tricocchi: sin, di euforbiacee.

TRICOCCO - da muis trè-is, tr-is tre e xxxxxx kokk-os coccola - frutto formato dall'unione di tre capsule monosperme e monoloculari. 2 Pianta che produce tali frutti.

\* TRICOCEFALO - da foit. Tory of thrix, trich-òs capello, pelo e xeçax, kefal-è testa - gen. di elm., fam. ascaridi; che hanno la testa armata di un succhiatojo a formadi crine. 2 Gen. di elm. nematoidi; la cui parte anteriore, che contiene la bocca e l'esofago, è sottilissima come un capello.

\*TRICOCENTRO - da foiE. TRIVO: thrix, trich-òs pelo, capello e xívtpov kèntr-on pungolo - gen. di p. m., fam. orchidee; fornite di peli rigidi, pungenti.

\*TRICOCERA - da boit, τριχός thrix, trich-òs pelo e xtoas kèr-as corno - gen, di crost, brachiuri, fam. oxistomii; le cui antenne sonovestite di lunghi peli. 2 Gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; che hanno le-

di p. m., (am. orchidee; il cui ginostema è terminato da setole finissime come capelli.

\* TRICOCLADO - da opie, τριχά; thrix, trich às pelo, capello e xàdoc klàd-os capello - gen, di p. m., fam. amamelidee; i cui rami sono co-

perti di lanugine.

\* TRICOCLINA - da boit, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo e xxiva klin-e letto, fig. ricettacolo - gen. ali p. d., fam. composte; il cui ricettacolo dei fiori è peloso.

\* TRICOCLOA - da θρίξ, τριγδ; thrix, trich-òs pelo, capello e xhón chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee; che hanno foglie sot-

tilissime come capelli.

\*Tricocolèa – da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo e xoleò; kol-eòs fodero-gen. di p. a., fam. epatiche; distinte da un involucro peloso.

\* TRICOCOMA - da θρίξ, τριχό; thrix, trich-òs pelo e xóun kôm-e chioma - gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; fornite di lungo pelo.

\*TRICODACTILO - da θρίξ, τριχός thrix, trich-os pelo e δάκτυλος dàktyl-os dito - gen. di crost. decapodi hrachiuri, fam. catometopi; le cui zampe sono pelose. 2 Gen. d'ins. apt., fam. aracnidi acarii; idem.

TRICODE - da boit, rpiyos thrix, trich-òs pelo, capello e sides èid-os, id-os forma, somiglianza - m. gen. d'ins col. pent., fam. cleroni; sottilissimi come capelli. 2 m. Sp. di p. a., fam. muschí; le cui cime portano dei peli finissimi.

\*TRICODECTE - da θρίξ, τριχό; thrix, trich-os capello, pelo e dixtas dekt-es che morde (δάχνω dakn-o mordo) - gen. d'ins. apt., fam. exapodi epizoici; che sono sottilissimi come capelli e mordono.

\*TRICODERMA - da θρίξ, τριχδ; thrix, trich-òs capello, pelo e δέρμα

rodermi; coperti di peli. 2 Gen. di p. a., fam. funghi gasteromiceti; idem.

\*TRICODESMA - da opit, Truyas thrix, trich-òs pelo e δεσμο; desmi-òs legame - gen. di p d , fam. borraginee; i cui stami sono come uniti in un batuffolo dai peli.

\*TRICODESMIO V. Tricodesma gen. di p. a., fam. ficee; che sono come un viluppo di filamenti.

\* Tricòdio. V. Tricòide – gen. di p. m., fam. graminee; che hanno l'asse delle pannocchie di forma capillare.

\*TRICODONTE - da opie, Tpi, d; thrix, trich-òs pelo e odous, odovres odùs, odònt os dente - gen. di pesci acant., fam. percoidi: distinti da una serie esterna di denti sottilissimi come capelli.

\*TRICOFILLA. V. Tricofillo - sp. di p. d., fam jungermannee, gen. jungermannia: che hanno foglie ca-

\*TRICOFILLO - da θρίξ, τριχθέ, thrix, trich-os pelo, capello e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. composte senecionidee; le cui foglie sono sottilissime come capelli.

\* TRICOFITO - da opit, τριχο; thrix, trich-os capello, pelo e puròv fyt-on pianta - gen. di p. a., fam. funghi; che si sviluppano nell'interno della radice dei capelli; sin. di trico-

\* Tricoforo - da toit, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo e pipo fer-o porto - gen. di p. m., fam. ciperacee; i cui semi portano alcuni peli. 2 Gen. d'ucc., fam. turdidi; che hanno sulla fronte alcuni crini lunghi e ruvidi, e sotto il becco una specie di barba.

\*Tricogastère – da θρίξ, τριχδε thrix, trich-ès capello e yacrie gaster ventre - gen. di pesci acant., derm-a pelle - gen. di pesci scle- l'am. squamipenni; le cui pinne setatorie ventrali sone terminate da lunghe setole o crini.

\*TRICOGINA - da bpič, vprze; thrix, trich-de pele e vprz gyn-è donne, fig. pistillo - gen. di p. d., fam. composte; che hanno il pistillo peloso.

TRICOGLORA - da διά, τριχὰς thrix, trich-òs capello, pelo ο γλοιά; gl-ioiòs, gl-iòs glutine - gen di p. a. fam. ficee; distinte da fronde golatinose, sottilissime come capelli.

Tricoglosso - da trit, trich-os capello, pelo e paises glossa lingua - gen. di ucc., fam. psittacidi; che hanno lingua pelosa.

\*TRICOGLOTTIDE - da θρίξ, τριχά; thrix, trich-òs pelo, capelle σ γωντίς, γλωντίδες glottis, glottid-os linguella - gen. di p. m., fam. orchidee; le cui foglie sono carnose, linguiformi e sparse di crini.

\* TRICOGNATO - da Φρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo e γνώδος gnàth-os mandibole - gen. d'ins col. pent., fam. carabici; forniti di mandibole

pelose
TRICOIDE – da toit. 1912t thrix, trich-os capello, pelo e side, tid-os, ld-os forme, somiglianze – ep. delle fratture nelle quali le ossa si rompono in pezzi tanto minuti che sembrano capelli.

\*TRICOLEPIDE - da Φρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello e λαπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia - gen. di p. d., fam. composte cinaree; il cui involuero dei fiori è tutto coperto di scaglie che all'estremità finiscono in un pelo.

Tricolo - da me tr-la tre e xaler kol-on membro - periodo di tre membri. 2 Strofa di tre versi; terzina.

\* TRICOLONA - da opie, τριχός thrix, trich-ès pelo e λώμα lòm-a franqia

- gen. di p. d., fam. scrofularinee; i cui somi hanno tre frangie. 2 St. gen. di p. a., fam. funghi, gen. agarico; distinte da una frangia crinita.

"TRICOLO-TETRASTROPO - da relsassos trikol-on irricolo, rerpia tetra-às qualiro e erpopi strof-è stro-- poesia formata di tre sorta di versi e di strofe di quattro versi ciascuna.

Taicoma – da épit, vergès thrix, trich-ès capello, pelo – m. malattia caratterizzata da agglomerazione, sviluppo anormale, sensibilità dei capelli, e taivolta di tutto il sistema peloso; sin. di piles.

TRICOMANE - da épit, rpixès thrix, trich-òs capello, pelo e paxis mania - sp. di p. a., fam. felci, gen. asplenio; le cui nervature capelliformi sono bizzarramente intrecciate.

\*TRICOMATICO - da τρίχωμα trichom-a tricoma - che si riferisce al tricoma.

 TRICONIIA - da θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo e μυῖα my-la moses gen. d'ins. dipt., fam. tipularii; sorta di mosche pelose.

\* TRICOMONADE - da δρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello e μονάς, μοκάδος monàs, monàsd-os monade gen. d'infus., fam. monadii; esilissimi.

TRICONDILO - da τρεῖε tr-dis, tr-ls tre ε κόνθυλος kôndyl-os giuntura - m. gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; così detti per le tre giunture dei loro tarsi. 2 m. Gen. di p. d., fam. proteacee; che presentano tre glandole articolate col pedicello.

\*TRICONEMA - da δρίξ, τριχδ; thrix, trich-òs capello, pelo e τῆμα nèm-a filo - gen. di p. m., fam. iridee; i cui filamenti sono coperti di peli.

\* Truconòso - da opit, τριχός thrix

trich-òs capello e vócos nòs-os matattia - malattia dei capelli.

"TRICONÒTO - da δρίξ, τριχές thrix, trich-òs pelo e νῶτος nόt-os dorso - gen. di pesci acant., fam. gobioidi; in cui i due primi raggi della pinna dorsale si prolungano in lunghi crini. 2 Gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; che hanno il dorso peloso.

\*TRICOPATIA – da θρίξ, τριχὸς thrìx, trich-òs capello e πάθες pà-th-os malattia – sin. di triconòso.

\*Tricopatia – da θρίξ συνλο

\*TRICOPÈTALO - da δρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo e πέταλον pètal-lon petalo - gen. di p. m., fam. liliacee; il cui periantio ha le divisioni interne frangiate.

\*TRICOPILIA - vocab. ibr. da δρίξ, τριχὸ; thrix, trich-òs pelo e lat. pilum pelo - gen. di p. m., fam. orchidee; i cui petali sono lunghi e

sottili come capelli.

\*TRICOPODA - da 8piξ, τριχός thrix, trich-0s capello e ποῦς, ποδος pus, pod-0s piede - gen. d'ins. col. pent., fam. sferoiditi; le cui zampe sono sottili come capelli. 2 Gen. di ins. dipt., fam. atericeri; idem.

\*TRICOPODO. V. Tricopoda - gen. di pesci faringei labirintiformi; il cui primo raggio delle pinne ventrali è lunghissimo e sottilissimo.

\*TRICOPTERIA – da θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo, capello e πτεçὸ·pter-òn ala – gen. di p. m., fam. graminee; i cui frutti sono portati da picciuoli barbuti di sotto.

\*Tricoptèride – da θρίξ, τριχό; thrix, trich-òs pelo, capello e πτερὸν pter-òn ala – gen. di p. d., fam. dipsacee; il cui calice ha forma di ala ed è peloso.

\*TRICOPTERO. V. Tricoptéria -

sin. di tricòpodo.

Tricordo - da τρεῖς tr-èis, tr-is tre e χορδή chord-è corda - strumento musicale a tre corde. \*TRICORINA - da τρεῖς tr-êis, tr-is tre e xoρώm koryn-e clava - gen. di p. m., fam. asfodelee; il cui ovario si trasforma in tre capsule fatte a clava.

Tricoro - da τρεῖς tr-èis, tr-ls tre e χῶρος chòr-os luogo - tribuna a tre nicchie. 2 Appartamento di tre

stanze.

\*TRICOSANTO - da 60½, τριχὸς thrix, trich-òs capello e 500ς ânt-os fore - gen di p. d., fam. cucurbitacee; la cui corolla è divisa in cinque lobi ornati di una finissima frangia.

\*TRICOSCELIDE - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello e σκέλος skèl-os gamba - gen. d'ins. emipt., fam. reduvidi; distinti da zampe

sottilissime.

Tricosi - da bpič, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo - piccola ciste setacea che si sviluppa nella congiuntiva e che porta uno o più peli. 2 Sin. di trichiasi.

\* Tricosoma – da θοίξ, τριχός thrix, trich-òs capello, pelo e σώμα sòm-a corpo – gen. d'ins. lepid., fam. chelonidi; che hanno corpo sottilissimo. 2 Gen. di elm. nema-

toidi; idem.

\*Tricosperma - da θρίξ, τριχός thrix, trich-òs capello e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno semi sottili come capelli.

\*TRICOSPÈRMI. V. Tricospèrma – div. di p. a., fam. funghi; la cui polvere seminale è mista di fili.

\*TRICOSPERMO. V. Tricospèrma - gen. di p. d., fam. bissacee; i cui semi sono pelosi. 2 Sp. di p. d., fam. scandicee, gen. scandice; idem.

\* TRICOSPÌRA – da θρίξ, τριχθε thrix, trich-òs capello, pelo e σπίρα spèir-a, spir-a spira – gen. di p. d., fam. composte; la cui corolla è divisioni spirali.

TRICOSPORO - da toit, τριχό; thrix, trich-òs pelo, capello e exéesc spor-os seme - gen. di p. d., fam. bignoniacee; i cui semi terminano in una nappa di peli.

\* Tricogram - da opik, τριχό; thrix, trich-òs capello, pelo e oriqua stèm a *stame* – gen. di p. d., fam. labiate : distinte da quattro stami con lunghissimi e sottili filamenti.

TRICOSTETA - da toit, TRIYO; thrix, trich-òs capello e aribs stèth-os petto - gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; che hanno il corsaletto peloso.

\* TRICOSTÓMIO - da foit, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello e στόμα stom-a bocca - gen. di p. a., fam. muschi, tr. tricestomati; i cui denti del peristomio sono filiformi.

· Tricosuro - da toit, spryès thrix, trich-os pelo, capello e vioà ur-à coda - gen. di mamm.. fam. marsupiali : la cui coda è coperta di peli simili ai capelli.

\* TRICOTAMNIA - da θρίξ, τριχός thrix, trich-os capello e bazzos thamn-os cespuglio - gen. di p. a., fam ficee; filamentose, che fanno

cespuglio.

in tre.

\*

7

2

d

;\$

\*TRICOTECIO - da ôpit, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello e bixn thèk-e teca - gen. di p. a., fam. funghi; che consistono in teche sparse di peli intralciati.

TRICOTOMIA. V. Tricotomo - divisione o suddivisione in tre parti.

TRICÒTOMO - da τρίχα trich-a in tre e rour tom-è sezione (riuvo temn-o taglio) - ep. di tutto ciò che si divide o si suddivide in tre. 2 m. Nome specifico delle piante che hanno peduncolo o spiga divisi

quasi capillare e il lembo in piccole | arco - gen. di p. m., fam. orchidee; che hanno sepali arcuati e criniti.

\* Tricroismo - da rpeis trèis, tris tre e you chr-òa colore - V. policroismo.

\* TRICURO - da toit, τριχός thrix. trich-òs pelo, capello e copa ur-à code - gen. di elm.; che hanno la parte posteriore terminata da setole o crini.

Tridace - dall'albanese treth frastaglio , tagliuszo o da tret liquefaccio - gen. di p. d., fam. composte cicoriacee; così dette perchè hanno foglie tutte frastagliate o perchè contengono una gran quantità di succo bianco, latteo, che scorre abbondantemente dalle più piccole incisioni. 2 Succo di lattuga rappreso, che si usa in medicina come calmante e anodino.

\*TRIDACNA - da totic trèis, très tre volte e dáxwa dákn-o mordo gen, di moll, acefali : la cui conchiglia presenta tre divisioni.

\* Tridacofillia - da θρίδαξ, θρίdaxes thridax, thridak-os lattuga e φύλλον fyll-on foglia - gen. di pol., la cui forma arieggia a foglie di lattuga.

TRIDACTILI. V. Tridactilo - m. fam. di ucc.; le cui zampe sono fornite di tre dita. 2 m. Ord. d'ins. col., i cui tarsi sono composti di tre parti; sin. di trimeri. 3 m. Fam. di mamm.; che hanno tre dita per ogni piede.

\*TRIDACTILINA. V. Tridactilo gen, di p. d., fam, composte; di-

stinte da foglie triforcate.

TRIDACTILO - da treis treis, treis tre e δάκτυλος dàktyl-os dito – m. gen. di rett. saurii, fam. scincoidi; che hanno tre dita. 2 m. Gen. d'ins. ortopt., fam. grillii; i cui tarsi sono \*Tricotoxia - da spie, τριχό; formati di tre articoli. 3 m. Sp. di thrix, trich-os capello e roter tox-on | pesci acant., fam. gobioidi, gen.

Ulennio; le cui pinne sono divise in tre.

\*TRIDESMIDE - da voit trèis, tr-ls fre d soude, desm-òs legame - gen. di p. d., fam. euforbiacee; così dette per i legamenti ombilicati dei loro tre semi per ogni fiore fecondo.

\* Trièbro - da τρεῖς tr-èis, tr-is tre e tôρa èdr-a faccia, basa - solido, p. e. cristallo, che ha tre

faccie regolari.

TRIBMIMERIDE — da τρείς treis, reis tre, fiµi emi mezzo e μαρίς, μαρίτος mer-ls, merid-os particella—specie di cesura o sillaba dispari della versificazione latina, che avanza da una parola, formato che sia il piede, e serve ad attaccare il piede seguente.

\* TRIEMITONO - da tpeis tr-dis, tr-ls

- terza maggiore.

TRIENA - da rpíziva trien-a tridente - m. gen. di p. m., fam. graminee; le cui reste dei fiori sono disposte a guisa di tridente.

\*TRIENANTO - da miauva trien-a tridente e á dos anth-os fiore - gen. di p. d., fam. acantaceo; distinte

dal calice trifido.

"TRIENÒFORO – da τρίαινα trien-a tridente e φέρω fèr-o porto – gen. di elm.; forniti di due pungoli divisi a tridente.

TRIERARCHIA. V. Trierarco - uf-

ficio del trierarc<del>o</del>.

TRIERARCO – da reviens trières trireme e apròs arch-ès copo – magistrato di Atene cui era affidata la cura della flotta. 2 Comandante di una galea.

TRIÈRE – da τρεῖ; tr-èis, tr-ìs tre e isiaus er-èss-o remigo (pso òr-o spingo) - galea fornita di tre ordini di remi, da ciascun lato, disposti obliquamente l'uno sopra l'altro; trireme.

TRIETERIDE - da spía tr-la tre e ére; èt-os anno - triennio.

\*Trifaca – da tpeis tr-èis, tr-ls fre e paxă fak-è lente – gen. di p. d., fam. incerta; i eui frutti hanno tre baccelli simili a quelli delle lenti.

\*Tairano. V. Trifana - min.; composto di allumina, litina e silice; che presenta in tre sensi diversi delle spaccature che hanno quasi lo stesso grado di politura.

TRIFASIA - da reus tr-èis, tr-ls tre e com f-àa apparisco (consus fa-sa) fase) - m. gen. di p. d., fam. auranziscee; la cui corolla è di tre petali, e le foglie disposte a tre a tre.

\*TRIFÈNO - da spie tr-le tre velte e patro fên-o splendo - gen. d'ins. lepid., fam. netturni; ornati di

splendidi colori.

TRIFILINA - da τριζ tr-èis, tr-is tre e φολή fyl-è razza - min.; composto di tre basi differenti; fosfato di ossidulo di ferro, fosfato di ossidulo di manganese e fosfato di litina.

TRIPLLO - da τρία tr-la tre e φύλλω fyll-on foglia - che ha foglie tripartite. 2 Gen. di p. d., fam. leguminose; che hanno tre foglioline sullo stesso pedicciuolo; ain. di trifoglio.

\*TRIFILLÒIDE - da τρίφυλλον trifyll-on trifillo e «ίδος èid-os, id-os forma, somiglianza - gen. di p. d., fam. leguminose; molto ana-

loghe al trifillo o trifoglio.

TRIFONE - da τρυφή tryf-è mollezza - ep. di Tolomeo IV re di Egitto; che alludeva alla depravazione de suoi costumi ed al suo vivere voluttuoso.

\*TRIFORA - da τρία tr-la tre e φίρω fèr-o porto - gen. di p. m., fam. orchidee; così dette perchè ogni pianta porta per solito tre fiori. tre e ptérres fibông-es suono unione di tre suoni che si pronusciano con una sola emissione di fiato.

TRIGARÍA - da tok tr-is tre volte e vivas gam-os matrimonio - stato di chi ha contratto tre volte matrimonio, o di chi ha tre mogli o tre mariti.

Trigano. V. Trigamia - che è in istato di trigamia. 2 m. Ep. di calatide che sostiene tre specie di

fiori diversi di sesso.

\*Trigastrico - da tric tr-éis. tr-is a yearie, yearpec gaster, gastr-os ventre - ep. dei muscoli che hanno tre perti carnose.

"TRICINEA - da rmis tr-bis, tr-ls tre e vive gyn-è donne, fig. pistillo - gen. di p. d., fam. anonacee;

distinte da tre pistilli.

· Triginia - da mictréis, très tre e γυνί, gyn-è donna, fig. pistille ordine di niante nel sistema sessuale, i cui Sori hanno tre pistilli o organi semminei.

\* TRIGINO, TRIGINIO. V. Triginia - ep. di fiore che ha tre pistilli.di

pianta che ha tali fiori.

Trigutto – da mic tréis, tris tre e γλυφά glyf-è intaglio (γλύφω glyf-e io intaglio) - ornamento del fregio dorico, con tre solchi o scanalature.

TRIGLOCHINE - da speig tr-èis, tr-is tre e vierziv glochin punta ch'è fornito di tre punte. 2 m. Valeola triglochine; piega membranosa all'orecchietta destra del cuore, formata di tre parti triangolari.

TRIGLOCHINO, V. Triglochine m. gen. di p. m., fam. giunchi; distinte da una capsula a tre punte o angoli.

· TRIGLÒSSO - da muc trèis, tr-ls tre e vivoca gloss-a lingua - m. gen di p. m., fain. grammee di- triangulare.

TRIPTOMGO - da voic tr-èis, tr-ès | stinte dalle tre giume interne del bero flore, a guisa di linguetta.

> \* TRIGONASPIDE - da merune trigen-es triangelars e denic, denidos aspis, aspid-os scudo - gen. d'ins. imenost.. fam. ciniosidi: il cui scudo ha forma triangolare.

> \* TRIGONELLA - da roiyevos trigen-es triengolo - gen. di p. d., fam. leguminose papilionacee: la cui cerolla arieggia a un triangolo.

> \* TRIGONIA - da TRÍYMOS trigon-os triangolo-gen. di p. d., fam. malpighiaces; distinte da un ricettacolo e una siligua triangolari. 2 Gen. di moll. bivalvi; la cui conchiglia è quasi triangolare.

> \* TRIGONIDIO - da speis tr-èis, tr-is tre, yuvia gon-la angolo e cidoc èid-os. id-os forma, apparenza gen. di p. m., fam. orchidee; distinte da fiori le cui tre fogliette esterne formano una specie di coppa a tre manichi 2 Gen. d'ins. ortopt., fam. grillidii; che hanno forma

> di triangolo. TRIGONO - da meis tr-bis, tr-ls tre e yeria gon-la engolo - che ha tre angoli, triangolare. 2 m. Aspetto di due pianeti distanti fra loro 120 gradi, cioè un terzo di circolo. 3 Strumento di musica di forma triangolare, con tutte le corde della stessa grossezza, ma di lunghezza ineguale. 4 m. Porzione della vescica urinaria, di forma triangolare. 5 m. Gen. d'ins. imenopt., fam. apidi; distinti da un addome triangolare.

\* TRIGONÒBATO - da TPÍYOVOS LEIGOn-os tringolare e Bátos bat-os spino - gen. di pesci condropt, fam plagiostomi : armati di pungoli dentati, triangolari.

\*TRIGONOCEFALO - da TPÍYMVOS trigon-os triangolo e xipaki, kefal-è testa - gen. di rett. ofidii, fam. vipere; che hanno la testa di forma

\*TRIGONÒCBRA – da τρίγωνος trlgon-os triangolo e zipas kèr-as corno – gen. di moll. cefalopodi; così detti per le loro antenne triangolari.

\*TRIGONODACTILA - da τρίγωνος trigon-os triangolo e δάκτυλος dàktyl-os dito - gen. d'ins. col. pent., fam. carabici; le cui zampe hanno

forma triangolare.

\*TRIGONOMETRIA – da τρίγωνος trigono triangolo e μέτρον mètr-on misura – parte della geometria, che insegna a calcolare tutti gli elementi dei triangoli quando alcuni di essi sono conosciuti.

\*TRIGONOMÈTRICO. V. Trigonometria - relativo alla trigono-

metria.

\*TRIGONÒPE – da τρίγωνος trigon-os triangolo e δψ, όπος ôps, op-os aspetto- gen. d'ins. col. tetr., fam. ciclomidi; che hanno forma triangolare.

\*TRIGONOPELTASTE – da τρίγωνος trigon-os triangolo e πέλτη pèlt-e scudo – gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; il cui scudo è triango-lare.

\* TRIGONORTOGÒNIO – da τρίγωνος trigon-os triangolo, όρθος orth-òs retto e γωνία gon-la angolo – triangolo che ha un angolo retto.

\*TRIGONÒSOMA – da τρίγωνος trigon-os triangolo e σώμα sóm-a corpogen. d'ins. emipt., fam. scutellerii; di forma triangolare. 3 Gen. d'ins. dipt., fam. atericeri; idem.

\*TRIGONOSPERMA - da τρίγωνος trigon-os triangolo e σπίρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. composte; le cui achene suno triangolari.

\*TRIGONOSTEMONE – da τρίγωνος trigon-os triangolo e στῆμα stêma stame – gen di p. d., fam. euforbiacee; i cui tre stami sono disposti a triangolo.

\*TRIGONÒSTOMA – da τρίγωνος trigon-os triangolo e στόμα stòm-a bocca – gen. di moll. gasteropodi, fam. elici; che hanno la bocca di forma triangolare.

\*TRIGONOSTOMI. V. Trigonostoma - div. di moll. decapodi brachiuri; la cui bocca ba forma triangolare.

\*TRIGONOTÈCA - da τρίγωνος trigon-os triangolo e δήκη thèk-e tecα - gen. di p. d., fam. ippocrateacee; distinte dall' ovario e dalle capsule triangolari.

\*TRILEPÌSIO - da mois treis, tr-ls tre e lanis lepls scaglia - gen. di p. d., fam. rosacse; distinte da tre squamelle poste fra gli stami e i

pistilli.

\*TRILOBATO - da τρεῖε tr-èis, tr-is. tre λεδοε lob-òs lobo - ch'è diviso internamente in tre lobi. 2 Sp. di pesci acant., fam. labroidi, gen. scaro; distinti da tre lobi alla pinna caudale.

\*Trilobiti. V. Trilobito - fam. di crost. branchiopodi foss.; composti di tre lobi, testa, torace e addome.

\*TRìLOFO – da τριῖς tr-èis, tr-ìs tre e λόφος lòf-os pennacchio – gen. di p. d., fam. amamelidee; r cui semi hanno un appendice a tre pennacchi.

TRILOGIA - da τρεῖς tr-èis, tr-istre e λόγος lòg-os discorso - complesso di tre tragedie, con cui i poeti elleni disputavansi il premio. 2 m. Poema diviso in tre parti.

TRIMÀCRO - da τρεῖς tr-èis, tr-ès tre e μακρὸς makr-òs lungo - piede formato di tre sillabe lunghe.

\*TRINALIO – da τρύμα trym-a buco (τρύω try-o foro) – m. gen. di p. d., fam. ramnacee; le cui coccole hanno alla base un piccolo buco.

TRIMÀTIO – dim. di τρύμα, τρύματος tryma, trymat-os foro – m. gen. di p. a., fam. muschi; il cuj

gusto.

• Trinatocòcco - da rouse, rouματις tryms, trymat-os foro (τρύω try-o foro) e xexxes kokk-os seme gen. di p. d., fam. artocarpee; i cui frutti sono bucati.

TRIMELE - da toía tr-la tre e utics mel-os modulazione - sorta di modo musicale, composto di tre

toni o misure.

TRIMENO - da vois tr-èis, tr-is tre e un mên mese - m. frumento trimestrale, che si semina in primayera, cresce e matura in soli tre mesi.

 Trimeranto - da toia tr-la tre. pios mer-os parte e & c anth-os hore - gen. di p. d., fam. composte; che hanno le parti componenti il fiore in numero ternario.

· Trimeresuro - da mia tr-la tre, uiza mer-os parte e cuoà ur-l coda - gen, di rett. ofidii, fam. eteromeri; distinti da tre ordini di squame sulla coda, onde apparisce come

tripartita.

Trimeri – da toia ir-la tre e misso mer os parte - m. sez. d'ins. col.; i cui tarsi sono composti di tre articoli.

TRINERIA. V. Trimeri - m. gen. di p. d., fam. omalinee; i cui fiori hanno una simmetria per il numero tre o per i suoi multipli.

TRIMERO. V. Trimero - musica antica nei tre modi frigio, dorico e

Trinetro - da toiz tr-la tre e mitory mètr-on metro - verso di sei piedi, a due a due, cosicché nello scanderlo ha tre pause.

\* TRIMODE - da spiner trim-on veste vile - gen. d'ins. col. pent., fam. stereoceri; sparuti, di color ierreo.

TRINORFEA. V. Trimorfo - gen. | collaretto di tre foglioline.

peristomio ha un foro molto an- | di p. d., fam, composte; che hanno fiori di tre forme diverse.

\* TRIMORFISMO. V. Trimorfo stato delle sostanze trimorfe.

Trinorfo - da toric tr-èis, tr-ls tre e ucosa, morf-è forma - m. ep. di una sostanza che può cristallizzare in tre modi differenti.

\*Trinorio - da tría tr-la tre e μέριον indr-ion particella (μείρω melr-o, mir-o divido) - ep. di ogni quarto dell'eclittica, che contiene tre segni dello zodiaco.

TRINACE - da boivat, boivaxos thrinax, thrinak-os ventaglio - m. gen, di p. m., fam, palme; le cui foglie sono disposte in cima al fusto, a mo' di ventaglio.

TRINACRIA - da tosis tr-èis, tr-ìs tre e azoa akr-a punta - antico nome della Sicilia, così detta dai

suoi tre capi, Pachino, Lilibeo e Pelore.

\*TRINCIA - da τριγκός trink-òs corona - gen. di p. d., fam. composte: distinte da semi con pennacchi piumosi.

\*TRINEMA - da Tpia tr-la tre e vina nem-a filo - gen. d'infus. rizopodi; distinti da due o tre espan-

sioni filiformi.

\*Trineuro - da mia tr-la tre e veopov neur-on nervo - gen. di p. d., fam. composte; distinte da tre nervature cellulari sull'ovario e sulle scaglie dell'involucro.

\* TRINOTO - da speis tr-èis, tr-is tre e varec not-os dorso - gen. d'ins. apt., fam. exapodi epizoici; che hanno il dorso di forma triangolare.

TRIOBOLO - da speic tr-èis, tr-ès tre e 66020; obol-òs obolo - moneta

attica, di tre oboli.

\* TRIOCEFALO - da mois tr-èis, tr-is tre e zapaki, kefal-è testa - gen. di p. m., fam. ciperacee; distinte da un capolino di spighe cinto da un e όδοῦς od-ùs dente - gen. di p. m., fam. graminee; i cui fiori hanno la glumella esterna tridentata.

Triòdio – da tpeïs trè-is, tr-is tre e ωδη od-è canto - libro della Chiesa cristiana orientale o greca, contenente inni da cantarsi in quaresima, che sono composti, in gran parte, di tre odi o strofe.

TRIODO. V. Triodonte - m. gen. di p. m., fam. ciperacee; i cui semi

sono tridentati.

TRIODONTA. V. Triodonte - m. gen. d'infus., fam. colpodinei; il cui corpo è tridentato sul dinanzi.

Triodònte – da treis treis, treis tre e δδούς, δδόντος odus, odont-os dente - m. gen. di pesci plectognati; la cui mascella inferiore è divisa in due, e l'inferiore semplice. 2 m. Gen. di p. d., fam. rubiacee; così dette perchè quando la capsula matura si divide in due metà, rimane fra queste un asse persistente, tridentato in cima.

\*TRIODÒPSIDE - da treis tr-èis, tr-is tre. ¿δούς od-ùs dente e öbis ons-is aspetto - gen. di moll. gasteropodi, fam. elici; forniti di tre

denti alla loro apertura.

\*TRIOECIA - da rocis tr-èis, tr-ìs tre e cixía oik-la, ik-la casa - cl. del sistema sessuale botanico; la quale comprende le piante i cui fiori sono maschi, femminei od ermafroditi, ed abitano sopra tre diversi individui, hanno, come dire, tre case distinte.

TRIOFTALMO - da totis tr-èis, tr-ìs tre e όφθαλμός ofthalm-òs occhio mostro nato con tre occhi. 2 m. Gen. d'infus. sistolidi; distinti da tre punti oculiformi alla nuca.

\* Trioccia - ep. di pianta che appartiene alla trioecia. \* Triònfo. V. Ditiràmbo - festa, pompa solenne con cui un gene- petali.

\* Triòdia – da treis tr-èis, tr-is tre | rale vittorioso e le sue truppe entravano in Roma, dopo finita una guerra importante.

TRIONICHIDI. V. Triònico.

\*TRIÒNICO. V. Trionichio - gen. di rett. chelonii, fam. trionichidi; distinti da tre unghie per ogni zampa. \* Trionichio - da totis treis, treis tre e ὄνυξ, ὄνυχος όπγχ, onych-os unghia - gen. di mamm., fam. tardigradi; le cui zampe sono fornite di tre unghie \* TRIOPTERIDE - da Touis tr-eis.

tr-is tre e πτέρυξ pter-yx ala - gen. di p. d., fam. malpighiacee; il cui frutto è formato dalla riunione di tre bacche, ciascuna delle quali lıa

tre ale.

TRIORCHIDE - da rosis tr-èis, tr-is tre e opris, opridos òrchis, òrchid-os testicolo - m. ep. di chi ha un tumore delle borse, dell'epididimo o del cordone, che rassomiglia a un terzo testicolo.

\* Triornitòforo - da treis tr-èis. tr-is tre, opvis, opvidos drnis, drnith-os uccello e φέρω fer-o porto sp. di p. d., fam. antirrinee, gen. antirrino: i cui fiori sono disposti in guisa che rappresentano tre uccelli colle ali spiegate.

\*TRIOSTEO - da roía tr-la tre e όστέον ost-èon osso - gen. di p. d., fam. caprifoliacee; il cui frutto

contiene tre semi ossei.

TRIPETALA. V. Tripètalo - m. sp. di p. m., fam. iridee, gen. iride; i cui fiori hanno sei petali, tre dei

quali appena visibili.

TRIPETALO - da mía tr-ia tre e πέταλον pètal-on petalo - m. ep. di corolla formata da tre petali. 2 m. Sp. di pesci acant., gen. olocentro; che hanno le labbra fatte a lamina fogliacea e il superiore bifido.

\*TRIPETALODÉE. V. Tripètalo fam. di p. d.; i cui fiori hanno tre

TRIPETELLI. V. Tripetèlio.

\*TRIPETELIO - da vióra trypa buco e bain thel-è capessolo - gen. di p. a., fam. licheni, tr. tripetelii; i cui periteci globulosi a guisa di capezzolo sono forniti di una specie di porticina.

 TRIPIRAMIDE – da τροῖς tr-èis, tr-ls tre e πυραμές, πυραμέδες pyramls, pyramid-os piramide – spalto a forma di piramide trigona.

\*TRIPLANDRO - da τριπλόες tripl-bos triplice e ἀντρ, ἀνδρά; anêr, andr-ôs womo, fig stame - gen. d p. d., fam. clustacee; i cui stami sono numerosi e disposti in tre serie.

TRIPLARIDE – da τριπλόος tripl-cos triplice – gen. di μ. d., fam. poligonee; che hanno il calice diviso in tre, tre stami, tre stili, una capsula e un seme triangolari.

TRIPLASIO - da mic tr-ls tre volte e misso pèl-o sono - m. gen. di p. m., fam. graminee; i cui forsono disposti in grappoli, ciascuno dei quali ne comprende tre.

TRIPLATEA - da τρίς tr-is tre
volte e πλατύς plat-ys largo - gen.
di p. d., fam. cariofillee; molto
diffuse.

TRIPLÈTRO - da τρία tr-la tre e πλίθρον plèthr-on pletre - spazio di terreno, di tre pletri.

TRIPLEURO - da τριῖς tr-èis, tr-is tre e πλωρά pleur-à lato - m. gen. di p. m., fam. orchidee; il cui perianto è formato di tre foglie.

\*TRIPLEUROSPENMA - da τρεῖς tr-èis, tr-is tre, πλεφά plenr-à costa e σπίμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. composte; le cui achene sono triangolari.

\*TRIPLINTO - da τροῖς tr-èis, tr-is tre e πλέκος plinth-os mattone - muro della grossezza di tre teste di mattoni.

\* TRIPLOCENTRO - da τριπλός; tri- thrix, trich-òs capello - gen di p.

pl-òos triplics e xívrpov kèntr-ou punts - gen. di p. d., fam. composte; le cui squame del periclinio sono fornite di tre aghi.

TRIPLOCOMA - da τριπλόος tripl-cos triplice e κόμα kôm-e chioma - gen. di p. a., fam. muschi; i cui frutti sono forniti di triplice chioma.

 TRIPLÓIDE - da τριπλόος triplidos triplice e eldoς éid-os, id-os forma, somigliansa - sorta di trapano composto di tre piedi o branche.

 TRIPLOSTEGIA - da τριπλόες tripl-oss triplice e στέγη stêge involucro - gen. di p. d., fam. valerianee; i cui fiori, oltre il calice, hanno una doppia invoglia, formata di due involucri.

TRIPODE - da spaie tr-èis, tr-ls tre e môie medie pus, poddo piede - arnese sostenuto da tre piedi. 2 Sorta di sedia o di tavola con tre lunghe gambe, su cui saliva la Pizia a Delfo per proferire gli oracoli. 3 Opera di bronzo, di marmo o di metallo prezioso, a tre piedi; che si offriva agli Dei e si consacrava net loro tempi, o si dava come segno di onore o ricompensa di coraggio di onore o ricompensa di coraggio.

TRIPODISCO – dim. di τρίπους, τρήποδος trip us, tripod-os tripode – m. gen. di p. a., fam. ficee diatomee; fornite sopra ciascuna delle sue faccie secondarie di tre appendici in forma di corna.

TRIPONEO - da τρύπα tryp-a buco e ναίω nè-o abito - gen. d'ins. col. pent., fam. clavicorni; che stanno entro buchi.

\*TRIPOSPORIO - da τρείε tr-èis, tr-is tre, πείε pus piede e σπόρε spòr-os sporo - gen. di p. a., fam. funchi i cui spori sono forniti di tre appendici, come dire di tre piedi.

\* ΤRIPOTRICHIO - da τριῖς tr-èis, tr-is tre, ποῦς pus piede e θρίζ, τριχὸ; thrix, trich-òs capello - gen di p. sottilissimi e forniti di tre fili.

\* TRIPÒXILO - da τρύπα trypa foro e ξύλον xyl-on legno - gen. d'ins. imenopt., fam. crabronidi; che scavano il legno per deporvi le loro uova.

TRIPSI - da θρύπτω thrypt-o trituro - m. triturazione del calcolo orinario, per operazione chirurgica.

TRIPSO - da θρύπτω thrypt-o trituro - m. gen. d'ins. emipt., fam. afidii; che rodono il legno.

\*TRIPTERA - da τρία tr-la tre e πτιμον pter-on ala - gen. di moll. pteropodi; la cui estremità superiore è fornita di due piccole pinne laterali e di una membrana che ha pure forma e dimensione di pinna.

\* TRIPTERIDE. V. Triptero - gen. di p. d., fam. composte; le cui achene del raggio hanno tre angoli alati. 2 Sp. di p. d., fam. sinanteree, gen. coreopside; le cui foglie sono divise in tre alette. 3 Sp. di p. d., fam. dipsacee, gen valeriana; che hanno foglie ternarie.

\*TRIPTERIGIO. V. Triptèrige ep. di seme a tre ale, e di dorso di pesce fornito di tre pinne.

\*TRIPTERIO. V. Triptero - st.gen. di p. d., fam. ranuncolacee, gen. talittro; il cui frutto porta tre ali.

\* Tripterocarpo – da tpía tr-la tre, πτιρόν pter-ón ala e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. sapindacee: i cui semi sono forniti di tre ali.

\* TRIPTEROCÒCCO - da TPETE tr-èis, tr-is tre, much, pter-on ala e xóxxoc kokk-os coccola - gen. di p. d., fam. stacusiacee; i cui frutti sono divisi in tre coccole, ciascuna delle quali è fornita di tre ali.

\*Tripteronoto – da má tela

a., fam. funghi; i cui semi sono | nali; distinti da tre pinne o alette dorsali.

> \* TRIPTEROSPÈRMO - da rpía tr-ia tre, πτερδυ pter-on ala e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. genzianee: le cui bacche a tre placentarii parietali racchiudono dei semi alati.

\*TRIPTÌLIO - da τρία tr-la tre e πτίλον ptil-on piuma - gen. ui p. d.. fam. composte; le cui achene portano un pennacchio di tre a cinque pagliette frangiate in cima.

\* TRIRRAFIDE - da toeic tr-èis, tr-ls tre e papis, papidos rafis, rafid-os ago - gen. di p. m., fam. graminee; in cui la valva esterna della corolla è fornita di tre reste in forma di ago.

TRISAGIO - da Tole tr-is tre volte e αγιος àg-ios santo - canto, o triplice acclamazione del prefazio della messa, in cui viene per tre volte ripetuta la parola santo.

\* Trisanto - da tría tr-la tre e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. ombrellisere : distinte da un involucro contenente tre fiori.

\* Trischidio – da τρία tr-la tre o σχίζω schiz-o fendo - gen. di p. d., fam. leguminose; il cui calice si fende in tre lobi.

Trisillabo - da totic tr-èis, tr-is tre e συλλαβή syllab-è sillaba composto di tre sillabe.

Trismegisto - da tois treis tre volte e μέγιστος mègist-os massimo (superlativo di μέγας mèg-as grande) - ep, di Ermète.

TRISMO - da τρίζω triz-o strido - m. affezione spasmodica, in cui la mascella inferiore si muove traballando e urtando i denti superiori o tenendosi fortemente serrata contro la mascella superiore.

Trisolimpiònico - da mis tr-is tre, πτιρον pler-on ala e νώτος no- tre volte, Ολύμπια Olymp-ia giuochi t-os dorso - gen. di pesci addomi- | climpici e νικάω nik-ào vinco - chi - givochi olimpici.

Trisono - da mia tr-ia tre e ouna som-a corpo - mostro formato di tre corpi uniti. 2 Ep. di sepolcro che contiene tre cadaveri.

TRISPASTO - da spis tr-ls tre volte e <del>onám</del> spá-o tiro - macchina da innalzar pesi, fornita di tre rotelle.

\* Trisperno - da reia tr-la tre e oné:un spèrm-a seme - ep. di pericarpio che racchiude tre semi.

\* Trisplanenico - da reia tr-ia tre e σπλάγινον splanchn-on riscere - nervo gran simpatico, le cui ramificazioni si distribuiscono nelle tre cavità splancuiche, il cranio, il petto e l'addome.

\* TRISTAGNA - da spia tr-la tre e στάγμα slágm-a goccia - gen. di p. m., fam. liliacee; distinte da tre pori melliferi in cima dell'ovario.

\* TRISTEARINA - da TREEs trè-is, tr-ls, tre e \* oreasive stearin-e stearina - terza qualità di stearina, terza combinazione degli acidi grassi colla glicerina.

\* TRISTEFANO - da speie tr-èis, tr-is tre e origane; stèfan-os corona - gen. di pol., fam. actinarii; for-

niti di tre tentacoli. TRISTEGA - da vpeic tr-èis, tr-ìs tre e oriya stèg-e tetto - m. gen. di p. m., fam. graminee; distinte dalle tre valve dei fiori sovrapposte

le une alle altre.

° Tristrismo – da todic tr-ĉis, tr-ls tre e 8th; The-òs Dio - dottrina religiosa, secondo la quale le tre persone della Trinità sono tre dei distinti.

\*Tristèmma - da tría tr-ia tre e ottana stèmm-a corona - gen. di p. d., fam. melastomee : i cui frutti banno in cima una triplice corona.

\* TRISTEMONE - da tpais tr-eis, tr-ls tre e arriver stèmon stame ep. di fiori a tre stami. 2 Gen. di musicale: terza.

era stato tre volte vincitore nei | p. d., fam. ericacee; i cui fior hanno tre stami.

> TRISTICA. V. Tristico - m. gen. di p. d., fam. podostemee; distinte da un periantio con tre fogliette. un ovario con tre stili e una capsula con tre valve.

> TRISTICO - da meis tr-èis, tr-is tre e origos stlch-os serie, verso strofa di tre versi; componimento di tre versi o di tre strofe.

> Tristimania – vocab, ibr. da. triste e uzviz mania - mania ma-

linconica.

Tristoma - da toía tr-la tre e oreua stom-a bocca - m. gen. di elm, trematodi, fam, tristomii: la cui hocca ha tre ventose.

\* Tristonii. V. Tristoma.

Tristrofo - da meis tr-èis, tr-ls tre e orpogn strol-è strofa - componimento di tre strofe.

\* TRITELEA - da Toía tr-la e Télos tèl-os fine, estremità - gen. di p. m., fam. liliacee; il cui ovario è lungo ed ha tre stigmi in cima.

\*TRITEOFIA - da roitaice trit-eos terso (totic tr-eis, tr-is tre) e que fvo nasco - febbre intermittente: sorta di terzana, ma meno regolare di questa nei suoi fenomeni, non cessando il calor febbrile nei giorni di remissione.

TRITONE - dall'albanese tret riduco in acqua o da τρίζω trìz-o strepito - m. gen. di rett. batracii urodeli . fam. salamandridi ; che stanno quasi sempre nell'acqua. 2 m. Gen. di moll gasteropodi pettinibranchi: acquatici.

\* TRITONIA. V. Tritone - gen. di moll. gasteropodi nudibranchi; ma-

\* Tritònio. V. *Tritòne-*ep. dei terreni formati dalle acque del mare.

TRITONO - da rpeic tr-èis, tr-le tre e τόνος ton os tuono - intervallo

\*Tritoxido - da privos trit-os terzo | ruota - scanalatura interno alla e δξύς ox-ys acuto - terzo degli ossidi di un corpo che può combinarsi coll'ossigeno in proporzioni differenti.

TRI

\* Triftongo. V. Triftongo.

\*TRIÙLCO - da mia tr-la tre e ίλχω èlk-o tiro - strumento a tre rebbi per estrarre le palle ed altri corpi estranei nelle piaghe.

TRÒCALO - da τροχὸς troch-òs ruota - m. gen. d'ins. col. pent . fam. scarabeidi; di forma globulosa.

\* TROCALONOTA - da τροχαλός trochal-òs rotondo e votos nòt-os dorso - gen. d'ins. col. pent., fam. scarabeidi; che hanno il dorso tondeggiante.

TROCAICO – da rpogatos troch-èos trochèo - verso composto in tutto

o in gran parte di trochei. TROCANTERE - da τροχάζω trochàz-o airo - nome di due protuberanze che presenta l'estremità superiore del femore; così dette perchè ad esse si attaccano i muscoli sopra dei quali gira la coscia. \* TROCANTÈRIO - da τροχαντήρ tro-

chanter trocantere - ep. di muscoli che si riferiscono al trocantere. \* TROCANTINIO. V. Trocantine -

che si riferisce al trocantino. \* TROCANTINO. V. Trocantère piccolo trocantere.

TROCHEO - da τρέχω trèch-o corro - verso di due sillabe, una lunga e una breve, che produce un'armonia scorrevole.

\* TROCHERA - τροχός troch-òs ruota - gen. di p. m., fam. graminee; i rami della cui pannocchia, partendo tutti da un punto, divergono a guisa dei raggi di una ruota.

\* TROCHEZIA - da τριχός troch-òs ruota - gen. di p. d., fam. bittneriacee; il cui fiore ha forma di ruota.

base di una colonna tra i filetti del foro superiore e dell'inferiore. 2 m. Gen. d'ucc.. fam. trochilidi: così detti perche fanno giravolte intorno ai fiori; sin. di co*libr*i.

\* Trochino – da τροχός troch-òs ruota - la più piccola delle protuberanze che presenta l'estremità

scapolare dell'omero.

\* TROCHISCIA. V. Trochisco - gen. di p. a., fam. ficee: formate da

corpuscoli sferici.

Trochisco - dim. di trezòs troch-òs ruota, palla - medicamento composto di una o più sostanze secche ridotte in polvere e impastate con una mucilagine o altrimenti, in forma di tavoletta rotonda, o conica, o cubica ecc. 2 Tavoletta di colore per uso dei pittori, di forma rotonda o altra.

\* Trochitère – da τροχός troch-òs ruota - la più grossa delle tuberosità che presenta l'estremità scapulare dell'omero e che serve d'attacco a più muscoli rotatori.

\* TROCHITERIO. V. Trochitère che si riferisce al trochitere.

\*TROCLÈA - alterato da τριχαλία trochal-la carrucola - m. eminenza articolare dell'estremità inferiore dell'omero; che forma una specie di carrucola, su cui gira l'estremità superiore del cubito.

\*TROCLEARE. V. Troclèa - uno dei muscoli dell'occhio che passa per un anello cartilaginoso come per una carrucola, e serve per alzare ed abbassare l'occhio.

TRÒCO - da τροχὸς troch-òs trottola - m. gen. di moll. gasteropodi pettinibranchi, fam. trocoidi; le cui conchiglie hanno forma di trottola.

\* TROCOCÁRPA – da τροχό; troch-òs palla e καρπὸς karp-òs frutto -TROCHILO - da moze, troch-ès gen. di p. d., fam. epacridee; il

cui frutto consiste in una drupa | trog-òs che rode - m. gen. d'ins elobulosa.

TROCHIDE - da spoyde troch-de ruota - m. linea curva, cicloide che somiglia a una trottola. 2 m. Articolazione in cui un osso gira sopra un altro.

Trocòidi. V. *Tròc*o.

\* TROCOSERIDE - da 19/2 de troch-ós ruola e otas, otades ser-is, serid-os cicoria - gen. di p. d., fam. composte cicoriacce; i cui capitoli di fiori hanno forma di pellottola

TROFEO - tromuser trop-con - dal skt turv superare, vincere (modificato in v. truv. trup, trop), ovvero da trapa vergogna, gloria - monumento eretto in memoria di una battaglia; monumento di vergogna per i vinti, di gloria per i vincitori.

° Tròfico – da 19049ì trof-è sutrizione - ep. della parte degli alimenti che serve alla nutrizione. cioè ch'è assorbita ed assimilata.

\*Tropide - da 19097, trof-è elimento - gen. di p. d., fam. urticee; che servono di pascolo al bestiame.

\*Tropologia - da τροφή trof-è alimento e Aéros log-os discorso trattato degli alimenti.

\*Tropospermo – da <del>rpopii</del> trof-è nutrizione e onipus sperm-a seme placenta o punto dell'ovario cui si attaccano i semi per il loro funicolo.

Trogroditi - da τρόγλη trògl-e caverna e δίω dy-o penetro - popoli che vivevano in caverne. 2 Eretici che si radunavano entro caverne.

TROGLODITE. V. Trogloditi - m. st.-gen. di mamm. primati, gen. piteco; volg. scimpanzė. 3 m. Gen. d'ucc., fam. dentirostri; che vivono entro buchi, nei muri, in caverne, in luoghi oscuri.

col. peat., fam. lamellicorni; che rodono le pelli, le ciarpe vecchie.

\* TROGODERMO - da TPWYW Lrog-o rodo e dipua dêrm-a pelle – gen. d'ins. col. pent., fam. dormestini; che redono le pelli.

\*TROGOPLEO - da Trúyu tròg-o rodo e pionis flo-ide, fli-de ecorsa – gen. d'ins col. pent., fam. oxitelimi: che rodono la scorza degli

\* Trogosito - da tpúyu tròg-o mangio, rodo e airos sit-os frumento - gen. d'ins col tetr., fam. trogositidi; che rodono il frumento e altri grani.

\*TROGOTERIO - da τρώγω tròg-o rodo e enpice ther ion bestia - gen. di mamm. rosicanti fossili.

 TROMBÌDIO - dim. di θρόμδος thròmb-os *grumo –* gen. d'ins. apt., fam. aracnidi trachearie; così detti perchè hanno aspetto di grumo, o perchè il loro morso produce una gonfiezza dolorosa.

TRÓMBO - da epópes thròmb-os grumo, mucchio - m. crosta sanguigna nel cavo di una ferita. 2 m. Grumo di sangue coagulato che si forma talora nei vasi sanguiferi e impedisce una perfetta circolazione.

TROMBOSI - da boombos grumo, mucchio - ammasso di latte nelle mammelle.

TRONI. V. Tròno - uno deg i ordini degli angeli, secondo i teologi.

Trono - affine al skt. dharanha che porta, che contiene, che sostiene (dhar portare, contenere, sostenere; boácuas thr-aome seggo - dharunlia fondamento, firmamento. ) - a. seggio (in generale). 2 Seggio di re, di principi; alto, adorno.

TROPICI - da τρέπω trèp-o volgo - due circoli minori della sfera, TROGO - da τιδί, τρογός trox, | paralleli all'equatore, che segnano i due solstizii: imaginati per indicare la maggior declinazione del sole, il quale giunto ad essi pare che più non avanzi, ma volgasi e torni indietro.

TRÒPICO. V. Tròpici - m. ep. di fiori che più giorni di seguito si aprono la mattina e si chiudono la sera. 2 m. Ep. di vento che soffia

dal tropico.

\*TROPIDEA - da τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena - m. gen. d'ins. dipt., fam. atericeri: che hanno forma simile ad una carena di nave.

\* ΤκοΡΙDÈRO - da τρόπις, τρόπιδος tròpis, tropid-os carena e dim der-e collo - gen. d'ins. col. tetr., fam. anotribidi; il cui protorace è

fatto a carena.

\* TROPIDOCARPO - da τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena e καρπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. crucifere; distinte dalle valve della siliqua compresse a forma di carena.

\* TROPIDOLÈPIDE - da τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena e λεπίς, λεπίδος lepis, lepid-os scaglia – gen. di rett. saurii, fam. stellionii; distinti da scaglie a foggia di carena. 2 Gen. di p. d., fam. composte: idem.

\* Tropidonòto - da τρόπις, τρό- fam. serricorni; che saltano.

πιδος trop-is, tropid-os carena e νώτος not-os dorso - gen. di rett. ofidii, fam. colubri: il cui dorso è fatto a carena.

\* TROPIDORRINCO - da τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena e ρύγχος rynch-os becco - gen. di ucc., fam., filedoni; che lianno il becco fatto a carena.

\* TROPIDOSAURO - da τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena e σαύρος saur os lucertola - sin, di

tropidolepide.

\* Τπορισύπο - da τρόπις, τρόπιδος tròpis, tròpid-os carena e oboa ur-a coda - gen. di rett. sauriì, fam. iguanii: che hanno la coda a carena.

\* Tropistèrno - da τρόπις tròp-is carena e ortovov stern-on sterno gen. d'ins. col. pent., fam. idrofili; che hanno lo sterno fatto a carena. TRÒPO - da τρέπω trèp o volgo, trasferisco - figura per cui si trasferisce il significato d'una parola dal proprio ad un altro significato.

TROPOLOGÍA - da τρόπος trop-os figura e λόγος lòg-os discorso -

discorso figurato.

\* TROPOLÒGICO. V. Tropologia relativo alla tropologia.

Tròsco - da θρώσκω thròsk-o salto - m. gen. d'ins. col. pent..

#### U

- \* UDÒMETRO da ປ້ຽພວ ydor acqua e μίτρον mètr-on misura - apparato per misurare l'acqua della pioggia che cade in superficie e tempo determinati.
- \* Udora da ύδωρ ydor acqua gen di crost. decapodi brachiuri : animali acquatici. 2 Gen. di p. m., fam. idrocaridee; piante acquatiche. | delle gengive.
- \* UDOTÈA da ύδωρ, ύδατος ydor, ydat-os acqua - gen. di p. a., fam. ficee: acquatiche.

ULA - da colos úl-os crespo - m. gen. d'ins. dipt., fam. nemoceri;

nelosi.

\* Ulalgia – da cůlev úl-on gengiva e άλγος àlg-os dolore - doiore

 ULANTO - da culos úl-os crespo | σώμα sóm-a corpo - gen. d'ins. e avec anth-os fiore - gen. di p. m., fam. orchidee: i cui fiori hanno il labello crespo.

ULB - affine al lituano wal-yti riunire - cicatrice, specialmente

nella cornea dell'occhio.

ULITE - da conce úl-on gengivo inflammazione delle gengive.

· ULOBORO - da cubes úl-os pernicioso e Bou br-ò rodo - gen, d'ins. apt., fam. aracnidi; il cui morso è pericoloso.

· ULOCERIDI. V. Ulòcera.

- · ULOCERO da cine; úl-os crespo e zioac kėr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. uloceridi; che hanno antenne attorte.
- \* ULOCERO da cuncy úl-on genaira e xipaç kêr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. curculionidi; con una specie di corno inserito sulle mandibole.

\* ULOFILLO - da colce úl-os crespo e φύλλον fyll on foglia - gen. di p. d., fam. crucifere; sorta di cavolo

colle foglie molto crespe.

 ULOGNATI - da cúlcy úl-on gengira e viáte; gnátli-os mandibola - ord. d'ins.; le cui mandibole sono involte in una sostanza molle paragonata alle gengive.

· ULONCO - da coker úl-on gengiva e orace onk-os tumore - tumore o

gonfiezza alle gengive.

\* ULOPTERA - da conce úl-os crespo e πτιρόν pter-ôn ala - gen. di ins. col. pent., fam. melitofiti; che hanno le ali crespe. 2 Gen. di p. d., fam. ombrellifere; i cui frutti sono forniti di grandi ale marginali crespe.

 ULORRAGIA – da εύλεν ûl-on gengiva e ρέγγυμι règn-ymi rompere

- scolo di sangue dalle gengive. ULOSI - da cono ul do cicatrizzo cicatrizzazione.

Ulosomo – da cóles crespo e centi.

col. tetr., fam. apostasimeridi; che hanno il corpo peloso.

· ULOSPERMO - da oulce úl-os crespo e σπίρμα spèrm-a seme gen. di p. d., fam. ombrellifere;

che hanno semi crespi.

\* Ulota – da cúlcy úl-on gengiva - gen. di p. a., fam. muschi; la cassa dei denti del cui peristomio. alquanto rigonfia, somiglia in qualche modo alle gengive.

ULOTICO - da cuico ul-oo cicatrizzo - ep. di rimedio cicatrizzante. ULOTRICO – da κύλος úl-os crespo e θρίξ, τριχός thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p. a., fam. ficee;

che consistono in filamenti crespi. \* URACO – da coper úron urina eέγω àg-o porto - canale membranoso nel feto, che procede dalla vescica orinaria e forma alla placenta una vescichetta ovale per ricevere l'orina.

\*URACRAZIA – da cúpov úr-onurina e axpárma akrál-eia, akrál-ia incontinenza - incontinenza orina.

URAGO - da củoà ur-à coda e άγω àg-o conduco - comandante della retroguardia.

\* URALEPIDE - da còsà ur-à coda e λιπίς, λιπίδις lepis, lepid-os scaglia - gen. di p m., fam. graminee; che hanno la corolla composta di squame fornite di un pedicello in forma di coda.

URANIA - da cúpavés uran-ôs cielo - Musa che presiede all'astronomia, in generale a tutte le matematiche. 2 Ep. di Venere detta celeste, madre dell'amor puro. 3 Titolo del libro VIII delle storie di Erodoto. 4 m Gen di p. d., fam. musacee; alberi altissimi. m. 5 Gen. d'ins. lepidopt., fam. diurni; di color celeste, sparsi di punti lu-

\* Uraniscoplastia, Uranopla- | fiammatoria con suppurazione, pro-STIA - da oùpavos, oùpavioxos uran-òs, uranisk-os palato e πλάσσω plass-o formo - operazione chirurgica per restaurare il velo del palato.

Uráno - dalla rad, skt. var coprire - a. cielo, così detto perchè fatto a volta. 2 a. Palato, fatto a volta 3 m. Uno dei pianeti.

UBANOGRAFIA - da cipavôs uran-òs ciela e γραφή graf-è descrizione - descrizione del cielo.

\* URANÒLITO - da côpavê; uran-òs cielo e λίθος lith-os pietra – sin. di bòlide.

\* Unanologia – da εδρανδ; uran-ôs cielo e λόγος lòg-os discorso scienza del cielo; sin. di astronomia.

\* URANOLOGO. V. Uranologia sin. di astrònomo.

\* URANOMETRÍA – da οὐρανὸς ura– n-òs cielo e mírpov mètr-on misura - scienza che misura e determina le distanze degli astri e le leggi dei loro movimenti; sin. di astronomia.

\* Uranoplastia. V. Uraniscoplastia. \* URANOSCOPIA. V. Uranòscopo -

osservazione, esplorazione del cielo;

sin. di astronomia. \*URANOSCOPIO. V. Uranografia

 sin. di telescòpio... URANOSCOPO - da oupande ura-

n-òs cielo e αχοπίω skop-èo guardo osservatore del cielo; sin. di astrònomo. 2 m. Gen. di pesci acant., fam. percoidi; distinti dagli occhi posti nel mezzo della faccia superiore della testa, cosicchè guardano il cielo.

\* Urantera – da οὐρὰ ur-à coda e άνθηρά antherà antera - gen. di p. d., fam. melastomacee; distinte da l lunghe antere lineari.

\*Urapostema – da güpov ür-on orina e απόστημα apòstem-a apostema - tumore o gonfiezza in- cumulate nell'uretere.

dotta dall'orina.

\* Urasperno – da ouoà ur-à coda e σπίρμα spèrm-a seme – gen. di p. d., fam. ombrellifere : distinte da stili persistenti sui semi in forma di coda.

\* URATO - da oŭpov ùr-on oring combinazione dell'acido urico con

una base salificabile.

\*URĖA – da copcy ur-on orina – sostanza particolare che si trova nell'orina dell'uomo.

\* URECCHISI – da copos ur-on orina e ἐχχύω ekchy-o spando (ἐx ek da e χύω chy-o spando) - effusione, infiltramento dell'urina nelle cavità e nel tessuto cellulare.

\* UREDEMA - da copov ùr-on orine e ciδημα didem-a, idem-a gonfiezza tumore edematoso d'orina infiltrata.

\* UREMÍA – da copov úr-on orina e alμα èm-a sangue – accumulazione dell'urea nel sangue.

\* URETERALGIA – da copetio ureter uretere e ἄλγος àlg-os dolore - do-

lore lungo l'uretere.

URETERE - da cupor ur-on orina – nome dei canali membranosi che portano l'orina dai reni alla vescica.

\*URETERECTASÌA – da εὐρετήρ uretèr uretere e ixtaois èktas-is dilatazione - dilatazione dell'uretere.

\*URETERENFRAXI – da cupytyo ureter uretere e έμφραξις emfraxis ostruzione - ostruzione dell'uretere.

\* URETERITE - da coontrip ureter uretere - infiammazione degli ure-

\* Ureteritico – da copritiv ureter uretere - ep. di disuria per ureterite.

\* Ureteroflegmàtico – da oùonτήρ ureter uretere e φλέγμα flègma - che è prodotto da mucosità ac\* Unerenolitiasi - da elentie urcter urelere e l'ille îth-os pietra - formazione di calcoli pell'urelere.

Uneterolitico. V. Ureteròlito
 ep d'iscuria per ureterolitiasi.
 Ureteròlito. V. Ureterolito -

calculo nell'uretere.

"Uneteropiico - da commo proter uretere e mos py-on pus - che dipende dall'esistenza di pus nell'uretere.

\*URETERORRACIA - da côpretio urelèr uretere e privotat règn-ymi rompo - emorragia degli ureteri.

\* Uneterostenia - da odomino ureter wretere e ormino stendos stretto - restringimento dell'ure-

 Uneterostomàtico – da εδρητής seretèr mestere e στόμα stôm-a bocca – cagionato dall'ostruzione dell'oritizio dell'uretere nella vescica.

l'INETICO – da objev ùr-on orina – che appartiene all'orina, che promuove l'orina; p. e. ep. di febbre der diahetici. 2 Ammalato che orina con troppa frequenza.

Unerra - da coco úr-on orina e skt. d'har contenere - canale escretore dell'urina, che nell'u mo serve anche a emettere il seme.

• URETRALE – da supribo urethra eretra – che si riferisce all'uretra.
• URETRALGIA – da copribo uretra

thr-a wretra - dolore nell'uretra senza fenomeni infiammatorii.

\* Unethelmintico — da sópribaz urètir-a ureira a Lauve, Lauvec, Amins, élminth-os verme intestinale — ep. d'iscuria uretrale verminosa.

\* URETRENPRÀXI – da εὐρήθρα urêthr-a nreira e ίμφραξι; èinfrax-is astrusione – ostrusione dell'uretra.

"Unetheurinteho - da εὐρήθρα urethi-a uretra e εὐρήθρα euryn-o dilato - strumento chirurgico per dilatare l'uretra.

\*Unetratte - da copidosa uretra - inflammazione dell'uretra; blen-norragia.

 Unetrattico - da cópito urêthr-a uretra - ep. d'iscuria per uretritide.

\* URETROBLENNORRÉA - da cione épa urêthr-a stretra e \* filomóficia blennorroia, blennorr-ia blennorrea - scolo di muco per l'uretra.

\* URETROBULBOSO, URETROBUL-BARE - da coprisoa urcthr-a uretra e ρολεά; bolb-os bulbo - che si riferisce al bulbo dell'uretra.

\* Uretrocistico – da objidos urethr-a uretra e xbon; kyst-is vescica – ep. d'iscuria cagionata da mestrui rattenuti nella vagina.

 URETROFIMA - da εὐρπόρα urôthr-a wretra e φῦμα fym-a tumors - gonfiezza di una qualche parte dell'uretra.

 URETROFLEGNATICO - da οὐρήθρα urêthr-a ureira e φλίγμα flégma ep. d'iscuria per muco che infarcisce l'ureira.

\*URETROIMENODE – da οδοτόρα urèthr-a uretra e ομέν ymèn membrana – ep. d'iscuria prodotta dal-l'esistenza nell'uretra di una sostanza membranosa.

 URETHOPIARIA – da εὐρήθρα urêthr-a uretra, πόον py-on pus e εὐρον ùr-on orina – orina contenente pus derivante da suppurazione della membrana dell'uretra.

\* Unetrophico - da οὐρήθρα urêthr-a uretra e πύον py-on pus - ep.
 d'iscuria prodotta da pus che ostruisce l'uretra.

\* URETROPLASTIA – da εὐρήθρα urèthr-a uretra e πλάσσω plass-o formo – operazione per riparare una perdita di sostanza nell'uretra.

 Unethorragia – da εὐρήθρα urèthr-a uretra e ρήγγομι règn-ymi irrompo – scolo di sangue dall'uretra.

\* Uretrorrèa – da σύρήθοα urè- | infus. , fam. cercariee; forniti di thr-a uretra e biw rê-o scorro -

scolo dall'uretra.

\* Uretròscopo – da οὐρήθρα urèthr-a uretra e σκοπίω skop-èo osservo - strumento per esaminare l'interno dell'uretra.

\* Uretroscopia. V. Uretròscopo - esame dell'interno dell'uretra per

mezzo dell'uretroscopo.

\* Uretrospàsmo - da σὐρήθρα urêthr-a uretra e σπασμὸς spasm-òs spasmo - stringimento spasmodico dell'uretra.

 \* Uretrostenia – da σὐρήθρα urêthr-a uretra e στενός sten-òs stretto ristringimento dell'uretra.

\* URETROSTOMATICO - da εὐρήθρα urèthr-a uretra e στόμα stòm-a bocca - ep. d'iscuria per ostruzione dell'orifizio dell'uretra.

\* Uretrotomia – da οὐρήθρα urêthr-a uretra e roun tom-è taglio (τέμνω tèmn-o taglio) - incisione

dell'uretra.

\* Uretrotomo. V. Uretrotomia strumento che serve per incidere l'uretra.

\* Uretrotrombòlde - da οὐοήθοα urethr-a uretra e θρόμιδος thromb-os grumo - ep. d'iscuria derivante da grumi di sangue nell'uretra.

\* URICO - da copes ur-on orina ep. di acido che si trova nell'orina e nelle concrezioni delle vie orinarie

\* Unischesi - da copos ur-on orina e ἴσχω isch-o *ritengo* - ritenzione

d'urina; sin. d'iscuria.

\* Urobranchi – da oùoù ur-à coda e βράγχιον branch ion branchia sez. di moll. gasteropodi; le cui branchie sono poste di dietro.

\* UROCELE - da ouper ur-on orina e xnîn kêl-e tumore - gonfiezza per infiltrazione di orina nello scroto.

\* Urocentro – da cůsž ur-à coda e závrocy kéntr-on punta - gen. di l

un codino puntuto.

\* UROCERATI. V. Uròcero.

\* Unocero – da oupà ur à coda e xíoas kèr-as corno - gen. d'ins. col. tetr., fam. prionii, tr. urocerati; il cui addome finisce a foggia di corno.

\* Urocianina – da očpov úr-on orina e zuzvos kyan-os azzurro principio che si trova nell'urina. nelle nefrite ed in altre malattie. di colore azzurro.

\* Urociste, Urocisti - da oupov ùr-on orina e χύστις kyst-is vescica

vescica urinaria.

\* UROCISTITE. V. Urociste - infiammazione della vescica urinaria.

\* Uroclèna – da củpà ur-à coda e χλαϊνα chlèn-a veste - gen. di p. m., fam. graminee; le cui glume e glumelle si prolungano in una coda setacea.

\* UROCLEPSI – da coco ur-on orina e κλέπτω klèpt-o sottraggo – per-

dita involontaria d'orina. \* UROCLÒA – da củoà ur-à coda e

χλόη chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee; le cui reste delle valve hanno forma di coda. \* Urocrisia – da cúpov úr-on orina

e xpígis kris-is giudizio - giudizio sulla natura di una malattia per isnezione delle orine.

\* UROCRITERIO. V. Urocrisia. \* Urocritico. V. Urocrisia - che

si riferisce all'urocrisia.

\* Uroděi, Uródi – da cůpá ur-å coda e cidos eid-os forma, somialianza - fam. d'infus. tricoidi; che terminano a foggia di coda.

\* URODĖLI – da κύρα ur-à coda e δήλος dėl-os manifesto – fam. di rett. batracii; forniti manifestamente di coda.

\* URODINEE. V. Uròmice.

\* URODINIA - da ouper ur-on orina

e com odvn-e dolore - dolore nel- l

l'ormate. · Unodonte - da cupit ur-à coda

e idiric, idoverse odus, odont-os dente - gen. d'ins. col. tetr., fam. antribidi: forniti di coda dentellata.

· Unorillo - da súsa ur-à coda e eύλλον fyll-on foglis - gen. di p. d. fam. rubiacee; le cui foglie sono prolungate in cima a foggia di coda.

\* Unorona - da supa ur à coda e pipo fèr-o porto - gen. d'ins. dipt., sam. atericeri; sorniti di coda.

\* Unoffisi – da zipov br-on orina e otio filii-o consumo - tabe diurelica.

\*UROGLAUCINA - da coper úr-on orina e ykzuzó; glauk-ós verdastro

- sin. di urocianina. Uroglena – da côpà ur-à coda e view glèn e occhio - gen. d'infus , fam. volvocii; distinti da un prolungamento caudiforme e da un

punto oculiforme. ° l'ROIDALE – da súcie urà coda e icudes void-ès joide - coda dell'osso

\* UROLEPTO – da củoà ur-à coda o λιπτός lept-òs sottile - gen. d'infus... fam, colpodati: forniti di un codino.

 UROLITIASI. V. Urolito – formazione di calcoli urinarii.

e die lith-os pietra - calcolo uri- | coda serve anche di piede. nario.

UROMANZÍA – da cúper úr-on orina e mavreia mant-èia, mant-la divinazione – arte d'indovinare le malattie dalla ispezione della urina.

\* Unonice - da cuoà ur-à coda e μύχες myk-es fungo - gen. di p. a., 'nm. urodinee; i cui spori sono forniti di un pedicello.

\* UROMELO – da cúpir ur-à coda e prives mel-os membro - mostro i cui membri addominali sono incompleti e terminano con un piede solo, a guisa di coda.

\* URONFALO - da super úr-on orina e ouparos omfal-os ombilico - uscita d'orina (vera o supposta) dall'ombilico

\* UROPELTIDE - da cook ur-à coda e miara pelt-e scudo - gen, di rett. ofidii, fam. colubri; che hanno la coda coperta di scaglie a mo'di scudetti.

 UBOPETALO - da còoà ur-à coda e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. m., fam. liliacee; i cui petali sono lunghi e stretti a foggia di coda.

\* Unopigio – da cúsa ur-à coda e πυγα pyg-è natica - estremità del corpo degli uccelli, che sostiene la

coda. 2 Sin. di coccige.

. UROPLANIA - da copor úr-on orina e πλάνε plan-e errore - trasporto dell'orina in qualche parte del corpo in cui la sua presenza è anormale.

\* Unoplato – da cópà ur-à coda e πλατύς plat-vs largo - gen. di rett. saurii, fam. gecozii; che hanno coda

larga.

\* URÒPODI – da súck ur-à coda e πούς, ποδό; pus, pod-ès piede - gen. d'ucc, palmipedi; che hanno i piedi così vicini alla coda che sembrano farne parte. 2 Gen. d'ins. apt.. \* Unolito - da coos úr-on orina fam, aracnidi trachearie; la cui

> \* UROPOETICO - da cuper úr-on orina e πωίω poi-èo, pi-èo faccio – ep. di organo secretore dell'orina, o di rimedio atto a promuoverne la secrezione.

\* Uròpteri. V. Uròptero - tr. di crost. anfipodi; che hanno la coda guernita di una membrana a foggia di ala.

\* Unoptero – da côpà urà codo e mrace, pter-on ala - gen. d'ins. tetr , fam. curculionidi; le cui ali finiscono a foggia di coda.

\* Uborragia – da cúpov úr-on o-

rina e priyvous regn-ym-i rompo - | aw klas-o rompo - rottura dell'uflusso morboso d'orina.

\* URORREA - da coco úr on orina e δίω rè-o scorro - scolo morboso. continuo di orina.

\* UROSCOPIA - da oupov úr-on orina e σχοπέω skop-èo osservo - ispezione delle orine.

\* UROSI – da οὖρον ùr-òn *orina –* 

malattia della vie orinarie, in generale.

\* Urosiringa – da copor úr-on orina e σύριγξ, σύριγγος syrinx, syring-os fistola - fistola nelle vie orinarie.

\* Urospèrmo – da ocoà urà coda e σπέρμα spèrm-a seme - gen. di p. d., fam. composte; le cui achene hanno in cima un becco co-

\* URROSARÌNA - vocab. ibr. da cupov ùr-on orina e rosa - sostanza organica di color roseo o rosso amaranto, che si trova in piccolissima quantità nell'orina.

\* Uterocarcinia - vocab. ibr. da utero e zaszivec karkin-os gancro

cancro dell'utero.

\*UTEROCLASIA - vocab. ibr. da utero e κλάω kl-ào, fut. κλά- immaginario detto utopia.

tern \* Uterorragia - vocab, ibr. da

utero e έπγνυμι règnymi rompo - emorragia uterina.

\* UTERORRÈA - vocab. ibr. da utero e ¿éw r-èo *scorro* - scolo di materia biancastra dall'utero.

\* UTEROSTENIA - vocab, ibr. da utero e otevôs sten-òs stretto – ri-

stringimento dell'utero.

\*Uterostomelcia - vocab. ibr. da utero, στόμα stòm-a bocca e έλxo; èlk-os ulcera - ulcerazione del collo dell'utero.

 Uterotraumia – vocab. ibr. da utero e rozoua traum-a ferita 🗕

ferita dell'utero.

\*Uterotripia - vocab, ibr. da utero e τρύπα tryp-a foro - perforazione dell'utero.

\* Utopia - da οὐ u non e τόπος tỏp-os luogo - progetto il cui autore è mosso da rette intenzioni, ma la cui applicazion è impossibile; così denominato perchè Tommaso Moro dette questo titolo ad una sua teoria descrittiva di una legislazione e di un governo modello per un paese

biondo - gen. d'ins. lepid., fam. notturni; le cui ali sono di color giallastro.

\* XANTIO - da ξανθός xanth-òs giallo - m. gen. di p. d., fam. ambrosiacee: nei cui fiori domina il color giallo.

\* ΧΑΝΤΙSΜΑ – da ξανθός xanth-òs giallo - gen. di p. d., fam. comroste: che hanno fiori di color giallo.

\* XANTIA - da Egy66: xanth-òs | biondo - min.: varietà d'idocraso: di color giallo verdastro.

XANTO - da Eavee; xanth-os biondo, giallo - m. gen. di crost. decapodi brachiuri; di colore giallastro.

\* XANTOCEFALO - da Exyôc; xanth-òs biondo, giallo e xượadà kefa-1-è testa - gen. di p. d., fam. composte; i cui capitoli di fiori sono gialli.

XANTÒCERO - da Exvôs xanth-os \*Xantite – da Łazód; xanth-òs biondo, giallo e xégas kèr-as corno - gen, d'ins. col. pent., fam. cle- | biondo, giallo e ois ses tignuola roni : distinti da corna giallastre. 2 Gen. di p. d., fam. sapindacee: i cui fiori arieggiano a cornetti zialli.

 Xantòchimo – da Exyès xanth-ès biondo, giallo e χυμός chym-òs succo - gen, di p. d., fam, clusiacee; il

cui succo è giallo.

Xantocomo – da Egybès xanth-ús biondo, giallo e xóun kôm-e chioma - m. gen. di p. d., fam. composte; distinte da fiori gialli.

\*XANTODIO - da Egyboc xanth-òs biondo - gen. di p. a., fam. ficee;

di color giallo.

NANTOFILLITE. V. Xantofillo min.: silicato di allumina, di calce e di magnesia: di color giallo, di tessitura sfogliata.

\* ΧΑΝΤΟΓΙΙΙΟ – da ξανόδς xanth-òs biondo, giallo e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam poligalee : le cui foglie sono giallastre.

\* XANTÒFITO - da Exxto: xanth-òs biondo, giallo e water fyt-on pianta - gen, di p. d., fam. rubiacee; arbusti nella cui epidermide domina il giallo.

 Xantoftálmo – da Exvô; xanth-òs biondo, giallo e ὀφθαλμὸ; ofthalm-òs occhio - gen. di p. d., fam. composte; distinte da bei

capitoli di fiori gialli.

 Xantolino – da Eastò; xanth-òs hiondo, giallo e xiver lin-on lino st.-gen. di p. d., fam. cariofillee, gen, lino; che hanno fiori gialli

\* XANTORREA – da ExxX; xanth-òs l biondo, giallo e ĉίω rè-o scorro - | gen. di p. m., fam. asfodelee; da cui scorre una sostanza resinosa gialla.

 X ANTORRIZA – da ξανθός xanth-òs hiondo, giallo e þíča riz-a radice gen, di p. d., fam. ranuncolacee: Le cui radici sono gialle.

" XANTOSETIA - da Exió; xanth-òs gli stranieri.

- gen. d'ins. lepid., fam. notturni; di colore giallo.

\* XANTÒSIA - da Egybè: xanth-òs biondo, giallo - gen. di p, d., fam. ombrellifere; che hanno fiori gialli.

\* XANTOXILER. V. Xantòxilo. XANTÒXILO – da Exvôc xanth-òs giallo e Bidor Ryl-on legno - gen. di p. d., fam. xantoxilee; il cui le-

gno è giallo. \* Xenismia – da Esvoc xen-os stra-

niero - gen. di p. d., fam. composte: esotiche.

 Xenocárpo – da Eíroc xèn-os straniero e xaonò; karp-òs frutto gen. di p. d., fam. corimbifere; i cui frutti sono di forma affatto diversa da quelli della stessa classe e famiglia.

 XENOCERO – da Eéros xên-os straniero (strano) e xípas kêr-as corno - gen. d'ins. col tetr., fam. antribidi; le cui antenne sono molto lunghe.

 XENOCLÒA – da Eéwc xèn-os straniero e zdón chló-e eroa – gen, di p. m., fam. graminee; esotiche.

XENOCRAZIA - da Eéros xén-os straniero e xoatíw krat-éo domino (xpátes krát-os potere, governo) imperio o dominazione di stranieri.

XENODÒCHIO – da Eives xen-os straniero e δίχομαι dèch-ome ri– cevo - ospizio, albergo per forestieri.

XENODÒCO. V. Xenodòchio - albergatore.

\* XENODÒNTE - da Eivoc xèn-os straniero (struno) e oboue, obovece od-us, odont-os dente - gen, di rett. ofidii, fam. idrofidi; che hanno denti molto sviluppati.

XENOFILIA. V. Xènofilo - amore

degli stranieri.

\* XENOFILO - da Eiros xen-os straniero e sixéw fil-éo amo – che ama

XENOMANE. V. Xenomania - che | e φάγω fag-o mangio - gen. d'ins. è affetto di xenomania.

XENOMANIA - da Eéne xen-os straniero e uavía mania - eccessivo amore per tutto ciò ch'è esotico. per gli uomini e le cose di altri paesi.

\* XENOMÒRFI – da Eivoc xèn-os straniero (strano) e usopo morf-è forma - gon. d'ins., dipt., fam. notacanti; alguanto differenti di forma

dai congeneri.

\* XENOPÈLTA – da Eivoc xèn-os straniero (insolito) e πίλτη pèlt-e scudo - gen. di rett. ofidii, fam. colubri; che hanno la cima della testa coperta di scaglie.

\* XENOPÒMA - da Esvec xèn-os straniero e πώμα pòm-a opercolo - gen. di p. d., fam. indeterminata; distinte da un secondo calice, che forma una specie di coperchio straniero al fiore.

\* XERANTEE. V. Xeranto.

\* XERANTO – da ξπρδ; xer-òs secco e avequov anthem-on fore - gen. di p. d., fam. xerantemee; i cui fiori sembrano secchi e si conservano a lungo.

\*XERÈNA – da Enpaivo xerèn-o io secco (Encòs xer-òs secco) - gen. d'ins. lepid., fam. notturni, tr. xereniti; che spogliano i frassini ed altri alberi di tutte le loro foglie.

\* XERENÎTI. V. Xerêna.

\* XERÒBIO - da Expò; xer-òs secco e βίος bi os vita - gen. di p. d., fam. sinanteree; che vivono in luoghi aridi.

\*Xerocarpo - da ξηςδ; xer-òs secco e καρπὸ; karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. leguminose; distinte da frutti secchi.

\* XEROCLÒA – da Enpòs Xer-òs secco e χλόη chlò-e erba - gen. di p. m., fam. graminee ; di apparenza secca e dura.

\* Xerofagi – da Engo; xer-os secco | fam. locustii; le cui femmine sono

col. pent., fam. scarabeidi; che sk nutrono di sostanze animali seccate.

\* XEROFILLO - da Enpò; xer-òs seccoe φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. melantacee; che hanno fo-

glie dure, secche.

\* XERÒFITO – da Eneòc xer-òs secco. e φυτόν fyt-òn pianta - gen. di p. d., fam. bromeliacee; che hannofoglie filiformi, che sembrano secche.

\* XEROPĖTALO - da Enpò; xer-òs. secco e πέταλον pètal-on petalo - gen. di p. d., fam. bittneriacee: i cui fiori hanno cinque petali persistentie scariosi.

\* XEROTAMNO - da Enpòs xer-os secco e báuvos thàmn-os arbusto gen. di p. d., fam. composte; arbusti: ramosi e secchi.

XERÒTE - da Enpòs xer-òs secco-- m. gen. di p. m., fam. xerotidee;

dure, secche.

\* XERÒTICO - da Enpòs xer-òs secco-- rimedio asciugante, diseccante. \* XEROTIDEE. V. Xerote.

\*XESTIA - da Ecoros xest-os brillante - gen. d'ins. col. tetr., fam. cerambicini; di splendidi colori 2 Gen. d'ins. lepid., fam. notturni; idem.

\* XIFANTO - da Eigoc xif-os spada e avecs anth-os fiore - gen. di p. d., fam. leguminose: i cui fiori hannoforma di spada.

\*XIFASIA - da Eipoc xif-os spada - gen. di pesci anguilliformi; chearieggiano a una spada.

XIFIADE - da Eipos xif-os spada - gen. di pesci acant.; che hanno forma di spada.

XIFIDIO - dim. di ξίφος xif-os spada - m. gen. di p. d , fam. emodoracee; le cui foglie hanno forma di spada. 2 m. Gen. d'ins. ortopt.,

fornite di un succhiello dritto . I

stretto e puntuto.

\* XIFIDRIA - da Eigoc xif-os spada e idoia vdr-la urno - gen. d'ins. imenont. fam. siricidi ; forniti di un succhiello robusto e sempre sporgente, posto in una specie di urna formata da due laminette.

\* XIFICTO - da Eisoc XII-os apada e eros ichth-vs pesce - gen, di pesci tenioidi; che hanno forma di spada.

\* XIFOCARPO - da Eiges xif-os spada e καρπός karp-òs frutto - gen. di p. d., fam. leguminose: il cui baccello ha forma di spada.

\* XIPOCKRA - da Eless xifos spada e zipas kėr as corno - gen. d'ins. ortopt., fam. acridii: distinti da antenne lunghe e puntute.

\* XIFOCHETA - da Eises xi-fos spada e yairn chèt-e chioma - gen. di p. d., fam. composte; distinte da un involucro di scaglie scariose, spinose in cima.

XIFOCOLAPTE - da Eiges xif-os spuda e zokazem koláut-o picchio - st.-gen. di ucc., fam. piche, gen. picucula; il cui becco è curvo.

\* XIFODONTE - da Eigo; xif-os spada e chius, chovics odos, odont-os dente - st. gen. di mamm. foss., gen. anoploterio; i cui denti sono puntuti.

\* XIFOPTÉRIDE - da Eisse xif-os spada e πτέρις, πτέριδος plèr-is, plèrid-os felce - gen. di p. a., fam. felci; distinte da sori a foggia di spada.

 Χιι òptero - da ξίφες xìf-os spada e mapov pter-on ala - gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; distinti dalla pinna caudale molto forcuta.

\* XIFORRANFO - da Eigos xifos spuda e ράμφος ràmf-os becco - gen di ucc., fam. trampolieri; che l hanno il becco puntuto.

\* XIFOSOMA – da Eiges xif-os spada e σωμα som-a corpo - gen. di rett. l d'ins. col. tetr.; che rodono il

ofidii, fam. pitonii; lunghi, col muso

puntuto, a guisa di spada.

\* XIFURI. V. Xifuro - st. cl. di crost.: forniti di una lunga coda a foggia di spada.

\* XIFURA - da ξίφος xif-os spada e cuo ut-à coda - gen, di rett. saurii, fam. iguanii; distinti da una cresta aguzza sulla coda.

\*XILADENIA – da Eúxov xvl-on legno e asiv aden glandula - gen. di p. d., ism. bissacee; i cui rami sono coperti di rugosità glandulose.

XILIA - da Eúlico xyl-on legno m. gen. di p. d., fam. leguminose: distinte da un baccello legnoso.

XILINA - da Eúsev xyl-on legno m. gen. d'ins. lepid., fam. notturni. tr. xilinidi; che stanno sugli alberi. \* XILINIDI. V. Xilino.

\* XILOCARPO - da ξύλον xyl-on legno e καοπὸς karp-òs frutto - gen. di p. d., fam meliacee; i cui frutti sono duri, legnosi.

XILOCOPA - da Eúxov xyl-on legno e χόπτω kôpt-o taglio - m. gen. di ins. imenopt., fam. antoforidi, tr. xilocopiti: che scavano nel legno dei buchi, in cui ripongono le loro uova.

\*XILOCOPITI. V. Xilòcopa.

XILÒCOPO. V. Xilòcopa - m. gen. d'ucc., fam. piche; che col forte loro becco forano la scorza e il legno degli alberi, per trarne gli insetti di cui si nutrono.

\* XILOCÒRIDE - da Eúlov xyl-on legno e xópis kor is cimice - gen. d'ins. emipt. omopt., fam. ligei; sorta di cimici che stanno nella scorza degli alberi.

\* XILOECO - da Eúlov xvl-on legno e cixto oik-èo, ik-èo abito - gen. di ins. col. pent., fam. elateridi; che stanno nel legno. 2 Gen. d'ins. imenopt., fam. aculeati; idem.

XILÒFAGI. V. Xilòfago – m. fam.

legno. 2 m. Tr. d'ins. dipt., fam. notacanti: idem.

XILÒFAGO - da ξύλον xyl-on legno e φάγω fàg-o mangio, rodo - che mangia, rode il legno. 2 m. Gen. d'ins. dipt., fam. notacanti, tr. xilofagi: che rodono il legno.

\* XILOFILLA - da ξύλον xyl-on legno e φύλλον fyll-on foglia - gen. di p. d., fam. euforbiacee; che hanno

foglie dure, quasi legnose. \* Χιμότιμο – da ξύλον xyl-on legno e will filled amo - gen. d'ins.

col. eter., fam. trachelidi; che si

trovano nel legno. \* X1LOGRAFIA - da ξύλον xvl-on legno e γράφω gràf-o scrivo - stampa sul legno intagliato in caratteri (cui succedette quella sui caratteri

mobili). \* XILOMELO - da Eúlov xvl-on legno e μπλον mèl-on mela - gen. di p. d., fam proteacee: il cui frutto somiglia ad una mela ed è coperto da

una scorza grossa, legnosa. \* XILONOMO - da ξύλον Xyl-on legno e vium nèm-o abito - gen. d'ins. imenopt., fam. icneumonii; che stanno nel legno.

\* XILOPIÈE. V. Xilòpio.

\* XILOPIO (abbreviatura di Xilopicro) - da ξύλον xyl-on legno e πικεὸν pikr-òn amaro - gen. di p. d., fam. anonacee, tr. xilopiee; il cui legno è amarissimo.

\* XILÒPODA – da ξύλον xyl-on legno e πούς, ποδός pus, pod-os piede gen. d'ins. lepid., fam. notturni; | \* XIRIDEE. V. Xiride.

che hanno le zampe dure, quasi legnose.

\* XILÒSMA - da ξύλον xvl-on legno e doun osm-è odore - gen. di p. d., fam. bissacee; il cui legno ha grato odore.

\* XILÒTA - da ξύλον xyl-on legno - gen. d'ins. dipt., fam. brachistomii: le cui larve vivono nel legno in iscomposizione.

 XILOTÈCA – da ξύλον xyl-on legno e búxn thèk-e teca - gen. di p. d., fam. bissacee: il cui frutto è coperto

da un'invoglia legnosa.

\* XILOTIPÍA – da ξύλον legno e τύπος typ-os tipo - sin, di xilografia.

\* XILOTRÒGO - da Eúlov xyl-on legno e τρώγω tròg-o rodo - gen. d'ins. col pent., fam. isteroidi; che rodono il legno.

\* XILOTRUPO - da Eúlov Xvl-on legno e τρυπάω tryp-ao foro - gen. d'ins. col. tetr., fam. xilofagi : che forano il legno.

\* XILÒXERO - da Eúlov xvl-on legno e Erooc xer-os secco - gen. di D. d., fam. inulee; il cui fusto è legnoso, arido e internamente vuoto.

\* XIRICTIDE - da ξυρός xyr-òs rasojo (ξύω xy-o rado) e izôus ichth-ys pesce - gen. di pesci acant., fam. labroidi: compressi e colla testa aguzza a guisa di rasojo.

XIRIDE - da Eucos xyr-os rasojo (ξώω xy-o rado) - gen. di p. d., fam. xiridee; le cui foglie hanno

forma di spada.

Z

la prima volta nell'isola di Zante. \* ZAPPIRO. V. Saffiro.

Zacintia - da Zάκυνδος Zakyn- | \* Zanclūro - da ζάγγλη zàngl-e th-os Zante - m. gen. di p. d., falce e cupà ur-à coda - gen. di fam. composte; che furono trovate pesci acant., fam. sgomberoidi; che hanno la pinna caudale a falce.

\* ZANTÓXILA. V. Xantòxila.

\*ZEAGONITE - da Cui zei-à, zi-à l spelda e yuvia gon-la angolo inin. . varietà di feldspato; ch'è sparso di grani simili a quelli della spelda e presenta angoli ben distinti.

\* ZEFIRA – da Cépupes zélyr-os sefire - gen. di p. d., fam. conanteree; che hanno fiori molto belli. ZEFIRANTO – da ζέφυρος zefyr-os sefiro e &A: anth-os fiore .. gen. di p. m., fam. amarillidee; così

dette per la bellezza dei loro fiori. Zerino – affine a kahipra rapido, dalla rad. skt. kship gettare, accelerare, scoccare, disperdere, annullare (kshipanhu vento: 0 da kshapa notte, oscurila; Copos oscurità, ponente, ove il sole tramonta, ove si fa notte) vento che spira dall'occidente equinoziale. 2 Brezza soave, così detta appunto perchè sono tali quelle che spirano in primavera da ponente 3 m. Gen. d'ins. lepid., fam. diurni; graziosi, leggerissimi. - Lo zefiro chiamavasi anche ζοφόπνοια 20/0pn-oia, zofopn-ia (Copes zof-os ponente e nvim pnè-o spiro), cioè che

ZELO - dal skt. jas, albanese ze metter mano, adoperarsi (albanese jala animo, coraggio, avanti - antico slavo zalo, zialu molto, ziul veemente) - desiderio di fare: alacrità, prontezza nell'operare.

spira da ponente; lo che conferma

l'etimo suddetto.

ZEO - da Zeus Zeus Giove - m. gen. di pesci acant., fam. sgomberoidi; i cui raggi delle pinne dorsali ed anali finiscono con lunghi fili, simili, per iperbole, alle lunghe chiome di Giove.

\* ZEOLITO – da 340 zè-o bollo e λίθες lith-os pietra - min.; silicato alluminoso idrato a base alcalina e che si fonde bollendo.

\* ZERENA. V. Xerêna.

giogo e όδους, όδόντες odús, odónt-os dente - gen. di mamm. foss., fam. cetacei erbivori; i cui denti sono a due a due congiunti da una barra o istmo.

\* ZIGODACTILI - da Cuyos zvg-os unione e δάκτυλος daktyl-os dito tr. di ucc. silvani; che hanno quattro dita, due dinanzi e due di dietro.

\* ZIGODÓNTE - da Curos zyg-os unione e obcus, obovios udús, odont-os dente - gen di p. a., fam. muschi, tr. zigodontee; i cui denti del peristomio sono disposti a paja.

\* ZIGODONTEB. V. Zigodonte. \* ZIGOFILLO - da ζυγός zyg-ós unione e φύλλον fyll-on foylia - gen. di p. d., fam. rutacee; le cui foglie sono ordinariamente accoppiate.

\* ZIGOGLÒSSO - da Cuyos zvg. os unione e viacca gloss-a lingua gen. di p. m., fam, orchidee; le divisioni del cui periantio sono fatte a modo di due lingue unite.

· ZIGOGONEE. V. Zigogònia.

\* Zigogònia – da ζυγός zyg-ös unione e youn gon-è generazione gen. di p. a., fam. zigogonee; i cui sporangi sono posti sui tubi traversali dei filamenti.

ZIGOMA - da ζυγός zyg-òs giogo – nome di due ossa situate nella parte laterale media della faccia. quasi triangolari, le cui eminenze si uniscono per via di sutura coll'apofisi angolare esterna dell'osso frontale.

 Zigopeltide – da ζυγό; zyg-òs unione ο πίλτη pèlt-e scudo – gen. di p. d., fam. crucifere; le cui silique hanno le valve semiorbiculari.

 Zimología – da ζύμη zym-e fermento e λόγος lòg-os discorso - trattato, dottrina della fermentazione.

ZIZANIA – da σίνω sin-o nuoco e Zeuglodonte - da ζώγλη zèugl-e | ιζάνω izàn-o perisco, con epanadiplosi dell'iniziale (zendo jan uc-) cido) - gen. di p. m., fam. graminee; che crescono in mezzo al frumento, e la cui farina, che talvolta si mesce con quella di frumento, è molto insalubre.

ZOA

\* Zoamèlgi – da čãov zô-on *ani*– male e ἀμέιγω amèlg-o mungo sez, d'ins. emipt.; che vivono parassiti sopra altri animali.

\* ZOANTARII. V. Zoanto - cl. di pol. actinozoarii; che hanno aria di fiori. 2 Cl. di pol. antozoarii parenchimatosi: idem.

\* ZOANTII. V. Zoanto.

\* Zoanto - da ζωςν zò-on animale e avec; anth-os fiore - gen. di pol. carnosi, fam. zoantii; eleganti, che arieggiano a fiori.

\* Zuarca – da ζωή zo-è vita e ἀργή a ch-è principio - gen. di pesci acant., fam. gobioidi; che sono vivipari.

\*ZODIACALE. V. Zodiaco - che appartiene al zodiaco. 2 Luce zodiacale; quella luce biancastra che vedesi verso gli equinozii ai lati del sole nella direzione del zodiaco, prima del suo levare e dopo il tramontare.

Zodiaco – da ζωδιον zòd-ion, dim. di çõev zò-on animale - uno dei circoli massimi della sfera, che taglia l'equatore e tocca i tropici: diviso in dodici costellazioni, la maggior parte delle quali porta il nome di un animale.

\* ZOFERITI. V. Zofo.

Zofo - da ζόφος zòf-os oscurità - m. gen. d'ins. col. eter., fam. zoferiti: di color nero.

\* Zofobio – da ζόφος zòf-os oscurità e βίος bi-os vita – gen. d'ins. col. eter., fam. tenebrioniti; che vivono in luoghi oscuri.

\* ZOFOMIIA - da Cócoc zòf-os oscurita e unia my-la mosca - gen. d'ins. . . . .

Zoforo - da toc. zò-on animale e φέρω fèr-o porto - fascia fra la cornice e l'architrave, adorna per solito di figure d'animali.

\* ZòFosi - da ζόφος zòf-os oscurità - gen. d'ins. col. eter., fam.

eroditi; di color nero.

\* Zoiatria - da ζωον zò-on animale e ἰατρία jatr-la medicina – arte di medicare gli animali; sin. di veterinaria.

ZÒILO - da Zωίλος Zoll-os Zoilo. antico grammatico e severissimo critico - m. critico troppo sottile e

maligno.

Zona - dalla radice skt. ju leaare, circondare : ζώννουι zònn-umi fascia. 2 Ciascuna delle cinque parti in cui si concepisce divisa la superficie del globo terraqueo mediante i tropici e i circoli polari 3 m. Infiammazione vescicolosa della pelle, che occupa un lato del corpo, a foggia di semicintura.

\* Zonaria - da Cova zon-e cintura - gen di p. a., fam. ficee; la cui

fronda è a zone.

\*Zonario - da ζώνη zòn-e zona gen. d'ins. col. pent., fam. erotilii; a fascie o zone di colore.

\* Zonite - da Com zon e zona gen. d'ins. col. eter., fam. cantaridii; il cui corpo è cinto da zone o fascie di varii colori.

\* Zonotrichia - da ζώνη zòn-e zona e θρίξ, τριχὸς thrix, trich-òs pelo, capello - gen. di p. a., fam. ficee: che consistono in filamenti semplici e la cui fronda è segnata

di più zone.

\* Žonùro – da ζώνη zôn-e zona θ copà ur-à coda - gen. di rett. saurii, fain, ciclosaurii: che hanno la coda cinta di zone o fascie di varii colori.

\*Zoobii - da Çoov zo-on animale e Bics bi-os vita - div. d'ins. epidipt., fam. atericeri; di color nero. | zoici: che vivono parassiti dei maiumiferi erbivori o deatro il corpo di l altri insetti.

\* Zoobotbio - da Çuev zò-on animale e βέτρυς bòtr-ys grappolo gen. di pol., fam. cristatellii ; aggruppati a guisa di grappolo.

· ZOOCARPEE - da Coer zo-on animale e καρπός karp-òs frutto - fam. di zoofiti; che hanno molta affinità cogli esseri vegetali, che fruttificano a somiglianza di vegetali.

\* ZOOEMATINA - da (wr. zo-è vita e alua, aluares èma, èmat-os sanque - parte vitale del sangue, di un colore rosso intenso.

Zoofago – da Çeev zo-on animale e φάγω fày-o mangio - ep di animale che si nutre di altri animali.

 Zoòfito – da Çücy zò-on animale e curto, fyt-on pianta - esseri animali che partecipano più o meno dell'aspetto e del modo di vivere e moltiplicarsi delle piante.

\* ZOOLATRIA - da Çocv zò-on animale e harpia latria adorazione culto reso agli animali.

· Zuolugia - da Cuev zo-on animale e hores log-os discorso - trattato, dottrina, scienza degli animali.

 Zoològico. V. Zoologia - che fam. lacertii: vivipari. si riferisce alla zoologia.

 Zoòlogo, Zoologista. V. Zoologia - versato nella zoologia.

\* ZOOMAGNETISMO - da ζωεν zo-on animale e payviras magnètes magnete - magnetismo animale.

\* Zoonomia – da ζώςν zò-on animale e voucs nòm-os legge – scienza delle leggi della vita animale,

\* Zounusologia - da (ww zd-on animale, véoce nòs-os malattia e λέγες lòg-os discorso – trattato, dot– trina delle malattie degli animali. \* ZOOTAMNIO - da Cocy zo-on ani-

male e bauves thamn-os virgulto gen. d'infus., fam. vorticellii; distinti da un pedicello contrattile ramoso.

· Zootomia - da Çõev zô-on animale e -cur, tom-è taglio - anatomia degli animali.

\* ZOOTROFIO - da Çuev zo-on animale e τρίτω trèl-o nutro (τροφή trof-è nutrizione) – serbatojo, vi-

vaio di animali. \*Zustera - da Courre eost èr cintura - gen. di p. m., fam. najadee; tr. zosteree; le cui foglie sono lunghe e strette, a guisa di cinture.

 Zostere. V. Zostera. \* ZOTOCA - da ζωή zo-è vita e τόκις tok-os parto - gen. di rett. saurii,

\* Zucchero. V. Saccare.

## ELENCO DEI VOCABOLI

#### di cui si danno in quest'opera

### ETIMOLOGIE NUOVE (1)

Abaco (tavola).
- Abaco (aritmetica). Aro. \* Cimitèro. Arsènico. Cinnamòmo. Abròtono. Artèmide. Clàmide. Abside Artemisia. Clitòride. Absintio. Asclèpio. Cinèdo. Acheronte. Cocodrillo. Atropo. Aconito. Baccàride. Còlchico. Bàcco. Agàrico. Comèdia. Adamantino. Balsamo. Cônio. Afrodite. \* Bàrbaro. - Corindòne. V. To-Agallòco. \* Basilica. pàzio. \* Bassàride. Coturno. Agàpe. \* Bòrea. - Cùria. Agata. Alabastro. Bosforo. Decànico. V. Prefa-Amàzone. Camaleonte. zione, pag. 30. Ambròsia. Cànapa. - Decimare (id.). \* Dèdalo. Amigdale. Càpparo. - Dèmio. V. Sardà-Amòmo. Cardamòmo. Anèmone. Cariofillo. gata. - Anacardio. Càro (pianta). Demiurgo. \* Angùria. Càro (sopore). Dèspota. Antilope. Caronte. - Diamante. - Antimònio. Càrtamo. Diàvolo. - Aplüstre. \* Categoria. Diplòo. - Aplo. - Discolo. Centaurea. Apocino. Centàuri. Ditiràmbo. Apòllo. Chelidònio. Dragone. Ecàte. Araco. Chiràgra. Aristolòchia. Chitonia. Ecatômbe. Armonia. Cimèlio. \* Echidna.

(1) Sono preceduti da \* i vocaboli la cui etimologia, accennata da altri, è meglio sviluppata in quest'opera, e da - quelli che non sono greci. Di questi si diede l'etimologia o perchè sono considerati come greci, come Anacardio, ovvero perchè venne in acconcio di citarli nel dare altri etimi, come il latino Nubera. La etimologia dei suindicati vocaboli non preceduti da alcun segno è al tutto nuova.

Echino. Echio. Egialla. Egida. Elafo. Elefante. Elèttro. Eleusina. Eliaste. Elicòna. Elisio. · Elièboro. Elminto. Encômio. · Enigma. Enotèra. Entelechia. Entusiàsmo. Epate. Epipioo. Episio. Erebo. Erinai. · Eritreo. Erma, Ermète. Estro. Eunúco.

\* Etimologia. · Euforbio. Eupatòrio. Euro. Fagedéna. Falacròsi. Falànge. Fàllo. Farètra.

Faro (strette di mare). Fila (triba). Fòca.

Frène (mente). Frène (diafragme). Galbano.

Galio.

Faringe.

- Fègato.

Fàrmaco.

Galliambo. Gangréna. Gazofilàcio.

 Gerànio. Gigante. Gimnastica. Gimnasio. Jacinto. Jàmbo.

Ibi. Iblsco. Idėa. Idiòma.

Imène (Dio). · Imene (membrana).

Iride. • Ironia. Inno. Labirinto.

· Lachesi. - Laserpizio V. Silfio.

Lerneo. Litro (sangue). Lôto.

Macchina. - Macheroni. Magnèsia. Magnète. Màgo. Mandragora. Mantide.

 Matemàtica. Margarita. Mastice. Mausolèo. Meàndro. Metallo.

Milàbride. • Mina. Minotauro.

Miriològio. • Mirra. · Mirto.

Mitilo. Mitra. Murrino. Mùsa.

Música.

Nàno. Narciso.

Nartèce (parte de una chiesa). Nartèce (stipetto per profumi).

Nemesi. Ninfa.

- Nettuno V. Posidone. - Nubere V. Ninfa. Ocèano.

Onice. · Opàle.

• Oppio. Organo (strumento musicale).

Orgia. Orônzio. Otônio. Panico. Pantèra. Papiro. \* Paradiso.

Partendue. Parasanga. Pàrdo. Paremia. Parnàso. Parnète. Parnone.

Peàna. Pègaso. Pélago. Pelàsgi. Pelicano. Pèplo. Piràmide.

Pinna. Pirata. Pirèno. Pixide. Plètro. Plinto.

· Pnice. Podagra. Poèta. Pômpa. Ponto.

Porfira. - Pórpora. Posidòne.

Pritane. Pritanèo. Pristi.

Prôteo. Ptèna. \* Ptéride.

Rabarbaro. \* Ràchide. Rapsodia.

Rapsòdo. Ritino. Sàccaro.

Saffiro. Sagapèno.

\* Sambùca. Sàndalo (calzare).

Sarcasmo. Sàrdio. Sardàgata.

Sardònia. Sardônice. Sardônico.

Sarissa. Satrapo. - Sătira.

Sàtiro. Scammonèa. \* Scàndalo.

 Scarabèo. Scheno. Scilla.

Scinco. · Scirro.

Scòla.

Scòlio. Scòleco.

Scolopendra. Scòmbro. Sfèra.

Sfinge. - Sibilla. Sicofante.

Sifàne. Silèno. Silfio.

Sillo. Silûro. Sintetismo.

Sinèlafe. Sindone. Sirena.

Sisimbrio. \* Smaragdo. Smilàce.

Sofia. Sòma-Spådice.

Spira. Siàdio. Statère. Stentoreo.

Stèrno. Stige. Stirace.

Stòa. Stòma. Stômaco.

Talàssia.

Tànato-Tàntalo. Tàpsia.

Targeliòne.

\* Tartaro. - Tartàrico (acido).

Teoria. Teriàca. Terminto.

Terebinto. Tèti. Tetraone.

Tentrèdine. Teurgia. Tiàra.

Tifo. Tifone. \* Tigre.

Timelèa. \* Timo (pianta).

Timo (tumore). \* Timpano. Tipo.

Tiranno. Tirso. - Tonno. Topàzio. Toràce.

Tòxico. Trachèa. Trachèlo.

Tragèdia. - Trementina. Triònfo.

Tròno. Triàmbo. Tridàce. Trofèo. Zèfiro. Zèlo.

# ERRATA

|             | ER | RORI           |           | CORREZIONI                                    |
|-------------|----|----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| pag.        | ∞L | Ma.            |           |                                               |
| 3           | 1  | 7              | 4         | 4 m.                                          |
| 6           | 1  | 46             | gên.      | m. gen.                                       |
| 6           | 2  | 14             | gen.      | m. gen.                                       |
| 6           | 2  | 20             | cl.       | m. cl.                                        |
| 14          | 1  | 4              | gen.      | m. gen.                                       |
| 45          | 1  | 1              | scienza   | m. scienza                                    |
| 45          | 1  | 2              | Analitica | m. Analitica                                  |
| 77          | 2  | 28             | gen.      | m. gen.                                       |
| 78          | 1  | 48             | fiore     | fiore e xzpusqualov karyophyll-on cariofilio. |
| 94          | 2  | 27             | 2         | 2 m.                                          |
| 95          | 1  | 22             | apò da    | apò part, intens.                             |
| 149         | 2  | 19             | gen.      | m. gen.                                       |
| 179         | 2  | 33             | Ā         | 4 m.                                          |
| 205         | 9  | 4              | gen.      | m. gen.                                       |
| 205         | 2  | 22             | min.      | m. min.                                       |
| 207         | 1  | 23             | sin.      | m. sin.                                       |
| 210         | 1  | <del>2</del> 9 | gen.      | m. gen.                                       |
| 210         | 1  | 3 <b>2</b>     | gen.      | m. gen.                                       |
| 211         | 2  | <b>3</b> 6     | 2         | 2 m.                                          |
| 213         | 1  | 2              | gen.      | m. gen.                                       |
| 231         | 2  | <b>3</b> 0     | gen.      | m. gen.                                       |
| <b>2</b> 31 | 2  | 46             | gen.      | m. gen.                                       |
| 249         | 1  | 2              | gen.      | m. gen.                                       |
| <b>2</b> 53 | 1  | 9              | scienza   | m. scienza                                    |
| <b>2</b> 75 | 2  | 14             | gen.      | m. gen.                                       |
| 276         | 1  | 35             | tunica    | m. tunica                                     |
| 277         | 2  | 5              | gen.      | m. gen.                                       |
| 307         | 2  | 33             | 3         | 3 m.                                          |
| 333         | 2  | 18             | m. gen.   | gen.                                          |

| pag.       | col | lin. |              |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----|------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 339        | 2   | 40   | (V. Chiesa). | (V. Chiesa) e doza arch-o presiedo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343        | 2   | 20   | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346        | 1   | 5    | р. е.        | p. e. ep.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352        | 2   | 46   | fam.         | m. fam.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354        | 2   | 6    | tensione     | tensione e púrpov mètr-on misura    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371        | 2   | 26   | specialmente | m. specialmente                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387        | 1   | 19   | ostacolo     | m. ostacolo                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424        | 1   | 1    | tunica       | m. tunica                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424        | 1   | 4    | 2            | 2 m.                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432        | 2   | 26   | tr.          | m. tr.                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439        | 1   | 33   | m.           | m. min.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441        | 1   | 34   | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465        | 1   | 41   | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467        | 2   | 33   | studio       | m. studio                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481        | 2   | 46   | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509        | 2   | 9    | chi          | m. chi                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521        | 2   | 2    | 2 2          | 2 m 3 m.                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>522</b> | 2   | 12   | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537        | 2   | 23   | sin.         | m. sin.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585        | 1   | 3    |              | Sopprimere LEUCODENDRO.             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591        | 1   | 8    | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608        | 1   | 31   | 2            | 2 m.                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623        | 1   | 40   | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 705        | 1   | 8    | gen.         | m. gen.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 849        | 2   | 8    | malattia     | m. malattia                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |     |      |              |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

# INDICE

| Prefazione .                                                  | ٠   | •   | •  | •   | ٠   | ٠   | •    | •    | ٠   | •   | •   | ÷  | •   | ٠ | H | ag. | ш    |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|---|-----|------|
| Abbreviature                                                  |     |     |    |     |     |     |      |      |     |     |     |    |     |   |   |     | XL   |
| Etimologico d                                                 | lei | 704 | ab | oli | ita | lia | ai d | li o | rig | ine | ell | en | ica |   |   | ,   | 1    |
| Elenco dei vocaboli di cui si danno in quest'opera etimologie |     |     |    |     |     |     |      |      |     |     |     |    |     |   |   |     |      |
| nuove .                                                       |     |     |    |     |     |     |      |      |     |     |     |    |     |   | • | •   | 1034 |
| Errata                                                        |     |     | _  |     |     |     |      |      | _   |     |     |    |     |   |   |     | 1037 |